

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



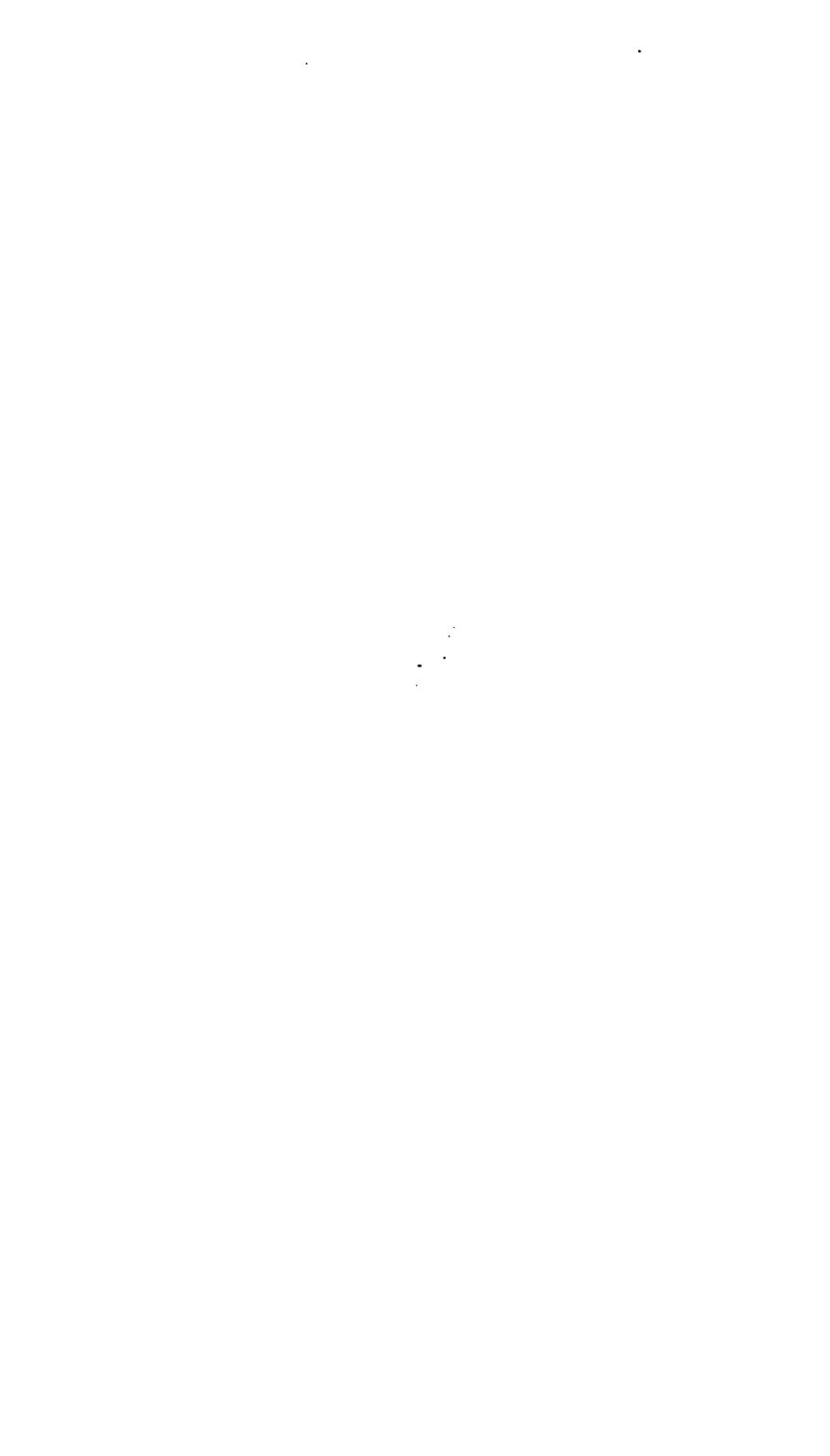



## DIZIONARIO GROGRAFICO FISICO STORICO



DELLA TOSCANA

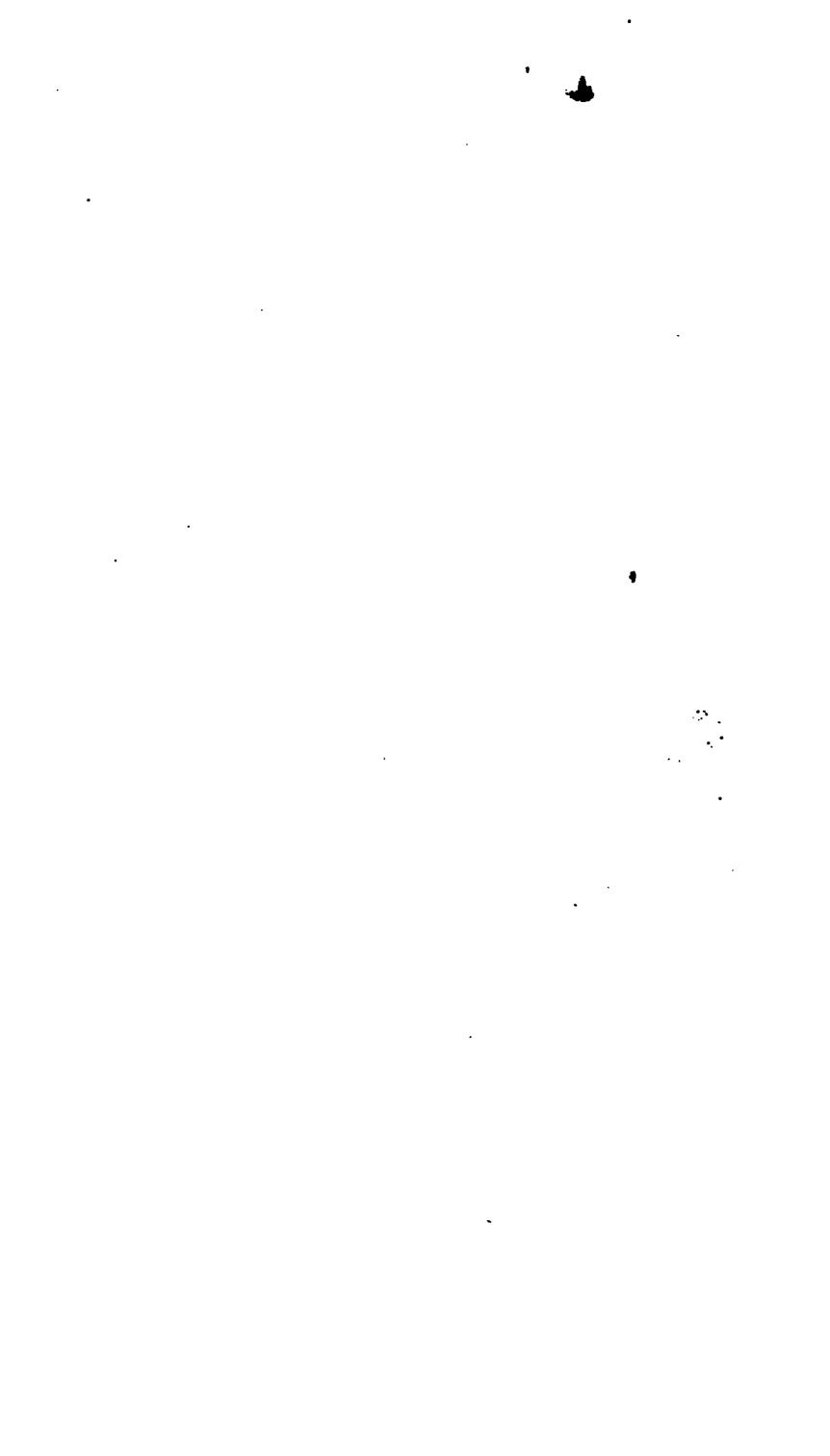

# DIZIONARIO GEOGRAFICO FISICO STORICO DELLA TOSQANA

CONTENENTE LA DESCRIZIONE

## DI TUTTI I LUOGHI DEL GRANDUCATO

**DUCATO DI LUCCA** 

GARFAGNANA E LUNIGIANA

COMPILATO

Ca Emannele Repetti

SOCIO ORDINARIO

DELL'I. R R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

R DI VARIR ALTRE



**VOLUME QUINTO** 



FIRENZE PRESSO L'AUTORE E EDITORE

coi tipi di giopanni mazzoni 1843.

1,

T&R4

## DIZIONARIO

## CROCRAPICO PISICO STORICO

## DELLA TOSCANA

S

SACOONE (S. AGATA A) nel Val-d'Arno utino. — Piccolo Cas. con chiesa parroctink nel piviere di S. Eugenia al Bagnoro, Cas. Giar. Dioc. Comp. e circa 4 migl. a utoscir. di Aresso.

lisiede in moute sul fianco settentrionale del poggio di Lignano a pon. della nuoustada regia dell'Adriatico, o di Urbino. — Pod. Agata (S.) a Sacciosa; la quale parecchia nel 1833 contava suli 80 abit.

Marchia nel 1833 contava soli 89 abit. SAGGINALE in Val-di-Sieve. — Borphetto di poche case che diede il nome ad matico ponte di pietra e ad un ospedale i pellegrini posti entrambi sull'antica stratamena che da Arezzo per la via Cassia matereva a Bologna. — Vi resta un'oratrio (S. Biagio) nel popolo della pieve di S. Gresci in Valcava, Com. Giur. e circa de migl. a scir. del Borgo S. Lorenzo, lic. e Comp. di Firenze. — Ved. Smva fi. t'u Cassa.

È noto questo luogo per le sue fornaci di m cotta. — Rispetto poi al ponte che co-4 for Vicchio ed il Borgo S. Lorenzo atmem la fiumana della Sieve, esso era di Meriale anche nei secoli della Rep. Fior., tentre quello dirimpetto al Borgo S. Lono fu rifatto di legname per provvisione In Signoria del 27 lugl. 1347. — (GAYE, strggio ined. di Artisti T. I. Append. II.) SAJACCIO (S. MARTINO AL) nella Valle Sevio in Romagna. — Cas. la cui chiesa rrocchiale è compresa nella Com. e Giur. legao, de cui reste circa 6 migl. a grec., h Dioc. di Sarsina, Comp. di Firenze. Amede in valle a cavaliere della ripa sim del fiume Savio dirimpetto alla chiesa Selva-Piana.

Le sus parr. nel 1833 contava 126 abit.

SALA, SALETTA, SALETTO, SALIS-SINA ecc. — Nomi tutti di origine longobarda indicanti un resedio campestre ad uso di villa signorile che in lingua longobarda appellavasi Sala, nome restato tuttora a varii luoghi e casali della Toscana; tali sono i seguenti:

SALA nel Val-d'Arno casentinese.— Cas. da cui prese il vocabolo la chiesa parr. di S. Lorenzo a Sala, al cui parroco su assegnata porzione del soppresso popolo di Gricciano nel piviere di Romena, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett.-maestr. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

La sua chiesa risiede sulla ripa sinistra dell'Arno alla confluenza del botro di *Ponte* lungo la strada maestra che da Pratovecchio va a congiungersi con quella provinciale casentinese poco sopra la contrada di Campaldino.

Varie carte della Badia di S. Fedele a Poppi, ossia a Strumi, citano cotesto Cas. di Sala e la sua chiesa meschina con meschinissima canonica tartassata dalle piene dell' Arno che le passa di fianco e dal botro di Ponte, che senza ponte scorre alle sue spalle.

Nel catalogo delle chiese della diocesi siesolana compilato nel 1299, per quanto a Sala sino d'allora esistesse una chiesa (S. Ilario), essa non era parrocchiale; quindi è che la sua contrada non sigura nella statistica del 1551 data all'Art. Porri Comunità.

Anche cotesta bicocca di Sala su compresa fra le ville e castelletti consermati in seudo da Federigo II ai conti Guidi del ramo di Battisolle.

Nel 1833, cioè 53 anni dopo essere stata soppressa la cura di S. Maria a Gricciano, e repartito il suo popolo fra le tre cure di

| Montale giu:licaria pistojese, rinunziò a stessa mensa nelle mani di Pietro vescodi Pistoja tutte le corti, castelli, chiese, seni che possedeva ne' contadi pistojese, rentino, fiesolano e bolognese riserbansi dei med simi l'uso frutto, ed il pos no di un castello (Trippolano), a condime che se egli o i di lui credi avessero uteso al detto vescovo, o a chi gli succena la turre e castel della Sambuca, opne che que prelati l'avessero perduta per ttiva guardia dei ministri di detto Sifrido, lora i suddetti beni dovessero dichiararsi i piena proprietă dei vescovi pistojesi. — Inca. Dirk. Fion., Carte del Vesc. di Pibja. - ZACCARIA, Anecd. Pistor.)

A confermare ai vescovi di detta città il Mello e distretto della Sambuca si aggiunun le bolle pontificie di Urbano II e di Sequale II, cui diede peso un giudicato teounziato in Pistoja nell'anno 1104, stato bakemato dalla gran contessa Matilda, dal ardinale Bernardo degli Uberti e da Dodok vescoro di Modena. Il qual giudizio fu intirato dell'essersi gli abitanti della Saminca ribellati ai vescovi di Pistoja loro anichi padroni, dopo che avevano rinnovato lo il giuramento di vassallaggio.

Il presentolo di quel lodo pronunziato 🌬 sett. del 1104 diceva a un dipresso: « La thirs, pistojese possedendo da gran tempo M Cast. e rocca della Sambuca assieme con 🖢 🌬 corte, ed avendo già ricevuto il giunumto di fedeltà dagli abitanti, i medesi-🖿 s. erano ribellati, dondechè esaminata la 🗪 dai giudici delegati fu sentenziato, che Emensa vescovile pistojese fosse restituita seo possesso primiero con tutti i diritti legalmente se le competono, ecc. ecc. »— Tel. PATANA.

Inatti il Pont. Innocenzo II con sua bol-Maretta da Pisa il 21 dic. del 1134 ad Atto Tescovo pistojese, confermò a lui ed 🛢 🖚 i successori quelle de' PP. Urbano II e equile II, le quali comprendevano tra i di della mensa pistojese la corte di Pava-🌬 contado di Pistoja ed il castello **4 Sambuca, che venne restituito** (dice bolla) al vesco o Il lebrando di Pistoja elle contessa Mutilda figlia di S. Pie-Per giudizio pronunziato dal cardinal Grando Legato apostolico in Toscana, - lo-. cit.)

Co un estrate gli uomini della Samanche dopo quel giudicato sembra che buca e di Pavana, cioè sudditi e vaisalli

si maneggiassero coi Bolognesi per dare loro in mano la rocca; lo chè, dice il Fioravanti sotto l'anno 1127, servì di ragione ai Pistojesi per punire i capi della congiura col fornire ajuto di milizie al loro vescovo siguore di quel castello.

Il possesso però della Sambuca si conservava sempre ad arbitrio dei vescovi di Pistoja anche quando il Pont. Celestino II nel 17 febb. 1143 diresse una bolla al prenominato vescovo Atto, confermata nel 14 febbrajo 1154 da Anastasio IV al vescovo Tracia di lui successore. A quest'ultimo prelato fu anche diretto dal Cast. di San-Quirico nel senese un privilegio in data del 4 lugl. 1155 dall' Imp. Federigo I, che prese sotto l'imperiale tutela i beni della chiesa di Pistoja. — (ivi).

Allo stesso diploma di Federigo I in seguito furono conformi quelli degli Imperatori Arrigo VI (1196), Ottone IV (1209), e Federigo II (1218 e 1229) concessi ai pontefici della cattedrale pistojese.

In questo frattempo però i Bolognesi, per insignorirsi della Sambuca, profittarono della guerra che facevasi nel 1204 fra i Fiorentini ed i Pistojesi, quando mossero la loro oste verso la Montagna di Pistoja, per modo che fu loro facile impadronirsi della Sambuca e di altri castelli vicini, dai quali furono tenuti fino a che nel 16 ottobre dell'anno 1219 il cardinal d'Ostia Ugo dei Conti di Segni Legato del Pont. Onorio III pronunziò sentenza, che il Cast. della Sambuca con il suo distretto e ragioni dovesse ritornare sotto il dominio del vescovo di Pistoja, e che i l'istojesi procurassero di rindennizzare e sar restituire i heni a coloro che erano fuorusciti della Sambuca per avere costoro abbracciato il partito de' Bolognesi, e viceversa che il Comune di Bologna facesse lo siesso verso i fuorusciti Bolognesi. — (Savioli, Angali Bologuesi T. II. P. II.)

Dopo tale concordia il vescovo di Pistoja Graziadio cedè in seudo ai conti di Panico il Cast. della Sambuca, per cui nel 6 aprile del 1223 Ranieri, uno di quei conti, autore probabilmente di altro Ranieri arcivescovo di Pisa reso celebre dall' Alighieri, prestò giuramento di fedeltà al vescovo Graziadio per sè e per Ugolino suo fratello. -(ARCH. DIPL. FIOR., Carte del Capitolo della Cattedr. di Pistoja.) — Ved. Pist.

Tali si mantennero i popoli della Sam-

netto vescovo di Picsole, confermò in rettore della chiesa di S. Andrea a Livornano un prete canonico della sua pieve.— (Ancu. Daz. Fron. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja e della Badia di Passignano.)

Essa fu data in commenda dal Pont. Giovanni XXII a Fra Simone Saltarelli Amiv. di Pisa. — Nella stessa guisa fu concessa nel 1517 dal Pont. Leone X a Filippo di Benedetto Buondelmonti canonico fiorentino; e 15 anni dopo da Clemente VII venne assegnata ad altro canonico fiorentino Boocaccio di Pietro Alamanni.

Il piviere di S. Giusto in Salcio nel 1299 contava le sei chiese succursali seguenti: 1.º S. Niccolò a Radda; 2.º S. Andrea a Livernano, o Livernano (riunita alla pieve); 3.º S. Maria in Colle (monastero soppresso ora detto la Badiola); 4.º S. Niccolò al Trebbio (soppresso); 5.º S. Martino delle Selve (idem); 6.º S. Cristina alla Villa, già appellata a Radda (esistente).

Nel 1415 sono notate nello Statuto fiorentino sotto il piviere di S. Giusto in Salcio le chirse qui appresso: 1.º S. Niccolò a Radda; 2.º S. Andrea a Livornano; 3.º S. Niccolò al Trebbio; 4.º S. Martino delle Selve; 5.º S. Giovanni a Castiglione (ignota); 6.º S. Maria del Prato (forse il monastero di S. Maria in Colle).

Attualmente il piviere predetto si limita alle seguenti quattro parrocchie: 1.º Pieve di S. Giusto in Salcie; 2.º S. Niccolò a Radda; 3.º S. Cristina alla Filla; 4.º S. Lorenzo a Tregole, con gli annessi di S. Niccolò al Trebbio e della Badiola di S. Maria in Colle.

La parr. plebana di S. Giusto in Salcio nel 1833 contava 239 abit.

SALCOTTO nella Val-di-Chiana. — Cas. con ch. parr. (S. Biagio) nel piviere di Montanare, Com. Giur. Dioc. e quasi due migl. a ostro-scir. di Cortona, Compartimento di Aresso.

Risiede in collina sopra la strada maestra che da Cortona per la chiesa del Calcinajo sbocca a Camuscia nella regia postale Perugina verso lib. di Salcotto.

Fu questa una delle chiese parrocchiali amministrata fra il 1487 ed il 1653 dai canonici Agostiniani della Madonna del Calcinajo. Ma dopo l'anno 1653, essendo stata soppressa quella famiglia monastica, il suo locale fu ridotto ad uso di seminario vescovile, il di cui ordinario è anche patrono

della ch. parrocchiale di Salcotto; la quali nel 1833 contava 427 abit.

SALE (TORRE DEZ) alla marina di Pionbino. — Fed. Lettonale Torrano, e Pronzeno Comunità.

SALECCHIO a FRASSINO nella Valle del Senio in Romagna. — Due Cas. con una chiesa parr. riunita (SS. Egidio e Martine) nel piviere di Misileo, Com. e circa un migl. a scir. di Palazzuolo, Giur. di Marradi, Dioc. e Comp. di Firenze.

La chiesa di Salecchio trovaci sulla strada pedonale che da Palazzuolo guida a Marradi a piè del distrutto fortilizio del Franciaco posseduto dagli Ubaldini del Podere.

All'Art. Falesso di Romagna posi cotesta recca ora distrutta nel popolo di S. Michele alla Rocca, Com. stessa di Palazzaolo, mentre il fortilizio del Frassino compreso nel popolo attuale di Salecchio fu diroccato nel z 387 per ordine de'Dicci di Balia di guern della Rep. Fior.

Molto innanzi che la Signoria acquistassi i castelli del Podere degli Ubaldini nella Valle del Senio, avevano giurisdizione e possedevano costà dei beni i vescovi floruntini. Infatti il vescovo Giovanni da Velletri nel 1223, ai 23 genn. ricevè il giuramente di fedeltà da due cittadini florentini per i beni che tenevano a livello dalla sua mena vescovile, i quali erano posti di là dall'Alpe, e specialmente nei castelli di Loszole e Selecchio. — (Lam, Monane. Bocl. Plor.)

La parr. di Salecchio e Frazino nel 1833 aveva 237 abit., mentre nel 1551 il popole di Frazino contava 146 persone separate mente da quello di Salecchio che allora no verava 338 abit. — Fed. il Quanno della Popolazione della Com. ni Paramoneo. Vol IV. pag. 141.

SALETTA nurno FIESOLE, già Saza ne valloncello del Mugnone. — Cas. con chi parr. (S. Margherita) nel piviere di Monte reggi, Com. Giur. Dioc. e circa due migla sett.-grec. di Fiesole, Comp. di Firense

Siede in costa sul fianco de poggi che fian cheggiano la ripa sinistra del Mugnone lus go la strada mulattiera che da Fiesole pe Saletta guida a Montereggi.

Agli Art. Frasce e Morramose citai us diplome del 26 marzo 890 diretto dell'Imp Guido a Zanobi vescovo fiesolano, alla cu mensa episcopale donò varie corti situat nel suburbio settentrionale di Fiesole, fi le quali questa di Sala (ora Saletta) post siste de la contado fiorentino fiesolano. Le stesse corti furono confermae alla mensa fiesolana dall'Imp. Ottone II con privilegio del 27 lugl. 984, e quindi dai pontefici Pasquale II (anno 1103) e Innocenso II (anno 1134).

La parr. di S. Margherita a Saletta nel 1833 contava para abit.

SALETTA, già SALETTO nella Val-d'Era.

— Cas. con villa signorile e chiesa parr. (SS. Pietro e Michele a Saletta) in mezzo ad una vasta temuta omonima, nella Com. e circa 2 migl. a lib. di Palaja, Giur. di Pontedera, Dioc. di Sanminiato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

La villa con la ch. di Saletta è situata nel pianoro di un'umile collina bagnata a lib. dal terr. Roglio, a lev. ed a scir. dal suo tributario Tosela. Per giungervi da Capannori si percurre fra l'Era ed il Roglio per buon miglio il magnifico stradone di Saletta spallegginto da una doppia linea di pioppine.

L'ite imo dal secolo X, siccome rilevasi da una carta dell' Arck. Arciv. Lucch. del 27 singuo 980, allorche Guido vescovo di Lucca allivello la metà de' beni della pieve di S. Gervasio con la metà de'tributi e decime dovute dagli abitanti di quel piviere, nel quale era e mprem anche la villa di Salotto, ora di Saletta.

Inoltre un istrumento del 14 gennaĵo 997 tratta del livello di tre pezzi di terra presedut nel distretto di Palaja dalla badia di Sisto presso il Lago di Bientina, uno dei quali era situato nel luogo denominato Saletta, o Saletta. — (Masson. Lucca. T. IV. P. II. e T. V. P. III.)

La part. di questa villa fino dal 2260 era dedicata ai SS. Pietro e Michele, siccome apparisce dal catalogo delle chiese della dincri di Lasca. — Fed. Gravasio (S.) in Val-d'Em.

All' Art. Pabule (Piere de) in Val-il' Fra su detto, che il posto occupato da cotesta chiesa battesimale, stata abbattuta da una paran del siume, è compreso attualmente nel territorio di Saletta nel podere appellato della Pieraccia.

La parr. de'SS. Michele e Pietro a Saletta nel 1833 contava 438 abit.

SALETTO DI PELLANO in Val-di-Nievole.

— Catesta villa di Saletto, o Salecto, spetbra al piviere di S. Tommuso di Ariana, ossia di Castelverebio, siccome lo dichiarano varie membrane dell'Arch. Arciv. Lucch., fra le quali due del 30 dic. 989, e 14 dic. dell'anno 998, relative al livello di beni posti a Salecto presso Lugnano ecc. (Mem. cit. T. V, P. III.) — Ved. Castelvecchio di Vellano.

SALETTO DI FAUGLIA in Val-di-Tora. — Cas. perduto, ch'ebbe chiesa parrocchiale, (SS. Giusto e Biagio) stata annessa al popolo di Luciana, nella Com. di Fauglia, Giur. e Dioc. di Livorno, Comp. di Pisa.

La chiesa sotto il titolo de' SS. Giusto e Biagio a Saletto nei secoli XIII e XIV era compresa nel piviere di Scotriano. — Ved. Sc TRIANO (PIEVE DI) e Lavorno Comunità.

SALICETO (PIEVE m) in Val-di-Magra.

— Pieve antica sotto l'invocazione de SS. Ippolito e Cassiano nel suburbio meridionale di Pontremoli, Com. Giur. e circa un migl. fuori di detta città, Dioc. medesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Trovasi sulla destra del fi. Magra dirimpetto alla strada provinciale della Val-di-Magra, fra le sbocco della Gordana e quello del torr. Teglia.

In mancanza di memorie sull'origine di questa pieve, già matrice delle sei ch. parrocchiali di Pontremoli, non fia incredibile la congettura, che essa potesse corrispondere alla pieve di S. Cassiano a Urceola presso Pontremoli stata indicata fra le battesimali della diocesi di Luni nelle bolle pontificie concesse a quei vescovi da Eugenio III (nel 1149) e Innocenzo III (nel 1202).

All' Art. Portamon, Diocasi, aggiunsi che anche l'attuale cattedrale di Pontremoli prima che venisse eretta in collegiata (anno 1732) era sottoposta alla pieve suburbana de'SS. Ippolito e Cassiano a Saliceto, per quanto nella bolla concessa nel 1202 da Innocenzo III al vescovo di Luni, si trovi registrata una pieve a me ignota sotto il titolo di S. Alessandro a Pontremoli.

Anche dalle prove prodotte in una scrittura del 1725 dal dott. Camillo Peraziani in Lunens. - Sarzanens. Preminent. resulta che la pieve di Saliceto ab immemorabili fu sempre matrice di tutte le chiese della Terra, ora città di Pontremoli.

La stessa chiesa plebana di Saliceto dal 1732 in poi restò aggregata alla collegiata di S. Maria Assunta, poi cattedrale di Pontremoli, nel tempo stesso che venne dato il titolo di preposto al parroco della vicina chiesa di S. Gemignano, a condizione che alla sua morte succedesse l'arciprete della pieve di Saliceto, nella quale supplisce tuttora agli obblighi parrocchiali un vicario dell'arciprete della cattedrale.

E compreso nel popolo di Suliceto il borgo con la chiesa ed antico claustro della SS.

Annunziata.

La pieve arcipretura di Saliceto nel 1833 contava soll 158 abit. mentre nel 1745 ne aveva 50g.

SALINE, o MOJE of VOLTERRA. — Ved. Mose in Val-di-Cecina.

SALINE (TORRE DELLE) nella Valle dell'Albegia. - Ved. Capo-Marta, Marta DI TELAMONE, e ORDETELLO Comunità.

SALISSINA, già (Salissiano) nella Valle del Serchio. — Villa che costituisce una sezione della cura di S. Andres, detta a Guttajola e Salissina, nel piviere di Vico-Pelago, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città dista appena 3 migl. a ostro.

A questa villa, appellata innanzi il mille di Salissiamo o Salissimo, appellano due membrane dell' Arch. Arciv. Lucch. del luglio 774, e del 23 giugno 980 pubblicale nel Vol. IV. P. I e II delle Memorie Lucchesi. — Fed. Gattajola e Salusina.

SALIVOLPE in Val-di-Pesa. — Cas. già Cast. con parr. (S. Cristin: a Salivolpe) nel piviere di S. Pancrazio in Val-li-Pesa, Com. Giur. e circa 4 migl. a lev.-scir. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di l'irenze.

Risiede lungo la strada rotabile tracciata sulla sommità delle colline che fiancheggiano a pon. il fiume Pesa, mentre scorre alla loro base orientale il torr. Virginio.

Fu questo uno dei castelli dall'Imp. Federigo I restituiti ad un conte Alberto figlio e nipote di altro conte Alberto di Prato, nella guisa che vien dichiarato da un diploma dato in Pavia li 10 agosto 1164, confermato poi dull'Imp. Ottone IV con altro privilegio del 1210 a favore del C. Maghinardo uno dei figli del conte Alberto prenominato. Ciò ne richiama all'atto di divise del 23 febb. 1209 (stile comune) fatto in Lucignano di Val-di-Pesa fra il conte Maghinardo predetto ed un di lui fratello conte Rinaldo, i quali insieme ad Ugolino e ad altre sorelle mascevano dalla contessa Emilia prima moglie del C. Alberto suddetto; che ebbe altri figli dalla seconda moglie, la contessa Tabernaria. - Vel. Semiponte, Settino (S. ROM'TL) x) e VERNIO. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte dello Spedale di Bonifazio.)

Nel castello di Salivolpe abitavano di-

verse famiglie guelfe quando i Ghibellini dopo la villoria riportata nell'anno 1260 a Montaperto devastarono anche custà 5 o 6 case dei loro nemici. — (P. Ilderorso Delis. degli Brud. T. VII.) - Ved. Luciusa. no in Val-di-Pesa, e Monte-Rotónno di Maremma.

Nel popolo di Salivolpe è compresa la tenuta del Corn'o de' duchi Strozzi. — Questa parrocchia nel 1833 contava 168 abit.

SALSO (RIO). — Ved. Rio-Salso.

SALTENNANO in Vel-d'Arbie. — Ville o casa campestre che ha l'aspetto di fortilizio nella parr. di S. Innocenza alla Piana, Com. Giur. e circa due migl. a maestr. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena.

Cotesto resedio, di cui si trova forse 🗠 prima memoria nel 1251, trovasi sulla destra del torr. *Sorra* , ed è proprietà della famiglia Massari di Siena, che ridusse il fortilizio di Saltennano a villa signorile.

SALTI (PIEVE A) o S. MARIA IN SAL-TO in Val-d'Asso. — Pieve antichissima di cui resta il titolo ad una ch. plebana (Natività di Maria alla Pieve a Salti) pella Com. e circa due migl. a lib. di S. Giovanni d' Asso, Giur. di Buonconvento, Dioc. di Pienza, prima di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede nella pendice orientale delle colline cretose che separano la Valle dell' Asso da quella dell'Ombrone sanese sul confine fra la Comunità di S. Giovanni d'Asso, dov'è compresa la pieve, e quelle di Buonconvento e di Montalcino.

Era una delle chiese battesimali dell'antica diocesi aretina situate nel contado sa: nese, e perciò state lungamente controverse fra i vescovi di Siena e di Arezzo a partire dall'anno 712 e confermate a questi ultimi dal giudicato di Siena del 714, da quello dato nel Borgo S. Genesio nel 715, e più tardi da una sentenza pubblicata dai delegati politifici in S. Marcellino del Chianti nell' anno 1029, ecc.

La Pieve di S. Maria in Sulto nei secoli intorno al mille era matrice delle 5 chiese seguenti; 1.a S. Angelo in Luco, ora S. Michele a Chiusure; a.a S. Leonardo e S. Giovanni di Chiusure, poi S. Nazzario di Chiusure; 3.a S. Pietro di Chiatina, (riumita alla precedente); 4 n S. Lorenzo di Pergelle (esistente); e 5.a S. Elena in Bolano (distrutta).

Di quest'ultima chiesa nel territorio di Chiusure è satta menzione sra le altre da no ricoperti quasi per ogni dove dall'aresrenaria argillosa, che alterna con lo schisto marnoso. — Fed. Cantaganto, Comunità.

Le piante più comuni sono quelle del castagno, del cerro e del leccio, e nei luoghi più eminenti i faggi in mezzo ad estese praterie, le quali forniscono alimento a molte bestie lanute, bovine, cavalline e porcine.

Alla Sambuca non vi sono mercati settimanali, ne tampoco ficre annuali. La Comunità mantiene un medico ed un maestro di scuola.

Risiede alla Sambuca un Potestà che ha la sola giurisdizione civile sopra il distretto di questa Comunità, dipendendo pel criminale dal Vicario regio di Pistoja. La cancelleria Com. è in San-Marcello, l'ingegnere di Circondario, l'ufizio di esazione del Registro, la conservazione dell'Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Pistoja.

QUADRO della Popolazione della Comunita della Sambuca a quattra epoche diverse,

| Home .            | Titolo                                | Diocesi                              | Popolazione |              |              |              |  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| dei Luoghi        | delle Chiese                          | oui<br>appartengono                  | 1551        | AMNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | 1840         |  |
| Campeda (1)       | SS, Giuseppe e Igna-<br>zio, Rettoria | Erano<br>cesi di<br>del 7<br>Pistoja |             | -            | 127          | 1 5 <b>6</b> |  |
| Cassero           | S. Pellegrino, idem                   |                                      |             | 437          | 499          | 475          |  |
| Presignoni (1)    | S. Maria, idem                        | 3 6                                  |             | 378          |              | 242          |  |
| lagacci           | 6, Maria e S. Gauden-<br>zio, idem    | parroech<br>Bologna<br>Ve, om        | 1379        |              | 142          | 163          |  |
| Pavena            | S, Maria e Jacopo, id.                | 54 J. 6.                             |             | 303          | 507          | 598          |  |
| SAMORA            | S, Jacopo, Pieve                      | ا ۾ ڳو                               |             | 1699         | 1156         |              |  |
| Finn del Toro (*) | S. Stefano, Rettoria                  | della I                              |             |              |              | 149          |  |
| Torri (*)         | S. Maria, idem                        | Dio-<br>Pian<br>IIa di               |             | 1646         | 1775         | 524          |  |
| Treppio (*)       | S. Michele, Pieve                     |                                      |             |              |              | 1498         |  |

NB, Le parrocchie di Campeda e di Lagacci contrassegnate col num. (1) furono crette dopo l'anno 1785. — Gli ultimi tre popoli contrassegnati con l'asterisco (\*) dopo il 1833 furono staccati dalla Com. di Cantagallo e aggiunti a questa della Sumbucu, — Ved. Cartagallo Comunità.

SAMBUCHETA in Val-di-Sieve, — Cas. on ch. parr. (S. Donato) nel piviere di S. Leolino in Monti, Com. e circa 3 migl. a scir. di Londa, Giur. di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco ossidentale dello sprose che staccasi dalla Falterona per dirigersi sopra le sorgenti del torr. Moscia alla Consuma, e separare dal lato di maestr, il Vall'Arno casentinese dalla Val-di-Sieve, lunso l'antica strada mulattiera che dal Mugello passa tuttora uel Casentino.

Pu la Sambucheta seudo de conti Guidi di Poppi, stati anche patroni della chiesa di 3. Donato alla Sambucheta. Ciò è reso chiano da un atto del 22 agosto 1378, coi quale de statelli, il conte Simone ed il C, Giovanni figli del C. Roberto da Battifolle, nominarono il nuovo rettore di S. Donato alla Sambucheta della Com. di Londa, distretto del Castel di S. Leolino, Dioc. di Piesole,—(P. ILDEPONSO Della. degli Erud. T. VIII.)

Infatti la Sambucheta su tra le ville e castelletti della contea di S. Leolino in Mouti che il C. Guido siglio del C. Ugo da Battisolle nel 1367 sottopose per la sua parte all'accomandigia della Signoria di Firenze, sinchè nel 1440 quel governo se ne impadronì per ribellione del conte Francesco di Poppi, — Ved. Porsi,

La stessa contea, compresa la Sambucheta, nel 1645 fu data in feudo dal Granduca Perdinando II con titolo di marchesato a una donna di casa Guadagni, cui succederono

hi di Salviano lo dichiarava un altro istrumento del 1102 citato dal Targioni alla pag. 239 del T. II de' suoi Viaggi.

Anche cotesto Salviano ebbe nome di castello da una casa torrita, che uno di quei signori nel 1182 per la sua parte donò al Mon. di S. Giorgio nell'Isola di Gorgona.

In quanto ai marchesi di Massa e di Livorno, all'Art. Livorno, rammentai un contratto del 9 genn. i 244 rogato in Pisa, col quale Guglielmo del su Andrea March. di Massa-Lunense in nome proprio, non che per interesse del di lui statello March. Alberto e del March. Corrado suo consorte, affittò all'abbate Martino per il suo Mon. di S. Michele in Borgo di Pisa un pezzo di terra posto dentro i confini di Salviano, distretto di Livorno, in luogo appellato Via-Ceva e Scopaja, con l'obbligo di pagargli l'annuo fitto di sei denari pisani.

Infatti i marchesi di Massa a quella età possedevano nel distretto di Salviano de' besi di suolo con diritto di pastura; lo chè dava a conoscere il Targioni nell'opera suddetta, dove pubblicò l'estratto di un processo compilato nel 1485 sul diritto del pascolo di Montenero e di Salviano allora controverso fra la Comunità di Livorno ed alcuai eredi dei marchesi di Massa e di Corsica. — I quali terreni a pascolo erano circoscritti fra il Rivo-Maggiore, il torr. dell'Ardenza, il mare Mediterraneo, Rondinaja, Perticaja, ecc.

La chiesa però di S. Martino a Salviano nel 1277 non era più addetta nè dipendente dal piviere di Limone, sibbene da quello di S. Paolo all'Ardenza, e tale si conservava auche nel 1372, siccome apparisce da due registri delle chiese della diocesi pisana pubblicati dal Pad. Mattei nella sua Storia ecclesiastica pisana.

Il territorio della pieve attuale di S. Matten a Salviano è sparso di molte ville signonii; e sebbene la sua pieve non abbia parrechie succursali, essa abbraccia quasi tutto il distretto dell'antica pieve di Limone. — Ved. Arderza e Limona.

La popolazione della pieve di S. Martino solviano nel 1833 ascendeva a 10420 abit. — Fed. Livorno Vol. III pag. 789.

SAMBAVELLO. — Ved. BABILA (S.) nelb Val-di-Sieve.

SAMBUCA de' Monti-Livornesi. — Pogpo selvoso dove su un eremo (S. Maria della Sambuca) convertito più tardi in un con-

vento pei frati Gesuati nella parr. di Val-Benedetta, Com. Giur. Dioc. e circa 4 migl. a lev. di Livorno, Comp. di Pisa.

La chiesa di S. Maria della Sambuca risiede sul fianco di un poggio nel vallone dell'Ugione fra i contrafforti di Monte-Corbulone che scendono a maestro di Val-Benedetta. — Essa fu consacrata e dedicata a S. Maria Annunziata dall'Arciv. pisano Giuliano dei Ricci nel di 9 ott. del 1442.

Al dire del Coppi autore degli Annali di Sangimignano nel sec. XV prese qui l'abito di frate Gesuato il beato Nanni Ardinghelli sangimignanese.— Cotesta famiglia religiosa fu soppressa insieme con tutta la congregazione de' Gesuati dal Pont. Clemente IX nel 1668 che destinò i loro beni all'Ordine degli Ospitalieri. Però il Granduca Ferdinando II assegnò i fondi del convento della Sambuca all'ospedale delle donne in Liverno. — Fed. Targiori Finggi ecc. T. II.

SAMBUCA nella Val-di-Pesa. — Borgo cou ch. parr. (S. Jacopo con due annessi demoliti) nel piviere di S. Pietro in Bossolo, Com. e circa migl. 3 & a grec. di Barberino di Val-d'Elsa, Giur. di Poggibonsi, Dioc.

e Comp. di Firenze.

Risiede sulla ripa sinistra della Pesa alla testa del ponte che si disse di Romagliano, sul quale passava l'antica strada Romana innanzi che sulla fine del secolo XVIII fosse costruito due miglia più basso il hel ponte di pietra dirimpetto al poggio di Fabbrica per l'attuale strada postale di Roma.

Con istrumento del 1053 rogato nel castello della Sambuca nella Val-di-Pesa, il nobile Ranieri e donna Ava sua moglie donarono alcuni beni alla badia di Passignano.

Dalla stessa badia provengono due altri istrumenti dell' 11 sett. 1166, e 29 ott. 1179 scritti nel castello della Sambuca, ed un terzo del 2 dic. 1168 rogato in Passignano, coll'ultimo dei quali l'abbate di quel monastero affittò due moggia e quattro stiora di terra nel distretto della Sambuca per l'annuo canone di tre denari, compresa una piazza in detto castello con l'obbligo al locatario di fabbricarvi una casa. — (Arch. Dipl. Fior. Carte di detto Mon.)

Dall'istrumento però del 29 ott. 1179 apparisce che fin d'allora esisteva sulla Pesa il Ponte della Sambuca, ponte del quele si torna a sar menzione in altre due carte del giugno 1219, e 8 genn. 1295 scritte nel borgo del Ponte della Sambuca.

Rammentano poi la prioria e canonica di S. Maria e S. Jacopo alla Sambuca un istrumento del 26 giugno 1219 ed un compromesso del 1231 relativo al giuspadronato di quella chiesa preteso dall'abbate di Passignano. Lo stesso dicasi di due altri istrumenti del 22 maggio 1237 e del 24 ott. 1279, mentre di un mulino sulla Pesa nel popolo di S. Jacopo alla Sambuca in luogo detto Romagliano sa parola una carta del dic. 1314, ecc. — Ved. Romagliano.

Finalmente con scrittura del 20 settembre 1301 fu data licenza a due maestri muratori del Comune di Firenze di fabbricare case nel borgo della Sambuca, lo che venne loro confermato nel 5 genn. 1302 dal commissario del vescovo di Siena collettor delle decime per la Dioc. di Fiesole.—(loc cit.)

Col progredire dei tempi il giuspadronato della ch. di S. Jacopo alla Sambuca ritornò dai Vallombrosani della hadia di Passignano nella nobil famiglia Buondelmonti di Firenze che lo mantenne finchè sulla fine del secolo XVIII su ceduto al Principe.

Rispetto all'antico poute della Sambuca, ossia di Romagliano, esso su risatto mediante provvisione della Signoria di Firenze del 27 sett. 1415. — (GAYE, Carteggio inedito di Artisti Vol. I. Append. II.)

La parr. di S. Jacopo alla Sambuca nel 1833 contava 334 abit.

SAMBUCA DELLA GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Castelletto con rocca diruta e ch. parr. (S. Pantaleone) cui fu annesso il popolo di S. Lorenzo a Bacciano, nel piviere di Fosciana, Com. e circa due migl. a ostro di San-Romano, Giur. e due migl. a scir. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede sulla ripa sinistra del si. Serchio, cui sovrasta una rupe di gabbro rosso che segna costà il confine delle guglie ofiolitiche schierate nel talveg della valle, a partire da Piazza e Sala sino al Vill. della Sambuca; il qual tragitto su segnalato agli Art. Campongiano Comunità, e Garragnana.

La chiesa di S. Pantaleone alla Sambuca portava un vocabolo comune all'altra sua vicina di S. Lorenzo, cioè, di Bacciano, e come tale è segnata nella bolla concistoriale diretta dal Pont. Alessandro III, sotto il 23 dic. del 1168, a Jacopo pievano de'SS. Ippolito e Cassiano a Fosciana.

La stessa chiesa di S. Pantalcone però nel catalogo del 1260 trovasi designata col vo-

cabolo che tuttora conserva della Sambuer, e distinta dall'altra di S. Lorenzo a Bacciano, finchè nel 1348 il vescovo di Lucca raccomandò il popolo di quest'ultima al rettore della prima, formando d'allora in poi una sola cura, la quale comprende le villate della Sambuca, di Villetta e di Bacciano, e la cui popolazione tutt'insierne nel 1832 ascendeva a 203 abit. — Ved. Bacciano e Romano (San) della Garpagnama.

SAMBUCA della Montagna pistojese nella Valle del Reno bolognese. — Cast. e Borgo capoluogo di Comunità e di Potesteria con pieve (SS. Jacopo e Cristofano) nella Dioc. di Pistoja, già di Bologna, Comp. di Firenze.

Risiede in monte lungo la ripa sinistra del torr. Limentra attraversato dalla strada rotabile della Porretta, fra il gr. 44° 5′ 6′ latit. ed il 28° 39′ 8″ long., 16 migl. a sett.grec. di Pistoja, passando per la strada regia Modanese, e circa 13 migl. percorrendo l'antica via Francesca della Collina.

Il castello della Sambuca con tutto il suo distretto spetta ad una delle Comunità transappennine. — Esso su lungo tempo soggetto a due diversi domini, e per conseguenza diede motivo a rappresaglie frequenti ed a piccole guerre, da una parte sra i Bolognesi, i di cui vescovi tenevano il governo spirituale della Sambuca, ed i Pistojesi dall'altra parte, ai di cui presidi ecclesiastici il Cast. della Sambuca fino dal secolo X era stato donato.

Dico sino dal secolo X, poichè nell'anno 997 l'Imp. Ottone III con suo diploma confermò ai vescovi di Pistoja il seudo del Cast. di Pavana situato nei confini distrettuali della Sambuca sotto il piviere di S. Giovanni in Succida diocesi bolognese, giudicaria però di Pistoja. — Ved. Pavana.

Infatti fra le membrane del vescovado di Pistoja avvene una del luglio 1055, scritta nella corte di Pavana del castello della Sambuca giudicaria di Pistoja, riguardante la promessa, sotto pena di lire cento, fatta a Martino vescovo di Pistoja da diversi signori di non contendere a lui nè ai suoi successori alcuna parte del castello della Sambuca, ne di molestare quegli uomini ai quali avesseri concesso terreno per fabbricarvi abitazio ni. — (Arch. Dipl. Fior., loc. cit.)

Era in quel tempo uno de signori della Sambuca un tale Sifrido del fu Agighio de Pistoja, il quale nel 15 giugno dell'anno 1086, stando presso la pieve di Villiano de Pistoja.

del Montale giudicaria pistojese, rinunzio alla stessa mensa nelle mani di Pietro vescovo di Pistoja tutte le corti, castelli, chiese, e beni che possedeva ne' contadi pistojese, furentino, ficsolano e bologuese riserbandosi dei med simi l'uso frutto, ed il pos sesso di un castello (Trippolano), a condizione che se egli o i di lui eredi avessero conteso al detto vescoro, o a chi gli succedera la turre e castel della Sambuca, oppare che que prelati l'avessero perduta per caltiva guardia dei ministri di detto Sifrido, allora i suddetti beni dovessero dichiararsi di piena proprietà dei vescovi pistojesi. — (Ance. Dire. From., Carte del Pesc. di Pistoja. — ZACCARIA, Anecd. Pistor.)

A confermare ai vescovi di detta città il castello e distretto della Sambuca si aggiunsero le bolte pontificie di Urbano II e di Pasquale II, cui diede peso un giudicato pronunziato in Pistoja nell'anno 1 104, stato confermato dalla gran contessa Matilda, dal cardinale Bernardo degli Uberti e da Dodone vescovo di Modena. Il qual giudizio fu motivato dall'essersi gli abitanti della Sambuca ribellati ai vescovi di Pistoja loro antichi padroni, dopo che avevano rinnovato loro il giuramento di vassallaggio.

Il preambolo di quel lodo pronunziato nel sett. del 1104 diceva a un dipresso: « La chiesa pistojese possedendo da gran tempo il Cast. e rocca della Sambuca assieme con la sua corte, ed avendo già ricevuto il giuramento di sedeltà dagli abitanti, i medesimi si erano ribellati, dondechè esaminata la causa dai giudici delegati su sentenziato, che la mensa vescovile pistojese sosse restituita nel suo possesso primiero con tutti i diritti che legalmente se le competono, ecc. ecc. »—

Ved. Pavana.

Infatti il Pont. Innocenzo II con sua bolla diretta da Pisa il an dic. del 1134 ad Atto santo vescovo pistojese, confermò a lui ed ai suoi successori quelle de PP. Urbano II e Pasquale II, le quali comprendevano tra i feudi della mensa pistojese la corte di Pavasa nel contado di Pistoja ed il castello della Sambuca, che venne restituito (dice la bolla) al vescovo Ildebrando di Pistoja dalla contessa Matilda figlia di S. Pietro per giudizio pronunziato dal cardinal Bernardo Leguto apostolico in Toscana, ecc. — (loc. cir.)

Gò non ostante gli uomini della Sambuca auche dopo quel giudicato sembra che

si manegglassero coi Bolognesi per dare loro in mano la rocca; lo chè, dice il Fioravanti sotto l'anno 1127, servì di ragione ai Pistojesi per punire i capi della congiura col fornire ajuto di milizie al loro vescoro siguore di quel castello.

Il possesso però della Sambuca si conservava sempre ad arbitrio dei vescovi di Pistoja anche quando il Pont. Celestino II nel 17 febb. 1143 diresse una bolla al prenominato vescovo Atto, confermata nel 14 febbrajo 1154 da Anastasio IV al vescovo Tracia di lui successore. A quest' ultimo prelato su anche diretto dal Cast. di San-Quirico nel senese un privilegio in data del 4 lugl. 1155 dall' Imp. Federigo I, che prese sotto l'imperiale tutela i beni della chiesa di Pistoja. — (ivi).

Allo stesso diploma di Federigo I in seguito furono conformi quelli degli Imperatori Arrigo VI (1196), Ottone IV (1209), e Federigo II (1218 e 1229) concessi ai pontefici della cattedrale pistojese.

In questo frattempo però i Bològnesi, per insignorirsi della Sambuca, profittarono della guerra che facevasi nel 1204 fra i Fiorentini ed i Pistojesi, quando mossero la loro oste verso la Montagna di Pistoja, per modo che fu loro facile impadronirsi della Sambuca e di altri castelli vicini, dai quali furono lenuti fino a che nel 16 ottobre dell'anno 1219 il cardinal d'Ostia Ugo dei Conti di Segni Legato del Pont. Onorio III pronunziò sentenza, che il Cast. della Sambuca con il suo distretto e ragioni dovesse ritornare sotto il dominio del vescovo di Pistoja, e che i Pistojesi procurassero di rindennizzare e sar restituire i beni a coloro che erano fuorusciti della Sambuca per avere costoro abbracciato il partito de'Bolognesi, e viceversa che il Comune di Bologna facesse lo siesso verso i fuorusciti Bolognesi. 🛶 (Savioti, Angali Bolognesi T. II. P. II.)

Dopo tale concordia il vescovo di Pistoja Graziadio cedè in feudo ai conti di Panico il Cast. della Sambuca, per cui nel 6 aprile del 1223 Ranieri, uno di quei conti, autore prohabilmente di altro Ranieri arcivescovo di Pisa reso celebre dall' Alighieri, prestò giuramento di fedeltà al vescovo Graziadio per sè e per Ugolino suo fratello. — (Arch. Dipl. Fior., Carte del Capitolo della Cattedr. di Pistoja.) — Ved. Pisa.

Tali si mantennero i popoli della Sambuca e di Pavana, cioè sudditi e vaisalli dei prelati di Pistoja, fino a che nel novembre del 1256 sotto il reggimento del vescovo Guidaloste Vergiolesi prestarono gli omaggi di vassallaggio quei popoli a condizione di ubbidire al vescovo ed al Comune di Pistoja, di cui allora Guidaloste erasi fatto arbitro; sicchè questo signore ricevè giuramento di sudditanza dai popoli della Sambuca, allorchè dominando la sua patria quasi da assoluto padrone, gli fu facile investure del feudo predetto un Vergiolesi suo parente con titolo di visconte o vicedomino, dal quale poi il feudo della Sambuca passò in signoria alla nobile famiglia pistojese de' Vergiolesi.

In cotesto frattempo i Consoli e Comune della Sambuca e di Pavana, adunati nella chiesa de'SS. Jacopo e Cristofano, dopo una deliberazione fatta in pieno consiglio, nel 26 dic. del 1262 venderono per lire 105 di mon. pisana allo spedale del Prato del Vescovo un mulino con gualchiera posto in quel territorio in luogo appellato Miraccola? — (Arca. Dire. Fior. Carte dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

Nel principio del secolo XIV era signore del castello anzidetto mess. Lippo o Filippo de' Vergiolesi padre della bella Selvaggia, di cui muestro Cino Sinibuldi pianse in versi la morte accaduta costà suso tra duri sassi innanzi che il di lei genitore nel 1309, vendesse al Comune di Pistoja per 11000 lire il castello, rocca, distretto ed uomini della Sambuca. — Ved. Pistoja.

Più tardi la stessa contrada cadde sotto il dominio del pistojese Filippo Tedici, nel tempo che egli (anni 1324 e 1325) oppreserva la sua patria. Fu allora che un cognato di Filippo posto a guardia del castello della Sambuca lo consegnò proditoriamente alle genti di Castruccio Antelminelli, che avevano già occupato varii luoghi della Montagna pistojese, sicchè poco dopo Castruccio potè sacilmente impadronirsi di Pistoja.

Mancato Castruccio. la fortezza della Sambuca per pochi anni su guardata dalle milizie de' Pistojesi, sino a che, per convenzione stabilita nell'aprile del 1351 dovevano esse consegnarla ai Fiorentini, se costoro sossero stati più cauti a non lasciarsi precedere dalle masnade dell'arcivescovo Visconti di Milano, che aveva compro nell'anno innanzi dal Pepoli la città e distretto di Bologna. — Ved. Pistoja.

Infatti un esercito del Visconti, mentre

Toscana, s'impadroni della rocca di Pavana, che in detta epoca spettava ai nobili di
Cantagallo, alla qual famiglia apparteneva
quel Napoleone che nel settembre del 1332
fu eletto dai Pistojesi in loro potestà e due
anni dopo in capitano del popolo a Firenze.
—(Arce. Diri. Fior. Carte dell'Opera di S.
Jacopo di Pistoja. — Amma. Stor. Fior.)

Sino al 1360 la rocca della Sambuca su guardata dalle genti di Oleggio Visconti signor di Bologna, quando riescì ai Pistojesi, mentre le armi di quel signore erano occupate nella guerra con Bernabò Visconti di Milano, di riacquistare quasi per sorpresa il castello della Sambuca, della qual cosa i Fiorentini surono molto contenti, sperando a tempo opportuno di avere essi la guardia

di cotesta chiusa dell'Appenaino.

Trovo però fra le carte del vescovato di Pistoja una del 24 febbrajo 1368, dalla quale risulta che l'abhate del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja a quel tempo esercitava il mero e misto impero sopra il castel della Samhuca. Avvegnachè in detto giorno per atto pubblico rogato nel palazzo vescovile di Pistoja don Simone abbate di quel monastero de' Benedettini con licenza ed autorità del Vesc. Remigio e dei canonici della chiesa maggiore di Pistoja, avuto il consenso dei suoi monaci, cedè il castello della Sambuca con tutte le ragioni al sindaco del Comune di Pistoja, salvi i diritti e ragioni che vi aveva il vescovo e la chiesa pistojese; in cambio della qual cessione ricevè dal sindaco medesimo tanti effetti di suolo corrispondenti all'annua rendita di 470 mine di grano.

Non corsero però molti anni, che la Signoria di Firenze, informata de' preparativi di eserciti che nel 1375 si facevano in Bologna dal cardinal Legato con la mira di dare addosso ai Fiorentini, inviò un più forte presidio alla Sambuça ed in tutte le rocche della Montagna pistojese. - Maggior danno avvenne nel 1401 quando Riccardo de'Cancellieri, nella lusinga d'insignorirsi del governo della sua patria, ad istigazione del duca di Milano, di cui era al servizio, con le di lui masnade unite ai fuorusciti assal) e tolse il castel della Sambuca ai Fiorentini, ai quali però dovè renderlo nel nov. del 1403 a patto di essere ribandito esso con i suoi aderenti, oltre la rindennizzazione de'danni patiti. — Fed. Pistosa.

Finalmente il castel della Sambuca come passo importante per chi da quella parte attraversa l'Appennino, anche dopo la caduta della Rep. Fior. su dai Pistojesi affidato alla custodia di personaggi distinti, come quando nel 1530 ne era capitano Giovanni di Filippo Cellesi, nel 1534 Francesco Michelacci, nel 1536 Gherardo Buonajuti ecc.

La storia, ch' io sappia, non palesa chi teneva la guardia della Sambuca nell'anno 1537, quando vi passarono i fuorusciti fioreutini che ebbero poi la mala giornata a Monte-Murlo.

L'ultimo fatto d'armi che può riguardare il passo militare per l'Appennino della Sambuca, ne richiama all'anno 1643, quando vi passarono le truppe papaline riunite in Bologna, inviate per questo varco a sorprendere Pistoja. Nella qual circostanza se il nemico s'impadronì delle rocche di Pavana e di Treppio, questa della Sumbuca sembra che fosse lasciata suori. Essa però venne investita e cadde in potere suo al ritorno della stessa oste, che ivi si fortificò. Per la qual cosa i Pistojesi volendola riconquistare cor-

sero a quella volta con un corpo di fanti e cavalli, sicchè dopo siero constitto il nemico su costretto a disloggiarne con perdita di gente, di artiglieria e di munizioni. — (Fig-ravanti, Memor. istor. di Pistoja.)

Esiste alla Sambuca un conservatorio di donne questuanti dell'Ordine di S. Francesco sotto il titolo della Madonna del Giglio. Esso però nel 1745 era ridotto a due sole claustrali, mentre nel 1833 vi si trovavano 18 recluse, e nel 1840 si contavano costà 17 conventuali con 14 educande.

La chiesa parrocchiale per bolla del Pont. Pio VI data in Roma li 16 ott. del 1785 fu distaccata dalla diocesi di Bologna e dalla pieve di Succida, ora Capanne, con le altre cure della Comunità della Sambuca, le quali vennero aggregate alla diocesi pistojese. Alla parr. della Sambuca fu annessa la cappella di Posola e non Pajola come fu scritto all'Art. Pajora Vol. IV pag. 25.

Spettano attualmente al piviere di S. Jacopo alla Sambuca le chiese parr. di Pavana, Cassero, Lagacci Campeda e Frassignoni.

MOVIMENTO della Popolazione del Castello, Borgo e contorni della Sameuca e quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| Anno  | ~   | femm. |             | femm. | convolti<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>fumiglie | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|-------|-----|-------|-------------|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| £55 £ | _   |       |             | _     |                              | _                               | 248                         | r 379                       |
| 1745  | 260 | 265   | <b>3</b> 60 | 320   | 472                          | 22                              | 270                         | 1699                        |
| 1833  | 183 | 187   | 202         | 204   | 358                          | 22                              | 224                         | 1156                        |
| 1840  | 209 | 193   | 160         | 195   | 428                          | 21                              | 239                         | 1208                        |
|       |     |       |             |       |                              |                                 |                             |                             |

Comunità della Sambuca. — Il territotio di questa Comunità abbraccia attualmente una superficie di 22958 quadr., 729 dei quali sono presi da strade e da corsi facqua. — Nel 1833 vi si trovavano 2632 abit., a proporzione ragguagliatamente di quasi 93 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sei Gomunità, tre delle quali comprese nella Legazione di Bologna dello Sato Pontificio e tre dentro il Granducato. Dal lato di lev. si tocca con la Com. granducale di Cantagallo a partire dai poggi settentrionali di Treppio, e di là mediante il ramo orientale della fiumana Limentra che rimonta per il cammino di circa 5 migl. a incominciare di sotto la sua confluenza nella Limentra media sino al ponte dell'Alberaccio sopra la Badia a Taona. Costi voltando la fronte da lev. a ostro sottentra a confinc il territorio comunitativo della Porta S. Marco, da primo lungo il tore. Limentrella, poscia mediante un borro suo contluente, il Piano del Pero, col quale di-

rigendosi a maestr. attraversa la strada comunitativa che va da Pistoja a Treppio per seguitare la criniera de poggi, sulle cui spalle sorgono le prime fonti della Limentra media. Ivi cessa di fronteggiare il territorio comunitativo della Portà S. Marco e sottentra l'altro della *Porta al Borgo*, e con questo la Com. della Sambuca continua a dirigersi verso maestr. sul poggio di Scalocchio, donde poi riscende per entrare col fosso d'Acquasanta nel ramo della Limentra occidentale, che tosto trapassa dirimpetto alla confluenza del fosso de' Cigni. Médiante il corso inverso di quest'ultimo fosso la nostra Comunità varca lo sprone dell'Appennino che separa il vallone della Limentra occitientale della Sambuca dalla Valle superiore del Reno, nel qual fiume i due territori discendono per il borro appellato del Faldo, e di là sino al ponte de' Pillotti presso la dogana di Pracchia che trovano dirimpetto alla confluenza del torr. Orsigna.

Ivi cessa la Com. della Porta al Borgo è nottentra di fronte a maestr. il territorio della Com. pontificia di Granaglione, con la quale la nostra della Sambuca fronteggia per il corso di circa 5 migl., mediante il fiume Reno sino notto la confluenza della Limentra occidentale della Sambuca.

Ivi lascia a pon. il Reno e per termini artificiali sale sul monte Guidello avendo dirimpetto a sett. e poi a lev. l'altra Com. pontificia di Cussio, con la quale ripiegando da ostro a lib. entra nel vallone della Limentra media, che trova dirimpetto al Cast. di Pavana. Di la rimontando per circa mezzo migl. quella fiumana arriva alla dogana del Ponte a Pavana, dove si scosta dalla Limentro stessa e dalla strada maestra della Porretta per dirigersi a scir. percorrendo per termini artificiali lo sprone che corre sopra Treppio fra la Limentra occidentale e quella media avendo dirimpetto la Com. holognese di Bargi e Stagno, fino a che per il fosso di *Linari* scende nella *Limentra* orientale, dove ritrova nei poggi che passano a ostro del Cast. di Treppio il territorio comunitativo di Cantagallo.

Tale era nel 1833 la superficie territoriale della Com. della Sambuca, innanzi cioè che nel 1834 fossero aggiunti alla medesima i popoli di Torri, di Treppio e del Pian-del-Toro, i quali tutti appartenevano allora alla Comunità di Cantagallo. — Ped. Gantagatto Comunità.

Fra i principali corsi d'acqua che scendono dalla sinistra costa di cotesto Appenaimo per attraversare da ostro-lib. a sett.-gracil territorio comunitativo della Sambuca, si conta non solo il fiume Reno, ma i tre rami della Limentra, cioè, orientale, media e occidentale.

Non si conoscono ancora le alteste assilute delle prominenze maggiori di cotesta parte di Appennino, per modo che sarebbe azzardo di chi per altra via fuori di quella trigonometrica volesse confrontare i varchi della valle del Reno bolognese o dei valloni della Limentra con altri varchi dell' Appennino toscano e della Montagna pistojese.

Checchè ne sia la cosa meno incerta è, che, alle sorgenti della Limeatra occidentale, il varco della Sumbuca pistojese era stato praticato ne' tempi antichi scendendo lungo cotesta fiumana dallo Spedaletto, detto allora del Prato del Vescoto, dopo aver rissilito il monte lungo la ripa sinistra del fi. Ombrone; il qual passaggio su frequentato dagli oltramontani che dal bolognese si dirigevano per l'istoja in Toscana, e viceversa.

lo non dirò che vi passò nel 1009 con la sua corte un March. Bonifazio di Toscana, che nel 1104 lo varcò la gran contessa
Matilda con numeroso seguito di principi,
di conti e magnati, nè starò a rammentare
quanto dissi all' Art. Praccao per dove passava quell'antica strada appellata anch' essa
Via Francesca.

Assai più moderno è il tronco rotabile che staccasi dalla strada regia modanese al Ponte-Petri per condurre lungo il Reno ai Bagni della Porretta passando sotto la Sambuca per Pavana, dove farà capo una nuova strada rotabile che una società anonima ha intrapreso, a partire dalla regia Modanese a Capo di Strada e di là dirigendosi per l'Appennino al varco della Collins, donde riscendere per l'antica via Francesca a Pavana, e per la Porretta a Bologna.

In quanto alla struttura fisica di cotesta sezione dell'Appennino, esta è quasi tutta uniformemente coperta di strati diversamente inclinati delle tre rocce compette appenniniche, sennonchè la calcarea (alberese) è costassà molto meno frequente delle altre due (macigno e bisciajo).

Trovasi hensi l'alberese lungo il Reno, fuori però di questa comunità, poichè i fianchi dei monti che esso percorre, così quelli che chiudono i valloni della Limentra so-

no ricoperti quasi per ogni dove dall'areerenaria argillosa, che alterna con lo schisto marnoso. — Ped. Cantaganto, Comunità.

Le piante più comuni sono quelle del castagno, del cerro e del leccio, e nei luoghi più eminenti i faggi in mezzo ad estese praterie, le quali forniscono alimento a molte bestie lanute, bovine, cavalline e porcine.

Alla Sambuca non vi sono mercati settimanali, nè tampoco ficre annuali. La Comunità mantiene un medico ed un maestro di scuola.

Risiede alla Sambuca un Potestà che ha la sola giurisdizione civile sopra il distretto di questa Comunità, dipendendo pel criminale dal Vicario regio di Pistoja. La cancelleria Com. è in San-Marcello, l'ingegnere di Circondario, l'utizio di esazione del Registro, la conservazione dell'Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Pistoja,

QUADRO della Popolazione della Comunita' della Sambuca a quattra epoche diverse,

| Nome<br>dei Luoghi | Titolo                                | Diocesi                                  | Popolazione |              |              |              |  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                    | delle Chiese                          | aui<br>appartengono                      | 1551        | ANNO<br>1745 | AMNO<br>1833 | 1840         |  |
| Campeda (1)        | SS, Giuseppe e Igna-<br>zio, Rettoria | Eran<br>cesi<br>del<br>Pisto             |             | •            | 127          | ş 5 <b>q</b> |  |
| Cassero            | S. Pellegrino, idem                   | A di | 1           | 437          | 499          | 475          |  |
| Presignoni (t)     | S. Maria, idem                        |                                          | 1           | 378          |              | 242          |  |
| lagacci            | S, Maria e S. Gauden-<br>zio, idem    | Bologna<br>Fologna                       | ) 1379.     |              | 142          | 163          |  |
| Povana             | S, Maria e Jacopo, id.                | 54.7 g. ∣                                |             | 803          | 507          | 598          |  |
| Samora             | S, Jacopo, Pieve                      | 9 5 6                                    |             | 1699         | 1156         | 1208         |  |
| Finn del Toro (*)  | S. Stefano, Rettoria                  | della I<br>aeno P<br>quella              |             |              |              | 149          |  |
| Torri (*)          | S. Maria, idem                        |                                          |             | 1646         | 1775         | 524          |  |
| Treppio (*)        | S. Michele, Pieve                     | Pias di                                  |             |              | (            | 1498         |  |

NB. Le parrocchie di Campeda e di Lagacci contrassegnate col num. (1) furono erette dopo l'anno 1785. — Gli ultimi tre popoli contrassegnati con l'asterisco (\*) dopo il 1833 furono staccati dalla Com. di Cantagallo e aggiunti a questa della Sambucu, — Ved. Cantagallo Comunità.

SAMBUCHETA in Val·di-Sieve, — Cas. on ch. parr. (S. Donato) nel piviere di S. Leolino in Monti, Com. e circa 3 migl. a scir. di Londa, Giur. di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco occidentale dello sprone che staccasi dalla Falterona per dirigersi sopra le sorgenti del torr. Moscia alla Consuma, e separare dal lato di maestr, il Vall'Arno casentinese dalla Val-di-Sieve, lungo l'antica strada mulattiera che dal Mugello passa tuttora nel Casentino.

Pu la Sambucheta seudo de' conti Guidi di Poppi, stati auche patroni della chiesa di 8. Donato alla Sambucheta. Ciò è reso chiano da un atto del 22 agosto 1378, col quale spe statelli, il conte Simone ed il C, Giovanni figli del C. Roberto da Battifolle, nominarono il nuovo rettore di S. Donato alla Sambucheta della Com. di Londa, distretto del Castel di S. Leolino, Dioc. di Piesole, —(P. Ilperonso Deliz. degli Erud. T. VIII.)

Infatti la Sambucheta su tra le ville e castelletti della contea di S. Leolino in Mouti che il C. Guido siglio del C. Ugo da Battisolle nel 1367 sottopose per la sua parte all'accomandigia della Signoria di Firenze, sinchè nel 1440 quel governo se ne impadronì per ribellione del conte Francesco di Poppi. — Ved. Poppi,

La stessa contea, compresa la Sambucheta, nel 1645 fu data in feudo dal Granduca Perdinando II con titolo di marchesato a una donna di casa Guadagni, cui succederano della Spezia, Provincia di Levante, Dioe. di Luni-Sarzana, Regno Sardo.

Trovasi cotesto villaggio alla base sett. dei monti che fiancheggiano a lev. il Golfo Lunense, o della Spezia, mentre la loro schiena scende verso la ripa sinistra della fiumana Vara. — Ved. Riccò di Vara.

La parr. di San-Benedetto di Vara nel 1832 contava 599 abit.

SAN-CASCIANO, o SANCASCIANO DE BAGNI (ad Balnea Clusina) nella Val-di-Paglia. — Cast., ora ridotto ad una piccola Terra con ch. collegiata arcipretura (S. Leonardo, già S. Cassiano ad Balnea) capoluogo di Comunità, nel Vicariato regio di Radicosani, Dioc. di Chiusi, Compartimento di Siena.

Risiede intorno alla corona di alto poggio, il quale sporge sopra i vicini dalla diramazione meridionale del monte di Cetona, circa br. 1040 sopra il livello del mare, al cui scir.-lev. scorre il torr. Elvella, fra il gr. 29° 32' long. ed il gr. 42° 52' 5" latit. sul confine meridionale del Granducato; 5 in 6 migl. a scir. di Radicofani; 10 migl. a sett. della città di Acquapendente e 12 a lib. di Città-della-Pieve, entrambe comprese nello Stato Pontificio, 9 migl. a ostro di Cetona, e circa 13 nella stessa direzione dalla città di Chiusi.

Alt'Art. Bassini S. Casciano su detto che l'origine di questo castello è cotanto remota quanto la celebrità de'suoi Bagni appellati Chiusini e rammentati da Orazio; i quali nel medio evo presero il qualificato di Bagni Orvietani dalla città, da cui il paese ed i suoi sendatari dipendevano; sino e che i medesimi acquistarono il titolo di Terme Cassianensi dalla sua chiesa di S. Cassiano che diede il nome anche al castello.

Però la pieve di cotesti Bagni innanzi il secolo XI non era dedicata a S. Cassiano, sibbene a S. Giovanni ed a S. Maria detta al Bagno, chiesa rammentata da 4 membrane, scritte nel 20 febb. del 1014, nel nurzo del 1020, nel maggio del 1067, e nel genn. del 1075, tutte provenienti dalla Badia Amiatina nell' Arch. Dipl. Fior.

La prima volta che trovo nominata la chiesa di S. Cassiano de' Bagni mi sembra assere quella di un istrumento scritto nel nov. 1080 della Badia testè rammentata, ora nell' Arch. Dipl. Fior.

Checchè ne sia il Cast. di San-Casciano de' Bagni sino dal secolo XIII era soggetto

ai Visconti di Campiglia d'Orcia, siccome apparisce da un atto pubblico del 3 agono 1262 citato all'Art. Campiglia d'Orcia.

Lo dichiara anche meglio una transazione del 18 luglio 1272 fatta fra Napoleone de fu Tancredi de' signori di Campiglia d'Orcia, Pone del fu Pepone, e Bifolco di Sialbaldo da una parte, e dall'altra parte 环 sconte, Monaldo, Salinguerra e Tancrea figli del su Bulgarello, tutti de Visconti di Campiglia, per terminare una lite verteute tra i medesimi rispetto alla rocca e castella di Campiglia d'Orcia, suoi abitanti e 🗗 stretto, come anche per i castelli e territori di San-Casciano, di Celle, di Campagnatiri ecc. e generalmente per i diritti ed azioni che essi avevano sopra quelli ed altri luoghi di loro giurisdizione. — (Anca. Dire. Fronti Carte della Badia Amiat.)

L'Ughelli nell' Istoria Marsciana (P. IL) riporta due altri istrumenti esistiti nelle membrane della Badia predetta, e scritticat trambi in Campiglia d'Orcia sotto di ra aprile e 12 giugno dell'anno 1274. — Fol., l'Art. Campiglia p'Orcia, dove è riportate pure uno squarcio del diploma concesso sal 1328 da Lodovico il Bavaro ai CC. di Marsciano, consorti de' Visconti di Campiglia, ai quali fra gli altri seudi quell'Imp. confermava: Item Castrum S. Cassiani d'Castrum de Cellis cum omnibus correspiribus, territoriis, hominibus et juristicationibus etc.

Uno de' Visconti di San-Casciano de' Balgni fu quel Monaldo di Andreuccio che Maria Signoria di Firenze nel 12 dic. del 1350 elesse in potestà della Terra di San-Gimilgano per sei mesi.

Bra sempre il castel di San-Casciano dei Bagni posseduto dai Visconti di Campiglia alloraquando nel 1383 e di nuovo nel 1386 Monaldo di Giovanni di Pone si diede in ascomandigia al Comune di Siena insieme cuti i castelli di San-Casciano e di Celle, prei messo l'onere dell'annuo censo di 10 forini d'oro da pagare a quella Rep. — (Assa. Dipl. San., Consigl. della Campana.)

Più solenne ancora fu la convenzione del 15 giugno 141a, mercè la quale i sindadi del Cast. di San-Casciano e quelli del noble le Monaldo del fu Giovanni di Pone a mome ancora di Giovanni figlio del predetto Monaldo, stando in Siena nel palazzo del Concistoro, sottoposero per anni 28, cinti fino al 15 ging. del 1440, all'accomandigia de Signori Nove la terra, castello, uomini e distretto di San-Casciano con tutti i fortilizi, ragioni ecc. alle condizioni seguenti:

1. Che dovessero gli abitanti di San-Casciano accogliere ed alloggiare le genti d'armi che il Comune di Siena vi avesse spedito a suo piacere.

n. Che i San-Cascianesi avessero a ubbire ad un giusdicente cittadino sanese da eleggersi dai Signori Nove sulla terna che fosse lum presentata di tre notari.

3. Che i terrazzani di San-Casciano dovenero offrire ogn'anno per la festa di S. Maria d'agosto alla cattedrale di Siena un palio del valore di 12 fiorini d'oro.

4. Che si dovesse dipingere sopra la porta del castello di San-Casciano l'arme del Comone di Siena.

5. Che gli uomini di detto castello dovessero prestare giuramento di fedeltà in zano del commissario della Rep. senese.

6. Che il Comune di Siena proteggerebbe e disenderebbe durante il periodo de' 18 anni convenuti il predetto castello ed i 1901 abitanti da tutti i nemici che tentassero terargli offesa.

Al qual atto tenne dietro una deliberatione de' Signori Nove, per la quale il pretominato Monaldo da San-Casciano de' Visconti di Campiglia fu creato cavaliere Gaudente a spese del Comune di Siena e dato ordine al rettore dello spedale di S. Maria dalla Scala di provvedere al cavaliere medetimo una condecente abitazione con gli alimenti per vivere, ed al camarlingo di Bitherna di pagargli una pensione di tre fiotini il mese per tutto il tempo di sua vita. — (Arch. delle Riporn. San., Kaleffo 1910, n.º 65 a c. 181, e Malavolti Istor. San. P. III, Lib. I.)

Costui era quel Monaldo da San-Casciano Visconte di Campiglia che l'Ammirato seralò nel 1389 podestà di Firenze, nel tempico che la Rep. Fior. era in guerra con i Sansi, perchè i suoi reggitori in detto uno avevano deliberato di darsi in balia del Conte di Virtii signor di Milano e nemio acerrimo de' Fiorentini. — (Ammir., Soc. Fior. Lib. XV.)

Seguace delle massime paterne e perciò cotrario al governo di Siena fu anche il dilui figlio Giovanni di Monaldo da San-Laciano, tostoche egli dopo essere stato vezione di Fiorentini cavaliere sotto le mura une di Siena con suo gran pericolo nella

guerra del 1390, fu poi nel 1393 ammesso al soldo del Comune di Firenze con undici individui della casa Tolomei pur essi suorusciti sanesi. — (loc. cit. Lib. XVI.)

Nel 1467, e sorse anche nel 1440, si rinnovarono sra Siena e San-Casciano le capitolazioni del 1412 da durare per altri 28
anni successivi, meno che quest'ultima vo'ta non v'intervenne alcuno de' Visconti di
Campiglia. — (Arcaivio Dipl. Sar., Kaleffetto n.º 104 a c. 272.)

Ma ad onta di tutte queste accomandigie il Cast. di San-Casciano uon fu riparato nè difeso abbastanza dalle masnade che vi condusse nel 1495 Vitellozzo Vitelli favorite da alcuni foorusciti, che misero a sacco il paese spogliandolo di quanto poterono que' masnadieri rubare. — (MALAVOLTI, Istor. San. P. III Libr. 6.)

Ritornò ben presto la Terra di San-Casciono sotto il dominio della Rep. sanese, alla quale i suoi abitanti conservaronsi fedeli fino a che caduta Siena e poscia Montalcino in potere dell'esercito Austro-Ispano-Mediceo di Carlo V e di Cosimo I, gli abitanti di San-Casciano nell'agosto del 1550 prestarono ubbidienza al primo Granduca di Toscana, cui furono dal re di Spagna Filippo II venduti.

Con la legge del a giugno 1777 vennero riunite alla Comunità di San-Casciano dei Bagni quelle di Celle e di Fighine sotto un potestà per gli atti civili, dipendente rispetto al criminale dal Vicario regio di Radicofani, fino a che col motuproprio del 1 agosto 1838, restata soppressa la potesteria di San-Casciano dei Bagni, il Vicario regio di Radicofani sopravvede anche negli affari civili agli abitanti di questa Comunità.

L'arcipretura collegiata di S. Leonardo risiede nella parte più eminente del poggio, nel luogo forse dove fu il fortilizio e nel centro del fabbricato che gli gira sotto.

La chiesa è di costruzione piuttosto elegante ed ornata di stucchi. L'arciprete di Sau-Casciano è uno dei vicarj foranei della diocesi di Chiusi; ed ha un capitolo consistente in otto canonici, uno dei quali è il parroco della Madonna delle Ripe, parrmoderna, la quale è compresa nel distretto comunitativo di San-Casciano de' Bagni.

Nelle terme sottostanti al paese avvi un oratorio appellato della Colonna.

Dalla parte orientale fuori della Terra esiste anche un convento di Cappuccini.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra di San-Casciano dei Basni a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| Anko | intervent<br>0 |       | λDU        | LTI    | coniudati<br>dei | EGGLESIAST. | Numero<br>delle | Totalità<br>della |
|------|----------------|-------|------------|--------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|      | mase.          | femm. | mase.      | Semme. | due sessi        | due sessi   | famiglie        | Popolas.          |
| 1640 | ĺ –            |       |            |        | -                | _           | 147             | 1 o 3 8           |
| 1745 | 118            | 76    | 143        | 141    | t 20             | 28          | 134             | 626               |
| 1833 | 113            | 97    | <b>001</b> | 116    | 260              | 18          | 169             | 702               |
| 1840 | 99             | 99    | 97         | 8=     | 296              | 12          | 161             | 685               |
|      | 1              | 1     | }          | l      |                  |             |                 |                   |

Comunità di San-Castiano de' Bagni.—
Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 25659 quadr., 1136 de quali settano a totsi d'acqua ed a pubbliche strade. — Nel 1833 vi si trovavano 2747 abit. a proporzione di 90 persone per ogni migli quadr. di suolo imponibile.

Confina con 5 Comunità del Granducato, mentre dirimpetto a lev. ed a scir. si tocca con lo Stato Pontificio, col quale si accompagna fino a ostro-lib. mediante l'alveo del fi. Paglia, a partire cioè dalla confluenza viel torr. Rigo sino a quella dell' Elvella in Paglia, fra la Torricella e Ponte-Centino. Costi voltando faccia da ostro-lib. a scir. rimonta per circa 4 migl. il torr. Elvella che l'ascia a pon, del poggio di San-Casciano per entrare in un piccolo horro proveniente da ostro, di la dal quale per termini artificiali vlirigesi a lev. e poi a greć., sinchè trova le sorgenti del sosso Argento, mercè cui scorre per circa due miglia, metà nella direzione di grecale e metà in quella di lev., quindi 10 abbandona per voltarsi a sett. donde per termini artificiali lascia al suo lev. il vil-Jaggio di Palazzone. — Giunto al torr. di Fossalto che lo rimonta nella direzione di pon.-maestr. lascia fuori il territorio dello Stato Pontificio avendo dirimpetto a grec.• lev. la Com. granducale di Cetona, con la teggia sulle spalle orientali della montagna omonima fino alla cima dove incontra a sett. l'altra Com, granducale di Sarteano, e con quest' ultima la nostra dirigesi verso lib. per termini artificiali per un tragitto di circa rdue migl, finché trova su quella montuosità il territorio comunitativo di Radicofani, con

il quale si accompagna verso scir. passando per il Poggio Bianco innunti di scendere nel torr. Rigo, mercè cui le due Comunità camminano di conserva fino al Ponte a Rigo di faccia all'osteria della Novella. Di costi passando sulla destra ripa del torr. medesimo percorrono la strada postale e poi per termini artificiali arrivano sul fiume Paglia dirimpello allo sbocco del torr. Minestrone, dove cessata la Com. di Radicosani la nostra rasenta a guisa di tangente il territorio comunitativo dell'Abbadia S. Salvadore. — Di là scendendo il fi. Paglia nella direzione di scir. viene di fronte la quinta ed ultima Com. granducale di Pian Castagnajo, con la quale l'altra di San-Casciano de' Bagui artiva alla confluenza del torr. Siele dirimpetto alto shocco del Rigo in Paglia, dove sottentra di nuovo il territorio dello Stato Pontificio.

per circa due miglia, metà nella direzione di San-Casciano de' Bagni è la montagna di Cetona sul confine con la Com. di Sarteano che si alza costà circa 1900 braccia sopra il mare. Secondo in altezza comparisse il montaggio di Palazzone. — Giunto al torr. di Fossalto che lo rimonta nella direzione di pon.-maestr. lascia fuori il territorio dello Stato Pontificio avendo dirimpetto a grec.- lev. la Com. granducale di Cetona, con la quale l'altra di San-Cascian de'Bagni frontata dall'astronomo medesimo sulla cima delta torre campanaria della chiesa arcipretura.

Poche strade rotabili attraversano questo territorio, una delle quali è quella che staccasi da Sin-Casciano per Sarteano, l'altra che passa da Celle per arrivare al Ponte a Rigo sulla strada postale Romana, la qual ultima per il tragitto di oltre tre migl. dall'

estris della Novella a quella della Torricella è incciata nel territorio comunitativo di Sa-Carcisao de' Bagni.

Doren passare dal Ponte a Rigo provezinte di Bagni di San-Casciano un'antica stala suzza, che fu probabilmente un dirriccio staccato dalla via Cassia sotto zi utte di Chiusi. — Ped. Via Cassia.

In sumerosi sono i corsi d'acqua che lapano i confini del territorio in discorso; su questi il si. Paglia a lib. ed i torr. Rigo al Elvelle, che uno dal lato di maestr.-pon. a l'altre verso scir. del capoluogo s'incammina nel si. Paglia, mentre il Fossalto apulle dell'Argento shoccano a lev. della Tempelle Chiana romana.

Ami più rioco peraltro è questo puese di muniti d'acque termuli onde la Terra pequità some di San-Cascian de' Bagni, — Im mo estanto frequenti e sì copiose (dimu Gingio Santi) che sarebbe desidenabile pril quado dei paesani che ugualmente ovia el abbondante vi si trovasse l'acqua publik.

All'Art. Bashi di S. Casciano indicai le retere più note, fra le quali una appelles il Begno di S. Lucia prescritta nei 🖦 defalmia, cui probabilmente voleva istini de Antonio Musa medico di Augusoil puta Orazio per medicare i suoi oc--(HOBATH FLACCI, Epist. XV.) -Mi otesti Bagni attestano una grande michie per i frammenti d'idoletti, di medie, di ornamenti architettonici e di stafanie, son che per varie iscrizioni romane de l'eme medesime allusive, oggetti tutti de furono segnalati dai due medici Bastia-A di Senti e da altri analizzatori di quelle temali. — Ved. Jac vo Filippo, e Barrani, Trattati de Bagni di Bes-Cesciano, Santi, ecc.

Is sice struttura di questa porzione etren del Granducato posta per la maggior re sui contrassorti orientali della montami Cetona in mezzo ad angusti valloni, me de quali, quello del Rigo, ha la più resi soce verso ostro-lib., consiste, o in una rem conchigitare, o in una calcarea stratime interrotta e spesso coperta da potenti uchi di calcarea concrezionata (travertino) relotti da quelle acque termali.

Che eotesto calcarea stratiforme sia da rimi fra i terreni terziari inferiori, me lo fanno credere non solo le conchiglie petrificate, ma i ciottoli di pietra che essa racchiude, mentre la base orientale dei contrafforti medesimi è coperta da una marna conchigliare cerulea consimile a quella dell'opposta base che acquapende in Val-d'Orcia. — Ved. Radicovani Comunità.

Fra le rocce raccolte da Giorgio Santi a San-Casciano de' Bagni, furonvi la selce cornea bruna, o pietra focaja (piromaca) disposta in filaretti interposti alla calcarea stratiforme del monte sopra il quale risiede il capoluogo, e l'ossido nero di manganese che si affaccia suori del paese presso la casa della dogana; mentre fra i testacei fossili abbondano i coni; come pure si nascondono nella marna cerulea i cardi, le came, ecc. Gli ammoniti poi di varia grandezza si trovano racchiusi nella calcaria stratisorme, e le madreporiti coralloidi non sono infrequenti nei campi di marna.

Rispetto alle produzioni agrarie il suolo di questa Comunità, per la maggior parte montuoso, è coperto di selve ghiandifere che forniscono alimento a molti animali neri, e nelle colline cretose e nell'angusto piano di quei valloni le seminagioni di cereali.

Nella montagna vegetano spoutanee molte piante aromatiche e abbondantissima vi si propaga la scorza nera.

L'aria è salubre, ma il clima è rigido anzi che no, ed il capoluogo stante la sua elevata situazione è dominato dai venti specialmente grecali e di scirocco.

In San-Casciano de' Bagni si praticano due fiere annuali, le quali cadono nel 22 settembre, e nel primo mercoledì dopo la Concezione del mese di dicembre.

Due altre siere hanno luogo nel 2 luglio a Celle, e nel martedì dopo la prima domenica di ottobre a Figline.

La Comunità mantiene tre medici, uno de' quali medico-chirurgo, con altrettanti maestri di scuola, che sogliono risiedere in San-Casciano de' Bagni, a Celle, ed al Palazzone.

Il giusdicente di questa comunità è il Vicario regio di Radicofani, dove tengono stanza l'ingegnere di Circondario ed il cancelliere Comunitativo. L'uffizio di esazione del Registro è in Sarteano, la conservazione delle Ipoteche in Montepulciano, ed il tribunale di prima Istanza in Siena.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di San-Cascian du Bagni a quattro epoche diverse.

| Nome                                               | Titolo                                                                                                                                            | Diocesi             | Popolazione             |                        |                                  |            |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--|
| dei Luoghi                                         | delle Chiese                                                                                                                                      | cui<br>appartengono | A#NO<br>1640            | ANNO<br>1745           | AFFIO<br>1833                    | 1840       |  |
| Celle Fighine Palazzone Ripe San-Casciano de'Bashi | S. Paolo Convers. Pieve<br>S. Michele, Prepositura<br>S. Maria Assunta, Pieve<br>S. Maria, Rettoria<br>S. Leonardo, Arcipre-<br>tura e Gollegiata | iu on l'ut          | 740<br>722<br>—<br>1038 | 535<br>570<br>—<br>626 | 1071<br>209<br>607<br>158<br>702 | 238<br>661 |  |

Torate . . . Abit. N.º 2509 1731 2747 2923

SAN-CASCIANO, già SAN-CASCIANO A DECIMO fra la Val-di-Greve e la Val-di-Pesa. — Terra grossa murata il di cui centro trovasi nel bilico di due valli, essendo-thè la parte volta verso Firenze acquapende nella fiumana Greve, e quella verso Siena scola in Pesa. — Ha una chiesa prepositura tollegiata, ed è capoluogo di Comunità e di Giur. nella Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi a circa 570 br. superiore al livello del mare Mediterraneo sulla strada regia Romana, alla prima posta partendo da Firenze per Siena che è all'ottavo miglio dalla capitale, passata di poco la parr. di S. Cecilia, detta tuttora a Decimo perchè situata presso la decima pietra miliare dell'antico miglio romano (otto de' nostri), là dove fu stabilita una mansione che diede origine al borgo di Decimo denominato poi dal titolare della sua parrocchia San-Cassiano.

— Ved. Decimo (S. Cecata A).

Si aggiunga che di costà si diramano due strade rotabili, a pon. quella che pei poggi della Romola conduce al Malmantile è a Montelupo, ed a lev. l'altra che per le Corti, Mercatale e Panzano guida nel Chianti.

Fra le prime memorie di questa Terra potrebbersi sorse indicare tre carte della Badia di Passignano scritte in Casciano nel marzo del 1012, nell'aprile del 1014 e sebbrajo del 1085, ma siccome il semplice vocabolo di Casciano senza dirsi San-Casciano potrebbe riserire ad altro luogo di Casciano no potrebbe riserire ad altro luogo di Casciano in Val-d'Ema, o alla pieve di S. Giusto a Casciano presso Siena, cui appellano pure due altre scritture dell'ag. 1070 e del 1 setta 131 della stessa badia, così mi limiterò piuttosto a due istrumenti della provenienza me-

desima, uno de'quali rogato nell'agosto del 1105 presso la chiesa di I. Cassiano territorio sorentino, e l'altro del giugno 1189 scritto in San-Casciano del piviere di I. Cecilia a Decimo, contado pur esso siorentino. — (Anca. Dir. From loc. cit.)

Assai più frequenti sono le memorie del secolo XIII relative al castello di San-Casciano raccolte dal Lami nei suoi Mon. Eccl.
Flor. dalle quali risulta che gli uomini di
San-Casciano ubbidivano in quel tempo
anco nel temporale ai vescovi di Firenze,
poichè quei prelati non solo tennero costà
un vicario col titolo di podestà, ma diedero
ai Sancascianesi nel 1241 i primi statuti,
previa per altro l'approvazione dei reggitori
di Firenze, dai quali su inviato un ordine
agl'abitanti di San-Casciano che dopo l'anno 1272 il loro giusdicente sosse sottoposto
al capitano del popolo siorentino.

Nella cronica sanese di Andrea Dei è raccontato, come nell'anno 1253 l'oste sanese facesse una scorreria fino a San-Gasciano e a Montebuoni presso Firenze.

Ognora più chiara apparisce la storia di San-Casciano col progredire de'tempi, mentre Giovanni Villani e Niccolò vescovo di Botronto raccontano, come Arrigo VII, dopo partito nel dicembre del 131a dall'assedio di Firenze, andonne col suo esercito a San-Casciano presso la città a otto miglia, e che costà dimorò in fino al dì 6 genn. successivo. Il qual villaggio, soggiunge il vescovo Niccolò nel diario del viaggio di esso Imperatore in Italia, era molto buono e pieno di commestibili, e quando questi cominciarono a mancare si mosse l'esercito verso Poggibonsi dando il guasto a molti castel-

letti e villaggi della vicina contrada di Valdi-Pesa e di Val-d'Elsa.

Al che si aggiunga qualmente nel di 12 dicembre del 1312 presso San-Casciano, in castris ante Florentiane, su spedito un diploma dallo stesso Arrigo di Lussemburgo in savore di Rigone di Ugolino di Rigone, e del zio di lui Ghino del su Rigone dei marchesi di Colle della illustre prosupia de' marchesi del Monte 8. Maria.

Se in tal circostanza i Fiorentini non conobbero quanto fosse importante la posizione di San-Casciano che doveva servire di mtenurale alla loro città; se neppure qualche anno dopo essi vi ripararono, quando un più valoroso capitano di guerra, Castruccio Antelminelli, nel sebbrajo del 1326, con le sue genti cavalcò fino a Signa e di la fece scorreria a Torri in Val-di-Pesa ed a San-Caziano ardendo il borgo e levando gran prede per le ville di quella valle; è altresì vero che sotto il governo di Gualtieri duca d'Atene su dato ordine di principlare la sabbrica delle mura castellane nel borgo di San-Casciano, Ciò seguì all'uscita di aprile del 1343 quando quel tiranno ordinò e cominciò ad afforaire e chiudere San-Casciano per ridurvi dentro (dice Gio. Villani) le villate intorno, volendo che si chiamasse Castel ducale, ma soggiunge lo storico medesimo (Cronic. Lib. XII cap. 8), poco andò innanzi quel hroro; giacché il duca d'Atene, qual insoffribil tiranno alla fine del ansseguente luglio su cacciato da Firenze a furia di popolo, ed il castel di San-Casciano si rimase borge come per l'innanzi; nè la Signoria di Firenze vi rivoltò il pensiero se non dopoché h gran compagnia di Monreale nel 1354 essendo da Siena per la via di Poggibonsi penetrala fino a Sant'Andrea (in Percussina), due miglia di quà da San-Casciano e sei miglia vicino alla città, danneggiò con immense prede i paesi intorno, e innanzi che quelle maspade li abbandonassero dove il Comune di Firenze shorsare loro 28000 fior ripi d' oro.

Ma affinche tali visite non potessero più avvenire, l'anno seguente i Signori di Firenze deliberarono di fabbricare nel borgo di San-Casciano un forte e nobile castello circondandolo di torri e di mura, e « incontanente (disse Matteo Villani al Lib. V cap. 13 della sua Cronica) nel mese d'agosto dell'anno 1355 si cominciarono a fare i fossi, e all'uscita del settembre successivo si diede

principio ai fondamenti delle sue mura casstellane, e tutte s'allogarono ad abili maestri sorvegliati da avveduti provveditori col somministrare alle maestranze la calcina, accioschè avessono cagione di fare buone muraglie. Le quali dovevano essere della larghezza di br. 4 nel fondamento, e br. due sopra terra ristringendosi a modo di barbacane, alte sopra suolo br. 12 con corridori e beccatelli, armate di torri intorno alla distanza di 50 br. l'una dall'altra, e queste dell'altezza di br. 24, cioè il doppio delle mura. Inoltre fu deliberato che vi fossero due porte maestre, difese cadauna da due torri più elevate di tutte le altre. »

« Il circuito delle quali mura (prosegue » lo storico contemporaneo) compreso il » poggio ed il borgo di San-Casciano, fu » compiuto senza arrestare punto il lavoria » nel mese di settembre dell'anno ; 356. E » veduto il conto, costò il predetto edificio » al Comune di Firenze 35000 fior. d'oro.»

Dalle espressioni frattanto di Matteo Villani non si può rilevare che in San-Casciano fosse innalzata nel tempo stesso alguna rocca, che pure sotto nome di oassero nell'anno medesimo vi fu adificata, Ciò è reso mania festo da una provvisione della Signoria di Firenze approvata di 7 sett. dell'anno 1356 con queste parole; perficiatur Casserum S. Cassiani.

Il Goye che siportò il sunto di cotesta riformagione nel carteggio inedito di artisti (Vol. I Append. Il) vi si trova il nome di alcune maestranze, deputate alle fortificazioni del castel di San-Casciano, le quali nel 25 agosto del 1357 supplicarono la Signoria di Firenze per essere saldate, cioè:

Berto Pey, maestro di pietre Line Soldi Den.

per . . . . Lire 50 6 —

Taddeo Ristori e Pietro Ducci
socj, maestri di pietre per « 137 18 9

Tommaso d'Jacopo Passeri e
Andrea Guglielmi socj, idem
per . . . . « 212 10 —

Filippo Berti da Settignano,
maestro scarpellino per . « 34 4 —

Donato Morandi, fornaciajo
per . . . . « 28 4 —

Moro Lorini, fornaciajo per « 36 17 —

Somma . . L. 499 19 9

La qual somma di lire 499, soldi 19 se depari 9, corrispondente a sirca fior, d' 259

143, a ragione allora di lire 3 10. — per fiorino, fu approvata dai collegi della repubblica e pagata. — Fed. Pra Vol. IV pag. 395.

Il recinto delle mura di San-Casciano girava br. 2135, ed oltre le due porte principali aveva due postierle con il cassero, che
era in un angolo verso maestro; il qual cassero fu donato dal Granduca Ferdinando II
al suo foriere maggiore Gio. Santi Lucardesi sopracchiamato l' Indiano, che converti lo stesso fortilizio in una grandiom abitazione, ceduta più tardi alle monache Benedettine di questa Terra, fabbrica che cade
attualmente in rovina, sebbene la sua sala
sia stata ridotta ad uso di tentre.

Prattanto il Targioni saviamente nei suoi Viaggi avvertiva, che quando i Fiorentini disegnarono di ridurre a fortezza San-Casciamo non pensarono alla scarsità dell'acqua potabile nel caso di un lungo assedio, nè tampoco vi fu allora riparato con le costruzioni di vaste cisterne.

Si procurò bensi di rimediarvi più tardi mercè di un acquedotto che conducesse l'acque ad una fontana pubblica, rifatto e restaurato sotto il governo di Cosimo I.

Esistera fino dal secolo XII in San-Casciano uno spedale per i poveri, al quale lasciò lire 15 la contessa Bostrice vedova del C. Marcovaldo di Dovadola con suo testamento del 18 febb. 1278 (stile fior.)

Fu incluso dentro il recinto delle mura castellane la chiesa ed aspizio di Santa Maria del Prato de'PP. Domenicani, ora della compagnia della Misericordia, e che può dirsi uno de' più antichi edifizi di San-Casciano, perchè eretto fino del 1335, cioè 20 anni prima che fone circondato di mura il

puese. In essa chiesa esiste un pu bassorilievi scolpiti da maestro Giov ducci di Pisa contemporaneo di An lievo di Giovanni Pisano.

Fra gli stabilimenti sacri più a questa Terra si conta il monastero stina, abitato da donne che furono nel secolo XIII in quello di S. Donari, o in Polverosa, dal vescovo Gio Mangiadori. — Più moderno è il n testè soppresso di S. Maria del G. Benedettine, nella cui chiesa fu se 1640 il citato Gio. Paolo Santi I oriundo di San-Casciano e fondaton l'asceterio.

Ad un benefattore più antico, (Castrucci di San-Casciano, devesi zione della chiesa della Croce con convento de' Francescani Zoccolar nel 1492, ampliato ed abbellito n

Dalla parte orientale sulla strada fuori due tiri di arco dalla Terra magnifica villa Corsini delle Corti la stessa strada s'incontra un conve molto antico di Cappuccini.

Sun-Casciano col progredire dei se gredì in industria specialmente agri i molti gelsi, oliveti e vigneti che a la sua collina, siccome aumentò nell polazione. — Ved. il Quadro dell'Insione a 4 epoche diverse in fine a

Fra gli nomini distinti in scier lettere San-Casciano conta il suo pri stro di scuola nel prete Francesco ( ci poeta ed oratore famigerato, ed Giuseppe Sarchiani mancato al m Firenze nel secolo attuale, il qua una copiosa e scelta biblioteca alla so

CENSIMENTO della Popolazione della Tana di San-Casciano a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Ажжо | Mesc. femm. |            |            | Comm       | contrudti<br>dei<br>duc sessi | accentant.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | T d Po |
|------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1551 | 209         | 154        | 435        | 490        | 406                           | 64                             | 186                         |        |
| 1833 | 434<br>456  | 381<br>415 | 361<br>35g | 485<br>376 | 979<br>108y                   | 49<br>49                       | 554<br>540                  | 3      |

Comunità di San-Casciano. — Il tertitorio di questa Comunità abbraccia una
superficie di 31419 quadr., dei quali 1323
sono occupati da corsi d'acqua e da pubbliche strade. — Nel 1833 vi abitavano familiarmente 11102 individui, a proporzione di 296 persone per ogni migl. quadr.
di suolo imponibile.

Confina con altre sei Comunità. Dalla parte di scir. e di ostro fronteggia con quella di Barberino di Val-d'Elsa, a partire dal poggio di S. Gaudenzio a Campoli verso Macerata, che separa la Val-di-Greve da quelle della Pesa, nell'ultima delle quali s'inoltra mediante il borro del Casino e quello del Lavatojo, rasentando in cotesto lato le pendici orientali della collina di Fabbrica innanzi di entrare nella fiumana della Pesa per arrivare con essa sul Ponte nuovo. Cosii oltrepassa la strada postale Romana scendendo il corso della Pesa che lascia alla conmenza del borro della Felce, il quale scende dal lato sinistro. Con quest'ultimo le due Comunità sulgono sul poggio che dal lato opposto acquapende nel torr. Firginio terso dove si dirigono. Cessa sul Virginio la Com. di Barberino di Val-d'Elsa, e sottentra dirimpetto a lib. l'altra di Montespertoli, che con la nostra fronteggia da primo mediante il corso del Virginio fino al ponte sulla strada maestra che da San-Camiano per S. Pancrazio guida a Lucardo. Costi il territorio comunitativo di San-Camiano lascia a sinistra il Virginio per risalire colla via prenominata il poggio di San l'ancrazio sino al quadrivio della strada robile della Romita o del Pian di S. Quinco, donde il territorio di San-Casciano voltendo la fronte da maestr. a grec. riscende la pendice opposta lungo il borro del Fossato per ritornare nella Pesa, il cui corso ronda nella direzione di maestr. di conser-13 sempre con il territorio comunitativo di Montespertoli fino al ponte di Cerbaja dove trove la strada provinciale di Volterra. Costi lacia a lib. la Com. di Montespertoli, e sotlentra dirimpetto a pon.-maestr. il territorio comunitativo della Casellina e Torri, col quale sale i poggi della Romola, da primo mediante la della strada provinciale, poi per le traverse che viene dalla Chiesa Nuova, nella qual via incentra per breve tragitto la Com. di Legnaja che si accompagna col lerritorio della nostra fino presso la Chiesa Nuova. Ivi sottentra a confine l'altra Com.

del Galluzzo, con la quale questa di San-Casciano percorre la criniera de' poggi verso lev., poi mediante il sosso Tramonti scende nella tiumana Greve che entrambe le Comunità rimontano per il tragitto di circa 7 migl. nella direzione da primo di ostro, qui ndi verso scir. sino passata la chiesa di Luciana. Costì i due territorii abbandonando la Greve per entrare nel borro di Storno che v' influisce da ostro-scir., e con esso rimontando il poggio fra S. Gaudenzio e Macerata la nostra ritrova dirimpetto a scir. presso le sorgenti del borro del Casino il territorio della Com. di Barberino di Val-d'Elsa.

Fra i maggiori corsi d'acqua che rasentano il territorio in questione si contano le fiumane della Greve e della Pesa, non che il torr. Virginio, mentre nascono dentro il distretto di questa Comunità e sboccano nella fiumana della Pesa, i torr. Tersana e Sugana, oltre vari altri minori corsi d'acqua, designati sotto i vocaboli di botri, di fossi e di borri.

Molte strade rotabili si staccano dalla regia postale dentro San-Casciano o dalle sue vicinanze, fra le quali, a lev. le via Chientigiana, in cui sbocca presso Mercutale quella dell'Impruneta; a pon. la strada diretta al ponte di Cerbaja sulla strada provinciale di Volterra; a maestro quella che staccasi dalla postale a S. Andrea in Percussina per sboccare sui poggi della Romola presso la Chiesa-Nuova nella stesso via Volterrana; a lib. la strada di San-Pancrazio in Val-di-Pesa . che incomincia sulla via postale alla base meridionale del poggio di San-Casciano, senza dire de' tronchi di strade o stradoni che guidano dalla via regia alle ville signorili sparse nei colli intorno a San - Casciano, mentre la strada provinciale Volterrana lambisce una parte dei confini del suo territorio dirimpetto a maestr. e quella della Romita corre al suo lib. sopra i colli lungo la ripa destra del torr. Virginio.

Per quanto la Terra di San-Casciano si trovi sulla cresta dei poggi che dividono le acque della Greve da quelle della Pesa, la stessa cresta non è più elevata di br. 567 sopra il mare, essendo stata calcolata dal P. Inghirami sulla sommità del campanile de' PP. Zoccolanti posto quasi a livello della piazza centrale di San-Casciano. — Piccola poi sembra la differenza in altezza del poggio di San-Casciano da quelli della Remola che sono al suo pon-maestr., mentre le col-

line a lev. dello stemo capoluogo appariscono molto più depresse.

Variata e molto siugolare si mostra la fisica struttura dei poggi che coi loro fianchi ricnoprono il territorio di cotesta Comunila. Avvegnaché appena si arriva per il poggio de Scopeti a S. Andrea in Percussina si perdono di vista i potenti strati di maciguo che costituisono la sua ossatura inferiore, dove sottentra a ricoprirli una terra vegrade, copiosa però di ciottoli più o meno grossi spettanti per la maggior parte ad una calcarea compatta, o alberese appenninica. Il quale banco di ciottuli è talmente profando ed esteso che serve non solo di fondamento alle sabbriche della Terra di San-Casciano, ma che nasconde quasi tutta la pendice meridionale del suo poggio fino presso alla Pesa, al di la della qual fiumana risalendo i colli frapposti alla Pesa ed al torr. Virginio, i ciottoli di alberese continuano a trovarsi misti ad una ghiaja più minuta fino a che sul crine de'colli medesimi sottentra un terreno terziario superiore sparso di fomili organici. — Dondechė mi sembro questa contrada un bel campo di studio per i geologi che bramano investigare le cause di un simile senomeno, quello ciaè di ritrovare sul dorso de monti fia la Greve e la Pesi ciottoli di lontane sedi e terreni scevri di conchiglie, mentre grosse gliinje calcaree miste a renischio con resti di conchiglie ricuoprono i tufi terziarii delle colline che separano la Val-di-Pesa da quella dell'Elsa.

All'Art., Burberino di Vald'Elsa Comumità in quest'Opera, su fatta menzione di cotesto fatto importante, ed ivi indicai per la prima volta la sommita dei poggi di San-Camiano ed i loro fianchi meridionali profondamente coperti di banchi di ciottoli di rocce calcaree rotolati ed abbandonati costà, ma provenienti da una più alta contrada; inoltre aggiunsi, che comunque fosse stato della causa implicita di un tal senomeno grologico, fatto è che il vallone solcato dalla fiumana della Pesa può riguardarsi come il limite alla sua destra della formazione appenninica più o meno nascosta dai banchi di ciottoli, più o meno fortemente conglomerati (Nagelflue) mentre alla sinistra della fiumana compariscono in alto il tufo ed anco la marna conchigliare marina coperti l'uno e l'altra da potenti banchi di ciottoli minori e di grossa ghiaja conglomerata.

Dissi che cotesta formazione appenninica

alla destra della Pesa trovasi più o meso nascosta dai banchi di ciottoli, giacchè ni poggi di Mercatale e di Campoli, come pare lungo la strada Chiantigiana a lev.-acir, di San-Casciano si scuoprono strati di calcarea compatta, di schisto marmoso e di macigno, cioè delle tre rocce appenniniche,

Più singolare ancora e la costituzione gulogica dei poggi della Romola, i queli ti dirigono a pon.-maestr, di San-Casciane, dove i terreni stratiformi compatti, e spacialmente la calcarea e lo schisto marnoso, restano coperti e non di rado alternano con una calcarea nummulitica ch'e una specio di roccia psammitica solida e marmorea, disposta in strati inclinatissimi all'orizzonte e contenente grossa rena con frammenti वे ghiaja e conchiglie fossili microscopiche; la qual roccia attualmente si escava al luogo dei Masseti presso Mosciano sotto il nomignolo di graniteilo, vocabolo che mamenta i granitelli delle cave di Lignis nel Belgio descritte nel Journal des Mines n.º XXI., mentre in altri punti dei colli stem s' incontrano indizj di rocce areparie plutonizzate e melamorfosate in gabbro. — Pel. Mosciano nel Val-d'Arpo fiorentino, Vol. III pag. 618 e 619, e Pma fi. Vol. IV pag. 114

E un quesito che vien satto, se i rammentati ciottoli e ghiaje summo trascinate e abbandonate dalle acque superficiali de sami costà sopra una schiena di poggi dove oggi non passerebbe un ruscelletto innanzi che si escavassero due valloni, o se dope l'arresto di cotesti depositi alluviali si innalzarono i colli lungo il bacino della Grece e della Pesa? E se un tal cataclismo accadeva mentre si abbassava il bacino dell'Arno, tostochè negli scandagli de Pozzi Artesiani trapanati dentro Firense, al Poggio a Cajano e lungo lo stesso bacino si trovarono depositi di ciottoli e di ghiaje inferiormente al livello attuale del mare?

Le principali produzioni agrarie di que sta Comunità sono i suoi ottimi vini, k granaglie, le frutte saporite ed i boschi ce dui di quercioli che forniscono alla capitak molte legna e carbone.

L'aria dell' intero territorio, qualora si eccettuino pochi piani lungo la Pesa, può dirsi balsamica tostoche ne'colli di San-Casciano vennero a villeggiare le famiglie più famigerate della capitale sino dai tempi della Rep. Fior, siccome può vedersi agli Art. Fubbrica, B.bbione, Cisliano, Monte-Fio

Le Corti, Campoli, Percussina (S. Andrea in), Poppiano, e nella stessa guisa che in tempi più moderni sono con magnificensa frequentate le ville Orlandini e quella già de March. Pucci, ora del Priore Cav. Fenzi nel popolo di S. Andrea in Percussina.

Copiosissimi poi di concorrenti e di generi tanto di vettovaglie come di mercerie, e di coloniali sono i mercati settimanali che si tengono di lunedì in San-Casciano, dove calono pure due fiere annuali, una delle quali nel lunedì dopo l'ottava di Pentecoste, e l'altra di maggiore importanza nel 29 settembre per la festa di S. Michele.

La Comunità mantiene due medici e due mestri di scuola residenti in San-Casciano.

All'anno 1974, quando su pubblicata la legge del 3 maggio che accordava sacoltà alle Comunità del contado siorentino di governarai nell'economico per meszo dei loro magistrati, questa di San-Casciano abbracciava 42 popoli stati riuniti nel 1833 in 31 parrocchie, siccome può vedersi dal seguente Quadro della sua popolazione meno la parrocchia di Salivolpe che vi su aggiunta col suo distretto, dopo il 1833.

San-Casciano conta quattro lanificj, due tintorie, una gualchiera, tre officine di cap-

pelli di feltro, ecc.

La chiesa prepositura dedicata a S. Castiano portava il vocabolo, come dissi, del luogo Decimo, ed era la prima prioria della vicina pieve di S. Cecilia, finchè diminuendo la popolazione dell'antica pieve a proporzione che anmentava quella di San-Casciano situata quasi nel centro della Terra omonima questa venne dichiarata collegiata, e finalmente con decreto arcivescovile del 30 dicembre 1797 la pieve antica fu ritotta a prioria, e la ch. di S. Cassiano eretta in plebana dov' erano già 12 canonici di

padronato delle monache Benedettine di S. Maria del Gesù, ivi esistite fino al 1808, ed ora di nomina del Principe.

La chiesa prepositura di San-Casciano è di una capacità mediocre sebbene restaurata nel principio del secolo attuale.

La sua facciata fu riedificata nel 1700 con l'annuenza del cav. Federigo Pietro Vettori suo patrono, come apparisce da una iscrizione che si ei trova muenta

zione che vi si trova murala.

Fra i proposti di San-Casciano, disse Giovanni Targioni-Tozzetti ne'suoi Viaggi, che si rese celebre nel secolo XVII il prete Marco Lamberti per le sue poesie satiriche ed alquanto oscene, per le quali dovè soffrire molti mesi di carcere, dove tradusse in ottava rima i sette salmi penitenziali che dedicò al Card. Carlo de' Medici, fratello di Cosimo II, con la data del 9 luglio 1620 dalle carceri del Bargello.

Rispetto alle chiese parrocchiali comprese attualmente nel piviere della prepositura di S. Casciano si contano le seguenti: 1.2 Prioria, già pieve di S. Cecilia a Decimo; 2.2 S. Maria di Casavecchia, prioria; 3.2 S. Maria di Casavecchia, prioria; 3.2 S. Maria con l'annesso di S. Angelo d'Argiano; 5.2 S. Andrea in Percussina; 6.2 S. Bartolommeo di Faltignano nella Chiesa Nuova con l'annesso di S. Stefano a Petriolo; 7.2 S. Jacopo di Mucciana; 8.2 S. Lorenzo a Castelbonsi con l'annesso di S. Margherita a Caserotte; 9.2 S. Piero di sopra; 10. S. Piero di sotto.

Si trova in San-Casciano una cancelleria Comunitativa, la quale serve anche alle Com. di Montespertoli e di Barberino di Val-d'Elsa; inoltre vi si risiede uno de' potestà suburbani di Firenze, ed un ufizio per l'esazione del Registro. Però l'ingegnere di Circondario è in Empoli, la Conservazione delle Ipoteche, ed il tribunale di prima istanza si trovano in Firenze.

| Nome                | Titolo                     | Diocesi               | Popolazione  |              |              |              |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| dei Luoghi          | delle Chiese               | cui appar-<br>tengono | ANNO<br>1551 | AHHO<br>1745 | AHNO<br>1833 | ANBO<br>1840 |
|                     |                            |                       |              |              |              |              |
| Argiano             | S. Maria eS. Angelo Rett.  |                       | 136          | 156          |              | 319          |
| Idem                | S. Martino, Prioria        |                       | 126          | 139          | 228          | 223          |
| <b>B</b> ibbione    | S. Angelo e S. Maria Rett. |                       | 119          | 279          | _            | 311          |
| Idem                | S. Colombano, idem         |                       | 148          | 206          | _            | <b>268</b>   |
| Campoli (Pieve di)  | S. Stefano, Pieve antica   |                       | 134          | 282          | 309          | 348          |
| Idem e Ripoli       | S. Gaudenzio e S. Barto-   | <u> </u>              | 120          | 59           | 83           | 88           |
| acta C Lapois       | lo, Rettoria               | Tutti                 | 1 . 20       |              |              |              |
| Campoli, o a Mer-   | S. Maria e S. Fabiano,     | <b></b> .             | 197          | 391          | 649          | 6go          |
| catale              | Idem                       | i popoli              | - 9/         |              |              |              |
| Casavecchia         | S. Maria , Prioria         | <u>8</u>              | 75           | 88           | 114          | 155          |
| Castel-Bonsi e Ca-  | S. Lorenzo e S. Marghe-    | <b>F</b> .            | 131          | 160          | 304          | 321          |
| serotte             | rita, Rettoria             | , <del>, ,</del>      |              |              | Ĭ            |              |
| Cofferi             | S. Martino, idem           | l Ē                   | 64           | _            | 122          | 138          |
| Decimo              | S. Cecilia, Prioria, già   | di qued               | 125          | 286          | 298          |              |
|                     | Pieve                      |                       |              |              |              |              |
| Fabbrica            | S. Andres, Rettoria        | Comuni                | 136          | 173          | 220          | 245          |
| Faltignano, Petrio- | SS. Bartolommeo e Stefa-   |                       | 154          | 205          | 292          | 272          |
| lo e Chiesa-Nuova   | no e S. Maria , idem       |                       |              |              |              |              |
| Luciano con due     | SS. Donato e Miniato,      | •                     | 171          | 133          | 202          | 226          |
| annessi (*)         | Idem                       | l §                   |              |              |              |              |
| Lujano              | S. Andres, idem            | ř                     | 134          | 109          | 131          | 123          |
| Mucciana            | S. Jacopo, idem            |                       | 84           | 82           | 132          | 1 25         |
| Monte-Firidolfi     | S. Cristina, idem          | Pr                    | 194          | 191          | 269          | 352          |
| Monte-Macerata      | S. Maria, idem             | ₩.                    | 141          | 132          | 172          | 241          |
| Monte - Calvoli e   | S. Maria e S. Vito, idem   | sono compresi nella   | 113          | 193          | 299          | 293          |
| Corziano            |                            |                       |              |              |              |              |
| Montepaldi          | S. Pietro, idem            |                       | 76           | 99           | 129          | 133          |
| Nevoli              | S. Andres , idem           | <u>,</u>              | 114          | 146          |              | 185          |
| Percussina          | S. Andrea, idem            | <b>3</b> .            | 127          | 172          | <b>3</b> 50  | 451          |
| Pergolato           | S. Pietro, idem            | Diooesi di            | 272          | 157          | 197          | 206          |
| San-Carciano        | S. Casciano, Prep. e Coll. |                       | 954          |              | _            |              |
| Sun-Pancrazio in    | S. Pancrazio, Pieve        | Firenze               | 180          | 136          | 542          | 505          |
| Val-di-Pesa         |                            | Ş                     |              |              |              |              |
| San-Pietro di sopra | S. Pietro, Rettoria        | i.                    | 98           |              | 179          |              |
| San-Pietro di sotto | S. Pietro, idem            |                       | 112          | 197          | 201          | 199          |
| Pisignano           | S. Niccolò, idem           |                       | 127          | 131          | 173          | 166          |
| Romola (*)          | S. Maria, idem             |                       | 106          | 413          | 655          |              |
| Salivolpe           | S. Cristina, idem          |                       | _            | _            |              | 162          |
| Sugana (*)          | S. Giovanni, Rettoria      | 1                     | 256          |              | 997          | 1028         |
| Vico l'Abate (*)    | S. Angelo, Rettoria        |                       | 167          | 177          | 227          | 252          |
|                     | Totals                     | Abit. N.º             | 5091         | 7482         | 11102        | 1 1942       |
| NR Nell'anno .      | 840 entravano in questa C  | lom, 100 abit.        | di tra       | CUTP         | limi-        |              |
| trofe eil altrande  | civano dalle parrocchie co | ntrasseznate i        | con I'       | 2steri e     | co (*)       |              |
| roje en univinat el |                            | TANO al netto         |              | Abit         | No           | 11031        |
| 141 man,            |                            |                       | •            |              |              |              |

SAN-GASCIANO IN PADULE. — Ved. Casciano (S.) in Panula, e così di tutti gli altri luoghi e parrocchie che hanno per titolare questo santo.

SAN-CIPRIANO in Val-d'Era. — Contrada che prese il nome da un ospedaletto, ora parr. (S. Cipriano) con due annessi nel piviere di Villamagna sull'Era, Com. Giur. Dioc. e circa due migl. a maestr. di Volterra, Comp. di Firenze.

Risiede sulla sommità di una collina mirnosa lungo la strada che esce dalla Porta fiorentina per dirigersi sull' Era e di là risalire alla pieve di Villamagna fra cotesta fiumana ed il borro Arpino.

Eravi costà sulla via un ospedaletto sotto il titolo di *Verano in S. Cipriano*, siccome spparisce dal sinodo diocesano del 1356, il quale ospizio fu soppresso nel 1383 ed i suoi possessi riuniti allo spedale di S. Maria Maddalena di Volterra.

Quindi la chiesa di S. Cipeiano su dichiarata cura ammensandovi i beni della vicina chiesa soppressa di S. Orsola a Ripabianca, detta anche a Ripalbella, il cui nome è restato ad un podere, siccome lo danno ad altri due le cappelle soppresse di Fugnano e Biliano, entrambe nella cura di San-Cipriano.

Fra le ville signorili comprese in questa part, se ne contano due delle case nobili volterrane Ormanni, e Lisci, ora ne' Ginori.

La cura di S. Cipriano in Val-d'Bra nel 1833 noverava 436 abit.

SAN-COLOMBANO A BIBBIONE. —
Fol. Colombano (S.) A Bibbione.

- m COMPITO. - Fed. Compito.

— A SEGROMIGNO, e per VESCOVO pella Valle del Serchio. — Villa signorile che porta il vocabolo dell'antica chiesa di 8. Colombero detto del Pescovo nel piviere di Segromigno, Com. Giur. e cirea 4 migl. a sett. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca. — Ped. Sagnomeno.

Le parr. di San Colombano del Vescovo nel 183a contava 38a abit.

— A SETTIMO. — Ved. Cocomano (S.)
A Serraso, a Serraso; e così degli altri popoli sotto il nome dello stesso santo.

SAN-CONCORDIO nel suburbio orientale di Lucca. — Contrada che porta il titolo della sua ch. parr. presso le mura di Lucca, e che abbraccia il suburbio di S. Colombano e Pulia, di S. Pietro Maggiore e S. Ponziano. — Essa pel 1832 aveva 2564 abit.

SAN-CONCORDIO DI MORIANO. — Ved. Moriano nella Valle del Serchio.

SAN-CRESCI A CAMPI. — Fed. CAMPI (S. Campi A).

— A MACIUOLI, — Fed. MACROOLI (S. CRERCE A).

— MONTE-FIORALLE. — Fed. Montersoralli, già Montepicalle (Pieve de).

— A VALCAVA. — Fed. VALCAVA (Pre-ve m). E così degli altri.

SAN-CRISTOFANO DI FRATELLE. — Vod. Fratelle.

— m MONNA. — Fed. Polo (S.) in Monma. — Gli altri luoghi che hanno per titolare S. Cristofano si cerchino ai nomi proprj.

SAN-DALMAZIO in Val-di-Cecina. — Fed. Castel S. Dalmasio.

— BELLE MASSE DE CITTA' presso Sie-DR. — Fed. QUARTO (S. DALMARIO A).

SAN-DONATO IN AVANE. — Fed. Do-

— A CIGLIANO in Val-di-Pesa. — Ved. Cherrano, cui debbo aggiungere in rettificazione, che questo Cigliano acquapende in Val-di-Pesa e non in Greve. — Ved. Parmioro di San-Casciano.

A TORRI. — Ved. Tonni sopra e sotto a Firenze. — Lo stesso invio valga per le altre parr. che hanno cotesto santo per titolare.

BROZZI (S. DONNINO A).

— A CASTEL-MARTINI, già in CanBAJA. — Fed. Donnino (S.) A Castel-MarTimi, cui resta da aggiungere, che cotesta
chiesa, cui presso su uno spedale, nel 1346
era amministrata da un Giovanni di Trussa
Ricciardi di Pistoja, il quale con istrumento del 24 agosto di detto anno assittò per
un decennio diversi pessi di terra di pertitionza di quello spedale, situati nel luogo
stesso di San-Donnino, per l'annuo censo di
12 mine di grano. — (Ancu. Diper. Fion.,
Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

Poco dopo quell'età lo spedale di S. Donnino a Cerbaja venne ammensato all'altro de'SS. Jacopo e Lazzaro presso le mura di Pistoja, avvegnachè nel 18 febbr. del 1373 fra Latino da Buti rettore di quei due spedali costituì procuratori per disendere gl' interessi e diritti degli spedali riuniti de' SS. Jacopo e Lazzaro e di San-Donnino di Cerbaja, l'altimo de' quali era compreso nel territorio di Larciano, fino a che ad istanza del Card. Niccolò Forteguerri il Pont. Sisto IV con bolla del 26 maggio 1474 intorpoto i beni di que' due e di altri spedaletti alla Sapienza di Pistoja. — Ped. Prprosa Vol. IV. pag. 438 e 439.

Da quell'epoca in poi la chiesa di San-Donnino, attualmente dettà a Custel-Murrini, venne assegnata al piviere di Larciato, al cui territorio era già riunito il suo distretto. — Fatta poi parrocchia sul declinare del secolo XVIII, nel 1836 il parroco attuale trovò buone ragioni per ottenere dal vescovo di Sanniniato un decreto che ha dichiarato la chiesa parr. di S. Donnino a Castel-Martini battesimale.

SAN DONNINO SUL CERFONE. — Ved. Donnino (S.) SUL CERFONE. — Così degli altri San-Donnino da cercarsi in questo Dizionario, o alla parola Donnino (S.), o a quella del paese dove si conserva, o dove fu la chiesa di cotesto titolo.

— (VILLA ps) in Val-d'Era: — Villa signorile dell'antita famiglia Maffei di Volterra trel popolo di S. Giovan Battista a Villamagna, Com. Giur. Dioc. e circa 5 migl. a maestr. di Volterra, Comp. di Firenze.

Ebbe nome da una chiesa che trovasi rammentata fino dal secolo VIII. — Ved. Varanzona di Val-d'Era:

SAN-FABIANO in Val-d'Arbia. — Fed. Famano (S.) sull'Arbia.

— DI CASTIGLION-ALBERTI. — Ped. FABIANO (S.) DI CASTROLION-ALBERTI.

— DELLE CAMPERIE DI AREZZO. —

Ped. Camperie (S. Fabiato alle), cui si
può aggiungere che questa chiesa probabilimente ebbe il titolo di S. Donato il Fabiano, e sorse ad essa appella un placito del
9 giugno 1058 tenuto in Firenze dal duca
Goffredo e dalla contessa Beatrice sua conborte, sol quale su nonfermato ad Arnaldo
vescovo di Aretso sui gli altri beni le corti
di Majano, di Quarata e la chiesa di S. Dobato di Fabiano, — (Murat. Ant. M. Aevi.)

- ALLE SBRRE DI RAPOLANO. - Vod., Sati-Genionano alle Seure de Raposano.

Di tutti gli altri luoghi che hatmo per chiesa titolare S. Fabiano vegganni i nomi propri del paese o contrada.

SAN-PELICE A EMA. — Ped. Eda (S.

FELICE A).

- IN CHIANTI. - Fed. Arano, o A-rane (S. Felice in).

— soll'OMBRONE. — Fed. France (S.) mella Valle dell'Ombrone pistojese.

SAN-FILIPPO (BAGNI DI). — Fed. Ba-

SAN-FIORENTINO, O SANTI-PLO, RENTINO e PERGENTINO A RANCO.

in Val Tiberina.

SAN-FIORENZO, o SAN-FRIENZE si Val-d'Arno arctimo. — Fud. Frotaino (6) A S. France.

SAN-FLORENZO to VESCONA.

SAN-FRANCESCO DE PAOLA. — Vel Francesco (S.) de Paora a Bratoguesass.

SAN-FREDIANO DE LARI O ALLE CAVRO — Ved. Ususiano de Lari. — Così di tutti gli altri luoghi si notti propri citati aggi Art. Frantano (S.)

SAN-GALGANO in Val-di-Merse.

Arakia iti S. Gargano, e Frodute.

SAN-GAUDENZIO A CAMPOLL.

Campoli (S. Gawdriego &)

— A INCASTRO. — Fed. Incastro (S. Gaudenno A) in Val-di-Sieve.

— # BAN-GODÊNZO. — Ved. San-Ge denno in Val-di-Steve.

- A TORSOLI. - Fed. Teasers at Gazve. - Così di tutti gli altri.

SAN-GAVINO ADIMARI. — Fed. And mari (S. Gavino).

— AL CORNOCCHIO. — Fed. County

cero (S. Gaveno AL).

SAN GEMIGNANELLO AREA SERRE RAPOLANO nella Valle dell' Ombrone su nese. — Cas., un di Cast. che portò il nome della sua chiesa (S. Gemignatio alle Servicora S. Fabiano) già compresa nel pievanta di Asciano, ora in quello di S. horenzo alla Serre, Com. e circa o migl. a scir. di Ropolano, Giur. di Ascidino, Dioc. di Aremo, Otmp. di Siena.

A diruto settilizio di San-Gemignanella ridotto ad uso di villa, siede preser il gingi delle Serre, tusia del poggi interpolti fin l'Ombrone ed il tore. Foenna, lungo la standi che stattasi della provinciale Estretuna se pra Montaletto per avviarsi mediante dan selva di Lecet per San-Gemignanello nella via parimente provinciale selle Polai e de' Vallesi che da Siena va a Gortona.

Una delle più antiche rimembranze di questo luogo si conserva, se non in ringui no, in una carta dell' Arch. del capitolo del la cattedrale di Arezzo scritta nel febb. del 1022 alle Serre nel castello chiamato San Gemignano. È un atto di donazione satta a canonici della chiesa arctina dal cunte Wal

tredo figlio del su conte Banieri di Asciano che sinunzio la sua quarta parte di terreni che furono del March. Oberto posti nella Chiusa detta Obertenga, nel piviere di S. Mustiela a Quarto contado arctino, continat; a z.º dal siume Chiana; a z.º dalla via pubilica; a 3.º da una delle stesse vie, a partire dal Poste della Chiana sino alla via di S. Zeno; a 4.º dalle terre del capitolo di Arezzo, della badia di S. Flora e de' Loagobardi.

L'Ah. Camici, che pubblicò cotesta carta nella sun continuazione de' duchi e marchesi della Tuscana, scrisse Actum Sene in vece di Serre. Esso diede pure alla luce altre pergamene della provenienza medesima, fra le quali una del 19 ott. 1930, in cui si tratta di una permuta fatta tra l'abbate di S. Plora e Gherardo di Guinizzane di alcuni terreni, fra i quali eravi un podere posto presso la chiesa di S. Gemignano continante con altri effetti della chiesa medesima e con quelli de'figli del fu Ranieri, il qual Gherardo riceve in cambio altre terre poste nel cambe di Turrita, piviere di S. Mustiola a Quarto.

Inoltre all' Art. Reconsenso citai due istrumenti del sett. 1036 e del luglio 1040, dai quali appariva che il predetto conte Walfredo fu padre di un altro conte Ranieri maritato a donna Ermengarda figliuola di un C. Alberto, che nel 1053 era restata vedeva di detto conte. — (Capaci, Oper. cit.)

Da tutti quei documenti apparisce, che il castel di San-Gemignanello nel secolo XI dipendeya dai conti della Scialenga, i quali nel declinare del secolo successivo si praero sotto l'accomandigia della Rep. sanese. La qual com, al dire degli storici di quella città, accadde nel a 197, quando i Signori Nove fecero restituire ai conti Baroti della Berardenga e Scialenga i castelli di Mont'Alcoto, di Farneto e di San-Gemignanello; e ciò finchè nel principio del sec. XIII il governo di Siena fece acquisto da quei conti dei loro diritti sopra cotesta contrada, dove più tardi l'oste fiorentina nel 1234 campeggiò, combattè e disfere 43 fra ville e castelletti.

Nell'Arch. Dipl. muese existe una delibrazione presa nel 1271 dal consiglio generale che decretò doveni temere un giusdicente minoce anche in San-Gemignanello, da risedere nel fortilizio, ridotto attualmente a casa di campagna della mobil famiglia surese de Sansedoni, patrona della chique

parrocchiale di S. Fabiano che ivi riedificò, godendo il giuspatronato alternativamenta col vescovo di Arezzo.

La parr. di S. Fabiano a Şan-Gemignaz nello nel 1833 contava 198 abit.

- A COSTRONE. - Fed CONTROVE.

— a MORIANO, o a SALTOCCHIO. — Ved. Magiano e Saltocchio nella Valle del Serchio.

San-Genesso nel Val d'Armo inseriore, — Vell. Bonco San-Genesso, e Samuntato Città.

— A S. GINESE DEL CARDOSO nella Valle del Serchio. — Fed. CARDOSO, e così di tutti gli altri.

SAN-GENNARO DELLE PIZZORNE. —

Ped. Gennago (S.) nel Lucchese, cui può aggiungersi, qualmente alla pieve di Sanz Gennaro appellano varie carte del secolo X pubblicate di corto nel Vol. V. P. III delle Memor. Lucch. — Ped. Petroquago e Torvan delle Perroquago e Torvan delle Perroquago.

SAN-GERMANO AL SANTO-NUOVO --
Fed. Germano (S.) AL SANTO Nuovo nella

Valle dell' Ombrone pistojese.

SAN-GERSOLE - Fed. Grants' (S.) in Val-d'Ema.

SAN-GERUSALEM, - Ped. GERUSALEM.

SAN-GERVASIO nel suburbio orientale di Firenze. — Ped. Gravasio (S.)

SAN-GERVASIO in Val-l'Era. — Fed, Gravasio (S.) in Val-l'Era. — Al quale Art. merita di essere aggiunto, che il luogo dova è situata cotest'antica pieve nei secoli antariori al mille appellavasi in Perriana,

Il primo documento me lo fornisce l'atto di sondazione della celebre Badia di Monteverdi, scritto in Pisa nel luglio dell'anno 754, al quale monastero il sondatore S. Walfredo fra i molti beni lasciò in dote apche la sua porzione di effetti che possedeva nel luogo appellato Perriana.— Che poi de botesto luogo prendesse il vocaholo la pieve di S. Gervasio in Val-d'Era lo qualificano molte carte dell'Aroh. Arsiv. Lusch. degli anni 874 (22 luglio e 28 agosto) dell'875 (14 luglio) dell'875 (27 luglio) dell'883 (22 nov.) del 902 (19 maggio) rec. ecc. 77 (Mason. Lucon. Vol. V. P. II e III.)

SAN-GIMIGNANO, o SANGIMIGNANO nella Valla dell'Elas. — Terra nobiliasima, adorna di espelee torri e forse la più famie

gerata della Toscana, con insigne collegiata (S. Maria Assunta), capoluogo di Comunità e di Giurisdizione nella Dioc. di Colle, testè di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede sul fianco settentrionale di uno de' poggi che scendono verso l'Elsa dalla montagna del Cornocchio, ad una elevatezza di circa br. 600 superiormente al livello del mare Mediterraneo, fra il torr. Fosci, che scorre al suo scir.-lev. e quello de' Ca-

scianti, che passa dall'opposto lato.

Trovasi fra il gr. 28° 4' 1" long. ed il gr. 42°27′ 5″ latit., 6 migl. a maestr. della città di Colle, circa altrettante a pon. di Poggibonsi; 7 migl. a ostro di Certaldo; 12 a ostro-scrir. di Castel-Fiorentino; 20 migl. a grec. di Volterra, e aa a lib. di Siena

passando per Poggibonsi.

Che la Terra di San-Gimignano sia di origine vetusta, come essa si rese celebre nell'istoria del medio evo, della cui età si conservano nelle sue grandiose fabbriche visibili testimonianze, non vi è alcuno che lo metta in dubbio; molti bensì dubiteranno del nome di Silvia col quale il Coppi nei suoi Annali sangimignanesi, ed altri scrittori innanzi e dopo di lui senza prove valevoli banno supposto che questa Terra si appellasse innanzi che prendesse il nome del santo vescovo modanese morto nell'anno 387 dell' Era cristiana. Per la ragione stessa non fia da tenersi in gran conto la tradizione invalsa fra i suoi abitanti, rispetto al miracolo da S. Gemignano operato a similitudine di quello falto ai Modanesi, quando quel S. Vescovo apparì sulla porta delle Fonti di San-Gimignano davanti al fernce Attila, che col suo esercito rimase accecato da una folta nebbia, donde ebbe a partire senza recar danno alcuno ai Sangimignanesi, tostochè quel flagello di Dio, per grazia dell'Altissimo, non penetrò mai nella Toscana. — Nè io tampoco mi arresterò al decreto falsamente creduto del re Desiderio, che gli attribuiva la costruzione delle mura castellane di San-Gimignano; e tutti finalmente compatiranno la bonomia di colui che sece scolpire sulla facciata del palazzo torrito de' Pesciolini in San-Gimignano un' iscrizione in marmo che addebita all' ultimo re de Longobardi un' edifizio sabbricato almeno cinque secoli dopo cessato il suo governo.

Che però omettendo io simili leggende, e limitendomi ai fatti principali desunti dai

documenti sincroni, dirò che la Terra in discorso, sotto qualsivoglia nome anticamente fosse appellata, non poté avere il vocabolo che attualmente porta se non dopo i clamorosi miracoli del santo vescovo di Modena, ed avvertirò che le Terre e città della Toscana, le quali presero il titolo da qualche santo, non lo ebbero innunzi il secolo VII dell'Era volgare, per non dire col Lami molto dopo, cioè, ai tempi di Carlo Magno.

 Quantunque (diceva a questo proposito l'erudito sangimignanese Padre Alessandro Checcucci delle Scuole Pie nel suo compendio storico pubblicato nel 1836 a guisa di appendice e di corredo alla vita di S. Fina scritta dal proposto Ignazio Malenotti) quan-» tunque si sieno confutate le varie opinio-» ni sull'origine della Terra di San-Gimi-» gnano da chi fondandosi sull'asserzione » del Coppi l'ebbe per autorevole, non ab-» biamo ciò non pertanto documenti tali da » stabilirne una vera; imperocché non ci re-» stano memorie di cotesta Terra anteriori » al secolo XII. »

Alle quali parole mi farò lecito aggiungere che il paese di San-Gimignano trovasi rammentato in un documento dell'anno 991, col quale il March. Ugo donò alla cattedrale di Volterra fra gli altri beni posti nel contado volterrano una corte ch'egli possedeva in San-Gimignano.

In quanto poi alla sua chiesa plebena il Manni, nelle sue osservazioni intorno ad un sigillo del capitolo di quell'insigne collegiata, aveva indicato come com certa, che nel sinodo fiorentino tenuto da Vittorio II nel 1056 la chiesa plebana di San-Gimignano fosse stata dichiarata prepositura.

Arroge a ciò qualmente fino dal sec. XI esisteva fuori di San-Gimignano un monastero di recluse come lo dimostrava un atto del 1 ottobre 1075 citato all'Art. Catherano de Gambann.

In quanto poi ai fatti del secolo XII spat tanti alle rimembranze storiche della Terra e Comunità di San-Gimignano rammenterò un'istrumento del 12 genn. 1199 scritto nella rocca di Monte-Voltrajo contenente il compromesso fatto fra i consoli del Comune di San-Gimignano da una parte, e quelli del Comune di Volterra dall'altra parte, merce cui fu rimessa all'arbitrio dei consoli del Comune di Monte-Voltrajo la decisione sulle verienze fino d'allora esistenti a cagione di confini territoriali fra i due Comeni, col quale arbitrio dato in quel giorno fu exiandio deliberato, che i consoli di Volterra promettemero disendere gli abitanti e le case della Comunità di San-Gimignano. Rammenterò un altro istrumento del 15 maggio dello stemo anno 1199 rogato in See-Gimignano quando gli uomini di Monfignoso giurarono ai consoli di San-Gimignano di difendere qualunque persona di data Comunità nel loro castello e distratto in circostanza di guerre, eccettuate quelle contro Ildebrando vescovo di Volterra; ed in tal caso cedere provvisoriamente ai Sangimignanesi la rocca di Montignoso per loro diesa. — Fed. Montranoso di Gambassi. — Uses. Dire. Fron. Carte della Com. di **See G**imig**na**no.)

Infatti Montignoso, oltre altri castelli del intretto Sangimignanese, con privilegio del 27 agosto 1186 venne assegnato in seudo precario da Arrigo VI al potente Ildebiando Innocchieschi vescovo di Volterra.

Ma col progredire degli anni l'importann politica di cotesta Terra andò crescendo a segno che nel 1202 Alberto da Montauble suo potestà su incaricato di trattare l' scordo di Semisonte cal console de'Fiorenlini. E perché i Sangimignanesi erano stati najuto di quel famoso castello, il predetto Alberto, ad nggetto di riconciliare i Sanginignanesi col Comune di Firenze, promise in nome loro al console fiorentino che tutti i Sangimignanesi dall' età di 16 ai 70 anni vrebbero giurato disendere le persone e le mbe de Fiorentini, coi quali si obbligarano di far lega nel caso che i Semisontesi ma avessero osservato i patti stabiliti, e vieversa il console fiorentino promise ad Alberto potestà di San-Gimignano di liberare del bando i Sangimignanesi e di restituire bro i prigionieri fatti a Semisonte. — (Anm., Stor. Fior. Lib. I.)

Già su detto altrove, che il Vesc. Papuo nel dic. del '220 trovandosi in Monsieri prigioniero di quel popolo scrisse ai Sangimignanesi suoi benassetti affinchè si recessero colà armati per liberarlo.— Ved.

Edall'Art. Calcinara, si accennò, che uno fi que' dinasti, Gualtieri degli Upezzinghi, and 1221 esercitava in San-Gimignano l'uficio di potestà.

A schiarimento della storia gioverà anche avertire che Pagano Vesc. di Volterra poco opo il fatto di Montieri, ottenne un diplo-

ma (anno 1224) dall'Imp. Federigo II, col quale non solo venne dichiarato principe dell'Impero, ma suo vicario nel contado volterrano e signore de' castelli di San-Gimignano, di Monte-Voltrajo, di Casole e di Chiusdino. Inoltre in quel privilegio si ordinava che anche nella città di Volterra al pari che nei castelli prenominati non si potessero eleggere consoli nè potestà o giusdicenti senza licenza e volontà de' loro vescovi.

Cotesta misura impolitica eccitò nei Volterrani sentimenti meno che pacifici verso Pagano loro vescovo e signore, in conseguenza di chè nel 7 luglio del 1225 quel vescovo promise ajuto al Comune di Volterra nell'occasione che accordava licenza al medesimo di fabbricare sul Monte-Ridolfo presso Roncolla, e di esigere i servigi ed i dazi ad esso Comune spettanti.

Ma i Volterrani poco si mantennero d'accordo col vescovo Pagano, il quale ultimo dal canto suo erasi fatto forte dei Sangimignanesi ad esso lui più benuffetti.

L'Ammirato nelle sue storie fiorentine all'anno 1233 avvisò, che il Comune di Firenze s'interpose per rimettere in pace i Volterrani da una parte con i Sangimignanesi e col Vesc. Pagano dall'altra parte, siccome riescì al suo potestà Otto da Mandello.

All' Art. Monte-Voltrago si disse; che all'anno 1235 ripullularono le discordie dei Volterrani contro il loro vescovo Pagano ed i Sangimignanesi snoi fautori, donde accaddero incendj e reciproche rapine sino a che rimesso dalle parti il giudizio in Rolando Rosso potestà del Comune di Firenze, per compromesso satto in questa città li 10 sett. del 1236 e rinnovato nel 7 maggio del 1237, al tempo in cui era potesti di Firenze Ruhaconte di Mandello, quest'ultimo pronunziò sentenza sotto pena di mille marche d'argento, che i Sangimignanesi non tentassero più novità contro i castelli di Montignoso e di Monte-Voltrajo, condannandoli nel tempo stesso a riparare i danni recati a quegli abitanti, e viceversa obbligò i Volterrani a consegnare ai Fiorentini per cauzione della pace il castel di Nera. — (Ancu. Dipl. Fion., Carte della Com. di Folterra.)

Cotesti due satti accompagnati da due istrumenti sincroni giovano per avventura a schiarire un passo della storia sior. dell' Ammirato, nella quale si assegna l'anno 1236 al potestà di Firenze Rubaconte di Mandello nobile milanese, sondatore in quell'anno di un pente a traverso dell'Arno dentro la città, denominato tuttora Pante a Rubaconte, sicchè « la Rep. Fior. (auggiunge lo storico) rimase di lui talmente soddisfatta che lo riconfermò podestà per lo nuovo anno 1239; mel quale non stando i Sungimignanesi all'accordo che su satto quattr'
anni avanti co'Valterrani, il podestà di Firenze Rubaconte su costretto a comandar loro,
ecc. » con quel che segue. Cotest' avviso pertanto ci obbliga a rettissare l'anno della pace
conclusa e del castello di Nera consegnato
per cauzione dai Volterrani ai Fiorentini
nell'anno 1237 invece del 1236 come agli
Art. Monte-Volta vo, e Nera su indicato.

In questo scattempo era insorta lite fra i Sangimignanesi ed un Giansante de' signori di Gambassi, per cui nel 23 genn. del 1230 era stato satto compromesso in presenza di Otto da Mandello allora potestà di Firenze per terminare quelle vertenze relative specialmente al diritto di visconteria dal Giansante preteso sui castelli di Gambassi, Pulicciano e Ulignano. — Ped. Gamassi. — (Anca. Dura. Fron. Carte della Com. di San-Gianignano).

Ad accresser decero alla Terra di San-Gimignano concorse nu privilegio dato constà nel 27 novembre del 1241 da Pandolfo di Fasiapella mentre era capitan generale in Tossana per l'Imp. Federigo II, col quale confermò a cotesta Comunità tutte le sue giurisdizioni e prerogative. — (Asca. Dara Faon., Carte testè citate).

Della provenienza stessa sono due documenti del 4, e del 12 nov. 1243, il primo de'quali riguarda un atto di vendita fatto da Federigo II, mentre stava negli accampamenti davanti a Viterbo, coi quale vende per due anni a Bentivegna del fu Ugolino energente forentipo le cave d'argento di Montieri, il pedaggio del distretto di Sun-Ministo e quelli della Val-di-Nievole, di Valle-Ariana e di Val-di-Lima per il prezzo di Hre 11000; mentre il secondo documento riguarda la mallevadoria e cauzione ad istansa dell'imperatore medesimo dal Com. di Sap-Gimignano prestata allo stesso mercante per il fitto bjennale delle cose presecennate, - Fed. Mourman.

Una carta del 16 marzo 1246 ne avvisa che allora era podesta di Sau-Gimignano au conte Alberto da Certaldo, ed altra membrana del 23 luglio 1250 contiene l'atto di sostomissione del Comune e uomini di

Montignoso a questo di San-Gimignato, cui si suttoposero anche quelli di Gambani mediante una convenzione del 7 dic. 1266. In questo frattempo il Comune di San-Gimignano compilò i suoi statuti, dai qui apparisce che formavano quella signoria Dedici consiglieri col titolo di Difensori di popolo, il numero ed intitolazione de qui era poco innanzi dei Nove conservatori.

Frattanto appena cacciati i Ghibellini da Firenze, su inviato a San Gimignano Roberto di Laveno delegato a ciò dal re Carlo d'Angiò, sicche il podestà ed i Nove conservatori di questo Comune dopo deliberazione del 15 maggio 1267 satta nel palazza pubblico di San-Gimignano giuraruno son deltà a Carlo I re di Sicilia ed alla argina Bentrice sua moglie nell'atto medesimo che si obbligarono disendere il nuovo re contra Corradino nipote del su Federigo II imperatore.

Dull' altra parte il pominato Roberto promise per il re Angioino disendere gli uomini e Comune di San-Gimignano, ecceta tuati quelli che somero stati di sapione contraria ai Guelsi, accordando piena sacotta agli abitanti di San-Gimignano di eleggere a piasimento il potestà e gli usiziali subalterni del loro Comune.

Cotesto ultimo privilegio su rinnovato do; o la vittoria di Tagliacozzo con atte pubblico rogato in Pistoja li 6 dic. 1269 e sismato da Giovanni Britrandi vicario penerale in Toscana del re Angioino. — (Anca, Dire. Fron. Carte cit.)

Frattanto non cessarano le pretensiqui del vescoro di Yokerra Banieri degli Uben tini per eserci are giurisdizione temporali sopra il Cust. ed uomini di Gambassi contro il Comune di San-Gimignano, della eq pieve lo stesso vescovo era stato preposta sicché rimessa la lite al giudizio degli arbitri, questi con lodo del 23 ottobre 1280 di chiararono: 1.º che per 20 anui avvenire il potestà di Gambassi dovesse eleggersi altan pativamente dal vescovo e dal Comune d Sup-Gimignano; 2.º che in detto ventennit tutte le imposizioni del Comune di Gam hassi si dividessero per metà fra le parti pre nominate; 3.º che gli abitanti di Gambassi fossero obbligati ad armane a richiesta della due parti, meno il esso di turbolenze chi nascessero fra il vescovo di Volterra ad i San gimignanesi. — (loc. cit.)

Puco dopo l'epoce testé indicate, el din

d'un erudito illustratore del secolo di Dante, Ferdinando Arrivabene, un' onorifica amhaciata venue affidata al divino poeta Danle Alighieri per assistere in nome della Signoria di Firenze in San-Ginnigmano ad una convocazione di quei terratzani, incaritando l'Alighieri d'impegnare i Sangimignanesi ad entrare nella Lega Guelfa toscana.

Fatto è che un anno innanzi la battagha di Campaldino, nella quale militò Dante fra le schiere fiorentine, era potestà di San-Ginignano il milite Teghia di Monte di Pugliese, il quale accettò cotest'uffizio per scrittura data in Prato sua patria li 13 maggio del 1287; mentre dieci anni dopo vi esercitò l'istesso incarico mess. Fresco de' Frescobaldi, quello medesimo che confortò la nipote Cesca Frescobaldi ne' Mastieri a non specchiarsi, se li spissevoli, come diceva essa, gli erano mojusi. — (Bossasso, Novella VIII Giornata VI.)

Sotto il regime dello stesso podestà Presco de Frescobaldi (anno 1297) il consiglio generale del Comune di San-Gimignano stellatto di confermare la Lega Guelfa, approvò le convessioni a tal uopo stabilite con i sindaci dei Comuni di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, San-Miniato, Colle ed altre Comunità della Toscana, fra le quafi favvi quella di non permettersi le tappresaglie. — (Assa. Dare. Fron. loc. cit.)

Auche di maggiore importanza sono le memorie storiche del seo. XIV, relative a ban-Gimignano, imperocebè nell'aprile del 1308 i Dodici disensori del Comune di Volterra avetado presentito che i Sangianignaacsi cercavanto di dilature i confini del loro distretto dalla parte del monte detto del Connocchio, nel giorno 15 aprile di quell'anno deliberatione di far martiere le loro forze contro quel Comune; e cetesta piceotà guerra continua va nei luglio sutreguento, guando s' indesposero avbitri d'Fiorentini, i Locchesi ed i Senesi, che invierono i loro delegati nella contrada di Camporbiano fra Il Cestagino ed il Cortrocchio, e là mel 25 luglio del 1308 fu firmatio il compromesso Aspetto di confini controversi tra i Volterrani ed i Sangimbynanesi; sicchè quegli arbitri com semtenda del 16 aprile 1309 data 🐿 Casole imposero la pensie di mille mate the d'argento a chi avene mancato di nbbidire al disposto del lodo. — Ma i Voltermi avendo ricusato di aderirvi, il potestà Tirenze nel 10 dic. dello stesso anno

t Sog li condonnò nella minutelata penale delle mille morebe d'argento. — (Cama, Noticie Ist. di Volterra.)

Tre anni dopo i San-Gimignanesi continuavano ad essere addetti alla Lega Guelfatoseana, per eni essi inviarono in soccorso di Firenze assediata dall'Imp. Arrigo VII laloro tangente di soldati, consistente in 50 uonsini a cavallo e son fanti. — (G. Vz.zant, Cronic. Lib. IX Cap. 47.)

Quindi il Comune di San-Gimignano fus tempreso nella pace generale fatta in Napoli (1318) per la mediacione del re Roberto, e nel 1326 i Sangimignameni mandarono le loro miliale in adempimento dei patti della Lega Guelfa per unirsi all'esercito de' Piotestini in Val-di-Nievole, che ricevè poi da Castruccio la mala ventura nella giornata campale dell' Altopascio.

All'Ast. Campotenaise indicai un fetto accadato écetà nel 1332 quando i Sangimignanesi fuorusciti corsero a depredare e combatteire la villa di Camporbiono compresa nel distretto di Montajone del contado fiorentisto; sicché il Comune di Firense fece citare il potestà e più terrazzanni di Sen-Gimignano the futono nella cavalenta verso Camporbiano, e quindi per constituacia dei cilati fece condetratre il Comune stesso di Sam-Cittrigmano in live 50,000 ed i 147 uomist ribelli satgimignasesi alla pena del succes. Ma il popolo di questa Comunità chiedendo misericordia per i delinquenti, fu loro fatta gracia e perdono con deliberasione del 16 est. successivo, sibendendo i fuorniciti e tendendo i loro beni, previs l'ammenda de farsi a quei di Camporbiano di ogni lero denno a stimu de commissarii di Firenze. — (Geovăzăs Villade, Cronic. Lib. X. C. 204.)

Fantanto non hisogna otnettere la notizia che nel giorno ne giug. del 1340 si presentò devanti al consiglio del popolo di SanGimignano il milite Giovanni del fa Gualtierio de' Salvucci di detta Terra per esporre, essere sua intenzione di fabbricare una
chiest con un convento sotto il titolo di S.
Maria nella villa di Barbiatto distretto di
San-Gimignano con dotaria di alcuni suoi
tetreni, e intendendo di assegnare il tutto
ai monaci di Monte-Oliveto; che perciò domandava gratia al consiglio del Comune di
potere eseguire cotale pio divisamento non
ostante li statuti municipali in contrario.—
(Anal. Dres. Fron. loc. vit.)

Tre anni dopo i Sangimignanesi volendo accettare in loro signore e capitano generale Gualtieri duca d'Atene, i Nove conservatori unitamente al consiglio generale elessero 25 persone, alla decisione delle quali si rimetteva il progetto, se il Comune di San-Gimignano dovesse o nò assoggettarsi al governo del duca d'Atene, allora signore di Firense e della sua Rep., e nel tempo stesso fu affidata a quella deputazione la riforma degli statuti comunitativi.

Ma il duca d'Atene, appena fu riconosciuto in signore dal popolo di San-Gimignano, comandò che si erigesse nella loro Terra un castello da dichiararsi ducale, siccome rilevasi da un ordine dei Nove, in data del 1 maggio 1343, di alcuni pagamenti per la sabbrica del Castello ducale.

Sennonche cacciato pochi mesi dopo quel duca da Firenze, molte città e Terre della Toscana già soggette alla Signoria di Firenze, e tra queste ultime San Gimignano, si ridussero in libertà per colpa, disse Giovanni Villani, dei più de nostri berattieri cittadini e castellani di quelle. — (G. Villani, Cronica Lib. XII. c. 24.)

Ma sei anni dopo, nell'aprile del 1349, avendo i Fiorentini riacquistato la loro giurisdizione sulla Terra di Co le, che se ne era emancipata all'epoca della cacciata del duca d'Atene, innanzi che il capitano del popolo tornasse con le sue genti d'armi a Firenze, ricevè ordine dalla Signoria di recarsi a San-Gimignano, e senza fare alcuna ostilità domandasse la guardia di quella Terra. Giuntovi il capitano e fatta la richiesta, i Sangimignanesi tennero sopra di ciò diversi consigli, e dibattutosi fra loro più giorni, vedendo il pericolo delle divisioni e le sette che vi erano, per comune deliberazione diedono per tre anni il governamento e la guardia della loro patria al Comune di Firenze con patto di ricevere ogni sei mesi un cittadino guelfo fiorentino per capitano della guardia ed un altro per loro podestà, siècome su di concordia reciproca il tutto a spese de'Sangimignanesi eseguito .- (MATT. VILLANI, Cronic. Lib. I. c. 44.)

Non mancò per altro a questo paese gente saziosa che cercasse di recarle disturbo. Che se Pistoja su divisa in Bianchi e in Neri dalle più potenti famiglie; se Pisa si parti in Bergolini e in Raspanti, anche in San-Gimignano sorsero a signoreggiarvi due fra le principali casate del paese, gli Ardinghelli ed i Salvacci, gli uni degli altri nei micissimi.

Correva l'agosto del 1352, ultimo anno del triennio ai Fiorentini dai Sangimignanesi accordato, quando il capitano di detta Terra, Benedetto di mess. Giovanni degli Strozzi di Firenze, con ingiusto sospetto fece carcerare due figli di Gualtiero degli Ardinghelli e con grande scandolo, senza saputa della Signoria, in sulla piazza di San-Gi-

mignano li fece tosto decollare.

La quel cosa si attirò contro una funesta ribellione, poichè gli Ardingbelli con i loro consorti, dubitado che il fatto fosse accaduto per maneggio de Salvucci loro nemici, provveduti di ajulo levarono a romore la Terra, e seguitati dalla maggior parte del popolo nel dì 20 dicembre dello stesso anno 1 '52 assalirono le case de Salvucci sulla piazza della collegiata, e dopo averle rubate insieme a quelle dei loro seguaci, li cacciarono tutti dalla patria. Allora fu che i Salvucci nel giorno della pasqua di Natzie vennero a Firenze a domandare dalla repubblica ajuto contro i loro nemici. Ne gli Ardinghelli tralasciarono dal canto loro d'inviare oratori alla Signoria per esporre che essi avevano cacciato i Ghibellini di San-Gimignano, e che tenevano la Terra medesima a onore del Comune di Firenze e della parte Guelle. — ( Matt. Villant, Op. eit. Lib. III. c. 47.)

Però la Signoria cercando se modo v'avesse di accordo tenne sospesa un pezzo la sua
risoluzione, ma temendo che in cotesta vacillazione non ne seguisse peggio, nel mese
di febbrajo dell'anno 1353 ordinò al potestà di Firenze di recarsi a San-Gimignano
con sei cento uomini a cavallo ed un confacente numero di fanti; il quale giunto
presso la Terra e non avendo risposta da
quelli di dentro, cui domandò di esservi secolto, vi si mise a campo intorno e cominciò
a dare il guasto alla campagna.

Dopo di ciò gli assediati venuero ai patti seguenti: 1.º che il Comune di San-Gimignano dovesse sar la pace con gli usciti; 2.º che questi peraltro continuassero a star suori della Terra per sei mesi, senzà perdere i frutti dei loro beni, dopo il qual tempo potessero tornare liberamente in patria; 3.º che il Comune di Firenze oltre il termine de' tre anni dovesse continuar la guardia della Terra per altri cinque; 4.º che i Sangimignanesi tenessero a loro spese 25 cava-

lieri con un capitano delle guardie da nominarsi ogni sei mesi dalla Signoria di Firmare al pari del loro podestà; 5.º che quest'ultimo avesse mero e misto impero nelle cause civili e nelle criminali sino all'ultimo supplizio inclusive sopra gli abitanti della Terra di San-Gimignano e del suo distretto. — (Oper. cit., Lib. III. c. 55. — (Amma, Stor. Fior. Làb. X.)

B siccome i-signori del castel di Pichena non ostante che si tenessono in amistà col Comune di Firenze, erano stati de' principali con gli Ardinghelli a sommuovere lo stato di San-Gimignano allorchè furono cacciati i Salvucci, senza che di questo fallo faces-sero scusa nè ammenda ai Fiorentini, perciò nel giugno del 1354 la Signoria inviò le sue masnade coi guastatori a Pichena, nel cui Cast. entrarono senza contrasto, sicchè nel giorno venti dello stesso mese di giugno furono atterrate le mura e la rocca di Pichena senza fare altro danno a quei signori. — (MATT. VILLANI, Op. cit.)

Sebbene per opera de Fiorentini lossero stati in qualche modo rappacificati gli Ardinghelli con i Salvucci, costoro non si potendo dar pace dei danni ricevuti stavano scopre in mala disposizione, siechè gli Ardiaghelli vedendo che non potevano emettere alcun parere nel magistrato, che dai Salvucci non venisse contrariato, consigliamuo il popolo di darsi liberi al Comune di Firenze. Infatti nel parlamento generale del mese di luglio se guente su deliberato di pergare i reggitori del Comune di Firenze ad ascrivere la Terra ed il distretto Sangimignanese al contado fiorentino. La qual preghiera esposta alla Signoria ed ai collegi del popolo fiorentino, essendo statu messa a voli si vinse solo per una fava nera, dopo di che la Terra di San-Gimignano con riformagione del di 7 agosto 1354 fu recala a contado del Comune, e tutti i suoi terrazzani alli cittadini e popolani di Firenze, assegnando al distretto di San-Gimignano una delle leghe del contado fiorentino. — (Oper. cit. Lib. III. c. 69 e 73.)

Ma poco dopo il Comune di Firenze per voler vivere più sicuro di cotesta Terra, e levare ogni occasione ai suoi più potenti abitanti di mal fare, deliberò di costruire un fortilizio munito in luogo appellato Montestaffoli sopra la chiesa collegiata, dove fu il primo convento de' frati Domenicani, che poi maggiore e più bello venne riedificato

in altra parte della Terra, nel qual luogo pare che fosse stata qualche altra fortezza.

Le spese però tanto della rocca come della nuova chiesa e convento surono a carico del Comune di San Gimignano.

Ciò apparisce da alcune riformagioni della Signoria di Firenze, e da varii atti pulpblici della Comunità di San-Gimignano, e dalle carte del convento suddetto.

Citerò sra gl'istrumenti pubblici uno del 10 sebb. 1354 (stile comune) col quale il magistrato civico di San-Gimignano assidò l'incarico a due maestranze di sabbricare la terza parte del nuovo cassero o rocca al prezzo di tre soldi per ogni br. quadro di muro, meno i materiali occorrenti da doversi so:-nire a spese della Comunità.

Accadeva tuttoció poco innanzi che il Comune di San-Gimignano per atto pubblico (29 aprile 1354) consegnasse ai sindaci della Rep. fiorentina la ch. sgombrata dai Frati Predicatori in Montestaffoli, insieme a due palazzi contigui ed altre case poste in luogo detto la Torre.

Quindi la Signoria di Firenze con provvisione del 7 giugno successivo deliberò di continuare a sue spese l'edificazione della rocca di San-Gimignano.

Anche un' istrumento del 5 maggio, sotto l'anno 1354, ne avvisa che in quel giorno i Priori (già Disensori del popolo) ed altri rappresentanti del Com. di San-Gimignano promisero di pagare ai Frati Domenicani per un triennio 300 sior. d'oro l'anno.

A conferma di ciò quel magistrato civico con deliberazione del 15 luglio 1356 accordò ai religiosi medesimi l'entrate della gabella delle carni.—(loc. cit., Carte della Com. di S. Gimignano.)

La fortezza di Montestaffoli doveva essere terminata nel 1358 tostochè nel giorno 7 marzo del 1359 (stile comune) Bernardo di Gherardo Adimari di Firenze castellano della rocca di Montestaffoli ne sece la consegna al suo successore Leonardo di Guido Ferrucci di Firenze per rogito del notaro Buonagiunta da San-Gimignano. — (loc. cit. Carte dell' Arch. gen.)

Matteo Villani e l'Ammirato tacquero defl'obbligo imposto dalla Signoria ai Sangimignanesi, allorchè il loro distretto su incorporato al contado siorentino, voglio dire, di pagare per tre anni una tassa di 5000 lire alla Camera di Firenze, la qual tassa su più volte rinnovata a carico de Sangimiguancii mediante altre provvisioni del 36 gennajo 1369, 12 luglio 1370, 26 gennajo 1325, s4 die. 1376, e 19 marzo 1379, donumenti tutti eristenti bell' Arch. Dipl. Fior, fra le Carte della Com. di San-Gibergaga.

Dono l'unione di San Gimignano alla Ren. florentina ed al suo contado cotesta hobil Term ebbe con Firebie uni sorte co-

seno tartameta dal furocul erago stati cupi pici le potenti famiglie degli al vocci. ultima gueira sottenula nche le mura cattellane futono restettate, sicco-

s una lettera del 27 sett. ieci di Balia di guerra u li Firenze allora potestà San-Gizzightato, ni quali Mocessivo, essere stato in ordine loro Gio. France-

sco da Sen-Gallo, e aver egli visitato intortoo le mura castellane; e vlové queste erapo rotte, (dicera la lettera) « si sono in parte restaurate e in pochi giorni meranto recconve. Ma circa al fortificare la Terra, ha detti Gio. Franceico; ed a me pur sembra una, apese sami grande, e questa Comunità si trove titale in ordine allo spendio; contuttoché i Sangimignanesi promettino sforzarsi in tutto quello che potratino per fortificare la loro patria, ma per ora si giudicano insbili. » - (Gara, Carteggio inedito di Ar-Tisti , Vol. I. Append. II. )

Gli abitanti però di San-Gimignano furono più volte decimati dalla pestilenza, e regnalamente da quella del : 348, e da altro non meno terribile contagio del 1418 per wer dato ricovero a molti ragguardevoli personaggi accorbi costà da parsi dove ma-

lattia si falta era gia sviluppata.

La peste per altro del 1479 lu non meno delle altre spaventevole, perchè vi si aggingsero le incursioni delle soldatesche di Alfonso re di Napoli, di Papa Sisto IV e dei Saneti allors in guerra con I Fiorentini, e fu in quell'anno che il pubblico di San-Gimigumo fece volo di solennizzare in perpetuo la prima domenica di agosto in onore di S. Fine Vergine di San Gimignano, tenuta da quel popolo in grandinima venerazione,

A colanti contagi che diminuirono astai Il numero degli abitanti di San-Gimignano hi aggiunat quello del 1830 al 163a, quan-

do per amério di lestimoni vi perirolto di Soo petrone. Potch agnuno che il vaglia avere un'idea del movimento della popolazione di Sun-Gimikuund esposto tiel quaden qui appresso, ch'è il sommirio del suò cendimento a mustiro enoche disparute, cioè. del 1551 totto il pirito Granduce della dimaltin Medicen, dell'anno 1945 sotto il primo Granduca della dimestia Austro-Lorega felicemente reignante, e dell'anno 1833. epoca delle prime pubblicazioni dell'Oreza presente a cui otà si ogginnet una basarta epora desunta tialli anno 1846.

Infatti fra la popolazione del 1551 e quella del 1945 al trova nella Terra di Sau-Gimignano la vistose dimenutione di 600 abit.

Arroge a lutto ció qualificale sotto il governo granducale Mediceo la Comunità di San-Gimignano fu separata dal contado derentino ed ascritta invece al ano districto.

Chiese più cospicue e Stabilimenti and Mici di San-Gimignano. - Il trecanto, di-cera con regione il Pad. Coccucti nel mo compendio storico di Ban-Gimignano, può considerarsi per ogni liberale disciplina qual recolo fortunato in cul lo spirito degl' llaluni per la natura del loro governo mirà più presto che ad una sterile vanità di famiglie al pubblico bene. Quindi neculite che sopra ogni altro paese in San-Gintignano operavansi in quel tempo egregi ed arditi lavori, conte ne sono chiaro argonesa to, oltre la vastità e magnificenza delle sue chiese, le sottili ed altistime lorri tanto bene costruite, o di ben connessi mattoni oppore di messi squadrati di pictra calcares messicia che vi si trasportò dai pòggi non mene di tre miglia lontani, e con tanta arte commean che sembrano quelle fabbriche tutte di un perso. Infatti ad onte della loro venchierra esistono tuttora dentro San Gimigrano non meno di 14 torri più o meno alle, una delle quali , la più groma, del palazzo del podestà ripom de due lati sopra un solidissimo arco. Anche i palazhi del Comuue, o dell'Oriolo, quello del podestà ed alcani altri di privati fureno innalzati ed orneti in guita che recano maraviglia al panieggero. Sono di quella età le pubbliche fonti fuori della porta di questo nome, la gran cisterna di piatza ordinata dal Comune nel 1973, e restaurata a spete dello spedale di Sau-Gimignano che fo soggetto a quello della Scala di Siena, oltre le mora esterne della ani chiese collegiate totte di pietre hyoritea

Chiesa Collegiata di San-Gimignano.

— Questo tempio che ha un capitolo di 12 camonici con due dignità e 24 cappellani, risicde sopra un'alta gradinata la cui face piata ha alla sua destra la torre grossa ed il palazzo del potestà alla sua sinistra, le due torri gemelle degli Ardinghelli, e dirimpetto il palazzo del Comune, detto dell'Oriolo posto nella torre che si alza in mezzo al medesimo, e sopra una specie di loggia al pian terreno.

al pian terreno. Comecche munchino documenti che agsicurino in quale anno la pieve di San-Gimignano venisse dedicata a S. Maria Assunla, e da qual pontefice fogge consucrata la chiem affunie; comecché non vi restino prowe da potere con certeara asserire ciò che leggesi nella sua faeciala rapporto alla visita fattavi nel 21 nov. del 1148 dal Pont. Eugenio III coll'assistenza di molti cardinali, per altro con minor dubbio apparisce, che nel sinodo fiorentino tenuto da Vittorio II aell'anno 1058, cotesto pontefice dichiarasse prepositura la pieve di San-Gimign (no. Quindi Lucio III imitando l'esempio di Eugenio III e di Alessandro III ricerè la pieve medesima sotto la protezione della S. Sede, e le confermó i privilegi che sino da quel jempo godeva il suo praposto. - Il primq pontence che la decorò del titolo d'insigne collegiata fu Sisto IV con bolla de 20 sett. 1471 diretta ad Antonio degli Agli vescovo di Volterra. Da quella del Pont. Onorio III, (2 ag. 1220) si apprende che la pieve di San-Gimignano a quell'età sontava 34 chiese succursali; le quali all'epoca del sinodo rolierrano del 10 nov. 1356 erano aumentate fino a 36, oltre i conventi, i monasteri ed uno spedale. Eccone i nomi; 1. Ganonica di S. Fredinno a Castelvecchio riunita alla reguente; a. S. Donato a Castelvecchio; 3. S. Giovanni di Casale soppressa con la seguente, ed ora in S. Agostino dentro San-Gimignano; 4. S. Michele in Cimiterio; 5. S. Caterina nel presbitero della Pirue (distrutta); 6. S. Bartolommeo, giù S. Martino a Piscille (idem); 7. S. Biugio a Cusosa (cura esistente); 8. S. Maria a Filla-Castelli (cura con l'annesso seguente); 9. S. Pietro e Mucchio; 10. S. Lorenzo z Fullgnano (cura unita all'altra qui appresso) g. S Maria di Casaglia; 10. S. Michele a Remignoli (con l'annesso seguente); 13. S. Livenzo a 8. Lorenzo; (esistente) 14. S. Biagio a Renzano (idem); 15. S. Maria q

Ojano (riunita con la precedente alla qui apppesso); 16. S. Lorenzo a Montauto (prepositura); 17. Canonica di S. Leonardo a Casaglia (traslocata in S. Pietro alla Cingaica); 18. S. Michele in Padule (annessa alla precedente); 19. S. Bartolommeo u Colle di Monte (riunita à S. Lorenzo a Montauto); 23. S. Michele a Ranz i (cura col seguente annessoi; 24. S. Rietro a Cinciano; 25. SS., Martino e Maria Maddalena a Pietrafit.a. (unita alia seguente); 26. S. Jacopu a Cortennano; 27. S. Tommuso a Castiglique e. Rocehetta (soppressa); 28. S. Michele a Sinada (Bura con l'annesso seguente); 29. S. Lucia a Strada; 30. S. Niccolò a Bibbiano (cura); 31. S. Lucia a Macinatica (cura unita a S. Benedetto presso l'Elsa); 32. SS. Silvestro ed Ippolito q Racciana (cura); 33. S. Michele in S. Lorenzo al Ponte dentro San-Gimignago (soppressa); 34. S. Lorenzo al Ponte (cappella presso la casa Vecchi in San-Gimignano); 35. S. Pietro in San-Gimignago (oratorio annesso alla pieve di Gellori); 36. SS. Martino e Biagio. di San-Gimignano (gih cum sollo la piece d Cellori). — Inoltre si contavano in Sau-Gimignano nel sec. KIY il convento de'Domenicani in Montestaffoli, quello de'Minori Conventuali presso la porta S. Giovanni, il Mon. delle Vallombrosane di S. Vittore in S. Girolamo, gli altri di S. Maria Maddalena e di S. Caterina in via S. Giovanni; e suori della Terra il Mon. di S. Maria degli Olivelani in Burbiano ed uno spedale per i pellegrini.

Rispetto al numero de'conventi di questo piviere servirà accenuare, che in San-Gimignano prima del 1780 esistevano dieci conventi, 5 di nomini e altrettanti di donne, que nel 1745 non vi erano meno di 235 coelesiastici, mentre il numero degli abitanti non ecclesiastici ammontava a 1073 persone. — Ped. la Tavoletta in fine dell'Art.

Dei pregi materiali della collegiata di San-Gimignano discorsero prima d'ora il Coppi negli Annali saugimignanesi, il Manni nell'illustrazione di un sigillo del capitolo di quella pieve, ed il Pad. Checcucci nelle natizie storiche di detta Terca,

Grande è il tempio, ricco di pitture ed a tre navate, cui dà accesso, come dissi, un' ampia gradinata davanti la facciata nella piazza del palazzo pubblico. Nel 1356 Bartolo di maestro Fredi annese dipinse a fresco nelle pareti a copnu esenge lii la storia del Testamento vecchio, e nella navata di mezzo nell'alto sopra gli archi del colonnato dipinse Taddeo di maestro Bartolo Fredi nel 1393 tre grandi affreschi rappresentanti l'Inferno, il Paradiso ed i 12 Apostoli. Intorno poi all'anno 1370 e successivi il Berna, pure esso pittore senese, colorì a buon fresco nella navata laterale sulla parete a cornu epistolue il Testamento nuovo, il quale lavoro rimasto in tronco per morte dell'autore (1380) venne terminato dal suo scolare Giovanni di Asciano.

Di assai maggior pregio per altro è il grande affresco che cuopre la parete frapposta alle due porte della facciata, opera eseguita nel 1465 dal celebre Benozzo Gozzoli, rappresentante il martirio di S. Sebastiano con molte figure intorno.

Ammirabili poi sono gli affreschi nella cappella di S. Fina del pennello di Domenico Ghirlandajo e del suo scolaro e cognato Sebastiano Mainardi; mentre l'altare scolpito nel secolo XV di finissimi marmi rammenta un' opera de' migliori Fiesolani. Nove tavole di altri insigni pittori trovansi oggi raccolte nel coro, fra le quali una del Mainardi insieme ad altre di Benozzo, del Pollajolo, del Passignano, del Rosselli ecc.
— Fra i quadri di antico stile è ammirabile un trittico nella sagrestia dov'è un S. Bartolommeo e nelle parti laterali 4 storie relative alla vita di quell'Apostolo, dipinte nel 1401 da Lorenzo di Niccolao da Firenze.

Il busto di Onofrio di Pietro Vanni esistente in una nicchia della sagrestia su scolpito nel 1490 da Benedetto di Leonardo da Majano per dieci fiorini d'oro di commissione della Comunità di San-Gimignano in attestato di gratitudine verso tal benesattore, che su operajo della chiesa collegiata.

Monastero di S. Vittore in S. Girolamo. — Conto per primo questo monastero
perché fondato fino dal sec. XI nella chiesa
ora distrutta di S. Vittore fuori di San-Gimignano, la cui più antica memoria risale
al 1 ottobre dell'anno 1075. Avvegnachè
in quel giorno il C. Uguccione di Guglielmo
Bulgaro de' conti Cadolingi di Settimo e
Fucecchio, stando nel suo Cast. di Catignano fra l'Elsa e Gambassi, assistè alla douazione del giuspadronato della chiesa predetta
di S. Vittore fatta alla di lui nipote donna
Berta badessa del Mon. di S. Maria a Cavriglia e figlia del fu conte Lotario giuniore
'da tre fratelli ivi presenti, cioè, Neri, Il-

debrando ed Ugo nati da donna Ermengarda. — Dopo di ciò presso la ch. di S. Vittore fu costruito un Mon. di donne della Congregazione Vallombrosana affiliato a quello di Cavriglia, finchè nel secolo XV soppresso il Mon. di Cavriglia, fu rinnito all'altro di San-Gimignano col doppio vocabolo di S. Vittore e di Cavriglia. — Ped. Catignaso di Gambassa, e Cavriglia. (Monastero di).

La causa della traslazione del Mon. di S. Vittore dentro la Terra satta a spese del Comune di San-Gimignano su per liberare quelle claustrali dagli effetti delle incursioni e ladroneggi dopo aver edificato loro un più grandioso claustro con chiesa sotto il tiolo che tuttora conserva di S. Girolamo.

A questo asceterio appella fra le altre un legato lasciato nel 3344 da donna Bilia figlia del fu Ciupo di Sinibaldo degli Scolari di Firenze, restata vedova di Francesco di Gualtiero de' Salvucci di San-Gimiguano, allorchè con testamento del 36 agosto di detto anno lasciò alle monache di S. Vittore dell' Ordine di S. Benedetto un podere con casa colonica e capanna compreso nel distretto di San-Gimiguano, previo l'obbligo di dare ogn'anno ai frati Domenicani della SS. Annunziata, e a quelli di S. Agostino di detta Terra un moggio di grano per codauno. — (Carte della Com. di San-Gimignano, loc. cit.)

Il Mon. di S. Vittore era a quel tempo dentro San-Gimignano, siccome lo dichiera una carta di procura rogata in Fiesole li 24 sett. del 1345, con la quale donna Ginevra figlia del fu Magiotto di Bardo de' Bardi di Firenze e di Ermellina di ser Francesco di Andrea Salvucci di San-Gimignano, sposata a Sandro di Bindo Altoviti di Firenze nominò sua rappresentante in San-Gimignano la badessa di S. Vittore. — (Asca. Dire. Fron. Carte del Mon. di S. Girolamo predetto.)

Comunque sia, il Mon. di S. Vittore intorno a quella età prese il titolo di S. Girolamo, di che sa sede sra le altre una petizione con la data di Firenze del 20 aprile 1370 satta dai Vallombrosani alle monache di S. Girolamo in San-Gimignano, assinche concedessero sacoltà di sare un orto in detta Terra nella contrada di S. Matteo, in luogo detto all'Olmo. — (loc. cit.)

Il cavalcavia che dul convento di S. Girolamo passa alla chiesa di S. Giacomo, detta tuttora del Tempio, su eseguito ad istanza delle monache stesse nell'anno 1657. Che sebbene cotesto monastero nel 1809 renisse soppresso, segnitando degli altri una stessa sorte, ritornato Ferdinando III sul trono avito, alle preci dei Sangimignanesi renne ripristinato (1 marzo 1816).

Mella chiem di S. Girolamo annessa al monastero è da vedersi un quadro dipinto nel 1522 dal Tamagni, conosciuto sotto il nome di Vincenzo da San-Gimignano, per cuere stato uno degli scolari di Raffaello da Urbino. La qual pittura ha molta somigianza con altra tavola dello stesso autore fitta nel 1525 per la chiesa parrocchiale delle Pomarance e illustrata da quell'arciptete canonico Antonniccola Tabarrini. Il Mon. di S. Girolamo esiste tuttora con circa se claustrali sotto la regola della Congregatione Vallombrosana.

Rispetto alla vicina chiesa di S. Giacomo, detta del Tempio gioverà rammentare che, depo l'abolizione dell'Ordine cavalleresco de Templari, molti de' loro beni surono domii si cavalieri Ospitalieri di Rodi, ossia di lata, siccome sembra accadesse auche costà in San-Gimignano, cui apparteneva non solo la chiesa di S. Giacomo del Tempio, mancora l'orto contiguo posseduto attualmente dalle monache di S. Girolamo, oltre ma chiesa di S. Giovanni presso la porta di questo nome, che su data ai Frati Minori sonventuali, come si dirà qui appresso:

Convento di S. Francesco de' Minori Conventuali. - E sama che l'origine di questo convento possa risalire al 1210, cinè mentre viveva il beato Serafico d'Assisi, e quasi lo darebbe a credere lo stile architetto-📭 della facciata, sebbene ora mozza, della ntica chiesa posta in via S Giovanni e the fu de Templari poi de Cavalieri di Mal-🖦 — Ma il fatto è che il primo convento di quei frati esisteva fuori di San-Gimignano, cche alla prima fabbrica appella una bolla Pont. Innocenzo IV del 27 lugl. 1247, to la quale concedeva 40 giorni d'indula chi con elemosine soccorreva per terminare la costruzione del convento de' Indi Minori di S. Francesco posto in San-Ginignano, diocesi di Volterra. — (Arca. Arv. or Pisa, Carte di San-Gimignano.)

Colesta bolla perciò appella al primo clause dei Frati Francescani di San-Gimigna
so, il quale su, come dissi, suori della porta

s. Giovanni nel luogo dove Cosimo I all'

cossione della guerra di Siena sece innal
ure un hastione sulle rovine di detto con-

vento, in cambio del quale venne assegnato a quei religiosi la chiesa di S. Giovanni, già commenda de' cavalieri di Malta, dove quei frati Minori dopo la metà del secolo XVI si recarono, e dove continuarono ad abitare fino alla loro soppressione accaduta nel 1782, quando gli effetti del convento medesimo furono dati ai Padri Conventuali di Colle alto.

Convento degli Agostiniani. — All'Art. Racciano dissi, che in cotesta villa del distretto Sangimignanese all'anno 1272 su sondato il primo convento di Agostiniani dell'Ordine eremitano che l'abitarono fino al 1380, epoca in cui quei claustrali vennero dentro la Terra di San-Gimignano.

Cole**sto convento però era affiliato a** quello di S. Agostino di Siena siccome lo dimostra l'atto di possesso preso nel 15 giugno del 1275 da fra Michele da Provenzano sindaco degli Eremitani di S. Agostino di Siena, come eredi di Biagio, o Brogino del fu Michele da San-Gimignano, di un palazzo con podere, case ed altri beni posti nella villa di Racciano. Al qual atto dieci giorni dopo succedè una protesta del sindaco degli Eremitani di S. Agostino di Siena presentata al vicario in Toscana del re di Sicilia don Jacopo di Bonsona ad oggetto che il suo convento non perdesse i diritti sui beni del su Brogino da San-Gimignano. — (Arch. DIPL. FION. Carte di S. Agostino di Siena.)

Non era ancora spirato il secolo XIII che i frati Agostiniani avevano già edificata la chicsa di S. Agostino dentro la Terra di San-Gimignano, la qual chiesa fu aperta nel 31 marzo 1298, benché a**ss**ai più tardi (1389) rimanesse compito tutto il claustro annesso; ed allora gli Agostiniani di Racciano lasciarono l'antica per la nuova e più comoda abitazione. Frattauto quegli Fremitani ebbero a sostenere una lite per motivo di un appezzamento di terra preteso dal rettore della vicina chiesa di S. Pictro e da donna Cara vedova di Muzio da San-Gimignano, come può vedersi da un mandato di procura del 13 febb. 1329 fatto da fra Bartolommeo da Montepulciano, priore di quel convento e da fra Recupero lettore a nome di tutti gli a'tri frati di quella samiglia nella sagrestia della loro chiesa. — (ARCE. DIPL. Fion. Carte de' Domenic. di San-Gimign.)

Quasi un secolo dopo un dotto eremitano Sangimignanose, fra Domenico Strambi, aumentò di un chiostro la nuova clausura,

regalò la chiesa di varj oggetti sacri e prepiosi, ed ebbe il buon gusto di chiamare da
Firenze il celebre pittore Benosso Gozzoli a
dipingere nel coro della mede ima (anno
1465 e 66) i fatti principali relativi alla
sita di S. Agostino, incominciando dalla
sua nascita. — (Ved. avaati.)

Gli Agostiniani Romitani di Siena tenpero questo convento fino al declinare del secolo XV, nel qual tempo furono costretti a cederlo agli Agostiniani della Congregazione Leccetana che lo abitarono fino alla loro soppressione accaduta nel 1809.

A ciò ne richiama una bolla dal Pont. Sisto IV scritta in Roma li 20 marzo del 1483 e diretta al priore generale ed ai frati del convento di S. Agostino in San-Gimignano, colla quale confermava la riforma stata fatta dal capitolo generale di quell'Ordine rispetto ad una più regolare osservanza della Congregazione Leocetana. — (Carte del Cong. di S. Agostino in San-Gimignano, loc. cit.)

Nella chiesa di S. Agostino ch'è ad una pavata vasta e sioguta assai ammiransi, oltre le squisite pitture del Benozzo, varie tavole pregevoli agli altari, alcune delle quali surono trasportate nel coro della collegiata, Meritano pure di esser visti in un altare in sondo alla chiesa alcuni basso-rilievi di marmo bianco di Carrara eseguiti in modo che rammentano la maniera di Benedetto da Rovezzano. Nel 1828 nella chiesa di S. Agostino è stata traslocata la cura della chiesa soppressa di S. Michele a Casale insieme ad una tavola stata colorita nel secolo XV da mano maestra, sebbene ignota.

Convento de' Domenicani, attualmente ridullo ad Ergustolo per le donne. — Il primo ospizio de frati Predicatori in San-Gimignano devesi alla pietà di un canonico Sangimignanese, Jacopo del su maestro Accorpo, il quale, mediante istrumento rogato in Siena il 1 giugno del 1318, donò ai frati di S. Domenico di Siena ed al loro convento una casa posta in San-Gimignano per servir loro di ospizio a condizione di non poterla essi alienare; quindi nel 6 sett. del 1325 il predetto Jacopo insieme con Conte di lui fratello venderono per fior. 80 d'oro al sindaco de' frati Predicatori un' altra casa con chiostro e due orti annessi, posto il jullo nel poggio di Montestaffoli in San-Gimignane, dove poscia su eretto un convento preție la compra di altre abitazioni private. Ciò rilevasi da una bolla del 22 febb. 1329 del Pont. Giovanni XXII data in Avignone, con la quale fu concessu façoltà ai frati Predicatori di San-Gimignano di poter acquistare case per ricevere i religiosi del loro Ordine, che surpno obbligati a partire da Pisa, Arezzo, Lucca, Castell'-Ubertini ecc., stante l'essere quei paesi sottoposti alla scomunica come ribelli della chiesa romana e aderenți di Lodovico il Bavaro già da santa chiesa dichiarato eretico. In vista di ciò Giovanni XXII volle derogare alla bolla del suo antecessore Bonifazio VIII che proibiva gli acquisti ai Frati mendicanti. — ( Anos. Dipl. Fion. Carte de' Domenicagi di San-Gimi guano.)

Che però il convento di Montestaffoli nel 1332 sosse terminato, ce lo sa conoscere un istrumento rogato in San-Gimignano li 28 aprile di detto anno, dal quale si rileva che Andrea del fu Pegna da Larniano e Merlinda sua moglie, aveva donato al monaștero di S. Caterina dell'Ordine de' Predicatori posto presso la porta Laterina in Siena, una casa con terra, vigna, capanna e fornape situata nella villa di Larniano, Comunità di San-Gimignano, a condizione però che ottenendo i Frati Predicatori un conpento in San-Gimignano, polevano quei coniugi farsi loro ablati, per cui i suddetti beni dalle monache di Siena dovevano passure a quei religiosi, dai quali i coniugi prenominati avrebbero ricevuto il loro mantenimento. Che però nel giorno 28 aprile del 1332 fu eseguito l'atto di traslazione de' beni suddetti dalle monache di S. Caterina di Siena nei Frati Predicatori di Montes staffoli. — (Ance. Dipl. From loc. cit.)

Ma il luogo di Montestaffoli nel 1353 essendo stato designato dal Comune di Firenze per erigervi una fortezza, il magistrato civico di San-Gimignano su obbligato di assegnare a quei religiosi altre case e orti per risabbricarlo più grandioso presso le mura settentrionali, donde si domina gran parte della Val-d'Elaa.

Nel sabbricare il nuovo convento con chiesa aunessa sotto il titolo della SS. Aununziata surono disotterrate molte urae sepolcrali e frammenti d'idoli, lo che servir può d'indizio sufficiente a sar credere che cotesto luogo sosse abitato sino dai tempi romani.

La sua chiesa conteneva pregevoli pitture di Alberto Duro, del Frate, di Giorgio Vasari, ed in essa aveyano sepoltura gentilizia molte famiglie illustri del paese, fra le quali gli Useppi, i Gortesi, i Franzesi, ecc.

Quel vasto locale dopo soppressa la detta famiglia religiosa (1809) su convertito in casa di Mendicità, quindi nel 1833 in Ergastolo, cui su aggiunta dopo la casa di Correzione per le donne. — Nello stesso stabili mento, l'unico che di tal fatta esista per le komine delittuose in Tosrana, dall'attuale suo direttore potestà Brunori sono stati introdolli nolabili miglioramenti, i qua'i non solamente contribuiscono alla salubrità ed alla mettezza delle recluse, ma giovano ad asicurare l'osservanza di una rigorosa di-Buplina. — L'Istruzione industriale, religiosa e morale che regolarmente loro si appressa tende allo scopo di riformare i costumi delle condannate, obile procurare di restituirle migliori di quello che furono alla civile società.

Con i lavori che attualmente si eseguizzono costà dove si va adattivare il sistema dell'isolamento medio per le semmine corrigende, distinte per età e per abitudini.

Le Suore di Carità destinate ad assistervi è l'attitudine è lo zelo del direttore di questa casa penitenziaria faranno sì che l'Ergastolo di San-Gimignano diverrà a niuno inferiore fra quanti altri siano stati aperti in simil genere nell'Italia.

Monastero di S. Maria, detro le Romite di S. Caterina. — Fu fondato nel 1364 ad istanta di donna Margherita del fu Guido de' Bardi sotto la regola di S. Benedetto assoggettando quelle suore al capitolo di S. Pietro di Roma, disposizione stata approvata dal Pont. Innocenzo IV mediante bolla diretta ai canonici di S. Pietro. Nell'architrave di una porta esterna del monastero fu scolpita la seguente memoria. Anno MCCCCIV a di IX Ottobre. A tempo di Messer Pietro Bolgherini Cavaliere e Rettore dello Spedale di Siena.

Fra le carte di questo claustro, ora nell'Arch. Dipl. Fior. esiste la copia di una rubrica degli statuti del Com. di San-Gimignano del 12 genn. 1353 (stile fior.) riguardante la facoltà concessa dai deputati della Rep. Fior., che presedevano nella riforma degli Statuti, alle monache delle Romite di S. Caterina a San-Gimignano di poter vendere, donare ecc. beni immobili per la somma di 500 fiorini d'oro, esentandole dalla spesa della gabella de' contratti e da oga altra imposizione.

Stante la soppressione latta nell'anno 1786 di un altro monastero col titolo della Verigine Maria sotto la regolu di S. Behedetto, la cui sondazione risaliva all'anno 1523; quelle recluse surono riunite alla Momina di S. Caterina, donde poi quest'ultimo claustro si appellò della Vergina Maria e delle Romite di S. Caterina:

Anche queste monache nel 1809 soggiaco quero al fato della soppressione, ed il loro locale disfatto fu ridotto in parte ad uso di

abitazione privata.

Monastero, ora Conservatorio di S. Chiwa. — Fu eretto per le Clarisse nella prima metà del secolo XV suori delle mura fra la porta di Querescoluo e quella di S. Giovanni, nel luogo appellato tuttora 🗞 Chiara, e ne su affidata la prima direzione dal Pont. Eugenio IV ai Minori Conventuali del vicino convento di S. Francesco, finche nel 1493 quelle monache vennero trasferite a apese del Comune dentro la Terra. Finalmente il Granduca Leopoldo I not 1786 avendo fatto ampliare e ridurre a miglior forma quel locale, lo ridusse à conservatorio per l'istruzione non solo della tanciulle del puese che brumano, frequentare quelle scuole, ma ancom per l'educazione delle alunne che vi si tengono a convitto tanto le conterrance, come quelle di altri paesi.La sua chiesa, al cui altar maggiore 🚓 siste un quadro del Rosselli, fu ridotta in migliore stato e consacrata li 14 sett. del 1800.

Monastero di S. Maria Maddalona delle Agostiniane Romite, — La sua sondazione, che è dell'anno 1334, devesi a donna Monna, o Simona di Muzio de nobili
da Petrojo; la quale nel so sebb. di detto
anno ottenne licenza dal Card. Giovanni del
titolo di S. Teodoro Legato della S. Sede
in Italia, di edificare presso le mura di SanGimignano un monastero sotto la regola di
S. Agostino, la cui chiesa venne dedicata a
S. Maria Maddalena; nel qual claustro dovevano abitare 12 monache con una badessa dipendenti totalmente dall'ordinario. Il
monastero su eretto nella casa stessa di donna Monna in via S. Giovanni.

Quindi la stessa fondatrice e amministratrice del nuovo asceterio, con istrumento del 12 agosto 1334 concedè a donna Agnola di muestro Arrigo, restata vedova di Grifo di Banieri, l'usufrutto di un orto situato presso la porta della Fonte ch'esca aveva già assegnato alle sue Bomite. Finalmente nel 7 dicembre 1304 segnì in San-Gimignano il contratto della obbligazione delle monache di S. Maria Maddalena di star soggette al vescovo Ranuccio di Volterra, nel tempo stesso che fu eletta la prima badessa. — (Anca. Dipl. Pion. Carte di S. Maria Madd. di San-Gimignano.

Anche questo asceterio su soppresso nel 1786, ritornando il suo sabbricato come lo su in origine ad abitazione privata, dove in una di quelle stanze, servita ad uso di refettorio delle monache, si conserva un asfresco creduto di Vincenzo Tamagni a piè del quale si legge: Anno Domini MDXXIII Mense Maii.

Monastero degli Olivetani. — Agginngerei qui la memoria di un altro monastero fondato nel 1340, mezzo migl. a lev. di San-Gimignano, per cura di mess. Giovanni di Gualtiero Salvucci e della sua donna Margherita di Guido de Bardi di Pirenze, e donato agli Olivetani di Volterra; ma di questo ne seci parola all'Art. Barbiano di S. Gimignano, cui gioverà aggiungere qualmente nell' altar maggiore di questa chiesa, ora congrua del preposto della collegiata, esiste una gran tavola dipinta dal Pinturicchio, che imporesenta la B. Vergine in mezzo ad una gloria di Cherubini con sotto due santi in ginocchio, un vescovo a sinistra ed un monaco bianco a destra, descritta dal Gaye nel Vol. II del suo Carteggio inedito di Artisti.

Convento de Cappuccini. — Fu sondato nel 1587 a spese del Comune nel colle che è mezzo migl. a lib. della Terra, dirimpetto alla ch. parr. di S. Michele a Strada, e dove è da vedersi una tavola rappresentante la deposizione di G. C. dalla Croce, dipinta da Lodovico Cigoli.

Stabilimenti pubblici principali. — Sopra tutti merita distinta commemorazione
il grandioso spedale di San-Gimignano, già
affiliato a quello della Scala di Siena e la
di cui più vetusta fondazione risale verso il
1258, epoca della morte di S. Fina in onore della quale fu istituito. — Quello poi dei
gettatelli, ossia degl' innocenti, attualmente
riunito al precedente, fu eretto nel 1315, da
primo fuori della porta S. Giovanni, quindi
in diverse epoche arricchito dalla pietà di
molti Sangimignanesi che lasciarono a benefizio del medesimo le loro fortune.

Il locale dei due spedali riuniti trovasi contiguo al Mon. di S. Girolamo fino dal sec. XV, se non prima, poiche fra le mempetizione del 29 ottobre 1459 fatta dalla badessa e monache di S. Girolamo ai deputati dello spedale di San-Gimignano per potere appoggiare un muro dell'angolo della loro chiesa all'orto del vicino spedale. — (Arch. Dire. Fior., Carte c'tate.)

Ricco e comodo è questo stabilimento, corredato di spezieria, di un quartiere per lo studio delle tavole anatomiche del Mascagni ivi esistenti, di un orto e di circa 40 letti tenuti con molta proprietà.

La Comunità di San-Gimignano mantiene per i maschi tre scuole pubbliche, una elementare, l'altra di grammatica e la terza di rettorica.

Inoltre si conferiscono due posti per l'Università di Pisa a due giovani Sangimignanesi, e due per lo studio delle belle arti a Firenze o a Roma, in conseguenza di un legato lasciato nel 1642 dal sangimignanese Domenico Mainardi giuniore, che per molti atti di beneficenza giovò quanto mai alla sua patria, dopo avere aperto nella casa propria una specie di collegio con cattedre di teologia, filosofia, e legge.

La Com. ha eretto pure un Monte pio.

Il palazzo del Comune, poi residenza del potestà con la grandiosa torre contigue, è una delle fabbriche meritevoli di esser visitate dal forestiere, che vi troverà una sala dipinta sino dal secolo XIV, nella quale si adunavano i *Dodici difensori* ed i consiglieri componenti quella civica magistratura, le cui pareti *si dicono* restaurate da Benozzo Gozzoli, che nel 1465 e 66 lavoro, nella chiesa di S. Agostino, mentre un secolo e mezzo prima (anno 1317) fu dipinta la parete dirimpetto alle finestre di piazza da Lippo di Memmo senese per ordine di Nello di Mino dei Tolomei da Siena podestà e capitano; il qual messere vedesi ivi in abito di costume genuficsso davanti al trono della S. Vergine posta in mezzo da 28 santi tutti in piedi, che otto tengono l'aste del gran baldacchino, nelle cui balze sono colorite le armi del podestà Tolomei, del Comune di San-Gimignano e della casa de' reali di Napoli d'Angiò. Questa pittura ha molta analogia con quella della sala del Consiglio nel palazzo pubblico di Siena, sebbene l' ultima possa dirsi di merito superiore.

L'iscrizione che vi si legge in lettere antiche su riportata dal Targioni nel Vol. VIII pag. 194 e 195 de'suoi Viaggi insieme ad altra di epoca più moderna. L'antica dice: Al tempo di messer Nello di Mess. Mino dei Tolomei di Siena onorevole podestà e capitano del Comune e Popolo di San-Giniguano. MCCCXVII. — Nell'altra in cirattere assai moderno alla sua destra si legge: Banonus Pronnuturo Pictor Restauroit: Anno Domini MCCCCLXVII.

Che cotesto Nello de' Tolomei fosse morto nel 1345 lo dichierò una sua figlia, donta Rabola del fu Nello de' Tolomei da Siena, moglie di Lippo Scolari di Firenze, la quale nel 9 sett. del 1345 diede a mutuo per un anno al Comune di San-Gimignano 1576 fiorini d'oro. — (Carte della Comunità di San-Gimignano, loc. cit.)

Ed è quello stesso Nello de' Tolomei che sercitò l'uffizio di podestà in Sanminiato sel 1814.—(G10. Lenni, Diario Sanminiat.)

Esistono tuttora in cotesta sala i sedili della Signoria di San-Gimignano con la tribuna dove i componenti quel magistrato atevano diritto di arringare, e intorno alla quale leggonsi intarsiate le seguenti parole:

## Animus in consulendo liber.

Contigua al palazzo su incominciata a ediscarsi nel 1290 quell'altissima torre detla perciò del Comune sopra un arco, che avalca una larga via, per continuare la quale ogni potestà in tempo del suo regime dotera rilasciare una somma con privilegio li assignervi la propria arme.

Fra le molte campane che trovansi in San-Gimignano la Torre predetta ne ha una che pesa 12000 libbre, fatta nel 1326 dai fatelli Ricciardo e Francesco fiorentini, mentre la seconda appellata del Sale è stata fun dallo stesso campanaro Francesco nellanno 1341; e della terza chiamata del Banco, che porta la data del 1235, fu fonditore maestro Lorenzo pur esso fiorentino.

L'aitro palazzo del pubblico, che appellasi dell'Oriolo dove è un'altra torre, e nel quale troiasi attualmente il teatro, servì di residenta al capitano del popolo. Esso è nella pizza medesima dirimpetto alla facciata della collegiata, mentre dirimpetto al palazzo del potetta si alzano due sottilissime torri di mattoi che furono della famiglia Ardinghelli.

Le mura castellane, che girano circa due miglia, sono in disfacimento al pari di alcase fabbriche private, pochissime delle quali spettano al secolo passato. Vi si contaso tuttora quattro porte, comprese due

postierle, cioè; a ostro la porta S. Giovanni, che è la principale, e dalla quale esce la strada rotabile di Colle, donde poi si stacca sotto il poggio di Pietrafitta l'altra via comunitativa rotabile di Poggibonsi; a lev. la porticciola detta della Fonte; a sett. maestr. la porta S. Mutteo che guida ai Cappuccini per la strada che presso la pieve di Celloli diramasi in due tronchi, uno a pon. per Camporbiano e Gambassi, e l'altro a maestr.-sett. per Certaldo. La quarta postierla di Quercecchio, detta volgarmente del Cerchio, è voltata a pon. sboccando nella strada rotabile fra la porta di S. Matteo e quella di S. Giovanni.

Alcuni archi a guisa di porte esistenti tuttora nel giro più interno della Terra, come quelli del Calei, della Cancelleria ed il portone di Goro, diedero motivo di congetturare che anticamente il paese di Sau-Gimignano avesse un cerchio più ristretto, sebbene di ciò non si trovi fatta menzione alcuna nella storia, o nelle carte del medio evo, e nè tampoco si sappia a quale epoca precisa rimonti il recinto attuale delle sue mura castellane. Restano bensì sopra le due porte principali di S. Giovanni e di S. Matteo due iscrizioni del 1262, anno in cui la Toscana era retta da un vicario ghibellino a nome del re Manfredi di Napoli.

Uomini più distinti in scienze ed in arti. — Se si dovesse fare la nota dei personaggi più segnalati per santità, per nobiltà, per armi, per eminenti virth ecc., la lista de' Sangimignanesi sarebbe troppo lunga.

Limitandomi pertanto ai più celebri nelle scienze e nelle arti rammenterò un Luca d'Antonio da San-Gimignano che nel 1451 fu professore nello studio fiorentino, e che per ordine di Cosimo padre della patria fu maestro nelle lettere a chi era più maestro di lui, Marsilio Ficino. Nello stesso anuo 1451 leggeva nello studio fiorentino un altro prof. sangimignanese, Tommaso di Angelo di Ghese, stato ivi laureato nel 1448 da S. Antonino arcivescovo di Firenze. — Rammenterò i due Domenichi Mainardi uno più dotto, l'altro più benefico e fondatore in patria del collegio Mainardi, e di alcune doti per maritare fanciulle. -Rammenterò Curzio Pichena sommo politico, Paolo Cortese che, quantunque nato in Roma, ebbe in San-Gimignano feudi, palazzo e possessioni, per cui è reso celchre il Castel Cortesiano nel Colle di Monti, duve fra il 1507 e il 1510 occupato in ameni studi egli terminò l'ultimo triennio di sua vita. Lo stesso Cortesi fece onorevole menzione di un altro eruditissimo sangimignanese suo contemporaneo, cioè, Cherubino Guarguagli, canonico della collegiata di San-Gimignano ed autore di un poema faceto, amico di Marsilio Ficino, lodato da questi, dal Coppi e dal Manni nell'illustrazione di un di lui sigillo. — Rammenterò un Filippo Buonaceorsi detto il Callimaco, politico e letterato insigne del secolo XV; nè passerò sotto silenzio un distinto allievo dell'Urbi-

nate, il pittore Vincenso Tamagni, appellato per antonomasia il San-Gimignano. — Rammenterò finalmente fra gl'istorici il pievano Mattia Lupi maestro di acuola ed autore di un poema eroico inedito versante sulle vicende storiche della sua patria, alla quale morendo lasciò la sua biblioteca, riunita poi da Cosimo I alla Laurenziana di Firenze dove si conserva tuttora il codice di quel poema, di cui si giovò un più moderno scrittore per gli Annali della sua patria, voglio dire il sangimignanese Vincensio Coppi.

MOVIMENTO della Popolazione della Tznas di Sau-Ginianano a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | IMPUBRRI |        | ADULTI |       | contugati<br>dei | BOCLESIAST.<br>SECOLARI | Numero<br>delle | Totale<br>della |
|------|----------|--------|--------|-------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|      | masc.    | femin. | masc.  | femm. | due sessi        | R REGOLARI              | famiglie        | Popoles.        |
| 1551 | _        | _      | _      | _     | -                | _                       | 401             | 2007            |
| 1745 | 184      | 110    | 154    | 303   | 322              | 235                     | 270             | 1308            |
| 1833 | 157      | 176    | 327    | 545   | 83o              | 74                      | -525            | 2109            |
| 1840 | 176      | 174    | 307    | 571   | 838              | 121                     | 527             | 2187            |
|      |          | 1      |        |       |                  | !                       |                 |                 |

Comunità di San-Gimignano. — Il territorio di questa Comunità abbraccia una superficie di 40066 quadr. dei quali soli 660 spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade. — Nel 1833 vi abitavano familiarmente numero 6072 persone, a proporzione di circa 124 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sei Comunità. — Dirimpetto a grec. ha la Com. di Certaldo mediante la fiumana dell'Elm, che rimontano iusieme a partire dalla confluenza del torr. Casciani sino al mulino di S. Galgano, dove sottentra la Com. di Barberino di Val-d'Elsa, con la quale la nostra continua a camminare contr'acqua nell' alveo dell'Elsa finche l'abbandona a sett. davanti allo sbocco del botro del Bachereto. Costì viene a confine dirimpetto a lev. la Com. di Poggibonsi, con la quale l'altra di San-Gimignano da primo risale il corso del botro predetto, possia un altro suo influente, mercè cui taglia la strada di Monte-Falconi davanti a Campo-Chiarenti, di là dal quale trova il torr. Fosci,

con cui entrambe attraversano la strada rotabile che da Poggibonsi guida a San-Gimignano per arrivare sulla strada provinciale che di là conduce a Colle. — Al ponte del Fosci sotto il poggio di Pietrafitta dirimpetto a lev.-scir. cessa la Com. di Poggibonsi e sottentra l'altra di Colle, con la quale la nostra sale uno de' contrafforti sett. del Cornocchio mediante il torr. dei Riguardi, che oltrepassano per entrare in un suo influente, il borro di Pietravalle e Contessa, lungo il quale lasciano a pon. il castellare di Pichena fino a che arrivate a Castelvecchio di San-Gimignano trovano la strada provinciale Volterrana che viene da Colle.

Costassà presso il varco di Monte-Miccioli cessa il territorio comunitativo di Colle, e viene a confine dirimpetto a ostro quello della Com. di Volterra, con il quale l'altro di San-Gimignano percorre la strada provinciale per quasi un miglio, dopo di che voltando faccia da scir. a lib. gira intorno al poggio di Montalto sotto il Cornocchio dove rasenta per mezzo miglio la strada provinciale Vol-

rana che viene dal Castagno, finchè sullo occo della via pedonale che da Libbiamena nella suddetta Volterrana sottentra timpetto a pon. la Com. di Montajone. m questa la nostra Comunità entra nel tro dell'Acqua amara, quindi passata la rotabile che da Camporbiano si dirige a a-Gimignano trova l'altro rio dell'Acqua Ida, e con esso dirigendosi a sett. sbocca i ramo destro del torr. Casciani di sotto, i quale voltando faccia a maestr. scende to alla fiumana dell' Elsa quasi dirimpetto borgo di Certaldo dove ritrova il terricio di quest' ultima Comunità.

he più alta sommità de' monti del terririo di San-Gimignano è quella de' poggi
te si avvicinano al Cornocchio, monte che
para la Valle dell'Elsa da quella superiore
dl'Era, e la di cui elevatezza si accosta a
pella della torre di Monte-Miccioli, misuta trigonometricamente dal Pad. Inghimi che la trovò 842 br. superiore al li-

tello del mare Mediterranco.

La situazione corografica e montuosa di mesta Terra fuori di mano, le poche strade mabili direttevi dalla capitale e queste per maggitto tortuoso, la mancanza costà d'interie manifatturiere, la penuria di acque prenni correnti ecc., fanno sì che i mertali sieno di quasi niuna entità in San-Ginignano, dove ad onta di un clima molto miune, e di prodotti agrari squisiti, la sua popolazione aumenta assai poco in proporzione della maggior parte dei paesi della Tomana centrale, e di quelli specialmente situati in pianura.

Noi gis abbiamo indicato le vie comusitative mubili che guidano a S.m-Gimignano, tre delle quali staccansi dalle provinciali Volterrane da Gambassi e da Camporbiano e da quella di Colle, mentre dalla

R. Traversa Livornese dirimpetto a Certaldo parte un altro tronco di strada rotabile
che cavalca il ponte di legno sull'Elsa presso
Crtaldo, e salendo i poggi passa vicino alla
piere di Cellori per riunirsi al ramo di Camperbiano e di Gambassi, e di là avanzandosi
satto il convento de' Cappuccini entra per la
porta S. Matteo in San-Gimignano.

Finalmente due altri tronchi di strade commitative rotabili partono pel lato opposto da San Gimignano uscendo dalla porta S. Giovanni per dirigersi alla base orientale del pegio di Pietralitta dove shoceano la strada provinciale di Colle e l'altra comu-

nitativa che conduce a Poggibonsi. — Non parlo d'minori tronchi di strade che guidano fino a S. Lucia a Barbiano, o a S. Lorenzo a Montauto ecc. essendo questi di troppo breve tragitto. Merita bensì di essere accennato il taglio di una nuova strada comunitativa rotabile che staccasi da quella diretta a Poggibonsi per scendere lungo la ripa sinistra dell'Elsa passando per il mulino di Zambra sotto lo stradone della villa signorile di Cusona di casa Guicciardini. — I due tronchi di strade provinciali che da Colle e da Gambassi dirigonsi a Volterra lambiscono per corto tragitto i confini meridionali e occidentali di questa Comunità.

Fra i maggiori corsi d'acqua che attraversano, o che rasentano cotesto territorio, vi si conta a maestr. l'Elsa, al suo lev. i torr. Fosci e Riguardi, e dalla parte di pon. quello de' Casciani.

Il capoluogo in generale scarseggia di acque specialmente potabili, giacchè le fonti pubbliche fuori della postierla di tal nome scaturiscono di mezzo al tufo terziario dello sprone su cui risiede il soppresso convento de' Domenicani, ridotto ora ad ergastolo. Le acque che si fauno strada fra il mattajone (marna terziaria suhappennina) riescono pesanti e tartarose; nè essendo queste perenni furono costretti i Sangimignanesi nei tempi antichi di allacciare con gran cura le acque perenni del poggio tufaceo sottostante al paese, e labbricare nel medio evo sulla fiumana dell' Elsa un mulino (quello di S. Galgano) che dovettero fortificare per disenderlo dai nemici. Attualmente esiste un altro mulino de' Sangimignanesi sopra quello di S. Galgano, detto della Zambra, e questo al pari dell'altro è alimentato dalle acque dell' Elsa.

Rispetto alla costituzione geognostica di cotesta pendice di monti, fra la loro cresta e la base lungo l'Elsa, trovasi una conferma a quanto 98 anni innanzi aveva osservato e scritto il ch. Giovanni Targioni-Tozzetti, tostochè nel T. V della prima edizione de' suoi Viaggi per la Toscana, e nel T. VIII della edizione seconda egli nel dare un sunto della storia naturale del territorio di San-Gimignano avvertiva » che il tratto continuato di colline da San-Gimignano fino a Castelnuovo di Valdelsa è andantemente coperto di tufo (conchigliare), d'aria sana, molto fertile, ben coltivato, pieno di buone pasture, e comecchè resti esposto abacio, a luogo a luogo ha de'bei boschi (Ora nella massima parte atterrati) e conseguentemente delle copiose cacce. »

« Cotesto tufo (continua a dire) si riconosce depositato addosso a branche sotterrance delle montagne del Cornocchio e di Camporena, siccome lo danno a conoscere nelle rosure dei torrenti i filoni di pietre dei monti primitivi (così), ossia di strati di alberese e macigno che ivi si affacciano ecc. »

Infatti nella parte superiore della montagna e segnatamente sopra le sorgenti del torr. Casciani trovai il calcare compatto ripieno di mituli litofagi. Che i tufi poi di cotesta contrada siano soprapposti al la *marna* conchigliare cerulea, ossia al mattajone, è un fatto quasi costante in tutte le valli eretose del Volterrano e del Senese, dove le marne più dei tufi sono ricche di conchiglie sossili marine. Anche il dott. Ottaviano figlio di Giovanni Targioni-Tozzetti, in una lettera sopra alcuni prodotti naturali del territorio di Colle in Val-d'Elsa, di San-Gimignano e di Volterra, (Bologna 1820) ricorda i testacei raccolti nel tufo a Castelvecchio di San-Gimignano, alla villa di Chiusi de'signori Vecchi, e a S. Lucia a Barbiano suori della porta S. Giovanni, mentre suori della porta S. Matteo verso i Cappuccini trovò delle madrepore, de' fungiti, de' dentali, e molti frammenti di pinne marine, ecc.

Per convincersi poi della struttura geognostica di cotesta porzione della Valdelsa, hasta rimontare i due Casciani, ed il torr. delle Volte che scorre fra il poggio delle Sodole e quello de' Carpineti, situato a grec. di Libbiano presso la villa del Buonriposo, 3 migl. a pon. di San-Gimignano. Imperocche nei fianchi approfondati dalle acque delle Volte si scuopre il terreno stratiforme appenninico altamente ricoperto da deposizioni di tufo marino.

Infatti nel poggio delle Sodole a ostro della strada medesima si affacciano framezzo al mattajone le testate di un calcare compatto stratiforme attraversato da frequenti vene di spato candido, mentre scendendo dalla strada verso il torr. delle Volte fra la fornace del gesso e la ch. diruta di S. Bartolo nel podere della Colombaja s'incontrano filoni potenti di solfato di calce (gesso) internati fra la roccia calcare stratiforme, dove la marna conchigliare cerulea ed il tufo calcare giallo-rossastro servono di mantello alla gessaja; dirimpetto alla quale nella ripa

destra del torr. delle Folte, miendo il paggio della Comunella e quello contiguo de' Carpineti, si presenta una roccia calcar cavernosa in masse (Raukalk de' Tedeschi) in mezzo ad una terra rossa ricca di fenti potentemente ossidato.

Ritornato in San-Gimignano ed caminate le bozze di quelle altissime torri e delle mura esterne della sua collegiata, sus che di altre subbriche pubbliche e private, trovai che quelle pietre lavorate spettano si un calcare metamorfosato e semi-cristallias analogo a quello dei poggi testè citati.

lo non parlerò delle rocce ofiolitiche che s'incontrano nel vallone de' Casciani alla destra di cotesto torr. dove si nascondus rognoni di rame solfarato e carbonato sul poderi del sig. Stricchi di San-Gimignam compresi nel popolo di S. Martino a Lainiano, Com. e circa 5 migl. a lib. di San-Gimignano, perchè quelle meritano di cascire con meno fretta ch'io non feci esaminata.

Rispetto ai prodotti agrarj del territorio sangimignanese, la campagna intorno alla Terra è assai bene vestita di viti, di olivit di seminagioni, tale da non restare inferioria a molti altri paesi di colliua; mentre i constagni ed i boschi di cerri, di quercioli di scope, ecc. alternanti con pascoli usto rali cuoprono una porzione della parte superiore di questa Comunità. Fra il torr. Pasci ed il poggio di San-Gimignano si alli il colle di Pietrafitta, luogo rinomato un di per la Vernaccia, che il Redi segniti nel suo bel Ditirambo. — Anche la lati dei colli che si avvicinano all'Elsa sono rio chi di pascoli e di piante di alto fusto.

Dal regolamento del 4 marzo 1776 sullo organizzazione economica della Comunità di Sangimignano si comprende che questa al lora era formata di 38 popoli ridotti attui mente a 22, oltre il comunello di Picheni soppresso con decreto dell' 8 marzo 1771

La Comunità mantiene due medici e un chirurgo. Nel capoluogo si pratica un pi colo mercato settimanale nel mercoledi, e tre due fiere nel lunedì dopo la prima dom nica di ag. e nel giorno 25 dello stesso mes

Risiedono in San-Gimignano un potes dipendente pel criminale dal vicariato regi di Colle ed un cancelliere comunitativo. - L'uffizio di esazione del Registro è a Poggi honsi, l'ingegnere di Circondario in Colle la conservazione delle Ipoteche in Voltere ed il tribunale di prima Islanza in Sieme

QUADRO della Populazione della Comunita' di San-Ginignano a quattro epoche diverse.

| Nome                                  | Titolo                                      | Diocesi                | Popolasione |      |           |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|------|-----------|------------|
| dei Luoghi                            | delle Chiese                                | cui                    | ONNA        | ARRO | OHIA OHIA | AHKO       |
|                                       | · i                                         | appartengono           | 1551        | 1745 | 1833      | 1840       |
| <b>k</b> rbiano                       | SS. Lucia e Giusto, Bett.                   | Colle, già             | 166         | 109  | 159       | 163        |
| ldem                                  | S. Maria Assunta, idem                      | Volterra               | 55          | 96   | 203       | 220        |
| Casale (1)                            | S. Michele in S. Agostino di S. Gimignano   | Idem                   | 122         | 105  | 143       |            |
| Castello di Son-Gi-<br>mignano        | S. Cristina, idem                           | Volterra               | 87          | 58   | 291       | 316        |
| Celloli e Collemu-<br>scoli           | S. Maria Assunta, Pieve<br>Arcipretura      | Idem                   | 211         | 229  | 232       | 241        |
| Canonica                              | S. Eusebio, Prioria                         | Colle, già             | _           |      |           | 33a        |
| Cortennano e Pie-                     | SS. Jacopo e Maria Mad-<br>dalena, Rettoria | Volterra               | 156         | 122  | 206       | ł <u> </u> |
| Cusona                                | S. Biagio, idem                             | Idem                   | 134         | 149  | 232       | 257        |
| Fulignano, Remi-<br>gnoli e Casaglia  | SS. Lorenzo e Michele, idem                 | Idem                   | 101         | 116  | 1         |            |
| Larniano e Guin-                      | SS. Martino e Michele, idem                 | Idem                   | 156         | 217  | 315       | 298        |
| Libbiano                              | S. Pietro, Pioris                           | Volterra               | 86          | 98   | 128       | 151        |
| Montauto e Monte-                     | S. Lorenzo con S. Barto-                    | Colle, giù             | 96          | 1    | 248       | 1          |
| Cortese                               | lommeo, Prepositura                         | Volterra               |             | 1    |           | į          |
| Pancole, San-Qui-<br>rico e Paterno   | S. Maria, Pieve                             | Volterra               | 175         | 101  | 167       | 183        |
| Recciano e Sovestro                   | Rettoria                                    | Colle, già<br>Volterra | 80          | 48   | 167       | 235        |
| Ranza e Cucciano                      | SS. Michele e Pietro, Id.                   | lde m                  | 74          | 70   | 110       | 97         |
| Sant-Andrea e Mon-<br>te Gompoli      | S. Andrea , idem                            | ldem                   | 32          |      | 73        | _          |
| San-Benedetto e Ma-<br>cinatico       | S. Lucia e S. Michele, idem                 | ldem                   | 109         | 115  | 165       | 194        |
| San-Donato extra-<br>muros e Piscille | SS. Donato e Bartolom-<br>meo, idem         | Idem                   | 90          | 88   | 151       | 141        |
| Sar-Gimigraro                         | S. Maria Assunta, Collegiata insigne        | Idem                   | 2007        | 1308 | 2109      | 1921       |
| Strada                                | SS. Michele e Lucia,<br>Rettoria            | Idem                   | 161         | 221  | 292       | 328        |
| Uliguano                              | S. Bartolommeo, idem                        | Idem                   | 40          | 85   | 174       | 181        |
| Villa-Castelli con<br>Mucchio         |                                             | Idem                   | 162         |      |           |            |

Totale . . . Abit. N.º 4168 3564 6072 6707

<sup>(1)</sup> La popolazione della parr. di Casale, ora traslocata nella chiesa di S. Agostino dentro San-Gimignano, nell'anno 1840 comprendeva, oltre 193 abitanti della Campagna, 266 dentro la Terra staccati dall'antica parrocchia della sua chiesa collegiata.

SAN-GINESIO, o SAN-GENESIO. — Ved. Bongo S. Genesio nel Val-d'Arno inferiore e S. Miniato città.

S. GIORGIO A CASTELNUOVO nella Valle dell'Ombrone pistojese.— Ved. GiorGio (S.) A CASTELNUOVO e CASTELNUOVO nella Valle dell'Ombrone.

SAN-GIOVANNI D'ASSO. — Ved. Asso (S. Giovanni d') in Val-d'Orcia.

SAN-GIOVANNI, già S. GIOVANNI IN ALTURA e innanzi Castel di Pian-AlBRATI nel Val-d'Arno superiore. — Terra
nobile e ben fabbricata con larghe vie, buone casc e grandiosa piazza, capoluogo di
Comunità e di Vicariato regio, la di cui
chiesa plebana (S. Gio. Battista) recentemente eretta in prepositura, è compresa nella Dioc. di Piesole, Comp. di Arezzo.

Risiede in pianura attraversata dalla strada postale Arctina, fra la base delle colline estreme che scendono dai monti del Chianti e la ripa sinistra dell'Arno, a circa 260 br. sopra il livello del mare.

Trovasi in mezzo alle due più popolose Terre del Val-d'Arno superiore, Montevarchi e Figline, nel grado 43° 34' latit. e 29° 12' long. appena 5 migl. a scir. di Figline, 3 migl. a maestr. di Montevarchi, ed altrettante a maestr.-pon. di Terranuova di oltrarno, 23 migl. a scir. di Firenze passando per la strada regia di S. Donato in Collina, e 22 a maestr. di Arezzo.

La forma della Terra di San-Giovanni è di un parallelepipedo con tre strade pur esse parallele, che l'attraversano nella sua lunghezza, delle quali quella di mezzo, che è la più larga, componesi della strada regia postale.

Ha 400 br. di larghezza, circa 1600 br. di lunghezza con una gran piazza quadrilunga in mezzo al paese e quattro porte, due delle quali sono state di corto atterrate insieme con i torrioni che le difendevano; le altre torri che in gran parte sussistono difendevano le mura con fossi intorno.

L'origine di questa Terra è conosciutissima, perchè decretata dalla Rep. Fior. insieme con quelle di Terranuova e di Castelfranco di sopra ad oggetto di scemare le sorze e di tenere in sreno i nobili di quel contado, cioè degli Ubertini di Gaville, de' Pazzi e degli Ubertini di Sossena, i primi alla sinistra e gli altri alla destra dell'Arno.

— All' Art. Gastelfranco di sopra sidando nel migliore storico coutemporaneo, Gio-

canni Villani (Cronica Lib. VIII. C. 17.) dissi, che le terre di San-Giovanni e di Castelfranco di sopra si edificarono nell' anno 1296; ma la fondazione loro comparisce solo quattr'anni dopo. Kesendochè esiste una provvisione della Signoria di Firenze fatta nel gennajo del 1300 (stile comune), nella quale si leggono l'espressioni seguenti: Tres Terrae fiant in partibus Vallis Arni superioris, duae in planitie de Casa Ubertini (Castelfranco e Terranuova), alia juxta burgum Plani Alberti, pro honore, et jurisditione Comunis Florentini, cum muris, et siveis, et aliis fortilitiis, etc. — (GATE, Carteggio inedito di Artisti. Vol. J. Append. II.)

All'Art PIAN-ALBERTI inviai il lettore a questo di San-Giovanni nel Val-d'Arno detto di sopra. — Che poi il primo castel di San-Giovanni, quantunque si creda essere il così detto Castelvecchio sabbricato in collina, siccome lo furono quelli di Pigline e di Montevarchi, esso fosse in origine in pianura dove costantemente risiede, lo dà incerto modo a conoscere la provvisione della Signoria testè accennata, dalla quale anche meglio apparisce che la Terra in discorso (u incominciata ad edificarsi nell'ultimo anno del sec. XIII, presso il borgo di Pian-Alberti, cioè lungo l'antica strada maestra del Val-d'Arno e circa tre lustri innanzi dell'attuale sua chiesa prepositura.

Il predetto borgo di Pian-Alberti sa poi designato talvolta con titolo di castello, tal altra con quello di villa. È rammentato come castello in tre istrumenti rogati nel nov. 1131, 31 genn. 1191 e 31 marzo 1238, dall'ultimo de'quali apparisce, che anche nel 1238 risedeva in Pian-Alberti un giusdicente locale.—(Anca. Dipl., Carte della Badia di Passignano.)

È indicato Pian-Alberti come villa all' anno 1302 dall'Ammirato nella sua istoria fiorentina, quando dice che il podestà di Firenze Gherardino di Gambara nel luglio del anno preindicato condannò gli Ubertini di Gaville per aver rubato e abbruciato la villa di Pian-Alberti, invece di Alberto, come ivi fu stampato.

Che il castello con la corte, ossia distretto di Pian-Alberti, fosse allora compreso nel piviere di Cavriglia lo dichiarai all'Art. Cavaiglia, dove sono designate due chiese sotto quel vocabolo, e solamente aggiungerò che spettava alla corte medesima di Pian-Al-

berti lo spedaletto di Riofino, altrimenti detto di Ubaldo, il quale per lungo tempo appartenne al Mon. di Passignano.

Dell'isola poi di S. Maria di Pian-Alberti, dove era situato cotesto spedaletto, trattano varj contratti dell'8 ott. 1239, 8 not. 1285, 12 genn. e 10 marzo 1287 (stile comme) appartenuti tutti alla vicina Badiola di S. Maria in Mamma.

Francesco Gherardi-Dragomanni che nelle sue memorie della Terra di San-Giovanni indicò nella prima nota quei contratti, ve ne aggiunse uno del 13 marzo 1300, nel quale si parla della curia del castello di Sen-Giovanni in Val-d'Arno, dove fu ropsto pure nel 16 sett. del 1305 altro istrumento della provenienza medesima.—(Anca. Duz. Fron., Carte dell'Osp. di Bonifazio.)

Fatto è che la prima memoria sincrona in cui su rammentato il castel di San-Giovanni in altura è quella testè citata del 13 marzo 1300 (stile comune, vale a dire del 13 marzo 1299 stile siorentino).

Che però cotesto castello continuasse a fabbricarsi anche nel 1300 avanzato non lascia dubbio il fatto raccontato dall'anomimo autore di una vita del Petrarca, dove ai legge, qualmente Petracco cittadino fiorentino, padre dell'insigne poeta, nel 1300 fu sostituito a Cione di Ruggero Minerbetti per invigilare insieme con Segno di Bono alla fabbrica del castel di San-Giovanni del Val-d'Arno di sopra che s'edificava per conto del Comune di Firenze sotto la direzione del celebre Arnolfo. — (Guzzaam-Daagomann, Oper. cit. Nota 3.)

Pino dall' origine di questo castello la Badiola di S. Mamma col suo castelletto di S. Mariano era compresa nel distretto di San-Giovanni, per cui nel 12 febb. del 1345 (stile fior.), essendovi controversia fra i due luoghi, fu pronunziato lodo nel castel San-Giovanni che rivendicò una possessione a quella Badiola (loc. cit.), e nell'anno dopó (9 genn. 1346) il consiglio di credenza del Com. di San-Giovanni deliberò alcune penali contro gli Ubertini ed i Pazzi del Val-d'Arno, i quali insieme con Pier Saccone Tarlati di Pietramala avevano tentato di sorprendere con le loro masnade e impadronirsi di questo castello.

Fra le carte dell'Arch. Gener. Fior., on in quello diplomatico, avvene una del 1 ott. 1371 che appella all'accesso alla potesteria di San-Giovanni in altura, ossia di

sopra, di Gentile del su Lippo Belsredelli di Firenze nuovo potestà di esso castello e del suo distretto. — Però da qualche anno innanzi (1340) era stato risoluto che in San-Giovanni di sopra dovesse risedere anco un vicario della Bep. la cui giurisdizione civile e criminale continuò nell'età successiva ad abbracciare dieci potesterie, cioè, di Greve, Cascia e Ancisa, Figline, Monte-Varchi, San-Giovanni, Bucine, Laterina, Terranuova, Castelfranco di sopra e Pontassieve.

Nel 1375 la Rep. fiorentina nella guerra che aveva con il Pont. Sisto IV stabilì uno dei quartieri del suo esercito nel Cast. di San-Giovanni, e fu costà dove due anni dopo si accampò il loro generale Giovanni Auguto, allora quando egli mise in fuga le masnade di ventura venute fino nel Val-d'Arno superiore per derubare quelle ricche ed industriose popolazioni.

Anche più pericoloso sarebbe stato l'anno 1390 senza l'accortezza e sedellà degli abitanti di San-Giovanni che non si lasciarono ingannare da un frate loro conterraneo, comecché egli avesse indotto il castellano Ciampolo de'Ricasoli che vi era dentro con alcuni soldati di presidio a consegnare la Terra medesima a Giovanni d'Azzo degli Ubaldini ribelle della Repubblica. Ma i Sangiovannesi appena ebbero di ciò sentore, presero le armi e fecero diligente guardia, non permettendo a Ciampolo nè al frate di godere il frutto del loro tradimento; talchè il potestà di Firenze condannò quei due ribelli ad essere attanagliati e morti se mai pervenivano nelle forze della repubblica. 🛶 (Ammin., Stor. Fior. Lib. XV.)

È sama bensì che il Cast. di San-Giovanni nel 1432 cadesse in potere dei nemici condotti da Bernardino della Carda ai danni del Comune di Firenze, sinchè quei masnadieri restarono sconsitti in Val-d'Elsa dove li raggiunse il generale de'Fiorentini Michele Attendolo da Cutignola. — (Memorie Storiche di San-Giovanni.)

Dopo cotesto satto militare la storia politica di San-Giovanni non indica vicende importanti, nemmeno alla caduta la Repubblica Fiorentina, sicchè questa Terra per la sua posizione si mantenne sempre residenza di un vicario regio con quelle modificazioni che verranno indicate all'Art. seguente della sua Comunità.

Chiese e stabilimenti pubblici. — Senza dire degli edifizi privati meritevoli di osser-

vazione e dei quali va adorno cotesto paese, mi limiterò a indicare lo spazioso palazzo pretorio, riedificato con bella simetria e con vasta loggia nel centro della piazza maggiore. Esso apparteneva alla Comunità, che lo cedè nel 1572 al governo Medieco per farne la residenza de'suoi vicari, molti de' quali fecero murarvi lo stemma loro, con il nome e l'anno in cui esercitarono quell' ulizio. Ivi si leggono due iscrizioni in marmo relative alla generosa deliberazione del Granduca Leopoldo I per avere esonerato i possidenti delle terre lungo l'Arno dal debito fatto nelle spese che esigevano costà i lavori del fiume; le quali iscrizioni saranno riportate all'articolo seguente della Comunità.

Chiesa preprietura. — Cotesta pieve quantunque ottenesse fino dal sec, XV il battistero, e che il suo parroco si eleggesse dai popolani, con tutto ciò fino all'anno 1672 la parrocchia di San-Giovanni continuò a far parte del piviere di Cavriglia, dalla cui chiesa matrice cotesta parr. riceveva gli oli santi. — Nel 1501 fu risoluto d'introdurre nella chiesa battesimale di San-Giovanni i canonici come in quella di Cavriglia destinando per prebenda l'entrate del mulino del castello; ma una tale risoluzione rimase senza effetto, avvegnachè poco dopo la Comunità di San-Giovanni offri in dono quel mulino a Giuliano de Medici fratello che fu del cardinal Giovanni, poi Papa Leone X. Quindi avvenne che alla morte di Giuliano furono citati da messer Leonardo Bartolini a nome del Pont. Leone X i rappresentanti di questa Comunità, talché questi nel 14 marzo 1520 (stile comune) umiliarono scrittura al pontefice predetto, affinche si degnasse troncare una simile lite « non volendo (diceva la supplica) quei servi combattere con padroni come Vostra Santità. »

Ognuno sa che tra i molti benefizi ecclesiastici goduti da Leone X, mentre era cardinale, fuvvi anche la pieve di San-Giovanni di Val-d'Arno, in memoria della qual commenda Agnolo di Giovanni Montechiari, che fu pievano della medesima nel 5 ott. del 1662 porse supplica a Roherto Folchi vescovo di Fiesole, acciò volesse permettergli di affiggere nella sua chiesa una lapida che rammentasse ai posteri come la pieve di San-Giovanni fu data un tempo al Card. Giovanni de Medici, poscia Leone X. Cosicchè il

vescovo fiesolano, dopo visto il breve del 1509 sulla rinunzia di detta pieve, e l'epoca nella quale essa fu conferita in commenda, concedè facoltà di porre sopra la porta della canonica l'iscrizione quì appresso:

> ARTERNA UT GLARESCAT MEMORIA LEIONIS X PONT. MAX.

QUI ANTEQUAM PETRI ASCENDERST AD SECTION JOANNES V. S. MARSAR IN DOMINICA DIACONUS CARDINALIS MEDICES VOCATUS

PLEBARIAM UTI BONUS PASTOR GUSERMANS HUMANI GRAGIS REGIMINI PELECITER ASSURVEY. Angelus Monteglarus Plebarus in Obsequeum

> Hoc posuit monumentum. Tertio Nonas Octobris Anno Sal, MDCLXII.

Nella visita diocesana fatta alla pieve di San-Giovanni nel 18 aprile 1567 il Vesc. Fr. Angelo da Diacceto, avendo trovato la S. Eucaristia in un vaso fragile di vetro ed in un ciborio al muro, assegnò al pievavo il termine di 18 mesi per fare una pisside di rame sorata ed un ciborio di legno da mettere sull'altare.

Nel 15 aprile del 1643 il pievano di Cavriglia Bernardo Firidolfi, ad oggetto di provare che le chiese del piviere di San-Giovanni erano comprese nella sua giurisdizione, produsse in giudizio due istrumenti degli anni 1514 e 1570, ne terminò la lite finchè nel 24 marzo del 1673 Filippo Soldani vescovo di Fiesole come arbitro eletto da Pundolfo di Gio.-Paolo Firidolfi pievano di Cavriglia da una patte, e da Angiolo di Giovanni Montechiari pievano della chiesa battesimale di Sau-Giovanni dell'altra perte, dichiarò la piere di S. Giovanni con la prioria di S. Lorenzo e la parrocchia di S. Lucia, poste tutte tre dentro le mura castellane di San-Giovanni, libere da ogni dipendenza dall'antica chiesa matrice di Cavriglia, premesso l'obbligo ai pievani di San-Giovanni di dover inviere ogn'anno all'antica pieve di Cavriglia nel giorno di S. Gio. Battista sei ceri di libbre due cadauno.

La-chiesa principale di San-Giovanni su edificata nel 1312, quiudi in più tempi restaurata, ed anche ultimamente nel 1834 sotto il pievano Felice Cappelletti.

Chiesa prioria di S. Lorenzo. — Quest'antica cura di Piano-Alherti portava l'indicazione di quella comunità innanzi che sosse edificato il castello di San-Giovanni. Fu in seguito ricostruita dentro le mura castellane, ampliata e ridotta a tre navate, adornandola di buone pitture. Una di esse (quella dell'altare di S. Biagio) è stata attribuita al celebre Masaccio, mentre la tavola all'altare della SS. Annunziata fu dipinta da mano maestra nel 1472. È di qualche anno auteriore un altro quadro rappresentante la B. Vergine in messo a S. Lorenzo e a S. Antonio abate che su fatta fare da Maso di ser Paolo di ser Marco con la data del dì 10 agosto 3453.

Le pitture a fresco che ne' tempi scorsi cuoprivano le pareti di questa chicsa si attribuireno, allieno in parte, a Giovanni da San-Giovanni, siccome fu congetturato dalla testa di un putto ivirimento con l'iscrizione Giovanni dipinse.

in questa chiesa si seppellivatio i giustiziati del vicariato, al quale proposito merita di essere qua rammentato un cadavere trovato neurato nel pilastro della facciata interim della chiesa a destra di chi entra, e da use visitato nel mese di settembre del 1832; ma torimtovi nove anni dopo, trovai che l'aria lo aveva alterato assai da quello che lo vidi mella prima epoca, cioè poco dopo estere stato scoperto; ed allora era intatto con la pelle tesa nel corpo con denti bianchistimi, braccia inerociate, piedi ritti e becca aperta, dell'età dai 25 ai 30 anni, con barba appena di un giorno spuntata da un viso pinitosto grasso e di collo corto.

Non vi sono, che io sappia, memorie della persona ne della cagione che sece porre eodia quel giovano dell'ittuoso, seppure non vi su munto vivo, talche alcuni obbero a sospettale che sono ettata una delle tante vittime dell'intolletanza al tempo della persecuzione del Paièrini.

Oratorio della Madonna. — Ma la chiesa più hella e più adorna di Sin-Giovanni è quella dell'Oratorio; sabbricata nell'anno 1484 in sondo alla piazza dalla parte di ostro sopra le mura della Terra all'occasione di un prodigio accaduto per la mediazione di una immagine di Maria SS. dipinta sopra una delle porte del castello, denominata Potta S. Lorenzo dalla vicina prioria.

. Vi si ascende per due ampie scale di pietra, le quati fanno capo a due porte che fincheggiano l'altare della miracolosa immagine della Madonna delle Grazie esistente rell'antico muro. — L'Oratorio, ha tre navate con cupola dipinta nel 1699 dal senese Cav. Giuseppe Nasini; le volte si credono colorite dal suo contemporaneo Ferretti, che fu il primo frescante de' suoi tempi. — Nel recco attare della Madonna nella parte superiore fu colorita da Giorgio Vasari una gloria di angioli; i due quadri laterali sono di mano del Pignoue pittore fiorentino.

Nell'altare detto della Cappella, di frodte a quello della Madonna, si ammira la decollazione di S. Giovan-Battista, opera pregiatissima di Giovanni da S. Giovanni, stata però assai malmenata.

Monasteri di S. Chiara, e della SA. Annunsiata. — Il primo asceterio, la chi chiesa è dedicata a S. Maria degli Angeli, fu fondato nel 1429 da tre donne terziarie dell'Ordine di S. Francesco, e ridotto in clausura nel 1515, poi nel 1809 soppresso, ed attualmente riaperto; ed a quest'ultima epoca fu ridotto a conservatorio l'altro del'a SS. Annunziata dell'Ordine agostiniano mantenuto dalla Comunità, che lo fondò verso il 1530 nel luogo dove fu uno spedale per i poveri infermi.

Sono fuori della Terra il convento dei Frati dell' Osservanza a Montecarlo, e la soppressa Badiola di S. Mamma, dei quali luoghi fu fatto parola agli Art. Badiola di S. Mamma e Monte-Carlo del Val-d'Arno superiore. — Questa Terra conta anche un piccolo Teatro.

Fra le arti principali quella de'calderai è la più estesa ed anche la più antica, cui succede l'altra de'chiodai, mentre molte semmine sono occupate nel lavorare scialli di modano ricamati alla dozzinale per le donne di campagna.

La Terra di San-Giovanni nel breve giro di un secolo, dal 1460 al 1560, ha dato due grandi pittori, il primo, che su un genio, in Masaccio allievo di Masolino da Panicale, luogo a San-Giovanni vicino, ed il secondo in Giovanni da Sau-Giovanni, uno de' più selici frescanti della sua età, padre di Giovanni Grazia Mannozzi, di cui esistono alcuni affreschi in Pistoia, senza dire di tanti ultri di mediocre fama.

San-Giovanni ebbe statuto proprio, uno de quali, riformato nell'agosto del 1534; è stato pubblicato da Franc. Gherardi Dragomanni nelle sue Memorie della Terra di San-Giovanni (1834.)



## MOVIMENTO della Popolazione della Tenna di San-Giovanni nel Val-d'Arno superiore, a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анко |          | feinm. |            | jemm. | converti<br>dei<br>due sessi | eccentare.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|----------|--------|------------|-------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | _        | -      | , <b>—</b> | _     | . —                          |                                | .375                        | 2050                        |
| 1745 | 293      | 258    | 425        | 465   | 604                          | 150                            | 455                         | 2195                        |
| 1833 | 438      | 418    | 408        | 492   | 1028                         | 79                             | 596                         | 2863                        |
| £84o | 421      | 434    | 474        | 573   | 1135                         | 72                             | 645                         | 3109                        |
|      | <u> </u> | 1      | ·          |       |                              |                                |                             |                             |

Comunità di San-Giovanni, - Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 4832 quadr., dei quali 655 spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

Vi si trovavano nel 1833 abit. 3818, a proporzione di 587 persone incirca per ogni

migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con cinque Comunità, due delle quali poste alla destra dell' Arno, (Castel-Franco e Terranuova) e una (Figline), poca alla destra, e la maggior parte alla sinistra del fiume. Sono poi tutte alla sinistra le Comunità di Cavriglia e di Montevarchi. — Il territorio di quest'ultima fronteggia dirimpetto a maestr. con quello della Com. di San-Giovanni, a partire dalla confluenza in Arno del fosso del Quercio che insieme rimontano fino alla strada pedonale che da Castiglioncello va a Montecarlo e boiro detto del Bisognino, dove sottentra a confine la Comunità di Cavriglia. Con questa la nostra confina dirimpetto a pon. mediente il borro suddetto, col quale si accompagnano finchè entrano in quello della Capannuccia, col quale i due territori si dirigono a pon.-poscia a maestr. attravertragitto dal poggio, e quindi lo abbandonano per dirigersi a pon, poscia a maestr, e finalmente a grec., finchè passato il borro di S. Cipriano entrano per breve tratto nella strada rotabile che viene dal Porcellino. In quest'ultima linea trova la Com. di Figline, che accompagna la nostra sulla via postale e di là attraversa la campagna di Monte

Aretina, lungo la quale arrivano sul borro di S. Cipriano, e quindi entrano in Arne, il cui corso secondano fino allo sbocco in esso della strada degli *Urbini*. Cotesta via divide le due Comunità dirimpetto a maestr.; ma giunte al borro di Cannuccetto sottentra a confine il territorio comunitativo di Castelfranco di sopra, col quale l'altro di San-Giovanni fronteggia dirimpetto a sett. mediante il corso inverso del borro predetto, fino a quello del Renacciolo, dove la nosta Com. trova di faccia a grec. la Comunità di Terranuova, seguitando a fronteggiare con essa dirimpetto a lev. fino a che i due territori entrano per corto tragitto nella via provinciale di Riofi e poi nella strada rotabile della *Badiola*, la quale presto lasciano fuori per avviarsi da scir. a ostro nel borro delle Ville che tosto abbandonano per in-Jungo la via di questo nome che passa sul camminarsi nella stessa direzione sul flume Arno, il cui alveo rimontano fino di feonte allo sbocco del fosso del Quercio.

Fra i maggiori corsi d'acqua che attraversano il territorio comunitativo di San-Giovanni non si conta che l'Arno per un tragitto di circa 4 migl. Fra i corsi minori che ne lambiscono i confini si noverano, a sando in quest'ultima direzione il borro pre- lev. il fosso del Quercio, ed a pon. quelli detto per incamminarsi verso quello del di Paccareccia e di S. Cipriano. I boeri Mulino. Con questo torr. scendono per corto della Madonna e dei Frati lo percorrono nella parte centrale, avvicinando le musa di San-Giovanni dal lato di scir., mentre il borro del Mulino scende al suo maestr.

Havvi però nella pianura la gora del Berignolo, canale artificiale che staccasi dall'Arno sotto Levane alla cateratta Serristori,

verchi e quella di San-Giovanni per metter in moto varj mulini e sommistrar l'acqua a molti orti lungo la ripa sinistra dell' Arro.

Fra le strade rotabili, oltre la regia postale Arctina che passa in mezzo al capoluogo, sono comunitative quella della Vacchereccia che staccusi dalla postale per condurre a Cavriglia, e l'altra che guida al convento di Monte-Carlo.

Non vi sono monti, ma umili colline, le quali fanno corona ai monti che dividono il Chianti dal Val-d'Arno superiore.

I fienchi di coteste colline sono in gran parte coperti di ciottoli, sovrastanti al tufo arenario giallo-nerastro in masse esternamente friabili, solide internamente e stratificate, mentre lungo il borro dei Frati il solo è vestito di un renischio bianco di natura silicea, nel quale s'incontrano banchi di conchiglie bivalvi e univalvi di acqua dolce; all'incontro il terreno della subiacente pianura resta profondamente coperto da quello recente di trasporto misto a ciottoli e ghiaje di calcarea compatta e di macigno.

Rispetto alla sezione compresa nell'Oltramo consiste in una terra sciolta, pur esta di alluvione, come può riscontrarsi nelle profonde ripe corrose dai borri e dal fiume strato dell'Arno. Tale è l'altipiano del Poggio ai Lupi su cui risiede la chiesa della Badiola di S. Mamma, e il distrutto castel di Son-Mariano un terzo di miglio dall'Arno e due terzi da San-Giovanni.

L'alveo però di questo fiume ai tempi della repubblica correva assai più vicino alla Terra di San-Griovanni, siccome apparisce dalle varie provvisioni prese dagli uffiziali di Torre nel 1444, 1448, 1451, 1512 e 1523 rispetto ai lavori stati satti nel suo alveo sra Montevarchi e Figline, a causa del male che il detto fiume per essere escito del suo letto apportava alla Terra di San Giovanni.

A riparo di simili danni tendevano le spese che gl' interessati continuamente erano costretti a fare per tenere dentro i limiti del suo alveo le acque dell' Arno; ma le imposizioni per tal nopo si erano moltiplicate al segno che, sebbene la repubblica fiorentina nel 1451 condonasse il debito che la Comunità di San-Giovanni con la medesima aveva fatto, contuttociò le imposizioni successive si moltiplicarono a segno che in alcuni luoghi giunsero ad assorbire il valore del

fondo. Per atto di clemenza dai Granduchi di Toscana vi si fecero delle regie spese, ritenendo in guiderdone quei rilasci del fiume, che si ottennero nel 1705, quando fu ristretto l'alveo mediante nuovi argini e sassaje, ed affondato anche il suo letto nella lunghezza di circa miglia 14, a partire dalla Valle dell'Inferno infino all'Incisa, nel cui tragitto calcolossi che l'Arno avesse br. 45 di caduta. Nella qual circostanza furono muniti di cateratte i fossi maestri, acciocchè l'acque dell'Arno e dei borri nei tempi di escrescenze non solamente restassero circoscritte nei loro alvei, ma che invece di sonamergere, colmassero bonificando i terreni bassi, frigidi e sabbiosi.

L'usurpazione pertanto satta del terreno all' Arno così incanatato, sece crescere alle acque del siume un pelo assai più elevato nelle sue piene ed una velocità maggiore in guisa che la gola dell' Incisa presso la steccaja essendo troppo angusta, il siume in tempo di piene, rompeva o traboccava dagli argini, scalzando le sassaje; per cui non è da maravigliare, se dall'epoca del suddetto incanalamento (1705) sino al 1732 si erano spesi in quei lavori sopra 200,000 scudi da lire sette l'uno.

Limitandomi però alla sezione compresa nel distretto comunitativo di San-Giovanni. pon debbo omettere d'indicare fra i danni che suoi recare costà il fiume, a fronte del canale scavato nel 1705 per addiriuzare e ristringere l'alveo dell'Arno, qualmente di tanto in tanto il Poggio Lupi col suo urto contro le piene mette in scompiglio le campagne presso la Terra di San-Giovanni, ai di cui possidenti convenne nei lavori fattivi spendere in modo che a quel tratto di fiume fu dato il nome di Sprone d'oro. E siccome per il debito che v'era sopra a molti piccoli possidenti mancavano i mezzi di soddisfarlo, essi perdevano il fondo, quando altri proprietari a cagione di liti e di frutti eccessivi si crano ridotti poveri; a tanto guasio accorse nel 1783 la mano benefica del Gran Leopoldo, allorchè emanò uno di quei motupropri che eterneranno la sua memoria più assai del marmo posto a tale efsetto nel palazzo pretorio di San-Giovanni. Per la qual cosa quella popolazione in segno di gratitudine lo sece scolpire, siccome per parte sua fu eseguita la stessacosa dal popolo th Figline. — Fed. Figure Vol. II pag. 137. Eccone le parole:

(fi)

PETRO LEOPOLDO A. A. M. ETR. Duci NOVAR FPLICITATIS AUCTORI QUOD AGRORUM VALLES ARRI POSSESSORES EXHAUSTOS ARTERNUMOUR OBARRATOS LXXX Annorum Impendits FLUMING AS ALLUVIONIBUS CONTINENDO A SUPERMA FORTUNARUM RUINA LIMBAVITA RESCISSO INDESITE FORNORIS COMPUTO MITIGATO SEVERIORI CREDITORUM TURE PRARDIIS ANTIOUO DUMINO RESTITUTIS DEMUM NUMERATA A CREDITORIRUS PECURIA SUPPETIAS FERENTE PAUPERIBUS EFFUSE PARGIUS DIVITIBUS REGIO ARRARIO ATQUE AZER CONLATO OPRAA JOAKKIS BARGIGLEI NOBIELS J. C. FROR. In Rese Totam sini Creditam Extricavit EXITU OMNIBUS PROBATISSIMO OPPIDANI S. JOANNIS M. PP. A. R. S. MDCCLXXXIII.

Rispetto alla coltura del suolo, quello della pianura e della collina di questa Comunità può dirsi un giardino, sia per i numerosi orti e ben coltivati poderi, sia per i copiosi uliveti ed i meglio tenuti vigneti che Leandro Alberti nella sua descrizione dell'Italia decantò per i soavissimi vini di Tribiano, e prima di lui Poggio Bracciolini in una lettera a Niccolò Niccoli, della quale fu dato il sunto all'Art. Monta Carlo nel Vald'Arno superiore.

Per la savorevole situazione del capoluogo posto in mezzo a due cospicue e popolosissime Terre della Toscana, per la sertilità e ricchezza del suo terreno il puese di San-Giovanni e stato riguardato il più centrale del Val-d'Arno superiore; siechè dal secolo XIV in poi reso su costantemente la

residenza di un giusdicente maggior vicario, il quale dall'epoca della sur zione fino alla legge del 30 sett. 1 ceva regione nel civile alla Com. Giovanni e nel criminale a questa nu ed alle Com. di Figline, del Po ve, di Terranuova, di Cascina e Incia gello), di Castelfranco di sopra, di no, di Montevarchi, del Bucine e di na. - Tale si mantenne la sua gitti ne fino al principio del 1773, qu eretto il vicariato del Pontassieve, e m surono staccate du quello di San-G le ultime cinque Comunità teste in aggiuntegli in cambio quelle muove de di-Scò e di Cavriglia; una delle q scorporata dal territorio comunitativo Giovanni. — Ved. Cavbiglia.

In San-Giovanni si tiene ogni sal mercato di piccolo concorso. — Di n concorrenza è la fiera che ivi cade i nedì dopo la festa di S. Maria d'ago: una seconda fiera vi si pratica nel pri nedì di ottobre.

La Comunità mantiene due reclici chirurgo; provvede all' istruzione d ciulli mediante due maestri, uno di tr fia, abbaco e lettura, l'altro di prin lingua latina e di rettorica. All'istr delle fauciulle suppliscono le maest conservatorio della SS. Annunziata.

In San-Giovanni esiste una care Comunitativa che serve anche alle C Terranuova, di Loro, Castelfranco di e Pian-di-Scò. Vi risiede pure un gnere di Circondario. L'ufizio di el del Registro è in Montevarchi, la con zione delle Ipoteche ed il tribunale ma istanza sono in Arezzo.

DMO della Popolas. della Con. DI SAN-GIOTANNI NEL VAL-D'ARNO SUPERIORE y quattro epoche diverse, meno la sezione data alla Com. di Cavriglia.

| Nome                                          | Titolo                                                                                                                            | Diocesi                              |                   | Popol             | asione          |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ei Luoghi                                     | delle Chiese                                                                                                                      | cui<br>appartengono                  | ANNO<br>1551      | ANNO<br>1745      | ANNO<br>1833    |                   |
| ı a Mamma (*)<br>arlo (*)                     | S. Maria, Prioria<br>S. Francesco, Rettoria                                                                                       | Arezzo<br>Fiesole                    | -                 | 90                | 38 <sub>2</sub> | 393<br>399        |
| <b>paccio</b>                                 | S. Silvestro, idem                                                                                                                | klem                                 |                   |                   | 14              | 127               |
| _                                             | / S. Lucia, idem                                                                                                                  | klem                                 | 3466              | 589<br>1582<br>24 | 1984<br>28      | 863<br>2216<br>30 |
| reccia (°)                                    | S. Salvatore, Rettoria                                                                                                            | <b>Julem</b>                         | _                 | 195               | 294             | 318               |
|                                               | Totale                                                                                                                            | Abit. N.º                            | 3466              | 2480              | 3818            | 4346              |
| esa nella Com.  ità limitrofe.  re parrocchia | cchiale del Renaccio, se<br>di San-Giovanni, la sud<br>— Ved. Renaccio.<br>contrassegnate con l'ast<br>là limitrofe tutte insieme | n maggior popol<br>erisco (*) nell'u | azione<br>Itima ( | spetta<br>epoca   | alle<br>man-    | 377               |
|                                               |                                                                                                                                   | Restaro                              |                   | . Abit            | . N.º           | 3969              |
| onde entravano<br>, e da quella di            | dalle parrocchie della<br>S. Cipriano in Avane (                                                                                  | Madonna del (<br>di Cavriglia) .     | Giglio<br>        | (di M<br>. Abit   | lonte-<br>. N.º | 162               |
|                                               |                                                                                                                                   | TOTALE                               | • • •             | Abit              | . N.º           | 4131              |

-GIOVANNI MAGGIORE in Val-di-— Ped. Grovanni (S.) Maggiorn e rgli altri luoghi.

I-GIOVENALE DI CASCIA. - Ped.

HALE (S.) DI CASCIA.

GIROLAMO NEL PIAN DI ANGHIAPed. GIBOLAMO (S.) NEL PIAN DI ANin Val-Tiberina.

I-GIULIANO (BAGNI DI).— Ved. Ba-S. Giuliano.

(MONTE DI). — Ped. Monte-Pisano.

A SETTIMO. — Ped. Settimo (Pieve Juliano A) nel Val-d'Arno fiorentino.

I-GIESTINO AL PORRO. — Ped.

so (S.) nel Val-d'Arno superiore; e egli altri omonimi.

I-GIUSTO A BALLI. - Fed. GIUSTO BALLI.

MONACHE. — Fed. Greato (S.) foracer, così di tutti gli altri al re-

N-GODENZO (S. Gaudentius) in Valne. — Vill. già Cast. con chiesa priopiù all'aziale (S. Gaudenzio) nel piviere di S. Bavello, capoluogo di Comunità, nella Giur. e circa 6 migl. a grec. di Dicomano, Dicc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio nel fianco meridionale de l'Appennino che porta il vocal olo di Alpe di S. Godenzo sulla ripa destra del torr. omon mo, denominato più sotto Dicomano, a cavaliere della nuova strada regia Forlivese che sale quella montagna per entrare nella Valle del Montone in Romagna, fra il gr. 29° 17' long. ed il gr. 43° 55' 2" latit., 16 migl. a grec. del Pontassieve, 26 da Firenze nella stessa direzione, 15 migl. a lev. del Borgo S. Lorenzo, e circa 11 migl. a ostro-lib. di S. Benedetto in Alpe varcando l'Appennino.

Deve questo villaggio se non l'origine, di certo il neme ad una hadia di Benedettini sotto l'invecazione di S. Gaudenzio monaco, le cui reliquie furono collocate in cotesta chiesa da Jacopo Pavaro vescovo di Fiesole e fondatore della stessa badia nel mese di febbrajo dell'anno 1029.

Non dico fondatore della chiesa, poichè

mel breve spedito li 25 febb. del 1028 Indiz. XI (1029 a stile comune) si legge: che questa chiesa fino allora era stata plebana: plebs fuit usque nunc. — Infatti cotesta abazia da tempo assai vetusto gode del privilegio del battistero. — Essendo essa di pertinenza della mensa vescovile, Jacopo Bavaro, previo il consenso del clero e del popolo fiesolano, con quell' atto donò la chiesa di S. Gaudenzio compresi tutti i suoi beni, cui ne aggiunse altri del suo vescovado, ai monaci Cassinensi. — (Uanazzi, Italia saccr. in Episc. Fesul.)

Però da una bolla del 25 luglio 1070 diretta da Trasmondo vescovo di Fiesole a
Guido abate di S. Gaudenzio ed ni suoi monaci si rileva che a cotesta badia su aumentata la dote con la terra di S. Detole ed una
vigna posta nel monte di S. Gaudenzio. Dalla quale apparisce che la stessa badia era
stata restaurata a sua esortazione ed abbellita, quindi dal vescovo medesimo consacrata.

Cotesta chiesa infatti conserva la struttura architettonica del secolo XI, è a tre navate ad archi di sesto intero con la confessione, sicchè presenta a forma di una basilica di quel secolo sullo stile della cattedrale di Fiesole e della chiesa di S. Miniato al Monte, cossecchè quest'ultima preceda le due altre.

Sennonché il giuspadronato della chiesa abbaziale di S. Gaudenzio ad onta del breve di Trasmondo del 1070 tornò alla mensa vescovile di Piesole confermata da due bolle pontificie di Pasquale II (anni 1103 e 1107) e d'Innocenzio II (nel 1134), da Celestino II (nel 1143) e da Anastasio IV (nel 1153).

Rispetto alla storia politica il castello e distretto di San-Godenzo pervenne in dominio de' conti Guidi di Modigliana, e specialmente al ramo de' conti di Porciano, ai quali tutta la montagna di San-Godenzo fu confermata dall'Imp. Arrigo VI con diploma del 25 maggio 1191, fino a che l'Imp. Federigo II, nell'aprile del 1247, assegnò ai fratelli Guido e Simone, conti di Battifolle, la metà del monastero stesso di S. Gaudenzio con le sue pertinenze, quando già lo stesso imperante con altro privilegio del 29 novembre 1220 aveva concesso ai 5 figli del C. Guido Guerra la badia con tutta la montagna di San-Godenzo.

Alla metà del secolo medesimo il castello di San-Godenzo insieme a quello di S. Bavello ed altre ville della moutagna omonima erano toccati di parte al n Guidi di Porciano, uno dei qua Guido di Porciano figlio del C Teudegrimo che nel 1256, star go di San-Godenzo a piè dell la dote alla sua figlia Margherit sa a Bonifazio di Pagano degli Susinana. Al qual contratto e servirono da testimoni il conte vello da Battifolle, il conte Gui Aghinolfo di Romena, il conte Marcovaldo de' conti di Dovad altri. — (P. Irrasonso, Delisio diti toscani. T. VIII.)

Figlio del suddetto conte Ga conte Tuncredi che nel 14 set fece rogare nella chiesa della h Godenzo il contratto di comp beni, venduti dal conte Agbin mena suo cugino. Ed era quell te che nel 1308 dal Comune di condannato come Gbibellino c tello C. Bandino; quello mede sieme con altri fratelli e consor condusse a San-Godenzo ed ii stello accolse gli ambasciatori N vo di Botronto e Pandolfo Save Arrigo VII in Toscans, e non Piorentini. Finalmente era que Tancredi che nel 1313 faceva all'Imp. Arrigo VII di Lusse campo del Poggio Imperiale sopi si. — Ved. Ponglano.

Ma San-Godenzo e la sua ch cipio del secolo XIV aveva serv di riunione ad alcuni capi Gb rusciti di Firenze. L' Arch. G conserva il contratto originale vanni di Buto d'Ampinana rogi dell'Abazia di San-Godenzo a p col quale mess. Torrigiano, Cer ri tutti di casa Cerchi, mess. de Ricasoli, mess. Neri e Beti pure de' Ricasoli, Bettino e Nuc Accerito, mess. Andrea de' Branca e Chele de Scolari , ghieri , Mino di Radda, Bert si, Taddeo e Angelino deg ivi congregati promisero ai sigi Ubaldini, e specialmente al nol golino di Felicione per se e pe sotto pena di mille marche di rifar loro le spese ed interessi, ai danni che il prenominato U di lui consorti fossero per rice no ricevuto tanto in beni temporali come a benefizi ecclesiastici all'occasione della perra fatta o da farsi per il castel di Monte-decianico o per qualche altra fortezza, come pure ai fedeli degli Ubaldini.

Le date cronache di questo documento presinso escendo in quella carta consunto si quaò chequella congrega accadesse nel 1302, immai la sentenza pronunziata contro l' Mighieri (10 marzo 1302 stile fior. ossia 3363 stile comune) subito dopo che nell'eel 1302, alcuni della famiglia dei Carchi con altri capi Ghibellini si diressero muti (forse da San-Godenzo) verso Prato-Pape per scendere nel Val-d'Arno di sopra Canghereto che assalirono e sacchegforme. Per la qual com il potestà di Ficon sentenza del 22 luglio 1302 conimi a morte, ma in contumacia, dodici 🚾 Cereki, varj dei Guidalotti, gli Uistini di Gaville, i Pazzi di Val-d'Arno, e Ipino degli Ubaldini; mentre Andrea de' Chardini e l'intiera famiglia de' Cerchi poco dopo nel mese di marzo dell' 13e3 banditi con Dante Alighieri (stile - Ved. l'Art. GANGUERETO e GA-· Table

France ai 27 dic. fu conclusa pace col Guide Alberto signor di Porciano, di S. India e di San-Godenzo, il quale due antipo per contratto rogato li 23 giugno il sella chiesa di San-Godenzo, vendè ilep. Pior. il Cast. di San-Godenzo con pub di S. Bavello e loro distretti ivi desirai — Ped. Banaa (S.), e la Descrizione il Magello del Baoccar, pag. 270 e segg.

Vallora in poi cotesti due popoli furono viniti al contado fiorentino, dal cui goverbad 1352 vennero essi ricompensati per van herramente difeso il passo di quell'Altalle forze dell'arcivescovo di Milano vite a quelle de' suoi aderenti, gli Uballi del Mugello e del Podere, coll'esente per tre anni i popoli predetti da ogni vezza. — (Azzara. Stor. fior. Lib. X.) Finalmente pel 1359 i conti Piero e

Tancredi figli del prenominato C. Guido Alberto di Porciano furono ammessi allo stipendio militare dal Comune di Firenze, e ciò dopo che nel 31 agosto del 1356 la Signoria ebbe acquistato per fiorini 2650 dal C. Guido Domestico figlio del C. Tegrimo di Porciano i castelli e ville del Castagno, di Monte dell'Ondu e di Sirignano situati nel piviere di S. Bavello, che riunì alla Com. di San-Godenzo.

Rispetto poi alla badia di San-Godenzo, dopo soppressa su assegnata in commenda, quindi insieme con i suoi beni ammensata ai PP. Serviti di Firenze, mediante una bolla del Pont. Sisto IV data li 23 maggio 1482, coll'assegnare una pensione di 50 siorini al prete commendatario; la qual chiesa abbaziale si mantenne sotto il padronato de' PP. Serviti sino all'anno 1808.

Era manuale di questa badia l'altra di S. Bartolommeo al Buonsollazzo confermatagli insieme con la chiesa di S. Detole dal Pont. Onorio III autore di due bolle a ciò relative, in data del 12 sett. 1216 e del 9 maggio 1225.—(Arca. Dipl. Fior, Carte del Cono. della SS. Annunziata di Fir.)

Nel castello stesso esisteva uno spedaletto sotto il titolo di S. Michele sottoposto al magistrato del Bigallo di Firenze (ora compagnia poco fuori del Vill.) restato in attività anche nel sec. XVIII, perchè designato ai pellegrini che facevano la strada del Montone per venire da Castro Caro a Firenze e rammentato nel regolamento fatto a tale uopo nel 18 nov. del 1751 dalla reggenza del Granduca Francesco II.

La parrocchia di San-Godenzo abbraccia le ville di Spaliena e di Affrico.— Nacque nella villa di Spaliena presso San-Godenzo il Pad. Ruffino cappuccino, cappellano e maestro di musica nella Basilica di S. Lorenzo di Firenze innanzi che si ritirasse fra i cappuccini, pentito di aver egli dato occasione a suo padre già molto vecchio di gettarsi disperatamente in Arno per aver il figlio negato di riconoscerlo per genitore e fatto cacciare dal suo cospetto.

MOVIMENTO della Popolazione della Parroccuia di Sau-Georus a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| imauberi<br>———————————————————————————————————— |           | ADULTI                     |                                         | Coniugati<br>dei                                      | ecclesiast.<br>dei                                                          | Numero<br>delle                                                                          | 1                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| masc.                                            | femm.     | masc.                      | feinm.                                  | due sessi                                             | due sessi                                                                   | famiglie                                                                                 | P                                                                                                                                                                                               |
| _                                                | _         | -                          |                                         | -                                                     | _                                                                           | 119                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 79                                               | 88        | 96                         | 154                                     | 216                                                   | 5                                                                           | 116                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 145                                              | 147       | 105                        | .98                                     | 3:6                                                   | 3                                                                           | 136                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| £48                                              | 146       | 109                        | 113                                     | 324                                                   | 3                                                                           | 138                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | 79<br>145 | masc. femm.  79 88 145 147 | masc. femm. masc.  79 88 96 145 147 105 | masc. femm. masc. femm.  79 88 96 154 145 147 105 .98 | masc. femm. masc. femm. dei due sessi  79 88 96 154 216 145 147 105 .98 316 | masc. femm. masc. femm. dei due sessi due sessi  79 88 96 154 216 5 145 147 105 98 316 3 | masc.     femm.     masc.     femm.     dei due sessi due sessi due sessi famiglie       79     88     96     154     216     5     116       145     147     105     .98     316     3     136 |

Comunità di San-Godenso. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 29029 quadr. dei quali 526 spettano a corsi d'acque ed a pubbliche strade. Costà nel 1833 abitavano familiarmente 2704 persone, equivalenti a circa 77 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sette Comunità, tre delle quali transappennine, due del Val-d'Arno casentinese, e le altre della Val-di-Sieve. — Il territorio spettante alla Com. di San-Godenzo occupa non solo il fianco occidentale della Falterona, ma ancora una porzione della schiena del monte medesimo e di quello dell'Alpe di S. Benedetto, acquapendente il primo nel Bidente e nel Rabbi, ed il secondo nel Montone in Romagna.

Fronteggia dirimpetto a grec. con il territorio transappennino della Comunità di Premilcore, a partire dal dorso della Falterona sopra le sorgenti del fosso omonimo sino alla sommità detta Sodo de' Conti, donde si dirige a sett. passando per il poggio Murtino lungo il crine del Pian de' Fontanelli, e di la sul Monte Corsojo, nella cui faccia orientale nascono le prime sorgenti del Bidente del Corniolo, mentre quelle dell'opposta pendice vanno a scaricarsi nella Sieve. Di là i due territorii comunitativi attraversando il Campo detto di Guerra giungono sopra le scaturigini del siosso di Acquasalsa influente nel Rabbi per passare sulla schiena dell'Alpe di S. Benedetto e quindi arrivare sul paggio di Forfugliato, dove sul torr. di Troncalosso cessa la Com. di Premilcore. Ivi sottentra quella di Portico, con la quale la nostra prosegue

nella direzione di maestr. mediant di *Troncalosso* che poi attraversa pe nel fosso detto di S. Benedetto c prende il nome di Mostone e tagli da regia Forlivese sotto l'Osteria Quindi per il rio de' Faggi sale s della *Penna*, donde per le prata driasso sale alla Cadata dell'Ac di Dante, il cui fosso rimonta va maestr. per correre contr' acqua d giogo di S. Maria dell' Eremo fino fosso de' Romiti cessa il territorio de di Portico, e viene a confine diri grec.-sett. quello della terza Com. penninica di Marradi. — Con ques di San-Godenzo continua a rimonti so de' Romiti sul poggio di Brigan chè alla sommità del giogo di Bri contra sulle sorgenti del fosso dell' cio il territorio della prima Com. ( nina di Dicomano. Con questa la m tando faccia da sett. a pon. scende r di-Sieve da primo mediante il fosso beraccio, poi per termini artificial sundo i contrafforti di quell'Appen entrare nel fosso della Mergolla, n quale i due territori camminano di va per circa un migl. e mezzo; qui tando la fronte a sett. si dirigono : Corella che poscia attraversano m glio sopra la sua cofluenza nel tori mano, al di la del quale ripicgando te a pon. e quindi a lib. tagliano regia Forlivese e trapassano il tot mano sotto la confluenza del Con cotesto punto le duc Comunità si avv so lev.-scir. sopra i poggi che fianch ostro la vallecola del torr. Godenz

QUADRO della Popolas. della Com. di San-Giopanni nel Val-d'Arno superiore a quattro epoche diverse, meno la sezione data alla Com. di Carriglia.

| Nome                                                            | Titolo                                                                                                                           | Diocesi                               | Popolazione       |                   |              |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--|
| dei Luoghi                                                      | delle Chiese                                                                                                                     | cui<br>appartengono                   | Anno<br>1551      | ANNO<br>1745      | ANNO<br>1833 |            |  |
| Badiola a Mamma (*)<br>Montecario (*)                           | S. Maria , Prioria<br>S. Francesco, Rettoria                                                                                     | Arezzo<br>Fiesole                     | 1 1               | 90                | 382<br>265   | 393<br>399 |  |
| (1) Renaccio                                                    | S. Silvestro, idem                                                                                                               | klem                                  | _                 | _                 | 14           | 127        |  |
| _                                                               | (S. Gio. Battista, Pieve<br>S. Lorenzo, Prioria<br>S. Lucia, idem                                                                | klem                                  | 3466              | 589<br>1582<br>24 | 1984<br>28   | 30         |  |
| Vacchereccia (*)                                                | S. Salvatore, Rettoria                                                                                                           | Idem                                  | _                 | 195               | 294          | 318        |  |
|                                                                 | Totale                                                                                                                           | Abit. N.º                             | 3466              | 2480              | 3818         | 4346       |  |
| compresa nella Com.<br>Comunità limitrofe.<br>Le tre parrocchie | occhiale del Renaccio, se<br>di San-Giovanni, la suc<br>— Ved. Renaccio.<br>contrassegnate con l'ast<br>à limitrofe tutte insiem | a maggior popol<br>Perisco (*) nell'u | azione<br>Itima ( | spetta<br>epoca   | alle<br>man- | 377        |  |
|                                                                 |                                                                                                                                  | Restano                               |                   | . Abit            | . N.º        | 3969       |  |
|                                                                 | dalle parrocchie della<br>S. Cipriano in Avane (                                                                                 |                                       |                   |                   |              | 162        |  |
| -                                                               | -                                                                                                                                | TOTALE                                | • • •             | . Abit            | . N.º        | 4131       |  |

SAN-G IOVANNI MAGGIORE in Val-di-Sieve. - Ved. Giovanni (S.) Maggiore e così degli altri luoghi.

SAN-GIOVENALE DI CASCIA. — Ped.

GIOVERALE (S.) DI CASCIA.

SAN-GIROLAMO REL PIAN DI ANGHIA-RI. — Ved. Ginolamo (S.) hel Pian di Ancalant in Val-Tiberina.

SAN-GIULIANO (BAGNI DI).— Ved. Ba-CHI DI S. GIULIANO.

- (MONTE DI). - Ped. MORTE-PISANO.

- A SETTIMO. - Ped. Settimo (Pieve m S. Gruzman A) nel Val-d'Arno fiorentino.

SAN-GIUSTINO AL PORRO. — Ved. Gmetiko (S.) nel Val-d'Arno superiore; e così degli altri omonimi.

SAN-GIUSTO A BALLI. - Fed. Giusto

(S.) A BALLI.

- ALLE MONACHE. - Fed. Givsto (S.) ALLE MONACEE, così di tutti gli altri al respettivo vocabolo.

SAN-GODENZO (S. Gaudentius) in Valdi-Sieve. — Vill. già Cast. con chiesa prioria, già abbaziale (S. Gaudenzio) nel piviere

di S. Bavello, capoluogo di Comunità, nella Giur. e circa 6 migl. a grec. di Dicomano, Dicc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio nel fianco meridionale de!l' Appennino che porta il vocal olo di Alre di S. Godenzo sulla ripa destra del torr. omonimo, denominato più sotto Dicomano, a cavaliere della nuova strada regia Forlivese che sale quella montagna per ontrare nella Valle del Montone in Romagna, fra il gr. 29° 17' long. ed il gr. 43° 55' 2" latit., 16 migl. a grec. del Pontassieve, 26 da Firenze nella stessa direzione, 15 migl. a lev. del Borgo S. Lorenzo, e circa 11º migl. a ostro-lib. di S. Benedetto in Alpe varcando l'Appennino.

Deve questo villaggio se non l'origine, di certo il nome ad una badia di Benedettini sotto l'invocazione di S. Gandenzio monaco, le cui reliquie furono collocate in cotesta chiesa da Jacopo Bavaro vescovo di Fiesole e sondatore della stessa badia nel mese di fehbrajo dell'anno 1029.

Non dico fondatore della chiesa, poichè

nel breve spedito li 25 febb. del 1028 Indiz. XI (1029 a stile comune) si legge: che questa chiesa fino allora era stata plebana: plebs fuit usque nunc. — Infatti cotesta abazia da tempo assai vetusto gode del privilegio del battistero. — Essendo essa di pertinenza della mensa vescovile, Jacopo Bavaro, previo il consenso del clero e del popolo fiesolano, con quell' atto donò la chiesa di S. Gaudenzio compresi tutti i suoi beni, cui ne aggiunse altri del suo vescovado, si monaci Cassinensi. — (Uossult, Italia sacr. in Episc. Fesul.)

Però da una bolla del 25 luglio 2070 diretta da Trasmondo vescovo di Fiesole a Guido abate di S. Gaudenzio ed ni suoi monaci si rileva che a cotesta badia su aumentata la dote con la terra di S. Detole ed una vigna posta nel monte di S. Gaudenzio. Dalla quale apparisce che la stessa badia era stata restaurata a sua esortazione ed abbellita, quindi dal vescovo medesimo consacrata.

Cotesta chiesa infatti conserva la struttura architettonica del secolo XI, è a tre navate ad archi di sesto intero con la confessione, sicchè presenta la forma di una basilica di quel secolo sullo stile della cattedrale di Fiesole e della chiesa di S. Miniato al Monte, consecchè quest'ultima preceda le due altre.

Scanonche il giuspadronato della chiesa abbaziale di S. Gaudenzio ad onta del breve di Trasmondo del 1070 tornò alla mensa vescovile di Piesole confermata da due bolle pontificie di Pasquale II (anni 1103 e 1107) e d'Innocenzio II (nel 1134), da Celestino II (nel 1143) e da Anastasio IV (nel 1153).

Rispetto alla storia politica il castello e distretto di San-Godenzo pervenne in dominio de' conti Guidi di Modigliana, e specialmente al ramo de' conti di Poroiano, ai quali tutta la montagna di San-Godenzo fu confermata dall'Imp. Arrigo VI con diploma del 25 maggio 1191, fino a che l'Imp. Federigo II, nell'aprile del 1247, assegnò ai fratelli Guido e Simone, conti di Battifolle, la metà del monastero stesso di S. Gaudenzio con le sue pertinenze, quando già lo stesso imperante con altro privilegio del 29 novembre 1220 aveva concesso ai 5 figli del C. Guido Guerra la badia con tutta la montagna di San-Godenzo.

Alla, metà del secolo medesimo il castello di San-Godenzo insieme a quello di S. Bavello ed altre ville della moutagna omoni-

ma erano toccati di parte al ramo de CC. Guidi di Porciano, uno dei quali su quel C. Guido di Porciano siglio del C. Tegrimo o Teudegrimo che nel 1256, stando nel borgo di San-Godenzo a piè dell'Alpi stabisti la dote alla sua siglia Margherita che su spesa a Bonisazio di Pagano degli Ubaldini da Susinana. Al qual contratto di spesalizio servirono da testimoni il conte Guido Movello da Battisolle, il conte Guido del su C. Agbinolso di Romena, il conte Ruggiero di Marcovaldo de' conti di Dovadola, e varii altri. — (P. Ilmeronso, Delisia degli eraditi toscani. T. VIII.)

Figlio del suddetto conte Guido fu quel conte Tuncredi che nel 14 sett. del 1306 fece rogare nella chiesa della hadia di San-Godenzo il contratto di compea di alcuni beni, venduti dal conte Aghinolfo di Momena suo cugino. Ed era quello stesso conte che nel 1308 dal Comune di Firenze fu condannato come Gbibellino col di lui fratello C. Bandino; quello medesimo che insieme con altri fratelli e consorti nel 1312 condusse a San-Godenzo ed in questo castello accolse gli ambasciatori Niccola vescavo di Botronto e Pandolfo Savelli spediti da Arrigo VII in Toscans, e non ricevuti dai Fiorentini. Finalmente era quello stesso C. Tancredi che nel 1313 faceva la sua corte all'Imp. Arrigo VII di Lessemburgo nel campo del Poggio Imperiale sopra Poggibonsi. — Ved. Ponciano.

Ma San-Godenzo e la sua chiesa al principio del secolo XIV aveva servito di punto di riunione ad alcuni capi Gbibellini fuorusciti di Firenze. L' Arch. Gener. Fior. conserva il contratto originale di ser Giovanni di Buto d'Ampinana sogato nel coro dell'Abazia di San-Godenzo a piè dell'Alpi, col quale mess. Torrigiano, Cerbone e Fieri tutti di casa Cerchi, mess. Guglielmo de Ricasoli, mess. Neri e Bettino Grosso pure de Ricasoli, Bettino e Nuccio di mem. Accerito, mess. Andrea de Gherardini, Branca e Chele de Scolari, Dante Alighieri , Mino di Radda, Bertino de Passi, Taddeo e Angelino degli Übertini ivi congregati promisero ai signori di casa Ubaldini, e specialmente al nobil uomo Ugolino di Felicione per se e per i suoi figli sotto pena di mille marche di argento di risar loro le spese ed interessi, per riparare ai danni che il prenominato Ugolino, o i di lui consorti fossero per ricevere o avessero ricevato tauto in beni temporali come in benefizi ecclesiastici all'occasione della guerra fatta o da farsi per il castel di Monte-Accienico o per qualche altra fortezza, come pure ni fedeli degli Ubaldini.

Le date cronache di questo documento prezieso essendo in quella carta consumto si opinò che quella congrega accademe nel 1309, innenzi la sentenza pronunziata contro l' Alighieri (10 marzo 1302 stile fior. ossia 1303 stile comune) subito dopo che nell'estate del 1302, alcuni della famiglia dei Cerchi con altri capi Ghibellini si diressero armati (forse da San-Godenzo) verso Prato-Magno per scendere nel Val-d'Arno di sopra contro Ganghereto che assalirono e saccheggisrono. Per la qual com il potestà di Firesse con sentenza del 22 luglió 1302 condanò a morte, ma in contumacia, dodici di can Cerchi, varj dei Guidalotti, gli Ubutini di Gaville, i Pazzi di Val-d'Arno, e Ugolino degli Ubaldini; mentre Andrea de' Gherardini e l'intiera famiglia de' Cerchi venaero poco dopo nel mese di marzo dell' suno 1303 banditi con Dante Alighieri (stile commune). — Fed. l'Art. GARGERERTO e GA-TRIE.

Ma nel 34 a sotto il duca d'Atene signor di Firenze si 27 dic. su conclusa pace col C. Guido Albesto signor di Porciano, di S. Bavello e di San-Godenzo, il quale due anni dopo per contratto rogato li 23 giugno 1344 nella chicca di San-Godenzo, vendè alla Rep. Fior. il Cast. di San-Godenzo con quello di S. Bavello e loro distretti ivi designati. — Fed. Banna (S.), e la Descrizione del Magello del Baoccan, pag. 270 e segg.

D'allora in poi cotesti due populi furono riuniti al contado fiorentino, dal cui governo nel 1352 vennero essi ricompensati per avere bravamente difeso il passo di quell'Alpe dalle forze dell'arcivescovo di Milano unite a quelle de' suoi aderenti, gli Ubaldini del Mugello e del Podere, coll'essentare per tre anni i populi predetti da ogni gravezza. — (Aznan. Stor. fior. Lib. X.)

Finalmente nel 1359 i conti Piero e

Tancredi figli del prenominato C. Guido Alberto di Porciano furono ammessi allo stipendio militare dal Comune di Firenze, e ciò dopo che nel 31 agosto del 1356 la Signoria ebbe acquistato per fiorini 2650 dal C. Guido Domestico figlio del C. Tegrimo di Porciano i castelli e ville del Castagno, di Monte dell'Onda e di Sirignano situati nel piviere di S. Bavello, che riunì alla Com. di San-Godenzo.

Rispetto poi alla hadia di Son-Godenso, dopo soppressa su assegnata in commenda, quindi insieme con i suoi beni ammensata ai PP. Serviti di Firense, mediante una bolla del Pont. Sisto IV data li 23 maggio 1482, coll'assegnare una pensione di 50 siorini al prete commendatario; la qual chiesa abbaziale si mentenne sotto il padronato de' PP. Serviti sino all'anno 1808.

Era manuale di questa badia l'altra di S. Bartolommeo al Buonsollazzo confermatagli insieme con la chiesa di S. Detole dal Pont. Onorio III autore di due bolle a ciò relative, in data del 12 sett. 1216 e del 9 maggio 1225. — (Anon. Dur.. Fion, Carte del Cono, della SS. Annuasiata di Fir.)

Nel castello stesso esisteva uno spedaletto sotto il titolo di S. Michele sottoposto al magistrato del Bigallo di Firenze (ora compagnia poco fuori del Vill.) restato in attività anche nel sec. XVIII, perchè designato ai pellegrini che suorvano la strada del Montone per venire da Castro Caro a Firenze e rammentato nel regolamento satto a tale uopo nel 18 nov. del 1751 dalla reggenza del Granduca Francesco II.

La parrocchia di San-Godenzo abbraccia le ville di Spaliena e di Affrico.— Nacque nella villa di Spaliena presso San-Godenzo il Pad. Ruffino cappuccino, cappellano e maestro di musica nella Basilica di S. Lorenzo di Firenze innanzi che si ritirasse fra i cappuccini, pentito di aver egli dato occasione a suo padre già molto vecchio di gettarsi disperatamente in Arno per aver il figlio negato di riconoscerlo per genitore e fatto cacciare dal suo cospetto.

MOVIMENTO della Popolazione della Parroccuia di Sau-Godenzo a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| Анно |     | femm. |     | feinm. | confugati<br>dei<br>due sessi | eccursust.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas |
|------|-----|-------|-----|--------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 | _   | _     | _   |        | _                             | _                              | 119                         | 486                        |
| 1745 | 79  | 88    | 96  | 154    | 216                           | 5                              | 116                         | 638                        |
| 1833 | 145 | 147   | 105 | .98    | 3:6                           | 3                              | 136                         | 814                        |
| 1840 | 148 | 146   | 109 | 113    | 324                           | 3                              | 138                         | 843                        |
|      |     |       |     |        |                               | -4                             |                             |                            |

Comunità di San-Godenso. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 29029 quadr. dei quali 526 spettano a corsi d'acque ed a pubblichte strade. Costà nel 1833 abitavano familiatmente 2704 persone, equivalenti a circa 77 individui per ogni anigl. quadr. di suolo imponibile.

Gonfina con sette Comunità, tre delle quali transappennine, due del Val-d'Arno casentinese, e le altre della Val-di-Sieve. — Il territorio spettante alla Com. di San-Godenzo occupa non solo il fianco occidentale della Falterona, ma ancora una porzione della Schiena del monte medesimo e di quello dell'Alpe di S. Benedetto, acquapendente il primo nel Bidente e nel Rabbi, ed il secondo nel Montone in Romagna.

Fronteggia dirimpetto a grec. con il territorio transappennino della Comunità di Premilcore, a partire dal dorso della Fulterona sopra le sorgenti del fosso omonimo sino alla sommità detta Sodo de' Conti, donde si dirige a sett. passando per il poggio Murtino lungo il crine del Pian de' Fontanelli, e di là sul Monte Corsojo, nella cui faccia orientale nascono le prime sorgenti del Bidente del Corniolo, mentre quelle dell'opposta pendice vanno a scaricarsi nella Sieve. Di là i due territorii comunitativi attraversando il Campo detto di Guerra giungono sopra le scaturigini del fosso di Acquasalsa influente nel Rabbi per passare sulla schiena dell'Alpe di S. Benedetto e quindi arrivare sul poggio di Forfugliato, dove sul torr. di Troncalosso cessa la Com. di Premilcore. Ivi sottentra quella di Portico, con la quale la nostra prosegue nella direzione di maettr. mediante il torr. di Troquelosso che poi attraversa per cutspre nel fosso detto di S. Benedetto che costà prendé il nome di Mostone e taglia la strada regia Fortivese sotto l' Osteria muora. Quindi per il rio de' Faggi sale sul monte della Penna, donde per le prata dell' Adriasso sale alla Caduta dell'Acquacheta di Dante, il cui fosso rimonta verso sett. maestr. per correre contr'acqua di là dal giogo di S. Maria dell' Bremo fino a che al fosso de' Romiti cessa il territorio della Com. di Portico, e viene a confine dirimpetto a grec.-sett. quello della terza Com. transappenninica di Marradi. — Con questa l'altra di San-Godenzo continua a rimontare il fosso de' Romiti sul poggio di Briganzone finché alla sommità del giogo di Belforte incontra sulle sorgenti del fosso dell'Albertescio il territorio della prima Com. cissppennina di Dicomano. Con questa la nostra voltando faccia da sett. a pon. scende acila Valdi-Sieve da primo mediante il fosso dell'Al. beraccio, poi per termini artificiali trapus. sendo i contrafforti di quell'Appennino per entrare nel fosso della Mergalla, mercè dei quale i due territori camminano di conserva per circa un migl. e mezzo; quindi voltando la fronte a sett. si dirigono sul torr. Corella che poscia attraversano mezzo miglio sopra la sua cofluenza nel torr. Dicomano, al di la del quale ripiegando la fronte a pon, e quindi a lib, tagliano la strada regia Forlivese e trapassano il torr. Dicomano sotto la confluenza del Corrlla Da cotesto punto le due Comunità si avviano verso lev.-scir. sopra i poggi che fiancheggiano a ostro la vallecola del torr. Godenzo, finche

dopo tre,migl. Hi cammino sui poggi modo simi sottentra dirimpetto a ostro la Com. di Londa. Con quest'ultima l'altra di San-Godenzo sale il fianco occidentale del monte di Falterona fino alla sua sommità. Costassà viene a confine il territorio della Com. essentinese di Suiv, e dopo due terzi di migl. quello dell'altra di Pratovecchio, con le quali la nostra dirimpetto a ostro arriva al Nodo de Conti, dove dopo mezzo migl. di cammino lungo la strada pedonale ritrova dal lato di lev. sopra le sorgenti del fosso Fulterona la Com. di Premilcore.

Il monte più elevato di cotesto territorio ini sembra quello del Sodo de' Conti che è poche braccia inferiore alla prossima cima della Falterona, la cui altezza calcolata da P. Inghirami fu trovata di br. 2825,4 sopra il livello del mare Mediterraneo.

L'altra montuosità è quella che serve di rarco fra la montagna di S. Godenzo e l' Alpe di S. Benedetto denominata le Prata, per dove passa la nuova strada regia Forliyese. — Essa è br. 1674,5 sopra il mare.

Fra i maggiori corsi d'acqua che attraversino o che lumbiscono i confini del territorio comunitativo di Sau-Godenzo, si contano, dalla parte transappennina, le fiumane superiori del Rabbi e del Montone; innanzi ancora che quest' ultima acquisti cotal nome, cioè, un buon migl. sopra alla confluenza del torrente il quale

**Bimbomba la sopra S**an-Benedetto Che si chiama Acquacheta suso, avante Che si divalli giù nel basso letto.

Dal a parte poi eisappennina il maggiore como d'acqua consiste nel torr. di S. Godenso, il quale attraversa per lungo tragitto il territorio di questa Comunità scondendo dalla schiena della Falterona volta a maestr. finche il torr, stesso giunto al confine della stessa Comunità cambia il suo nome con quello vicino del territorio comunitativo di Dicomano.

l'ra le strade rotabili non si conta in quèsta Comunità che la regia Forlivese, la quale,

dissi all' Alt. Fartkrona, appartenere quel terreno nella massima pirte alle rocce stratiformi secondarie di grès antico (*macigno*) di argilla schistosa (bisciajo) e di calcareà appenninica (alberese e pietra colombina); ed aggiunsi che dove abbonda l'argilla schistosa, talvolta pregna di ferro e di manganese ossidati, ivi accadono con più frequenza i casi di smolle di terreno, siccome avvennero quelli del maggio 1335, del mese mes desimo negli anni 1441, e 1827 sul fianco occidentale della Falterona compress nella Comunità di San-Godenzo.

Fra i prodotti principali di suolo questà Comunità abbonda di boschi di faggi, di solve di castagni e di praterie naturali. Da primi ritrae molto carbone che recasi a Pirenze, dalle seconde molte castagne che forniscono nella pulcuta il pane giornaliero alla maggior parte di quegli abilanti, mentre le praterie naturali somministraho`alfmento a mandre di pecore, le quali producono molfi agnelli, lana, eacio ec. Anche gli animali neri formano per cotesta contrada un ramo d'industria agrafia eui vanuo innanzi i cereali. Alquanto più scarse, schibene non manchino in alcune pendici, sono le vigne che forniscono un liquore un po-49 acerho alle famiglie più facoltose. Le pian-Le fruttifere meno copiose sono quefle dégli olivi, sebbene anch'esse fruttino con parsimonia ne' valloni difesi dai venti settentrionali e nelle colline inferiori al capoluogo.

Non vi sono mercati settimanali, è sole due piccole fiere cadono dentro l'attno, nel as luglio e nel 28 nov., oltre una destimain al bestiame vaccino che si tiene uf Prati nella sommità dell'Alpe di San-Sodenso, la quale ha luogo nell' ultimo lunedì di agosto. Cotesta fiera annuale ritornò in vigore dope che il Granduca Leopoldo I con motuproprio del 6 sett. 1769 permise che fosse rimessa in oso l'antica Viera dei bestixmi nel solita posto della i Pianoltoli, ossik mei Pratoni della Badia di S. Gaudenzio sul giogo di quell' Alpe. il qual motaproprio fa a partire dall'albergo del Carbonile, per doi- contemporaneo a quello relativo alla conce inclinazione nel 1836 (u tracciata sul fian- servazione e riproduzione delle macchie di co meridionale dell'Alpe di San Godenno. faggio nel crine e dentro il miglio dalla Rispetto alla struttura geognostica, già sommità del nostro Appennino.

BELLI CONSILSO DUE SIC FERRUCCIUS ACTO Percitus in Orangen Ocius arma NEC PROCUL HINC MORITUR CENTUM PER VULPERA Ouarto Augusti nonas versibus annis inest.

Più moderna è la lapida posta dal March. Massimo D'Azelio sul muro esterno della pieve di Cavinana alla memoria di Francesco Ferrucci ivi sepolto con l'ultima spe-

ranza dalla Rep. fiorentina.

La Terra di San-Marcello, disse il capitano Domenico Cini nel MS. citato, era cinta intorno di mura con 5 porte, ponti levatoj e due munitissime fortezse, una delle quali (la torre campanaria) situata nel centro del primo cerchio, e l'altra nella sommità del monte detto del Cerreto, della qua-

le esistono tuttora poche sustruzioni.

Ma sebbene si nomini ora in San-Marcello la Porta delle Fornace, la Porta Arsa e la Porta Viti, per vero dire non restano nella Terra di San-Marcello indizi di porte nè di mura castellane, tanto più che gli statuti comunitativi, e le memorie storiche pistojesi non rammentano, ch' io sappia, rispetto a San-Marcello altro fortilizio fuori di quello della torre campanaria fabbricata di grosse pietre conce, e aumentata sulla fine del secolo XVI nella parte superiore di'un piano con cupolino di muro intonacato di calcina.

Che se i Sanmarcellesi indicano al forestiero alcuni muri di case antiche stati arsi dalle guerre avute, si rammentino che gl' incendj innanzi la visita del Ferrucci furono assai frequenti nella loro contrada, tostochè per asserto degl'istorici pistojesi fra il 1499 e l'agosto dell'anno 1502 nel solo contado intorno a Pistoja i faziosi arsero più di 1600 abitazioni. — Ved. l'Art. PISTOJA.

La morte della repubblica fiorentina fu vita per i Pistojesi ghibellini, amici per conseguenza dei magnati e di coloro specialmente che consideravano la casa de' Medici qual talismano della loro prosperità; sicché ad onta che i fautori di Leone X avessero fatto scolpire a spese delle Comunità della Montagna l'arme grandiosa sopra un bellissimo giogo da bovi, eglino tennero di huona sede quel giogo con tale gradimento ela ripetere col salmista: jugum meur suave. Tale su riguardato pure da cotesti popoli il giogo di Clemente VII e del duca Alessandro; alla morte di quest'ultimo nella città di

Pistoja, trovandosi bersagliata fra il pertito liberale e quello Medicso, la fazione Pancistica si riaffacciò più potente e più vendicativa che mai col perseguitare i seguaci del partito contrario tanto in città come ne castelli di Cavinana, di Cutigliano, ecc. — Ma appena salito sul trono di Palazzo vecchio il duca Cosimo, appena disfatti i capi fuorusciti di Montemurlo, riescì a questo arguto principe di trovare modo da piegare gli animi, e ridurre Pistoja ed il suo territorio a stato tranquillo mediante un governo militare. Allora fu posto un forte freno ad ogni sorta di facinorosi privandoli d'ogni impiego pubblico, togliendo alle Comunità l'amministrazione delle loro entrate, e spogliando di ogni sorta d'arme le case de cittadini, contadini e terrazzani. Cotesto sistema insatti giovò a tenere serme e sedeli al governo di Cosimo e a quello dei di lui successori le popolazioni di tatto il dominio pistojese.

San-Marcello ottenne il benefizio del mercato settimanale dal Granduca Cosimo III nell'anno 1712 secondo il Fioravanti, e forse tre anni innanzi secondo il capitan Cini, mentre dalla dinastia attuale tutti i paesi della Montagna superiore pistojese riportarono un immenso benefizio dalla strada regia Modanese ordinata nel 1766 dal Granduca Leopoldo I sotto la direzione del Pad. Ximenes, la quale costò la vistosa somma di 2,672,895 di lire toscane. — Ped.

l'Art. Firenze, Vol. II pag. 247. La pieve prepositura di San-Marcello è a un solo corpo con facciata di pietre conce tronca però dal lato sinistro a cagione della sua torre campanaria che ivi si alza pur essa di pietre squadrate fino al piano delle casapane. Essa era di proprietà della casa Panciatichi patrona della pieve.

La prepositura di San-Marcello fu ridotta ella grandezza attuale mezzo secolo prime che si sabbricasse la parte superiore del suo

campanile.

Aveva allora nove altari, i quali all'epoca del samoso sinodo di Pistoja furono ridotti ad uno solo, l'altar maggiore; e fu questa di San-Marcello la prima chiesa della diocesi pistojese che adottisse la riforma del vescovo Scipione Ricci, sotto il cui regime nel 1788 venne ridolta internamente nel modo indicato. La qual cosa è anco raramentata da una iscrizione in marmo posta nel suo vestibulo che dice:

D. O. M.

Quod ' Patra ' Leopolds ' Austriacs M. E. Ducas ' Favore'

Schous - De - Racos , Pontificis - Pist. Rt. Paaten.

STURIO · VRILLARTIA · TEMPLUM · VETUSTATE
LAMPACTUM · IN · NORILIOREM · FORMAM · REPRITURALIT.

Petrus · Ciri · Prarpositus · P. Q. Marcel-

NORAL NORM · DEDGEATUM · ROT · DIR · PAIDIE

JULIAS · ANN. 1788 · PINTATIS · AG · RELEGIONIS MONUMENTUM · PP.

Vi è nel paese la tradizione, ma priva di prove sufficienti a dimostrare che la pieve più antica di San-Marcello esisteme nel poggio superiore del Cerreto, alquanto più basa delle rovine di una rocca, per cui si crede che prendesse il vocabolo di Santi-Chiesori.

Il proposto di San-Marcello è uno de' vicarii foranci del diocesano, che abbraccia venti popoli della Montagna, ma la sua pieve non aveva per succursule altro che la parrocchia di S. Biagio a Mammiano, innanzi che questa fosse eretta in battesimale.

ll monastero di S. Caterina sotto la regola di S. Domenico esistente in San-Mar-

cello ebbe il suo principio da alcune terziarie nel 1531, e fu ridotto a clausura nel 1653. Attualmente è convertito con rendita fissa in conservatorio, dove si accettano fanciulle educande con l'obbligo a quelle oblate d'istruire nei lavori donneschi e nei doveri religiosi le fanciulle del paese che vi si recano a scuola.

Inoltre è stata aperta in San-Marcello nel di 11 marzo del 1841 una cassa di risparmio affiliata a quella di Firenze, la quale proporzionatamente alla popolazione può dirsi copiosa anziche nò di depositi, comecchè la maggior parte di essi non spettino alla classe del popolo indigeno, sibbene a quella degli operanti forestieri impiegati nei due grandiosi stabilimenti, cartario e dei panni feltri, eretti dai signori Cini, a lev. e a mastr. di San-Marcello. — Fed. l'Art. seguente.

Dal prospetto dei depositi e delle restituzioni fatte dalla cassa di rispiarmo di San-Marcello apparisce che nel corso di mesi 9 e giorni 20 (dall'11 marzo a tutto dicembre del 1841) vi furono depositati da 285 individui 1990 fiorini, pari a lire toscane 3316, soldi 13 e denari 4, non compresi fiorini 121,60 di frutti; mentre furono restituiti fiorini 629,95, pari a lire 1049 toscane.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra di San-Marcreto a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Ално | mase. | Semm. | masc. |     | conjugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | dei delle |              |
|------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1551 | _     | _     | _     | _   |                               | _                               | 203       | 961          |
| 1745 | 119   | 82    | 191   | 204 | 128                           | 37                              | 151       | 7 <b>6</b> 1 |
| 1833 | 209   | 198   | ı 53  | 189 | 346                           | 34                              | 184       | 1129         |
| 1840 | 306   | 201   | 180   | 159 | 334                           | 34                              | 195       | 1114         |

Comunità di San-Marcello. — Il territorio di questa Comunità occupa una superfice di 25034 quadr. dei quali quadr. 571 spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade. — Nel 1833 la stessa superficie era abitata da 4805 persone, a ragione di quasi 158 individui per ogni migl. quadr. to-scano di suolo imponibile.

Confina con tre Comunità del Granducato, e mediante la giogana dell'Appennino si tocca con il territorio bolognese dello Stato pontificio e con quello del ducato di Modena.

Dirimpetto a grec. fronteggia con il territorio della Legazione bolognese, a partire dalla sponda australe del Lago Scafaiolo presso il Corno alle Scale, luogo appellato il Passo della Calanca, donde si dirige sopra le prime sonti del torr. Perdiana, e passa sul giogo del monte dell'Uccelliera, nel cui fianco meridionale nascono i torr. Orsigna e Maresca. Al fosso del Laghetto, uno dei più alti confluenti dell'Orsigna, il territorio comunitativo di San-Marcello trova la prima Comunità granducale della Porta al Borgo di Pistoja, di conserva alla quale piegando da grec. verso lev. scende la mon. tagna per mezzo del sosso del Laghetto sino all'Orsigna che presto luscia a lev. onde incamminarsi sul contrafforte del monte Grosso che diramasi dall'Appennino dell'Uccelliera avanzandosi fra i valloni dell'Orsigna e della Maresca: nel quale ultimo torr. s' introduce uno de suoi tributari superiori, il fosso del Ronco, che il lerritorio comunitativo di San-Marcello attraversa per salire sulle spalle del monte Crocicchio. Costassù piegando a ostro e poi a lev. percorre quel vallone per andare incontro al rio Sirobbio, col quale ritorna sul ponte della Maresca nella strada regia Modanese poco lungi dalle ferriere di Malconsiglio. Di là per l'osteria del Ponte Petri i due territorii dirigendosi a lev. entrano col torr. Maresca nel si. Reno dove la nostra Comunità formando un angolo acuto rimonta per breve tragitto verso ostro-lib. l'alveo del Reno sempre di fronte a quella della Porta al Borgo, con la quale passa alla destra della strada regia Modanese per salire sul poggio del Pian d'Olmo che trova al suo pon.-lib. e proseguendo per monte Ghelardi giunge su quelli della Capanna di Ferro e del Bagno, che restano a sett. del monte Piastrajo.

In cotesta sommità, sulle cui spalle ha origine il fiume Reno, cessa la Comunità della Porta al Borgo e sottentra a confine quella di Piteglio, con la quale la nostra percorre nella direzione di scir. a maestro la criniera de poggi che separano le acque transappennine fluenti nel Reno da quelle cisuppennine che scolano nella Lima, finchè i due territorii giunti sulla Croce al Monte, che para il vento di lib. a San-Marcello. scendono pel rio Pagano nel vallone del torr. Limestre, lungo la ripa sinistra del quale le due Comunità arrivano nella fiumana della Lima. Allora la nostra voltando direzione da pon. a grec. rimonta la Lima per il tragitto di circa tre migl., nella qual traversa accoglie dalla parte di lev. i torr.

Limestre, Verdiana e Valata aven lo sa pre dal lato di pon. il territorio della Con di Piteglio, da primo mediante la Limposcia rimontando il rio della *Torbide*, wi de' suoi confluenti a destra, entrante l Com. salgono sul poggio ch' è dirimpile quello di Lizzano, quindi per termini 🐗 ficiali giungono alle sorgenti del rio 🚧 jo, dove cessa la Com. di Piteglio e sotta quella di Cutigliano, Con quest'ultima altra di San-Marcello riscende di front maestr. nella Lima che attravera sopashocco in essa del torr. Polata per pii lire di conserva con l'altra Comanità sprone che scende a destra di quel willi dalla cima dell' Appennino dove anti entrambe presso il Lago Scafajole. testa sommità il territorio di San-Ma trova quello del ducato di **Modena, ci**f le fronteggia per corto cammino dirimi a sett.-grec. lambendo la grond**a occid**a del Lugo Scafujolo, oltrepassata la al Passo della Calanca ritrova il teni bolognese.

Fra i maggiori corsi d'acqua che para no o che rasentano i confini del tenio di San-Marcello si contano, a lev. para ve corso il Reno, ed a pon. per più la cammino la Lima, mentre hanno origina percorrono costantemente dentro lo si territorio il torr. Maresca tributario Reno, il Limestre a lev. del capoluogo precipitasa Ferdi una e la Folata al sett., tu ti e tre influenti come dissi si fiumana della Lima.

Le più elevate montuosità di questo ritorio sono; 1.º il Carno alle Scale cui altezza fu trovata dal P. Inghinano br. 4322,5 superiore al livello del mari diterrano; 2.º il Cupolino presso il Scaffajolo dell'altezza di br. 3166,6 il monte dell'Uccelliera di br. 3079; quello del Crocicchio di br. 2336,6 e la sommità della Croce al Monte de 1821,1 sopra il livello del mare.

Innanzi il 1766 la Comunità di San-li cello non aveva strade rotabili, mentri gidi oltre la strada regia Modanese ori dal Granduca Leopoldo I, ne conta per non meno di quattro, ordinate dal Granduca Leopoldo II, o da Ferdinando III, di queste staccasi dalla regia predetta sommità del monte dell'Olmo, che ce quasi pianeggiando fra ornbrosi e gneti al castello di Cavinana. Di s

parte un secondo tronco di strada comunitativa rotabile per scendere nella, regia Modanese al ponte alla Ragnaja, mezzo miglio inuanzi di arrivare a San-Marcello.

Shocca poi sulla strada regia fra il Cast. di Mammiano e la Lima la nuova strada provinciale di Pescia, che entra nel territorio di San-Marcello di là dal hel ponte di pietra che cavalca il torr. Limestre presso le ferriere di Mammiano. La quarta strada comunitativa rotabile parte dalla regia Modanese sulla destra della Lima per attraverarla sul nuovo ponte di Lizzano avviandosi a quest' ultimo paese.

Le altre strade comunitative, o sono per breve cammino rotabili o totalmente pedonali e mulattiere. Tale è quella più antica tracciata, o riaperta fino dal 1225 per la Montagna pistojese, varcando il torr. Perdiana sopra il solido ponte che lo cavalca presso il suo sbocco nella Lima, la qual via conduceva pel Frignano a Modena nel modo descritto in una convenzione stabilita in detto anno nell'ospedaletto di Pal-di-Lamula fra i Modanesi ed i Pistojesi e riportata dal Muratori (Ant. Med. Aevi, T. IV.)

Questa strada maestra fu in qualche modo restaurata nel 1698 sotto il Granduca Cosimo III che fece rifare il ponte sulla Verdiana esistente tuttora con, un' iscrizione in marmo che leggesi in una sua spalletta, mentre dal canto suo il governo di Modena rese carrozzabile il tronco da Modena a Paulle e di là finalmente sino allo spedaletto di Fanano in Val-di-Lamula.

Nel 173a fu a tal uopo dal Granduca Gian-Gastone spedito sulla Montagna pistojese l'ingegnere Gio. Maria l'antasia che tracció la strada progettata, la quale fu resa rotabile da Pistoja a Capo di Strada; per il restante su satta mulattiera. Essa sull'Ombrone passava dal Ponte a Beriguardo per salire l'Erta minuta sino al primo ponte sul Reno, di là alle Panche, a Ponte-Petri, a Maresca, Cavinana e San-Marcello; quindi girando intorno al poggio del Giuleo, ossia del Cerreto, scendeva al ponte nuovo della Verdiana, volgarmente appelblo di Fiorensola, e con due voltate avviavasi pel Piano del Fonte verso Lancisa costeggiando il monte fra Lizzano ed Andie per l'Altopasso, finchè giungeva sul varco dell'Appennino detto dell'Alpe alla Crose presso l'Acqua Marcia al confine della Comunità di Cutigliano.

L'anno 1743 l'ingegnere Lorenese Giadod, d'ordine del conte di Richecourt, allora capo della Reggenza lasciata in Toscana
dal Granduca Francesco II e primò Imperatore di questo nome, sece aprire quasi per
l'antica traccia una strada che da Pistoja
conducesse nel ducato modanese della larghezza di braccia 4 1 alquanto ripida ed
in conseguenza non carreggiabile.

Finalmente nel 1766 si tratto di aprirne una più docile con ampia carreggiata e renderla postale fino ai confini del ducato di Modena, mentre dal canto suo quel Duca deliberò di fare altrettanto. — Questa bella strada infalti fu corredata di solidi e magnifici ponti, di colonnini migliari, di comode sabbriche per alberghi e per le poste de cavalli. Lo che fu eseguito sotto il regno di Pietro Leopoldo e la direzione dell'Ab. Leonardo Ximenes, nel tempo che ne sorvegliava i lavori l'ingegnere de capitani di Parte Anastasio Anastagi. L'opera su continuata e compita nel giro di circa dieci anni, ed il bel ponte sulla Lima fu aperto nell'anno 1772.

Cotesta via inoltre io credo che passi in mezzo al campo fatale dove Catilina ribellatosi ai consoli di Roma con tutto il suo esercito lasciò la vita. — Molti furono gli scrittori che in più tempi ed in più luoghi con Sallustio alla mano ricercarono dove mai poteva essere quel campo di hattaglia; ma, se io non m'inganno a partito, altra località più confacente alle parole dello storico romano mi si presenta suori di quella che all'occhio del passeggero offre la strada regia modanese lungo il vallone della Maresca, dov' è la serriera di Mal Consiglio, fra Ponte-Petri ed il poggio del Bardellone, vallone circoscritto dal lato di sett. dai monti del Crocicchio e dell' Orsigna, e dalla parte di ostro da quelli della Capanna di Ferro e del Bagno. — Termina quel piano, scriveva Sallustio, da mano manca nei monti, mentre dal lato destro è impedito da una montagna discoscesa.

Loche avvenne a Catilina dopo essere penetrato col suo esercito dal territorio fiesolano nel pistojese, in una età, nella quale non era stabilita ancora dai Triumviri la colonia fiorentina che tolse ai Fiesolani gran parte del loro territorio. Fu allora che Q. Metello Celere, comandante di un esercito romano, essendo venuto in chiaro della via che quel ribelle teneva, scese pronta-

mente con le sue tre legioni dall'Appennino modanese verso quei monti, donde Catilina doveva passare innanzi di sboccare nella Gallia Togata, mentre dalla parte di Toscana, dal console C. Antonio per vie meno discoscese nell'agro stesso pistojese con poderosa oste veniva inseguito. In tal guisa Catilina trovandosi rinchiuso fra i monti che aveva di fianco, e incalzato di fronte e alle spalle da forze poderose in guisa che chiudevano a lui la strada della Gallia e quella della Toscana, gli su gioco sorza schierare il suo esercito in quel piano per tentare l' ultima fortuna. Fu pertanto, io faccio il conto, costà fra l'11.º ed il 13.º miglio sopra Pistoja, lungo la strada regia Modauese, dove disperatamente, nell'anno 691 di Roma e 62 innanzi l'Era cristiana, accadde la sanguinosa strage descritta da Sallustio, nella quale su poi ritrovato nel mezzo de' memici cadaveri il corpo di Catilina ancora palpitante, e che spirava nel volto la prisca ferocia.

Rispetto poi alla fisica struttura del territorio comunitativo di San-Marcello posto nell'Appennipo fra i due mari (Adriatico e Mediterraneo), quella de contrafforti acquapendenti nel Reno bolognese, appartiene quasi esclusivamente a rocce di macigno, di pietra forte e di schisto marnoso, ossia bisciajo. Sono in strati più o meno potenti, alternanti fra loro, e che variano assui d'inclinazione, giaechè nella pendenza di uno stesso poggio s'incontrano perfino quattro inclinazioni diverse delle rocce medesime. Anche il Pad. Pini nel suo viaggio geologico di Modena e della Toscana (Lett. 2.a) ebbe occasione di osservare a non molta distanza da San-Marcello una singolare stratificazione con doppia inclinazione, che una quasi orizzontale e l'altra quasi verticale, caso che incontrasi frequente fra Boscolungo e l' Ombrone per la strada regia Modanese.

Ma dal poggio del Bardellone salendo per la strada medesima verso il vauco del monte dell'Oppio, varco che divide le acque dei due mari, si perdono le rocce di macigno, quelle di pietra forte e di schisto marnoso e si affacciano invece strati potenti di calcarea compatta, o alberese, di cui si trovano aperte grandi cave sulla destra di chi sale, non tanto per farne calcina, ma per rifiorire con quella pietra la strada regia, a partire dal piano del Reno sino al Ponte a Sestajone, di sopra al quale s'impiega la calcarea

compatta che cavasi dall'Appennino di Bosco-Lungo, o dell'Abetone. Per tutto altrove scendendo dall'opposta pendice del monte dell' Oppio che acquapende nella Lima ricomparisce il macigno alternante con lo schisto marnoso e con strati di pietra forte (arenaria calcare) non solamente nel vallone del Limestre, ma in quello settentrionale della Verdiana fino alla sommità dell'Appennino, sul Corno alle Scale. — La qualità poi del macigno varia in grossezza di elementi, poichè vi si trova l'areuaria di grana fina e ricco, di mica, rassomigliante per i lavori di quadro alla pietra fiesola**na** , mentre non molto lungi da quella sino alla cima dell'Appennino la stessa qualità di pietra contiene de' frammenti smussati di altre rocce, e talvolta de resti di vegetabili carbonizzati. La potenza de' suoi strati al pari dell'inclinazione e direzione loro varia da 4 soldi fino a 5 e 6 braccia. — Peraltro sul fianco de'sproni dell'Appennino del Corno alle Scale, rimontando il torr. Ferdiana, si riaffaccia la calcarea compatta di colore plumbeo, attraversata da filoni di spato candido, alternante talvolta con straterelli di schisto marnoso, o bisciajo, i quali ultimi aumentano e quasi soli si affacciano quanto più uno, passando sopra al pacse di Lizzano, si avvicina al torr. Volata. La qual cosa assai chiaramente si manifesta nel luogo denominato le Lame di Lizzano, il cui paese per lo scoscendimento di quel poggio in gran parte franc nel genn. del 1814. — Ved. LABRANO.

Rispetio ai prodotti agrari di questa comunità, essi sono limitati piuttosto che variali di qualità; tostochè le viti, se vegetano, non vi maturano i loro grappoli, meno in alcune poche e meglio disese esposizioni dei monti, dove alligna altrest qualche pianta di olivo. Non vi abbendano tampoco come potrebbero i gelsi per estendere costà l'educazione de filugelli. Più frequenti sono i campi di cereali, di patate, di piante baccelline e filamentose; ma la risorsa territoriale maggiore sta nei castagni, nei prati e nei boschi, i quali ultimi sebbene vadano diminuendo forniscono legname da fuoco e da lavoro oltre l'alimento che trovano nelle ghiande gli animali neri, mentre i castagni danno col loro frutto il pane quasi quotidiano a quei montagnuoli, e molto carbone alla città.

Una delle foreste più cospicue di questa

montagna è la bandita delle RR. Possessioni del Teso, una parte della quale è destinata per la razza dei cavalli e l'altra per le pecore merine spagnole, mentre i poggi superiori sono ridotti a foresta per impedire il
discoscendimento de' terreni e lasciare un
vasto manto contro le burrasche ed i venti
alle pasture inferiori. Oltre di ciò nel così
detto Monte Grosso è stata fatta di recente
una piantagione di Larici (circa 4000) tutti
messi da 7 anni in quà per esperimentare
se per mezzo di questa specie di legname si
poteva rivestire quella grande superficie di
monte spogliato.

La qual piantagione avendo ottenuto un felice resultato ha fatto sì che nel presente anno 1843 si sono cominciate semente in

gande di detti Larici.

Le bandite del Teso e del Melo sono simile alla reale foresta di Boscolungo, ossia dell'Abetone, entrambe nella Comunità & Cutigliano.

La handita del Teso, posta nel popolo della Maresca, confina a lev. con la foresta dell'Orsigna compresa nella Comunità della Sambuca, ed a pon. con la foresta Mandonini dei fratelli Vivarelli-Colonna.

Quest'ultima che trovasi fra il Corno alle Scale e la bandita del Teso, la quale spetta al territorio comunitativo di San-Marcello, è restita di boschi di cerri, di faggi e di espiose pasture nel popolo essa pure della Meresca.

Non parlo della piante di meli, di noci, preioli, e ciliegi frequenti nella Montagna pisojes, che forniscono frutti serotini saponitissimi; nè faccio parola delle fragranti fratile, dei lamponi e delle copiose raccolte di oltimi funghi. Passo in silenzio le delicatisme trote, che si pescano nella Lima, e nel sesajone per dire che nelle praterie natuni di cotesta porzione di Appennino tromo copioso alimento nell'estate e nei primi mesi di autunno le mandre reduci dalle suremme toscane unitamente a molti abiluti che vi ritornano col lucrato salario.

Industrie manifatturiere. — Ma ciò de nega il terreno vien procurato dall'industria manifatturiera, la quale riceve vita delle acque perenni de' suoi torrenti e fiume. Che se i corsi d'acqua che attravermo i valloni della Comunità di Sau-Varcello, stante l'impeto della loro discesa, se l'imbole dei terreni che attraversano in tempi preclosi, sono capaci di trascinare seco al-

beri, campi, case e perfino spaziose selve, cotanto furore resta in qualche modo ricompensato dal servigio che quelle acque meno furibonde sogliono prestare nella loro pendenza alle mulina, alle cartiere, alle ferriere, ed al grandioso edifizio inalzato di corto sul torr. Limestre per i panni feltri.

Gio. e Cosimo Cini tengono in San-Marcello tutto ciò che rignarda l'amministrazione della fabbrica della carta, e di quella de' panni feltri, non meno che i magazzini di generi necessari per tali manifatture. Cotesti generi dovendo ivi subire alcune delle prime operazioni necessarie a mettergli in opera, danno lavoro giornalmente a circa un'ottantina di persone, compresi gl'impiegati di quello scrittojo.

La fabbrica della carta si trova alla distanza di due miglia presso il ponte alla Lima e sulla destra della fiumana nella Comunità di Piteglio, dov'è stata descritta. Dopo l'epoca in cui fu stampato l'articolo che ad essa referisce, cotest'edifizio ha ricevuto importanti aggiunte, fra le quali è da notarsi principalmente quella di 8 cilindri da tritare gli stracci, e due da lavargli. Per modo che con 22 cilindri e due macchine da carta continua si è formata in questo genere una delle manifatture maggiori di quante altre se ne conoscono ora nell'Italia.

Abitano adesso in questa fabbrica 240 individui, oltre i 20 ai 30 che vi vengono a lavorare di fuori.

L'edifizio de' panni feltri è situato presso il ponte del Limestre, circa un miglio a scir. di San-Marcello. Ivi esistevano delle cartiere incominciate ad erigere dai Cini nel 1809 e quindi successivamente ampliate, sempre però secondo l'antico sistema della fabbricazione a mano.

Nel 1841 si sparse per l'Europa la fama di un nuovo ritrovato, mediante il quale si può formare il panno senza esservi duopo di filare e tessere la lana, e che perciò appellasi panno seltro. I Cini mossi dal desiderio di giovare per quanto potevano al progresso dell'industria toscana, entrarono in trattato con gl'inventori delle macchine che servono a tale oggetto, e mercè una società, riuniti i forti capitali necessari, stabilirono l'acquisto di esse macchine e di quant'altro fosse stato opportuno per montare una gran sabbrica di panui secondo il nuovo sistema. E poichè le cartiere suddette del Limestre rimanevano di gran lunga inferiori per qua-

lità e quantità di prodotto a quella più moderna della Lima, stabilirono di togliere di là la sabbricazione della carta a mano per convertirne il locale all'uso della nuova de' panni feltri.

A ciò sare sono abbisognate lunghe ed ardite costruzioni, fra le quali è da notarsi la seguente. L'acqua del Limestre essendo nell'estate in piccola quantità su pensato che per trarne il maggiot profitto possibile non dovevasi perdere nulla della straordinaria caduta di braccia 45 che la situazione del luogo concedeva. A tale oggetto fu costruito sopra l'ultimo piano della sabbrica il canale che porta l'acqua fino ad un punto estremo, dove fra due muri che la rinchiudono e le sovrastano gira la più gran ruota idraulica che, per quanto sappiamo, si trovi in Europa. Essa ha il diametro di braccia 44 1/6, ed è stata costruita tutta in ferro dal rinomato ingegnere inglese Bryan Donkin, il quale ha saguto in cotesta enorme mole riunire alla solidità una leggerezza singolare. Alla circonferenza di questa ruota trovasi un ingranaggio che trasmette il movimento ad altra piccola ruota dentata, dalla quale per mezzo di assi e ruote e cigne si comunica la forza motrice molto ingegnosamente fino ai più lontani punti della fabbrica. Così vengono messe in moto le nuove macchine, le quali, ricevuta la lana senz' altra preparazione che la lavatura, vanno da per loro sole disponendone i peli, e incrociandoli, e seltrandoli in modo da costituire in breve tempo una pezza di panno. Questa viene poi sottoposta non solo alle altre operazioni di gualcatura e cimatura, ma ancora a quelle di tintura, per la quale è stata eretta nella manifattura stessa una tintoria fornita di tutti gli ajuti che la moderna chimica ha portato in simile ramo d'industria. Reca compimento a tutto ciò la stamperia per i tappeti, dei quali ogni giorno si preparano parecchie pesze, notabili per la varietà e ricchezza dei disegni, e per la vivacità e solidità dei colori che sono garantiti contro qualunque lavatura. — Infine una gran caldaja a vapore, munita di un cammino alto 50 braccia, è costruita sopra un nuovo sistema, mediante il quale l'acqua costretta a girarvi dentro continuamente presenta alla sorgente calorifica una nuova superficie, somministrando nei varj punti della fabbrica la quantità di calore che in quasi tutte le operazioni testè accennate si richiede.

Il prodotto di questa grandiosa manifattura, ogni 12 ore di lavoro, fornisce 16 pezze di 40 braccia di lunghezza e br. e 2 & a 3 di larghezza fra panuo e tappeto.

Le persone che vi lavorano ascendono a circà 150, ma sembra che queste vadano di mano a mano aumentando.

Così l'industriosa famiglia Cini ha trovato la maniera di ravvivare nella sua patria con più efficacia che non faceva nei secoli della Repubblica il lanificio a favore dei suoi concittadini, facili ad apprendere e ad esercitarsi senza le scuole industriali in simili lavori.

Un altro benefizio è prodotto all'industria dalle acque del torr. Limestre, quelle cioè di mettere in moto i magli e di dar vento ai mantici di tre ferriere sotto Mammiano, mentre le acqua della Maresca operano lo stesso nella ferriera del Mal Consiglio presso Ponte Petri.

La Comunità mantiene un medico chirurgo, e due maestri dt scuola.

Risiedono in San-Marcello un Vicario R. ed un Cancelliere comunitativo che abbraccia anche le Comunità di Piteglio, di Cutigliano e della Sambuca. — Vi si trova pure un ingegnere di Circondario ed un uffizio per l'esazione del Registro. La conservazione delle Ipoteche, ed il tribunale di Prima istanza sono in Pistoja.

## QUADRO della Popolazione della Comunita' di San-Marcello a quattro epoche diverse.

| Nome                                                                                                             | Titolo                                                                                                                                                                        | Diocesi                                    | Popolazione                    |                   |                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| dei Luoghi                                                                                                       | delle Chiese                                                                                                                                                                  | cui<br>appartengono                        | OKNA<br>1 5 5 1                | 1745              | ARRO<br>1833              | 1840        |
| Bordellone<br>Cavinana<br>Limano e annessi<br>Mammiano<br>Sar-Mancazzo<br>Marraca<br>Poste-Petri (*)<br>Spignana | S. Paolino, Rettoria S. Maria Assunta, Pieve S. Maria Assunta, Pieve S. Biagio, Rettoria S. Marcello, Prep. S. Greg. Magno, Rett. S. Maria e S. Isidoro, Id. S. Lorenzo, idem | mo tutti p<br>Dioc. di Pi                  | 679<br>1405<br>345<br>961<br>— | 953<br>136<br>761 | 335<br>1129<br>749<br>383 |             |
|                                                                                                                  | Totale                                                                                                                                                                        | Abit. N.º                                  | 3610                           | 3539              | 4805                      | 4934        |
| NB. Dalla parr.                                                                                                  | di Ponte-Petri contrasse <sub>l</sub><br>p <b>nella Comun</b> it <b>à di</b> Porte                                                                                            | gnata con l'aster<br>u al Borgo<br>Rustano |                                | . Abit            | . <b>N</b> .º             | 271<br>4663 |

■ (S.) VECCERO.

SAN-MARCO (VILLA m) sulla Cascina. - Fed. Marco (Villa de S.) e Sofigliana (PIEFE DI).

SAN-MARTINO D'AMBRA. — Ved. An-MA (S. MARTINO D').

- ALLA CAPPELLA in Versilia. - Ved. CIPPELLA (S. MARTINO ALLA).

- A CASTIGLIONE nel Val-d' Arno inferiere. - Ved. MARTINO (S.) A CASTIGLIO-Me Sanmuato cità.

- A CFCIONF. — Ved. CECIONE (S. MAR-200 A in Val-di-Pesa.

- a COJANO. - Ved. Cosano nella Valle del Bisenzio, e Prato Comenta'.

- n Plan-Franzist. - Ved. Plan-Funza nel Val-d'Aino superiore.

- FORTEZZA DI) in Val-di Sieve. -Ved. MARTINO (FORTEZZA DI S.) e SAR-PIFRO A STETE.

- PIEVE m, nella Valle della Fiora. fill the porta il vocabolo della sua antica d pletana, detta talvolta San-Martino a Peggio Pelato, nella Cero. e circa migl. 6 Malib. di Sorano, Giur di Pitigliano, bir di Sorana, Comp. di Gresseto.

Risude sofra un foggio che, sebl ene porti Imme di Peggio Pelate, vedesi rivestito d'souse di suveri. È situato sra la ripa de-

SAN-MARCO VECCHIO. - Fed. MAR- stra del fi. Fiora e la sinistra del torr. Filiggine suo tributario, avendo al suo lev. il popolo di Sovana mediante il fi. predetto, ed a pon. quello delle Capanne di Saturnia mediante lo sprone dei poggi che separano la valle superiore dell' Alhegna da quella della Fiora. — Attualmente prende il vocabolo di S. Martino una vasta tenuta della mensa vescovile di Sovana, la quale ne richiama probabilmente alle possessioni di una chiesa di S. Martino situata in Coronzano, che insieme alle sue pertinenze ed entrate dal Pont. Niccolò II con bolla del 27 aprile 1061 fu concessa in dote al capitolo della cattedrale di Sovana. - (MURAT. Ant. M. Aevi, T. IV.)

> I a parr. del villaggio di S. Martino nel 1833 contava 168 abit.

SAN-MARTINO IN S. MARIA DEI I.R GRA-ZIE. - Ved. Montepulciano, e così di tutti gli altri luoghi e chiese di santi cmonimi ai vocaboli proprj.

SAN-MAURO A SIGNA. (SAR! nel Val d'Arno sotto Firenze.

SAN-MEZZANO, o SAMMEZZANO nel Val-d'Arno superiore. - Ved. l'Art. METZARO (S.), a rettificazione del quale aggiungasi, che su nell'anno 1605 quando il Cav. Ferdinando Odoardo Ximenes d' Aragona comprò dal Granduca Ferdinando I la tenuta di Sammezzano con l'annessa bandita per 39000 scudi fiorentini mediante contratto rogato da Ser Matteo Carlini. Quindi il senatore Eerdinando Ximenes savoritissimo di Cosimo III tolse alla villa di Sammezzano l'aspetto che aveva di un fortilizio, e la ridusse alla sorma del palazzo attuale adornandola di un giardino, di viali, di statue, ecc.

Estinta che su la linea muschile dei marchesi Ximenes d'Aragona, la tenuta di Sammezzano passò nel 1816 con gl'istessi titoli nei marchesi Bandino e Leopoldo fratelli Parciatichi di Firenze nati da donna Vittoria sorella che su dell'ultimo marchese Ferdinando di Tommaso Ximenes d'Aragona.

la qual bandita di Sammezzano con motuproprio del Granduca Gian Gastone (28 luglio 1736) e di Leopoldo I (27 agosto 1769) fu conformata agli ultimi marchesi Ximenes e loro eredi nei confini seguenti: A partire dalla giogana dei poggio della Ghirlanda supra l'origine del Resco-Simontano e Caacese, di la voltando da sett. a lev. lungo i boschi della Faggeta che sono a confine con quelli della Vallombrosa, coi quali arriva sopri il romitorio delle Macinaje. Costa incumminandosi verso ostro scende nella vulte dove ha origine il borro di Ciliana, ent quale si accompagna fin dove cotesto borro interseca la strada che da Pitiana di Vallombrosa conduce a Reggello. Da questo punto seguita per poco la strada medesima fino al termine che guarda in linea retta la Villa Brandi, e da quella dirittura calando verso il principio del borro del Capannone scende col medesimo fino alla sua confluenza nel torr. Marnia, e con quest'ultimo arriva in Arno. Costà la tenuta di Sammezzano voltando a levante rimonta il fiume fino alla foce del borro di Ricavo, in cui entra piegando a sett., verso dove quel torr. ei divide in due rami. La tenuta passando nel ramo destro, rasenta il podere delle Serre di Montanino per arrivare di là sulla strada che ricorre lungo il crine del poggio e merce cui arriva dove shocea l'altra via che viene dalla chiesa di Cetina. Di lì girando verso pon. la bandita entra nel torr. Chiesimone che rimonta nel ramo suo sinistro omle arrivare sopra la così detta Cascina vecchia passata la chiesa di S. Agala Ad Arfoli e di là sale sul poggio della Ghirlanda dove ritrova il primo confine.

Tale erano i termini della bandita di Sam- TE-CARELLE in mezzano a forma del bando del 27 agosto altri luoghi.

s 769, allorche su proibito a chiunque dentro i descritti limiti di poter cacciare e pescare senza sicenza del March. Ferdinando Ximenes d'Aragona e suoi successori.

SAN-MICHELE torr. nella Ganvagnana ALTA. — Ved. Sunchio fi. e l'Art. reguente.

SAN-MICHELE (VILLA DI) nella Valle superiore del Serchio in Garfagnana. — Cas. che porta il nome della sua cappella curata di S. Michele, la quale ha dato il vocabolo anco al ramo del Serchio di Minucciano, nel piviere, Com. e quasi un migl. a maestr. di Piazza e Sala, Giur. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale; già di Lami-Sarzana, Duc. di Modena.

E posto in un colle alla di cui base occidentale scorre il Serchio di Minucciano, o di S. Michele, il quale davanti al poggio di Piazza si marita al Serchio di Soraggio, che scende al suo grec. dall' Appennino di Sillano, mentre dal lato di maestro il torr. di S. Michele, ossia il Serchio di Minucciano precipita dalle rupi marmoree del monte Pisanino, che costituisce il colosso dell' Alpe Apuana, donde passa sotto il paese di Minucciano e per il Cas. di S. Michele a Piazza e Sala.

Si fa menzione di questo casale in un istrumento dell' Arch. Arciv. di Lucca, dell' anno 883, col quale Gherardo vescovo di detta città diede in seudo a Canimondo di San-Michele de' Nobili di Castel-Vecchio un casalino con de' beni di suolo posti nel luogo di Sala e con facoltà di passarli in eredità ai suoi discendenti.— Ved. Castel-Vecchio di Sala e con facoltà di passarli in eredità ai suoi discendenti.— Ved. Castel-Vecchio di Sala, e Sala di Gastagrama.

La cappella curata di San Michele a Sele nel 1832 contava 100 abit.

SAN-MICHELE D' AGLIANA. — Fad. AGLIANA nella Valle dell' Ombrone pistojese.

— A AMPINANA. — Ved. Anemana in Val-di-Sieve.

— A BAGNAJA. — Ved. BAGNAJA SUL. CERPONE in Val-Tiberina.

TELLO in Val-d' Elsa.

— A CALVOLI. — Ved, Carvora in Romagna.

- A CASELLI. - Ved. CaseLLE nel Vald'Arno superiore.

— A CINTOJA. — Ped. Carrosa di Mugello.

— A MONTE-CARELLI. — Ved. Mon-TE-CARELLI in Val-di-Sieve e così di tutti gli altri luoghi. SAN-MINIATELLO. — Ved. MINIA-TEILO (S.) nel Val-d'Arno inferiore.

SAN-MINIATO, SANMINIATO e SAM-MINIATO AL TEDESCO nel Val-d'Arno inferiore. — Cità nobile, già Cast. poi Terra illustre, capolnogo di Comunità e di Giur. con chiesa cattedrale (S. Maria e S. Genesio) residenza del suo vescovo, di un commissario R. e di un tribunale di Prima istanza nel Comp. di Firenze.

È situata sul dorso angusto di una lunga collina che da lev. a pon. la percorre per un buon mezzo miglio biforcando all' ingresso ed all' egresso fra le fiumane dell' Blos e dell' Boole, le quali si vuotano in Arno due migl. a sett. della stessa città.

Trovasi fra il gr. 28° 31' long. ed il 43° 34' latit., 25 migl. a pon. di Firenze, 24 s lev. di Pisa, quasi altrettante a scir. di Lucca, e intorno a 30 migl. a sett. di Volterra.

Comecché la città di Sanminiato, in origine castello, si creda da alcuni fondata dall'Imp. Ottone I mentre altri ne accordaronoil merito a Desiderio ultimo re dei Longobardi, non mancarono scrittori, i queli dal nomignolo di Pancoli dato ad una sua contrada e ad una chiesa ora disfatta e supposta anticamente tempio pagano dedicato » Pane, secero risalire i suoi incunaboli all'età romana. Il fatto meno soggetto a coutroversia è che sorse la vera origine di questa città trovasi registrata in una membrana dell'Arch. Arciv. di Lucca, scritta li 16 genmjo dell'anno 788, la quale ne avvisa della londazione di una chiesa fatta verso l'anno 700 sotto il titolo di S. Miniato in loco Quarto dentro i confini del piviere di S. Genesio.

Il Muratori, che nelle sue Ant. M. Aevi (Vol. VI) rese di pubblico diritto quell'istrumento, rilevò, che la chiesa di S. Miniato in quel tempo era un oratorio semplice, sottoposto fino dalla sua erezione alla chiesa plehana di S. Genesio situata presso la confuenza dell'Elsa in Arno e sorse quattro miglia romane distante dal luogo Quarto.

Mezzo secolo dopo nel luogo ove su cotesta chiesa di S. Miniato a Quarto si rammenta un castello di proprietà di un tale Odalberto nobile lucchese, il quale signore mediante istrumento rogato in Lucca nel di primo genn. del 938 ricevè ad ensiteusi per l'annuo censo di soldi 24 di argento la chiesa predetta di S. Miniato, che ivi si dice situata nel castello di Odalberto non molto lungi dalla pieve di S. Genesio, coll'assegno di tutti i beni attinenti ad essa chiesa, fra i quali due Sale, e case dominicali di campagna, situate presso la carbonaja o pomerio del castello stesso di Odalborto. — (Memor. Lusch. Vol. IV. P. II.)

Però un'altra membrana dell'8 sett. 999 scritta in loco et finibus ad castello et monte ubi dicitur S. Miniato, non laccia dubbio che il Cast. ora città di Sunminiato nel secolo X fosse già popolato, circondato e munito intorno di fossi. — (ivi).

Ignoro per altro come cotesta contrada portasse il nomignolo di Quarto, tanto più che simili vocaboli furono dati a delle località quattro miglia distanti da una qualche città, mentre nei contorni di San-Ministo niuna antica città è rammentata. In mezzo a tanta incertezza ardirei quasi dubitare che la distinzione del loco Quarto dovesse richiamarci alla sua distanza dall'antichiasima pieve di S. Genesio, ch' era a un dipresso quattro miglia romane discosta dalla chiesa di San-Ministo a Quarto.

La qual congettura acquistar potrebbe una maggiore probabilità da un documento dello stesso Arch. Arciv. Lucch. rogato il 9 sett. del 975, nel quale si rammenta altro luogo di Settimo situato nel piviere me lesimo di S. Genesio. — (Masson. Locus. Vol. V. P. III.)

Anche una carta scritta in Lucca li 24 maggio del 943 tralta di altra enfiteusi fatta 🗫 Eriberto pievano della pieve di S. Genesio di Vico Wallari, posta presso il fiume Elsa, con tutti i heni di detta pieve a favore di Odalberto figlio di Benedetta; in guisa che d'allora in poi quelle sostanze pare che restassero in proprietà di Odalberto e dei di lui eredi Ugo e Tebaldo, mediante l'annuo censo di 20 soldi d'argento. Quindi con altro istrumento del di 8 giugno 980 Bernardo pievano di S. Genesio in Vico Wal-Ari consermò il livello dei beni della sua pieve ad Ugo figlio di Odalberto per l'annuo censo di soldi 22 d'argento. — (Messon. LUCCH. Vol. V. P. III.)

Fu già dimostrato che i Lambardi di San-Miniato appartennero alla consorteria dei nobili di Corvaja, tra i quali eranvi un Fraolmo che fiorì verso la metà del sec. X, da cui nacque un altro Fraolmo ed un Ranieri, rammentati in varie pergamene dell' Arch. Arciv. Lucch. sotto gli anni 976, 977 e 979, mentre in altro rogito del due

agosto 991 si nominano fra i signori del castel di Samminiato nel piviere di S. Genesio i nobili Ugo e Fraolmo fratelli nati dal fu Ugo. — (Opera cit)

Tali furono infatti i Lambardi, o nobili di Sanminiato rammentati in una bolla concistoriale che il Pont. Celestino III diresse nel 24 aprile del 1194 a Gregorio preposto della pieve di S. Genesio, cui confermò fra le molte chiese del suo piviere quella di S. Maria nel Castel di San-Miniato, oltre le chiese di S. Michele inter muros (ora in S. Stefano, e de' SS. Jacopo e Lucia fuor di Porta (ora chiesa parr. de' Domenicani).

Dalle quali espressioni si rileva che il Cast. di San-Miniato fino dal secolo XII doveva essere circondato di mura.

Oggi la cattedrale di Sanminiato ritiene tuttora il titolo di S. Maria, alla qual chiesa, attesa la sua distanza dalla pieve di S. Genesio, con breve pontificio del 1236 fu concesso il battistero con facoltà di poter seppellire i defunti della parrocchia. Lo che accadeva dodici anni innanzi che i Sanminiatesi (anno 1248) portassero l'ultimo esterminio al Borgo S. Genesio quasi loro midre patria. Intorno a quest'ultima epoca sembra che gli onori tutti della pieve matrice si trasferissero nella chiesa di S. Maria in Sanminiato insieme all'antico titolare di S. Genesio.

Può dare ragione del diritto che fino d'allora i Samminiatesi acquistarono sopra il Borgo di S. Genesio un privilegio dell'Imp. Federigo II spedito nel febb. 1216 da Ulma in Allemagna, ed il cui archetipo si conserva fra le carte della Com. di Samminiato nell'Arch. Dipl. Fior.. — (Laxi, Odeporico).

Il primo documento superstite a me noto dal quale senza dubbio apparisce l'unione della pieve di S. Genesio alla chiesa di S. Maria in Samminiato, mi si offre in una membrana del di 8 gennajo 1257. Essa fa parte degli atti giuridici eseguiti in un appello al Pont. Alessandro IV a cagione di una lite fra Ranieri eletto vescovo di Volterra ed il Com. di Samminiato. Per la decisione della qual controversia furono incaricati l'arcidiacono della chiesa maggiore di Volterra, il pievano di Castel-Fiorentino ed il preposto di S. Genesio e di S. Maria in San-Maiato. — (Arch. Dipl. Fior. Carte della Com. di Sanmin.)

Arroge a ciò altro rotolo di carle di quel

tempo, contenenti 12 istrumenti di conpre e vendita di diversi casamenti, una delle quali del 3 ottobre 1259 rammenta delle case poste nel Castelvecchio di San-Miniato, presso la pieve di S. Maria niino alla piassa. — (Ancu. Dur. Pion. Carte cit.)

Rispetto al Casteloecchio di San Iliniato, dov'è la rocca, la chiesa cattelale l'episcopio ecc., esso diede il titolo al un dei Terzieri della Terra, come lo dinata un istrumento del a settembre 1301 sun in San-Miniato nel Terziere di Castelan chio. — (Lami, Mon. Eccl. Plor. pag. 1016 — Ved. l'Art. seguente Comunta' in Sanminiato.

Realmente le 22 parrocchie supersiti de l'antico pievanato di S. Genesio sono su contemplate tutte suburbane e dipendi immediatamente dalla cattedrale, il di capitolo considera per prima dignità que del suo pievano preposto.

Se dovessimo prestar sode a quanto se il sanminiatese Lorenzo Bonincontri suoi Annali e nell'Istoria sicula convent be attribuire all'Imp. Ottone I nen solo prima sondazione del Cast. di Sanminiato ma ancora l'istituzione più vetusta e la sidenza in questa città di un giudice da appelli di nazione tedesco, per cui il pusi distinse con l'epiteto di Sanminiato Tedesco. Ma già si disse che la sua origini onta ad un'epoca più vetusta, men l'istituzione e sede de giudici imperishi Sanminiato è di lunga mano posteriore l'età di Ottone I.

Avvegnaché se il più antico cronista: scano, Ricordano Malespini, ricopisto Gio. Villani e da molti storici posterie sollo l'anno 1113 rammenta un mes. 🗷 berto o Rimberto tedesco vicario dell' 🚾 Arrigo V, che risiedeva in Sanminisie prannominato (diceva egli) del Telen appunto perchė i vicarj dell' Imperatore: stavano dentro e facevano guerra alle 🚭 e alle castella di Toscana che non ubbil vano all' Impero, contuttociò rispettando l'asserzione di quegli scrittori quando tratta di epoche ad essi contemporanee, bo altresi confessare che rispetto ai falli ( qualche tempo anteriori alle loro età, i sono dovuto convincere che molte valte qu gli storici non si trovano d'accordo con documenti del tempo conservati negli ard vj pubblici della Tostana.

Che se troviamo nel 20 genn. del 1198 nel palazzo imperiale di Sanminiato l'Imp. Federigo I, dove concede un privilegio ai monaci della Badia di S. Salvadore all' Isola — (Anga. Dipl. Fion., Carte del Mon. di S. Eugenio presso Siena); se dopo esservi tornato con numerosa corte nel 20 lugio 1185, quando concesse un diploma a Pietro vescovo di Luni. — (Uanner, in Episc. Lenens.), se l'anno dopo, nel 28 ag. e nel sett., trovisano in cotesto paese il di lui figlio Arrigo VI che accorda privilegi ad Ildebrando Pannocchieschi vescovo di Volterra, non è per questo che fin d'allora risedessero in Samminiato i vicarj imperiali, tanto più che niuno di essi troviamo indicato fra i testimoni o fra i magnati che furono presenti alla celebrazione di quei diplomi. Nettampoco lascia luogo a dubitare che nel 21 marzo del 1190 vi si fosse stabilito il marescalco Arrigo Testa legato imperiale in Toscana, il quale in detto giorno, stando in una casa privata del Borgo S. Genesio ricerè a mutuo da Ildebrando vescovo di Volterra per servizio dell'Impero e del re Arrigo VI la somma di mille marche d'argento; in ricompensa della quale rilasciò al mutuante a titolo di regalia, finchè non gli fosse restituito il capitale, le rendite annuali dovute alla corona d'Italia dalla città di Lucca, dai paesi del Galleno, di Cappiano, di Fuceochio, di Orentano, di Massa piscatoria, di San-Miniato e di S. Genesio, oltre il pedaggio che il fisco imperiale ritraeva da altri paesi, compreso il tributo di 70 marche d'argento che pagava all'Impero il Com. di Siena, e la gabella delle porte di quest'ultima città. — (Lans, Monum. Eccl. Flor.)

In questo frattempo peraltro (anno 1172) il castel di Sanminiato fu assalito, preso e malmenato dai Lucchesi allora in guerra coi Pisani. — L'annalista Tolomeo che fu il primo ad amunziare cotesto fatto aggiunge che i Lucchesi in quell'anno stesso unitisi ai Pistojesi contro i Pisani posero a fiamme e fuoce il Cast. di Sanminiato. Più discreto di lui il Sigonio, che si limitò a indicare il castello medesimo caduto in potere dei Lucchesi allora in guerra con i Pisani

B siccome i Fiorentini nel 1171 si erano obbligati per 40 anni a disendere i Pisani ed il loro contado quando il loro territorio sosse stato assalito da qualche nemico, così i Saminiatesi, il cui distretto allora era compreso nel contado di Pisa, ricorsero ai reggi-

tori del Comune di Firenze per essere ajutati a cacciare i Lucchesi dalla loro patria.

Della qual cosa può far sede un atto pubblico del 5 maggio 1172 esistente sra le membrane di quella Comunità, ora nell' Arch. Dipl. Fior., in cui trattasi dal giuramento prestato in Firenze da diversi sindaci sanminiatesi a nome del loro Comune, di salvare cioè nella vita e nelle cose gli uomini delle città, borghi e distretti di Pisa e di Firenze, di accordarsi con loro nel sar guerra o pace qualora bisognasse, eccettuandone l'Imperatore, e ciò ad oggetto di ricuperare il castello di Sanminiato ecc.

A tenore delle stesse carte il primo giudice della corte imperiale che trovo residente in Sanminiato su un tal Giovanni instistituitovi dall'Imp. Ottone IV, il quale nel di 14 gennajo del 1211 pronunziò sentenza nella chiesa di S. Maria del Castello di San-Miniato in una causa tra il C. Ranieri del su Enrighetto ed il C. Gherardo del su C. Aliotto, entrambi della samiglia Gherardesca da una parte, ed il Comune di Sanminiato dall'altra parte, per motivo di giurisdizione pretesa da quei due conti sopra due parti del castello di Monte-Bicchieri. La quale sentenza savorevole al Comune condannò la parte avversa nelle spese.

Infatti alla fine di ottobre del 1209 Ottone IV si trovava in Sanminiato, e nel febbrajo dell'anno stesso egli era passato dal Borgo S. Genesio, siccome apparisce da due privilegi nei detti luoghi emanati, il primo de' quali del 31 ott. a favore della Badia di S. Galgano, ed il secondo del 10 febbrajo in favore della Badia di Fonte-Taona.

— (Lami, Mon. Eccl. Flor. pag. 351. e Delic. Eruditor. T. Ill. pag. 212 e segg.)

Porta poi la data del Cast. di Sanminiato un istrumento del 6 dic. 1230 relativo alla sottomissione satta alla giurisdizione sanminiatese dal Comune di Castel-Falsi con l'onere di recare annualmente alla chiesa parr. di S. Maria in Sanminiato un cero di libbre 10 nel giorno della sesta di mezzo agosto. — (ARCE. DIPL. FIOR., Carte di detta Com.)

Finalmente il Lami pubblicò un istrumento del 19 agosto 1231 (stile pisano), col quale il conte Ranieri Piccolino, qualificato castellano antico di Sanmininto e signore di una parte del Cast. di Tonda, vendè per lire cento la sua porzione del Cast. e curia di Tonda al Com. di Sanmi-

niato rappresentato da Gualterotto podestà di detto luogo, alla presenza di Tegrimo giudice e sindaco del Comune di Sanminiato e firmato da varj testimoni, fra i quali un Malpigli e un Ansaldi stipiti di due antiche famiglie sanminiatesi.—(Mon. Eccl. Flor. e Arcs. Dipl. Fior. Carte cit.)

Lo stesso Lami diede alla luce altri 4 documenti del 20, 23 e 30 dicembre dell'anno medesimo 1231, ed uno del 9 gennajo successivo, l'ultimo de'quali stipulato parte nella casa del potestà medesimo di Sanminiato e parte nella chiesa parrocchiale di S. Maria di detto castello, e tutti rogati da ser Guadaldo notaro imperiale; nei quali isrumenti trattasi della dedizione del castello e uomini di Camporena al Comune stesso di Sanminiato.

Un giuramento simile di sottomissione fu fatto nella residenza del predetto podesta il 13 dicembre del 1231 (stile pisano) dai sindaci del castel di Tonda e da Corrado del fu Arrigo per se e per il di lui fratello Arrigo nell'atto di sottoporre quel castello alla giurisdizione del popolo sanminiatese. — (Anca. Dire. Fior. loc. cit.)

Quindi l'anno dopo donna Matilda moglie del conte Ranieri giuniore, figlio del fu Ugolino conte di Bolgari, abitando in Pisa nel quartiere di Chinsica con rogito del 13 agosto 1232, dopo avuto il consenso de' parenti Guido di Marignano e Ridolfino di Guido Mosca, diede balia al suo consorte C. Ranieri di far transazione col Comune di Sanminiato per i danni da questo recati agli uomini ed al castello e territorio di Tonda. — (Lam, Mon. Eccl. Flor. pag. 359. e Ancu. Dipl. Fron. Carte cit.)

Che i Sanminiatesi accordassero ai nobili ed abitanti di Castel Falfi porzione del Cast. di Tonda ecc. lo dà vieppiù a conoscere un altro documento del 28 maggio 1232 rogato nella pieve di Quarazzana (Corassano), quando il sopra nominato Gualterotto podestà di Sanminiato sece convocare nella pieve predetta i sindaci ed i consoli dei Comuni nuovamente acquistati, cioè, di Tonda, Castel-Falfi, Camporena e Vignale, per interrogarli, se volevano liberamente sottoporsi alla giurisdizione e potestà di Sanminiato, come essi secero in quell'atto col giurare obbedienza a questa Comunità. — (Arca. Dipe. Fron. Carte cit.)

Frattanto i Sanminiatesi con la protezione dell'Imp. Pederigo II, di cui essi uniti ai Pisani sostennero le ragioni in Toscana; crebbero ogni giorno più in potere ed in onoranza; sia perchè nel luglio del 1326 lo stesso Federigo II recossi a Sanministo con numeroso corteggio di principi e di vescovi, dove pubblicò un privilegio in favore della Badia di Fucecchio; sia perchè cotesta Terra illustre, ora città, dal di lui padre Arrigo VI venne designata corte imperiale, nella quale alcuni popoli della Toscana recar dovevano i tributi annuali come può dedursi da un privilegio del 25 ott. 1186 concesso da Arrigo VI ai Senesi; sia perchè Malsspini e Villani attribuirono a Federigo II l'edificazione della rocca di Samminiato, la quale poco dopo servi per prigione di stato; sia finalmente perchè dai documenti sincroni risulta che lo stesso l'ederigo II fu il primo a stabilire un vicario imperiale con residenza fism in Sanminiato.

Uno di cotesti vicarj imperiali tedeschi che presero il titolo di castellani di Samminiato su Gerardo d'Arnestein, il quale, a nome di Rainaldo duca di Spoleto e vicario in Toscana, nel 15 giugno 1228 bandiva e condannava i Montepulcianesi in mille marche d'argento per non avere ubbidito ai suoi ordini onde riformare la Toscana. Quindi con altro ordine del 17 giugno dell'anno stesso egli comandava al potestà di Siena di sar guerra e di tenere i Montepulcianesi per nemici de'Sunesi.—(Anca. Diri. Sca. Kalesso vecchio c. 196.)

Il medesimo Gerardo di Arnestein in eltra carta del 10 ott. 1232 viene qualificato legato dell'Imp. in Italia.—(ivi c. 243).

lo non starò a dire che cotesto vicario fosse quegli che diede il sopranome di Tedesco alla Terra di Sanminiato; nè se chi cuopri l'ufficio di castellano di Sanministo fosse sempre vicario generale in Toscana, avvegnachè il Lami nella sua opera de Monum, Bocl. Flor, decifrò una tal questione in modo da non riandaryi sopra; dirò benst che dopo salito sul trono della Sicilia il re Manfredi, questi nel gennajo del 1260 inviò da Foggia un privilegio che accordava al Comune di Sanminiato, e segnatamente ai Ghibellini di essa Terra, oltre le franchigie del pedaggio delle merci che passavano dal distretto sanminiaiese, tutti i beni dei banditi e ribelli di sazione Guelsa dichiazzati di proprietà della coruna d'Italia, purchè compresi nel distretto della stessa Comunità; e ciè in ricompensa (dice il diploma) de'

danni dai Ghibellini sanminiatesi sofferti per conservare la fede al trono di Manfredi.

Nel 10 aprile del 1272 il re Carlo d'Angiò come vicario generale della S. Sede in Toscana indirizzò lettere da Roma al Comune di Sanminiato sul modo di eleggere a nome dello stesso re il potestà di detta Terra: quindi con altre lettere del 14 agosto 1273 inviate da Siena quel monarca partecipava al Comune predetto l'elezione da esso fatta di Diego Cancellieri di Pistoja in potestà de Sanminiatesi. — (Anca. Diri. Fion., Carte della Com. di Sanminiato.)

Vacava sempre l'impero, quando nell'ottobre di detto anno su eletto e coronato il C. Ridolso d'Ausbourgh stipite della dinastia Austriaca, il quale a richiesta de' Ghibellini nel 1281, e nei due anni successivi inviò nella Toscana i suoi vicarii generali, i quali stabilirono la loro residenza in Sanminiato, dove solevano ricevere dai sindaci dei diversi puesi il giuramento di sedeltà coi diritti dovuti alla corona imperiale.

Tale su un Ridolso cancelliere aulico creato vicario generale in Toscana con motuproprio dell'Imp. Ridolfo in data del 5 gennajo 1281; il quale vicario trovavasi nelle rocca di Sanminiato quando nel 29 ottobre del 1282 don Benigno monaco della Badia di Passignano prestava giuramento di fedeltà all'Impero, nell'atto che quel vicario imperiale confermava a quel monastero tutti i possessi e privilegi ottenuti dai precedenti imperatori (Lami, Mon. Beel. Flor., e Arca. Duri.. Pion. Carte della Badia di Passignano). Anche nel 5 genn. del 1283 trovavasi lo stesso vicario nella rocca di Sanminiato per ascoltare i reclami del sindaco di un altro monastero. — Ved. Paaro, Vol. IV pag. 639.

Cotesto Ridolfo cancelliere aulico in qualità di vicario generale in Toscana nel 5 maggio dell'anno 1283 con istrumento rogato nella rocca di Sanminiato prese a mutuo da Giacomino di Vermiglio degli Alfani di Firenze 3400 fiorini d'oro, pel quale effetto oppignorò e cedè fra i heni della corona l'usufrutto delle terre colmate e comprese nei territori di Sanminiato e di Fucecchio dalla parte di mezzogiorno, cioè, alla sinistra del fi. Arno. Alla quale operazione nell'anno 1286 consentì l'Imp. Ridolfo con motuproprio dato in Augusta. — (loc. eit.)

Lo stesso cancelliere e vicario imperiale con decreto dato li 28 maggio 1283 nella

rocca di Sanminiato costituì Dietalmo di Gottinga suo parente in vicario e nunzio speciale per le Terre del Val-d'Arno inferiore, cioè di Sanminiato, Fucecchio, Santa-Croce e Castel-Franco di sotto. La qual nomina fu sanzionata dall'Imp. prenominato con beneplacito del 5 novembre successivo.

— (Lami, Oper. cit., e Arcu. Dipl. Fior. Carte della Com. di S. Miniato.)

Dopo però la giornata satale della Meloria che costò tanta perdita ai Pisani, i quali fino al 1284 erano stati l'appoggio più solido del vicario imperiale nella Toscana, questi dovè acconciarsi coi Fiorentini e con gli altri paesi della Lega guelfa e tornarseno in Alemagna. La com stessa accadde nel 1286 a Prenzivalle Fieschi de' conti di Lavagna, e otto anni dopo a Gianni di Celona, venuti tutti in Toscana per riacquistare le ragioni dell'Impero, i quali peraltro dovettero ripartirne con poco onore dopo un accordofatto con i popoli della Lega guelfa, senza che quest'ultimi vicari imperiali tenessero più residenza fissa in Sanminiato. — (G. VHLANI, Cronic. Lib. VII. C. 78 e 112, Lib. VIII. C. X.)

In tale frattempo (nel 1291) i sindaci del Comune di Sanminiato secero lega con i popoli di Firenze, Pistoja, Prato, Lucca, Pisa, Colle, San-Gimignano, ed altri paesi componenti la Lega guelsa toscana per obbligarsi 2 non permettere più alcuna rappresaglia. — Ved. San-Gimignano. — (Carte delle due Comunità.)

Già fino dal 25 marzo dell'anno 1288 erano stati fissati i confini fra il popolo di Marcignana del territorio sanminiatese e quello di Pagnana d'Empoli del contado fiorentino.

Quindi per lodo pronunziato dagli arbitri nominati dai sindaci respettivi nel 30 settembre dell'anno 1294 furono terminate le differenze a cagione di confini fra i Comuni di Sanminiato e di Fucecchio coll'apporre i termini lungo la strada detta del Pretorio e di là nella fossa di Cavane fino alla via che da Sanminiato guida a Fucecchio ecc. — (Anca. Dur. Fsoa., Carte delle due Comunità.)

Cotesto documento serve anche a conoscere che fino d'allora la Terra di Sanminiato era governata per il militare e giuridico da un podestà e da un capitano del Popolo, mentre per l'economico la reggevano 12 buonu mini con altrettanti consiglieri. Tre anni dopo, dal dì 11 al 25 ottobre del 1297, surono eziandio stabiliti fra il territorio del Comune di Sanminiato ed il contado siorentino i termini di confine in quei luoghi dove i predetti Comuni dalla parte di Val-d' Elsa si riscontravano; cioè, con Castel-Fiorentino, Gambassi e Montajone, Monte-Rappoli, Castelnuovo, Granajolo ed il Borgo di S. Flora, siccome apparisce dagl'istrumenti di quell' Arch. pubblicati dal Lami (Monum. Eccl. Flor. pag. 404-7).

In quell'anno medesimo 1297 per istrumento del 29 novembre rogato nella Terra di Sanminiato nel palazzo del popolo quel Comune acquistò da Giacomo del fu Vermiglio Alfani di Firenze e da Verzaiglio di kui figliuolo per 1200 fiorini d'oro tutte le colomate che furono possessioni imperiali, poste lungo la ripa sinistra del fiume Arno, nel distretto sanminiatese ed in parte fucecchiese, compresi i frutti, proventi e ragioni state cedute agli Alfani, mentre le colmate della ripa opposta erano state donate dall' Jmp. Arrigo VI alla Badia di Fucecchio, e confermate al Mon. medesimo da Federigo II con diploma dato in Sanminiato nel luglio del 1226. — (Arch. Dirl. Fion. Carte della Com. citata. — Lam, Opera stessu).

Poco dopo per contratto del 21 marzo 1297 (stile pisano), scritto in Sanminiato nel palazzo del popolo, i sindaci dei Comuni di Siena, di Pistoja e di Sangimignano, quindi nel 18 giugno 1299 quelli di Volterra, e nel 23 giugno 1303 i rappresentanti dei Comnui di Pisa, di Siena, di Prato, di Sangimignano, di Colle rinnovarono con i Sanminiatesi le convenzioni per impedire nei loro territori le rappresaglie. — (ARCH. Dipl. Fior. Carte cit.)

Alla stessa epoca, e precisamente dal 28 agosto del 1301 a tutto il 24 nov. del 1317 (stile comune) scrivevasi un diario degli avvenimenti più notabili della Terra di Sanminiato ser Giovanni di Lelmo da Conugnori notaro sanminiatese; il qual MS. fu pubblicato dal Balusi nel T. I delle sue Miscellanee, e dal Lami nelle sue Delic. Brudit. — Dondechè quel cronista contemporaneo ne avvisava che nel 1 maggio del 1305 (stile comune) entrò potestà di Sanminiato Nerlo de' Nerli di Firenze morto in uffizio nel 26 agosto successivo e supplito da Arrighetto de' Saracini di Siena quando vi eta capitano del popolo Orlando de Medici di Orvieto. Egli aggiunse che nel 24 maggio del 1307 i Samminiatesi uniti zi Fiorentini, Sanesi, Laschesi con altri papoli della Lega guelfa toscana andarono armeti contro gli Aretini ed i fuorusciti Bianchi, riuniti nel castel di Gargonza che presero con altre ville di quei dintorni; e su in quell'anno stesso 1307 quando cadde il Ponte a Elea davanti a Torre Benni (sotto la Bastia), il quale su risatto nel 1347 molto più indietro cambiando direzione alla strada maestra pisana. — Ved. Ponta a Essa.

Ai racconti del Lelmi sono coerenti quelli di Gio. Villani rispetto alla **risorma** del governo di Sanminiato accaduta nel mese d'agosto del 1308 (1309 stile pisano) allorchè i Ciccioni, i Mangiadori ed altri nobili con le loro amistà combatterono contro il popolo, eneciarono i signori XII del palaszo ed il capitano del popolo da Sanminiato, braciando i libri ed i statuti di quel Comune. Accadde tutto ciò, soggiunge il Lelmi, perchè s'era fatto uno statuto, che i nobili fossero tenuti a dar cauzione di fioriai mille innanzi al capitano di non offendere alcan popolare. Quindi nel giorno dopo la loro vittoria i capi della rivolta riformarono la Terra, e dettero piena balia a Betto de Goglianelli da Lucca, falto allora potentà, il quale con Barone de' Mangiadori e con Tedaldo de' Ciccioni fu uno de' tre riformatori ed arbitri. Cotesti signori tennero la loro residenza nel palasso nuovo del popolo, dove elessono i XII buonomini, che unitamente ai consiglieri del popolo riformarono con nuovi statuti la Terra. Frattanto il podestà in grazia di quell'arbitrio puniva con aspresza e continuò a tenere il popolo di Sanminiato in grande servaggio, finchè non suscitossi discordia tra le case de' Malpigli e quelle dei Mangiadori. — (G. VILLANI, Cronic. Lib. VIII. c. 98.)

Realmente la Term di Sanminiato fu per qualche anno teatro di scandali e fazioni, di omicidi e devastazioni, quantunque quel governo stasse d'accordo coi Fiorentini.

Avvegnache la Signoria di Firenze nel genn. del 1312 (stile comune) avendo inteso l'arrivo in Pisa del conte Roberto di Fiandra maresciallo di Arrigo VII, mandò tosto gente a cavallo e a piedi alla guardia di Sanminiato e di tutta la sua frontiera, la quale si estendeva fino alla Chiecinella; e nel mese di aprile susseguente essendo già arrivato in Pisa lo stesso Arrigo di Lussemburgo, quel maresciallo sece molte secore-

rie nel Val-d'Arno inferiore ed in Lunigiana contro le terre e castella dei Lucchesi e Sanminiatesi, comecchè non gli riuscisse d' impadronirsi di paese alcuno ad eccezione del Cast. di Buti. — (G. Villani, Oper. cit. Lib. IX. C. 21, 35 e 37).

Anche l'anno dopo, nell'estate del 1313, essendo tornato quell'imperatore a Pisa per mettere insieme gente di terra e di mare onde marciare verso Napoli contro il re Roberto, faceva guerreggiare dal suo maresciallo contro i Lucchesi e Sanminiatesi, sebbene con poco o nium profitto, qualora si voglia eccettuare la bicocca di Camporena presa dai Pisani, e il eastelluccio di Morioro che si era ribellato si Sanminiatesi.

Morto l'Imp. Arrigo VII a Buonconvento (24 agosto 1313) e datasi Pisa ad Uguccione della Paggiuola, diversi castelli si aliesarono dall' ubbidienza verso i Sanminiatesi per aderire ai Pisani, i quali nel principio del 1315, cavalcando contro Sanminiato, presero diverse castella del loro antico distretto, fra le quali Cigoli, il Borgo Santa Plora con il Cast. del Pino, e questi ultimi due arsero. — (Lexan, Diario cit.)

Anche nella battaglia di Montecatini (29 agosto 1315) concorsero fra le amistà dei Fiorentini le genti di Sanminiato, delle quali restarono vittima in quella sconfitta molti nobili da Giovanni Lelmi nel suo Diario indicati.

Appena però su cacciato Uguccione da Pisa e da Lucca, la parte guelfa dominante in Sanminiato si recò armata al castello di Cigoli, che i ghibellini suorusciti custoditano, e che il partito dominante, nel luglio del 1316, ebbe a patti di salvare le persone che v'erano dentro ed i loro beni.

Riformato nel detto anno (ottobre 1316) il governo di Firenze mediante la cacciata del prepotente bargello Lando da Gubbio, il re Roberto di Sicilia s'interpose per ristabilire la pace fra i diversi Comuni della Toscana. Questa infatti fu conclusa in Napoli nel 12 maggio dell' anno susseguente alla presenza dei sindaci di Firenze, Pisa, Lucca, Siena, Volterra, Pistoja, Prato, Massa-Marittima, Sanminiato, San-Gimignano, Colle, Pucecchio, Santa-Croce, Castelfanco di sotto, S. Maria al Monte, ecc.

Una delle condizioni di quel trattato su che i Pinni dovessero restituire nel termine di 50 giorni al Comune di Sanminiato dieci torri o castella del suo distretto che ritenevano sempre i fuorusciti, i quali eseguirono la consegna nel 24 nov. dello stesso anno.

Le torri o castella erano le seguenti: Agliati, Balconevisi, Bucciano, Camporena, Comugnoli, Grumulo, Montalto, Morioro, Stibbio, e la Torre di S. Romano. Fuvvi la condizione che la guardia del castello, o torre di Camporena rimanesse agli eredi di Tebaldo de'Mangiadori finchè questi non facevano accordo fra loro, previa peraltro la giurisdizione sotto Sanminiato, con l'obbligo a quegli abitanti di pagare le consuete fazioni reali e personali. Un altro capitolo dichiarava i Sanminialesi ed i Pisani liberi da ogni dazio per tuttociò che gli uni possedevano nel contado degli altri, ecc. — (Ance. Dr. Fion. Carte della Com. di Sanminiato. — Lezzu, Diario cit. — Amusaat. Stor. Fior. Lib. VI.)

Il Lami nel suo Odeporico (Vol. 1. pag. 148), ne avvisava, che nel 1326 i Sanminiatesi si consederarono con Carlo duca di Calabria, allora vicario in Firenze in nome del re Roberto suo padre.

Il fatto adunque della elezione dai Sanminialesi eseguita nel 4 gennajo del 1328 (stile comune) dello stesso Carlo duca di Calabria in loro disensore mediante lo stipendio di 6000 ducati all'anno, a condizione che egli svernasse in Sanminiato con 50 cavalli, secondo che lasciò scritto il Bonincontri annalista sanminiatese, non sembra che combini con la storia del tempo, nè con un documento di cui conservasi l'originale membrana fra le carte della Com. di Sanminiatomora nell'Arch. Dipl. Fior. E un istrumento del di 11 dicembre 1328, rogato in Firenze da Francesco Landi notaro sanminiatese, nel quale si dichiara che don Leonardo monaco Camaldolense, nella qualità di camarlingo del Comune di Sanminiato, alla presenza di varj testimoni pagò in quel giorno a Raimondo Rosso di Catania tesoriere di Carlo duca di Calabria 500 fiorini d'oro per il primo anno, che il detto duca doveva ricevere annualmente dal Comune di Sanminiato per tutto il tempo che la stessa Terra col suo distretto era affidata alla protezione di quel vicario regio, al quale effetto fu rilasciata dal tesoriere opportuna ricevute. — (Anch. Drpl. From. loc. cit.)

Giunta la notizia in Firenze della morte del duca di Calabria accaduta in Napoli nel nov. del 1328, non per questo si rallentò l' amicizia de' Fiorentini verso i Sanniniatesi tostoche fra le pergamene della stessa Comunità esistono copie autentiche di varie provvisioni satte nell'anno 1329 dalla Signoria di Firenze, relativamente alla disesa, sussidio e tutela della Terra di Sanminiato, ecc.

Era nel tempo in cui Pisa aveva accolto l'antipapa Pietro di Corvara co' suoi cardinali e Lodovico il Bavaro con i suoi tedeschi, quando Beltramone del Balzo capitano del re Roberto in Toscana marciò con le sue genti e con quèlle de' Fiorentini ad acquartierarsi in Sanminiato e uelle frontiere del suo distretto, donde poi cavalcò in sul contado di Pisa per fino all'antiporto della stessa città levando gran preda di gente e di bestiame sicchè i Pisani vennero co' Fiorentini a patti di pace, che compiessi a Montopoli li 12 agosto dell'anno 1329. — (G. Villari, Cronic. Lib. X. cap. 134.)

Fu in grazia di cotesta pace quando il consiglio degli anziani di Pisa con deliberazione del 7 marzo 1330 ordinò di non accordar più rappresaglie a danno degli abitanti di Sanminiato e del suo distretto, nè contro chiunque altra persona spettante ai Comuni di Firenze, Siena, Pistoja, Prato, Colle e San-Gimignano. Nel tempo stesso fu fatta una simile deliberazione dai XII governatori del Comune di Sanminiato a favore dei Pisani. — (Anca. Dire. Fron. Carte della Com. di Sanminiato).

Venendo intanto al 1336 il cronista G. Villani ne avvisava, qualmente a di 5 agosto una parte delle masnade di Mastino della Sala in quantità di 800 cavalli con molti fanti capitanati da Ciupo degli Scolari ribelle di Firenze uscì di Lucca dove allora Mastino signoreggiava, e guadò l'Arno sopra Fucecchio guastando il Borgo a S. Flora con altre villate del Sanminiatese, oltre l'aver preso albergo per due notti nella villa di Martignana sotto Sanminiato. Ma temendo delle genti de' Fiorentini ch' erano nel Valdarno di sotto e in Valdinievole, di buon mattino a dì 7 d'agosto la stessa oste partì di là, e passando per il borgo di Santa-Gonda per agguato de Sanminiatesi che erano scesi sopra i balzi, alle tagliate e sbarre ivi fatte, molte di quelle genti rimasero prese e le altre senz' ordine in più parti staccate fuggirono senza dire di tante persone che annegarono in Gusciana. — (G. VILLANI, Cronic. Lib. XI. C. 51.)

Finalmente nel mese di sebb, del 1347 (stile comune) essendo podestà di Sanmi-

niato Guglielmo de' Rucellai di Firenze, e volendo egli far giustizia di certi masnadieri assoklati dai Malpigli e dai Mangiadori, questi con isforzo loro e degli assici levarono la Terra a romore, e tolti a forza i malfattori di mano alla giustizia, volevano disfare gli ordini di quel Comune, se non che il popolo corse all'armi, e con subito soccorso delle contrade vicine e de'Fiorentini fu riparato alla sommossa.

In conseguenza di ciò il Comune di Sonminiato decise di mettersi per 5 anni in balia e guardia del Com. di Firenze, il quale mandò i suoi delegati in cotesta Terra per riformarne il regime. Quindi la Signoria con provvisione del 12 ottobre 1347 fra le varie misure prese ordinò: che i popolari, come i grandi, o magnati di Firenze, s'intendessero trattati per tuli dai Sanminiatesi 🕻 e viceversa che i popolari ed i grandi di Senminiato si riguardassero del numero de popolari e de' grandi di Firenze. Nel tempo stesso su ordinato di sortificare la rocca di Sonminiato e di fare a spese dei due Comuni una strada coperta di muro, larga braccia 16, la quale dovesse condurre dalla rocca fuori delle mura, acciocché le truppe fiorentine avessero nel forte spedita entrata; infine nell'anno stesso deliberossi di rifare un ponte sopra il fiume Elsa alle spese dei due Comuni predetti. — (G. Villani. Oper. eit. Lib. XII cap. 82.) — (Lastr, Odeporico T. I pag. 5g e 151.)

Ai primi di marzo del 1355 (stile comune) i Sanminiatesi inviarono i loro sin-lachi a Pisa dov'era arrivato l'Imp. Carlo IV per riconoscerlo liberamente in loro signore; nella qual circostanza volendo quei messi baciare i piedi a Carlo IV, li levò di terra e ricevelteli ad osculum pucis, com grande al dire di M. Villani, giacchè quel re non aveva usato di fario ai sindachi di altri paesi della Toscana, e la cagione si stimò che fosse (soggiunge lo stesso Villani) « per l'effezione che l'imperio *per antico* aveva al castello di Sanminiato dove soleva essere la residenza degli imperadori e de'loro vicarj, per trovarsi tramezzo alle grandi e buone città di Toscana. — ( M. VILLAHI , Cron. Lib. IV. C. 64.)

Infatti fra le carte della Comunità di Sanminiato esiste la lettera originale di Carlo IV re di Boemia sotto di 14 marzo del 1355 scritta da Pisa ai XII disensori e governatori del popolo, Comune e distretto di San miniato, con la quale quel monarca annullara tutte le condanne e bandi fatti dagl'imperatori suoi predecessori in diminuzione e pregiudizio del Comune e popolo sanminiatese. — (Anca. Dara. Faon. loc. cit.)

Aveva già Carlo IV accettata l'obbedienza delle principali città della Toscana, quando nel di 22 marzo del 1356 egli si partì da Pisa per andare a visitare quelle città e Terre che gli si erano date, fra le quali Sanminiato, dai di cui abitanti fu accolto come in loro signore, e dove ritornò la sera del 5 maggio dopo aver preso in Roma la corona imperiale. — (Oper. cit. Lib. IV. C. 80 e Lib. V. C. 22.)

Anche Filippo Villani figlio del citato cronista all'anuo 1363 (Lib. XI. C. 69) sece menzione onorevole di due valorosi sanminialesi, i quali militavano per la Rep. Fior. nel tempo che i Pisani e gl'Inglesi erano penetrati nel Val-d'Arno superiore, voglio dire di Giovanni Mangiadori e di Bartolommeo de' Portigiani. Avvegnachè costoro essendo rimasti alla guardia del borgo dell'Incisa, uscirono suori virilmente a battaglia, quando il Mangiadori su preso con la spada in mano ed il Portigiani onde evitare di esser fatto prigione, gittandosi annegò nell'Arno.

Nel continuare la stessa guerra, alla primavera dell'anno seguente il conte Arrigo di Monfort, che capitanava un esercito dei Fiorentini insieme alle brigate alemanne sulle frontiere del contado, raccolto che ebbe in Sanminiato il suo esercito, e quivi fornito di viveri per 15 giorni, nel di 21 di maggio del 1364 si mise in marcia la via di Livorno, dove di prima giunta s'impadroni di quel paese e del Porto pisano che sece entrambi ardere. — (ivi, cap. 90.)

Quindi nell'estate susseguente nel giorno di S. Vittorio (28 luglio) accadde la gran battaglia fra Cascina e la Badia di S. Savino, dove con i Fiorentini i militavano Sanminiatesi, tra i quali Piero Ciccioni, il quale per il suo valore fu armato cavaliere in sul campo della vittoria poco innanzi di tornare con l'esercito e con i prigioni pisani a Sanminiato. — (ivi, cap. 97.)

Questo Piero Ciccioni si mantenne sedele al Comune di Firenze anche quando i Sanministesi nell'estaté dell'anno 1367, ad istigazione di Giovanni dell'Agnello, allora doge di Pisa, si sollevarono cacciando suori gli ufficiali della repubblica Fior.; comecche quel popolo costretto dalla forza dovesse ben presto tornare nell'antica soggezione o pa-

trocinio. Lo che ebbe effetto a condizione che il Comune di Sanminiato eleggesse per 5 anni il suo podestà e capitano fra i cittadini fiorentini Guelfi, mentre dal canto suo la Rep. Fior. si obbligava mantenere i Sanminiatesi in libertà, difenderli da ogni potenza, e prestargli tutto l'ajuto per riacquistare le terre e castella che in quella sollevazione dalla madre patria eransi alienate.

Frattanto essendo restata in mano de'Sanminiatesi la guardia della rocca nel tempo che molti di quei terrazzani di famiglie grandi trovavansi nel numero de' fuorusciti protetti dal doge di Pisa, avvenne che quell'accordo dovè riescire di corta durata.

In conseguenza di ciò la Signoria di Firenze con provvisione del 12 sett. 1368 ordinò di fortificare il castello di S. Flora (ora il borgo della Bastia) innanzi che alla rottura di guerra dasse impulso l'accordo di Carlo IV con i Visconti di Milano, e l'arrivo in Sanminialo avvenuto nell'estate del 1309 del patriarca d'Aquileja fratello dell' Imperatore. Dondechè non essendo riescito a Niccolò vescovo di Pesaro Legato pontificio d'indurre i Sanminiatesi allo scopo desiderato, la Signoria di Firenze con deliherazione de' collegi fece proibire agli abitanti del suo territorio di porture nel distretto sanminialese mercanzia di sorta alcuna, nè di estrarne, eccetto la lana filata. E perchè nel passato accordo furono imprestati al Comune di Sanminiato denari per pagare i soldati, fu eziandio deliberato di rimborsarsi con gli effetti dai Sanminiatesi posseduti in Firenze o nel suo contado.

Iu questo mentre il patriarca d' Aquileja con le sue genti penetrò nel territorio fiorentino sacendo molte prede a Monterappoli ed a Montespertoli in Val-di-Pesa, sicchè i Fiorentini dovettero decidersi per la guerra, tanto più che la vicinanza dell'Imperatore li lasciava in tale incertezza, se del tutto egli avesse ad essere loro nemico; tante incertezze e disturbi furono tolti da un accordo satto con Carlo IV, e poco dopo con i Pisani retti allora da Pietro Gambacorti amico dei Fiorentini.

Ma con tutto che gli affari politici al di fuori fossero ridotti ad uno stato plausibile, i Sanminiatesi fomentati forse dal Card. Guido di Monfort lasciato da Carlo IV suo vicario in Toscana, e attizzati senza forse da tre cittadini di grande autorità, Lodovico Ciccioni, Jacopo Mangiadori e Filippo di

Lazzero de Borromei, continuavano eglino nella ribellione, sicchè dai reggitori della Rep. Fior. innanzi che terminasse l'anno z 369 fu deliberato mandare all'assedio di Sanminiato un esercito capitanato da Malatasca e dal conte Boberto di Poppi. In tal evento accorsero in ajuto de' Fiorentini non solo Pietro Ciccioni che fu costautemente sedele al loro partito con i suoi aderenti, ma tutti gli altri fuorusciti sauminiatesi che insieme con esso lui tenevano (ligoli e Monte-Bicchieri: nel qual frattempo gli abitanti di queste due castella inviarono sindaci a Firenze per sottomettersi liberamente a quella repubblica. Frattanto i Sanminiatesi per tale deficienza erano molto debilitati quando la loro Terra su stretta d'assedio e ridotta al punto che nè di armati, nè di vettovaglie poteva esser soccorsa. Imperocchè non riescirono a liberarla le genti di Lombardia inviate coi Ghibellini di Sanminiato a loro disesa, e che Bernabò Visconti signore di Milano mandò verso Pisa sotto pretesto di essere stato lasciato vicario imperiale da Carlo IV. Contuttociò le truppe milanesi e pisane, benchè avessero alla loro testa il valente capitano Giovanni Auguto, e che costui in quella strategica dasse ai Fiorentini una rolla al Fosso Arnonico, non per questo il corpo di armati restato all'assedio di Sanminiato si allontanò dal suo posto. Erano quelli di dentro ridotti agli estremi, quando per tradimento di un terrazzano, Luparello, che stava nel campo degli assodianti, nella mattina del 9 genn. 1370 per la rollura di un muro fu aperta la via al conte Roberto di Poppi capitano dei Fiorentini onde impossessarsi del paese a discrezione. — (Amma., Stor. Fior. Lib. XIII.)

Tra i capi de'suorusciti sanminiatesi satti prigioni surono de'primi Lodovico e Biagio Ciccioni, Filippo di Lazzero Borromei con alquanti altri, i quali tosto mandati a Firenze dopo strazj e scherni grandissimi ricevuti da quella plebe, vennero come ribelli decapitati ed il loro patrimonio dagli uffiziali di Torre incamerato. — (loc. cit.)

Fra i figli di Filippo di Lazzero fuggiti a Milano dopo il tragico fine del loro padre fuvvi Margherita, che poi si maritò a Giovanni Vitaliani di Padova, dal qual matrimonio nacque Jacopo Borromei già Vitaliani, stipite dell'illustre famiglia milanese che diede S. Carlo alla chiesa romana.

Nell'ultimo giorno però dell'anno stesso

cluse con il Comune di Firenze un trattato, di cui si conservano le copie autentiche fra le carte di quella Comunità. — Fu allora ordinato che in avvenire Samminiato si chiamasse fiorentino e non più al Tedesco, e che i notari prendessero l'indizione ed anno conforme usava Firenze, che corrispondeva ad un anno più tardi dello stile pisano fino allora usato dai Sanminiatesi. Infine alcuni de'Malpigli e de'Mangiadori che avevan servito la Repubblica furono fatti cavalieri e cittadini fiorentini. — (Oper. cit.)

Un mese e mezzo dopo, con provvisione del 17 febbrajo, la Signoria di Firenze esentò gli abitanti del Comune di Sanministo da tutti i dazj ed oneri imposti dalla Bep. meno le gahelle alle porte di Firenze, la privativa del sale ed il tributo della coscrizione qualora il bisogno lo richiedesse. Fu deciso altresì che i Sanminiztesi dovesacro considerarsi alla pari dei cittudini fiorentini, escludendo da tal benefizio e dal potere abitare in Sanminiato e suo distretto per dieci anni avvenire tutti i maschi dell'età maggiore di 15 anni spettanti alle famiglie Ciecioni e Mangiadori, e ad altre case nobili di Sanminiatesi ghibellini con quel più che in quella lunga riformagione si legge. — (Lam, Monum, Eccl. Flor, a pag. 448 e segg.).

Tenne dietro a tutto ciò un ordine dei reggitori di Firenze del 3 aprile 1373, rispetto a doversi guardare continuamente da soldati fiorentini la torre del palazzo del pubblico, quella detta di Palla Leoni ed il campanile della pieve di Sanminiato.

Ma innanzi che terminasse il secolo XIV un Benedetto de' Mangiadori, costantemente ribelle e fuoruscito, nell'anno 1396 si maneggiò con Jacopo Appiano, appena dichiarato signor di Pisa, con la mira di dare in mano dell' Appiano la Terra di Samminiato; onde Jacopo di buona voglia vi aderì, sperando di guadagnarsi con tal pegno la grazia di Bernabò Visconti nemico dei Fiorentini. Per la qual cosa, mediante una finta marcia ordinata dall' Appiano al capitano di ventura Giovanni da Barbiano, la maggior parte della guarnigione fiorentina di Sanminiato fu richiamata nella Val-di-Nievole, frattantochè il ribelle Mangiadori con piccolo numero di cavalli correva da Pisa al suo paese, dove giunto la sera del 26 febb. 1397, senza mettere tempo in mezzo n'andò al

palazzo del vicario florentino, ch'era Davanzato Davanzati, ed entrato in sala lo uccise con quanti vi erano de' suoi; e gittatolo dalla finestra cominciò a gridare: viva il popolo *di Sanminiato e la libertà.* Ma il ribelle non trovò la cosa corrispondente ai snoi desiderj; imperocchè saputo il caso per la Terra, il popolo si armò, e gridando, viva il Comune di Firense, corse verso il palazzo del vicario per punire il Mingiadori della scelleratezza commessa; cosicchè l'assassino benché attendesse valorosamente a disend rsi nel palagio con le poche genti che aveva seco, pure essendo accorsi a Sanminiato in ajuto de' Fiorentini dalle vicine terre di Monterappoli e di Empoli più di 2000 fanti, tra i quali il capituno Cintini di Monterappoli con i suoi consorti, il Mangiadori ebbe a fuggire di là per la via delle mura donde il palagio aveva una riuscita ed al Cantini in premio della sua prontezza e sedeltà sutono concessi dalla Rep. Fior onori e privilegj. — (Opera cit. Lib. XVI.)

Ma non era entrato appena di un anno il secolo XV quando sul declinare di maggio del 140a lo stesso ribelle Benedetto Mangiadori con cento cavalli e 600 fanti avuti dal doca di Milano tentò di notte tempo scalare il castello di Monte-Bicchieri nel contado sanminiatese, e sebbene venisse respinto con danno dalle genti fiorentine, cotesto secondo fatto servì per togliere la maschera al conte di Virtù, il quale ancorchè avesse occupato di corto come protettore le città di Pisa, Perugia e Siena, dava a divedere di voler essere in pace con il Comune di Firenze.

Accadeva tuttociò dopo nato in Sanminiato da Muzio Attendolo di Cutignola (23 lugl. 1401) quel Francesco Sforza che su il più ardito milite, se non il maggior politico di quei tempi, 8 anni innanzi che la Signoria di Pirenze per mezzo del suo ambasciatore Giovanni Ristori, nell'agosto del 1409, presentasse istanza al Pont. Alessandro V per erigere Sanminiato in città vescovile. — Ved., sotto Diocesi di Sanminiato.

Anche peggior fortuna toccò nel 1432 ai sucrusciti ghibellini sanminiatesi, quando su scoperto un trattato secreto che eglino tenevano con l'Imp. Sigismondo venuto allora in Italia per cacciare da Sanminiato i Fiorentini, locchè, appena manisestato al vicario quel maneggio da uno del paese, costò la vita si complici. Accadeva tutto ciò dopo

che la Signoria di Firenze con deliberazione del 26 febb. 1432 (stile comune) in contemplazione del danno recato dalle milizio milanesi condotte da Niccolò Piccinino in Toscana, aveva assoluto e per la seconda volta condonato al popolo e Comune di Sanminiato il debito che questo teneva con il Comune di Firenze, allora quando esercitava in Sanminiato l'uffizio di commissario per la Rep. Fior. mess. Alamanno del fu Jacopo Salviati.—(Arca. Dipl. Fior. Carte della Com. di Sanmin.)

Duhito però che quella provvisione avesse il suo effetto, seppure i Sanminiatesi non tornarono tosto ad aprire delle imprestanze con il Comune di Firenze, stintechè con deliberazione del 15 gennajo, anno 1453 (stile fiorentino), gli uffiziali del Monte Comune di Firenze fecero quietanza di tutte le penali nelle quali era incorso il Comune di Sanminiato per morosità di paghe, a condizione peraltro che questa Comunità nel termine di sei anni spendesse fior. 600 d'oro a risarcimento delle sue mura caste lane.

Al che diede impulso una precedente deliberazione del 2 settembre 1452 fatta dagli uffiziali delle Grascie del contado e distretto fiorentino, con la quale si ordinava di cancellare i debiti che teneva nel libro delle gabelle il Comune di Sunminiato a patto di dover nel periodo stesso di sei anni restaurare le mura, fossi e torri di essa Terra.

In seguito di chè nel 3 gennajo successivo, il vicevicario di Sanminiato rilasciò sede approvata dal magistrato dei Dieci della guerra circa le spese satte dal Comune di Sanminiato nel risarcimento delle mura; ed un simile certificato su sirmato nel 5 luglio del 1453 da Giovanni di Giannozzo Giansigliazzi vicario della stessa Terra — (Anca. Dire. Pion., Carte della Com. di Sanmin.)

Nel 29 aprile del 1465 i Comuni di Sanminiato e di Cigoli confinarono fra loro, quindi nel 27 agosto del 1467 fu pronunziato un lodo riguardo si confini della Selva di Camporena fra il Comune di Sanminiato e quello di Castelfiorentino, nella guisa ch' era stato fatto con altro lodo nel 28 ott. del 1389 relativamente ai confini della Selva predetta fra il Com. di Sanminiato e quello di Montajone. Così nel 14 ottobre del 1486 mediante arbitrio furono assegnati i confini del castel di Pietra, Camporena e Agliano fra la Comunità limitrofe di San-Gimignamo e di Sanminiato; indi nel 26 maggio del 1494 fra questa Comunità e l'altra di Montopoli; e finalmente nel 31 dic. del 1515 fra la Com. di Barbialla della potesteria di Montajone e questa di Sanminiato.

Un libro in pergamena della provenienza medesima scritto il 1 luglio del 1473 contiene una raccolta di provvisioni, ordini e capitoli compilati sotto il regime di Gino del fu Neri di Gino Capponi, nel rempo che era vicario di Sanminiato e del Val-d'Arno inferiore, nel quale si tratta in particolar modo del regolamento per gli uffiziali e ministri del Comune di Sanminiato.

Nel 1527 il Pont. Clemente VII concesse al preposto della chiesa collegiata di Sanminiato molti nuovi privilegi, conformi a un dipresso a quelli di un abbate mitrato. Tre anni dopo essendo caduta Firenze in potere delle armi di Carlo V e di Clemente VII, il suo governo, compreso quello di Sanminiato, fu ridotto a monarchico, sottoponendo Fiorentini ed i Sanminiatesi al duca Alessandro de' Medici nipote di quel Pont.

Al nominato duca succedettero i Granduchi delle due dinastie, dai quali i Sanminiatesi, mostrandosi costantemente fedeli, furono generosamente ricompensati, sia alloraquando la loro patria nel 162a fu eretta in città vescovile, sia finalmente sotto il felice governo di Laorozao II, che con suo motuproprio sotto di 1 agosto del 1838 eresse in Sanminiato un tribunale collegiale con residenza di un commissariato regio.

Riconoscente per tal grazia il popolo sanminiatese sta erigendo nel corrente mese di luglio 1843 sulla piazza di S. Bastiano davanti alla residenza di quel tribunale una statua marmorea rappresentante l'effigie del benemerito sovrano, opera del ch. scultore fiorentino Luigi Pampaloni.

Chiese principali e stabilimenti pubblici di pietà e d'istruzione. — Cattedra-le. La chiesa collegiata di S. Maria e S. Genesio, attualmente cattedrale di Sanminiato fu ridotta nel 1488 nella forma e luogo in eui si trova sotto il vicario o podestà per la Rep. Fior. Pier Vettori. Fanno fede di ciò un marmo posto nella sua facciata, e due lettere del 5 e 10 settembre dell'anno preindicato; una delle quali diretta a quel ginsdicente dalla Signoria e l'altra dagli Otto di Pratica per concedere al clero della pieve la chiesa collegiata di S. Maria e S. Genesio con il palazzo di sotto (ora del Vescovo già de' Signori XII) a condizione di mantenere

l'una e l'altra sabbrica, con potervi murace e smurare a spese del clero, con lo scopo di separare la chiesa ed il palazzo di sutto dall'ingresso della sortezza, incaricando il vicario Pier Vettori di sopravvedere al detto lavoro, ed imponendo l'onere a quel clero dell'annuo censo di due ceri di tre libbre l'uno da recarsi in Firenze al palazzo de' Priori nel giorno della sesta di S. Bernardo. — (Lam, Odepor. pag. 200 a 206.)

Non apparisce poi quanto aggiunse il Lami, cioè che nel 1369 i Fiorentini nel rifare la fortezza di Sanminiato chindessero i passi per andare alla pieve, cosicché a detta di lui i preti avendo scelto per pieve la ch. de' SS. Giusto e Donato dirimpetto al monastero soppresso della SS. Trinità, l'antica collegiata da quel tempo in poi chiamossi la Pieve vecchia. Avvegnaché toglie qualumque incertezza un documento inedito della Comunità di Sanministo riposto nell'Arch. Dipl. Fior. Consiste esso in un breve del 9 aprile 1378 spedito da Lucca dal vicario vescovile al preposto e capitolo della pieve di Sanminiato, cui concedeva facoltà di traslocare il fonte battesimale di detta pieve in luogo più comodo del paese, designando a tal uopo la sottostante chiesa di S. Giusto.

Che poi il capitolo della pieve collegiata di Sanminialo consistesse allora in pochi preti lo dice un altro istrumento della provenienza medesima. E un alto roguto li 20 settembre del 1362 nella chiesa plebana suddetta, col quale Lodovico del fu Gualterio de Ciccioni di Sansniniato preposto di essa chiesa, avuto il consenso del priore di S. Biagio e di quello del Borgo di S. Flora, che formavano due parti de canonici (dice l'atto) della chiesa di S. Maria e S. Genesio suddetta, sece quietanza a Guelso del fu Vivo di Arezzo familiare commensale dei XII governatori e sindaco della Comunità di Sanminiato per qualsiasi obbligo che quel Comune aver potesse con la sua pieve e capitolo, rispetto alla costruzione e mantenimento di alcune case, rinunziando ad ogni ragione che il detto preposto o i suoi predecessori aver potessero contro la Comunità sanminiatese. — (Anon. Dipl. From. loc. cit.)

La più antica memoria superstite della chiesa di S. Maria nel castel di Sanminiato è restata ch' io sappia nella bolla dal Pont. Celestino III spedita li 24 aprile del 1194 a Gregorio preposto della pieve di S. Genesio in Vico Wullari, detta poi del Borgo S.

ienesio, pieve ridotta ad una cappellina poa fra la posta della Scala e l'oratorio di . Lazzaro. Nella qual bolla fra le chiese iffragance di esso piviere si contava queldi S. Maria posta nel castello di Sanmiiato. — All'Art. Borgo San-Genesio, amisi come probabile la congettura del Lami, oè che la traslazione della pieve preposina di S. Genesio accadesse verso il 1248, speche il popolo sanministese aveva porto l'ultimo esterminio alla sua madre pa-1a. Ma una pergamena dell' Arch. Arciv. sech. ne assicura che nell'anno 1236, tesa la distanza della pieve di S. Genesio al castello di Sanminiato, il Pont. Gregoio IX die de facoltà al clero sanminiatese i poter battezzare e seppellire nella chiesa li S. Maria di detto castello. Così un Pont. <del>iregorio rese battesimale la prima parr. di</del> imminiato ed un altro Pont. Gregorio (XV lel suo nome) la innalzò a cattedrale.

Lo scrittore teste rammentato (Odepor. 🕦 194) pubblicò un'altra bolla data in Boma li & dicembre del 1487, con la quale il Popt. Innocenzo VIII concedè facoltà a Giovanni de' Cavalcanti allora preposto della chiesa di S. Maria e S. Genesio nella Term di Samminiato, ed ai suoi successori, di trigere di nuovo nella sua pieve un collegio di canonici e d'istituirvi nuove prebende, con poter estendere le distribuzioni corali quotidiane fino alla somma di fiorini 17 d'oro ecc. E su lo stesso Pont. Innocen-20 VIII quello che con breve del 30 aprile 1494, incorporò al capitolo della collegiata di Senminiato la ch. parr. de' SS. Jacopo e Filippo a Pancoli.

La cattedrale medesima nel 1775 venne sdorna di statne e di stucchi. — Il suo capitoh conta oggi due dignità (proposto e decano), nove canonici ed un numero corrispondente di cappellani e di chierici.

Bella e hen situata è la sabbrica del seminario che ha dato il suo nome alla piazza suggiore sotto il poggio della rocca avente di fronte l'episcopio. La prima sondazione del qual seminario rimonta verso la mete del qual seminario rimonta verso la mete del secolo XVII sotto il vescovo Pichi. Fu sumentato dal Vesc. Poggi nel principio del secolo XVIII e nel corrente dal Vesc. attuale Torello Pierazzi, l'ultimo dei quali nel 1841 sece innalzare dai sondamenti e nel 1842 tivesti quel locale di una ricca biblioteca.

Vi sono attualmente dieci cuttedre e 64 la seminaristi e collegiali. Chiesa e convento di S. Francesco. — La chiesa coll'annesso convento, abitato dai Minori Conventuali, è un colosso che innalzasi sulle balze di un colle tutaceo, sostenuto da immensi fondamenti e da muraglie a barbacane, il tutto di mattoni insino al comignolo edificato. Cotesta fabbrica è forse la più gigantesca di quante altre ne conta di vecchie la città di Sonminiato.

La sua origine secondo il Wadingo risalirebbe al 1211, sebbene allora non fosse che un piccolo oratorio, rifatto nel 1276 e poscia nel 1343 nel modo che si vede ideato, finalmente chiesa e convento nell'anno 1480 per generosità di un benefattore sanminiatese terminato.

Sulla parete esterna del fianco che guarda ostro esiste in alto un sepolero di macigno a tre spartiti assai logoro con l'arme gentilizia murata al di sopra spettante a Baldo de' Frescobaldi di Firenze che vi fu sepolto li 13 febbr. del 1359. Un quadro del Corrado è forse la miglior tavola fra quelle degli altari di cotesta chiesa.

L'invalsa da gran tempo la tradizione che costà in origine esistesse la chiesuola di S. Miniato in loco Quarto, dalla quale in seguito ebbe nome il paese ora città omonima. Le diede qualche peso l'autore dell' Etruria francescana, il quale senza autorità valevoli scrisse che il Comune di Sanminiato nel 1211 consegnò al serafico S. Francesco quell'oratorio. Ma dopo tutto ciò che fu detto nel principio di quest' Art., come in quello di Martino (S.) a Castiglione, e dopo quanto in aumento ad entrambi dovrò aggiungere qui appresso, all' occasione di parlare del Convento de' Cappuccini fuori della città di Sanminiato, mi sembra di peter quasi assicurare che il luogo di cotesto chiesone, non più che un miglio e mezzo distante dall'antica pieve e borgo di S. Genesio, dovè essere ben diverso dall'antico loco Quarto di S. Miniato.

Finalmente la tradizione acquistò qualche forza da una rubrica (137) inserita nelli statuti del Comune Sanminiatese riformati nel 1359 che dicc: Festum B. Martyris Miniatis, defensoris et patroni Terrae S. Miniatis, a cujus nomine venerando dictae Terrae vocabulum insignitur, per dominos Potestatem, Capitaneum, et alios officiales Terrae praedictae apud locum Fratrum Minorum de S. Miniato una cum omnibus hominibus et personis Ter-

nue praedictae devota reverentia et solemni munificentia die solemnitatis suae sestivitatis unnis singulis die 25 octobris perpetuo celebretur. — Con tutto il rispetto aggiungerò che tali tradizioni sorsero iu secoli assai distanti dal satto in questione.

Chiesa e convento di S. Jacopo de' Domenicuni Gavotti. — Due chiese parrocchiali sotto la stessa invocazione esistevano fino dal secolo XII in Sauminiato, questa de' SS. Jacopo e Lucia, già detta fuori di Porta, l'altra de' SS. Jacopo e Filippo a Pancoli. Fu avvisato all'Art. Pancole esser cotesto nome in Toscana attribuito a molti luoghi situati in piaggia, o balza.

Che sebbene la chiesa di S. Jacopo a Pancoli non si trovi specificata nella bolla del 1194 più volte rammentata, essa doveva esistere fino d'allora parrocchiale venendo citato il suo popolo e la localita di Poggighisi in una carta del 28 marzo 1233, in cui si tratta dei confini parrocchiali con quelli di S. Stefano dentro le mura di Sanminiato, e con l'altra parr. da lunga mano soppressa di S. Martino a Castiglione che estendevasi in eampagna verso il luogo de' Cappuccini.

— (Ved. sollo Convento de' Cappuccini.) Fra le memorie relative alla ch. di Pancoli che su nella strada di Poggighisi presso la piazza di S. Caterina, rammenterò il testamento rogato in Sanminiato li 3 luglio del 1442, col quale il prete Miniato del su ser Giono Spallagrani rettore della chiesa de' SS. Jacopo e Filippo di Pancoli, lasciò tutti i suoi beni alla cappella di S. Niccola di Bari che doveva erigersi in detta chiesa, cui destino in cappellano un prete capace d'insegnare in Sanminiato la grammatica ai giovanelli lasciandone il giuspadronato agli operaj dell' oratorio del SS. Crocifisso, a quelli della chiesa di S. Francesco di detta Terra, e della ch. di S. Jacopo fuori di Porta.-(Ance. Dirl. From. Carte della Com. di Summiniato).

La parrocchia de' SS. Jacopo e Filippo di Pancoli su ammensata con tutti i suoi beni al capitolo della collegiata di Sanminiato, mediante bolla del Pont. Innocenzo VIII in data del 30 aprile 1491, e su mantenuta parrocchiale sino all'anno 1783. — (Carte dell'Arch. del Capitolo di Sanminiato).

La chiesa poi de'SS. Jacopo e Lucia fuori di Porta con il convento annesso dei PP. Gavotti, se non è più antica, conta però memoria più illustre, quella intendo dire di essere rammentata della bolla del 1194.— Si disse fuori di Porto, perchè realmente la porta vecchia delle mura castellane di cotesta Terra, ora città, di chè conservasi il segno nell'arco del pretorio fra la piazza del seminario e la strada che conduce al piazzale del mercato, ch'è attualmente nel punto più centrale del lungo paese, e molto innanzi di arrivare alla porta denominata di Ser-Rodolfo che scende a Cigoli e alla Badia di S. Gonda sulla strada postale Livornese.

La chiesa di S. Jacopo fuor di Porta apparteneva in origine al capitolo della pieve di S. Genesio e S. Maria, quindi nel 3 maggio del 1336 il preposto Ugone Malpigli previo il consenso di quei canonici la cedè ai Frati Domenicani. Era quello stesso preposto che cinque anni dopo, al dire del Buonincontri, concedè ai Frati Umiliati di Firenze la chiesa di S. Martino a Faognana nelle piagge settentrionali di Sanminiato, la cui chiesa parr. è da gran tempo diruta.

Quella di S. Jacopo de' PP. Domenicani è ricca, segnatamente nella sagrestia, di buone pitture e di tavole dei sec. XIV e XV. Nella chiesa poi esiste una bellissima tavola all'altare della crociata a cornu evangelii, opera colorita dal milanese Giambattista Pozzo, pittore che nell'ideale bellezza fu dall'abate Lanzi meritamente assomigliato al Guido de' suoi tempi.

Da mano maestra e degna di un Mino da Fiesole su eseguito il sepolero in marmo del medico Giovanni di Chellino Sanminiati morto nonagenario nel 1461 esistente nel cappellone a cornu epistolae di cam Pazzi lusciata erede dal Sanminiati.

Oratorio del SS. Crocifisso. — Questo sacro edifizio a croce greca con cupola sotto il colle della Rocca ed in un imbasamento che s' inalza a gradinate dirimpetto al palazzo comunitativo sebbene sia stato riedificato nel 1718 e consacrato nel 13 maggio 1729, esisteva un più piccolo oratorio sotto lo stesso titolo del SS. Crocifisso fino almeno del secolo XV. A prova di ciò giova il testamento di sopra citato del prete Ministo rettore di Paneoli rogato in Sanministo li 3 luglio dell'anno 1442.

Le carte dell' opera di questa devota chiesa, che conservansi nell'Arch. comunitativo di cotesta città, danno a conoscere come i Sanminiatesi, dopo satte processionalmente nel 1402 le solenni peregrinazioni de Battuti, risolverono di edisicare presso il palazzo Crocifisso che gli aveva accompagnati in quelle popolari marcie di penitenza. Di là aseque il desiderio di trasportare in un più amplo e più ornato tempio la sacra immagine, cui dette impulso la pietà e zelo di Mons. Poggi che nel 1718 benedisse la prima pietra e che ora costituisce un pregevolimino annesso al capitolo della cattedrale.

Chiesa di S. Siefano sulla Costa. —

È una delle antiche parrecchie della città
cui su annessa l'altra di S. Michele della
Rocca, o intra muros, ambedue rummentale nella bolla pontificia del 1194 al preposto di S. Genesio, ed entrambe le quali erano già riunite nel 1260, come dal ca alogo
delle chiese della diocesi lucchese redatto in
quell'anno. — La cura di S. Stesano nel
1752 su dichiarata prioria, nel tempo che
ne era rettore un canonico Bonaparte.

Chiesa di S. Caterina già degli Agostiniani. — Questa chiesa cle ha dato il nome a una delle porte distrutte di questa città, altrimenti appellata Porta di Poggighisi, su tenuta dai Frati Agostiniani, che sino dal sec. XIV vi costruirono accosto un convento.

Infatti riferiscono a quei religiosi ed alla stessa chiesa due deliberazioni degli uffiziali del Comune di Sanminiato prese nel 15 dic. 1338 e nell'8 genn. 1 49, con la prima delle quali, ad istanza dei Frati Agostiniani di S. Caterina su accordato loro un' elemosina annua di lire 150; e con la seconda su deliberato di vendere ai srati medesimi per siorini cento d'oro un pezzo di terreno della Comunità. — (Anca. Dirz. Fion. Carte di detti Agostiniani riunite a quelle dello Spedalo della Scala in Sanminiato).

La predetta famiglia religiosa su soppressa sul declinare del sec. XVIII, allorchè gran parte di quel sal. bricato su cangiata nel nuovo ospedale. — Vedi sotto Ospedali riuniti.

Chiesa dell' Anumasiatina. — Anche colesta chiesa parrocchiale su per qualche tempo affiziata dai Frati Agostiniani della Riforma Leccetana; i quali ottennero sacoltà
di stabilirsi costà presso la porta di Ser Rodolfo mediante breve del Card. Giulio de'
Medici (poi Papa Clemente VII) dato in Roma
li 12 giugno del 1522 l'anno I. del pontificato di Adriano VI, col quale quel Card.
Legato apostolico concedè ai Frati romi'ani
di Lecceto facoltà di erigere un convento
della loro regola agostiniana nell' oratorio
della SS. Annunziata presso la porta di Ser

Rodolfo in Sanminiato al Tedesco; il qual oiatorio avevano ottenuto in dono insieme con i beni dai fratelli di una compagnia. Infatti che quei religiosi nell'anno susseguente vi si fossero stabiliti lo dichiara un altro breve del 1 ag. 1523 quando un canonico vicario generale di Giovanni Cavalcanti preposto della chiesa collegiata di S. Maria e S. Genesio confermò in rettore della cappella vacante di S. Jacoj o nella ch. parr. di S. Maria di Calenzano il proposto del convento degl'eremitani Agostiniani della SS. Annunziata in Sonminiato da passare ai proposti suoi successori. — (Arca. Dire. Pioa., Carte degli Agostin. Leccet. di Sanmin.)

A quella samiglia religiosa nella sine del secolo passato sottentrò un parroco secolare che vi traslocò la cura della chiesa dirimpetto denominata la Crocetta.

Conservaturio di S. Chiara. — Sebbene passi per tradizione che in alcune remote stanze dell'attuale conservatorio di S. Chiara esistesse sino dal secolo X un abbadia di Cassinensi, fatto è che costa non prima della metà del secolo XIV si stabilì un monastero di Francescane sotto l'invocazione di S. Chiura per lascito di Paolo Portigiani da Sanminiato. Alla qual notizia serve di lume un privilegio dato in Roma li 15 agosto 1379, col quale il Pont. Urbano VI diede facolta a donna Margherita del fu Miniato restata vedova in prime nozze di Simone del su Jacopo, ed in seconde nozze di Paolo Portigiani di poter fondare a tenore della di lei istanza dentro la terra di Sanminiato un monastero sotto il titolo di S. Paolo con mantenervi un numero di religiose dell'ordine di S. Chiara, permettendo a detta fondatrice di ricevere nel nuovo monastero le Monache di S. Chiara che abitavano fuori delle mura di Sanminiato, pel caso che si sosse provata pericolosa la loro dimora fuori delle mura castellane a cagione delle guerre, purché le recluse medesime lossero alimentate a spese della postulante finchè esse non potessero turnare nella loro prima clausura.

Il Mon. di S. Paolo dentro la Terra di Sanminiato esisteva anche sotto il governo di Alessandro de' Medici prin o duca di Firenze, siccome lo dimostra una membrana di quell'asceterio esistente nell'Arch. Dipl. Fior., la quale contiene un istrumento scritto li 23 ottobre del 1531, relativo alla vendita satta dalle monache di S. Paolo in San-

miniato di una casa posta nel popolo de'SS. Jacopo e Filippo a Pancoli e comprata per prezzo di fiorini otto d'oro da Luca d'Antonio dei Satarperchi di detta Terra.

Nel 1536 si rinnovò il progetto da maestro Jacopo d'Ancona generale de' Frati Minori e commissario apostolico per la traslazione delle monache di S. Chiara suori delle mura di Sanminiato nel convento di S. Paolo dentro il paese, come può vedersi da una carta del 16 ottobre di detto anno data in Sanminiato. — (loc. cit.)

Mediante pie donazioni il monastero di S. Chiara su in grado di mantenere due posti gratuiti di educazione. Esso nel 1785 su ridotto a conservatorio e tale conservasi ancora. Vi si ricevono a convitto educande, è provvisto di maestre e di maestri per istruire nei lavori muliebri le sanciulle di dentro e quelle che vi vanno giornalmente dalla città.

Monastero di S. Martino, presso la porta Faognana. — Grandioso subbricato sullo sprone più settentrionale della città in luogo appellato Faognana presso una porta ora distrutta, suori della quale su una chiesa parrocchiale con lo stesso titolo di S. Martino a Faognana, il cui popolo è riunito alla cura de' SS. Stesano e Martino al Pinocchio.

Da quanto su detto all' Art. Faognana si può dedurre che questo luogo sino dal secolo XI era posseduto dai monaci di S. Ponziano di Lucca, e costà dentro le mura più tardi su edificato un monastero dove Bonisazio VIII nel 1298 ordinò e quindi nel 1346 vennero traslatate le monache di S. Agostino del Montappio suori della porta di Poggighisi dandone la direzione spirituale al priore del convento de' SS. Jacopo e Luccia de' Domenicani.

Tale a un dipresso è il racconto di una cronaca che conservasi nella biblioteca dei PP. Domenicani di Sanminiato, comecchè diano a dubitarlo i documenti da noi citati all' Art. Gonda (Badia di S.) eui rinvio il lettore.

Il fatto meno controverso sarebbe quello che le monache entrassero nel Mon. di S. Martino a Faognana per concessione del Pont. Clemente VII nell'anno primo del suo pontificato, e che poscia per le cure del vescovo Mauro Corsi ottenessero nel 1672 di vivere secondo l'istituto di S. Domenico. Attualmente cotesto locale dopo la soppressione generale del 1810 serve di ospizio a re igiose che professano la stessa re-

gola di S. Domenico previa l'ammessa del governo ivi raccotte nell'anno 1817.

Rispetto poi alla distrutta chiesa parrocchiale di S. Marrino a Feograpa le cate della Prepositura degli Umiliati di Cigoli, ora nell' Arch. Dipl. Fior. ne avvisino, che nel 1335 la chiesa predelta, essendo vacante di rettori i parrocchiani , che erano i patroni della medesima, voltero affidare la nomina del nuovo rettore di S. Martino a Faognana a Fr. Bene del fu Lapo Benini proposto de' Frati Umiliati del convento d'Ognissanti in Firence, il quale elesse in parroco Fr. Ridolfo del fu Gio. Giugni religioso del medesimo convento degli Umiliati, che fu presentato al preposto della chiem collegiata di Sanminiato per essere approvato ed investito della chiesa predetta. - In seguito i parrocchiani stessi mediante un' islanza fatta e concessione ottenuta dal Card. Gio. Guetano Orsini Legato apostolico e con l'annuenza di Ugo preposto e del caspitolo della collegiata di Sauminiato donarono al proposto degli Umiliati il giuspadronato della chiesa predetta — Donde ne consegue che fu intorno a questo tempo, non già nel secolo XIII, quando i Frati Umifiati di Firenze vennero a stabilire una loro propositura nella chiesa di S. Maria a Cigoli. -Ved. FARRICA DI COORI.

Convento de Cappuccini suori di Sanminiato. — In una collina appena mezzo migl. a scir. di Sanminiato, dove probabilmente su la chiesa parr. di S. Martino a Castiglione, su eretto nel 1609 questo convento dalla pietà del sangimignanese Giovacchino Ansaldi padrone di quel terreno che donò ai religiosi Cappuccini, i quali vi ellsicarono convento e chiesaola dedicando questa al martire S. Miniato.

Nuove indagini con qualche maggior cura instituite mi banno indotto a rettificare l'ubicazione della distrutta chiesa parrocchiale di S. Mertino a Castiglione situata in una direzione opposta a quetta di S. Mertino a Faognana, e per consegnenza due volte più lontana dall'antica pieve di S. Genesio in Vico Wallari.

Me ne ba fornito una prova evidente l'istrumento del 15 die. 1233 citato di soprae all'Art. Martino (S.) A Casticulous, nel quale si descrivono i confini della parrocchia di S. Martino a Castiglione fuori di Sanminiato a contatto con i confini delle parrocchie di S. Jacopo a Pancoli (era in S. e di S. Stefano esistenti entrambe città di Sonmisto.

nle istrumento trovasi traccitto il terogito sotto di 28 marzo dell'anno z mano del notaro Ildebrandino di Eccope le precise parole.

Eccone le precise parole. nine Domini Amen. Sit omnibus am quod dominus Henricus prepo-Genesii pro commodo, pace, et plebis, et parrocchianorum, et pro a se concordia dividendo et separrocchiam et territorium ecclesie S. le Castilione a parrochia et territoie de Pancole et S. Stephani, dixit stus fuit publice ac confessus me limo motario et testibus infrascriptis as et ad bec rogatis, quod parrocrritorium ecclesie de Castilione erat et esse debebat et projendepodio de Podighisi versus eccle-Pancole usque ad domum illo-Pineto, et secundum quod trahit rate dictam domum usque ad Pauli, et ab ipsa Porta usque n vallis versus Castilionem, et **lorum de Pinet**o usque ad aliam azta kabiturium Saladini, et semed troit via que exit de dicta rsus Castilionem, et tantum plus, un domum illorum de Pineto cum inentiis ante et retro et illastres issarities, que super murum Co-· alia parte, scilicet illa Ildede Talia, et alias duns juxta fare et esse debere de territorio sia suprascripta. Ad judicando ndo parrocchianos omnes et masam presentes quam futures in i**s et infre dic**tos terminos versus em et supponendo etiam dictum parrecchia et territorio dicte e Castilione in omnibut et sinndo etiam licentiam et plenam n densino Ildebrandino priore ssie pro ipsa roclesia recipienti, clesie infra dictos terminos ubi-I avandocumque hedificandi ect oratorium ad honorem Dri et ui et episcopatus Lucani et plewie et dicte canonice, et ad comstilitatem parrocchianorum ibi-: oel in futurum habitantium, the orgue.

di riumiti. — Nella piazza di S. erge un bel fabbricato dove dal

Granduca Leopoldo I furono riuniti i varj spedaletti della città e del suburbio di Sanminiato, oltre quello contiguo de' gettatelli, affiliato allo spedale della Scala di Siena

L'ultimo de' quali ivi esisteva fino dalla prima metà del secolo XIII. In proposito di che il consiglio generale della Comunità di Sanminiato con deliberazione del 12 giugno 1233 prestò il consenso allo spedalingo di S. Maria della Scala di Siena di comprare case e terre in Sanminato e suo distretto con facoltà di ricevere legati e donazioni per erigere costà uno spedale di gettatelli, dopo che fosse edificato ed aperto cotale stabilimento di carità.

lo non parlo dello spedaletto di S. Lazzaro de' lebbrosi, di cui esiste tuttora la cappella sulla strada postale fra la Bastia e la pieve vecchia di S. Genesio, non dirò della percettoria che i canonici di S. Antonio di Vienna nel Delfinato tenevano presso la chiesa parr. di S. Stefano in Sanminiato, accosto alla quale nel sett. del 1352 fu edificato un ospedale da fra Giovanni Guidotti percettore del baliato di S. Antonio in Toscana, a cui ne richiama la insegna di quei Frati di S. Antonio del fuoco tuttora ivi esistente. Solamente dirò che uno spedale per gl'infermi pensò di erigere in Sanminiato verso la fine del sec. XIII Meo Stracollo da Sanminiato, quando nel 1298 lasciò ai poveri di G. Cristo case ed un pezzo di terra per servire di spedale agl'infermi. Ma i fondi non hasiarono all'uopo ancorchè quel dono nel 1378 venisse aumentato dalla carità patria di Manno di Guidone Donati. Fu benst nel 1459 che uno spedale per gl'infermi si eresse in Sanminiato coi frutti raccolti e con i beni aumentati dal valeute medico Giovanni di Chellino sanminiatese. - La subbrica antica di cotesto spedale sotto il titolo di S. Niccola di Bari esiste tuttora presso la chiesa ora disfatta di Pancoli.

Lo spedale attuale, che su innalzato dai sondamenti sulla piazza di S. Caterina e dotato di maggiori rendite per muniscenza sovrana, è capace di 20 e più letti.

Anco nella via che guida dalla pinzza del mercato al monastero di Fangnana esistera un piccolo spedale istituito anticamente per i pellegrini sotto l'invocazione della SS. Annunziata. Da una holla pontificia del 1616 esistente in quell'Arch. vescovile costa che a quel tempo ne era affidata la direzione ad un notabile della Terra col titolo di

spedalingo, e che in quell'anno esercitava un simile ufficio Sebastiano Ausaldi preposto della chiesa parr. di S. Martino. Il vicino oratorio dopo la soppressione di detto ospizio è ridotto a semplice benefizio.

Un altro ricovero per i poveri voleva fondare nel 1708 nella propria abitazione posta in fondo alla piazza sull'ingresso di detta via il sacerdote Jacopo Vanni, come costa da una iscrizione in marmo ivi apposta, ma per la meschinità del patrimonio simile di-

sposizione non potè aver effetto.

Più proficuo ai poveri Sunminiatesi ricsch il testamento satto li 13 genn. 1629 dal canonico Vincenzio Maccanti di Sanminiato Prof. di sacri canoni nell'Università di Pisa, il quale assegnò alcune doti a fanciulle e dei soccorsi a domicilio ai poveri infermi.

Compagnia della Misericordia. - Anco Sanminiato attualmente conta la sua caritatevole e zelante compagnia della Misericordia affiliata a quella di Firenzo. Essa ottenne nel 1819 per oratorio la chiesa del soppresso Mon. della SS. Trinità, nel cui locale sono stabilite le pubbliche scuole.

Liceo. — Se le prime mosse per l'istituzione delle pubbliche scuole in Sanminiato non partono dal testamento fatto nel primo gennajo 1519 da Melchiorre dei Ruffelli, certo è che cotesto uomo diede un bell'esempio allorché institul in suo erede universale la Comunità di Sauminiato a condizione di distribuire le entrate del suo patrimonio in doti a fanciulle povere e nel mantenere due giovani a studio in qualche Università col dovere assegnar loro per sette anni continui 25 fiorini d'oro per anno. — (ARCH. DIPL. Flox., Carte della Com. di Sanminiato.

Un altro notevole impulso alla pubblica istruzione de'Sinminiatesi fu dato dal Prof. canonico Vincenzio Maccanti testè lodato, il quale oltre l'assegno di doti ed il soccorso ai poveri infermi volle donare al pubblico sanminiatese la sua libreria, aumenlata in seguito da altri maestri delle scuole pubbliche che la Comunità di Sanminiato ha stabilito nel locale della SS. Trinità, già monastero dove nel 1561 fu intorodotta una famiglia di donne recluse, dalle quali fu abi-Lito finhalla soppressione accaduta nel 1808.

Il locale fu acquistato nel 1818 dalla stessa Comunità con l'intenzione di stabilirvi una casa e collegio di PP. Scolopi, finchè per sovrana elargità fu aumentata la dote in perpetuo di lire 400 per il mantenimento delle scuole pubbliche di cotesto ginnasio, nel quale 5 maestri inseguano calligrafa, lingua italiana, greca e latina, belle letere, filosofia razionale e matematiche.

Accademie degli Enteleti. — Ebbe an tenue principio nel secolo XVI da alcuni giovani studiosi col titolo di Affidati, che si affidarono di fatto alla protezione del Granduca Cosimo II, il quale si degnò accellame la protezione col titolo di presidente. Nell' archivio comunitativo si conservano i primi statuti al pari della notizia che, mancato appena ai viventi quel sovrano protettore, le spirito di discordia alterò e presto distruse il letterario istituto degli *Affidati*.

Invano fu tentato di richiamarlo alla vila sotto il primo Granduco dell'Augusta dinastia Austro-Lorena felicemente regnante; invano provarono di ottenere qualche success sul declinare dell'ultimo secolo passato alcuni studiosi sanminiatesi. Solamente nel 30 dicembre del 1822 dando incremento ad un letterario privato esercizio che in Sagminiato tenevano alconi giovani diligenti, riusch d'istituire e di aprire con solenata l'accademia che prese il nome di Estelsi, e che d'allora in poi conservasi operca ed onorevole.

Finalmente in Sanminiato è stata insituita nel 1830 una cassa di risparmio 🛋 liata a quella di Firenze, dalla quale se ne ottiene notabile utilità.

Uomini più illustri nelle sciense endle lettere. — Sanminiato fu una vera pepiniera d'ingegni celebri in tutti i tempi ed in tutte le serie. lo non parlo de' grandi uomini che diede questa piccola città alla chiesa, fra i quali dovrei contare var cardinali, arcivescovi e prelati; non dirò dele famiglie illustri de' Mangiadori, de' Borro*mei*, de *Bonaparte* ecc., comecché da um di esse derivasse S. Carlo Boromeo, nato da donna di tal casata, la quale si estiuse ia Sanminiato nell'anno 1672; dirò solamente che costà ebbe vita Francesco Sforza duca di Milano l'onore della milizia italiana, e che da Sanminiato si staccò un ramo di quella prosapia che diede al mondo l'unico Napoleone; di quel Napoleone che nell'ultime anno del secolo XVIII visitò in Sauminiato un canonico Bonaparte, ultimo fiato dell'antico stipite di cotanto celebre casata.

Chi poi nelle scienze naturali non conosce il merito del sanminiatese Michele Mer-

o descrittore nella Metalloteca i un museo di storia naturale? he ebbe i natali in Sauminiato roni discepolo di Galileo, matechitetto militare alla corte di > che stimolò il suo divino maeure in Germania i Dialoghi delese, perchà il S. Uffizio non vo-**Micamero melle opere di Galileo?** gli artisti sanminiatesi un Gioetto di Castruccio, ed autore Cacciaguerra di Pontremoli. Lodovico Cardi che, sebbene si i*goli*, forse dai beni e case avite ß possedeva, e di dove fu origigià nativo come dimi all'Art. Ciè egli venne alla luce del monniato. — Debbo bensi rammeni medici di maggior grido un sparte, un Pietro Mercati, un

Cosimo Tellucci, un Giovanni Sanminiati. Debbo citare fra i valenti in diritto un Ansaldo Ansaldi, un Michele Bunincontri ed un Niccolò Bonaparte. In scienze divine e morali un Pietro Comestore, supposto dei Mangiadori e perciò sanminiatese; un Fr. Marco Portigiuni ed un Tommaso Ansaldi. Citerò fra i letterati distinti un Lopenzo Bonincontri, un Ugolino Grifoni primo Cav. e maestro dell'Altopascio, senza dire di vari di casa Roffia në del vivente Bagnoli. Non debho passar in allenzio la memoria di un celebre guerriero, Barone de Mangiadori seniore, che Dino Compagni rammentò con lode nella vittoria riportata in Campaldino come franco ed esperto cavaliere e che perorò l'esercito prima di attaccare la battaglia, comecche la fama di lui restasse offuscata dal contegno rivoluzionario che egli da vecchio nel 1308 tenne nella sua patria.

'OVIMENTO della Popolazione della Città' di Sarminiato a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| MOUNT       |       | ADULTI   |       | coniugati<br>dei | ecclesiast.<br>dei | Numero<br>delle | Totalità<br>della |
|-------------|-------|----------|-------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>450.</b> | Semm. | masc.    | femm. | due sessi        | due sessi          | famiglie        | Popolas.          |
|             |       | -        | _     | _                | _                  | 272             | 1 365             |
| 228         | 213   | 410      | 502   | 3:3              | 225                | 345             | 1901              |
| 352         | 324   | 18e      | 317   | 837              | 98                 | 496             | 2209              |
| 384         | 364   | 360      | 443   | 86o              | 85                 | 53o             | 2500              |
|             |       | <u> </u> | 1     |                  |                    |                 |                   |

' m Sammaro. — Il territorio o di Samminiato abbraccia una i g3443 quadr., 2512 dei quali comi di acqua ed a pubbliche

3 vi abitaveno samiliarmente vidui a proporzione ragguaglia-357 persone per ogni migl. quaimponibile.

son otto Comunità, 4 delle quali, secochio, dove sottentra la Com.

di Fucecchio fino al rio di Bacola, o di S. Bartolommeo; costà sottentra la Com. di S. Croce sino alla confluenza del rio nuovo, al qual punto per corto tragitto fronteggia col territorio comunitativo di Castel-Franco di sotto sino dirimpetto alle Buche di S. *Romano* Ivi voltando faccia da maestr. a pon.-lib. il territorio di Sanminiato trova di contro quello della Com. di Montopoli, col quale si dirige a ostro per termini artificiali tagliando la strada regia Livornese e quindi il torr. Paghera per dirigersi a Monte-Bicchieri sul torr. Chiecina; dove sottentra la Com. di Palaja, con la quale la nostra rimonta il detto torr. della Chiecina nella direzione di scir. che poi lascia a lib. sulla strada comunitativa fra Palaja ed .19

gliati, strada che ora serve di limite alle due Comunità fino alle Capannacce, dove esse trovano il torr. Chiecinella e di conserva con esso avviasi contr'acqua nella direzione di scir. poi di lev. per entrare nel botro de' Cannetacci. Con questo girando intorno al poggio di Collelungo dirigonsi a grec. nel rio Compostrelle che accompagnano nel torr. Chiecina; che i due territori oltrepassano dopo averlo per breve cammino percorso contr'acqua, salendo alla sua destra nella vicina collina. Costì cessa la Comunità di Palaja e viene a confine dirimpetto a scir. il territorio comunitativo di Montajone, con cui quello di Sanminiato fronteggia da primo dirimpetto a scir., mediante il botro al Pino e poscia lungo la strada comunitativa Volterrana sino alla Casa-Strada. A questo punto il territorio di Sanminiato voltando faccia a lev.-grec. s'incammina pel rio di Gello e per altri minori rivi che vengono da lev. nel fosso di Pilerno, che la nostra rimonta insieme con l'altra di Montajone nella direzione di scir. fino alla via rotabile che va da S. Quintino a Campriano.

A quest' ultima chiesa il territorio comunitativo di Sanminiato scende i colli che acquapendono nell' Elsa e per la via detta Maremmana entra nel rio omonimo dirigendosi a grec. della strada rotabile lungo la sinistra dell' Elsa, finchè poco dopo attraversata la medesima arriva al podere del Guado sul fiume Elsa. Da questo punto lo stesso territorio scende per Bocca d'Elsa in Arno, vale a dire per circa sei migl. di tragitto, fronteggiando lungo cotesto cammino dirimpetto a lev.-grec. con il territorio comunitativo d'Empoli.

Molti corsi d'acqua bagnano il territorio di Sanminiato; l'Elsa a lev., la Chiecina a lib. ed a pon. per la parte superiore; l'Evola per fino all'Arno, ed a sett. questo fiume.

Fra le strade carreggiabili che l'attraversano avvi la regia postale Livornese che dal
Ponte d'Elsa sino presso a San-Romano è
tracciata nel territorio di Sanminiato. —
Sono poi comunitative rotabili quelle tre
che staccansi dal capoluogo per scendere
nella regia Livornese alla Scala, al Pinocchio ed a Cigoli. Sono pure in parte rotabili la via che nella direzione di lib. porta
a Palaja, quella che dal lato di scir. fra le
colline di Canneto e di San-Quintino si unisce alla Marenmana, e la strada nuova che
staccasi dalla parte di Poggighisi a grec.

di Sanminiato per condurre al convento de' Cappuccini ecc.

Non si contano monti in questa comunità, ma docili colline, le più elevate delle quali si riducono a quella di San-Quintino e alla prominenza su cui è piantata la rocca di Sanminiato, la cui sommità fu trovata dal Padre Inghirami a 363 br. sopra il mare.

Il terreno che cuopre coteste colline consiste in tufo calcareo-siliceo ed in marna cerulea conchigliare, mentre il piano fra l'Arno e le colline, al pari di quello lungo l'Evola e l'Elsa, è tutto di trasporto. Tanto cotesti piani, come i colli vestiti di piante fruttifere, consistono in gelsi, in olivi, in viti ed in alberi ghiandiferi, peri, meli, ecc. oltre le praterie artificiali, le semente di granaglie e quelle di piante filamentose, ecc.

Non è da dirsi la cosa stessa delle colline ∞perte di marna cerulea, frastagliate dalle acque piovane, per frenare le quali e per non perdere il terreno che seco trascinano furono progetiste nel secolo passato dal prele Landeschi, detto il parroco sanminiatese, e quindi ridotte a sistema dal Testaferrata e poscia con maestria dal marchese Cosimo Ridolfi migliorate, le colmate di Monte, delle quali può dare un modello la vasta tenuta di Meleto in Val-d'Elsa. — Avvegnachè tali colline in alto sono in parte coperte di tufo calcare siliceo e ghiaioso, mentre al tufo serve di base la marna cerulea conchigliare subappennina, ossia il mattajone.-Ved. MELETO RIDOLES.

Io non ripeterò le parole del Pont. Gregorio XV che nella sua bolla di erezione della chiesa di Sanminiato in cattedrale qualificò i colli sanminiatesi tra i più ameni e più fertili della Toscana, e la città stessi in un cielo felice, dirò bensì che i suoi contorni se scarseggiano di fonti potabiti sono ben vestiti di oliveti, di vigneti e di frutti squisiti; e comecchè il suo clima sia dolce e sano non si può negare che in alcune stagioni dell'anno nella mattina si trovi nebbioso e alquanto umido nella sera.

Le mandre alimentate con l'erbe di questa specie di terreno terziario marino somministrano un cacio butirroso e delle ricotte delicatissime, e le api danno un miele bianco il più delizioso della Toscana.

Nei tempi trascorsi fu agitata la questione, se il paese di Sanminiato con i suoi Terzieri, cioè di Castel-Vecchio, di Poggighisi, e di Fuori di Porta, compreso il

suo antico distretto, dovesse considerarsi compreso nel contado, o piuttosto nel distretto fiorentino, ma il Granduca Leopoldo I definì ogni questione, tostochè nel regolamento generale del 29 settembre 1774 per le comunità dell'antico distretto dello stato fiorentino vi dichiarò compresa la Comunità di Sanminiato, quando ordinava, che oltre le 26 ville e popoli, dei quali allora componevasi, vi fossero aggregati in avvenire anco i tre popoli seguenti, che per l'innauzi avevano costituito altrettanti comunelli separati; cioè: 1.º S. Giovanni a Fabbrica, già nel Comune di Cigoli; 2.º S. Bartolomnieo a Stibbio; 3.º S. Lucia a Monte-Bicchieri.

All'epoca del balzello nel 1444 dalla Rep. Fior. imposto alle comunità e pivieri dello stato vecchio fiorentino e pisano, la Terra di Sanminiato con i suoi Terzieri trovasi imposta per 200 fiorini d'oro, e le altre 32 vi le che allora componevano la sua comunità furono tassate nel balzello stesso in 109 fiorini d'oro.

Fra le 32 ville della Comunità di Sanminiato all'epoca preaccennata dell'anno 1444 non vi erano compresi i Comuni di Stibbo, di S. Quintino, di Cigoli, di Leporaja, di Monte-Bicchieri, di Collegalli, di Balconevisi, in tutti sette popoli.

Il Quadro qui appresso indica lo stato delle ville e popoli che costituiscono la Comunità di Sanminiato.

Ho delto poco sa che la Terra ora città di Sanministo nei secoli decorsi era divisa conomicamente in Terzieri o contrade, e che appellatasi Terziere di Castelvecchio la parte centrale dove è posta la rocca, la catdedrale, l'episcopio, il pretorio e la piazza del seminario; 2.º portava il distintivo di Tersiere o contrala di fuor di Porta la porzione più settentrionale ch'è a maestr. del restante della città, a partire dall'arco del pretorio o di *Porta vecchia* fino fuori della porta di Ser-Rodolfo e l'altra distrutta di Faognana, mentre il terzo Terviere o contrada appellavasi di Poggighisi, la qual contrada dai contorni della piazza S. Bastiano estendevasi fuori della Porta S. Caterina comunemente chiamata di Poggighisi, della quale però da lunga mano non restano più avanzi. Se essa corrispondeva alla *Porta di Paolo*, per dove esciva la strada che conduceva a S. Martino a Castiglione lascio la cura agli eruditi sanminiatesi l'indagarlo al pari del giro che doveva fare il primo cerchio delle mura castellane di Sanminiato quando il secondo Terziere era realmente fuor di porta, e innanzi che si erigessero nel Terziere medesimo le Porte di Faognana e di Ser Rodolfo, l'ultima delle quali ebbe probabilmente il nome da Ser Rodolfo di mess. Rodolfo de' Malpigli fatto cavaliere nel 2 aprile del 1307 dal magistrato civico di Sanminiato. — (Leen, Op. cit.)

Infatti nello stesso diario sanminiatese si racconta che nel febb. del 1309 gli uomini della Contrada, ossia del Tersiere di Fuori di Porta fecero la via fuori della Porta di mess. Rodolfo di pietre, ghiaja e rena. Lo stesso Lelmi ne avvisava che due anni prima (nel febb. del 1305) i Sanminiatesi cominciarono a fare le mura in Piano di Becco, mentre fra le membrane della Com. di Sanminiato avvene due del 2 sett. 1452 e 15 genn. 1453, nelle quali si tratta di restauri da farsi alle mura, torri e fossi di detta Terra.

In Sanminiato si tiene un mercato settimanale nel giorno di martedì, la cui istituzione rimonta ad un epoca assai antica perchè rammentata nel trattato del 17 febbrajo 1369 quando il Comune di Sanminiato si sottomise liberamente alla Signoria di Pirenze con facoltà di continuare il suo mercato.

Vi si praticano tre fiere annuali, le quali eadono nel secondo martedì d'aprile, nel secondo martedì, mercoledì e giovedì di giugno e nel terzo martedì, mercoledì e giovedì di novembre. Quest'ultima sola può dirsi di qualehe concorso.

La Comunità mantiene quattro medici e due chirurghi con l'obbligo di servire lo spedale. Uno di quei medici tiene la sua abitazione in Cigoli.

Risiedono in Sanminiato oltre il vescovo, un commissario regio ed un tribunale di prima istanza eretto con motuproprio del augosto 1838, oltre un vicario regio, Il quale estende la sua giurisdizione civile e criminale sopra le Com. di Sanminiato, di Montopoli e di Montajone, e quella sola criminale sopra le potesterie di Castelfiorentino e di Montespertoli. Vi è una cancelleria comunitativa che serve a questa sola comunità; un ingegnere di Circondario ed un uffizio di esazione del Registro. La Conservazione delle Ipoteche è in Livorno.

QUADRO della Popolarione della Converta' ne Santinguito a quattro epoche diverse.

| Name                        | Titolo                    | Diocesi cui  | Popolasia |                |                      |  |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| dei Luoghi                  | delle Chiese              | apparten-    | ARMO      | ARRIG          |                      |  |
|                             |                           | gono         | 155z      | 1745           | 1833                 |  |
| Aglisti                     | S. Martino, Rettoria      | Sanminiato   |           |                | _                    |  |
| <b>9</b> .411               | A                         | già di Lucca | 109       | 477            | 3 <sub>E</sub>       |  |
| Palconevisi                 | S. Jacopo , Prepositora   | [dem         | 134       | 176            | 45                   |  |
| Brusciana (1)               | S. Corn                   | Idem         | 146       | 101            | 30                   |  |
| lucciano                    | S.                        | Idem .       | 149       | :84            | 37                   |  |
| alenzano                    | S. id.                    | Idem         | 262       | 117            | 21                   |  |
| a wbrieso                   | 8,                        | Lilem        | 41        | 81             | 11                   |  |
| Anneto                      | S. Giorgio, idem          | Idem         |           | 176            | 24                   |  |
| OTRESANO                    | S. Giovanni, Pieve        | Lilena       | 46        | 59             | 10                   |  |
| Corlismo di Gello           | <b>S.</b>                 | ldem         | 65        | 98             | 10                   |  |
| rocetta già a Fib-          | S. mella                  | Idem :       | TVO       | 662            | 85                   |  |
| biastri                     | , idem                    | l            |           |                |                      |  |
| deigeano                    | S.                        | ldem         | 158       | 176            | 31                   |  |
| Pebbrica di Cigoli          | S.                        | Idem.        | 120       | : 135          | 204                  |  |
| Fonti (alle)                | S. , SEE                  | Idem         | 118       | 304            | 58.                  |  |
| ANO e Campore-              | SS. Filippo e Jecopo,     | Volterra     | -         | 231            | 47                   |  |
| 28 (1)                      | R Deserted 12             | la           |           |                |                      |  |
| nola (all')                 | S. Donato, idem           | Seproiniato  | t 56      | 283            | 52                   |  |
| Uarcignana (1)              | S Distance Advan          | già di Lucca |           |                |                      |  |
| gatzado<br>existilizado (1) | S. Pictro, idem.          | [dem         | 105       | 187            | ão.                  |  |
| Moratebicchieri             | S. nano, id.              | Mem          | 41        | 106            | 18                   |  |
| godina<br>godina            | S. Angiolo, idem          | Idem         | 135       | 28 E           | 34                   |  |
| Morioro                     | S. Germano, idem          | ldem         | 71        | 262            | 46                   |  |
| Tocicchia                   | SS. Lorenzo e Andrea, id. | Idem         | To6       | 147            | 32                   |  |
| Pianezzoli (1)              | S. Michele, idem          | Idem         | 67        | 394            | 4.0                  |  |
| inocchio con l'an-          | SS. Stefano e Martino,    | idem         |           | 215            |                      |  |
| nesso di Faognana           | Prioria                   | August 1     | 140       | 477            | 8:                   |  |
| Roffin                      | S. Michele, idem          | klem         |           |                | •-                   |  |
|                             | S. Maria e S. Genesio     | Iden         | 130       |                | 37                   |  |
|                             | Cattedrale                | , ruetti     | ) (       | 101            | 97                   |  |
| an-Miniato Città            | S. Stefano, Prioria       | Idem         | 1253      | 322            | 6:                   |  |
|                             | S. Caterita, Cura         | ldem         | (1233)    | 331            |                      |  |
|                             | SS idem                   | Idem         | 1 1       | 380            | 5 <sub>7</sub><br>63 |  |
| S. Quintino                 | S.                        | Idem         |           | 300            | - 00                 |  |
| iclya e Pino                | SS ,                      | Idem         | 88        | 245            | 42                   |  |
| Stibbio                     | S. Bertolomm              | ldem         | 205       | 53=            | 117                  |  |
|                             | Totals                    | . Abit. N.º  |           | 8495           |                      |  |
| Anaeri weens                |                           |              |           |                |                      |  |
| San-Romano                  | enti nel 1840 dalle parro | cate di Barb | iqila,    | Santa<br>. Abi |                      |  |
| _ , , ,                     |                           |              |           |                |                      |  |

NB. Le parr. contrassegnate col N.º 1 nel 1840 spetterano ad altre Con

Sammatato. — La chiesa magmminiato, era già prepositura
a Diocesi di Lucca tras ocata
lel sottostante borgo di S. Gelo la Rep. Fior. sino dal 1408,
po aver conquistato Pisa ed il
o, concepì il disegno di erigerla
e fare di Sanminiato la sede
o vescovo con assegnargli una
el paese dipendente allora nel
a Signoria di Firenze e nell'ecal vescovo di Lucca. La stessa
llora quel governo per innalzare
di Prato in cattedrale, ma quel
ase senza effetto.

bensi nel 1622 mercè le presranduchesta Maria Maddalena ntata vedova di Cosimo II, e lii**trice dei vicariati di C**olle e di ad istanza della quale i Pont. 7, sel 17 dic. 1622 pubblicò rezione della chiesa di Sanmiedrale e della terra omonima in on residenta di un vescovo proe alla quale bolla venne novero sommario de' popoli, pievi, pedali che furono staccati tutti lucchese. Delle 118 parrocchie ste, 27 erano filiali dell'antica li Sanminiato, 22 suffragance ita di S. Maria a Monte ed altre parrocchiali e conventi. Nelle iie si noveravano le collegiate , di Santa Croce, di Castelfranaria a Monte, oltre 19 pievi, uali comprese nel distretto fione nei territorio sanminiatese ontado pisano, in una superfiendeva, e tale si con erva, per ia da grec. a lib., a partire dulvole perfino alla base meridioilline superiori pisane in Valin una larghezza di circa 20 . Elsa sino oltre la Cascina. te i popoli della diocesi di Sanriuniti in 98 cure repartite in comprese 22 chiese dipendenti rele. Fra le quali i i cure costiaposesto di S. Maria a Monnsesto di Fucecchio; 13 il Ca-'orkopoli; 14 il Caposesto di Caposesto di Palaja; e 8 par-Itro Caposesto di Ponsacco. cesi all'epoca della sua ereziora cinque conventi dentro la

monasteri di donne in città ed altrettanti sparsi per la sua diocesi. Attualmente tutta la diocesi sanminiatese non conta più di sette fra conventi e monasteri e due conservatoris cioè in città e nel suburbio il convento de' Frati Conventuali, quello de' Domenicani e de' Cappuccini, ed il conservatorio di S. Chiara. Nel distretto due conventi di Frati Zoccolanti a Fucecchio, e a S. Romano. Un monastero di Francescane a Fucecchio, uno di Agostiniane a Santa-Croce ed il secondo conservatorio in S. Marta a Montopoli.

SERIE DEI VESCOVI DI SANMINIATO DALL'EPOGA DELL'ISTITUZIONE DI ESSA DIOCESI FINO AD ORA.

- 1. Francesco de Noris, eletto nel 1624, morto nel 1631.
- 2. Alessandro Strossi, eletto nel 1632, morto nel 1648.
- 3. Angiolo Pichi, eletto nel 1649, morto nel 1653.
- 4. Pietro Frescobaldi, eletto nel 1654, morto nell'anno medesimo.
- 5. Gio. Battista Barducci, eletto nel 1656, morto nel 1661.
- 6. Maura Corsi, eletto nel 1662, morto nel 1680.
- 7. Jacopo Antonio Morigia, creato nel 1687, e nel febb. del 1683 traslatato alla sede arcivescovile di Firenze.
- 8. Michele Carlo Cortigiani, creato nel 1682, traslatato nel 1702 alla sede di Pistoja.
- 9. Francesco Maria Poggi, creato nel 1704, morto nel 1719.
- 10. Luigi Andrea Cattani, creato nel 1720 e morto nel 1734.
- 11. Giuseppe Suares della Conca, creato nel 1735, morto nel 1754.
- 12. Domenico Poltri, dal 1755 al 1778.
- 13. Brunone Fassi, dal 1779 al 1805.
- 14. Pietro Fazzi, dal 1806 al 1833.
- 15. Torello Pieraszi vivente, il quale prese possesso nel 1834.

Nel seguente Quadro sinottico la chiesa di S. Maria a Poggio Tempesti nel Caposesto di S. Maria a Monte, quelle di S. Rocco alle Vedute in Fucecchio, di S. Pietro d'Oltrarno e di S. Bartolommeo alle Calle nel Caposesto di Fucecchio, come anco la chiesa di S. Andrea a Cenaja nel Caposesto di Lari, surono erette in parrocchiali parte poco innanzi e parte dopo il 1840.

QUADRO SINOTTICO delle Collegiate, Pievi, Priorie e Parrochie Diocess di Sanniniato diviso in Urbane, Suburbane e Caposesti con la popolazione a quattro epoche diverse.

| Titolo                                                                                                                                                                              | Valle                              |              | Popolazione              |                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| delle Chiese parrocchiali                                                                                                                                                           | in cui sono situate                | анко<br>1551 | ANNO<br>1745             | ABBO<br>1833             |  |  |
| Sanminiato città                                                                                                                                                                    |                                    |              |                          |                          |  |  |
| <ol> <li>S. Maria Assunta e S. Genesio,<br/>Cattedrale, Collegiata.</li> <li>S. Caterina, Cura</li> <li>SS. Jacopo e Lucia, idem</li> <li>SS. Michele e Stefano, Prioria</li> </ol> | Val d'Arno inferiore               | 1235         | 202<br>221<br>559<br>322 | 272<br>570<br>837<br>616 |  |  |
| SUBURBIO                                                                                                                                                                            |                                    |              |                          |                          |  |  |
| 5. SS. Lorenzo e Andrea a Nocic-<br>chio, Cura                                                                                                                                      | idem                               | 61           | 394                      | 422                      |  |  |
| 6. S. Pietro alle Fonti, idem.                                                                                                                                                      | idem                               | 118          | 268                      | 584                      |  |  |
| 7. SS. Stefano e Martino al Pi-                                                                                                                                                     | idem                               | 41           | 526                      | 811                      |  |  |
| necchio già a Fuognana, idem<br>8. SS. Annunziata alla Crocetta<br>già in Fibbiastri, idem                                                                                          | idem                               | 100          | 662                      | 851                      |  |  |
| 9. S. Angiolo a Montorzo, idem                                                                                                                                                      | idem                               | 71           | 262                      | 465                      |  |  |
| 10. SS. Ippolito e Cassiano a Mar-<br>zana, idem                                                                                                                                    | idem                               | 41           | 106                      | 280                      |  |  |
| 11. S. Quintino a S. Quintino, id.                                                                                                                                                  | Val d' Evola                       | 116          |                          | 112                      |  |  |
| idem                                                                                                                                                                                | Val d'Elsa                         | 135          | 81                       | 118                      |  |  |
| 13. S. Giorgio a Canneto, idem                                                                                                                                                      | idem                               | 107          | 176                      |                          |  |  |
| <ol> <li>S. Lucia a Culenzano, idem</li> <li>SS. Jacopo e Filippo a Selva e<br/>Pino, idem</li> </ol>                                                                               | Fra l'Elsa e l'Evola<br>Val d'Elsa | 262<br>88    | 242                      | 476                      |  |  |
| 16. S. Stefano alla Bastia, idem                                                                                                                                                    | idem                               | 159          | 237                      | 42:                      |  |  |
| 17. S. Bartolommeo a Brasciana, idem                                                                                                                                                | idem                               | 202          | 181                      | 390                      |  |  |
| 18. S. Michele Pianeszoli, idem                                                                                                                                                     | Val d'Arno inseriore               | 1            | 3                        | _                        |  |  |
| 19. S. Pictro a Marcignana, idem                                                                                                                                                    | idem                               | 105          | I _ '                    | T                        |  |  |
| 20. S. Donato all' Isola, idem<br>21. S. Michele a Roffia, idem                                                                                                                     | idem<br>idem                       | 156          | B.                       | 1 .                      |  |  |
| 22. S. Lucia a Cusignano, idem                                                                                                                                                      | Val d' Evola                       | 158          | <b>T</b>                 |                          |  |  |
| 23. S. Andrea a Corliano di Gel-<br>lo, idem                                                                                                                                        | idem                               | 65           |                          | 14                       |  |  |
| I. CAPO SESTO DI S. MARIA A MONTE                                                                                                                                                   |                                    |              |                          |                          |  |  |
| 24. S. Maria Assunta e S. Giovan-<br>ni Evang. in S. Maria a Mon-                                                                                                                   | Val d'Arno inferiore               | 934          | 1964                     | 232                      |  |  |
| te, Arcipretura, Collegiala<br>25. SS. Giuseppe ed Anna a S.<br>Donato, Cura                                                                                                        | idem                               | -            | -                        | 50                       |  |  |

Sogue il Quadro sinottico delle Collegiate, Pievi, Priorie e Parrocelzie della Diocesi di Samminiato diviso in Undane, Sudundane e Caposesti con la loro popolazione e quattro epoche diverse.

| Titolo                                                        | Valle                |              | Popol        | azione       | Popolazione  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| delle Chiese parrocchiali                                     | in cui sono situate  | AHHO<br>1551 | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | ANNO<br>1840 |  |  |  |  |
| Ripont                                                        | o Abit. N.º          | 4398         | 7798         | 12156        | 13349        |  |  |  |  |
| 16. S. Maria a Poggio Tempesti, Cura                          | Val d'Arno inferiore | _            | _            |              | _            |  |  |  |  |
| 17. SS. Jacopo e Giorgio a Monte-<br>calvoli, Pieve           | idem                 | 212          | 603          | 1140         | 1245         |  |  |  |  |
| 18. SS. Quirico e Giulitta a Mon-<br>tesalconi, Prioria       | idem                 | _            | 93           | 98           | 811          |  |  |  |  |
| 19. S. Cristina alle Pianora, Cura                            | Val di Nievole       | _            | 130          | 286          | 289          |  |  |  |  |
| So. S. Lorenzo a Orentano, Pieve                              | idem                 | _            | 862          | 676          | 777          |  |  |  |  |
| 31. S. Michele a Staffoli, Cura                               | idem                 | -            | 254          | 571          | 674          |  |  |  |  |
| 2. S. Pietro al Galleno, idem                                 | idem                 | -            | 461          | 836          | 996          |  |  |  |  |
| 3. S. Pietro in Castelfranco di sotto, Propositura Collegiata | Val d'Arno inferiore | 910          | 1124         | 3077         | 3216         |  |  |  |  |
| 34. S. Lorenzo in Santa Croce, idem                           | idem                 | 1214         | 2753         | 4203         | 4426         |  |  |  |  |
| II. CAPOSISTO DI FUCICCINO                                    |                      |              | •            |              |              |  |  |  |  |
| 5. S. Gio. Batt. di Fucecchio,<br>Areipretura Collegiata      | Val d'Arno inferiore | 1958         | 4048         | 7305         | 7355         |  |  |  |  |
| 6. S. Rocco elle Vedute in Fu-<br>cecchie, Cura               | idem                 | _            | _            | _            | 101          |  |  |  |  |
| 7. S. Pietro Oltrarno, o S. Pierino, idem                     | idem                 | _            |              | _            | 611          |  |  |  |  |
| 88. S. Bartolommeo alle Calle, o a Cappiano, idem             | idem                 | _            | -            | -            | 828          |  |  |  |  |
| 9. S. Leonardo a Ripoli, Pieve                                | idem                 | _            | 201          | 239          | 236          |  |  |  |  |
| o. S. Bertolommeo a Gavena, Cura                              | idem                 | 183          | 176          |              | 248          |  |  |  |  |
| 1. S. Maria Assunta a Bassa,<br>Prioria                       | idem                 | 158          | 234          |              | -            |  |  |  |  |
| s. S. Stefano a Corliano, Prepo-<br>situra                    | idem                 | 93           | 157          | 176          | 204          |  |  |  |  |
| 3. S. Andrea a Zio, Cura                                      | idem                 |              | 120          | 177          | 163          |  |  |  |  |
| 4. S. Leonardo a Cerreto, Pieve                               | idem                 | 1319         | 1452         | 2396         | 2538         |  |  |  |  |
| 5. SS. Pietro e Paolo a Stabbia,<br>Cura                      | Val di Nievole       | _            | _            | 1140         | 1259         |  |  |  |  |
| 6. S. Bartolommeo a Streda, idem                              | idem                 |              | 126          | 167          | 183          |  |  |  |  |
| 7. S. Pantaleone a S. Pantaleo, idem                          | idem                 | _            | 273          | 476          | 520          |  |  |  |  |
| 8. S. Silvestro a Larciano, Pieve                             | idem                 | 638          | 157          | 1692         | 1848         |  |  |  |  |
| 9. S. Niccolò a Cecina, idem                                  | idem                 | 259          | 533          |              | 553          |  |  |  |  |
| o. S. Donnino a Castelmartini, idem                           | idem                 | 52           | -            | 695          | 752          |  |  |  |  |

Somme segue . . . Abit. N.º 11394 21553 38833 44238

Segue il Quanes suporress delle Cellegiate, Pieri, Priorie e Perrocolie à Discussi de Saumentare divise in Uneans, Supunans e Carocasse son le l populazione a quattro epoche diverse.

| Titolo                                                                                                 | <b>F</b> alle                        |                    | Popul              | zione          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| delle Chiese parrocchiali                                                                              | in qui sono situate                  | A9110<br>1551      | дицо<br>1745       | АПРО<br>1 В 33 |
| Rucer                                                                                                  | 0 Abit. II.º                         | 11394              | 21553              | 38833 4        |
| St. La Madonna alla Querce, Cura<br>5n. S. Gregorio alla Torre, idem                                   | Val-di-Nievole<br>idem               | _                  | 3ng<br>423         | 53g<br>67s     |
| III. GAPOSMIYO DI MONTOPOLI                                                                            |                                      |                    |                    | 1              |
| 53. S. Stefano e Montopoli, Pieve<br>54. S. Maria a S. Romano, Cura                                    | Val d'Arno inferiore<br>idem         | 885                | 1651               | 2886           |
| <ol> <li>S. Maris Novella a Marti, Pieve</li> <li>S. Brunone a Castel del Bo-<br/>sco, Cura</li> </ol> | idem<br>Ment                         | 943                | 1249               | 1594           |
| 57. SS. Vito a Modesto a Colle-<br>galli, idem                                                         | Val d' Brole                         | 192                | -                  | 976            |
| 58. S. Lucia & Montebiockieri, id.<br>59. S.<br>60. S. Bartolommer                                     | idem<br>Val d'Arno inferiore<br>idem | 34\$<br>135        | 181<br>1135<br>535 | 1040<br>1177   |
| positura 61. S. Germano a Moriolo, Cura 62. S. Jacopo a Balconevisi, Pre-                              | Val d'Evola<br>idem                  | 116                |                    | 320<br>450     |
| positura<br>63. S. Regolo a Bucciono, Cura<br>64. S. Giovanni a Corastano, Pieve                       | Val d' Elm<br>Val d' Evola           | 149<br>46          | r84                | 310            |
| 65. S. Martino a Agliati, Cura                                                                         | Val-d'Arno inferiere                 | 109                | 249                | 314            |
| 66. Natività di Maria e S. Leonar-<br>do a Lari, Pieve                                                 | Vol di Gescina                       | бıд                | 923                | 1570           |
| 67. SS. Pietro e Psolo a Cevoli,                                                                       | idem                                 | 358                | 646                | 1172           |
| 68. S. Lorenzo a S. Ruffino, Prior.<br>69. S. M. Assunta al Bagno a Ac-                                | idem<br>idem                         | 86<br>182          | 173.<br>514        | Jet<br>tets    |
| 70. S. Lorenzo al Colle Montani-                                                                       | nJ#as                                | 170                | 170                | 294            |
| 71. S. Ermete & S. Ermo, Pieve                                                                         | Vel di Tom                           | 84                 | 316                | 540            |
| 73. S. Niccolan a Casciana, Prioria<br>73. SS. Quirico e Giulitta a Par-                               | Val di Cescina<br>idem               | 326<br>728         | 723<br>247         | 435            |
| tascio, Pieve<br>74. S. Lorenzo a Usigliano di<br>Lari, idem                                           | idem                                 | 152                | -                  | 414            |
| 75. S. Lorenzo a Fauglia, Prepos.<br>26. S. Michele a Crespina, idem                                   | Val di Tora<br>idem                  | 316<br>35 <b>8</b> | 1260<br>1200       | 1808<br>1849   |
| 77. S. Andres a Cenaja, idem                                                                           | idem                                 | _                  | _                  | <u> </u>       |

Somme e segue . . . Abit. M.º 17539 34324 62041

Seque il Quaddo sinottico delle Collegiate, Pievi, Priorie e Parrocchie della Diocesi di Sanniniato diviso in Unnane, Sununnane e Carosesti con la loro popolezione a quattro epoche diverse.

| Appearance of the control of the con | 1 mm 14 1 m mm 14 m m 14 mm 14 mm 14 |              |              |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>V</b> alle                        |              | Popol        | azione      |              |
| della Chiese parrocchiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in cui sono situate                  | AHNO<br>1551 | ANNO<br>1745 | 1833        | ARMO<br>1840 |
| Ripons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ro Abit. N.º                         | 17539        | 34324        | 61041       | 69357        |
| 77. SS. Filippo e Jacopo a Tri-<br>palle, idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Val di Tora                          | -            | 371          | 175         | 665          |
| 78. SS. Fabiano e Sebastiano a Tremoleto, idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | idem                                 | 76           | 242          | 353         | 377          |
| V. CAPOSESTO DI PALAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |              |              |             |              |
| 79. S. Martino a Palaja, Pieve<br>to. S. Bartolommeo a Treggiaja,<br>Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Val d' Era<br>idem                   | 662<br>350   | 730<br>602   | 745         | 1167<br>833  |
| 81. S. Frediano a Forcoli, Prioria<br>82. S. Lucia a Montecastello, Pieve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | idem<br>idem                         | 279<br>238   | 446<br>238   | • •         | 842<br>- 533 |
| 83. S. Meria Assunta & Partino, Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | idem                                 | <b>\$83</b>  | 924          | 617         | 596          |
| 84. S. Matteo alla Rotta, Cura<br>85. SS. Pietro e Michele a Villa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val d'Arno inferiore<br>Val d'Era    | 255          | 321          | 1351<br>438 | 1530<br>438  |
| Saletta, Prioria<br>66. S. Bartolemmeo a Collegoli,<br>Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Val d'Arno inferiore                 | 1:7          | 96           | 713         | 760          |
| 87. S. Locenzo a Gello di Palaja, Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Val d' Era                           | 43           | 94           | 191         | 159          |
| 38. S. Maria Assumta a Alias, Prep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | idem                                 | 147          | 202          | 323         | 338          |
| 89. S. Gio. Battista a S. Gervasio,<br>Piere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | idem                                 | 121          | 221          | 244         | <b>269</b>   |
| go. S. Pietro a Usigliano di Pa-<br>loja, Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | idem                                 | 68           | 129          | 166         | 276          |
| VI. CAPOSESTO DE PONSACCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |              |              |             |              |
| 91. S. Giovanni Evangelista a Pon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Val d'Era                            | 382          | 1257         | 2322        | 2558         |
| 92. S. Bartolommeo a Capannoli, Preve Abbaziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | idem                                 | 402          | 621          | 1060        | 1181         |
| 93. S. Pietro a Santo Pietro, Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | idem                                 | 375          | 646          | 1050        | 1133         |
| 94. 8. Burtolommeo a Casanuora,<br>Cuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | idem                                 | 152          | 249          | 273         | 305          |
| 95. S. Prediano e Camugliano,<br>Prioria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | idem                                 | 148          | 279          | 318         | 342          |
| 96. S. Lorenzo a Gello di Leva-<br>jano, Cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Val d'Arno pisano                    | 53           | 170          | 488         | 581          |
| 97. S. Lucia a Parignano, idem<br>98. S. Andrea a Sojana, idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | idem<br>Val di Cascina               | 182<br>269   | 1            | _′′         | 750<br>911   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                    | 309          | 1 340        | 7 030       | 7            |

Totale . . . Abit. M.º 22141 41766 75797 85780

SAN-MOMME, e SAMMOMMEO. — Ved. Momme' (S.) e Mommeo (S.)

SAN-NICCOLO' (CASTEL S.) — Ved. CASTEL S. NICCOLÒ nella Valle casentinese.

SAN-PANCRAZIO (PIEVE DI) nel Vald'Arno superiore. — Ved. Pancrazio (S.) a CAVRIGLIA.

- IN VAL-D'AMBRA. - Ved. PANGRA-MIO (S.) IN VAL-D'AMBRA.

— IN VAL-DI-PESA. — Ved. PANGRAZIO (Pieve Di S.) in Val-di-Pesa.

- nella Valle del Serchio. - Ved. Pan-

CRAZIO (PIEVE DI S.) presso Lucca.

— a cireglio, o a brandeglio. — Ved. PANCRASIO (S.) A CIREGLIO, e così di tutti gli altri luoghi intitolati al dello santo.

SAN-PANTALEO sull'Ombrone pistojesc. — Ved. Partaleone (S.) a S. Pantaleo, così di tutti gli altri.

SAN-PAOLO IN ALPE. — Ved. ALPE

(S. Paolo in).

- (PIEVE DI) presso Lucca. - Ved. Gon-

co (S. Paolo in).

- A SAN-POLO. - Ved. Pola (Preve DI S.) nel Val-d'Arno aretino, ed a Galatro-

na; così degli altri omonimi.

SAN-PIÈRO IN BAGNO DI ROMAGNA, ossia S. Piero in Corsano nella Valle del Savio. — Terra grande e ben fabbricata con chiesa prepositura (S. Pietro in Vinculis) che ha dato il vocabolo al paese, sebbene si trovi qualificata col nomignolo dell'antica rocca di Corzano sovrastante alla Terra di S. Piero in Bagno, la quale può dirsi che · vicenda con quella di S. Maria in Bagno sia il capoluogo della stessa Comunità, nella Giur. e migl. 1 4 a sett. di S. Maria in Bagno, Dioc. di Sansepolero, già Nullius della Badia di Bagno, Comp. di Firenze.

Risiede in pianura fra il Monte Comero Monte-Granelli e l' Appennino di Camaldo-Ii sulla ripa sinistra del fi. Savio e lungo la strada provinciale che da S. Maria in Bagno per San Piero entra ed attraversa i tre valloni del Bidente e di là per S. Sofia gui-

da poi alla Rocca S. Casciano.

Trovasi nel gr. 29° 37′ 8″ long. e 43° 52′ latit. 12 migl. a lib. di Sarsina, 13 nella stessa direzione da Sorbano, 30 migl. a maestr. di San-Sepolcro, 8 da Verghereto mella stessa linea e 9 migl. a scir. della Terra di Santa-Sofia.

Innanzi che S. Maria in Bagno sosse eretta in chicsa abhaziale, quella di S. Pietro a Corzano al pari di altre parrocchie di cotesto

distretto spettava, in quanto all'ecclesiastico, alla diocesi di Sarsina, e per il politico alla Pentapoli ed all' Esarcato. Furono de' signori dell' Esercato quelli che innanzi il secolo XII dominarono in cotesta contrada, fra i quali la storia ha conservato il nome di un Gerardo di Ugo conte di Bertinoro che con testamento del 1062 nominò fra i suoi eredi un figlio maschio ed una figliuola per nome Drudicia, alla quale lasciò di parte 200 lire di denaro, o in quella vece quanto egli possedeva presso S. Maria in Bagno. — (FAN-

TUMI, Monumenti Ravennati.)

Un buon secolo più tardi l'Imp. Arrigo VI con privilegio dell'anno 1191 investì il conte palatino di Toscana Guido Guerra della rocca di Bagno e di altri luoghi di quel territorio. Più distintamente ancora Federigo II con diploma del 29 nov. 1220 aggiunse in savore de cinque figli del suddetto conte Guido Guerra il seudo del castello di Corsano e la terra stessa che poi si disse di San-Piero ia Bagno, come risulta dalle parole seguenti: Item addimus et darsus eis in rectum et regale feudum atque concedimus castrum Corzani positum in partibus Ramaniolae cum tota curia sua, es cum omnibus pertinentiis suis, et districtum, et jurisdictionem ipsius Terrae, et curiae suae, atque hominum eorumdem locorum, etc. Questi stessi feudi sono rammentati nelle divise satte in Firenze nel 1225 fra i 4 figli superstiti del C. Guido Guerra.

Da quell'epoca in poi San-Piero in Bagno con il suo distretto formò tutto un corpo con l'altro paese di S. Maria in Bagno, la cui giurisdizione è conosciuta sotto nome di Val-di-Bagno. E sebbene la Terra di San-Piero sia più popolata, più grande e meglio situata; sebbene essa offra maggiore industria della vicina Terra di S. Maria in Bagno, pure quest'ultima su costantemente residenza de'suoi signori, come ora lo è dei suoi vicarj. - Ved. Bagno in Romagna.

La popolazione di San-Piero in Bagno o a Corsano sotto il titolo di S. Pietro in Vinculis, nel 1833 contava 1236 abit., mentre il capoluogo di S. Maria in Bagno ne noverava soli 882.

SAN-PIERO A PONTI. - Ved. Pour (S. Piero A), cui si può aggiungere relativamente ai ponti che un di cavalcavano il Bisenzio a Campi e a S. Piero a Ponti la notizia di una deliberazione del Comune di Campi sotto di 18 genn. 1309 (stile fior.), per la el fu dato a rifare a maestro Albertino el fu Montuccio il ponte posto sul fiume isenzio nel popolo di S. Martino a Campi condizione che fosse terminato nel di prio del mese di marzo prossimo a venire.

Rispetto poi al Ponte d'Argana, che atversava il Bisenzio sul confine comunitano di Prato con quello antico di S. Piero Ponti, fu indicata all'Art. Prato Comutà una relazione del di 11 luglio 1573. Il ponte poi di S. Piero a Ponti fu rifatnegli anni 1564 e 1565 da Stefano maeno muratore e da Tommaso suo figlio, che adussero in quel tempo anco il Ponte a ete stato rovinato da una piena.

SAN-PIERO A SIEVE. — Terra, già mgo capo'uogo di Comunità con chiesa chana 'S. Pietro) nella Giur. di Scarpea, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risicile sull'ingresso della pianura della al-di-Sieve, fra la base orientale del poggio el Trebbio, e quella sett. che scende sino mia dal Monte Senario a 384 braccia sopra mare Mediterraneo, misurata dalla somniti del campanile della sua pieve. — E atraversata dall'antica strada postale Bolognee, ora provinciale del giogo di Scarperia, alla ripa destra del fi. Sieve presso la con**be**uza del torr. Carza e davanti la testa del ponte di pietra che cavalca quel fiume, nel gr. 28° 59' 3" long. e 43° 58' latit. 18 migl. \* \*tt. di Firenze, 3 migl. a lib. di Scarpenia, circa 4 a pon. del Borgo S. Lorenzo, e 5 migl. a grec. di Barberino di Mugello, non più che un tiro d'arco a lev. della fortezza di San-Martino.

La memoria più antica di questo luogo e della sun chiesa plebana che ha dato il titolo alli Terra di San-Piero a Sieve credo sia quella di un istrumento riportato dal Lami ne Mon. Eccl. Fior. del 16 giugno 1018, col quale Rolando figlio del fu Palmerio dono alla sua moglie la terza parte si tuttociò che possedeva nei pivieri di S. Separata a Firenze, di S. Stefano in Pane, si San-Piero a Sieve, di S. Maria a Fagure di S. Giovanni Maggiore in Mugello.

Della stessa provenienza è un altro istrumento del 20 aprile 1046, col quale il notam Alberto del su Eriberto officialla stessa chiesa plebana di San-Piero a Sieve la terparte di una sua possessione situata nel piviere medesimo a condizione che dentro il periolo di 4 anui si stabilissero in coteta chiesa plebana de' preti per vivere cancnicamente col pievano. — (Lam, Mon. Eccl. Flor.)

Che però cotesto voto non avesse essetto lo da a dubitare il satto di non trovare in seguito la pieve di S. Pietro a Sieve qualisicata canonica collegiata, como tale la voleva il notaro Alberto.

Bensì il paese di San-Piero a Sieve nel sec. XII era qualificato col titolo di borgo, indizio che fino d'allora passava di costà una strada maestra, la quale più tardi divenne strada principale per andare a Bologna.

Che poi un secolo dopo si edificasse in San-Piero a Sieve un ospedale per alloggiarvi pellegrini, lo dice un iscrizione del 1275 ivi murata e riportata dal Brocchi a pag. 199 della sua Descrizione del Mugello.

Negli anni 1117 e 1217 due istrumenti del 13 giugno e 13 agosto surono scritti nel foro, o mercato che sino d'allora praticavasi nella piazza di San Piero a Sieve. — (Arch. Diel. Fior. Carte di Cestello.)

Sopra la gibbosità di questa terra si alza un torrione denominato Scifanoja, appartenuto alla potente famiglia de' Medici, che vi possedeva molte case e tenute, fra le quali quelle di Cafaggiolo, del Trebbio e di Sassuolo. Le due ultime nel sec. XVII pervennero in Giuliano Serragli che nel 1648 le donò ai PP. dell'Oratorio di Firenze insieme con la torre di Schifanoja annessa alla fattoria di Sassuolo, attualmente di proprietà del conte di Cambray Digny.

Alla stessa famiglia de' Medici spettava fino ab antiquo il giuspadronato della chiesa plebana di San Piero a Sieve, ma attualmente a cagione di esser estinte molte lineo di quella prosapia lo stesso diritto è suddiviso fra i Pitti-Gaddi, i marchesi Medici, e le monache del Capitolo della città di Firenze.

Essa pieve nei secoli trascorsi noverava sette chiese succursali, attualmente ridotte a cinque, cioè; 1. S. Michele a Lezzano (annessa alla pieve); 2. S. Andrea a Monte-Giovi (da lungo tempo distrutta); 3. S Stefano a Cornetole (ancor essa stata unita alla pieve, dalla quale è stata poi separata per decreto arcivescovile del 15 marzo 1782 e traslocata nella chiesa dei Francescani di S. Bonaventura al Bosco ai Fratili; 4. S. Giusto a Fortuna (esistente); 5. S. Jacopo a Coldaja (idem); 6. S. Lorenzo a Gabbiano (idem); 7. S. Maria a Cardetole (idem).

Nel popolo della chiesa plebana di San-Piero a Sieve trovasi, oltre il devoto oratorio di S. Maria, appelluto Faldastra de Padri Serviti di Monte-Senario, la fortezza di San-Martino ed un antico oratorio, la rocca di Monte-Rezzanico de' Medici, orà villa Adami. — Inoltre è compresa nella parr. di Cardetole la villetta di Sassuolo, che da il nome ad una fattoria stata, come dissi, di dominio de' Medici, la quale casa dal proprietario attuale fu portata nella torre di Schifanoja dentro San-Piero a Sieve.

La chiesa plebana è a tre navate con battistero esagono di terra verniciata della Robhia, dove sono scolpiti i fatti principali della vita di S. Gio. Battista in bassorilievo a similitudine del battistero della pieve di Galatrona. Questo di San-Piero a Sieve su fatto fare dalla famiglia de' Medici, cui riferiscono le armi gentilizie poste sugli angoli. La qual opera ci richiama per avventura al tempo del Card. Giovanni de'Medici innanzi che salisse sulla cattedra di S. Pietro col nome di Leone X, tanto più che è tradizione aver quel porporato goduto anco il benefizio della pieve di San-Piero a Sieve.

Della chiesa e convento dei Frati Osservanti di S. Bonaventura al Bosco ai Frati

si raccontaito favolette e tradizioni immaginate dagli adulatori di casa Ubaldini, rispetto alla sua origine e vicende.

Checche ne sia deve la sua restaurazione alla nobil famiglia Medici, e la sua chiesa si crede consacrata nel 1520 dall' Arciv. fiorentino Giulio Card. de'Medici, poi Papa Clemente VII. Dico restaurata poichê una chiesa sotto l'invocazione di S. Michele al Bosco (forse di Lucigliano) fine dalla metà del secolo XIV, trovasi rammentata all'anno 1364 nella Cronica di Fjlippo Villani (Lib. XI. Cap. 86), ma più chiaramente la nostra esisteva nel Mugello sotto il titolo di S. Francesco al Lago delta al Bosco, che così la chiamò il testamento del conte Guglielmo del conte Azzolino degli Alberti di Mangona rogato nel 17 settemi e 1347, coi quale ordinò di essere sepolto in cotesta chiesa. Era compresa nella parr. di Lucigliano innanzi che sosse traslocata in questa la cura di Cornetole.

Fra i dotti nativi od oriundi del San-Piero a Sieve merita onorevole menzione il Dott. Tommaso Poggini che nel sec. XVIII fu anco pievano di colesta chiesa.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra di San-Piero a Sieve a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | ~   | femm. |     | femm. | converti<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|-----|-------|-----|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | _   | _     | _   |       |                              |                                 | . 44                        | 322                         |
| 1745 | 159 | τ38   | 127 | 110   | 256                          | 5                               | 112                         | 795                         |
| 1833 | 225 | 277   | 191 | 1 88  | 500                          | 10                              | 252                         | 1-391                       |
| 1840 | 247 | 222   | 180 | 159   | 612                          | 9                               | 260                         | 1429                        |

superficie di quadr. 10637, dei quali 287 quadr. spettano a corsi d'acqua e a pubbli- detole fino al suo shocco in Sieve, dove sol che strade. -- Nel 1833 vi stanziavano 2713 abit. a proporzione ragguagliatamente di circa 210 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confine con 5 Comunità. — Lungo il vallone orientale della Carsa ha di fronte a seir. il territorio comunitativo del Borgo

Comunità di San-Piero a Sieve. - Il S. Lorenzo, a partire dal fianco orientale territorio di questa Comunità abbraccia una del poggio di Cornetole e di là mediante i borri della Capannaccia e quello di Cartentra la Com. di Scarperia, con la quale questa di S. Piero a Sieve rimonta la fiumana sino alla confluenza del torr. Luvisone. Mediante l'alveo di cotesto i due territori cambiando direzione da maestr. a sett. fronteggiano insieme per quasi un miglio, quindi per termini artificiali posti alla destra del Luvisone vanno incontro ad altro borro, detto del Rio motoso, finchè arrivano sul poggio di Gabbiano. Costì voltando saccia da sett. a pon. tagliano la strada comunitativa rotabile di Gabbiano per andare incontro dirimpetto a pon. alla Com. di Barberino di Mugello, con la quale la nostra per un angolo rientrante si dirige sulla strada che guida a Gabbiano, e mercè cui piegado verso ostro ritorna nella fiumana della Sieve, il corso della quale seconda nella direzione di lib. fino allo sbocco in essa del botro che viene dalla R. Villa di Casaggiolo.

A questo punto la nostra Comunità dirigendósi a pon. entra nella strada postale Bolognese fino alla posta della R. Villa di Cafaggiolo, di là dalla quale prosegue nella siesa direzione mediante un rio, e quindi per la strada comunitativa pedonale che sak il poggio di *Petrojo*, finchè al borro delle Sodere formando un angolo quasi tetto, tolta faccia da maestr. a pon. per incammimarsi verso il fosso Finocchietto, dove cessa la Com. di Barherino, e sottentra dirimpetto a pon. l'altra di Calenzano. Con quest' ultima l'altra di San-Piero a Sieve percorre i coulrafforti orientali del monte di Croce, poi mediante il borro del Carlone gira intorno al poggio di *Pezzatole*, alla di cui base mendionale sottentra dirimpetto a ostro la Com. di Vaglia. Con quest'ultima l'altra di San-Piero a Sieve continua a percorrere il borro del Carlone e con esso trapassa la strada postale Bolognese per vuotarsi nel torr. Carsa, quindi attraversato quest' ultimo torr. passa per Briano donde infine dirigendosi a scir. arriva sul poggio di Cornctole al punto dei tre termini dove i territori delle due Comunità si toccano con quello del Borgo S. Lorenzo.

Fra le strade rotabili che passano per questa Comunità vi sono la regia postale Bolognese e quella provinciale del Mugello, la quale staccasi dalla prima presso Novoli percorrendo la sponda sinistra della Sieve fino a Dicomano. Attesta con queste due la strada comunitativa traversa fra Cafaggiolo e e Petrone; finalmente staccasi dal capoluogo per dirigersi lungo la ripa destra della Sieve fino alla provinciale Faentina un'altra via comunitativa, passando per Cardetole, ecc.

Il corso più copioso di acque è quello della Sieve, la quale ha dato il distintivo alla Terra in discorso, mentre tiene il secondo posto il torr. Carsa influente nella Sieve.

Fra le montuosità di questo territorio niuna forse è più elevata di quella dei Trebbio, la quale misurata dal P. Inghiranii sulla sommità della torre, fu trovata br. 807,4 più elevata del livello del mare.

Rispetto alla qualità del suolo che il più generalmente si scuopre in questa Comunità, nel vallone della Carza consiste in strati di alberese diversamente inclinati, cui sovrappongono altri di arenaria-macigno più o meno solidi, e variamente tinti in leonato, castagnolo e grigio; il quale macigno alterna con straterelli di bisciajo (schis:o marnoso). Peraltro l'alberese nella parte più elevata del val'one medesimo si nasconde ai pari che nella Val-di-Sieve ed in altre valle-

Ricca è la contrada di boschi cedui e di alto fusto, di querci, di paline di castagni, di vigne, di ulivi e di campi sativi sparsi di gelsi e di alberi da frutta squisite.

cole sue tributarie.

In questo territorio ebbe grandi possessioni la potente prosa ia de' Medici che diede il primo Granduca alla Toscana, e di costa dalla villa del Trebbio in Mugello che fin d'allora possedeva con la villa di Cafaggiolo edificata da Cosimo il vecchio, Cosimo I fu chiamato a succedere al duca Alessandro — Ved. Caraggioro e Trebbio in Val-di-Sieve.

Da un piatto di majolica salibricato nel 1544, ricco di siorami e di rabeschi con lo stemma della nobil samiglia de' Rinuccini o piuttosto de' Bardi o de' Guidacci, e di quella de' Pazzi, più una cisra con le parole: fatto in Casagiola, dedusse il Brocchi che i Medici introducessero costà l'arte di sabricare le majoliche, sebbene di tal sabrica non si conservi alcuna altra memoria.

La Comunità di San-Piero a Sieve mantiene un medieo, un chirurgo ed un maestro di scuola elementare.

Nel mercoledì di ogni settimana vi si tiene un piccolissimo mercato di vettovaglie. Una fiera annuale ha luogo nel dì 8 ottobre nel capoluogo dove concorre molto bestiame, mentre altra fiera di bestiame vaccino si ticne al Trebbio nel primo lunedì di luglio.

La cancelleria comunitativa di San-Piero a Sieve è in Scarperia dove risiede il suo giusdicente civile e criminale. L'ingegnere di Circondario, e l'ufizio per l'esazione del Registro sono al Borgo S. Lorenzo; la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza in Firenze.

## QUADRO della Popolazione della Comunita' di San-Pieno a Siere a quattro epoche diverse.

| Nome .                                | Titolo                                                                         | Diocesi                           |              | Popol        | asione |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| dei Luoghi                            | delle Chiese                                                                   | cui<br>appartengono               | Anno<br>1551 | ANNO<br>1745 | 1833   | ANNO<br>1840 |
| Coldaja (1)<br>Cornetole e Briano     | S. Jacopo, Rettoria<br>S. Stefano in S. Bona-                                  | Sono tu<br>comprese<br>fiorentina | 35<br>79     | )            | 123    | 113          |
|                                       | ventura al Bosco ai<br>Frati                                                   |                                   | 60           | 81           | 225    | 281          |
| Fortuna                               | S. Giusto a , Prioria                                                          |                                   | 101<br>55    | ] - , -      | 225    | 246          |
| Gabbiano (1)<br>Lucigliano e Soli (1) | S. Lorenzo , idem<br>S. Michele , idem                                         | 1 =                               | 98           |              |        | 274          |
| SAN-PIERO A SIEVE                     | S. Pictro, Pieve                                                               | rroce<br>Dioc                     | 322          | E.           | , ,,,, | 1429         |
| Spugnole e Carlone u-<br>nite         | _                                                                              | esi.                              | 76<br>35     | 3 315        | 330    | 331          |
|                                       | TOTALE                                                                         | Abit. N.º                         | 861          | 1609         | 2749   | 2778         |
| 21 abit. Così dalle al                | r. di Gabbiano escivano<br>tre due segnate (1) nell'<br>di Barberino, in tutto | ultima epoca e                    | ntrava       | no in        | _      | 166          |
|                                       | •                                                                              | TANO                              |              |              | 2713   | <b></b>      |
| Altronde nell'ann                     | o 1840 entravano dalle                                                         | parrocchie di                     | Card         | etole,       | 1      | 1            |
|                                       | questa Comunità                                                                |                                   |              |              | -      | 283          |
|                                       |                                                                                | TOTALE                            |              | . Abii       | . N.º  | 2895         |

SAN-PIETRO in SALUTARE nella Valle del Montone in Romagna. — Ved. Can- viere di S. Cecilia ora di San-Casciano. — BETO DI CASTRO-CARO.

– a SEANO. *– Ved.* Skano di Tizzana nella Valle dell'Ombrone pistojese.

- A SILLANO. - Ved. SILLANO (PIEVE DI S. PIETRO A) in Val-di-Pesa.

— A SOLICCIANO. — Ved. Solicciano nel Val-d'Arna fiorentino.

— DI SOPRA, già detto a Decimo nella Val-di-Pesa. — Cas. la cui ch. parr. dedicata a S. Pietro è compresa nel piviere, Com. Giur. e quasi un migl. a scir. della Terra di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Una delle memorie più antiche di questa chiesa credo sia stata registrata in un istrumento nuziale del nov. 1043, col quale il conte Landolfo figlio del conte Gottizio de' nobili del Mugello assegnò alla sua sposa Aldina a titolo *di morgincap* la quarta parte de' beni che possedeva nel Mugello, a Firenze, a Campi, in Val d'Elsa ed in Valdi Pesa col padronato di varie chiese, fra le quali questa di S. Pietro a Decimo nel pi-Ved. Decimo (S. Cecilia A).

Posteriormente cotesta chiesa venne indicata nelle carte della badia di Passignano e nel bullettone dell' Arciv. Fior. col vocabolo di S. Pietro di sopra, il di cui rettore era tenuto pagare annualmente alla mensa vescovile di Firenze il censo perpetuo di quattr'orci di mosto, di un pajo di capponi, e di quattro denari di buona moneta. — (Lami, Mon. Eccl. Flor. pag. 266.)

Anche nel registro delle chiese della diocesi fiorentina compilato nel 1299 la chiesa di S. Pietro di sopra è qualificata de super a distinzione dell'altra parr. vicina che dalla sua posizione fu detta S. Pietro di sotto, o inferiore.

La parrocchia di S. Pietro di sopra è di padronato de' principi Corsini possessori della villa delle Corti compresa in questo popolo.

La parr. di S. Pietro di sopra nel 1833 ascendeva a 179 abit.

SAN-PIETRO m SOTTO in Val-di-Pesa. — Contrada che porta il nome della sua ch. parrocchiale nel piviere, Com. Giur. e migl. 1 f a scir. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Ho già detto che appellasi di sotto per distinguerla dall'altra che dicesi S. Pietro di sopra essendo situata più in alto nella pendice stessa. — Essa era qualificata col vocabolo di S. Pietro inferiore nel catalogo delle chiese della diocesi fiorentina del 1299, mentre è detta di S. Pietro di sotto in un istrumento del 18 nov. 1313, relativo all'elezione fatta del prete Pagno rettore della ch. prenominata e canonico della pieve di S. Cecilia a Decimo in priore della ch. parrocchiale di S. Jacopo alla Sambuca compresa nel piviere di S. Pietro in Bossolo. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte del Mon. di S. Apollonia di Fir.)

Nella parr. di S. Pietro di sotto, di padronato del sovrano, sono compresi i poderi de Canali, di Tersona della Colombaia, dell' Erta e delle Palaje della fattoria Corsini delle Corti.

Questa parr. nel 1833 contava 202 abit. SAN-PIETRO A VAGLIA. — Ved. VA-

- A VARLUNGO. - Ved. VARLUNGO.

- A VIESCA. - Ved. Viesca.

— ALLA VILLA. — Ved. VILLA (S. Pirmo ALLA) in Val-Tiberina, e così di tutti gli altri luoghi di questo nome.

SAN-QUINTINELLO A SAN-QUINTI-

NO. — Ped. l'Art. seguente

SAN-QUINTINO A S. QUINTINO in Val d'Evola. — Castelletto che porta il nome della sua antica chiesa parrocchiale suburbana della cattedrale di Sanminiato, nella cui Com. Giur. e Dioc. è compreso il Cast. di San-Quintino che ne dista circa due miglia a scir., Comp. di Firenze.

Risiede sul vertice più elevato delle colline che separano la Val d'Elsa dalla Val d'Evola fra i popoli di Calenzano, Canne-

to, Cusignano e Marzana.

La chiesa di S. Quintino, dalla quale ha preso il nome il castello, esisteva non solo nel secolo XII trovandola rammentata nella bolla del Pont. Celestino III spedita nel 1194 al preposto della pieve di S. Genesio al cui pievanato essa apparteneva fino da quell' età, ma ancora essa è nominata in una membrana dell' Arch. Arciv. di Lucca d. 1 2 agosto 991, con la quale il vescovo

di detta città allivellò ai Lambardi di Sanminiato i beni tutti appartenenti alla pieve predetta con le decime e tributi soliti alla chiesa medesima pagarsi dagli abitanti delle ville di Marcignana, Rossia, Calenzano, Brusciana, Borgo S. Genese, Castiglione, Marzana, Campriano, San-Wintino, Pianezzole, Monte S. Miniato ecc.— (Memor. Lucch. Vol. V. P. III.)

Gli abitanti del castelletto di San-Quintino nel 1369 fecero causa comune con quelli di Montajone, Castelnuovo di Vald' Elsa, Cojano, Barbialla, Cigoli e Tonda, segregandosi dalla giurisdizione di Sanminiato, finchè alla pace del gennajo 1370 quei popoli furono dichiarati soggetti immediatamente alla Rep. Fior.

La parr. di San-Quintino a S. Quintino nel 1833 noverava 112 abit.

SAN-QUIRICO ALL' AMBROGIANA nel Val d'Arno inferiore. — Borghetto nel popolo de'SS. Quirico e Lucia all'Ambrogiana, Com. e circa un migl. a pon. del castello di Montelupo, Giur. d'Empoli. Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi questo borghetto lungo la strada regia postale presso la XV pietra migliare da Firenze, un terzo di miglio a ostro del villaggio della Torre Frescobaldi, due terzi di miglio a pon. della R. Villa e della chiesa parrocchiale di S. Lucia all'Ambrogiana, cni da lunga mano fu riunito il popolo della distrutta chiesa di S. Quirico.

Dove fosse precisamente quest'ultima io lo ignoro, sebbene vi sia motivo da dubitare che essa non stasse molto lungi dal borghetto di S. Quirico cui è restato il nome.

All'Art. Amenogiana dissi, che la più antica memoria di questa chiesa di S. Quirico reputo essere quella indicata da una membrana dell'anno 1003, quando il conte Lotario de' Cadolingi assegnò alla badia di Fucecchio 17 poderi, parte de' quali situati nel popolo di S. Quirico, piviere di S. Ippolito in Val-di-Pesa, ed aggiunsi che probabilmente riferiva alla stessa chiesa e borghetto di S. Quirico il luogo dove nel di 3 giugno del 1204 furono firmati i preliminari di pace fra la Rep. Fior. da una, e il Com. di Pistoja con i conti di Capraja dall'altra parte. — Ved. Amenogiana.

S. QUIRICO A CAPALLE. — Ved. CA-PALLE nella Valle del Bisenzio.

— A LEGNAJA. — Ved. LEGNAJA (S. Quirico A) e così di tanti altri.

S. QUIRICO A MARIGNOLLE. — Ved. MARIGNOLLE.

— A RUBALLA. — Ped. RUBALLA (S. Quinico A).

- IN VAL-M-BURE. - Ped. Quinco

(Preve Bt S.) in Val-di Bure.

— m VAL-D'ORCIA, già S. Quinico in Osenna. — Terra già Cast. che ha dato il titolo ad un marchesato granducale con antica pieve (SS. Quirico e Giulitta) ora Collegiata, Capoluogo di Com. e di Giur. stata nella Dioc. di Pienza, ora di Montalcino, anticamente di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede sopra una collina tufacea che si alza 750 hr. sopra il livello del mare, lungo la strada postale Romanu alla XXVII pietra migliare da Siena che resta al suo scir. (67 migl. da Firenze) fra la città di Pienza e quella di Montalcino, la prima 5 migl. a grec., la seconda 6 miglia al suo pon., fra la posta di Torrenieri che è quasi quattro miglia a maestr. e quella della Poderina che dista egualmente dall'opposto lato.

La memoria superstite più antica della chiesa battesimale di San-Quirico in Vald'Orcia, già detta S. Quirico in Osenna, rimonta al principio del sec. VIII.

Imperocchè era cotesta una delle pievi situate fino d'allora dentro i confini del contado senese, ma dipendente per l'ecclesiastico dal diocesano di Arezzo, quando i servi che accompagnavano in visita il vescovo aretino, stando nella pieve di Pacina in Val d'Arbia uccisero un giudice residente in Siena per interesse di Ariberto re de Longobardi. — Ved. Pacina (Pieve A).

Accadeva ciò intorno all'anno 712 poco innanzi che succedesse ad Ariberto il re Liutprando, il quale per terminare la lite che il fatto tragico di Pacina aveva promosso rispetto a molte parrocchie della diocesi di Arezzo che il vescovo di Siena pretendeva sue, perchè situate nel territorio sanese, fu dal nuovo re Liutprando spedito a Siena Ambrogio suo maggiordomo, il quale investito della regia facoltà proferì sentenza in favore della chiesa arctina, sentenza che venne poscia nel marzo dell'anno 715 confermata in Paria dallo stesso re Liutprando. Sennonchè a quei giudicati non si acquetò Adeodato vescovo di Siena, il quale tosto reclamò in appello davanti ad altro tribunale.

Fu concessa la domanda satte a quel re, il quale nominò il notaro e giudice Gunteramo assinchè istituisse in Siena un rigoroso esame di persone probe, avanzate en età tanto del celo ecclesiastico come secolare per venire in chiaro dello stato e dipenden-23 antica di quelle parrocchie che i vescovi senesi pretendevano sue. Cotesto esame giuridico fu eseguito con tutta solennità nella corte regia di Siena, dove su deliberata la sentenza sotto di 20 giugno dell'anno 715, ed anch'essa favorevole ai vescovi di Arezzo. Cotesto terzo giudicato ricevè il suggello di una solenne sanzione 15 giorni dopo da un sinodo di quattro vescavi (di Fiesole, Fireaze, Lucca e Pisa) e di nove teologi adunati nella chiesa plebana di S. Genesio a Vico Wallari sotto Sanminiato, e finalmente anche cotesta senjenza riceve il regio exequalur in Pavia dallo stesso re, alla presenza di Teodoro vescovo di detta città, di varj preti, del duca Audyaldo, di Ralberto maggiordomo e di multi cortigiani. — Ved. Borgo S. Genesio e Siena.

Fra le pievi controverse essendovi anche questa di S. Quirico in Osenna dovettero esaminarsi più testimoni del luogo, e fra essi un prete anziano ed un vecchio chierico, i quali giurarono che la pieve in Osenna, benchè dentro il contado senese, era sottoposta al diocesano di Arezzo.—La stessa controversia (u riaceesa più volte nel y52, nel 783, nell'801, 853, 881, 1029, 1070 e 1104, e quasi sempre con la vittoria dei vescovi aretini, fino a che tentati nuovi reclami sotto i pontesici Alessandro III e Onorio iII, quest' ultimo con bolla data in Viterbo li 27 maggio 1220 emanò sentenza finale a favore della chiesa e diocesi aretina.

Una delle più antiche carte archetipe scritta nella pieve di S. Quirico in Osenna corrisponde alla data del marzo 825. Inoltre fu rogato nel borgo di San-Quirico altro istrumento del marzo 1016, col quale la contessa Willa figlia del fu Teudice, e moglie del conte Bernardo figliuolo di altro C. Bernardo col consenso di Ranieri suo figlio e mondualdo cedè alla Badia e monaci di S. Salvadore sul Montamiata, e per essi a Vinizzone abbate della medesima una possessione dell'estensione di 12 moggia a sementa di grano, situata nel vocabolo di Spineta. — (Arcm. Dipl. Fioa. Carte della Badia Amintina).

Cotesta donna Willa moglie del C. Bernardo ci richiama per avventura al documento solenne scolpito nel 1118 negli scalini dell'altar maggiore ecc. dell' Abazia

di S. Antimo in Valle Starzia, col quale un conte Bernardo figlio di altro conte Bernardo, discendente probabilmente dai due coniugi prenominati, nominò e confermò in suo erede universale un Ildebrando figlio di Rustico. — Ved. Anama ni S. Antimo.

Il Muratori nelle sue Antichità Estensi (P. I. Cap. 20) riporta un istrumento del nov. 1070 scritto nella pieve di S. Quirico sito Oseana nel contado sence, nel quale atto trattasi di una donazione alla canonica di S. Donato di Arezzo per l'anima di un loro cugino Rigone figlio del su conte Rodolso consistente in beni che lo stesso C. Rodolso ed Alberto fratello di detto Rigone arevano comprato dal marchese Adalberto nella Terra Obertinga situata nel contado aretino. — Ved. Chiusua Obertinga e Barripolle di Val-di-Chiana.

Era costì in San-Quirico nel 27 aprile del 1167 Rainaldo arcivescovo di Colonia e arcicancelliere in Italia per l'Imp. Federigo I, quando con lettera di detto giorno confermò al Comune di Siena tutto ciò che il C. Guido Guerra possedeva nel distretto di Poggibonsi, quello che Ranuccio di Staggia e Guido Svirdo da Montauto le avevano donato.— (Anca. Dip. San. Kaleffo vecchio carte 36.)

Tredici anni dopo (2 febb. 1180) Cristiano arcivescovo di Magonza e legato imperiale in Italia donò ai Sanesi tutti i diritti che Federigo I aveva nel Cast. di San-Quirico, e sulla metà del Cast. e corte di Montieri, promettendo ai consoli di Siena di far confermare questo privilegio dallo stesso Imperatore.

Regnava Federigo II quando il Cast. di San-Quirico su destinato a corte regia, ed a residenza di un giudice castellano.

I documenti segnenti possono stare a conferma di ciò, 1.º una bolla del Pont. Gregorio IX diretta da Perugia li 23 novembre dell'anno 1228 ai sudditi della Badia Amiatina cui ordina con minaccia di scomunica di prestar giuramento di fedeltà sil'abbate di quel monastero; dopo che essi aveano ricusato di fare ciò, per essergli stato profibito a nome dell'Imperatore dal Castellano di San-Quirico; a.º un ordine del 10 ottobre 1232 dato ad Erchimperto Castellano di Sun-Quirico da Gerardo d'Arnestein legato imperiale in Toscana di fare esaminare i testimoni per neonoscere e quindi porre i termini di con-

fine fra il distretto e contado di Orvieto e quello di Siena; 3.º una lettera officiale del 25 marzo 1248 scritta da Foggia a nome dell'Imperatore l'ederigo II a Matteo di San-Quirico giudice e notaro, acciò nel termine di 3º giorni citi a comparire alla curia imperiale per una causa di appello Pepone e Federigo cittadini sanesi e l'abbate e monaci della Badia Amiatina a motivo del castel di Pian-Castagnajo. Che poi quella corte imperiale fosse nel castel di San Quirico lo dichiarano a sufficienza i documenti seguenti: 4.º una membrana scritta nel 5 marzo del 1249 contenente l' esame di testimoni satto in San-Quirico davanti a Matteo notaro per il mercato introdotto in Arcidosso a pregiudizio di quello più antico che i monaci del Montamiata tenevano in Lamole; 5.º lettere dell'Imp. Federigo II scritte li 23 luglio 1242 e presentate da don Manfredi abbate del Mon. di Montamiata al duca Federigo di Antiochia vicario imperiale in Toscana, mentre era nel cassero di San-Quirico del contado sanese, con le quali ordinava di eseguire la sentenza pronunziata contro i fratelli Federigo e Pepone rispetto alla restituzione del Cast. di Pian-Castagnajo da farsi al Mon. Amiatino non ostante il mosso appello, e ciò a cagione della loro contumacia. — Ved. Pian Castagnajo (Arce. Dipl. San. e Fior., Kaleffo vecchio carta n.º 243 e carte del la Badia Amiatina.)

Anche per ordine della Signoria di Siena nell'anno 1248 fu scritto al vicario imperiale residente in San-Quirico a savore degli abitanti di Montesollonico. — (Anca. Dire. San., Consigl. della Campana).

Finalmente che in San-Quirico fino dal principio del secolo XIII sosse aperto tribinale lo dà bastantemente a divedere una discussione solenne decisa costà nell'aprile del 1205 alla presenza dei nobili deputati delle città di Pirerze, Pisa, Lucca, Siena, Arezzo e Perugia, preseduti dal vescovo di Volterra, capo della Lega guelfa toscana, i quali d'ordine del podestà di Siena eransi adunati nella chiesa plebana di S. Quirico in Osenna per esaminare diversi testimoni, molti de' quali nativi del Borgo di S. Quirico, innanzi di decidere la causa, se Montepulciane sosse o nò compreso nel contado sanese. — Fed. Montepulciano.

Alla pieve de' SS. Quirico e Giulitta tiene dietro per antichità la chiesa di S. Maria edificata sulla ripa sinistra del torr. Tuomo distante appena un tiro d'arco dal paese.

Presso cotesta chiesa su edificato fino del secolo XI un ospizio di Eremiti Camaldolensi, dondechè la Porta della Terra che da quel lato serve d'ingresso a S. Quirico, si

appella tuttora Porta Camaldoli.

Fra le carte della Badia di S. Mustiola all'Arco in Siena, di cui il Mon. di S. Maria a Tuoma divenne manuale, se ne conservano varie relative a quest' ultima chiesa a partire dall'anno 1099. Ne citerò una del 🖯 genn. 1120 relativamente all'offerta di un pezzo di terra al Mon. di S. Maria presso il fiume Tuoma nel piviere di S. Quirico in Osenna.

Da quelle carte però si rileva che il Mon.. di S. Maria di Tuoma prima del sec. XIII era abitato da religiose della stessa regola di Camaldoli. Dalle donne passò ai monaci Camaldolensi di S. Pietro in Campo in Vald'Urcia, e finalmente l'uno e l'altro alla badia di S. Mustiola all' Arco in Siena.

Il Mon. di S. Maria di *Tuoma* fu soppresso nel 1462 per decreto di Mariotto priore generale dell' Eremo di Camaldoli con l'annuenza del Pont. Pio II che lo riunt con i suoi beni alla badia di S. Mustiola in Siena. — (Arhal, Camald, Vol. VI.)

Bell'erezione dentro la Terra di S. Quirico del convento di S. Francesco de' Frati Conventuali, ora soppresso, il Vadingo ne' suoi Annali de' Minori non indica che una donazione fatta a quei frati dalla Comunità di San-Quirico consistente in una cappella di S. Maria super portam Frontonis e confermata a quei religiosi da un privilegio del Pont. Pio II del 2 sett. 1460. — (loc. cit.)

Ma che questo convento esistesse fino dalla prima melà del secolo XV lo dichiara una rubrica dello statuto sanese del 1455, nella quale si ordina di dare sei quarti di sale per bocca ai Frati Minori di S. Quirico — (Arce. delle Riformag. M Siena.)

In questa chiesa vi erano due buoni quadri di Francesco Vanni.

In un caposcala del convento vi è un presioso affresco di Luca di Tommaso sanese dipinto nel 1361.

Ignoro pur anche l'epoca dell'erezione del piccolo convento de'Cappuccini esistente fuori del porta omonima, per dove esce la strada provinciale di Pienza.

staccata dalla diocesi di Arezzo e con bolla del Pont. Pio II del 29 gennajo 1463 data alla nuova di Pienza, finche da Clemente XIV con bolla del 15 giugno 17 % fa staccata dalla diocesi pientina per assegnaria a quella di Montalcino. — Ved. Montalcino, Diocesi.

Cotesta collegiata è formata di 7 canonici compreso il proposto che è la prima dignità, mentre l'arcidiacono (che tale era il titolo antico del pievano di S. Quirico) sa le funzioni di primo parroco. Fra i canonici supertiti il primo è di diritto parroco della seconda cura di S. Maria in San-Quirico ed un altro canonico fa da meestro di scuola eletto dal magistrato comunitativo.

L'architettura della facciata della collegiata è gotica-italiana con sculture sila porta figuranti leoni che sorreggono lunghe colonnine di pietra lumachella, intorno alle quali figura attortiglisto un serpentone scolpito nello stesso pezzo di musso. Nell'interno del tempio, rinnovato dal Card. Fla-

Giovanni e del Casolani.

Nella vicina compagnia vi è un quadro assai malandato del Sodoma.

vio Chigi, esistono pitture di Matteo di

Ma per tornare alla storia politica di questa Terra giova sapere che mentre risedeva costà un tribunale con vicario imperiale a nome di Federigo II, gli abitanti rispetto al civile erano soggetti al Comune di Siena. Infatti per istrumento rogato in San-Quiri-00 li 13 febbrajo 1213 gli uomini di questo puese prestavano giuramento alla Rep. di Siena in muno di mess. Guelfo suo podestà. — (Aron. Dipl. San., Kaleffo recchio m.º 150.)

La giurisdizione politica, ossia il vicariato di San-Quirico a tenore dello statuto del 1310 abbracciava nella sua giurisdinione la Terra di San-Quirico, ed i paesi di Vignone, Castiglion d'Orcia, Ripa d'Orcia, Seggiano, Castelnuovo dell' Alibate, Cortignano, Fahbrica, Palazzo-Massaini già Bibbiano, Cacciaconti e Cosona.

Nel 1256 i Signori Nove di Siena deliberarono che il Visconte Napoleone e gli altri suoi consorti di Campiglia d'Orcia stati arrestati in San-Quirico e di là condotti prigioni in Siena dovessero sar pace con i Sanquiriches. — (loc. cit. Releffo vecchio.)

Dopo quell' età sembra che San-Quirico La pieve de SS. Quirico e Giulitta in- cessusse di essere residenza di un vicario imsieme con le sue chiese filiali e territorio su puriule e lo divenue di un giundicente che poscia chibe il titolo di podestà. Il quale giasdicente nel 7 maggio 1449 scrisse da Monte-Follonica alla Signoria di Siena per ragguagliaria di alcuni sconcerti che seguivano in quei contorni. — (loc. cit. Leone. Carta 119.)

Nel 1472 furono risatte le mura di San-Quirico, dove lavorò maestro Antonio Lombardo con le tre porte per le quali si entra, che una dalla parte di Siena denominata Porta Camaldoli, l'altra, dalla quale si esse per Radicosani e che mette nel Prato dell'Ospedale denominata Porta Ferrea. Questa è quella stanno all'estremità del borgo pel quale passa la strada postale romana. La terra porta volta a grec. chiamasi attualmente de'Cappuccini perchè conduce a quel convento per la via provinciale che guida a Pienza.

All' occasione dell'ultimo assedio di Siena la Terra di San-Quirico nel febbrajo del 1552 fu occupata dagl'Imperiali, e quì si fermò la loro cavalleria che ruppe la strada romana. — (Anca. Stor. Ital., Vol. II.)

Dopo l'acquisto di Siena e di Montalcino gli abitanti di San-Quirieo prestarono giuramento di fedeltà a Cosimo I con rogito de' 27 agosto 2559, cui i Sanquirichesi ubbidirono direttamente fino a che nel 1677 il Granduca Cosimo III, mediante diploma del 6 settembre concesse in feudo questo paese con titolo di marchesato, compresi i comunelli di Vignone, de'suoi Bagni e loro distretto al Card. Plavio Chigi sua vita naturale durante e di poi ai figli maschi nati o da nascere ad una persona congiunta di sangue che yeniva dal Cardinale nominata.

Sotto dì 12 novembre 1693, stante la

morte del predetto Card. Chigi ed in ordine al suo testamento, su chiamato a succedere in detto sendo il March. Buonaventura Zondadari-Chigi nipote di sorella, a condizione che morendo senza figli dovesse succedere un altro fratello o discendente dal March. Zondadari primo chiamato, al quale Cosimo III nel 1694 rinnovò il diploma d'investitura, finche nel 1724 la medesima concessione su rinnovata dal Granduca Gian Gastone in savore del marchese Flavio Giuseppe Chigi Zondadari.

Il grandioso palazzo di travertino che vedesi sulla strada principale in mezzo alla Terra di San-Quirico fu fondato nel termine di tre anni da quell'illustre porporato. La sua spaziosa sala è adorna di una statua rappresentante Cosimo III scolpita da Giuseppe Mazzuoli il di cui figlio Bartolommeo fece il busto del March. Buonaventura Zondadari-Chigi esistente nella chiesa collegiata, dove è pure il busto del porporato che ottenne il marchesato di San-Quirico. Cotesto feudo continuò ad avere il suo vicario marchionale anche dopo la legge del 2 genn. 1774 per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia della provincia superiore dello Stato di Siena.

A tenore dell'Art. Ill su ordinato che nei seudi annessi a ciascuno de' sei vicariati di detta provincia gli ussiziali seudali osservino le regole imposte agli altri giusdicenti del Granducato e che continuassero ad esercitare la giuris-lizione civile e criminale a sorma della legge sopra i seudi del 21 aprile 1749, la quale ebbe in mira di diminuire l'autorità de' seudatari ed accresci ria al sommo imperante.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra di San-Quirico in Val-d'Orcia, a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Axzo | ~   | femm. |     | femm. | goniugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|-----|-------|-----|-------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1640 | _   | _     |     | _     |                               | -                               | 153                         | 1435                        |
| 1745 | 139 | 162   | 152 | 175   | 308                           | 26                              | 156                         | 962                         |
| 1833 | 200 | 182   | 255 | 215   | 511                           | 10                              | 278                         | £373                        |
| 1840 | 217 | 185   | 254 | 222   | 525                           | 10                              | 291                         | 1413                        |

Comunità di San-Quirico. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 12087 quadr. 711 de quali spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

— Vi si trovavano nel 1833 abit. 1574, a
proporzione di circa 112 individui per ogni

migl. quadr. di suolo imponibile. Confina con quattro Comunità. — Dal lato di pon. ha di fronte il territorio comunitativo di Montalcino mediante i borri e torrentelli Lima, Stagnelli e Capidoglia, coll'ultimo de'quali attraversa la strada postale Romana per entrare a ostro della medesima nel borro del Confine e con esso nella fiumana dell'Asso, la quale percorre dirimpetto a lib. per quasi un miglio fino allo sbocco in essa del torr. Ominiasa o dell'Ospedaletto. — Costi sottentra a confine il territorio della Com. di Castiglion d'Orcia salendo per termini artificiali le piagge cretose per dove passa la strada rotabile che da San-Quirico porta a Ripa d'Orcia finchè, passata la chiesa parrocchiale di Vignone, entra nel borro del Pian de Boschi e con esso seende in Orcia dirimpello alla rupe della Rocca di Castiglion d'Orcia. Ivi voltando faccia da lib. a scir. e poi a ostro rimonta l'Orcia passando sopra il ponte nuovo della Poderina sulla strada postale Romiun finche di la dirigendosi a grec. arri-. va sulla strada vecchia che passa sopra le rovine del poute rotto finchè alla confluenza di un rio che viene da sellentrione trova dirimpello a lev. il territorio comunitativo di Pienza da primo rimontando contr'acqua il predetto rio poscia per termini artificiali salendo sulle colline meridionali di Pienza per il corso di quasi tre miglia, finchè entra nel borro delle Bandite, e lungh' esso traversa la strada provinciale di San Quirico a Pienza, quindi mediante il borro di Cosona i due territori si accompagnano nella direzione di maestr, sino a che entrano nel fosso degli *Stagnelli*. Mediante quest' ultimo ed altri minori borri e riottoli la Comunità di San-Quirico avviandosi verso lib. per un tortuoso giro di frastagliate colline si tocca col territorio della Comunità di S. Giovanni d'Asso che abbandona dopo un migl. sul fosso predetto sino al punto in cui torna a confine il territorio della Comunità di Montalcino.

Fra le strade rotabili, oltre la regia postale Romana che passa in mezzo alla Terra di San-Quirico e quella provinciale che stac-

casi dallo stesso capoluogo per condurre a Pienza, vi sono varie strade comunitative. Tali sono quelle dirette a Montalcino e a Ripa d'Orcia che partono da San-Quirico, e tale è pur la vecchia postale romana che passa alla destra del fi. Orcia.

Non parlo di altri piccoli tronchi di strade rotabili come quello che staccasi dal ponte della Poderina per salire ai Bagni di Vignone nè della via che gira intorno al pomerio, o carbonaja della Terra di San-Quirico ecc.

Rispetto ai maggiori corsi d'acqua che lambiscono i suoi limiti territoriali si contano, a pon. la fiumana dell'Asso, a ostro e scir. il fi. Orcia, mentre lo attraversano dalla parte di maestro e di grec. il torr. Tuoma ed il fosso del Rigo.

Non vi sono in questo territorio valli, ma solamente piccoli valloncelli ed umili colline cretose tufacee e di travertino, sulle quali varj naturalisti del secolo passato e del presente esercitarono le loro dotte indagini. — Ved. Penza Comunità.

La collina di San-Quirico è forse la più elevata e la più singolare di quante altre si presentano in questo territorio. Avvegnachè nelle sue pendici settentrionali s'incontrano rocce calcaree compatte bucherate da boladi ed a poca distanza banchi d'ostriche in un tufo siliceo-calcare con varie specie di conchiglie marine bivalvi ed univalvi; siccome potei accertarmene nella mattina del 23 giugno del 1830 visitando quella collina di San Quirico alla destra della strada postale nel podere di Bagnaja, mentre alla sin stra della strada medesima sotto il Camposanto e nel podere detto della Pieve trovasi sopra il tufo conchigliare poco lungi di là un banco potente ed estesissimo di ghiaja parte sciolta e parte conglomerats, consistente in gran parte in ghiajottoli calcedoniosi, variegali a strie, i quali si prestano mirabilmente non solo per rifiorire le strade rolabili della Comunità, ma che potrebbero anche adoperarsi nei lavori delle arti. Cotesto fiauco settentrionale della collina di San-Quirico, sparso di tufo conchigliare, di ghiaje terrestri, è rivestito da vigorose piante di olivi, di viti e di altri alberi fruttileri. Al contrario escendo dal paese pel lato opposto quasi sparisce ogni coltura di alberi, squallida, nuda, di aspetto cinerco si mostra quella campagna, e unicamente coperta di sterile marna conchigliare (matriore del monte di Radicofani. — Ved. Sann, Viaggio secondo per la Toscana, ed m mio Art. nell' Antologia di Firenze dell' g. 1830 che porta il titolo di un' Escursiose geologica da Firenze al Mont' Aminta.

Da quel lato si discende sull' Orcia al sonte della Poderina, che è quasi 4 migl. a saro-serr. di San Quirico e meno di un terso di migl. a seir. de' Bagni di Vignone, le mi acque termali hanno altamente coperto il fianco di quella collina sulla destra del i. Orcia di una pietra calcare concrezionata (travertino) della quale da lungo tempo sono sperte numerose cave per gli usi di fabbriche, sostituendo costà il poroso, ma duro travertino alla pietra serena del Val-d'Arno, la quale manca nella Valle dell' Orcia, e in quella dell' Ombrone sanese.

Rispetto alla storia delle acque termali di Vignone. — Ved. Bassi di Visnone, e Vignome, il cui paese faceva parte del marchesato Chigi di San-Quirico, alla qual famiglia appartengono tuttora le terme, le cave e molti peleri costituenti una fattoria omonima.

Col regolamento del 2 giugno 1777 per l'organizzazione economica delle comunità della provincia superiore senese, questa di San-Quirico e Vignone rimase composta ad un dipresso com'era il suo marchesato, cioè del capoluogo e di due comunelli, vale a dire, 1. Bugni a Vignone, 6 2. Vignone di Vul-d'Orcia.

La comunità mantiene un medico-chirurgo ed un maestro di scuola.

Si pratica in San-Quirico un mercato due volte il mese, nel primo e terzo luned), oltre due grosse fiere annuali, le quali cadono nel 17 giugno e nel 18 ottobre.

Il potestà di San Quirico dipende per il criminale dal Vicario regio di Pienza. Trovasi in San Quirico una dispensa delle lettere ed una cancelleria comunitativa, la quale serve a questa Com. ed a quelle, di Pienza, di Castiglion d'Orcia e di S. Giovanni d'Asso. — L'ingegnere di Circondario, e l'uffizio per l'esazione del Registro sono in Montalcino; la conservazione dell'Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Siena.

QUADRO della Popolazione della Conunità di San-Quinico a quattro epoche diverse.

| Nome                                 | Titolo                                                      | Diocesi                   |              | Popalazione  |               |                |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--|--|
| dei Lunghi                           | delle Chiese                                                | cui<br>appartengono       | Anno<br>1640 | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1633  | 1840           |  |  |
| Saf-Qu'rion (1)                      | SS. Quirico, e Giulitta<br>Pieve Collegiata                 | Montalcino, già<br>Arezzo | <br> <br>    | 816          | 1,178         | <br>  1221<br> |  |  |
| Llem                                 | S. Maria Assunta, Rett.                                     | Idem                      | •            | 146          | 241           | 245            |  |  |
| Vignone                              | S. Bizgio, idem                                             | Idem                      | 117          | 89           | 155           | 185            |  |  |
| -                                    | Tutale .                                                    | Abit. N.º                 | : 552        | 1051         | 1574          |                |  |  |
| SB. Nell ultin<br>& Roccu d' Orcia   | na epoca del 1840 entravan                                  | <del>-</del>              |              | dul p        |               | 57             |  |  |
|                                      |                                                             | TOTALE                    |              | . Abil       | . <b>N</b> .• | 1708           |  |  |
| All'incontro es<br>mao un detta epoc | scivano di Comunità dal po<br>ca in quelle limitrofe di Hon | polo di San-Qui           | rico (1      | ), ed e      | rıra-         | 44             |  |  |
| ·                                    | -                                                           | RESTANO                   |              | . Abit       | . N.º         | 1664           |  |  |

SAN-ROFFENO. — Ved. Badia a Roffera o Roffero in Val-d'Ombione sinese. SAN-ROFFINO. — Ved. Roffino (San). SAN-ROSSORE. — Ved. Rossore (San).

SANSANO REI. CHIANTI. — Ved. Lecehi (Morte-I 1 co a).

SAN-SAVINO (MONTE). — Ved. Mon-

desire nel 1329 diresse lettere al vescovo di Aresso, con facoltà di fulminare la scomutica ai Borghigiani qualora non avessero desirtito dal recar violenze al loro abbate el si suoi monaci, e non rispettassero i diritti concessi a questi dagl' Imperatori, rispetto specialmente al loro beneplacito imperare il loro consenso nella elezione de' consoli e de' potestà. Pa allora che i Borghigiani governandosi a comune senza alcua rispetto agli antichi loro signori abbati, trattavano leghe coi vicini popoli e così dichimivasi immuni da ogni servità, sudditanza e vassallaggio.

Né a riporti sotto il dominio seudale dei loro abbati erano valse le bolle del Pont. Eugenio III e d'Innocenzio IV, nè le lettere apostoliche dirette nel 1251 a Frigerio vescovo di Perugia per sar restituire agli abbati del Mon. di S. Giovanni Evangelista nel Borgo S. Sepolcro i diritti perduti, mentre i Borghigiani nel 29 sett. 1269 strinsero lega di reciproca disesa con gli Aretini obbligandosi di mandare il tributo di un palio nel giorno della sesta di S. Donato a condizione di sar guerra a richiesta degli Aretini purchè questi ultimi disendessero i Borghigiani dall'arbitrio dell'abbate e monaci Camaldolensi di Sansepolcro.

De quell'epoca in poi se non molto prima il Borgo S. Sepolero si resse a forma di comune con i suoi propri statuti, consoli, podestà e capitani del popolo.

Ma appena fu fatto potestà di Arezzo (anno 1301) Uguccione della Paggiuola, uomo di credito e di rara attività ed accortezza egli con i suoi governati dopo l'impresa fefice di Cesena, si rivolse verso il Borgo 5. Sepolero, del quale tosto si sece padrone, e sebbene il Faggiolano nell'anno dopo (1302) fosse cacciato dal governo per opera degli Arctini che elessero in loro podestà il conle Federigo da Montefeltro, non per questo i Borghigiani poterono riacquistare la perduta libertà, nè vi riparò la pace condusa nel 1316 fra gli Aretiui, i Piorentini ed i Senesi, quando era podestà d'Arezzo il celebre Bosone da Gubbio; che anzi eletto ia vescovo di questa città Guido Tarlati di Retramala più esperto nella politica che negli affari della chiesa, rivolse tosto l'animo alla conquista di tutta la Val-Tiberina, sicchè Anghiari, Pieve San Stefano, Caprese, Monterchi, e Città di Castello caddero sotto al dominio di Arezzo, ma in sostanza sotto il vescovo Guido; mediante il quale la potente famiglia de' Tarlati impetrò ed ottenne da Lodovico il Bavaro titolo della signeria d'Arcazo e della città di Castello, le quali teneva, e della Terra del Borgo S. Sepoloro, la quale allora em dominata dai Malatesti di Rimini , sicobè prima il vescovo Guido o dopo il fratello e nipote tornarono ad associare questa terra forte, finabè dopo 8 mesi nel marzo del 1328 sebbene a patti per cagione, dicono gli Annalisti Aretini, di avere i Borghigiani ricusato di ricevere in vicario del re Roberto Bettino, o Roberto di Pietramala. — (G. Vineare, Cron. Lib. X. Cap. 121. — Annales Arctin, in R. Ital. Script. T. XXIV.)

Aveva poco innanzi eltenuto un diploma da Lodovico il Bavaro Ranieri figlio del fu-Uguccione della Fagginola, eui aveva concesso a titolo di feudo 72 fra ville e castelletti posti nell'Appennino di Sacsina, di Montesettro nella Massa Verona e nella Massa Trabaria. — Erano i Faggiolani rivali de' Tarlati, talche i primi nella speranza di riacquistare i villaggi perduti nella Messa Trabaria e nei contorni del Borgo, ricorsero alla Signoria di Firenze, la quale nel 1332 mundò um suo ambasciatore (Pino della Tosa) affinché richiamasse dal Borgo l'oste pietramalese dichiarando che era neibeni della Faggiuola. Non ostante ciò i Tarlati nel 1332 condussero l'oste aretina contro il eastel di Mercatello e quello d'Elci che assalirono e presero a Neri della Faggiuola , il primo de quali nell'anno di poi riebbe a forza. — (Annal. Aret. op. cit.)

Anche il Borgo nel 1335 fu tolto di mano a Pier Seccone Tarlati, il quale insieme coi fratelli e nipoti si erano resi arbitri del Borgo e del suo distretto, e perché contro i Perugini tenevano anche Città di Castello, questi fecero lega con il Faggiuolano, con i conti di Montefeltro, di Montedoglio e con Guglielmo Casali signor di Cortona, e per trattato segreto fatto con Rainaldo o Ribaldo da Montedoglio cognato del Tarlati, che per esso guardava il Borgo, quando nella: mattina defl' 8 aprile di quell'anno lece entrare Nori della Fagginola con ano ravalieri, e 500 fanti a impadronirsi della Terra, salvo la rocca mella quale era castellano Maso Tarlati. Ma anch'essa dopo 12 giorni ad onta de' rinforzi invisti dagli Arctini, dovecapitolare, salve le persone. — (G. Vилля, Cronic. Lib. XI. cap. 25.)

In cotesto trambusto fra i Tarlati ed i Faggiolani la Terra di Sansepolero trovossi immersa fino a che nel 1351, la guerra fra l'arcivescovo di Milano ed i suos aderenti essendosi risocesa in Toscana con la Rep. fiorentina, Pietro Tarlati con tutti i suoi consorti confederato col Visconti e col Signor di Cortona, s'impadronì del Borgo S. Sepolero pochi mesi innanzi che un altro più terribile flagello, i terremoti portarono l'ultima desolazione a Sansepolero, in guisa che crollò la maggior parte degli edifizi pubblici e privati, dov'è fama che perissero più di acco persone.

Ad accrescere i mali ai Borghigiani oppressi dal dispotismo de Tarlati, dei Visconti 🗣 de' Faggiuolani , ed afflitti dal flagello de' terremoti si aggiunge nel 1359 la guerra che vi recarono i cittadini di Città di Castello, mossi dal loro vescovo, il quale pretendeva di estendere la sua autorità sopra il Borghigiani non celante la immunità loro confermata da diplomi imperiali e da diverse holle di Pontefici. Il Cinelli che racconta il futto, ci fa conoscere lo stato lagrimevole in che su ridotta cotesta popolazione nel tempo che restò suddita del Comune di Città di Castello dal quale, violato avendo ogni divino ed umano diritto, fu ridotta alla più affliggente desolazione.

Matteo Villani destinò un capitolo della sua Cronaca fiorentina (Cap. 42 del Lib. 2.º) per raccontare del modo astuto come a Pier Succone venne satto di prendere nella notte del 20 nov. 1351 il Borgo a Sau-Sepolero, che quell'autore contemporaneo qualificò per terra forte e piena di popolo e di ricchi citta lini e fornita copiosamente d'ogni bene da vivere son due cussieri forniti alla guardia di cattellani perugini, ed a/le torri di difesa. Nondimeno i Perugini (soggiuage il Cronista) turbati di questa perdita, procacciarono da ogni parte ajuto per riacquistare la Terra, tenendo essi sompre in casseri, e di presente ebbono 500 cavalieri fiorentini, siccome 1400 soldati a cavallo e con gran numero di pedoni se ne vennero per quella via dalla parte di Città di Castello.

Ma mentre tali genti si disponevano a soccorrere quelli dei casseri, tanta viltà fu in coloro che gli avevano in guardia che senza attendere il soccorso così vicino s'arrenderono a messer Piero e incontanente quelli del castel d'Anghiari cacciarono la guardia che y' era dei Perugini, e quelli del castel della Pieve S. Stelano fenero lo stesso tornando in potere de' Tarlati.

Era per concludersi la pace di Sarzana quando nel principio del 1353 l'arcivescove di Milano ordinò al Tarlati di far riedificare le mura e case del Borgo San-Sepolcro, rovinate o guiste per lo terremoto, al quale effetto mandò 300 maestri muzatori.

I Borghigiani rimasti in vita erano tutti straricchi per l'eredità de'morti, e per li sconci guadagni delle prede de'loro vicini condotte al Borgo, e perchè ai soldati avevano venduto caro la loro viituaglia, e gli altri arnesi, e perciò, venuti i maestri muratori, cominciarono a edificare le case epalagi e a fare assai più nobili e più belle abitazioni che prima non avevano, ma poco poterono lavorare giacchè la Terra ben presto mutò stato e padrone. — (M. Vullani, Cronie, Lib. III. Cap. 85.)

Uno sea gli altri pulconi su il vescovo di Città di Castello, quando i Borghigiani sottettisi al dispotismo de' Tarlati ed afflitti dalle triste conseguenze de' terremoti si trovarono di notte tempo assaliti dalle genti di Città di Castello, mosse dal loro vescovo, il quale pretendeva riacquistare con la sozza la già da gran tempo perduta autorità spirituale sopra i Borghigiani. A questo satto politico dubito che volesse appellare Matteo Villani, al Cap. 85 del Lib. III. della sua Crovica.

Frattanto dopo cotesto fatto la Terra del Borgo tornò alquanto tempo in quiete, sebbene spesse volte cambiasse di padrone, fino a che Niccolò Fortebracci generale pontificio nel 143a fu investito da Eugenio IV del feudo del Borgo quasi in premio delle sue prodezze militari. Ma cotesta investivara essendo precaria, e altrondè Niccolò avendo abbudonato i servigi militari del Pontefice sotto pretesto delle sue paghe ritenne il Borgo con altre castella intorno non solo ma negò ogni sorta di obbedienza al Papa come suo feudatario intantochè gagliardamente travagliava i popoli.

Nè qui si arrestarono le violenze poichè dopo la morte (anno 1435) del Fortebraccio, comparre al Borgo con le sue massade il conte Francesco' de' Conti Guidi di Poppi, e col pretesto della restituzione della dote di sua figlia restata vedova di Niccolò egli prese il dominio del Borgo.

La qual cosa parendo grave al Pontefice, s'interpose mediatore il governo fiorentino in pute mode, che fruttante che non fosun apiante le differenze tra Eugenio IV
di unte di Poppi il Borgo si doveva depiùre in ma so della Signoria, la quale
idii madò Giovanni Vespucci a pigliarin in tanta. Così il conte fu costretto a parite il i; mentre il patriarea Vitelleschi,
piùre dell'armi pontificie, non solo riconpiù il Borgo S Sepolero, ma molte alitantella di pertinenza dello stesso conte
iliqui, le quali poco dopo egli riebhe in
più della mediazione della Signoria di
impressoil Pontefice. — Fed. Porri. —
ima. Ster. Fior. Lib. XX.)

fra, Ster. Fior. Lib. XX.) tani dopo il conte medesimo in-Tandicarsi del Papa e di tutti colo-**Birma**o contribuito ai danni suoi, impredentemente con tulte le sue til perte del duca di Milano per **White selle file dell'esercito lombardo** Imparia del Mugello e del Casentino Mate del 1440 dal capitano Niccolò vene condotto in Toscana, e che Mant Praccesco di Poppi a penetrar pre-\*14-Tiberina fü cald imente confortato. Intercompagnava l'esercito del Picin Cattà di Castello ed il Borgo, k genti della Rep. e del Pontefice in Anghiari, sotto il qual castello por 29 giug. 1440) accadde la famosa Mile, che portò un'immensa perdita Menido lombardo e a qui illo del conte di miche in pena della perfidia venne ir-Probilmente da tutte le sue castella della cocisto. - Ved. Anguian e Poppi. 🖢 questo modo diventarono vani tanti apparati e concerti del duca di Mibed conte di Poppi; e più dannosa per il Visconti sarebbe riescita la = i madettieri dell'esercite Fiorentiartquie averseno dato ascolto ai consigli Mai Capponi uno de' commissarj, il quale appi che la mattina dopo la vittoria si mane di boon ora sopra il Borgo per findervi il nemico ivi ritirato; al che na nationalita in a second de la constantia del constantia della constanti al Borgo il primo giorno dell'immihelio, e tosto venuti al campo gli chemiori de' Borghigiani, pregarono i aminiforentini perchè ricevessero sotto Improfezione il Comune predetto ed i miabilitati: ai quali però fu risposto che A: pmi della Lega il Borgo doveva tor-🗪 illo Stato pontificio; e così fu eseguito 🗪 spinlazione, un articolo della quale di

ceva, che tutti i prigioni che si trovavano in Sansepolcro per qualunque maniera fossero stati liberati. Entrossi nel Borgo, dice l'Ammirato (Stor. Fior. Lib. XXI), pacificamente, e tra quel giorno e l'altro (1 e a luglio) delle rocche, o torri che il Borgo aveva se ne ebbero sole due.

Il restante dell'anno passò tranquillo per i Borghigiani, sotto il dominio del Pont. Eugenio IV, il quale attendeva per i suoi bisogni, piuttosto che a governare i propri sudditi, a chiedere denari ai Fiorentini per pagare li stipendi de' capitani e le spese occorse nella guerra; sicchè quel Papa finalmente su costretto per 25000 ducati d'oro di dare il Borgo Sansepolcro in mano de' Signori della Rep. Fior. i quali tosto vi mandarono a prenderne il possesso Niccolò Valori uno dei Dieci di Balia della guerra.

Infatti nel 1441 sotto di 22 febb. (stile comune) su firmato il contratto con la Rep. Fior. che deputò alla guardia del Borgo un castellano con una compagnia di soldati ed un capitano per amministrarvi la giustizia nel civile e nel crimiuale, da cambiarsi entrambi ogni sei mesi. Quindi sotto di 9 ag. dello stesso anno la Signoria concesse ai Borghigiani diversi privilegi ed esenzioni, cui nel 13 settembre dello stesso anno tenne dietro un regolamento sul governo economico del Borgo, specialmente referibile alle gabelle, sale ecc. — (ARCH. DELLE RIPORM. DI FIRENZE.)

In questo mezzo tempo comparve uno scrittore dotto quanto coscienzioso, il quale preferì la verità alla boria del suo ordine Camaldolense, in guisa che dalle lettere odeporiche dell'abbate maggiore don Ambrogio Traversari vien posto in chiaro quanto un altro suo collega, collettore dei diritti della badia di Sansepolero, si sforzava dimostrare al Pont. Niccolò V rispetto alla giurisdizione ecclesiastica e temporale degli abbati della badia di S. Gio. Evangelista sopra gli abitanti del Borgo e del suo distretto.

In quanto spetta alla giurisdizione ecclesiastica della badia di S. Gio. Evangelista, che questa fosse stata dichiarata immune dai vescovi di Città di Castello, nella cui diocesi era compresa, non vi è chi possa meterlo in dubbio; ma che gli abbati di detto Mon. vi esercitassero anco nel secolo XIV e nel principio del XV dominio temporale, questo è ciò che il collettore prenominato non giunge a dimostrare con tutti i bandi,

petizioni, ed istrumenti di cauzioni relativi agli abbati del Borgo per restituzione di usure, dal collettore predetto riportati.

Arreca una luce maggiore all'argomento una bolla del 1 aprile 1402 spedita dal Pont. Bonifazio IX a petizione dell'abbate e monaci del Borgo, con la quale si esentano quei claustrali dalla giurisdizione ecclesiastica verso il diocesano, ed in quella si parla pure dei loro diritti sulle usure, matrimonii ecc.

Coteste vertenze fra gli abbati del Borgo ed i vescovi di Città di Castello si riaccesero molte volte nei secoli XIV e XV. Tale fu la lite del 1432, in tempo che nell'autunno di quell'anno si recava in visita alla badia predetta l'abbate maggiore dell'Ordine don Ambrogio Traversari.

Una di quelle lettere pertanto ci scuopre che gli usurai più indiscreti del Borgo erano i monaci di quella badia, per cui il maggiore predetto don Ambrogio si sforzò di moderare le usure, e di obbligare quei religiosi a non prendere più pegni alla mano.

Quindi soggiunge; visitavimus et gubernatorem oppidi ex officio nostro, sermonemque cum illo diutius protraximus, a quo sumus humanissime accepti, etc.

Governava allora il Borgo in nome della S. Sede mess. Ruggieri di Cajano commissario apostolico, che l'abbate don Ambrogio qualifica per antico amico e giureconsulto distintissimo. — (Annal. Camalo. T. VII.)

A testimonianza cotanto chiara ed autorevole non vi ha che rispondere da chi volesse dare agli abbati del Mon. del Borgo nei tempi preaccennati una giurisdizione più che spirituale.

Si chiudeva il secolo XV quando sotto il capitanato di Anton Francesco degli Scali i Dieci di Balia di guerra da Firenze sotto di 9 nov. del 1500 mandarono al Borgo Giuliano da Sangallo affinché vedesse ed esaminasse il modo di poter riparare le mura e fortificazioni di detta Terra; ed il magistrato medesimo nel 7 dicembre successivo con altra lettera rispondeva al commissario predetto, che annunziava ai Dieci di Balia il desiderio mostrato dai Borghigiani, che mettesse ad effetto il disegno fatto da Giuliano da Sangallo per la fortificazione del Borgo, dicendo loro come i Borghigiani erano pronti ad eseguire quanto dal Sangallo si era consigliato e disegnato. — (GATE, Carteggio inedito di Artisti, Vol. II.)

Ed infatti la guerra mossa dal Visconti

per rimettere in Firenze l'esule Pietro di Lorenzo de' Medici con tutti i suoi, ed i torbidi che nel principio del sec. XVI nell'aretino conseguitarono, dovettero der da pensare ai Dieci di Balia di guerra per mettersi in guardia dalla parte del Borgo.

Ai quali sospetti dopo si aggiun<del>se questo,</del> che quando ritornarono i Medici in Firenze ed un fratello di Piero (Leone X) fu innalzato sul soglio pontificio, le armi del duca di Milano dal territorio perugino dirigendosi verso Città di Castello e Sonsepolcro incomineiarono a far delle **scorreri**e da quella parte; sicchè vedendo il Papa quell'oste accrescer di gente a danno de nuovi sudditi della Rep. Fior. e dei popoli limitrofi, per affezionarsi i Borghigiani eresse la loro badia in sede vescovile. Infatti allorchè l'esercito del duca Francesco Maria Visconti (anno 1517) tentò gittarsi di nuovo in Val-Tiberina, non vi trovò certamente quella facilità che egli supponeva, avendo **anco** i popoli imparato a proprie spese nello stare più cauti in tali eventi, onde quelle masnade, sebbene si trattenessero più tempo nelle terre dei Fiorentini in Val-Tiberitta, con tuttociò non vi fecero altro profitto fuori che occupare il castello di Montedoglio, lungo ridotto di poca importanza. — (Amusa. Stor. Fior. Lib. XXIX.)

Posersi bene a dare una grossa battaglia ad Anghiari, dove essendo gli abitatori valorosi e fedeli al popolo fiorentino, non ostante avessero muraglie non molto forti, nè abbondassero di munizioni, resero vano lo sforzo del Biscione, il quale da Anghiari si ridusse ad alloggiare sotto l'Appennino fra Sausepolero e Città di Castello, sulla via che per il Metauro guida ad Urbino; mentre Lorenzo de' Medici duca di Neraurs e figlio di Piero non mise tempo in mezzo per accorrervi come generale in capo dell'esercito fiorentino. — (Oper. cit.)

Infatti egli si diresse al Borgo con molte milizie per osservare da vicino le mosse dell'oste milanese che poco appresso si ritirò dalla Massa-Trabaria.

Frattanto dopo caduta la Rep. Fior. in mano di Alessandro de' Medici, poi di Cosimo duca di Firenze, il Borgo Sansepolero diede a quest' ultimo cagione di qualche dispiacere, sia per la poca fede d' Alessandro Rondinelli che n'era commissario, sia per gli intrighi di un Graziani, famiglia illustre del Borgo, il quale, desiderando di vendi-

cersi de' Pichi suoi nemici e non meno potenti de' Graziani, prometteva a Piero Strozzi ed a Filippo figlio di Baccio Valori capi fuorusciti e nemicissimi di Cosimo, di dare loro in mano il Borgo Sansepolcro.

Ma non si erano le cose con tale segretexa potute guidare, che non arrivassero all' oreschie dell'astuto duca, il quale inviò vokado sopra il Borgo Jacopo Spini, cui tennero dietro Gherardo Gherardi commissano con ampia autorità, il capitano Otto da Montauto con soldati a piedi e Ridolfo Baglioni con la sua cavalleria, sicchè il tutto lu ben presto assicurato. Ma il danno che da foorusciti non poté esser fatto ai Borghigiani, fu per riceversi dai loro stessi cittadini, avendo questi preso l'armi nella sera che seguì l'arrivo delle truppe inviate da Cosimo I, cominciando quelli di dentro a far tumulto e a gridare: che le truppe forestiere sgombrasero dal Borgo, giacchè eglino stessi erano capaci di disenderlo da qualunque sorpresa; per modo che volendo provvedere al bisogno e acquetare i Borghigiani, a questi finalmente fu concesso che la maggior parte delle soldatesche dal duca Cosimo inviate ucirebbero dalla loro città, lasciandovi solo con pochi fanti il Montauto. — ( Ammerat., Stor. Fior. Lib. XXXII.)

Nè qui terminò il chiasso, poichè il giorno appresso nuovo rumore si suscitò dai
Borghesi, i quali sdegnati delle parole dette
da un Pichi; che a loro malgrado gli si
metterebbe il freno in bocca, di nuovo ripresero le armi, e quel Pichi con due suoi
compagni in mezzoalla strada uccisero. Quindi corsi alle case de' Pichi, questi in numero di venti furono a furia di popolo cacciati
dal Borgo, indi da 200 terrazzani infino al
confine d'Anghiari vennero accompagnati.—
(Opera cit.)

Il pronostico peraltro del Pichi ben presto si avverò, tostochè nell'anno appresso restarono da Cosimo I spogliati delle armi tutti gli abitanti del Borgo, dove mandò con amplissima facoltà Averardo Serristori a governarli (ivi).

Ma non aveva ancora il duca Cosimo riunito al suo dominio quello della Rep. senese, allorchè le antiche nimistà de' Graziani e de' Goracci contro i Pichi ed i Rigi tornarono di nuovo ad armare i cittadini del Borgo, senza prendersi soggezione alcuna di Lorenzo Giacomini che v'era commissario per il duca di Firenze. Ma come sogliono per lo più andare a finire simili rivolte, mentre i Graziani ed i Goracci per la mediazione del vescovo Niccolò Tornabuoni, del capitano Otto da Montauto e del conte di Montedoglio, stavano aspettando in un loro castello le condizioni della pace coi suoi nemici, colti essi e circondati dalle genti del principe, quindi accerchiati dal fuoco, dopo qualche difesa si dovettero rendere, salva la vita, per essere condotti a Firenze. — (Oper. cit., Lib. XXXV.)

A quest'ultima età, e forse per la detta causa surono diroccati i subborghi di Sansepolcro piuttosto che all'occasione del passaggio dei Francesi e degli Spagnoli, come da alcuni su opinato. Insatti Anton Maria Graziani ne assicura che in quell'occasione (anno 1556) surono gettati a terra dalle truppe siorentine anche tre monasteri di monache che erano nei subborghi traslocando in seguito quelle recluse nell'interno della città.

— (Ant. M. Graziani, De scriptis invita Minerva pag. 158.)

Nell'anno stesso 1556 sotto di 22 dicembre si sottomesse al duca Cosimo la villa di Cospaja posta a grec. del Borgo sull'estremo confine con il territorio di Città di Castello; la qual villa essendo stata per lungo tempo in questione, su giudicata di niun padrone, in guisa che divenne un luogo di deposito di tutte le merci di contrabbando, sinchè il governo granducale nel 1832 la rinunziò totalmente alla giurisdizione e dominio Pontificio. — Ved. Cospasa.

Inoltre è da avvertire che all'epoca della statistica del 1551 la città di Sansepolcro era repartita in quattro quartieri; cioè, di Sansepolcro, di San-Giovanni, di S. Bartolommeo e di San-Pietro; che contava due borghi, uno de'quali fuor di porta S. Niccolò, e l'altro fuori di Porta fiorentina, non comprese varie abitazioni spicciolate (164 suochi) con 778 abit. A quell'epoca il suo governo economico consisteva in 51 consiglieri preseduti dal gonfaloniere con i suoi priori.

Dalle notizie ordinate nel 1789 dalla giunta deputata dal Granduca Leopoldo I rispetto al compartimento de' governi provinciali sulla giurisdizione del capitanato e cancelleria comunitativa di Sansepolcro, risulta, che dentro le mura della città esistevano bocche da tassa n.º 1534 in suochi 651, esclusi suochi 329 non tassati per esser poveri; mentre il territorio del Borgo era suddiviso in 25 sindicherie, dov'erano

bocche da tassa 1886, oltre 41 case di pigionali poveri. Totale delle bocche da tassa nella Com. del Borgo all'anno 1789 N.º 3420.

Esiste nell' Arch. delle Risormagioni di Firenze una relazione di quei ministri del 27 sebb. 1623, in cui si trova un dettaglio del governo civile della città di Sansepolcro, ad esclusione di alcune di quelle samiglie, approvata da rescritto sovrano.

Chiese principali, Monasterie Luoghi pii. — Le chiese di Sansepolero potrebbero dirsi quasi gallerie pittoriche, tanti e sì variati sono i quadri che le adornano, e di

credito i pittori che li cseguirono.

La prima, la più vasta e la più ornata è la chiesa cattedrale a tre navate, stata di corto rostaurata, che possiede, oltre il tesoro di varie reliquie, molte tavole di buoni pittori, fra le quali primeggia l'Assunzione di N. S., opera squisita dell'ultima maniera di Pietro Perugino. Vi è una Resurrezione di Raffaellino dal Colle, allievo dell'Urbinate; un'Annunziata di Giacomo Palma; un S. Tommaso di Santi di Tito, ed altri due quadri di Cherubino e di Durante Alberti, famiglia di Sansepolcro numerosissima di pittori. Dallo stesso Cherubino Alberti fu dipinta a fresco la facciata di un palazzo in Sansepolcro, con armi, genii, e fregi bizzarrissimi.

Chiesa di S. Francesco de Conventuali. — Fu edificata con il convento annesso l'anno 1258 da fra Tommaso da Spello; e fu rifatta di nuovo sul declinare del secolo XVIII caricandola di stucchi con volta sostituita alla vecchia soffitta. Il convento è sempre abitato dai Minori Conventuali.

La tavola all'altare di S. Francesco è di Giovanni de'Vecchi di Sansepolcro, un quadro della disputa di N. S. nel Tempio su dipinto dal Passignano, e quello di S. Antonio da Padova daGio. Battista Mercati uno pur esso dei tanti pittori del Borgo. In questa chiesa su traslocata nel 1808 una cura della città, quella di S. Niccolò.

Chiesa di S. Agostino. — La chiesa attuale è stata riedificata dai fondamenti nel secolo ultimo trascorso sugli avanzi dell'antica, nella quale si dice che esistessero colonne di granito orientale. Il convento contiguo era abitato dai Frati Romitani fino dal sec. XIV almeno, tostochè sono essi rammentati nella transazione fatta li 21 dicembre 1363 fra il vescovo di Città di Castello e l'abbate del Mon. di S. Gio. Evangelista del Borgo. — (Annal. Camalo. Vol. VII.)

Attualmente la famiglia di quei religiosi è soppressa, e la sua cura trasportata insieme con l'antico sonte battesimale nella chiesa di S. Maria de PP. Serviti.

Anche quest'ultima chiesa de PP. Serviti, che conta la sua sondazione coll'anno 1278, ordinata da S. Filippo Benizzi: suori della Porta del Ponte, è stata posteriormente risatta dentro la città, e nel secoso passato venne arricchita di stucchi, maniera che mantiensi in voga nella Valle Tiberina toscana. Vi sono due quadri del Cav. Pomarance, e uno del Borghese Giovanni de Vecchi

Chiesa di S. Niccolò. — Era una part. stata amministrata dai monaci Camaldolensi, a partire dal secolo XVI fino al 1808, quando la sua cura fu traslocata nella ch. di S. Francesco. Questa chiesa ha un piccolo quadro all'altar maggiore della scuola di Raffaellino dal Colle. — Ved. Ch. di S. Francesco.

Due monasteri di Francescane, e chiese di S. Chiara e di S. Marta. — Era il primo uno de' tre monasteri stato suori di città sino al 1556 ed abitato da Clarisse. Nel secondo si conservano le Cappuccine sotto l'invocazione di S. Marta. Nella chiesa loro esiste un quadro di Cherubino Alberti ed un assresco nella cappella della Madonna, che è opera di Gio. Battista Mercati, entrambi del Borgo.

Chiesa e Mon. di S. Lorenso. — Pu in origine fondato nel 1350 in una villa di Sansepolcro, quindi nel subborgo di Porta fiorentina abitato dalle recluse Benedettine in luogo detto tuttora alle Santuccie, e finalmente trasferito in città nella chiesa e case della confraternita di S. Croce. Attualmente è soppresso, e ridotto ad uso di orfanotrofio per le fanciulle con varie telaja da tessere in lino, lana, cotone e canape.

La sua chiesa all'altar maggiore ha una tavola rappresentante la deposizione dalla Croce di N. S., opera del Rosso fiorentino, e all'altare di S. Benedetto un altro quadro

dipinto da Gio, Battista Mercati.

Rammenterò il conservatorio di S. Bartolommeo dove si contano 24 fra oblate ed educande a convitto. Accennerò la chiesa della confraternita della Misericordia per una pittura all'altar maggiore di Pietro della Francesca; la compagnia del Buou Gesà per un quadro della Crocitissione del Pintoricchio; la confraternita della Madonna delle Grazie per una B. Vergine Maria di Raffael-

in al Colle, alla cui mano spetta altro quan dell'altar maggiore della chiesa di S. Itan, dore è pure dipinto un Crocifisso di Ganni Alberti. — Nella chiesa soppressa di Giovanni era un altro quadro di Pier Inceso Alberti, ora nella cattedrale, dove it importata anco la sua autica cura.

Chiese e conventi de' Cappuccini. — Impirole famiglie religiose di Cappuccisistima, una il convento de' S. Michele
mane di migl. a maestr. della città, che
di ma bella situazione è appellato il Pamin, e l'altra l' Eremo a Monte Casale
Impl. a prec. di San-Sepolcro sul monte
de mana a cavaliere della città. È un piominante il masso su cui dormiva S. Frantan, es' indicano le celle e i duri letti sui
più ma di adagiavansi S. Bonaventura e S.
Innio da Padova.

Itale queste chiese pregevoli per huone presentanti a buon fresco della Francesca, rappresentanti, to la Resurrezione di G. C. e l'altro la figliazione alla colonna, opera quest'ultro di Girco della Francesca.

botte Sansepolero ha un teatro, e fra gli biteli di pietà conta due spedali, uno per finimi e l'altro per i gettatelli, e più mile pio risabbricato sul declinare del mile XVIII ed annesso al palazzo di resitan del magistrato civico, dove abita anme il vario regio.

Ti è un seminario mantenuto in parte despublicamente che servivano per tenere designi a studio di belle arti in Rome giorani a studio di belle arti in Rome giorani a studio di belle arti in Rome giorani di rescovo Marcacci fu tradita nel bel collegio ch' ebbero costà i m. Geniti. Ivi si educano gratis sei giorani di nascita civile, e tutti i semini godono del benefizio delle scuole di recedi giorani godono del benefizio delle scuole di recedi calligrafia e abbaco, primi ruditare di grammatica, umanità, rettorica, di parti di grammatica, umanità, rettorica, di seminatica, umanità, rettorica, di presenti di grammatica, umanità, rettorica, di presenti di grammatica, umanità, rettorica, di presenti di grammatica, umanità di grammatica, umanità di grammatica, umanità di grammatica.

Accademia Filarmonica. — Una città che ha dato tanti artisti non poteva manca, di bravi filarmonici.

Accademia della Val-Tiberina Toscana. — È l'Accademia che si mantiene sempre giovane e sempre operosa fra quante altre di provincia conta oggi (e sono molte) la Toscana granducale.

Da essa banno avuto vita le stanze civiche, da essa una pubblica biblioteca, da essa furono stabiliti de'quesiti utili e dispensati premi e medaglie d'onore, da essa finalmente Sausepolcio e la Toscana attendono la promessa statistica economica agraria della Val-Tiberina superiore toscana.

Uomini illustri nelle scienze, lettere ed arti. — Se la città di Sansepolero vantò e vanta gran numero di famiglie nobili, fra le quali i Graziani, i Pichi, li Schianteschi, i Rigi, i Dotti, i Cantagallina, non ha certo di che invidiare per copia degli uomini celebri in chiarczza d'ingegno. Non citerò quelli samosi in santità, sca i quali dovrei mettere per primo un B. Andrea Dotti Servita che mori nel 1315, nè rammenterò gli uomini distinti in valor militare; mi limiterò solo a indicare i più celebri nelle scienze, lettere ed arti. Fra questi citerò un Antonio dei Moroni dottor di decretali vicario generale di Filippo de' Medici arcivescovo di Pisa che fiori nel secolo XV, un Dionisio Roberti, fra i maggiori letterati del secolo XIV Icdato dall'amico Petrarca, un Pietro Gharardi filosofo, istorico, e grecista di somma sama nel secolo XVI, un Fr. Luca Paccioli insigne matematico e profondo geometra, il quale nei tre anni che stette a Milano (1496-99) chiamatovi da Lodovico il Moro per aprirvi una cattedra di mattematiche, fu in si stretta amicizia con Lecnardo da Vinci, che per lui intaglio in legno molti disegni inseriti nel suo libro della Divina Proporzione. - Citerò un Pietro della Francesca restauratore della prospettiva e pittore di sommo merito, un Mons. Anton Maria Graziani letterato insigne, un Mons. Giuseppe Maria Lancisi archiatro di due Pontesici. - Che se poi si dovessero rammentare i pittori più distinti nativi di Sansepolero la lista sarebbe troppo lunga, alla quale però va in testa il citato Pietro della Francesca che sece molti buoni scolari, cui succede in merito Raffaellino dal Colle allievo distinto dell'Urbinate e di Giulio Romano. Né anderebbe omesso un Cristoforo Gherardi, detto Batine, che imparò da Raffaellino dal Colle, e di cui fu scolaro Giovanni de'Vecchi. Citerei un Remigio ed un Marcantonio Cantagallina architetti distinti, oltre molti pittori della famiglia Alberti, un Santi di Tito, ecc.

La città di Sansepolcro è stata molto soggetta ai terremoti, il più spaventevole dei quali fu nell'anno 1352, sebbene con gran danno essi si ripetessero sul declinare del sec. passato, nel 1781 ripetute anche nel 1789.

Onde riparare ai danni prodotti dai terremoti del 1781 corse sollecito il Gran Leopoldo, il quale confortando gli afflitti volle munificentissimo si rifacessero a spese del R. Erario le case ai bisognosi, e che si somministrasse agli altri il denaro senza frutto per ricostruire le abitazioni cadute o rovinose.

Attualmente risiede in San-Sepolcro oltre il suo vescovo un vicario regio, che limita la sua giurisdizione civile alla sola Communità di Sansepolcro, ma per la criminale abbraccia le potesterie di Anghiari, di Monterchi, della Pieve S. Stefano e di Sestino. Vi risiede un cancelliere comunitativo che serve anche alle Comunità di Anghiari, di Monterchi e del Monte S. Maria. Vi è pure un uffizio di ricevitoria del Registro ed un ingegnere di Circondario. — La conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Arezzo.

MOVIMENTO della Popolazione della CITTA DI SANSEPOLCEO a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| Анно | masc. | feinm. | masc. | femm. | contugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>secolari<br>e regolari | Numero<br>delle<br>Samiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|-------|--------|-------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | _     |        | _     |       |                               | -                                     | 1158                        | 5041                        |
| 1745 | 385   | 312    | 389   | 586   | 699                           | 232                                   | 547                         | 2523                        |
| 1833 | 534   | 547    | 596   | 791   | 1340                          | 214                                   | 714                         | 4026                        |
| 1840 | 575   | 666    | 657   | 855   | 1360                          | 194                                   | 804                         | 4297                        |

COMUNITA' DI SANSEPOLCRO. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 25309 quadr. dei quali 1393 quadr. sono presi dai fiumi o da altri minori corsi d'acque e da pubbliche strade.

Nell'anno 1833 vi abitava familiarmente una popolazione di 6344 individui, a proporzione repartita di circa 219 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con tre Comunità del Granducato, e per una linea dell'estensione di quasi dieci miglia dirimpetto a ostro, a scir. e a lev.-grec. con il territorio dello Stato pontificio, quasi sempre mediante termini artificiali, se si eccettua circa ; migl. mediante il letto del Tevere che le resta di fronte a lib.

Si tocca nell'Alpe della Luna con il territorio della Badia-Tedalda che fronteggia di faccia a grec., e col quale il nostro di Sansepolero percorre per il crine del monte detto della Badia e per quello delle Masse maggiori; passate le quali Masse trova di fronte a maestr. il territorio della Com. di Pieve S. Stefano, con il quale poco dopo si dirige verso pon. mediante il fosso dell' Astro, e di là lungo il fosso d'Acqualecchio e infine per il borro del Bagnolo.

Giunti alla confluenza del fosso del Possono i due territori rimontano l'Alpe della Luna nella direzione di grecale percorrendo il suo fianco occidentale per oltrepassare la villa di Aboca. Di costassù i due territorii della Pieve e del Borgo formando un angolo acuto riscendono nella Valle Tiberina superiore mediante il torr. Tignana, col quale voltando a pon.-lib. tagliano la strada provinciale fra la Pieve ed il Borgo finchè entrano nel Tevere. Lungo il corso di cotesto fiume sottentra a confine la Com. d'Anghiari, da primo mediante lo stesso Tevere, poscia la nostra oltrepassandolo si dirige a ostro e quindi a scir. rasentando le falde

unitorali del poggio di Monteloglio, qual tegliando la strada regia di Urbino, ura lungo il Tevere lo Stato pontificio.

Fin i maggiori corsi d'acqua che attrauna o che lambiscono il territorio di
puta Comunità, havvi il Tevere che lo cotigni dirimpetto a maestr. innanzi di attimestro, nella quale traversa trovandosi
pi i migl. tortuose senz' argini, viene latimate ricoperto. — Più povero d'acque è
ltur. Tignane, sebbene questo scenda per
lup camino dall' Alpe della Luna; così
ltur. Afra, il quale scorre dentro i contici questa Com. a maestr. del capoluogo.

ben preso piede più d'una volta il pro-🎮 zefinte una società di possidenti fron-Mel Terere, autorizzato infine dalla supur potrata, quello cinè di arginare il det-🌬 dentro il territorio comunitativo di impleo, affinché le sue acque non più with attraversusero con danno grande bids campagna, e impedissero che siqui piena le opere di agricoltura fosse-Strinste via dalle sue acque. A questo 📭 l'accademia della Val-Tiberina toscana 🖚 🖶 principio della sua istituzione pub-🖦 sa programma con la promessa di una kia in premio a chi risolvesse alcuni 🎮 Cidrometria per il più facile e più maico incanalamento del Tevere dentro Imiteio della Comunità di Sansepolcro.

se quando si tratta di corta traversa di se fune a confine con altre Comunità e Suti esteri un'accademia può far sen-

is ses voce, ma niente più.

intuato il Tevere con nuove devastatimi sentes più danneggiava i vicini posstati ternen, sieche nell'anno 1839 uno desti salapose una supplica al suo go-च्या अधिक he si degnasse concedere facoltà · Pridenti in riva al Tevere di potersi Pro-le na' associazione occupare di prolla sopraindicata impresa. Sono già mui che la supplica predetta fu riem-🏞 6 frme, ma il Tevere vagando condirigere a piacere quà e là le sue a-🕶 🚥 danno continuo de' frontisti, quanla scienza idraulica ha fatto tali progressi natura poro servigio ai Borghigiani le selle che il lorestiero affacciandosi amenissima valle e contemplando binazioni del fiume vi trova un sinto-Presi regativo ali civilizzazione.

E pris la nuova strada d'Urbino che divilime del Cersone entra nel territorio

d'Anghiari e di Sansepolcro sino a Cospaja donde prosegue nello Stato pontificio.

B provinciale rotabile la strada della Valle Tiberina che da Bibbiena per l'Alvernia e Pieve S. Stefano porta a Sansepoloro e Città di Castello.

Sono comunitative rotabili la continuazione dello stradone fra Anghiari e il Borgo, quella che staccasi da detto stradone per condurre alle ville o casali di S. Fiora e di S. Croce, e l'altra che guida alle ville di Grignano, di Val-d'Afra e del Trebbio. La via però che dal Borgo sale alla dogana ed all'eremo di Monte-Casale è mulattiera.

I monti più elevati di questa Comunità sono quelli costituenti il contrassorte dell'Appennino che inoltrasi dalle Balze sra la Badia Tedalda e la Pieve S. Stefano protraendosi a Mercatello verso il fi. Metauro.

Tali sono nel territorio in questione l'Alpe della Luna, la cui sommità a contine con la Badia Tedalda, sopra le più alte sorgenti del Metauro e della Marecchia, fu trovata dal prof. P. Inghirami br. 2183 sopra il livello del mare Mediterraneo.

Rispetto alla qualità fisica del territorio in questione, esso può ristringersi a due sezioni, cioè, al terreno di trasporto sparso di molti ciottoli trascinati in questa valle dai monti che la fiancheggiano a destra e a sinistra, mentre le pareti occidentali dell' Alpe della Luna, inoltrandosi verso Monte-Casale, consistono in strati potenti di arenaria macigno che alternano con sottili straterelli di schisto marnoso a fucoidi, attraversati in vario senso da larghi filoni di spato calcare candido.

La pendenza de' canali che scendono a maestr. di Sansepolcro rende nell' estate un gran servigio alle sottoposte campagne per l'industria de' villici coloni che incanalano quelle acque ad oggetto d'inaffiare e rendere più fruttiferi i loro aridi campi.

Le acque de' pozzi sono quasi tutte gravi e selenitiche, per cui è invalsa opinione fra i medici di questa Comunità che da tali acque derivino le ostruzioni di fegato e di milza, alle quali vanno frequentemente soggetti gli abitanti di Sansepolcro.

Il commercio e l'industria da cui nei tempi della Rep. Fior. era animata cotesta città, specialmente nelle arti della lana, della seta, e nel traffico del guado, si mostrano tuttora ne' suoi antichi statuti comunitativi alle rubriche 25, 35, 46 e 52.

L'arte della seta e della lana ora si può dire estinta affatto; quella del guado ebbe un incitamento governativo nel 1809 che presto spirò dopo cessata la proibizione de' generi coloniali e poco innanzi la ripristinazione della naturale Dinastia selicemente regnante in Toscana.

La Comunità mantiene sei maestri di squole pubbliche rammentate all' Art. Seminario. Rispetto all'istruzione delle fan-

ciulle fanno da maestre tre Oblate del conservatorio. — Un medico ed un chirurgo sono condotti per la città ed un medico-chirurgo presta servigio nella campagna.

Nei subati si tiene in Sansepolcro un lan-

guido mercato di vettovaglie e merci.

Cadono pure in Sansepolcro quattro fiere annuali, la prima delle quali nel giovedì dopo mezza quaresima, la seconda nel 20 giug., la terza nel 1 sett. e la quarta nel 20 ott.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Sanerpolcro a quattro epoche diverse.

| Nome<br>dei Luoghi<br>boca (*)          | Titolo<br>delle Chiese                                    | cui<br><b>sppa</b> rtengono                   | ANNO           | 45000  |        |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| lboca (*)                               | i                                                         | ······                                        | 1551           | 1745   | 1833   | 4840<br>1840   |
|                                         | S. Muria, Cura                                            | Sansepolero,<br>un di Città di<br>Castello    | 254            | 250    | 335    | 384            |
| iauta-Groce nel<br>Pian di Borgo        | S. Crace, idem                                            | Anezzo                                        | 39             | 39     | 24     | 24             |
| Ville                                   | SS. Flora e Lucilla, idem                                 | Sansepolero,<br>già della Dioc.<br>d' Arezzo. | 114            | E 77   | 250,   | 273            |
| Gragnano (1)                            | SS. Lorentino e Pergen-<br>tino, idem                     | ldem, idem<br>ldem, già di                    | _              | _      |        | <b>≥8</b> g    |
| Gricignano                              | S. Biagio, idem                                           | Città di Castello                             | 147            | 188    | 39a    | 420            |
| Melello                                 | S. Maria, idem                                            | Idem, idem                                    | 140            | 424    | 245    | 250            |
| <b>Hisciano</b>                         | S. Cristofano, idem                                       | Idem, idem                                    | 34             | 39     | 103    | 134            |
| Montagna                                | S. Michele, idem                                          | Idem, idem                                    | 311            | 161    | 261    | 282            |
| Montedoglio (1) (*)                     | S. Martino, idem                                          | Arezzo                                        | -              | -      | _      | <del>9</del> 5 |
|                                         | /S. Agostino in S. Maria                                  | } S≈nsepolcro,                                | 397            | 84     | 577    | 619            |
|                                         | de Servi, Pieve                                           | gia di Città di                               |                |        |        |                |
| Sauseporcao in Città                    |                                                           | Castello                                      |                |        |        | _              |
|                                         | S. Gio. Evangelista, Calt. S. Niccolò in S. Francesco     | idem, idem                                    | 3671           | 2010   | 2597   |                |
|                                         | \ S. \(\psi\) cold in S. Francesco                        | / Mem, idem                                   | 1073           | 529    | 854    | 9\$6           |
| 3picciolati fuori di (                  | Città nella prima epoca                                   | • • • • • • • •                               | 1902           |        |        | -              |
| juccestelli (1)(*)                      | I S. Bartolommeo, già badia                               | ldem . idem                                   | I _            |        | -      | 287            |
|                                         | S. Gio. Battista, Cura                                    | Idem, idem                                    | 180            | 231    | 269    |                |
|                                         | S. Martino, idem                                          | Idem, idem                                    | 81             |        |        | t              |
| /illa alla) (*)                         | S. Pietro, idem                                           | ldem, idem                                    | 80             | T      | 320    | 1              |
|                                         | TOTALE                                                    | Abit. N.º                                     | 8423           | 4299   | 6344   |                |
| NB. Nell'altima                         | epoca del 1840 entravan                                   | o dalte Parr. e                               | stere          | . Abit | . N.º  | 49             |
|                                         |                                                           | TOTALE                                        | • • •          | . Abit | . N.º  | 7526           |
| (1)(*) Le Parr.<br>zitrofe, e quelle ci | della Nota (1) nelle prime<br>pa (*) nel 1840 mandavano j | tre epoche spet<br>fuori di questa            | tavano<br>Com. | a Con  | n. li- | 370            |
| •                                       | •                                                         | BESTANO                                       |                |        |        | 7156           |

Prontefice Leone X con bolla 5 r 5, dalla quale fu dichiarato città nobile ed il suo nuovo aganeo del metropolitano di Fitersa bolla fu nominato in pridi Sansepolero l'abbate di S. angelista Galeotto Graziani, che pesesso li r 8 settembre del r520 ercitato per molti anni l'ufficio de' monaci Camaldolensi di fia, convertendo la sua chiesa, ed il claustro contiguo in epi-

mi posseduti allora dalla stessa furono aggregati al patrimonio mensa vescovile di Sansepolero soppresse abazie Camaldolensi li, di Dicciano e Titi, col riserpro pro tempore il titolo di loro

isa terminarono le dissensioni
te fra i vescovi di Città di Cabbati Camaldolensi del Borgo.
dizione dei vescovi di Sanseil governo del Granduca Leocerebbe non solo dell'arcipres di Sestino con tutti i popoli
munità, ma ancora di tre parprese fino allora sotto la diocesi
ro. Vi si aggiunsero nel tempo
re dell'abbazia Nullius Dioceto e 3a popoli appartenuti alle
tente Nullius di S. Maria in
Il Isola e di S. Ellero a Ga-

nte la diocesi della città di San sta :35 parrocchie; cioè, due a3 pievi, fra le quali due badie mace, S. Maria in Cosmedin, a Galeata; 13 cure suburbane rale: 6 sotto la collegiata di efano; o sotto l'arcipretura di zz sotto il pievanato della Soto l'arcipretura di Sestino; 4 retura di Montirone; 3 sotto la ii S. Giotanni in Vecchio; 5 Pai Palassi; 5 nel piviere di nel pievanato di Corliano; 4 Fresciano; 5 nell'arcipretura 4 nel pirere di S. Maria alla l'arcipretura di Alfero; 3 nella di Bugno; altrettante spettanti a Corsano ed all'arcipretura s In Equis; & nell'arcipretura

di S. Pietro in Bosco; 5 nel pievanato del Corniolo; 3 nel piviere di Campo-Sonaldo, il simile nell'arcipretura del Poggio alla Lastra; e 4 nella prepositura di S. Sofia.

Il capitolo che su accordato al vescovo di Sansepolcro consiste in 12 canonici con un numero di cappellani e di chierici, sra i quali tre dignitari col titolo di preposto, di arcidiacono e di arciprete, cui è annessa anco la cura delle anime della cattedrale.

## SHAIR DEE VENCOVE DE SANSEPOLCRO.

- 1. Galeotto Graziani, già abbate di S. Giovanni Evangelista, dal 28 sett. 1520 al 16 aprile 1522.
- 2. Leonardo Tornabuoni, del 31 agosto 1522, traslatato nel marzo del 1539 al vescovato di Ajaccio in Corsica.
- 3. Filippo Archinto, dall'anno 1539, traslatato nel marzo del 1546 al vescovato di Saluzzo in Piemonte.
- 4. Alfonso Tornabuoni, dall'ottobre del 1546 fino al 1557.
- 5. Filippo Tornabuuni, dall'ottobre del 1557 al nov. del 1559.
- 6. Niccolò Tornabuoni, dal maggio dell'anno 1560 all'aprile del 1598.
- 7. Alessandro Borghi, dal giugno del 1598 all'anno 1605.
- 8. Girolamo Incontri, dal dicembre del 1605 all'anno 1615.
- 9. Giovanni Gualtieri, dal dic. del 1615 al maggio del 1619.
- 10. Filippo Salviati, dall'agosto 1619 all' anno 1634.
- 11. Zanobi Medici, dal luglio 1634 all' ottobre del 1637.
- 12. Dionisio Bussotti, dal 1638 al 1654.
- sto 1655 all'anno 1667.
- 14. Gio. Carlo Baldovinetti, dal dicembre del 1667 al sett. del 1671.
- 15. Lodovico Malaspina, dal sebb. 1672 all'anno 1695.
- 16. Fr. Gregorio Compagni, dal genn. del 1696 al giugno del 1703.
- 17. Gio. Lorenzo de' Tilli, dal luglio 1704.
- 18. Bartolommeo Pucci, dal . . . al . .
- 19. Raimondo Pecchioli, dal. . . ul. . .
- 20. Domenico Poltri, dal . . . al . . .
- 21. Adeodato Andrea Cowi, dal....
- 22. Niccolò Marcacci, dal . . . . al . .
- 23. Roberto Costaguti, dal . . . al . . .

QUADRO SINOTTICO delle Chiese parrocchiali della Diacres di Santia diviso per Pievanati con la loro popolazione a quattro epoche diserse.

NB. L'inisiale (A) indica che quelle parrocchie appartenevano innensi elle Bis cesi di Città di Castello; l'inisiale (B) indica che quelle parrocchie appartenevano già alla Diocesi di Areszo; l'inisiale (C) mostra che quelle parrocchie appartenevano alla Badia Nullius di Bagno; l'inisiale (D) indica che quelle parrocchie appartenevano alla Badia Nullius di Galenta; l'inisiale (B) indica che quelle parrocchie appartenevano all'Arcipresbiterato Nullius di Sestino; findmente l'inisiale (F) indica che quelle parrocchie appartenevano innansi elle Diocesi di Monte-Feltro.

| Nome                                                            | Titolo                                                                                   | <b>V</b> alle           |       | Popol        | esione          |     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------|-----|
| dei Pivieri                                                     | delle Chiese                                                                             | in cui sono<br>situale  | 155 z | ANNO<br>1745 | AHIO<br>1833    | 4.5 |
| sta<br>tur<br>S. A<br>de'<br>S. N<br>scc<br>S. G<br>bio<br>S. I | S. Giovanni Evangeli-<br>sta, Cattedrale Arcipre-<br>tura (A)<br>S. Agostino in S. Maria |                         | 6940  | 2010         | 2597<br>577     |     |
|                                                                 | de'Servi (A) S. Niccolò in S. France- sco (A)                                            |                         |       | 529          |                 |     |
|                                                                 | S. Gio. Battista al Treh-                                                                |                         | 180   | _            | 16 <del>9</del> | •   |
|                                                                 | bio (A)<br>S. Biagio a Gricigna-                                                         |                         | 147   | 188          | 390             |     |
|                                                                 | no (A)<br>SS. Flora e Lucilla a S.                                                       |                         | 114   | 177          | 250             |     |
| . Pievanato ma e-                                               | Fiora (B)<br>SS. Laurentino e Pergen-                                                    |                         | 125   | 167          | 269             | ١.  |
| giore con 13.<br>succursali                                     | tino a Gragnano (B)<br>S. Pietro in Villa S. Pie-                                        | Val Tiberina<br>toscana | 80    | 107          | 220             |     |
| J                                                               | tro (A)<br>S. Maria al Melello con                                                       |                         | 95    | 424          | 24,5            | 4   |
|                                                                 | S. Marino (A)<br>SS. Giacomo e Cristofa-                                                 |                         | 34    | 39           | 103             | 1   |
|                                                                 | no a Misciano (A) S. Angiolo alla Battuta detta comunemente la                           |                         | 311   | 161          | <b>26</b> 1     |     |
|                                                                 | Montagna (A) S. Martino in Val d'Af-                                                     |                         | 81    | _            | 269             | 1   |
|                                                                 | fra (A)<br>S. Bartolommeo, Badia                                                         |                         |       | _            |                 | ü   |
|                                                                 | Succastelli (B) S. Maria d' Aboca (A)                                                    |                         | 254   | 250          | 335             |     |
|                                                                 | Somme e segue                                                                            | Abit. N.                |       | 4136         | 6539            | 月   |

Quarro sitoritco delle Chiese parrocchiali della Diocesi di Sanserorceo triso per Pieranati con la loro popolazione a quattro epoche diverse.

|                                                   | <b>F</b> alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle Chiese                                      | in cui sono<br>situate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APPO<br>3551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANTO<br>1745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANNO<br>1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AWNO<br>1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rerogro                                           | . Abit. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pretura Collegiata (B)<br>SS. Giacomo e Cristofa- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| no a Montalone (A)<br>SS. Bartolommeo e Gior-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gio a Sintigliano (A)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S. Antonio a Cerbaio.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S. Andrea a Mignano (A)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74<br>31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra (A)                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I EGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Artipretura (A)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nessi (A)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e ennersi (A)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. Lorenzo a Gambazzo                             | Idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 301<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 <b>3</b> 9<br>246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e annessi (A)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 <b>:</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. Lorenzo a Ricciano (A)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54<br>120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. Maria a Fonaco (A)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Petretole (A)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Artipretura (E)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. Michele a Casale (E)<br>S. Andrea a Martiglia- | <b>V</b> al - di - Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73<br>34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103<br>68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| no (E)<br>S. Paolo a Monte-Ro-                    | recchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mano (E)<br>S. Leone alla Miraldel-               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| la (E)                                            | Valle del Bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Badia Nullius Dioe-                               | dente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. Maria a Cosmedin                               | Idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mullius Dioecesis (D)                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | Piete S. Stefano, Arcipretura Collegiata (B) SS. Giacomo e Cristofano a Montalone (A) SS. Bartolommeo e Giorgio a Sintigliano (A) S. Martino a Compito (A) S. Antonio a Cerbaiolo (A) S. Andrea a Mignano (A) S. Quirico a Pietra nera (A) S. Simone a Monterchi, Arcipretura (A) S. Biagio a Pocaja e annessi (A) S. Angiolo a Padonchia e annessi (A) S. Apoltinare alla Villa (B) S. Lorenzo a Gambazzo e annessi (A) S. Pietro a Ripoli (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Maria a Fonaco (A) S. Maria a Fonaco (A) S. Maria a Fonaco (A) S. Maria a Montirone, Arcipretura (E) S. Michele a Casale (E) S. Michele a Casale (E) S. Andrea a Martigliano (E) S. Leone alla Miraldella (E) S. Leone alla Miraldella (E) S. Ellero a Galeata, già Badia Nullius Dioecesis (D) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioecesis (D) | Pieve S. Stefano, Arcipretura Collegiata (B) SS. Giacomo e Cristofano a Montalone (A) SS. Bartolommeo e Giorgio a Sintigliano (A) S. Martino a Compito (A) S. Antonio a Cerbaiolo (A) S. Andrea a Mignano (A) S. Quirico a Pietra nera (A) S. Simone a Monterchi, Arcipretura (A) S. Hiagio a Pocaja e annessi (A) S. Angiolo a Padonchia e annessi (A) S. Apoltinare alla Villa (B) S. Lorenzo a Gambazzo e annessi (A) S. Pietro a Ripoli (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Maria a Fonaco (A) S. Sisto e Apollinare a Petretole (A) S. Maria a Montirone, Arcipretura (E) S. Michele a Casale (E) S. Andrea a Martigliano (E) S. Paolo a Monte-Romano (E) S. Leone alla Miraldella (E) S. Ellero a Galeata, già Badia Nullius Dioecesis (D) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioecesis (D) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioecesis (D) | Reference Abit. N.º 8361  (Pierte S. Stefano, Arcippettura Collegiata (B)  SS. Giacomo e Cristofano a Montalone (A)  SS. Bartolommeo e Giorgio a Sintigliano (A)  S. Martino a Compito (A)  S. Antonio a Cerbaiolo (A)  S. Andrea a Mignano (A)  S. Opirico a Pietra nera (A)  S. Simone a Monterchi, Artipretura (A)  S. Magio a Pocaja e annessi (A)  S. Angollo a Padonchia e annessi (A)  S. Apoltinare alla Villa (B)  S. Lorenzo a Gambazzo e annessi (A)  S. Pietro a Ripoli (A)  S. Lorenzo a Ricciano (A)  S. Lorenzo a Ricciano (A)  S. Lorenzo a Ricciano (A)  S. Maria a Fonaco (A)  SS. Sisto e Apollinare a Petretole (A)  S. Maria a Montirone, Artipretura (E)  S. Michele a Casale (E)  S. Andrea a Martigliano (E)  S. Paolo a Monte-Romano (E)  S. Leone alla Miraldella (E)  S. Ellero a Galeata, già Badia Nullius Dioecesis (D)  S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioecesis (D) | Refere S. Stefano, Arciportura Collegiata (B) SS. Giacomo e Cristofano a Montalone (A) SS. Bartolomaco e Giorgio a Sintigliano (A) S. Martino a Compito (A) S. Andrea a Mignano (A) S. Andrea a Mignano (A) S. Simone a Monterchi, Arcipretura (A) S. Biagio a Pocaja e annessi (A) S. Angollinare alla Villa (B) S. Lorenzo a Gambazzo e annessi (A) S. Pietro a Ripoli (A) S. Maria a Fonaco (A) S. Maria a Fonaco (A) S. Maria a Montirone, Arcipretura (E) S. Michele a Casale (E) S. Andrea a Martigliano (E) S. Leone alla Miraldella (E) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioeccesis (D) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioeccesis (D) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioeccesis (D) S. Maria a Cosmedin dell' Isola, già Badia Nullius Dioeccesis (D) | Pierte S. Stefano, Arcipretura Collegiata (B) SS. Giacomo e Cristofano a Montalone (A) SS. Martino a Compito (A) SS. Martino a Compito (A) SS. Antonio a Cerbaio lo (A) S. Quirico a Pietra nera (A) S. Simone a Monterchi, Arcipretura (A) S. Biagio a Pocaja e annessi (A) S. Angiolo a Padonchia e annessi (A) S. Apollinare alla Villa (B) S. Lorenzo a Gambazzo e annessi (A) S. Lorenzo a Ricciano (A) S. Maria a Fonaco (A) SS. Sisto e Apollinare a Petretole (A) S. Maria a Montirone, Arcipretura (E) S. Andrea a Martigliano (E) S. Paolo a Monte-Romano (E) S. Leone alla Miraldella (E) S. Eilero a Galeata, già Badia Valle del Bi-dente cesis (D) S. Maria a Cosmedin dente cesis (D) |

Segue il Quadro sinottico delle Chiese parrocchiali della Dioassi di Santi diviso per Pievanati con la loro popolazione a quattro epoche diverse

| Nome                            | Titolo                                               | <b>V</b> alle           |              | Popolasione  |              |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| dei Pivieri                     | delle Chiese                                         | in cui sono<br>situate  |              | ANNO<br>1745 | AHTO<br>1833 |  |
|                                 | Rизовто                                              | Abit. N.º               | 13473        | 8193         | z o 56 z     |  |
|                                 | S. Maria di Tolena, Pie-                             |                         | / 217        | 81           | 80           |  |
|                                 | ve (A)<br>SS. Fabiano e Sebastia-                    |                         | 190          | 139          | 148          |  |
|                                 | no a Brancialino (A)<br>S. Giovannino a Castel-      |                         | 385          | 208          | 298          |  |
| lena con 5 suo-                 | nuovo (A)                                            | Val Tiberina<br>toscana | <b>(</b>     |              | 230          |  |
| eursali                         | S. Lorenzo a Baldigna-<br>no (A)                     |                         | 318          | 120          | 172          |  |
|                                 | S. Giovanni a Valle Cal-                             |                         | 174          | 28           | 78           |  |
|                                 | da (A)<br>S. Stefano a Tizzano (A)                   |                         | 36           | 38           | 82           |  |
|                                 | S. Gio, Batt. a Corlia-                              |                         | _            | -            | 107          |  |
|                                 | no , Pieve (A)<br>SS. Trinità a Bulcianel-           |                         | 280          | 171          | 178          |  |
|                                 | lo (A)<br>S. Lorenzo alle Ville di                   |                         | 497          | 110          | 149          |  |
| . Pievanato di                  | Roti (A)                                             |                         |              |              |              |  |
| Succursali                      | S. Niccolò a Cananeccia (A) S. Gio. Battista a Roti, | ) Idem                  | 105          | 72<br>178    | 109<br>84    |  |
|                                 | e S. Paolo a Cerreto-                                |                         |              |              |              |  |
|                                 | le (A)<br>S. Pietro a Valsavigno-                    |                         | 122          | .61          | 70           |  |
|                                 | ne (A)<br>S. Cristofano a Fratel-                    |                         | 45           | 23           | 51           |  |
|                                 | le ( <b>∆</b> )                                      | 1                       | •            |              |              |  |
| 1                               | SS. Ippolito e Cassiano<br>a Startina, Pieve (B)     | \ (                     | 245          | 145          | 174          |  |
| Diagram di                      | S. Lorenzo alle Torre e                              |                         | 78z          | 210          | 157          |  |
| . Pievanato di<br>Caprese con 5 | Sovaggio (B)<br>S. Maria a Dicciano, e               | Idem                    | 522          | 225          | 179          |  |
| succursali                      | Tifi (B)                                             |                         |              |              |              |  |
|                                 | S. Biagio a Centosoli (B) S. Giorgio a Salutio (B)   |                         |              | 148          | 174<br>51    |  |
| 1                               | S. Maria a Gregnano (B)                              |                         | , — <u> </u> | 63           | 56           |  |
|                                 | S. Maria alla Selva, Pie-<br>ve (B)                  |                         |              | 169          | 137          |  |
| . Pievannto alla                | S. Gio. Battista a Ca-                               |                         |              | 257          | 144          |  |
| Selva con 4 suc-<br>cursali     | prese (B)<br>S. Cristofano in Mon-(                  | ldem {                  | 607          | 173          | 179          |  |
| Jan Jan 1                       | na (B)<br>S. Paolo in Monna (B)                      |                         | 1007         | 183          | 158          |  |
| '                               | S. Maria a Zonzano (B)                               |                         |              | 1 09         | 613          |  |
|                                 | Somma e segue                                        | . Abit. N.º             | 7997         | 1 060        | 13611        |  |

Quasso sinoritco delle Chiese pirrocchiali della Diocesi di Sanserosceso liviso per Pierenati cun la loro populazione a quattro epoche diverse

| )me                      | Titolo                                           | Palle         | Populazione  |              |       |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| <sup>2</sup> ioieri      | delle Chiese                                     | in cui sono   | ANNO         | ANNO         | ANNO  | ANNO  |
|                          |                                                  | situate       | 1551         | 1745         | 18,3  | 1840  |
| <del></del>              | Ripoaro                                          | . Abit. N.º   | 17997        | 11060        | 13611 | 15311 |
|                          | S. Pietro e Puolo a Fre-                         |               | 365          | 244          | 155   | 161   |
|                          | S. Maria a Rosselle (A)                          | Val-di-Marec- | 479          | 1 <b>8</b> 8 | 196   | 18    |
| ciano con<br>Estrali     | S. Bertolommeo a Ca-<br>prile (A)                | chia          | 298          | 124          | 134   | 14    |
|                          | S. Maria a Pratieghi (A)                         |               | 30           | 124          | 134   | 15.   |
|                          | S. Emilio a Viamaggio(A)                         |               | 267          |              | 133   | 108   |
|                          | S. Leone ai Pulazzi, Pie-<br>ve (E)              |               |              | 130          | 173   | 196   |
|                          | S. Tommaso a Monte-Bo-<br>tolino (B)             |               | 299          | 96           | 164   | 160   |
| reneto ei                | S. Angiolo alla Badia Te<br>dalda (A)            |               | 785          | 301          | 420   | 473   |
| ssi con 5<br>reali       | S. Lorenzo alla Custel-<br>lacciola (E)          | \ Idem        | 259          | 145          | 145   | 164   |
|                          | S. Martino a Montela-                            |               | 296          | 116          | 128   | 143   |
|                          | breve (E) S. Cristolano a Stiavo-                |               | 318          | 42           | 64    | 6;    |
| ļ                        | la (E)<br>/S. Giovanni in Vecchio,               |               | 114          | 122          | 284   | 291   |
| reneto di                | Pieve (E)<br>S. Sofia in Marecchia (F)           |               | _            | 96           | 121   | 283   |
| D COM ITE                | Anduing alla Lico.                               | ldem          | 167          | 167          | 110   | 111   |
| rali                     | S. Niccolò alla Petrella-<br>Massana (F)         |               | _            | 41           | 110   | 113   |
|                          | S. Andrea d'Alfero, Ar-                          |               | 318          | 298          | 243   | 296   |
| reneto di<br>1, Ascipre- | cipretura (C)<br>S. Quirico a Selvapia-          |               | 902          | 436          | 602   | 5og   |
| m 4 suc-                 | na (C)<br>S. Martino a Donicilio(C)              | Val del Savio | (            | 131          | 90    | 99    |
| <b>š</b>                 | S. Niccolò a Mazzi (C)                           | 1             | <b>'</b> —   | 55           | 54    | 61    |
| <b>\</b>                 | S. Michele a Riffreddo(C)                        | '             | <u>, –</u> l | 141          | 110   | 148   |
|                          | S. Maria in Bagno, Pre-<br>positura, già Nullius |               | 1528         | 705          | 882   | 974   |
| eneso di<br>già abba-    | Dioecesis (C) S. Bingion Montegranel-            |               | 494          | 173          | 299   | 260   |
| llius con<br>Voeli       | li (C)<br>S. Angiolo a Pagani-                   | Idem (        | -            | 96           | 107   | 119   |
|                          | S. Martino a Larcia-                             |               | 414          | 80           | 110   | 141   |
| `                        | No (C)  Souma e segue                            | . Abit. N.º   | 25331 I      | 4111         | 8579  | 206;6 |

Segue il Quànan sinottico delle Chiese parrocchiali della Diocesi di Bassese diviso per Pievanati con la loro popolazione a quattra epoche diverse

| Nome                                 | Titolo                                              | <b>V</b> alle          |              | Popol        | azione       |    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| dei Pivieri                          | delle Chie <b>se</b>                                | in cui sono<br>Situate | ANNO<br>1551 | AMMO<br>1745 | ATEO<br>1833 | 1  |
|                                      | Ripogro                                             | Abit. N.º              | 25331        | 14311        | 18579        | 20 |
|                                      | /S. Piero in Corzano, Pre-<br>positura (C)          |                        | 1229         | 686          | 1236         | 1  |
| 16. Pievanato di<br>S. Piero in Cor- | S. Salvadore a Crocesan-                            | '                      | 789          | <b>39</b> 1  | z 354        | 1  |
|                                      | S. Silvestro a Fontechiu-                           | Val del Savio,         | <b>'</b> -   | 231          | 110          | 4  |
| CBF 31416                            | si (C) S. Bartolommeo a Ves-                        |                        | 430          | 145          | 267          | 1  |
|                                      | Sa (C) (S. Maria in Equis, Ar-                      |                        | \ \ -        | 311          | <b>41</b>    |    |
| Pievanato di Spi-                    | cipretura (C)<br>S. Egidio a Crocedevo-<br>li (D)   | Valle del Bi-          |              | ģo           | 241          | •  |
| nello con tre suc-<br>cursali (*)    | S. Biagio a Rio-Petro-                              |                        | 310          | 80           | 100          | 1  |
|                                      | so (D) S. Salvadore a Riosal-                       |                        | _            | 96           | 108          | 1  |
|                                      | S. Pietro in Bosco, Ar-                             |                        | 858          | 638          | 994          | 1  |
| 17. Pievanato di<br>S. Pietro in Bo- | cipretura (D)<br>S. Martino a Pianetto(D)           |                        | 297          | 313          | 416          |    |
| sco con 4 suc-                       | S. Zenone a Galeata (D)                             | Idem                   |              | 97           | 129          |    |
| cursali                              | S. Mamante alle Chicso-<br>le (D)                   |                        |              | 97           | 129          | •  |
| ·                                    | S. Maria al Pantano (D)                             |                        | 208          | 15           | 19           | 4  |
| 1                                    | (S. Pietro al Corniolo (D)<br>S. Martino a Ridraco- | \ /                    | 1243<br>349  | 5 <b>9</b> 2 | 592<br>290   |    |
| 8. Pievanato del                     | li ( <b>D</b> )                                     |                        |              |              |              |    |
| Corniolo con 5                       | JS. Maria alle Celle (D)                            | Idem                   |              | 173          | 234          |    |
| succursali                           | S. Paolo in Alpe (D)<br>S. Andrea a Biserno (D)     |                        | 343          | 145          | 304<br>795   |    |
|                                      | S. Benedetto alla Barlet-                           | (                      |              | 164          | 149          |    |
|                                      | ( ta (D)<br>S. Giovanni Battista a                  |                        | 167          | 107          | 195          |    |
| g. Pievanato di                      | Campo-Sonaldo, Pie-                                 |                        |              |              |              |    |
| Campo-Sonaldo con tre succur-        | ve (D)<br>SS. Fabiano e Schastia-                   | Idem                   | 675          | 176          | 227          |    |
| sali                                 | no a Spescia (D)                                    |                        |              | 4            | ļ            |    |
| J <b>.</b>                           | S. Croce a Cabelli (D)                              | , (                    | 164          | 87           | 117          |    |
| ,                                    | S. Martino in Villa (D) ,<br>Somma e segue          |                        |              | 102          | 155          | _  |

<sup>&</sup>quot;N. B. La chiesa arcipretura di S. Maria in Equis è compresa nello I li nitrofo, man lando solo nel Granducato una frazione dei suoi abitanti.

Segue il Quatro sinorrico delle Chiese parrecchiali della Battes in Sucrepancio diviso per Pievanati con la loro popolazione a quattro epoche dirette.

| Nome                                               | Titolo                                                                         | Fulle                  | Popolazione   |              |              |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| dei Pivieri                                        | delle Chiese                                                                   | in oui seno<br>situato | ANNO<br>1551  | AHRO<br>2745 | onta<br>6400 | 184d     |
|                                                    | , Вигорто                                                                      | . Abit. N.             | 31393         | 19182        | 24681        | 2679     |
|                                                    | SS. Pietro ed Apollina-                                                        | ١                      | 1             | 483.         | 916          | .27      |
|                                                    | re, Arcipretura (D)<br>S. Donato a Strabaten-                                  |                        | -             | 270          | <b>A95</b>   | 73       |
| Poggio alla <b>Z</b> a-<br>ura <b>con</b> tre suc- | j za (D)<br>S. Eufemia a Pletrupau-                                            | Valle del Bi-<br>denie | }             | £25          | 893          | 86       |
| cursoli                                            | za (D)<br>S. Maria del Carmine                                                 |                        | ·             | -            | 257          | 18       |
|                                                    | alla Casa nuova (D)<br>/S. Lucia a S. Soña, Pre-                               |                        | 585           | .600         | .983         | r LA     |
| . Piesaneto Ji                                     | positura (D)<br>S. Maria a Monteguidi(D)                                       |                        | _             | 21.7         | 347.         |          |
| S. Sofia, Propo-                                   | JS. Paterniano a Rag-                                                          | ldem                   | ) -           | 42           |              | 1 .      |
| itura con quat-<br>tro succursali                  | S. Martino in Villa (D)                                                        | <b>\</b>               | 290           |              | I            | l        |
|                                                    | S. Margherita della Ron-<br>dinaja (D)                                         | <i>!</i>               | .\' 176       | 4            |              | 1 :      |
|                                                    | S. Pancrazio a Sestino (E) S. Maria a Lucembur-                                |                        | 527           | 483          | 1            |          |
| . Piviere di Se-                                   | TO MANAGE & MANAGEMENT TO THE P.                                               | Vallidella Fo          | 250           | 142          | 196          |          |
| stino, Arcipre<br>Ura con cinque                   | JC Donato a S Donato (E)                                                       | ellibedille            | -\ =78<br>342 | 134          |              | <u>ـ</u> |
| seccursali                                         | tino (E) S. Tommaso a Colcellai-                                               |                        | 596           |              | <b>†</b> •   |          |
|                                                    | to (E)                                                                         | <i>}</i>               | 1             | •            |              | 4 .      |
|                                                    | S. Maria alla Sovera, Pie-<br>ve (B)                                           | •                      | <b>∮ 323</b>  | ,            | <b>\$</b>    | ŀ        |
|                                                    | S. Maria a Casale (B)<br>S. Pietro e Paolo a Pía-                              |                        | 249           | 144          | i            | 1        |
|                                                    | nettole (B)<br>S. Clemente a Toppole (B                                        |                        | 119           | 156          | 265          | 31       |
| . Pievanatodel                                     | S. Lorenzo a Sorci (B)<br>SS. Flora e Lucilla a Ver                            |                        | 292           | · I          | 1            | 1 4      |
| la Sovara con                                      | 3                                                                              | loscana                | 312           | •            | 3-5          |          |
| 11 10001 3000                                      | S. Donato a Scojano (B)                                                        |                        | 1 -           | 80           | 1.24         | <b>4</b> |
|                                                    | S. Andrea a Catigliano (B)<br>S. Bartolommeo a Torti-                          |                        | 119           | 9k           |              |          |
|                                                    | gliano (B)<br>S. Biagio a Vajalla (B)<br>S. Salvadore alle Corti-<br>celle (B) |                        | 346           | 36           | 118          | I '      |

nel Val-d'Armo sotto Firenze.

SAN-SEVERO del suburbio orientale di Armo mel Val d'Armo arctino. — Cas. che ebbe nome dalla sua antica chiesa parrocchiale, attualmente annessa alla cura di S. Lorenzo a Pomajo nella Com. Giur. Dioc. Comp. e quesi 4 migl. a lev. di Armo.

- Risiede sulla sima dei poggi che separano le seque dell' Arno dove infinisce il torr. Castro che nusce a sett. di San-Severo ed il forr. Cerfone, un cui rumo scende a lev. di San-Severo per entrare col torr. maggiore nel fiume Tevere.

Probabilmente appella a cotesta chiesa di Sun-Severe il giuspadronato che su di essa confermò all' Abbadia di S. Antimo in Val-d' Orcia l'Imp. Arrigo III con diploma del 17 luglio 1051 diretto a Teuzzone abbate di quel monastere.

La parr. di San-Severo del suburbio orientale di Arezzo su soppressa nel sett. del 1603 e riunito il suo popolo a quello della cura più a lui vicina di S. Lorenzo al Pomajo. — Ved. Ponaso.

SAN-STEPANO (BORGO) or MAGRA.

— Grosso borgo murato, che prese il titolo dalla sua chiesa parrocchiale, ora arcipretura (S. Stefano protomartire). — È capoluogo di Comunità nel Mandamento e circa migl. 3 \(\frac{1}{2}\) a maeste. di Sarzana, Prev. di Levante, Dioc. di Luni-Sarzana, Regno Sardo.

Risiede sulla sponda sinistra del fi. Magra quasi dirimpetto al Cast. granducale di Albiano, lungo la strada provinciale che da Sarzana rimontando la ripa sinistra di detto fiume guida all'Aulla, e di la per Pontresuoli e la Cisa a Parma.

Fra le memorie superstiti più antiche a me note, che rammentino questo borgo, stimo quella della controversia i asorta fino dal secolo IX e continuala nel susseguente fra gli abbati del Mon, di Bobbio ed i vescovi di Luni, si quali ultimi con sentenza di Carlo il Grosso, e poscia da Ottone III fu confermato a titolo di regulia il mercato della pieve di Borgo S. Stefano, merca che si pratica tuttora a guisa di fiera nel 24 agosto. - Anche un diploma dell'Imp. Federigo I spedito nel 1181 a favore di Pietro vescovo di Luni, fra gli altri possessi e privilegi confermava a lui ed ai suoi successori il Borgo Sun-Stefano col mercato compreso il bando, la giustizia e il distretto.

Ma questa signoria de' vescovi lunensi sopra il Borgo San-Stefano dove cessare assai presto, avvegnaché l'Imperatore Federigo Il nipote del sovrano testé nominato con diploma, dato in Sarzana nell'agosto del 1226, assegnò ai Surzanesi il privilegio concessogli da Federigo I suo augusto avo, mercè cui da quell'epoca in poi anco i Borghesi di San-Stefano surono emancipati dai loro vescovi. Arroge a ciò un atto del 5 luglio del 1235, col quale i consoli del Comune del Borgo San-Stefano venderono al Comune di Sarzana l'uso a metà dell'acque de mulini detti di Piassa compresi nel distretto di San-Stefano; per la quale vendita i Sarzanesi accettarono gli momini di San-Stefano per Borghesi di Sarzana. Quindi sotto di ar luglio del 1237 furono rinnovale fra i due Comuni altre convenzioni per conto de' mulini qui sopra rammentati.

Passò in seguito il Borgo San-Stefano in potere de' Pisani, poi de' marchesi Malanina, quindi de' Lucchesi comundati da Castruccio, ai quali fu ritolto armata mano dai marchesi Malaspina e dalle forze inviate in Lunigiana dai Fiorentini, sino a che per cura di questi ultimi il Borgo San-Stefano

venue circundato di mura.

Nel 1344 cotesto Borgo cadde in potere di Luchino Visconti per cessione fattagli dal suo cognato Autonio del Fieson vescovo di Luni, sebbene fusse restituito l'anno dopo ai Lucchesi mediante la pace di Pietrasanta. — Fed. Piaraasanta.

Rispetto ai tempi successivi il Borgo San-Stefano dovè seguitare la sorte di Surman suo capoluogo, ed ora suo Mandamento, al cui Art. rinvio il lettore. Bensì quì avvectirò che su in questo Borgo dove nel 1494 Piero de' Medici sece il vile atto di presentare le chiavi di Sarzana, Sarzanello e Pietrasanta al re di Francia Carlo VIII.

La Comunità del Borgo San-Stefano di Magra si compone di due popoli, i quali cul 1832 contavano 1862 abit. — Ved. Ponzano.

Borgo San-Stefano . . . . Abie. 891
Ponzano . . . . . . . . . . . . . 966

TOTALE . . . Abit. N.º 1864

SAN-STEFANO IN PANE. — Fed. Pare (Pieve San-Stevano In) con tutti i luoghi propri, e gli Articoli Santo-Stevano.

SANT-AGATA IN MUGBLLO. — Fel. AUATA (S.) AL CORROCCINO in Val-di-Sieve.

Acores (S.) in Chiaqui.

SANTA-CROCE MEL PIAN D'ANGHIARI in Val-Tiberina. — Ved. Caoos (S.) ma. PLAN D' ANGURANG.

SANTA-CROCE net. CORVO. — Ped. Convo (Monte e Punta del) presso Bocca di Magra, è Convo (S. Cacon pur), ai quali articuli si può aggiungere, qualmente fra le membrane dell'Arch. Arciv. di Lucca se ne trora uza dell'anno 1265 relativa all'acquiste falto da don Luca priore del monaetero di S. Croce al Corvo , Dioc. di Luni , per interesse di quel luogo pio di alcuni beni situati in Sorbano del Vescovo presso Lucça.

la altre pergemena del 1203 si tratta di vertenze insorte tra il priore del Mon. di 5. Croce al Corve della diocesi di Lami e tra Coloccio cattadina lucchese dall'altra parte a engiorac del possesso de'heni posti presso Lascen a Sorbano del Vescario (iva).

inolire fra je carte dell'ospedale nuovo di Pisa havvi un istrumento del 6 nov. 1340 scritto nel horgo di Saranna, col quale den Andrea monaco e discouo della chi di 5. Groce al Corvo e don Michele monuco dello stereo Mon, ginrarono al cumarlingo diesso Mon. che in alqua tempo essi non ricevellero chiare verton dal Vem. di Luni. Con istrumento poi del 1408 l'abate di S. Michele de Scalzis pecaso Pisa diede licenza zi momei di S. Crece al Corvo, Diec. di Luni, di poter alienare alemni beni (404). finalmente con scrittura rogata in Vensano di setto fi 13 gene. del 1443 don Antonio del Pera vescovo Sisbdense (sic) commendatario del periorato di S. Croce al Corvo rianno di spontamente il della priorato nelle mani del Posit. Eugenio IV (101).

Santa-Croce mea Ginestra. red. Grantan e sest di tutte le ville e cusali che hanno per titolare S. Cosce.

SANTA-COCCE DE MUSELSO in Val-di-Sieve. — Villa magnifica distrutta, che fu del Card. Ottavieno Ubaldini, posta (co Scorperia e la Pierre di Fagne, nella Com. e Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

In questa villa il Card, Ottaviano ao due Pontefici, il re Carlo d'Angiò, l'imperetor Balduino e molti altri principi. -Ped. Scarpenia, Comunità.

SANTA-CROCE, SANTACROCE, o S. CRUCE nel Val-d'Asso inferiore. — Terra grossi capoluogo di Comunità con chiesa collegiata (S. Lorenso prepositura), nella

SANT-AGNESE as CHIANTI. - Ved. Giur. sppena due migl. a lev. di Castelfonco di sotto, Dioc. di Sanministo, già di Lucca, Comp. di Firenze.

> Il ch. Lami, cui Sunta-Croce fu patria, parlando dell'origine di questa Terra opinò che una chiesa dedicata alla Santa-Crose, o al Folto Santo di Lucca, dame occasione a fabbricare costà nell'antico distretto e diocesi lucchese un poese cui fu dato lo stemo nome, invitata la gente, diss'egli, dalla comodità del sito come opportunissimo per accorrervi ad abitarlo.

> Essa è attraversatu dalla struda provinciale del Val-d'Arno di sotto, lungo la riga d**estra del fi. Arn**o, tagliata a squadra da dieci vie traverse, che sono quasi equidistanti fra loro; sotto il gr. 28° 27' long. ed il gr. 43° s' 8" di latit., quasi migl. due a lib. di Fucecchio, circa 4 migl. a maestr. di San-Miniato, e intorno a 6 a lev. di S. Maria a Monte, 27 migl. a pon. di Firenze, 21 a lev. di Pisa, e 20 a scir. di Lacca.

> Diede lustro alla Terra di Santa-Croce la Besta Cristiana, la quale sul declinare del sec. XIII fondò nella sun patria un davoto monastero, dove vivono tuttora esemplarmente sotto la regola di S. Agostino cires trenta monache. — Innapai dell'attuale unice parrocchia di S. Lorenzo, stata priosia poscia prepositura, esistevano ne contorni di Santa-Croce quattro chiese parrocchiali, del piviere di S. Maria a Monte, duc delle quali verso pon., S. Tommeso di Vignole e S. Andrea del Val-il Arno, la lerra S. Donato a Mugnana di Ultrorno satto l'antico pievanato di Fabbrica di Cigoli, e la quarta dalla parte di lev., sutto al titolo di S. Vito di S. Crese, a alla Villa del pievanato di Cappiano. — (Ved. il catalogo delle chiese della Diocesi di Lucoa compilato nel 1260).

> Colenia Terra per quanto non si trovi nominata prima del secolo XIII, pare essa era già circondata di mura sino dell'anno 1289 come rilevasi dalla notizia che si ha dell' epoca in cui la besta Oringa Cristiana fondò in quell'anno il suo monastero dentro la Terra di Santa-Croce appoggiato però alle mura castellane. — (Lini, Odepor. pag. 294 e altrove). Coteste mura castellano surono in gran parte alterrale dalla terribile inondazione dell'Arno del 1333. — (Gio. Vilsam, Cronica Lib. XI. cap. 1.)

> La villa poi di Mugnano o Muniano, attunimente alla sinistra dell'Arno, dirim

petto a Santa-Croce, era quella stessa che ha dato il distintivo alla ch. di S. Donato d'Oltr' Arno, la quale prima del secolo X, sembra che sosse alla destra dello stesso siume. Tale almeno ce la figura una membrana dell'Arch. Arciv. Lucch. del 9 aprile 909 pubblicata nel Vol. V. P. II. delle Memor. Lucch., dove si tratta del cambio di una casa massarizia posta in loco Municao inter suvio Arno et Arme (cioè sra l'Arno e la Gusciana) mentre nel sec. XIII si trova essa compresa nel piviere di Fabbrica di Cigoli, che resta nell'Oltrarno. — Fed. Muonano nel Val-d'Arno inseriore.

Questa villa di Mugnano, o Muniana, con la sua chiesa di S. Donato è rammentata in un istrumento rogato nell'anno 1311 in Ecclesia S. Donati de Mugnano. — (Lam, Odepor. pag. 353.)

Portava il nomignolo di Mugnano un' altra villa dove su un' altra chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo, compresa al pari della prima nel piviere della Fabbrica di Cigoli, ma soggetta alla Com. e Giur. di Sanminiato. — Essa è rammentata non solamente da Gio. Lelmi nel suo Diario samminiatese, ma ancora nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca del 1260 insieme con l'altra di S. Donato de Muniana.

La più antica memoria autentica superstite in cui trovo nominata la Comunità di Santa-Croce del Val-d'Arno inferiore è un istrumento del 27 nov. 1224, col quale i camarlinghi delle gabelle de contratti del Comune di Firenze avendo inteso che la Comunità di Santa-Croce del Val-& Arno aveva fatto notificazione ad oggetto di vendere i pascoli ed i boschi da pastura spettanti alla Comunità stessa per l'annuo fitto di cento fiorini d'oro, ed avendo quegli uffiziali esaminato le precedenti convenzioni state fatte fra la Comunità di Santa-Croce ed il Comune di Firenze, decisero di anullare e cassare la notificazione sopra indicata. - (Ancu. Diri., Fron. Carte della Comunità di Santa-Croce).

Cotesto documento frattanto ci scuopre non solo che la Terra di Santa-Croce fino dal 1224 era costituita in corpo comunitativo, ma che i suoi abitanti avevano già stabiliti de patti con il Comune di Firenze, dal quale Comune doveva dipendere a quella età il popolo di Santa-Croce, siccome ternò ad assoggettarvisi dopo il temporario possesso, dal 1261 al 1267, che a nome del re

Manfredi ne prese il conte Guido Novello suo vicario in Toscana.

All'Art. Funcomo dissi, che dal 1270 in poi rispetto al territorio delle Cerbeje si suscitarono frequenti controversie fra le Comunità di Fucecchio, di Santa-Croce e di Castelfranco di sotto.

Poiché, a partire dal 1284, existe un compromesso fatto in detto anno dai sindaci delle tre Comunità sunnominate per rimettere le vertenze sulle Cerbuje al potestà e capitano dei popolo di Lucca, i quali adunati con gli anziani, i consoli ed i consiglieri generali del popolo in pubblico parlamento; discussero la questione nel palasso nuevo di S. Michele in Foro; ed è relativo alle sterse controversie altro lodo pronunziato nel 27 settembre del 1287 da Bernardino della Porta potestà e da Corredo di Brescia capitano del popolo di Lucca, entrambi eletti dai sindaci dei tre popoli prenozninati in cana di confini territoriali nelle Cerbeje fra le loro Comunità. — (Luxa, Odeporie. **peg.** 408 e segg.)

Dopo però che Uguccione della Fagginola si rese signore di Pisa e poi di Luces, (13:5) alcune castella del Val-d'Arno inferiore, di-

pese fino allora dai Lucchesi, si diedero in guardia ai Fiorentini. — Di questo numero fu Supta-Croce, che i Pisani in un medesimo dì, innenzi che terminasse l'anno stesso, conquistarono insieme con S. Maria Monte e Castelfranco. Ma nell'anno 1323 le stesse terre ricaddero temporariamente in potere delle genti di Castruccio Antelminelli capitano generale de' Lucchesi, e sebbene nel maggio del 1324 succedesse bettaglia presso Castelfranco tra le genti d'arme di Cestruccio e la guarnigione de' Piorentini, che occupavano Castelfranco, con l'ajuto da Fuescchio sopraggiunto a quest' ultimi furono messe in rotta le Lucchesi. — (G. VILLARL, Cronica Lib. IX. Cap. 25% Con tutto ciò l'anno dopo allo stesso Castraocio riescì di oscupare armata mano i paesi fra la Gueciana e l'Arno, compreso il passo del ponte a Cappiano, il quale fu preso nel giugno del 1325, ma tenuto per poco dall'armata fiorentina, mentre nel settembre successivo tutto quell'esercito rimese scon-

fitto da Castruccio nei campi dell'Altopascio.
Però alla fine del luglio del 1327 i Fiorentini con numerose masnade e con le
genti d'arme del duca di Calabria loro vicario seciono oste sopra Castruccio nel Val-

139

'Arno inferiore; per cui avendo passato la stata dai reggitori della Repubblica Pior. asciana, occuparono le Terre di Santaloce, di Castelfranco, e di S. Maria a Mate, l'ultima delle quali pochi giorni ispo (2 agosto) presero di saulto, mentre ad to agosto ebbero a patti anche la rocca.

Aggiunge il Villani, come, dappoichè il data di Calabria venne vicario in Firenze, h qual cosa accadde nel 31 luglio 1326, inino alla tornata della detta oste in Firenze, che fu pochi dì più d'un anno (ag. 1327) si trovò che il Comune medesimo, calco**lato il salario de**l d**uca (ch'era** di 200,000 fiorini ) aveva speso più di 500,000 fiorini **Coro (circa 7 m**ilioni delle nostre lire attrah), lo che sarebbe gran cosa ad un ricco reme; e tutti questi denari, soggiunge lo **siorico , usciron**o delle borse de'l'iorentini. — (Cronic. cit. Lib. X cap. 30.)

Finalmente per patti accettati in Firense sotto dì 4 dicembre del 1330, nel tempo che wa esercito della repubblica stava all'assetio della città di Lucca, gli nomini di Fisocchio, di Santacroce e di Castelfranco, k quali Terre tulte erano state fino allora alla guardia de' Fiorentini, si sottomisero di libera volontà come distrettuali al Cowene di Firenze, con obbligo di pagare Testimo della lira, e ciascuna di dette Terre l'annuo tributo di un cero grande figurato da offrirsi nel giorno della festa di S. Giovanni Battista in Firenze. — (G. Vizum, Cronica, Lib. X, cap. 165).

Dopo l'inutile congresso di Lerici, tennto nel gennajo del 1334, essendo ricominciata la guerra, per non lasciar prendere forza al legato pontificio el al re Giovanni di Boemia, le truppe fiorentine ch'emno in Val-di-Nievole, cavalcarono sopra Borgo a Buggiano, mentre quelle di Laicca correvano sopra Fucecchio e Santacroce, dove Irvarono grande preda di hestie grosse. -(G. VILLANI, Cronica, Lib. XI cap. 5.)

Ho già detto qualmente le terre del Valdemo di sotto fino dal dicembre del 1330 🕏 erapo sottomesse come distrettuali alla Signoria di Firenze; ma dopo tutto ciò gli lomini di Santacroce avendo contemplato gli oneri dai quali il loro paese dal governo forentino era stato gravato, con deliberazione del 27 gennajo 1356, o 1357 a stile comune, risolverono di pagare all'uffizio de regolatori dell'entrate e usoite del Comune di Firenze, invece dei soliti aggravi, le somma annua di lire 990; proposizione

acceitata.

Quindi quasi un secolo dopo la Signoria di Firenze con provvisione del 28 aprile 1452 concesse al Comune di Santacroce per sei anni una diminuzione della tassa solita, a condizione che gli uomini di Santacroce con quell'avanzo costruissero di nuovo i muri del loro castello stati, o rovinati o guasti dalle inondazioni dell'Arno --- (Arce. Dirk. From. Carte della Com. di Santacroce ).

Dello stesso anno 1452, sotto di 10 ottobre esiste nell' Arch. Dipl. Fior. fra le membrane della collegiata di S. Lorenzo in Sanfacroce un istrumento rogato in Roma relativo all'elezione fatta da Niccolò dei Bonaparte da Sanminiato, auditore del cardinal Giovanni Orsini, di un suo sindaco nella persona del rettore della chiesa de'SS. Jacopo e Filippo a Pancele di Sanminiato, affinché presentaise a chi spettava le lettere apostoliche onde il Bonaparte fosse provvisto della chiesa di S. Vito di Santacroce per governaria tanto nello spirituale come nel temporale. Dal quale mandato sembra di rilevare, che la chiesa di S. Vito presso le quarta chiesa parr. di S. Andrea trattano due mura di Santacroce continuava parrocchiale anco nel 1452. In quanto poi all'altra chiesa di S. Tommaso al Vignale, che essa nel 1381 si conservasse fra le parrocchie di Santacroce lo dichiara la spedizione delle bolle fatta in delto anno li 23 maggio dal pievano di S. Maria a Monte al prete Jacopo di Simone presentato dai parrocchiani di S. Tommaso al Vignale, e messo dal pievano in possesso li 26 maggio dell'anno medesimo. — (Lami, Odepor. pag. 678.)

Rispetto alla chiesa di S. Donato di Mugnana della pieve di Fabbrica, altra cura antica di Santacroce, essa è rammentata in un istrumento del 1414 per l'elezione del suo rettore (ivi pag. 295), come pure dagli istrumenti del 1315 e 1322 citati dallo stesso Lami. — (ivi, pag. 359).

Comunque sia, rispetto alla soppressione delle qualtro parrocchie prenominate, e della traslazione de loro titoli in quattro altari della nunva chiesa di S. Lorenzo in Santacroce, non resta dubbio per ammettere. che una almeno di quelle quattro chiese (S. Vito di Santa-Croce) si conservava cura

nel 1432, e che tale si mantenne fino a tutto il sec. XV. Colesto satto è dimostrato da

un articolo delle costituzioni date nell'episcopio di Lucca li 28 genn. 1451 da Stefano Trenta rescovo di quella città in aumento alla bolla spedita nel 1442 dal Vese. Baldassarre Manni suo antecessore.

Nelle quali costituzioni, state poco dopo approvate dal Pont. Niccolò V, trovansi registrati i capitoli riguardanti le controversie tra il priore di Santa-Croce, ed i cappellani delle 4 chiese parrocchiali di S. Vito, S. Andrea, S. Tommaso e S. Donato. — (Odepor. cit. da pag. 303 a 309).

Fu veramente nel 1500, quando il vescovo di Lucca Felino Maria Sandei convertì le quattro parrocchie sopranominate in altrettanti canonicati della prioria di S. Lorenzo in Santacroce cui in seguito vennero aggiunti altri sette, che in tutto formarono 11 canonici di quella collegiata.

Uno de parrochi più distinti della chiesa di S. Lorenzo fu Vincenzo di Banduccio Duranti di Santagroce, il quale fino dalla seconda decade del sec. XVI fu priore di cotesta obiesa, cui egli accrebbe la dote, l'ampliò e la tenne in benefizio anche dopo aver ottenute nel 1529 il rescovado d'Orvieto, Egli morì nel 1548, nell'anno siesso in cui un di lui pronipete, Gio. Bettista d'Antonio di Francesco Dusanti, impetzò dalla coria romana l'investitura di uno di quei canonicati setto il titole di S. Temmaso, e la cappellantia di S. Antonio, posta nella stessa chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Sentacroce. — (Anca. Dart. From. Carte della Collegiata di Santa-Croce.)

Della provenienza medesima è un'altra pergamena contenente un breve dato in Sanminiato li 6 nov. 1654, col quale Gio. Francesco Bonaparte vicario generale di Pietro Prescobaldi vescovo di Sanminiato investi Domenico Bartolommeo del su Ridolso de'Vecchiani da Santacrece della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di detta Terra, ch'era padronato di quel Comune, stante la morte del priore Santi dei Turi.

Il primo vescovo che eresse in prioria

collegiata la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo fu Baldamarre Manni vescovo di Lucca, mediante bolla del 244a. Due buoni aecoli dopo i vescovi di Sanminiato accordarono al priore di S. Lorenzo a Santa-Croce il titolo di preposto.

Ma ciò che rende maggior lastro alla Terra in discorso è l'essere stata culla e l'avere visto macere verso la metà del secolo XIII la vergine ed ora Beata Cristiana. Fu poi nel 1279 quando gli abitanti di Santa-Croce donarono alla donzella predetta una casa posta presso le mura castellane, affinché potesse erigervi, come fece, un monastero di monache sotto la regola di S. Agostino, deve nel 1286 la stessa Cristiana era badessa. e la cui chiese annessa fu dedicata a S. Moria Novella e a S. Michele. In favore pertanto di quelle recluse il vescovo di Laucca Paganello de' Porcaresi con bolla del 16 marso 1298 ordinò che la badessa e le monache di S. Maria e S. Michele di Santa-Crocc restassero stabilmente in clausura ; concedendo loro facoltà di eleggersi il confessore e di poterlo far abitare per maggiore comodità nelle case annesse al detto monastero,

Cotesti privilegi furono la continuacione di altri stati accordati a quelle monache dal cardinale legato in Toscana, Pietro Valeriano, mediante un breve dato in Firenze li 16 settembre del 1996, confermato 90 anni dopo dal vescovo di Lucca Fr. Giovanni Saluzzi di Fuoccchio sotto di 26 ott. del 1386 che poi nel primo dicembre del 1441 anche dal vescovo Baldassarre Manni venne rinnovato. — (Lam, Mon. Eccl. Flor. pag. 195-199).

Nel balzello imposto dalla Rep. Fior. nel dicembre del 1444 a tutti i popoli del contado e distretto di Firenze e di Pisa, la Comunità di Santa-Croce compresa sempre nel distretto fiorentino, trovossi tassata in 100 fiorini d'oro, quella di Fucecchio in fiorini 200, l'altra di Castelfranco di sotto per fiorini 80, e la Com. di S. Maria a Monte per soli fiorini 40.

MOFIMBNTO della Popolazione della Tenna DI SAKTA-CROCE a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| impasa: |            | ABULTE  |                                            | CORMATI                 | ECCLESIAST.                           | Numero                                                                                                                                                                       | Totale<br>della                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| mest.   | femm.      | masc.   | femm.                                      | due sessi               | due sessi                             |                                                                                                                                                                              | Popolaz.                                                                                                                                                                                                                        |  |
| _       | _          | _       | _                                          | _                       | -                                     | 213                                                                                                                                                                          | 1214                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 406     | 391        | 529     | 536                                        | 796                     | 95                                    | 469                                                                                                                                                                          | 2753                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 736     | 728        | 610     | 662                                        | 1394                    | 73                                    | 783                                                                                                                                                                          | 4203                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 743     | 701        | 642     | 637                                        | 1394                    | 59                                    | 770                                                                                                                                                                          | 4176                                                                                                                                                                                                                            |  |
|         | 406<br>734 | 736 728 | mese. femm. masc.  406 391 529 736 728 610 | mese. femm. mesc. femm. | mase. femm. masc. femm. dei due sessi | mase.     femm.     masc.     femm.     dei due sessi due sessi due sessi       406     391     529     536     796     95       736     728     610     662     1394     73 | mast. femm.     masc. femm.     dei due sessi due sessi due sessi femiglie       -     -     -     -     213       406     391     529     536     796     95     469       736     728     610     662     1394     73     783 |  |

Comunità di Santa-Croce. — Il territorio di questa comunità, diviso e staccato in due porzioni quasi eguali occupa una superficie di 78053 quadr., 303 de' quali sono presi da corsi di acque e da strade.

Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 6678 abitanti, a proporzione media di circa 72 persone per ogni migl. quadr. di

suolo imponibile.

Il territorio nel quale è compreso il capoleogo confina dal lato di lev. con quello comunitativo di Fucecchio, dalla parte di scir. e di ostro mediante l'Arno con la Com. di Sanminiato, e dal lato di grec. girando per sett. e pon. sino all'Arno con quello della Comunità di Castelfranco di sotto; il qual ultimo territorio, come si disse all'Art. CASTELFRANCO DE SOTTO, Comunità, disgiunge la seconda porzione del territorio comunitativo di Santa-Croce da quella del capobogo, ed in essa nel 1833 abitavano 3247 individui spettanti alle due parrocchie di Orentano e di Staffoli. Imperocchè quest'ultima porzione di territorio disunito sebbe-De appartenente alla Comunità di Santa-Croce, dal lato di sett. e di pon. confina con la porzione staccata della Com, di Castelfranco di sotto, la quale rasenta la gronda orientale del padule e lago di Bientina.

Dal lato poi volto a lib. si tocca con il territorio della Com. di S. Maria a Monte, mediante lo stretto di Staffoli, in fondo al quale dirimpetto a ostro ritrova l'altra porzione di territorio spettante al capoluogo di Castelfranco, con la quale dopo essersi la nostra diretta da pon. a lev. forma un angolo quasi retto per indirizzarsi a sett.

Costi sottentra di faccia a lev. la Com, di Fuercchio, e con quest' ultima l'altra tocca dirimpetto a sett. un segmento del territorio comunitativo di Monte-Carlo dove la nostra ritrova la porzione disunita spettante alla Com. di Castelfranco di sotto.

Il canale della Gusciana ed il Poggio-Adorno separano il territorio del capoluogo di Santa-Croce da quello staccato di Staffoli e Orentano, in modo che quest'ultimo trovasi incluso tutto nelle Cerbaje.

Fra i corsi maggiori d'acqua che attraversano la prima porzione di questo territorio, contasi l'Arno il quale passa al suo ostro, mentre lambisce l'estremo suo confine di fronte a sett. il canale della Gusciana.

L'altra porzione di territorio non ba corsi d'acqua, comecchè lo rasenti dal lato di meestr. e di pon. il padule di Bientina.

Fra le strade rotabili oltre la regia traversa di Val-di-Nievole che passa per Staffoli, ve ne sono due provinciali. Una denominata improprismente Fia Francesca, staccasi dalla regia Lucchese presso la Pieve a Nievole avviandosi nella direzione di scir. per Monsummano hasso, Castel Martini, Fucecchio, Santa-Croce, Castelfranco di sotto sino al ponte nuovo presso Bocca d'Usciana. L'altra che è veramente l'antica Fia Francesca, appellasi odiernamente Strada Lucchese romana. Essa passa per il Gallero e l'Altopascio e rasenta i lembi a grec. del territorio disunito di Staffoli e Orentano innanzi di avviarsi per l'Altopescio a Lucca. — È poi comunitativa l'antica strada che in linea retta attraversa il territorio del capoluogo, a partire da Santa-Croce fino al

ponte omonimo sul canale della Gusciana, la quale di là prosegue nel territorio di Castelfranco di sotto, salendo sul Poggio-Adorno, di dove riscende dal fianco opposto per riunirsi alla Via Francesca, ossia provinciale **Lucchese r**oma**na.** 

Dissi che quest'ultima strada comunitativa è antica siccome parimenti antico è il poute al passo della Gusciana, stato fortificato da una torre nel modo che lo manifestano molti documenti, e fra gli altri due deliberazioni prese dal governo della Rep. di Lucca negli anni 1284 e 1287, rispetto ni confini controversi fra la Comunità di Santa-Croce e quelle di Fucecchio e di Castelfranco di sotto. — Ved. Poggio-Adouso.

Inoltre sul capale della Gusciana fiuo dal secolo XIII esisteva un mulino con steccaja di pertinenza della Comunità di Santa-Crooe, difeso da un fortilizio a tenore di un ordine dato li 16 luglio del 1305 dai reggitori della Rep. Fior. — ( Ved. sopra ).

Pel qual mulino fra il Comune di Santa-Groce e quello di Fucecchio si accesero lili, che duravano ancora nel principio del secolo XVI, nel modo che può rilevarsi da un compromesso e successiva sentenza del 5 maggio 1505, data nella sala di udienza degli anziani di Fucecchio da maestro Domenico del su Niccoló de' Canacci di Firenze arbitro designato nella causa che verteva fra i due Comuni predetti rispetto al mulino e steccaja sopra il fiume Gusciana. --(Ancu. Dirk. Fron. Carte della Com. di Santa-Croce).

In quanto poi al secolo che cuopre la superficie delle due sezioni di cotesto territorio, esso è tutto di alluvione sparso di ciottoli e di grosse ghiaje di alberese e di macigno trascinatevi dal superiore Mont'-Albano. — Assai produttivo in granaglie ed in piante haccelline e filamentose è quello fra l' Arno e la Gusciana ridotto tutto a poderi e a campi contornati di viti maritate a loppi, le quali danno molto sebbene debole vino; mentre nel territorio disunito di Staffoli e di Orentano abbondano sempre le suscchie di alto fusto e cedue di querci, lecci, ontani e quercioli, per quanto non vi manchino poderi in mezzo ad ottime pastmre, le ultime delle quali forniscono copioso foraggio agli animali da frutto, apecialmente del genere bovino e porcino.

La popolazione di Santa-Croce è assai laboriosa e le campagne sono ben coltitute.

Vi si conta una stamperia con tre conce di pelli, due tintorie ed altrettante gualchie re; l'industria maggiore peraltro di quegli abitanti consiste nella costruzione de' navicelli che conducono a Livorno e .. Firenze per trasportarvi generi interni, o d'oltremare. — Un altro genere d'industria è quello che procacciano molti Santacrocesi ai loro figli appena fatti adulti coll'inviarli per la Toscana, provvisti di pechi e meschini 🥐 neri onde venderli o farne cambio con altri, esonerando così di buon'ora le loro famiglie dalle spese di vitto e di vestisrio.

In Santa-Croce non vi sono ne spercati settimanuli nè fiere annuali, trovandosi cotesta Terra molto vicina a Castelfranco ed a Fucecchio, nei quali paesi si tengono, oltre varie fiere annuali, anco mercati settimanali

nel lunedì e nel mercoledì.

La Comunità mantiene nel capoluogo un medico, un chirurgo, un maestro di scuola, ed un'altro maestro di scuola essa tiene sel paese disunito di Orentano.

Santa-Croce vide nascere nel secolo passato due letterati, il più insigne de'quali fu il celebre proposto Giovanni Lami, che spetta alla prima metà del sec. XVIII, mentre nella seconda metà venne costi alla luce l'erudito poeta Averardo Genovesi, che morì nel 1842 professore di belle lettere in Sanministo.

Il potestà di Santa-Croce trovasi in Castelfranco, il vicario regio in Fucecchio, dove sono la cancelleria comunitativa e l' uffizio d'esazione del Registro. L'ingegnere di Circondario sta in Sanminiato, dov' è il suo tribunale di Prima istanza; la conservazione delle Ipoteche trovasi in Pisa.

## QUADRO della Popolazione della Comunita' di Santa-Crocs a quattro epoche diverse.

| Nome<br>dei Luoghi                  | Titolo                                                           | Diocesi                                      | Popolazione  |              |      |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
|                                     | delle Chiese                                                     | cui<br>appartengono                          | AMEO<br>1551 | ANKO<br>1745 |      | ANNO<br>1840 |
| Orentano (2) Sarra Caoca Staffoli . | S. Lorenzo, Pieve<br>Idem Prepos. Collegiata<br>S. Michele, Cura | Diocesi di San-<br>miniato, giù di<br>Lucca. |              |              |      | 4426         |
|                                     | TOTALE                                                           | Abit. N.º                                    | 1214         | 3869         | 7450 | 6788         |
|                                     | rocchia contrassegnata con<br>nélla Com. di Castelfranc          |                                              |              |              | 772  | 1161         |
| •                                   | •                                                                | Bestaro                                      | . Abil       | . N.º        | 6678 | 5627         |

SANTA-PELICITA'A CASOLA. — Ved. Casoca nella Val-di-Magra.

— A OPPILO nella Valdi-Magra. — Piccolo Cas. con ch. parr. (S. Felicita) già filiale della pieve di Saliceto nella Com. Giur. e quasi due migl. a ostro di Pontremoli, Dioc. medesima, una volta di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede nel fianco meridionale di un poggio che ha alle sue spalle il vallone della Gordana, mentre gli sta davanti quello del Teglia, che è sul confine meridionale del territorio comunitativo di Pontremoli.

La parr. di S. Felicita a Oppilo nel 1833 contava 95 abit.

— A PETROGNANO. — Ved. Parnosuano nel Val-d'Arno aretino, e così di tutti gli altri Cas. o Vill. la sui ch. parr. sù dedicata a S. Felicita.

SANTA-FELICITA (PIEVÉ M) A LAR-CIANO, O A FALTONA. — Fed. FALTONA (Puve m) in Val-di-Sieve.

SANTA-FIORA, O SANTA-FLORA (BORGO DI). — Fed. BASTIA nel Val-d'Armo inferiore, e Torre-Benn.

— a Noceta ossia a Noceto. — Ved. Noceto nel Most'Assata.

SANTA-FIORA o SANTA-FLORA (VII.I.A DI) in Val-Tiberina. — Fed. Fiora (S.)
o S. Flora in Val-Tiberina.

SANTA-FIORA nella Val-di-Piora. — Terra, già castello che fu contea e residenza di una linza di conti Aldobrandeschi, poi del ramo de' Sforza Attendolo di Santa-Piora, e finalmente de' duchi Sforza-Cesarini di

Roma. — Attualmente è capoluogo di Comunità con chiesa arcipretura (SS. Flora e Lucilla) nella Giur. e 5 migl. a scir. di Arcidosso, Dioc. di Città della Pieve, già di Chiusi, Comp. di Grosseto.

Il fabbricato di questa Terra è posto nell'estremo pianoro meridionale del Mont'Amiata sopra immense e discoscese rupi di peperino (trachite) cadute le une sopra le altre costà donde scaturisce in perenni copiosissime fonti il fiume Armino, che dopo il secolo XIII acquistò il nome del paese dove trae la sua origine.

Trovasi ad una elevatezza di br. 1208 misurata dalla sommità del campanile della chiesa arcipretura che è appena al livello del palazzo che su de' conti di Santasiora, fra il gr. 29° 14' e 8" long. ed il 42° 50' latit., 5 migl. a scir. di Arcidosso; 7 nella stessa direzione da Castel-del-Piano; 6 migl. a pon.-lib. di Pian-Castagnajo, e 8 in 9 migl. a lib. dell'Abbadia San Salvadore.

La rimembranza più antica di questa Terra, fra quelle a me note, credo sia registrata in un istrumento archetipo rogato in Chiusi li 27 agosto dell'anno 2.º del regno di Guido in Italia (anno 890), stato da me citato all'Art. Pian-Castagnaso. Con quell'atto Pietro abbate del Mon. del Montamiata col consenso de'suoi monaci confermò in livello a Lamprando figlio del fu Ildone le case e beni che egli teneva a fitto, oltre un pezzo di terra nel distretto del casale del Piano (Pian-Castagnajo) e nei confini ivi descritti, fra i quali si nomina da un lato

il territorio di Santa-Fiora ecc. — (Arcu. Dur. Fion. Carte della Badia Amiatina).

Di un'altra carta, scritta nel giugno del 1114, conservasi l'originale nell'archivio privato dell'erudito sig. Scipione Borghesi-Bichi di Siena. Essa è importantissima, poichè ci scuopre qualmente la famiglia de'CC. Aldobrandeschi era di origine salica, e non longobarda come da molti è stato supposto. -- Consiste essa in un istrumento rogato nel convento già monastero della SS. Trinità sul Monte-Calvo situato alla sinistra del fi. Fiora e circa migl. uno e mezzo a ostro della terra predetta; il qual monastero fino dalla sua prima fondazione con quell'atto fu donato alle monache cistercensi di Monte-Cellese fuori di Siena dalla contessa Adelasia restata vedova del C. Ranieri Malabranca degli Aldobrandeschi, dai figli suoi Malagagla e Ildebrando conti di Santa-Fiora, consentendo a ciò anco le loro mogli contesse Luja e Massimilia, dichiarando di professure e vivere tutte secondo la legge sulica.

Al quale atto si trovarono presenti fra gli altri personaggi distinti il vescovo di Chiusi e quello di Soana, i quali pochi anni inuanzi, dice l'istrumento medesimo, avevano consacrato la chiesa predetta della SS.
Trinità. Fra i beni offerti da quei conti e
contesse fuvvi un terreno posto sopra la chiesa della SS. Trinità in vocabulo Monte-Calvo super fuvio Armino. — Inoltre furono
assegnate al Mon. medesimo varie terre,
vigne e selve poste in vocabulo Cellena ed
in altri luoghi, compresa una vigna posta
presso il già citato fume Armino ec. —
Ved. Monte-Callesse.

Seguono a piè dell'istrumento le firme della contessa Adelasia, de' due figli e sue nuore, e quella di sei testimoni. Quest'atto su rogato da Girolamo giudice e notaro dell'Imperatore.

Rispetto poi al fiume Armino, ora detto della Fiora, col primo nome è rammentato in un documento del 15 giugno 1240 dato nel campo d'assedio di Soan i presso il fiume Armino, dove allora si trovava Pandolfo Fasianella capitan-generale di Federigo II in Toscana. — (Arcs. Diri. Fior. Carte della badia Amiatina). — Vel. Siana.

A voler meglio conoscere gli ascendenti dei conti Aldobrandeschi qui sopra rammentati per coloro che bramassero sapere da chi nascesse il conte Rinieri, marito della prenomin da contessa A lelasia, e padre dei conti Malagagla e Ildebrandino, giovetà que tare i seguenti documenti archetipi.

Il primo è un atto del 13 nor, 1988 scritto dal conte Ranieri che naccen de la conte Ildebrando figlio di un altro cesti li debrando. Il qual conte Ranieri avesti il petrato da Dio dopo grave malattia l'in sua guarigione, con quell'atto rim Mog. di S. Salvadore sul Mont' Anisted te le male consuctudini e visite de vansi a nome de'conti Aldobradusti le terre ch' erano di pertinenza di Abbadia, comprese peraltro nella git zione dei conti Aldobrandeschi. La rinunzia era stata fatta altre volte mili re di S. Salvadore fino dalla motte i te Ildebrando suo avo e ripetata dil Ildebrando suo padre. — (Ancz. Dr. N Carte della Badia Amiat.)

Il secondo istrumento, rogato ad dic. dell'anno 1047, rammenta l'al quietanza in quel giorno rianovato di te Ildebrando padre del suddetto C. le ri e figlio di altro conte Ildebrasio; il le ad imitazione del suo genitore mana dette visite nelle mani di Tenzanza del Mon. Amiatino mediante il mana un anello d'oro (carte cit.)

il terzo documento del 1015, 7 fibriguarda una precedente quietaza sa Grosseto presso la pieve di S. Maria a re della stessa badia dal conte lidat figlio del fu conte Ridolfo mediante fermezza d'oro ricevuta da Winizzat bate del Mon. Amiatino. — Ped. Gi To, Pol. Il pag. 527.

Questo è quel ricchissimo conte Ildi do di cui sece parola il Card. Pier Dan nelle sue lettere (Lih. IV Epist. VII); a medesimo che insieme con la di luia contessa Gisla vedova del C. Ridolfi Rosellense, nel 1007 permutò varieti ze poste nel Val d'Arno inseriore, alla d'Evola con altre in Val-il'Elsa che, da Benedetto vescovo di Volterra. India deva e Winizzone abbate del Mon. I tino una quantità di diritti e di lui (Ughelli, Italia sacra in Episcop. Chi et Voluterr.) — Vel. Abana in Seite

Un quarto istrumento del primo o per seritto nella torre di Lattaja in remuna scuopre il padre e l'avo del proposizioni conte Ildebrando nel Galos figlio del fu Gherardo Conte

ell'atto che questo C. Ridolfo vigna posta presso il fi. Omogo delto Campagnatico. —

ine del secolo X viveva un allolfo del contado esso pure di
nasceva da un Ildebrando e
col C. Tedice del su Gherardo
ntado Volterrano su testimone
me di donazione satta nel 998,
alla badia di Poggio-Marturi
) dal marchese Ugo siglio del
to salico. — (Puccinelli, Croadia sior.)

conte Ridolfo d'Ildebrando prolerivò un altro ramo dei conti ma, ma di legge longobarda, rame origine quell'Ildebrando e nel 1073 divenne Papa col

gorio VII.

Borghesi-Bichi conservasi una el 29 giugno 988, data in lo(sorse Sticciano) per la quale brando siglio del su conte Ghemo ad ensiteusi a Susredo di metà di un possesso dominite in due case e casalini con, che una in luogo detto Sasman) e l'altra nel paese di obbligo di recare ogni anno d'argento alla corte dominite lidebrando predetto che era inne. — Ved. Struciano.

Pere frattanto se quel conte IlSticciano nasceva da Gherardo
Ridolfo del contado di Roselera quel C. Gherardo del conno padre del conte Tedice che
me al conte Ridolfo del contaassiste all'atto di fondazione
Poggibonsi, e dal quale nacque
cherardo, di origine però lonnel 1004 insieme con la coni lai moglie, stando nel suo cana, fondò presso Chiusdino la
Maria di Serena.

n nell'Arch. Arciv. di Lucca n istrumento del 17 nov. 980 sale della Maremma di Popusale Guido vescovo di Lucca sebrando figlio del quondam rdo 15 poderi di pertinenza i Sovigliana sulla Cascina. — ANA (Pieve DI).

Ora ripigliando le memorie storiche relative al castello di Santa-Fiora ed ai loro dinasti che succedettero al conte Rinieri Malabranca, dirò, qualmente nel di 8 giugno 1144 fu rogato un istrumento davanti la pieve del castel di Santa-l'iora della diocesi di Chiusi: e aggiungerò, come Rainaldo arcicancelliere e legato in Italia dell'Imp. Federigo I con diploma dato da Siena nell'agosto del 1163 a favore della Badia di S. Antimo, fra i magnati presenti a quell'atto fuvvi un C. Ildebrandino, che ivi si dice figlio del fu conte Uguccione, siccome in quel privilegio stesso è rammentato un C. Guglielmo di Soana avvocato di detto monastero. — (Arch. Borgest-Bight of Siena).

Altro documento dello stesso archivio Borghesi-Bichi, scritto nell'agosto dell'anno 1164, tratta della promessa fatta dal predetto conte Ildebrandino del fu conte Uguccione per se e suoi eredi al Mon. di Monte-Cellese, e per esso a donna Imildina abbadessa di quell'asceterio di mantenere le donazioni da'suoi antecessori fatte al monastero di S. Ambrogio a Monte-Cellese ed a quello della SS. Trinità sul Monte-Culvo.

Nel marzo poi del 1173 un conte Ugo fece dono al Mon. della Trinità edificato in Monte-Calvo, nelle mani della sua prioria donna Soarza, di 4 villici con i loro tenimenti e di una pensione annua di dieci soldi lucchesi per riguardo di una sua figlia ascritta nel numero delle monache della SS. Trinità. — (ARCH. DIPL. Fior. Carte delle Mon. delle Trafisse di Siena).

In questo frattempo era mancato ai vivi il conte Malagagla figlio del C. Rinieri Malabranca e della contessa Adelasia, rammentato di sopra agli anni 1108 e 1114, e la di cui morte è dichiarata da un istrumento dell'Abazia Amiatina del giug. 1121, rogato nel castello d'Arcidosso, dove allora abitavano il C. Ildebrando figlio del quondum conte Ranieri Malabranca, e donna Lupa, la quale ivi si chiama vedova del C. Malagagla fratello del C. Ildebrando ch'era nel tempo stesso di lei mondualdo. — (Arca. Dipl. Fior. Carte della Badia Amiatina).

Alla memoria dello stesso conte Uguccione, e del figlio Ildebrandino Novello appella una carta del dic. 1152 della Badia prenominata, attualmente nell'Arch. Dipl. For., nella quale si legge, che la contessa Gisla lasciata vedova dal su conte Uguccione assieme col suo figlio e mondualdo conte

Ildebrandino A ovello, stando in Grosseto, offit al monastero del Mont'Amiata in mano di Ranieri abbate del Mon. stesso la metà dei beni che Adilaffo del fu Guglielmo di Grosseto elibe ad enfiteusi dalla cusa Aldobrandesca. — (ivi).

Non lascia poi dubbio che questo conte non fosse degli Aldobrandeschi un rogito del 22 genn. 1171, che ci scuopre anche la moglie del suddetto Ildebrandino conte Palatino e figlio del su C. Uguccione, il quale stando in Pisa con donna Maria di lui consorte che ivi appellasi Contessa di tutta la famiglia Aldobrandesca, e figlia del su C. Alberto di Prato, donò allo spedale di Stagno dei beni posti in Antognano. — (Ancn. Dipl. Fior. Carte del Mon. di S. Lorenzo alla Rivolta.) — Ved. Antognano.

Nè tampoco fia improbabile che a cotesto ramo di conti Aldobrandeschi appartenesse un altro C. Ildebrandino di Toscana, il quale con suo testamento scritto in Soana sotto di 22 ottobre del 1208 alla presenza di Viviano vescovo di della cillà, dopo un vistoso legato alla sua consorte contessa Adelasia, institui eredi i suoi figli, assegnando di parte, al figlio maggiore conte Ildebrandino Palatino di Toscana i castelli di Monte-Gemoli, Monte-Guidi, Sillano, Batignano ecc., il cui ultimo castello, mediante istrumento del 19 sett. 1231 rogato in Grosselo nel palazzo de CC. Aldobrandeschi, fu dato in feudo dallo stesso figlio maggiore del C. Ildebrandino Palatino a Manto de' nobili di Grosseto. — (ARCH. Dirt., Fior. Carte del Mon, alla Rivolta di Pisa). - Ved. BATIGNANO C BELFORTE.

Gli altri figli nel testamento del 1208 dal C. Ildebrandino chiamati furono Bonifazio, Guglielmo, Ildebrandino minore e le figlie Gemma e Margherita. — (Arch. Dell. Ospedale della Scala di Siera).

All'Art. Monte-Gemoli poi rammentai una gonvenzione dell'8 luglio, anno 1226, stipulata nella chiesa di Monte-Gemoli fra quegli abitanti da una parte ed i conti Guglielmo e Bonifazio figli del fu conte Il lebrandino
Palatino di Toscana dall'altra parte. —

! Anca. Dielo stesso anno 1224, ma tre seonvenzione dell'altra parte. —

I'clterra).

Cotesto C. Iidebrandino pertanto su padre non solo de CC. Ildebrandino maggiore, Guglielmo e Bonifazio ma di un altro Ildebrandino minore. Al padre loro appella un atto di accomandigia tatto in Siena nel di ;

gennajo 1202, col quale il C. Ildebrada predetto prestò giuramento di fedellà al p testà di quella repubblica, come di essi qualità di raccoma**ndato per 2**0 **anni con d** hligo di fornire al Comune di Siena centoni dati due volte l'anno. Al qual atto prestate la loro adesione la contessa Adelasia megi del detto C. Ildebrandino ed i loro figliati meno il C. Ildebrandino minore, che q sempre sotto lutela nell'anno 1215. Giò en mostrato da un lodo del 2 luglio 1915 📺 nunciato nella chiesa di S. Michelea Im da Uggieri del fu Ranieri di Panneri arbitto eletto dal *conte Ildebrandino* i giore da una parte, e dall'altra dai costil nifuzio, Guglielmo e Ildebrandino ma che si dichiararono tutti figli del su C. debrandino e della contessa Addesia. qual donna erasi rimaritata a Napoli de' Visconti di Campiglia, talché questi coningi erano i tutori del conte Ildei dino minore, figlio di della contessa. I detto lodo fu assicurata la dote di milett che d'argento alle due sorelle Gemmati gherita nate dal C. Ildebrandino edalla ( tessa Adelasia; per la cauzione delle doti fu ipotecato il castello d'Arcidosse. (Arcii. Dipl. San. Kaleffo dell'Assul

Dalla sorgente medesima derivano gli ( archetipi seguenti: il primo di essi è d ottobre 1221, col quale i conti lides dino, Bonifazio, Guglielmo e Ildebra no giuniore figli del fu conte Ildebras di Scana e della contessa Adelasia pag essi e le loro castella sotto l'accoman del Comune di Siena, obbligandosi C viare alla della cillà l'annuo censo ( marche d'argento. Col secondo istrus rogalo in Siena li 27 agosto 1224, il a Bonifazio degli Aldobrandeschi confen la Rep. senese nelle mani del suo pott promessa di procurare che gli non Grosseto si sottomettessero a quella In blica. Per effetto di ciò un mese depo un secondo atto del 27 sett. 1224 i i del Comune di Grosseto inviati a Sient rarono di osservare i patti gi**à convess** i quali eravi l'obbligo di pagare ogni

Dello stesso anno 1224, ma tre immanzi dell'istrumento del 27 agost conte Guglielmo Palatino fratello del dette conte Bonifazio aveva fatto una protesta a quel Comune, di precurati che gli nomini di Grosseto stassero a

mandi dei Senesi, obbligandosi egli per sè e per i suoi fratelli di abitare fisso nella città di Grosseto, di fortificare il suo palazzo con la torre, di combattere occorrendo e di fare in modo che i Grossetani tornassero al volere de' Senesi, dando a questi licenza di distruggere i muri, spianare le fosse e carbonaje di Grosseto, purchè le case rimanessero illese. — (loc. cit.)

Trovasi ivi sotto di 29 agosto 1224 la ratifica del C. Bonifasio fratello del C. Guglielmo, il quale con giuramento aderì a quanto aveva promesso il di lui fratello sotto pena di mille marche d'argento. — (loco cit.)

Ma che tali promesse dei conti Aldobrandeschi sossero larvate lo dichiara una bolla diretta tre anni dopo (17 settembre del 1227) dal Pont. Gregorio IX a Guglielmo e Bonifazio figli del conte Ildebrandino Palatino, colla quale comandava loro, che se volevano la protezione della Sede Apostolica desistessero dalle ingiurie satte ai Senesi, aggiungendo inoltre che lo stesso Papa avrebbe potuto privare quei conti del feudo per aver dato occasione all'eccidio di Grosseto satto dai Senesi. — (Anca. Dipl. di Suna, Kalesso dell'Assanta.)

Nel 9 aprile del 1229 lo stesso Pont. Gregorio IX con altra bolla diretta ai fratelli suddetti, CC. Bonifazio e Guglielmo, comandava di restituire ciò che eglino avevano tolto ai Senesi, nel tempo che questi ultimi erano al servizio della chiesa romana (ivi).

Avvertasi però che sino dal 24 sett. del-Fanno 1228 colesto Papa, rimeltendo forse in campo delle vecchie promesse satte da Carlo Magno al Pont. Adriano I, sebbene non mai effettuate, diresse da Anagni al polesta e popolo di Siena un'altra bolla, nella quale, dopo aver rimproverato ai Senesi le ostitità usate contro la città di Grosseto spettante specialmente alla Sede Apostolica, coll'averla invasa, devastata e incendista; siccome ancora per non aver obbedito ai comandi di Onorio III suo antecessore, ordinava loro di dare ai Grossetani la sodisazione dovuta per tante offese; con tuttociò il Pont. Gregorio per aderire alle preci dell'Imperatore e del siniscalco di Roma con questa bolla perdonava e rimetteva i Senesi in sua grazia raccomandando loro di non officudere i Grossetani e di esser devoti della chiesa romana. — (loc. cit.)

Della stessa provenienza è un'altra bolla in data di Viterbo 9 sebb. 1236 diretta da Gregorio IX al potestà e popolo di Siena, colla quale ordina che si debbano restituire le robe tolte a diversi fedeli e vassalli del conte Guglielmo Palutino da un tal Gualcherino senese e compagni. — Di più per istrumento del 28 luglio 1237 il potestà di Siena a nome di quel Comune promise a Guglielmo conte Palatino di Toscana di mantenere il contratto di accomandigia e di lega fra esso e la repubblica senese stato concluso nell'atto che la Signoria di Siena vinta dalle istanze di quel conte rilasciava ai Grossetani il tributo annuo di lire 25, e di altrettante libbre di cera, che quel Comune doveva pagare ulla Rep. sanese, a condizione però che esso conte Guglielmo non esigesse lui dai Grosselani il dello censo, nè alcun altra cosa sotto pena di mille marche d'argento. — (loc. cit.)

Segne l'atto di stipulazione scritto nello stesso giorno 28 luglio 1237, col quale il C. Guglielma prenominato promise ai reggitori della Rep. di Siena di perdonare ogni ingiuria che dai cittadini Senesi sosse stata fatta a lui ed ai suoi vassalli dopo il giuramento che aveva prestato lo stesso conte presso Scarlino, a riserva però dei dicitti verso il Comune di Grosseto che egli aveva prima della guerra. Finalmente fu dichiarato di non derogare in modo alcuno dai patti stati da esso conte contratti con il Comune di Siena, intendendo peraltro di non esser tenuto a mantenere quanto aveva promesso, se non gli venivano restituite le sue castella e quelle del conte Ildebrandino suo nipole. — (loc. cit.)

Inoltre fra le pergamene dell'Arch. privato del sig. Scipione Borghesi-Bichi havvene una del 30 aprile 1229, scritta nel claustro di S. Mustiola a Torri presso Rosia, colla quale si dichiara che ivi si presentò il sindaco del Comune di Siena per esigere quanto i CC. Palatini Bonifazio e Guglielmo ritenevano di pertinenza della Rep. senese e de' suoi cittadini, conforme ordinava una bolla Apostolica impetrata dal popolo di Siena.

Aggiungasi un'altra membrana appartenuti alla Comunità di Volterra del 12 marzo 1256, dalla quale si scuopre un C. Umberio fratello del conte Ildebrandino, figli entrambi del fu C. Guglielmo di Soana Palatino di Toscana, mentre altra scrittura senza date croniche appella ad un compromesso fatto fra i due fratelli prenominati

da una parte con il Comune di Volterra dall'altra per terminare la lite relativa alla giurisdizione di Monte-Gemoli, e della Rocca Sillana che continuava sempre fra quel Comune ed i fratelli Conti Ildebrandino ed Umberto Palatini di Toscana. — (ARCB. Dipl. Fion. Carte della Comunità di Volterra).

Al secondo di quei due fratelli, che restò ucciso nel 1259 dentro Campagnatico, appellò Dante, allorchè figurando d'incontrare l'ombra di lui nel Purgatorio fra i superbi, (Canto XI), gli fece dire:

Io fui Latino e nato di un gran Tosco.
Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre.
— Ved. Campananto.

Dalla sorgente predetta provengono tre altre pergamene, che una del 6 agosto 1266, con la quale donna Margherita contessa Palatina di Toscana figlia del fu conte il debrandino, chiamato Bosso di Soana, costituì il conte Guido di Monfort di lei marito in suo procuratore per far la pace con i conti Aldobrandeschi di Santa-Fiora. — (Aroli. cit.)

La seconda in data dello stesso anno e giorno 6 agosto 1286 contiene l'atto di concordia e transazione satta e rogata nei confini del castello di Santa-Fiora tra gli Aldobrandeschi di quel ramo ed il conte Guido di Monsort come procuratore della sua moglie contessa Margherita siglia ed erede della contea del su C. Ildebrandino di Sonna.

Nellu terza carta sono nominati i conti di Santa-Fiora che ebbero parte in quell'atto di concordia; cioè, t.º il conte Ildebrandino Novello; 2.º il C. Bonifazio; 3.º il conte Enrico Novello; 4.º il C. Guido, figli tutti ed eredi del fu Ildebrandino di Bonifazio conte di Santa-Fiora e di donna Giovanna contessa Palatina loro madre. Rogò cotesti atti Michele medico figlio di Jacopo notaro. — (loco cit.)

Per rogito poi del 1297 scritto nel castel di Santa-Fiora, su satta una nuova divisione de beni e dei castelli della contea Aldobrandesca, tra i sigli del conte Ildebrandino di Bonisazio di Santa-Fiora, e ciò col mezzo di polizze tirate a sorte da un sanciullo. — (Anca. Dipl. Pion. Carte della Com. di Volterra.)

Fra le membrane poi dell'Abbadia S. Salvadore sul Monte Amiata, una del 23 luglio 1240 rammenta il conte Ildebrandino de-

fanto, padre del C. Guglielmo allera viveste; ed altro istrumento dato in Arcidosco li 19 nov. del 1253 su menzione di un Guglielmo giuniore figlio di altro conte Guglielmo Palatino di Toscana (loc. cit.). — Porta la data parimente di Arcidosso un terzo atto del 10 nov. 1258, relativo alla restituzione futta dal sindaco della badia Amiatina di lire 25 che quei monaci avevano ricevato a mutuo dal conte Ildebrandino figlio del conte Guglielmo Palatino di Toscana.

Finalmente un quarto istrumento della citata badia Amiatina fu rogato nel 19 febbrajo del 1262 nel palazzo del conte Ildebrandino di Santa-Fiora. — (Ancal Duz. From. Carte Amiatine).

Ma quest' ultimo conte Ild ebrandino che aveva palazzo in Santa-Fiora nasceva da un Bonifazio seniore che fu l'autore de' conti Aldobrandeschi di Santa-Fiora, mentre l'altro C. Ildebrandino fratello del C. Umberto ebbe per genitore il conte Guglielmo del ramo Aldobrandesco di Soana.

Infine appellano a queste due branche di conti le capitolazioni del 28 luglia 1237 giurate dal C. Guglielmo Palatino e dal C. Ildebrandino da una parte e dai rappresentanti del Comune di Siena dall'altra. Le quali capitolazioni vennero di tempo in tempo confermate in Siena dai successori ed eredi di quei conti nel di 28 febb. dell'anno 1283; nel 18 nov. del 1331 ecc. — (Arca. Dire. San. Kaleffo dell'Assunta).

Poco innanzi della morte del C. Ildebrandino giuniore di Soana su rogato il contratto di divisione (11 dic. 1272), fra il suo ramo e quello de' CC. Aldobrandeschi nati dal conte Bonisazio seniore di Santa-Fiora.

Torra che diede il titolo alla contea, oltre i castelli di Arcidosso, Atriana, ora Triana, Samprugnano, Selvena, Magliano, Montemerano, Manciano, Capalbio, Serpenna, Cana, Stribugliano, Scansano, Ischia, Roselle, Rocca-Strada, Sasso-Forte ec. Insciando a comune con l'altro ramo di Soama le città di Massa, di Grosseto e di Saturnia, le cave delle miniere di argento vivo di Selvena, e le ragioni che gli Aldobrandeschi aver potevano sopra vari paesi del contado di Castro e sulla città di questo nome, ecc.

Provvisti di questo stato e forti per tante rocche ebbe ragione l'Alighieri quando nell'invettiva all'Imp. Alberto, per mostrargli ·ia

NE

12

amentate il ramo Ghibellino de'CC. Santina, esclamava:

Alh lien poi de' CC. di Soena toccò la :78 di druca della quale prese il titolo, oltale tene e castella di Pitigliano, Sorano, fine, Orbetello, Marsiliana, Pian Casta-Mil pip, Aprelulo, Boceno, Pereta, Castel-Misso, Pokalino, Montepinzulolo, o Betchiele, Casiglioncello, Monticiano, roll lim'Argentaro, Orbetello, Ansedonia, Isola Michio, Tricoste, Montauto sulla Fiora, Mist, Redicordoli, Rocca-Sillana, MonbGradi, etc. e più le ragioni che la cusa Mishadese aveva sopra la Rocca-Albepa, Mentorio ed altri luogbi della Maremm - Res presto pertanto l'eredità toccata dasi di Suna pessò in donna Margherita iglis ed erede del conte Ildebrandino, in il Bosso, figlio come si disse del C. Refleto giuniore, il quale morì in Sou-🐿 mi marrio del 1284.

Minuteschi portò l'ere dità de lla contentimente portò l'ere dità de lla contentimente produce de la contentimente produce de la contentimente con atto pubblico rogato in filimato con atto pubblico rogato in filimato di 7 lug. dell'anno 1285 lente Guido di Monfort, come marito della mun filima filima di Sona da una parte, ed il sindaco di Con. di Volterra dall'altra parte commissione del potestà e Comune di Siena printe le liti che vertevano fra essi risi ettate le liti che vertevano fra essi risi ettate delle sue anline. — (Anca. Dipl. In. Carte della Come. di Volterra). — lei Moste-Genoli e Soana.

Sh linen però de' CC. Aldobrandeschi Sam si spense assai presto, all'inconbil nuo dei CC. Aldobrandes hi di San-Wim metinuò fino al secolo XV a doin molti presi della Maremma e del Amista. Avvegnaché non meno di 5 mere, scritte tutte nell'anno 1289, ed Amiatino, appellano ad ne Benifacio giuniore figlio del C. Madine de Bonifazio seniore ed auto-Red tomo degli Aldobrandeschi di Sandien l'au di quelle carte, del 23 mara tala continue l'atto di elezione di due tate fette dell'abbate del Mon. Amiati-Bodd Comune dell' Alibadia S. Sulvado-\*\* representere nel conte Bonisazio II

di Santa-Fiora, ch' elessero arbitro in una controversia fra il Mon. ed il Comune prenominati rapporto a certa gualchiera eretta sul fiume Vivo nel Monte Amiata. — La seconda del 6 aprile 1289 verte sul compromesso firmato dalle due parti nella persona del conte Bonifazio stato eletto in arbitro.-Nella terza del 3 settembre successivo è narrata la posizione della causa; mentre nella quarta del 16 sett. medesimo trovasi l'esame ed il deposto de'testimoni fatto in detta controversia davanti al conte Bonisazio nel cussero di Santa-Fiora; e finalmente nella quinta dello stesso giorno 16 sett. 1289 fu scritto il lodo che pronunziò in Santa-Fiora l'arbitre C. Bonifazio, col quale fu condannato il Comune dell'Abbadia a demolire la gualchiera costruita sul fi. Vivo, oltre l'inibizione di eleggere in avvenire gli uffiziali e ministri di quel Comune senza licenza degli abbati di S. Salvadore; infine l'arbitro in quel lodo assolveva il Comune dell'Abbadia dalla pena pecuniaria.

Un' altro istrumento della provenienza medesima scritto li 8 gennajo del 1291 nel cassero di Arcidosso ci scuopre un conte Umberto Palatino figlio del fu conte Ildebrandino di Santa-Fiora, e conseguentemente fratello del conte Bonifazio II di sopra nominato. Forse erano le mogli di cotesti due fratelli, C. Bonifazio II, e C. Umberto, donna Giovanna e donna Isabella contesse di Santa-Fiora, le quali, per atto rogato nel palazzo di Santa-Fiora li 8 ott. 1295, confessirono di aver ricevuto a frutto dal sindaco del Mon. Amiatino numero 960 capi di bestiame stimato a ragione di lire 55 il cento per il tempo e termine di quattr'anni.

Un istrumento poi del 23 di giugno, anno 1303, scritto nel castello di Santa-Fiora, rammenta un Ildebrandino Novello conte di Santa-Fiora, probabilmente figlio di uno de' suddetti fratelli, il quale ricevè a locazione per un ventennio dai monaci del Montamiata i pascoli posti nel distretto di Collecchio, in luogo denominato la Valentina, per l'annuo fitto di lire 50 cortonesi. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia stessa).

Finalmente fra le membrane della Badia dell' Ardenghesca una del 10 genn. 1362 scritta in Siena contiene la condanna in lire 500, con la restituzione della sesta parte del Cast. di Scansano in favore di Spinello del fu Spinello del Tolomei stato spogliato

stal C. Ildebrandino figlio del su C. Pietro degli Aldobrandeschi di Santa-Fiora. — (ARCH. DIPL. Fron. Carte del Mon. degli Angeli di Siena).

La storia frattanto non dimentica come i conti Aldobrandeschi del rumo di Santa-Fiora per avere abbracciato il partito Ghibellino furono spesso in guerra con il Comune di Siena.

Il cronista Andrea Dei sotto l'anno 1280 fa menzione di una lega fra i fuorusciti di Siena e un conte di Santa-Fiora contro il governo senese, per cui in quell'anno e nei tre successivi le armi della repubblica si recarono a oste a Pari, a Rocca-Strada, a Santa-Fiora, a Scansano ed in altri castelli occupati dai Ghibellini fuorusciti e dai conti di Santa-Fiora, finchè questi e quelli nel 1300 furono astretti ad accordarsi col Comune di Siena che rese a quei conti il castello di Scansano, i pascoli di Collecchio ecc., previa la rinunzia fatta dai conti medesimi di ogni ragione che avessero sopra Castiglion d'Orcia.

Lo stesso cronista all' anno 1303 aggiunge, che in detto anno si comprò Talamone per il Comune di Siena dall'abbate della badia di S. Salvadore (si legga de' SS. Vincenzio e Anastasio alle Tre Fontane) per fior. 8000 d'oro e possedevanlo i conti di Santa-Fiora e per loro lo tenevano. — Ved. Talamone.

Di altre imprese militari tentate dai conti di Santa-Fiora trovasi menzione nella cronaca stessa del Dei sotto gli anni 1328 e 1330, quando Ghinozzo signore di Sassoforte cavalcò con le sue masnade contro i castelli di Magliano e di Montemerano, dove restò rotto dai conti prenominati; talchè fuggendo egli sul territorio senese più vicino, andò a ripararsi nel Cast. dell'Accesa di pertinenza dei vescovi di Massa; ma assediatovi dalle genti dei conti di Santa-Fiora, Ghinozzo alla fine fu costretto darsi prigione ai suoi nemici, che lo condussero nel loro cassero, dove poco tempo dopo morì d'inedia per scarsità di nutrimento.

Quindi all'anno 1331 del mese d'agosto lo stesso Dei aggiunge » come il Comune di Siena avendo inviato le sue masnade contro i conti di Santa-Fiora, quelle si posero a oste ad Arcidosso, uno de' buoni castelli di essi conti, e tanto vi stettero che il presero a patti avendo alla loro testa Guido del Riccio di Modena capitan di guerra; nella quale

occasione furono tolti a quei conti i castelli di Samprugnano e di Scansano, e dato il guasto al pacse intorno a Santa-Fiora ».

Ma dipoi (soggiunge il cronista sanese) si fece coi detti conti l'accordo, firmato in Siena dai sindaci respettivi nel giorno 18 novembre dell'anno 1331.

A tenore di quel trattato originale esistente nell'Arch. delle Risormagioni di Siena si apprende, che sen i vari conti della consorteria di Santa-Piora figuravano allora il conte Conticino siglio del C. Guido, ed il conte Enrico siglio di altro conte Enrico nato dal C. Ildebrandino di Santa-Piora, a savore de' quali i Signori Nove mostraronsi generosi, tostochè condonarono loro i censi arretrati che sino dal 18 ott. p. p. quei conti avevano promesso di pagare annualmente al Comune di Siena.

Due altri conti della stessa linea di S. Fiora, oltre i sopranominati, stando a quanto scrisse Orlando Malavolti nella P. II della sua istoria sanese, figurarono nei capitoli di quell'accordo, cioè un C. Guido (diverso dal padre del nominato Conticino), ed un conte Stefano figlio del C. Ildebrandino Novello; e fu probabilmente quest' ultimo quel conte Stefano di Santa-Fiora che il cronista Andrea Dei lo dà morto in Sima nel giorno 3 dic. dell'anno 1346.

Dobbiamo pure allo scrittore stesso contemporaneo il fatto che ivi si narra di un conte Jacopo, il quale cessò di vivere in Santa-Fiora nel giugno del 1346 lasciando il Com. di Siena erede della sua porzione di beni e castelli, dei quali luoghi però (aggiunge il Dei) i Senesi non poterono per allora entrare al possesso.

Nell'anno medesimo 1346 fu colpito da un fulmine poco suori del castel di Santa-Fiora il conte Pietro siglio del C. Enrico e ninote di altro conte Enrico, ed aggiunge il Dei, che nel novembre antecedente nel castello dell'Abbadia San-Salvadore era stato ucciso nell'istante da un altro sulmine il C. Enrico fratello del suddetto conte Pietro. B così (soggiunge il cronista) due fratelli carnali in nove mesi morirono di saetta, che ne su gran danno.

Il qual conte Enrico teneva quasi per suo il castel dell'Abbadia San-Sulvadose per concessione fattagli dal Comune di Orvieto, in cui il distretto dell'Abbadia era compreso.

Ma nel mese di ottobre del 1346 l'abbate del Mon. di S. Salvadore considerando in quile decadenza trovavasi il Comune di Orvieto, dono al popolo e Comune senese il eastel dell'Abbadia S. Salvadore, e ciò avvenne, soggiunge il cronista Dei) perchè quell'abbate cra stato espuiso dal suo monastero dai figliuoli del su conte Enrico di Santa-Fiora, che ritennero quel paese infino al febbrujo dell'anno susseguente. — Fu allora che gli nomini del Cast. dell'Abhedia si sottomisero al Comune di Siena; ed acciocche i figli del fu conte Enrico, per i diritti sul castello e distretto preindicato dal podre acquistati non se gli opponessero a volere che con le loro mas, ade si partissero di là, gli furono donati dal Comune di Sicm 4500 fiorini d'oro in tre paghe, e così il castello dell'Abbadia San-Salvadore restò libero ai senesi che vi mandarono tosto un polesta per governare quegli abitanti. — Euratori, Script. Rev. Ital. T. XIV.)

L'ultimo documento dell'Arch. delle Riformagioni di Siena che ci scuopre in un C.
Riebrandino un fratello del C. Enrico giuziore, nato dal C. Pictro di Santa-Fiora di
sopra citato, è dell'anno 1362, 10 genn.—
Resta per altro finora ignoto il nome del
pulre di quel conte Guido che prima della
metà del secolo XV, essendo restato senza
feli maschi, lasciò crede della contea di
Santa-Fiora donna Cecilia figliuola sua pritogenita, la quale si maritò a Basio di
Muzio Sforza Attendolo di Cotignola,
sape che dominò oltre due secoli nella
contea di Santa-Fiora.

Fig. 6 Conti Sporza Attendolo di Santa-Fig. 6 decli Sporza-Cesarini dal 1479 930 alla soppressione dei la Contra.

Se la grande famiglia de conti Aldobranwehi ha avuto di corto nel Cay, commen-More Daniello Berlinghieri un diligente krittine nelle Notizie degli Aldobrandewhi pubblicate in Siena nel 1842 per cura 46. Porri, notizie che recareno molta luce 🌬 nemi e sulle gesta loro; grandissima e compirta e stata quella testé apportata alla linea Gi conti Siorza successa nella contea di Soti Finea dal ch. conte Litta autore della più grand' Opera italiana del secolo in cui viruaia, — Devesi pertanto a lui la genca-<sup>lo</sup>gia le più completa e la più esatta del was degli Sforza Attendolo da Cutignola, csi pervenne tutta la contca di Santa-Fiora wdante il matrimonio effettuato nel 1439 🎍 B sie, figlio di Muzio Serza e di donna

Antonia Salimbeni di Siena, maritato alla contessa Cecilia primogenita del C. Guido che fu l'ultimo conte degli Aldobrandeschi di Santa Fiora e forse l'ultimo uomo di quell'illustre antichissima prosapia.

Da cotesto matrimonio nacquero tre semmine ed un solo maschio, Guido Storza, il quale alla morte del padre succede nella contea di Santa-Fiora. Ma cinque anni innanzi di morire, il conte Bosio, per oggetto di assicurare al figlio la contea predetta, strinse amicizia col Comune di Siena mediante convenzione stipu ata li 30 aprile del 1471, mercè cui il C. Guido di lui figlio e tutti i suoi discendenti s'intendevano raccomandati in perpetuo al Comune di Siena con obbligo di soddisfare ogn'anno a titolo di censo 25 ducati larghi per la sesta dell'Assunta sotto pena di 3000 siorini d'oro. — (Arch. Dire. Sar., Ralesso dell'Assunta.)

Fra cotesto quel conte Guido Sforza che nel 1464 pregò il Pent. Pio II, mentre passava l'estate di quell'anno all'Abbadia S. Salvadore sul Montamiata, a volcre onorare di una sua visita il vicino castello di Santa-Fiora, ed il conte che lo attendeva ad ospizio.

Per asserto adunque dello stesso l'ontefice (Comment. P. II. Lib. IX.) il C. Guido di Bosio Sforza governò da buon padre
i sudditi che lo amavano, come persona teputata del loro sangue; e fu quel C. Guido
stesso che per allontanare dal suo piccolo
stato ogni pericolo di guerra si mantenne
in amicizia con la Rep. di Siena, con i duchi di Milano e con i signori di Pesaro della stessa famiglia Sforza. Inoltre, avendo potuto acquistare l'aderenza dell' Imp. Massimiliano I, tale sua politica gli valse tanto
che il Pont. Alessandro VI cen questa linea
de' conti Sforza su costretto a desistere dalle
sue mire in favore del duca Valentino.

Il conte Guido medesimo nel 1490 assegnò ai Francescani Riformati l'antico monastero di donne della SS. Trinità situato nel distretto di Santa-Fiora, mentre pochi anni dopo il di lui figlio Federigo fondò in Scansano (anno 1507) quello di S. Pietro abitato pur esso dai PP. Riformati, dei quali elaustri segui la soppressione nel 1809 e quindi la rispertura loro nel 1815.

L'ultimo documento relativo al suddetto C. Guido di Bosio Sforza mi si presenta in una membrana dell' Arch. Dipl. Fior. provenuta dallo spedale di Bonifazio, scritta nella rocca di Santa Fi ca nel 4 ottobac

del 1496. Con essu il C. Guido Sforza di Santa Fiora confermava un lodo del 28 agosto di detto anno sopra la lite che verteva fra esso e donna Nanna di Niccolò Soderini moglie di Ugo degli Alessandri di Firenze, a cagione di alcuni possessi nel territorio di Bibbione in Val-di-Pesa.

Il suddetto conte Guido di Bosio Sforza ebbe da donna Francesca d'Angelo Farnese, nipote di Paolo III, cinque semmine ed un maschio per nome Federigo, che fu il terzo conte di Santa-Fiora del ramo Sforza. Questo pure si sece ben volere dai vassalli che se gli mostrarono fedeli e coraggiosi in occasione dell'invasione tentata dal duca Valentino, per cui il loro signore accordò ai medesimi molti privilegj. Cotesto conte innanzi di morire, (anno 1517), fece rogare un atto di lamiglia, affinché la contea di Santa-Fiora si mantenesse riunita in un solo de suoi tre figli maschi nati da donna Bartolommea di Niccolò Orsini conte di Pitigliano, e affinche il detto stato si conservasse sotto vincolo di primogenitura.

Quindi alla morte del conte Federigo suocede nel governo della conten di Santa-Fiora il suo primogenito Bosio II, che si accop-Piò con donna Costanza Farnese, a conteraplazione de la quale il Pont. Paolo III proluse riechezze e privilegi amplissimi alla casa Sforza di Santa-Fiora. Morendo Bosio Il nel 1545 succedè nella contea il C. Sfor-24 suo primogenilo e fratello del cardinal Guido Antonio. Paolo III lo aveva spedito nel 1540 contro la città di Perugia ribel-Jalasi, quindi lo creò governatore di Parma e Piacenza, e nel 1548 capilan-generale della cavalleria pontificia. Finalmente nel 1552 lu inviato da Carlo V all'impresa di Siena col grado di capitan-generale della cavalleria italiana e spagnuola. Sottomessa quella città, il conte Sforza venne eletto gover natore della medesima, e Cosimo I gli diede il comando delle sue truppe per condurre a fine la conquista di tutto il territorio senese; poscia nel 1560 il di lui fratello cardinal Guid' Antonio, fu investito del feu do di Rocculbegnu, col diritto di fur succedere in esso lo stesso conte Sforza ed il suo figlio primogenilo.

Da donna Luisa unica figlia del March. Pallavicino Pallavicini, alla quale il C. Sforza nel 1540 si era maritato, uncquero tre maschi ed una semmina.

Il primogenito Francesco, mancato il pa-

dre nell'ottobre del 1575, gli succede nella contea di Santa-l'iora e nel seudo di Roccalbegna, che alla sua morte (sett. 1624) ritornò alla corona di Toscana. Questi non ebbe che una semmina, per nome Caterina, ed un maschio naturale chiamato Sforzino.

Frattanto succede alla contes di Santa-Fiora il conte Alessandro figlio di Pederigo e fratello del C. Sforza; il quale su eletto duca di Segni dal Pont. Sisto V col diritto di successione in quel ducato de' suoi discendenti. La moglie donna Eleonora, figlia di Paolo Giordano Orsini e nipote dei Granduchi di Toscana Francesco I e Ferdinando I, erasi separata dal marito quando sondò nel 1609 in Santa-Fiora il monastero delle Cappuccine, soppresso nel 1809 e riaperto nel 1815.

Il C. Alessandro del fu C. Federigo Sforza per istrumento del genn. 1616 (stile comune) vendè al Granduca Cosimo II per il prezzo di 215,000 scudi romani la Terra di Scansano in Maremma, insieme al suo distretto che fino allora aveva fatto parte della contea Aldobrandesca di Santa-Fiora.—

Ved. Scansano.

Fra i tre figli maschi, che il C. Alessandro lasciò morendo nel 1632, succedè nella contea il primogenito Mario nato in Firenze nel 1594. Il Pont. Paolo V all'occasione delle di lui nozze con Benata di Carlo di Lorena dei duchi di Guisa eresse a suo riguardo il feudo d'Ornano in ducato, per assegnarlo al conte prenominato ed ai primogeniti nati dal predetto connubio.

Ma gli enormi debiti che il C. Mario aveva satto in gioventù lo posero nel bisogno di vendere la sovranità di Santa-Fiora al Granduca Ferdinando II; lo che su essettuato per istrumento del 9 dic. 1633 mediante il prezzo di 466,000 scudi romani, col ritenere su di essi a titolo di deposito nel regio tesoro la somma di scudi 77250, assinchè stasse in savore di Alessandro Pallavicini per ogni sua ragione e credito contro il predetto conte Mario Siorza, e scusi 218,300 per avere il G. D. Ferdinando II contemporaneamente inscudato la contea di Santa-Fiora allo stesso venditore.

Si avverta, come fra le condizioni con le quali la contea di Santa-Fiora fu ricevula sotto accomandigia della Rep. di Siena trovavasi questa: che non si potesse procedere alla vendita di quella contea senza precedente licenza e consenso del Comune di Siena, ed

nulli i contratti. Così il Granduca di Toscana come sovrano padrone di Siena e del suo Stato in quel contratto fece esprimere, che appena la vendita della contea di Santa-Fioza avesse avuto effetto, s' intendeva, in vigore delle preaccennate antiche ragioni della Rep. di Siena, che al Granduca medesimo la stessa contea fosse devoluta.

Ed avvegnache poteva cadere il sospetto che la contea di Santa-Fiora fosse sottoposta al vincolo di fidecommisso, così anteriormente alla stipulazione del contratto predetto, con deliberazione del magistrato supremo di Firenze, quello stato fu svincolato mediante la surroga di altrettanti beni libiri del conte Mario Sforza.

Convenuti sulle condizioni ed i mezzi, fa concluso l'atto di acquisto, e nel medeimo giorno 9 dic. 1633 S. A. S. concesse in seudo allo stesso conte venditore lo stato e contea di Santa-Fiora con i vassalli ed il unitorio annesso, parte del quale nella dio-🗪 di Città della Pieve, una volta in quella d Chiusi, ed il rimanente spettante alla diocesi di Sonna, per tenersi da lui, dai fișii, dai discendenti ed eredi maschi in in**faito con ordine di primogenitura,** e ciò medinte la somma di scudi romani 218,300, ti quali il Granduca si dichiarava suo de-More per residuo di prezzo della compra **ateriormente fatta della stessa** contea. rendo poi ad estinguersi la linea mascolina del conte Mario, un articolo del conratto prescriveva, che la contea di Santationa passasse con gli stessi diritti ed ordine \* discendenti di Federigo Sforza, allora protonotario apostolico, di poi cardinale, Min mancanza di questi ai figli e discen-🚾ti del conte Paolo o a quelli del conte tarico, due figli del C. Alessandro e con-Equentemente fratelli del conte Mario pri-TO HETEStilo.

la tal guisa i conti di Santa-Fiora, mercè l'atto suddetto d'inseudazione, divennero lealuri dei Granduchi di Toscana.

Il Crescimbeni ripone cotesto Mario fra i peti italiani per poche sue rime stampate fa gli applausi poetici di Lionora Baroni. Inche il Manni nel T. XII de' Sigilli antichi ne illustrò uno del C. Mario, rappresentate l'arme propria de' conti Sforza innustra a quella della ducale casa di Guisa, in cui nasceva Renata sua moglie, ed in gio a quel sigillo si leggevano le seguenti

parole: Marius de Comitibus Sportia Dux Signiae II.

Il conte Mario mancò nel 26 settembre del 1638, lasciando un solo tiglio in Lodovico, che morì in Santa-Fiora ai 7 marzo del 1685 senza prole. Per effetto di ciò fu chiamato a seguitare la linea de conti di Santa-Fiora il C. Paolo, uno dei figliuoli di Alessandro nato dal C. Federigo; il qual conte Paolo era marchese di Proceno dove nacque nel 12 giugno 1602, e dove mori nel 12 sett. del 1669. Egli si era maritato in prime nozze nel 1639 a donna Isabella Bentivogli di Ferrara, ed in seconde nozze a donna Olimpia figlia di Federigo Cesi, 1'insigne fondatore dell'accademia de' Lincei di Roma. Fra i figli di quest' ultima fuvvi fra gli altri Federigo II Sforza nato in Caprarola nel 14 agosto 1654 che poi continuò la successione de conti di Santa-Fiora. Le nozze da lui contratte nel 27 febb. del 1674 con donna Livia Cesarini, figlia ed erede del duca Giuliano, furono l'oggetto di mille vicende per le controversie suscitategli contro dai Colonna, nella cui famiglia era entrata una sorella minore di donna Livia. Ma tutti gl'intrighi riescirono vani, poichè la Ruota di Roma con sentenza finale del 12 sebbraio 1697 investi il conte Federigo Sforza-Cesarini dei vasti patrimoni Savelli, Peretti e Cesi dovuti alla sua moglic donna Livia Cesarini, Allora il C. Federigo Sforza innestò al suo primo casato degli Sforza quello de' Cesarini e fu il primo fra i conti di Santa-Fiora della nuova razza.

Il C. Federigo Siorza-Cesarini morì in Roma dove fissò il domicilio lasciando dalla moglie Livia Gaetano suo primogenito coltitolo di duca di Segni e di conte di Santa-Fiora. Egli nato nel 1674 si maritò nel giugno del 1703 a donna Vittoria di Lottieri Conti duca di Poli e nipote del Pont. Innocenzo XIII. Da cotesto matrimonio nacque ai 10 giugno 1705 Giuseppe Sforza-Cesarini, che fu il successore alla contea di Santa-Fiora, e che, sebbene morisse in Roma nel di 11 agosto 1744, ordinò che il suo corpo si trasportasse a Santa-Fiora nella chiesa di S. Chiara delle Cappuccine, dove esiste un'apposita iscrizione in marmo.

Fra gli otto figli nati al C. Giuseppe Sforza-Cesarini dal matrimonio contratto nel 1726 con donna Maria di Vincenzio principe Giustiniani, il primogenito Filippo di venne il capo della iamiglia; cioè, duca di

=

Srgni e conte di Santa-Fiora, dove morì li 6 dicembre 1767, sepolto pur esso con iscrizione nella chiesa di quelle Cappuccine.

Dal matrimonio di esso lui (anno 1749) con Anna Maria Colonna-Barberini figlia di Giulio Cesare principe di Palestina, venne alla luce nel 24 settembre dell'anno appresso un figlio in Giuseppe Michelangelo-Sforza-Cesarini, al quale, essendo mancato di vita nell'età di 4 anni succedè il zio duca Guetano al di lui padre conte Giuseppe. Da esso e da donna Marianna di Michelangelo duca di Sermoneta nacque ai 20 luglio del 1773 il C. Francesco, che fu l'ultimo conte di Sunta-Fiora di casa Sforza-Cesarini.

Avvegnaché durante la vita del conte Giuseppe Sforza-Cesarini il Granduca di Toscana Francesco II, e primo Imperatore di questo nome, con motuproprio del 3 dicembre 1750 ordinò, che il feudo di Santa-Fiora fosse esente dalla legge generale sui feudi Granducali emanata sotto di 21 aprile 1749, rispetto ai casi seguenti; 1.º che il conte feudatario potesse continuare ad esigere la tassa di cinque paoli per famiglia dai vassalli di Santa-Fiora, di Selvena e di Cortelvecchia, oltre la solita tassa delle zappe e lire, che nella somma di scudi ventuno romani pagavano gli abitanti di Castell'-Assara; 2.0 che il conte feudatario potesse continuare a godère del profitto delle miniere e dei minerali compresi nel suo seudo, conforme era stabilito dal motuproprio dei 14 marzo 1747; 3.º che restasse in facoltà del conte di approvare il predicatore, il maestro di scuola ed il medico, purchè l'elezione loro cadesse in persone suddite del Granducato; 4.º che la Comunità di Santa-Fiora fosse obbligata a pagare il sale nella somma di scudi sessanta al commissario del feudo, e scudi quaranta al capitan di giustizia destinato pro tempore auditore del feudo; 5.º che gli abitanti della contea di Santa-Fiora fossero obbligati al pagamento delle pigioni delle case di proprietà del feudatario.

Sette anni dopo fu emanato un secondo motuproprio, in data del di 8 sett. 1757, relativamente alla vendita del tabacco dentro il territorio feudale di Santa-Fiora.

Quindi lo stesso Granduca Francesco II con sovrano rescritto dei 14 giugno 1761 dichiarò che il collegio medico di Siena non dovesse avere alcuna giurisdizione e diritto per sar la visita delle spezierie poste nella contea di Sauta-Fiora.

Due anni dopo, una sentenza data in Firenze li 13 lugl. 1763 dalla Pratica secreta, dichiarò, doversi reintegrare il feudatario di Santa-Fiora nel diritto di esigere la gabella dell'estrazione del bestiame dagli abitanti di Castell'-Azzara, come pure nel dazio delle legna, a ragione di una soma per fuoco, da pagarsi dai vassalli della Comunità di Santa-Fiora, per essere esistite dette gravezze, diceva quella sentenza, innanzi l'infeudazione del 1633. — (Anca. della Risona. di Fir.)

Rispetto poi al dazio della paglia che si pretendeva da quel feudatario, ne su satto un riservo coll'incarico al conte di giustificare

colesto diritto (ivi).

Ma salito sul trono della Toscana il Gran Leopoldo tutti i vassalli dei seudi Granducali surono liberati da simili e da tanti altri aggravi, ed in quanto al duca Francesco Ssorza-Cesarini figlio di Gaetano conte di Santa-Fiora per i diritti ch' egli esigera, tanto utili quanto onorifici, su indennizzato dal generoso sovrano con una rendita equivalente ai primi, mentre rispetto ai secondi restò investito nel 1789 del priorato di Sanminiato dell'ordine cavalleresco di S. Stefano PP. da passare ai suoi discendenti maschi e primogeniti. — (Larra, Della Famiglia de' Sforza conti di S. Fiora; e Anch. della Ripora, già cit.)

Pino a cotesta ultima epoca risiedè in S. Piora un vicario seudale nominato dal conte, dipendente però, a tenore della legge del 1751 per gli atti criminali dal vicario regio

di Arcidosso.

Lo statuto municipale di Santa-Fiora esistente nell' Arch. delle Riformagioni di Siena è la copia di uno più antico, in cui si leggono le firme de' conti Mario, Lodovico e Federigo Sforza, i quali nel sec. XVII signoreggiarono in Santa-Fiora in qualità di feudatari de' Granduchi di Toscana.

Rispetto alla pieve del capoluogo sotto l'invocazione delle SS. Flora e Lucilla essa era battesimale sino dal secolo XII, tostochè un istrumento dell'Arch. Borghesi-Bichi di Siena del di 8 giugno 1144 fu rogato in Santa-Fiora nella via pubblica presso la pieve, ossia davanti la chiesa di S. Flora; a piè del qual rogito si firmò come testimone il prete Ranieri pievano di quella.

Il popolo di Santa-Fiora seco parte della diocesi di Chiusi sinchè il Pontesse Clemente VIII con bolla del 9 nov. 16 11 eresse

in sede vescovile una delle Terre principali del contudo di Chiusi, cioè, Città della Pieve, alla quale furono assegnate, fra le 18 chiese battesimali staccate della diocesi Chiusia, tre parsocchie comprese tuttora nel Granducato, vale a dire, Camparsevoli, le Piesse e Santa-Fiora. Ignoro se fu sotto i nuovi vescovi di Città della Pieve quando i rettori della parr. di Santa-Fiora furono decorati del titolo di arcipreti.

Cotesta chiesa è adorna di vari bassorilievi di terra vetriata detta della Robbia.

Di data più antica e assai maggiori sono le memorie supersiti relative al Mon. della SS. Trinità posto alla sinistra del fi. Fiora e circa migl. uno e mezzo a ostro della Terra omonima. Ma innanzi che quel claustro fosse dato ai Frati Francescani della Riforma (ano 1490), era stato abitato dalle monache Cistercensi, affiliate al monastero di Monte-Cellese, poi di S. Prospero, appellate finalmente del Santuocio dentro Siena, professanti la stessa regola Cisterciense.

A provare il giuspadronato che aveva la badessa del Mon. di Monte-Cellese sopra quello della SS. Trinità sul Monte-Calvo esistono nell'Arch. Borghesi-Bichi di Siena molte membrane archetipe fra le quali citerò il deposto di vari testimoni, esaminati ael 7 febb. 1205 in S. Quirico d'Osenna d'ordine de' legati pontifici davanti un notaro; nel primo dei quali esami il prete Baffaello depose, qualmente egli aveva veduto non solo i servi del Mon. della SS. Tri-

nità di Monte-Calvo portare alla badessa di quello di Monte-Cellese presso Siena l'annuo tributo di 60 pani melati e pepati, di 30 forme di cacio, di un coltellino per ciascuna di quelle monache, di due pani di cera del peso di libbre 12; ma che il testimone stesso aveva una volta accompagnato quei servi a recare il tributo prenominato.

— La cosa medesima fu deposta dal prete Angiolo da Petroio, dal converso Cartendo, da un tal Gallicano di Caffarello, da tre monache, dal prete Guido, e da vari altri.

Il terzo stabilimento religioso è quello della chiesa e monastero di S. Chiara delle Cappuccine, fondato dentro la Terra di Santa-Fiora al principio del 1600 dalla contessa Eleonora figlia di Giordano Orsini e moglie del conte Alessandro Sforza duca di Segni. — La chiesa di questo monastero può dirsi la cappella sepolcrale dei conti Sforza-Cesarini di Santa-Fiora, alcuni dei quali vi furono tumulati.

Il convento di S. Agostino esistente pur esso dentro Santa-Fiora fu soppresso fino dal secolo passato.

La chiesa più moderna di questa Terra è quella dell' oratorio detto del suffragio.

Il paese di Santa-Fiora attualmente va abbellendosi di un museo di oggetti di belle arti, specialmente di statuaria antica, che va raccogliendo in Roma un monsignor Luciani di Santa-Fiora, museo del quale molti giornali ed opuscoli hanno con qualche predilezione di già parlato.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra di Santa-Fiora a tre epoche diverse (1).

| Анко | ~   | feinm. | masc. | feinm. | goniugati,<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|-----|--------|-------|--------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1745 | 269 | 204    | 291   | 33o    | 452                            | 62                              | 272                         | r 365                         |
| 1833 | 279 | 279    | 251   | 296    | 598                            | 38                              | 345                         | 1901                          |
| 1840 | 328 | 329    | 298   | 291    | 634                            | <b>4</b> t                      | 496<br>53o                  | 2209<br>2500                  |
|      |     |        |       |        | *.                             |                                 |                             |                               |

(1) Munca la Popolazione della prima epoca, quando la Terra di Santa-Fiora era dominata dai suoi Conti innanzi che divenissero seudatari della Cotona Toscana.

Comunità di Santa-Fiora — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 41192 quadr., dei quali 1342 spettano a corsi d'acqua e a strade. — Nel 1833 vi abitavano 4397 individui, a proporzione di 86 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sei Comunità del Granducato, e dal lato di grec. per il tragitto di circa mezzo miglio con lo Stato Pontificio.

Imperocchè il territorio della Com. di Santa-Fiora dal lato di scir. fronteggia con quello della Com. di Sorano, a partire dalla ripa sinistra del fi. Fiora là dove confluisce il horro del Confine, mercè cui i due territori entrano nel sosso delle Carboniere, per dirigersi verso lev-grec, sul poggio detto della Cimarella, e quindi riscendere la sua pendice a lev., di là dalla quale entrano nel torr. detto il Fiume. Lungo esso i due territorj comunitativi s' inoltrano verso grec. dove abbandonano il torr. prenominato per attraversare una umile montuosità, le cui acque fluiscono in un altro fosso detto esso pure del Confine in seguito dirigonsi nel borro delle Goracce, col quale entrano nel torr. Siele tributario del si. Paglia. Costì presso incontrasi il territorio della Chiesa, rol quale, dopo varcato il torr. Siele, quello della Com. di Santa-Fiora voltando faccia a grec., incamminasi salendo contr'acqua verso maestr. lungo la ripa sinistra del Siele. Dopo un mezzo miglio di cammino sottentra dallo stesso lato la Com. granducale di Pian-Castagnajo, con la quale la nostra entra nel Siele, che insieme rimontano nella direzione di pon. incamminandosi verso le sue sorgenti sul poggio del Nibbio per arrivare sul sosso delle Zolforate. Ivi variando direzione da pon. a sett. i due territori entrano nel torr. Scabbia che presto attraversano per salire mediante il borro Abetola verso la cima del Mont' Amiata, che trovano al così detto Poggio Pinzi presso il Masso piramidale. Costassu si tocca con i confini del territorio comunitativo dell'Abbadia S. Salvadore, e con questo l'altro di Santa-Fiora percorre il giogo della montagna nella direzione di grec. sino al Corno di Bellaria. Ivi i due territori Tollandosi verso ostro-scir. scendono nella Val-d'Inferno e lungh' essa la nostra trova dirimpetto a pon.-lib. il territorio della Comunità di Castel-del-Piano. Con quest'ultimo passa pel Pianello della Montagnola,

rasentando per via i prati appellati del Contessa. Costi viene a confine il tenta della Com, di Arcidosso, e con esso il sui scende la montagna nella direzione di li lungo i termini dei *Messi crociat*i, di Selva e del Prataccio, trapassando i pag Biello, e Paviglioni, fino a chè dopo u discesa di circa due migl. arrivano m strada provinciale del Mont' Amiala fa l cidosso e Santa-Piora, per di la prompi altrettanto tragitto nella direzione di d fino a che giungono sulla sommita del 🛎 te-Labbro che resta due buone migl. 1 di Santa-Fiora. Costassà cessa la Con-Arcidosso e sottentra a confine il lenia della Com. di Rocca-Albegna, col quit altro di Santa-Fiora scende il fisso # dionale del *Monte-Labbro e*d entra **sda** Zolforate, uno de tributari del fiunca gna; quindi mediante il fosso predetti sano fra Rocca-Albegna e la Triess, abbandonano dal lato di ostro-lib. volgersi a seir, e salire mediante te artificiali sui poggi che dividono a con le acque dell' Albegna da quelle versi del si. Fiora, nel quale ultimo i due ! torii comunitativi dopo aver sceso il 🎮 della Macruchina mediante il bond Confine, sino alla sua confluenza in R dove cessa la Com. di Rocca-Albegm torna quella di Sorano.

Fra i corsi più copiosi di acque de scono e che scendono dalla parte mendi del territorio di Santa-Fiora può dimit me che ha preso il vocabolo dal prese scaturisce, schbene fino al secolo XIIII zato esso, come dissi, continuant pellarsi Armino. Scaturisce copiosis sempre perenne di mezzo alle scoglis chitiche sulle quali su sabbricato il Ca Santa-Fiora, donde precipitoso discer accoppiarsi sotto Santa-Fiora al fon done che viene dalla parte di grec. 🚾 gnolo e dal fianco superiore del 🗷 miata. Quindi poco dopo vi si usim minori torr. del Teglio e di Scabbia, I a maestr. l'altro a seir, del fi. *Fiore*, essi pure perdono il loro nome. Fatte più ricco d'acque il fiume s'incame ostro-seir, ricevendo per via a destra i Rigo e Tagona, ed a sinistra lo Sol il Carminate, il Canale, il Reto el fossi e borri, finchè davanti a Soena to di lev. accoglie il torr. Calesint so pon, quello anche maggiore del

che shocca nel Fiora dizimpetto alla Terra di Pitigliano, mentre tre migl più sotto il Fiora si marita alla *Fossa nuova*. Passato quest' ultimo confluente il fi. Fiora esce faori del territorio Granducale, e solamente devanti al p ggio di Montauteccio ne lumbisce i confini dirimpetto al contado di Toscancila dello Stato Pontificio, al quale d' allora in poi appartiene per intiero finchè attraversando la spiaggia occidentale del Cast. di Montalto sbocca nel mare Mediterranco dopo una cinquantina di miglia di cammine della sua origine sul Mont'Amiata.

Rispetto a strade rotabili tracciate nel territorio comunitativo di Santa-Fiora, oltre quella provinciale del Montamiata che gira intorno a questa montagna passando per Castel del Piano, per Arcidosso, Santa-Fiora e Pian Castagnajo, si conta oggidì costa più d'una via, sebbene malamente rotabile. Tale è quella che dal capoluogo conduce a Castell'-Azzara ; tale è l'altra che da Castell' Azzara continua per la Sforzesca; tale può dirsi pure un ramo che staccasi della strada suddetta di Castell'-Anzara per condurre a Selvena. Tutte le altre vie sono mulattiere e pedonali.

in quale stato fossero le strade a tempo de conti Siorza di Santa-Fiora lo dichiarò per tutti il Pont. Pio II, allorche invitato, come si disse, dal conte Guido Sforza (an-20 1462) si recò dall'Abbadia S. Salvadore a Santa-Piora, nel quale breve tragitto dorè quel signore con gran fatica aprire la via quasi impraticabile per essere in molti luogbi impedita e chiusa. — (Comment. Pii II. Lib. IX.)

Affualmente non solo la strada provinciule che passa per cotesto trutto di paese è stata resa comoda e rotabile, ma rasenta anche la contrada di Bagnolo, sparsa di molte abitazioni fra selve maestose di castagni, in mezzo a piccoli campi, dove sul declinare del secolo XVIII su eretta una chiesa parrocchisle, il cui popolo nel 1833 ascendeva già ad 885 abit., aumentato di un quinto nell'sono 1840. — Ved. il Quadro della popolazione della Terra di Sant a-Fiora alla fine dell' Art., e Bagnolo di Santa-Piona.

Giova inoltre qui aggiungere, qualmente de due anni a questa parte per munificenza del Granduca Leorozno II è stato assegnato al popolo di Bagnolo un medico che insieme a quel parroco esemplare a vicenda si adopee dei corpi, come ancora per istruire nel leggere, scrivere e abbaco i figli di quei villici.

Un altro gruppo di simili abitatori sparsi fra i castagne!i, in una contrada appellata delle Bagnora, trovasi fra Arcidosso e Sunta-Fiora, ma vicina più a questa che non all'altra Terra, sicchè quei montagnoli continuano a far parte del popolo di Santa-Fiora.

Fra le montuosità maggiori situate a confine, oppure comprese in questa Comunità, contasi una delle note sommità del Monte Amiata; cicè il Poggio Pinzi, posto fra il Masso Piramidale ed il Corno di Bellaria; la qual prominenza fu riscontrata del P. Inghirami br. 1986 superiore al livello del mare Mediterraneo. Rasenta pure dal lato di lib. il territorio di Santa-Fiora una nuda spianata detta il *Macereto* sul vertice del Monte Labbro, alta più del Poggio Pinzi una sessantina di br., mentre la sua elevatezza trovasi di br. 2045 sopra il livella del mare; ed è costussù dove si toccano i territori di tre Comunità, cioè, di Arcidosso, di Rucca-Albegna e di Sama-Fiora. Resta poi nell'interno del territorio, dalla parte di scir. del capoluogo di questa Comunità, il poggio di Civitella vecchia sopra Castell'-Azzara, il di cui vertice fu dallo stesso astronomo trovato ascendere a br. 1900 sopra il mare.

Per quel che sia della struttura fisica di colesta contrada, dico che i suoi terreni possono classarsi in due serie affatto diverse, mentre dalla cima del Montamiata sino al di sotto della Terra di Santa-Fiora, e volendo anche sino all'alveo di questo fiume presso la confluenza in esso della Scabbia, si passeggia quasi sempre fra terreni vulcanici di trachite in massi ora durissimi ora faliscenti, e riducibili in rena. Tali massi pietrosi racchiudono più o meno copiosi rognoni della stessa roccia, però più compatti, di linta più nerastra, e che contengono frequenti volte de' pezzi informi di piombaggine (carburo di ferro).

Il primo naturalista che visitò e descrisse cotesta contrada fu il celebre Pier Antonio Micheli allora quando, nel 1733, imprese a perlustrare questa e la vicipa montagna di Radicofani; e fu lui il primo a dichiarare che la pietra dagli abitanti del Mont'Amiata appellata peperino, era quasi simile ad un granito, perchè composta da tante perticelle vetrine bianche (feldspato) e nere reno non trato a pre delle salute dell'anime (mica e turmalina). Inoltre egli aggiungeva che simili cristalli i quali si riducono in laminette per lo più esagone, incontransi più di frequente nelle pietre bianche friabili, mentre le più dure (appellate anime di sasso) sono di figura consimile a quella dei tartufi, sebbene di maggior mole.

All'incontro pussato il fiume Fiora, al di là dal fosso Teglio e del torr. Scabbia suoi confluenti più vicini alla Terra in discorso, uno a sinistra e l'altro a destra, cessano le scogliere ed i massi staccati del peperino, o trachite, talchè la contrada cambia affatto di aspetto. — Infatti di là dai confini indicati incontransi quasi per tutto rocce stratificate di calce carbonata o di macigno, dalle quali generalmente anche costà resta coperto il fianco setteutrionale e quello verso levante del Monte-Labbro.

Alla destra del fi, citato e dalla Terra di Santa-Fiora, salendo verso la montagna nel passeggiare sopra massi di peperino o di trachite, sentesi talvolta rintruonare il suolo al passare delle carra ed al calpestio de' cavalli, la qual cosa mi accadde di osservare lungo la strada presso al confine del territorio di Santa-Fiora con quello di Pian-Castagnajo. Dissi, quasi sempre si passeggia sul terreno trachitico, stantechè vedesi qualche punto del pianoro del Monte-Amiata dove si mostra a nudo il terreno stratiforme di calce carbonata come quello che serve di base ai massi di peperino, o traclite; ed è costà dove il calcare compatto color ceciato è attraversato da numerosi filoni di spato e di quarzo. Tale per modo di esempio si trova in un tratto di strada che per un miglio di cammino nella mattina del 25 giugno 1830 io faceva nel valloncello di *Bagnolo*, dove comparisce la roccia calcarea compatta spesse volte scoperta dai massi di peperino che più fatiscente e friabile esiste in cotesto lato della montagna, mentre durissimi, nerastri ed in scogliere enormi sono i massi che un miglio e mezzo più a lib. compariscono in rupi a grandissima altezza dentro il paese e per fino sotto la Terra di Santa-Fiora.

Importante poi ne sembra la struttura geognostica del Monte-Calvo. — È Calvo appellato il monte posto a lev.-scir. di Santa-Fiora dalla sua nudità, sebbene di Selva porti il nome la sua parte inferiore. Costà risiede il convento della SS. Trinità lungo una strada pedonale che sale pure a Belve-dere e a Selvena, l'ultimo de' quali luoghi è un castello situato a ostro-lib. della Trinità

presso dove esiste una cava di breccia calcadoniosa durissima impastata con frammenti di rocce ofiolitiche, e di cui si servono quei paesani per fabbricare macine.

Forse ud una breccia consimile è da riportarsi la grande acogliera di una rape denominata la Pietra-Rossa, aporgente sopra
un colle situato alla sinistra del fiume Fiora,
fra il convento della SS. Trinità ed il capoluogo, rupe di cui diede una estesa descrizione Giorgio Santi nel cap. 11 del suo
Viaggio al Monte Amiata.

Inoltrandosi dalla Trinità verso la parte superiore del Monte Calvo, alle brecce sottentrano rocce di gabbro e di serpentino di vario colore, trovandosi i fianchi del monte stesso sparsi di cristalli di querzo jalino di figura prismatica terminati da due piramidi.

Scendendo dal castetlo di Selvena lungo il fosso delle Zolfiere, e non molto lungi dal solfato di calce, scaturiscono varie polle di acqua sulfurea ferruginosa, che deposita per via zolfo e solfuro di ferro, il quale ultimo convertesi poi in solfato. A raccugliere e ridurre in vetriolo verde cotesto solfato nei secoli indietro su eretta costà una gran fabbrica, della quale diede il Mercati un' esalta descrizione con figure nella sua Metallotheca Vaticana. Allora cotesto edifizio era in pieno vigore, mentre adesso è abbandonato affatto.

Risalendo il poggio di Selvena veggonsi a fior di terra le cave del cinabro, (solfuro di mercurio) affogato nella marna argillosa terziaria non di rado mista a delle rocce di calce carbonata dendritica. — La miniera soleva presentarsi in sottili vene o filoncini di color rosso vivo turchinastro, dai minerologi riguardata come la più povera; ma coteste miniere per il loro poco frutto sono state qualche tempo lasciate in abbandono.

Ripassando il fi. Fiora per andare da Selvena verso il castelluccio di Triana, sebbene quest'ultimo sia compreso nel territorio della Com. di Roccalbegna merita di esser dal geologo visitato per le sue rocce ofiolitiche emergenti da una diramazione australe del Monte-Labbro, donde acatarisce il fosso delle Zolforate tributario del fiame Albegna. — Ved. Triana di Roccalbegna.

Lo stesso Giorgio Santi indicò i luoghi e i nomi del territorio comunitativo di Santa-Fiora dove emergono delle acque minerali. Tali sono le sorgenti gasose d'Acqua-forte presso il fosso degli Ontani sul con-

rritorio verso Arcidosso; tali quelcqua ferruginosa-sulfurea presso
lle Zalfiere sotto Selvena, mentra Acqua solfurosa-acidula che
presso Casanuova nella corte o
di Triana ne fu purlato all' Art.
ma. Comunità.

lro che quì appresso si riporta badicare lo stato progressivo della ponella Comunità di Santa-Fiora dai
ni; vale a dire darchè i vassalli di
ntea al pari di tutti i feudi granduo svincolati da molti aggravi baroonseguenza di ciò lo stato di cofazione andò migliorando più che
a parte agraria e nella pastorizia
che una delle maggiori sue risorse
dopo quella delle selve, nel bestiato, pecorino e porcino.

esiderare bensì che gli abitanti di vra profittino maggiormente della delle acque perenni che costanabbondanti scaturiscono dentro il e ed in un pendio molto inclinato per mettere in moto varie macchine opificiarie, mentre esse per ora non danno il moto altro che a poche macine da mulino, a due gualchiere e ad una ferriera, quando a tante altre lucrose manifatture esse potrebbero servire di sussidio.

La Comunità mantiene due medici, un chirurgo e due maestri di scuola, oltre un medico provvisoriamente mantenuto in Bagnolo a spese del R. erario.

Nel primo giovedì di ogni mese si pratica in Santa-Fiora un piccolo mercato, che prende il nome di fiera, li 4 maggio li 16 e 17 agosto, sebbene quest' ultima sia di qualche concorso specialmente pel bestiame.

Risiede in Santa Fiora un potestà ed un cancelliere ajuto, il primo di questi sottoposto per il criminale al vicario R. di Arcidosso, e l'altro al cancelliere comunitativo residente pur esso in Arcidosso, dov' è l'ingegnere di Circondario. — L'uffizio di esazione del Registro è in Castel del Piano, la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Grosseto.

QUADRO della Popolazione della Comunità di Santa-Fiora
e tre epoche diverse (1).

| 1000                      | Titolo                            | Diocesi                             | Popolazione  |              |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------|--|
| Cooghi                    | della Chiese                      | cui appartengono                    | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | 1840 |  |
|                           | SS. Nome di Maria, Cura           | Città della Pieve, già<br>di Chiusi | _            | 885          | 1016 |  |
| Azzara                    | S. Niccolò, Arcipretura           | Sunta                               | 534          | 835          | 959  |  |
| , già Corte-<br>ia        | SS. Annunziata                    | Idem                                | 67           | 97           | 96   |  |
| SDEA                      | SS. Flora e Lucilla, Arcip.       | Città di Castello, già<br>di Chiusi | 1629         | 1741         | 1921 |  |
| #LSS. Tri-<br>di S. Fiora | S. Stefano , Cura                 | Soana                               | 267          | 476          | 511  |  |
| _ <u>-</u>                | S. Niccola da Tolentino,<br>Pieve | ldem                                | 263          | 373          | 363  |  |
| oraesca                   | S. Gregorio Magno, idem           | ldem                                | 32           | 30           | 34   |  |

Totals . . . Abit. N.º 2792 4397 4900

v quanto all'epoca del 1640 non si conosce, come dissi, la Popolazione della let di Santa-Fiora essendo allora contea libera.

PA-GONDA nel Val-l'Arno inserio-Ped. Badia de S. Gunda, Catena a m, e Gonda (S.) PA-LUCE, o SANTA LUCE, in Valdi-Fine nelle Colline superiori pisane. — Piccolo cas'ello ridotto a villaggio alquanto lungi dalla chiesa plebana che le diede il nome (S. Angelo) capoluogo di Comunità nella Giar. e circa 9 migl. a cetro di Lari. Dioc. e Comp. di Pisa.

È situato sopra una delle più eminenti colline superiori pisane, le quali si attaccano dal lato orientale con la piccola giogana de' poggi che si prolunga nella linea di sett. a ustr. verso Chinnai, Montevaso e la Castellina sino a Riparbella.

Nella parte più alta del villaggio esistono gli avanzi della rocca con alcuni resti di una torre di pietre quadrate ed il cassero o torrione appartenuti al castello di S. Luce.

Trovasi fra il gr. 28° 24' di long. ed il gr. 43° 31' e 4" latit., no magl. a grec. di Rosignano, 19 a scir.-lev. di Livorno e 23 a ostro-scir. di Pisa.

Dissi, che questo castello ripeta il nome dal titolare della sua pieve, sondato in un istrumento dell' Arch. Arciv. pisano del 18 maggio dell'anno 887; edito dal Muratori nel T. Ill delle sue Antiq. M. Aevi. Avvegnachè con quell'atto Teudice figlio del su Teudegrimo ricevè a livello da Giovanni vescovo di Pisa la metà di una casa dominicale con sua corte compresa nei confini delle Colline in luogo appellato Sala Tachaldi presso la chiesa battesimale di S. Angelo. — Ved. Sala di Santa-Lucz.

Cotesta pieve di Santa-Luce è situata vicina alla ripa sinjstra del fiume Fine un migl. circa a maestr. dalle sue sorgenti, ed un buon migl, a pon, del castelletto omonimo, dove fu eretta più tardi una chiesa succursale che si dedicò a S. Lucia, forse per la somiglianza del nome con l'altro del castelletto di Santa-Luce. — Giova inoffre avvertire qualmente cotesta pieve ebbe per SS. patroni S. Maria, S. Angiolo, e S. Gio. Battista, l'ultimo de' quali è il titolare comune a tutte le chiese battesimali. Che se all'Art. Fine di questa parrocchia stante la moltiplicità de santi suoi titolari ne feci di una due pievi, mi trovo ora in debito di correggermi. Conciosiachè, qualora questa volta pure non m'inganno, mi sembra che alla pieve in discorso volesse riserire quell'Opizzone vescovo di Pisa, quando con breve del 5 marzo 1046 istituì nella pieve di Sant' Angelo delle Colline un claustro di preti cappellani obbligati a far vita comune e regolare sotto gli ordini del pievano loro superiore.

Questo documento stato pubblicato dal P. Mattei nell'appendice al T. I della sua Hist. Ecel. Pis. su copiato da una carta origi-

nale esistente in quell' Arch. Arciv. Trattasi di una douazione di beni e decime fatta da Opizzone vescovo al pievano della pieve di S Angelo delle Colline, posta in laogo e Fine, a condizione che d'allora in poi i canonici (cappellani) addetti a quella chiesa vivessero secondo l'ordine regolare e canonico insieme col prete Pietro proposto della pieve medesima, ecc.

Ebbero poi signoria nel Cast. di Santa-Luce i conti Cadolingi di Fucecchio fondatori della Badia di Morrona. Ad essi appartenne quel conte Ugo figlio che fu del C. Uguccione di Guglielmo Bolgaro, il quale nel di 6 aprile del 1109 vendè alla Bodia di S. Bartolorameo a Morrona la metà della sua giurisdizione d'Aqui (Bagno a Acqua) ed altro, eccettuando il castello di Santa-Luce con la sua corte o distretto. E su qualche tempo dopo quando gli Upezzinghi di Pisa, eredi de Cadolingi, contrastarono alla mensa pisana alcune possessioni comprese nel distretto di Santa-Luce. Alla qual controversia ne richiama una sentenza pronunziata dai giudici e consoli di Pisa, in data del due dicembre anno 1135 (kile comume) nella curia di Uberto arcivescovo rispelto alla lite vertente fra quella mensa arcivescovile da una e dall'altra parte con un Visconti con Enrico e Ridolfo fratelli e figli deLfu Gualfredo; i quali furono dagli atbitri condannati, dopo aver essi rinunziato alle loro pretensioni per non aver potuto prevare, dice il lodo, che da 40 anni addietro possedevano ciò che alla mensa pisana essi contendevano rispetto al castello e beni di Santa-Luce. — (op. cit.)

All' Art. Riparrilla é stato già indicato, qualmente gli arcivescovi di Pisa nel secolo XIII erano signori tanto nel temporale come nello spirituale di varie castella delle Colline superiori pisane, fra le quali anche questa di Santa-Luce; comecchè dopo il 1282 il dominio temporale di quegli arcivescovi sul popolo di Santa-Luce fosse limitato al solo diritto sui malefizi.

Vero è che per molti anni gli arcivescovi di Pisa reclamarono sull'infrazione del loro dominio. Il dovizioso archivio di quell'arcivescovato possiede fra le tante una pergamena, in cui si contiene un istrumento del 30 dic. 1321 (stile comune) scritto nella rocca di Monte-Vaso dove l'arcivescovo Oddone investì un suo visconte della giurisdizione temporale delle terre e castelli di

Monteso, Pomaja, Riparbella, Meli, Meli, Sate Luce, Lorensana e Nuvila amache nun riescisse più a quei prela inottenere su cotesti puesi altra giuminima escetto quella dell' utile dominia — (Ann. Ancer. Prs.)

Suta-Luce fu uno de' primi castelli delle Geline che all'epoca dell'assedio di Pisa
i dette alle armi de' Fiorentini sotto di 9
man 1406 (stile comune), per la qual coni mi shitanti ottennero una capitolaziopiù vantaggiora di quella degli altri popiù dal contado pisano che si sottomisero ai
l'amini dopo l'acquisto di quella città.
l'an i capitoli convenuti eravi l'obbligo che
pi nomini di Santa-Luce portassero ogn'
mon a l'in me un cero di libbre 15 nel
piano della festa di S. Gio. Battista.

Cotato matelletto fu perduto e ripreso milimo stano 1496 all'occasione della ribilime de Piani, e fu allora che i Dieci i Balla di Guerra fecero samuntellare la rocural egni alta fortificazione intorno a Sunbiane.

di senioi di Senta-Luce, fra il 1554 al il 2558 feero islanza a Cosimo I acciocdi volume ris dvere sopra certe vertenze che sono il lero Compae con l'Arcivescovo di l'imperdipendenza di alcuni beni censuari di denicio diretto della mensa predetta, dimii a senine di una pastura sul fiume Tora in lungo detto le Cannelle: rapporto a che gli arcivescovi di Pisa intendevano obbligare il Comune di Santa-Luce a litigare nel loro foro ecclesiastico. Ma una tal pretensione essendo stata reputata ingiusta, quel Granduca commise la causa ai giudici di Ruota, i quali decisero in favore del Comune di Santa-Luce. — (Anca. Della Risormag. m Fig.)

La chiesa plebana di S. Maria e S. Angiolo posta fra il fiumicello Fine ed il Cast. di Santa-Luce era prepositura fino dal secolo XI, siccome tale la dichiarò la bolla del vescovo Opizzone del 1046 di sopra citata, e fu, se non m' inganno, la prima chiesa battesimale dove venne introdutta la regola di tenere i cappellani a convivere canonicamente col loro pievano. E siccome quello di Santa Luce aveva allora tre preti cappellani, si può ragionevolmente congetturare che la stessa pieve fino dal 1046 avesse tre chiese suffragance, ridotte nel secolo XIV, ed ora similmente a due parrocchie; cioè, S. Lucia nel castello di Sunta Luce, e S. Bartolommeo a Pastina.

La Comunità di Santa-Luce nei tempi scorsi era compresa per il criminale sotto il capitanato, quindi vicariato R. di Lari e per il civile sotto la potesteria di Peccioli, attualmente anche per il civile dipende dal vicario R. di Lari.

MOFINENTO della Popolazione del CASTELLO DI SANTA LUCE a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Ans           | •   ~ | feram. |     | femin. | contugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>Secolari<br>E regulari | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz |
|---------------|-------|--------|-----|--------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 (        | -     | _      | _   | _      | -                             | _                                     | 125                         | 616                        |
| 1765          | 24    | 31     | 59  | 83     | 41                            | 2                                     | 57                          | 2 17                       |
| ı <b>6</b> 33 | 135   | 99     | 104 | 108    | 147                           | 3                                     | 108                         | 696                        |
| 1840          | 140   | 135    | 103 | 119    | 291                           | 2                                     | 113                         | 790                        |

🖰 La Comunità di Sinta-Luce nel 1551 era separata da quella di Pomaja.

Commità di Santa-Luce. — Il territodi questa Comunità occupa una supersidi 19344 quadr., 300 de' quali sono anda corsi d'acqua e da pubbliche strade. Nel 1833 vi abitavano 1935 persone, a proporzione di circa 82 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con i territori di sette Comum-

tà; dal lato di lev. ha quello di Chianni, di fronte a grec. fronteggia con la Com. di Lari, dirimpetto a maestr. con i territori comunitativi di Lorenzana e di Orciano; dalla parte di pon. con quelli di Colle-Salvetti e di Rosignano; finalmente verso ostro con la Comunità della Castellina-Marittima.

Il territorio di Santa-Luce confina con quello della Castellina mediante i botri del' Canale e del Vallino di Meone influenti nel torr. Marmorajo. Con quest' ultimo entrambi i territori s' inoltrano da lib. a lev. per circa due migl. sino al borro della Sughera. Costi sottentra a confine la Com. di Chianni, da primo mediante il borro predetto, col quale variando direzione a grec. e quindi piegando a sett. per termini artificiali arrivano sul fosso detto della Fabbrica e di là entrano in quello *del Mascoso.* Là dove in quest'ultimo influisce il borro Fufarello i due territorj riprendono la direzione di grec. mediante il corso del Fufarello medesimo; finchè abbandonano cotesto corso d'acqua onde salire il poggio nella direzione di sett. per termini artificiali. — la cotesto tragitto essi attraversano la strada che da Chianni conduce a Pastina, ed un tronco di quella che viene dal castello di Santa-Luce. Proseguendo per termini artificiali nella stessa direzione di sett. i due territori comunitativi dopo un altro mezzo migl. di cammino trovano la via livornese che dal villaggio della pieve di Santa-Luce porta a Chianni. Quindi sotto il termine murato della Serra di Chiusi viene a confine il territorio della Com. di Lari, col quale il mostro piegando verso maestr. fronteggia per il cammino di circa tre miglia col scendere nel fiumicello Tora sino passato il mulinvecchio al termine del Poggetto. Costì sormando una brusca voltata da maestr. a ostro e poscia a lib. il nostro fronteggia con il territorio della Comunità di Lorenzana per quasi due miglia fino al luogo de' Tre termini sul Poggio Gaddo, e di là per altre due miglia e mezzo sino passato il termine di Barlunga, di dove scendono insieme nel torr. Salvalano, il cui corso proseguono dirimpetto a pon. per il tragitto di un quarto di miglio avendo costa di fronte il territorio dalla Comunità di Collesalvetti. Giunti sulla via che da Castelnuovo della Misericordia guida ad Orciano, sottentra a confine il territorio della Com. di Rosignano mediante l'ultimo tronco del Salvalano

sino al suo sbocco nel fiumicello Fise che rimontano nella direzione di grec. e lev. fino dove confluisce in esso il botro Lespetta. Ivi i due territori dirigendosi a scir-lev. poi a ostro, finalmente a pon. arrivano sull'antica strada Maremmana, o Basilia di Scauro, e con essa camminano per messo miglio innanzi di entrare nei botri Canale e del Vallino al punto dove ritorna a confine la Com. della Castellina-Marittima.

Fra le strade regie che lambiscono i confini del territorio di Santa-Luce non vi è che la Maremmana. È comunitativa rotabile la strada maestra che da Rosignano conduce al castello di Santa-Luce; tutte le altre vie

sono pedonali o mulattiere.

Fra i maggiori corsi d'acqua che passano o che rasentano il territorio di questa Comunità si trovano i fiumicelli Fine e Tora. Fra i torrenti più copiosi contansi, sul confine occidentale, il torr. Salvalano, e nel centro il torr. Sabbiena che bagna la base della collina su cui risiede il castelletto del capoluogo finchè si avvia nel fiumicello Fine presso la confluenza del Salvalano, del qual fiumicello sono tributari il torr. Marmorajo che lambisce i confini della Comunità dirimpetto a scir., ed il torr. Riseccoli che scorre fra quest' ultimo ed il Sabbiena.

In quanto alla qualità del terreno che cuopre la superficie di questa Comunità, dirò, come nella giogana dei poggi che separano la Val-di-Pine e quella dellà Tora dal val-done della Cascina la natura del suolo è galestrino, cui serve di base la calcarea stratiforme compatta, mentre nelle colline inferiori e per tutto altrove domina la marsa conchigliare certilea marina coperta delle piagge più elevate dal tufo aremario-calcare apettante al terreno terziario superiore.

Rispetto all'economia agraria cotesto texzitorio (scriveva il capitan Mariti nella continuazione del suo Odeporico MS. alla lettera XVIII anno 1788) negli anni ubertosi
forniva circa barili milleducento d'olio,
intorno a mille barili di vino, la maggior
parte di vigna bassa, grano di mediocre qualità sacca 400, altre granaglia sacca. 600.
Non vi erano praterie stabili, abbondava però di boschi di alto fusto, fra i quali si trovano anche de' faggi e de' tigli: erano nelle
sodaglie molte mortelle, che si smerciavano
per le concie. Scarso però di bestiame vaccino, contava circa 800 peoore del paese e
400 capre. Vi erano, e vi sono tuttora 4 mu-

lini, che tre di essi a un palmento, e l'altro a due, mossi dal torr. Sabbiens.

Innanzi l'anno 1776 il popolo del castel di S. Luce con quello della Pieve formava Comunità separata dall'altra di Pastina, state riunite insieme dal regolamento Leopoldino di detto anno relativo all'organizzazione delle Comunità del contado pisano.

La Comunità di Santa Luce mantiene attunimente un medico-chirurgo ed un maestro di scuola.

Il vicario R., l'ingegnere di Circondario, la cancelleria comunitativa, e l'uffizio di esazione del Registro sono in Lari; la conservazione delle lpoteche è in Livorno ed il tribunale di Prima istanza in Pisa.

QUADRO della Popolazione della Comunita di Santa-Luce a quattro epoche diverse.

| Nome<br>dei Luoghi                     | Titolo                                                                                                                                  | Diocesi                                         | ·            | Popol                   | azione                   |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------|
|                                        | delle Chiese                                                                                                                            | cui<br>appartengono                             | ANNO<br>1551 | 1745                    | ANNO<br>1833             | 184c |
| Pastina Pomaja (*) Sasta-Luca (*) Idem | S. Bartolommeo, Cura<br>S. Stefano, Pieve<br>S. Maria e S. Angelo,<br>idem, già Preposit.<br>S. Lucia nel Castel di<br>Santa-Luce, Cura | Tutti della Dio-<br>cesi di Pisa,               | 734          | 155<br>91<br>176<br>257 | 450<br>392<br>397<br>696 | 452  |
|                                        | TOTALE .                                                                                                                                | Abit. N.º                                       | 734          | 679                     | 1935                     | 2111 |
| · NB. Le due parr<br>mandarano nelle C | rocchie contrassegnate con<br>Iom. di Lari e della Caste                                                                                | l Casterisco (*)<br>Ellina-Marittimo<br>Restano | <b>2</b>     | . Abit                  | . N.º                    | 2016 |

SANTA-LUCIA A CASA ROMANA. -Fed. Casa-Romana.

— ASANTA-LUCE. — Ved. SANTA-LUCE, e così di tutti gli altri luoghi sotto il medesimo nome.

SANTA-MAMMA nel Val-d'Arno superiore. — Fed. Badioka di S. Maria in Mamma, e Mamma (S.)

SANTA MARIA A MONTE nel Val-d'Arno inferiore. — Ved. Maria (S.) a Monte.

— A CASTELLO DI SIGNA, — Ped. CA-Stello (S. Maria a) de Signa.

— IN CASTELLO nella Valle del Serchio. — Fed. Castello (S. Maria in)

- IN CASTELLO nella Valle di Tredosio. - Ved. Castello (S. Maria III) di Tredozio in Romagna.

Trovasi in un pezzo di
del Granducato, circond

— AL TREBBIO. — Ved. TREBBIO (S. MARIA AL) nel Val-d'Arno pisano.

SANTA-MARINA in Romagna, — Ved. Partecero (S. Marina a).

SANTA-PETRONILLA nelle Masse di Ciuà fuori di Siena. — Ved. Petronella (S.)

SANTA-REGINA, o REINA nelle Masse di S. Martino. — Ved. Regina (S.) o S. Rema nel suburbio di Siena.

SANTA-SOFIA DI MARECCHIA nella Valle di Marecchia. — Piccolo Vill. con rocca, la cui chiesa parr. di Santa-Sofia ha preso il distintivo di Marecchia per trovarsi sulla ripa destra di questo fiume, onde anche distinguerla dalla Terra di Santa-Sofia sul Bidente.

Il Vill. di Santa-Sofia di Marecchia è compreso nella Com. della Badia Tedalda, da cui dista circa 8 migl. a sett., Giur. di Sestino, Dioc. di Sansepolcro, già di Montefeltro, Comp. di Arezzo.

Trovasi in un pezzo di territorio disunito del Granducato, circondato da ogni parte da quello di Montefeltro, ossia di Penna-Billi dello Stato Pontificio.

Era cotesto paese insieme col vicino castelletto di Monte-Rotondo di Marecchie uno de' molti paesi appartenuti ai conti di Montedoglio, occupati dai Tarlati, e quindi da Neri di Uguecione della Pagginola, al quale non pare che venimero resi dopo la pace di Sarzana del 1353, mentre erano tornati in potere dei conti di Montedoglio.

Fu uno degli eredi di questi luoghi donna Paola tiglia del conte Prinzivalle di Guido, uttimo primogenite maschio della prima razza de' conti di Montedoglio; la qual donna sul declinare del secolo XV essendosi maritata ad un Gonzaga conte di Novellara portò i suoi diritti sui feudi di Montedoglio nella casa del marito. Dai figli di Cristoforo di Giovanni Francesco Gonzaga dei conti di Novellara pronipoti di donna Paola, il Granduca di Toscana Ferdinando I mediante istrumento del 5 giugno 1607 comprò per il prezzo di scudi settemila il villaggio col distretto e ragioni di Santa-Soĥa in Marecchia.

In seguito il Granduca Cosimo II con diploma del 23 settembre 1615 eresse in seudo con titolo di marchesato questo villaggio col vicino castelletto di Monte-Rotondo compreso nel popolo di Santa-Sosia, e ne investì il barone Fabbrizio Colloreto, allora suo maestro di camera e priore di Lunigiana dell' ordine di S. Stefano, con sacoltà di passare nei suoi sigli e discendenti maschi, ed in mancanza di essi di poter nominare altri della linea sua o di altra famiglia, previa la sovrana approvazione. — (Anca. dalla Riporana. Di Fin.)

Infatti il March. Fabbrizio Colloreto non avendo ottenuto figli per succedergli nel feudo, si valse del riservo testé appunsiato nominando uno de'suoi nipoti nati dal fratello Niccolò Colloreto previa l'approvazione ottenuta dallo stesso G. D. Cosimo II con diploma de' 26 novembre 1621. In tal modo il Colloreto polè conservare il marchesato di S. Sofia nei discendenti della sua famiglia, nei quali si mantenne fintanto che con motuproprio del G. D. Ferdinando III, in data del 19 settembre 1794, il marchesato di Santa-Sofia in Marecchia venne incorporato alla Comunità della Badia-Tedalda, nella quale tuttora è compreso con tutte le gravezze pubbliche e comunitative della Comunità medesima senza distinzione o privilegio. - Ped. Monte-Rotondo di Santa-Soria in Marecchia.

La Parr. di Santa-Sofia di Marecchia nel 1833 contava 121 abit.

SANTA-SOFIA, nella Valle del Bidente in Romagna. — Terra nobile con fortilizio

dirato e chiem arcipuetura (S. Lucia) capoluogo di Comunità, nella Gius. e circa tre migl. a estro di Galcuta, Dice. di Sancepolcro, già Nullius della Badia di S. Maria in Coumedin, Comp. di Firenze.

Risiede lungo la ripa sinistra del fiume Bidente, circa 460 br. sopra il livello del mare, fra il gr. 29° 34′ 2″ long. ed il gr. 43° 57′ latit. davanti alla testata sinistra di un bel ponte a tre arcate che mette in una vasta piazza e che si crede riedificato dal celebre Ammannato, mentre nella testata opposta trovasi il borghetto di Mortano, la maggior parte del quale entra nel territorio dello Stato Pontificio.

All' Art. Montano citai un carteggio tra il 1459 e 1461 tenuto fra la Signoria di Firenze ed i Malatesta conti di Sogliano relativamente al ponte di Santa-Sofia sul Bidente, ed al borghetto di Mortano.

Ora aggiungerò qualmente mello stesso archivio delle Riformagioni fiorentine esistono gli atti fatti fra il Granduca Cosimo I da una parte ed i conti Ubertini della Carda ed i Malatesta dall'altra, rispetto al Cast. di Pondo, al cui distretto apparteneva il horgo di Mortano, e forse il castellare di S. Sofia posto ivi presso sulla destra del Bidente.

Da quegli atti per tanto risulta che il Cast. di Pondo coi luoghi annessi apparteneva zi conti Ubertini, e che passò nei Malatesta di Rimini per ragioni dotali allorchè gli Ubertini s' imparentarono con la casa Malatesta.

Nel 1552 il conte Ubertino degli Ubertini tentò di ritornare al possesso del castel di Pondo e di spogliarne il Comune di Sogliano, nella quale occasione incorse controversia, se cotesto luogo fosse deutro i comfini del Granducato o nello Stato della Chiesa. A tal fine il Pont. Giulio III con breve del 17 nov. 1552, delegò due cardinali ed un prelato per esseninare cotest' affase. In aeguito (verso il 1578) si dovettero emansnare altre ragioni dipendenti dallo spoglico dei castelli di Pondo e di Sogliano fra i Malatesta ed un C. Ubertino degli Ubertino e consorti, siccome risulta dagli atti che si conservano nell' archivio di sopra citato.

Ivi trovasi pure la memoria, come uno dei signori di *Pondo* della cam Ubertini, fece donazione del territorio e del Cast. di *Pondo* al Granduca Cosimo I con il consenso di tutti gli altri condomini.

Sebbene la Terra di Sonta-Sofia sia da dirsi uno dei molti paesi, che raramente o terdi assui soutministenno notizie storiche capaci di soddisfare la curionità de'lettori, pure costi essere doveva sino dal medio evo su castello della cui rocca esistono tuttora roderi in un triplice recinto sopra una collina situata alla destra del Bidente.

lo non ho dati per decidere se i detti raderi e quel poggio corrisponder potessero al cestel Pando, del quale ho testè parlato; aggiungerò solamente, che fra gli atti pubblici della Rep. Fior. trovasi un istrumento di convenzione del 23 giugno 1440 tra il Comune di Firenze da una parte ed i conti Novello e Carlo de' Malatesta da Sogliano dall'altra parte, rispetto ai confini tra Santa-Sofia e castel di Pando, la qual confinazione ebbe effetto 20 anni dopo. — (Arch. cit. Lib. IX dei Capit.) — Ved. Morrano.

Checchè ne sia di ciò, piuttosto mi limiterò a dire che, quantunque i primi dinasti a comparire in Santa-Sofia fossero i signori di Pondo e di Sogliano della consorteria dei Malatesta di Rimini, e se si vuole anche crederla sottoposta agli Ubertini della Carda e di Appeggi nell' Ubertinate, non bisogna tampoco dimenticare che cotesti signori erano stati feudatari degli arcivescovi di Ravenna; e che, se tempo innanzi il Cast. di Santa-Sofia non esisteva sotto il nome però che porta, e la sua località dovettero appartenere all'Abbadia di Galenta, o a quella dell' hola sopra Santa-Sofia.

lastii all'Art. Anama m Garrata io sospettava che a un luogo della Comunità in
discesso spettame un cambe sulla sinistra dell'Appennino, cui riseriva un reclamo dal
poutesce Adriano I satto nell'anno 786 a
Carlo Magno per i danni recati da Gundibrando, allora duca di Firenze, il quale
s'inoltrò con le sue genti in Romagna a
devastare il territorio Sarsinalense e segnatamente la Corte Sassantina, ch'era in una
contrada spettante all'Abbadia di S. Ilario a
Galenta. — Ved. Sassantina.

Che Santa-Sofia fosse castello sino dal secolo XIII lo dimostra il fatto raccolto dag'i sendochè qui appresso precede quello Annalisti Camaldolensi quando nel 1264 Movimento della popolazione del solo ca l'abbate dell'Isola, patrono della chiesa di luogo alle solite quattro epoche diverse.

Santa-Sofia, assegnò agli uomini del Comune di Camposonaldo il castello di Santa-Sofia per potere ivi liberamente eleggere il loro nuovo parroco, e più tardi (anno 1425) l'abbate e monaci di quella stessa badia rinunziarono al Comune di Firenze la giurisdizione temporale sugli uomini di Santa-Sofia e di tutto il suo distretto, allorchè quei claustrali si posero sotto l'accomandigia di quella Repubblica.

Inoltre è da supere che sino dal secolo XIII gli uomini di Santa-Sofia con quelli del suo distretto per istrumento del 1264 erano stasi accolti in accomandigia dal Comune di Forlì, mentre nel 1425 i terrazzani di Galeata e di tutto il territorio, compreso quello di Santa-Sofia, si sottoposero, come dissi, alla Rep. Fior. mediante capitolazioni favorevoli ottenute dai Dieci di Balia di guerra. — (Annae. Camara. — Amma. Stor. Fior. Lib. XIX.)

Gli stessi Annelisti Camaldolensi inoltre ne informarono qualmente verso la metà del secolo XIII Simone arcivescovo di Bavenna donò diversi castelli ai monaci della badia di Galesta, e che poco dopo essendo stati quei luoghi ostilmente occupati da alcuni tirannetti dell'Esarcato, l'arcivescovo Filippo con le sue genti a viva forza li ritolse loro, nel qual conflitto essendo restato neciso Ubaldo abbate di S. Ellero a Galeata, l'arcivescovo predetto, all'occasione di confermare l'elezione di Guido stato eletto in abbate dai monaci di Galcata, rinnovò l'atto di donazione di quelle castella ch'egli aveva fatto anteriormente all'abbate Ubaklo suo antecessore. — (Annal. Camal. T. V., e De Ruseis Histor, Ravenu, Lih. VI.)

Ho detto che il territorio di Santa-Sofia faceva parte di quello comunitativo di Galeata, e ta'e si mantenne fino al 1810 quando dal governo di allora la Terra di Santa-Sofia fu eretta in capoluogo di una nuova comunità con i popoli che sono indicati nel Quadro posto in calce al presente Art. essendochè qui appresso precede quello del Movimento della popolazione del solo capoluogo alle solite quattro epoche diverse.

MOVIMENTO della Popolazione della Tazza en Santa-Soria a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно |     | femm. |     | femm. | oonwort<br>dei<br>due sessi | ecclusiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popoles. |
|------|-----|-------|-----|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | _   |       | _   | -     | _                           |                                 | 149                         | 875                         |
| 1745 | 73  | 87    | 120 | 141   | 200                         | I                               | 1 6o                        | 622                         |
| 1833 | 178 | 173   | 181 | 141   | 306                         | 6                               | 208                         | 985                         |
| 1840 | 199 | 193   | 176 | 151   | 370                         | 7                               | 273                         | 1096                        |

Comunità di Santa-Sofia. — Il territorio di questa Comunità abbraccia una superficie di 19393 quadr. dei quali 431 sono presi da corsi d'acqua e da strade. — Nel 1833 vi abitavano familiarmente 2510 persone, in proporzione di 110 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con tre Comunità del Granducato, e di fronte a lev. e al capoluogo mediante il fiume Bidente fronteggia per circa un migl. e mezzo con il territorio dello Stato Pontificio, il quale ultimo continua a servir di limite dirimpetto a grec. salendo il rio di Beda che sbocca nel Bidente di faccia alla Terra di Santa-Sofia nel subborgo di Montano; il qual rio, dopo averlo rimontato per breve tragitto nella direzione di scir., lascia fuori per entrare nella strada che sale il poggetto di Raggio, la cui chiesa parr. rasenta di fronte allo Stato Pontificio. Costì voltando direzione da scir. a lib. viene a confine per termini artificiali il tereitorio della Comunità granducale di Bagno. Con quest'ultima lambisce le pendici settentrionali di Monte Guidi innanzi di entrare nel Bidente di Strabatenza presso la sua confluenza in quello di Ridraccoli, l'ultimo de' quali insieme rimontano finchè non trovano sopra la badia di S. Maria in Cosmedin all' Isola il Bidente del Corniolo. Di costì corrono contr' acqua in cotesto Bidente per circa un migl. e mezzo fino passata la parr. di Cabelli nella direzione di pon., dove il territorio di Santa-Sofia sale verso lib. sul monte e quivi attraversa il fiume per entrare in un suo influente destro, il fosso Ajaccio; con l'ultimo de'quali entra nella Macchia dell' Opera, ora della Corona, sul rovescio dell'

Appennino di Camaldoli. Costassù cessa la Com, di Bagno e sottentra a confine dal lato di lev. il territorio alpestre di Premilcore, col quale il nostro di Santa-Sofia percorre sotto la criniera dell' Appennino fra il Bidente del Corniolo di Campigna e le sorgenti del Bidente di Ridraccoli. Passato il Monte-Grosso entrano nella strada che rasenta la ch. di S. Psolo in Alpe, di dove i due territori dirigonsi sul Monte-Nuoso e di là piegando da grec. a maestr. entrano nuovamente nel fi. Bidente del Corniolo che poi oltrepassano alla confluenza del fosso di Calana. Dopo aver corso per breve tragitte quest'ultimo fosso i due territorii rimontano il contratforte dell'Appennino che separa le acque del Bidente del Corniolo da quelle del Babbi. — Arrivati sopra le sorgenti del fosso del Giardino i territori delle due Comunità di Premilcore e di Santa Sofia cambiando direzione da maestr. a sett., e quindi a grec. e lev. continuano a percorrere la giogana del contrafforte predetto lungo i poggi della Fonte Bufola e del Pian della Croce passando sopra il Vill. di Spescia, donde arrivano sopra le prime sorgenti del fosso di Val-di-Facto. Giunti sul poggio della Sode cessa il territorio di Premilcore, e sottentra quello della Comunità di Galenta, col quale l'altro di Santa-Sofia fronteggia da primo dirimpetto a sett. per breve tragitto, quindi di faccia a grec. per scendere dal contrafforte dell'Appennino della Soda sulla strada provinciale che i due territori incontrano alla Casa-Nuova, quasi a mezza via fra Galeata e Santa-Sofia, lungo la ripa sinistra del Bidente, mentre alla di lui destra ritorna a confine il territorio dello Stato Pontificio, col

stro percorrendo contr' acqua il e dopo un migl. e mezzo arriva enza del rio di Beda e di là alla iggio, presso cui ritrova la Com. di Bagno.

aggiori corsi d'acqua che attraterritorio comunitativo di Santa-1si il Bidente del Corniolo, il ricco dalle seque raccolte dagli ımi più orientali, il Bidente cioè enza e quello di Ridraccoli, paso in mezzo, poscia dal lato orience il territorio comunitativo di

a strada rotabile passa da Santa-: la provinciale che staccasi dalla vese alla Rocca S. Casciano per irsi verso Galeata e di là a Santaegno.

ulagevoli sono i monti che fianda maestr, a ostro colesto terricome il Monte della Fratta, il rellaro, il Poggio della Soda, d Pialansera, montuosità poste ate ed il Rabbi, ma tutte comerritorio delle Com. limitrose di i o di Galenta. Lo stesso diensi di l'Appennino centrale della Mac-Ipera spettanti al territorio comu-Bagno, o a quello delle due Com. ne di Pratovecchio e di Poppi.

icoli Bidente, Bagno in Romagna, GAZZATA, Comunità fu accennala a geognostica del suolo che cuostra costa di cotesta porzione di ). — Per altro sul confine orienrritorio in questione, e segnalaundo presso la chiesa di Raggio o ott, del 1832 emersa di sotto a ) argilloso di bisciajo una rupe di lices con impronte e con gusci di li altre specie di conchiglie marine bivalvi, delle quali ultime polei ne aktune quasi intiere nei valloni dei Bidenti di Strabatenza e di

sta-Sofia e Galeata presso la spona del Bidente si cammina sopra alestro azzurrognolo in giacitura pre orizzontale, ed in pochi luomente inclinati, sempre però corti a quelli della sponda destra del fronte ai quali le acque riunite e Bidente si secero strada.

In quanto ai prodotti agrari la Comunità di Santa-Sofia non abbonda che in foreste di alto fusto, specialmente di faggi verso l'Appennino , cui sottentrano più in basso i castagni, che danno alimento col loro frutto una buona parte dell'anno a quei montanari. Ma nell'avvicinarsi alla Badia di S. Maria in Cosmedin all'Isola, presso la confluenza de'tre Bidenti, incominciano i campi a sementa di piante filamentose, di mais, di legumi, e di cereali, campi cui fanno ghirlanda delle viti maritate ai loppi, le quali nelle vicinanze di Santa-Sofia forniscono un liquore che all'agresto si avvicina piutlosto che un vino spiritoso.

Nei pascoli naturali, esistenti in copia costà, vi si nutriscono nell'estate branchi di

pecore e non pochi animali neri.

Sebliene la maggior parte degli abitanti sia addetta ai boschi, alla pastorizia, ed ai lavori di utensili in legno dolce, non mancano peraltro in Santa-Sofia famiglie agiate e nobili, siccome non vi mancano pure decenti abitazioni.

Non piccolo lucro a danno del pubblico tesoro dava al paese di S. Sofia la facilità del contrabbando con lo stato limitrofo sino alla notificazione del 28 giugno 1841, che aboli il favore eccezionale indotto dal paragrafo 1 dell'Art. 79 della legge de' 19 ottob. 1791 a riguardo del breve tratto di Mortano nella Romagna, ecc.

Comecche la stagione invernale costà sia lunga e per molti mesi dell'anno soggetta alla neve, ma negl'altri tempi il clima di Santa-Solia riesce temperato con aria purgatissima e saluberrimo.

La Comunità di Santa-Sofia mantiene un medico, un chirurgo, ed un maestro di scuola. — Si pratica nel Capoluogo un discreto mercato settimanale oltre quattro fiere annuali, le quali cadono nel 17 di gennajo, nel 3 maggio, 4 ottobre e 13 dicembre, piccole le due prime, di maggior concorso di bestiame ed altro le due ultime.

Cotesta Comunità è sottoposta pel civile al potestà di Galcata, pel criminale al vicario R. della Rocca S. Cas iano, dov'è pure l'uffizio di esazione del Registro, mentre la cancelleria comunitativa si conserva in Galeata. L'ingegnere di Circondario e la conservazione dell'Ipoteche sono in Modigliana, ed il tribunale di Prima istanza alla Rocca S. Casciano.

QUADRO Iella Popolazione della Comunes a Popose di Santa-Bosta
a quattro epoche diverse.

| Nome                                                                                                   | Titolo                                                                                                                                                                                                                              | Diocesi                                                                                                                          |                                        | Popolazion                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| dei Laoghi                                                                                             | delle Chiese                                                                                                                                                                                                                        | appartengono                                                                                                                     | 155 I                                  | 3                                                             | 186e                                                 |
| Barletta Biserno Cabelli Camposonaldo Isola, giz Badiz (all') Raggio (*) Sarra-Soria (t) Spescia Villa | S. Benedetto, Cura<br>S. Andrea, idem<br>S. Croce, idem<br>S. Gio. Battista, Pieve<br>S. Maria in Cosmedin,<br>idem<br>S. Paterniano, Cura<br>S. Lucia, Prepositura<br>SS. Pabiano e Seba-<br>stiano, Cura<br>S. Martino (in), idem | Sono attralmente della Dio-<br>cesi di Sansepoloro; erano una<br>volta soggetti alle Badie Nul-<br>lius di Galenta e dell'Isola. | 345<br>164<br>161<br>250<br>875<br>675 | 9<br>3<br>7<br>5<br>2<br>5                                    | 164<br>199<br>145<br>195<br>333<br>22<br>1186<br>203 |
| parte della sua popole<br>entrevano nell'ultime<br>(1) VB. S' detraggo                                 | Toraca ggio segnata con l'aster sione fuori di questa Co<br>due epoche dai popoli l<br>Tor<br>no nell'ultima epoca R.<br>ano sella Comunità di l                                                                                    | . Abit. N.º<br>risco (*) manda l<br>munità, nella q<br>imitrofi<br>                                                              | uale in<br>Abit.<br>Abit.<br>Ialla p   | gior<br>vece<br>N.º 13s<br>N.º 25to<br>arrocchia<br>Abit, N.º | 294<br>2738<br>30<br>2708                            |

SAN-TERENZO AL MARE nel Golfo della Spezia. — Vill. sull'orlo di un seno orientale del Golfo Lamense, ossia della Spezia, avente il titolo della sua ch. perr. (S. Terenzo) nella Com., Mandamento e un migl. a maestr. di Lerici, Provincia di Levante, Dioc. di Luni-Sarzana, R. Sardo.

Risiede sulla riva del mare nel lato settentrionale del seno stesso di Lerici alla base meridionale de' poggi vitiferi ed oliviferi, i quali chiudono la sponda orientale del Golfo della Spezia, nei di cui fianchi occidentali si veggono sparse varie case di campagna e piccoli casali.

L'origine di questo Vill. non può essere più antica del martirio di S. Terenzo che fu il secondo vescovo di Luni nel quinto secolo dell'Era Cristiana.

Dicesi Sun-Terenzo al Mare per distinguerlo dall'altro della Lunigiana chiamato San-Terenzo in Monti, di cui si parlera nell'Art. qui appresso. L'industria maggiore degli abitanti di questo villaggio è la pesca per gli nomini, mentre le loro donne portano giornalmente ed in tutte le stagioni a vendere quei pari nelle varie Terre e Città della Lanigiana. — Ved. Lang: Comunità.

La part, della prepositura di S. Tereuso al Mare nel 1832 contava 1005 abit.

SAN-TERENZO in MONTI in Val-di-Magra. — Cas. che porta come il precedente il titolo della sua chiesa parr. (S. Terenzo) nella Com. Giur. e circa migl. cinque a lib. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede iu poggio fra il torr. Perciola che gli scorre a ostro ed il Bar line a sett.

Questo Vill. fu uno dei feudi de' March, Malaspina che lo ritennero ancora nel 1495 quando fu riunito al territorio fiorentino quello di Fivizzano; nella quale occasione però i marchesi di San-Terenzo dovettero giurare obbedienza al commissario residente per il Comune di Firènze in Fivisasno cui in orgaito auche il Vill. di San Terenzo in Monti venne incorporato.

Si vuole che anticamente San-Terenzo in Monti si chiamasse Castel-Moro, ma più tardi prese il nome che porta dalla traslasione che vi su satta del martire S. Terenzo vescovo di Luni di nazione scozzese.

La parr. di S. Terenzo in Monti nel 1833 contata 476 abit.

SANT-ELLERO, o SANT-ILARIO A GALEA A. + Ped. ADARIA DI GALRATA.

SANT-ERMETE A S. ERMO. — Ved. EMETE (S.) A S. ERMO.

— m ORTICAJA. — Fed. ORTICAJA presso Pisa.

SANT-ERMO delle Colline pisane. — Ved. Eametr (S.) A S. Eamo.

SANTERNO fi. (Vatrenus Amnis degli Antichi). — Questo fiume che dava il nome al Porto Vatreno, situato sulle bocche del Pò, è uno de principali corsi d'acqua che msca nell'Appennino toscano. — Imperocchè esso prende origine dal fianco orientale dei monti della Futa fra questa dogana e l'albergo e posta del Covigliajo, di dove stende nella direzione di grec. percorrendo il piano di Firenzuola, dalla cui Terra pussa un ducento braccia discosto verso il suo ostro; di là piegando poco appresso da grec. a let.-scir. entra uella gola de' monti fra il poggio di Frena ed il Monte Coloreto fino alla confluenza del torr. Roveto che scende alla sua destra dall'Appennino di Moscheta. l'assato la foce del Roveto il Santerno si dinge da scir. a sett.-grec. per bagnare a lev. u base del Monte Colloreto, e a pon. quella del Campanara, dando costà il suo vocabulo all'antica chiesa di S. Pellegrino, e quindi lambendo alla sua sinistra le falde del monte su cui risiede la ch. plebana Ci Camaggiore; fino a che passata la dogana di Castiglioncello di Firenzuola il fiume enla nel territorio d'Imola dello Siato Pontineio. — Di là dalla Terra di Castel del Rio Il Santerno riprende la sua prima direzione di grec. e dopo aver accolto i fossi intorno neridionali della città d'Imola percorre la pianura fra Lugo e Massa Lombarda attra versando il suolo palustre del Ferrarese, nel cui territorio trova alla destra del Po il suo sbocco nel mare Adriatico.

Valle del Santerno della Toscana transap-

T. T.

sotto l'invocazione de SS. Domenico e Giustino nel piviere di Camaggiore, Com. Giur. e circa migl. 3 & a lev. di Firenzuola, Dioc. e Comp di Firenze.

Trovasi lungo il fi. Santerno presso l'antica strada che anco nei tempi romani doveva esistere fra Imola e cotesta parte dell' Appennino toscano, appellata ne' tempi bassi l'Alpe degli Ubaldini, poi Fiorentina. Cotesta contrada ebbe nome da una chiesa presso un ospedale di pellegrini, che fino dal secolo XII soleva pagare una tassa annua alla Camera Apostolica di Roma di dodici marabottini. — (Ved. Registro Vaticano del Card. Cencio Camarlingo).

Attualmente la chiesa di S. Pellegrino è statu eretta in cura aggregata alla pieve di Camaggiore per decreto arcivescovile del 27 aprile 1783, col quale furono assegnati al pievano *pro trimpore s*cudi 45 fio<del>re</del>ntini, oltre un aumento di scudi 50 della cassa ecclesiastica del regio diritto.

La cappellania curata de SS. Domenico e Giustino in S. Pellegrino a Santerno nel 1833 contava 178 abit.

SANTERNO (S. PIETRO A) nella Valle del Santerno. — Casale con ch. parr. già nel piviere di Rio-Cornacchiaja, attualmente in quello di Firenzuola, da cui dista circa mezzo migl, a lev. nella Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede questa chiesa sopra l'estreme falde meridionali del *Monte Coloreto* a cavaliere del fi. Sonterno che scorre alla sua base e che diede il distintivo al suo popolo, del quale si trova fatta menzione fino dai secoli XII e XIII fra le carte de' Camaldolensi. — Ved. Bongo a Cornacchiaja.

La parr. di S. Pietro a Santerno nel 1833 aveva 243 abit.

SANT'-EUFEMIA of MONTALTO. — Ved. Eurimia (S.) in Montalto, ecc.

SANT'-EUGENIA A S. EUGENIA nelle Masse di S. Martino di Siena. — Ved. Eu-GERIA (S.) nelle Masse di S. Martino.

SANT-EUGENIO AL BAGNORO. — Ved. Bagnono.

SANT EUSEBIO ALLA CANONICA. Ped. CANONICA (S. FUSENO ALLA).

SANT-ILARIO A COLOMBAJA. — Ped. COLOMBAJA (S. ILARIO A).

SANTO (AL) nella Val-di-Merse. — Cas. SANTERNO (S. PELLEGRINO A) nella eui probabilmente appella il castelletto perduto di Castiglione di Farma, che al dire pennina. — Contrada con cappellania curata del Malavolti era un piccolo castello seulole della sua casa. — Attualmente porta il vocabolo al Santo un Cas. la cui chiesa parr. è dedicata ai SS. Jacopo e Filippo nella Com. Giur. e circa 10 migl. a scir. di Monticiano, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede sul fianco australe del monte della Serra di Petriolo sopra la confluenza della Farma nella Merse, e circa due migl. a pon. dallo sbocco della Merse nell'Ombrone senese. — Ved. Castiglion di Farma.

La parr. de'SS. Filippo e Jacopo al Santo nel 1833 fu ataccata dalla Com. di Sovicille e data a quella di Monticiano.

All' anno 1833 la cura de' SS. Jacopo e Filippo al Santo contava 99 abil.

SANTO-MATO. — Ved. Mato (S. Mana A S.) nella Valle dell' Ombrone pistojese, e Amato (S.) a Vingi.

SAN-TOMMÈ (S. Tommaso) nel Val-d'Arno superiore. — Cas. che prese il titolo dalla sua ch. parr. (S. Tommaso) appellata per contrazione S. Tommè, nella Com. Giur. e un migl. appena a ostro-lib. di Montevarchi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze. — Ved. Montevarchi, Comunità.

Le parr. di S. Tommeso a S. Tomme nel 1833 contava 287 abit.

SAN-TOMMÈ, o S. AMATO nel MONT' ALBANO. — Ved. Amato (S.) e Sant'-A-mato a Venci.

SAN-TOMMÈ, o SANTO MATO in Valdi-Bure. — Fed. Mato (S. Maria & S.) nella Valle dell' Ombrone pistojese.

SANTO-MORO in Val-di-Bure. — Ved. Mono (S.) nella Valle dell'Ombrone pistoje se.

SANTO-NOVO (S. GERMANO AL) nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Ved. Germano (S.) Al Santo-Novo.

SANTO-PIETRO in Val-d'-Era. — Vill. che porta il nome stesso della sua chiesa parr. prepositura (S. Pietro a Santo-Pietro) nella Com. e circa un migl. a ostro-lib. di Capannoli, Giur. di Pontedera, Dioc di Samminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

È un villaggio sparso di deliziose case signorili, con giardini e poderi annessi, che risiede nel ripiano superiore di una collina tufacea alla sinistra del fiume Era posta al suo lev. sulla destra della Cascina che resta al suo pon. lungo la strada rotabile che da Capannoli per Santo-Pietro percorre il dorso di quelle colline; la qual via guida a Morrona ed a Terricciola, mentre un altro tronco della medesima conduce per la villa di S. Marco sulla Cascina, la cui fiumana attra-

versa per unirsi alla strada maestra che posta a Lari e ai Bagni a Acqua, o di Cascisna.

Sebbene il Vill. di Santo Pietro non abbia indizio di essere stato una volta circundato da mura castellane, contuttociò nel tempi addietro fu appellato castello, forse da una rocca che si suppone esistita nella parte più alta del prese in luogo appellato la castellina, ed il cui perimetro credesi attualmente ridotto ad uso di giardino di una casa di delizia.

In quanto alla chiesa di Santo-Pietro essa corrisponde alla parr. di S. Pietro a Sovilliana dell'antico pivicre di questo nome, di cui comparisce la prima, ossia prioria, nel catalogo del 1260 delle chiese appartenute alla diocesi lucchese.

Uno poi dei documenti più vetusti che rammentino il castel di Santo-Pietro può dirsi che sia un istrumento pubblico del 12 nov. 1192 (stile comune), rogato infra Castellum Sancti Petri, in casa di due coniugi, i quali alienarono alcune loro terre poste ne'confini di Camugliano. — (Marri, Odeporico delle Colline Pisane Ms. nella Riccardiana.)

Allora Santo-Pietro nell'ecclesiastico dipendeva dal vescovo di Lucca, nel politico dal Com. di Pisa; ma per vicende di guerra cadde più volte in potere, ora dei Lucchesi, ora de'Fiorentini. — La storia rammenta fra gli altri un fatto del 1289, quendo le armi delle Rep. Fior. e Lucch. occuparono Santo-Pietro, sebbene nel 1290 fosse loro ritollo dai Pisani. Lo riconquistarono i Piorentini nel 1362 ed alternativamente lo riebbero i Pisani; ma nel 1406 finalmente pervenne insieme con gli altri paesi della Val-d'Era in potere della Rep. Fior. Allora gli nomini di Santo-Pietro con altri popoli della Com. di Palaja nel 23 ottobre di detto anno ottennero alcune capitolazioni, in cui eravi l'obbligo per il Comune di Santo-Pietro di mandare ogni anno a Firenze per la festa di S. Gio. Battista un palio del valore di sei fiorini d'oro.

Sotto il dominio pisano questo villaggio e popolo rispetto al politico dipendeva dal capitano della Val-d'-Era; ma nei statuti comunitativi dati dai Fiorentini ai paesi conquistati sopra i Pisani Santo-Pietro venue assegnato pel criminale al vicazio delle Colline inferiori, avente residenza in Peccioli, e in quanto al civile al potestà di Pousseeo sino a che sotto il governo Mediceo cotesto

perse fu co apreso nel vicariato di Lati, Com. e potesteria di Palaja.

Attualmente nel civile come nel criminak il popolo di Santo-Pietro è sottoposto al vicario R. di Pontedera, e per l'amminiantivo alla Comunità di Capannoli stactata nel 1810 da quella di Palaja.

La casa dei signori del Torto in Pisa siimia nel fianco settentrionale della collina & Sauto-Pietro, e nel popolo stesso, appartenne alla famiglia Tronci ; ed è fama che està scrivesse gli Annali pisani ed altre sue spere il canonico Paolo Tronci che lasciò

MSS. e alquanto imperfette.

La chiesa parrocchiale, ora preposiura di Santo Pietro, situata nella parte superiore della collina, è fabbricata di pietre quadrate **espertenute forse a qualche altro edifizio più** antico. — Essa fu consucrata nella terza domenica dopo Pasqua dell'anno 1715, cioè, **Se anni dopo ever ricevuto il hattistero**, quando furono uniti a cotesta parrocchiale i titoli della chiesa di S. Giorgio e S. Cri**stotano** *a Quarata***, oltre quello della dis**fatta pieve di S. Marco a Sovigliana, comecché il iocale dov'essa esisteva, attualmente ridotto ad uso di villa dei vescovi di Sanminiato, sin compreso nella parrocchia di Ceoli. — Fed. MARCO (VILLA DI S.) e SIFIGLIANA (PIEFE DI).

Il popolo di Sauto-Pietro confina a sett. con Capannoli e Camugliano, a lev. con quello di Casa Yuova, a grec. con Peccioli mediante l'Era; a pon. con Ceoli, e a ostro

con la parr. di Sojana.

Dentro questo perimetro esistono varj ca-≋li e horghetti sotto i nomignoli di Piè di Filla, Belvedere, Corsica, Quarata, Pigeneti e Capavoli.

La prepositura di Santo-Pictro è nel caposesso di Ponsacco, ma conta sempre come 🗪 enfiagance le cure di Casa-Nuova, di

Sojana e di San-Roffino.

La parre di S. Pictro a Santo-Pictro nel 1) 33 noverava 1050 abil.

SINT:)-REGOLO in Val-di-Tora. Fed. Record (S.)

SANTO-SANO, o SAN-SANO A DOFA-NA. - Pel. Ansano (S.) e Idupana.

- sez CHIANTI in Val-d'Arbia. - Cas. 🏎 villa signorile che porta il titolo di un' antica chiesa che fu parr. insieme con quel-🕨 🕬 vicina di Adine, entrambe riunite M populo della pieve di S. Polo in Rosso, nella Com. e circa migl. 4 a lib. di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Trovasi sull'ultimo sprone dei poggi che fiancheggiano a destra il torr. Mascellone, poco innanzi di vuotarsi nell' Arbia, che bigna dal lato di pon. il poggio di Sunto-Sano, mentre al suo ostro sorge il poggio di S. Martino a Luco.

Era di padronato de' baroni Ricasoli, siccome tuttora è di data loro la pieve di S. Polo in Rosso. — Fed. Polo (S.) in Rosso,

SANTO SANO, o SANSANO CHERAR-DI. — Cas. già castelletto ridotto attualmente ad una torre situata sopra il torr. Sorra tributario dell' Arbia nel popolo di S. Gio. Battista a Corsano, Com. e circa migl. 3 a pon. di Monteroni, Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede in una delle colline più settentrionali di Murlo del Vescovato. Ora non vi è che una torre presso il torr. Sorra addetta alla tenuta di Corsano dei Buonsignori.

Il Gigli nel suo Diario senese dice che San-Sano Gherardi fu feudo un tempo dei marchesi Patrizj, ma innanzi tuato in questo luogo il Comune di Siena teneva un giusdicente minore come risulta da un libro del consiglio detto della Campana dell'anno 1271 nell' Arch. Dipl. di Siena.

Nel 1640 Santo-Sano Gherardi contava

sette poderi con 54 abit.

SANTO-STEFANO EXTRA MOENIA di Pisa. — Ved. Pisa, e Ozzabi (S. Stepano OLTR').

- DI MAGRA - Ved. BORGO SANTO-STEFANO.

— A MARINASCO. — Ped. MARINASCO e così di tutti gli altri paesi che hanno per ch. titolare S. Stefano.

— (PORTO) — Ped. Porto S. Strpano. SAN-VALENTINO A MONTE FOLLO-NICA. — Ved. Monte Follonica.

— DI TREDOZIO, — Ped. Pieve di S. Valentino a Tredozio in Romagna.

SAN VENANZIO in Val-di-Magra. Fed- CEPPARANA O CEPARANA.

SAN-VENERIO in Val-di-Magra. — Vill. che porta il titolo della sua ch. plebana nella Com., Mandamento e circa due migl. a pon.-maestro di Vezzano, Dioc. di Luni-Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

Trovasi sul fianco meridi male del poggio di Vezzano a cavaliere della strada postale fra Sarzana e la Spezia sopra la borgata di Migliarina e dirimpetto ai così detti Stagnoni, le cui esalazioni nei tempi estivi sogliono nuocere alla salute de' suoi abit.

Il Vill. di S. Venerio doveva esistere fino dal secolo XII trovandosi rammentata la sua chiesa nelle bolle spedite nel 1149 e 1202 dai Pont. Eugenio III e Innocenzo III a favore dei vescovi di Luni, ai quali confermarono fra le molte chiese anche la pieve di S. Venerio. — (UGRELLI, Ital. Sacr. in Episc. Sarzanens.)

Fatto è che la vecchia chiesa plebana di S. Venerio esiste tuttora a piè del poggio del paese; ma per comodo de suoi abitanti è stata recentemente edificata una chiesa nuova, e nel tempo stesso dichiarato parroco assoluto il cappellano curato di Migliarina sottoponendolo alla pieve d'Isola.

Il popolo di S. Venerio su unito nel secolo attuale alla Comunità di Vezzano insieme a quelli di Bastremoli, Tivegna e della Piana.

La parrocchia plebana di S. Venerio nel 1832 contava 710 abit.

SAN-VENERIO ALL'ISOLA DI TIRO, O del TINO davanti al Golfo Lunense. — Ved. Isola Palmaria, e Portovenere.

SAN-VERIANO nel Val-d'-Arno arctino. — Ved. Badia di S. Veriano.

SAN-VINCENZIO AS. VINCENTI in Vald'-Ambra. — Casale che portava il vocaholo di Bonus Pagus, ed in seguito di S. Fincenti dal nome della sua chiesa plebana, un di Basilica di S. Fincenzio Martire, posta in Altaserra sotto Monte-Luco della Berardenga nella Com. e circa migl. 7 a scir. di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede fra le sorgenti dell' Ambra e quelle dell' Ambrella sul fianco orientale del Monte-Fenali sotto gli avanzi della rocca di Monte-Luco che resta due migl. al suo scir. e quasi altrettante migl. a maestr. della pieve di Monte-Benichi situata sul poggio opposto alla sinistra dell' Ambrella.

La prima edificazione della chiesa di S. Vincenzio martire (S. Vincenti) già oratorio, che si diceva anche basilica, nel pievanato di Altaserra, ora di Monte-Benichi, risale al secolo settimo, e ciò per attestato di vecchi testimoni stati esaminati in Siena nell'anno 715 dell'Era volgare davanti al maggiordomo del re Liutprando a cagione di un'altercazione insorta fra il vescovo di Siena e quello di Arezzo per motivo di giurisdizione ecclesiastica sopra varie pievi di

quest'ultima diocesi comprese nella giuriadizione civile, ossia nel contado di Siena.

Poco tempo innanzi la questione teste indicata, la basilica di S. Vincenzio, per quanto con la sua pieve di Altaserra dipendesse dal vescovo di Arezzo, e che l'oratorio medesimo fosse stato consacrato nel secolo VII da Servando vescovo della chiesa aretina, e che nel principio del secolo VIII venisse ingrandito da Luperziamo vescovo di Arezzo, che vi consacrò due altari in omore di S. Quirico e S. Lorentino, pure era dal vescovo senese contrastato.

Nei primi secoli dopo il mille su edificato presso la parrocchia di S. Vincenzio un ospedule per i pellegrini, prova sufficiente a far credere che fino d'allora passava di costassit una strada. Quindi satta battesimale, su data alla pieve di S. Vincenzio per succursale la chiesa di S. Matteo a Monteluco della Berardenga, da lungo tempo soppressa ed unita alla pieve di S. Vincenti a Monteluco della Berardenga.

La chiesa di S. Matteo a Monteluco esisteva fino dal 1085, poichè i conti della Berardenga ne cederono allora la padronanza alla loro badia di S. Salvatore della Berardenga, ora chiesa parrocchiale col distintivo del Monistero d' Ombrone.

Attualmente la pieve di S. Vincenzio è di giuspadronato de' baroni Ricasoli. — Essa u vicenda con la pieve di S. Maria a Monte-Benichi ha per suffragance sette parrocchiali, rammentate all'Art. Benicki (Moura) cui si rinvia il lettore.

Nel 1833 la pieve di S. Vincenzio a S. Vincenti, ossia a Monteluco della Berandenga, noverava 181 abit.

SAN-VINCENZIO A TORRI. — Fed. Torri in Val-di-Pera. Un eguale invio per tutti gli altri popoli che hanno per titolare S. Vincenzio.

SAN-VITALE DEL MORTETO sui Frigido. — Ped. Montero, o Mintero uella vallecola del Frigido.

SAN-VITO A BELLOSGUARDO nel suburbio meridionale di Firenze. — Contrada e parr. (SS. Vito e Modesto) sparsa di ville signorili nella collina più vicina alla capitale della Toscana fuori della porta S. Frediano, nel piviere maggiore della Metropolitana, Com. e circa un migl. e mezzo a scir. di Legnaja, Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze che è mezzo migl. al suco ostro. — Fed. Brilosguardo paraso Firenze,

cui vi è da aggiungere, che nella villa del marchese Albizzi a Bellosguardo, accosto a quella edificata da Michelozzo Michelozzi, abitò per qualche tempo il divino Galileo, al qual avvenimento appella un' iscrizione in marmo sotto il busto di quel grand' uomo.

La parr. di S. Vito a Bellosguardo nel 1833 contava 306 abit. fissi.

SAN-VITO A COLLECCHIO. — Ped. Collectio in Val-di-Pescia.

-A COLLEGALLI. — Ved. COLTEGALLI. — A CORSIGNANO, — Ved. CORSIGNANO, e Preses.

— DELL' INCISA nel Val d'-Arno superiore. — Pieve antica sotto il titolo de' SS.
Vito e Modesto, già della a Scrignano, ora
a Loppiano, o all' Oppiano, ridotta a prioris dopo che gli onori plebani passarono alla
ch. di S. Alessandro dentro l'Incisa, nella
Com. Giur. e circa 3 migl. a sett.-miestr. di
Figline, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in collina 'quasi mezzo migl. a lib. dell' Incisa. — Ved. Incisa, e Орргано, о Lорргано (Pieve DI), e Scengnano nel Vald'Arno superiore.

SAN-VITO parsso LUCCA, già a Tempachano. — Borgata popolosa con ch. parr. (S. Vito) situata sulla strada postale di Pescia circa due migl. a lev. di Lucca, nella cui Com. Ginr. Dioc. e Duc. è compresa.

Questa borgata non porta altro distintivo che quello della sua chiesa parrocchiale compresa nel piviere di Lunata, la cui battesimale è mezzo migl. a lev. di San-Vito, contuttochè la sua contrada si appellasse in Tempagnano, vocabolo che serve tuttora di distintivo ad altra parrocchia (S. Andrea in Tempagnano) nella quale sorse anche questa di San-Vito. — Ved. Tempagnano.

SAN-VITO A ORMINO in Val-di-Pesa. — Ved. Somma (S. Quinico alla).

— A SOFFIGNANO. — Ped. Soffignano nella Valle del Bisenzio.

SAB-VITO IN VERZURIS. — Ved. CRRTA (S. VITO IN) nella Valle dell'Ombrone Senese. — IN VESCONA. — Ved. PIEVINA DI VESCONA fra le Valli dell'Ombrone e dell'Arbia.

SAN-VIVALDO DI CAMPORENA nella Val-d'-Evola. — Eremo antico, ora convento di Frati Zoccolanti già compreso nel popolo di S. Andrea alla Pietra, o Pietrina, attualmente cappellania curata della parr. d'Ino e Camporena, fra il piviere di Montignoso e quello di Castelfalfi, nella Com. e circa 3 migl. a ostro-lib. di Montajone,

Giur. di Sanminiato, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Trovasi in mezzo a vaste selve presso la sommità de' poggi che dividono il vallone dell'Evola dalla Valle dell'Era, la prima delle quali situata a sett.; l'altra a pon-lib. di San-Vivaldo.

Se le notizie del convento di S. Vivaldo non sono più antiche del secolo XVI, esseudo stato ridotto a claustro dai PP. Minori Osservanti, che secondo il Vadingo lo edificarono nel penultimo anno del secolo XV (1499), molto più antica è la storia della contrada selvosa di Camporena, come quella che nei secoli XIII e XIV su contrastata da tre Comunità limitrose, cioè, di San-Gimignano, Sanminiato e Montajone.

Anche i vescovi di Volterra vi avevano delle pretensioni, per quanto lo dimostrano gli atti fatti presso il Pont. Alessandro IV rispetto al diritto giurisdizionale ch'essi affacciarono sulla selva di Camporena, per cui quel Pont. con breve degli 8 genn. 1257 ne commise l'esame e giudizio a tre sacerdoti delegati dalla S. Sede. — (Anca. Dire. Fion. Carte della Com. di Sanminiato).

Nuove controversie si agitarono con maggior calore fra la Comunità di Sanminiato e quella di Montajone specialmente dopochè il territorio comunitativo di quest'ultima per istrumento del dì 25 agosto 1369 si sottomise al dominio e contado fiorentino, mentre gli uomini di Camporena per convenzione del 20 dic. 1236 (stile comune) si erano già assoggettati spontaneamente al Comune di Sanminiato. Per la qual cosa dopo il lodo pronunziato nel 28 ottob. 1 289 dagli arbitri nominati dal comune di Montajone da una parte e da quello di Sanminiato dall'altra, i sindaci Sanminiatesi, per atto rogato nella Selva di Camporena li 24 aprile 1290, presero il possesso della contrada medesima descrivendone i confini, e ciò nel tempo che per rogito separato ne rilasciavano una porzione in affitto al Comune di Montajone. — (loc. cit.)

Fu poi in una delle pergamene appartenute alla Com. di Sanminiato, ora nell' Arch. Dipl. Fior., dove incontrai la più antica memoria dell'eremo di S. Vivaldo nella Selva di Camporena. È un atto del primo maggio 1436, quando Fra Cola di Tonda romito e governatore di detto oratorio dichiarò e confessò davanti agli uffiziali del Comune di Sanminiato che l'oratorio, ossia eremo

di S. Vivaldo, non solo era compreso nella giurisdizione di quel Comune, ma di suo giuspadronato. — Ciò basta a dimostrare che l'oratorio, poi eremo, finalmente convento di S. Vivaldo, esisteva prima della dichiarazione sopra allegala.

La protesta medesima fu rinnovata nel 1440 dai deputati che il Comune predetto teneva nella Selva di Camporena, i quali riconobbero che l'oratorio di S. Vivaldo situato in quella Selva era di pertinenza e sotto la giurisdizione politica di Sanminiato.

Ma essendosi riaccesa lite su tale giurisdizione e padronato tra il Comune di Sanminiato da una, e quello di Montajone unitamente al suo pievano dall'altra parte, i capitani di Parte Guelfa di Firenze, come patroni della pieve di Montajone, con deliberazione del 29 luglio 1446 dichiararono che l'oratorio predetto apparteneva al Com. di Sanminiato e che esso solo doveva averne la proprietà ed il giuspadronato (loc. cit.)

Nella fine del secolo XV l'eremo di S. Vivaldo per concessione del Pont. Alessindro VI su ridotto, come si disse, a convento dai Frati Zoccolanti, e tale esso era anche nel 1554, allorchè fu malmenato dalle truppe Francesi e Senesi nel tempo che per la Vald'Evola ritornavano verso Siena con il loro comandante Piero Strozzi dopo una escursione militare fatta nel Val-d'Arno inferiore ed in Val-di-Vievole. — (Ammirat. Stor. Fior. Lib. XXXV.)

Nella chiesa di S. Vivaldo si conservano molti lavori di statuaria in terra cotta, opere tutte del cieco Giovanni Giannelli, noto comunemente sotto il vocabolo della sua pairia, cioè del Cieco di Gambassi.

La famiglia religiosa di S. Vivaldo osservando una rigorosa disciplina del suo instituto suole accogliere in penitenza i sicerdoti caduti in qualche fallo che vi dirigono i

vescovi delle diocesi più vicine.

SARNA nel Val-d'-Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (SS. Flora e Lucilla) fra la Com. di Chiusi casentinese e quella di Rassina, o di Castel Focognano, nel piviere, Giur. e circa migl. 3 a lev.-scir. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra i poggi che separano il vallone del Corsalone da quello del torr. Rassina, il primo dei quali scende al suo sett.,

l'altro al suo ostro-scir.

Della chiesa di S. Flora di Sarna sotto il piviere di S. Ippolito a Bibbiena si fa men-

zione in una bolla del Font. Adrisso I 1155 in favore dei pievani di Bibbi confermata nel 1207 dal Font. 🚾 zo III. — ( Annal. Camald.)

La parr. di Sarna nel 1833 compet 166 abit., 128 dei quali entrevant Com. di Bibbiena e 38 in quella di

na, o di Castel-Focognano.

SARRIPOLI, o SURRIPOLI (1986) lis) nella Valle dell'Ombrone pistoj Vill. con ch. parr. (S. Andrea) act pi di Cireglio, ossia di Brandeglio, Cost. Porta al Borgo di Pistoja, Giar. I circa 4 migl. a maestr. di quest'ultis Comp. di Firenze.

Risicle in costa sopra la ripa siat torr. Vincio d' Bran leglio, donde 🎮 bilmente gli derivò il vocabolo cod Sarripoli , ovvero Surripoli.

Dubito che alla stessa contrada 👊 poli debhasi riferire un atto publiket olt. 1162 rogato nella pieve di S. R zio a Brandeglio, o a Cireglio, dote i si trovavano il conte Guido e ta : Sofia di lui zia con sua sorella Addi quali di concerto diedero l'investi popolo della pieve predetta di tutti i che quel conte e contesse possederan la montagna di Pistoja, a partire 🕮 poli fino al fi. Reno, con i diritti 🗪 innanzi godevano i Batonesi; per 🕒 investitura gli uomini di detta piere i bligarono di pagare a titolo di esercia venti di denari lucchesi, oltre il dovest ministrare ai conti Guidi ogni anno 🖺 festa di S. Martino 40 mine di 🗪 🛚 desinare tutte le volte che il conte 🎮 fosse andato a Brandeglio, — (Ancs.) Fina. Carte dell'Opera di S. Jesq Pistoja).

La parr. di S. Andrea a Sarrips

1833 noverava 421 abit.

SARTEAVELLO, O SARTIANELLA la Valle dell'Arbia. — Cas. ch'ebbe 🕻 parr. (SS. Simone e Giuda) a**nness** : polo della Bidia di Roffeno nel pivid Vescona, Com. Giur. e circa migl. 4a maestr. di Asciano, Dioc. di Area di Siena.

Trovasi nel valloncello del fosso la tributario destro mediante il torr. del fi. Arbia.

Fu Sarteanello uno de' villaggi app nuto ai conti della Berardenga, ramas fra gli altri in un diploma del 1051 🗗 ll'Ughelli nei vescovi di Montal di cui originale vidi nell' Arch. I sig. Scipione Borghesi Bichi di qual diploma Arrigo III, ad imigl' imperatori Carlo, Lodovico e dei primi tre Ottoni, confermò e monaci di S. Antimo in Valai diversi beni, castelli e chiese, I castello di Sarreznello posto nel nese.

ta metà del Cast. di Surteanello donata dai conti della Berardenga s; è noto bensì che in Sarteanello mo per lunga età dei beni i conti o, derivati, come si dirà all'Art. so, dai conti della Berardenga.

memorie superstiti ne fornirono malisti Camaldolensi (Annal.) sotto di 25 febbrajo del 1055, re figli del fu Winigildo conte di stando in Orvieto, donarono alla di S. Pietro in Campo in Val-l'latifondi, alcuni dei quali erano be in Sarteanello.

nde'SS. Simone e Giuda a Sarnendo fin dal secolo IV in rodecreto del vescovo di Arezzo del 1401 fu aggregato il suo popolo ella Badia degli Olivetani de'SS. Fristofano a Roffeno, cui vennero i anco i suoi beni. — Ved. Bama, o a Represo.

ANO, o SARTIANO (Sarteanum) di Chiana. — Terra popolosa e noiue chiese parrocchiali, una delle egiata sotto il titolo de SS. Lopollinare, capoluogo di Comunità nella Dioc. di Chiusi, Comp. di

in un risalto di collina che spetta settentrionale della montagna di lla ripa sinistra del fosso Oriato mi torr. Astrone, solto il gr. 29 e 42° 59' 4" latit. - Essa è attrauna strada provinciale, fra mezzo uno, a Cetona e Chiusi, circa ro ar. di Monte Pulciano, 6 migl. n direzione da Chianciano, 5 midi Chiusi, circa 4 a maestr. di 15 migl. a sett.-grec. di Radicondo per la montagna di Cetona. porie più antiche genuine che ci i questa Terra sono fra le membra-Badia di S. Salvadore sul Monte stanimente nell'Arch. Dipl. Fior.

dalle quali si scuopre che fino almeno dal secolo XI il castello di Sarteano col suo distretto era dominato da una stirpe di conti Orvietani e Chiusini di legge salica appartenuti, io penso, a un ramo dei conti senesi della Berardenga e della Scialenga, e conseguentemente autori di quelli che si dissero CC. Manenti di Sarteano. — Tale sembra quel conte Winigildo marito della contessa Teodora, nato da un conte Farolfo e dalla contessa Adelaide, il quale per atto del di primo aprile 1038, rogato nel Castello di Sarteano del contado di Chiusi, ossa al Mon. del Mont'Amiata per l'anima dei suoi genitori e della di lui consorte alcune terre che egli possedeva nel piviere di S. Maria, in luogo detto Surripa.

All' Art. Causa (Vol. I pag. 716) rammentai all'anno 1053 un Pietro, o Petrone, sopracchiamato Pepone uato dai due coniugi prenominati, conte Winigildo, o Winigisi, e contessa Teodora, nell'atto che il medesimo insieme a due fratelli, Banieri e Farolfo, mediante istrumento stipulato in Orvieto li 25 febb. dell'anno 1053, dono dei beni alla badia de' monaci Camaldolensi di S. Pietro in Campo situata in Val-d'Orcia.

All'Art, poi Badia di S. Pietro in Campo furono citati altri documenti dei tempi posteriori spettanti ad un conte Winigi, o Winigisi, figlio che fu del conte Farolfo signore di Sarteano, e per conseguenza nipote del C. Winigildo e di donna Teodora. Ivi pure seci menzione di una lettera del Pont. Gregorio VII del 23 genn. 1075 pubblicata dall' Ughelli nella storia genealogica de'conti di Marsciano , nella quale donna Wilia figlia del conte Aidingo è notata fra le persone più influenti in Chinsi benchè dimorante nel suo contado. Era quella stessa donna Wilia, o Giulia, moglie del conte Pepone, dalla quale nacque un altro Pepone, terzo di questo nome, conte di Sarteano, il quale per istrumento dei 17 mar-20 1112, previo il consenso di Pietro vescovo Chiusino, consegnò all'abbate del Mon. de' Vallombrosani di Colt buono la chiesa della SS. Trinità a Spineta in Vald'Orcia, fondata nel distretto di Sarteano dai suoi genitori conte Pepone e contessa Willa, affinché v'introducesse una porzione di quella samiglia di religiosi e riducease la ch. della SS. Trinità in India della Congregazione di Vallombrosa.

Discendeva pur anco dalla stessa famiglia

di S. Fisaldo, non solo era compreso nella giurisdizione di quel Comune, ma di suo giuspadronato. — Ciò basta a dimostrare che l'oratorio, pei eremo, finalmente convento di S. Vivaldo, esisteva prima della dichiazzzione sopra allegata.

La protesta medesima fu rinnovata nel 1440 dai deputati che il Comune predetto teneva nella Selva di Camporena, i quali riconobbero che l'oratorio di S. Vivaldo situato in quella Selva era di pertinenza e sotto la giurisdizione politica di Sanminiato.

Ma essendosi riscoesa lite su tale giurisdizione e padronato tra il Comune di Sanminiato da una, e quello di Montajone unitamente al suo pievano dall'altra parte, i
capitani di Parte Guelfa di Firenze, come
patroni della pieve di Montajone, con deliberazione del 29 luglio 1446 dichiararono
che l'oratorio predetto apparteneva al Cora.
di Sanminiato e che esso solo doveva averne
la proprietà ed il giuspadronato (loc. cit.)

Nella fine del secolo XV l'eremo di S. Vivaldo per concessione del Pont. Alessandro VI fu ridotto, come si disse, a convento dai Frati Zoccolanti, e tale esso era anche nel 1554, allorchè fu malmenato dalle troppe Francesi e Senesi nel tempo che per la Vald'Evola ritornavano verso Siena con il loro comandante Piero Strozzi dopo una escursione militare fatta nel Val-d'Arno inferiore ed in Val-di-Nievole. — (Ammaat. Stor. Fior. Lib. XXXV.)

Nella chiesa di S. Vivaldo si conservano molti lavori di statuaria in terra cotta, opere tutte del cieco Giovanni Giannelli, noto comunemente sotto il vocabolo della sua patria, cioè del Cieco di Gambassi.

La famiglia religiosa di S. Vivaldo osservando una rigorosa disciplina del suo instituto suole accogliere in penitenza i sicerdoti caduti in qualche fallo che vi dirigono i

vescovi delle diocesi più vicine.

SARNA nel Val-d'-Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (SS. Flora e Lucilla) fra la Com. di Chiusi casentinese e quella di Rassina, o di Castel Focognano, nel piviere, Giur. e circa migl. 3 a lev.-scir. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra i poggi che separano il vallone del Corsalone da quello del torr. Rassina, il primo dei quali scende al suo sett.,

l'altro al suo ostro-scir.

Della chiesa di S. Flora di Sarna sotto il piviere di S. Ippolito a Bibbiena si fa men-

zione in una bolla del Pont. Adriano IV del 1155 in favore dei pievani di Bibbiena, confermata nel 1207 dal Pont. Innocenzo III. — (ARMAL. CAMALD.)

La parr. di Sarna nel 1833 comprendeva 166 abit., 128 dei quali entravano nella Com. di Bibbiena e 38 in quella di Rassi-

na, o di Castel-Focognano.

SARRIPOLI, o SURRIPOLI (sub Ripulis) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Vill. con ch. parr. (S. Andrea) nel piviere di Cireglio, ossia di Brandeglio, Com. della Porta al Borgo di Pistoja, Giur. Dioc. e circa 4 migl. a maestr. di quest' ultima città, Comp. di Firenze.

Risicile in costa sopra la ripa sinistra del torr. Vincio de Bran leglio, donde probabilmente gli derivò il vocabolo corretto di

Sarripoli, ovvero Surripoli.

Dubito che alla stessa contrada di Sarripoli debhasi riferire un atto pubblico del 16 ott. 1162 rogato nella pieve di S. Pancrazio a Brandeglio, o a Cireglio, dove allora si trovavano il conte Guido e la contessa Sofia di lui zia con sua sorella Adelaide, i quali di concerto diedero l'investitura al popolo della pieve predetta di tutti i terreni che quel conte e contesse possedevano nella montagna di Pistoja, a partire da Serripoli fino al fi. Reno, con i diritti che poco innanzi godevano i Batonesi; per la quale investitura gli uomini di detta pieve si obbligarono di pagare a titolo di esercizio lire venti di denari lucchesi, oltre il dovere somministrare ai conti Guidi ogni anno per la festa di S. Martino 40 mine di orzo ed un desinare tutte le volte che il conte predetto fosse andato a Brandeglio. — (Anca. Dirz. From Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja).

La parr. di S. Andrea a Sarripoli nel

1833 noverava 421 abit.

SARTEANELLO, o SARTIANELLO nella Valle dell'Arbia. — Cas. ch'ebbe chiesa parr. (SS. Simone e Giuda) annessa al popolo della Badia di Roffeno nel piviere di Vescona, Com. Giur. e circa migl. 4 a pon. maestr. di Asciano, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Trovasi nel valloncello del fosso Arhiola tributario destro mediante il torr. Causa del fi. Arbia.

Fu Sarteanello uno de' villaggi appartenuto ai conti della Berardenga, rammentato fra gli altri in un diploma del 1051 pubplicato dall'Ughelli nei vescovi di Montal cino, e il di cui originale vidi nell'Arch. privato del sig. Scipione Borghesi Bichi di Siena; col qual diploma Arrigo III, ad imitazione degl'imperatori Carlo, Lodovico e Lottario e dei primi tre Ottoni, confermò all'abbate e monaci di S. Antimo in Vald'Orcia, fra i diversi beni, castelli e chiese, la metà del castello di Sarteanello posto nel contado senese.

Se questa metà del Cast. di Sarteanello fosse stata donata dai conti della Berardenga son è noto; è noto bensì che in Sarteanello conservarono per lunga età dei beni i conti di Sarteano, derivati, come si dirà all'Art. quì appresso, dai conti della Berardenga.

Fra le memorie superstiti ne sornirono una gli Annalisti Camaldolensi (Annal. cit. T. II.) sotto di 25 sebbrajo del 1055, quando i tre sigli del su Winigildo conte di Sarteano, stando in Orvieto, donarono alla loro badia di S. Pietro in Campo in Val-d'Orcia dei latisondi, alcuni dei quali erano situati anche in Sarteanello.

La chiesa de SS. Simone e Giuda a Surtemello essendo fin dal secolo > IV in rovina, con decreto del vescovo di Arezzo del 3 giugno 1401 fu aggregato il suo popolo a quello della Badia degli Olivetani de SS. Jacopo e Cristofano a Rosseno, cui vennero incorporati anco i suoi beni. — Ved. Banua a Rossena, o a Rosseno.

SARTEANO, o SARTIANO (Sarteanum) nella Val-di Chiana. — Terra popolosa e nobile con due chiese parrocchiali, una delle quali collegiata sotto il titolo de'SS. Lorenzo e Apollinare, capoluogo di Comunità e di Gior. nella Dioc. di Chiusi, Comp. di Arezzo.

Risiede in un risalto di collina che spetta alla base settentrionale della montagna di Cetona sulla ripa sinistra del fosso Oriato influente nel torr. Astrone, sotto il gr. 29° 32' long. e 42° 59° 4" latit. — Essa è attraversata da una strada provinciale, fra mezzo a Chianciano, a Cetona e Chiusi, circa 10 migl. a scir. di Monte-Pulciano, 6 migl. nella stessa direzione da Chianciano, 5 migl. a lib. di Chiusi, circa 4 a maestr. di Cetona, e 15 migl. a sett.-grec. di Radicofani passando per la montagna di Cetona.

Le memorie più antiche genuine che ci nsiano di questa Terra sono fra le membrane della Badia di S. Salvadore sul Monte Amiata, attualmente nell'Arch. Dipl. Fior.

dalle quali si scuopre che fino almeno dal secolo XI il castello di Sarteano col suo distretto era dominato da una stirpe di conti Orvietani e Chiusini di legge salica appartenuti, io penso, a un ramo dei conti senesi della Berardenga e della Scialenga, e conseguentemente autori di quelli che si dissero CC. Manenti di Sarteano. - Tale sembra quel conte Winigildo marito della contessa Teodora, naio da un conte Farolfo e dalla contessa Adelaide, il quale per atto del di primo aprile 1038, rogato nel Castello di Sarteano del contado di Chiusi, offra al Mon. del Mont'Amiata per l'anima dei suoi genitori e della di lui consorte alcune terre che egli possedeva nel piviere di S. Maria, in luogo dello Surripa.

All'Art. Causa (Vol. I pag. 716) rammentai all'anno 1053 un Pietro, o Petrone, sopracchiamato Pepone usto dai due coniugi prenominati, conte Winigildo, o Winigisi, e contessa Teodora, nell'atto che il medesimo insieme a due fratelli, Banieri e Farolfo, mediante istrumento stipulato in Orvieto li 25 febb. dell'anno 1053, dono dei beni alla badia de' monaci Camaldolensi di S. Pietro in Campo situata in Val-d'Orcia.

All'Art. poi Badia di S. Pirtro in Campo furono citati altri documenti dei tempi posteriori spellauli ad un conte Winigi, o Winigisi, figlio che su del conte Farolfo signore di Sarteano, e per conseguenza nipote del C. Winigildo e di donna Teodora. lvi pure seci menzione di una lettera del Pont. Gregorio VII del 23 genn. 1075 pubblicata dull' Ughelli nella storia genealogica de'conti di Marsciano, nella quale donna Wilia figlia del conte Ardingo è notata fra le persone più influenti in Chinsi benchè dimorante nel suo contado. Era quella stessa donna Wilia, o Giulia, moglie del conte Pepone, dalla quale nacque un altro Pepone, terzo di questo nome, conte di Sarteano, il quale per istrumento dei 17 marzo 1112, previo il consenso di Pietro vescovo Chiusino, consegnò all'abbate del Mou. de' Vallombrosani di Colt buono la chiesa della SS. Trinità a Spineta in Vald'Oreia, fondata nel distretto di Sarteano dai suoi genitori conte Pepone e contessa Willa, affinche v'introducesse una porzione di quella samiglia di religiosi e riducesse la ch. della SS. Trinità in bodia della Congregazione di Vallombrosa.

Dissendeva pur anco dalla stessa famiglia

Rimbotto figlio del C. Pepone III e fratello del conte Manente I di tal nome, il quale Rimbotto vivente il padre, dopo essere stato emancipato, con istrumento del marzo 1117, alla presenza di Pietro vescovo di Chiusi donò alla badia di S. Pietro in Campo la metà della giurisdizione che aveva sui beni di Castiglion (forse del Trinoro). — (Annal. Camald. T. III. Append.)

Il Muratori e gli Annalisti Camaldolensi riportano sotto di 29 genn. 1210 la conferma di una sentenza del 9 ottobre 1185 a favore del monastero di S. Benedetto al Vivo sul Montamiata contro un conte Manente, che chiamerò secondo, di Sarteano, e contro Rimbotto e Tancredi nipoti ed eredi del fu conte Manente primo, i quali erano ricorsi in appello in Siena davanti al Legato dell'Imp. Ottone IV contro i Camaldolensi del Vivo e di S. Pietro in Campo. — (Oper. cit.)

Dal suddetto conte Tancredi figlio del C. Manente Il nacquero due fratelli, Bulgarello e Pepone-Rimbotto, essi pure conti di Sarteano, i quali nel 1229 essendo stati espulsi da Sarteano dai Guelfi di Orvieto, nel 30 luglio di detto anno fecero lega con il Comune di Siena.

Anche nel Kalesso vecchio dell' Arch. Dipl. di Siena trovasi un istrumento del 1246 (n.º 380 a c. 251), dove si sa menzione di Pepone-Rimbotto e di Manente suo sratello, entrambi conti di Sarteano che insieme con altri loro consorti del territorio chiusino instituirono in loro rappresentante Ranieri del su Manente conte di Sarteano per rinunziare a savore del Comune di Siena ad ogni ragione che se gli competeva per bovi di loro proprietà ritenuti dal potestà della Rep. sanese.

Nell'Arch. medesimo (Kaleffetto n.º 45 a c. 102) sotto l'anno 1255 esiste l'originale dell'accomandigia della Terra, giurisdizione e corte di Sarteano, rinnovata da quei conti per il tempo di anni 15 avvenire, con l'obbligo fra gli altri di offrire ogn'anno un palio di scarlatto alla cattedrale di Siena nel giorno dell'Assunta.

Ma nel 1264, all'occasione della sollevazione di varie castella e popoli del contado senese che ricusarono di obbedire alla Rep. di Siena, anche i conti di Sarteano all'arrivo di Carlo d'Angiò in Roma si ribellarono da quel Comune per ritornare amici dei Guelfi di Orvieto. — Per la qual cosa

i Senesi inviarono le loro genti d'armi a combattere la Terra di Sartenno che espugnarono e presero nel principio dell'anno 1265. — (MALAVOLTI, Istor. di Siena. P. II. Lib. II).

Finalmente in un istrumento del 18 dic. 1340, scritto in Cetona, trattasi di un tributo di grano che pagava annualmente il Mon. Amiatino ad un conte Manente di Sarteano e alla contessa Andrea sua moglie per fitto di un mulino.—(Anca. Dire. Proc. Carte della Badia Amiat.)

Trovavansi pertanto fino dopo la metà del secolo XIV in Sarteano i suoi conti, i quali riconoscevansi sempre feudatari del Comune di Siena; e molti di loro servirono in guerra non solo quella repubblica, ma ancora l'altra di Firenze. — Tale fu quel C. Manente che nel 1292 col grado di contestabile condusse un esercito fiorentino contro Pisa, ed i cui discendenti nel 1325 fecero parte della lega guelfa toscana per recarsi in Val-di-Nievole contro Castruccio. — Tale su quel *Neruccio* figlio naturale di uno de conti di Sarteano che nel 1339 figurò fra le file degli eserciti fiorentini; tale ancora quel conte Manfredi che nel 1344 su vicario per la Rep. Fior. in Pescia; tale finalmente era quel conte di Sarteano che con le genti della Rep. Fior. nell'anno 1353 tolse la Terra di Cetona al Presetto di Vico, la quale su poi rasseguata al Legato del Papa. — (Amun. Stor. Fior.)

Il primo statuto di Sarteano superstite nell'Arch. delle Riformagioni di Siena è dell'anno 1265. In esso figurano fra le famiglie più illustri di detta Terra un Domenico Gabbrielli ed un Nanni Fanelli.

Da quello statuto frattanto apparisce che anche allora il Comune di Sarteano era retto da un magistrato di priori, i quali dovevano abitare per due mesi dell'anno nel palazzo comunale con la paga a ciascuno di essi di tre lire.

Vi era un magistrato de' pupilli, uno detto de' viaj, per la costruzione e mantenimento de' ponti e strade, un corpo di uffiziali per mantenere la Fonte Ermena (forse il Bagno Santo) e per le mura castellane. Un'altra rubrica assegnava agli ambasciatori di quel Comune durante la loro missione una diaria di soldi 43 di moneta cortonese. Altre rubriche sono relative ai varj corpi di arte, fra le quali una ordinava di chiudere le loro botteghe nei giorni se-

ate al pari della prima, è la pieve di S. na Castiglioncello del Trinoro, situale stesso fianco meridionale della mondi Cetona sebbene più a maestro e il territorio di Sarteano.

lerra in discorso ebbe molti convenle nel paese, e parte fuori, fra i quali die, una di Camaldolensi e l'altra di brosani, due conventi di Francescao di Cappuccini, ed uno di Clarisse. altimo monastero di monache dell' di S. Francesco sotto l'invocazione hisra di stretta osservanza è l'unico maserva dentro la Terra.

imo convento che su de' Minori coni si vuole fondato dallo stesso S. 100, altro più recente era quello dei meni dell'Osservanza abitato, e forse dal B. Alberto da Sarteano disce-S. Bernardiuo, che morì nel 1450. o statuto comunitativo di questa Termato nel 1574, ordina darsi la somosina ai Frati Francescani di Sar-Per gli altri due Mon. de' Camaldoi S. Pietro in Campo e de' Vallomdi Spineta veggansi gli Art. Badia Permo in Campo, e Badia a Spineta.

Nonostante Sarteuno conta tuttora molli oratori pubblici e chiese di compagnie laicali, come quella della Nunziata, della Morte, di S. Michele, di S. Girolamo, e del SS. Sucramento, della Madonna delle Piasse, di S. Lucia, di S. Rocco e di Maria Vergine di Belriguardo ecc.

Esistevano pure in Sarteano due piccoli spedali, i quali vennero soppressi sul decliuare del secolo passato.

Nelle vicinanze di questa Terra e dentro il suo territorio su scoperta nel secolo attuale una copiosa necropoli etrusca che ha fornito un immenso numero di vasi di terra cotta finissima e di eleganti forme verniciali tutti in nero, talchè molti di quei possidenti ne hanno formato una specie di museo, come è quello che visitai presso il dott. Borselli nel 20 ottobre dell' anno 1832.

Nacque costì il B. Alberto da Sarteano, e cotesto paese potrebbe dirsi patria del Pont. Pio III stante l'avere avuto per padre un Sarteanese della samiglia Tedeschini, poscia Piccolomini d'Aragona stabilita in Siena, siccome da Sarteano si recarono a Siena altre samiglie nobili, come quella de' Gori, de' Gabbrielli, de' Cennini, ecc.

MOPIMENTO della Popolazione della Terra di Sartearo a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| • | IMPUBERT<br>masc. femm. |          | ADULTI masc. femm. |     | converti<br>dei<br>due sessi | eccensiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|---|-------------------------|----------|--------------------|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • | _                       |          |                    | _   | -                            | _                               | 314                         | 2121                        |
| 5 | 356                     | 300      | 438                | 475 | 467                          | 87                              | 355                         | 2123                        |
| 3 | 511                     | 412      | 384                | 400 | 1191                         | 5 <b>1</b>                      | 581                         | 2949                        |
| • | 440                     | 397      | <b>532</b>         | 561 | 1122                         | 46                              | 601                         | 3096                        |
|   | <u> </u>                | <u> </u> |                    |     |                              |                                 |                             |                             |

ta Comunità abbraccia una superficie 53 quadr., 553 de'quali spettano a acqua ed a pubbliche strade.

1833 vi abitavano 3937 individui, a tione di circa 130 persone per ugni madr. di suolo imponibile.

ma con sei Comunità del Granducato. , della Val-d'Orcia dirimpetto a lib.

waità di Surteano. — Il territorio fronteggia con il territorio comunitativo di Radicofani, col quale rimonta il fi. prenominato, a partire dalla confluenza in esso del sosso Spineta, ossia del Foscola, col quale fiume i due territori salgono la pendice volta a lib. della montagna di Cetona nella direzione di lev., poscia di sett. finchè arrivano sulla strada rotabile che guida da Sarteano a Radicolani. Costi sottentra per il

cammino di circa un migl. il territorio comunitativo di San-Casciano de' Bagni, e con questo il nostro percone la schiena della monlagna per termini artificiali nella direzione di ostro a lev. — Quivi ripiegando ad angolo acutissimo da lev. a lib. viene a confine la Comunità di Cetona, da primo per una stretta lingua di terra con la quale dirigesi a pon.-lib., poi voltando faccia a grec.ley, e di là a scir, il territorio della Comu-'nità di Sarteano di conserva con quello di Cetona oltrepassa il giogo della montagna dove attraversa la strada provinciale che staccași dalla Cassia, o Longitudinale della Chiana alla Querce al Pino, e che conduce per Sarteano a San-Casciano de Bagni e di là sulla postale Romana, la quale trova all' osteria della *Novella* di la da Radicofani.

Dopo attraversata la detta strada i territorii delle Comunità di Cetona e Sarteano scendono nel fosso di Cetona, mediante il quale arrivano sul torr, Astrone. Costi a lev. della Terra di Sarteano viene a confine il territorio della Com. di Chiusi rimontando il corso inverso del torr. Astrone fino alla strada rotabile fra Sarteano e Chianciano, dove sul ponte della Costolaja sottentra dirimpetto a sett. il territorio della Com. di Chianciano, col quale il nostro prosegue a rimontare il corso dell'Astrone e di là dirigendosi sul fianco occidentale della montagna sale alla confluenza nell'Astrone del Corniolo. Con quest' ultimo i due territorj voltando il cammino verso lib. salgono sulla cima della montagna per entrare nel borro del Giuncheto, equindi nel torr. Miglia che scende in Orcia dalle Foci del Castelluccio. — Da colesto lato occidentale della montagna di Cetona la Comunità di Sarteno incontra dirimpetto a maestr. il territorio comunitativo di Pienza, col quale riscende la faccia opposta del monte medesimo di fronte a pon.-maestr., prima per termini artificiali, poi mediante il fosso di Grignano che scorre fra la casa della fattoria di "ciottoli di macigno e di alberese. Spineta e la chiesa già badia di S. Pietro in Campo finche alla confluenza del fosso sul confine delle due Comunità lungo la Foscola ritrova sull'Orcia il territorio comunitativo di Radicofani.

Fra i maggiori corsi d'acqua che bagnano il territorio comunitativo in discorso havvi il fi. Orcia che ne lambisce i confini a pon.-lib., ed il torr. Astrone che li costeggia dirimpetto a grec. Fra questi due corsi d'acqua, che scendono per contrario cam-

mino in due opposte valli, si alza gigante la montagna di Cetona, già detta Moste-Presi, o Pisis, compresa nella massima parte dentro i confini comunitativi di Sarteano, siccome le appartiene la sua sommità, stata riscontrata dal P. Inghirami a br. 1957,8 superiore al livello del mare Mediterranco. – Ved. Cetona (Mortagna de).

Fra le strade rotabili che attraversano il territorio di questa Comunità, si conta quella provinciale denominata Traversa dalla via R. Romana alla provinciale Cassia, omia Longitudinale della Chiana; la quale via passa per la montagna di Cetona dopo aver attraversato la Terra di Sarteano. — Sono poi comunitative rotabili le strade che partono dal capoluogo per Cetona, Chiusi, Chianciano e Montepulciano.

In quanto alla qualità del terreno a contatto con quello di altre sei Comunità, state già in quest'opera descritte, non starò a trattenere di troppo il lettore, tostochè il Sarteanese dal lato della Val-d'-Orcia si riduce per la massima parte ad un terreno terziario, mentre quello della montagna stessa fino alla sua cima spetta ad un terreno stratiforme secondario superiore e ad una roccia calcare-cavernosa interrotta quà e là da incrostazioni di calcarea concrezionata (trovertino); entrambe le quali rocce scuopronsi più estesamente nella pendice orientale della montagna nei contorni di Sarteano, che termina con varj sproni sporgenti verso grecale fra Chianciano, Sarteano e Cetona, alla di cui hase si scuopre la marna-cerulea conchigliare, e talvolta il tufo terziario marino superiore alla medesima.

La terra stessa di Sarteano risiede sopra massi immensi di calcarea concrezionata, talché le acque fluenti dai suoi poggi sono impregnatissime di carbonato di calce.

Cotesta qualità di pietra calcare continua a cuoprire il suolo fino al torr. Astrone, il di cui letto peraltro vedesi sparso anco di

A mezzo cammino fra Sarteano e Cetona strada rotabile, presso la testata occidentale del ponte che cavalca il fosso di Cetona, scaturisce un'acqua acidula, stata allacciata e chiusa nel 1831 d'ordine del magistrato di Sarteano.

Probabilmente a quest'acque si diede il titolo di Bagno Santo perchè creduta mirabile per molte malattie, è forse alla medesima un di assai più copiosa che oggi non è, appella una rubrica degli statuti vecchi di Sarteano dell'anno 1265, in cui si tratta delle ingerenze degli uffiziali di Fonte Ermena.

Il Prof. Giulj nella sua Statistica agraria della Val-di-Chiana indica tre ripini innanzi di arrivare dalla riva dell' Astrone alla Terra di Sarteano. Il primo ripiano s'innalza, dic'egli, al disopra del letto dell' Astrone circa 7 br. e si estende in una larghezza presso a poco di mezzo miglio. Sopra questo primo ripiano si alza una scogliera di travertini quasi a picco sino all'altezza di 40 br. che serve di scala al secondo ripiano composto al pari del primo di calce concrezionata e di altre terre superiori sciolte ma più fertili di quelle del ripiano inferiore.

Cotesto si estende in larghezza circa un terzo di migl., al confine del quale incontrasi il terzo risalto coperto esso pure di travertino, e donde emergono dalle viscere della terra più che altrove copiose delle correnti di gas acido carbonico-solforoso, le quali formano le così dette Mofete. Sopra cotesto terso ripiano, che è il più esteso in larghezza degli altri due, risiede la Terra di Sarteano.

Nelle piaggie e nella pianura fra Sarteano ed il torr. Astrone la contrada è coperta di olivi, di viti, di gelsi e di altri alberi da frutto in mezzo a campi di cereali, di canapa, di mais, di leguminacee ecc., mentre le selve e le macchie di querce, o quercioli rivrstono i fianchi superiori della montagna.

Rispetto poi alla estensione e raccolta dei prodotti agrarj, giovandomi dei calcoli fatti dal Prof. Giulj nella sua Statistica agraria della Val-di-Chiana (Vol. I pag. 165 e segg.) dirò, qualmente la parte montuosa e boschita di questa Comunità dallo stesso autore fu valutata in quadr. agrarj 24,936, cioè:

I poggi inferiori, o colline: Quad. N.º 16,936 Coltivati a ulivi, viti, e semente » 3,500 La pianura destinata a sementa . » 4,560

Totale . . Quadrati N.º 24,936

E altresi vero che a seconda del catasto toscano, eseguito quasi contemporaneamente alla pubblicazione dell'opera precitata, fu calcolato che il terreno soggetto alla produzione agraria, detratto il suolo preso dai paesi, dalle strade e dai varj corsi d'acqua, corrisponderebbe ad una superficie alquanto inferiore a quella testè indicata.

Nel rovescio poi del monte che acquapende in Val-d'Orcia, avvicinandosi a Castiglioncello del Trivoro, negli anni addictro in luogo appellato Solaja nei possessi de' signori Fanelli di Sarteano si rinvenne un esteso sepolereto con centinaja di vasi di figulina di forme diverse, denominati volgarmente Vasi Etruschi, una parte de' quali fu acquistata dal Granduca Ferdinando III per l'I. e R. Galleria di Firenze.

Pra le manifatture principali si possono noverare in Sarteano diverse conce di pelli, ed ivi pure esistono alcune tintorie con gualchiere, oltre i mestieri comuni a tutti i paesi.

La Comunità di Sarteano mantiene due medici, un chirurgo ed un maestro di scuola. Le monache di S. Chiara destinano una sala contigua alla clausura per istruire nei lavori donneschi e nei precetti di religione le fanciulle del paese.

Ha luogo in Sarteano nel giorno di sabato un buon mercato settimanale, oltre due fiere annuali di bestiame che vi si tengono nel giorno 11 di agosto, e 11 di novembre, l'una dopo la festa di S. Lorenzo titolare di quella collegiata, e l'altra nel giorno di S. Martino titolare dell'altra più antica parrocchia. Questa Terra è una delle più commercianti della Val-di-Chiana superiore.

Risiede in Sarteano un potestà dipendente nel criminale dal Vicario R. di Chiusi. Vi è pure un uffizio di esazione del Registro, ed una cancelleria comunitativa che comprende ancora la Comunità di Cetona. L'ingegnere di Circondario, la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Montepulciano.

QUADRO della Popolazione della Conunita' di Santaano a quattro epoche diverse.

| Nom <b>e</b>                                        | Titolo                                                       | Diocesi                            | Popolazione       |                |              |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|
| dei Luoghi                                          | delle Chiese                                                 | cui app <b>a</b> rten <b>gon</b> o | 1640              | ANNO<br>1745   | ANNO<br>1833 | 1840                |
| Abbadia a Spineta Castiglioncello del Tri- noro (*) | SS. Trinità , Cura<br>S. Andrea , Pieve                      | Tuti i<br>Comunità<br>di Chiusi.   | 134<br>502        | 86<br>237      | '            | 3 <b>0</b> 0<br>401 |
| Ex Cappuccini di Ser-                               | S. Bartolommeo, Cura                                         | <b>—</b>                           | -                 | _              | 268          | 237                 |
| Sartrano                                            | SS. Lorenzo, e Apolli-<br>nare Collegiata e Ar-<br>cipretura | popoli di<br>ono della             | _                 | 1504           | 1548         | 1627                |
| Idem                                                | S. Martino e S. Vitto-<br>ria riunite, Preposi-<br>tura      | <u> </u>                           | 2122              | 174<br>345     | 1401         | ı 569               |
|                                                     | Totals                                                       | Abit. N.º                          | 2758              | 2346           | 3910         | 4025                |
| NB. Nell'ultima ep<br>di Castiglioncello de         | oca escivano da questa (<br>Trinoro (*)                      | Comunità della                     | parro<br>. Abit   | cchia<br>. N.º | _            | 33                  |
|                                                     | Res                                                          | rabo                               | Abit              | . N.º          | _            | 4001                |
| All' incontro entractro in Campo della C            | vano nell'ultime due ep<br>Iomunità di Pienza in q           | oche dalla parr                    | . di S.<br>. Abit | Pie-           | 27           | 24                  |
| -                                                   | •                                                            | 4LE                                |                   |                | 3937         | 4025                |

SARTIANELLO in Val-d'Arbia. — Ved. SARTEANELLO, cui si può aggiungere che cosià possedevano pure dei beni gli Agostiniani di Siena.

SARTIANO, O SARTEANO della Garfagnana nella Valle del Serchio. — Fed. GALLIGANO.

SARTURANO nella Valle del Montone in Romagna. — Cas. con ch. parr. (S. Biagio) cui fu annesso il popolo di S. Martino a Scannello, entrambi casali che furono feudi de'CC. Guidi, nella Com. circa tre migl. a lev. di Tredozio, Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiedono presso la sommità di un contrafforte dell'Appennino di S. Benedetto in Alpe che divide il vallone del *Tramuzzo* dalla Valle del Montone, costà dove ritrovasi il Cas. di Scannello e la ch. di S. Biagio a Sarturano. — Ved. Pieve di S. Valentino, e Tardozio.

La cura di S. Biagio a Sarturano, compreso il popolo di Scannello, nel 1833 contava 141 abit., 46 dei quali spettavano alla Com. della Rocca S. Casciano.

SARZANA, un di Sunzano (Sergianum) in Val-di-Magra. — Città nobile, già Borgo poi Terra forte e murata con cittadella, da gran tempo residenza dei vescovi di Luni-Sarzana. — Essa è capoluogo di Comunità e di Mandamento, avente un tribunale di prima istanza e di appello dalle giudicature mandamentali della provincia di Levante, di cui in certo modo divide le prerogative di capoluogo con la città della Spezia, nel Ducato di Genova, R. Serdo.

Questa non grande ma bella ed asmi decente città è situata alla base meridionale della collina di monte d'Armelo, detta de' Cappuccini, e poco lungi dal poggio vitifero e olivifero di Sarzanello che si alza al suo grec., e che eastituiscono gli ultimi sproni a lib. dell'Alpe Apuana carrarese. — Giace Sarzana in una ridente pianura sulla strada postale di Genova che l'attraversa nella sua maggior lunghezza, alla distanza di circa un migl. dal fi. Magra e accosto alla ripa sinistra del torr. Carcandola.

Trovasi cotesta città sotto il gr. 27º 37,

simi un di assui più copiosa che oggi non è, sppella una rubrica degli statuti vecchi di Sartuno dell'anno 1265, in cui si tratta delle ingeresse degli uffiziali di Fonte Ermena.

le Prof. Giulj nella sua Statistica agraria della Val-di-Chiana indica tre ripirni inmusi di arrivare dalla riva dell' Astrone alla Terra di Sarteano. Il primo ripiano s'itaisa, dic'egli, al disopra del letto dell' Astrone circa 7 br. e si estende in una largueza presso a poco di mezzo miglio. Sopra questo primo ripiano si alza una scoficia di travertini quasi a picco sino all'altera di 40 br. che serve di scala al semado ripiano composto al pari del primo di calce concrezionata e di altre terre superini sciolte ma più fertili di quelle del ripiano inferiore.

Cotesto si estende in larghezza circa un teno di migl., al confine del quale incontrai il terzo risalto coperto esso pure di tratetino, e donde emergono dalle viscere delbiera più che altrove copiose delle correnti di pas acido carbonico-solforoso, le quali forme le così dette Mofete. Sopra cotesto terzipiano, che è il più esteso in larghezza desi altri due, risiede la Terra di Sarteano.

Nelle piaggie e nella pianura fra Sarteano al il torr. Astrone la contrada è coperta di civi, di viti, di gelsi e di altri alberi da latto in mezzo a campi di cereali, di carapa, di mais, di leguminacee ecc., mentre le selve e le macchie di querce, o quercioli rivisiono i fianchi superiori della montagna.

Rispetto poi alla estensione e raccolta dei prodotti agrari, giovandomi dei calcoli fatti del Prof. Giuli nella sua Statistica agraria della Val-di-Chiana (Vol. I pag. 165 e segg.) dei, qualmente la parte montuosa e hoschivi di questa Comunità dallo stesso autore fu vistata in quadr. agrari 24,936, cioè:

5

**7** 

Imeri inferiori, o colline: Quad. N.º 16,936 Coltivati a ulivi, viti, e semente » 3,500 La pianura destinata a sementa. » 4,560

Totale . . Quadrati N.º 24,936

E altresi vero che a seconda del catasto toscano, eseguito quasi contemporaneamente alla pubblicazione dell'opera precitata, fu calcolato che il terreno soggetto alla produzione agraria, detratto il suolo preso dai paesi, dalle strade e dai varj corsi d'acqua, corrisponderebbe ad una superficie alquanto inferiore a quella teste indicata.

Nel rovescio poi del monte che acquapende in Val-d'Orcia, avvicinandosi a Castiglioncello del Trivoro, negli anni addietro in luogo appellato Solaja nei possessi de' signori Fanelli di Sarteano si rinvenne un esteso sepolereto con centinaja di vasi di figulina di forme diverse, denominati volgarmente Vasi Etruschi, una parte de' quali fu acquistata dal Granduca Ferdinando III per l'1. e R. Galleria di Firenze.

Pra le manifatture principali si possono noverare in Sarteano diverse conce di pelli, ed ivi pure esistono alcune tintorie con gualchiere, oltre i mestieri comuni a tutti i paesi.

La Comunità di Sarteano mantiene due medici, un chirurgo ed un maestro di scuola. Le monache di S. Chiara destinano una sala contigua alla clausura per istruire nei lavori donneschi e nei precetti di religione le fanciulle del paese.

Ha luogo in Sarteano nel giorno di sabato un buon mercato settimanale, oltre due fiere annuali di bestiame che vi si tengono nel giorno 11 di agosto, e 11 di novembre, l'una dopo la festa di S. Lorenzo titolare di quella collegiata, e l'altra nel giorno di S. Martino titolare dell'altra più antica parrocchia. Questa Terra è una delle più commercianti della Val-di-Chiana superiore.

Risiede in Sarteano un potestà dipendente nel criminale dal Vicario R. di Chiusi. Vi è pure un uffizio di esazione del Registro, ed una cancelleria comunitativa che comprende ancora la Comunità di Cetona. L'ingegnere di Circondario, la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Montepulciano.

Carlo IV ai marchesi Malaspina di Posdinovo, a quelli di Mulazzo e di Oramala, ed anche alla Rep. di Pisa molti luoghi nel diploma del Vesc. Pietro nominati.

Che Sarzana a quella età ed anche innanzi fosse soggetta ai Pisani lo dichiarano i documenti sincroni e gli scrittori del tempo, tra i quali mi limiterò a citare un Cap. della cronica di Matteo Villani, (Lib. V. Cap. 39) dove dice, che l'Imp. Carlo IV alla fine di maggio del 1355, non credendosi sicuro in Pisa per le novità sopravvenute, domandò ai Pisani di volere la libera guardia di Pietrasanta e di Sarzana, e che gli Anziani gliela diedero, sicché Carlo vi mandò incontanente l'imperatrice con parte delle sue genti.

Dissi poi in altro mio opuscolo de Cenni sull' Alpe Apuana ed i Marmi di Carrara, a pag. 169, che i vescovi di Luni, subentrati fino dal secolo IX, o X col titolo di conti nel dominio temporale sopra varie terre della loro diocesi, non poterono mantenersi nell'acquistatosi splendore e farla da principi molto al di là del secolo XIII. Intendeva allora di riferire al decreto imperiale del 23 febb. 1313, fulminato da Poggibonsi da Arrigo VII, col quale volle destituire dai diritti temporali Gherardino Malaspina vescovo di Luni.

Quindi è che i Sarzanesi profittarono della depressione del partito Guelfo, cui allora aderiva il loro Vesc. Gherardino, assente e ritiratosi in Firenze nel convento di S. Jacopo d'Oltrarno. — (Carta della Primaziale di Pisa del 9 agosto 1314 mell'Anon. Dire. Fron.)

A dimostrare un tal vero si prestano varii atti di procura, e contratti successivi copiati in pergamena sino dal secolo XIV nel Registro vecchio che conservasi nel palazzo pubblico di Sarzana. — Il primo documento del 9 agosto 1318 è nn'atto di procura latto in Firenze nella ch. parrocchiale di S. Jacopo d'Oltrarno, col quale Gherardino Vesc. e conte lunense per se e suoi successori a nome della sua chiesa, costituiva in procuratore Eurico canonico lunense e arciprete della pieve di Trebbiano per locare in perpetuo al Comune e università di Sorzana i diritti e gli usi spettanti alla curia e chiesa di Luni sopra questa città, e quelli del suo distretto giurisdizionale, a partire dall'acqua d'Amola scendendo verso Sarrana, et a Sorzana ultra versus Lunam a strata romana inferius, et per ipsam stratam usque ad aquam Palmignole, et ab inde infra usque ad mare et Aamen Macre, et redeundo per ipsum Aumen usque ed dictam aquam Amole per pontem de Radeta, etc. — Rogo Benedetto di maestro Gambino notaro fiorentino.

Il secondo istrumento dato in Serzana risguarda il consenso prestato dai camonici lunensi capitolarmente adunati per l'enfiteusi di Sarzana e del suo territorio nei termini di sopra indicati; considerando, dice il documento, come tutti i diritti spetlanti alla curia e chiésa lunense sono occupati e dissipati senza potere essere difesi dal proprio vescovo, e considerando la sincerità e probità del Comune e nomini di Sarzana abili alla disess dei diritti e luoghi sopra descritti, e considerata l'indigensa del Vesc. di Lani, et quod Lunensis Ecclesia nikil comodi ex inde percipiebat, di volonià e consenso del vescovo Gherardino lo stesso capitolo concedè al Comune di Sarzana e per esso al suo sindaco a nome di pensione annua i soprannominati diritti ed usi spettanti alla chiesa e curia lunense con l'obbligo di pagare, siccome il sindaco a nome del Com, di Sarzana pagò 50 florini d'oro, e inoltre dentro l'ottava del natale del Signore un'annua pensione di 12 denari al dello vescovo o suo procuratore, ecc. Actum Sarsana in sacristia Ecclesie majoris S. Morie alla presenza di varj testimoni. -Rogò Giovanni di mess. Rossi di Sarzana.

Segue un terso istrumento rogato in Sarzana li 6 sett. 1318 dal predetto notaro Giovanni de'Rossi, col quale il siudaco del Comune di Sarzana prese il reale possesso del territorio sopra descritto e dei diritti prescomnati a nome del Comune di Sarzana.

Contuttoche il vescovo Gherardino al pari de' suoi antecessori s' intitolasse conte di Luni, non si può non ostante fissare a qual epoca precisa cotesto titolo di conte fosse dato loro dagl' imperatori Corloringi o Sassoni, mentre que lo di principe su un'onorificenza concessa nel 2355 dall' Imp. Carlo IV ai prelati lunensi.

Quindi è che i Sarzanesi a più o meno lunghi intervalli dovettero dipendere ora dai loro vescovi, più spesso dai Pisani e dai Lucchesi, o dal loro capitano Castruccio, qualche volta ancora dai marchesi Malaspina e dai Visconti signori di Milano, nel tempo in cui la rabbia de' partiti Guelfo e Ghibellino dilaniava l'Italia.

Fu allora specialmente, quando non solo i seudatari della Lunigiana, ma le terre, borghi e castella si sottensero al dominio vescovile, in guisa che infine non rimase al capo della chiesa lunense se nonchè il nudo titolo di conte e la giurisdizione spirituale della Lunigiana. — (Oper. cit. pag. 170).

In prova di cotesta verità rammenterò qualmente in Surzana nell'anno 135a, come in paese a confine fra la Lombardia e la Toscana, furono aperte, e nel 1353, concluse le trattative di pace fra la Rep. Fiorentina e i di lei alleati da una parte, e Giovanni Visconti arcivescovo di Milano con tutti i suoi aderenti dall'altra parte.

latorno alla stessa epoca gli abitanti della città di Surzana seguaci della parte Ghibellina si posero sotto la protezione dell'Imp, Carlo IV, ma al ritorno di questo monarca in Boemia nacque tra i Sarzanesi dei due partiti grande sedizione, per effetto della quale i Guelfi che avevano preso le redini del governo furono espulsi dai Ghibellini, i quali diedero ben tosto il dominio della loro città a Bernabò Viscouti signor di Milazo, a patto che i fuorusciti Sarzanesi non polemero mai più ritornare in patria. Pochi anni dopo (1385) un padrone succedè all'altre più assoluto di Bernabò nella persons di Giovanni Galcazzo Visconti suo njpote, fino a che alla morte di costui (amao 1403) Sarzana, e Pisa col loro territorio per disposizione testamentaria furono assegnato di parte al figlio suo naturale Gabbriello Maria. Recossi costui a prenderne il posscao amistito dal generale Giovanni Colonna che pose il suo quartiere in Sarama nel pelazzo Mercadanti posto nella piassa Carcandols (ora de' conti Benedetti); — Ma il Colonna nel 13 agosto del 1404 di suo arbitrio alienò a Paolo Guinigi signor di Lucce per un imprestito di 4000 fiorini d'oro la rocca di Ripafratta che a titolo di pegno ua anno immanzi dalla reggenza di Milano gli era stata assegnata.

Sino all'anno 1407 i Sarzanesi obbeditono a Gabbriello Maria Visconti, il quale nel 1405 erasi rifugiato nella loro patria da Pira allarmata contro lui per averla venduta ai Fiorentini; nel quale intervallo di tempo Gabbriello Muria ad insinuazione de' Genovesi pose sè ed il suo stato di Sarrana sotto la protezione del re di Francia.

Intanto il maresciallo Buccicaldo, che go- 1458 fece la stessa (vermava Genova a nome del suo monarca, pormag, m Firenza).

vendè le sortezze di Portovenere, Sarsanello e Falcinello ai Fiorentini. Fu allora
che questi ultimi tentarono di occupare anche Sarzana, disesa gagliardamente da Casano Spinola, se non chè alla pace di Lucca
del 27 aprile 1413 i Genovesi riottennero
dietro il rimborso delle spese satte dai Fiorentini i tre castelli sopranominati. — Ved.
Lavonno a Pontovanna.

Accadeta pochi anni dopo (anno 1421) la dedizione di Genova a Filippo Maria Visconti duca di Milano, fu ceduto in compenso all'ex-doge Tommaso da Campo-Fregoso la signoria di Sarzana con tutta la sua giurisdizione e territorio.

Nell'anno 1422 l'ex-doge predetto non solo per sè e per i suoi, ma ancora per Sarzana, per la fortezza di Sarzanello, Castelnuovo di Magra, Borgo S. Stefano, Falcinello ed il castel dell'Amelia pose il tutto sotto l'accomandigia della Signoria di Firenze.

Ma le vicende storiche di Sarzana si complicarono nel rimanente di quel secolo. Avvegnachè Niccolò Piccinino nel 1436 tornando con un esercito dei Visconti in Toscana passò di Lunigiana dove fra gli altri paesi diede l'assalto a Sarzana ed al Cast. di Sarzanello.

Che se la prima, benchè munita, dove aprire le porte alle sorze di quel valoroso capitano, non gli riescì peraltro di avere Sarzauello, dove si era ritirato lo stesso Tommaso da Campo-Pregoso ad onta degli assalti ripetuti delle genti comandate dal Piccinino. — Ved. Sarannezo.

Ma un anno dopo la città di Sarzana con varie castella del suo distretto fu ritolta alle armi del Visconti da un esercito fiorentino affidato alla condotta del duca Francesco Sforza, finchè alla pace del 28 aprile 1438 Serzana tornò sotto il dominio della Kep. di Genova, i di cui abitanti si erano di corto liberati dal governo del Visconti e avevano acclamato di nuovo Tommaso Fregoso in loro doge. In conseguenza di ciò il auovo duca inviò al governo di Sarmana da primo Pietro-Fregoso suo nipote, poscia il di lui fratello Spinetta; l'ultimo de'quali per istrumento del 13 novembre 1445 rinnovôcon la Rep. Fior. per 10 anni l'accomandigia del 1422, e finalmente alle stesse condizioni la vedova Caterina Fregoso, nata Malaspina, per istrumento del 26 agosto 1458 fece la stessa cosa. — (Arch. delle RiIn seguiti Lesborco figlio di Batista e avocae i. Tomores Fregres e Tomoresiano di Como Fregres remiserono di Forentiali del 27 deserti. Sei 1158 per 35000 ficcini durano, deservancia, Borgo Sun-Stefano e Francoscito com villa i inighi compresi in periodi proporta di Signoria di Frence, para la Signoria di Frence, para la Signoria di Frence, para la Signoria di giore a presidente il propesso.

Pronto pero estesta vendita riescisse dura as Comoreu lo dimentrano gli avvenimenti politica e guerrieri che ne succedettero.

Imperezhe nel 1483 la potente famiglia Adegni di Genesa medilo un colpo maratri per Vigliere di mano si l'iorentini Sarrana, membre era tenuta in deposito da Maviano Chaldini conte di Mercatello, che era entrato di nuzzo per accordare coi l'iorentini i fratelli Izadovico e Agostino Fregrow rispetto alle ragioni che i primi pretendevano sopra Falcinello. Allora gli Adonni unitisi ad Agostino Fregoso fecero partito col Banco di San Giorgio di Gemova, cui venderono Sarzana, Sarzanello e gli altit paesi orcupati dai Fiorentini; e due commissari genovesi con buon numero di soldati si recarono a prendere possesso di Sarzana, seguitati Joseo appresso da Agoatmo Fregoso con 500 fanti. La qual cosa maspri l'animo de' Fiorentini, sebbene per allora, stanta la guerra col re di Napoli e col Viscouti di Milano, si limitassero nell'ordinare al capitano comandante di Sarzancilo di guardare bene quella rocca senza culture in contem con gli avversarj vicini.

Ma non cra ancora spirato l'anno 1483 quando la Signoria di Firenze spedi un carretto all'impresa di Sarama, dove giunto a di 6 settembre si accampò. Era però necessario innanzi tutto di occupare Pietramattla allora presidiala dai Genovesi , per la qual cosa la deliberato di sospendere l'impresa di Suzana, e che far si dovesse prima quella di Pietrasinta ; comecché questa restave loro contrariata per le ragioni dette all' 413. Piara evere, sieché anche le cose di Sarma furono lisciate com'erano. Adetuono infine i Fiorentini alle proposizioni uit me di pace fatte nel 1486 dal Pont. Inmarenzo VIII per accordarsi con i Genovesi; e to stabilito, che i primi cedessero ai secendi, occeso al Rinco di S. Giorgio, Sassina e Susinello, e che questi ultimi conwenteen at prime Pictrasuntic La qual coso per altro non obbe il suo effetto per ca-

gione di contese di confini, Dui Signocia di Firenze comandostim Livagia, comiotiero di alcuse se s che insieme con Pier Vettori con della repubblica, che si rivolgene il giana e disse il guasto al territorio i ua. Quindi nel principio del 1487 eletti i Dreci di Balia affinche prep le cone meressarie per la futura que l'intenzione di ricuperare ad ogn la città di Surzana. Ma i Genorei, l'animo de' Fiorentini non en armarono molti loro legni, e ses Firenze se n'intendesse novità alcu sero 3000 finti in terra, quasdo s di marzo dello stesso anno, dai ri essendo slala provvisla di due bon di due passavolanti la superiore fo Surzanello, questa fu assalita dai l che combatterono anche il borgo si alla rocca, da quell'oste predato ed a ra la Signoria con la maggior dilig sibile richiamo da Pitigliano il cot nio Orsini capitano generale della blics, il quale con le genti inviat gnori di Faenza e di Piombino in altri condottieri ed alleuti, corse: giana per impedire al capitano de C Lodovico del Fiesco, la conquista : ca che il comandante pei Fiorenti mantenere. Quindi accadde fra i di una baltaglia campale sotto il 15 i 1487, nella quale riesci al conte di no di rompere i nemici e di far pr il comandante loro Lodovico del F un di lui nipote. — (Macriatelli fior. Lib. VIII. - Amour. Sto Lib. XXV).

Cotesta vittoria, (soggiunge il velli) non sbigotti in modo i S che si volessero arrendere, anzi mente si prepararono alla disesa.

Talche, dopo avere liberato la Sarzanello, l'esercito vincitore si tra Sarzana e la Magra, limitandosi d'assedio questa città e ad impedia entrassero vettovaglie, giacche per l'impresa della ua conquista era e colato che vi abbisognavano almen soldati, mentre nel campo fiorer oltrepassavano i 4600. — Tenta dimeno queste genti di dare un as città dalla parte del convento di craco, ma non gli riesci, siccome ctictto l'altro tentativo d'impada

Lexis nel Gallo, e del castello di Trobbia-🗪 🖢 quel mentre su circondata Sarzana ter betie, delle quali si cominciarono a biliste le me mura da ogni lato con 5 bomhole grove e 6 piccole, tantochè essendo sale spicarie une parte di quel muro castele imponemiosi del convento di S. Francisco, che griva quasi di fortilizio ai amici, si deliberò di dare l'assulto; ma nel so sprile quelli di dentro, veggendo appa-**Sombiala la form ed essendo imminente l'** caline della hattiglia, fecero intendere ni anadati generali de' Fiorentini, nel cui ca animo di corto Lorenzo de Mein, dello il Magnifico, che eglino si trowas disputi al accordarsi, siccome avtanc con la rea libera di Sarzana che nelà haccis di Lorenzo il Magnifico si rimise, in grien the i Suranesi (eccetto pochi autori dia sibelione furuso dai Piorentini umamende imitali. — (Anner. e Magistavrilli, George cal.)

Pared il popolo di Firenze grande alleprem di questa ricuperazione al pari delle pod villore che avesse mai riportato, prin quit si rallegrarono con la Signoria bi i principi d'Italia. Quindi non la memagin a per trate spese e molte fatiche di maini i Piorraliai s'inasprissero contro Sas feis à Lorenzo de' Medici, quando 🚅 🗪 ispo riavuta Sarzana, (anno 1494) is consegnate arbitrariamente in nome della Sparie di Firenze con Sarzanello, Pietra-, In e Litorno a Carlo VIII appena estato in Terena, di dave col suo esercita per recessi all'impresa di Napoli. balaie quell'allo impolitico quanto vile exalo contro la casa de' Medici il surore del popula forentino che cacció dalla città e dello sato Piero con tutta la sua famiglia, en la Signoria sece poi confiscare i beni, e 🏚 📹 dichiarare ribelli dello Stato.

India l'esto dimostrò quanto inconsiente fore stata la determinazione di
l'an: impercebè al ritorno dell'esercito
l'and VIII da Napoli (auno 1495); selulese inte esti pressato dai Fiorentini per la
minime di quelle piazze forti, a tenore
l'anto il re si era col Medici obbligato;
l'ani opitani invece venderono poco dopo
afinanti per 24,000 ducati la città di
l'anto di forte di Sarzanello, cosicchè
l'ai-conpoicessò ogni dominio della Rep.
fir adminio sarzanese, che rimase in
l'adminio stabilmente al dominio della

Rep. di Genova, meno i casi di temporarie occupazioni. Tale su quella avvenuta nel principio del secolo corrente per parte de' Francesi, terminata con il trattato di Vienna del 1814, mercè cui il territorio della Rep. Ligure su incorporato al regno Sardo, sotto il cui governo prosperoso si mantiene.

Chiese principali, ed altri stabilimenti pubblici di Sarzana. — Prima per grandezza e per onorificenze si presenta la chicsa cattedrale di S. Maria; essa è a tre navate con colonne di marmo ed arditissime arcate, che Targioni a buon diritto chiamò maravigliose per la larghezza della loro corda, e senza catene nè altre legature di serro. Non parlerò della prima sua edificazione che rimontar deve al secolo XII, mentre essa esisteva nel principio del 1200 sotto la duplice invocazione di S. Maria e S. Basilio, dirò bensì della sua ampliazione e decorazione, la quale risale indubitatamente al secolo XIV, essendoché sull'architrave della porta maggiore si leggono scolpite le seguenti parole: Ann. MCCCLP. Questa pietra fu messa qui sopra la porta; operajo Miehelino Vivaldo. — Un huon secolo dopo per la pietà e munificenza del sarzanese cardinale Filippo Calandrini fratello uterino del Pont. Niccolò V su compita la metà superiore della faceciata con finestrone a raggiera, sopra il quale è scolpito l'anno 1473; la quale è tutta incrostata di vecchi marmi di Carrara, che si vuole sossero di quelli esistiti intorno all'anfiteatro di Luni. Devesi pure allo stesso cardinale la grandiosa cappella della famiglia Calandrini, dedicata a S. Tommaso, che resta nel cappellone a cornu evangelii presso l'altar maggiore, mentre il cappellone di faccia, detto della Purificazione, su posteriormente decorato di un altare di marmo alto braccia 20 a più ordini con varie statue e bassorilievi. La qual macchina nel secolo XVII fu trasportata dall'antico altar maggiore. - Ricca altresì di marmi fini, di statue e di pitture è la cappella del Preziosissimo Sangue situata accusto al presbitero nella navata a cornu epistolae fra il cappellone e l'altar maggiore, cui corrisponde altra cappella a cornu evangelii detta del Crocifisso, essa pure copiosa di marmi.

Fra gli ornamenti fatti di recente è stato aggiunto a questa chiesa è il grandioso organo del Serassi con cantoria maestrevolmente intagliata, che abbraccia tutta la larghezza della navita di mezzo sopra la porta maggiore.

Il capitolo di questa cattedrale è composto di 14 canonici capitolari, fra i quali due dignità, l'arcidiacono ed il preposto, oltre due canonici sopranumerarj. Cotesto capitolo da lunga età si governa con i propristatuti, e nel suo archivio si conserva il famoso codice Pallavicino, che è il bulletto ne, o la copia autentica dei documenti e privilegi della chiesa di Luni anteriori al 1287, anno in cui quel codice per ordine del vescovo Enrico da Fucecchio fu compilato.

Lo stesso capitolo rappresenta il parroco maggiore della città, ed csso annualmente elegge, o conferma due curati amovibili suoi rappresentanti, ai quali spettano tutte le prerogative del pievano della città.

Chiesa di S. Andrea. — Chiesa antica di una sola navata, che aveva il titolo di pieve fino dal secolo XII; ed in essa credè l'Ughelli, che per bolla del Pont. Innocenzo III del 1204 fosse trasferita da Luni la sua cattedrale. Sebbene, in questa chiesa plebana si conservi l'unico fonte battesimale di Sarzana, pure le funzioni tutte parrocchiali sono, come dissi, di pertinenza esclusiva dei due curati eletti dal capitolo della chiesa maggiore.

In seguito la chiesa di S. Andrea su ustiziata dai frati Paolotti, ai quali venne concessa dal Comune di Sarzana per deliberazione del 23 ott. 1701 con le riserve ivi espresse. D'allora in poi i Paolotti abitarono l'annessa canonica fino alla soppressione de' medesimi accaduta sulla fine del sec. XVIII.

Convento di S. Francesco. — La prima crezione di questo claustro con chiesa assai decente, situato fuori delle mura settentriomali della città, si crede dovuta allo stesso S. Francesco, comecché manchino prove per dimostrarlo. Certo è che un claustro di frati Conventuali esisteva costà sino dal secolo XIII, siccome lo dimostrano i fatti indicati dal Targioni nel Vol. XII de' suoi Viaggi, dai quali inoltre apparisce, che la Comunità di Sarzana nel 1463 aveva destinato operai per rifabbricare più grandiosamente la chiesa e convento di S. Francesco, seppure non fù opera, come narrasi dal Wadingo, del Card. Filippo Calandrini, il quale dolente che il convento suddetto fosse derelitto e abbandonato dai frati Conventu di Francescani, prego il Pontelice a inviarvi quelli dell'Osservanza, ossiano i Minori Riformati, che infatti vi sottentrarono verso la fine diquel secolo e che tuttori vi dimorano.

Illustrano questa chiem molts hpid a polerali di nobili ed antiche famiglia di farzana senza dire del pieccolo deposito soluti da Gio. di Balduccio Pisano per un titi di Castruccio Antelminelli di nome Gui nieri, e la di cui morte Cicognata septi del Targioni fissò all'anno 1322, el uni il Tegrimi nella vita di Castruccio lo di premorto al padre in età infantile. L'in zione però palesa che Castruccio em gianto quando fu scolpito il monumente dal lui figlio Guarnieri. — (C. Paona, dal del Forte di Sarzanello. Torino etito del Forte di Sarzanello. Torino etito del Forte di Sarzanello.

Convento de' Cappuccini. — Catalili vento con la chiesa annessa resta fast Sarzana dal lato di pon.-maestr. sel cameno di Monte d' Armelo. La chiese dicata a S. Gio. Battista fu comunita 26 aprile del 1578; casa sa sondani me con il convento contiguo mediati mosine contribuite dai Sarannesi. Il di abitato costantemente dai PP. Cappul

Non così il convento de Domesicali tro la città convertito di corto in un gante teatro, nè quello delle Claristi presse nella fine del secolo XVIII, esti il locale dove esse abitarnao a esse pe ad uffizio principale della dogasi loro clausura ad una piazza vasta e que

Collegio de' Missionari fuori i sana. — Anche questa belia fabbi fuori un terzo di miglio da Saranas dici occidentali del poggio di Sara La prima fondazione di cotesta con Missione è del 1735; dodici mani ( ridolla a convito ecclesiastico disette sacerdoti per disposizione pia di Fi Maria Imperiali del 7 settembre 176 tempi nostri p**er atto pubblico de**l : 1838 Pio Luigi Scarabelli vescot due diocesi unite di Sarzana e Bragi aggiunse il capitale di franchi 24,4 contanti. I cherici di questo collegii vono l'istruzione morale, religion 🗗 tifica necessaria alla loro educazione.

Spedale nuovo. — È una sabbrica diosa eretta fra il 1830 ed il 1834 per Porta Nuova, dove su un piccolo salla si saccia alla piazza, già clausura della risse. Esso è capace di 60 e più lettutte le sue officine e quartieri per piegati. — Non già che Sarzana madi spedali, ma questi erano piccoli o la distanti dalla città. Tale era lo spedale Lazzuro de' Lebbrosi posto sea Lani

um, in lungo tempo soppresso. Tale lo speditto di S. Bartolommeo, fondato in orijustari i poveri e pellegrini sulla strada publi melesima faori della Porta-Nuova, dente vene atternato nel secolo XV nell' temine di fertificare con muovi fossi, mudelalmedi in città; allora quel piccolo noteniofo temportato dentro Sarzana dirimpto a monstero di S. Domenico, fino a dista monstero di S. Domenico, fino a littate e più grandioso spedale.

chimpio e Bensinario. — Sono due Chide ingrandite, rese assai comode, disposte e decentemente adornate balo e della pietà dell'attual vescovo Cape Aguini, che vi dedicò in pocu Aprumme vistore, talché l'Episcopio di de servet sua è stato reso uno dei più desi e comodi della Liguria. — In quanpi al Seminario, oltre l'averlo ampliato Dapse di ricevere 70 e più semina**füh unito una estesa chasura** dirim-Duk cittadella, ed ha fatto innalzare Mahmenti una vaga cappella, da averfamo in certe festività anche il pub-**». Vi sono tutte le scuole , »** partire dai propigrammaticali sino alla teologia doimemorale, e vi si ricevono anche i scolori della città.

t Palesso pubblico. — L'attual palazzo coisolato e di huon disegno fu un tem-Philito dal commissario, o governatore 🗪 📭 anno mandava costà la Rep. di Ge-🗪 🚝 è situato nel punto più frequen-🍽 ella città, fra la piazza Carcandola, che ilipià vasta, e la piuzza dell' Erbe. Ha un **nik quadrato con portico a colonne** di 🖚, le quali proporzionatamente si ri-🎮 nel piano superiore contornato da 🖿 belaustrata di murmo simile ad altra Dezzanino superiore. Ma esternamento phase pubblico, dove anche si aduna il 🏎 le di Prima Istanza, è stato moderna-🗠 restaurato con portico e terrazza sulla dirimpetto alla piazza dell'Erbe, e 🏲 🗪 porta, terrazzino e colonne di 🗪 davanti alla piazza Carcandola, nell' in della qual porta leggesi la seguente ione: Curia Ornata, Anno 1825.

L'mtico palazzo, di cui si conserva in parte il disegno nelle scale e nel cordinato nel 1472 quando Sarzana del Comune di Firenze, e quando capitano Andrea Cresiér.

Il Gaye nel carteggio incdito di artisti (Vol. I. Append. II.) he pubblicate su questo rapporto una lettera di quel capitano diretta nel 25 marzo del 1472 a Firenze 2 Lorenzo il Magnifico. Eccone la copia: a Magnifice Generose Vir, etc. - Ser An-» tonio Hyvano uomo dotto ed egregio a » me amicissimo, viene costì all' Eccelsa Si-» gnoria ambasciadore di questa città per al-» cune loro occorrenze e bisogni et maxi-» me perchè avendo questi cittadini dato » principio alla fabbrica del Palagio della » residenza del capitano, il quale è ne-» cessario di fare, (cioè di rifare) e non es-» sendo costoro più abili si sieno ec. man-» dano a quella Signoria, la quale se gli aju-» terà in breve tempo detto palagio sarà alla » sua perfezione. »

Arroge a questa lettera una deliberazione presa in Sarzana nel consiglio degli anziani sotio dì 4 genn. 1472, dalla quale rifevasi che era stata decretata l'edificazione di quel palazzo servendosi dei denari de' puscoli, e di quelli che si sarebbero ritratti dalla vendita del palazzo vecchio che fu realmente nel 1473 per sole lire 320 alienato, metà a Giovanni Medusco maestro di grammatica, e metà a Giovanni Villani da Pontremoli medico. Ma l'oggetto della spedizione di Antonio Hyvani alla Signoria di Firenze, di cui parla la lettera qui sopra riportata, fu per chiedere in nome del Comune di Sarzana un imprestito alla Rep. Fior. di lire 300 annue da continuarsi per quattro anni.

Non era peranco colesto palazzo terminato quando i Sarzanesi nel 1484 si resero ai Genovesi, ossia al Banco di S. Giorgio. Infatti esso non restò compito, o almeno ornato, se non che nel 1554 come rilevavasi da una lapida esistita nella sala grande di cotesto edifizio, la quale diceva:

Io. Maria Spinula Patricius Sar. pro Magn. D. Georgii Magistratu in Provincia Lunen. inter caetera domi forisque praeclara gesta, Palatium perficiendum ornandumque curavit.

MDLIV.

Teatro Nuovo. — Vago per forme e per ornato è il nuovo teatro fabbricato nel principio del secolo XIX da una società di otto soli accademici, che lo hanno recentemente fatto ridipingere c adornare. Risiede davanti la piazza che su clausura delle Clarisse presso la Porta Nuova sulla strada del

Borgo pel locale dove lu, come dissi, il convento dei Frati Domenicani.

Forțificazioni e mura di Sarzana. — Già ho annunziato che Sarzana fino al secolo XII non era che un borgo probabilmente murato, mentre nel secolo susseguente i l'isani che vi dominarono fecero innalzarvi a sua difesa una rocca (anno 1262) appellala Ferma Fede, distrutta nel 1486 dai Fiorentini, che tosto rifabbricarono nel luogo medesimo la cittadella, che tullora esiste quasi intutta, sebbene ridotta, una parte ad uso di carcere, ed altra porzione a caserma di soldati. Essa, per asserto dell'ingegnere antiquario sig. Carlo Promis, fu edificata sopra tre piani differenti; da principio, dic'egli, si volle fare un quadrato di 30 metri per lato, agli angoli del quale innalzaronsi sole due torri ed un marchio rotondo nel centro; quindi fu prolungato il quadrato sino a metri 53,20, e piantate le altre due torri angolari ; finalmente diventò un parallelogramma dell'alterza di metri 53,20 e della lunghezza di metri 75,60, munito di 4 torri agli angoli e di due nel centro delle circolari sporgenti per I della circonferenza. La forma della norte maestra, le mura for-. mis, Opera cit.)

Dopo che fu ceduta Sarrana a Carlo VIII (anno 1494), per dubbennaggine del figlio di colui che vi aveva ordinato la cittadella testé descritta, quel sovrano comandò di ampliare colesta fortilizio, per cui vi si aggiunsero alcune mezze lune al di fuori ed un baluardo di fronte, frapponendo a quell'opera avanzata una porta che su chiamata Pisana, forse dalle tre armi di Pisa, le quali sono costi tuttora murate. — (Opera cit.)

Rispetto alle mura urbane, ed ai sossi che difendevano cotesta città, per quel che sia della prima loro costruzione, gli uni e le altre esistevano fino dal sec. XIV, siccome rilevasi dagli statuti comunitativi di Sarzana del 1320, risormati nel 1357. È altresì vero che la hanca di S. Giorgio, dopo che ebbe ricuperato Sarzana dai comandanti francesi di Carlo VIII (anno 1496), ordinò ai capitani che mandava al governo di questa città e suo territorio, di ricostruire le torri ed i beluardi intorno alle mura. La qual cosa ebbe elletto fra il 1514 ed il 1530. — (Veg-

gasi Targioni nel Vol. XII de suei Vinggi dove sono riportate varie iscrisioni in marmo murate sopra i torrioni e baluardi).

A quel tempo Sarzana contava cinque porte, ridotte quindi a una sola (la Posta a Mare) mentre ora sono quattro voltale verso i 4 venti principali; cioè la Porte Nuove, dirimpetto a lev. che fu aperta assai grandiosa sulla fine del sec. XVIII totta di mermo bianco di Carrara; la seconda voltata a lib. è la Porta a Mare di dove esciva la strada postale che passando la Magra serivava sino a Lerici, mentre ora per la Spezia continua a Genova ecc. La terra porta dirimpetto a sett,-grec. appellasi Portu 3. *Eranoesco* perchè conduce alla vicina chicsa e convento di questo nome; fiunimente la quarta volta a pon. conserva l'amtico vocabolo di Porta-Caleri, o di Portu di Part ma, perchè per costà entrava la vecchia strada Romen, o Pontramolese.

La città di Sarana sotto il dominio della Rep. di Genova fu residenza di un commissario governatore la cui autorità si limitava sopra i paesi posti di què dalla riva 🛋 .nistra della Magra, e su quelli alla sua destra situati sulla sponda orientale del Golfo temente scarpete, l'alterra del parapetto e della Spezia fino al taglio attuale della strada le troniere poste a due ordini, ne rendo- postale che varca quei colli prima di arripo l'aspetto affatto simile a quello di tutti, i vare alla città della Spezia. - Sotto il regienstelli di quella medesima età. — (C. Pao- . me temporario del dominio francese Sarzana fu residenza di un sottopresetto del dipartimento degli Appennini, il di cui presetto risceleva pella città di Chiavari ; e finalmente sotto l'attuale governo può dirsi che Sorsana divida con la Spezia le prerogative di capoluogo della provincia di Levante nel ducato di Genova, R. Sardo, alla quale provincia spettano sei mandamenti o giudicature ; cicè, 1.º Sarzana, 2.º Spesia, 3.º Lerici, 4.º Vezzano, 5.º Levanto, 6.º Godano.

Alla Spezia risiedono tutte le autorità provinciali, conomiche e militari, cice, l'Intendente della provincia, il Teseriere, un Colonnello comandante, un Direttore di Pulizia ecc. In Sarzana all'incontro si trovano tutte le autorità giudiziarie superiori della stessa provincia. Tale è un trib collegiale con tutti gli stabilimenti che sppartengono direttamente all'ordine giadidiziario, siccome la conservazione delle Ipoteche, l'uffizio del Registro ecc. Il qual tribunale giudica in seconda istanza gli appelli delle sentenze date dai giudici di Mandamento, le cui attribuzioni sono limitate alle

came di possessorio sommario, a quelle di danni dati e cose simili; altronde serve di tribunale di prima istanza per tutte le cause civili, meno alcune poche riservate al senato di Genova che è il tribunale di appello per tatto quel Ducato.

Nei giudizi poi criminali la competenza del tribunale di Sarzana è limitata a quei delitti che non importano pene maggiori della carcere; tutti gli altri sono di competenza del senato di Genova. Lo stesso tribunale di Sarzana sa le sunzioni di tribunale di commercio per tutti i Mandamenti della Provincia.

*Abbellimenti recenti di Surzana.* — Du tre anni a questa parte il materiale di Sarma è migliorato assai, sia negli editizi pritati, sia nelle opere pubbliche; fra le quali mamenterò: 1.º il taglio della grossa muraglia detta *lo Sprone* pre**ss**o l'antica Porta a Mare ed è di costà donde esce la nuova strada postale dirimpetto alla facciata posteriore del Palazzo pubblico; a.º l'amenissimo peneggio fuori della Porta-Nuova a triplici vie, tutte adornate di piante di acacie pinifere e di platani orientali con piezzo rotonde e intorno alle medesime, come per tutto il pesseggio, fornite di sedili di marmo bianco; 3.º il lastrico delle strade parallele alla maggiore del Borgo, e questa resa più eguale el in molti punti abbassata sino oltre un braccio, talché nella piazza davanti alla cattedrale ai è resa più svelta la sua facciata restala finora sotterrata per due terzi di braccio.

La città di Sarzana ha una sola parrocchia, quella della sua chiesa maggiore, dalla quale nel 1833 dipendevano le due cappelle suffragance de subborghi, quella di S. Lazsessa lev. e l'altro di S. Caterina a pon.

Sarzena fu patria di uomini illustri nella storia, nella spada, nella gerarchia ecclesiastica , melle scienze e nelle lettere. Senza dire che in Surzana nacque il Pont. Niccolò V, ed il suo fratello uterino Card. Fitippe Calandrini; scuza dar la nota de porpozati, vescovi e prelati insigni che in Sar-环 a ebbero vita; senza ripetere la lunga lista che di santi, cardinali, vescovi e scienziati diede pochi anni fa l'abbate Emanuele Geriui nelle suo Notizie della Lunigiana, mi limiterò a rammentare Giovanni Medusco maestro di grammatica in Sarzana, Antonio Ivani terso scrittore latino, che nel secolo XV avanzato cuopri varii utficii ui patria e fuori, citerò fra i più distinti del

scolo XVI un Agostino Bernucci giureconsulto distinto ed autore di un poema latino, i Baccanali; mentre nel secolo XVII si rese celebre nel foro altro giurisperito, Giuseppe Mascardi, scrittore del conosciuto trattato de Probationibus; finalmente nel secolo attuale fiorisce tale scienziato che come vivente, per natura di quest' opera, e per la di lui modestia non starò a nominare.

Comunita' e Mandamento de Saerana. ---Mancando di notizie catastali sulla dimensione superficiale di colesto territorio non si può indicare con esattezza quella della Comunità di Surzana e molto meno del suo Mandamento, — E uoto bensì che i confini comunitativi di Serzana corrispondono dal lato della Magra a quelli descritti da G. Targioni-Tozzetti che riportò la Rubr. 71 del libro primo di quei statuti municipali (T. XII. p. 24), cioè, dal ponte di Badetta sull'Amola finchè l'Amola non si scarica nella Magra, e di là mediante questo fiume sino al mare. Dirimpetto poi a selt., a lev. e a scir. gli antichi confini comunitativi di Sarzana corrisponderebbero a quelli del suo Mandamento attuale di quà dalla Magra. Cotesta giurisdizione infatti si estendeva lungo il littorale di Luni fino alla foce del torr. *Parmignola*, il qual corso di sequa dirimpetto a lev. serve ora di confine sino alla sua sorgente fra la Comunità di Ortonovo della Provincia di Levante e quella di Carrara del Ducato di Modena. In quest'ultimo tragitto rasenta la strada postale di Genova e due dogane, mentre dal lato di grec. verso sett. la giurisdizione del Mandamento di Surzana termina sul crine de' poggi di Ortonovo e Castelnuovo, dai quali riscende sulla strada postale presso il Portone di Caniparola per lasciare fuori il territorio modenese dell'ex-seudo di Fordinovo, che lambisce e costeggia da tre lati , rimontando per il rio di Alba Chiara verso il fianco occidentale del poggio di Fosdinovo, a pon. del quale trova il torr. Amola, e con esso riscende in Magra. — Fra simili confini, sino dai primi secoli dopo il mille, era compresa la giurisdizione della città di Serzana, come risulta anche dalla convenzione del 1317 fra cotesta Comunità e Gherardino Malaspina vescovo di Lani. — (Ved. la parte storica del presente Art.)

Fra i maggiori corsi d'acqua che bagnano il territorio della Com. di Sarzana, contasi per primo la libera e pericolosa liumana della Megra, la quale in tempo di copiose piogge vaga per un letto immenso senz' argini e senza un ponte, cotanto desiderabile per non più trattenere nei tempi di piana i passeggieri sulle due rive. Secondo per dimensione di letto è il torr. Carcandola, il quale lambisce le mura occidentali di Sarzana e dà il suo nome alla piazza maggiore della città per dove passava L'antico suo alveo.

Anche il torr. Carcandola manca di ponti contuttoche la Comunità di Sarsana nei suoi statuti del secolo XIV, alla Rub. 46 del Lib. I, ordinasse che se ne fabbricasse une alla diritture della Porta Caleri, ossia di Parma. — Il terso torr. più dei precedenti scarso di acque, tributario pur esso della Magra, è quello dell'Amola, detto anche la Giarra di Falcinello, che scorre lungo i contini settentrionali della stessa Comunità

Le qualità fisiche del territorio del suo Mandamento, contemplato alla sinistra della Magra, in pianura, si riducono a quelle di un terreno colmato da rena, ghiaja e ciottoli più o meno voluminosi di calcarea appenninica, di calcarea saccaroide e di grès antico, siccome può vedersi nelle maggiori tagliate vecchie e nuove lungo le strade maestre di quella campagna, mentre l'omatura de'poggi che dal lato di grec. e di sett. fauno spalliera alla valle consiste in strati di argilla schistosa, alternanti con quelli di calcarea-arenaria color gragio-giallo, i quali ultimi veggonsi spesse volte attraversati da filoni di spato calcare.

la quanto poi al terreno lungo il littorale fra la *Marinella* e la bocca di Magra, all'Art. Marinella di Lori si disse, che colesio suolo intieramente arenoso era stato diaegualmente ricoperto da terra vegelale depositatavi dalle inondazioni della Magra ed in parte dal non lontano torr. della Parmignole; si disse ancora, che questa tenuta innanzi le operazioni agrarie intraprese dall'attaal fittuario sig. Magni-Griffi di Sarzana era sparsa di acque stagnanti e di lagune, le quali per trovarsi arrestate dalle digbe o tomboli e forse anche per essere inferiori al livello attuale del mare, non avevano un libero sgorgo, siochè nell'estate quell'aria diventava malsanissima.

Rispetto all'origine delle quali lagune il prelodato Targioni-Tozzetti, nel T. XI, pag. 22 de'snoi Vizggi, citò un caso riportato da Giulio Obsequente (De Prodigiis);

cioè, che nel consolato di P. Cornello Scipione Affricano e di C. Fulvio Places (134 anni innanzi G. C.) 4 jugeri di terra, intorno a mille metri di auperficie, si sprofondarono nel territorio di Luni, e ne sorse un lago. Checché ne sia, è com certa che nel secolo XII fra Luni e la Magra esisteva un padule, causa primaria della desolazione di quella città. — A direcettare cotesto fatto giova per tutti un istrumento pubblico dell'anno 1154, a8 ottobre, ricopiato nel secolo XIV nel Registro vecchie della città di Sarzana, col quale i consoli gloriese civitatis Lune (sic) venderono per lire otto imperiali al Comune di Amelia, da quel giorno sino al primo di maggio prossimo venturo, il diritto della pesca nel *podule di* Luna per la porzione di detto padule spettante alla loro città, cioè, eundo prope Lanam quantum se extendit districtus ejus a campo supra Peragii usque ad flumen quod dicitur Macra etc. Fiz rogato quell' istrumento in *Luna s*tessa da Enrico motaro imperiale e della ouria lunense alla presuns di varj testimoni. — Cotesto documento imttanto ci avvisa, che nel 1154 non solo csisteva nelle vicinanze di Luni un pedule, ma che la stessa città ventra ameninistrata dai propri consoli, i quali davamo alla loro patria il fastoso epiteto di gioriosa città, gloria che trapassò come un baleno. — (Val. l'Art. precedente).

Già nel 1204 per attestato del Pont. Innocenzo III una delle ragioni per tenslocare
la residenza vescovile di Luma a Surzana fa
per causa dell'aria malsana di quella città, e
Guido Cavalcanti di Firenze un secolo dopo
(1300) essendo stato mandato con diversi
altri cittadini fiorentini a confine aSuzzana,
poco dopo su richiamato di là per l'infarmo
aere di quella contrada.

Relativamente ni prodotti agrari Sazzana è circondata da ridenti collime e da fertilicsima e sana pianura, deve prospenano gli
ulivi, le viti, i gelsi, ed ogni sorta di frutti
arborei tramezzo a variate piante da sementa, mentre vesso la mazina abbondano, pascoli naturali ed artificiali, siccome fa detto
all'Art. Manusezza ne Lessa.

Le Comunità di Surana non mentiene medici nè chirurghi, salaria bensì de' maestri pubblici per le scuole di loggere, scrivere, abbaco, e grammatica sino alla rettorica inclusive. — Non vi si famno mercati settimanali ad onta che antichissima ne sis

la loro istituzione, sono bensì permesse quattro fiere annuali di bestiame, le quali cadono wella domenica di Passione, nel Iunedà dopo la festa della SS. Trinità, nel 4 ag. e nel 13 sett. - Per gli affari economici e di geverno Sarzana è sottoposta all'intendente della sua provincia residente nella Spezia.

POPOLARIORE DELLA COMUNITA' DE SARARA MELL'ARMO 1832.

Sazzana, Città e subborghi, S. Mara, Cattedrate . . . Abit. N.º 5890 SARRAMELLO, S. Martino, Prioris . » 1014 Falcimello, SS. Fabiano e Sebastiano, Prepositura . . . . . . . 595

Totale . . . Abis. N.º 6500

Diocesi de Luri-Sareara. — All'Art. Lum (Vol. II pag. 950) dissi, che dopo mancala colesta città al mondo politico ed alla storia ecclesiastica, dopo essere state trasfuse le sue onorificenze in Sarzana bisognaga richiamare il lettore all'Art, di quest'ultima ci**Rà, dove sarebbero state indicate le vi**ceade ecclesiastiche della sua diocesi non che le politiche del suo territorio.

Fu cotesta di Loni una certamente delle prime città della Toscana che abbracciasse la fede di G. Cristo tostoché in essa nacque il martire S. Eutichiano, il quale sali sulla cattedra di S. Pietro nell'anno 274 dell'Era volgare.

Infatti la sede episcopale di Luni-Sarzana non riconosce alcun metropolitano, essende i suoi vescovi sino dall'origine soggetti at sommo Pontefice, il qual privilegio fu loro confermato nel 1149 da una bolla del Pont. Bogenio III.

Non si può nondimeno accertare chi fosse il suo primo vescovo, comecche l'Ughelli abbia posto in capolista de' suoi settanta vescovi della chiesa di Loni-Sarzana un Ebedeo, (Habet Deus), forse quello stesso che nell'anno 303 intervenne al concilio di Sinuessa nella Campania, e di nuovo nel 324 ad un conciño generale adunato in Roma, sebbene quest'ultimo sia da molti tenuto per apocrifo.

Al primo Vesc. Ebedeo succede altro martire S. Terenzo, cui l'Ughelli sa succedere Vittore per terzo vescovo funense intervenuto al sinodo romano del 501. - Al martire S. Ceccardo quinto vescovo di Luni, di cui si venerano i resti nella ch. collegiata di Canmana, sembra che succedesse quel Vesc. Ve-

nanzio che carteggiava con il Pont. S. Gregorio Magno. Sul principio del secolo X era vescovo di Luni Adalberto I, il quale nel pot assistera in Roma ad un placito dell' Imp. Lodovico pubblicato dal Fiorentini nelle Memorie della contessa Matilda; ed era quello stesso vescovo Adalberto che ottenne in Pavia dall' Imp. Berengario un amplissimo privilegio in favore della chiesa di Luni, confermato più tardi ad Adalberto II dall'imp. Ottone I (anno 963) e da Ottone II net 981 al vescovo Gottifre o, quindi nel 1028 dall'Imp. Corrado il Sr. lico al vescovo Guido: all'ultimo de'quali trovasi data o piuttosto confermata in benefizio la badiola di Brugnato con tutte le sue chiese, heni e ragioni da passare auche nei vescovi lunensi suoi successori.

All' Art. Carrara rammentai la donazione fatta nel 1151 da Gottofredo II vescovo di Luni della pieve di S. Andrea di Carrara con tutta la giurisdizione spirituale di quel piviere al priore di S. Frediano di Lucca. Lo che accadeva due anni dopo che il Pont. Engenio III aveva preso la chiesa lunense con tutti i suoi diritti sotto la protezione immediata della S. Sede.

Non dirò del vescovo Pietro familiare dell'Imp. Federigo I, cui concesse due privilegi conformi, il primo del 29 giugno 1183, dato in Costanza, l'altro del 29 luglio 1185, spedito da Sanminiato; sibbene rammenterò quel vescovo Gualtieri, il quale nel 1202 prese ad €nfiteusi dai marchesi Malaspina varie terre e castelli della Lunigiana, e ciò nell'anno stesso in cui il Pout. Innocenzio III confermava alla chiesa di Luni il privilegio del Pont. Eugenio III suo antecessore. Allo stesso vescovo Gualtieri fu diretta altra bolla pontificia nel 26 marzo 1204, con la quale il Papa Innocenzo concedè la traslazione e onorificenze della cattedrale di Luni in Sarzana. Rammenterò inoltre il vescovo Enrico di Fucecchio come quello che nel 1285 ottenne dall'Imp. Rodolfo il diritto della zecca; e fu quello stesso vescovo che raccolse tutti i diplomi, bolle, convenzioni e donazioni relative alla chiesa di Luni, facendole trascrivere per mano di notaro nel famoso bullettone, denominato il Codice Pallavicino, il quale si conserva dai canonici della cattedrale di Sarzana. Finalmente rammenterò il vescovo Antonio da Canulla, duvanti al quale nell'ottobre del 1306 trattò il poeta Dante Alighieri delle condizioni di pace con un ramo de'marchesi Malaspina. Al qual vescovo Antonio, morto nel 1312, subentrò Gherardino Malaspina che su un anno dopo condannato dall'Imp. Arrigo VII per aver egli abbracciato la parte Guelsa contraria all'Impero. — (Ved. l'Art. precedente.)

Dopo 78 vescovi su eletto in questo secolo (anno 1820) Pio Luigi Scarabelli prete esemplare della Missione e insigne per carità cristiana. Egli ancora su il primo vescovo delle due diocesi riunite di Sarzana e Brugnato. — Ved. Bavonato.

Al vescovo prenominato è succeduto nel 1840 il benemerito Giuseppe Agnini tuttora per grazia di Dio vivente vescovo di Lu-

ni-Sarzana e Brugnato.

La diocesi di Luni-Sarzana ha subito quattro smembramenti. Avvegnachè essa in origine abbracciava tutti i popoli della diocesi, già abazia di Bruguato, staccata fino dal 1133 dalla diocesi lunense. In seguito dal Pont. Alessandro III con breve del 1161 fu concessa alla chiesa arcivescovile di Genova la pieve di S. Pietro a Portovenere sino allora appartenuta alla Dioc. di Lani.

Cosicché innanzi il 1233 colesta diocesi dul lato di Val-di-Vara comprendera quasi tutto il Mandamento di Godano, e datia parte del mare arrivava sino a Sestri di Levante; mentre dal lato della Toscana confinava con l'antico corso della Versilia sino al Porte di Strada poco innanzi di entrare in Pietramnta e di là rimontando cotesta flumana abbracciava Vallecchia, Corvaja, Seravezza e Rosina dove, entrando nel ramo destro che scende da Levigliani e Terrinca, i di cui popoli erano compresi nella diocesi Innease con tutti gli altri passi della Versilia situati a pon. di Levigliani, sa-Jiva l'Alpe di Terrinca e della Corchia per poi scendere nella Garfagnana superiore presso Camporgiano che faceva parte del pievanato della sua pieve di Piazza, siccome gli appartenevano sulla sinistra del Serchio i paesi di S. Romano, S. Donnino, Dalli, S. Anastasio, Gragmana ecc. sino alle sorgenti del Serchio di Soraggio. Di costassi arrivava lungo la cresta dell'Appennino che serve di confine a questa diocesi di Toscona con quelle di Modena, Reggio e Parma nella Lombardia, passando sopra le così dette Alpi di Soraggio, di Mommio, di Camporaghena, di Monte-Orsajo, della Cisa e Monte Molinatico. Sull'ultimo di questi

monti sottentrava il territorio piascatiato, col quale quello delle Dioc. di Lami e Bruganto da pon. a lib. si dirige sul monte Guttaro dove trovasi il territorio della diocasi di Genova e di conserva con esso arrivano al promontorio di Sestri di Levante sul mare.

All'Art. Lunmana Vol. Il pag 95 r riportai le parole di un lodo del 1202 in cui
sono descritti i confini assegnati in quel
tempo alla diocesi di Luni, dopo cioè i due
primi smembramenti del distretto abbasisse
di Brugneto e della pieve di S. Pietro a
Portovenere.

Assai maggiore riesch per la diocesi di Luni-Sarzana il terzo smembramento intto nel 1787 allorchè il Pont. Pio VI errase in cattedrale la chiesa collegiata di S. Maria a Pontressoli, assegnando alla puona diocesi 124 parrocchie, comprese nella Lunigiana e nella Versilia granducale, delle quali tre sole appartenevano alla cattedrale di Brugnato. — Ved. Ponrassoca, Ducana.

Il quarto ed altimo smembramento chhe effetto dopo il 1823 mediante bolla del Paut. Leone XII quando dichiarò Massa-Dusale sede di un rescoro suffraganco del metropolitano di Lucca. — Essa in formata di 133 parrocchie, 41 delle quali nelle Garinguane bassa staccate dalla diocesi di Lacca, e ga apportenute a quella di Luni-Saranna, cioè, 66 esistenti nella Lanigiana, e 26 nella Gerfagnana alta. In compenso della qual pardita lo stanco Ponst, rium) sotto il prelato medesimo di Lumi-Sarzana la diocesi di Resgnato con tatte le sue parrocchie, conssivan do i privilegi alle due cettedrali rette perè da un solo vescovo col titolo di Lussi-Sarsana e Brugnato. — Ved. Barranzo.

In conseguenza di ciò nell'anno 1832 le due Diocesi di Luni-Sarzana e Brugnata contavano sas papoli, 92 dei quali apetlasti alla prima e 30 alla accenda, dove in detto anno esisteva una popolazione totale di 75015 abit. spettanti quesi tutti al Regno Surdo. — Dissi quasi tutti pojchė sette purrocchie poste fra la Valle-del-Secchio a la Val-di-Magna sono comprese nella Com. di Minucciano del Ducato di Lucca, tra apettano al Dussio di Parma, e doe alla Com. dell'ex-feudo di Rocchetta e Suvero del Ducato di Modena. Quest'ultime sole famo perte delle diocesi di Brugnato, -- Nel corrente anno però trovo il numero delle chiese parrocchiali della Diocesi di Lami-Sarana aumentato di sei ouce giù cappellanie ca-

stito nel 1436 agli assalti ripetuti di Niccolò Piccimino, quantunque le sue genti prendessero a forza la vicina città di Sarzana, e nel 1487 quando i soldati fiorentini seppero resistere alle truppe genovesi che invisiirono cotesta rocca, ed infine allorche nell' anno 1494 fu inutilmente assalita dalle forze imponenti di Carlo VIII re di Francia, che l'assediarono nel tempo che al quartier generale del re Carlo arrivava Piero de' Medici, il quale sece consegnare questo forte e la città di Sarzana all'esercito francese rendendolo nella stessa guisa padrone di Pietrasanta, di Pisa e di Livorno, e che i l'rancesi ritennero finche nel 5 marzo del 1496 il bastardo di Brienne, ch' era a guardia di Sarzana, consegnò questa città e Sarzanello per una somnia di denaro sborsatagli al Banco di S. Giorgio di Genova,

In memoria dell'ultimo avvenimento fu posta dai Genovesi la seguente iscrizione in marmo esistente tuttora sopra uno dei torrioni di Sarzanello:

MCCCCLXXXVI. QUINTO DE MARTII HUJUS ARGIS POTESTATEM RESP. GENUENS. CONSECUTA EST A FLORENTINIS PERSIDIOSE RETERTA, LUCEI-NUS STELLA PRIMUS CASTELLANUS SUIT, CHRISTOPHANO CATTANBO PATRITIO SERGIAMEN. HANC REGIONEM PRO MAGN. OVVICIO S. GEORGIE GUERRIARTE.

Dopo una lunga pace gli ultimi avvenimenti militari spettanti al forte di Sarzanello scendono all'anno 1747, quando all'occasione della guerra della successione avendo i Genovesi aderito alla lega gallispana contro l'austriaca, il general tedesco Wocter, sceso con le sue forze dall'Appennino di Fivizzano, tentò inutilmente il comandante di Sarzanello. Ma cotesta escursione riescì fatale al borgo posto sul pendio del colle fra il forte suddetto e la città di Sarzana, per motivo che quelle case al nemico gli approcci della fortezza agevolavano, talchè si demolirono costà da 120 abitazioni.

— (C. Promis, Oper. cit.)

Durante la dominazione francese nei primi anni del secolo attuale su decretata la distruzione del sorte di Sarzanello a condizione che tale dissacimento dovesse compirsi nel termine di tre mesi. Il qual tempo, come troppo breve, su la cagione indiretta che l'impresa non avesse più effetto. Ma nel 1815, dopo che la Rep. di Genova su riunita al R. Sardo, questo governo decretò che

vi si succesoro i restauri più urgenti, i quali vennero anche sollecitati dai comandi di S. M. Carlo Alberto dopo avere egli nel 4 agosto del 1837 visitato cotesto fortilizio.

Alle salde meridionali del colle di Sarzanello poco discosto da Sarzana e all'ingresso del bellissimo passeggio suori di Pocta Nuova esiste il parco del Cavaggino sornito di pittoreschi ed eleganti resedj in mezzo a olezzanti giardini dove il marchese Olandini suo sondatore sa attualmente piacevole dimora.

La popolazione del borghetto di Sarzanello nel 1535 componevasi di circa 49 fuochi, aumentati nel 1747 sino a 144, che 70 dei fuochi medesimi nel villaggio. Ma stante gli effetti della pace la ch. parrocchiale di Sarzanello nel 1832 contava 1014 abit.

SARZANO, O SARAZANO DI GARZAGNARA
fra la Val-di Magra e quella del Serchio.—
Cas. distrutto, seppure non è un'alterazione del Cas. di Sermezzana, compreso nella
Comunità di Minucciano. Di esso trovasi fatta menzione in una membrana dell'
Arch. Arciv. di Lucca sotto l'anno 793. A
genn., allora quando il prete Rachiprando
esecutore testamentario di Walprando vendè
a Giovanni vescovo di Lucca fra gli altri
heni una sala che lo stesso Walprando possedeva in loco Sarzano finibus Garfunicase, compresavi la corte e terreni ad essa Sala annessi. — (Mamor. Lucca. Vol. V. P.
II.) — Ved. Sala, Piazza e Sermezzana.

SARZARO, O SERREZZANO alla Marina lucchese. — Castello perduto, qualora al medesimo non rimase il vocabolo di Carricato ne desimo non rimase il vocabolo di Carricato ne desimo non fosse, se non il Carricaton di Varsilla, qualche altro Cast. appartenuto ai nobili di Corvaja e Vallecchia.

Comunque sia, questo di Serrezzano non è da consondersi col Serazzano, o Sarzana di Magra, nè col Surzano di Garsagazano, mentre i primi due surono nella Dioc. di Luni e questo della Versilia spettava alla diocesi di Lucca. — Al Castictione ne' Leccussi ed al Serrezzano ci richiamano varie azioni militari, come quella del 1262, quando i Ghibellini della Toscana si affrontarono presso Castiglione di Val-di-Serchio contro i Guelfi tiorentini e lucchesi, restati al di sotto con la morte di Cece Buondelmontia il quale venuto in mano de' nemici, e messo in groppa da Farinata degli Uberti per camparlo, Piero Asino sratello del Farinata, per

**entura più simile al s**uo nome che alla rerosità del di lui germano, con una 🛤 di ferro percuotendogliela sulla lesta reire. Dono di che i Ghibellini, dice lo **Sco fiorentino, s**eguitando la fortuna delmerra, presono il castel di Nozzano, **Ho del Pont' a Serchio e nella Versilia** Espadronirono delle rocche di Rotajo e Serrezzano. — (G. Villani, Cron. Lib. U. 68, e Ammir. Stor. Fior. Lib. VI,) Lla stessa rocca di Serrezzano della dio-: *di Lucca* nella Versilia appella un Bato di pare dell'agosto 1329, concluso montopoli fra i Pisani ed i Fiorentini 📭 🖼 i loro alleati; in uno dei quali ar-🖷 🛪 ordino che i Pisani non s'intromettro più nelle cose di Lucca e suoi castel-Belluato Rotajo, Montecalvoli e Serrez-🕒 il quale ultimo ivi si dichiara com**pu**ella diocesi di Lucca. — (*Oper. cit.*) MSSA (CASTEL pt) nella Val-di-Ceci-- Vill., già Cast. con ch. plebana (S. (500) anticamente sotto quella di Ca-📭 nella Com. e circa 15 migl. a lib. di Me-Catini della Val-di-Cecina, Giur. e & di Volterra, Comp. di Firenze.

Biede presso la base orientale del Pog-Pruno sulla sinistra del torr. Sterzo licina. — La prima nicmoria superstite b sia quella che conservasi fra le carte • Comunità di Volteria, ora nell'Arch. W. Fier. E un istrumento dell'ottobre **B rogato nel** territorio volterrano pres**inote nel Cas**t, di Serena, col quale il **le Gherardo** - figlio di altro C. Gherardo Pine con sua moglie Willa nata dal fu **Ministrio** di *legge salica*, la quale per 🗪 del marito viveva a lenge longo-🍽, wende per lire 20 al visconte Rolan**lei le Guido la me**tia delle case massari-**N'egli possedeva in** luogo dello Sussa Mviere di S. Giovanni di Caselle.

I 1186 il castello della Sassa fu tra I donati da Arrigo VI ad Ildebrando Inchirachi vescovo di Volterra.

peroria lo dimostra l'atto di sudditanza pertarono in seguito gli uomini della la Comune di Volterra, i di cui sintal 1234 rinunziarono ai Volterrani il di eleggersi il proprio giusdicente.—

le del distretto volterrano allirata la, quando il magistrato assegnò ai miti della Sassa una tassa annua di lire

1450. Finalmente a Sassa il potestà di Volterra inviava i suoi ufficiali per sar ragione ai reclami di quegli abitanti, siccome apparisce dalla risorma de' statuti volterrani dell'anno 1411.

Innanzi detta epoca, e pochi anni dopo il privilegio di Arrigo VI, il Cast. della Sassa dipendeva dall'abbate del Mon. di S. Pietro a Monteverdi, poichè per istrumer to del 28 agosto del 1208 Ranicri abbate di quella badia rinunziò al Comune di Volterra la giurisdizione che il suo monastero aveva sopra varii castelli del contado volterrano, fra i quali eravi questo della Sassa. — (Cecina, Notizie Istor. di Volterra).

Arroge che nel 1283 Saracino de Lambardi di Volterra signore della Sassa vendè cotesto paese ai Volterrani, compresi i beni che vi aveva. Finalmente due secoli dopo, per atto del 28 luglio 1474, il Cast. della Sassa con molti altri luoghi del vicariato di Volterra si sottomise alla Rep. Fior.

La Com. di Volterra nei tempi scorsi possedeva nella Sassa quasi tutto il suolo per stajate goo circa con i pascoli e hoschi, il cui legname serviva per le moje di Querceto. — (Arch. Delle Ripormag. m Fir.)

All'Art. Caselle di Val-di-Cecina dissi, che il suo battistero nel secolo XV fu tra-sportato nella chiesa di S. Martino alla Sassa già filiale di quella di Caselle, divenuta attualmente cappellania curata della Sassa.

Che la parr. della Sassa dipendesse dalla pieve de' SS. Gio. Battista e Quirico posta a Caselle, ne abbiamo una prova in una membrana del 18 ottob. 1082 del Mon. di S. Lorenzo alla Rivolta di Pisa, ora nell' Arch. Dipl. Fior. — l'ed. Meizoi la e Sterza (Pieve di).

Infatti nel sinodo volterrano del 10 novembre 1356 trovasi la pieve di Caselle avente per sua succursale la ch. della Sassa.

La sommità del campanile della Sassa su trovata dal P. Inghirami 6,8 hr. sopra il livello del mare Mediterraneo.

La parrocchia di S. Martino alla Sassa nel 1833 noverava 428 abit.

SASSALBO in Val-di-Magra. — Vill. con antica chiesa parr. (S. Michele) nel pievanato di Vendaso, Com. Giur. e circa 7 migl. a grec. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Ristede sul fianco meridionale dell'Appennino di Camporaghena sopra la confluenza del torr. detto lo Spidalaccio nel Rosa.

ro, a pon. della foce di Sassalbo per dove passa la nuova strada militare di Reggio, sul confine toscano col modantese, in mezzo a fresche praterie naturali, dove vivono mell'estate copiose mandre, come pure vi prosperano molte piante di custagni, comeochè le foreste maggiori consistano in cerri.

Dissi antica la ch. di 8. Michle a Sassalbo, mentre essa esisteva sino dal secolo XII, essendochè il Pont. Eugenio III con bolla del 15 nov. 1149 la confermò ai vescovi di Luni con la pieve di S. Paolo (a Vendaso) nel cui distretto fino d'allera era compresa. — Ved. Fivizzano, Comunità.

La parr. di S. Michele a Sassalbo nel 1833 contava 394 abit.

Sassantina o Sassantina nella Valle del Bidente. — A questo lungo, che diede il vocabolo alla Corte Sassantina appartenuta all'Abazia di S. Ellero a Galenta, suppongo che possa riferire la corte del Sasso, se non piutosto del perduto castel di Sassotto presso Santa-Sofia, nella cui Com. il Sasso ancora è compreso, Gior. di Galenta, Dioc. di Sansepolero, già Nullius dell'Abazie di S. Ellero e S. Maria in Cosmedin, Comp. di Firenze.

All' Art. Abazia di Gazzata rammentai l'escursione fitta da Gundibrando duca di Firenze sotto Carlo Magno, allorche varcò con una schiera di armati l'Appennino del Bidente mettendo a ruba la Certe di Sassantina di proprietà dell'Abazia di Galeata. — È vero altresì che un luogo denominto Sassetto esisteva sul Bidente di Valbona, dove nacquero i figli di Giovanni da Sassetto de' nobili di Valbona, i quali nell'anno 1082 donarono all' Eremo di Camaldoli un estensione di macchia posta sulla schiera di quell'Appennino. — Ped. Santa-Soyia. — (Annal. Camaldo. Tom. 1. ad ann. 1082).

SASSETTA fra la Valle della Cornia e quella della Stersa di Cecina. — Vill. già Cast. con ch. plebana (S. Andrea Avellino) capoluogo di Comunità, Giur. di Campiglia, Dioc. di Massa-Marittima, Comp. di Grosseto, testè di Pisa.

Il villaggio della Sametta risiede in un incavo de' monti che dal lato di lev. chiudono la valle della Cornia, mentre verso pon. congiungono il Monte-Calvo di Campiglia con i poggi di Castagneto e della Gherardesca dal lato di maestr. sulla Stersa di Cecina.

Trovasi fra il gr. 28° 18' 3" long. ed il gr. 43° 8' latit., 5 in 6 migl. a lib. di Mon-

téverdi, 5 a sett. di Campiglia, 3 migl. a scir. di Castagneto, 16 migl. a pon. smeste. di Mussa-Marittima passando per i ssousi e 4 migl. a smestr. di Suvereto.

Il paese della Sassetta nel giro di sette secoli è stato dominato da vari padroni, i più
antichi de' quali compariscono non già fra
i Pannocchieschi, come molti ed io stesso
credeva, ma con i Pannocchia della famiglia Orlandi di Pisa. — All' Art. Anama di
Monravannecitai un documento del 1952, in
cui si parla di serie rappresaglie fatte ai beni
e persone di quei monaci da un Pannocchia
signore della Sassetta, due della quale stirpe, Ugolino e Ranieri della Sassetta, nel
4 aprile del 1238 entrarono nella lega ghihellina conclusa in S. Maria a Monte pre
difesa comune fra molti nobili e Commità
del territorio pisano.

Anche Giovanni signore della Sassetta nel 1273 su potestà di S. Maria a Monte, dove fu ucciso da quel popolo. Da Giovanni e da donna Bacciomea di Bozzano nacque un mess. Pino signore della Sassetta, del quale si sa minzione in una capta del 18 genusio 1330 del Mon. di S. Marta di Pisa.

Alla stessa prosapia apparteneva un Pannoschia della Sarsetta di Pisa, che noi
1283 fu potestà di Volterra. Anche il Cecina nelle sue Notizie storiche della città di
Volterra (pag. 46) ebbe consione di runmentare alla metà del secolo XIII un Guido della Sassetta potestà del Cast. di Monteverdi. Quindi egli aggiunse in nota, che i
signori della Sassetta erano di casa Orlandi,
grande è potente famiglia pisana. — In casferma di tale verità il ch. Lami nelle Noselle Letterarie di Fir. sotto di va giugno 1757 pubblicò l'Art. quì appresso:

» Nella ch. parrocchiale di Fotico della diocesi di Parma esiste l'iscrizione seguente relativa a un Fabio Orlandi de signori della Sessetta in Toscana. »

NATUS IN SECREMIS PISANAE TURRISUS URAS LIBERTATIS ONUS DUM TRHUERE PATRES SAZERTAE ET HOSTRAE RAPUIT FORTUNA POTENTIS PISABUM SCEPTRUM, MORNIA, CASTRA, VIROS, ROSTRA OR-

Domus saort, unde est redita Pisis libertas Toties viribus ersis opum Fabrus Orlandes Saxsetar Dominus sibi P. L.

Quantunque non si concesa verus allo di sottomissione al Comune di Firense sol tempo che la famiglia Orlandi possedeva la

Lia col suo distretto, tuttavolta non si negare che cotesta tenuta non sia stata nesente signoria degli Orlandi di Pisa. tă nelli statuti Fiorentini del 1415 albe. Il del Trattato 3.º de Palies offea, trovasi designata anco la famiglia Orlandi; e la cosa medesima con mugnicurezza è confermata da una provvidella Signoria di Firenze del 10 giu-1433, in vigore della quale fu sospes i Menza, e quindi con decreto del 20 so dell'anno stesso venne assoluto dalta del taglio della testa Ranieri di Tomdegli Orlandi della Sassetta; alla pena il predetto Ranieri era stato coneto de Ugolino Farnese allora potesta cenze. Con altra provvisione poi del tobre 1516 i due fratelli Ranieri e Gefigli di Pictro Paolo della Sassetta fudichiarati ribelli del Comune di Firen. lenche i medesimi nel termine preb mon si erano costituiti davanti alla mis: donde avvenne che i loro beni persi dal fisco, e l'anno susseguente, di 14 gennajo, si rogasse l'atto di soltome del castel della Sassetta. Quinani a quei signori confiscati nell'otdel 2524 surono venduti al pubblico le. -- (Arou, Della Riporm. Di Fir.) itti che i dipusti della Sassetta fossero i pimai lo dichiara altro istrumento rorella Sassetta li 8 febb. del 1492. col Pietro di Gio. Battista del fu Pietro ino pisano donò a titolo di antefatto, morgincap, per ragione di nozze, lire a Tommasa sua sposa figlia di Pietro del fu Ramieri della Sassetta. — Romaccorso del su Francesco della Suve--(Ance. Durs. Fion. Carte del Mon. . **Libes**tro di Pisa).

businio della Rep. Fior. e quindi nelumità ducale de' Medici, cotesto paese
messo da Cosimo I con diploma del 25
a 539 al suo capitano Matteo Sahal Pabriano per se, suoi figli e discenlamechi; semnonchè per alcuni ostala primo investito della signoria della
la incontrati, ne su satta da lui la reli alla corona di Toscana. Allora con
liploma del 23 marzo 1543 (stile coli la stesso duca di Firenze concelè
mante la seudo la Sassetta a Pirro Mupio S. Genesio segretario di Cosimo I
punggio alla sua discendenza.

Mancala però questa stirpe, e ricaduto il feudo alla camera ducale, con altro diploma del 19 ottobre 1563 la signoria della Sassetta fu concessa in feudo da Cosimo I al nobile signor Antonio da Montalvo per sè, suoi figli e discendenti maschi legittimi con ordine di perpetua primogenitura. - Dopo estinta la discendenza maschile di Antonio da Montalvo, fu chiumata al majorascato la lamiglia più prossima per parentela, quella cioè dei Ramirez della stessa patria spagnuola, e fu disposto, che venendo a mancare anche quest'ultima prosapia il feudo della Sassetta pervenisse col metodo ed ordine medesimo nel lignaggio di donna Giovanna figlia del suddetto Antonio da Montalvo, ecc.

S tto il governo del Granduca Cosimo II una sentenza della Pratica segreta, del 12 marzo 1613, distaccò la Sassetta con il suo distretto dal contado di Pisa, per riunirlo al territorio distrettuale di Firenze.

Finalmente estinto dalle leggi veglianti anche il feudo della Sassetta, questo paese col suo territorio fu eretto in Comunità, sotto-ponendola, in quanto all'amministrativo, al governo di Pisa, e per il criminale e politico, al vicario regio di Volterra, finchè con motuproprio del 31 dicembre 1836 il territorio comunitativo della Sassetta fu staccato dal Compartimento pisano ed assegnato a quello di Grosseto e per il civile e criminale dato al vicario R. di Campiglia.

La popolazione della Comunità della Sassetta si riduce a quella della sola parrocchia del suo capoluogo, talchè il movimento accaduto nella medesima, riducesi a sole tre epoche, come potrà vedersi dal Quadro che chiude l'Art. di questa Comunità.

Comunità della Sasset a. — Cotesto territorio comunitativo è limitato ad una superficie quasi tutta montuosa di 7604 quadr. dalla quale superficie si delibono detrarre 96 quadr. per piccoli corsi d'acqua e per poche anguste strade.

Nell'anno 1833 vi abitavano 689 individui, a proporzione di 72 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con tre Comunità. — Di fronte a sett. fino a scir. tocca il territorio comunitativo di Monteverdi, a partire dal hotro delle Ville dove accoglie quello di Casavec chia fino al suo sbocco nella Sterza di Cecina. Ivi piegando ad angolo quasi retto volta faccia da sett. a lev.; e costà per il corso di circa un miglio rimonta la Sterza pre-

detta che poi lascia fuori per salire il poggio della Selvaccia; Di costassù mediante termini artificiali voltando faccia a grec. incamminasi a scir. verso il botro di Corassana, col quale entra nel torr. Lodeno, mercè cui dopo ritrova quello delto del Mas. sera. Costà cessa il territorio comunitativo di Monteverdi e sottentra a confine l'altro di Suvereto, che fronteggia col nostro della Sassetta cambiando direzione, da primo verso lib., poscia a pon., finchè dopo due buone miglia di montuoso cammino sul Capo di Monte cessa il territorio di Suvereto e viene a confine quello della Gherardesca. Con quest'ultima Comunità il territorio della Sassetta percorre per due miglia il crine dei poggi di Castagneto nella direzione, da primo di maestr., poi di sett., finchè sul poggio del Curpineto piegando a grec. scende di conserva con l'altro territorio nel botro del Ceraso e con esso in quello di Casavecchia, mercè cui dopo un buon migl. di discesa perviene nel botro delle Ville al punto dove la Comunità della Sassetta ritrova il territorio comunitativo di Monteverdi.

Non vi sono strade rotabili, ma tutte pedonali o mulattiere, come quelle che da Monteverdi, da Suvereto, da Campiglia e da Castagneto passano, o arrivano sino al puese della Sassetta.

Per quanto la contrada di questa Comunità sia montuosa, non vi s'incontrano pro-

minenze notabili spettanti al suo tessisorio, mentre a ostro gli si para innunzi il Monte-Calvo, la cui sommità spetta alla Comunità di Campiglia, e dirimpetto a lab. ed a sett. le cime de' monti della Gherardesca e di Monte-verdi appartenenti a queste due Comunità.

La maggior parte dell'ossatura di cotesti monti consiste di calcarea compatta, la quale, quanto più uno si avvicina al fianco settentrionale del Monte Calvo e a quelti-di Castagneto o della Gherardesca, si trova convertita in calcarea più o meno granosa, di aspetto e proprietà quasi marmores.

Bispetto alle produzioni del suolo, questo della Sametta è copioso di macchie e di selve di castagni che costituiscono la riscon maggiore di quei possidenti. — I pascoli naturali si limitano a poche bestie bovine e cavalline, a qualche mandra di pecore e a pochi animali neri.

La raccolta delle granaglie scarseggia sazi che nò, e l'industria manifattariera può dirsi quasi nulla alla Sassetta.

La Comunità mantiene un medico-chirurgo. — Il suo giusdicente pel civile e criminale è il vicario R. di Campiglia, dove
si trova pure la sua cancelleria comunitativa con l'ingegnere di Circondario. L'uffizio di esazione del Registro è in Piombino, la conservazione delle Ipoteche in Volterra ed il tribunale di Prima istanza in
Grosseto.

MOVIMENTO della Popolazione della Parroccuia E Comunità DELLA Sassetta a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Аяно | mase. femm. |     | ADULTI masc. femm. |     | controati<br>dei<br>due sessi | zoglesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolas. |  |
|------|-------------|-----|--------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 1745 | 46          | 33  | 47                 | 6o  | 63                            | 4                               | 6.                          | 253                           |  |
| 1833 | 80          | 93  | 100                | 109 | 304                           | 3                               | 143                         | 689                           |  |
| 1840 | 136         | 120 | 96                 | 89  | 232                           | 5                               | tsi                         | 678                           |  |
|      | <u> </u>    |     | <u> </u>           | 1   |                               |                                 |                             |                               |  |

SASSETTA DI VARA nella Val-di-Magre. — Cas. con ch. parr. (Presentazione di Maria Vergine) nella Com. di Zignago, Mandamento di Godano, Dioc. di Luni-Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

È situato sul fianco meridionale dell' Appennino, chiamato Monte-Rotondo, fra il torr. di Godano e quello di Carrignola, i quali scendono alla sinistra della Vallencila fiumana di Vara. — Ved. Zenzoo.

Le patr. della Presentazione di Maria Vergine alla Sessetta di Vara nel 1832 aveva 136 ubitanti.

SASSI an GARFAGNANA mella Valle superiore del Serchio. — Vill. con ch. parr.
(S. Frediano) mella Com. e due buone migl. a
pen.-maestr. di Molazzana, Giur. di Trassilico, Dioc. di Massa-Decale, già di Lucca,
governo di Castelnuovo di Garfagnana, Ducato di Modena.

Risiede in moute alla destra della Torrita secca, o di Castelnuoro, fra questo com d'acque e la villa di Eglio.

Coteste due ville di mentagna, Bglio e Sessi, sono remmentate in un istrumento lucchese del 28 giugno 952 citato all'Art. Prove Porceana, nel cui piviere la sua popolazione mello spirituale un di era compresa.

In un altro documento dell'anno 844, so agosto, dello stemo Arch. Arciv. di Luces, pubblicato nelle Memor. Lucch. (Tom.
V. P. IL) si tratta di beni posti: a Seni finibus Castronoro.

All'Art. Estato ne Gammanana si disse, che estesto vico faceva parte del popolo di Sassi innunci che nel 1495 fosse edificata in Eglio una cappella per comodo della populazione più lontana dalla ch. parrocchiale; ed allorchè iri su indicata la popolazione dell'augo s63a della parr. di Eglio, io l'univa all' altra di Sassi ascendente a 604 abit. in tutto, mentre a tenore della nota datami dalla caracelleria vescovile di Massa-Ducale, Sani, cesia l'Alpi di Sussi contava 379 abit. e seli 197 la cura di Eglio. All'incontro mella nota favoritami dal governo di Cestelanovo in Garfagnana esistevano nell'anno stemo tre sezioni diverse nelle due parrecchie citate con 1 004 abit., cioè:

Torate . . . Abit. N.º 1004

Fed. Mozamaga nella Valle del Serchio.

SASSI (MONTE) nella Val-di-Siere. — Ved. Meurusse, al quale Art. si può aggiungere, di essere stato questo uno de' eastelletti confermato ai conti Guidi, nel 1196, dall'Imp. Arrigo VI, e nel 1220, dell'Imp. suo figlio Federigo II.

Inoltre per provvisione deliberate della Signoria di Pironzo nel di 9 febb. dell'anno 1295 (atile comune), fu costruito un

poste sul fi. Sieve davanti al poggetto di Monte-Sassi. — Ved. Surva fi.

SASSO (CASTEL nez.) nella Val-di-Cornia. — Vill. con castellare e parr. (S. Bertolommeo), dove da lungo tempo fu traslatato il fonte battesimale della distrutta chiesa plebana di Commessano, alla quale chi del Cast. del Sasso è stata pure annessa la cappella curata di Brucciono nella Com. Giur. e circa 12 migl. a ostro delle Pomarance, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Risiede in monte sull'estremo confine del contado volterrano, sopra le sorgenti del fi. Cornia, presso la cresta di quelli dai quali passa la strada provinciale Massetana, detta del Cerro Buonto, e dalla cui sommità sviluppansi due valli, cioè, quella della Cornia e l'altra opposta della Cecina.

Questo castelletto benchè piccolo, ebbe f suoi rettori e fu anche Comunità. Imperocché gli shitzati del Castel del Sasso nel 1204 promisero dare ajuto per quanto potevano nel esso di guerra ai Volterrani, dai quali la loro Comunità nel 1288 fu alfirata per l'ammua somma di lire 2900. In quanto spetta ai giusdicenti di questo Cast., gli nomini che nel 1252 l'abitavano deliberarono di rilasciarne la scelta al Comune di Volterra, al quale Comune poi i Sarezzanesi nel 1369 si ribellarodo. — Ma la notizia più importante la storia di questo castelletto si trova in un documento del 31 marzo 1296, riguardante la ricognizione de confini meridionali del contado di Volterre posti fra i distretti comunitativi dei castelletti di Cornia, di Castiglion Bernordi, di Monteverdi, di Leccia, di Serussano e del Castel del Sasso, poesi tutti già compresi sotto la giuziodizione politico di Volterra. - Fed. Course (Castello of).

Dal sinodo diocemno tenuto in Volterra li 10 novembre del 1356 appariace, che la chiesa del Sasso era la prima filiale della distrutta pieve di Commessano, dal cui pievano allosa dipondevano, oltre questa del Sasso, le chiese di Monte-Rotonio, di Cugnano, della Recoletta Pannocchieschi e di Brucciano.

Ignero l'opoca della traslatione del sacro fonte dalla pieve di Commessano in quella sua filiale del Sasso, all'altima delle quali fu pure unita la cappella di Brucciano. Ma che ciò non accadesse se non verso la fine del secolo XV, lo dimestra un istrumento del 3 dicembre 1471 rogato da Antonio Iva-

ni di Sarzana, nel tempo che quel letterato era cancelliere del Comune di Volterra, col quale si dichiara, che la giurisdizione politica del contado di Volterra si estendeva per cotesta parte lungo la strada maestra che fino d'allora passava per il poggio di Brucciano, e di là in dirittura alla Pieve di Commessano, e da questa Pieve in linea retta sul fiume Cornia, seguitando detto confine sin dove termina la Comunità di Volterra con quellà di Monte-Rotondo, ecc.

Dalla quale esposizione ne conseguita che la Pieve di Commessano esisteva fra la Cornia e la strada provinciale, oggi detta del Cerro Bucato, compresovi fra gli altri il territorio di Castel del Sasso.

In fine con lodo del 10 luglio del 1373 fu pronunziato dai Commissari eletti dal Comune di Siena da una parte e da quello di Volterra dall'altra parte, col quale vennero terminate le vertenze tra gli uomini di Monterotondo e quelli del Sasso in materia di confini. — (Loc. cit. Carte della Com. di Volterra).

Nel distretto di questo paesetto e degli altri vicini di Serazzano e di Leccia emergono dei fumacchi ricchi di acido borico, descritti agli Art. LAGONI DEL VOLTERRANO, MONTE-CERBOLI e MONTE-ROTONDO.

La pieve di S. Bartolommeo nel Castel del Sasso all'anno 1833 aveva 557 abit.

SASSO (BADIA DEZ.) nel Val-d'Arno casentinese. — Porta tuttora cotesto vocabolo una soppressa badiola dedicata alla Decollazione di S. Giovan Battista, i ruderi della quale esistono sotto la cresta dell'Alpe di Catenaja sopra Vognano, fra i'borri che mettono in mezzo cotesto villaggio, nella Com. di Subbiano, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo.

Fu questa badiola degli Eremiti Camaldolensi, nei di cui Annali essa è rammentata fino dal secolo XI, citandosi ivi una carta del giugno 1089, nella quale è fatta menzione della Badia di S. Giovanni decollato al Sasso edificata sul monte nell'Alpe di Popano. In quel tempo vi era abbate un tal Winizzone, cui succedè nel 1101 l'abbate Placido. — Anco fra le membrane della badia dei Benedettini di S. Fiora di Arezzo eravi una carta del 1273, nella quale si fa menzione dell'abbate del Sasso.

SASSO DI MAREMMA nella Valle inferiore dell'Ombrone senese. — Piccolo Cast. con rocca che ha dato il nome ad un ponte diruto sul fi. Ombrone, siccome lo di ad una chiesa plebana (S. Michele) nella Com. e circa migl. 4 a maestr. di Cinigiano, Giur. di Arcidosso, Dioc. e Comp. di Grosseto.

La rocca del Sasso di Maremma risiede sopra un risulto di collina alla sinistra dell'Ombrone che scorre sotto di essa due tiri di halestra al suo pon.-maestro.

Trovasi perciò a cavaliere della struda provinciale della la Traversa de' Monti, la quale slaccandosi dalla regia Grossetana all' osteria de' Cannicci, passa costà in barca l' Ombrone per condurre a Montalcino.

Il Sasso di Maremma nei primi secoli dopo il mille fu dominato dai conti dell' Ardenghesca derivati, io dubito, da un conte Ildebrando nato da quel C. Gherardo, che nel 998 confermò ad enfiteusi dei beni posti a Pari ed al Sasso. — Ved. sopra l'Art. Santa-Fiora.

In seguito vi acquistò de' latisondi la Badia dell' Ardenghesca per donazioni ricevute nel principio del secolo XIII dai suoi signori; e ciò innanzi che vi possedesse dei beni lo spedale della Scala di Siena. A quest'ultimo ne richiama un istrumento di procura del 1 febbraio 1237, col quale Cacciaconte rettore dello spedale della Scala di Siena, previo il consenso de' suoi frati, costitui un procuratore incaricato di agire nella causa che detto spedale aveva con i costi del Sasso e con gli oblati e conversi della Magione del Ponte del Sasso. — (Anca. Dura Fron. Carte degli Olivetani di Pistoje).

Arroge a ciò un altro istrumento del a luglio 1259, mercè cui i monaci della Badia Ardenghesca diedero facoltà a don Benedetto abbate di quel Mon. di eleggere in arbitro il pievano di S. Innocenza alla Piona, onde poter transigere con Ravieri rettore dello spedale della Scala di Siena rispetto al giuspadrouato di varie chiese, alcune delle quali erano poste nel Castel del Sasso di Maremma.— (Loc. cit., Carte del Mon. degli Angeli di Siena).

Che coteste chiese del Castel del Sasso fossero semplici oratori me lo fa credere il fatto che la pieve posta presso il castello del Sasso di Maremma esisteva sotto il titolo di S. Maria a Marturi di giuspadronato delle monache di Monte-Cellese, dette poi di S. Prospero a Siena. Infatti con istrumento del 28 marzo 1298, rogato in Siena nel Mon. de' SS. Ambrogio e Prospero della Castellaccia, mess. Pagno pievano della pieve

Bestari, posta nella corte del Castel del se di Cinglessa marittima (sic), rimio la stessa pieve alla badessa e monati di S. Prespero di Siena come patrone la pieve medesima. — (Loc. cit. Curte I Loc. delle Trafisse di Siena).

lenti del Sasso di Marenana, o dell'Armphaca, si unirono ai Senesi contro i limi, e alcuni di laro nel 1254 sottoposero i detocastello alla giuris dizione di Siena, in pia che due auni dopo altri di quella conmercia si annoverano fra i ribanditi ed assobi delle condanne fatte contro essi dal go-

ma di Siena. — (Angr. Dipl. San.)

Mi 1995 em sottentrata, in parte almema, sella signosia del Sasso di Maremma è printe famiglia senese de' Buonsignori, mi apparteneva un moss. Guglielmo del fu considerato il quale avendo ottenuto il considerato di donna Emilia vedova di Orlando la mignori di lui madre, e da donna Vanna di fames. Ciampolo de' Salimbeni di lui mape, così da Buonsignore di lui fratello, mate al sindaco della Badia di S. Galgano la mate al sindaco della Badia di S. Galgano la mate parte del cassero e Cast. del Sassa mate parte del cassero e Cast. del Sassa minima con più case, fedeli e vassa la fame, vigne e molti tenimenti, nei confini decritti. — (Arcs. Diri. San. Kalifo ecclio n.º 100 a.c. 102.)

Misso di Maremma vende per lire 22 des. en. allo spedale della Scala di Sieme per esso a Ristoro suo rettore una ventina parte per indiviso dei diritti che possedeva nel Cast. e corte del la Loc. cit. Rulesso dell' Assunta

20 ;16.)

Inconsimil vendita ebbe effetto nell'anbip per istrumento rogato nel palazzo
il Comme di Siena, sotto di 6 genn. 1297
il comune) e poscia confermata ai frail Socio e Guccio figli del fu Galgano
me del Sosso di Marenima. — (loc. cit.)
inche nel 13:5 un tal Cecco de' Buonperi del Cast. del Sasso diede ad imperi del Cast. del Sas

I Maremma e quello di Cinigiano.

I ponte del Sasso dovè rovinare fra il
tale si il 1300 non trovandosene più me-

moria da quel tempo in poi; nel cui sito restano tuttora gli avanzi dei piloni poco lungi dalla barca del Sasso.

Nel secolo susseguente trovo che il Comune e uomini del Sasso di Maremma per rogito del 14 dic. 1403 si sottomisero di libero arbitrio al Comune di Siena con alcune favorevoli capitolazioni. — (loc. cit.)

Cotesto castello è cinto di mura con una sola porta ed una ventina di case dentro, mentre circa 60 sono sparse nella sua campagna. Gli abitanti del Sasso di Maremura, dopo caduta Siena in potere delle truppe imperiali-medicee si sottomisero al duca Cosimo I per atto pubblico del 24 agosto 1559.

La parr. plebana di S. Michele del Sasso di Maremma, che è di libera collazione, nel

1833 noverava 5 24 abit.

SASSO DI CASTRO nella Valle del Sutterno soll'Appenuino di Firenzuola. — Veil. Castro (Sasso DI).

SASSO (MADONNA DEL) nel Val-d'Arno casentinese. — Med. Bibbiena.

- (MADONNA DEL) ne' monti dietro Fiesole. Ved. Laurago (Pieve di) nel Vald' Arno fiorentino.
- (MONTE) nella Valle del Bidente.—
  Porta cotesto nome una cella degli Eremiti
  Camaldolensi dell'Abazia di Galcata, se piuttosto non fu un altro luogo (Sassetto) che
  era nel distretto del Cast. di Pondo sulla
  destra del Bidente dirimpetto a Santa-Sofia,
  Alla qual cella riferisce il testamento fatto
  nel 1059 da Ugo conte di Bertinoro che
  lasciò il Cast. e distretto di Monte-Sasso alla mensa vescovile di Sarsina. Ped. Sassantina (Corte)

SASSO (VILLA DEL) in Val-di-Sieve.—
Due località nella stessa valle portano il
nomignolo di Sasso, una delle quali compresa nel popolo di S. Martino a Corella,
Com. di Dicomano, l'altra nella parrocchia
e Com. di San-Piero a Sieve.

Quest'ultima è più segnalata dell'altra, perchè diede il vocabolo ad una villa nel Monte Rezzanico della famiglia de' Medici, la quale prosapia possedeva nel Mugello fra le molte chiese, ville e fattorie anche quelle contrassegnate coi vocaboli di Sasso e di Sassuolo. — Ved. Sassuolo (Villa di) in Mugello.

SASSO pr SIMONE, e SASSO pr SIMON-CINO nella Valle della Foglia. — Due monti sporgenti le loro punte a forma di pane di zucchero, uno vicino all'altro. — Sopra il Sasso di Simone, ch'è il più elevato, fu stabilito de Cosimo I nel 1566 un fortifizio con pretorio per la residenza del capitano di Sestino, nella eui parr. Com. e Giar. è compreso, e dalla qual Terra dista meno di a migl. a maestr., nella Dioc. di Sansepolero, già di Monte-Feltro, Comp. di Arezzo.

Allerché su date l'ordine dal duce Cosimo di edificare sul Sasso di Simone la fortezza che vi si vede, fu invinto il disegno per la costruzione di 47 case da farsi dentro il recinto delle sue mura a spese delle Comunità seguenti: al Com. di Sestino ed ai 13 comunelli sottoposti sei case; alla Pieve S. Stefano ed ai 17 comunelli di sua ginrisdizione undici case; alla Comunità della Badia-Tedalda ed ai suoi 13 comunelli sette case; a quella di Verghereto con i sei comunelli della sua potesteria sei case; alla città del Borgo S. Sepolcro-e suo contado diciasette case.

Terminata l'edificazione di cotesto luogo vi fu trasferito il tribunale che stava in Sestino, e nel 1567 fu dato il titolo di capitano al potestà del Sasso di Simone, con ampliargli la giurisdizione aumentandogli il sulario con l'obbligo però di mandare ogni settimana il suo cavaliere a Sestino per rendervi ragione. Dipendevano allora per gli affari criminali dal capitano del Sesso di Simone le potesterie della Budia Tedalda e della Pieve S. Stefano. Però ne' tempi posteriori la giurisdizione del capitano del Sasso di Simone venne trasferita nel vicario R. di Sestino.

SASSO DE SIMONCINO. — Ped Sasso DI SIMONE, E SESTINO, Comunità.

SASSO-PORTE of ROCCA-STRADA nella Maremma grossetana. - Cast. distrutto dove fix una chiesa parrocchiale (S. Margherita e S. Luca) nella Com. Giur. e quasi migl. 6. a pon.- maestr. di Rocca-Strada, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Pochi ruderi di cotesto castello sussistono sulla vetta di un poggio coperto di massi di trachité, un migl. a grec. della Kocca-Tederighi, e circa altrettanto a maestr. di Sasso-Fortino.

La più antica memoria superstite a me nota di questo luogo suppongo quella di un alto rogato li 9 settembre 1076, col quale il conte Ildebrando e la contessa Giulitta sua moglie donarono alla chiesa di S. Andrea e di S. Genziano a Monte-Massi il pa-

di S. Luca in Sasso-Forte con i bemi annessi. - (Ance. Dirt. Sen. Kaleffo vecchio.)

Che il castello di Sasso-Forte mei secoli intorno al mille appartenesse ai conti Aldobrandeschi non ne lasciano dubbio i fatti accennati agli Art. Rocca-Strada a Sauta-Fiona, cui aggiungerò qui la conferma data dall'Imp. Pederigo II con diploma del maggio 1221 spedito da Messina a savore d'ildebrandino conte Palatino di Toscana, cui accordava non solo la città di Grosseto, ma molti suoi fendatarj, tra i quali Uguscione di Sasso-Forte ed i di lui fratelli. Apche meglio la dichiara l'istrumento di divice fatte nell'appo 1272 fra i conti di Sonna e quelli di Santa-Fiora, ai quali ultimi toccò di parte anche il Cast. predetto col suo territorio.

Una delle ultime memorie storiche di quei dinasti si conserva fra le carte della città di Massa, una nell' Arch. Dipl. San. B un atto rogato nel 29 aprile 1326, col quale i nobili fratelli Nello detto Scarpa, e Foggia figli di Mangiante de' Pannocchieschi venderono al Comune di Mama 9 parti del Cast. e corte di Gerfalco, alla qual vendita prestò il consenso la loro madre donna Mina del su mess. Pepone de' signori di Sasso-Forte.

Pinalmente il Cast. di Sasso-Forte venne in potere della Signoria di Siena compreso il suo distretto e ragioni per compra fattane nel 1330 dai conti Jacopo e Guido degli Aldobrandeschi di Santa-Piora, e fo altora che i Signori Nove della Rep. di Sicna ordinarono si disfacesse quel castello. — ( Ea-LAVOLTI, Ist. Senes. P. II.)

Inoltre all'Art, Santa-Frona fu fatto menzione di un Ghinozzo signor di Sesso-Porte ch'era in ostilità con il conte di Sante-Fiora. Anco l'Arch, Dipl. Sen. sotte l'anno 1339 conserva due documanti, che uno relativo alla nomina di un sindaco fatta dal Comune di Sasso-Porte nella persona di Turino di Cione di detto luogo per stipulare un contratto di affitto con i sindaci del Comune di Siena, siecome con l'altro dello stesso anno egli ottenne per lire 600 il fitto di tutte le terre che il Comune di Sieun ivi per cagione di detta compra possedeva, cocettuandone il cassero, o fortilizio.

Le ultime notizie di questo custel diroccato giungono all'anno 1357, quando due fratelli, Giovanni e Mino, figli dei fu Frandronato della cappella di S. Margherita e cerco Conti domandarono al consiglio del

palo di Siena la sortezza di Sasso-Forte.
(Assa. Dur., Sau. Gran Consigl.)

Date spalle del monte di Sasso-Forte ndendo verso seti. nella valle dove prenreigine per più fossi il torr. Farma trimin dal fi. Merse, trovansi quelle Ges-Mi che contituivano l'antico confine della harma grosselama, descritto in un atto M7 gam. 1250 con queste parole : Matime vero intelligatur ad haec, a Massa me al Portillionem (di Scarlino) et a **mis de Saxoforte usque ad Fornoli, et** esticale (di Pari) usque ad Saxum (Sas-Miscona) et per Montamiatam usque d Philiceum et sicut trahit sumen Ariii (ii fi. Fiore) usque ad mare. — Ved. Banes (Bocca DI) e Rocca-Strada, Co-

MASSO-FORTINO DE ROCCA-STRADA

Minema grossetura. — Castello esi
mi e sutituito al precedente Sasso-For
p, h cui chiem prepositura (S. Michele) è

mi Can. e Giur. di Rocca-Strada, da cui

mi cina 5 migl. verso maestr., Dioc. e

mi Grosseto.

La tacia di Sasso-Fortino può dirsi il main di quella del distrutto Cast. di Sasso-Forte, mentre una incomincia dove l'alta faine. — Infatti il Malavolti al libro di municisto racconta, che i Senesi dopo dista il Cast. di Sasso Forte con i materiale quelle rovine (anno 1330) edificami il Cast. di Sasso-Fortino in una più moltosità.

(kiedi è che la chiesa plehana di S. Midak a Saso-Fortino si mantenne perfino di cadata di Siena di giuspadronato di quel man, caia Concistoro.

Idl'achivio delle Risormagioni senesi immunio due piccoli statuti comunitati del catello di Sassosortino, il primo d'quali non è più antico del 1498, ed il maio dell'anno 1525.

di comini di Sass-Fortino si sottomisero di cosimo I per atto pubblico di saor. 1559, vale a dire due anni dopo di saor. 1559, vale a dire due anni dopo di sao egli riconosciuto duca di Siena. La su chiesa prepositura nel 1595 aveva pepolizione di 450 abit., mentre nel side en ridotta a 251. Sotto il governo di però la parr. di Sasso-Fortino nel sitti contra sino a 533 persone, ed in della salubrità del monte su cui ribite colesto paese aggiungerò la popolatica del 1840, quando ivi si novera-

vano 711 individui. — Ved. Rocca Strana, nel Quadro della popolazione di quella Comunità. Vol. IV pag. 801.

SASSO-ROSSO DELLA GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Fed. MASSA DI SASSO-ROSSO.

SASSUOLO nella Val-di-Sieve. — Villa, che dà il nome ad una tenuta nel popolo di S. Maria a Cardetole, Com. Giur. e quasi migl. 3 a pon. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

È situata cotesta casa di campagna sopia un'umile collina alla destra del fi. Sieve, quasi a mezza strada fra il Borgo predetto e la Terra di San-Piero a Sieve.

All'Art. San-Pirro-A-Sieve dissi, che la tenuta di Sassuolo innanzi che passasse ne' Serragli di Firenze, quindi ne' preti Filippini, e finalmente nel conte Digny attuale proprietario della medesima, apparteneva alla potente samiglia de' Medici. Al che ora aggiungerò, qualmente in questa villa di Sussuolo invitato da Lorenzo il Magnifico si trattenne il famoso astrologo e teologo Lorenzo da Cornia di Dicomano, il quale mort nel 1496 priore della Busilica di S. Lorenzo a Firenze, autore di varie opere astrologiche scritte, come egli di sua mano notò, nella Villa di Sassuolo in Mugello, e che conservansi originali nella Biblioteca Laurenziana. - (Dell' Ogna, Note MSS. in aggiunta alla Descrizione del Mugello del Brocchi nella Bibl. del Semin. fior.)

SATRIANO in Val-Tiberina. — Piccolo Cas. la di cui ch. parr. di S. Leone, esiste nella Com. e circa tre migl. a maestr. del Monte S. Maria, Giur. di Monterchi, già di Lippiano, Dioc. di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

Trovasi Satriano sulla cresta di un poggio che percorre la valle fra i torr. Padonchia e Scariola, tributari entrambi della fiumana Sovara, la quale poco lungi di la si unisce al fi. Tevere.

Fu questa di Satriano una delle ville comprese nel marchesato del Monte S. Maria, il cui capoluogo trovasi al suo scir. mentre a mezzo neigl, al di lei lib. esiste il Cast, di Lippiano.

La parr. di S. Leone a Satriano nel 1833

SATURNANA, o SATORNANA (PIE-VE m) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Vill. e contrada con pieve antica (S. Giovan Battista) ed altra cura filiale (S. Maria a Saturnana) nella Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa 4 migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio presso la ripa destra del fi. Ombrone quasi dirimpetto alle colline deliziose di S. Felice d'Ombrone.

Dissi questa pieve antica, poichè la si trova con la sua corte confermata ai vescovi di Pistoja dall' Imp. Ottone III in un diploma spedito da Roma li 26 febb. del 991 diretto a Giovanni vescovo della cattedrale pistojese di S. Zeno.

La stessa contrada di Saturnana è rammentata in una membrana del maggio 985relativa ad un livello fatto dal vescovo di Pistoja di varj poderi, uno dei quali situato in loco Saturnana.

Cotesto livello ci richiama ad una precedente donazione tatta nel 940 alla ch. pistojese dal C. Tegrimo figlio del fu conte Teudegrimo autore de' conti Guidi, il quale d'accordo con la sua consorte contessa Gervisa, dopo essersi assegnato la sepoltura nella cattedrale di S. Zeno, donò alla stessa chiesa 12 poderi posti in varie parti del contado pistojese, fra i quali una situata in loco ubi Saturnana vocatur. — (Camon, de' Duchi e March, di Toscana Vol. I.)

Al luogo medesimo di Saturnana appella altro documento della cattedrale di Pistoja del 1023, 24 aprile, col quale Guido vescovo di detta città allivellò varie case e poderi con un pezzo di terra posto nella contrada di Saturnana. — (P. Zaccana, Anscedota Pistor.)

L'Ammirato il giovane nell'opera sui Vescovi di Fiesole del suo zio aggiunse, di aver letta una lettera scritta da Giovanni figlio di Cosimo I nel 1566 a Donato de' Medici vescovo di Pistoja, nella quale gli chiedeva il codice del testamento vecchio e nuovo, ch'era nella pieve di Saturnana; cui quel prelato rispose: che il codice del nuovo e vecchio testamento lo teneva presso di sè. Quindi egli aggiungeva a Giovanni: Sono opere belle e buone come da Ser Francesco, e da maestro Guglielmo Becchi potrai avere inteso, ecc.

La pieve di S. Gio. Battista a Saturnana abbracciava fino al declinare del secolo XVIII sei chiese parrocchiali, attualmente ridotte a cinque: cioè; 1.º S. Maria delle Grazie a Saturnana con diverse cappelle curate, fra le quali S. Schastiano a Fabbiana e S. Michele alla Filla; 2.º S. Lorenzo a Uzzo

con l'oratorio della Croce a Usas; 3. S. Felice sull'Ombone; 4. S. Romano in Val-di-Brana con l'antorio di S. Maria in Val-di-Brana; 5. S. Maria a Piteccio con la cappella di S. Maria al Castagno. Quest'ultima parrocchia, già prioria di Piteccio, dal vescovo Scipione Ricci verso l'anno 1780 su cretta in chiesa plehana.

— Per egual modo la chiesa di S. Maria delle Grasie a Suurnana sotto quel prelato divenne parr. succursale di detta pieve.

La parr. plebana di S. Giovan Battista a Saturnana nel 1833 contava 599 abit.

La parr. di S. Maria delle Grazie a Saturnana nell'anno stesso aveva 620 abit.

SATURNANA (S. MARIA DELLE GRAZZE A). — Ved. l'Art. precedente nella Valle dell'Ombrone pistojese.

SATURNIA nella Valle dell'Albegna in Maremma. — Cast. che su città di origine etrusca, attualmente ridotta a poche abitazioni circondata da nuove mura. — Essa più tardi ha dato il titolo ad un marchesato del Granducato con dentro una villa signorile de' marchesi Panciatichi, eredi del primo seudatario March. Kimenes d'Aragona. — Havvi costà una chiesa arcipretura (S. Maria Maddalena) compresa nella Com. Giur. e circa migl. 6 a sett. di Manciano, Dior. di Soana, Comp. di Grosseto.

Trovasi sulla ripa sinistra del fi. Albegna, avente alla sua destra il borro Gattaja, e davanti a ostro il torr. Stellata, fra il gr. 29° 10'long. ed il gr. 42° 40'latit., 10 migl. a pon. di Soana, 26 a sett. di Cosa, e circa 30 migl. per la via traversa dalle rovine di Roselle, tutte tre città etrusche della Maremma grossetana.

Risiede Saturnia sulla sommità pianeggiante di un poggetto cui servono di giro rupi altissime di travertino, le quali presentandosi sotto figura di mura ciclopiche le danno da lungi l'aspetto di una grandiosa sebbene deserta città.

Un brano di muro di grandi pietre di macigno riquadrate situato all' ingresso, ed un altro pezzo di muro dentro l'unica porta antica che vi da accesso per una strada a lastroni infossati da vecchie carveggiate. A questo poco riducesi l'avanzo antico, che può dirsi più romano che etrusco, di Saturnia, mentre affatto romani e dei tempi imperiali sono nella grande piazza rettaugolare due basi marmoree con lunghe iscrizioni latine, una scritta in tre lati della ba-

se, e l'altra solumente di fronte, tuttora cuistati devanti la porta del palazzo che su del auchese seudatario, attualmente ridotto al un di fattoria. A questo solo si limitatto ciò che in compagnia dell'illustre min anico Cav. Cesare Airoldi nel giorno 14 aprile dell'anno 1834 si potè osservare in Saturnia romana, giacchè dell'etrusca mate gli appartenesse.

Im dirò di un' iscrizione sepolerale lafin ivi restata di epoca incerta, siccome è tempi incerti è una specie di Camposanto de ci su indicato ne' campi sotto il poggio e preso il Bagno di Saturnia, dove surono tente delle ossa umane dentro sosse coperte di latroni di travertino, senza alcun ogputa di scultura, senza urne, senza vasi di tempia e case simili facili a scuoprirsi nei applicati di etrusco nome.

Le mora castellane e le torri che circondun il giro attuale della deserta Saturnia ambibicate di ciottoli di sassi e calcima puri della sua rocca posta nell'angolo a matro, il tutto opera del sec. XV, come si dià in appresso.

Altende non lasciano dubbio dell'antidià di Saturnia acrittori greci e romani de tempi di quella repubblica, o dei primi soni dell'impero.

Prio di Salurnia etrusca nulla ci dicompare di esa città sappiamo altro dei tempi prizioni sennonche vi fu dedotta una colini di cittadini romani nell'anno 571 U. C. caia nel 183 avanti G. Cristo, assemble alla medesima il territorio Caletrande indicai probabilmente corrispondere divisio territorio di Montemerano. — Ved. Manuarano, o piuttosto ai poggetti del Cale di Lapo posti circa migl. 3 a lev.—

Pre di Magliano, dove nei tempi scorsi ed mie oggidi sono state scoperte urne cinemie, visi, monete romane, lapidi e molte de malicaglie.

Itiamviri che condussero la Colonia di Itarie surmo Quinto Fabio Labeone, lipo Afranio Stellione, e Tito Sempronio frano, tutti nomini consolari, i quali consersono a ciascuno de' coloni ivi dedotti ini jageri, o 2500 metri quadr. di terre
a. — (T. Livii, Decad. 10. Lib. IX.)

Asche Plinio (Histor. Natur. Lib. III. Cp V.: rammenta fra le colonie romana della Toscana questa di Saturnia, i di cui ditata egli appello Saturnini, qui ante

Aurinini vocabantur. Ma cotesti Saturnini cent' anni dopo si gettarono nel partito di Mario tostochè i generali di Silla nell'anno 674 di Roma, 80 avanti G. Cristo, mentre con un grosso esercito combattevano presso Chiusi contro l'armata del Cons. Carbone, un' altra divisione si recò a Saturnia dove vinse i soldati del loro avversario. — (Appian. Alexanda. in Bellis civil.)

Nulla dirò del savoloso insortunio che si dice da taluni accaduto a questa città all'occasione dal primo arrivo in Toscana de' Longobardi, i quali supposero la città di Saturnia assediata e dissatta dal re Autari o Rotari, bensì scendendo ai secoli di mezzo avvertirò essere stata essa signoreggiata dai conti Aldobrandeschi in guisa che alle divise del 1272 Saturnia su una delle città che insieme con Massa e Grosseto su lasciata indivisa per dominarsi a comune dalla linea de' conti Aldobrandeschi di Santa-Fiora e da quella de' CC. di Soana.

E altresì vero che Saturnia dovè in seguito rimanere per intiero ai conti Aldobrandeschi di Soana se fia vero che ivi nella fine del secolo XIII abitava la contessa Margherita figlia del C. Ildebrandino detto il Rosso, come erede unica di quella contea ; e seppure fia vero ciò che narrasi dal Malavolti, cioè, che nel 1299 i Senesi irritati dall'azione iniqua fatta dalle genti della contessa Margherita di Soana, la quale abitava nella Terra di Saturnia, allorchè svaligiarono un loro commissario, quel Comune nel luglio dell'anno stesso vi spedi un esercito che prese a forza Saturnia, mettendola a sacco che poi abbruciarono: talchè d'allora in seguito la stessa città, a similitudine di Cosa o di Roselle, divenne una spelonca che servì di asilo ai ladroni di quella contrada fino a che la Signoria di Siena nel 1419 deliberò di mandarvi una nuova armata per disfare affatto quel paese a cacciarne per sempre gli assassini che l'abitavano. ---(MALAVOLTI, Istor. Sen. P. II e III.)

Nell'Arch. poi delle Riformagioni di Siena (Classe C. Vol. 119) esiste una provvisione della repubblica dell'anno 1454, colla quale fu dato ordina di edificare il cassero di Saturnia a maestro Alberto da Lugano che lo murò. Devesi pure riportare alla stessa epoca la costruzione delle mura torrite di struttura moderna, delle quali ho fatto cenno poco sopra.

Nello stesso Arch. (Kaleffetto n.º 82 e

112) sotto gli anni 1461 e 1471 si trovano le capitolazioni state concesse dalla Rep. di Siena agli abitanti di Saturnia.

Caduto però con la capitale tutto lo stato senese in potere di Cosimo I secondo duca di Firenze, gli abitanti di Saturnia se gli sottomisero per atto pubblico del di 8 settembre 1559. Quindi sotto il Granduca di Toscana Ferdinando I Saturnia col suo distretto fu eretta in feudo con titolo di marchesato sottoponendolo alla giurisdizione del capitanato di Soana, ed il primo ad esserne investito su Bastiano di Tommaso Ximenes di Lisbona mediante diploma del 3 ottobre 1593 con sacoltà di succedergli i suoi figli e discendenti maschi per ordine di primogenitura, nei quali successori il feudo di Saturnia pervenne mercè susseguenti conferme, con l'ultima delle quali fu accordato nel 1738 dal Granduca Francesco II al priore March. Tommaso Ximenes, nei di cui eredi, nati da donna di quella stirpe maritata ad un Panciatichi di Firenze, quel feudo si mantenne fino alla legge Leopoldina che insieme a tutti gli altri feudi granducali lu soppresso.

All'Art. Munci dissi, che quel Vill. inuanzi il 1785 aveva un cappellano curato
dipendente dal parroco di Saturnia; al che
giova qui aggiungere, che nel 1595 e di
nuovo nel 1640 la popolazione di Saturnia,
compresa quella di Murci, ascendeva a 245
abit. mentre nel 1740 Saturnia contava sole
89 persone con 23 case, quando il Vill. di
Murci aveva 205 abit. — Ved. Munci.

Nel 1833 la.parr. di S. Maria Maddalena a Saturnia faceva 173 abit.

SATURNIA (BAGNO DI). — Ved. BAGNI, O BAGNO di SATURNIA.

SATURNINO (PIRTE DI S.) ossia di FAB-BRICA A CRODEI. — Ved. FABBRICA nel Vald'Arno inferiore, cui si possono aggiungere altre notizie offerte dalle pergameno dell' Arch. Arciv. Lucch. pubblicate di corto nel Vol. V. P. II e III delle Memorie per servire alla storia di quel ducato.

Anteriore agli altri è un istrumento del 14 dic. 865 riguardante il livello di due case massarizie, o poderi, posti in luogo detto Nova presso la Pieve di S. Saturnino; il qual luogo di Nova in altra carta del 27 ott. 904 si dichiara posto nei confini di Fabbrica, mentre con un terzo istrumento del 974, 19 marzo Adalongo vescovo di Lucca die le ad cunteusi dei beni spettanti alla ch.

battesimale di S. Giovanni e S. Saturnion sita loco et finibus Fabrica, ecc.

SATURNO nel Val-d'Arno arctino. — Vel. SATURNO.

SATURNO nel Val-d'Arno inferiore. — Cas. perduto nella parr. Com. e Giur. di Castelfranco di sotto, Dioc. di Sanministo, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Fra le carte dell'Arch. Arciv. di Lucce anteriormente al mille testé pubblicate, havene una del 9 giugno, anno 890, relativa all'enfiteusi di una casa colonica posta it loco ubi dicitur Saturno di pertinenza della chiesa di S. Pietro a Vigesimo (entica chiesa parr. di Castelfranco di sotto).

Dello stesso Saturno nella parrocchia di S. Pietro a Vigesimo fanno menzione altre pergamene della provenienza di sopra citata, sotto di 16 giug. 904, 26 aprile 976, ecc.—Ved. Vigesimo (S. Pierro 1) nel Vald'Arno inseriore.

SAVIGNANO nella Valle del Bisenzio.— Vill. con ch. parr. (SS. Andrea e Donsto) nel piviere di Soffignano, Com. Giur. e circa 5 migl. a sett.-grec. di Prato, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede a mezza costa sul fianco occidentale del monte della Calvana a cavaliere del fi. Bisenzio che scorre alle sue falde.

E rammentato questo casale in un istramento dell'aprile 1147 scritto in Pratale, col quale Gerardo detto Ruffo figlio del fa Giovanni del Vico di Savignano vendè per lire 12 di den. lucch. all'abbate di Pasignano per lo spedale di Combiate (sul Monte alle Croci) un pezzo di terra posto in lucco detto Monte fiorentino. — (Anca. Dec. Fron., Carte della Badia di Passignano).

Era questa di Savignano una delle 45 vitte della Comunità di Prato celebre se non altro per esser patria di un chiarissimo pittore del secolo XVI (Fra Bartolommeo della Porta) e di un insigne scultore vivente, (Lorenzo di Liborio Bartolini) nato in Savignano li 11 genn. del 1777.

La parr. de'SS. Andrea e Donato a Sevignano nel 1833 noverava 120 abit.

SAVIGNONE, o VAL-SAVIGNONE in Val-Tiberina. — Cas. con ch. parr. (SS. Pietro e Paolo) sotto il piviere di Corliano, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolero, già di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

Trovasi in una foce di monti sul fi. Te vere dove esiste il primo e più alto ponti

che cavalen il detto siume, il quale accoglie costà le acque che scendono al suo maestr. del vallone di Cananeccia, o Calaniccia sulla strada mulattiera che per Fratelle sale alle Balse, alle scaturigini del Tevere.

Fu in origine questo cambe uno dei tanti luoghi compresi nella Massa-Verona, donati nel 967 dall'Imp. Ottone I al nobile Gosfredo figlio del su Ildebrando. — In seguito acquistarono delle ragioni sopra Val-Savignose i conti di Montedoglio e gli abbati del Mon. del Trivio, sra i quali ultimi uno di nome Gregorio, per atto pubblico del 20 dicembra 1392, rogato in Savignone, protestò per cagione di alcuni diritti pertinenti alla Badia del Trivio sopra le corti di Bulciano, Bulcianello, Cirignone, Calanicciano, Bulcianello, Cirignone, Calanicciano, Fratelle e Val-Savignone. — Ved. Bucanno e Bulcianello.

Agli Art. poi Massa-Venona e Puva S. Srurano furono indicati tre documenti scritti nell'ottobre e dicembre del 1342, coi quali gli nomini di Val Savignone e di altre ville e casali di quel distretto inviarono i loro sindaci a Pirense per sottomettersi al principe Gualtieri duca d'Atene.

Questo Cas. insieme con varie ville e Cast. del contado aretino, per rogito del 28 otto-bre 1383, tornò sotto il dominio fiorentino; il quale atto quei popoli dovettero ratificare dipo la ribellione di Arezzo del 1502. — Ved. Massa-Vezona e Perva S. Stevano.

La parr. de'SS. Pietro e Pao'o a Saviguore, o a Val-Savignone, nel 1833 noverava 70 abit.

SAVINO (S.) presso Piea. — Ved. Abassa es S. Savino.

Sarro (S.) a Sarvano nel Val-d'Arno aretino. — Chiem e Cas distrutti, che surono nel piviere di S. Stefano in Chiasa, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa 3 migl. a sett. di Arrazo.

Sotto l'Art. Canasa (S. Maria Bella), alla qual chiesa battesimale fu unito il pievanato di S. Stefano in Chiassa, fu citato un documento del 17 maggio 1095, col quale Costantino vescovo di Arezzo aumentò al suo capitolo la dote di varj beni, alcuni de quali erano posti nel casale di Saturno. — Ved. Canassa (S. Sterano 18).

SAVINO (S.) A S. SAVINO nella Valle del Lamone. — Vill. che conserva il nome della sua ch. parr. nella Com. Giur. e circa migl. 2 ; a lev. di Modigliana, Dioc. di Parnza, Comp. di Pirraze.

Risiede sopra un poggio alla cui base scorre a lev. la fiumana Samoggia ed a ponditore. Albonello. — B uno dei molti casali o castellucei de' CC. Guidi, confermato per metà ai due fratelli CC Simone e Guido Novello, figli del C. Guido Guerra VI, da Federigo II con diploma del 1247 nel quale si leggono le seguenti parole: item medietatem gironis, castri, burgi et curtis Mutiliani et ejus districtus et pertinentiarum et villarum subscriptarum, viedelicet Sancri Sanui, etc.

La contrada di S. Savino fino all'anno 1775 costituì una delle 24 balle della Comunità di Modigliana, quando al popolo di S. Savino fu unita la balta di Buta.

Nel campanile della sua chiesa si conserva una campana fusa nel secolo XIII di una forma singolare.

La parr. di S. Savino a S. Savino nell'anno 1833 noverava 213 abit.

SAVINO (MONTE S.) — Ved. Monte S. Savmo in Val-di-Chiana.

SAVIO fi. (Sapis) nella Valle transuppennina di Bugno. — Fiume dat quale prese il nome una delle romane tribit (la Sapinia), e che nasce sul fianco occidentale del Monte-Corn 170, appena un migl. a grec. dal ramo destro del Tevere, mentre questo sotto il vocabolo di torr. Rupina, o Teverina, scaturisce dal pendio orientale del monte medesimo, ed il ramo maggiore del Tevere dal fianco australe del Monte Aquilone che si alza fra il Cornaro e quello detto della Cella di S. Alberico.

In guisa che esiste costassia una porzione della criniera dell'Appenuino centrale il cui contrafforte settentrionale dirigesi verso il Monte Cornaro dal Bastione posto fra Camaldoli e l'Alvernia, sulla di cui duplice acquapendenza trovano la loro origine due fiumi reali, voglio dire il Tevere, il quale dopo aver bagnato le mura dell'alma città si vuota nel mare Mediterraneo, ed il Savio che passando per Sarsina (l'antica capitale degli Umbri Sarsinatensi) attraversa il distretto di Cesena, rasentando le mura occidentali innanzi di entrare nel more Adristico.

Le prime sonti pertanto del Savio s' incontrano poco lungi dalla chiesa purrocchiale e dalla dogana del Monte-Cornaro, mentre il torr. della Teverina, o della Rupina, influente nel ramo maggiore del Tevere, ha origine un quarto di migl. a lib. della dogana e della chiesa predetta.

Piccolo ruscello in origine scende il Savio dal detto monte nella direzione di lib. per voltursi presto a maestr. passando sotto le balze del castello di Verghereto dove piegando alquanto a grec. bagna la base sett. dell'Appennino di Camaldoli e quella meridionale del monte Comero che si alza alla sua destra. Giunto alla Terra di Bagno rivolge il suo cammino a sett. lambendo le mura orientali di S. Maria in Bagno e poi quelle di S. Piero in Bagno. Un migl. circa di là da quest'ultima Terra il Savio torce da sett. a lev.-grec. finchè alla confluenza del torr. Para, ch'è 8 migl. sotto S. Piero in Bagno, esce dal territorio del Granducato ed entra nello Stato Pontificio, dove dopo il corso di altre 4 migl. bagna le mura meridionali della piccola città di Sarsina, quindi rientra nei confini estremi del territorio granducale per passare a lev. del Cast. di Sorbano. Dirimpetto a questo Cast. il Savio arricchito delle acque che vi scendono a destra mediante il torrente Tonante dai contrassorti dell'Appennino di S. Agata e della Cella rivolgesi verso sett. per passare da Mercato-Saracino, e di la scendendo nella pianura della Romagna-cesenatica, dopo aver accolto alla sua sinistra il grosso torr. Borello, s'incammina lungo le mura occidentali di Cesena, dove è cavalcato da un bel ponte, sulla strada postale romana per indirizzarsi, dopo circa 55 migl. di cammino, nel mare Adriatico.

SAVORNIANO, o SAVORGNANO nella Val-Tiberina. — Cas. con ch. parr. (SS. Biagio e Cristofano) nel piviere del Ponte alla Piera, già di Spelino, Com. e 5 migl. a lev. di Subbiano, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in monte sulla schiena dell' Alpe di Catenaja, bagnato dalla fiumana Sovara.

Cotesta parr. nel 1833 contava 264 abit. SCALA (POSTA DELLA) nel Val-d'Arno inferiore. — Mansione situata sulla strada postale Livornese presso la XXIV pietra miliare a pon. di Firenze, e XXV migl. a lev. di Pisa, nella parr. di S. Pietro alla Fonte, Com. Giur., Dioc. e circa un migl. a sett. di Sanminiato, Comp. di Firenze.

Cotesta mansione e borgata porta tuttora il nome di Scala dai beni nei quali fu eretta la prima osteria appartenuta allo spedale di Sanminiato, che su manuale di quello di S. Maria della Scala di Siena e del quale conservasi l'insegna ed il vocabolo dalla mansione, ossia Posta della Scala.

SCALARI, o SCALAJO (MONTE) nel Val-d'Arno superiore. — Ved. Abazia de Monte-Scalari, e Monte-Scalari.

Scalari, o Scalarico nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Cas. esistito suori di Porta Lucchese, o che cambiò l'antico nomignolo in altra borgata sulla strada postale Lucchese, nella Com. di Porta-Lucchese, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Si è reso noto questo Scalari, o Scalarico, perchè costì si sermò l'Imp. Lottario I, il quale nel 17 genn. dell'anno XXVI del suo impero, corrispondente all'anno 854 dell'E. V., sirmò un diploma in savore di Roderigo suo cappellano, in cui si legge: Actum Scalarico in territorio Pistoriensi.

Il luogo medesimo con le parole del diploma suddetto è ripetuto in altro privilegio di Lodovico II che conserma il precedente del suo augusto genitore. — Fed. RORTA.

Ho dubitato che il vico di Scalarico corrispondere potesse allo Scalari gul Vincio, dove i CC. Guido e Tegrimo figli di un altro C. Guido, nell'aprile del 1044 stando presso Pistoja donarono a quella cattedrale dei beni, alcuni de' quali situati in Solari (leggo Scalari).—Ved. Camci, de' March. di Toscana, Vol. I.)

SCALI (OPERA DEGLI) in Val-di-Sieve. — Ved. Bongo S. LORENZO.

SCALO DELL'ARANCIO sotto i monti Livornesi. — Vari sono gli Scali di mare che presenta il littorale toscano a differenza dei golfi, cale e porti, mentre i Scali non sono capaci di ricevere bastimenti di grossa portata.

Tali sono per esempio, oltre il nominato, lo Scalo di S. Jacopo alla marina di Livorno, lo Scalo di Follonica, quello del Botro Venella alla marima di Massa marittima, lo Scalo di Avenza, e l'altro di S. Giuseppe alla marina di Carrara e Massa, lo Scalo di Portiglione alla marina di Scarlino, quello di S. Rocco alla spiaggia di Grosseto, ecc.

SCANNELLO nella Valle del Montone in Romagna. — Ved, Sarturano.

SCALVAJA e LURIANO nella Val-di-Merse. — Ved. Luriano.

SCALZI (S. MARIA DEGLI) o alla Ba-DIUZZA nel suburbio di Firenze. — Ved. BADIUZZA AL PARADISO.

SCALZI (S. MICHELE pa') già in Onticasa, nel suburbio orientale di Pisa. — Monastero che su de' Benedettini Pulsanti, altrimenti appellati degli Scalzi, la cui parchia è filiale della chiesa maggiore di n, circa un quarto di miglio suori di Poralle Piagge, nella Com. Giur. Dioc. e pap. Pisano. — Ved. Onnegasa nel Vallano pisano.

SCAMPATA (S. BARTOLOMMEO A)

ad Val-d'Arno superiore. — Contrada con
thich prioria, altre volte detta Sam-Signore,
ad piviere, Com. Giur. e † migl. a lib. di
Figine, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede su di un poggetto alla sinistra di terr. Cestio e della strada rotabile che disville scende nella postale aretina sopra monto di migl. a Figline, ed al ponte mono di pietra eretto ivi presso sull'Arno.

Ma stesse chiesa di Scampata appella matro istrumento scritto li 25 marzo 1077 in Figline nel castel d'Azzo, col quale don-mata figlia di Pagano teste rammentato el castenso del marito Rolando donò al massero predetto di Passignano un pezzo istem posto presso la chiesa di S. Bartolo e Figliar, o Fighine.

Stesta chiesa nel 1148 era già priorato, some lo dichiara un atto rogato in Fi fisc nel 30 dicembre di quell'anno, in cui s'inta della rendita fatta da Teuzzo del su Issletio di certe biade ad Alberto prete maco e priore di S. Bartolo a Figline, sin e Scampata. — (loc. cit.)

In resta poi dubbio che la stessa chiesa d'Butolo a Figline non corrispondesse a pett di S. Burtolommeo a Scampata, o seu signore; perché sotto quest' ultimo siò la rovo ramment da in un concordato di tri sebb. 116; fatto fra il priore della sime canonica di Sua-S gnore e quello sib cara di S. Angelo a Pavelli, la cui sene e posta parimente alla destra del torr. Como; nel qual concordato si tratta delle same da pagarsi dai respettivi popoli, e divito di sepoltura. — (ivi).

1

Trio ancora la stessa chiesa è qualificata sa atto di obbedienza prestato nel 3 a trio 1196 nelle mani dell'abbate di Pastrio da Gerardo diacono di detto monatrio depo essere stato eletto in priore della

chiesa di S. Bartolo di Fighine, che ivi si appella anche del Santo-Signore. — (ivi).

Ma da quell' epoca in poi incominciarono a nascere liti fra i priori di S. Bartolommeo a Scampata da una parte ed i pievani della ch. di Figline dall'altra parte.

Anco fra le pergamene della prepositura di Prato se ne contano diverse sotto gli anni 1255 e 1256 relative a un Cavalcanti canonico, ossia cappellano di S. Bartolommeo a Scampata, il quale si era intruso nel numero de canonici della collegiata di Prato poco innanzi di essere eletto in appellano del vescovo Guglielmino Ubertini di Arezzo, che poi lo dichiarò arciprete e pievano della chiesa di Cortona. — (L. Guazzesi, Dell'antico domin. del Vesc. di Arezzo).

I monaci Vallombrosani conservarono il giuspadronato della chiesa di S. Bartolommeo a Scampata fino all'invasione francese del 1807. — Essa attualmente è di collazione del Principe.

La parrocchia di S. Bartolommeo a Scam-

pata nel 1833 noverava 240 abit.

SCANDICCI m GREVE nel Val-d'Arno fiorentino. — Contrada deliziosa che dù il titolo ad una chiesa parrocchiale (S. Martino a Scandicci) nel piviere di Giogoli, Com. e appena un migl. a ostro di Legnaja, Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sull'estreme falde dei colli che chiudono dal lato di scir. il Val-d'Arno fiorentino, sulla destra della fiumana Greve e poco lungi dal ponte di Scandicci che l'attraversa nella strada rotabile che a Legnaja staccasi dalla postale Livornese per salire il poggio di Mosciano e di la riscendere a Torri nella fiumana della Pesa.

Sembra che la contrada di Scandicci traesse il nome da una casa torrita posta sulla Greve di proprietà della contessa Willa madre del marchese Ugo, la quale, nell'anno 978, per istrumento del 31 maggio, stando in Pisa, donò alla Badia da essa fondata presso le mura del primo cerchio di Firenze fra gli altri beni una sua corte posta in Greve col castello di Scandicci insieme alla chiesa ivi esistente ed a 30 mansi specie di poderi) spettanti alla corte medesma di Scandicci, i quali occupavano 300 moggia di terre lavorate, e 500 di sodaglie.

Cotesta vistosa donazione fu poi confermata ai monaci della badia fiorentina dagl' Imp. Ottone III (8 genn. 1002) da Arrigo I (14 maggio 1010), da Corrado I (aprile 1030), e da Arrigo IV (anno 1074). — Anco i Pontesici Pasquale II mediante bolle (24 sett. 1108) e Alessandro III (30 aprile 1176) convalidarono alla Badia suddetta, fra le altre cose, la corte di Greve con la chiesa di S. Martino a Scandicci e tutte le possessioni che le surono dalla contessa Willa donate. — Ved. Garra a Scannocci.

Infatti i monaci della Badia fiorentina conservarono fino ai tempi nostri il giuspadronato tanto della chiesa di S. Martino a Scandicci come dell'altra parrocchiale ad essa vicina di S. Maria a Greve.

Nel 1435 per contratto del 18 luglio l'abbate col cousenso de' monaci della Budia predetta diede ad enfiteusi a maestro Ridolfo di Francesco da Cortona medico, per godersi fino alla sua terza generazione inclusive, due poderi posti nel popolo di S. Martino a Scandicci con obbligo di pagare l'annuo canone di venti fiorini d'oro, oltre il laudemio di fiorini 25, e di dovere spendervi in un decennio fiorini cento per miglioramenti de' due poderi. — (Arca. Dire. From. Carte dell'Arch. generale.)

La chiesa di S. Martino a Scandicci dopo il 1807 è di data del Principe. — Essa nell'anno 1833 contava 186 abit.

SCANDICCI A GREVE. — Ved. GREVE a Scandicci.

SCANDICCI, O SCANDICCIO (SS. MARTINO e GIORGIO 4) nella Val-d'-Era. — Chiesa diruta che fu sotto la pieve di Pava, altrimenti detta Pieve a Pitti, nella Comunità di Terricciola, Giur. di Peccioli, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

La chiesa di Scandicci della Dioc. volterrana su distinta sotto il titolo di S. Gi-rgio a Scandiccio in un breve del Pont. Pio II dato in Roma li 28 sett. 1458, col quale ingianse ai suoi delegati di unire al 3.00. delle Brigidiane al Paradiso in Pian di Ripoli fra gli altri benesizii la chiesa di S. Giorgio a Scandiccio della diocesi di Volterra. La quale unione non sembra che si effettuasse prima del 20 die. dello stesso anno, come in altra carta si legge, schbene su presto ritolta a quelle monache. Essendochè il Pont, Paolo II successore di Pio II, con breve del 9 novembre 1464, comandò all'abbate di S. Salvadore di Spugna ed al priore di S. Pietro di Cedda, stati già a tale effetto delegati da Pio II, di riunire al monastero del Paradiso la chiesa de SS. Fabiano e Sebastiano della diocesi di Siena, e cortesta di S. Giorgio a Scandiccio della Dioc. di Volterra. — (Anca. Dirt. Fron. Carte dello Spedale di Bonifasio).

Avuto effetto la prima unione, a causa, dice il breve, della revoca fatta dagli antecessori del Pont. Paolo II, e forse dal medesimo Pio II. Avvegnachè fra le carte degli Olivetani di Pisa, (ora nell'Arch. Dipl. Fior.) havvene una del no agosto 1463 spettante all'unione ed incorporazione ordinata dall'arcidiacono del capitolo di Volterra, come commissario apostolico, al diaconato della cattedrale di Volterra della chiesa plebana di Gabbreto presso Montecatini in Val-di-Cecina e di quella di S. Martino di Scandiccio, entrambe della diocesi volterranz.

— Ved. Gabbreto in Val-di-Cecina.

Scandiccio nel Val-d'Arno pisano. — Cas. distrutto che su nel piviere di Calcinaja verso Bientina, rammentato in due istrumenti dell'Arch. Arciv. Pis. del 975, e del 1120 pubblicati dal Muratori.

Eravi nello stesso Val-d'Arno pisano un altro Scandiccio presso Mezzana nel distretto di Caprona, cui appella una membrana in data del 12 marzo 1085 fra quelle del Mondi S. Michele in Borgo di Pisa, ora racrolte nell'Arch. Dipl. Fior.

SCANDOLAJA nella Valle Tiberina. — Cus. con torre ch'ebbe titolo di Cast. dov'è pure una ch. parr. (S. Maria) nel pievanto di Ranco, Com. Giur. e migl. 3 a lib. di Monterchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Tanto la chiesa, come la torre di Scandolaja trovansi sopra l'ultimo sprone di un poggio alla cui base occidentale scorre il torr. Cersone tributario del si. Tevere poste a cavalicre della strada regia dell'Adriatico, o di Urbania che passa lungo la ripa sinistra del Cersone a pon. del colle, della torre e della chiesa di Scandolaja.

Nel distretto di questa parrocchia è compreso il castellare di Montagutello, presso al quale su una cella di eremiti Camaldolensi, cui su dato il titolo di Abazia. — Gli abitanti del castelletto di Montagutello insieme con quelli di Montagutello insieme con que

frosina da Montedoglio, la quale era restata vedova di Bartolommeo Tarlati signore di quella contrada. — Fed. Mostracai.

La chiesa di S. Maria a Scandolaja dal luglio del 1440 in poi è di padronato dello Stato. — Essa su eretta in prioria con decreto vescovile del 13 genn. 1723.

La parr. di Scandolaja a Montagutello, nel 1833 contava 80 abit.

SCANSANO RELLA MAREMEA GROSSETANA fra la Valle dell' Albegna e quella inferiore dell' Ombrone senese. — Terra capoluogo di Comunità e di giurisdizione con pieve collegiata (S. Gio. Battista) nella Dioc. di Sona, Comp. di Grosseto.

Risiede sulla schiena del poggio, la cui tima è denominata degli Olmi di Scansamo, poggio che dal lato di sett. mediante la famana Trasubbio ed il Trusubbino acquapende nel fi. Ombrone, mentre le acque dalla parte volta a sett. scolano nell' Albegna.

Trovasi Scansano circa 840 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, fra il gr. 28° 59' a" long. ed il gr. 42° 41' di latit., 14 migl. a scir. di Grosseto passando per la strada provinciale che guida a Manciano, il qual ultimo paese è altrettanto, sebhene in direzione opposta, distante da Scansano, quanto quest' ultimo lo è da Grosseto.

Comecchè sia cosa molto credibile che cotesto paese esistesse nei secoli anteriori al mille sotto qualche altro nome, contuttociò la storia di Scansino non comincia a comperire se non che sul declinare del sec. XIII.

Imperocche tra le non poche scritture incdite, oltre quelle stampate, da me viste, non mi è riescito incontrare rammentato Scansano innanzi le divise satte nel 1272 fra i due rami dei conti Aldobrandeschi di Soana e di Santa-Fiora, all' ultimo de' quali toccò stra le altre terre della contea Aldobrandesca meche questa di Scansano col suo distretto.

Che se con placito del dì 7 giugno 1072 pubblicato dal Muratori nelle sue Antichità del Medio Evo su aggiudicato alla Badu del Mont' Amiata la Rocca di Scunsumi, dissi però all' Art. Roccazta, o Roccazta di Radicopani, essere stato ivi per staglio stampato Scansuno invece di Sensono, o Senzano, vocabolo di una di quelle dine Rocchette.

Premesso ciò, rispetto alle vicende politiche relative a cotesta Terra rammenterò come all' Art. Santa-Fiona surono indicati i fatti accaduti nei primi 30 anni del sec. \IV

fra i conti Aldobrandeschi di Santa-Fiora ed il Comune di S.ena, il quale tolse più volte e poi rese ai primi il Cast. di Scansano. Dissi ancora come fuori di Scansano fu dificato nel 1609 un convento pei frati Francescani dell' Osservanza, il quale esiste tuttora in luogo detto Petreto, dove continuano ad abitarlo i religiosi della Riforma di S. Francesco, la cui chiesa porta per titolo S. Pietro a Petreto.

Finalmente ivi su pure segnalato il tempo ed il modo col quale la Terra di Scansano col suo distretto dai conti Sforza di Santa-Fiora fu alienata alla corona di Toscana. In aumento a ciò giova qui aggiungere, qualmente cotesta Terra fu comprata dal Granduca Cosimo II mediante istrumento del 12 gennajo 1615 per il prezzo di scudi 215,000 da paoli dieci l'uno, che scudi 15,000 pagati nell'atto di Alessandro Sforza C. di Santa-Fiora che l'alienava, e per gli altri sc. 200,000 su convenuto che dovessero essere rinvestiti in tanti beni stabili o luoghi di monte da ipotecarsi per sicurezza ed evizione di detta compia con la speciale promessa del venditore di ottenerne il Consenso da chinnque della sua famiglia, o da chi altro fosse stato di ragione. — (Ancu. DELLE RIFORM (GIONI DI FIR.)

Esiste pure in quell'archivio una relazione in data del 20 sett. 1625 fatta dai deputati incaricati di riferire il loro parcre sopra alcune domande avanzate al governo dalla Comunità di Scansano; cioè, 1.a per la grazia di edificare la canonica per il pievano della ch. di S. Giovan Battista in Scansano; 2.a per poter introdurre in Scansano merci, cuojami e panni dall' estero; 3.a alfinchè il potestà residente in Scansano dovesse rinnovarsi ogni anno e non ogni tre anni come per il passato; 4.a che fossero confermati al Comune di Scansano i suoi particolari statuti; 5.a di poter levare il sale da Grosseto, e venderlo al prezzo solito; 6.a di aumentare il salario al sindaco (gonfaloniere) si priori e camarlingo, primi uffiziali della Comunità; 7.a di poter stabilire nella corte di Scansano per cinque anni i pascoli (fide) col pagamento del solito dazio, ecc.

Sottoposto quindi il parere alla ponderazione del Principe, in piè di ciascuna domanda si trova notata l'intenzione sovrana.

Quindi con motuproprio del 14 sett. 1641 la Comunità e Terra di Scansano su sottoposta per la parte economica al magistrato

dei Nove conservatori dello Stato, fino a che il Granduca Leopoldo I, volendo dare più utili e generose disposizioni a favore di tutta la Maremma grossetana, con legge del dì 11 aprile 1778 staccò questa dall'amministrazione economica e politica del Granducato, e ne costituì un governo a sè sotto il vocabolo di Provincia inferiore senese, corrispondente presso a poco all'attuale Compartimento di Grosseto, meno i Presidj, il Principato di Piombino in terraferma, e le Comunità di Campiglia, di Monteverdi e della Sassetta. Quindi con la legge medesima furono stabiliti in detta Provincia otto potestà, i quali in virtà del motuproprio del 10 dicembre 1776 erano stati qualificati

vicarj regj con sacoltà di giudicare dentro ai cousini loro assegnati tanto nelle cause civili come nelle criminali. — Per la parte politica e governativa sopraintendeva ai vicarj medesimi un commissario della Provincia residente in Grosseto; il qual sistema governativo è stato esteso e rettificato mediante i saggi provvedimenti del Granduca Leorozpo Il selicemente regnante.

Scansano nella stagione estiva e talvolta nei primi mesi di autunno è destinato a stanza de' giudici del tribunale di Prima istanza, del provveditore della Camera, del commissario R. e di molti altri uffiziali superiori soliti nelle altre stagioni a risedere in Grosseto.

MOVIMENTO della Popolas, della Terra di Scansano a tre epoche diverse, (1) divisa per famiglie, per età e per stato.

| Анно | IMBUBERI |       | ADULTI |          | coniugati<br>dei | ecclesiast.<br>dei | Numero<br>delle | Totalità<br>della |  |
|------|----------|-------|--------|----------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
|      | mase.    | femm. | masc.  | femm.    | due sessi        | due sessi          | famiglie        | Popolaz.          |  |
| 1745 | 193      | 195   | 218    | 309      | 289              | 43                 | 297             | 1247              |  |
| τ833 | 296      | 242   | 201    | 277      | 474              | 26                 | 312             | 1516              |  |
| 1840 | 214      | 251   | 334    | 352      | 504              | 28                 | 341             | 1683              |  |
|      | ļ        |       |        | <u> </u> | ł                |                    |                 |                   |  |

(1) NB. Non posso indicare la popolazione e le famiglie che nel 1640 abitavano in Scansano, perchè essa manca nella Statistica di quell'anno, abbenchè cotesta Terra fino dal 1615 avesse cessato, come si è detto, di essere feudale.

Comunità di Scansano. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 77550 quadr. 2621 dei quali spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

Nel 1833 vi abitavano familiarmente 3141 individui, a proporzione cioè di circa 33 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con 5 Comun'tà del Granducato.

— Dirimpetto a scir. il territorio di Scansano ha di fronte quello comunitativo di Manciano, a partire dalla confluenza del torr. Pivajo nel fi. Albegna, e di là mediante il corso retrogrado di questo fi. prendendo la direzione verso grec. fino alla confluenza del torr. Fiascone, il quale sbocca dal lato destro nell'Albegna. A questo punto

cessa la Com. di Manciano ed entra a confine di fronte a lev. quella di Roccalbegna, con la quale l'altra di Scansano rimonta verso sett. il torr. predetto fino alle sue scaturigini salendo in cima ai poggi che separano la Valle dell'Albegna da quella dell' Ombrone inferiore senese, e riscendendo in quest'ultima per il valloncello di Acqua. viva, col quale arriva sulla fiumana del Trasubbio, che oltrepassa per entrare nel torr. suo tributario, il Trasubbino. Costì cambiando direzione da sett. a pon. i due territori mediante il corso del Trasabbino dirigonsi nella fiumana del Trasubbio, la quale dopo il tragitto di circa quattro miglia si vuota nell'Ombrone. Però due migl. innanzi che vi entri la fiumana testè indicata

alla confluenza del torr. Frosina cessa il territorio comunitativo di Roccalbegna e succede dirimpetto sempre a sett. quello di Campagnatico, col quale l'altro di Scansano continua a dirigersi verso pon. mediante il corso della fiumana medesima, finchè poco dopo esser discesi nel fi. Ombrone sottentra il territorio comunitativo di Grosseto. Con quest' ultimo l'altro di Scansano, piegando quesi ad angolo retto, si avvia lungo il fiune, prima verso maestr., poi per breve tratto a lib. e quindi a scir. finche riprende la sinzione di lib. finchè dopo aver serpeggisto con l'Ombrone lo abbandona alla conmenza del torr. Majano che sbocca in detto tiume fra la strada provinciale di Scanano ed il Cast. d'Ischia.

A questo confluente sottentra a confine il territorio comunitativo di Magliano, col quale il nostro rimonta di conserva nella direzione di scir. il torr. predetto fino quasi alle sue sorgenti che trovansi presso la sommili del poggio di Montiano vecchio, dove del lato di lib. si chiude la Valle dell'Ombrone, e si apre dirimpetto a scir. quella inferiore dell' Albegna, nel cui siume i due territori si dirigono, prima accompagnandosi cul torr. Sorra nel vallone dell' Osa, che poi abbandonano per proseguire il cammino verso ostro finche entrano nel torr. Patrignone, col quale per poco si accompagano, e quindi lasciano a pon. per attraversare la strada rotabile che guida da Magliano a Scansano. Costi dopo aver rasentato dal lato di pon, il poggio di Pereta scrudono nel torr. Torbone e con esso dirigensi a scir. in quello del Vivajo col quale dopo un miglio entrano nel fi. Albegna, dose la Comunità di Scansano ritrova il terniorio comunitativo di Manciano.

Fri i maggiori corsi d'acqua che bagnano i confini del territorio di Scansano contesi, a lev. il fi. Albegna, a sett. la fiumana Trasubbio, a maestr. il fi. Ombrone ed a lib. il torr. Majano.

I poggi più elevati sono quelli di Scansano, di Poggio-Ferro e di Montiano-Vectio. — Niuna di quelle altezze per altro acriva alle mille braccia, giacchè la sommità del poggio di Scansano misurata in due panti dal Pad. Inghirami, al così detto Prato degli Olmi, alla base della Croce, su trovata br. 977, mentre al segnale di lev., altra cima del poggio medesimo, non è che br. 962,5 sopra il livello del mare Mediter-

raneo. Rispetto alla porzione di Scansano situata sul fianco sett. dello stesso poggio; essa è 120 br. più bassa della sua sommità.

Poche strade rotabili, e queste senza ponti, attraversano i fiumi, le fiumane ed i torrenti che passano per il vasto territorio di questa Comunità. È provinciale rotabile quella che da Grosseto guida a Manciano passando per Scansano e Monte-Merano.

E in parte comunitativa la strada che staccasi dalla R. davanti allo Stagno di Orbetello per dirigersi alla Barca del Grazzi sull'Albegna, di là dal qual fiume sale a Magliano e passando da Pereta arriva a Scansano.

In quanto alla qualità del terreno in una superficie quadra di oltre 97 migl. toscane sarebbe per me impossibile segnalare le molte varietà di rocce che la ricuoprono.

Il poggio, per esempio, su cui risiede Scansano generalmente è formato di grès o macigno, nella qual pietra e stata ivi aperta costà una cava per opere di quadro impiegate nelle fabbriche di quei dintorni, mentre nel fianco meridionale dello stesso poggio verso la Val-d'Albegna scuopresi la roccia calcarea compatta che di tanto in tanto mette fuori il capo dal macigno o dallo schisto marnso.

Cotesta calcarea è attraversata in varj sensi da filoncini di spato, e bene spesso da quelli di quarzo. Dalla parte poi dei colli di Magliano sottentra la marna conchigliare cerulea, e per tutto altrove si trovano brecce silicee, e impasti frammentari di pietra cornea nerastra disposti in banchi talvolta venati da rilegature di quarzo bianco opaco.

Rispetto ai prodotti agrarit, nel poggio intorno a Scansano esistono dei poderi con case coloniche stantechè l'aria in Scansano, essendo fra le meno infide della Maremma, come dissi, il paese è destinato alla statatura degli impiegati superiori di Grosseto.

Le boscaglie per altro ed i pascoli naturali costituiscono anche in questa Comunità della Maremma la maggior produzione, sia per ridurre quegli alberi in carbone, o per farne ceneri da potassa, sia per legname da costruzione, per doghe da botte, ec. Nei pascoli naturali poi vivono intiere razze di cavalli, molte vaccine, branchi di pecore e di majali che vi si propagano e vi s' ingrassano.

La chiesa parrocchiale di S. Gio. Battista a Scansano su eretta in collegiata nell'anno 1628. Essa è preseduta dal preposto pievano, che è l'unica dignità di quel capitolo.

## QUADRO della Popolazione della Computa' di Scausano a tre epoche diverse (1).

| Nome                                                                               | Titolo                                                                                                                         | Diocesi                                                             | Popolasione               |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| dei Luoghi                                                                         | delle Chiese                                                                                                                   | cui<br>appartengono                                                 | ANNO<br>1745              | ANNO<br>1833             | 1840 |
| Mont' Orgiali Murci Pancole (1) Polveraja, già al Cotone Poggio-Perro (1) Scansano | S. Biagio, Pieve S. Domenico, idem Nome di Maria, idem S. Matteo, idem S. Croce, idem S. Gio. Battista, Prepositura Collegiata | Tutti i popoli di<br>questa Com. sono<br>della Diocesi di<br>Soana. | 386<br>206<br><br>137<br> | 516<br>233<br>302<br>301 |      |

Torace . . . Abit. N.º 1976 3141 3612

(1) NB. Le parrocchie di Pancole e di Poggio-Ferro erano sempre cappellanie curate nell'anno 1745, la prima delle quali su sottoposta al perroco di Montorgiali, la seconda al preposto pievano di Scansano.

SCARABATTOLE (POGGIO m) nella Valle del Lamone in Romagna. — È una delle montuosità segnalate dal P. Inghirami sulla schiena dell'Appennino toscano situato a scir. e poco lungi da Marradi, la cui sommità trovasi a 1373 br. sopra il livello del mare.

SCARABONE SULLA CARZA in Val-di-Sieve. — Castellare con villa dove su una chiesa sotto il titolo di S. Giasto a Scarabone, da lunga mano annessa alla parr. di S. Andrea a Cerreto-Maggio, nel piviere, Com. e circa un migl. a lib. di Vaglia, Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco orientale di uno sprone che dirigesi verso sett. dall' Uccellatojo e dal Monte-Morello, fra il vallone della Carsa e la va'lecola della Marinella.

In questo luogo doveva esistere fino dal secolo XI una casa territa, cui fu dato l'onorevole epiteto di castello dal Pont. Gregorio VII, allora quando nel 28 dicembre dell'anno 1076 passando da Firenze rilasciò un breve al capitolo della chiesa fiorentina ed al suo vescovo Ranieri, cui volle confermare fra i molti beni di quella mensa anche il custello di Scurabone. — (UGRELLI, Ital. Sacr. in Archiep. Plorent.) — Ved. Canaro-Maugio e Forenzano.

SCARLINO (Scharlinum) nella Maremma grossetana. — Cast. con chiesa plebana (S. Martino) già capoluogo insieme con Bu-

riano di una Comunità del Principato di Piombino, attualmente incorporata, una parte a quella di Castiglione della Pescaja, e l'altra parte ai distretti comunitativi di Massa Marittima e di Gavorrano, dal quale ultimo paese Scarlino dista circa tre migl. a lib.

Risiede sul fianco occidentale de' poggi che dirigonsi da Gavorrano verso lib. fra il Pian-d'-Alma e il padule di Scarlino, tre migl. a grec. dello scalo di Portiglione e appena due migl. a lev. del suo padule.

Le memorie del Cast. di Scarlino risalgono per lo meno al secolo X trovandosi nominato in un istrumento del 18 apr. 973, di cui si conserva copia originale fra le pergamene dell' Arch. Dipl. Fior. ivi pervenute dalla badia di S. Salvatore nel Monte Amiata; col quale istrumento un marchese Lamberto figlio del fu March. Ildebrando, e marito di Ermengarda figlia del C. Ranieri oppignorò per diccimila lire 45 corti ch'egli possedeva nella Toscana e nella Lombardia, fra le quali eravi una corte in Alma, asa in Scarlino ed una in Buriano.

Mi resta però a sapere chi sosse quel morchese Lamberto che si dichiarava siglio di altro March. Ildebrando, ed in qual modo il territor o e giurisdizione di Scarlino passasse più tardi nei conti di Prato e di Mangona, mentre a uno di questi, il C. Alberto siglio di altro C. Alberto, è diretto un diploma da Pavia dell'Imp. Federigo I. sotto di 9 ag.

del 1164, mercè cui, a tenore delle determinazioni prese in Roncaglia quel sovrano restituì al conte Alberto di Prato e di Mangona per sè e per i suoi legittimi eredi tutti i feudi posseduti dal conte Alberto di lui avo impanzi che fossero stati da esso lui alieazti. Fra i feudi restituiti al nipote leggesi in quel diploma anche il Cast. di Scarlino con la sua giurializione, e ciò nel tempo nelesimo in cui gli abitanti di cotesto paez dipendevano nel politico dal Comune di Pisa, siccome apparisce da altro privilegio accordato ai Pisani tre anni prima (1161), dallo stesso Federigo I, confermato successiramente da Arrigo VI, Ottone IV, Federigo II e Carlo IV; e siccome meglio resulta del Breve, o Statuto del Comune Pisano.

Arroge qualmente per istrumento del 2 ottobre dell'anno 1108 tre sodeli donarono alla mensa vescovile di S. Lorenzo a Roselle, alla quale presedeva il vescovo ildebrando, la metà del castello di Scarlino con la metà di una sua corte, compresovi il Padale, nel modo che aveva disposto per atto di ultima volontà Ranieri del su conte Guillicione loro signore. Il qual castello di Scarlino nella stessa carta dichiansi essere persento al conte Ranieri del su Guillicione per compra che il di lui padre sece dalla contessa Matilda, allora governatrice della Toscana. — (Uanuzi, Ital. Sacr. in Espise. Grosset.)

E qui eade il destro di rammentare due altri istrumenti, il primo de' quali scritto in Pisa li 22 genn. del 1171, già citato all' Art. Sanza-Fiona (Vol. V pag. 146), poiche dal medesimo si ha la notizia che una figlia del C. Alberto, sorella del conte privilegiato da Federigo I, erasi maritata ad un Ildebrandino di Sonna conte Palatino di Toscana e capo di tutta la sumiglia Aldobrandesca.

Il secredo è una bolla concistoriale del Pont. Clemente Ili diretta dal Laterano li 12 aprile dell'anno 1188 a Gualfredo Vesc. grossetono ed ai suoi successori, ai quali confermò, fra gli altri privilegi e diritti di barmia, anche la quarta parte del Cast. di Scarlino con le sue chiese di Lodenne, di Carelle e respettivi distretti, più la quarta parte dello Stagno e del Porto di Scarlino.

Frattanto nella concessione fatta nel 1164 dall'Imp. Federigo I al C. Alberto di Prato e di Mangona, e consegue temente cognate del conte Ildebrandino di Soana, non tromi menzione alcuna della donazione pre-

cedente, sioè del 2 ott. 1108, al Vesc. Ildebrando per la sua mensa vescovile di Roselle.

Comunque sia l'atto di divise, concluso nel di 24 febb. del 1209, fra il conte Maghinardo ed il conte Rainaldo fratelli e figli del primo letto del su conte Alberto prenominato, non lascia dubbio che il dominio feudale di Scarlino si conservasse anche nei figli del C. Alberto privilegiato da Federigo I, mercè cui toccò di parte al C. Rainaldo, fra gli altri castelli della Maremma. Monte-Rotondo, Gavorrano e Scarlino. - Veil. GAVORRANO e MONTE-ROTONDO. ai quali Art. su citato un breve del Pont. Onorio III del febb. 1227 esistente fra le carte della città di Massa, ora nell'Arch. delle Riformag. di Siena, quando vennero incaricati tre delegati apostolici per esaminare e decidere una lite fra i conti Gherardo e Guelfo della Gherardesca ed i cavalieri Gerosolimitani di Pisa da una parte, ed il C. Rainaldo che ivi s' intitola conte di Scarlino dall'altra parte, a cagione delle doti e di altri diritti di pertinenza di donna Subilia moglie che fu del C. Ugolino nato dal conte Alberto e fratello del C. Rainaldo prenominato. Quindi nel 19 maggio dell'anno stesso 1227 i giudici delegati pronunziarono sentenza in Siena, colla quale su deciso, che i cavalieri Gerosolimitani di Pisa entrassero al possesso della melà del castello di Scarlino. (loc. cit.)

Appartiene allo stesso archivio altra posteriore sentenza del 23 aprile 1231, mercè cui uno dei delegati apostolici, nella continuazione della lite stessa, condannò il conte Rainaldo in lire 110 come debitore allo spedale de cavalieri Gerosolimitani di Pisa per conto di doti, di morgineap, ossia di antefatto, e di altre ragioni spettanti a donna Subilia vedova del su C. Ugolino statello del presato C. Rainaldo. — Ved. Gavorrano e Monte-Rotordo in Val-di-Cornia. — (Arch. Diel. Sen. Carte della Com. di Massa).

Come andasse a terminare cotesta lite, e se per quelle due sentenze il C. Ruinaldo restasse spogliato effettivamente della metà del castello di Scarlino, la storia e le carte da me vedute non lo accennano. Bensì nell' Arch. Dipl. Sen. (Kaleffo recchio n.º 355) esiste un atto di rinunzia fatto nel 1241 dal sindaco del Cast. di Scarlino in mano del potestà di Siena per ogni azione che il suo Comune aveva contro quello di Siena a motivo di un imprestito di 50 fiorini d'oro.

- Contuttoció i tigli ed eredi del C. Rainaldo di Monte-Rotondo conservarono dei diritti e beni sopra Scarlino; al qual fatto servirebbe di appoggio un atto pubblico del 17 marzo 1257 rogato in Scarlino, allorchè donna Maria figlia del fu C. Rainaldo donava ad un di lei fratello per nome Arcivescovo le sue ragioni ereditarie che aveva ne' castelli e corti di Scarlino, di Monte-Rotondo e della Terra di Colle.

Altro documento del 23 aprile 2292 raggirasi sull'elezione di un sindaco fatta dal Comune di Scarlino, affine di persuadere i Massetani che la tregua stabilita fra cotesti due popoli sarebbe stata anzionata dagli Anziani di Pisa, dalla quale repubblica gli Scarlinesi dipendevano.

Alla stessa città e governo di Pisa Scarlino col suo territorio si mantenne soggetto fino a che nel 1398 fu distaccato dal dominio di quella per cederlo con titolo di signoria a Gherardo d'Appiano, ai suoi figliuoli ed eredi insieme con Piombino, Buriano, Suvereto, l'Abbadia al Pango, l'Isola dell'Elba, ecc., e ciò sino alla nostra età, quando, cioè, il Principato di Piombino, per effetto del trattato di Vienna del 1814 fu riunito al Granducato di Toscana.

In tutto cotesto intervallo però Scarlino non conta avvenimento alcuno di qualche ciamore meno quello accaduto costà nei 2554, quando lo Strozzi priore di Capua, fratello di Piero comandante generale delle truppe Gallo-Senesi alla difesa di Siena, dopo aver fortificato Port'Ercole e fatte imbarcare cinque compagnie di fanti sopra tre galere, corse per la via di mare ad assalire improvvisamente il Cast, di Scarlino guardato appena da una compagnia di soldati. Ed avendo il priore anzidetto ordinato che si smontassero in terra dalle galere oltre i soldati tre cannoni per espugnare Scarlino, nel tempo che egli andava esaminando intorno il modo di batterlo, scoperto lo Strozzi dagli Scarlinesi che erano sulle mura, fu colpito da una archibusata nel fianco, per cui riportato nella galera poche ore dipoi morì in Castiglione della Pescaja. — (An-MIR. Stor. Fior. Lib. XXXIV.)

Sotto l'attual governo la Comunità di Scarlino, meno Buriano, fu per la maggior parte riunita alla Comunità di Gavorrano, senza il padule e la pianura verso Follonica, che fu data alla Com. di Massa-Marittima,

Rispetto poi alla giuriadizione spirituale,

il popolo di Scarlino con il suo distretto fino al fiumicello Alma conservasi sotto il diocesano di Grosseto, già di Roselle. Che anzi all'Art. Monamo (Preperd), una delle antichissime battesiumli della diocesi di Roselle, sospettai che quello pieve da gran tempo distrutta, sotto l'invocazione di S. Donato, potesse riferire alla chiesa e camonica di S. Donato presso Scarlino, la quale trovasi rammentata nella bolla concessa nel 188 dal Pont. Clemente III al vescovo di Grosseto, stata di sopra citata.

A congettura si satta mi spingevano le espressioni di quella bolla, nella quale dopo essere rammentate le decime del Castel di Scarlino, il Pont. soggiunge; et quicquid juris habes in predicta canonica (ejusdem Castri), et Beclesiam S. Donati cum possessionibus suis, quae Episcopatu tuo proprie spectant., ecc.

La pieve attuale di Scarlino dedicata a S. Martino nel 1833 contava 528 abit.

SCARLINO (PADULE sa), god Stracco e Ponto di Pontoccione, nel littorale toscano fra Follonica ed il poggio di Scarlino nella Com. Giur. e Dico. di Massa-Marittima, Comp. di Grosseto.

Eccoci ad un artícolo scabreso per la storia e per la geografia fisica della Marsama toscana, a volere almeno accemuare, non dico già dimostrare, quando e come si formasse il Padule di cui occorre qui far parois.

Cotesto Stagno, compresa la sua estema gronda, occupa una superficie di circa due miglia in lunghezza nella direzione da lib. a grec. e intorno a due terzi di migl. in larghezza, da scir. a maestr. — Trovasi fra Pollonica e lo scalo di Portiglione lungo l'estremo tombolo di quel littorale.

Ma quando questo seno di Scarlino cessasse di emere approdubile alle barche, ed in qual modo incominciasse a divenire palustre, ciò è taciuto dalle memorie superstiti, mentre i marazzi del territorio scarlinese non si rammentano prima dell'anno 11 o8 come si accennò quì sopra.

Dubito ancora; se a cotesto padule che trovasi fuori della discosi grassetana o se piuttosto a quello di Pian d'Alma riferire volesse il Pont. Clemente III, allorchè nel 1188 confermava si vescovi di Grosseto la quarta parte del Costello, dello Stagno e Porto di Scarlino.

Comunque sia di ciò, io credo che lo stagno in discorso non mistesse ai tempi dell' Impero romano, sia perchè non ne fu fatta menzione alcuna da C. Rutilio Numaziano nel suo Itinerario marittimo, sia per trovarvisi dentro il lastrico di un'antica strada, appartenuta forse alla consolare Aurelia Naova, tracciala lungo tutto il littorale tozano. - Alle mie istanze gentilmente adenva nei giorni scorsi il Cav. commendatore Alemandro Manetti direttore generale delle Acque e Strade e del Bonificamento delle Eremme, il quale sra le notizie che le richiesi, diede la seguente: « che il piano dell'antica via dentro il padule di Scarlino apparisce in tempo di alta marea inferiore al avello del mare Mediterranco; ma che cotesolivello tanto più e difficile a determinarsi **m quanto che la della via** non solo non è n piano, ma presenta dei rialti e delle concanta, i primi dei quali nell'estate appariscono fuori dell'acqua, mentre i secondi vi mano costantemente sommersi ».

Alla quinta riunione degli scienziati italimi tenuta in Lucca nella seconda metà del
mese di sett. 1843 su discorso alla sezione
di Mineralogia, Geologia e Geografia dell'origine delle Terre paludose italiane lungo le spiagge dei due mari, e su dubitato
dal ch. A. di quella memoria che ciò accaduto sosse in tempi geologici assai moderni, durante i quali egli ammetteva diversi
periodi di sollevamenti parziali e di avcallumenti nelle terre situate lungo le coste dei due mari.

Che se qualcuno da simile teoria non mostrossi affatto alieno, citando ad esempio la tabbrica sottomarina il cui piano esiste tuttora presso la torre di Sunta Liberata nel Capo Argentaro, quello stesso opinava, che invece di avvallamenti terrestri, da riliesi summarini paralleli alle coste, fisse derivata la formazione delle puludi litterenee lungo i due mari, Tosco e Adriatico. Ai quali rilievi sembra che pargessero appoggio le materie mobili trasportate dai fiumi e che diedero origine ai tomboli interposti tra il mare e le palu li.

A cotest' ultima opinione aderivano altri di quei scienziati citando consimili esempi lungo le coste della Francia, dell'America settentrionale e del golfo del Messico.

Se io avessi potuto interloquire fra tanto senno avrei azzardato dire, che l'opinione dei sollevamenti summarini, per quanto melto analoga alla verità, pure rispetto alli naizamenti di livello nel littorale toscano

dovettero nel perio lo di venti secoli riescire limitatissimi e quasichè incalcolabili.

Agli Art. Grossero (Vol. II pag. 547 e segg.) e Lattorale Toscano (pag. 704 e segg.) della presente opera io avevo detto, che se l'origine delle paludi littoranee lungo il mare toscano si debba attribuire più che ad altro alle dighe, ossiano tomboli interposti fra il mare e le paludi stesse; se coteste dighe chbero origine dalle materie mobili, dalle alghe ecc., trascinate alla spiaggia dai fiumi e respintevi dalle correnti marine e dalle traversie, avevo ancora avvisato che, dove i monti mettono piede in mare, da 20 secoli addietro fino ad oggirlì, non apparivano variazioni di livello sensibile fra il continente ed il pelago che li bagna, mentre nelle spiagge intermedie ai capi, o ai semipromontorj, il mare tanto più si è allontanato quanto più il littorale si trovò sottile, ossia più inclinato verso l'orizzonte, e quanto più la spiaggia si avvicinava allo sbocco dei fiumi e fiumane.

In prova della qual cosa, ivi aggiungeva, qualmente con tutti gl'interrimenti della Magra, del Serchio, dell'Arno e della Cecina, gli avanzi di Luni, quelli dove fu il Porto Pisano, la cala di Vada ecc. si mantenevano costantemente ad un livello poco o punto inferiore a quello che aveva 20 secoli addietro il mare Mediterraneo.

Già era stato detto da altri che i porti di Barcellona, di Marsilia, Genova, Siracusa, Navarino e di tanti paesi sul lido del Mediterranco conservavansi nella stessa posizione che ebbero al tempo della la loro fondazione. — Le rovine di Ercolano (aggiungeva Malte-Brun) toccano il mare come lo toccava quella città al tempo di Strabone.

In quanto poi alla sabbrica sottomarina presso la torre di S. Liberata al capo Argenturo, poco sopra rammentata, all'Art. Porto S. Streano esternai il mio parcre e l'uso assai probabile cui dovè essere destinata, cioè, a conserva dei pesci che ivi (ad Caetaria Domitiana) sece costruire la potente samiglia romana de' Domizj Enobarbi, quando ai tempi di G. Cesare signoreggiava nel territorio Cosano. — Ved. Orbetello.

Altronde citar mi giovano 5 esempj di avvallamenti parziali di suolo accaduti nella spiaggia toscana in tempi storici, capaci se non altro ad attestare della piccolissima variazione di livello, sia del continente littoranco, sia del contigno marc. Il prino caso,

lium hominum terrarum, predictarum.
— Ved Via Aubelia-Nuova ed Emilia di Scaudo.

E qui mi giovano le indicazioni favoritemi dal prelodato Cav. commendatore A. Manetti, rapporto ad altro tronco di strada, oltre l'antica via che attraversa il Padule di Scarlino, il qual tronco egli trovò rifiorito di loppe, o schiume di ferro, tracciato per i poggetti sotto Scarlino.

Inoltre mi fece sapere, che alcune opere laterizie si trovano, sia escavando il canale mismrio delle acque chiare presso le fondamenta delle cateratte del Pelagone, sia nella lingua di terra sporgente nel Padule di Scarlino, dove esiste tuttora una palizzate che sembra essere stata il sostegno di una qualche opera muraria. Costà furono rinvenute delle auella di piombo somiglianti a quelle di grossa catena, forse per chiudere quel porto ».

Appellasi adesso col vocabolo di Pontone di Scarlino un passaggio di legname posto a traverso del canale di comunicazione fra il dette Padule ed il mare dov'è una palizzata mem per ritenere i pesci che vi entrano dal mare, la cui pesca soleva riescire copiom innanzi le opere di bonificamento comandate dal munificentissimo Sovrano felicemente regnante, e innanzi che la commi-sione idraulica a tali opere destinata vi ponesse mano, ora corre il duodecimo auno, per colmarlo. I principali influenti che vi stoccano si riducono alla fiumana Pecora, el al torr. Rigiolato, la prima che viene da sett. dai monti di Massa, il secondo che scende a lev. da Gavorrano, monti in gran parte coperti di rocce pietrose e di poca terra molta onde sperare che il Padule di Scarlino, benche di hasso fondo, possa bonificarsi in troppo breve giro di anni.

Rispetto all' opera relativa al honificamento del Padule di Scarlino il Cav. commendatore prenominato mi ha trasmesso gentilmente i seguenti appunti.

 In guisa che tutto il Padule di Scarlino, compresa la sua vasta gronda palustre, oggi occupa (nov. 1843) Quadr. 1508 I quali 1508 Quadr. equivalgono alla superficie quadra di migl. uno e a di Toscana.

Contuttoció l'opera sebbene lunga sarà di certa riescita, talchè i filantropi possono a ragione lusingarsi di vedere realizzare un'impresa, la quale mercè l'amore ed il buon volere di un Principe saggio e benetico renderà purgata l'aria infetta di cotesto bacino della Maremma toscana, onde fia per succedere al già nominato malsano Padule una fertile pianura, a pochi squallidi e febbricitanti abitatori una sana populazione permanente, impresa che al pari di tante altre consimili coronerà in perpetuo di vera gloria e di generale riconoscenza il magnanimo Laorondo II che con tanta saviezza e costanza le cure sue generose vi rivolse.

Scanna (Canonica Di) in Val-d'E'sa. — Parr. antica (S. Andrea) già sottoposta alla Pieve a Castello, riunita sul declinare del secolo XVIII alla cura di S. Michele a Onci suburbana di Colle, nella Com., Giur., Dioc. e circa tre migl. a scir. di questa ultima città, Comp. di Siena.

Risiede in un risalto di collina fra la strada provinciale che da Monte-Riggioni guida a Colle e la strada rotabile che staccasi dalla suddetta per incamminarsi sull' Elsa.

Fra le carte del Mon. di S. Eugenio presso Siena, unite a quelle della Badia di S. Salvatore all' Isola, havvene una del 7 ottobre 1186 scritta nella chiesa di S. Andrea a Scarna, territorio volterrano. — (Arch. Dipl. Fior. Carte cit.) — Ved. Castello (Pieve A) e Orgi in Val-d'Elsa.

La parr. di S. Andrea a Scarna nel 1745 noverava soli 39 ahit.

SCARPERIA DEL MUGELLO, già CASTEL-SAN-BARNABA, nella Val-di-Sieve. — Terra regolare a forma di parallelogramma, posta quasi nel centro della provincia del Mugello con chiesa prepositura (SS. Jacopo e Filippo) capoluogo di Comunità, sede di un vicario regio e di un caucelliere comunitativo, nella Dioc. e Compartimento di Firenze.

Giace in ridente pianura, quasi tre migl. a sett. del fi. Sieve, e un migl. e mezzo a ostro dalla base meridionale dell'Appennino, due migl. a scir. del distrutto castello di

Mont'Accianico, attraversata dall'actica strada postale di Bologna che varon il giogo omonimo per scendere a Firenzuola.

E situata cotesta Terra fra il gr. 28° 59' long. ed il gr. 44° latit., 21 migl. a sett. di Firenze, 11 a ostro di Firenzuola, 3 migl. a sett.-grec. di San-Pi-ro a Sieve, quasi 4 migl. a maestr. del Borgo S. Lorenzo, e 8 migl. a lev. di Barberino di Mugello.

L'origine di Scurperia è notissima, poichè, oltre quanto ne scrisse G. Villani nella sua Cronica al Lib. VIII, cap. 86, esiste fra le membrane dell'Arch. Dipl. Fior., pervenutevi dall'archivio generale de' contratti, una deliberazione della Rep. Fior. presa nel dì 29 aprile 1306, con la quale il consiglio dei cento, quello delle capitudini delle XII arti maggiori, il consiglio del capitano del popolo e difensore del Comune di Firenze, allora mess. Bernavio di Stellato Stellati di Fuligno, ed il consiglio del potestà , ch' era mess. Bino de' Gabbrielli da Gubbio, approvarono una provvisione de' Priori delle Arti e del Gonfuloniere di giustizia di Firenze , la quale stabiliva l'edificazione di due Terre, che una di esse da fersi nel Mugello, e l'altra di là dalle Alpi liorentine con le escuzioni ivi descritte. Fra i privilegi che si concedevano fuvvi quello di liberare per dieci anni dalle imposizioni ordinarie quegli uomini che vi si recassero ad abitarle con la privativa ai magnati e ad alcune famiglie mugellane di potervi fare degli acquisti : e ciò ad oggetto, dice il decreto, di reprimere e frenare la superbie degli Ubaldini, o di altri dol Mugello e di Oltr'-Alpe ribellatisi dal Comune di Firense.

Con altra riformagione del 18 luglio di quell'anno i Priori delle arti ed il Gonfaloniere di giustizia di Firenze ordinarono di fabbricare nelle parti del Mugello sotto J'ispezione di mess. Mutteo uffiziale del capitano del popolo fiorentino nel luogo denominato la Scarperia una Terra di quella forma e grandezza che detto mess. Matteo prescriverebbe, la quale doveva appellarsi Castel di S. Burnaba. a lode e r sua, lasciando in facoltà del nominato Matteo di far costruire i puzzi e le fonti necessarie, di aprire e dirizzare le strade ne' luogbi dove gli piacerebbe, e d'inviture ad abitare nella nuova Terra gli uomini dei paesi che egli stesso avrebbe indicato purchè questi appartenessero al vicariato del Mugello. Il

quale vicariato allora comprendeva i comuni e popoli seguenti: Pulicciano, 8. Gio. Maggiore col popolo di S. Maria di Cassi, S. Michele di Fibbiano, Com. di Luco, S. Stefano di Grezann; Comune di Prata e Coviniano col popolo di Miratbello, S. Giovanni di Senni, S. Bartolo el Petrone, Comune di Tresnuti col popolo di Fagna, Comune di Castagnetolo, Comune e populo di S. Croce degli Ubuldini, Comune di Montaccianico, Camune di S. Agata, Comune di Villanuova, Comune di Guinizingo, i popoli di S. Clemente a Signuno, S. Simone della Rocca, S. Michele al Ferrone, S. Donato a Montecchio , S. Martino a Luco , S. Andrea a Cerliano, 8. Gavino in Cornocchio, 8. Lorenzo a Montepoli, S. Benedetto a Messalla, S. Maria a Mercojano e S. Xichele a Lomena, — Rogò il decreto ser Filippo del fu ser Dino da S. Maria di Pineta. (Impruncts).

Tale fu l'origine, tali i popoli che concorsero ad abitare il nuovo Castel di S. Barnaba, contornandolo di muraglie con varie strade parallele ed una piazza centrale com suo pretorio difeso da fossi e steccati. — Ma la difesa maggiore la fecero i suoi abitanti ed una guarnigione coraggiosa allorché, nell'estate del 1351, le truppe al servisio di Giovanni Visconti arcivescovo di Milano col mandate dall'Oleggio penetrampo de Bologna nel Mugello, siochè nel giorno 20 di agosto presentaronsi buldanzose davanti alla Searperia, castello a quell' ora piecolo, e appena murato da una parte, e solamente avvallato da un fosso intorno e da uno steccato. — Ma sentiamo le parole di uno sterico allora vivente, quale si era il crenista Mutteo Villagi:

» I nemici, dic'egli, vi furono intorno con tanta moltitudine di cavalieri e di pedeni che copriano tutto il piano, e avendo da ogni parte circondato il piccolo castello, fermi i campi loro, ne domandarono la resa a coloro che lo guardavano, dicendo, come i Fiorentini non lo potevano soccorrere, trè difendere, e che quando non lo rendessoso sonza contrasto nel breve termine loro amegnato, gli vincerebbono per battaglia e la vita non perdonerebbono ad alcano. — Gii assediati per altro risposono, che volevano tempo a deliberare; e domandato quanto termine volevano? gli assediati mandarono al comandante l'oste del Biscione la risposta se-

guente: che con loro onore non vedeano che potesse essere meno tempo di tre anni, e che dopo detto termine intendeano prima morire in sui merli piuttosto che darsi ai nemici. Fatta così franca ed ardita risposta, i capitani del Visconti maravigliati ordinaropo sollecita guardia e buona difesa ».

 I nemici cominciarono prima ad assalire il castello della Scarperia con grossi badalucchi per tentare i disensori, i quali trovarono solleciti e maestrevolmente pre-

perati alla difesa ».

· Frattanto i Fiorentini attendevano a muire di maggior presidio le rocche di Spugnole, di Monte-Giovi, il Borgo S. Lorenzo, Palicciano e altre fortezze del Mugello, onde i**semici non polessero muovere** passo senza pericolo di venire molestati, confortando quelli della Scarperia affinchè attendessero sempre più animosamente alla difesa, che ad ogni bisogno avrebbono ajuto e soccorso sollecito dal Comune ». — (M. Villani, Croaica Lib. II. cap. 14 e 15.)

Poco appresso lo stesso autore aggiunge, come l'octe milanese stando intorno al castel della Scarperia e dando opera a fare difizii da traboccare nella Terra per rompere mura con gatti ed altri ingegni di legnami per vincerla in battaglia, i l'iorentini non cessavano dall'altra parte di assoldare e accogliere genti d'arme e di provvedere abili capitani per soccorrere il castello assediato. Ma quando i conduttori dell' oste seppono che l'arcivescovo Visconti aveva tentato inutilmente i Pisani a rompere pace ai Fiorentini, con tutte le loro forze si rivolsono alla Scarperia e quella presero a tornientare con percesse di grandissimi difizii; talche giorno e notie getiavano nel piecolo castello grossissime pietre, le quali rompeano le case di deniro nonché le mura gettavano a terra; sicche agli assediati conveniva fare continua guerra e sollecita guardia il di e la notte, e perció acrivevano a Firenze che sollecitasse il secorso promesso. I Fiorentini infatti ave-▼ano già preso al loro soldo un 1800 cavalieri, e 3500 pedoni de' buoni masuadieri **l'Italia, oltre 200 cava**lieri mandati dai Seneni, e 600 ch'erano in cammino da Perugia. Con tale armata e con numero grande di finti, i Dieci di Balia nel settembre succasivo avevano ordinato che quell' esercito warciasse in Mugello di fronte ai nemici sopra il Borgo S. Lorenzo in luogo detto a Sen-Donnino, dove l'oste era forte per lo

sito. Sennonchè i 600 cavalieri che si attendevano da Perugia furono assaliti per via e e sconfitti presso l'Olmo, all'egresso della Val-di-Chiana, dalle genti comandate da Pier Saccone Tarlati alleato del Visconti; dondechè, arrivata a Firenze la notizia di tal perdita, la Signoria levò la speranza d'inviare il raccolto esercito al soccorso della Scarperia come era stato ordinato. — Allora l'oste lombarda sull'entrata di ottobre, per non partirsi con vergogna dall'assedio di quel castello, essendo i difizii apparecchiati, di buon mattino assalì da più parti la Scarperia portando le scale per darvi l'assalto con gran tempesta di grida. Intanto, soggiunge il Villani, quelli di dentro coperti e cheti lasciarono che i nemici valicassero il primo fosso ed entrassero nel secondo, nel quale non era acqua, e che accostassero molte scale alle mura innanzi che gli assaliti si muovessero. Appena però dato il segno dai comandanti, quelli di dentro sollecitamente cominciarono dalle mura a percuotere sopra i nemici colle pietre , lance e pali , traboccando legname addosso degli assalitori, e ad onta che questi ultimi rinfrescassero spesso l'assalto con gente nuova, gli assaliti animosamente si disendevano, talchè i nemici per molte riprese di battaglie non ebbono podere di accostarsi alle mura, nè agli steccati ove le mura non erano ».

Comandava quella valorosa guarnigione il capitan generale Jacopo di Fiore connestabile tedesco, nomo leale e valoroso, cui si era unito un'altro valente capitano, Giovanni de'Visdomini di Firenze, il quale veggendo mancato l'aiuto de' Perugini, e cresciuta baldanza nei nemici; e sapendo che gli assediati addimandavano sollecito soccorso, egli con grande ardire, presi seco 30 compagni più esperti d'armi e molto coraggiosi, una notte con cotesti si mise nel campo de' nemici, non pensando giammai che gente dei Fiorentini s'intromettesse tra loro, sicche destramente di la quei valorosi entrarono nella Scarperia.

A tal soccorso poco dopo si agginnse quello di cento ianti condotti da un altro connestabile, cittadino pur esso di Firenze della casa de' Medici, il quale per vie opposte di notte tempo sano e salvo con 80 de' suoi compagui entrò nella Scarperia. — (Cron. cit. Cap. 14 e 23).

Lo storico fin qui rammentato, discorrendo al cap. 30 del Lib. medesimo della

Cronica fiorentina, come la Scarperia riparasse alla cava de memici, non specificò di chi fesse stato il piano per rendere vani gli effetti di un commino coperto che i capitani dell'oste con gran costo e con molto studio conducevano sotterra ad oggetto d'impadronirsi del castello. Il citato autore peraltro non tralasció d'indicare la strategica con la quale i cupitami fiorentimi in quella occasione si comportarano, dicando: in qual modo eglino ordinarono di dentro intorno alle mura un femo profondo della larghessa di br. 4 ½ in bucca e br. 3 in fondo, in guien che scendeva un br. e messo sello i fondamenti delle mura castellane, acciocchè, se queste cadessono, si trovasse l'aiuto del dello fosso a difesa degli assediati. Nel tempo stesso i comandanti della Scarperia provvidono di scavare di là dai fossi per rintracciare la cava de' nemici innanzi che questa giungesse alle mura. — Frattanto gli avversarj adoperando grandi forze per ritearre gli assediati da quel lavoro condussono un castelle di legname in sul primo (ceso cesì presso che con le pietre combattevano quelli che erano tra l'um fosso e l'altro alla guardia de' loro caratori: in guisa che costà si riupl il maggior numero degli assedianti. Ma i difensori del fesso aiutati da 200 bulestrieri destinati a difenderli, combattendo contro l'oste dalle mura, sostennero due giorni molto francamente l'assalto non permettendo che fosse impedito il lavorio ai loro guastatori; i quali scavando con grande solleci. tudine in poco tempo si erano avanzati presso alla cava de permici che era già alle 80 br. e sole 20 br. distante dalle mura, equel· la tosto affiogarono e guastarono, cacciandone i cavatori ».

« Frattauto il capitane lombardo (ivi cap. 31) radunato un consiglio di guerra, vedendoci venice addosso il verso senza aver vinto il castello, mentre lo strame mancava, ed il consiglio considevando che partiti di là sarebbeso con logo vergogna, decise di tentare da capo la furtuna, e due giorni appereso, ad un'ora micdesima innanzi che si seeme giorno, si diede principio alla battaglia con gli arnesi propri alla scalata. -- I difensori per altro che avevano prese maggiore ardire per gli assalti di già respinti, al segno dato dai loro comundanti con tanto impeto cominciarono a caricase di pietre, di puli aguti e di legnanie i loso sessistori, che per force li ributtarano addictro, sicebè l'o-

ste dopo lunga fatica e non piccolo fingello di sue genti, senza aver fatto alcun acquisto, suonò a ritirata, con la perdita delle torri e di altri difizii da guerra ».

Essendo ai capitani del Biscione mancata la speranza di vincer con la forza la Scarperia, voltono tentare l'ultimo rimedio con danari e larghi premi, per dire coll'Ariosto: — (Orlando furioso Canto XV. St. 1.)

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa, Vincasi o per fortuna o per ingegno.

» Che però sul declinare del giorno stesso essi invitarono tutti i connestabili tedeschi con i più pigri cavalieri di quella nazione. i quali nelle battaglie date alla Soarperia poco si erano travagliati, e dissero loro: se a voi desse il cuore di vincere con form e con ingegno questa Terra, l'onore sarebbe vostro, e oltre la paga doppia e mese compiuto, daremmo a cadama guan deni. I connestabili e i loco baccellieri zi strincono insieme, e mossi de presentuosa vamagioria e da avarizia riaposono: che dove eglino fossero sicuri di avere oltre le sose promesse il deno di tierini Le, eap d'ore, che nella veniente notte darchbero premie Secretie. I capitani promisero tetto; e appene venuta la messa nolle armula tuits l'este chetamente, i Tedeschi che avevano pensato di asselire, fatta elezione di 300 baccellicui, comanisono ad essi l'impresa ed il fascio della loro intenzione; i quali armati con le seale e con altri urucsi bellici scusa alcun Iume a quella porte più buja della Terra s'addirizzarono. Allera tutti gli associati tosto furono all'arme, e silensiosi ascondendo i loro lumi altesono tanto che le schiere ai avvicinamero alle mura e che cominciasse l'assaito, in guise che coloro i quali si appressavano, francamente con la balastre, con le pieter, legnemi e pali al pari degli altri che salivano sulle zama, perconi all' improvviso dagli assediati, trabaccazono dalle soale nel fosse une sepse l'altro, per modo che feriti e magagnati devetteno partere de quell'assalto. Aliona l'oste del Biscione, perduta agui apenunca di avore la Si ris, nel di 16 ott. si pose in marcia verso Bologna, e ogni soldato ridustesi al di la dell'Alpe nel terreno degli Ubuldini lore amici ». -- (Oper.cit. Lib. II, cap. 32 e 33.)

Questr lezione per altro invece di comprimere servi piuttosto ad isriture le furie dell'arrivescoro di Miluno, il quale mell' ivo (1352) ordinò sopra i Minposizione di 500,000 fiorini visa che la Rep. Fior. temendo ostile, sece prontamente affordio di S. Barnaba. — Infatti pri ancora tre mesi, che l'oste nita alle genti degli Ubaldini vi amici tentò di levarsi l'onta ogni mado di prendere la Scarpiù che pochi di innanzi i soluardavano avevano fatto mischia i, onde era nata tra loro scondissima.

che fu ordinata cotest'impresa Lipe nel piano di Mugello 2500 tro bandiere di cavalleria coli Uhaldini, delle quali forze, pridate dalla parte della pieve 250 de' più arditi soldati a dì del 1352 (stile comune) ena esser sentiti nella Scarperia. otte, soggiange it Villani, non stro il castello tra forestieri e e Soo gomini d'arme. Intanto dentro vennero in chiaro che learperia era piena di nemici, ido alla morte, alla morte, rith si ferirono fra di loro, sic-• 23: Ito, innanzi che fosse dato **enuto si soldati di fuori, quel**i**mmasseti in s**ulla piazza vennte rotti. — (Oper. cit. Lib.

reis per pochi anni continuò a retel di S. Barnaba, poichè aggiunse, e finalmente le restò antico. Ciò è dimostrato da inli, uno de' quali sotto li 8 mo 1338 fu rogato nel castel a di Mugello, che si chiama — (Anca. Dur. Fron. Corte

1361, 6 marzo (stile comune)
14to di un padre e di un figlio
15to di S. Agata presso la Scar15to all'Art. Agata (S.) Al Con15to della Cronica di Mat15to di mostrazione di smisurato a15to e figliuolo.

soi Pranzuora (Vol. II. pag. nentato, come, nell'anno siesnee aperta la strula del Gioda, quella siessa che per quatchiamò postale Bolognese; la qual via su ordinata dalla Rep. Pior. ad oggetto di scansare quella più antica che passava dal monte di Castel Guerrino e che di là discendeva nel Santerno al Borgo Cornocchiaja in meszo ai possessi degli Ubaldmi. — (Matr. Villan, Cronic. Lib. X. cap. 57.)

Infatti tanto a Firenzuola come a Scarperia era la posta de' muli destinati a trasportare i passeggeri in lettiga, e costì in Scarperia nel 29 genn. del 1452 venne incontrato ed onorato l'Imp. Federigo III d'Austria da una gran parte della nobiltà fiorentina, mentre nel dì seguente il santo aroivescovo Antonino con i suoi canonici e più di ottanta nobili e cavalieri da Firenze gli uscirono incontro infino all' Uccellatojo (il vertice del poggio sull'antica strada fra Montorsoli e Cercina). — (Amua. Stor. Fior. Lib. XXIII.)

Fino allora e per altri 90 anni dopo Scarperia non fu soggetta a grandi disavventure umane, nè divine; ma una grandissima di quest' ultimo genere le avvenue appunto nel solstizio di giugno dell' anno 1542 per un orribile terremoto che fece danni notabilissimi per tutto il Mugello, ma specialmente nella Scarperia, dove sembra che fosse il centro di quel flagello, in guisa che, scuotendo fuor di maniera, mandò a terra gran parte del paese, dove rovinarono ad un tratto quasi tutte le case con la chiesa parroocchiule di S. Simone, e più di 150 persone restarono morte sotto le rovine, essendo assai maggiore il numero di feriti e di stroppiati, senza calcolare il copiosissimo hestiame domestico che vi perì. Il tremore della terra continuò sebbene meno spaventevole e rovinoso per lo spazio di 40 giorni. - Aggiunge Giorgio Agricola, scrittore contemporanco, qualmente presso Scarperia pei terremoti del 1542 emerse dalle viscere della terra un fiumicello che puzzava di zolfo e che pochi giorni appresso si seccò allatto. — Un simile senomeno ai tempi nostri si seuti accaduto nel regno di Murcia in Spagna per causa di forti terremoti ivi accaduti negli anni 1828 e 29; ed un terremoto molto sensibile per il Mugello e per la valle superiore del Bisenzio e dell'Ombrone pistojese si è per tre volte rinnovato nell'ottobre del cadente anno 1843.

Fra le chiese rovinate nel 1542 nel distretto della Scarperia si rammenta l'antica parrocchiale di S. Simone nella cura della

1 }

nte agronomo lesse nella mia alla Terza Riunione diani alcuni cenni sulla hoschi di querce d'alto ed altrove e sul modo di lita di che sono capaci.

icarperia da lungo tempo tellinai e di altri fabbripestri di ferro, de' quali raire i mercati e le fiere Granducato.

merdi ha luogo in Scarettimanale, la cui istituito quella del paese. Inolne fiere annuali, una nel nei giorni 28 e 29 ottonione forse della sua an-

o venne alla luce in Scar-

peria il giureconsulto e abile politico Antonio Moggi di San-Gimignano nel tempo che il di lui padre vi era stabilito con la famiglia medico condotto della Comunità. — Cotesta Com. mantiene costantemente un medico, un chirurgo e due maestri di scuola.

È sondato in Scarperia un ricco Monte pio, situato nel palazzo pretorio, dove risiede il vicario regio che estende la giurisdizione criminale anche sulle potesterie di Barberino di Mugello e del Borgo S. Lorenzo. — Vi si trova pure una cancelleria comunitativa, la quale abbraccia, oltre questa di Scarperia, le Comunità di San-Pier-a-Sieve e di Vaglia. — L'ingegnere di Circondario e l'uffizio di esazione del Registro si trovano al Borgo S. Lorenzo; la conservazione delle I oteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Firenze.

RO della Popolozione della Comunita' di Scarperia a quattro epoche diverse.

|             | Titolo                                                      | Diocesi                                  |                        | Popol                     | uzione        | ,                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|             | delle Chiese                                                | cui<br>appartengono                      | ANNO<br>1551           | ANNO<br>1745              | ANNO<br>1833  | ANNO<br>1840              |
| ou-<br>:ia- | S. Andrea , Prioria<br>S. Agata , Pieve                     | Tatti i<br>spetta                        | 1 32<br>458            | 304<br>529                | 530<br>827    | 560<br>791                |
| 19          | S. Gavino, Rettoria S. Maria, Pieve S. Michele, Prioria     | ulti i popoli di<br>speltano alla Di     | 249<br>387<br>97       | 132                       | •             | 198<br>442<br>191         |
| lla<br>es-  | S. Lorenzo, idem S. Bartolommeo, idem SS. Jacopo e Filippo, | di questa Comunit<br>Diocesi Fiorentina. | 197<br>188<br>—<br>978 | 239<br>162<br>144<br>1066 | 197<br>231    | 358<br>231<br>240<br>1576 |
|             | Prepositura S. Gio. Pattista, Prioria S. Clamento, Patterio | Comunità<br>rentina.                     | 189                    | 259                       | 338           | 36o                       |
| •           | S. Clemente, Rettoria  Totale                               | Abit. N.º                                | 65<br>2940             | 33                        | 120<br>5656   | 5068                      |
| : ej        | oca escivano fuori di<br>asterisco (*)                      | questa Comunii                           |                        |                           |               | 47                        |
|             |                                                             | RESTANO                                  |                        | Abit                      | . <b>N</b> .º | 5021                      |
| avi         | ano dalle tre chiese pa<br>ri di questo territorio co       | rrocchiali di C<br>munitativo            | ulduja<br>• • •        | , Fig.<br>. Abit          | liano<br>N.º  | 225                       |
|             |                                                             | TOTALE                                   |                        | Abit                      | . N.º         | 5246                      |

ul Conte cessa il territorio della Cosa. di Firenzuola e viene a confine dal lato di pon. maestr. quello della Comunità di Barberino di Mugello. Con quest'ultima la nostra scende nella Val-di-Sieve dirimpetto a maestr. per circa un migl. finchè trova il torr. Sorcella, col quale i due territori continuano di conserva nella direzione di ostro fino presso la confluenza del borro delle *Prunaje.* — Costì il territorio comunitativo di Scarperia voltando faccia da pon. a lev. poscia a seir. si dirige insieme con l'altro per termini artificiali verso il torrente Tavajano che attraversa alla confluenza del hotro delle Ca*succe* mercè cui fronteggiano le due Comunità per breve tragitto e poi trapassano per incamminarsi mediante termini artificiali sul borro della Collina, là dove passano la strada comunitativa pedonale che va a S. Agata, finchè mediante il detto borro arrivano in quello dell'Anguidola, e poco dopo sulla strada della Selva.

Ivi sottentra a confine il territorio comunitativo di San Pier-a-Sieve col quale il nostro cambiando direzione da scir. a lev. percorre per breve tragitto la strada predetta; poscia voltando faccia entrambi rimontano hel cammino di sett. la strada di Gabbiano che presto lasciano a pon, per dirigersi a lev. sulla *Viacoia* e di là nel borro Rimoloso, col quale ritornano più sotto nella via sfessa di Gabbiano per entrare nel detto torra Levisano, e con esso scendere nella strada maestra che da S. Pier-a-Sieve conduce a Scarperia. Di li lungo il torr, predetto camminando verso ostr.-lib. dopo circa mezzo miglio entrano in Sieve; quindi mediante cotesto fiume il nostro territorio confina per quasi un migl. con quello di S. Pier-a-Sieve che ha dirimpetto a lib. e posciu a ostro fino alla confinenza del botro delle Morticine dove sottentra il territorio della Comunità del Borgo S. Lorenzo, da primo dirimpetto a lev., poscia di fronte a ostroscir. mediante la strada provinciale e quella delta de Cappuccini.

I maggiori corsi d'acqua che lambiscono i confini, o che passano per il territorio di questa Comunità, sono il torr. Bagnoue a lev., il Tavajone a pon., il Cornocchio nel centro e il fi. Sieve a ostro, nell'ultimo dei quali tutti i torrenti suddetti si vuotano.

Fra le montuosità dell' Appennino che che chiudono dirimpetto a sett. il territorio comunitativo di Scarperia, una sola fa misurata dal P. laghirami, ed è quella di Castel-Guerrino, trovata 1912 br. superiore al livello del mare Mediterranco.

Molte strade rotabili passuno per il territorio in discorso, oltre l'anties postale mulattiera per Bologna, reta ora rotabile dalle Comunità di Pirenzuola e di Scarperia tanto nella salita come nella discesa dell'Appennino. È provinciale la strada detta del Mugello, che passa il fiume a San Piero a Sieve per costeggiare la sua la ripa sinistra, la quale dopo attraversata la perte meridionale del territorio comunitativo di Scarperiu si dirige sutto il Borgo S. Lorenzo per Vicchio a Dicomano. Staccasi da questa la strada comunitativa rotabile, che per l'agna guida a Scarperia, dal cui capoluogo partono alcuni altri tronchi di strade rotabili per S. Agata, per Senni, ecc.

Rispetto ai terreni che cuoprono il territorio di questa Comunità, la loro qualità si riduce per la massima parte a un grès antico in strati alternanti con lo schisto marmoso e più di rado con la calcarea computta. Alla base però volta a lib. dell'Appenniuo di Castel-Guerrino, fra Monte Poli e la villa di Brbaja, continuando per Monte-Carelli, di mezzo al macigno (gres antico) trovansi quà e là rocce ofiolitiche di gabbro e di serpentino state già indicate agli Art. Agaza (S.) al Cornoccato, Appendino roscano ed Espassa.

All'incontro il suolo della gibbosa valle intorno a Scarperia è profondamento coperto da un terreno di trasporto misto di ciottoli e di ghiaje trascinatevi dal superiore Appennino.

la quanto alle produzioni agmirie il territorio di questa Com. dai piè dell'Appennino sino al fi. Sieve può assomigliarsi ad un giardino piuttosto che a una osmpagna coltivata a poderi. Avvegnaché se sa considerano le annose querci che fiancheggiano le pubbliche strade, la squisitezza e copia dei frutti e delle piante di peschi, meli, gelsi, olivi, e susini che lo rivestono, le frequenti ville signorili che ad ogni tiro d'arco sono ivi sparse, non si può fare a meno di dire, che la Val-di-Sieve è il paradiso terrestre della Toscana. All'incontro copertà di boschi di cerri e di quercioli sono i fianchi meridionali dell'Apperantuo dal Giogo di Scarperia sino al monte di Fò, e di là scendendo nella valle per le vasic tenua te del Palagio, Panna, Erbaja, ecc.

Già un possidente agronomo lesse nella sezione di Agronomia alla Terza Riunione degli Scienziati Italiani alcuni cenni sulla conservazione de' hoschi di querce d'alto fusto nel Mugello ed altrove e sul modo di trarre tutta la sendita di che sono capaci.

Nella Term di Scarperia da lungo tempo esiste l'arte de' coltellinai e di altri subbricanti di armesi campestri di serro, de' quali generi soglionsi sornire i mercati e le siere in molti paesi del Granducato.

Nel giorno di venerdi ha luogo in Scarperia un mercato settimanale, la cui istituzione è antica quanto quella del paese. Inoltre vi si tengono due fiere annuali, una nel 24 giugno, l'altra nei giorni 28 e 29 ottobre, in commemorazione forse della sua antica chiesa titolare.

Nel secolo passato venne alla luce in Scar-

peria il giureconsulto e abile politico Antonio Moggi di San-Gimignano nel tempo che il di lui padre vi era stabilito con la famiglia medico condotto della Comunità. — Cotesta Com. mantiene costantemente un medico, un chirurgo e due maestri di scuola.

È sondato in Scarperia un ricco Monte pio, situato nel palazzo pretorio, dove risiede il vicario regio che estende la giurisdizione criminale anche sulle potesterio di Barberino di Mugello e del Borgo S. Lorenzo. — Vi si trova pure una cancelleria comunitativa, la quale abbraccia, oltre questa di Scarperia, le Comunità di San-Pier-a-Sieve e di Vaglia. — L'ingegnere di Circondario e l'uffizio di esazione del Registro si trovano al Borgo S. Lorenzo; la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Firenze.

QUADRO della Popolazione della Conunità di Scarperia a quattro epoche diverse.

| Nome                                                                                                              | Titolo                                                                                                                                                                   | Diocesi                          | Popolazione                                |                                  |               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| dei Luoghi                                                                                                        | delle Chiese                                                                                                                                                             | cui<br>app <b>a</b> rtengono     | ANNO<br>1551                               | ANNO<br>1745                     | ANNO<br>1833  | ANNO<br>1840                                   |
| Cerliano Cernocchio con Mon- taccianico e Ascia- nello                                                            | S. Andrea, Prioria<br>S. Agata, Pieve                                                                                                                                    | Tutti i poj<br>spetiano          | 132<br>458                                 |                                  | 530<br>827    | 56a<br>79 t                                    |
| Cornocobio Fagna Lamena Marcojano e Mezzalla Montepoli Petrone (*) Scarrana con l'annes- so del Ferrone Senni (*) | S. Gavino, Battoria S. Maria, Pieve S. Michele, Prioria S. Maria, idem S. Lorenzo, idem S. Bartolommeo, idem SS. Jacopo e Filippo, Prepositura S. Gio. Rattista, Prioria | poli di questa<br>alla Diucesi F | 249<br>387<br>97<br>197<br>188<br>—<br>978 | 132<br>239<br>162<br>144<br>1066 | 338           | 198<br>442<br>191<br>358<br>232<br>240<br>1576 |
| Signano                                                                                                           | S. Clemente, Rettoria                                                                                                                                                    | Abit. N.º                        | 2940                                       | 33                               | 120<br>5656   | 5068                                           |
| Altronde vi entrave                                                                                               | ooca escivano fuori di<br>asterisco (*)<br>ano dalle tre chiese pa<br>ri di questo territorio co                                                                         | Rzszano                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | Abit. Abit. Figi                 | N.º N.º liano | 47<br>5021<br>225<br>5246                      |

SCIANO, o SEANO in Val-d'Ombrone Putojese. — Ved. Seano.

Scio - Ved. Szio nel Pistojese.

SCO' (PIANO, E PIEVE DI) nel Val-d'Arno superiore. — Ved. PIAN-DI-Scò.

SCO' (S. MINIATO A). — Ved. PIAN-DI-Sco, Comunità.

Scoccolino di Cigoli nel Val-d'Arno inferiore. — Contrada che diede il vocabolo ad una ch. parr. (SS. Stefano e Lucia) nell'antico pievanato di S. Saturnino alla Fabbrica di Cigoli, Com. Giur. e circa due migl. a pon.-maestr. di Sanminiato, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Il Lami nel suo Odeporico a pag. 1399 cita le parole di un istrumento del 23 agosto 1207 rogato fuori de' muri della città di Lucca, nel quale trovasi fatta menzione di un Guidotto da Sanminiato, scilicet de loco Scoccolino.

Il luogo di Scoccolino sotto Sanminiato è citato anche da Giovanni Lelmi nel suo Disrio sanminiatese al fehb. dell'anno 1315, quado nella tornata che secero dalla parte del Borgo di S. Fiora i soldati di Uguccione della Faggiuola, surono assaliti dai Sanminiatesi nel piano sotto Scoccolino.

Lo stesso Lelmi poco appresso ivi aggiun
m, che a dì 24 aprile 1315 (stile comune)

Uguccione della Faggiuola sermò il suo cam
po a Santa-Gonda, alloggiando egli stesso

nella Badia, e che nel dì 27 detto uscì certa

cavalenta suori del campo scorrendo e gua
stando per le ville di Monte Donico, Bacoli

e Scoccolino insino a Fibbiastri e a S.

Chiara e per la via di Felcino. Donde

consegue che la contrada di Scoccolino era

situata in collina fra Cigoli e S. Chiara nel

suburbio occidentale di Sanminiato. — Ved.

Fammica di Cigoli.

SCOGNA nel vallone di Vara in Val-di-Magra. — Cas. con ch. parr. (S. Cristofano; nella Com. e Mandamento di Godano, Dioc. di Luni-Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

Risiede in monte sulle pendici meridionali del poggio di Godano cui bagna i piedi la ripa sinistra della fiumana di Vara.

La parr- di S. Cristofano a Scogna nel 1832 noverava 280 abit.

SCOJANO, o SCUJANO in Val-Tiberina. — Cas. con ch. parr. (S. Donato) nel pivi-re della Sovara, Com. Giur. e quasi 3 migl. a ostro-scir. di Anghiari, Dioc. di Sansepolcro, già di Arezzo, Comp. aretino. Risiede alla base delle colline che stendonsi fino alla ripa destra della fiumana Sovara fra la strada regia d'Urbania o dell'Adriatico e la Terra d'Anghiari.

La parr. di S. Donato a Scojano nel 1833

comprendeva 124 popolani.

SCOLA (ISOLOTTO DI) sull'ingresso del Golfo Lunense, o della Spezia. — Ved. Isola di Palmania.

SCOLA, o SCUOLA (PIEVE A), anco ASCUOLA in Val-d'Elsa. — Ved. ASCUOLA, E PIEVE A SCOLA.

SCOPETO. — A molti, luoghi senza dire dei perduti, è restato il vocabolo di Scopeto, sufficienti a indicare la qualità delle piante che un di cuoprivano quelle contrade. — Citeremo li Scopeti meno ignoti.

SCOPETO in Val-d'Arbia. — Torre ridotta a fortilizio durante l'ultimo assedio di Siena poto lungi dalla pieve di S. Giovanni al Bozzone nella Com. e Giur. di Castelnuovo della Berardenga, Dioc. e Comp. di Siena.

Fu questo un possesso della celebre famiglia Sozzini, dove villeggiarono Mariano e Bartolommeo, Fausto e Lelio Sozzini. La stessa torre di Scopeto è rammentata sotto dì 17 marzo del 1554, da Alessandro Sozzini nella sua cronica delle Rivoluzioni di Siena pubblicate nel T. II dell'Archivio Storico Italiano.

Scopero nel Val-d'Arno superiore. — Cas. che diede il titolo alla ch. di S. Cristofano a Scopeto, che su nel piviere di Cascia, Com. e Giur. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze. — Ved. Cascia (Pieve A).

Scopeto nella Val-d' Evola. — Due casali distrutti nella stessa Vallecola, uno nel piviere di Barbialla, Com. di Montajone, Giur. di Sanminiato, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze, e l'altro ch'ebbe ch. parr. (S. Jacopo) riunita alla cura di Balconevisi, già della Dioc. di Lucca, ora di Sanminiato, Com. e Giur. medesima. Comp. di Firenze.

Riferisce al casale di Scopeto presso Barbialla un istrumento lucchese del 19 agosto 1109 rogato nella canonica della pieve di S. Genesio sotto Sanminiato, col quale il C. Ugo del su C. Tedice della Gherardesca sece un cambio di beni con Rangerio vescovo di Lucca, sra i quali possessi suvvi compresa metà dei casali di Barbialla e di Scopeto, posti juxta suvium, quod di citur Ebula, etc. — Era probabilmente quello

Scopetulo castello che nell'anno 1004 dal C. Gherardo del fu C. Gherardo per la sua ractà su donato alla badia di S. Maria di Serena da esso lui fondata presso Chiusdino.

Appella pure a colesto Scopeto di Barbialla un diploma di Arrigo VI del 18 agosto, 1186 col quale concesse in seudo a Ildebrando vescovo di Volterra fra gli altri luoghi la terza parte de castelli di Barbialla e di Scopeto, mentre il vescovo Galgano suo untecessore fino dal 17 aprile 1152 aveva comprato quella stessa porzione de' due castelli di Barbialla e di Scopeto. — Ped. Bardialla, Balgorevist, Corazzano, e Valle CONICHISI.

Scopeto in Val-di-Greve. -- Non so se più esista il nomignolo di cotesto Scopeto; so bensi che esisteva nel secolo X nel piviere di S. Pietro a Cintoja, Com. e Giur. di G.eve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze. Al qual luogo, chiamato castello, riferiscono varie membrane della Badia di Passigna-110, due delle quali del 1008 rammentano de' beni posti nel castello di Scopeto, piviere di S. Pietro a Cintoja.

SCOPETO (PLEVE m), alias A VIMINIC-CIO nella Val-di-Sieve. — Pieve untica di receute restaurata sotto l'invocazione di S. Martino, nella Com. e circa due migl. a ostro-scir. di Vicchio, Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una delle colline che dal Monte-Giovi si distendono a sett. verso il fi. Sieve, il quale bagna le sue falde a lev., mentre dal lato di pon. scende in esso il fosso Baldracca.

Questa pieve, che dai nomignoli di Scopeto e Viminiccio da a giudicare dell' antico stato selvaggio del luogo che in origine la circondava, chiamandola in Fiminiccio, o a Scapelo, cotesta pieve è rammentata fino dal principio del sec. XI nell' atto di fondazione e dotazione del Mon. di S. Miniato al Monte del Re suori di Firenze, cui il vescovo Ildebrando donar volle fra le altre possessioni la metà del Cast. e territorio di Montacuto compreso nel piviere di S. Martino ia Viminiccio.

Che la stessa pieve di S. Martino prendesse, o che dasse il vocabolo ad un castello appellato Scopeto, si può dedurre da due altri documenti del a sett. e i ottobre del 1097 pervenuti dalla Badia di Passignano nell'Arch. Dipl. Fior., il primo de'quali, rogato presso il castel di Scopeto, tratta di

una dodazione di terre e vigne situate in varj pivieri de la diocesi fiorentina, dore e rammentate il castello di Scopeto nel piviere di S. Martino a Viminiocio. Rell'altro documento, in data del 1 ott. 1097, scritto nel Mon. di S. Ministo al Monte, è un aggiunta di donazione lasciata dalla vedova del primo donatario fatta allo stesso Mon. sotto di 21 sett. di quell'anno, si citano fra i beni denati quelli posti in Scopeto.

Rammentano pure cotesto castello due diplomi, uno di Arrigo VI del 29 maggio 1197, e l'altro di Federigo II del 29 nov. 1220, coi quali furono confermati ai conti Guidi, tra gli altri castelli del Mugello, quelli di Albovino, di Pimaggiore, di Monte-Sassi, di

Scopeto, ecc.

Nel 1568 la chiesa plebana in discorso minacciava rovina in guisa, che i suoi rettori furono obbligati ad uffiziare per qualche lempo in un oralerio di compagnia distante due tiri di balestra della pieve.

Fra i diversi oratori uno, che fu cura setto il titolo di S. Jacopo in Palule, esistera sulla strada che fiancheggia la ripa destra del fl. Sieve dov'era anche un ospedale per i pellegrini stato incorporato con i suoi bent alla ch. priorie di S. Marie al Bovico mediante decreto del 9 maggio 1394.

Dissi la piere di Scopeto di recento restaurata, stante le cure del defunto pievano Carlo Vivoli di Firenzuola, che la resse 24 anni fino al 1805, nel qual periodo eghi rifece chiesa e canonica, migliorò i poderi e le case coloniche, parte delle quali eresse dai fondamenti, talchè avendo vistosamente aumentato le rendite di cotesta cura, il pievano alluale Gio. Bathista Grifoni fiorentino ha voluto tramandarne ai posteri la memoria con una iscrizione fatta perse nel 1843 sopra la porta della sua canonica.

Il piviere di S. Martino a Scopeto comprendeva cinque cure, attualmente ridotte a tre sole parrocchialir; cioè, r. di S. Waria al Bovino con l'annesso seguente; 2 di S. Jacopo in Padale; 3. di S. Andrea Barbiano, ossia a Casalieri, esistente; 4. di S. Giusto a Monte-Sassi, unita alla parrocchia di Fiochio con decreto del 22 sett. 1775; 5. di S. Jacopo a Montacutolo aggregata, prima alla ch. di S. Pietro a Pimaggiore, dopochė essa fu unita al canonicato Adimari nella metropolitana fiorentina, ed ora fa maggior parte del suo popolo è dato alla pieve di Scopeto e per il restante a quella di

isso. Fa un tempo di giuspedronato Issi, dai quali per bolla di Pio II pasri Nuti e quindi ne' Baldinotti.

la pieve di S. Martino a Scopeto nel 1833

man 340 abit.

Scarero (S. Donaro a) nel suburbio midenale di Firenze. — Convento che la firati Agostiniani detti Scopetini fuori la Porta Romana sul poggio di Colomba, pepolo di S. Ilario alle Ponti, o a Combaja, Com. e Giur. del Galluzzo, la e Comp. di Firenze. — Pu disfatto profine della Signoria di Firenze nel tasta affache non servisse di asilo ai nemiche remitano ad assediare la città. — Pul Guarano, Comunità.

SOURCETOLI in Val-di-Magra. — Vill. on the part. (S. Andrea) nella Com. e cir-o i migl. a sett.-mestr. di Caprio, Giur. i intremoli, Dioc. medesima, già di Lu-

Sarama, Grasp. di Pisa.

limite in monte lungo il fosso Orzanelle che custà sotto il fisaco occidentale del limite Orajo serre di limite fra la Com. di Gprio e quella di Pontremoli.

La part. di S. Andrea a Scorcetoli com-

Matabaccio.

Em ad 1833 contava 465 ahit.

SONGIARO, o SCORCIANO in Val-d' In. — Vill. con ch. plebana (SS. Flora e lasilla altre volte detta a Scorciano di Valdispose, an di rettoria sotto la Pieve a Camib. È situata presso il confine di tre Comatt, di Colle, cioè, di Casole e di Montalina, sell'ultima delle quali innanzi i 1833 la detta ch. era compresa, ora nella Can. Giar. e 6 migl. a lev. di Casole, Dioc. 6 Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

limite alla luse occidentale del Monteluzio sella ripa destra del sosso Tana, pura la strada maestra che da Siena per la

materarola guida a Colle.

Id Vill. di Scorgiano ebbero signoria i min di Saggia e Strove; ed è rammenus in minimento del 13 sett. 1331 esimat fa le carte degli Agostiniani di Sieu, mate nell'Arch. Dipl. Fior.

Rit hadi il Vill. di Scorgiano insieme la Montegutolo del Bosco, la Pieve a familie ed altre possessioni, fu eretto in india en titolo di contea dal Granduca indiando II, dal quale, mediante diploma di l'I maggio 1667, fu concesso al cavalier familie fu Firmano Bichi di Siena da

passare dopo la sua morte al Card. Antonio Bichi di lui fratello, e dipoi ad uno dei figli, eredi e successori del Cav. Rutilio Bichi da nominarsi dai primi due infendati, Cav. Giovanni e Card. Antonio, previa l'approvazione sovrana, finchè alla morte del conte Francesco di Firmano Bichi, accaduta li 7 sett. del 1737, il feudo di Scorgiano ritornò alla corona granducale.

A Scorgiano però gli eredi Borghesi-Bichi di Siena conservano una tenuta con il palazzo incominciato dal Card. Antonio Bichi, ed una cappella con buone pitture del Cav. Nasini, oltre una B. V. colorita dal Pacchiarotto. Anche l'erezione di questa cappella su satta a spese dello stesso Card. Antonio Bichi, il quale vi su sepolto nel 1672.

La parr. plebana della ch. di SS. Flora e Lucilla a Scorgiano nel 1833 noverava 403 abit., 136 de' quali spettavano al territorio

comunitativo di Monte-Riggioni.

Scorico in Val-d'-Elsa. — Cas. distrutto dove fu una ch. parr. (S. Cristofano di Scorico) nel pievanato di S. Leonino in Conio, Com. della Castellina del Chianti, Giur. di Radda, Dioc. di Colle, già di Fiesole, Comp. di Siena. — Ved. Como (S. Leonino in).

SCORNELLO in Val-di-Cecina. — Villa de' nobili Inghirami di Volterra nella parr. di S. Leopoldo alle Moje, Com. Giur. Dioc. e circa migl. 7 a scir. di Volterra,

Comp. di Firenze.

La villa di Scornello risiede sopra un poggio cretoso sparso di filoni tortuosi di solfato di calce (gesso) sotto ai quali approfondando il terreno scaturisce l'acqua salata delle Moje volterrane, come in simil modo da lunghissima età la forniscono i sottostanti poggi delle Moje di S. Giovanni presso l'antica ch. parr. di S. Lorenzo alle Moje vecchie. — Ved. Mose di Volterra.

Una delle carte del Com. di Volterra del 23 luglio 1228 tratta della vendita di tutte le terre che gli ospitalieri dell'Altopascio possedevano a Scornello come patrimonio dello Spedaletto sotto Agnano in Val d'Era.

Ma la villa di Scornello è anche più famigerata per i famosi Scaritti etruschi ivi dissepolti dal giovane Curzio Inghirami.

SCORNIO (VILIONE & GORA DI) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — All'Art. Gora di Scornio, o di Brana su discorso dell'andamento ed uso di cotesta Gora, ed all'Art. Porta al Borgo di Pistoja si parlò

del Vazone di Scomo di Miccolò Paccini. cavaliere di molto spirito e di ettima indele founito, alto a invitare con sempre muovi bremi e lavori i suoi concilladini al progresso agricale e industriale.

SCORNO nel Val-d'Arno pissae. -- Contenda che ha fornito il titolo a due chiese (S. Stefano a Saprao minore, e S. Mertino a Scorno maggiore) nel piesantto di 5. Lerenno alle Corti, Com. e cisca 3 miglia a pan. di Cescina, Ginr. di Pontedora, Diéc. e Comp. di Pisa.

Che la contrada di Sverme si estendesse fua le Carti e Cascina, e obe sino dal tecolo X desse il nome ad un casale di quest'ultimo piviere, le dichiera un contratto enfileutico del 12 aprèle, anno 970, pubblicato dal Muratori (Ant. Med. Acri. T. III), cal quale intramento Alberico rescevo di Free uffittò a due mobili fintelli la metà delle rendite e tributi che al piemao di Ca**acima** davevano gli abitanti delle v<del>ille di q</del>uel piviere, fra le quali è designate una villa di Scorno. - Vad. Gaccina.

Rispetto all'antica famiglia pisana dei signori da Scorno la storia rammenta molt) itadisidai, diversi dei quali si firampeno nel 1288 al trattato di pace fra i Piseni ed i Genoveni. Gli storici fecero anche menzione di un Bartolommeo da Scorno ricoc cittadino che figurò nel principio del 1400, e di un Code da Scorno di lui coetance.

Scorno costituiva un comunelle del conitado: piemo, e come tale è segnalato in altune carte del accelo XIII fm quelle delle monache di S. Silvestro di Pisa, mentre la *villa di Scorno* e la sua cappella di S. Stefuno somo ricordate nel 1:254 in una metubrana appartenuta al Mon. di S. Croce alla face d'Arno, entrambe riunite pell'Arch. Dipl. Pior. — Ved. Court (S. Lonenzo area),

SCOTEMBO, O SEUTEMBO (PIETE PECESIM PI) fra la Wal-di-Tora e la Val-di-Pine, già detta la Pievaccia di Colle Pinnuta, o Pincioli, nella Com. e circa un migl. a maestr, di Orciano, Giar. di Rosignano, Disc. e

Comp. di Pies.

Gli avanzi della *Piere necchia di S*cotriano, de lungo tempo profenste, si troveno piè del Colle Pinneti sulla destra della atrada che da Colognoli porta ad Osciano presso la via Emilia, o Maremmana, che press un tiro d'arco al suo pon., fin le sosgenti del torrente Morra, tributacio della humana Tora, e quelle del Salvalano che

del lato apparto: a'incemmine a verotami nel huminello Fine.

La situacione della Piere reachia di Scosarano e deridante erril, estecaro compre sinrisdizionale di Livorno conosciuto un di salto il titolo di Capitanato avono. — Ped. Laronne, Comunità.

Fra in memorio più vetnete raletive al Cos. e Pieve di Scotriano il Mumteri nel T. III delle sue Antiq. M. Aem pubblico une membrane dell' Arch. Arcie. Ess. del 23 nov. 1929, nella quale și teatle di m' customi di boni appartenenti alla mengacircetovile pisana situati in vari lunghi 📥 Piane di Porte, al apche nel pivicce di S. Maria e 8. Gio. Battista a Scotrica. compresavi la sesta parta dei tributi militisagarsi dagli shitanti della Filha di Scerigeo e di altri vici e costelli dello stesso pictonata.

Il page di Scotringo facere communità al è remmentato in dog carte picane del 23 e sp givero : 34 o relativo alla vendita dilla pezzi di terre fatta da un tal Domanceitabl to Gherardo del Gampnedi Scotennodd le Colline asperioni. - Actam (GenEul. timo istrumento) in Corrent Scotrionias portion Puodeni queptom Nucli de Comuni Lorensane anno 1340, Indial All. tertio Kel. Julij ..- (Ance. Ance. Bel

Il territorio della pieve S. Gia. Machine S. Maria a Septriano comprendeva, altre quello delle ch. sollometrice, altre ottimes earasis, siccomo appezisos dal estaloguida 2372 pubblicato del P. Metteis ciob, a. h. chiera perr. di *Oncique*, cui fit aggress seppesso popolo di Scotriano, a. S. J. a Lucieno; 3. S. Cristolino a Longu 4. SS. Ginsto e Biegio a Salatte (acque 5. S. Martino a Ragliana (idim). A Pietro a Paghianella (cura che fu s con la presedente alla parrenchia an z. S. Regolo e Sante Bagale, & S. so in Auli, o in Aula (ignota).

La piese di Scatriano designoggi s coll'indicazione di Galle Pintipli. appelituai maa solo mel daansto di.c. na del Gapitaneto muoro di Lice dal Collo Pintioli princ il neme qu presso la piere predetta. Ciò me: le: Si dere un intropocato del 28 ag. 200, p cato del Muratori fre quelli dell' Arcio. Pis., nel quale si tratta di su metr di boni della mensa di Pim pesti. cieno nel Cello detto Casalo Pinti

La pieve di Scottiano fiz sappren

Rustichello priore di S. Pietro a Seano pagò al camarlingo del Comune di Pistoja la gabella di due parti di una peschiera, mentre nel 5 genu. del 1341 e di nuovo nel 12 dic. dell'anno 1342 lo stesso priore, abitando in Seano, acquistò in compra un podere situato nel territorio di Tizzana.

Finalmente il priore Rustichello de' Lazseri comparisce in un atto del 21 settembre 1346, rogato in Seano, relativo alla collazione della chiesa di S. Biagio a Casale (di Prato), della quale ch. essendo uno de' patroni il prenominato Rustichello di Vanni concorse per diritto alla nomina e investitura del nuovo rettore di quella chiesa.

Fu rogato pure in Seano un altro istrumento del 16 agosto 1347, col quale il priore Rustichello predetto diede in socio a Baldo di Buoso certi bestiami. Cotesto atto mi sembra l'ultima memoria del priore Rustichello, mentre nel 17 dic. del 1348 su data una sentenza in Pistoja a savore dei statelli Gian-Carlo e Bartolommeo sigli del su Zarino di Vanni de Lazzeri come eredi, diceva la sentenza, del su priore Rustichello loro zio. —(Anca. Dira. Fion., Carte dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

In seguito la prioria di S. Pietro a Seino su sottoposta alla pieve di Tizzana. — Essa

nel 1833 contava 1222 ahit.

SEBASTIANO (S.) A PIUVICA. — Ved. Previca nella Valle dell'Ombrone pistojese.

Cotesto richiamo valga per tutti i luoghi che lianno per parrocchiale una chiesa dedicata a S. Sebastiano, o ai SS. Fabiano e Sebastiano.

SECCIANO IN VAL-DI-MARINA nel Vald'Arno sotto Firenze. — Cas. con ch. parr. (S. Stefano) e l'annesso di S. Michele a Cupi nel piviere di Carraja, Com. e circa migl. 5 a sett. di Calenzano, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in poggio sulla destra della fiumana Marina e della strada militare di Barberino di Mugello, lungo il fosso denomimio esso pure di Secciano.

La parr. di S. Stefano a Secciano nel 1833

poverava 234 abit.

SECCIANO, O SEGGIANO DI VAL-CAVA (S. CRISCI IN).

SECCIONE, o SACCIONE nel Val-d'-Arno Aretino. — Ved. Agata (S.) a Saccione. SECI, o SIECI nel Val-d'-Arno sopra Firenze. — Ved. Sieci.

SEGALARI DELLA GHERARDESCA (Segularium) nella Maremma pisana. — Castellare dove obbero signoria i conti della Gherardesca nel popolo di S. Lorenzo a Castagneto, Com. della Gherardesca, Giur. di Montescudajo, Dioc. di Massa-Marittima, Comp. di Pisa.

Il castellare di Segalari, ridotto agli avanzi di una rocca, risiede sopra il risalto di una collina fra la vetta del monte che propagasi verso lev. dal Poggio al Pruno e la Terra di Castagneto, situata quasi un miglio a scir. delle rovine di Segalari.

Le notizie storiche del Cast. di Segalari de'conti della Gherardesca risalgono al principio del secolo XI, poichè, sebbene il C. Gherardo nell'atto di fondazione della Badia di S. Maria posta nel suo castel di Serena presso Chiusdino (anno 1004) non facesse menzione di questo luogo, è certo per altro che i suoi successori donarono alla Badia medesima de' beni situati nella corte di Segalari. Lo dimostra una scritta di permuta di latifondi fatta nel 22 gennaio del 1158 fra l'arcivescovo di Pisa e l'abbate del Mon. di Serena, in cui sono nominati i beni che quella Badia possedeva nei confini del Rio-Gualdo, che scorre (dice il documento) fra Castagneto e Segalari. Arroge che uno de' conti della Gherardesca, il conte Tedice di Segalari, nel 23 luglio del 1194 (stile pisano) fu testimone ad un giudicato dato in Pisa nella chiesa di S. Sepolero di Chinsica. — Ved. Settino nel Val-d'Arno pisano.

Resta a sapere chi sosse stato il padre del suddetto conte Tedice, cioè, se egli nacque da un C. Ugo rammentato all'anno 1161, e se su quel C. Tedice che negli anni 1186, 1192 e 1190 era potestà di Pisa; o seppure era figlio di quel conte Tedice, la di cui moglie contessa Preziosa nel 1174 essendo rimasta vedova di lui, stando in Pisa, nell'ottobre di detto anno insieme con due sigli, CC. Tedice e Ugolino, e con altri due nipoti CC. Uguccione ed Ugolino sratelli e sigli del su C. Tancredi di Donoratico, donarono allo spedale di Stagno due moggia di terreno. — (loc. cit., Carte del Mon. di S. Lorenzo alla Rivolta di Pisa.)

Figlio bensì del C. Tedice di Segalari comparisce un conte Alberto che incontriamo in Cascina nell'agosto del 1215, quello stesso che fu eletto dal magistrato civico di Volterra in suo podestà, come apparisce da un atto del 2 aprile 1226 scritto nei confini territoriali del Cast. di Segalari; e forse era lo stesso C. Alberto di Segalari che nel 1252 venne chiamato per la seconda volta a Volterra ad esercitarvi l'uffizio di potestà. —(Anca. Dipl. Fion., Carte degli Olivetani di Pisa, e della Com. di Volterra.— Cecana, Notizie stor. di Volterra.)

Dal suddetto conte Alberto nacque un C. Guelfo di Segalari eletto nel 28 agosto 1305 in procuratore dai conti Ildebrandino Novello ed Enrico degli Aldobrandeschi di Santa-Fiora ad oggetto di vendere al Comune di Volterra, siccome avvenne nel 15 nov. dello stesso anno per il prezzo di lire 2400 pisane, il dominio utile e diretto delle saline di Montegemoli.—(Carte della Com. di Volterra, loc. cit.)

Molto prima peraltro di quest' ultima epoca una delle membrane inedite dell'Arch.
Arcio. di Pisa del 7 sebb. 1137 risguarda un atto scritto nella canonica della Primaziale, col quale i fratelli Ugerio e Rolando sigli del su Lamberto di Segalari donarono alla mensa arcivescovile di Pisa nelle
mani dell'Arciv. Uberto la quinta parte del
castello e distretto di Segalari. Il qual rogito
su firmato da otto consoli della citta di Pisa
e da varj testimoni. Lo rogò Ugo causarum
patronus et Apostolice Sedis Notarius.

Fa parte del prezioso Arch. della stessa Primaziale di Pisa (Arch. cit.) una carta del 29 nov. 1316, in cui si fa menzione di donna Tedda figlia del fu conte Guelfo di Segalari e moglie di Guelfo Buzzaccherino de' Sismondi di Pisa, all'occasione che essa alienò un predio situato nel piviere di S. Lorenzo alle Corti, stato di già comprato dal C. Bonifazio conte di Donoratico, e signore della sesta parte del regno di Cagliari.

Contemporaneamente al C. Guello di Segalari viveva un Bonaccorso conte pur'esso di Segalari e figlio del su C. Galgano di Tancredi, stato erede per la quarta parte di un C. Ugolino suo statello. — (loc. cit., Curte del Mon. di S. Lorenzo alla Rivolta.)

Infine i conti di Segalari talvolta si appellarono conti di Donoratico, e tale altra conti di Castagneto. Ma la branca de'conti di Segalari della Gherardesca si estinse verso la metà del secolo XV in una femmina, donna Bartolommea figlia del C. Guccio di Castagneto, la quale avendo portato in dote al marito Guglielmo da Ceuli la contea di Segalari, i suoi discendenti sottentrarono nel titolo ancora (sebbene dal governo no fosse loro controverso) di costi lari. — (Ance. DELLE RIPORISS. SI

Attualmente il poggio di Sega proprietà particolare di un tale p di Castagneto che ha ridotto quei ad una ridente collina piantata a ulivi, piante che fanno corona all mura del diroccato castellare. —

SEGALARI nel Val-d'-Arno supe trimenti appellato Castel Pala Questo luogo perduto era nel pivi Vito a Scergnano, Com. Giur. e migl. a pon. di Figline, Dioc. di Comp. di Firenze.

Esso è rammentato fino dal se una membrana della Badia di Col ora nell'Arch, Dipl. Fior.

SEGALARI DI SOPIGLIANA NEL VA la Cascina di Val-d'Era. — Ped. 4 NA (PIEPE DI).

SEGGIANO nella Val-d'Orcia. composto di due horgate, Seggian e nuovo, con una ch. prepositan (S. Bartolommeo), cui sono anticappellanie curate nella Com. Giumigl. 4 a sett. di Castel-lel-Piana Montalcino, già di Chiusi, Comp di Siena.

Trovasi sopra il risalto di un pi forma parte del fianco occidentale. Amiata lungo il torr. Pico, preso fluenza del fosso Petra, quasi sal dove arriva la regione trachitica del miata, in mezzo a selve di grandica

Una delle memorie più vetuste di questo luogo la fornirebbe un a agosto 858, esistente fra le pergon Badia di S. Salvadore sul Montat tualmente nell'Arch, Dipl. Fine. le si tratta di case e terreni posti di Seggiano allivellati da quell'al-

Anche un atto pubblico del ma verte intorno la vendita fatta del sessore alla Badia Amiatina di si di terra vignata, della misura di per pertica del piede del re Liutpi il prezzo di 20 soldi.

Della provenienza medesimo del 15 marzo 1202 promosso di insorta tra il Com. di Seano prespendente, e quello di Potentino, lite avevano preso parte gli nomi giano. — Ved. Potentino.

Nel secolo XII cotesto paese si distingue-14 in vecchio e muovo, siccome tale è qualibrato da un istrumento del 15 genn. 1160, mel quale si tratta della cessione che secero gli eredi dei sondatori della chiesa di S. Maria a Seggiano vecchio in mano di Rustico priore di detta chiesa ai Canaddolensi del Vivo dei lore diritti su quella chiesa.— (Anca. Dara. Fron. Carte del Mon. di S. Mustipla all' Arco in Siena).

Già all'Art. Nocato, o Nocata sul monte Amaza si disse, che la chiesa, di S. Flora esistita a Noceta nel distretto di Seggiano apparteneva ai monaci di S. Benedetto del Vivo, dai quali passò ai Camaldolensi di S. Mustiola a Siena, ed ivi si citò un istrumento del 29 sett. 1175 fatto nel Mon. del Vivo relativo all'assegnazione de' confini dei beni che appartenevano alla ch. di S. Fiora a Noceta, o a Noceto.

La chiesa parrocchiale di Seggiano vecchio, comecche fosse dedicata a S. Bartolommeo al pari dell'attuale di Seggiano amove, non è più l'antica.

Nel 1216 con bolla concistoriale del 20 dic. Onorio III ad imitazione di altri Pontefici antecessori, confermò alla Badia di S. Antimo varie chiese, fra le quali anche questa di S. Bartolommeo a Seggiano. — (Arch. privato di casa Borghesi-Bichi di Siena).

Cotesta parrocchia comprende, come dissi dentro il suo perimetro due cappellanie; la prima di esse, sotto il titolo di S. Bernardino al Colombajo, è posta più in hasso un boon migl. a maestr. di Seggiano, fra il Vivo e il torr. Ente, nel luogo dove fu un antico convento di Frati Conventuali, abbandonato nel 1782 per minacciante rovina, sicché provvisoriamente il curato di quella chiesa recossi ad uffiziare in altro oratorio. L'altra cappellania curata sotto l'invocazione e vocabolo di S. Giuseppe alla Pesciaa, è situata più in alto nel la repone trachitica della Montagna alquanto al 4 sotto de' faggi che coronano la gran cupala del Mont' Amiata.

Mel circondario della prepositura a breve distanza dalla Terra di Seggiano esiste una bella chiesa sotto l'invocazione della Madona della Carità fabbricata nel secolo IVI, e la villa di Potentino con estesa fattivi del March. del Monte S. Maria. — Fed. Pormazmo.

Seggiano nell'ultimo assedio di Siena dede un capitano in quel Bernardino da

Seggiano che dedicossi alla disesa di quella città. — (Arca. Stor. Ital. Vol. II.)

La parr. prepositura di Seggiano nel 1833 contava 1868 abit.

SEGUIO DI BARGA nella Valle del Serchio.

— Cotesta contrada che diede il vocabolo ad una ch. forse parr. (S. Andrea de Segio) spettava alla Pieve di Loppia, la quale nello stesso piviere designata trovasi anche nel catalogo delle chiese della Dioc. di Lucca dell'anno 1260. — Ved. Lorris.

SEGROMIGNO, o SUBGROMINIO delle Pizzonne nella Valle orientale di Lucca. — Ved. Subgrominio (Pieve di).

SEJANO DI TIZZANA. — Ved. SEARO. SEJO, O SCIO (VICO DI) nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Vico perduto, noto bensì per alcune carte pistojesi pubblicate dal P. Zaccaria nei suoi Anecdota; delle quali una del a novembre 944, contiene nu atto col quale il C. Teudicio figlio di altro C. Teudicio fece donazione di 12 poderi alla cattedrale di Pistoja, qualificandosi in quell'atto signore del Vico Sejorum, o Sciorum, posto presso Pistoja.

Anche un diploma dell' Imp. Ottone III dell' anno 997 a favore de' vescovi di Pistoja, confermato nel 1155 da Federigo I, rammenta una corte in Sejo, ch'era di pertinenza della mensa vescovile, diversa da altra corte che la stessa mensa possedeva in Sejano, o Sciano, presso Tizzana.

SELLENA (BACNI DI) O di CHIANCIANO in Val-di-Chiana. — Fed. CHIANCIANO, COMUnità, e Bagni di Sellena.

SELCE (VIA DELLA) sotto Fojano in Valdi-Chiana. — Ved. VIA CASSIA.

SELCE, o SILCIA (VIA) nella Maremma Grossetana e sotto Massa-Lunense. — Ved. Via Aurelia Nuova, R Emilia di Scatro.

SELVA, E SELVE. — A molti hughi, ville, e castelli della Toscana, quantunque non siano più come una volta coperti di boschi, è rimasto il nome generico di Selva, o Selve, siccome restò lo specifico ai Cast., Vill., vici o casali di Castagneto, Canneto, Frassineto, Ischeto, Suvereto, Pineta, Lecceta, Querceto, Scopeto, ecc.

Tale sarebbe la Selva nel Monte-Calvo presso la Terra di Santa-Fiora, la Selva di Buonconvento, la Selva di Monticiano e di Prata, la villa della Selva sopra la Lastra a Signa, e quella anche più celebre de' Salviati, poi Borghesi presso il castellare di Malmantile, nel popolo di S. Pietro alla

sto Senzano uno dei tanti feudi uidi di Modigliana, rammentato i nel privilegio concesso loro nel Imp. Federigo II.

di S. Pictro a Senzano nel 1833 abit.

o (Boccuerra vi) in Val-d'Orcia. IOCCHETTA, O ROCCHETTE DI RADI-

(S.) - Ved. Zio (S.) di Cerriel Val-d'Arno inferiore.

FAGLIA in Val-di-Chiana. chiesa parr. (S. Maria) nel pirentola, Com. Giur. Dioc. e cir-I. a scir. di Cortona, Comp. di

medio evo la ch. di Sepollaglia loggio a lev. della strada postale presso al confine del Granducaitato pontificio fra l'Ossija ed il

ta chiesa di giurispadronato dei ori di Cortona, uno dei quali, III mell'anno 1370 la rifece e estinzione della signoria de Cam di Sepoltaglia divenne di giudei capitani di Parte Guella di ni quali passò nei Granduchi di

a la tradizione, destituita peraltro ndamento, che i vocaboli di See di Ossaja nascessero dal viro di Cadaveri restati sepolti cogran vittoria riportata sul Tra-Annibale sopra le romane legioni dal console Flaminio.

o tempo a questa parte, stante la elle abitazioni dalla chiesa parr. lis, il suo parroco ordinariamente

borghetto, denominato il Ricovasi lungo la strada postale di i la dogana dell'Ossaja e la chienola. El è costà in un oratorio pre il parroco di Sepoltaglia suole, elle solennità, giornalmente uf-

. di S. Maria a Sepoltaglia nel ıva 336 abil.

più spesso SERRA, SERRE, LE, e SERRAVALLE. — Prù o cotesti nomignoli s'incontrai **ponti e s**ono dati a varj paesi me, i quali tutti ripetono un'eplogia, cior, dalla posizione ton cui si trovano, essendo quelli per il solito posti sul passaggio da una in altra valle, o vallecola.

Noi ci limiteremo a indicare fra i più segnalati i seguenti.

SERAVALLE, o SERRAVALLE, già SERRA nel Val-d'-Arno cascutinese. — Castellare con Vill. e ch. parr. (S. Niccolò) nel piviere di Partina, Com. Giur. e circa 6 migl. a sett. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi il castello di Serra, o Serravalle nell' Appennino di Camaldoli sotto la Badia di Prataglia nella ripa destra del torr. Archiano, là appunto dove confluiscono i fossi di Camaldoli e di Prataglia, che uniti prendono il vocabolo del torr. prenominato, talché io penso che a seconda delle parole di Dante fino costassù salire dove dopo la battaglia di Campaldino il ferito capitano dell'esercito vittorioso, Buonconte da Monteseltro, la di cui ombra interrogata nel Purgatorio dall'Alighieri rispondeva al poeta:

Oh, rispos' egli, appiè del Casentino Traversa un'acqua ch' ha nome l' Archiano, Che sovra l'Ermo nasce in Appennino.

La ve'l vocabol suo diventa vano Arriva'io, forato nella gola, Fuggendo a piedi e sanguinando il piano. (Dante Purgat. Canto V.)

Rispetto alle memorie di questo castelletto di Serra, o Serravalle solamente mi è noto che esso insieme con i vicini castella di *Gello* e di *Banzena* intorno al mille era posseduto dai nobili di Montanto e di Caprese, ai quali io dubito che appartenesse quel Guelso di Ranieri che nel 1114 per atto del 24 marzo offrì le rendite di cotesti luoghi agli Eremiti di Camaldoli. — (An-MAL. CAMAI.D. Fol. I. Append.)

Negli Annali Camaldolensi sono ripertati vari istromenti relativi a questo castello , col primo de' quali, rogato nel claustro della badia di Prataglia nel nov. del 1188, Amadeo vescovo di Arezzo convenue con Guglielmo abbate di Prataglia e con alcuni abitanti di Marciano di edificare a spese della sua mensa un castello in Seravalle in luogo appellato Incisa da guardarsi in nome e per conto dei vescovi di Arezzo: che nei casi di bisogno questi avrebbero dato a custodire la torre del castello suddetto agli abbati di Prataglia insieme con la chiesa di

Dopo la resa di Seravalle i Pistojesi prigioni furono condotti a Lucca, ed agl' indigeni fu perdonato. Allora i Lucchesi fecero costruire in Seravalle una nuova rocca dalla parte che guarda la Val-di-Nievole, e un grosso muro alla rocca vecchia di qua verso Pistoia, dov'era, dice il Villani, la pieve nuova, per tener meglio a ubbidienza gli uomini di quel castello che furono aggregati al contado lucchese. — (G. Villani, Cronic. Lib. VIII. cap. 52.)

Delle due rocche, nuova e vecchia, di Seravalle, parla l'anonimo delle Storie pistolesi all'anno 1314, dopo che il governo di Lucca da l'guccione della Faggiuola, appena lattosi di quella Rep. signore, su rifor-

mato a parte Ghibellina.

Allora i Bianchi e i Ghibellini di Pistoja chi erano in Lucca cavale irono a Seravalle dove quelli di dentro gli aprirono le porte, e con allettativa della moneta che dicdono al capitano ebbono ia rocca nucca. I Guelfi pistojesi che erano nella rocca vecchia, vedendo rerolata la nu ma, venderono anche la loro ai fuorusciti Ghibellini, i quali allora fornirono di gente amica, non solo le due rocche ed il castello di Seravalle, ma i puon vicini alla foce, fra i quali la Castellini, Mariana, Casare, Fagno, Mortigna, Martagnana e Finacciano.

Oppositer present li disposizioni i Latchesi ese mentanono a far guerra el Comune de Petri . In qual città allera era guardata

da Protes esi

Provide a the Lynn we come con un exemple to the Ville North and Control Residentia Mention of the Control of t

no Pino della Tosa che era vicario stoja, a nome del re Roberto di N quali tutti stettero a parlamentare i valle con Castruccio infino a notte ta. — Ved. Pistoja.

L'anno di poi, nell'aprile del 13 la mediazione del re Roberto fa c la pace fra i Pisani ed i Lucchesi da i te ed i l'iorentini con tutti gli altr della lega Guelfa di Toscana dall'al te, nella quale si conteneva anche il te articolo: Che i fuorusciti di Pist dessero le terre che tenevano del ( di Lucca, riserbandosi Seravalle avessero satto le paci coi part Dalla qual cosa apparisce, che nel due rocche di Seravalle doverna in potere dei Bianchi o Ghibellini e non più in mano de Lucchesi. ultimi però erano state nel 1322 rusciti di Pistoja consegnate, poich mo nell'aprile di detto anno Casta suo quartier generale in Seravalle, cevé i commissari dell' Abbate di l allora signor di Pistoja, per far tr esso lui, come la fece a patto di pag struccio un tributo di 3000 fiori l'anno, e di cacciare dalla città il Baronto con altri capi di parte Gu ci de Fi mentini. — (Gro. Velam, Lib. IX. C. 146, e Istorie Pisto

Trenze inviò di musica di firenze inviò di musica e di sali, i di cui abitanti cari del sali di sali di cui abitanti cari del sali di sali deravalle; si cari di sali di cui abitanti cari di sali di

e poi la Signoria di Firenze oste per far guerra specialdi Montecatini, che fu da essa er bine.

lest' epoca abbiamo una prov-Lep. Fior. del 16 ott. 1336 risarcimenti ordinati alle due nuova e vecchia, di Seraanta di dello castello per siil decreto, della città di Ancs. Dirl. Fion. Carte del-Facopo di Pistoja.)

non lasciarono più la guare non dopo la cacciata del quando Firenze ricuperò la erde quella del suo distretto. popolo di Pistoja e degli alin quell'occasione si emangai servitu. — « Fu per la uca, dice il Villani, (Cro-. C. 24) che si perdè la si-10, di Pistoja, di Seravalle, San-Gimignano, Colle, Pie-Laria a Monte, Montopoli e la e terre per colpa dei più barattieri cittadini e castel-

no, rispetto a Seravalle aglue rocche, vecchia e nuova, mate dai castellani fiorentini si la potesteria, essendo stato Jesta di tutto l'intiero semescudi ch'ebbe di regalo. — Fior. Lib. IX.)

ross (Vol. IV. pag. 419) si po un nuovo assedio Pistoja ne rendersi alle forze invia-, e riconsegnare a quelle la el di Seravalle, le cui rocstamente dai Fiorentini pre-

carte de Roccettini di Piall Arch. Dipl. Fior., una 356 rammenia un Lamberto Nero di Firenze castellano nua di Seravalle. - Inoltre Lattro istrumenti del 1368 e ed al giuramento prestato di S. Lucia.

dai castellani fiorentini per la guardia delle ro**o**che nuova e vecchia di Seravalle.Corrispondono esse alle semidirute torri esisienti luttora nei due opposti lati del paese di Seravalle.

Comecche dal 1367 in poi nelle rocche di Seravalle si tenessero guardie per conto del Comune di Firenze, pure la rabbia dei due partiti, Cancellieri e Panciatichi, risorgeva di tempo in tempo con nuovi furori in Pistoja e nel suo territorio, sicchè il loro sterico Fioravanti raccontando quelli del 1501 elibe a compiungere cotanti feroci massacri de suoi concittadini. Fu nel 1367 quando la fazione Panciatica, animata da un Seravallese, si pose in animo di pigliare, siccome per mezzo di un traditore s'impadroni di una parte di cotesto puese, e segnatamente della rocca che guarda la Valdi-Nievole, e dei campanili delle chiese di S. Stefano e di S. Michele. Inteso ciò dalla fazione Cancelliera, dopo aver questa raccolto buon numero di faziosi armati, costoro si recarono a Scravalle nella speranza di cacciare di là il partito contrario, per cui segui atroce strage e carnificina tra una parte e l'altra. — Fed. Pistou.

Presso la torre orientale esiste la chiesa plebana davanti ad una piccola piazza dov' era il pretorio eretto durante il governo di Cosimo I che distacco la sua giurisdizione dalla potesteria di Larciano. — Ma la potesteria di Seravalle fu abolita dalla legge del a agosto 1838 affidando le ingerenze civili di questa e della potesteria di Tizzana al vicario R. di Pistoja.

A poca distanza dalla pieve esiste la ch. prioria di S. Michele di Seravalle, forse l'antica ch. di S. Michele nel Colle di Serra, stata sottoposta al pievano di Caloria.

Cotesto piviere abbraccia nel suo circondario oltre la prioria di S. Michele a Scravalle, la parrocchia de'SS. Jacopo e Filippo alla Castellina, ed allo stesso piviere sembra che appartenesse una parte del territorio di Momigno, innanzichè la sua chiesa fosse eretta in battesimale. — Si contavano iti all' Arch. generale dei pure in Seravalle diversi oratori, ed un pic-1 quello Dipl. Fior. riseri- colo spedale per i pellegrini sotto il titolo

MOVIMENTO della Popolazione delle due Parroccuis di Seravatte
a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| Anno | mase. | femm. |     | femm. | controlti<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>Secolari<br>E regolari | delle | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|-------|-------|-----|-------|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1551 | _     |       | -   |       | -                             |                                       | 148   | 809                         |
| 1745 | 180   | 129   | 241 | 277   | 134                           | 4                                     | 177   | 965                         |
| 1833 | 314   | 298   | 224 | 220   | 535                           | 3                                     | 270   | 1594                        |
| 1840 | 355   | 301   | 241 | 250   | 537                           | 3                                     | 279   | 1687                        |

Comunità di Seravalle, o Serravalle.

— Il suo territorio abbraccia una superficie di 13339 quadr. 319 dei quali sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade. — Nell'anno 1833 vi si contavano 4867 abit. a proporzione di 324 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Il territorio comunitativo di Seravalle confina con quello di altre sette Comunità. Dal lato di maestr. fronteggia col territorio della Com. di Marliana, a partire dalla Cormaccia de' Fossi, dove attraversa la strada pedonale denominata Montanina, e di la entra nella Forra detta la Bolognola, che presto lascia fuori sul confine settentrionale della Com. di Montecatini di Val-di-Nievole. Costì voltando faccia a pon. si tocca col territorio comunitativo di Monte-Catini, col quale il nostro dirigesi per termini artificiali verso la strada che guida dalla Castellina a Monte-Catini. Ivi il nostro formando angolo acuto piega direzione a scir. per scendere nella Forra delle Macchie sino alla sua confluenza in Nievole, il cui fiume rimonta per breve tragitto voltando la fronte a sett. sino alla Forra di Cagnano, presso la quale la nostra Com. piegando da lev. a lib. si dirige nella Forra del Poggio alla Gnardia, e torna con essa nel fi. Nievole, poco dopo essere sottentrato a confine il territorio della Comunità delle Due Terre di Val-di-Nievole, ossia di Monsummano e Monte-Vettolini. Per breve cammino le due Com. percorrono il fi. Nievole, giacchè allo sbocco in esso della Forra de'Becchini i due territori dirigendosi da lib. a scir. entrano e rimontano per mezzo migl. la For-🖊 prenominata, poscia per termini artifi-

ciali salgono sine al crine de' Monti di Sot-10, passando per il Sasso di Fuso, dove dopo aver tagliata la strada della Croce al Monte piegano a scir.-lev. per Belvedere, quindi attraversano la strada pedonale che da Vinacciano guida a Monte-Vettolini, finchè trovano la Forretta del Confine. Ivi sottentra il territorio comunitativo di Lamporecchio, col quale il nostro fronteggia dirimpetto al Val d'Arno inferiore, da primo per mezzo migl. nella stessa direzione di scir.lev. finchè alla Forra della Ciliagia voltando a ostro per entrare nella Forra di Cer. ralto, che dopo due terzi di migl. abbandonano per entrare in quella dell' Ulivecchio proveniente da lev.-grec. Con quest' ultima le due Com. salgono sul crine dei Monti-di-Sotto verso la strada di Cecina che costa varca il poggio. Poco dopo arrivano sulla foce per dove passa la strada di Larciano, finchè, al di là del termine del Castagno segnato cessa dirimpetto a ostro il territorio comunitativo di Lamporecchio, e viene a confine quello della Com, di Tiazana che trova il nostro sopra le sorgenti del rio Morone. Mediante cotesto rio le due Comunità scendono nella direzione di grec. in Val d'Ombrone pistojese sino al Ponte d'Asso sul torr. Stella. Al di là di quest' ultimo torr. serve di limite la strada comunitativa rotabile che dal Ponte d' Asso atsraversando la regia Pistojese s'incammina sulla via appellata del Confine. Costì sottentra dirimpetto a sett. la Com. di Porta-Carratica, mediante la strada suddetta che insieme con la nostra percorre nella direzione di pon, sino ai Ponticini, sui quali passa la strada della Castellina. Ivi cessa la Com. di

atica e viene a confine quella di chrse, da primo di faccia a pon. a strada della Castellina di sopra, le la nostra Com. torna sul torr. rimonta nella direzione di maedopo un miglio e mezzo lo lascia illa strada di Monte-Chiaro onde prec. a lib. intorno alle pendici i Monte-Chiaro e di là percorrere naestra che scende nella regia Pi-Vanseciano.

i due territorj al quadrivio che rade della Croce al Monte e queecciano, i territori delle due Coabiando direzione da maestr.-pon. ano nella via di Rocco-Bruna e termini artificiali ritornano sul rriore del torr. Stella presso la ale Lucchese che attraversano onde il rio degli Albarelli, e dopo sugio orientale della Castellina per ediante termini artificiali sul bororra Torbida, merce cui pieganstr. a pon. le due Comunità salrine de'poggi per dove passa la male Montanina, dalla quale diso sett. sulla Corniaccia de' Fossi stra ritrova il territorio della Co-Magliana.

magiori e più lunghi corsi di actraversano cotesto territorio con. Stella, il quale scaturisce fra la e Seravalle scorrendo per circa 8 mestr. a scir. quasi sempre dentro di questa Comunità. — Al concorta traversa dopo le sue sorgenti lato di pon.-maestr. povero di me Nievole hagnando le pendici l poggio di Seravalle.

le Lucchese che passa per la soce le dove su un ospedaletto, presso ivi restate con un arco a guisa ingresso. Molte sono le vie co, o che staccansi dalla strada sudadare a Montecatini, appure dalla lese per condurre a Vinacciano, a i, ecc. senza dire delle vie e viali gia Pistojese è dalla postale Lucmo alle ville signorili sparse nelle tatali del poggio di Seravalle, e li Sotto, la più grandiosa delle usi la Magia di casa Amati.

to alla struttura fisica dei colli alle chiudono la Valle dell'Om-

brone separandola dalla Val-di-Nievole e che poi rialzandosi nei Monti di Sotto disgiungono la Valle dell'Ombrone dal Val-d'Arno inferiore, la costituzione geognostica di cotesto braccio tortuoso che scende dalla Montagna pistojese spetta alle tre rocce compatte e stratiformi dell'Appennino toscano, vale a dire, all'arenaria, ossia macigno, allo schisto marnoso, o bisciajo, alternante a più sottili strati friabili con l'arenaria, succedendo per terza la calcarea compatia, alberese. Mentre le due prime rocce (di arenaria e di schisto marnoso) rivestono generalmente la parte superiore del contrafforte, la terza, (la calcarea compatta) scuopresi ordinariamente sottostante alla roccia schistosa. Per altro la stessa roccia calcarea vedesi nel poggio di Seravalle rivestire il doppio fianco di quella foce.

In quanto alla pianura, tanto verso la Val-di-Nievole, come verso la Valle dell'Ombrone pistojese, essa è profondamente colmata di terriccio, e di ciottoli per la maggior parte di calcarea compatta. Sennonchè sul confine della Com. a lib. di Seravalle, lungo la ripa sinistra del fiume Nievole, la roccia calcarea cambia colore, ed in grazia degli ossidi di ferro e di manganese vedesi convertita in calcarea sublamellare, in una specie di marmo, di tinta rossastra sparso di vene bianche di spato, della qual roccia si dovè far parola all'Art. Monsummano, Comunità delle Due Terre della Val-di-Nievole.

Rispetto poi ai prodotti agrarj, non solo il poggio di Seravalle, ma quelli di Vinacciano e di Casal-Guidi sono ricchi di vigneti disposti ad anfiteatro, di piante di olivi e più in alto di castagni che si risolvono in este se selve tanto dalla parte della Castellina e di Magliana, come sopra il Vill. di Vinacciano e lungo tutta la criniera dei Monti di Sotto a Pistoja.

Risiede nel Cast. di Seravalle un solo chirurgo. Costì non si tengono nè fiere annuali, nè mercati settimanali, e di costà non sono esciti, che io sappia, uomini distinti nelle scienze o nelle lettere.

Il suo gius-liciente civile e criminale è il vicario R. di Pistoja, nella qual città sono riuniti gli uffizi della sua Cancelleria comunitativa, dell'ingegnere di Circondario, dell'esazione del Registro, della conservazione delle Ipoteche, e del tribunale di Prima istanza.

Rispetto pei alla parte storica dirò che cotesta contrada era compresa nei feudi imperiali confermati nel 1242 da Federigo II ai nobili di Corvaja, e di Vallecchia, i quali a seconda del partito guelfo o ghibellino che eglino a seconda dei tempi cambiavano, alcuni alla Rep. Lucchese, mentre altri a quella di Pisa, si raccomandavano. — Ved. Convada e Vallecchia.

Importante per la storia di quei nobili si rende un atto di divise fra le due consorterie di Corvaja e da Vallecchia concluso presso la piese di Vallecchia nel 9 ottobre del 1219 (stile pisano) negli ortali di uno di quei signori, Parentino, il quale atto venne poi ratificato nei giorni susseguenti da altri nobili di quella consorteria tanto in Versilia, come nella città di Pisa dove alcuni di essi abitavano. Vero è che in quell'accordo non è specificata Seravezza, siccome vi sono rammentati i castelli e distretti di Corvaja e di Vallecchia, le ville di Farnocchia e del Galleno, il castello dell'Argentiera, le miniere di Val-Bona (Val-di-Castello) e del Galleno, quelle di Stazzema, (credo della sua comunità i ecc. — Ne tampoco trovo Seravezza rammentata in una deliberazione degli Anziani di Pisa, del 4 dic. 1254 (1253 stile comune) quando fu concessa a molti nobili ghibellini di Corvaja e di Vallecchia la cittadinanza pisana. A quali condizioni vi lossero ascritti può vedersi dai patti stabiliti in detta scrittura pubblicata fra i Diplomi psoni da Flaminio dal Borgo.

In conseguenza di ciò il governo di Lucpoco dopo inviò un esercito contro i nobili di Corvaja e di Vallecchia per non avere eglino mantenuti i patti promessi, asserendo Tolomeo negli Annali, che i Cattani della Versilia si diedero proditoriamente ai Pisani, sicche nel genn. del 1254 i Lucchesi espugnarono e bruciarono le rocche di Corvaja e di Vallecchia. Che sebbene quei nobili dopo la hattaglia di Montaperto, e di **ruovo quando pass**ó da Pisa il re Corradino, u neattassero, non mancarono però i Lucchesi di fare le loro vendette appena scese in Italia Carlo d'Angio, tostochè nell' ottobre del 1269 il vicario di Pietrasanta, d' ordine del governo di Lucca cavalcò coi soldati francesì a danno de'nobili di Corvaja e di Vallecchia distruggendo in quell'occanone la loro villa de Seravetia. — (Guinon. Convan. Fragm. Hist. pis. R. I. Script. T. XXIV.)

Spento in cotesto modo il regime seudale nella Versilia, e riunito il territorio di Corvaja e di Vallecchia con quello di Seravezza e della Cappella alla giurisdizione lucchese di Pietrasanta, gli abitanti della Versilia risorsero a poco a poco dalle rovine e distruzioni più volte recate alla loro contrada.

Non rammenterò in prova di questo le diverse ferriere fino dal secolo XIV esistite in Seravezza; dirò bensì che una di esse nel x375 fu alienata per la sua parte da un nobile della Versil a, Niccolò dello Strego, ad Alderigo Antelminelli di Lucca, cioè, di una serriera a laborando ferrorum cum malleo prope hospitale de Seravetitia. — Il trovare i ruderi di quella ferriera esistenti tuttora alla confluenza dei due torrenti presso la chiesa della SS. Annunziala sul ponte dove su l'antico spedale di Scravezza, ed il sapere che costà nel 1515 teneva le sue adunanze la Comunità di Seravezza, Corvaja e Cappella, non lascia più in dubbio del vero nome di questa Terra.

Una grave sciagura peraltro nel 1429 piombò sopra i Seravezzesi quando i Fiorentini, deliberata la guerra contro Lucca, inviarono costà due loro commissarj di guerra, Rinaldo degli Albizzi e Astorre Gianni, ma l'imprese di costoro furono infelici per il male che recarono alla contrada da essi invasa, e specialmente agli abitanti di Seravezza.

Una delle più belle pagine relative alla storia di cotesto popolo fu quella su tale evento maestrevolmente descritta dal Segretario fiorentino nel libro IV delle sue Storie.

R una valle, scriveva Machiavelli, propinqua a Pietrasanta chiamata Seravezza, ricca è piena di abitatori, i quali sentendo la venuta del commissario Astorre Gianni se gli fecero incontro e lo pregarono gli accettasse per fedeli servitori del popolo fiorentino. Mostrò Astorre di accettare l'offerta, dipoi fece occupare alle sue genti tutti i passi e luoghi forti della valle, e fece ragunar gli nomini nel principal tempio loro, e dipoi gli prese tutti prigioni e dalle sue genti fe saccheggiare il pacse con esempio crudele ed avaro non perdonando ai luoghi pii, nè a donne, così vergini come maritate. »

Non dirò del lacrimevole racconto che lo stesso Machiavelli mise in bocca ad alcuni Seravezzesi fuggiti a Firenze davanti ai Dieci di Balia, ripeterò solamente la delibera-

dicitur esse cava et mineria pro marmoribus cavandis, etc.

Adunatisi ivi, dice quell' atto pubblico, in numero di 119 persone a suono di campana, more et loco consueto, gli uomini del Comune di Seravezza vicariato di Pietrasanta, distretto della Rep. fiorentina, preseduti da due consoli, deliberarono concordemente per mezzo dei loro sindaci, fra i quali eravi un Tomeo del su Luca Tomei di detto Comune, di donare all'eccelso dominio e popolo fiorentino che ne aveva fatto preventiva richiesta, il monte denominato Altissimo, e il monte di Ceragiola situati nelle pertinenze di Seravezza e della Cappella, nei quali monti (notisi l'espressione) si dice che possino esservi de marmi da cavare. Quindi è che in adempimento alla satta richiesta il Comune di Scravezza con quell'atto donava alla Rep. Fior. non solo i due monti prenominati, ma tutti gli altri luoghi del loro distretto, nei quali sossero marmi da cavare; inoltre regalava il terreno da farvi la strada per condurli dalla cava sino al mare, ecc. — Ved. l'Art. seguente Comunità di Seravezza.

Ho detto, che questo documento riesce prezioso per due oggetti; 1.º perchè innanzi l'enuo 1515 non si erano aperte cave di marmi ne alla Cappella, ne al monte Altissimo, ne in altri luoghi della Pania pietrasantina, sicchè il merito se non della scoserta, almeno delle prime escavazioni è dovulo impreteribilmente ai Fiorentini; in secondo luogo quell'atto rendesi importanle perchè ci scuopre il luogo dove gli uomini del Comune si adunavano, cioè, al disopra della confluenza del Rimagno nel torr. Ruosina, dove sino d'allora era un ponte detto della Cappella ed uno spedale con chiesa dedicata a S. Maria, oggi converliLi nell'oratorio della Misericordia.

A quell'epoca pertanto ci richiamano i primi scavi dei marmi nel monte di Trambiserra, e in quello della Cappella, cui poco dopo succederono i tentativi di Michelagnolo Buonarroti inviato a Seravezza per ordine del Pont. Leone X a cavare i marmi che si detinavano alla facciata della basilica di S. Leonzo in Firenze.

In aumento di quanto dissero il Vasari ed il Condivi rispetto a ciò giova l'asserto di Giovanni Cambi scrittore contemporaneo, il quale nella sua Cronica fiorentina registrò il fatto seguente:

« Nell'anno 1521 del mese di aprile venne in Firenze la prima colonna di marmo per la facciata di S. Lorenzo, ch' era br. 12, e cavossi dalla cava fatta di nuovo a Pietrasanta, ed era in quel tempo dei Fiorentini, e fu donata dal Comune all' Opera di S. Maria del Fiore, e perchè il Papa volle i marmi si cavassino di quivi, donò all'Opera suddetta fiorini mille di Camera per fare la strada, e molti più ne spese la detta Opera, e per ancora si cavano questi pezzi grandi con difficoltà, che si trassero sei colonne e ruppesene quattro nel mandarle, appena fatte l'avevano, rotolandole al piano, per detta facciata, che hanno a esser dodici di tale grandezza. E saceva detta sacciata Michelagnolo Buonarroti scultore fiorentino, ch'era il primo maestro che si avesse notizia tra i Cristiani; e in oltre era gran maestro di pittura, e dipingeva con la mano manca per amore che lavorava con la mano destra di scalpello. »

Migliorata sotto il governo fiorentino la condizione economica di cotesta contrada, Seravezza acquistò, direi quasi, una vita nuova, che più prosperosa riescì sotto il primo Granduca di Toscana. Imperocchè per comando di Cosimo I furono inviati costà varj celebri artisti di quel tempo, fra i quali rammenterò Giorgio Vasari, Gio. Bologna, Francesco Moschino, Vincenzio Danti, e molti altri cui riferiscono varie lettere pubblicate dal Gaye nel Vol. III del Carteggio inedito di artisti, presso il Molini.

Rimonta al tempo di Cosimo I la costruzione del casino granducale, oggi detto il Palazzo, fabbricato sulla ripa destra del torr. Ruosina, due tiri d'arco a lev.. di Seravezza. Esso fu ordinato nel 1559 dal Duca Cosimo sul disegno di Bartolommeo Ammannato per riposo di quel sovrano allorchè visitava le miniere del Bottino, quelle dei marmi mischi e bardigli sotto Stazzema, non chè dei marmi bianchi del M. Altissimo, dilettandosi frattanto della pesca delle trote che vivono nelle fresche e limpide acque della Persilia. — Anche il Granduca Francesco I suo figlio talvolta preserì il soggiorno estivo di Scravezza. Finalmente la Granduchessa Cristina di Lorena dopo restata vedova di Ferdinando I, dal quale ricevè morendo in legato finchè viveva il governo lihero dei vicariati di Montepulciano e di Pietrasanta, si recava a passare pochi mesi dell'anno nel casino granducale di Seravezza, dove si occupava a preferenza della pesca delle trote.

Questo palazzo o casino reale finalmente nell'aprile del 1784 fu dal Granduca Leopoldo I donato alla Comunità di Seravezza, nell'atto stesso che ne assegnò una porzione alla residenza estiva del suo vicario di Pietrasanta e della cancelleria annessa. Per altro la Comunità di Seravezza due anni dopo ne perdé il possesso, allorché essendo piaciuto al governo di crigere una ferriera sul torr. Ruosina nel luogo appunto dove esistevano le conserve delle trote, piacque allo stesso Granduca di stabilire nel detto casino i magazzini e l'amministrazione di quell' azienda, fino all' anno 1835, quando cotesta azienda restò soppressa per rilasciare all'industria privata tutte le ferriere regie, state erette lungo il torr. Ruosina.

È pure da avvertirsi che nel 1833 questo casino R. ricevè grandi restauri all' occasione che dal Granduca Leoroldo II selicemente regnante su destinato a soggiorno estivo per le Auguste sue siglie del primo letto, dove esse nell'anno stesso e nel 1835 con la Granduchessa Maria Ferdinanda, vedova

di Ferdinando III, soggiornarono.

Cluese e Stabilimenti pii. — La chiesa parrocchiale e prepositura sotto il titolo de' 55. Lorenzo e Barbera è di grandiosa forma svelta a croce latina. Ha tre navate con cupola e due grandi cappelloni alla crociata. La sua prima fondazione fu deliberata nel di 21 dicembre del 1422 dal Comune di Seravezza, Cappella e Corvaia, previa l'annuenza di Francesco Pietrasanta, vescovo di Luni-Sarzana, che concedè a quegli abitanti meoltà di potere innalzare in Seravezza e dolare una chiesa parrocchiale sotto l'invocazione di S. Lorenzo. Se non che nel 1429 dové restarne sospesa l'esecuzione stante il barbaro procedere del commissario fiorentino Astorre Gianni, per modo che nel 1441 sollo di 14 agosto nacque un decreto del vescovo testè rammentato, in cui si diceva, che vista la nuova chiesa di Seravezza non terminata nè dotata, a richiesta di Benedetto da Pisa pievano della chiesa di S. Stekoro di Vallecchia, e col consenso degli uomini delle Comunità, deliberò di unire il 1 opolo di Scravezza a quello della pieve predetta di Vallecchia, e nel tempo stesso l'Opera della chiesa muova di S. Lorenzo fu rounita a quella della pieve prenomiuata fino a che un decreto rescovile del 1502, confermato da una bolla del Pont. Gidis Il data in Roma li 18 giugno del 1507, in vestà il Comune di Seravezza del giugno nato dell'Opera di quelle due chies, de conservò fino al 1575, dalla quale quale poi si eleggevano operai a vicenda la giunni di Seravezza e quelli di Vallanti Infine le due parrocchie vennero separatio il patrimonio della loro Opera repatito il patrimonio della loro Opera repatito pi egual porzione fra le due corporationi.

La chiesa prepositura di Serarem Instito in due epoche importanti ingrafianti i e restauri, il più antico de'quali (qual non si debba risalire alla sua prima cui zione) dev' essere posteriore alle prime vazioni dei marmi della Cappellae di la biserra (anno 1517) essendo di simil ma le colonne della navata di mezzo, messe in opera nel corso del secolo XVII. Qui è che il dotto Giovanni Targioni-l'antica dal quale Seravezza su visitata nel 1743, se, che la sua chiesa maggiore su risili cata più modernamente sull'antica.—Il gi T. IV, della I. Ediz.)

Recentissimo è l'ultimo restauro, de non è più antico dell'anno 1815. Funche vennero rialzate le pareti della di fattavi una volta al suo fastigio, e sora

sta una cupola alla crociat».

Nella Sagrestia oltre la copia dei sun redi si conserva una croce con crocifica argento dorato in mezzo a delle figure Santi, fra i quali il patrono S. Lorenza sa è giudicata dagli artisti opera del Pajolo, e posta la data in niello del 1498.

La parr. di Scravezza un tempo su pri della pieve di Vallecchia sino a che dil suuto arcivescovo di Pisa Angiolo Fraschi venne innalzata a prepositura, consi il suo parroco sosse già vicario suranti le cure di Vallecchia, Cappella, Terrisca, vigliani, Basati, Ruosina e Querora, rocchie un di comprese nella diocesi si ni-Sarzana, e dopo il 1787 assegnate al la di Pontremoli, dalla quale surono cate e date alla diocesi pisana per besti Pont. Pio VI del nov. 1798.

Attualmente il pivicre di Seratera braccia i sette popoli seguenti, competicapoluogo; cioè, Seravezza, Cappella, sina, Basati, Levigliani, Terrinca, el ceta, e la sua popolazione tutta insiesa 1833 ascendeva a 7173 abit. mente anno 1840 era aumentata sino a 8062

Sunc. — Ved. Plu Diocesi.

Orutorio della SS. Annunziata, o della Misericordia. - Questa bella chiesa è stata di corto assegnata alla compagnia della Misericordia, una delle affiliate a quella tanto samigerata di Pirenze, ed i cui fratelli imitano caritatevolmente e con zelo esemplare la benefica istituzione. Essa fu rifondata, mon so quando, sull'antica chiesa dell'ospedale di S. Maria nella testata del ponte di Seravezza, celebre se non altro perchè costà nel principio del secolo XVI si aduuava il magistrato e tutto il corpo comunitativo di Seravezza. A cotesta chiesa della SS. Annonziata su donato un quadro di Pietro da Cortona dal regnante Granduca Leo-POLDO II.

Conservatorio Campana, e Spedale annesso. — Il conservatorio per i vecchi impotenti e per gli orfani de' due sessi fu fondato nella propria abitazione del Cav. Ranieri Campana, ingrandita nel 1792 e aperta nel 1794, ott'anni innanzi che un'altra persona pia della stessa famiglia, il conte Francesco Campana, ultimo di cotesta prosupia, con testamento del mese. . . . e dell'anno 1802, fondasse a benefizio de' suoi conterranei uno spedale per gl'infermi, il quale tu riunito all'anzidetto conservatorio.

Inoltre Seravezza conta da sei anni una cassa di risparmio affiliata a quella di Firenze, onde depositarvi a frutto gli avanzi settimanali dell' operajo in vantaggio della domestica economia e della morale.

Solo da due anni è stata organizzata in Seravezza una numerosa e bene istruita banda volontaria di dilettanti.

Seravezza conta molti uomini cospicui senza dire delle samiglie nobili che sino dai secoli trapassati vi si stabilirono. La più antica delle quali reputo possa esser quella di Tomeo del già Luca Tomei che nel 1515 su eletto in sindaco dal suo Comune di Seravezza per recarsi a Firenze ad osfrire a quella Signoria il monte Altissimo e quello di Ceragiola, dove allora si volevano tentare le prime escavazioni di marmi.

Rammenterò bensì fra gli uomini più distinti di questa Terra un Padre Giovanni Lorenzo Berti nato in Seravezza nel 1688 che su teologo imperiale, professore nell' università di Pisa ed autore di varie opere; fra le quali un acclamato trattato di teologia dogmatica e una storia ecclesiastica. — Nè passerò sotto silenzio il Cav. Luigi Angioliui che servì il governo toscano in qualità di ambasciatore a Roma e a Parigi, nominato in seguito consiglier di Stato, mancato di vita nel secolo attuale. - Non debbo parlare degli uomini distinti tuttora viventi che in Seravezza ebbero culla, c che per le loro lodevoli doti recano lustro ed ouore a cotesta meritamente nobile Terra.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra vi Serarezza a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| Азяо | ~   | femm. |     | femm. | conwgati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>fumiglie | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|------|-----|-------|-----|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | _   |       | _   | _     |                              | _                               | 273                         | 1266                        |
| 1745 | 184 | 181   | 159 | 496   | 222                          | 16                              | 295                         | 1258                        |
| 1833 | 335 | 322   | 235 | 273   | 616                          | 24                              | 323                         | 1804                        |
| 18;0 | 301 | 267   | 296 | 342   | 640                          | 25                              | <b>3</b> 05                 | 1871                        |

Comunità di Seravezza. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 11310 quadr. dei quali 310 quadr. spettano a strade pubbliche e a corsi d'acqua.

Nel 1833 vi abitavano 7076 persone, a

proporzione di circa 441 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con due Comunità del Granducato; dalla parte di sett. tocca la Garfagnana modanese; a maestr. ha il Ducato di Massa

quella postale genovese e da una più vicina al lido del mare, (l'antica Emilia di Scauro) entrambe le quali sono tagliate ad angolo retto dalla via rotabile che da Seravezza passando per Corvaja, Ripa e la Madonna di Querceta guida alla marina. A Seravezza cotesta strada biforca col fiume per enotinuare rotabile verso lev. sino alle Molina sopra Ruosina, rimontando la valle lungo la destra ripa della fiumana, mentre a sett. seguita carreggiabile per i marmi lungo la ripa sinistra del torr. Rimagno passando fra il monte marmoreo della Cappella e quello di Trambiserra fino alla base del monte Altissimo.

Delle prime mosse di questa strada si deve il merito al celebre Michelagnolo Buonarroti, che nel 1517 si recò il primo da Cartara a Seravezza per tentare di cavare da quei monti i marmi per la facciata di S. Lorenzo di Firenze, la qual opera vennegli allogata dal Pontefice Leone X per ducati 40,000 d'oro, su di che tornerò a far parola più abbasso al paragrafo, Industrie del paese.

Rispetto alla qualità fisica di cotesto territorio, a partire dalla pianura verso la via Emilia di Scauro, oggi appellata la Fia del Diavolo, sino alla base dei colti vitiferi di Ripa, il di lei suolo trovasi profondamente coperto da terreno di trasporto e da ghiaje trascinatevi dai monti sovrastanti.

Alla hase meridionale e occidentale dei colli di Ripa e di Strettoja, che con la detta pinura confinano, sono addossate delle rocce calcaree cavernose il più delle volte in forma di rupi e di bizzarrissime scogliere. Sono esse disposte e bene spesso attraversate da irregolari straterelli di creta ocracea che danno al terreno una tinta laterizia, talvolta di sinuose vene spatiche, e tale altra da nodi e filoncini di quarzo attraversate.

Framezzo a queste rocce alla base meridionale del poggio di Strettoja incontransi degli strati di arenaria calcarea compatta a guna fine, del colore e dell'indole della pietra sorte di Firenze utilmente impiegata a Pietrasanta per lastrico di quelle strade.

Se uno internasi nella gola de' monti per andare a Seravezza, vede a ponente della strada e del borghetto di Ripa succedere alla recia calcarea cavernosa strati diversamente inclinati di uno steaschisto di color verde, cui serve di mantello e di base la calcarea teste indicata.

B in mezzo a cotesta qualità di schisto, dove sono state scoperte di corto copiose vene raccolte in filoni di mercurio solfurato. La parte più esposta all'aria di cotesta roccia schistosissima presenta una tinta variegata setinata e lucente; ma nella parte interna del monte le vene che attraversano colesto steaschisto danno alla roccia medesima un colore carnicino tanto più intenso quanto più la roccia si avvicina alle vene e filoncini del mercurio solfurato, che ivi da soli tre anni (1840) si è ritrovato. — E costà appunto sulla faccia meridionale d'una stessa collina, coperta di squisiti vigneti disposti a scaleo per filari in angusti ripiani; è sopra questo anfiteatro naturale convesso, in faccia ad una pittoresca veduta del mare che dal Golfo della Spezia stendesi sino al porto di Livorno, alle isole di Capraja e della Gorgona; e costà, dove oggi si sono stabilite a contatto l'una dell'altra tre società mineristiche, le quali hanno aperto per conto proprio separate escavazioni mediante pozzi e gallerie diverse donde estrarre dei filoni ritrovati il cinabro che nascondono.

Ma innanzi di parlare di cotesta nuova industria montanistica del territorio di Seravezza, stimo opportuno dovere indicare a volo d'uecello 'a struttura apparente della porzione più interna del territorio di questa Comunità, proseguendo da Ripa fino al fastigio di cotesta porzione detl' Alpe Apuana, la quale ternina col monte Altissimo.

Seguitando il corso inverso del valloncello che si apre al littorale di Scravezza e
rimontando l'alveo della Versilia, sottentrano sotto Corvaja alla roccia calcarea cavernosa strati di calcarea argillosa fissile,
che più in alto veggonsi convertiti in steaschisto. Passato il borgo di Corvaja fra questo paese e Seravezza gli strati di steaschisto
divengono più argillosi, più potenti e meno
ricchi di talco, alternanti non di rado con
potenti filoni di quarzo bianco amorfo.

Dalla parte sinistra, e a lev. della fiumana suddetta vedesi alla calcarea cavernosa succedere quella stratiforme compatta attraversata da vene e filoncini di ferro, i quali comunicano alla roccia una tinta talvolta grigia azzurrognola, tal altra di color giallastro. Ma cotesta calcarea nell'avvicinarsi al monte va acquistando l'aspetto di una calcarea subgranulare, fino a che essa, sul monte di Ceragiola situato a lev. di Vallecchia, come nell'altro della Costa che guarda sett., e che

breccia marmorea molto analoga a quella delle Mulina, o di Stazzema. Una formazione consimile è addossata alle pendici dell'Altissimo fra il burrone del Vasajone ed i poggi che dirigonsi verso Azzano, dove la calcarea semigranosa, quanto più si allontana dall'Altissimo tanto più bollosa e cavernosa diventa, finchè presso ii Vill. di Azzano essa perdesi e si riaffaccia lo steaschisto, i di cui strati meridionali servono di mantello al monte marmoreo della Cappella non che a quelli contigui che si alzano al suo lev. verso l'Alpe di Basati.

La superficie territoriale della Comunità di Seravezza essendo circa sei settimi montuosa, ne conseguita che i prodotti della sua pianura per quanto ubertosa non suppliscano ai hisogni della popolazione. Al contrario nei poggi meridionali fino alla loro estrema hase prosperano vigneti squisiti e boschi di olivi, che costituiscono un ramo di commercio attivo; sennonchè internandosi nella valle, l'ulivo e la vite, ad eccezione di poche località meglio esposte e assolative, cedono il loro pesto al castagno, ai pascoli naturali, alle patate.

Industrie del paese. — Però le risorse maggiori di questa porzione montuosa si ritraggono dalle viscere della terra, sia nella escavazione de' marmi ordinari bianchi e turchini, sia in quella de' fini e statuari, sia fualmente nella nuova e non meno propizia seperta delle miniere di cinabro per l'estrazione del mercurio ritrovato nel monte vitifero di Ripa.

Per quante il permette l'indole dell'opera, procurerò nell'Art, presente indicare le industrie sommarie spettanti al territorio comunitativo in questione, giacche molte altre che se gli associano traggono il materiale dalle due comunità limitrofe di Stazzona e di Pietrasanta, le quali non saranno, io spero, dimenticate agli Art. Stazzena, Comunità, e Val-di-Castello.

Comincercuo per ordine di anzianità di marmi della Cappella che scavansi tuttora per lavori di quadro ed altre opere architettoniche.

Dopo quel poco che nella vita di Michelagnoto Buonarroti ne scrissero il Vasari ed il Condivi, dopo ciò che innanzi di loro disse Giovanni Cambi nelle sue Cronache fiomatine intorno alla scoperta dei marmi bianchi nei monti di Scravezza, e relativamente al marmo che vi su cavato da quel divino

artista per ordine di Papa Leone X, poco o nulla di più su aggiunto che apportasse un maggior lume intorno alla finora discussa scoperta.

Rese pertanto un grande servigio alla stotia delle arti Carlo Frediani di Massa di Carrara, allorchè con i suoi tipi nel 1837 pubblicò con alcune Notizie sul Buonarroti un atto pubblico fino allora sconosciuto, rogato in Scravezza li 18 maggio 1515 stato già di sopra indicato, col quale cotesto Comune, volendo ubbidire alla inchiesta fattagli dalla Signoria donò al popolo fiorentino il monte dell'Altissimo e il monte di Ceraxola (Ceragiola), posti nelle pertirenzo di Seravezza e della Cappella, in quibus dicitur esse cava et mineria pro marmoribus cavandis. La qual donazione poco dopo, io ritengo che dal Comune di Firenze venisse ceduta all'Opera di S. Maria del Fiore; avvegnachè quest'ultima nell'ottobre del 1518 (forse alle istanze del Pont. Leone X ) permise a Michelagnolo Buonarroli di potere condurre scarpellini in quei monti, per estrarne i marmi che impiegare volevansi nella disegnata facciata di S. Lorenzo di Firenze.

Ma innanzi che ciò accadesse Michelagnolo erasi recato a Seravezza e precisamente
alle cave di Finocchiaja (della Cappella)
di dove aveva già decollato tre colonne, che
due di esse cadendo si ruppero sulla cava.
Ciò è reso manifesto non solo dalle lettere
autografe presso il suo discendente consigliere Cav. Cosimo Buonarroti, ma ancora
dal contratto stipulato nelle stanze dell'Opera di S. Maria del Fiore sotto di 29 ottobre 1518 fia Michelagnolo Buonarroti ed
un maestro scarpellino da Settignano.

Cotesto contratto su concluso ben dieci mesi dopo sirmato quello del 19 genn. 1518 fra il Pont. Leone e Michelangelo Buenatoti, mercè del quale quest'ultimo obbligavosi di sare per 40 mila ducati d'oro a tutte sue spese, e a sorma del modello dato, la sacciata di marmo della chiesa di S. Lorenzo di Firenze, dove quel chiaro ingegno si lusingava di eseguire l'epera la più grande di tal genere.— Lettera autografa presso il consigliere Cay. Cosimo Buonarroti).

Il contratto del 29 ott. anno 1518 che su rogato nelle stanze dell' Opera di S. Maria del Fiore, esiste nell' Arch. Gen. de' Contratti in Firenze sia i rogiti di ser Fili po di Cione di Giovanni di Cione, e su estratto

sees forniti a quell' intraprenditore coposo della R. depositeria diversi inagimenti per l'opera incominciata, cui h difficeltà de' luoghi, ne gli scavi fatti smali prima, ne l'antico credito e conmusa della vicina Carrara furono capaci Autrace o interrompere la difficile intra-Quindi la costanza del Cay. Borrini è a tale intento che ha scoperto nei **ini del Monte Altissimo marmi i più** 🖦 ipiù candidi, i più pastosi e nel tempo 🖦 i più solidi che abbiano mai avuto h zalpello gli artisti. Una conferma state e palpabile me la diede la visita da tanti altri, 🗪 de eistoco in Firenze di scultori e miti, cici, Pawers, Possi, Pampa-🖦 Costoli, Cambi, Magi, Giovannossi Lij, Fentecchiotti e Duplé, presso i **min**tti riccolmi i marmi statuarj del la Alinimo di prima e seconda qualità ; Friemalcusa macchia, ossia vena, anco state e gruppi maggiori del naturaa moltimini ritratti e nei lavori di picchance e di camminetti da sorprendere prh faces dell'opera, non che per il loprimario cardore e grana compattisim I memi poi detti di seconda qua-Albert per la grana, per la solidità e pr k conidem si avvicinino a quelli pia, mi solamente gli cedono ripub al alcun macchie di tinta grigio-scuand qui sogliono essere sparsi e attra-; e di queta seconda qualità sono le state moleme che si sanno per le nicchie de Ufici in Firenze.

Im sea le care del M. Altissimo quelle · Feleneje dano un marmo forse il più e d'il più cardido di quanti finora ne l'antica e la moderna statuaria.

Estraso sel novero delle cave nuove di dies i shulmente attivate nel M. Altissina ler. quelle del fianco meridionale potespail ande di Falcovaja fra il Vaajes che l'arricina a ponente e le cave Polls e del canale detto della Vincarele situate al suo levante.

les sols vis carreggiabile conduce a piè d monte, e termina in un piazzale, dove micodite canali, della Polla, di Falmije edelli Pin erella, i marmi che coto u cascano per trasportarli alla marina me di la non più di sette miglia.

Palle cave della Cappella e di Trambiarra li strali lu prolungata fino alla base

del M. Altissimo. Sarebbe desiderabile però che una strada carrozzabile si aprisse da Seravezza a Pietrasanta lungo la ripa sinistra del fiume, giaceb**è que**lla praticata alla sua destra per i carri dei marmi che si portano alla marina, difficilmente può supplirvi, sia per il suo infossamento, sia per mancanza in molti punti di baratto.

A imprimere nuova vita e coraggio a cetanta dura e nei suoi principi difficile impresa, oltre la munificenza del governo granducale, concorse la presenza dell' Augusto sovrano Laorordo II, il quale sino dal gennajo del 1825 si degnò visitare, e nel marzo del 1838 tornò a rivedere le cave aperte sul M. Altissimo. Egli potè in tali circostanze leggere nei cuori esultanti del popolo e dei cavatori quel rispettoso amorevole voto che io, fino dal 1826, mostrai desiderio (Antologia del maggio 1826) che si scolpisse sulle marmoree pareti della montagna sotto il nome dell'Augusto Escursore la verità qui appresso:

## Hio ames dici Pater, atque Princeps.

Dopo tuttoció è gioco forza concludere; che ad onta di una forte volontà e del concorso de' più celebri artisti del secolo XVI era riserbato al regno di Laorordo II una palma sfuggita di mano al Pont. Leone X ed al Granduca Cosimo I.

Arroge a ciò, come attualmente si cavano marmi anche dal duplice fianco del monte della Costa. — lo non parlo delle latomie delle brecce e del bardiglio fiorito sotto il canal delle Mulina; non delle minjere di mercurio a Levigliani, non di quelle di piombo argentifero del Bottino, o di altre produzioni minerali che pure hanno dato vita a molte officine, segherie e frulloni, perchè ne riserbo a far parola all'Art. Stazzema Comunità, nel cui territorio sono comprese. Indicherò più sotto il numero delle ferriere, e di altri prodotti minerali di comunità estranee a Seravezza che il comodo e la copia delle acque correnti consiglió ad erigere dentro i confini di questo territorio, nel quale primeggia lo stabilimento Pacchiani a Valle-Ventosa con ferriera e fonderia di rame.

Solamente dal confronto dell'industria dei marmi del Seravezzese, innanzi la intrapresa del M. Altissimo fra l'anno 1820 e quella dell'auno corrente 1843 si potra rilevare qual movimento abbia acquistato in sole due decadi cotesto paese.

ciò adontati i fratelli Semah, (soggiunge la lettera) lo pregammo a ritrattarsi, e difatto lo esegui con un Art. da esso inserito nel Giornale di Commercio di Firenze, del 23 marzo 1842, nel quale si legge: « Se noi fummo in Toscana i soli a parlare agli scienziati di questa nuova sostanza metallica, i signori Giuseppe e Paltiel fratelli Semah furono parimente i primi che con instancabile selo riunirono la prima e sola società che intraprendesse lavori di ricerca nei terreni Salvatori e Vannucci. — A loro (ai fratelli Semah) si deve la vera scoperta materiale di questa miniera ».

Fatto è, che dagli scavi eseguiti nel suolo sequistato dalla società Semah, Gower e CC. non solo si è giunti a conoscere essere questa di Ripa una buona miniera di mercurio; ma di avere già somministrato in meno di due anni (dal genuajo 1842 al novembre 1843) circa libbre 14000 di quel metallo puro, e di averlo messo in commercio a Livorno.

Incoraggiti da cotesti buoni principi, non solamente fu aumentato il capitale dell'anzudetta società anonima, ma due altre compagnie hanno posteriormente acquistato anche più estesi appezzamenti di suolo nelle vigne di Ripa, cioè, la società Hahner e CC. e quella del barone di Mortmart e Perier.

Le gallerie di quest'ultima surono visitate nel 27 settembre 1843 da varj membri distinti della sezione geologica del quinto Congresso degli scienziati italiani tenuto in laucca, i quali osservarono il solturo di mercurio in sorma di filoncini ed arnioni posti lungo la linea di stratificazione di una roccia di steaschisto quarzoso, filoni che continuano per lungo tratto, ora più ora meno, carichi del minerale anzidetto.

La mattina del 14 ottobre 1843 accompanato dai sigg. Avv. Santini e Dott. Carducci di Seravezza ebbi occasione di penetrare nelle gallerie di tutte tre le società mineristiche, situate assai vicine le une alle altre, ed in tale posizione ridente che cotesto monte di Ripa può dirsi fra i metalliferi l'unico che sia rivestito nella sua superficie da una vigorosa vegetazione di vigneti, cui fanno corona più in basso piante gigantesche di ulivi.

Le gallerie sono aperte a mezza costa, assai comode per l'estrazione del minerale che incontrasi internandosi nel monte in filoni diretti da maestr. a scir., ed al cui au-

damento si tien dietro nelle viscere del monte per mezzo di pozzi più o meno inclinati, e tutti finora asciutti. Il minerale è disposto in filoncini gli uni vicini agli altri, talvolta riuniti insieme in una larghezza che arriva sino ad un piede.

Cotesti filoncini contengono il solfuro di mercurio in cristalli di color rosso scarlatto.

I pozzi e le gallerie della società Hahner e CC. sono nel centro dell'escavazione, fiancheggiate a destra e a sinistra da quelle delle altre due società. Quattro sono le gallerie aperte, una delle quali si approfonda con un pozzo che fa mostra di avere i filoni più ricchi. I filoni messi finora in lavorazione sono tre, i quali sogliono fornire un giorno per l'altro da 4000 libbre di minerale, che a calcolo fatto produrrebbe circa l'uno e mezzo per cento di mercurio vivo.

Ma i forni di questa società, con grande intelligenza costruiti in Val-di-Castello presso la fonderia del minerale di piombo argentifero per conto della stessa società, non sono ancora in attività.

I sorni della società del barone di Mortemart e Perier, sono stati accesi dopo la mia visita, cioè, nel novembre del 1843, siccbè non potrei indicarne i resultamenti che servir possano di confronto economico.

In cotesta porzione di monte il harone di Mortmart, già vecchio soldato di Napoleone, fa la sua odierna dimora in una casetta angusta anzi che nò, cui è stato dato il nome di Palazzina di Colle-Buono.

Egli si è degnato inviarmi da cotesto delizioso resedio una nota del passato suo ingegnere montanistico Cailleux, dalla quale risulterebbe che, nella parte del terreno spettante a cotesta società di Colle-Buono, i filoni finallora conosciuti erano due, e che due altri si cominciavano a conoscere da alcune tracce più o meno ricche di cinabro.

Uno solo per allora di quei filoni era messo in escavazione. Tre gallerie principalisono state aperte per andare incontro ai filoni metalliseri; 1.º La galleria Mortmart situata a piè del monte, la quale arriva ad una profondità di 138 metri nella larghezza di 1, 40 metri, e nell'altezza di 1,80 metri. Essa è tracciata in linea retta, stata disesa nella sua volta e pareti da correnti e tavoloni disposti con tutte le regole dell'arte; 2.º La galleria Perier che su aperta a 54 metri di sopra alla precedente: essa ha una profondità di circa 95 metri; 3.º La galleria

## QUADRO della Popolazione della Comunita' di Serafezza a quattro epoche diverse.

|                                                                              |                                                                                                                                                                               | 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Paral                   | azione |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| Nome<br>dei Luoghi                                                           | Titolo<br>delle Chiese                                                                                                                                                        | Diocesi<br>cui<br>appartengono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANNO              |                         | ONKA   | ANNO                |
| Reseti Cappella (1) Cerreta Querceta (*) Ruosina (*) Seravena (2) Vallecchia | S. Ansano, Cura S. Martino, Pieve S. Antonio Abate, Cura S. Maria Lauretana, idem S. Paolo Apostolo, Rett. SS. Lorenzo e Barbera, Pieve Prepositura S. Stefano, Pieve  Totala | oli di que- nità appar- nità a | 173<br>315<br>    | 653<br>—<br>325<br>1258 | 1871   | 1074<br>132<br>2817 |
| Nome dei Luoghi                                                              | •                                                                                                                                                                             | nde provengono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |        |                     |
| (2) Vallecchia S. Ste-<br>iano Pieve                                         | Dalla Comunità di Pietra                                                                                                                                                      | sania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |        | 1739<br>8516        |
|                                                                              | arrocchiali contrassegnate<br>Comunità limitrofe<br>Restano                                                                                                                   | e con l'asterisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o (*) ne<br>. Abi | 1 1840<br>it. N.º       |        | 1938                |

(1) Le cure di Cerreta innanzi il 1834 apparteneva alla Com. di Pietrasanta.

SERAZZANO, o SEREZZANO (Seratianum) fra la Val-d' Orcia e la Val-di-Cornia. — Cast. e Borgo con ch. plebana (S. Donato) anticamente cura intitolata a S. Michele che su sotto il piviere di Morha, Com. Giur. e circa 8 migl. a ostr.-lib. delle Pomarance, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Risiede sulla cresta dei monti che uniti a quelli di Monte-Rusoli chiudono dal lato d'ostro e lib. il vallone della Tressa di Cecina, mentre nella faccia opposta i sossi di Serazzano scolano nel siume Cornia.

È inutile cercare notizie storiche di questo luogo innanzi il 1102 quando il castello di Serazzano era già dominato dai suoi Lambardi. Tale era un Gherardo del fu Pagano, che per atto del 15 marzo di detto anno donò alla badia di Monte-Verdi l'usufrutto della sua porzione del Cast. di Serazzano compresa la sua corte e la parte a lui pertinente della chiesa di S. Michele posta in dello castello. — (Ancu. Diri., Fion. Carte della città di Massa).

In seguito le abitazioni di Serezano doverono accrescersi ed il castello prendere la figura di borgo, tostochè costà non solo esisteva un' ospedaletto, per accogliervi i pellegrini, ma per di quà passava un'antica strada maestra di montagna. — Infatti su rogato un atto pubblico del 1 ottobre 1274 nel borgo di Serazzano. — (loc. e carte cit.)

Poco dopo il Cast. di Serezzano o Serazzano fu dal re Arrigo VI dato in seudo con molti altri del contado volterrano al vescovo Ildebrando Pannocchieschi, i di cui successori conservarono alcuni privilegi seudali sopra gli abitanti di Serazzano, quando l'alto dominio del castello sembra che

Quirico dopo aver accolto il torr. Freddam, quindi riprendendo la direzione di lib. tora due miglia sotto il Ponte S. Piero, al di tà del quale il Serchio si schiude il cammino verso la spiaggia pisana, facendosi toda fra le gole di Nozzano, di Castiglionmino e di Filettole che lascia alla sua deto, mentre alla sinistra rasenta i paesi di

Depo un tortuoso cammino fra le radici i quei poggi marmorei, il Serchio giunto interio al Cast. di Nodica riprende la direzione di lib. fino a che al largo della matim piega bruscamente da scir. a pon.-lib. praviarsi dopo 60 miglia di cammino di-

Rispetto ai ponti che il Serchio attraver
n, o che un di attraversava, citerò per primo quello diruto sotto la confluenza de' due
limbi, di Seraggio, cioè, e di Minucciam, dove esiste tuttora un pezzo d'arco, che
limbi ad un suo pilone restato sul fianco
limbio del fiume a piè di una fra le molte
limbi di pietra diasprina, sopra il di cui
limbi è stato eretto uno di quei così detti
limbi poco accessibile da chi non abbia
limbi Attualmente supplisce al passaggio di
limbi fiume un poute di legno.

I mondo ponte tuttora esistente è dami a Castelnuovo, ed ha nella testata deman apecie di portone moderno che mette
mi abborgo appellato di S. Lucia, dal
qui ai entra nella piccola città di Castelmon. Quivi abocca la Torrita secca, che
la pur essa un ponte, per dove passa la
man provinciale della Garíagnana che da
faliano quida a Castelnuovo. Cotesti due
puti esister dovevano fino dai tempi dell'Ariano, mentre egli nella satira IV ai melimi alladeva allorchè cantava:

Con eterno romor confondon l'acque La Torrita col Serchio fra due ponti.

I terro ponte diruto chiamossi di Orindo. Esso era situato fra lo sprone di Perpi e Fiattone che sporge sulla destra del
ime, e lo sprone di Riana che si avanza
di opposto lato. Cotesto ponte dopo 450
mi rovinò nel 1772, mentre su innalzato
per ordine del capitano Castruccio, con un
un ampio altissimo arco.

li quarto ponte chiamato a Calavorno, ach'esso di un solo arco, cavalca il Serchio del Borgo a Mozzano

sulla strada provinciale che dal Borgo medesimo guida a Barga.

Il quinto è il notissimo ponte della Maddalena sopra il Serchio fra il Vill. di Corsagna ed il Borgo, fabbricato esso pure verso il 1322 per ordine di Castruccio con arditissimo arco e due piccoli archetti alle testate.

Il sesto ponte su edificato nel secolo attuale, a tre archi davanti a Diecimo stato abbattuto nel 1842 da una piena del Serchio.

Il settimo è il ponte a Moriano, antichissimo perchè rammentato sino dal sceolo IX. Esso fu rifatto non meno di 4 volte, nel 1382, nel 1490, nel 1581, e nel 1839.— Ved. Moriano nella Valle del Serchio.

L'ottavo ponte è quello più prossimo a Lucca, piantato alla base del colle di S. Quirico, denominato di Mon-S.-Quilico. Esso anticamente era di legname, avente telajo e catene ad uso di ponte levatojo; ma nel 1363 i piloni furono fatti di pietra. Senuonchè cotesti piloni essendo stati abbattuti da una piena, il ponte fu ricostruito di legname com' era, finchè minacciando per antichità di rovinare, nel 1641 fu rifatto di pietrame dai fondamenti a spese della Rep. di Lucca.

Il nono ponte è quello denominato una volta del Marchese, ed ora di S. Piero. Fu riedificato verso il 1374 come l'antico di legname; ma nel 1492, avendo bisugno di essere restaurato quasi per intiero, si trattò di costruirlo di pietra; come celiè cotesto progetto non avesse il suo effetto se non che al principio del secolo XVIII.

Il decimo ed ultimo ponte dava il nome al paese del Ponte a Serchio dirimpetto ai Bagni di Pisa, distrutto probabilmente come dissi all' Art. Ponta A Sancato, nel 1315, e mai più fino ad ora rifatto, sicche di esso non restano che alcune poche rimanenze.

Dei danni gravissimi spesse volte recati dalle piene del Serchio, le cui acque precipitose si slanciano dalla valle della Garfagnana sopra la profondamente colmata pianura di Lucca, non posso far parola, non comportandolo ne la tenuità mia, ne la natura di quest' opera. Ripeterò piuttosto poche indicazioni desunte dai fatti onde provare il corso tripartito che il Serchio ebbe un di nella pianura di Lucca.

Dalle sue sorgenti fino al Ponte a Moriano, vale a dire, per il cammino di circa 34 miglia lungo tutta la valle della Garfagnana e per quella del Borgo a Mozzano, il Ser-

 L'oste fiorentina (sono sue parole) la Bim per tempo del 10 maggio si mosse 🔊 Piero in Campo cavaleando da un Aio e mezzo verso i nemici (pisani) ri**mendoli di battaglia, ma non volle**ro 🌉 fuori de loro steccati. Allora i nostri Estendo aver la battaglia, pussarono i numi del fiume del Serchio; il terso **Hers si ingrossato per acqua rilenutu d'inimici, e per pioggia inc**ominciala **a sera non poterono passare, e** quella **Leon gran disagio e s**offratta di vit**dia e di tutte c**ose, ed assaliti dui nestetiono in su quell'isola, fucento **Lia quella no**tte un gran ponte di le**ne per passare sopra Q**UEL RAYO DEL **pro. B il di appresso pa**ssò tutta **di là alquanto sopra il** colle di S. **iso dov'era un** forte battifolle guerer li Pisani alla guardia del pogdel Posts A S. Quinico . . . a Il canostro (Malatesta) volle che l'oste propose al poggio quel di, e la notte niò grande pioggia, ma però i Pisani princo ecc....

po alcune altre notizie e riflessioni pa stesso aggiunge le seguenti: « Vegil nostro capitano afforzato il campo pari e non poter fornire Lucca, con made vergogna e de' nostri amici si l'este domenica, a di 19 di maggio, e pri di quà dal Serchio dond' era versi di quà dal Serchio dond' era versi di quà dal Serchio dond' era versi di qua dal Serchio era versi di qua dal callo della dell

Altopascio, l'autore voleva intendere mo più orientale di quel fiume il quala quella età scendeva nel piano di tripartito, e che corrispondeva allio, la via Francesca, che esciva a lev.
lea e di là per la Pieve di S. Puolo l'alione, siccome tuttora continua a diriper l'Altopascio al Galleno, a Fucevlec. ecc. — Ved. Via Farresso.

CHIO (PONTE A). — Ved. PONTE.

COGNANO nella Val-di-Magra. —
h cui ch. parr. di S. Gemignano prese
mignolo d' Alebbio da un altro casale
n compresi entrambi nel piviere di Come, Com. Giur. e circa migl. 3 i a scir.

di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede in monte sopra una rupe alla cui base precipita spumante la fiumana Aulella, dirimpetto all'antica pieve di Codiponte che trovasi sulla ripa sinistra della stessa fiumana. — Ved. Alenno.

SERELLI, nel Val d'Arno casentinese. — Cas. la cui ch. parr. (S. Donato) nel 1786 fu unita insieme con un suo anuceso (S. Maria alla Selva) alla parr. di S. Maria alla Torre, nel piviere di Vado o del Castel S. Nicco'ò a Strada, Com. medesima, Giur. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

È posto sul fianco orientale del Monte-Mignajo; e fu questo Cas. di Serelli uno de paesi, che nel 13,59 del conte Marco di Galeotto dei conti Guidi vennero rinunziati alla Rep. Fior. — Ved. Serva e Torre nel Val-d'Arno cascutinese.

La parr. di S. Donato a Serelli nel 1745 contava 113 abit. e nel 1833 col populo di Torre riunito ascendeva a 143 abit.

SERENA (CASTEL) PRESSO CHIUSDING. — Ved. BADIA DI SERENA, e CHIUSDING.

SERESSA NUOVA, EVECCHIA. — Ved. Auserissola, e Vici-Pisano.

Seero nel Val-d'Arno superiore. — Cas. che diede il titolo alla cha di S. Angelo a Sereta decurata dell'epiteto di Canonica, stata da lunga mano riunita alla prioria di Monte-Gonzi, nella Coma e quasi 3 migl. a scir. di Cavriglia, Giur. di San Giovanni in Val-d'Arno, Dioc, di Fiesole, Comp. di Siena. — Ved. Monte Gonzi.

SEREZZANO, ORSIA SARZANA, nella Val-di-Magra. — Ved. Sarzana.

SEREZZANO, SERAZZANO, o SA-REZZANO fra la Val-di-Cornia e la Valdi-Cecina. — *Ved.* Sanzzano.

SERICAGNANA, SERACAGNANA, e SILICAGNANA. — Ved. Silinagnana.

Szaignano di BATIGNANO nella Valle grossetana dell'Ombrone senese. — Cas. distrutto dove fu una ch. (S. Andrea) nel popolo di Batignano, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa 9 migl. a sett.-maestr. di Grosseto. — Ved. Bania di Szaikov.

SERLA in Val-di-Magra. — Villa nella Com. di Groppoli, Giur. Dioc. e circa 6 migl. a ostro di Pontremoli, Comp. di Pisa. — Ved. Gaorroni in Val-di-Magra.

SERMEZZANA, o SERRAMEZZANA nella Garfagnana superiore. — Cas. con ch. patr. (S. Maria) da cui dipende la cappella-

ERRA (ALPE m) nel Val-d'Arno caharse. — Porta cotesto vocabolo quel ino dell' Appennino situato fra Camalh e l'Alvernia che si alza a scir. della en di Serra, cesia di Serravalle sull'Arhiere, presso la cresta del Bastione.

SERRA, O SERRE (S. MINIATO ALLE) dimenti detto S. Miniato in Montanino nd Val-d'Arno superiore. — Ved. MONTA-

S. MINIATO AL).

SERA (ROCCA DI ). — Ved. SERA-

vaca nel Val-d'Arno casentinese.

STRA (VILLA DELLA) in Val-di-Ce-— È un resedio con sattoria omonima nobil famiglia volterrana de' conti Gifi situto sulla cresta de' poggi che stenfor il fiume Cecina, scorrente al suo les, ed il terr. Trossa, l'ultimo de'quali al suo pon nella direzione di seir. de Zante Gemoli e a maestr. delle Pomamete, nella cui Com. e Giur. cotesto rescde de compreso, Dioc. di Volterra, Comp. e Pa. - Pal. Monte-General.

SERRA (PIEVE pt.) nella Val-di-Nic-- Fere antica dedicata già a S. Leomis, on a S. Maria, con castellare nella Cane circa 6 migl. a sett. di Marliana, Gez. e Dicc. di Pistoja, Comp. di Firenze. Laitente in monte sopra la ripa sinistra de Pecia Maggiore, o Pescia di Peair, al cui pon. scorre il torr. della Peride di l'ellero suo tributario.

Se mal non mi appongo, credo questo il cade appellato una volta delle Pescia, nel pal luogo fino dal secolo decimo possedecast e terreni i conti Cadolingi di Fuvalie; costa dove nel 12 novembre dell' 🥗 944 fa mgalo un istrumento riportato de P. Zecaria ne' suoi Anecdota Pistor. was in loco Piscia majore. Fu probabilscritto nello stesso luogo sotto l'anm 953 malto istrumento, col quale furono imati dei beni alla cattedrale di S. Zeno di Patoja dal conte Cadolo figlio del fu C. Cuzado nel tempo ch'egli abitava apud casa d curte nostra sita Piscia (cioe sul fiume) judicarie pistoriensi. — ( Camigi, dei Borch di Toscana T. I.).

Comanque sia, fatto è che in Serra, e Ma Pescie Maggiore, i vescovi di Pistoja racciono due corti, confermate loro nel 9; dil'Imp. Ottone III e da altri impenant pontefici de secoli successivi.

I muli poi di Capraja derivati dalla fa-The Cadolingia continuatono anche nei tempi posteriori a signoreggiare non solo nel casale *di Serra*, ma ancora a godere del giuspadronato della sua pieve.

Era della stessa prosapia il C. Guido Burgundione, il quale nel 1181, come signore di Serra, di Monsummano e della Verruca sopra Massa e Cozzile, strinse alleanza col Comune di Lucca, promettendo di consegnare a quel governo i detti castelli quando i Lucchesi ne avessero bisogno all'occasione di guerre contro i Pistojesi. — (Pro-LUM. LUCENS. Annal.)

Rispetto poi al giuspadronato della *Pieve* di Serra mi si offre un istrumento del 16 febbrajo.1243 relativo ad una protesta fatta dal pievano della chiesa predetta, all'occasione di una lite vertente tra i Lambardi di Montecatini e gli uomini della Comunità d'Ivajo (Avaglio?) del piviere di Serra, per motivo del giuspadronato della loro chiesa. Inoltre con istrumento del giorno 12 luglio 1329, rogato in Marliana, su fatta transaz one fra il pievano di Serra ed uno di Magliana per l'accomodamento dei loro interessi. — (Anch. Dipl., Fion. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja).

Non starò poi a rammentare una iscrizione romana, la cui lapida dicesi trovata nel 1750 in cotesti monti, e di la trasportata nel salone del palazzo comunale di Pistoja, in cui si legge il nome di un M. Attilio Serano che dedicò un'edicola, o statua che fosse, a non so chi suo protettore (uomo o divinità) nella olimpiade 147, è alle calende di maggio. Imperocché sono talmente manifesti in quella lapida i caratteri di falsità da non permettere di credere che il casal della Serra prendesse il nome da quell'ideato M. Attilio Serano.

La pieve di S. Maria, già di S. Leonardo alla Serra, abbracciava tre ch. parrocchiali, cioè: S. Maria a Crespole; S. Miniato a Calamecca; S. Bartolommeo a Lauciole.

Nel 1833 la parr. di cotesta pieve contava 389 abit.

Serra de' Longobardi, o de' Malazzana. -Veil. Castellina di Sebavalle, e Seravalle fra le Valli dell'Ombrone e della Nievole.

SERRA (MONTE) sul Monte-Pisano. — E una delle prominenze più clevate di quel gruppo di poggi che separano il Vald'Arno pisano dalla Valle orientale di Lucca, la cui sommità, detta la Serra maggiore, tu riscontrata dal P. Inghirami a br. 1569 sopra il livello del mare Mediterranco.

SESTANO DELLA BERARDENGA nella Vaile dell' Ombrone senesc. — Cas. con ch. perr. (S. Bartolommeo) filiale della pieve a Parine, nella Com. Giur. e circa migl. uno seir. di Castelnuovo della Berardenga, Dice di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede in valle sulla ripa destra del fi. Ombrone lungo la strada rotabile detta dei Fallesi, un migl. circa a lib. dell'antico

monastero della Berardenga.

Anche questa villa su signoria de' conti della Scialenga e della Berardenga, cui apparenera uno di quei nobili che nel 1023 segno al monastero predetto vario case massinzie, sea le quali una situata nel casale di Sestano.

Che costà fino dal secolo VIII vi sosse un' cratorio, ossia hasilica, dedicato a S. Simpliciano, lo palesò uno de' preti esaminati rell'anno 7 t 5 rispetto alle pievi contro- una dal vescovo di Siena a quello di Arezza dichiarandosi ivi, che sebbene la basiliza di S. Simpliciano a Sestano sosse stata definata verso l'anno 680 da Vitaliano verso di Siena, lo stesso prete però era stato munerato dal diocesano di Arezzo, dal quale dipendeva la pieve a Pacina con tutte le chirce e oratori compresi in quel piviere.

Anche un istrumento del marzo 1165 fu repto da Rolando notaro sulla strada publica vicino alla chiesa di Sestano, il quale sto verte intorno ad una permuta di beni tata con l'alibate e monaci di S. Salvatore Fontebona (Monastero della Berardenco — Anca. Bonguesi-Bicii di Siena.)

La parr. di S. Bartolomnico a Sestano nel 1833 contava 133 abit.

SESTANO in Val-d'Orcia. — Ved. Coru (S. Asgardo va ) e Villa Tolli.

SESTINGA (VILLA DI) nella Marchma prometana. — Ved. Badia di Sestinga.

SESTINO (Sentinum) DELLA MASSA TRABARIA nella Valle della Foglia. — Catello di origine antichissima con chiesa arrigetura (S. Pancrazio) capoluogo di Com. e di Giur. sotto la Dioc. di Sansepolero, una volta di Monte-Feltro, poi dell'arcipretura li Sestino Nullius Dioecesis, nel Comp. di Arrezo.

Risicile sopra lo sprone di un poggio, fra die ponti, uno de quali posto a ostro di serino cavalca il fi. Foglia, ossia l'antico l'aure, mentre dal lato opposto sotto un piccolo ponte passa il torr. Seminino, e paro dopo confluisce nel fiu. Foglia.

Trovasi il Cast. di Sestino fra il gr. 29<sup>6</sup> 57' 4" long. ed il gr. 43° 42' 8" latit., 6 migl. a lev. della Badia-Tedalda, 8 a ostro dal Cast. e monte di Carpegna nello Stato pontificio; 16 migl. a grec. di Pieve S. Stetano; 18 migl. a sett.-grec. del Borgo-San-Sepolcro passando per Monte Casale, e 22 migl. per la strada di Urbania che attraversa la Terra pontificia di Mercatello, situata circa 6 migl. a scir. di Sestino.

Grande è la sama, sebbene incerta l'origine, del Cast. di Sestino, sia per i monumenti romani che in copia possiede, come sono le iscrizioni, statue, urne, vasi ed altre reliquie, cose tutte che non lasciano dubbio di avere questo paese appartenuto al territorio Umbro'; sia per l'espressioni di Plinio il vecchio che appellò questo popolo dell'Umbria Oppidani Sentinates.—(Hist. Natur. Lib. III. Cap. 14.)

Infatti che Sestino sacesse parte della regione di Sentino spettante alla tribù Lemonia non ne lascia dubbio la samosa battaglia data nel 544 U. C. (avanti G. C. 208) ai Galli nel contado sentinate, per quanto aggiunga T. Livio, che alterato ne sia stato da molti il racconto. La qual vittoria meritò al console Q. Fabio Massimo gli cuori del trionso, e grandi premii ai soldati delle legioni che in quella obbero parte. — (T. Levin, Decad. Lib. X.)

Ma comecche dai monumenti dissepolti in Sestino vi sia luogo a credere che ai tempi romani fossero costà terme, templi, collegii ecc. ecc., comecche uell'altare maggiore della sua ch. arcipretura fosse stata posta per mensa una base marmorea, sulla quale al tempo dell'Imp. Graziano fu collocata una statua allusiva al genio di quella curia, o municipio, contuttociò la storia di Sestino fino al secolo XIV si nasconde nelle tenebre.

Imperocche dubiterei di ammettere per genuino un privilegio dato in Viterbo li 15 agosto del 962 dall' Imp. Ottone I a favore del conte Alderico della famiglia generosa dei signori di Carpegna (Carpineorum) e in grazia, dice quello scritto, de'servigii prestati dal conte Alderico nel fugare i Greci e Saraceni dall' estreme parti dell'Italia, per cui quell' Imp. confermò ad esso conte ed ai suoi successori il dominio del nobil castello di Carpegna con tanti altri situati in regione Flaminea Senona; fra i quali l'oppido di Sestino; et intra flavios Concam et Marechiam Seravallem, Veruchiam, San-

Marinum et demum (o dimidiam) Montis Feretrani, Mons-Madius, Macerata, Petracuta, Foranum, Scaulinum vetus, Suana (forse Suasa), Pinna Billiorum, Majolum cum omnibus districtibus et vassallis, etc. etc.

Fra i testimoni vi è sirmato per giunta un Cesur Fliscus Lavanie Comes dapiser.

Molti archeologi però dubiteranno della sincerità di tal privilegio, sia per le espressioni inusitate di cotesta scrittura, sia per la data, com'è quella di Viterbo del 15 agosto dell'anno 962, quando l'Imp. Ottone I da molti mesi era tornato da Roma in Pavia e di là al Lago d'Orta, dove si trovava sulla fine di luglio e nell'agosto stesso dell' anno 962. Lo che accadde un anno innunzi che lo stesso imperante si portasse all'assedio della rocca di San Leo presso Carpegna e Sestino, nella qual rocca erasi fortificato il suo rivale Berengario II con la di lui moglie. Cosa dunque si dovrà dire di un diploma sì fatto? Per me lo metterei in compagnia d'un'altra carta fabbricata forse dallo stesso autore con la data di Viterbo, alla presenza dell'Imp. Ottone, li 9 dicembre del 962, Indiz. V. ed anno XXVI del suo regno ed impero, col quale ultimo diploma Ottone I concedeva all'ideale Guido Cybo genovese tre castella nel Val-d'Arno superiore. — Ved. Montevarchi.

Mancato il fondamento per attribuire il castello di Sestino ai nobili della generosa famiglia da Carpegua, ditò solo che cotesto paese innanzi il 1516 faceva parte, tanto nello spirituale come nel temporale, della giurisdizione di Monte-Feltro; e aggiungerò, qualmente molti popoli del piviere di Sestino, eccettuato però il capoluogo, furono signoreggiati anche dai nobili Faggiuolani, siccome può vedersi dalle condizioni della pace di Sarzana del 1353.

Dirò finalmente che Sestino con tutto il suo piviere nel 1516 venne distaccato per opera del Pont. Leone X del ducato di Urbino, allorchè quel gerarca della chiesa mosse guerra a Francesco Maria della Rovere duca di Monte-Feltro e di Urbino.

Fu allora che un esercito comandato da Lorenzo de' Medici duca di Nemours penetrò e s' impadronì dell' Urbinate, e della regione Feltrina. Dopo di ciò Papa Leone dichiarò il duca Francesco Maria della Rovere decaduto da quello stato, del quale mediante bolla concistoriale fu investito il

duca Lorenzo suo mipote. - Che silte riescisse a Francesco Maria della Roun (1 ricuperare con le proprie forse milital stesso il suo ducato, non astante egli test costretto di aderire alla concorda 🕮 🛚 gli Spagnuoli con Papa Leose X, pri quale Lorenzo de' Medici rimase polituti quel vasto ducato. Ma poco egli lo 🎒 perchè nel di 5 maggio del 1519 per altra vita, cui ten**ne dietro pochi giorni** po donna Maria Maddalena di Bul sua consorte, lasciando la neonata figial terina sotto la tutela di donna Alfossi sini redova di Piero de' Medici e di Mil finché la fanciulla Caterine fatta adult nanellò ad Enrico II re di Francia.

Il Pont. Leone X accortosi di non pritenere il ducato di Urbino in nonce in pote pupilla, dopo aver fatto annuali le fortificazioni, fu consegnato lo stati desimo alla Reverenda Camera Apatali

E perchè nella guerra satta per en starlo aveva speso 800,000 decati de la maggior parte de' quali surono a bit ministrati dalla Rep. Fior. come appetata libri della Reverenda Camera, mit la Rep. stessa era stata impostata erabi pretese dare in compenso al Commando renze la sortezza di S. Leo con Montello ed il territorio spettante al piviere di Satta Per quanto riuscisse grave alla Rep. I per quanto riuscisse quanto riuscisse quanto riuscisse

Un anno dopo accadde la morte del la Leone, in seguito alla quale il duta la cesco Maria riacquistò tutto il suo Statuto de fortezze di San-Leo, di Majde di villaggio di Sestino con tutto il suo più

Ma poco appresso anche le festipiti San-Leo e di Majolo dovettero ricontatti al duca di Urbino, sicchè al Comune di renze non restò che il solo e sterile teni rio di Sestino nella Massa-Traburia, el trada che il governo granducale della scana conserva tuttora al caro prezzo di si 800,000 fiorini d'oro.

A prendere il possesso di cotesti legla Signoria di Firenze allora inviò Facesco Vettori, cui tenne dietro poco di Antonio da Filicaja nominato in primo di missario, o vicario di Sestino, con l'appraggio annuo di Goo fiorini d'oro. — Facesce Vol. Il pag. 204.

Allora fa che anche il pievanato di Sestino su structto dalla diocesi di Monte-Feltro
e dichiarato Nullius Dioecesis con i 17
popoli di quel distretto; cioè: Sestino, Casale, Custellacciola, Colcellalto, S. Donata Castelnuovo, Lucimburgo, Martigliano, Miraldella, Monte-La-Brive, MonteFortino, Monte-Romano, Montirone, i
Palazzi, Presciano, S. Giovanni in Vecchio, Stiavola, Rocchetta, e Valenzano.

Benedetto Varchi nel libro XI, e Bernar
¿ Segni nel libro VIII delle loro Storic fiomatine, all' anno 1536, ragionando dei tenteivi fatti dai fuorusciti fiorentini per impadmairsi del Borgo-San-Sepolero, entrambi
necentano lo scaccomatto da Piero Strozzi
e da suoi compagni riportato a Sestino « casello piccolo, dice il Segni, e posto sui conmi dell' Umbria, nel qual luogo, forte per
sio, mentre che Piero si sforzava ire inmazi con i suoi 400 fanti scelti, sopragpiento dai paesani in quei passi stretti, fu
quai sbaragliato del tutto, e vi morirono
più di 60 de suoi, fra i quali il capitano
lucciò Strozzi ».

Fra quei fuoruscili appunto trovavasi a militare il sacerdote Benedetto Varchi, siccame egli stesso ne sece testimonianza nelle me storie, dove disse la ragione per la quale i **incres**citi volendo andare al Borgo S. Seper pessarono da Sestino, ad nggetto cirè d senciar la strada. « E Sestino, diceva il V**steli, un piccolo castelletto l**ungo un fiunizilo chiamato la Foglia, ha dinanzi una pinza, dove si fa il mercato, con un borgo piezo di case e di botteghe. Nella terra s'enra per un ponte, il quale è dinanzi alla porta, sia quele giunto messer Piero senz'altr'arreche la spada sola, e col cojetto sfibbiato selle camicia, chiese di esser messo dentro; m uno di quei due (di Sestino che gli erawenuti incontro per unorarlo in parole)

rispose: il castello esser piccolo e tutto pieno, ma che darebbono vettovaglie e alloggiamenti nel horgo. Messer Piero montato in collera disse con malpiglio: Conoscetemi voi? Signor si, rispose quell'altro, voi siete il signor Piero figliuolo del signor Filippo Strozzi, e vi siamo servitori, ma l'entrar dentro a vostra Signoria non fu nulla, e noi non vogliamo per amor delle donne nostre. Allora si fece chiamare il podestà, il quale era messer Orlando Gherardi, e tutto alterato il dimandò: per qual cagione nol volesse accettare nella terra; cui rispose: vedete signore, egli non istà a me; quattr' uomini, i quali fanno il tutto, non vogliono . . . . . Ma messer Piero non ebbe tanta pazienza, perchè egli gridò, dentro, dentro. Allora su tratto un archibuso, il quale colse nel petto il capitan Niccolò Strozzi e lo fece cader morto accanto, e poco meno che addosso a colui che scrive ora queste cose, ecc. »

All'Art. Sasso di Simone su avvisato qualmente nel 1586 Cosimo I eresse sulla sommità di cotesto monte, quasi a picco, e che resta circa 4 migl. a sett. di Sestino, una rocca con pretorio per sarvi la residenza del potestà di Sestino. Al suddetto potestà essendo stata accresciuta giurisdizione anche nel criminale, su dato il titolo di capitano, sottoponendo al medesimo i potestà della Badia Tedalda e della Pieve S. Stefano, sinchè sotto i Granduchi suoi successori il capitano del Sasso di Simone tornò a risedere in Sestino con titolo di vicario regio.

Se su nativo di questo luogo quel nobile uomo Ermanno de' Guidoni da Sestino che venne potestà a Firenze nel 1347, siccome dissero l'Ammirato ed il Lami, converebbe credere che Sestino allora godesse riputazione di una Terra nobile, giacchè su patria di personaggio cotanto distinto.



Commità, aggiungendo qui solamente che della perte settentrionale del territorio di Sestino si trova la marna conchigliare cerulea consimile a quella che domina nelle valli subappeanine del Volterrano; e che i due pinnacoli del Sasso di Simone e di Simoncello sono coperti di un consimile terreno terziario medio stato già 70 anni addietro perlustrato dall'Abb. Gio. Battista Passeri, il quale trovò nelle crete del Sasso di Simone ed in quello di Simoncello parecchi corpi marini.—(G. B. Passen, Discorso V della Storia de' Fossili).

Rispetto alle produzioni agrarie esse consistono per la massima perte in pascoli naturali ed in legname di alto fusto, cioè, in feggi, abeti, cerri e castagni riducibili in travi, per cui la contrada ebbe insieme contutta la Valle superiore del Metauro e della Foglia, e che tuttora conserva l'antico nome

di Massa Trabaria. — Ped. Massa-Tra-Baria, o Trabara.

La Comunità di Sestino mantiene un medico, un chirurgo ed un maestro di scuola.

Contuttoció in Sestino si tiene settimanalmente di giovedì un piccolo mercato, la cui origine è assai remota e che cangiasi in fiera nel primo lunedì di giugno e di ottobre e nel quarto lunedì di agosto, scarsa la prima e l'ultima, copiosa la seconda specialmente in bestiame vaccino.

Risiede in Sestino un potestà, il quale, rispetto al criminale dipende dal vicario regio di Sansepolero dov'è l'ufizio di esazione del Registro. Vi è una cancelleria comunitativa, che abbraccia anche la Com. della Badia Tedalda. L'ingegnere di Circondario è alla Pieve S. Stefano; la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza sono in Arezzo.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Sestimo a quattro epoche diverse.

| Nome               | Titolo                                                                                      | Diocesi        | Popolasione |       |      |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|------|------|
| dei Luoghi         | delle Chiese                                                                                | eni            | ANNO        | ANNO  | ANNO | ANNO |
|                    |                                                                                             | appartengono   | 1551        | 1745  | 1833 | 1840 |
| Casale             | S. Michele, Rettoria                                                                        | San-Sepolcro,  | 149         | 73    | 102  | 103  |
| Colcellatto        | S. Tommaso, idem                                                                            | già dell'Arci- | 596         | 96    | 150  | 149  |
| S. Doneto          | S. Donato, idem                                                                             | pr. Nullius    | 278         | 114   | 104  | 128  |
| Licembargo         | S. Maria, idem                                                                              | di Sestino     | 114         | 42    | 145  | 167  |
| Marecchia (*)      | S. Maria e S. Sofia, Pieve                                                                  | Monte-Feltro   | <b>_</b>    | 96    |      | _    |
| Martigliano        | S. Andrea, Rettoria                                                                         | San-Sepolero,  | 132         | 34    | 60   | 68   |
| Miraldella         | S. Leone, idem                                                                              | già dell'Arci- | 188         | 41    | 44   | 53   |
| Monte-Portino (*)  | S. Andrea, idem                                                                             | pr. Nullius    | 342         | 69    |      | -    |
| Monte-Romano       | S. Paolo, idem                                                                              | di Sestino     | 95          | 46    | 47   | 65   |
| Montirone          | S. Meria, Pieve Arcipr.                                                                     | Monte-Feltro   | 273         | 80    | 164  | 219  |
| Palanai            | S. Leone, Pieve                                                                             | San-Sepolcro,  | ' —         | 130   | 173  | 196  |
| Petrella-Massama   | S. Niccolò, Reitoria                                                                        | già dell'Arci- | <b>)</b> —  | 41    | 110  | 113  |
| Presciano          | S. Barbera, idem                                                                            | pr. Nullius    | 250         | 112   | 106  | 112  |
| Surmo              | S. Panerazio, Pieve Arcip.                                                                  | di Sestino     | 527         | 283   | 496  | 558  |
| Vecchio            | S. Giovanni (in), Pieve                                                                     | Monte-Feltro   | 114         | 122   | 284  | 291  |
|                    | TOTALE                                                                                      | Abit. N.º      | 3058        | 1419  | 1987 |      |
| spellavano alla Co | e due epoche le parrocchie<br>munità della Badia-Tedal<br><b>L'ultima</b> epoca entravano i | da.            |             | -     |      |      |
| Marecehia          |                                                                                             | • • • • • • •  |             | Abit. | N.º  | 62   |
|                    |                                                                                             | TOTALE         |             | Abit  | No   | 2274 |

SESTO (ad Sextum lapidem) nel Vald'Arno fiorentino. — Grosso borgo con antica chiesa plebana. (S. Martino) capoluogo di Comunità, e residenza di uno de' podestà suburbani di Firenze, nella Dioc. Comp. e quasi sei migl. a maestr. della capitale.

Cotesto borgo di Sesto è attraversato dalla strada maestra di Prato presso la sesta pietra miliare, dalla quale già da gran tempo prese il vocabolo di Sesto. — Risiede in mezzo ad una fruttifera e ricca pianura nota specialmente per la eccellente qualità del

suo grano gentile, o calvello.

Trovasi fra il gr. 28° 52' long. ed il gr. 43° 50' latit., circa 6 migl. a maestr. di Firenze, 5 migl. a scir. di Prato, quasi 3 migl. a grec. di Campi, altrettante a ostro-scir. di Calenzano, ed un migl. appena a lib. della cospicua fabbrica delle porcellane Ginori di Doccia.

Dopo quanto su detto agli Art. Dacimo, Quanto e Quinto non si starà qui ad aggiungere il perchè questo al pari di molti altri luoghi omonimi situati lungo una strada municipale alla distanza di circa sei mi-

glia dalla città, si appelli Sesto.

l'er quanto la pieve di S. Martino a Sesto vicina a Colonnata sia rammentata con quest'ultimo nomignolo in un'istrumento dell'anno 868, pure sotto il vocabolo specifico di Sesto essa col suo borgo è nominata in una carta di poco posteriore al mille. È un regito dell' Archivio della Metropolitama fiorentina scritto nel 1025 di giugno, e di già citato all'Art. Pascina di Mon-TE-MORELLO. — (LAMI, Monum. Eccl. Flor. pag. 1419). Alla stessa pagina il Lami riporta l'estratto di altro istrumento dell'agosto 1031, nel quale si sa menzione della pieve di S. Martino a Sesto. Anche alla Dag. 1431 lo stesso A. diede la sinopsi di un contratto scritto in Colonnata nel piviere di Sesto li 25 marzo del 1084. — Ved. Colonnata di Sesto. — All'Art, poi Cercina fu riportato il sunto di altra scrittura del 24 aprile 1042, dalla quale apparisce, che una ricca donna fiorentina cedè al proprio figlio molte sue possessioni e corti poste in varii luoghi del territorio fiorentino, fra le quali una corte situata in Firenze, una sulla Marina (fiumana), una corte in loco Sesto, ed altra corte posta in Cercina. — Ma in quella cessione si tratta di case e di possessioni di terreni e non di giurisdizione civile sopra gli abitanti del borgo di Sesto.

Acquistarono bensì in Sesto verso il secolo XIII una qualche signoria i vescovi di Firenze, comecche rispetto a rapporti civili e governativi i rettori o vicarj, che i vescovi vi tenevano, dipendessero dal potestà e dal governo politico della Rep. Fior.

In che maniera colesto paese al pari di tanti altri del contado e diocesi fiorentina cadesse sotto la giurisdizione economica de' suoi vescovi la storia lo tace, e solamente ne sa sapere, che cotesta mensa al pari del capitolo florentino fino dal secolo XIII vi possedeva dei predii e che i suoi vescovi per enfiteusi dei medesimi esigevano tributi da diversi abitatori di Sesto e del suo pievanato; cosicché quei livellarj di terreni e di case dovevano su di ciò render ragione ai rettori ed agenti dei vescovi fiorentini, i quali risedevano in Sesto. Fu perciò che il vescovo Giovanni Mangiadori verso il 1260 scomunicò gli uomini di Sesto e del suo piviere perchè avevano molestato il suo rettore, ossia esattore, rispetto ai diritti e tributi mon pagati alla mensa vescovile fiorentina, siccome lo stesso Vesc. per la ragione medesima aveva scomunicato gli uffiziali del Comune del Borgo S. Lorenzo in Mugello.

A dimostrare poi che quei rettori de' vescovi di Firenze agissero da amministratori de' beni di quella mensa, anzichè da giusdicenti, citar potrei molti fatti dai quali apparisce che i vescovi qualche volta ricorrevano alle armi spirituali, quando non erano assistiti dal braccio secolare, ad oggetto di ottenere dai loro fittuari i frutti scaduti. Quindi è che sotto di 16 marzo 1264 (stile comune) trovasi una querela portata in giadizio dal sindaco di Giovanni Mangiadori vescovo di Firenza contro tre abitanti del popolo di S. Maria a Querceto nel piviere di Sesto, rispetto ad una casa con terro lavorative poste in detto popolo ottenute da essi ad enfiteusi dalla mensa fiorentina. Su di chè fu in quel giorno pronunziata sentenza in favore del vescovo. — (Lami, Monum. Beel. Flor. pag. 763-764 e altrove).

Quanto poi sia cambiata la faccia di questa deliziosa contrada, lo indica il nome restato di Querceto alla parrocchia più vicina della pieve di Sesto, oggi ridotta ad una delle piagge più ridenti del piviere; lo dà a conoscere il vocabolo di Gualdo (bosco), titolo di un altro popolo di questo piviere; lo dimostrano i fianchi denudati del Monte Morello spettanti al territorio di Sesto, i quali surono un di rivestiti di giganteschi abeti. Inoltre lo dà a divedere il luogo appellato Selva esistito nella parrocchia stessa & S. Martino a Sesto. — Servirà per dimostrare cotest'ultimo vero un contratto rogalo 12 Pirenze ît 12 febbrajo del 1306, col quak donna Bice restata vedova di Ser Cresta fesio del famoso Ser Brunetto Latini del papolo di S. Maria Maggiore di Firenze, cone tutrice di Ticia e di Francesca figlie me e di detto Ser Cresta, autorizzata da Cone di Baldovino suo mondualdo, offit in dono alla badessa e monache di S. Maria Midden delle Convertite di Firenze, in meo di Parisio pievano di S. Pietro a Vadi terra posto in luogo detto le Selva nel popolo della pieve di S. Marin a Sesto. — (Anca. Dirt. Fion. Carte li Cestello e della Badia a Settimo).

Il piviere di Sesto fino dal 1299 compradeva le chiese e popoli seguenti: 1. Piere di S. Martino a Sesto; 2. Prioria di S. lacia e Settimello; 3. S. Jacopo a Querceto; 4. S. Romolo a Colonnata; 5. S. Maria (Padule; 7. S. lacento e Sesto; 8. S. Donato a Lonciamo: 9. S. Giusto in Gualdo; 10. S. Stefano in Piscine; 12. S. Maria a Morello; 12. S. latelo e Carmignanello. — Quest' ultimo pepdo sul declinare del secolo XVIII è statemio all'altro di S. Silvestro a Russi.

gnano; così il popolo di Lonciano su unito a S. Giusto in Gualdo. — In quanto alla ch. di S. Lorenzo a Sesto, non comparisce nei cataloghi di epoche posteriori; e nettampoco nel balzello imposto nel 1444 dalla Rep. Fior. per pivieri; nella quale circostanza il piviere di S. Martino a Sesto su tassato nella somma di 81 siorini d'oro, repartita s'ra i suoi popoli nel modo quì appresso:

| Popolo | della | pieve di Sesto      | F  | io | r.          | 5          |
|--------|-------|---------------------|----|----|-------------|------------|
|        |       | Lucia a Settimello. |    |    |             |            |
|        | di S. | Maria a Querceto.   | •  | •  | *           | 13         |
|        | di S. | Romolo a Colonnal   | a. | •  | <b>&gt;</b> | 2          |
|        | di S. | Maria a Morello     | •  | •  | ¥           | 20         |
| -      | di S. | Stefano in Pescina. | •  | •  | *           | 12         |
|        | di S. | Maria a Quinto      | •  | •  | N           | 10         |
| _      | di S. | Maria in Padule.    | •  | •  | *           | 2          |
|        | di S. | Donato a Lonciano   | •  | •  | D           | 7          |
| -      | di S. | Giusto in Gualdo.   | •  | •  | 79          | 2          |
|        |       |                     |    |    | _           |            |
|        |       | Somma               | F  | io | r.          | 8 <b>I</b> |

Fra i pievani più distinti di S. Martine a Sesto il dotto canonico Salvino Salvini nel suo catalogo de' Canonici della Metropolitana fiorentina segna sul principio del secolo XIII un canonico di detta Cattedrale per nome Arrigo (coetaneo di Arrigo da Settimello) il quale fu anche nel 1202 pievano di S. Martino a Sesto.

MOVIMENTO della Popolazione della PARR. PLEBANA DI SESTO a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| Azzo | masc. | Semm. |     | femm. | coniugiti<br>dei<br>due sessi | ECCLESIAST.<br>SECOLARI<br>E REGOLARI | Kumero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|------|-------|-------|-----|-------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2552 | _     | _     | _   |       | _                             | -                                     | 187                         | 1064                        |
| 1745 | _     | -     | _   | _     |                               | _                                     | 34 r                        | 2638                        |
| ı833 | 59 I  | 691   | 452 | 46o   | 1202                          | 3                                     | 588                         | 3399]                       |
| 1840 | 560   | 502   | 623 | 705   | 1310                          | 5                                     | 656                         | 3705                        |

Comunità di Sesto. — Il territorio di pesta Comunità abbraccia una superficie 4.14;; o quadr. dai quali sono da detrarre 1.11 quadr. percorsi da acque e strade.

Vi abitavano nel 1833 numero 8796

individui, a ragione di circa 488 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con cinque Comunità. — Dal lato di lib. e di pon. ha di fronte i territori delle Com. di Campi e di Calenzano, a par-

Fra i corsi d'acqua che bagnano il territorio comunitativo di Sesto contansi soli fossi e torrentelli, il maggiore de'quali è il fosso muoro della Dogaja che raccoglie le acque della pianura fra Sesto e Brozzi, oltre i rivi che scendono dal fianco meridionale del Monte-Morello per via dei fossi Zambra e Bimaggio.

Molte sono le strade rotabili, le quali percorrono in varia direzione il territorio di questa Comunità, senza indicare tante altre vie e viali tracciati in mezzo ai possessi privati. Tale è la strada maestra pratese che attraversa da lev. a pon. il territorio di Sesto, e che passa in mezzo al horgo costituente il capoluogo; tali sono le molte strade rotabili comunitative di Quarto, di Quinta di Doccia, ecc. tracciate a piè del Monte-Marello, e quelle sotto la strada maestra pratese dirette a Peretola a Brozzi, ecc.

Non dirò poi delle grandiose ville signorili, delle quali trovasi sparsa e quasi coperta colesta campagna, massimamente a piè delle ultime pendici meridionali del Monte-Morello, giacché costà risiede presso quella Corsini l'I. e R. Villa di Castello con delizioso annesso, la R. Villa della Petraja e su parco, mentre a lev. della Petraja fa bella mostra di se altra grandiosa villa siguerile di Quarto già Pasquali, ora del Principe Demissoff, ed al suo pon. si distinguo-™ ≱qea molte le ville Torrigiani a Quin-14 e quella Ginori alla Doccia, alla quale า:ในma forma corona e corredo un vasto paruse la prima ed unica fabbrica di Porcellane ch'esista in Italia.

Rispetto alla struttura fisica del suolo di questa Comunità, esso dalla parte del monte e coperto generalmente di alberes, o calcarea compatta, la quale a luoghi alterna rol grés antico e con lo schisto calcareo-marsoo, specialmente alla sinistra del vallone dei Tersolle; mentre la pianura è profondimente ripiena dal terreno di trasporto misto a ciottoli e ghiaje di alberese. È nel fizzon meridionale del Monte-Morello, donde scaturiscono dalle rocce di alberese copiese sorgenti di acque limpide e perenni, le quali non solo alimentano molti edifizi

di mulini e frantoj, ma che forniscono copiose fontane al parco regio di Castello, ai giardini di Quarto, delle Quiete, di Quinto e di Doccia; ed è da questo monte donde anticamente Firenze riceveva acqua salubre portatavi per mezzo di acquedotti.

All'Art. Castello di Quarto sospettai che cotesto nome fosse derivato dalla ricchezza delle acque perenni che discendono fino costà dal Monte-Morello e da quello contiguo di Cercina, costà dove ne tempi romani quelle acque (diceva io) probabilmente allacciaronsi per riceverle in una gran cisterna, ossia Castello de fontanieri antichi, innanzi di avviarle per acquedotti a Firenze.

Nulla dirò dei molti e squisiti prodotti di questo territorio, poichè rispetto alla pianura è troppo celebre il grano gentile di Sesto, che a niuno è secondo fra tutti i grani dell'Italia; non rammenterò gli oliveti, le vigne e la quantità dei giardini che adornano ed arricchiscono i fianchi inferiori del monte e le colline che si estendono fino alla pianura alla destra della strada maestra pratese; solamente aggiungerò che nei secoli della Rep. Fior. la parte superiore del Monte-Morello era vestita al pari dell'Appennino di Camaldoli di annosi abeti, del cui legname si servì non solo Cosimo I per le travature degli Uffizj RR. di Firenze, ma ancora la Signoria della Rep. quando ordinò che si atterrassero gli abeti del Monte-More lo per fare palchi ed altri lavori nel Palazzo de' Signori. — (GAYE, Carteggio di Artisti inedito, Vol. III. lett. 51.)

Sotto il governo Mediceo il potestà di Sesto abbracciava nella sua giurisdizione civile anche il distretto di Fiesole, sicchè quel giusdicente portava il doppio titolo di potestà di Sesto e Fiesole.

La Comunità mantiene un medico, un chirurgo ed un maestro di scuola. — Non vi sono mercati settimanali. Vi si tiene bensì una fiera annuale che cade nel di 29 agosto.

in misto a ciottoli e ghiaje di alberese. È nel l'ingegnere di Circondario è quello di Fiesole; la cancelleria Comunitativa stà al Pellegrino, l'uffizio per l'esazione del Registre sorgenti di acque limpide e perenni, stro, la conservazione delle Ipoteche ed il le quali non solo alimentano molti edifizi tribunale di Prima istanza sono in Firenze.

laoltre un vico di Settignano, o Septinimo, nel territorio pistojese è rammentato in una membrana dell' Arch. Arciv. Lucch. dell'aprile 807 pubblicata nelle Memorie per servire alla storia di quel ducato (T. V. P. II.); e di un altro vico omonimo nel piviere del Bagno a Acque è fatta mennone in altra carta dello stesso Arch. Arciv. di Lucca scritta nell'aprile dell'anno 840, colla quale Willifrido uomo Alemanno shtante in loco Septiniana prese a livello & Gasprando pievano della ch. battesimale & S. Maria ad Aquis alcune case con terre. vigne, uliveti e selve attinenti a cotesta chiesa plebana, situate nel suddetto luogo di Settiniana. — (Oper. cit.)

SETTIGNANO (Septinianum) nel Valdarno fiorentino. — Grosso Vill. con ch. prioria (S. Maria) nel piviere di S. Pietro a Ripoli Com. e quasi due migl. a sett. di Rovezzano, Giur. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze, dalla qual città Settignano dista 3 migl. nella direzione di lev.-grec.

Risiede sopra un poggio di macigno che erve di continuazione dal lato di scir. a quelli del Monte-Ceceri e di Fiesole, ricco al pari di essi di cave di pietra arenaria, per cui dal villaggio di Settignano da lunga età escono eccellenti lavoranti di opere architettoniche ed anche di scultura.

Non starò a perdere tempo sull'etimoloții di cotesto villaggio, che per honarietà di alcuni fu creduto fondato dall'Imp. Setl'mio Severo, e fu forse per tal motivo che scriignanesi gl'innalzarono nella loro piazza una statua di macigno.

Avegnachè il paese di Settignano dovev- esistere molto innanzi quell'Imperatore, siccome lo dà a conoscere la lapida di un veterano addetto alla settima coorte, della trità Scaptia, appellato P. Verio Settirio, la qual memoria su posta dal di lui figilo C. Verio insieme alla sua sorella Veria Septiniana P. F. Fesulana. — (Goai, Inscript. Antiq. Civit. Hetrur.)

Ma la storia di Settignano è la storia dei va'enti artisti che ha fornito non dirò dall' epoca ignota di Settimio Severo, sibbene dal risorgimento delle Belle Arti in Toscina. Imperocche basta dire che qui nacque principio del secolo XV Desiderio da Settignano, dei di cui lavori parlarono con gusta lode il Vasari ed il Cicognara. L'ultimo de'quali qualificò Desiderio da Settignano giovane di gentile ingegno, e che,

quante opere prodotte nel breve corso di 28 anni ch' ebbe di vita, egli le condusse in marmo con una mollezza singolare e tanta pastosita, che alle morbide carni le rendeva rassomiglianti. Desiderio inventò i suoi soggetti con una grazia infinita, come fede ne fanno le sue sculture in Firenze all'altare del Sacramento in S. Lorenzo ed il deposito elegantissimo del Marsuppini in S. Croce. In fine, il Cicognara conclude, può dirsi che l'arte tendesse alla persezione per opera sua.

Nè solamente Desiderio scolpì in marmo ed in pietra, ma ancora lavorò egregiamente nel sondere in metallo, siccome può vedersi nella base che regge l'antico bacco di bronzo nella galleria di Firenze, la quale da molti su attribuita a Lorenzo Ghiberti.

Di un maestro Domenico di Alessandro Lorenzi da Settignano scultore e amministratore de' marmi per conto di Michelangelo Buonarroti parlano, oltre il Vasari, più lettere e contratti relativi all'escavazione e shozzature di statue da terminarsi da Michelangelo, mentre il Lorenzi dal 1508 al 1518 abitò in Carrara, dove sembra che morisse, e dove fra le altre opere eseguì in marmo un grandioso deposito per il principe Giovanni d'Avila in Spagna.

Della stessa professione e famiglia Lorenzi era quel maestro Gio. Battista da Settignano (forse lo Scherano) che nel 1568 recossi con lo scultore Vincenzio Danti a Seravezza per assistere all'escavazione de' marmi nelle nuove cave del M. Altissimo.

Un mess. Luca del Caprino ingegner di Settignano su impiegato dai Dieci di Balia a Firenze, nel principio del secolo XVI, ed è rammentato nelle Lettere di artisti state di corto pubblicate dal Gaye (Vol. II.).

Ma ciò che più onora il paese di Settignano è di sapere che costa aveva poderi con due case coloniehe ed una villa dove talvolta si ritirò Michelangelo Buonarroti, siccome apparisce dalla denunzia dei heni da esso stesso fatta nel 1534 all'uffizio delle Decime di Firenze (Quartiere S. Croce Gonfalone Leon-Nero).

In detta villa, la quala è tuttora posseduta da uno dei discendenti dello stesso Buonarroti che porta il nome di Michelagnolo, ed è pittore, conservasi non solamente il satiro da quel divino ingegno tratteggiato a carbone nella cucina, mentre villeggiava in Settignano, ma ancora i Ricordi e le Lettere Autografe, da noi citate all' Art. Sediscendente consiglier Cosimo Buonarroti. Finalmente Giorgio Vasari parla con lode di due scultori, Alessandro da Settignano, detto lo Scheraso, e Gio. Buttista dello stesso casato, non che di Valerio Cioli pur esso scultore. Rammenta infine Antonio da Settignano architetto che disegnò la chiesa e convento de' Frati Gesuati esistita fuori di Porta a Pinti fino al 1528. — Anche all'Art. Sanavana si trovano indicatì i nomi di vari maestri da Settignano, coi quali Michelagno-lo dentrattò per i lavori della facciata di S. Lorenzo di Firenze.

Che poi Settignano anche ai tempi nostri fornisca tali artisti, da rivaleggiare direi quasi col famoso Desiderio basterà ch' io citi il diligente Luigi Giovannozzi, le di cui opere di ornato, siano esse di macigno, siano di marmo, destano maraviglia negl' intendenti.

La chiesa di S. Maria a Settignano è a tre navate di padronato di quattro antiche famiglie fiorentine, Alessandri, Alamanni, Giugni e Falconieri a Roma.

La sua cura nel 1833 aveva 1209 abit. SETTIMELLO nel Val-d'Arno fiorentino. — Borgata con chiesa prioria (S. Lucia) nel piviere di Sesto, Com. e circa un migl. a scir. di Calenzano, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi in piannra lungo la strada militare di Barherino di Mugello circa un migl. a maestr. del Borgo di Sesto, alla base occidentale del poggio delle Cappelle, che forma uno de' sproni meridionali del Monte-Morello, presso dove termina, o incomincia l'ubertosa pianura di Sesto.

Ma il merito maggiore di questa horgata è quello di esser patria del più valente porta latino del risorgimento delle lettere, intendo dire di Arrigo, o Arrighetto da Settimello, applaudito scrittore sulla fine del secolo XII, noto specialmente per una elegia intitolata: De diversitate fortunae et phliosophiae consolatione, operetta stata una volta in tal pregio che serviva di esemplare per buona latinità nelle pubbliche scuole.

Infatti Filippo Villani nelle vite degli uomini illustri qualificò Arrighetto da Settimello come uomo di potente e leggiadro ingegno, di facile e pronta invenzione, nato da parenti contadini nella villa di Settimello presso Firenze; il quale essendosi dato in gioventù allo studio della poesia, fattosi prete ottenne la pieve di Calenzano, ricco

benefizio che dove poi perdere dopo lunga lite, e ritornarsene in Settimello dove morì.

Lode sia al parroco attuale di Settimello, il quale dopo il corso di ben sei secoli ha voluto erigere nella sua chiesa un cenotafio marmoreo a cotsuto illustre poeta con la seguente iscrizione:

#### HENRICO SEPTIMELLENSI

QUE · SARGULO · CHRISTE · XII. CALENTIAMENSIA PLEDIS · SACERDOTIO · FUNCTUS · EDDENQUE · PER SUMMAM · INIURIAM · ORDATUS · PAUPERRIMAE VITAE · INCORMODA · ELEDIAGO · VERMENTISSIMO CARMINE · DEPLETS · LATIUM · MILOS · SITU OBSITUM · AD · PRISGAE · VERUSTATIS · NORMAM EREXIT · ET · OBSCURUM · PATRIAE · NOMEN ILLUSTRAVIT.

JOANNES · MARIA · PUPELIUS · HUJUS · ARDIS SACREDOS · PRIOR . . . . NR' · PRAESTANTIS INGRIE · FAMA · APUD · MUNICIPES · ET INQUILINOS · OSSOLESCENET · HOG · M. P. ANNO · MDCCCXXVIII.

Nacque pure in Settimello sul cadere del secolo XVIII e fiori fino all'anno 1840 in Firenze il padre Innocenzio Conti dell'Ordine francescano de' Zoccolauti, teologo e predicatore distinto.

La chiesa di S. Lacia a Settimello su piedificata nel 1700 insieme con la canonica dal priore di quel tempo Francesco Giorgi. Era compreso in cotesta cura il soppresso convento degli Agostiniani Romitani, detto delle Cappelle. — La chiesa parr. di Settimello è di giuspadronato del Principe.

Essa nel 1833 noverava 890 abit. SETTIMO (BADIA a) nel Val-d'Arno siorentino. — Ved. Ababia a Settimo.

— (PIEVE D. S. GIULIANO A) nel Vald'Arno fiorentino. — Pieve antica nella Com. di Casellina e Torri, Giur. del Galluzzo, già della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze, dalla qual città cotesta chiesa plebana dista quasi 5 migl. a pon.

Risiede in mezzo ad una bella pianura presso la strada postale Livornese posta al suo ostro, e la ripa sinistra dell'Arno situata al suo sett., mentre trovasi al suo ponente il Vill. di S. Colombano ed a levante la chiesa della soppressa Badia a Settimo.

La memoria più antica della ch. battesimale di S. Giuliano a Settimo fu indicata dall' Ughelli nella sua Italia Sacra, in Archiep. Flor., dove fu riportato un istrurenta del 724, merce cui il vescovo Specioso wgno varie possessioni al capitolo della sua attedrale, alcune delle quali erano comprese ari pirtere di S. Gitrliano a Settimo. — Allo sisso lungo appella un'altra cirta del lu-190 774 pubblicata dal Iami nei suoi Mosum. Eccl. Flor. pag. 1416. - La sudarde pieve di Settimo è rammentata di nuono in una scrittura dell' agosto 866, già ciun all' Art. Boaco S. Donnino, dalla quale apparirebbe che nel secolo IX la chiesa di 5 Donnino a Brozzi fosse compresa non șii nel piviere di S. Martino a Brazzi sicinne si trova nel sec. XI, ma in quello di Maramo di S. Giuliano a Settimo. — Ved. Maro S. Donasino.

Assu prix trequenti sono le memorie dei suli susseguenti relative alla pieve di S. undeno a Settimo, molte delle quali spette o alle membrane appartenute alla vicina is ha a Settimo, tondata, o piuttosto ridotta es, nel principio del secolo XI dal conte barro figlio del C. Cadolo, autore dei Catingi di Settimo e di Fuccechio, la qual prospia ebbe anco il giuspadronato di colora pieve. — Ved. Abazia a Settimo.

la chiesa a tre navate è stata ingrandita ique la metà del secolo XVIII e abbellita id perano di quel tempo Tommaso Gamissi mediante il concorso ed ajuti della col famiglia Mannelli sottentrata patrona di sessa piere, ed alla quale spettano le ari gentilizie poste nella sua facciata.

La pieve di S. Giuliano oltre gli annessi sa antico de quali forse fu S. Michele Aszie Cascioli) contava due altre par-🕶 ur date alla pieve di Giogoli. Essa ata mente abbraccia o chiese filiali; cioè, : Nelano a Ugnano, prioria; 2. S. Cowhan a Settimo, idem; S. Martino alla Paraz, già priorato de' Monaci Cistercensi, 😘 priceia inamovihile; 4. S. Romolo a tettimo, prioria; 5. S. llario a Settimo, det-😘 ella Capannuccia, rettoria; 6. S. Maria · Castagnetolo con l'annesso di S. Andrea 4 B.z. do, idem; 7. S. Pietro a Solicciano, ieri, S. S. Maria a Montignano, idem; 🚓 🐎 Legrenzo a Settimo, traslocata nella . Lieu cije iu abbaziadi S. Sulvatore a Setf her . j.tiveli.

Fra le cauggioni ville signorili sparse nel como di cotesta pieve accennerò quella di cattel-Pulci, ora de' marchesi Riccardi, castel-Pulci de cappella sotto il titolo di Sulla cappella sotto il titolo di Sulla cappella sotto del secolo XVI

fu data in benefizio ad un familiare del Pont. Alessandro VI. — (Arca. DELLE RIFORMAGIO-NI DI FIRENZE.)

Anche la collina di Castel-Pulci nei secoli più vicini al mille apparteneva ai CC.
Cadolingi di Settimo e di Fucecchio come
quelli che signoreggiavano nei castelletti di
Mont'Orlando sopra Gangalandi e di Monte Cascioli vicino a Castel-Pulci, di dove
quei conti nel principio del secolo XII facevano guerra al popolo di Firenze. — Ved.
Cascioli (Monte) e Gangalandi.

Ció che non è da tacersi mi sembra la notizia desunta da un istrumento dell'anno 1352, esistente nell'Arch. Dipl. Fior. fra le carte del Mon. di S. Donato a Torri. — Da quel documento pertanto si viene a scuoprire qualmente nel popolo di S. Giuliano a Settimo esiste un poggetto cui fu dato il titolo di Monte Aguglione, dal qual luogo facilmente derivò il guelfissimo Baldo d'Aguglione, che condannò Dante Alighieri nella pena capitale; talchè il sommo pocta collocò nell'Inferno i suoi giudici severi, Baldo e Morubaldini, segnalandoli entrambi in un verso della prima sua Cantica; cioè:

Il villan d'Aguglion e quel da Signa.

Quindi all'Art. Agrenous citai cotesto istrumento appartenuto al Mon. di S. Donato a Porri, il quale consiste un un rogito scritto in Firenze li 28 nov. del 1352, in cui si tratta di alienare la metà di una casa posta nel popolo della pieve di S. Giuliano a Settimo in luogo appellato, a piè del Monte Aguglione.

La Comunità del piviere di Settimo con deliberazione della Signoria di Firenze approvata dai collegi, nel 7 genn. 1370 (stile comune), su imposta per lire duemila, la metà della qual somma a carico della Comunità predetta e l'altra metà da pagarsi dai Monaci della Badia a Settimo, per fortiticare e circondare di mura il fabbricato di quella Badia, affinchè in tempo di guerra vi si potessero ritirare con le loro cose gli uomini e famiglie di quel piviere. — Cotesta misura di difesa può servire a rettiticare l'epoca ivi scolpita in una pietra di macigno, attualmente in gran parte logora, sotto l'arme del Comune di Firenze posta sull'ingresso del vecchio recinto di essa Badia.

Nel balzello imposto nel 1414 dal Comune di Firenze sopra gli abitanti dello

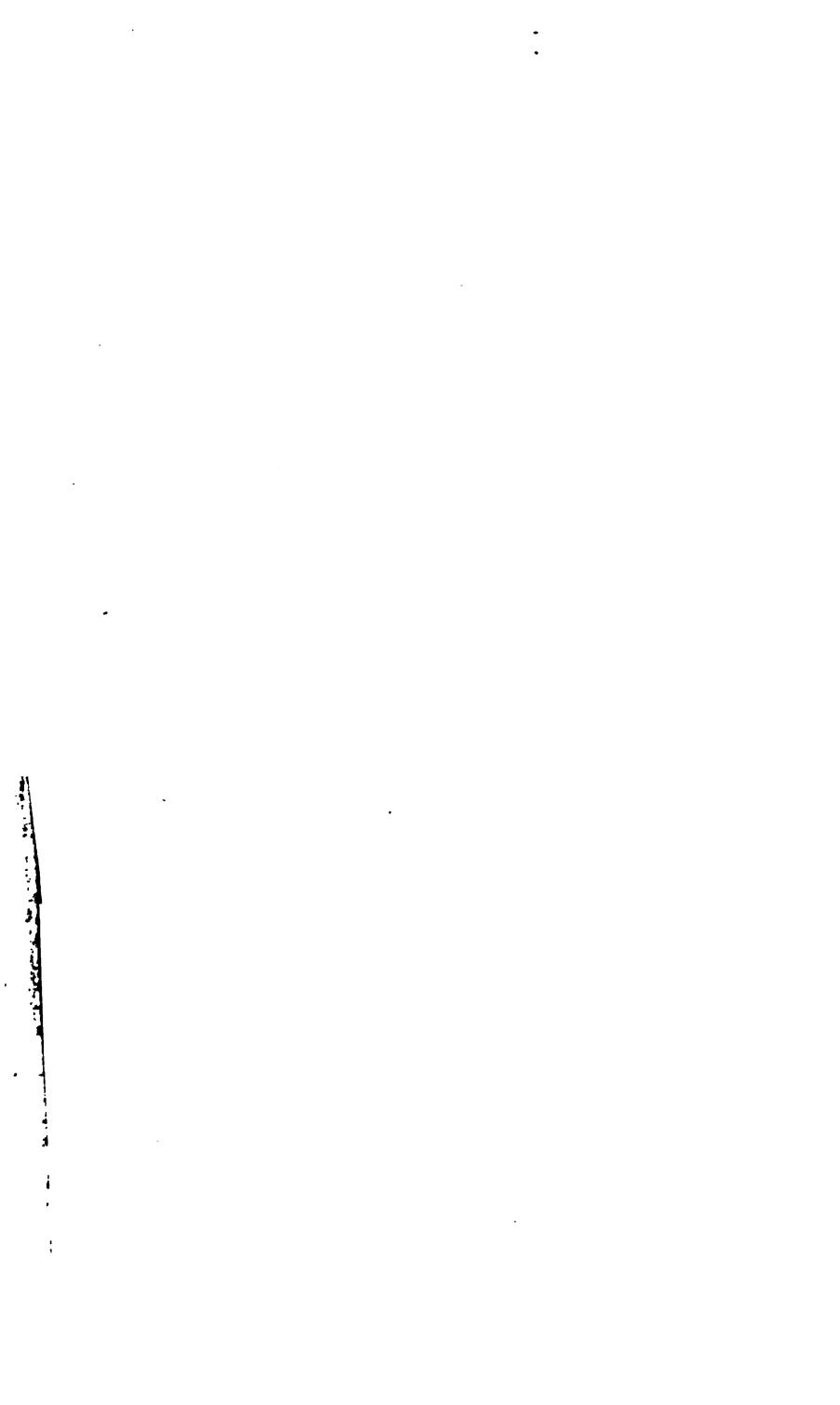

SIENA (SENAE, anticamente SAENA)
nella Val-d'Arbia. — Città eccelsa, stata romana colonia, più tardi residenza di due gastaldi, economico e politico, immediatamente soggetti ai re Longobardi, divenuta in
seguito sotto il governo de' Carolingi sede
di un vasto territorio, quindi capitale di
una repubblica del medio evo nella Toscana,
finalmente riunita al Granducato fu fatta capoluogo dello Stato Nuovo, residenza costante di un metropolitano, di un'Università
e di un governatore civile con tribunale di
Prima istanza, uno de' cinque Dipartimenti
doganali e delle cinque Camere di soprintendenza comunitativa del Granducato.

Cotesta nobile città vagamente situata risiede sulla cresta di due sproni di poggi, uno dei quali diramasi dai monti della Castellina del Chianti, dirigendosi per Vagliagli da sett. a lib. sulla strada postale sino a Fonte-Becci dove si accoppia all'altro sprone che staccasi dal Monte-Muggio nella direzione di pon. a scir. I due sproni riuniti da Fonte-Becci si avanzano verso Siena sino verso le sue porte meridionali. A metà circa della città, si toccavano i termini dei tre Tersi di Siena, cioè, poco lungi dalla Croce al Travaglio presso al a gran piazza del Campo, celebre per la svelta altissima torre detta del Mangia, per il palazzo pubblico e per il gioco più popolare e più allegro di quanti contar ne può tutta Italia; è costa dove i due poggi riuniti tornano a biforcare in due mmi, uno de'quali dirigesi a scir. verso la Porta Romana, mentre l'altro verso lib. sale al Duomo, a Castel vecchio, e di là sino alla Porta S. Marco, donde esce la strada regia Grossetana.

Trovasi Siena sotto il gr. 28° 59' di long. e 43° 29' di latit., da 600 alle 700 br. suleriore al livello del mare Mediterranco, 40 migl. a ostro di Firenze, 39 migl. a pon.-lib. di Arezzo, altrettante a grec. di Massa-Maritima, e circa 48 migl. a sett. di Grosseto.

Ad oggetto di dare un riposo ai lettori, suddividerò cotesto Art. in sette capitoli per discorrere nel 1.º di Siena dall' Epoca Romana sino a quella dei Longobardi; nel 2.º di Siena dall tempo de' Longobardi a quello de' Carolingi; nel 3.º di Siena dall' età Carolingia sino all' origine della sua Repubblica; nel 4.º di Siena dall' origine della sua Repubblica alla giornata di Montaperto; nel 5.º di Siena dalla giornata di Montaperto all' epoca del suo ultimo asse-

dio; nel 6.º di Siena da quell' assedio alla sua cessione al duca Cosimo I; e 7.º di Siena sotto il Governo granducale.

# I. Sirna dall' Fpoga romana a quella de' longobardi.

Per quanto l'origine di questa città sia stata oggetto di lunga contesa fra molti scrittori de' secoli troppo a noi vicini, contuttociò dobbiamo convenire col Cellario, quando dichiarò: Quale sia stata Siena innanzi l'età di Cesare non apparisce, nè alcuna memoria è pervenuta sino a noi che possa far fede de' suoi incunabuli, comecchè si debba essa credere di una età assai più antica.

Che se rispetto all'origine di Roma su tanta diversità di opinioni sra i dotti, molto più la è stata della nostra Siena, che ebbe nome consimile ad altra città (Sena, ora Sinigaglia) la quale su parimente una delle romane colonie. Imperocchè alla città di Siena tosenna (stante sorse l'ortogratia diversa, per la quale acrivevasi il suo nome col dittongo (Saena) non su aggiunto altro distintivo eccetto quello di Sena Julia indicato, un po' tardi per vero dire, dall'autore della Tavola Peutingeriana.

Non so infatti, mi rispondeva da Sanmarino il ch. Cav. Bartolomeo Borghesi con una eruditissima lettera del 25 ott. 1843. non so infatti che Siena di Etruria sia ricordata da altri degli antichi, se non che da Strabone e da Tolomeo fra i Greci, da Plinio e da Tacito fra i Latini, i quali ultimi ne assicurano che cotesta città fu colonia. Della quale peraltro non trovando noi fatta menzione durante la repubblica romana, e neppure, come scrisse Flavio Bloudo, ai tempi di Pompeo, dobbiamo concludere, che la colonia di Siena in Etruria fosse una delle militari, e non delle cittodine, siccome era stata quella di Sinigaglia, che Sena, come dissi, denominossi. — Alla qual conclusione (soggiunge lo stesso Borghesi) presta gravissimo appoggio il cognone di Giulia dalla Tavola Peutingeriana dato alla colonia di Siena nostra. Solamente resterebbe da ricercare a quale delle tre deduzioni di colonie militari, sette secondo la legge Giulia, questa senese appartenesse: se alle colonie cioè dedotte da G. Cesare, o seppure a quelle dei triumviri, finita che su la guerra coi congiurati Bruto e Cassio, o sivvero alle terze dedotte da Augusto, sotto del

3. Martino detta al Bagno o Ba-· nel piviere di S. Casciano), la qual ch. mentala in una carta del marzo 1349 relle de soppressi Olivetani di Pisa, l piviere di Settimo nel 970 dipende**lé seguenti az villate, al**cune delle quaimo assegnate posteriormente alle pievi Me; cioè: Sesto, S. Casciano, Anr, Cel**ajan**o , Paccianula , Tavola , wola, Scorno, Visignano, Pagnati-Mcajola, Macerata, Marciana, Ferv. Settimo, Barbajano, Oliveto, Pa-Saletto, Civigliano e Noce.

Etalo Art. Casciano (S.) a Settimo **dindicate le chiese di quel** piviere **m mel 1372 e le sole parrocchiali a** 

maimente sono ridotte.

i le chiese inscritte nel catalogo del ed suche in quello del 1277, fu sea sotto il pievanato di Settimo la chie-5. Pietro in Castello senza precisate matello fosse cotesto, lo che fa dubitare Musse riserire a un castel di Settimo **literie posseduto o dalla nobil famiglia** Je Sancasciani, oppure dalla pro-Illi conti della Gherardesca, che eblignoria per molti secoli nella contra-L Cosciano a Settimo.

non soprei decidere se ad alcuna delle Mapie qui sopra indicate, o se ad alpatennero quei nobili, o Lambardi **resello di San-Casciano**, contro i quamomini del vicino casale di Casciaasi secolo XI avevano reclamato dails contessa Beatrice, marchesa della **us, e che dopo di essa ricorsero ai con-**La elero della Primaziale di Pisa per Inferesi de impietate et crudelitate Hambardi de S. Casciano faciant 's dichiarando di essere stati sempre Mi liberi, di aver tenuto abitazioni nel **b di S. Casciano**, donec integrum to di non aver prestato mai alcun atto **vith a quei** Lamhardi, meno che il Devutogii rispetto alle case che esti Mano di loro proprietà. La quale serbanisteva nell'obbligo di pagare loro lim di legna per ciascuna cella o abi-🖈, a condizione per i padroni diretti **Numere** ai querelanti la selva che essi - Dipoi i seudstarj di San-Ca-D (ivi si aggiunge) permutarono il tridelle due carra di legna in una pensione denni. Finalmente gli nomini di Ca-Me devanti ai reppresentanti del Comune di Pisa dichiararono, che essendo stato distrutto il Cast. di San Casciano sembrò com giusta di rimanere liberi da ogni servitù.

Ma innanzi che il castello prenominato fosse disfatto (soggiunsero i querelanti) i signori di San Casciano cominciarone a farci rapire le nostre robe, onde adirati (sono essi che parlano) venimus in palatio ante Domnem Beatricem at faceremus ei proclamationem. La marchesa infatti bandi tosto una penale di mille lire di oro contro quei signori che avessero recato aleun maie ai reclamanti . . . Post (continua il documento) cum onnis potestas perdidit virtutem, et justitia mortua est, et periit de terra nostra, tunc (i Lambardi di San-Casciano) ceperunt facere omnia mala nobis, sicut Pagani, et Saraceni etc. — (Camci, Dei marchesi di Toscana, Fol. II.)

Io non voglio credere che tanti mali attribuire și debbano ad alcuna delle due famiglie, le quali ebbero palazzo e heni di suolo in San-Casciano a Settimo, bensà il documento di sopra citato ci può scuoprire l'epoca della distruzione del castello omonimo, dove nei secoli successivi troviamo, non solo i Gherardeschi ed i Sancasciani, ma altri nobili pisani. — Tale fu, per es., quel Lamberto di S. Casciano, che su uno dei consoli maggiori della città di Pisa, allorchè nel febb. del 1188 per mediazione del Pont. Celestino III, si sottoscrisse alla pace fra i Genovesi ed i Pisani, giurata da mille cittadini dell'una e dell'altra Rep. Tali surono i due fratelli Guido e Ranieri da San-Casciano, un Cacciaguerra, un Cristiano con due figli, un Simone con Lanfranco di lui fratello ed un Mansredi, tutti da Sun-Casciano che leggonsi firmati fra i mille cittadini pisani. - Arroge che nella nota predetta è registrato un Gherardo da Settimo, corrispondente forse a quel C. Gherardo che su figlio di altro C. Gherardo e sratello di un C. Ranieri della Gherardesca, la di cui consorte, contessa Erminia, nel 16 agosto del 1160 (1159 stile comune) stando nella sua Villa di Settimo prestò il consenso ad una donazione di beni che nel mese antecedente fecero allo spedale di Stagno il C. Ranieri suo marito, il C. Gherurdo suo cognato e la moglie di quest' ultimo, i quali fino d'allora avevano abitazione in Pisa nel popolo di S. Andrea in Chinzica. — (Ancu. Dirt. Fion. Carte del Mon. di \$. Lorenzo alla Rivolta di Pisu).



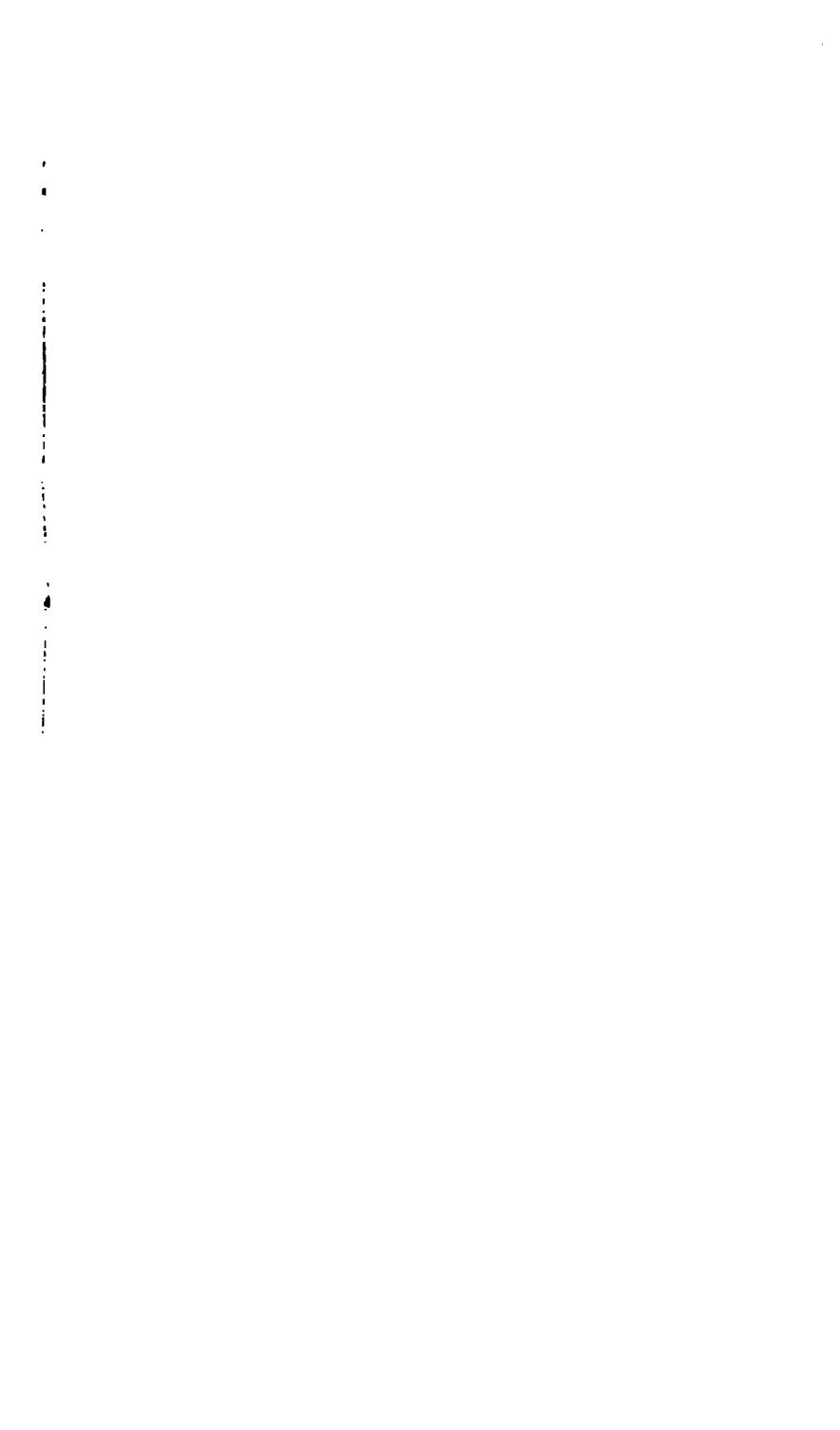

SIENA (SENAE, anticamente SAENA)
nella Val-d'Arbia. — Città eccelsa, stata romana colonia, più tardi residenza di due gastidi, economico e politico, immediatamente soggetti ai re Longobardi, divenuta in seguito sotto il governo de' Carolingi sede di un vasto territorio, quindi capitale di una repubblica del medio evo nella Toscana, finalmente riunita al Granducato fu fatta capoluogo dello Siato Ruoso, residenza contante di un metropolitano, di un'Università e di un governatore civile con tribunale di Prima istanza, uno de' cinque Dipartimenti cognuali e delle cinque Camere di soprintendenza comunitativa del Granducato.

Cotesta nobile città vagamente situata rised-sulla cresta di due sproni di poggi, ा dei quali diramasi dai monti della Carellina del Chianti, dirigendosi per Vagliathida sett. a lib. sulla strada postale sino a funte-Becci dove si accoppia all'altro sprone che staccasi dal Monte-Maggio nella diresone di pon. a scir. I due sproni riuniti 4 Fonte-Becci si avanzano verso Siena sino 🌇 le sue porte meridionali. A meth circa della città, si toccavano i termini dei tre Tersi di Siena, cioè, poco lungi dalla Croce el Travaglio presen al'a gran piazza del Cerpo, celebre per la svelta altissima torre 42 del Mangia, per il palazzo pubblico e per il ginco più popolare e più allegro di ç⊶ati contar ne può tutta Italia; è costa dove 🗜 🚾 poggi riuniti tornano a biforcare in due rai, uno de'quali dirigesi a scir. verso la Perta Romana, mentre l'altro verso lib. sale zi Duemo, z Cast·l vecchio, e di là sino IL Porta S. Marco, donde esce la strada rigia Grosselana.

Trovasi Siena sotto il gr. 28° 59' di long.

e 13° 19' di latit., da 600 alle 700 br. super are al livello del mare Mediterranco, 40

E st. a ostro di Firenze, 39 migl. a pon.-lib.

Arezzo, altrettante a grec. di Massa-Maraima, e circa 48 migl. a sett. di Grosseto.

Ad oggetto di dare un riposo ai lettori, saldividero cotesto Art. in sette capitoli per sucrere nel 1.º di Siena dall'Epoca Romana sino a quella dei Longobardi; nel 2.º di Siena dall'età l'arclingia sino all'origine della sua Residica; nel 4.º di Siena dall'origine della archingia sino all'origine della sua Residica; nel 4.º di Siena dall'origine della archine nel 5.º di Siena dalla giornata di Montante nel 5.º di Siena dalla giornata di Mantaperto all'epoca del suo ultimo asse-

dio; nel 6.º di Siena da quell'assedio alla sua cessione al duca Cosimo I; e 7.º di Siena sotto il Governo granducale.

## I. Siena dall' Froca romana a quella de longobardi.

Per quanto l'origine di questa città sia stata oggetto di lunga contesa fra molti scrittori de' secoli troppo a noi vicini, contuttociò dobbiamo convenire col Cellario, quando dichiarò: Quale sia stata Siena innanzi l'età di Cesare non apparisce, nè alcuna memoria è pervenuta sino a noi che possa far fede de' suoi incunabuli, comecchè si debba essa credere di una età assai più antica.

Che se rispetto all'origine di Roma fu tanta diversità di opinioni fra i dotti, molto più la è stata della nostra Siena, che ebbe nome consimile ad altra città (Sena, ora Sinigaglia) la quale fu parimente una delle romane colonie. Imperocchè alla città di Siena toscana (stante forse l'ortografia diversa, per la quale scrivevasi il suo nome col dittongo (Saena) non fu aggiunto altro distintivo eccetto quello di Sena Julia indicato, un po' tardi per vero dire, dall'autore della Tavola Peutingeriana.

Non so insatti, mi rispondeva da Sanmarino il ch. Cav. Bartolomeo Borghesi con una eruditissima lettera del 25 ott. 1843, non so infatti che Siena di Etruria sia ricordata da altri degli antichi, se non che da Strabone e da Tolomeo fra i Greci, da Plinio e da Tacito fra i Latini, i quali ultimi ne assicurano che colesta cillà fu colonia. Della quale peraltro non trovando noi fatta menzione durante la repubblica romana, e neppure, come scrisse Flavio Bloudo, ai tempi di Pompeo, dobbiamo concludere, che la colonia di Siena in Etruria fosse una delle militari, e non delle cittadine, siccome era stata quella di Sinigaglia, che Sena, come dissi, denominossi. - Alla qual conclusione (soggiunge lo stesso Borghesi) presta gravissimo appoggio il cognome di Giulia dalla Tavola Peutingeriana dato alla colonia di Siena nostra. Solamente resterebbe da ricercare a quale delle tre deduzioni di colonie militari, fatte secondo la legge Giulia, questa senese appartenesse: se alle colonie cioè dedotte da G. Cesare, o seppure a quelle dei triumviri , finita che fu la guerra coi congiurati Bruto e Cassio, o sivvero alle terze dedotte da Augusto, sotto del

mus citare il bel gruppo delle Tre Grazie di greca maniera, nè il candelabro antico natenti nel Duomo, comecchè mi sia ignota il provenienza loro, non tralascerò di tammentare l'Arca di marmo scolpita ad alto natero con figure mitologiche, lavoro del tempo degli Antonini, scavata nei secoli tempo degli Antonini, scavata nei secoli tempo degli Antonini, acavata nei secoli tempo degli accino all'Opera del Duomo, nel cui vestibolo a guisa di architrave vedesi attuimente murata.

### II. SERBA SOTTO I LONCOBARDI.

Se è vero che in Siena al pari che in molte città mancano documenti sincroni atti a sumostrare le sue vicende politiche e civili ne tempi romani, riesce altrettanto doloroso sover confessare che hisogna percorrere uno salio di oltre 600 anni prima di arrivare a supprire quale fosse lo stato politico ed extesiastico di cotesta città.

E notoria abbastanza, perchè non vi sia despo di qui ripeterla, la controversia insala a causa di diritti diocesani fra il Vesc. de Serme e quello d'Arcazo verso l'anno 712, maire regnava nell'alta Italia il longobar-◆ Anberto II; solamente mi gioverò di richiamare alla memoria gli atti più importanti allo scopo. Questi si riducono ai due was sentenza emausa in Siema sul principio del 715 nella cere regia presso la chiesa di S. Martino **ு கிடைம் மாம் மாம் மாம் மா**ம் மாம் விரும் காக்கிய க Lautrando; l'altro all'esame di circa 70 salmoni sentiti in Siena nell'anno stesso al potaro Gunteramo inviatori da Pavia in qualità di messo regio. - Imperocché se dal inmo fatto traluce il luogo dove in Siena i Loagobardi tenevano tribunale, col secondo w reagono a conoscere le condizioni poliinde e civili della stessa città e di una gran jene del suo contado all'epoca lougobarda.

Inoltre dalle espressioni del compendiatere di quel processo si scuopre, che la città
di Scena, compreso il suo contado, sotto i
Longobardi non dipendeva dai duchi di Tomana, avvegnache essa in quel tempo cra
ementa ed amministrata per conto direttamente del re. A ciò voglionsi riferire le
mole di quel compendio in cui si legge:
Illo autem tempore senensis civitas erat
demuca a ad manus Ariberti regis Lanema dorum e Ed è perciò che nel princiem del secolo VIII trovavansi in Siena due
quali

disimpegnava la prima carica politica (come fu il gastaldo Gundiberto cugino di Deodato vescovo sanese, nel tempo stesso che un altro longobardo per nome Roberto esercitava l'uffizio di gastaldo regio, o amministratore de' beni della corona. Frattanto questi due uffiziali, vivente il re Ariberto II, si recarono dalla città alla Pieve a Pacina, ad oggetto d'impedire la visita diocesana a Luperziano vescovo di Arezzo, dicendo eglino che quella pieve era, (siccome lo è tuttora) compresa nel contado di Siena, cicè, dentro i limiti della sua giurisdizione politica; ma gli uomini del vescovo aretino dando addosso al gastaldo político Gundiberto, l'uccisero. — Ved. Pagina (Pirve A).

Che se ad alcuno parve sospetta l'autenticità di quel documento redatto, o ricopiato circa 340 anni dopo, niuno per altro pose in dubbio la verità degli atti che per comandamento del re Liutprando, successore di Ariberto II, furono instituiti nell'anno 715 innanzi a Gunterano suo messo regio; e niuno si oppose alla sentenza stata in seguito dopo la compilazione di quel processo nella Pieve di S. Genesio alla presenza dello stesso messo Gunteramo, pronunziata da quattro vescovi della Toscana, cioè, da quelli di Firenze, di Fiesole, di Pisa e di Lucca, assistiti da varii teologi sacerdoti non che da molti testimoni.

Da quei numerosi deposti pertanto resulta, che al gastaldo regio Gundiberto, stato ucciso verso il 712 alla Pieve a Pacina, in Siena era succeduto un altro gastaldo politico per nome Warnefrido, il quale ultimo nel 715 su presente all'esame predetto dove su qualificato da due testimoni col titolo di giudice. E probabilmente era quello stesso gustaldo che 15 anni dopo sondò il monastero di S. Eugen.o presso la città di Siena. — Ved. Abazia di S. Eugenio, e Lestime.

Dai documenti poi del 752 sulla controversa giurisdizione ecclesiastica fra 1 due diocesani rinnovata risulta, che alla metà del secolo VIII il gastaldo politico di Siena appellavasi Gausperto.

Avvertasi inoltre che uno de' testimoni esaminati nel 715 su un vecchio sacerdote stato ordinato nella chiesa di S. Ansano a Dolana, dove allora riposava il corpo di quel santo, il quale giurò: che cotesta chiesa molti anni indictro era stata restaurata dal gastaldo regio Willerat, e dal suo siglio Rotto, dei quali il detto sacerdote un tempo

38

blica romana. Della qua' verità Siena col no territorio ci fornine ampia cunterma nelle molte chiese dai Longobardi ivi foudate. Tali per es. sono quelle di S. Pinezzi ad Aleaserra; di S. Donato in Asso fadeta dal re Ariberto II, di S. Ansano in Defina, rifatta dopo la metà del scolo VII di pastal·lo Willerst, per non manmentare tatte quelle state ivi adificate nella prima metà del secolo VIII.

Ho già detto che il più antico documento relativo alla storia di Sicua sotto il dominio longobardo risalirebbe all'anno 678 quado governava cotesta città il gastaldo Villerat, sebbene due altri di quei testimo, Gaustioso e Potone, uno de' quali Iraspadeno e l'altro Lucchese, fino dall'anno 665 erano venuti a stabilirsi nel territorio sanere in qualità di coloni, o livellari, entrambi di condizone libera.

holtre fra i testimoni del 715 si scuopre vas Scarione del se nella corte di Sexiuno, 🕶 zella Giurial. di Montalcino, già pella Mec. aretima, ma sotto il contado sanese; ed e **questa per avventura la memoria** più veluto che si abbia nel regno Longobardo de**ga scarioni, specie di nomini addetti al foro,** < desimati ancora a tutela de'anonasteri, ◆ longhi pii; lo che corrisponderebbe a **melemini, o avvocati delle chiese per le** quali eramo ammessi a giurare. Dondechè quel vecchio Pietrone, che nel 715 si quahienva Scarion Regis de curte que diciter Sexiano, era domiciliato a Sestano in \*4-4 Orcia (forse nel luogo denominato atimmente a Sesta o Sesto, nel popolo di S. Angelo in Colle, se non piuttosto dov'è l'antica pieve di S. Restituta, designata essa pure in fundo Sexiano, ossia Sestano).

Concluderó, che dalla procedura del 715 mila controversia ecclesiastica fra due ve-\*\*\*\* samo anaggiormente venuti in chiaro, m primo luogo, di un fatto citato all' Art. Prove A Nievole (Vol. IV. pag. 244), cioè, che pelle cause economiche delle chiese sotto il cominio de' Longobardi, (almeno al prinapio del secolo:VIII) dovevano intervenirii i messi, o rappresentanti regii; in secondo luogo, dall'esame di quei 70 testimoni si < sc>prito, non solo quali fossero nel secob VII e VIII le condizioni ecclesiastiche di Siena e di una parte del suo contado, ma Me venuto a conocere che il giudice o Gastaldo politico di Siena esercitava con più Ogoce di ademo le attributioni del regio

diritto sopra i suoi anuministrati, i quali non potevano ordinarsi al sucerdozio senza una sua autorizzazione accordata con le lettere che i gastaldi di Siena rilusciavano a quelli che si recavano in Arezzo per esservi da quel vescovo ordinati al sacerdozio. In terzo luogo, di là si possono conoscere quali fossero dopo la metà del secolo VIII le condizioni dei livellari di terre nel sanese, i quali al pari dei mercanti, dei maestri d'arte a dei chierioi erano contemplati dalla legge per nomini liberi; dondeche i popoli italiani sinti dei Longobardi non erauo più nella condizione abietta, come quella in cui furono ridotti al tempo di S. Gregorio Magno, Finalmente in quarto luogo giova avvertire, che la giurisdizione ecclesiastica in urto con la politica di Siena al tempo dei Longobardi dove prender piede posteriormente all'editto di Rotari (anno 643) siccome ai osserverà in seguito all' Art. Sibna Digersi.

### III. Siera sotto i Carolingi sino all' epoga della sua repubblica.

Dopo aver visto che Siena fra il secolo VII e VIII era governata da un giudice col titolo di gastaldo per conto e a nome direttamente de're Longobardi, mentre un altro gastaldo sopravvedeva all'economico; dopo aver visto che in S. Martino (sorse nel luogo tuttora esistente poco lungi dalla gran -piazza del Campo) era situata la corte regia; dopo aver trovato in questa città ali arimanni, quasi visdomini facienti da patroni, e talvolta anche da giudici subalterni nelle cause più solenni; dopo aver detto che sotto i Longobardi esisteva il regio diritto, dopo aver trovato nel piviere di S. Restituta in Val-d'Orcia, una corte minore preseduta dagli scarioni regii e le classi degli uomini liberi, degli esercitali, de'ch erici, de'coloni e dei livellarj capaci di far prova in giudizio; dopo luttociò resta a dire come nel cambiamento del governo longobardo alla discesa di Carlo Magno in Italia (anni 1774 e 775) la città e contado di Siena accogliesse superiormente ad ogni altro puese della Toscana i signori di legge salica venuti con l'esercito alla corte di quel sovrano. Il pobili francesi giunti allora in Toscana sembra che preferissero ad ogni altra città Siena, (non saprei dire se per la somiglianza del brio mazionale con questo popolo o per altro) tostoché i magnati di legge saliça sono

comunissimi nelle scritture sanesi di quella e delle posteriori età. — Ma la condizione de' vinti italiani in generale, e de' Sanesi in particolare durante il dominio dei re Carolingi non si può desumere dalla storia, la quale rispetto a ciò è rimasta, almeno ch'io sappia, finora taciturna e misteriosa.

Solamente dal debole barlume che ne trapela si può conoscere in generale, qualmente
nell'anno 779 Carlo-Magno pubblicò il suo
primo Capitolare pel regno longobardo,
cui succede qualche tempo dopo quello sulle leggi personali delle diverse razze, o caste degli uomini abitanti allora in quel regno ed a lui soggetti; mentre non prima
dell'anno 801 Carlo Magno emanò l'altro
Capitolare risguardante le successioni.

La conquista però del regno longohardo fatta da quel Magno portò una modificazione nella parte governativa, talchè a poche città della Toscana fu conservato, ed a pochissime fu dato un governatore col titolo di duca; le altre tutte erano presedute o dai conti o dai gastaldi di origine francese. Quando le città, oltre il conte, avevano an che il gastaldo, quello soleva presedere al politico, questo all'economico; il primo p. es. aveva le attribuzioni consimili a quelle de'duchi, cioè, di mantenere gli abitanti della sua città e contado ubbidienti alle leggi e fedeli al re, punire i malfattori, difendere le vedove e i pupilli; era poi cura del gastaldo come del conte di riscuotere l'entrate regie e alla fine d'anno presentarne in persona il prospetto al tesoro reale. — (Mar-CULPO, Formul. Lib. I. Cap. 8. - CARLO Troya, Storia del Medio Evo d'Italia, Vol. I. P. V.)

Ciò premesso aggiungerò, come la città di Siena sotto quella dinastia fu preseduta dai conti di origine e legge salica. — Se i di lui governatori estendessero la giurisdizione su tutto l'antico contado sanese o l'oltre-passassero, resta dubbio ancora, con tutto che in un placito tenuto nel lugl. dell'886 dentro le mura della città di Soana da Stefano vescovo di detta città alla presenza di Liutprando gastaldo di Soana, e di diversi scabini, ve ne fossero due di Siena, uno di Chiusi, ed un quarto di Pistoja. — (Arch. Dire. Fior. Carte della Badia Amiat.)

Comerche andasse la hisogna, sembra cosa indubitata che Siena col suo contado entrasse nell'eccezione indicata dallo storico Fredegario, il quale discorrendo de' conti

di una sola città, d see, che molti di quiti Ducem super se non habent.

Dopo di aver detto che sotto i re Caringi le città della Toscana mancanti del conte avevano alla testa del governo un pubble, stimo doverne escludere l'im, cui pre se leva lo stesso duca, poi conte di lam innanzi che vi sossero introdotti i maduli

All'Art. Benamma tu detto, che lo siglio donde ebbe nome quella conten treta luni origine da un Winigi figlio di Baniri de zione francese, il quale troviamo un vali a Lucca in qualità di legato dell'Imp. Ichi vico II (anno 865), innalizato più indicati o governatore di Siena (anno 868 e 866).

L'uso poi di dichiarare la professione della legge sotto la quale uno vivendo Carlo Magno divenne tanto univendo Carlo Magno divenne tanto univendo Italia che ciascuno serbava, dirò quale trasmettevasi ai discendenti di quale trasmette di qu

In ogni modo la serie dei conti said Siena sotto il governo Carolingio è più terrotta di quella de' suoi gastaldi suoi regno de' Longobardi, avvegnache di suoi lo conte di Siena di origine salica estata mandata fino a noi la memoria. Voglia del sopra rammentato Frinigi, o Finigii figliuolo di Ranieri, o Raghinieri, in tore nell'anno 867 della badia di S. Si tore della Berardenga, attualmente qual lata Monastero d'Ombrone. — Fel. Il zia della Berardenga.

Più chiaramente cotesto personaggio la vasi qualificato conte della città di sini in un atto di permuta di beni tatto si selle nell'anno 868. — (Asca. Das. Falla Carte della Badia Amiat.)

Ma innanzi che il conte Winigi essi tasse in Siena le qualità di governstore. Es meno di tre sentenze solenni erano di pronunziate dai giudici sotto il regno Crolingio rispetto alla giurisdizione spinus che i vescovi di Arezzo esercitavani sel una parte del contado sanese, tostoche la ro diocesi penetrò fino ai suburbii di con città. — Ved. Siena Diocesi.

Mi limiterò qui a rammentare il gia zio tenuto in ottobre dell'anno 833 nell' piscopio di Siena, dove assisterono us

anni dopo per recarsi a Roma, dove nel giorno della Purificazione (a febbrajo del 962) dal Pont. Giovanni XII gli su posta intesta la corona imperiale.

Al ritorno di Ottone I da Rome a Pavia, passando da Rignano nel 22 febbrajo di quell'anno g62 vi sottoscrisse un diploma a favore del monastero del Monte-Amiata. Tale circostanza giova anzi che nò ad accreacere le probabilità che il nuovo imperatore, sia nell'inverno del 962, come nell'estate del 964 stiraversando la Toscana, passasse per Siem, giacche nel di 13 marzo del 962 è dato in Lucca un suo diploma a savore de' caconici di quella cattedrale; ed in Lucca mel 29 luglio, e 3 agosto del 964 furono emenati due altri privilegi da quello stesso sovramo, il primo dei quali ad istanza delle monache di S. Giustina di detta città, ed il secondo inedito a favore della Badia di S. Salvatore sul Mont' Amiata. — (Arcs. Dirt. Fron. Carte della Badia Amiut.)

È pare credibile che nel 967 Ottone I ripename da Siena tostochè da Ravenna dovè attraversare la Toscana per secarsi a Volterra, presso la qual città nel 12 giugno di quell'anno, in Monte-Veltrajo, egli anisteva ad un placito pronunziato dal March. Oberto conte del palazzo imperiale.

Nulla per altro di tuttociò accresce lume alla storia civile di Siena; relativamente a un di cui vescovo e suo capitolo citerò un istrumento dato in essa città li 7 aprile dell'anno quarto del regno di Ottone III (999), in cui si tratta di affittare dei beni appartenenti al clero della chiesa maggiore di Siena. Dal quale istrumento non solo apparisce che allora quella cattedrale era retta dal vescovo Ildebrando, ma che in quel capitolo si contavano non meno di 5 canonici dignitari, il Preposto cioè, l' Arcidiacono, il Primicero ed il Virdomino. — (Preci, Dei Vesc. ed Arcio. di Siena. — Anca. Bonomesi-Bicui).

Rispetto agli antichi magnati, che sogliosso trovarsi nelle carte sanesi, ne citerò
due, che uno di essi era un Lamberto figlio
di un March. Ildebrando (forse anche conte)
il quale stando nel suo castelletto di Valiano sull' Orubrone presso Campagnatico, per
istrumento del 18 aprile dell'anno 973, oppignorò per la vistosa somma di lire 10,000
mon meno di 45 corti con le loro pertinenze, chiese, terre, mulini, servi, fedeli, ecc.
le quali corti in quel contratto si dichiarano

situate in vari contadi della Toscana, nella Liguria e nel Parmigiano.

Sedici anni dopo su restituita all'oppignorante la stessa somma di 10,000 lire da donna Ermengarda tigha del conte Ranieri, dopo di essere rimasta vedova del predetto March. Lamberto, assistita da Oberto suo mondualdo, nel modo prescritto da un rogito del 17 aprile 989, satto in Latteria.

Un'altro magnate si dirde a conoscere in un terzo istrumento scritto pur esso nell'aprile del 973 nella torre di Lattaria, col quale il conte Ridolfo figlio del fu Gherardo, ch'era stato conte del palazzo, comprò alcune terre poste in Campagnatico. — Fed. Lattasa, e Sanza-Fiona.

Finalmente porta la data di Siena un quarto istrumento del nov. 988, stato già citato all'Art. Casmovoux, dov' è fatta menzione di una contessa Willa figlia del su conte Kadulo di Fucecchio, lasciata vedova da un Banieri che su pur esso conte.

Forse alla prenominata contessa Willa vuolsi riferire un quinto atto pubblico roguto in Siena nel nov. del 994, in cui si tratta della vendita di una casa massarizia posta in Orciano (forse Orgiale dell' Ardenghesca) appartenuta in origine a quella contessa. — (Azon. Dar. Froz. Carte della Badia Amiat.)

Non saprei dire però da qual documento lo storico Malavoltì ricavasse la notizia, che fino dal secolo X Siena ottenesse la libertà sotto il governo degli ottimati per benefizio concessole dall' Imp. Ottone III, e che lo stesso sovrano da Siena ripassasse, quando dalla Germania tornò a Roma a rimettere nella sede pontiticia l'espulso Gregorio V.

Non avendo io prove per corroborare nè per infirmare un tale asserto mi limiterò ad annunziare in iscorcio i cambiamenti radicali accaduti specialmente nelle forme municipali del governo di Siena dal mille al mille ducento sessanta, vale a dire, fino alla giornata di Montaperto.

IV. Siena dal secolo undecimo alla giornata di montaperto.

Le prime mosse d'armi fra città e città cominciarono per avventura in Toscana, quando i magnati, i vescovi ed i popoli dell'alta Italia erano divisi in due partiti, uno de'quali voleva re Arduino principe italiano, l'altro Arrigo I sovrano tedesco. Lucca sembra che abbracciasse la sorte del re italiano,

di l'incana, alla quale presedeva l'idebrando vesovo di Volterra, mentre Ugo Vinciguerto vi rappresentava la città di Firenze, un l'astichello quella di Lucca, un Marzi vi es per la città di Siena, Giotto a nome di l'incigna, e Ansaldo per la citta di Arezzo. Inoltre vi si trovarono fra i testimoni un l'insidino console e rettore dell'arte dei meranti di Siena con molti personaggi di l'insiglie nobili sancsi, fra i quali diversi Corraconti e Cacciaguerra della Scialenga, kella Berardenga, di Sarteano, ecc.

Alla presenza pertanto dei personaggi sunsominati il giudice Ruggero per ordine del potestà di Siena nel giorno 5 aprile del 1205 **esminò varii abit**anti di Şan-Quirico, di Monte-Follonico, di Corsignano e di Monberbiello, i quali tutti conformemente deposero, che Montepulciano da 50 e più anzi indietro era governato dai rettori dei conà Alemanni di Siena, cioè, a partire dai tempi dell' Imp. Corrado III, dal conte Palunieri, che reggeva Siena ed il suo conwlo, mentre durante il regno dell'Imp. Federigo I non meno di quattro conti preseder no al governo di Siena e del suo territriio, com, resovi il distretto di Montepulcimo. Altri 4 conti succederono al governo werse come ministri di Arrigo VI. Finalwente da quel processo risulta che un ultiun conte tedesco sulla fine del secolo XII in nome di Filippo duca di Toscana resse Seas ed il suo contado, compreso Montepulteon. — (Murat. Ant. M. Aevi, Diss. 50.)

Del primo conte l'altonieri, che su siglio di altro conte Forteguerra, l'archivio delle normagioni di Siena conserva un atto del 14 luglio 1151, rogato da Rolando giudice cancelliere, col quale il conte predetto dicto pegno al sindaco della città e Comune : Siena il castello di S. Giovanni d'Asso na la sua corte e distretto, ed il castel d'Asso na la sua corte e distretto, ed il castel d'Asso condizione di riprender l'uno e l'altro dentro il termine di dieci anni. — (Arch. Dipl. Sarra, Tom. I delle Pergam. N.º 21.)

Dal qual documento non solo resulta che l'ornte Paltonieri nasceva da un altro conte sazente nel 1151, ma che fino di detto anno di lui padre erasi stabilito in Siena, quanto gia cotesta città contava una rappresentente e magistratura sua propria.

Al quale ultimo vero serve di conferma anatto pubblico del di 14 maggio dell'anno

1137, rogato dal cancellicre Rolando nella piazza di S. Cristofano di Siena davanti al consiglio del popolo adunato in comuni colloquio. Con il quale atto diversi nobili di Staggia e Strove donarono al vescovo di Siena Ranieri I, capo civile ed ecclesiastico di quel Comune, la quarta parte di Monte-Castelli, una piazza nel Cast. di Strove e due piazze situate nel suo horgo con altrettante nel Cast. e horgo di Montacutolo sul Monte-Maggio. — (Arch. Dipl. di Siena, Tom. I delle Pergamene N.º 14.)

Conjecché Siena col suo contado sino alla morte di Manfredi nel politico fosse governata in nome degli Imperatori svevi, contuttoció fino d'allora rispetto al civile ed economico essa era retta dai suoi consoli, che a suono di campana facevano adunare il popolo per deliberare, o nella ch. di S. Cristoforo, o in quella di S. Pellegrino, la prima tuttora esistente nella piazza Tolomei, la seconda soppressa poco lungi di là, ed entrambe situate nella parte centrale della città. Ma il primo giorno della vera libertà sanese, io dubiterei che non avesse a datare innanzi il mese di ottobre dell'anno 1186, all'epoca cioè dell'indulto che i Smesi ottennero dal re Arrigo VI, vivente l'Imp. Federigo I di lui padre con la conferma della loro zecca e la libera elezione de consoli e del rettore o podestà, al quale si accordava facoltà di estendere la sua giurisdizione sopra tutto il contado, riservando solamente ai giudici o messi dell'impero le cause in ultimo appello.

Simili grazie peraltro furono precedute da più dure condizioni, alle quali i Sunesi dovettero soggiacere dopo avere sostenuto un assedio, non saprei dire, se provocato dall'aver eglino per un momento aderito al partito guelfo o della chiesa romana, oppure per altre cagioni a me ignote.

Checche ne sia, è cosa indubitata però che il popolo di Siena non dove alienarsi dalla grazia di Federigo I, se non dopo la morte del Pont. Alessandro III loro concittadino, siccome dirò quì appresso. Giovano a provare cotesta mia induzione due diplomi, uno dei quali dato in San-Quirico li 27 aprile del 1167 e l'altro del 12 febb. 1580 spedito da Monte-Fiascone, col quale Cristiano arcivescovo di Magonza arcicancell'are imperiale, succeduto a Rinaldo in Italia per l'Imperatore Federigo I, donò al Comune di Siena e per esso ai suoi consoli tutti i diritti che l'Imp. aveva nel castello

invista a questi ultimi dal Pont. Alessandro III, ma ancora la guerra stessa ebbe fine nel 1175 per mediazione dello stesso Federigo I con un trattato in conseguenza del quale furono rinunziati al popolo e Com. di Firenze da Gunteramo Vesc. eletto di Siena e dai consoli di detta città, i castelli, ville e uomini compresi fra il Castagno aretino ed il luogo dove la Burna mette in Arbia.

Finalmente, in virtù della pace generale conclusa in Costanza nel 1183, e forse prima, trovasi stabilito da varie popolazioni italiane il sistema per reggersi a repubblica.

Ma nel tempo che da una parte Federigo I concedeva privilegi, o confermava i governi municipali a molti paesi e città dell'Italia superiore, dall'altra parte egli voleva ristringere il dominio di alcune altre dell'Italiz media. — Stando all'asserzione de' due cronisti fiorentini testè citati quell'imperante nell'estate del 1184, oppure, secondo l'Ammirato ed il Sigonio, nel luglio del 1185, ordinò che a tutte le città della Toscana, fuorchè a Pisa ed a Pistoja si togliessero le regalie consuete ed il respettivo contado, e che i loro governi si sottomettessero agli uffiziali imperiali, perchè (aggiungono i due cronisti più antichi) « quando Federigo Barbarossa aveva guerra con Papa Alessindro le altre città avendo abbracciato il partito della chiesa erano state a lui contrarie; e su nell'anno 1184 che l'Imp. stesso inviò un escreito ad assediare la citta di Siena, ma non l'ebbe. » — Che però cotest'assure terminasse ben diversamente di quanto ne scrissero il Malespini ed il Villani, lo dichiarano abhastanza i duri patti imposti ai Sanesi, allorché chicsero di tornare in graaia dell'Imp. e del suo figlio Arrigo. Imper eche durissime furono le condizioni che nel giugno del 1186 si esibirono al popolo sanese per riac juistare la buona grazia de' due coronati; cioè, 1.º di rassegnare alla regia autorità il contado di Siena con i beni che furono della contessa Matilda e del C. Ugo, o che appartenevano alla marca della Toscana; 2.º di consegnare alla potestà imperiale i castelli e le terre del contado medesimo, e specialmente il castel di San-Quirico, oltre le regalle spettanti all'Impero tanto quelle di fuori, come le altre dentro la città, fra le quali la Zecca, il Pedaggio ed il Teloneo; 3.º di dovere i Sanesi dall'età di 15 fino a 70 anni giurare fedeltà ad Arrigo VI; 4.º di restituire alle chiese ed ai

nobili del contado le loro possessioni, castelli e ville con tutti i diritti che gli furono tolti; 5.º di svincolare dal giuramento quei nobili che dai Sanesi vi foesero stati astretti, e di assolvere gli altri che avessero conginrato contro il governo di Siena; 6.º di dover consegnare agl'incaricati del re Arrigo i castelli di Montaguto e di Orgia; 7.º di pugare 4000 lire allo stesso re, 600 alla regina e 400 lire alla curia imperiale; 8.º di far pace e guerra con tutti quelli, con i quali venisse comandato loro dal re o da alcuno de' suoi delegati; 9.º di mantenersi in pace col vescovo di Volterra, con gli nomini di Montaleino e con altri fedeli dell'Impero; zo.º di conservare immuni da ogni sorta di peso le chiese e specialmente quelle della diocesi volterrana comprese nel territorio o contado sanese.

A queste condizioni (termina l'atto) l'imperatore Federigo ed il re Arrigo rimetteranno i Sanesi nella pienezza della loro grazia, perdonando tutte le offese che si sovrani medesimi, ossia all'Impero in qualsiasi modo avessero fatto; alle quali condizioni Arrigo VI avrebbe concesso al Com. di Siena l'elezione libera dei suoi emsoli, ammessa però l'investitura da darsi dall'Imp. suo padre e così dai di lui successori.

La cosa singolare peraltro si è di non trovare fra i documenti sincroni alcuno in cui sia fatta menzione dell'assedio di Siena del 1185, o 1186, nè delle vicende a quello relative. — In ogni caso io tengo per dinostrato che un tale assedio, o quella guerra contro la città e Com. di Siena non accadesse nel 1184 come fu scritto da Gio. Villani.

Comecche il popolo sanese innanzi la fine dell'anno 1186 trovasse modo di riacquistare la grazia dell'Imperatore e del suo figlio alle condizioni espresse nell'indulto scritto da Cesena li 25 ottobre del 1186, si può altronde chiaramente arguire che dalle principali concessioni in quell'indulto registrate emerge un'origine meno incerta dello stabilimento della repubblica sanese.

l pesi imposti al Comune di Siena dalla scrittura del 25 ottobre 1186 dovettero continuare per vari anni, tostochè coll'atto stipulato li 21 marzo del 1190 nel Borgo S. Genesio a cagione di mille marche d'argento somministrate ad imprestito da Ildebrando Vesc. di Volterra al mariscalco Enrico Testa legato imperiale in Toscana, si rilasciavano al mutuante tutte le rendite annuali

compresa nel contado sancse. — (Loc. cit. Pergamena N.º 87).

Fu in quell'epoca medesima quando i Sanesi riformarono il loro governo col determinare, che d'allora in poi il podestà si eleggesse esclusivamente fra i nobili forestieri. Realmente il primo podestà di Siena nominato dopo cotesta legge fu Guido di Rinuccio da Orvieto, cui nel 1213 sottentrò Ubaldo Visconti di Pisa, sostituito nell'anno medesimo da Guelfo di Ermanno di Paganello de' Porcaresi, sotto il qual ultimo podestà la Rep. di Siena sece accerchiare di mura torrite il Cast. di Monte-Riggioni; e su sotto quei primi podestà sorestieri, che la repubblica sanese (dal 1214 al 1224) potè estendere il suo contado dalla parte della provincia inferiore.

L'Arch. Dipl. San. conserva un placito del 15 giugno 1228 dato da Everardo di Arnestein castellano di San-Miniato e da Rinaldo duca di Spoleto vicario per l'Imp. Federigo II in Toscana, col quale si condannava il Comune di Montepulciano in mille marche d'argento, se quel popolo non ubbidiva ai sovrani comandi per la pace da riformarsi in Toscana. Quindi con altro bando del 17 giugno 1228 lo stesso Everardo di Arnestein comandò al podestà di Siena di tenere i Montepulcianesi per nemici de' Sanesi, di perseguitarli e di sar loro guerra. — (Loc. cit. Pergam. N.º 196.)

Insatti la Siguoria di Siena nell'anno appresso mandò la sua oste sopra Montepulciano; in conseguenza di ciò i Fiorentini mossero le loro forze e quelle degli amici contro i Sanesi a disesa de' Montepulcianesi loro amici ed alleati.

Non starò a ripetere quanto fu scritto su questo rapporto all' Art. Quence-Grossa; nellampoco dirò, come i Fiorentini, con luttochè aggravati da una scomunica fulmualagli contro nel 15 ottobre del 1232 \* nome del Pont. Gregorio IX, inaspriti piuttosto che inviliti da simili censure ecchsiastiche, nel 1233 corsero con altre genti d'arme ad investire dalle tre parti il giro triangolare delle mura di Siena; ne ripeterò com' essi continuarono ne' due anni succesivi (1234 e 1235) a guerreggiare, talchè il Comune di Siena dovette chiedere ai primi quella pace che ottenne a patti onerosissimi mediante lodo del Card. Jacopo di Palestina Legato pontificio firmato in Pogsibonsi li 30 giugno 1235 negli accampa-

menti dell'esercito fiorentino. — (G. VIL-LANI, Cronica Lib. VI. C. 13. — AMMIRAT. Stor. fior. Lib. I.)

Fra le principali condizioni di quel lodo vi surono le seguenti: 1.º che i Sanesi fra 12 giorni dovessero pagare 8000 lire per risare dentro un anno il Cast. di Montepulciano; 2.º che il Cast. di Chianciano stato consegnato dai Sanesi al Card. Legato dovesse restituirsi agli Orvietani, a condizione che questi ultimi lo riconsegnassero ai suoi veri padreni. — (ARCH. DIPL. SAM. Pergam. N.º 307.)

Sette giorni dopo quel lodo, nel 7 luglio del 1235, furono stipulate le condizioni di pace tra i Sanesi da una parte e dall'altra parte i Fiorentini, Orvietani, Aretini, Montepulcianesi, Colligiani, San-Gimignanesi, Bolognesi, conte Guido, Napoleone Visconti di Campiglia, ecc. in un articolo della quale si voleva, che la repubblica sanese rinunziasse ai Fiorentini tuttociò che apparteneva loro nel Cast. di Poggibonsi, ecc.—
(ivi, Pergam. N.º 314.)

Intantoché la corte romana ed i suoi Pontefici continuavano ad essere in urlo con l'Imperatore Federigo II, accadeva in Siena una riforma, in forza della quale si cambiò il titolo al primo magistrato de consoli, cui, al pari di altre città fu dato il titolo di Priori del Comune di Siena, aggiuntovi un consiglio di 24 individui, che si dissero i conservatori del popolo. — Mi limiterò a citare per ogni altra prova una riformagione dal magistrato predetto deliberata li 25 luglio dell' anno 1246 nella chiesa di S. Pellegrino, con la quale surono eletti tre siudaci incaricati di recarsi alla corte di Rowa per disendere dove occorresse gl'interessi del Comune di Siena. Forse una delle cause su quella provocata dal Pont. Gregorio IX contro il Comune di Siena con una bolla diretta a quel popolo sotto di 9 febb. 1236, colla quale si ordinava loro di restituire le cose tolte da un tale Gualcherino e compagni a certi vassalli di Guglielmo degli Aldobrandeschi conte Palatino di Toscana; mentre con altra bolla dell'anno precedente il Pont. medesimo avvisava il podestà e popolo sanese di avere anche scomunicato l'Imperatore Federigo II ed i suoi tautori; per la qual cosa sua Santita preveniva i Sancsi affinche niuno di loro somministrasse alcuna specie di ajuto, nè prestasse più obbedienza a quel sovrano. — (Ancn.

dato ricetto a tanti suorusciti csiliati dalla loro città, e ciò in contravvenzione ai patti stabiliti nella lega del 31 luglio 1255. Ma i Sanesi mossi non meno dal diritto delle genti, che dalla protezione del re Mansredi, col quale di corto avevano concluso un trattato di alleanza, non diedero ascolto a tali reclami. Si aggiunge che per sissatto procedere la Signoria di Firenze tenendosi offesa ed il popolo adontato, dichiarò al Comune di Siena quella guerra, che riescì per le conseguenze la più memorabile di tutte le altre nella storia delle repubbliche italiane del medio evo.

Sebbene in questo come in ogni altro caso io soglia preferire a tutti gli storici di epoche posteriori gli scrittori contemporanei, ira i quali non trovo a quell'età che il fiorentino Ricordano Malespini, stato per avventura il primo storico il quale registrasse nelle sue cronache la hattaglia e le conseguenze della giornata di Montaperto, con tutto ciò non debbo dissimulare che lo spirito di un caldo guelfo influire dovette sulla impurzialità di quel racconto. - In vista di ciò spero di non meritar bissimo se mi giovo di alcuni documenti pubblici di quel tempo estratti dall'Arch. Dipl. di Siena, come quelli che mi parvero consacenti a reltificare alcuni racconti dello scrittore fiorentino.

« In questi tempi (anno 1259), scriveva Ricordano Malespini al Cap. 163 della sua istoria, i Ghibellini usciti di Fiorenza, i quali eransi recati in Siena ordinarono fra di loro di mandare ambasceria in Puglia al re Manfredi per averne soccorso, cui alla fine il re promise di dare cento cavalieri tedezchi, di che quegli ambasciatori, benchè turbati da tale sì povero dono, per consiglio di mess. Farinata degli Uberti, accettarono graziosamente la proferta di Manfredi, e tornati a Siena grande sbigottimento n'ebbono quegli usciti, ecc. »

Che però il racconto del Malespini debba considerarsi alquanto diverso dal vero lo dà conoscere un privilegio di Manfredi dato in Luceria nel regno di Puglia nel mese di maggio del 1259 e diretto ad Ildebrandino di Ugo del Palazzo, ambasciatore de' Sanesi inviato al re in nome di quel Comune con Balgaro di Postierla potestà e Bonifauo di Gorrano capitano del popolo sanese, al oggetto di prestare giuramento di fedeltà quel re protettore. Il quale ad imitazio-

ne di Federigo II di lui padre con quel diploma dichiarò di prendere sotto la sua tutela la città, il contado, le persone e i beni dei Sanesi. — (Loc. cit. T. VII delle Pergamene N.º 705, e 706).

In conferma ed appoggio a tutto ciò pochi mesi dopo Manfredi mandò il conte Giordano con titolo di suo vicario in Toscana e con 800 cavalieri tedeschi, i quali arrivarono in Siena nel dicembre del 1259. Arroge che la Signoria di Siena aveva proposto ed il consigio del popolo sino dal luglio 1258 approvato una riformagione sopra i nuovi fossi da farsi intorno alla città. — (Loc. Cit. Pergamene. N.º 695 e 709).

Frattanto nella primavera del 1260 i Fiorentini seciono oste sopra Siena.

Con un gran corredo di gente costoro, dopo aver preso in Val-d'Elsa alcune terre e castella del territorio sanese, rivolsero il cammino verso la città accampandosi fuori di Porta Camullia.

« Avvenne che in cotesto assedio (continua Ricordano) un giorno gli usciti di Fiorenza (nel 18 maggio del 1260) diedono mangiare ai soldati tedeschi di Manfredi ch' erano in Siena, e fattili bene avvinazzare con promettere loro grandi doni e paghe doppie, caldi di vino uscirono fuori vigorosamente ad assalire il campo de' nemici, e tale fu l'impeto de' Tedeschi, che pochi de' Fiorentini ebbero tempo a mettersi in arme, cosicchè gli assalitori fecero all'oste gran danno, e molti pedoni e cavalieri presono la fuga ».

Lo storico Malavolti fidando sopra uno scrittore anonimo vissuto vicino a quella età, diceva, che in quel fatto d'arme restarono morti intorno a 1300 de' nemici, e dalla banda de' Sanesi appena 270.

Arroge allo stesso assalto, diversamente dai due opposti popoli e scrittori narrato, un decreto del giorno susseguente deliberato nel consiglio generale della Rep. sanese adunato nella chiesa di S. Cristofano, preseduto da mess. Francesco Troghisi podestà di Siena per il re Manfredi e da mess. Rufredo dell'Isola capitano di quel popolo e Comme, alla presenza del conte Giordano, quando fu risoluto che ai Tedeschi ed al loro mariscalco si desse un regalo di 500 lire per menda delle armi e de' cavalli, non chè per ricompensarli della onorata prova da essi data nella giornata antecedente rontro i nemioi della Rep. sanese, ordinando inoltre

che i tedeschi stati feriti in quell'azione a spree pubbliche sossero medicati. — (Ma-LAVOLTI, Istor. San. Parte II, Lib. I.)

Cotesto decreto pertanto annullerebbe quanto aggiunge il Malespini e dietro lui altri scrittori fiorentini, allorche dopo l'assallo di sopra indicato, egli soggiunge: « Che i Fiorentini, ravveggendosi presono l'arme alla difesa contro ai Tedeschi, e quanti ne uscirono di Siena non ne campò niuno, e tutti furono morti, e la insegna di Manfredi presa e strascinata per lo campo, e recata in Fiorenza, e poco stette l'oste che tornò in Fiorenza v. - (R. MALESPINI, Oper. cit. cap. 164.)

Inoltre dalla deliberazione preindicata resulterebbe, che fino dal maggio 1260 il conte Giordano era in Siena in qualità di vicario regio della Toscana, e non già ch' egli vi arrivasso, come altri dissero, molto tempo dopo quella giornata con 1800 cavalieri tedeschi. Certo è però che nuove genti d'armi erano state richieste al re Manfredi da una deputazione inviata in Puglia dal Comune di Siena, il qual rinforzo giunse in Siena dopo il mese di maggio del 1260 in compagnia degli ambasciatori sanesi e nou già del conte Giordano, sicchè quel soccorso di nuova cavalleria tellesca su reputato ai Sanesi bastante per disendersi dall'oste che i Fiorentini con le città e terre della lega guella loscana contro Siena preparavano.

Quindi è che Firenze, dopo aver ricevuto l'ajuto promesso dai Lucchesi, Bolognesi, Pistojesi, Sanminiatesi, Pratesi, San Gimignanesi, Volterrani e Colligiani, i quali tutti erano in taglia col Comune prenominalo, dopo ragunala colanta numerosa oste, all'uscita di agosto del 1260 si partì da Fiorenza, menando seco per pompa il Carroccio e in altro carro apposito la campana chiamata la *Martinella* ; « e andovvi (cito sempre il Malespini) quasi tutto il poa polo colle insegne delle compagnie, men-« tre non fu casa, nè famiglia che non vi si « recasse, o a piede, o a cavallo, almeno uno « o due, e di tali anche più per casa ».

« Quando si adunarono tutte coleste genti « in sul contado di Siena al luogo ordinato a in sul fiume Arbia, chiamato Mont' Apera to, co' Perugini e Orvietani venuti in ajua to de' Fiorentini, si trovarono essere più a di mille cavalieri, (più di 3000 dice G. « Villani ), e più di 30,000 pedoni. In que-« sto appurecchio si vuole che i fuorusciti « ghibellini i quali erano in Siena ricorres-« sero all'inganno per tradire il Comune e « popolo di Firenze, parendo loro d'avere « poca gente a comparazione de' Fiorenti-« ni . . . . . Avvenne pertanto che essendo « la detta oste ne'colli di Mont'Aperto, i « savj guidatori dell'oste attendevano che « per li traditori di dentro fosse loro data « la porta promessa (di San-Vieni, ossia Porta Pispini) . . . Quando (dalla porta stessa) viddero uscire i Tedeschi e gli altri « cavalieri e il popolo di Siena inverso loa ro con vista di combattere, isbigottironsi r forte veggendo il subito assalto da essi « non preveduto; e ciò maggiormente, in-« quantochė più Ghibellini del campo, ve-« dendo appressare le schiere de' nemici, si « fuggirono dall'altra parte. Tali furono gli a Abati e più altri, comecchè i Fiorentini « con loro amistadi non lascissero di far « loro fronte e di attendere alla battaglia. « Ma siccome la compagnia de' Tedeschi ro-« vinosamente percosse la schiera de' cava-« lieri fiorentini ov'era Bocca degli Abati « traditore, questi con la spada tagliò la maa no a Jacopo de' Pazzi di Fiorenza, il qua-« le teneva l'insegna della cavalleria del Coa mune, e veggendo i cavalieri e il popolo « l'insegna abbattuta ed il tradimento, si « misono in isconsitta. E perchè i cavalieri « in prima si avvidono del tradimento non « rimasono di loro sul campo altroche 36 « uomini di nome tra morti e presi. Ma la « grande mortalità e presura fu del popolo « di Fiorenza a piè e dei Lucchesi e Orvie-« tani; e più di 2500 rimasono in sul cama po morti, e più di 1500 presi di quegli « del popolo e de' migliori di Fiorenza e « de' Lucchesi e de' grandi amicj loro; e « così si domò (termina il Malespini) la rab-« bia dell'ingrato popolo di Fiorenza. Ciò a accadde uno martedli, a di 4 di settembre « 1260, e rimasevi il Carroccio e la cam-« pana della Martinella con molto arnese « de' Fiorentini e di loro amistadi. Per la « quale cagione su rotto il popolo vecchio « che era durato (a Firenze) mercè tante « vittorie in grande stato per anni dieci. » -(R. MALESPINI, Istor. Fior. cap. 167.) Di questa famosa battaglia molte descrizioni si trovano, parte inedite, parte stam-

pate, ma tutte di gran tempo posteriori all' epoca in cui accadde. Aggiungasi ohe i cronisti e storici sanesi hanno più degli altri ed in vario modo parlato rispetto al novero **Mi mistivi alla gran gioc**nata.

in pà l'assrcito villerioso lorgate in **de lucationie, geom** macredibile letizia di Espopolazione acculto e festeggizto, allotude in Fiercom acrivo la govella della Etta delercon, accompagnata dal riterno juni fuggitivi, anazi della morte di has compogni, in guise che, a conferdi Ricordino, scrittore allora vivesin ome città non favvi femiglia piccola Dir, ani mon manacase per tale sconmo morto o prigione, in modo da eradodae, che una lunga guerra pomanimumo con una breve bittaglia a. guali' anno medanimo pertanto fa cisa stato ghibeliino quesi tutta ia To-**,e se compilato per la città di Siena Mar statuto che può dirsi per avven**paisso conceciate sallo catasto titolo **la nei pubblic**i archivi, comeceb<del>e</del> di go stotuaria di dicci augi più antica in 89 mbriche, sie statada soi fitta III poso araski.

datto che dopo la gran giornata delgeneral tentira la Torcanu fin miformata **s ghib**ellin**a o imporiale, giacchi** ad 10 di Sieun, di Pisa e di Massa-Matutti gli altri popoli o repubbliche a lappen confessavano l'opposte partito. desemi specia nove giesti dopo fitte di Mont' Aperto quendo molti mini con le lose denne e figli devetofogierri, alcuni a Bologna, ma il megmero a Lucca. Neila stessa maniona i di Prato, di Voltarra, di Colle e Gisniganao avviliti si nitimenao a , in guise che quest' ultima città rir queloho tempo sola e servidi asilo n quasi it beluerdo di tutta la perte della Terman.

t de 28 anni indietro (123a) Siena alquento rifermato il suo governo, do alla suo testa una signoria compo-**More govern**otori, uomini seelti fise i Apopologi; si quali riesci di governare pubblica dal 1232 sino al 1260; ma ultimo sumo escendo insorta uma the turbolence fro it magist mtode' Nove **rbili delle prime** fimiglie di Siena ni al regimo della città, quel malu-

**i compestà in u**n'aperta ed cotinata i, melto quale alla fine prevelsero i vi della stato. Cià nonostante questi entermoche entresse in Signoria una

ambatanti di una parte e dall'altea ed parte dell'unline popolano, e di quello de' gentiluornini. - ( MALAVOLTI, Istor. Sen. P. I. Lib. V.)

## V. SIERA DOPO LA GERRATA DE MOJE APLATO SERO ALL' CLIUSO SIO ASSEDSO

Una delle prime imprese de Sanesi vittoriosi lu contro la Terra di Montepulciano, che il re Manfredi in segno della loro fadeltà, con suo diploma spedito da Foggia li 20 nov. del 1260, rilaciava il libero dominio al Comune di Siena. Infatti nella primaren susseguente l'ostr sancre la invinte a Montepulciano, sicché questo paese dopo qualche mesadi amedio, nel luglio nel 1261, trovossi costretto a capitolare, per effetto di che gli assictiati dovettero accordare facoltà ai Sunesi di costruire dentro la loro Terra una fortezza dalla quale fosse libera l'escita dalle mura casiollane.

La sconfitta di Mont' Aperto, della cui descrizione pel dicembre del 1836, e di corto nel gennajo del 2844, l'erudito tipografo assess Giuseppe Porri ha pubblicato due parracioni tratte de antichi MSS., qualla sconfitta, io diceva, fu per i guelfi della Toscana, se alle grandi si possouo paragonare le minori cose, come la battaglia di Vaterico per i Napoleonici, della Francia; imperocché i ghiballini vincitori, dopo il 4 settembre del 2260, furiosi e sitibondi di vendetta si gettarono sopra i paesi, sugli abitanti ed i governi di parte guelfa disseminati per la Toscana, senza perdonare alle persone ed alle loro robe, mobili o immobili che fossero state; talché è fama doversi alla fermezza del potentissimo Farinata degli Uberti, la soppressione del progetto fatto dai ghibellini mugnati nel congresso d'Enspoli, in qui proponevasi nientemeno che roxesciare e distruggere da capo a fondo Firenze, la città più insigne e la più eminentemente guelfa della Toscana. Checché ne sia, tatta la possanza della repubblica fiorentina rimuse da qualla sconfitta abbattuta e annichilata al segno che per cieca rabbia i vincitori giunsero all'atroce barbarie di abbattere le sepolture per inveire perfino contro i morti, benghé virtuosi cittadini.— Wod. France.

Quasi tutti i pacsi e città della Toscana, mano pocha città, dopo il settembra del 1260 cangiarono governo e partito; nel tempo che Signa salita all'apogeo della sua

gloria vedeva umiliati i popoli che furono di lei più costanti rivali. — Allora le cose pubbliche de' Sancsi erano rette quasi dittatoriamente da un potente loro gentiluomo, Provenzano Salvani, perchè, al dire dell' Alighieri,

## fu presuntuoso A recar Siena tutta alle sue mani. Dante, Purgat. C. 11.

Cosi la pensava quel poeta che pose nel suo Inferno tra i traditori Bocca degli Abati; e cia nel tempo medesimo che quasi tutta la Toscana ubbidiva al conte Giordano, poscia al conte Guido Novello, uno dopo l'altro vicari generali del ghibellinissimo re Manfredi.

Vogliono non ostante alcuni dare al Provenzano maggior virtù e più disinteresse a favore della sua patria, per essere stato cotal nomo dopo la giornata di Mont'-Aperto siftattamente alieno dal tiranneggiare i Sanesi che non sdegnò di recarsi con altri cittadini ambasciatore a San-Gimignano, e nel 1261 coprire l'uffizio di podestà in Montepulciano. — Si crede altresì che ad eternare la memoria di quella vittoria la Rep. sanese coniasse le sue monete con la doppia leggenda: Sena Vetus — Civitas Virginis.

lo non so poi se debba credersi in tutta l'estensione dei termini quanto scrisse lo storico Tommasi (Storia di Siena. P. I.) che per malignità d'alcuno de' tempi suoi mancano gli atti pubblici del Senato sanese nell'ultimo semestre del 1260, tostochè trovansi in quell'Arch. Dipl. alcune deliberazioni della Rep. sanese prese appunto nel secondo semestre dello stesso anno.

Fra i quali documenti gioverà rammentarne uno del di 25 novembre 1260 relativo al trattato di pace e società fra i Comuni di Siena e di Firenze, stato poi approvato dai Fiorentini nel gennajo successivo.

Nel 1261 continuava ad esercitare a nome di Manfredi la carica di suo vicario in Toscona quel conte Giordano che ebbe tanta parte alla vittoria di Mont'Aperto, e ciò nel tempo stesso che un altro vicario regio disimpegnava in Siena l'uffizio di podestà. Infatti quando nel di 10 nov. del 1261 la Signoria di Siena con i quattro provveditori dell'uffizio di Bicherna ed il giudice assessore del consiglio del popolo, radunatisi nella chiesa di S. Cristoforo, accettarono in accomandigia il Cast., uomini, e distretto

di Batignano, presedeva a quella riunion mess. Petricciolo du Fermo vicario nello città di Siena per il conte Giordano auo pa destà, mentre Guglielmo du Pietracupa era capitano del popolo e Comune annese Citerò anche un atto di procura del 3 ago sto 1262, col quale il nobile Pepone de Visconti di Campiglia d'Orcia prestò gium mento di fedeltà al Comune di Siena all presenza di mess. Francesco Simplice al lora podestà di detta Repubblica, e vica rio generale in Toscana pel re Manfredi. — (Malavolti, Istor. Sen. P. II. Lib. II.)

Nell'anno stesso 1262 essendo capitame del popolo sanese mess. Gherardino de Più molti nobili di contado dovettero sottopora al Comune predetto; non eccettuato il conta Bonifazio degli Aldobrandeschi di S. Fiora il quale non solo fu costretto a rinnovare le patti di accomandigia del 17 maggio 1251, ma sottomettersi al governo di Siena a condizioni anche più servili; fra le quali una fu quella di obbligarsi a terminare il parlazzo che aveva incominciato a edificare in Siena nel popolo di S. Andrea, contigua alle mura castellane nel luogo oggi detta Castellare de' Malavolti.

Frattanto la città di Lucca nel tempo che trovavasi obbligata dalla forza predominante di sottoporsi al pari di molti altri paesi della Toscana e quindi collegarsi alla taglia de'ghibellini coll'adottarne i principi oligarchici, nel tempo streso il Pont. Urbano IV preparava la rovina della casa imperiale di Svevia, egida e refugio di tutti i ghibellini d'Italia, e segnatamente di quelli di Toscana.

I primi passi tendenti ad abbattere la potenza di quella dinastia sovrana furono fatti nel 1263, allorche Urbano IV adunava un concilio in Viterbo per esibire il regno delle due Sicilie a Carlo d'Angiò, fratello di Lodovico (il santo) re di Francia.

Fu per effetto di una politica siffatta che il partito imperiale, difeso e sostenuto dai ghibellini andò di mano in mano declinando a segno da trovarsi costretto di cedere ai guelfi la supremazia politica in Toscana, dove il numero de' liberali, fino allora oppressi dalla forza, ogni giorno più si faceva forte ingrossando. — È cosa notabile per la storia della nostra penisola quella di vedere espulsa e finalmente estinta la casa sovrana di Svevia per effetto specialmente dell'odio di Urbano IV verso i discendenti di Federigo II. Il quale avvenimento rendesi auche

più singolare, allorche si riflette, che nelilamo stesso in cui si chiamava nella bassa ltalia Carlo di Angiò per esservi incoronato sa re delle due Sicilie, in quell'anno apprato si eleggeva in arcivescovo di Milano l'ttone Visconti, origine precipua della fortana e possanza dei principi potentissimi di quella prosapia nella Lombardia.

All'invito del Pont. Clemente IV, successo di Papa Urbano, Carlo d'Angiò nella primaren dell'anno 1265 parti dalla Provenza per mare accompagnato da venti galero e da mo scelto numero di milizie; lo che obblico Mantredi a richiamare nel regno il magner numero della sua cavalleria tedesca, e tatti i soldati sparsi per la Toscana e per le Mantredi. In vista di ciò il Comune di Siena coministrare dovette un numero di milizie in avvizio del re Mantredi, come risulta da matto dell' 11 febb. 1265 (stile comune) ristente nell'Arch. Dipl. Sen. T. VIII. delle Pergam. (N.º 789.)

Quandi sulla fine dell'estate dello stesso mano scese per le Alpi della Savoja in Italia m'armata francese, destinata contro il figlio manicato, alla quale oste al pari che a chiunque nomo si fosse recato a combattere contro Manicedi, il Pont. medesimo ripromot-

tra indulgenze plenarie.

Ad un'esercito siffatto, che ingrossavasi aproporzione del suo avvicinamento a Roza, si unirono 400 cavalieri Guelfi fuorumii di Pirenze, dei quali fu satto condottico il conte Guido Guerra di Dovadola, sei mentre che l'altro suo cugino, il C. sido Novello di Modigliana, esercitava in Iustina l'uffizio di vicario pel re Mantredi.

Ma l'ora estrema del governo della casa mera in Italia era per battere; e cotest'ora ule suono nel giorno 26 febbr. del 1266 ettile comune : - Fu nei campi di Beneresto, fu in quell'ultimo cimento dove rimir estinto lo sfortunato e comggioso Manmedi, il cui corpo esangue venne scoperto e neunosciuto dopo tre giorni fra i cadaveri za vinti. — La morte di Manfredi, appena divelgatasi, recò tanta sorpresa che poche rarono le città, le quali avessero coraggio el recconto de' successi prosperosi di Carlo Angio di restare fedeli al partito ghibeluno. Di quest' ultime su la citta di Siena, e al onta del minacciato interdetto pontihow. nouestante che l'emula sua vicina avene ciformato il governo a parte guelfa,

e che pertino i Pisani cercassero di ramettersi alla discrezione del Papa, dal quale erano stati scomunicati, contuttociò il governo
sanese dopo la morte di Manfredi si mantenne ghibellino. Arroge che Carlo d'Angiò
nuovo re di Puglia, ad oggetto di abbassare
e comprimere il partito imperiale, aveva
spedito in Toscana per suo vicario e maresciallo il conte Guido di Monforte con 800
cavalieri trancesi. In conseguenza di ciò nel
luglio del 1267 il detto conte, e poi lo stesso re Carlo con vigorosa oste unita a quella
dei Fiorentini ricominciarono la guerra contro i Sanesi e tutti i ghibellini che in essa
città ed in Poggibonsi eransi refugiati.

L'unica speranza degl'imperiali d'Italia e degli esuli ghibellini era riposta in Corradino nato da Corrado figliuolo legittimo

dell' Imp. Federigo II.

A lui perciò i ghibellini della Toscana, quelli dell' Italia superiore e inferiore invarono messi in Germania per sollecitarlo come legittimo pretendente di venire a riprendersi il regno avito. A questo fine il giovinetto Corradino col titolo ch'egli assuuse di re di Sicilia calò a Verona accompagnato da qualche migliajo di truppe, le quali a poco a poco per mancanza di paga tornarono in gran parte in Germania.

Ma in questo frattempo il Pont, Clemente IV faceva di tutto per distaccare i popoli italiani dal partito di Corradino; e l'Arch. Dipl. di Siena conserva una bolla di quel Pont. data in Viterbo gli 11 maggio del 1267, diretta al podestà e Signoria di Siena, affinchè cotesto popolo obbedisse ai comandi apostolici. În conseguenza di ciò nel 1 dicembre del 1267 i rappresentanti del Comune sanese e della parte ghibellina di Toscana elessero in capitano generale per 5 anni Enrico figlio del re di Castiglia, allora senator di Roma con l'annuo salario di 10,000 lire, oltre la promessa di pagare soldi 10 il giorno a 200 soldati spagnuoli. — (ARCH. DIPL. SEN. delle Pergam. T. IX. N.º 858 e 871.)

Contuttoció i Sanesi con altri ghibellini della Toscana poco dopo inviavano al giovine Corradino circa 100,000 fiorini d'oro, e di altri denari fu anche provvisto dallo stesso governo nella primavera del 1268, allorche gli pagò per saldo onze 4200, come da ricevuta dello stesso Corradino data in Pisa li 14 maggio dell'anno 1268. — (Arca. Dire. Sex. Pergum. T. IX. N.º 874.)

Accrerciato di messi e di forse Corradino parti da Pisa per Poggibonsi e Sieme, deve intese il primo fatto d'armi favorevole si suoi accaduto nel Val-d'Arno superiore al Ponte a Valle. Gran rumore fece per da Toscana cotesta piccola battaglia, per cui ne montarono in superbia i ghibellici, che prognosticarono da quella al mipote di Federigo II fortune maggiori.

Fu allora che i Sanesi saliti in grandi spetanze si diedero a mozzare torti ed attertare palazzi ad alcune famiglie potenti sospette. I libri della ragione tra quelli di Bircherna, segnano che nell'anno 1268 segui il disfacimento di un palazzo dei Totomei, donde furono tevate 13 colonnine di marmo e 26 fra basi e capitelli. — (Bicazina Libro & Entr. e Uscita. L. già B. fot. 25 e 26.)

Continuò il suo viaggio da Siena Corradino alla volta di Roma, senza far caso alcuno delle scomuniche contro lui da Clemente IV nel giorno del giovedì sunto in Viterbo fulminate, il quale Pontelice si vaole che predicesse la rovina di Corradino, compassionando l'incauto giovatte come una vittima che avviavasi al sacrifizio.

Ben presto cotali pronostici si avverarene nei campi di Tagliacozzo, dove nel 23 agosto del 1268 con strana mutazione di scena si vide rivoltare la vittoria dalla parte degli Angioini con la prigionia dell'infelice giovane Corradino, che poi nell'ottobre successivo dovette lasciare sopra un paleo il capo reciso dal carnefice, e così finire la nobilissima casa di Svevia non senza infamia del fratello di un santo re.

Giunta in Toscana la nuova della sconsitta di Tagliacozzo e della prigionia di Corradino, non è da dire in quale avvilimento cadessero i ghibellini, nel tempo che grandi leste si facevano dai guelfi che già da due anni erano tornati a dominare sulla thaggior parte della Toscana. Due sole città capitali di due repubbliche, cioè Pisa e Siena, dopo la morte di Corradino non solamente non innalzarono lo stendardo dei gigli francesi, ma il Comune di Siena, dopo aver raccolto un esercito di Tedeschi e Spagnuoli scampati alla battaglia di Tagliacozzo e dopo aver affidato al comando di Provenzano Salvani quanti luorusciti ghibellini potè tadunere, nel giugno dell'anno 1269 dichistò la guerra ai Fiorentini portando l'oste sotto la Terra di Colle in Val-d'Elsa.

A tale avvito si mome da Firenze il vicario del re Carlo d'Angiò accompagnato da soldati di sua musione, da quelli de' Fiorentini è da molti altri invisti dai paesi della taglia quella Toscana.

Ostinata e terribile viene la battaglia, nella quale resto rotto e sconsitto l'esercito ghibellino con grandimina perdita de' Sanesi, si quali si può dire, che il di 14 giupno dell'anno 1269 riesci quasi altrettanto fumesto sull'Elsa, quanto il di 4 settembre dell'anno 1260 etra stato sull'Arbia disastroso si guelfi e specialmente si Fiorentini.

Pochi de vinti si salvarono; e Provenzano Salveni, colsi che nove anni innanzi aveva molto contribuito alla vittoria di Montaper-10, nella battaglia sotto Colle fu preso e trutidalo, ed il 100 capo portato in giro sopra um picco pel campo de viocitori. 🖛 Per quanto colcido uomo sommandate influisse sul governo politico della san patria, agli vi rese commendabile wells storia per un atto Vi svimma pieth via euso yuco tempo komanzi escreitato, afforche, faito prigione dell'essytito Angicino en di lui amico, e memuri de taglie di 20,000 florini per chi volesse Maverio, alla pena non pegandoli dentro un tempo determinato di fargli perdere la usta, Provensimo distero una impreto bulla gran piazza di Siena, si pose ad accallere il dimaro dugli amici e parenti, talché raccosta per tal mezzo la somana votata, hiberò dalla prigionia e dalla morte l'amico prigioniero. — (Amma. Stor. Fior. Lib. III.)

Dopo la vittoria riportata a Colle i Frorentini tentarono di aprire pratiche di pace, affinche i guelfi suorusciti sossero ammeni anco in Siena; lo che si ottenne nel 1270 mediante un trattato fra le due città.

F'n in conseguenza di ciò che i Sanesi nell'aprile del 1271 dovettero pagare al vicario del re Carlo d'Angiò in Toscana Good Ohste d'ore per ottenere con tale aborso la grazia e protezione di quel sovrano, a condizione che si laorasciti ghibellini uon si restituissero i beni senza suo ordine; e due hini dopo (14 giugno del 1973) per inclino di un sindavo i Sanesi promettevano di obbedire agli ordini della S. Sede Apostolica onde ottenere l'assoluzione dalle censure minacciate dai Pont. Clemente IV a cagione dell'ajuto dato all'infelice Corradino e da Gregorio X rinnovne per non avere volute riconoscere il re Carlo di Sicilia nominate da quel Papa vicario imperiale in Toscano.

- (Ance. Diff. San. T. X' delle Pergam. N.º 886 t 899.)

Ma disgratistamente non passò gran tempo che i guelfi fuerenciti, e riammessi in Siena, poco o nalla curando i patti della pace fra i due Comuni ristabilità, istigati dal conte Suido di Monforte, scacciarono della città gli attichi ghibellini.

Sennonché nel giugno del 1273 per opera dei Pont. Gregorio X, anentre egli passava da Siena per recarsi a Lione, i ghibellini furono restituiti alla patria e riammessi

à parte delle prime magistrature.

Peraltro pechi giorni dope la partenza di Gregorio X, tuttoció che per cura di lui su hito vehue guasto è rovesciato in guisa che i ghibellini dovettero di bel nuovo abbandonate questa città; per la qual cosa il Pont. folimitto nuova scomunica al popolo sanesc. Intanto gli espulsi ghibellini euccoltisi nella Buttuma masschna danneggiavano il più the potevano i puesi del dominio di Siena, di manteta che i reggitori della repubblica (anno 1276) inviarono l'oste contro il Cast. di Prata, fatto asilo di banditi, e tanto l'o-Me vi stette che lo chhe a patti. Quindi la Signoria di Sietta cominciò a prender parte nel regime politico di Massa cercando egni modo di avere quel Comune a sè soggetto. Nell'anno (1277) furono rinnovate le capitolazioni con la città di Grosseto, e nel gennajo del 1280 (stile comune) con la mediazione del Card. Latino si conclusero nuove trattative di pace con il Comune di Firenze.

Quantunque la parte guelsa e la più popolare avesse preso il sopravvento in Siena, dove nel 1280 la Signoria venne portata al numero di 15 governatori tutti dell'ordine popolano, non per questo gli altri ordini della città, ne i ghibellini di corto rientrati, si erano acquetati, e tanto essi brigarono che l'anno di poi surono espulsi da Siena diversi signori di case magnatizie ed aftri capi di fazione ghibellina per aver tentato d'impadronirsi delle redini del governo.

Ma muovi segni di perturbazioni politiche apparivano nell'anno stesso in Sicilia, quando gli abitanti di Palermo dalle vessazioni, dalla superbia e dalla libidine de Francesi irritati a un suono di vespro keero man bussa sopra quanti incontrarono

Per via di quella nazione.

Fu in conseguenza di ciò che i 15 governatori di Siena dopo l'avvenimento del Vispro siciliano, che indeboli assissimo in

Toscana il partito guelfo nel tempo che rianimava quello de' suoi rivali, con deliberazione del 16 maggio 1282 inviarono parte delle lors masmade ad assalire e distare i castelli del contado, ch' erano stati di asilo a molti ghibellini esiliati, o ammoniti.

Arroge a ciò, come varie città e terre della Toscana, per quanto si fossero ridotte a reggimento libero, pure non vi si poterono se non dopo la morte di Manfredi stabilmente riposare. Quindi è che essendo stato vacante per lunghi anni l'impero, Siena al pari di altre repubbliche con la protezione degli Angioini di Napoli potè liberarsi da una soggezione immediata all' Imp. Ridolfo. Il quale dopo le premurose rimostrauze del Pont. Niccolò III, che fruttarono la libera cessione alla S. Sede di tutta la Romagna, e dopo che il re Carlo d'Angiò ebbe rinunziato al vicariato della Toscana, quell' Imperatore rivestì del titolo di suoi vicarj quasi tutte le Signorie delle repubbliche di cotesta parte d'Italia, previo il pagamento alla corte Aulica di una somme annua in contanti a titolo di tributo o regalia.

L' Arch. Dipl. Sen. conserva fra le sue pergamene (T. XI N.º 1002) un lodo del 23 ott. 1280 dato in Siena da Jacopo di Bagnorea podestà, e dai 15 governatori di quel Comune, col quale si conclusero gli articoli della pace incominciata fra i guelfi di dentro ed i ghibelliui fuorusciti.

In virtù pertanto di quel lodo, su stabilito, che chiunque cittadino fosse stato al servizio della Rep. sanese, e che dall' agosto p. p. non avesse ricevuto condanna di ribelle, potesse ritornare in Siena; che ai suorusciti di dentro non sosse permesso tener in casa alcun barone, o grande; che tutte le persone di casa Salvani, Guinigi, e Bonsi innanzi di tornare in Siena dovessero ratificare la pace fatta del loro sindaco con quelli di casa Tolonezi; e che la stessa cosa sacessero quelli delle case Incontri, Forteguerri e Piccolomini, col dare mallevadori per l'osservanza di dette paci. Inoltre si volevano far contrarre matrimonj e parentadi fra le dette famiglie e altre nobili di Siena; finalmente a chi rompeva ceteste paci si minacciava la pena del capo; oltre l'ordine di abolire la memoria delle parti Guelfa e Ghibellina, con tutti gli statuti, libri, sigilli, ecc. spettenti a dette parti sotto pene ad arbitrio de' 15 governatori del Comune.

Sennonchè in questo frattempo essendo

such giorno di luglio, e nel di sedici E qui di cisscun anno.

In per tornare alla storia dirò, qualmente a pensa del partito ghibellino nel 1311 calca in Italia a prendere la corona impaire Arigo VII di Lucemburgo, nemico aurino dei guelfi, i di cui governi voltra tatanente disfare. — Siena e Firenze fano in Torena le due città che chiusero le parte in faccia al troppo ghibellino Impattre, el il magistrato dei Nove tornò a pubblicare il bando d'esclusione de' nobili degli afizi pubblici.

Ministro dell'inutilmente tentato assedio di Fresse, l'esercito di Arrigo VII poco doprancio veno Siena dando il guasto a tuttici ville di quei suburbi, quando a quel fine adace dai bagni di Macereto in limenavento si estinse la vita, per liberaria so gran timore il governo sanese e tin le repubbliche guelse della Toscana.

Cali agnori Nove, i quali fino allora si intenti dal gastigare i mal contenti Siesa, o che avevano macchinato de la città in mano ai nemici, poteroway a morte di Arrigo VII ordinare ai 🕈 de la coste di recarsi a soggiogare i adelli nei quali si erano rinchiusi primini di ogni munizione provvisti. haittà di Siena, al peri della rivale dentro delle potenti famiglie Tale era quella de' Salimbeni l'altra guelfa de Tolomei, tanto che, dent del lodo del 1280 di sopra ripored 16 agosto del 1315, giorno dealla festa della giostra e poi della corach pizza del Campo, in quel di appunto Tolomei riscontrandosi con altri di Salimbeni si affrontarono, si serirono la aciero, sicche mettendosi in arme unropolo, chi da una banda e chi dall' perteggiava. Arrestò alquanto le conprese di tanta ostilità l'arrivo in Siena Pincipe di Taranto fratello del re Ro-Ambdi Sicilia; ma la vittoria riportata nel 🤊 🅶 del 1315 da Uguccione della Fagsotto Monte-Calini rianimò i ghin tetti della Toscana, sebbene questi nivamero gran profitto da si favorevopirata. Avvegnachè non fuvvi città delhalp guelfa, della quale allora anche Sieinforma parte, che ad onta delle discordie suo governo popolare minimateste alterasse.

Che se il vincitore di Monte-Catini, se

il gran ghibellino che rinnovò ne' campi di Val-di-Nievole la sconfitta di Montaperto, se il l'aggiuolano fosse stato, dirò con il Malavolti, così prudente nel governare gli stati come mostrò di essere valente nell'arte militare, non vi ha dubbio alcuno che dopo quella luminosa vittoria egli diventar poteva l'arbitro della Toscana. All'incontro Uguccione venne espulso in un giorno stesso da Pisa e da Lucca, due città sulle quali egli dominava, nel tempo che la sua cacciata rianimò e fu di sommo conforto ai governi di parte guella in Toscana.

Vedendosi in Siena le cose de' guelfi andare prosperamente, varie famiglie nobili incominciarono a tornare all'obbedienza della Signoria. Di cotesto numero furono nel 1320 mess. Deo de' Tolomei e mess. Francesco Salimbeni con altri loro aderenti; ma due anni appresso essendosi rinnovato tumulto contro il reggimento de' Nove da molte persone dell'ordine e della classe del popolo, una parte di quei rivoltosi fu presa e decapitata, mentre ad altri fuggitivi fu dato il bando e dichiarati ribelli. Accadeva ciò poco tempo innanzi che i soldati della lega guelfa di Toscana ricevessero in Val-di-Nievole altra più solenne disfatta all' Altopascio da Castruccio Autelminelli, capitano e politico il più valente della sua età, per la quale molti della lega guelfa rimasero morti, o furono avvinti al carro del trionfante vincitore.

Quindi la città di Siena al pari di Firenze avendo adottato in suo vicario il duca di Calabria figlio del re Roberto di Napoli, i Tolomei ed i Salimbeni ad insinuazione dello stesso duca nel luglio dei 1326 stabilirono per un quinquennio tregua scambievole.

Dice lo storico Malavolti, che due anni dopo (1328) il magistrato di Siena ordinò il censimento delle famiglie della città, mentre era capitano del popolo mess. Guido Ricci da Reggio. Ignoro peraltro su qual hase egli si appregiasse per asserire, che allora il Terzo di Città, diviso in 20 compagnie, o contrade, contava 4227 famiglie; che nel Terzo di S. Martino si trovavano altre 20 compagnie con 3120 famiglie; e che nel Terzo di Camullia esistevano 19 compagnie con 4364 famiglie, sommando in quell'anno la città di Siena fino a 11711 capi di famiglie, ripartiti in 59 compagnie, nelle quali però erano compresi anche i nobi-

li. — (MALAVOLTI, Istor. San. Parte II. Lib. V.)

Nell'anno predetto 1328 il capitano del popolo Guido Ricci conclusse l'oste sancse all'impresa del Cast. di Montemassi, obe mon senza fatica potè alla repubblica conquistare. Il qual fatto fu poi dipinto nel palazzo pubblico di Siena nella sala del consiglio per opera del celebre Simone di Martino, comunemente appellato Simone Memmi.

Fu pure durante il capitanato di cotesto Guido de' Ricci, stato più volte confermato, quando nell'aprile del 1329 essendo insorto tumulto nella plebe a cagione di una gran carestia, vennero cacciati da Siena i mendichi, non senza pericolo della vita di quel capitano che colla forca e colla corda trovò il mezzo di vendicarsi. — (G. Villani, Cronic. Lib. X. cap. 118. — Dominico Lassi Biadasolo, MS. inedito intitolato speccaro Un ano, dal March. Tempi teste donato alla Biblioteca Laurensiana di Firense).

Non rammenterò una pace trattata in Volterra tra i sindaci sanesi e pisani nell'agosto 1330, stantechė essa non ebbe effetto che tre anni dopo; non dirò in qual modo i Mussctani, che crano in lega con i Pisani, nel 1335 si dassero ai Sanesi.

In quel frattempo dopo la nuova elezione della Signoria di Siena essendo stato eletto in priore dei Nove il cittadino Simone d'Jacopo Tondi, questi di commissione de'suoi colleghi recossi a perlustrare il dominio sanese, della qual visita diede relazione al governo, ed il cui sunto leggesi stampato nella storia pubblicata da Giugurta Tommasi, il qual sunto può in certo modo reputarsi il più antico saggio di statistica economica fra noi comparso alla luce.

Frattanto il Comune di Siena, stante le guerre e le spese gravose, nelle quali la Rep. fiorentina era involta, soccorreva quest' ultima di gente e di denari, specialmente alloraquando nel luglio del 1343 da Siena fu inviata gente armata a Firenze per dare un braccio alla cacciata del duca d' Atene.

Era stato di buon augurio ai Sinesi l'anno 1337 stante la pace con generale soddisfazione satta in pubblico parlamento sra i Salimbeni ed i Tolomei, due potenti samiglie, sebbene mancasse di effetto quella tra i Malavolti ed i Piccolomini; ma riescà altrettanto tristo l'anno 1339 a cagione della peste bubbonica, per cui nella città stessa perirono molti dei più reputati cittadini. Però assai più fatale e più desolant flagel'o su quello della peste del 1348, in conseguenza della quale, scriveva un contemporaneo sanese Angiolo di Tune chia mato il Gnasso, sembra che monissero di quel contagio sea Siena ed i berghi (Massa più di 80,000 persone!!! — Dal lugli infino all'ottobre del 1348 (aggiunge i stessa cronista) « quella peste su talment micidiale che morivano uomini e donn quasi di subito; ed io Agnolo di Tune soi terrai i mici figliuoli in una sona con I mie mani, ed il simile secero molti al tri ». — (Munaton. Cron. di Andrea De in Rer. Italic. Script. T. XV.)

Più discreto per altro apparisco un altre scrittore anonimo pure sanese cianto dal Ben voglienti nelle note alla csonica di Andre Dei, il quale disse, che nella peste del 1348 di 65,000 bocche che allora secra Sica (escluse le Masse) ne rimascro vive 25,000— (Oper. cia. ivi.)

Frattanto si avvicinava il tempo di un nuova riforma provocata dal popolo minuto per tucito consenso dell'Imperatore Casto I' arrivato in Siena nella vigilia della SS. An nunziata del 1355, sicchè nel giorno appresso (25 marzo) con grandissimo tumulti si videro cacciati dal palazzo pubblico i si gnori Nove, in luogo dei quali entrò alla te sta del governo l'arcivescovo di Praga co titolo di vicario imperiale, assistito da un Balia di 20 cittadini, dodici de' quali dell'ordine del popolo e otto dell'ordine de gentifuomini. Riformato in tal guisa il governo di Siena, Carlo IV prosegnà il su viaggio a Roma.

Così alle grandi sventure naturali delle peste e della carestia si aggiunsero le civili come fu questa del 25 marso 3355 postel ai Sanesi dal cambiato governo, cambiamento forse il più fatale alla loso libertà, sicce me apparirà dal seguito de' fatti istorici.

I venti eletti di Balia sei giorni dop (31 marzo 1355) ordinarono un magistrat di Dodici (quattro per Turzo) i quali co piena autorità dovevano risadere in palama al pari de' signori Nove per doculere gli al fari di stato con l'assistenza e voto di se buonomini di famiglie nobili, stati elette essi pure, quattro per ogni Torzo; e quel ultimi costituirono il collegio che in seguita appellossi de' 12 gentiluomini.

Arroge a ciò come nel giorno 17 del ma

glio generale composto di 400 cittadini, dei quali 150 dell'ordine de'nobili e 250 di quello de'popolani, a condizione che questi ultimi non fossero appartenuti a famiglie dell'ordine de' Nove; il qual consiglio doveva ogni sei mesi esser cambiato.

Era in cotesto modo sistemato il regime rappresentativo della Rep. di Siena quando Carlo IV, dopo la sua incoronazione vi sece ritorno, sicchè trovando la città involta nelle solite discordie fra la nobiltà ed il popolo, credette opera sacile di potervi stabilire per suo luogotenente e governatore supremo di Siena e suo stato un di lui parente, il Patriarca d'Aquileja. Dondechè Cesare giovandosi del savore della plebe riescì ad ottenere agevolmente che la Balia, i signori Dodici ed il consiglio de' 400 riconoscessero nel Patriarca un nuovo padrone, e che rinunziassero al loro uffizio tre settimane dopo esservi stati chiamati.

Ma non era facile ad un Patriarca disarmato potere tener il giogo sul collo a cittadini fervidi ed usati alla scelta de' magistrati propri. Infatti appena di tre giorni Carlo IV erasi allontanato da Siena, che quel popolo corse all'armi per rimettere in palazzo i signori Dodici, sicchè innanzi che terminasse il mese di maggio il Patriarca di Aquileja fu costretto rinunziare al governo della città e del territorio sanese.

Prattanto da coteste rivoluzioni politiche varie città e terre del contado presero occasione di ribellarsi dai Sanesi. Tali furono le città di Grosseto e di Massa, le Terre di Montepulciano, di Montalcino, di Casole e non poche altre, comecchè Cesare poco tempo dopo a forza di genti estrance e di armi non proprie la capitale del dominio sanese sapesse riacquistare.

Allora al magistrato de' signori Dodici nel di primo luglio del 1355 su aggiunto un capo, il capitano del popolo, dal di cui arbitrio dipendevano i capitani delle compagnie, ossia contrade, ed i centurioni delle Masse; talché in luogo del solito capitano del popolo scelto sino allora ogni sei mesi sorestiero, su eletto ogni due mesi nazionale dall' ordine popolare.

È altresi vero che le compagnie del popolo sanese non erano più quelle che con tanto valore e senza essere salariate figurarono nei campi di Montaperto; non più il campanone della torre del Mangia chiamava i cittadini all'armi per difesa de' nemici esterni piuttosto che per spegnere i tumulti interni; cangiò col tempo la maniera di vivere e di dominare; si volevano delle soldatesche prezzolate, si volevano delle compagnie estere di masnadieri, di cui per buona sorte, non si contano più in alcuni luoghi dell'Italia che i Lonzi della Svizzera, mentre da quelle compagnie di soldati avventurieri gl'Italiani dopo il secolo XIV elibero a soffrire per lunga età conseguenze lacrimevoli e dolorose.

Il Comune di Siena fu uno dei primi a risentirme i dannosi effetti, allorche la Repubblica fu messa a discrezione di una numerosa compagnia di masnadieri guidati dal cavalier provenzale Fra Montiale, cui cadde nell'animo di raccogliere una buona massa di soldati, tanto a piedi come a cavallo (berbute), the vivevano col mestiere della guerra, e così taglieggiavano i popoli e principi italiani. Imperocchè quella compagnia dopo aver servito il re d'Ungheria contro la regina Giovanna di Napoli; dopo avere devastato la città di Todi, si ridusse derubando per ogni dove nel contado di Siena, dal cui governo nel 1354, oltre molti reguli, ottenne la vi**stosa somma di 13,300 florin**i di o**ro.** Ne solamente Siena, ma ancora Firenze e Pisa dovettero soffrire l'onta di comprare da quelle masnade una instabile pace. — Cost cominciò a spegnersi nelle città commercianti e ricche la virtù militare; così le repubbliche e le signorie dell'Italia surono messe a discrezione di turbolenti e rapaci soldatesche, le quali procedendo terribilmente ogni giorno più oltre, alterarono per tanto tempo la prosperità de'popoli, quasi fossero stati pochi i disastri che soffrivano per la divisione de' partiti, per le intestine discordie e per le guerre di fuori. — A Fra Monriale tenne dietro il conte Lando pur esso condottiere di una soldatesca sfrenata, che i Dodici di Siena nel 1357 ebbero la debolezza di chiamare al loro soldo assieme con altra compagnia d'Inglesi, (anno 1363), e rendersi in tal guisa tributari di cotesti ladroni pronti sempre a nuove inchieste di danaro e a vendersi al maggiore offerente. Una però di coleste compagnie sotto l'insegna e titolo del Cappello comandata da un conte di Urhino, su combattuta e dispersa presso Torrita i 1 Val-di-Chiana dalle genti sunesi comandate da un conte Francesco Orsini, la quale sconfitta fu poi dipinta in una sala del palazzo pubblico di Siena.

ratore su costretto a retrocedere e rinchiudersi nel palazzo de' Salimbeni.

Non contento il popolo sanese di aver retta e svaligiata la cavalleria imperiale, di aver abbattuto lo stendardo e costretto lo sesso Carlo a reiugiarsi nel palazzo de Samieni, volle anche assediarvelo. A liberato da si cattivo passo s'intromesse il cardual lagato con alcuni cittadmi, sicche tario IV su costretto a lasciare la città senza alca impovazione. È altresì vero però che manta ingiuria costò ai Sanesi molti desuri, così essendo uso quell'Imperatore a insorare le sue vergogne. — (Ammato, Suria Fior. Lib. XIII.)

Della impetuosa sollevazione fatta in quelienergente dalla plebe di Siena, della quale un esempio simile rinnovossi alla nostra età, si scorge ciò che possa una popolazione arma del naturale valore contro truppe agpercite, ben dirette, ma prezzolate.

Se però da un canto i Sanesi per siffatta repress crebbero in riputazione, altronde 🕯 citlà loro rimase piena di tumulti con tato il territorio, nel quale gli esiliati polici facevano continue depredazioni; finchè Carlo IV destinò la Signoria di Firenze arbita fra i nobili e la classe de populani. La niuna delle due parti accettò il primo, eximente aderirono al secondo lodo promaiato li 30 giugno del 1369; nel quale ta gli altri capitoli uno si era questo: che i midi e popolani fuorusciti potessero ritorme in Siena loro patria, ed entrare in tutbi magistrati, suorchè nella Signoria e nel coniglio generale. Mercè tali condizioni, approvate dal concistoro della repubblica da 💶 lato e dai principali fuorusciti dall'alto, respirò alquanto colesta città, e la pace contribui non meno a recare qualthe sollies of all'agitato Comune sanese. Fu z tele intervallo quando Siena pervenne six facilmente ed in poco tempo a recuperare le terre e castella del suo dominio, oble famiglie magnatizie di quel contado a sottomettersi alla madre patria. — Arroge che in cotesto periodo terminossi la strala rotabile fra Siena e Grosseto, dai Fiowatini molto innanzi reclamata per recare a Fiseaze le mercanzie di oltremare che scamayansi a Talamone.

The se tutto ciò aveva effetto per un actor lo interno el una pacificazione esterna, difficilmente suole quest'ultima andare emate dalla commozione di cittadine discordie. Tali furono quelle che nel 1370 si suscitarono dentro Siena per l'insolenze fatte dalla compagnia appellata del Bruco al palazzo del senatore, (come allora chiamavano il podestà) a quello pubblico della Signoria, all'altro de'Salimbeni, e ad una compagnia di gentiluomini che inutilmente presero le armi per respingere quella plebaglia; sino a che una mattina di luglio, unitasi alla compagnia del Bruco quella del popolo armato, corsero entrambe al palazzo de'Signori di dove cacciarono i quattro dell'ordine de' Gentiluomini, ed i tre dell'ordine de' Nove che risiedevano fra i Quindici nel magistrato primiero della città, in luogo de' quali furono sostituiti altri sette dell'ordine de'Popolani. Ma non era ancora al suo termine il mese stesso, quando quelli de' Do lici, avendo congiurato con alquanti Noveschi e col capitano del popolo, assaltaror o d'improvviso armata mano nelle loro case le genti della compagnia del Bruco. Questi però ad un tempo stesso levatisi a rumore, corsero per la città, ed unitisi alla compagnia del popolo, ruppero e sharagliarono i congiurati, ai di cui capi fu tosto tagliata la testa, dichiarando ribelli i fuggitivi. Quindi fu risormato il magistrato de' Quindici Difensori, 12 de' quali scelti fra i popolani, o del numero maggiore, e tre dall'ordine de'Nove, ossia del numero minore; tutti gl'individui inclusi nel numero mezzano furono ammoniti, e quasi tutti levati dalla borsa degli eligibili, ai quali si aggiunsero dell'ordine o Monte de'Riformatori molti artigiani già compresi fra i popolani.

Una simile riforma governativa, che si accostava molto a quella da Giano della Bella eseguita in Firenze nel 1294, costò la testa al capitano del popolo ed ai gonfalonieri dei tre Terzi, cioè, del Terzo di Città, di S. Martino e di Camullia, la pena dell'esilio e della borsa a molti altri. - Sennonchè un tal procedere inaspri sempre più l'ordine de Dodici e la classe de messeri, per cui insorgevano in Siena continue sedizioni, che infine, a parere di un grave storico sanese, produssero la morte di cotesta repubblica. Anche il magistrato dei Dieci di Balia sopra la guerra, creato in Siena nel 1374 a similitudine del sistema usato da tempo indietro in Fiorenza, ordinava con un suo bando di dovere carcerare 26 cittadini dell'ordine dei Dodici, equindi li coudannava nella pena di 12000 fiorini d'oro.

se a promettere mu non a mantenere, non solo non si attenne alle condizioni della lega dei 9 ottobre del 1389, mu poco dopo segretamente si muneggiò per fare occupare dalle genti del suo fedele Giovanni Ubaldini la rocca di San-Miniato al Tedesco.

Il qual disegno essendo stato dai Fiorentini scoperto e reso vano, non impedì ciò nondimeno all'Ubaldini di adoprare ogui industria per indurre i reggitori di Sieua a romperla con la Signoria di Firenze. Della quale i Sancsi erano entrati in sospetto, dubitando che i Fiorentini nutrissero animo contrario alle promesse, e che segretamente proteggesgero i Montepulcianesi, per essersi questi di nuovo alla repubblica di Siena ribellati. In vista di ciò il governo sanese inmanzi che terminasse lo stesso mese d'ottobre del 1389 rinnovò la lega fatta nel 22 settembre di quell'anno con Giovanni Galeazzo, cosicché dal Comune di Firenze nella primavem successiva fu dichiarata la guerra nel tempo stesso al Signore di Milano ed al Comune di Siena.

Erano già in ordine grandi preparativi da tutte le parti, tanto de' Fiorentini, cui si accostarono i Bolognesi, i Perugini fuorusciti, i Carraresi di Padova ed i figliuoli di Bermabò Visconti, quanto dal lato de' Sanesi, cui quali tenevano il Conte di Virtù, la città di Perugia, i Malatesti di Rimini, gli Estensi di Ferrara, i Gonzaga di Mantova ed altri loro alleati. Si principiò una guerra fierissima nella Lombardia, nello Stato Veneto, e nella Toscana specialmente dalla parte di Val-di-Chiana, dove i Sanesi riebbono Lucignano oltre varie castella che tolsero ai Fiorentini in Val-d'Ambra.

Ma ciò che riescì a tutti di grandissimo danno fu la peste che infuriò e si propagò in Toscapa e nella Lombardia, sicchè le parti belligeranti dalle gravose spese della guerra e dalle stragi della peste sommamente affitte ed estenuale, erano però disposte di dare ascolto alle proposizioni di pace, che a utilità comune verso la fine di quell'anno il Pont. Bonifazio IX proponeva. Sembrò in realtà ai meno appassionati fra i Sanesi e i Fiorentini esser cosa vana il volersi consumare del tutto per servire o per contradire il Conte di Virtù, dal quale la Toscana non poteva altro sperare che una spiacevole e scerba servitù. E questa servitù già si cominciava a conoscere, dice il Malavolti, de chi non era accecato dall'odio che il volgo di Siena per le offese ripetute portava da gran tempo ai suoi vicini.

Infatti il popolo sanese, che si sarebbe dato piuttosto al diavolo che ai Fiorentini, preserì anzichè la pace di sottoporsi al Visconti Signore di Milano. Fu allora che Orlando Malavolti con altri consorti di parte guelsa della stessa potente samiglia sanese si diede in accomandigia alla repubblica siorentina (a sehb. 1391 stile comune) con tutti i castelli e beni, previa la protesta che saceva ciò perchè vedeva in schiavitù la sua patria.

Ma le alternative ora favorevoli ora contrarie di una guerra desolatrice, cui accresceva infortunio la peste ed una spaventevole carestia, cominciarono a voltar gli animi ai ragionamenti che allo stesso scopo un anno innanzi il Pont. Bonifazio IX aveva mosso. Che sebbene le trattative affidato alle premure del doge e Comune di Genova andamero soggette a continue difficoltà, finalmente nel 26 gennaio del 1392 fu proferite il lodo. Fra i capitoli del quale cravi questo relativo ai Sanezi: di dovere a questi ed ai loro aderenti i Fiorentini restituire le terre e luoghi occupati dopo la lega del 9 ottobre 1389, e viceversa conseguare i Sanesi i luoghi stati tolti zi Fioreutini, ecc. Fu pure lodato, che il Conte di Virtù non dovesse intromettersi in alcun modo nelle cose politiche della Toscana, come nella lega del 9 ott. 1389 era stato stabilito.

Memorabile quanto generosa ed altiera su la risposta data da uno degli ambasciatori fiorentini presenti a quel sodo, alsorchè uno dei delegati proponeva a ciascuna delle parti di dare mallevadori idonei: la spada (rispondeva il fiorentino) la spada sia quella che sodi: poichè Giovanni Galeazzo ha satto esperienza delle nostre sorze e noi delle sue.

Con tutto il lodo per altro del gennaio 1392 il Conte di Virtù non cessò d'intrigarsi negli affari della Toscana, siccome lo dimostra per tutti l'evento della Rep. di Pisa che cadde in sua balia, e quella di Siena, con la quale pochi anni dopo (1396) strinse altri patti di alleanza. Un tal procedere accrebbe fomite all'inimicizia fra i Fierentini ed i Sanesi, sicchè da una banda e dall'altra si tornò a far prede e scorrerie nei contadi respettivi, sospese, ma non terminate da una tregua conclusa gli 11 maggio del 1398, cioè, poco innanzi che dall'Appiano fosse venduto a Giovanni Galeazzo

de' Fiorentini, accumpandosi sotto Monasavino. Riuscì però vana la speranza **ignorirs**i di questa Terra, sicchè l'oste etama si mosse per inoltrarsi alla cona di Arrazo. Ma dopo averne tentato imente l'acquisto, Ladislao dovè retroe.con l'esercito per Castiglione-Aredore non fece più di quello che s'aveslo a Montesansavino e ad Arczzo, mee un gran guasto di biade ai campi in mpo vicino alla messe (maggio e giudel 1409'. Quindi è che i Toscani coi**ncon**o forte a farsi beffe di lui chia**lolo** il *re guas'a grano*; ed i popoli di tare e città si unirono in lega fra loro meciare quell'esercito dalla Toscana. mente il trattato fu concluso in Pisa he di giugno di quell'anno tra i Fioni, il cardinal Coscia Legato pontificio lagna, i Sanesi e varie altre Comunità. mimente il re Ladislao venendo a buoni nel gennajo del 1411 conchiuse i cai**di una pace con** le due repubbliche renze e di Siena.

bresto il prognostico di chi sospetto bin la pace del genn. 1411 per parte di fao, si avverò, giacchè egli due anni la ruppe rientrando ostilmente in Roma la svanzando l'esercito fino a Perubine in atto di minacciare ai Sanesi Fiorentini nuova guerra. Allora que repubbliche risolvettero di mandare impo di quel re i loro ambasciatori, i monclusero una lega di sei anni a distiproca firmata dai plenipotenziari nelurra d'Assisi sotto di 22 giugno del-

minato il negozio della lega Ladislao **desiderio** di voler conferire di al**eggetti con i sindaci sanesi; per cui** ta quella Signoria furono incaricati Madini, uno dell'ordine de' Rifor-Me l'altro di quello de' Nove. Ma i **Mans** per sospetto che non si trattassero l**politici a dann**o della patria ed in pre**lie loro, suscitar**ouo una sollevazione i**città , sicchè f**u d'uopo per la quiete lim eleggere un terzo sindaco dell'()rdei Popolani. Ma per buona sorte relquei tre a Perugia, vi trovarono il re ma gravemente malato e perciò su ri-Mo a Napoli dove nell'agosto dell'anno Duri, liberando così tanto la repub-Da Siena come l'altra di Firenze da M pericoli e timori.

Dopo di ciò la lega satta sino dal 1408 sera i l'iorentini ed i Sanesi su con soddissazione scambievole nel giugno del 1416 confermata. E veramente dal 1414, epoca della seconda pace stipulata col re Ladislao, sino al 1430 non avendo il Comune di Siena dei potenti nemici da combattere, ebbe agio d'ingrandire il suo dominio con la sottomissione di molte samiglie nobili che divennero sue seudatarie.

Peraltro la pace generale non bastò a rendere la calma agli animi di molti cittadini e nobili banditi dalla loro patria, sicchè questi non cercassero di trovar modo per ritornarvi. — Era in tale stato la città di Siena quando nel 1428 essendosi fatta la pace fra il Duca di Milano da una parte, i Veneziani e Fiorentini dall'altra parte, il governo sanese entrò in dubbio di questi ultimi. Al che davano cagione le genti de' Fiorentini reduci dalla Lombardia che si erano in parte avvicinate ai confini dello stato di Siena con ordine di non lasciar passare in questo alcuna merce, ne vettovaglie. — Che sebbene dietro le rimostranze de'Sanesi quegli ordini fossero revocati, ormai il pomo della discordia fra i due popoli era gettato. Quindi è che se i Fiorentini, nel tempo che assediavano Lucca, benchè poco innanzi avessero mandato ambasciatori a pregare i Sanesi che non volessero sopportare che un loro cittadino, mess. Antonio Petrucci, si recasse al soldo di Paolo Guinigi Signor di Lucca, la Signotia di Siena aveva motivo di dubitare della loro sincerità e buona fede specialmente dopo che il conte Francesco Sforza generale del Duca di Milano essendo sceso con un esercito in Toscana per proteggere la città di Laicca, aveva fatto dire agli ambasciatori sanesi che i governanti della loro patria non si fidassero de Fiorentini comecche se gli mostrassero amici. Si accorsero hene questi ultimi del cattivo uffizio fatto loro dal conte, e volendo chiarirsi meglio dell'animo de' Sanesi, veduto che si provvedevano essi di nuova gente d'arme, la Signoria di Firenze mandò a domandare loro, come a collegati, ajuto di soldati e di vettovaglie per l'impresa divisata. A simile incliesta i reggitori di Siena risposero, che l'animo loro era rivolto alla difesa delle cose proprie senza far ingiuria ad altri.

Occorse in quei giorni la morte di Papa Martino V, autore di una importante holla

E quì avverte lo storico Malavolti che coloro, i quali governavano la città quando vi arrivò l'Imp. Sgismondo, seguendo l'esempio del 1432, avevano confinato lungi da Siena tutte le persone atte a portar l'armi dell'ordine de' Gentiluomini e di quello de' Dolici.

Peraltro non era appena Federigo III ritornato ne' suoi stati di Alemagna, che una guerra tra il re di Napoli ed i Fiorentini si vide scoppiare; e comecchè una gran parte di cittadini sanesi non bramasse che il loro governo in quel conflitto prendesse parte a danno de' Fiorentini, contuttociò i reggitori del Comune di Siena dovettero somministrare viveri e passaggio pel territorio all' esercito Aragonese.

Finalmente ciò che nel primo anno della guerra (1452) non fu fatto ebbe effetto nel successivo, quando i Sanesi negoziarono e conclusero lega con il re Alfonso, sebbene i primi sordi alle rimostranze dell'Aragonese nel 1454 accettassero la pace conclum in Lodi li 11 aprile dello stesso anno, bandita in Siena pochi giorni dopo. Quantunque cotesta pace sosse stata promosta più che dagli interessi pubblici da oggetti privati per essere le parti belligeranti smunte dalle spese della guerra, pure il governo di Siena in vigore di quella non solo cessò di offendere i Fiorentini, ma sece intendere al duca di Calabria figlio del re Alfonso, che se egli continuava a tenere il suo esercito nel dominio sanese non dasse molestia ai paesi della Rep. fiorentina.

In conseguenza di cotesta tregua, che appellavasi pace, i Sancsi tenevano le loro milizie occupate in Maremma contro i conti di Pitigliano, allora quando Jacopo Piccinino, licenziato dal soldo de' Veneziani, essendosi congiunto ad altri condottieri, e avendo messo insieme un piccolo esercito a guisa delle antiche masnade, con moltitudine sì fatta vaga di preda mosse guerra ai Sanesi, coi quali sebbene i Fiorentini avessero fatto pace, non avevano stabilito lega nè obbligo di reciprocamente disendersi. -Una vera alleanza bensì fra i due governi fu conclusa nel principio del 1457 dopo che riescirono inutili i maneggi ed i tentativi di ribellione procurati contro la patria dal noto Antonio Petrucci e da Ghino Bellanti, due potenti cittadini sanesi, onde ridurre alla devozione del re Alfonso il gorerno e la città di Siena. Scoperta la quale

congiura Antonio Petrucci come traditore della patria con deliberazione del 13 ottobre 1456 fu dichiarato ribelle con la confisca dei beni e ordinato il disfacimento della sua fortezza di Perignano in Val-d'Orcia.

In conseguenza di ciò per deliberazione del consiglio del popolo sanese si riunovarono i bossoli degli uffizi tanto della città come del contado, riempiendoli de' nomi di
uomini desiderosi della quiete e della conservazione della libertà e dello stato. Quindi essendosi scoperti molti altri congiurati
fra quelli rimasti in città, furono presi,
imprigionati, processati, ed i maggiori delinquenti decapitati, gli altri confinati, o
condannati in danari.

L'alleanza del 1457 tanto maggiormente dovette essere accetta ai contraenti, quando si seppe che dopo la morte del re Alfonso il suo figlio Ferdinando duca di Calabria successogli nel regno, aveva domandato il passo al Pont. Callisto III per il conte lacopo Piccinino, nell'esercito del quale erasi arruolato per capitano il ribelle Antonio Petrucci, e molto più tal lega divenne importante dopo la morte occorsa poco stanta del Papa predetto, nel cui ajuto il governo sanese sommamente confidava. Ma se riescì ai Sanesi dispiacente la morte di Callisto III. altrettanto essi doveltero rallegrarsi all'annunzio dell'elezione del nuovo Papa nel Card. Enea Silvio Piccolomini loro concittadino che nel 19 agosto del 1458 assume il nome di Pio II. Fu insatti un primo segno di pubblica esultazione quello di riabilitare ad essere del supremo magistrato le famiglie Piccolomini e Tedeschini, nell'ultima delle quali era entrata una sorella del Papa, essendo che già da molti anni le due famiglie erano state ascritte all'ordine de' Gentiluomini e come tali espulse da Siena; sicchè il padre del Pontefice Pio II si era stabilito in una sua possessione nella Terra di Corsignano, che poi per benefizio del medesimo Pio II su fatta città e chiamata Pienza.

Uno dei maggiori desiderj di quel Pontefice essendo quello di riabilitare al diritto delle magistrature non solo i Piccolomini ed i Tedeschini, ma tutto l'ordine de'Gentiluomini, domandò ripetutamente per nunzj ed in persona, e per mezzo anche del Duca di Milano alla Signoria di Siena un tale benefizio.

Ciò poco o nulla valse a far cambiare sistema ai reggitori del Comune di Siena, sul

st'articolo ripetere, potendo ognuno che il voglia leggerle nel Lib. V. P. III. delle storie del Malavolti, il quale non tralasciò di asserire, che queste continue e sanguinolenti riforme indussero molti cittadini a cercare quiete e sicurtà lungi dalla loro patria.

Pu uno dei suorusciti rientrati in Siena Pandolfo Petrucci, il quale ad imitazione di Lorenzo de' Medici, appellossi il Magnisico, quando egli in una di quelle sommosse essendo ritornato in patria con molti esuli dell'ordine o Monte dei Nove, nel di 22 luglio del 1487, erasi messo alla testa di alcuni soldati sorestieri, correndo con essi la città; e penetrato nel pubblico palazzo sece risormare quel reggimento mediante nna Balia di 24, cui venne riunita tutta l'autorità della Signoria e del concistoro.

E cosa singolare di trovare nella storia sancse una classe di cittadini, stata già con tanta violenza dalla maggior parte della popolazione espulsa dalla città, tornarvi poi con altrettanta facilità a governarla in quella guisa che piacque ai rientrati. — Una delle prime riforme della Balla de' 24, comecché si rimanesse presto senza effetto, su quella di sopprimere i quattro Monti o Ordini col ridurli ad uno solo, nel quale si dovevano comprendere tutti gli altri, in guisa che per l'avvenire gli uffizi della repubblica sossero distribuiti per Terzi, o per Rioni della citta.

Sebbene fino dall'anno 1474 la Signoria di Siena, con istrumento del 13 maggio, avesse stabilito con le maestranze di Pace di Cecco Pacini e Antonio di Matteo di Francio le condizioni per la fabbrica del muro del Lago di Pietra in Val di Bruna da farsi per cura de' medesimi (ARCH. DIPL. SAN. T. XXVII Pergamene N.º 2132), non sembra però, al dire del Malavolti, che a quell' opera malaugurata si mettesse mano prima dell'anno 1490. — Ved. l'Art. Lago DI PIETRA, O LAGO DELLA BRUNA Vol. II pag. 619; cui si può aggiungere la notizia di due lettere della Balia di Siena scritte li 18 e 31 genn. del 1492 (stile comune) ad Alfonso Duca di Calabria, colle quali richiedevasi al suddetto Principe il rinvio di macstro Francesco di Giorgio architetto della Repubblica, che alle istanze del Duca di Calabria più mesi indietro la Balìa aveva a Napoli inviato. » Al presente, (cito le parole delle lettere) occorrendo due cose importantissime, una, che per essersi trovati distrutti

certi acquedotti per i quali si conduce l'acqua a tutte le sonti della città nostra; l'altra che siamo per sar serrare lo Lago nostro, e senza la presenza del presato maestro Francesco, tali cose non si potriano eseguire. »— Segue la risposta del Duca di Calabria data dal castel Capuano li 4 sebbrajo 1492, con la quale Alsonso avvisava la Balia dell'invio a Siena di maestro Francesco, purchè quella Signoria lo rimandasse a Napoli nel marzo successivo come prometteva. — (Gara, Carteggio di Artisti inedito Vol. I.)

Passava da Siena il re Carlo VIII col suo esercito per recarsi alla conquista di Napoli, quando si riabilitarono i fuorusciti a ritornare in patria, quantunque dopo retroceduta l'oste francese accadessero in Siena tumulti a cagione della plebe troppo inclinata per natura a novità, e caldamente incitata dai nobili dell'ordine de'Riformatori e de'Popolani rientrati. In conseguenza di ciò molti di quella congiura furono continati o ammoniti; lo che facevasi per ordine secreto e per consiglio del Magnifico Petrucci, organo e parte principale del governo, senza volere come tale comparire.

Sono hen noti i dispareri e le conseguenze fra Pandolfo e Niccolò Borghesi suo suocero intorno a molte cose che accadevano giornalmente nel governo, dondechè non corse molto tempo, che il Magnifico (19 luglio 1500) fece ammazzare il suocero, per avere troppo arditamente tentato di attraversare i suoi disegni; sicchè tolto via quest'emulo, e spaventati gli altri, l'astuto Petrucci seppe confermarsi ogni di più nella sua tirannide.

Era per compirsi il secolo XV, quando gli eserciti Fiorentini circondavano Pisa, i Francesi invadevano la Lombardia, gli Spagnuoli il regno di Napoli, gl' Italiani e masnadieri le Marche, la Romagna e la Toscana sotto gli ordini del Duca Valentino figlio del Pont. Alessandro VI saccheggiavano. Fu allora che il Valentino celebre per la perfidia e più ancora per una birbara crudeltà unita ad un'ambizione disordinata di dominare, meditò di sar uccidere il Petrucci per avere lo scettro di Siena. Per la qual cosa il Magnifico considerando che in mezzo a tanti preparativi di guerre il Valentino avrebbe potuto facilmente voltare l'esercito a danno suo, onde premunirsi da un colpo di mano, condusse al servizio de' Sanesi Il capitano Gio. Paolo Baglioni di Perugia, collegando insieme l'una e l'altra città. Tanto efficaci riescirono i maneggi politici di Pandolfo che il governo di Siena terminò per allearsi col Duca Valentino, e quindi per mezzo dello stesso Petrucci ajutare con denari i Pisani assediati dai Fiorentini, ed in seguito fornire di soldatesche, munizioni e vettovaglie gli Aretini ribellatisi dal Comune di Firenze; talchè il Magnifico ebbe taccia da molti di promotore in Toscana di turbolense municipali.

Frattanto il Duca Valentino penetrando con le sue genti in Val di Chiana ed in Val d' Orcia faceva immensi danni a quelle contrade, ponendo in pericolo la città di Siena e Pandollo stesso che vi dominava; sicchè quest'ultimo con tutta l'alleanza dovè cedere alla necessità ed alle istanze gentili del Duca allontanandosi da Siena. Di satti il Petrucci nel 18 genn. del 1502 si parti di cosià accompagnato da molti aderenti, e per il medesimo effetto dovè licenziare Gio. Paolo Baglioni per farlo tornare con la sua compagnia a Perugia. Frattanto il Duca Valentino inviava il suo procuratore a proporre un trattato con la Rep. sanese ed a congratularsi con quella Balla che la rappresentava di avere liberato la patria dalla schiavitù in cui era tenuta dal Magnifico, esortando per giunta la Balla stessa a dichiarare Pandolfo ed i suoi seguaci fuorusciti perpetui da Siena e dello stato, in ajuto del quale il Duca offeriva largamente ogni suo polere. A chi non conoscesse la doppiezza e la perfidia del Valentino, lo crederebbe l'uomo il più retto ed il più liberale, non già il più perfido ed il più bugiardo della sua età.

Il motivo più verisimile però parve quello che, essendo il Valentino assistito dal S.
Padre, cercasse i mezzi più indegni per insignorirsi di Siena, col progetto di dare in
compenso a Pandollo Petrucci il principato
di Piombino. Il quale, essendo più volte
chiamato colà, addusse per cagione una infermità o vera o finta per non recarsi dal
Papa mentre era a Piombino (sul finire dell'anno 1501). Dondechè si ebbe ricorso ad
altro mezso per cacciare da Siena il Magnifico, il quale mentre dirigevasi a Lucca fu
tentato per mano di sgherri di trucidare.

Comeeché in vista de consigli del Valentino Pandolfo fosse dichiarato fuoruscito della Repubblica sanese; comecché ai suoi complici venisse inibito lo stare nella citta e suo territorio; comecché la Balta che allora reggeva la repubblica avesse deliberato, che tutti quelli dell'ordine de' Riformatori già stati ammoniti s' intendessero restituiti al reggimento, contuttociò i Sanesi, che fino allora erano stati governati dagli amici e dipendenti di Pandolfo, nel dì so marzo del 1503, per pubblico decreto richiamarono il Magnifico in patria, confermandolo nel magistrato di Balla com'era per l'innanzi e riconducendo nel tempo medesimo agli stipendi della Rep. il già licenziato Gio. Paolo Baglioni con la sua compagnia.

Nel tempo che Siena in apparenza dalla Balla, in sostanza dal Magnifico era arbitrariamente governata, la Rep. di Firenze reggevasi da un gonfaloniere perpetuo, Pier Soderini, di cui su segretario il celebre Niccolò Machiavelli, mentre faceva da segretario e consigliere del Petrucci il napoletuno Antonio da Venafro. Era il gonfaloniere Soderini, come lo definì il suo segretario, un' anima del Limbo, mentre il Petrucci riuniva ad un animo forte molto senno, grande prudenza ed una fina politica artatamente velata sotto un'astuzia tenebrosa, e talvolta ammantata da un'apparente generosità di animo, come sembrò quella di dare gl'impieghi pubblici di preferenza a chi se gli mostrava più affezionato. Il Magnifico 🖦 nese ad esempio del fiorentino Padre della patria, cercuya d'influenzare su tutti i magistrati rendendoli ligi alla sua volontà, mentre serbava al popolo nella montatura degli uffizi un'ombra dell'antica sua libertà.

Tentò pure il Magnifico di mostrarsi benefico, sia nel distribuire copiose limosine, come ancora nel cattivarsi l'animo degli artisti coll'innalzare una qualche fabbrica sacra o profana, e col fare l'amico de' letterati mediante il suo segretario e consigliere Antonio di Venafro stato professore di diritto nella Università di Siena.

Frattanto cessato di vivere Alessandro VI (anno 1503) mancò al Duca Valentino il suo braccio forte, e la Rep. di Siena si levò una spina davanti agli occhi, siccbè d'allora in poi quella Balìa dominata con più sicurezza dal Magnifico, e costui liberato dai sospetti che sì lungamente l'avevano tenuto agitato, ebbe comodo di dare nuova forma ai tribunali così civili come criminali, ordinando che i giudici dovessero tenere udienza e pronunziare sentenza collegialmente, allorchè furono riunite nel magistrato di appello le attribuzioni del Potestà,

u'inicolo ripetere, potendo ognuno che il veglia leggerle nel Lib. V. P. Ill. delle stone del Malavolti, il quale non tralasciò di menre, che queste continue e sanguinolenti zionne indussero molti cittadini a cercare quite e sicurtà lungi dalla loro patria.

Rudolfo Petrucci, il quale ad imitazione la Lorenzo de' Medici, appellossi il Magnific, quando egli in una di qualle sommos-messado ritornato in patria con molti esti dell'ordine o Monte dei Nove, nel di maglio del 1487, erasi messo alla testa di siemi soldati forestieri, correndo con essi la cista; e penetrato nel pubblico palazzo in riformare quel reggimento mediante ma Balia di 24, cui venne riunita tutta l'atorità della Signoria e del concistoro.

L cosa singolare di trovare nella storia mese una classe di cittadini, stata già con meta violenza dalla maggior parte della populazione espulsa dalla città, tornarvi poi maltrettanta facilità a governarla in quelle guisa che piacque ai rientrati. — Una dele prime riforme della Balla de' 24, comende si rimanesse presto senza elletto, fu pella di sopprimere i quattro Monti o Origicol ridurli ad uno solo, nel quale si discol ridurli ad uno solo, nel quale si discolario distribuiti per Terzi, o per l'avvenire gli uffizi della republica fissero distribuiti per Terzi, o per lisai della citta.

Sebbene fino dall'anno 1474 la Signoria 🎍 Mena, con istrumento del 13 maggio, are stabilito con le maestranze di Pace di 🗠 Pacini e Antonio di Matteo di Fran-🕶 🌬 con tizioni per la fabbrica del muro Al Lago di Pietra in Val di Bruna da farsi pr cura de medesimi (Arch. Dipl. San. I XXVII Pergamene N.º 2132), non 🏞 bra però, al dire del Malavolti, che a quell'opera malaugurata si mettesse mano prima dell'anno 1490. — Ved. l'Art. Lago M PIETRA, O LAGO DELLA BRUNA Vol. II 😕 z. 619: cui si può aggiungere la notizia 🕏 lue lettere della Balia di Siena scritte li 15 e 31 genn. del 1492 (stile comune) ad Alfroso Duca di Calabria, colle quali richie-4-vest a! suddetto Principe il rinvio di maesm Francesco di Giorgio architetto della Repubblica, che alle istanze del Duca di Ca-Litra più mesi indietro la Balia aveva a Napro inviato. » Al presente, (cito le parole deile lettere occorrendo due cose importantimime, una, che per essersi trovati distrutti certi acquedotti per i quali si conduce l'acqua a tutte le fonti della città nostra; l'altra che siamo per far serrare lo Lago nostro, e seuza la presenza del prefato maestro Francesco, tali cose non si potriano eseguire. "
— Segue la risposta del Duca di Calabria data dal castel Capuano li 4 febbrajo 1492, con la quale Alfonso avvisava la Balia dell'invio a Siena di maestro Francesco, purchè quella Signoria lo rimandasse a Napoli nel muzo successivo come pranetteva. — (Gare, Carteggio di Artisti inedito l'ol. 1.)

Passava da Siena il re Carlo VIII col suo esercito per recarsi alla conquista di Napoli, quando si riabilitarono i fuorusciti a ritornare in patria, quantunque dopo retroceduta l'oste francese accadessero in Siena tumulti a cagione della plebe troppo inclinata per natura a novità, e caldamente incitata dai nobili dell'ordine de'Riformatori e de'Popolani rientrati. In conseguenza di ciò molti di quella congiura furono continati o ammoniti; lo che facevasi per ordine secreto e per consiglio del Magnifico Petrucci, organo e parte principale del governo, senza volere come tale comparire.

Sono hen noti i dispareri e le conseguenze fra Pandolfo e Niccolò Borghesi suo suocero intorno a molte cose che accadevano giornalmente nel governo, dondechè non corse molto tempo, che il Magnifico (19 luglio 1500) fece ammazzare il suocero, per avere troppo arditamente tentato di attraversare i suoi disegni; sicchè tolto via quest'emulo, e spaventati gli altri, l'astuto Petrucci seppe confermarsi ogni di più nella sua tirannide.

Era per compirsi il secolo XV, quando gli eserciti Fiorentini circondavano Pisa, i Francesi invadevano la Lombardia, gli Spagnuoli il regno di Napoli, gl'Italiani e masnadieri le Marche, la Romagna e la Toscana sotto gli ordini del Duca Valentino figlio del Pont. Alessandro VI saccheggiavano. Fu allora che il Valentino celebre per la perfidia e più ancora per una barbara crudeltà unita ad un'ambizione disordinata di dominare, meditò di sar uccidere il Petrucci per avere lo scettro di Siena. Per la qual cosa il Magnifico considerando che in mezzo a tanti preparativi di guerre il Valentino avrebbe potuto facilmente voltare l'esercito a danno suo, onde premunirsi da un colpo di mano, condusse al servizio de Sanesi il capitano Gio. Paolo Baglioni di Perugia, col-

berata dalle guerre, prima del Duca di Urbino, poi del romano Renzo da Ceri, quando il governo di Siena dovette pagare 30000 ducati d'oro per i bisogni dell'esercito di Carlo V, e ciò poco innanzi che arrivassero lettere da Roma dell'ambasciatore cesareo in data dell'6 maggio 1523, con le quali s'invitavano i magistrati del Comune di Siena ad una risorma governativa tendente a rimettere in patria ed a riabilitare agl'impieghi pubblici i fuorusciti. La qual cosa rimase per allora sospesa stante la morte accaduta del Pont. Adriano VI, finchè dopo l'esaltazione del cardinale Giulio de' Medici sul trono pontificio col nome di Clemente VII si videro in diverso modo gli affari di Siena maneggiati.

E parendo a questo gerarca cosa difficile il poter mutare a forza d'armi lo stato di questa Repubblica, sulla quale aveva preso molta autorità Francesco Petrucci nipote del cardinal Alfonso, egli ricorse all'industria. Chiamò il Petrucci a Roma col pretesto di confermare la confederazione stabilita tra la Mep. fiorentina e quella sanese, ma frattanto che il Petrucci con belle parole era trattenuto in Roma, sostituivasi in Siena nel magistrato di Balia Fabio figlio minore di Pandolfo Petrucci (26 dicembre 1523). Ma non avendo costui nè l'accortezza politica, ne i talenti del padre, la sua grandezza non era fondata sulla benevolenza de'suoi cittadini, quelli medesimi che avevano contribuito al ritorno di Fabio, misero a romore il popolo sanese, in guisa che Fabio dovè fuggire un'altra volta dalla sua patria.

La partenza di costui parve ai Sanesi un ritorno alla libertà, e la Signoria fece adunare il consiglio del popolo per trovar modo se era possibile di poterla mantenere.

Conobbero pertanto, sebbene tardi, cokoro dell'ordine de'Nove che furono i capi
della cacciata di Fabio, l'errore da essi fatto
vedendo quanto la popolazione insorta a
muova libertà ed all'ordine de' Nove nemica, li superasse di numero e di potere.
Credendo essi rimediarvi, caddero in un male peggiore, come su quello di aderire ai disegni dell'accorto Clemente VII, il quale profittò del passaggio per Siena di un'armata
del re di Francia, che dalla Lombardia doveva continnare il cammino all'impresa di
Napoli, per sarla trattenere alcuni giorni nel
territorio sanese e intanto cogliere l'occasione di sar proporre e consentire dal consiglio

del popolo di Siena che si annullassero tutti i Monti, ossia gli ordini vecchi, c che si richiamasse ad effetto la riformagione del dicembre 1487, con la quale si tentò di ridurre tutti gli ordini ad un Monte solo, ordinando che il nuovo unico Monte si appellasse de' Nobili e Reggenti. Quindi nel mese di genn. dell'anno 1525 su costituita per 4 anni un'altra Balìa di 78, lasciando la prima nella medesima autorità col titolo di Balìa maggiore.

Volendo poi a soddisfazione del Pontesice ristringere in pochi l'autorità della Balia il consiglio del popolo con provvisione del 17 sebbrajo dell'anno stesso 1525 elesse una Balia di 16 cittadini, investendola di ogni autorità sopra le cose dello stato.

Una delle prime misure tiranniche dei 16 di Balìa, sulla quale primeggiava Alessandro Bichi, fu l'ordine perentorio a tutti i cittadini di dovere consegnare qualunque sorta d'armi tenessero in casa, o che portassero in dosso, meno chè una spada.

Ma il dì 24 del mese medesimo di febbrajo essendo accaduta la gran battaglia di Pavia, nella quale dagl' Imperiali rimase sconfitto l'esercito francese e prigioniero lo stesso loro re, quasi tutti i governi d'Italia divennero servi del vincitore, dal quale bisognò che si redimessero a forza di danari. Però alla Balia di Siena ciò non bastava, stantechè un nemico interno assai più temibile la minacciava al punto che i popolani, sentita la buona fortuna degl'Imperiali, presero animo contro il governo dato loro da Clemente VII. - In vigore di ciò nel 6 aprile del 1525 un cittadino sanese Girolamo Severini ad esempio di Bruto salì in palazzo e davanti alla Balia maggiore trucidò Alessandro Bichi principale di quel magistrato. Dopo il qual fatto altre genti col Severini congiurate avendo levato il popolo malcontento a rumore, cacciarono di Siena molti aderenti dell'ordine de' Nove, e riformarono la città a regime popolare nemico del Pontefice e piuttosto aderente di Cesare, non senza una tacita approvazione di Carlo V per tuttociò ch'era stato fatto.

Tale fu un tempo l'animo di colui che trent'anni dopo con la sua potenza costrinse un popolo eroico dopo un lungo ed ostinato assedio a sottomettersi disperato alla sua discrezione.

territorio sanese e intanto cogliere l'occasiole di sar proporre e consentire dal consiglio te VII che o per spirito di partito, o sorse anco di vendetta, nel 1526 a danno de Sanesi si uni col popolo fiorentino, con quel popolo contro il quale tre anni dopo rivolse le proprie armi e quelle dello stesso Imperatore per ridurlo servo della casa dei Medici.

Infatti Papa Clemente non so o tentò segretamente d'impudronirsi di Siena, ma ricorse alla forza aperta alloraquando avendo messo insieme, oltre i fuorusciti sanesi, un numeroso esercito, ne affidò il comando a valenti capitani, coll'ordine di marciare contro Siena. Giunta l'armata ai confini, si divise in due corpi, uno diretto per la via postale romana, l'altro per la Val-di-Chiana. Col primo strada facendo assalì inutilmente Montalcino, il cui presidio bravamente si difese; con il secondo, dopo essersi unito per via a nuove genti e ad altri banditi, si diresse nel suburbio settentrionale di Siena, dove un'armata di Fiorentini accompagnata da Roberto Pucci e da Antonio Ricasoli suoi commissarii con l'oste papalina si accampò fuori di Porta Camullia.—E affinche i Sanesi fossero da più parti nel tempo medesimo molestati, l'ammiraglio Andrea Doria assaltava con un'armata navale i porti della Maremma, sebbene egli non ritrovasse corrispondenza in quelli di dentro. A rendere sempre più sallaci le speranze di Clemente VII e dei ribelli si aggiunse un fervido amor di patria innato nei cittadini sanesi, di loro natura ardentissimi; i quali per cotal procedere s'infiammarono a segno che lutti gli uomini atti alle armi corsero sotto le bandiere delle loro contrade, e animosamente si mossero per andare, parte di stronte, e parte di fianco contro i nemici, sicche gli uni fuori di Porta Camullia, gli altri escendo dalla Porta di Fontebranda contro l'oste s'incamminarono. La hattaglia su breve ma sanguinosa, in guisa che il nemico da tanto impeto atterrito si diede presto alla fuga lasciando in potere dei Sauesi artiglierie, armi, stendardi, vettovaglie, carri, cavalli e prigioni.

Cotesta vittoria riportata contro le armi di Clemente VII e de'Fiorentini precedè di poche settimane l'arrivo in Toscana dell'esercito imperiale diretto a Roma contro lo stesso Papa sotto il comando del duca Carlo di Borbone, il quale attraversando il dominio sanese su dagli ambasciatori della Repubblica largamente presentato, ed il suo esercito di gran copia di viveri e di armi ancora soruito. Accadeva ciò non molti giorni innanzi

che le truppe spagnuole del devoto Imperatore dassero il sacco all'alma città, e obbligassero il gerarca universale della Romana Chiesa a rinchiudersi nel Castel S. Angelo.

La presa di Roma accaduta nel 26 maggio del 1526, e la ritirata di Clemente in Castello, se da un canto chbe a scoraggiare i fuorusciti sanesi, toglicudo loro ogni speranza di rientrare a signoreggiare la petria, dall'altro canto incoraggì talmente il popolo fiorentino ed i uemici dei Medici che quasi tumultuariamente a questa famiglia fu dato il bando ed i capi di quella prosapia dichiarati di nuovo come nel 1494 ribelli della patria per dare in tal guisa a Papa Clemente esca e motivo maggiore di unire le forze della Chiesa a quelle di un Imperatore potentissimo onde disfare il governo popolare di quella Repubblica.

Comecche per arrivare a tale intento restasse un osso assai duro a rodersi da quei can mastini, non era peraltro il fiorentino il solo governo rappresentativo che si voleva togliere di mezzo in Toscana, mentre gli occhi dei due potentati non perdettero mai di vista anche l'altro di Siena.

di vista anche l'altro di Siena.

Quantunque tardi, pure i Santsi ai accorsero del mal consiglio preso dai loro magistrati allorchè fornirono artiglierie e vettovaglie all'esercito pontificio-impriale nel
recarsi che si ce all'assedio di Firenze, e ciò
ad onta che i governanti di quest' ultima
città tenessero viva la pratica di collegare
alla loro sortuna quella del Comune di Siena, mostrando, che se la Rep. di Firenze
restava oppressa, la sorte medesima sarebbe
toccata alla loro patria.

Realmente non era per anco Firenze caduta in mano dei suoi nemici quando da quelli che vi stavano ad astediaria fu mandato a Siena un agente dell'Imperatore per trattare coi governanti del modo di farvi rientrare i fuorusciti. Che se cotesta dimanda non ottenne subito il suo effetto, essa convertissi in comando assoluto dopo la conquista di Firenze, tostochè l'Imperatore ordinò ad una porzione dell'esercito stato fino allora negli accampamenti di quella città, di avviarsi nel dominio sanese. Bentosto il loro generale Gonzaga chiese alla Signoria di Siena di mandare al suo quartiere di Pienza persona con facoltà di stabilire in modo che i suorusciti e ribelli per cagione di stato fossero rimessi nella loro patria, ben inteso che se gli restituissero i beni confiscati e che

essero partecipare con tutto l'ordine, o

ren governo assoluto furono prontamenmentiate dalla Signoria di Siena, che sino
miora rimanendo sotto l'influenza impele ebbe a far buon viso ad un rappresenle di Carlo V, don Lopez di Soria, arrimella citta alla testa di una compagnia
leo spagnuoli e di molti fuorusciti delline de Nove. E perchè due anni inline de Nove. E perchè due anni inlinesa, l'ordine de' Nove fu escluso
dal governo; e vennero tolte ai partili le armi, delle qual i fuorusciti si eraliovvisti a Firenze di quelle appartenute
ladini della estinta Repubblica.

In fu dello che l'ordine de' Nove, il e domino in Siena fino alla sua cacciata indata da Carlo IV, era popolare, menpo il suo ritorno forzito con Pandolio cei divenne aderente al regime tirante assolutista; e tale si mantenne, sia bbia delle continue rivolte popolari avevano cacciato, sia per la tacita figenza di potenti monarchi, dai quali finorusciti furono assistiti.

reggimento gli avesse accettati e rianila partecipare degli uffizi governativi
lina, i ribelli avendo fatto acquisto senlicia di armi da fuoco, e quelli dell'orlicia Popoluni accorgendosi che il partito
lice cercava vendicarsi degl'insulti rili, chiamarono una notte la popolazione
lini; e sebbene in tale occasione la cosa
lice senza effetto, ciò ebbe luogo nel
lina. del 1531, quando ad un nuovo
li i Nove furono dall'ordine de' Poli e de' Riformatori con l'ajuto della
laperati e disarmati, facendo a molti
leon la morte pagare la pena.

Figual cosa su così mal sentita dall'Imlie, che in viando in luogo di don FerGonzaga il March. del Vasto comanlel suo esercito nel dominio sanese,
presentò una lettera di Cesare scritta
selles il di an sebbrajo 1531 al selel si consiglio generale della repubmarse, colla quale rimproverava il
d. Siena delle cose ultimamente aci, consigliando il senato a richiamare
lia i loro concittadini stati di corto
li di là. — (Macavorti, Istor. sun.
l. Lib. VIII.)

In modoche, scriveva lo storico testè citato, non fia da maravigliarsi se coloro che
governavano la città, non avendo osservato
quanto dall'Imperatore era stato al governo di Siena in quella lettera ordinato, ad
oggetto di conservarsi liberi, non è, diceva
egli, da maravigliarsi se dopo avere nel
1545 cacciato di Siena una parte di cittadini, per difetto loro facessero perdere alla
patria la propria libertà con danno di tanti
altri che non ne avevano colpa.

Intanto andava in Siena talmente crescendo tra le diverse fazioni la discordia,
che una parte di esse nel 1539 ricorse alle
armi con intenzione di abbassare la grandezza della famiglia Salvi favorita dal Duca
di Amalfi generale di Carlo V, comecchè
essa in apparenza facesse la sviscerata del popolo, se il Duca stesso d'Amalfi con la guardia de'suoi Spagnuoli non vi avesse riparato.

Quindi nella fine dell'anno 1541 fa mandato a Siena da Carlo V un suo legato con ordine di riformare il governo. Ma non pas ò molto tempo che parendo all'ordine de' Popolani che quella riforma avesse accresciuto troppo l'autorità all'ordine de' Nove con detrimento degli altri Monti, si unirono al medesimo quelli dell'ordine de' Riformatori, e poichè non potevano con l'armi tenerli bassi, cercarono di mettere in sospetto il capitan di giustizia che vi era per l'Imperatore; di modo che in luogo di don Lopez di Soria fu inviato a Siena (luglio 1543) don Giovanni De-Luna.

Cesare dopo aver assegnato ai Sanesi nuovo capitano, poco essi stettero a prendere anche costui in sospetto credendolo troppo favorevole all'ordine dei Nove, sicche a di 8 febbrajo del 1545 si levò gran rumore dall'ordine de' Popolani contro quello de' Nove, cui si unirono molli del Monte detto de'Gentiluomini. — In tale frangente esci fuori il capitano del popolo, il quale valendosi del favore della plibe, riescì a superare la fazione contraria, sicche il popolo dopo ssogate le private vendette cercò di riformare il reggimento governativo, dal quale fu dichiarato (marzo del 1545) che l'ordine de' Nove, incolpato dello scandalo accaduto, fosse levato totalmente dalla borsa dei governanti e da tutti i magistrati, cui era stato fino allora ammesso per una quarta parte. E non hastando ciò, fu licenziata da Siena la guardia spagniiola col suo capitano, fu tolta l'autorita alla Balia de Quaranta ed eletta una Signoria di tre per ciascun de' tre Monti, cioè di Popolani, di Gentiluomini e di Riformatori, i quali insieme al capitano del popolo ebbero la medesima autorità della Balta de' Quaranta.

Ma non corse molto tempo che in Siena continuando le divisioni, le rapine e gli omicidi ritornò la guardia spagnuola, contuttoche la città si reggesse a nome di Repubblica. Talché appoco appoco don Diego di Mendoza, che risiedeva in Roma in qualità di ambasciadore di Carlo V, insinuava il suo sovrano per il bene e sicuresza di quella città a farvi una fortesza. Inoltre don Diego cercava di persuadere Cesare che, a volere stabilire ed assicurare bene l'imperio suo in Italia, sarebbe stata cosa utile dichiarare signore di Siena Filippo II suo figliuolo, acciocche, impadronitosi di quello akdo, tenesse in um medesimo tempo a freno il Papa ed il Duca di Firenze, non importando altro la fortezza di Siena, che un ceppo sul collo ad ambedue questi principi, e diceva, anche un freno all' indomabile popolo Suncer,

Nel tempo che coteste pratiche si andavano agitando, don Diego di Mendosa a richiesta dei Signori di Balia tornò da Romaa Siena, la quat misura si risolvè in danno de' governati, perchè i Sanesi non solo acectlarono i 400 soldati spagnuoli, ma il Mendoza stesso fu fasiosamente accolto dal pubblico e dai particolari anco innanzi che l'Imperatore dirigesse da Augusta in data del 15 giugno 1548 lettere alla repubblica di Siena, esortando cotesto popolo alla quiee, ed a fare quanto per sua commissione gli veniva comandato. Con tali facoltà don Diego il di ultimo di ottobre fece adunare il consiglio del popolo, quindi esortò quel senato a restituire i cittadini dell'ordine de' Move per una quarta parte nel governo, di che sino dal marzo del 1545 erano stati privati, e che si rifacesse la Balla de Quaranta. Che sebbene il senato sanese di prizna giunta non vi aderisse, dovè presto accettare tuttociò per ordine di S. M. Cesarea, in guisa che la Rep. di Siena fu organizzata a modo e volontà di don Diego di Mendoza.

Onde anche meglio assicurarsi dell' ubbedienza di un popolo pueo avvezzo ad ubbidire allo straniero, don Diego dopo aver introdotto in città alla spicciolata parecchie centinaja di soldati spagnuoli, ordinò che le armi pubbliche ad eccezione di poche con le artiglierie e munizioni dal palazzo della Signoria si portassero nel convento di S. Domenico in Camporegi.

Nè tuttociò bastava per far di Siena una città ligia dell'Imperatore; era disegno già fatto dal ministro di Cesare di erigere nella città una fortezza. Al quale effetto don Diego dopo cavati i fondamenti presso l'attual Lisza, con i materiali delle torri scapezzate ad onta delle rimostranze e preghiere dei magistrati e del popolo, la disegnata cittadel la faceva innalzare. — Racconta Bernardo Segni nelle sue storie che nel cavare i fondamenti per crigervi la rocca su trovata una palla grossa di ferro, intorno alla quale erano scritte queste parole: Nel giardino delicato la fortezza si farà, e poco tempo durerà. A queste parole corrispondevano quelle del famoso Brandano, il quale andava gridando per le strade di Siena: Invanum laborave. runt qui aedificant eam. E lo stesso Segni aggiunge, come in quei giorni tutti i Sanesi sbigottiti e malcontenti, avevano fatta una pubblica processione e con solenne pompa presentate ad un'immagine della B. Vergine, avuta da quel popolo in singolare devozione, le chiavi della loro città: Presentino (disse il Mendoza) i Senesi, e consegnine a chi rogliono le chiavi di Siena da mottengio, a me basta di avere in mia podestà le chiavi da dovvero.

Non trovando i cittadini mezzo lecito de far desistere gl'Imperiali da quell' impresa, si rivolsero ad altra via. E benchè il Duca di Firenze avesse fatto intendere al Mendoza che in Siena essendo sollevati tutti gli umori pei mali portamenti suoi e del presidio spagnuolo, egli stesse bene in guardia, perchè gli erano venute a notizia alcune pratiche sospette di Enea Piccolomini, nipote per via di donna del Pont. Paolo IV, e del capitano Girolamo da Vecchiano, con tutto ciò il Mendoza non ne volle far conto.

Frattanto Girolamo da Vecchiano, il quale aveva avuto soldo dal re di Francia, con 500 fanti passò da Siena mentre il Mendoza era a Roma, e col pretesto di amicizia verso Enca Piccolomini conferì seco lui per parte del cardinale Farnese di alcune cose, fra le quali eravi la promessa mandata dal re di Francia, di restituire Siena in libertà e rovinar la fortezza, se il Piccolomini volesse porgere in causa sì pia ajuto alla patria.

In conseguenza di ciò Enea che con Mario Bandini e con altri della Balia nutriva

mal umore verso don Diego, di buon animo vi aderì. Levossi allora il popolo a rumore, e sebbene fosse stato spogliato in gran parte delle sue armi, shigottiti gli Spagnuoli, și ritirarono tutti nella fortezza, mandando prontamente avviso al Duca di Firenze di tale sollevazione. - Era il giorno di S. Francesco dell'anno 1552 quando il Buca Cosimo, appena informato di quel tumulto, sece accorrere le sue compagnie di Val-d'Elsa verso Siena, e senza attenilere altro consiglio ordinò ad Otto da Montauto che con i suoi 500 fanti entrasse in Siena. Questi appena introdotto per la fortezza vicina a Porta Camullia, la notte appresso usci fuori con le sue genti e col presidio spagnuolo in ordine di battaglia, e tosto si attaccò zussa con il popolo sanese armato, non senza la morte di varj spagnuoli e di un maggior numero di palleschi; sicchè il Montauto caricato e respinto dal furore della popolazione fu costretto ritirarsi in quella rocca, di dove mandò avviso al Duca che gli sollecitasse nuovi soccorsi, giacchè in quel modo non avrebbe potuto tenersi sermo nella cittadella più di cinque giorni.

Allora Cosimo I, fra la diversità di opinioni dei suoi consiglieri, accettò quella di non impacciarsi in cosa alcuna di Siena, e dopo tre giorni commise al Montauto che uscisse dalla cittadella. Passati pochi altri giorni partirono gli Spagnuoli, previo accordo fatto co' Sanesi di partire della città a bandiere spiegate con le loro robe; quindi l'ambasciatore di Francia presso il Papa venuto a Siena si sece consegnare la sortezza in nome del suo re, che poi donò a quella Signoria, lasciando alla medesima l'amministrazione delle sacende della Repubblica, ed al popolo sanese l'arbitrio di rovinare dai sondamenti l'odiato sortilizio.

## VI. STEWA HELL' ULTIMO ASSEDIO SINO ALLA SUA CESSIONE A COSIMO I.

La partenza del presidio spagnuolo da Siena e la distruzione della fortezza a dispetto dell' Imperatore e senza l'annuenza del Duca di Firenze, che pure fingeva di non avvertire quei casi, tutto ciò decise il potentissimo Carlo V alla distruzione di cotesta Repubblica. Nè corse molto tempo che il Duca Cosimo per gelosia di stato inviò ai confini 3000 de' suoi soldati a guardia di tutti i leggeri. Arroge che il re Cristianissimo di Iuoghi posti in vicinanza del contado sane-

se, tanto più che dal re di Francia su manduto a riseder in Siena Mons. di Termes con titolo di governatore e di suo capitano; il quale lasciava ai Sanesi liberamente governare i pubblici affari. Che se da un canto l'ambasciatore regio intento alla guardia della città, suo stato e marina assoldava gente, dull'altro canto Cosimo I si provvedeva di milizie. A sostenere la quale spesa, oltre ai balzelli e agli accatti, il Duca ebbe ricorso a una gabella sopra la farina che pagava per tutto il dominio soldi tre e danari quattro lo stajo, ed in l'irenze soldi quattro, e dicevasi che cotesto dazio sarebbe arrivato in un anno quasi a 200,000 scudi, col computo fatto di tutti i sudditi e forestieri, che si facevano allora ammontare nello stato vecchio di Firenze e Pim a 900,000 anime.

Frattanto per la Toscana passavano fanti, cavalli, danari ed arme de' Francesi, senza che fosse loro impedito il transito pel dominio fiorentino, fingendo il Duca Cosimo di non avvertire quel caso; in guisa che Siena potette presto riempirsi di soldati, di vettovaglie, di munizioni, di artiglieria e di ogni sorta di arme. Contuttociò appena l'Imperatore potè sbrigarsi dalle guerre che aveva in Alemagna e nelle Fiandre, sulla fine dell'anno x552 inviò a don Pietro di Toledo suo vicerè a Napoli e suocero del Duca Cosimo l'ordine di apparecchiare un esercito opportuno per assalire lo stato di Siena.

Era già l'oste in cammino dal regno di Napoli alla volta della Toscana, ed appena era entrato l'anno 1553 quando il vicerè giunse a Livorno con 2000 fanti spagnuoli, 400 lance e mille cavalleggeri napoletani, quasi nel tempo stesso in cui il suo figlio don Garzia arrivava con molta cavalleria e con 8000 pedoni sotto Cortona. — Disegnava costui d'assaltare il dominio di Siena, con una metà dell'esercito dalla parte di Val-di-Chiana e con l'altra metà invadere la Maremma. Ma poco dopo essendo morto a Firenze il vicerè, fu da Carlo V destinato don Garzia in generalissimo di quella guerra, assistito dal valente capitano Alessandro Vitelli. — Nė intanto i Sanesi restavano di provvedere ai casi loro, poichè mentre monsignor di Termes recatosi a Grosseto ordinava che molti castelli di quella provincia si fortificassero, il governo della repubblica metteva in armi da 10,000 fanti e da 500 cavalleggeri. Arroge che il re Cristianissimo di

dente aveva mandato suo luogotenente in Siena il cardinal di Ferrara, Ippolito d'Este, che offrì ai Sanesi da parte di S. M. ogni sorta di ajuto per la conservazione e disesa della loro libertà.

Dall'altro canto il Duca Cosimo, sebbene in apparenza figurasse in tale emergente di volersi mantenere neutrale fra i Francesi e gl'Imperiali, non volendo senza profitto di Cesare nimicarsi il re di Francia, contuttociò l'animo suo era propenso a giovare a Carlo V, nella speranza di poi ritrarne lo stesso vantaggio che era toccato al Duca Alessandro de'Medici dopo la caduta di Firenze.

Dondeche Cosimo non lasciò opera alcuna addietro per provvedersi di moneta, al qual uopo giovossi non solamente della copiosa vendita de' beni appartenuti ai ribelli, ma dopo aver gravato i popoli con la gabella sulla farina, aumentò anche quella della carne, stata messa poco innanzi, e ne aggiunse delle altre. Fu allora dato l'ordine che si fortificasse il castello di San-Casciano, che si munissero e che si serrassero insieme i bastioni incominciati sul monte di San-Miniato sopra Firenze, e ciò ad oggetto di tener guardata e sicura tutta quella parte della città di Oltrarno.

Molti e in vari tempi scrissero delle vicende occorse in Siena dall' epoca della cacciata del presidio spagnuolo fino alla resa di detta città alle armi di Carlo V per non aver io bisogno di quì tutte annoverarle, hastando la nota (1) pag. X della prefazione al Diario delle cose avvenuts in Siena dal 20 lugl. 1550 ai 28 giugno 1555, scritto da Alessandro Sozzini, e per la prima volta pubblicato in Firenze nel Vol. Il dell' Archivio storico italiano insieme con altri recconti a quella guerra relativi.

Anche un moderno scrittore credo che vada preparando un romanzo storico intorno al serio argomento dell'Assedio di Siena.

La prima Terra pertanto presa ai Sanesi dagl'Imperiali su Asinalunga in Val-di-Chiana, dietro la quale venne quella di Lucignano: e così incominciò il Duca Cosimo a levarsi la maschera col dichiararsi palesemente nemico de' Francesi e de' Sanesi, tostochè egli inviò una compagnia de' suoi soldati a presidiare Lucignano e guardarla in nome e per conto dell'Imperatore; quantunque per antiche ragioni della Rep. siorentina avesse egli avuto luogo di tenersi Lucignano per conto proprie. Di là l'eserci-

to imperiale s' inviò a Montefollonico per poi innoltrarsi verso Pienza, dov'era entrato con 500 fanti Giordano Orsini passato di corto al servizio de' Francesi; il quale non avendo avuto tempo di farvi ripari da potere reggere ai colpi delle artiglierie, gli parve meglio di abbandonare la piccola Pienza.

Ma una parte di quei soldati essendosi ritirata con Adriano Baglioni nel vicino castel di Montichiello, questo capitano deliberò di tenere forte il castello per natura del sito assai ben difeso, nella speranza se non altro di dare comodità a quelli di Montalcino di potersi fortificare.

Non ostante però una coraggiosa disesa, essendo mancata a quelli di dentro la munizione e rimastovi serito il comandante Baglioni, il presidio di Montichiello dovè rendersi a discrezione. — Ved. Montichiello.

Con questi felici principi gl'Imperiali si rivolsero al castello di Trequanda inutilmente guardato da 300 Francesi, e di là si spinsero nella Valle dell'Ombrone sopra Buonconvento per avvicinarsi a Montalcino nel tempo che un altro corpo di 4000 T deschi penetrava nella Maremma sanese, e che 500 Spagnuoli a Orbetello e altri 400 sbarcavano a Piombino; sicchè questi uniti a mille soldati Italiani e a molta cavalleria tentarono non solo di privare i Sanesi del mare e delle vettovaglie, ma di occupare la capitale della Maremma Grossetana.

Essendo però quest'ultimo progetto riescito vano, su dato ordine ai soldati Tedeschi e Spagnuoli di avviarsi per il Volterrano, onde poi si unissero al grosso dell'esercito di don Garzia per l'acquisto di Montalcino. Il qual generale per giunger più presto ad impadronirsi di quest'ultima città, ricevè da Firenze altri 2000 santi con buon numero di guastatori e fra le cose necessarie alla sua impresa alcuni pezzi di artiglieria per battere il castello che quella città disendeva.

Avendo don Garzia con cotesta triplice armata Tedesco-Spagnuola-Medicea potuto abbattere una torre della fortezza di Montalcino, attendeva animosamente ad avvicinarvisi con le trincee, non sapendo che dalla parte di dentro per i ripari fatti al castello e alla città il nemico avrebbe molto da sudare prima di venire a capo dei suoi desiderii, mentre non era minore l'ardire degli abitanti, e di un presidio di mille fanti scelti che sotto il conte Mario Sforza ed il capitano Giordano Orsini Montalcino difendevano.

lafine don Garzia era venuto in speranza di poterni insignorire di cotesto paese per via di trattative, ma nè tampoco da ciò trasse alcan frutto, meno il pericolo di perdervi h vita, se da una sentinella degli assediati son fosse stato avvertito.

Una simile speranza aveva concepito il Dez Cosimo delle cose di Siena, che per morggio di un Salvi capitano del popolo menanente sperava si muovesse a tumulto prescriarne i Francesi col pretesto di chiame il popolo a libertà.

Mi scoperta la congiura, il Salvi con un intello suo camonico del Duomo, e due altri implicati nella trama medesima vennero andanati nella testa.

La sventata congiura su come mettere zolso spra il suoco. I Sanesi di ogni ceto, di agni età, di ambo i sessi si armarono da superati, e sebbene divisi sra loro per quasti, o per nascita, in quella emergenza di maune pericolo unitissimi procederono con la speranza di riacquistare l'indipendenza de ad essi loro ed alla patria si voleva tosiere per sempre.

Al momento che quella popolazione per intrighi segreti o per forza di bajonette e **manate si vide** in pericolo di perdere afisto patria e libertà, anche le donne di ogni condizione in tale circostanza spiegarono un risoluto; e comecchè la debolezza del sesso non permettesse loro d'imprendere come superiori alle proprie forze, pure riumiesi per Terzi e ordinate in altrettante schiere sotto distinte insegne e sotto il comando di tre generose gentildonne, senza altra distinzione di preminenza di nascita, **≥cbili, cittadine, plebee, tutte cantando una** specie di Marsiliese marciavano per squadroni a porgere materiali e a lavorare alle brtificazioni della città, nè da tali opere desisterono finchè non l'elibero terminate.

La generosa condotta di quelle Amazzoni meritò gli elogi anco degli scrittori foretieri. Tale uno di questi fu il maresciallo
francese di Monluc, il quale, dopo la caduta
di Siena trovandosi alla disesa dell'eterna
città, scriveva ne'suoi commentari, che areshe voluto difendere Roma piuttosto con
le donne sanesi che con i soldati romani.

Avvenne però che il Duca Cosimo nell'ottobre del 1553 mandò il suo sedele segretario Bartolommeo Concino all'Imperatore per dirle, che ogni volta S. M. I. volesse scrordare 2000 santi Tedeschi, altrettanti Spagnuoli, e 300 cavalleggeri mantenuti per 10 mesi, il suo padrone s'impegnava a prendere sopra di sè l'impresa di Siena, a condizioni che da Cesare fosse poi ricompensato de'danari che avrebbe speso col ricevere dalla corte Aulica altrettanto Stato in Toscana.

Accettò Carlo V l'offerta, lodando il coraggio e l'attaccamento di Cosimo alla cansa imperiale, desiderosissimo ad ogni modo di punire i Sanesi e di levare i Francesi d'Italia, tanto più che Piero Strozzi nemico personale di Cosimo eta stato di corto dal re di Francia dichiarato comandante generale di tutte le sue armi in Italia.

Disposti in tal guisa i mezzi, fu concertato il piano delle operazioni, su deliberato che cotesta seconda guerra cominciata nel gennajo del 1554 (stile comune) s'intrapreudesse a nome dell'Imperatore e del Duca di Firenze suo alleato, e che si approfitasse della buona sede in cui erano i Sancsi per sorprenderli movendo improvvisamente contro la loro città il suo esercito innanzi che arrivassero le truppe promesso dall'Imparatore. Alla quale operazione doveva essera favorevole la circostanza dell' assenza da Siena del generale Piero Strozzi, e la domestichezza che il Duca dimostrava continuamente verso il cardinal di Ferrara, rimusto al governo della nemica città.

Vedendo però Carlo V e Cosimo de' Medici come le vie state fino allora adoperate non riescivano a conquistare nè Siena, nè Montalcino, stabilirono di procedere innanzi in detta guerra con nuove genti e nuovo comandante generale. Si pensò di affidare cotanta impresa al generalissimo marchese di Marignano, creduto derivato da un ramo della famiglia de' Medici uscita di Firenze e stabilitasi in Milano.

Cotesto marchese, ch' era tenuto in quei tempi per uno de' più abili capitani che soscro in Italia, su condotto al soldo del Duca Cosimo, come persona la piu opportuna ai disegni suoi. Tentò egli da primo di prendere per sorpresa la città associata, ma svegli erano i suoi abitanti, e più sveglio il generale Piero Strozzi che quel numeroso presidio era venuto a dirigere, talchè riescirono frustanci i ripetuti assalti, dai quali però si vide sempre la rabbia del Marignano ssogarsi barbaramente sopra gli abitanti delle Masse e sopra i prigionieri che la sua oste prendeva. — Frattanto che accadeva la guerra ora nelle vicinanz, ora in lontanan-

za dalle mura di Siena, ma sempre devastando ognor più il paese intorno, ogni cittadino, non esclusi gli ecclesiastici, siu della città come del contado affrontava coraggioso qualsiasi pericolo, ed anche la morte, per difendere la patria perfino nelle campagne.

Accortosi il murchese di Marignano essere cosa quasi impossibile di prendere la città di Siena colla forza dell'armi, si dovè risolvere a costringerla con affamarla.

Se vi era innanzi qualche dubbioso, niuno restò perplesso dopo la condotta del marchese di Marignano, che Cosimo I più che
Carlo V voleva finire la Repubblica di Siena
a costo di disfare la stessa città. Dondechè
gli storici fiorentini meno sospetti scrissero
senza mistero della risoluzione assunta a
suo carico dal Duca Cosimo di scacciare da
Siena i Francesi per farsi padrone di quella
città e del suo stato.

Dirò col Segni (Istorie fiorentine, Lib. XIV.) « che questa guerra mossa ai Sanesi dal Duca di Firenze, fu la cagione espressa dell'ultima rovina di Toscana tutta. La somma di tutte le genti del Duca fra Italiani, Spagnuoli e Tedeschi, nei primi tre mesi di quell'anno radunate, ascendeva a 24,000 fanti e a mille cavalli, ed il loro mantenimento a 100,000 scudi, che tutta cotesta somma dovè cavarsi da gravezze straordinarie poste ai sudditi tribolati sempre più da un'affliggente carestia, la quale cominciava in quell'anno ad essere grandissima ».

Primo pensiero dell'accorto Marignano fu quello di assaltare nel tempo medesimo i Sanesi in casa, nella Maremma, in Valdi-Chiana, in Val-d'Orcia ed in Val-d'Asso. In Maremma dare il guasto a Grosseto, in Val-di-Chiana investire Chiusi, in Val-d'Orcia Pienza, e in Val-d'Asso Montalcino, nel tempo stesso che le sue genti in Siena occupavano il bastione accosto alla Porta Camullia con quel più che poterono avere.

Che se dall'attività dello Strozzi e dal coraggio de'Francesi e de'Sancsi una gran parte di quei progetti furono resi vani, non mancò peraltro il Duca Cosimo di arrivare presto al suo intento. Nè guerra su mai esercitata con maggiore asprezza e serocia. Imperocchè usavansi crudeltà atrocissime in impiccar contadini, in issorzare donne, in ammazzare innocenti, ed in mettere a suoco e siamma ogni cosa. (Sagn, loc. cit.)

Dopo però la vittoria del 2 agosto 1554 digl'Imperiali e Ducheschi nei campi di

Scannagallo presso Marciano in Val-di-Chiana sopra i Sanesi e Francesi riportata, al marchese di Marignano riescì facile cosa d'impadronirsi delle più forti posizioni intorno le mura di Siena.

Imperocchè questo generale era convinto sempre più non esservi altro mezzo sicuro per impadronirsi della città di Siena che quello di ridurre agli estremi i suoi difensori ed abitanti per via della fame; sicchè egli dopo aver fatto demolire tutti i mulini de'coutorni, dopo disfatti i bottini o acquedotti che conducevano l'acqua potabile in Siena, impose pene severissime ed atroci a chiunque ardisse trasportare vettovaglie di qualsiasi sorte nell'assediata città.

Allora cominció in Siena una lucrimevole costernazione cominciando a limitarsi ad una libbra a testa il grano che poi fu ridotto a mezza libbra, fiuchè mancò affatto al pubblico la sua dispensa.

Il governo vedendo che una parte della popolazione a cagione di digiuni e di stenti era di già scomparsa dal numero de' viventi, decretò con poca carità di mandar fuori di città tutte le bocche inutili d'infermi, di vecchi e di donne, e perfino dei gettatelli impuberi giunti ad una certa età dell'une e dell'altro sesso, i quali appena discostati pochi passi dalle mura urbane rimanevano a discrezione di un inesorabile nemico.

Finalmente essendo venuto meno ogni umano soccorso, nella lusinga di dar fine a sì spaventevole catastrofe, i magistrati senesi risolvettero di ricorrere ad un accordo. — La prima risposta del marchese di Marignano fu orgogliosa quanto crudele, allorchè fece sapere agli assediati non esservi per loro altro scampo fuori di quello di sottomettersi intieramente alla discrezione del Duca di Firenze, se il sacco, il fuoco e la rovina della loro patria volevano evitare.

Frattanto che si dava cotesta aspra risposta, le armi francesi minacciavano fortemente dal Piemonte di avanzarsi verso la Toscana, ed in Lucca e perfino in Firenze si manifestava il maltalento de' cittadini verso il Duca che voleva fare di Siena ciò che Papa Clemente VII era riescito a fare della repubblica fiorentina, e ciò che, al dire del Vasari, Cosimo meditava di Lucca; dondechè ogni giorno si appiccavano nei luoghi pubblici della città di Firenze cartelli ingiuriosi al Duca, e polizze col motto: Pipa Francia e muoja l'Impero.

D'altronde a tal punto era arrivata la risolutezza de' Sanesi che piuttosto di accettare l'umiliante quanto barbara proposta del generalissimo di Cosimo, si sarebbero essi più volentieri seppelliti vivi sotto le rovine della propria patria incendiandola con le loro mani.

Non dirò del patriottismo e fedeltà in questa guerra dai contadini dimostrata, tostochè gl' istorici, gli annalisti italiani e oltramontani, non che le relazioni parziali e giornaliere di una guerra cotanto accanita, pariano assai rispetto alla fermezza e coraggio, col quale i villani del contado sanese assalivano, e assaliti bravamente i resedj dominicali difendevano; talchè lo storico Ammirato ebbe a concludere, che tuttociò dovè succedere per effetto del mansueto ed amabile reggimento tenuto dai signori e possidenti sanesi, per cui animi rozzi e villani s'indussero di mettere a rischio la vita propria piuttosto che violare la loro fede. ---(Amera. Stor. Fior. Lib. XXX.)

Ma dopoché alle superbe parole del Mariguano susseguirono proposizioni meno severe inviate ai Sanesi dal Duca di Firenze, il suo governo, vista la perdita di quasi tutti i paesi del dominio sanese; visto che il maresciallo Stroszi non aveva potuto allontanare il nemico dai contorni di Siena, dove aveva devastato tutte le campagne delle vicinanze della città per togliere affatto agli assediati ogni speranza di raccolta; considerata l'inutile diversione nello stato fiorentino satla dall'esercito francese condotto dallo Stroz-2i; visto inoltre che dopo la terribile disatta nei campi di Scannagallo era accaduta l'espugnazione di Casole e di Massa-Marittima; vista la mancanza di ogni sorta di vettovaglie, l'emigrazione e la perdita ognor crescente de cittadini e sentito l'ordine barbaro dato dal generale nemico di ammazare tutti i contadini che avessero tenlelo di portare vettovaglie in Siena, costringere nomini e donne che uscivano di città a rilornarvi; considerando perciò i magistrati della Repubblica non restarvi altro modo di salvare la città, risolvettero di preere il Pontefice Giulio III ed il Duca di Ferrara a promuovere la pace a meno dure condizioni di quelle inviate loro di prima.

Non tutti i capi della Repubblica opinarano in tal maniera, quelli del Monte de' Nove, che per sola necessità e sicurezza propria avevano aderito all'ultima rivoluzione,

bramavano l'antico governo aristocratico sotto la protezione dell'Imperatore, mentre i capi del Monte de' Popolani essendo lusingati dai comandanti francesi di trasferire altrove la sede della patria pericolante, giudicavano indifferente che questa sosse in Siena o in Montalcino. Altronde la plebe desiderando un ristoro sollecito a tanti mali; in tale stato di cose i Signori di Balia della repubblica di concerto con il maresciallo di Monluc, divenuto l'arbitro del governo di Siena, destinarono ambasciatori a Cosimo I per trattare le condizioni della resa. - Ma per conciliare le mire de Francesi e l'urgenza de' Sanesi con la fermezza del Duca si passò un altro mese di tempo; finalmente stringendo la fame, fu firmata la capitolazione nel 17 aprile del 1555, un articolo della quale esigeva, che pertutto il 22 aprile stesso la città di Siena dovesse restare evacuata dai Francesi per introdurvi la guarnigione imperiale. La qual cosa avvenne a dispetto della popolazione che con tanti disagi sofferti in 15 mesi di assedio, con tutto il sangue sparso, non avendo potuto conservarsi in libertà, doveva tornare sotto gli odiati Spagauoli. Oltredichè un altro articolo della resa accordava facoltà di rifare una fortezza in Siena nel modo che piaceva al Duca Cosimo. Infatti dopo introdotti 2000 soldati imperiali, Cosimo spedì a Siena Angelo Niccolini come suo luogotenente incaricato di stabilirvi un piano di governo composto di persone non sospette (benchè poche si stimassero fedeli) ed atte a ridurre la città alla devozione dell'Imperatore, cominciando intanto dal togliere le armi di casa a tutti i cittadini e contadini.

Un simile atto di schiavitù, da pochi anni indietro praticato, dispiacque talmente all'universale che si accrebbero le emigrazioni al segno da dovere a furia di bandi minacciare pene severe a chi abbandonava la già deserta città. Frattanto alcuni dell'antico governo repubblicano ritiratisi in Montalcino con i sigilli dello stato invitavano col nome di libertà i Sanesi a riunirsi in quell'ultimo asilo della loro indipendenza.

Furono perciò con altro bando ducale richiamati alla capitale gli emigrati con la minaccia dopo un dato termine loro assegnato di essere considerati ribelli dello stato confiscando loro tutti i beni. — È fama che all' epoca suddetta dentro la città non rimanessero più che 6000 abitanti di 40,000

che vi furono innanzi l'assedio. In tal guisa la guerra civile cangiata in guerra politica divenne di giorno in giorno maggiormente desolante e disastrosa.

Frattanto dopo qualche ripugnanza di Carlo V a confermare l'accordo, come era stato promesso dal Duca ai Sanesi, l'esercito imperiale, avendo lasciato in Siena un forte presidio, si mosse per recarsi ad occupare molte terre e castella del suo contado e della Maremma che tenevano i Francesi.

Non si fecero però in quell'anno imprese maggiori della conquista della fortezza di Port' Ercole nel Mont' Argentario, per cui si vuole che il re di Francia levasse al maresciallo Piero Strozzi il comando generale delle sue armi in Italia.

Intorno a questo tempo e nell'anno medesimo 1555 arrivò in Siena a risedere con titolo di governatore cesareo don Francesco di Toledo, il quale seppe così bene maneggiarsi con i capi del governo sanese, che Signoria e Balla d'accordo rimisero nell'arbitrio di S. M. I. ogni autorità senza limilazione di tempo sopra la città di Siena e suo stato. Ad ottenere cotesta facoltà il Toledo trattava umanamente il popolo di Siena ostinato nemico del Duca di Firenze, Cosicche Carlo V trovossi qualificato signore della stessa repubblica; e dopo aver fatto redigere in valida forma colest'atto di schiavitù, nel quale si annullavano tutti i patti più essenziali delle capitolazioni precedenti, l'Imperatore stesso ne investì Filippo II re di Spagna sun figliuolo.

Poco dopo essendo morto in Siena il governatore don Francesco di Toledo su eletto nello stesso offizio dal re di Spagna il cardinale don Bernardino di Mendoza, detto il Card. di Burgos.

In cotesto frattempo però il Pont. Paolo IV Caraffa si diede a scoprire decisamente
memico di Cesare e fautore non solamente
de Francesi, ma di tutti i fuorusciti di Toscana, dondechè gl'imperiali ebbero motivo
di dubitare che il Papa da quelle genti assistito volesse muovere le sue armi contro
il governo assoluto di Siena, città di malcontenti piena e di ogni cosa da vivere sfornita; tauto più che Cosimo non poteva provvederla per le grandi spese della guerra e
per le magre raccolte che da tre anni Toscana tutta affiggevano. Dondechè convenne
al Duca fare grossi accatti di grano nelle
Sicilie, e sovvenire molti gentiluomini sa-

nesi suoi fedeli, caduti in miseria cotanta, che coloro, i quali solevano essere i più ricchi e i più agiati, vi morivano di fame, essendochè le loro possessioni erano divenute preda di amici come di nemici, in tempo in cui da ogni parte soldati e assassini scorrevano a depredare tutto quel territorio.

Erano in tale stato le cose, quando nel 15 dicembre del 1555 su segnato il trattato di alleanza fra il re di Francia, il Papa ed i Caraffa suoi nepoti, trattato che tennesi occulto il più che su possibile affinchè gli Spagnuoli e il Duca non si sortificassero, e per dare tempo a sar venire la stotta Turca, onde secondare le operazioni meditate. Così (esclamava il Galluzzi) il sondatore de' Teatini, e il più ardente promotore della Inquisizione divenne alleato de' Turchi per sola ambizione di sar grandi i nipoti — (Istor, del Granducato Lib. II. cap. 5.)

Accadeva tuttociò nel tempo che Carlo V cedendo la corona dell'Impero a Ferdinando suo fratello, voltava il pensiero alla quiete del ritiro religioso, comecchè non sapesse risolversi ancora ad abbandonare l'ambizione di regnare.

Questa doppia rinunzia del regno di Spagna al figlio Filippo e dell'Impero al fratello Ferdinando fece credere che dovesse favorire i nuovi allesti, sicchè nel tempo che a Pitigliano il Duca Ottavio Orsini adinava un buon numero di gente d'armi, delle quali affidava il comando a Cornelio Bentivogli, nel tempo stesso Piero Strozzi comparso improvvisamente a Roma faceva sperare ai repubblicani sanesi di Montalcino, avvicinarsi il giorno di recuperare la patria.

Per questi movimenti il Duca, cui stava a cuore di sventare simili progetti, domsodava al re Filippo centomila scudi ad imprestito per sostenere il peso della guerra, ricordando alla corte di Spagna he Siena non si poteva mantenere se non con grande spesa e continua, nè ubbidienti i soldati z non pagandoli e saziandoli di moneta, tanto più che i Francesi erano vicini, e la migliore gente di Siena suori di paese, e che quella rimasta dentro era quasi tutta sua nemica. Sennonchè il dissidio fra le corti di Francia e di Spagna contribuiva non poro a interporre degli ostacoli che si resero auche maggiori per la mala intelligenza insorta fra Carlo V e il re Filippo suo figliuolo.

Mentre gli affari politici erano involti in cotanta confusione, i ministri delle due mo-

rachie, nel 5 sebbrajo del 1556, segnarono in Cambrecy una tregua per cinque anni, raticula da Pilippo II li 12 marzo sussepeste, con la quale fu convenuto, che dunate quel quinquennio ciascuna delle dua
ptesse, compresivi i respettivi alleati, doune ritenere i paesi che tino a quel giorno
sera occupato.

Nen restavano pertanto senza sospetto lo 🗪 delle parte dei repubblicani di Montaldo che si mostravano avversi a condizioni stite, mentre quelli del contado sanese eso cordial mente nemici degli Spagnuoli 🗪 nevo che dei Tedeschi; così cittadini tomadini preferivano piuuttosto il giogo tancese. Infine dopo tanto indugio, che trainò in brevi ostilità, la tregua ebbe il m effetto piuttosto per stanchezza delle pri che in vigore della capitolazione; ed n Toscama appena il Duca di Firenze ebbe interamente pagalo i suoi Tedeschi, nell'atto di licenziare i capitani che avevano mitato nella guerra di Siena donò loro una 🗪 d'oro, dalla quale, in segno dalla fe-Le giornata di Marciano, pendeva una medeglia com l'immagine di S. Stefano Pape I indigiorno festivo del di cui martirio si ottane la vittoria ) e dall'altra parte l'arme a can Medici, talché costoro poterono chiamai i primi insigniti in quell'ordine ca**valleresco che Cosimo I sei anni dopo in** menorie di quella giornata institui.

Tali farono le apparenze pacifiche del Duca, cui per altro non era ignoto il mal ani-🗪 che contro esso lui nutrivano Sanesi e Francesi. Ne il cardinal di Burgos soffriva de bace animo che il magistrato di Montalcon esercitasse impunemente i diritti e le perogative di sovranità col titolo di repubbliza mnese, in nome della quale si coniamao ageo delle monete. Comecché molte fuero le prove da far temere quella tregua di corta derrata e assui lontana la pace, comeché le proposizioni fatte per conseguirla sincinero inutili per causa specialmente del Feat. Paolo IV che sperava di mettere i nipri Caraffa principi in Siena e in tutto il Erritorio, contuttoció i progressi delle armi peganole spinte dal vicerè di Napoli nello sato Pontificio indussero alla fine quel Papa a trattare della pace. Questa infatti fu conchuse in Gand li 15 sett. del 1556, pochi mesi innanzi che il re di Spagna incaricasse ul soo castellano di Milano don Giovanni de Figueroa di recarsi a Firenze per stabilire

col Duca Cosimo le basi della cessione di Siena e suo stato. Ciò ebbe effetto nel di 3 luglio del 1557 mediante un trattato di alleanza, col quale Filippo II fra le altre cose concede al Duca Cosimo de'Medici ed ai suoi successori la città e stato di Siena, donandogli inoltre in libera proprietà la tenuta e beni della Marsiliana, a condizione che ne restasse al re di Spagna il sovrano dominio riunito a quello di Orbetello con Talamone, Port' Ercole, Santo Stefano, Monte-Argentaro ec:. e rilasciando al Duca il pieno possesso di Porto-Ferrajo, a condizione di restituire a S. M. il restante dell'isola dell'Elba con Piombino ecc. ecc. — Intauto che si trattava tra Filippo II e Cosimo I della sorte futura di Siena e del suo stato, i repubblicani di Montalcino rompevano la tregua con i Spagnuoli depredando terre e villaggi, alcuni de'quali munivano di una guarnigione; e appena si pubblicò il trattato di Firenze del 3 luglio 1557 le scaramucce, le sorprese, le reciproche depredazioni e gl'incendj tornarono a molestare soprammodo quella provincia essendo ormai decisa la sorte futura di Siena e del suo stato. Quell'annunzio, dice il Galluzzi, riempi di timore i repubblicani di Montalcino, di rabbia e di dispetto i Spagnuoli, di tristezza e di costernazione tutti i Sanesi. Comparve poco dopo in Siena don Giovanni de Figueroa con mandato speciale del suo re per consegnare la città predetta a don Luigi di Toledo inviato con le opportune facoltà dal Duca Cosimo suo cognato onde riceverne il possesso finale. Dopo varj pretesti e difficoltà fu gioco forza pertanto al nuovo Duca di Siena di sborsare una ragguardevole somma di danaro ai soldati di quella guarnigione tumultuanti per mancanza di paghe onde saziare la loro ingordigia; e quasi che ciò non hastasse, ad esempio di Brenno sul Campidoglio, Cosimo I dovette pagare in contanti l'artiglieria e le munizioni esistenti nei bastioni, comecché esse sossero proprietà del Comune di Siena. — Si cambiarono finalmente i presidj, e nel 19 luglio 1557 Mons. Angelo Niccolini luogolenente del Duca, e suo governatore della città e stato di Siena, ne prese formale possesso quasi nell'istante medesimo che la Balia, il capitano del popolo, la Signoria ed altri magistrati della spirata repubblica giuravano obhedicuza e fedelta al nuovo sovrano nelle mani del suo plenipotenziario don Luigi di Toledo.

SIEN

Ma i repubblicani di Montalcino che ogni titra com avriano anteposto a quella di cades nelle mani del nuovo padrone di Siena see si seperano adettare alla pace stabilita zel 7 febbrajo del 1559, in un articolo delb quale si diceva, che il re di Francia dovue nello spesio di tre mesi ritirare tutte k gesti da guerra che avesse in Montalcino tin altre città e Terre della vinta republica, e che abbandonasse la protezione dei Sami, rinumziando a qualsiasi ragione potra pretendere sopra quel paese. Nè solamute i Sanesi di Montalcino, ma gli abibati stessi di Siena lusingati dai ministri bacci, che a detta loro, Siena avrebbe dowo rimanere in stato di libertà, speravano di poter vivere e governarsi senza maggiomi di alcuno, riformando a piacere il apine della loro patria.

Ma intento alla corte di Francia si davamgli ordini affinchè le condizioni conveme si eseguissero; sicchè ben presto i Franmi esminciarono a ritirare a poco a poco le trappe dalle rocche, dai castelli, e dalle dità do esse nel senese fino allora occupate.

Gà erano arrivate alla bocca di Ombru-≈ 13 galere da Marsilia per imbarcare le **puti e le ar**tiglierie de Francesi, quando per un tristo caso avvenne la morte di Enin Il re di Francia, caso che sece ritardare **h consegna delle piszze s**anesi. E perchè il mandante di Montalcino, Cornelio Bentimglio, poteva agevolare molto il modo per cale de la comi del Duca, egli insinuò a Coimo I che ad una ventina de' Sanesi più influenti fra quelli di Montalcino fosse data ma provvisione a vita di 15 o 20 ducati il mese per ciascuno, mentre allo stesso Ben-Eveglio a titolo di seudo il Duca volle assepore il castello di Magliano in Maremma.— Fed. Magesano nella Valle dell' Albegna.

Monostante coteste belle promesse convetote segretamente fra le parti, quando fu
deto ordine di trarre da Montalcino la guarsificaz, si scuoprirono nuove difficoltà riqueto al credito de' soldati di molti mesi di
pate, protestando essi di non volere uscire
di la se prima non fossero stati suldati. Però
di Bentivoglio con l'opera de' ministri fiomini cominciò a trarne l'artiglieria con
le manizioni inviandole a Betignano presso
Gressio, e il medesimo aveva fatto Antonio
degli Albizzi in Chiusi, dove benchè i soldati si fossero alquanto ammatinati, con
becase parele e con stolt'arte fureno levati

di città, e avviati in Val-d'Orcia per congiungerli a quelli di Montalcino.

Intanto i capi sanesi ritirati in quest' ultimo paese risolverono di mandare due ambasciatori a Firenze a quel Duca per domandargli alcune grazie, le quali furono
da Cos mo concedute, eccetto quelle relative
all' autorità sovrana ed alle reudite dello
stato. In conseguenza di ciò fu perdonato a
ciascuno ogni offesa, riamettendo tutti dal
bando di ribelle con una franchigia a favor
loro per 5 anni dai debiti pubblici e privati.

E quantunque ogni giorno molti tornassero a Siena da Montalcino, pure l'Adriani, storico fiorentino allora vivente, ci avvisò come di cosa singolare: che fra tante città e luoghi dello stato sanese, tenuti con disagio per tanti anni in mano de' Francesi, ora che per molti giorni furono in tutto liberi, non se ne vide pur uno che venisse ad offerirsi al Duca ed a sollecitarne la grazia, come in altre nazioni si è veduto il più delle volte essere avvenuto.

Non rimaneva a far altro se non che l'ambasciatore spagnuolo prendesse la possessione di Montalcino e ne desse il governo libero al Duca Cosimo. Ciò ebbe effetto con tutte le cerimonie il giorno 4 agosto del 1559; alla qual consegna tennero dietro Chiusi, Radicofani, Grosseto, Montepescali ecc.; cd in tal maniera dopo otto anni di operazioni, in cui varie potenze furono impegnate; dopo una guerra che desolò ed impoveri la maggior parte dell'Europa, tutto lo stato sanese cadde in potere del Duca di Firenze, che fra tanti interessati più di ogni altro vi guadagnò, meno i RR. Presidj di Orbetello, che S. M. Cattolica nella prima convenzione si era riservati. - Dopo di ciò Cosimo de' Medici potè licenziare molte truppe, ed il presidio di Siena ad un minor numero di soldati limitare.

Cotanta fortuna del Duca di Firenze e di Siena suscitò non poca gelosia ed invidia in molti Principi d'Italia, e per fino negli Spagnuoli ch' erano rimasti ad Orbetello, i quali cercavano di allargare la giurisdizione loro dal lato di Terraferma comprendendovi il paese di Tricosto sotto Capalbio, che il Duca dovè cedere alla Spagna.

Frattanto la comparsa di una flotta Turchesca nelle coste della Toscana dava un buon pretesto a Cosimo I per fornire di soldati e di legni armati i porti ed i paesi della Maremma toscana.

indito presso il Prof. Antonio suo nipre).— Aggiunge inoltre il P. Ximenes, che
quella visita non deve confondersi con la
missione scritta qualche tempo innanzi da
Viaceaso Fedeli, segretario della Rep. venua e suo incaricato presso Cosimo I, nella
quale su data come semplice congettura, che
la popolazione di tutto il dominio sanese
all'epoca della sua sottomissione a Cosimo
de'Medici era ridotto a 40,000 abitanti.

Se però fu smarrita la relazione del Rasi, eistono piu copie di quella testè rammentata di Fincenzo Fedeli, stato inviato nel 1556 dalla repubblica di Venezia al Duca de Firenze affinchè gli risedesse appresso en insegne, non già con titolo di ambaziadore. — (Anniam, Storia de' suoi tempi ell'anno 2560, Lib. XVI. cap. 4.)

E avvegnache la relazione di un ministro come il Fedeli, può sornire notizie minive all' indole del paese, ed al sistema premativo introdotto da Cosimo de' Medici mi primi anni della riunione dello Stato mese sanese allo Stato vecchio, gioverà

ciurae qualche aquarcio.

- Ha lo stato di Siena 136 fra città, castelli e terre murate, che hanno i suoi
stelli di giustizia repartiti in 26 podestrie con 8 capitanati, mentre tutti gli
stri sono vicariati, oltre infiniti luoghi

• **spert**i e popoli di campagna. »

Le città sono Montalcino, Pienza, Masn, Grosseto, Sovana e Chiusi. Ma Siena
è quella che ha il nome dello stato, e che
è la città principale, dalla quale dipende
il guverno ed il reggimento con i soliti
sordini, Maestrati, e Consigli colle diguità del Palaszo, ove risiede sempre
la Signoria; dimodochè i Sanesi colla
la larma de' soliti uffizi loro, non gli parendo aver mutato governo, sebbene la condizione mutata, del tutto stanno quieti,
priche dal terrore del principe si veggono cessare dal sangue et essere sicuri dalle tirannie de' loro potenti cittadini. »

Sta ora nella città di Siena un gover-

Sta ora nella città di Siena un govermetore generale, che immediate rapprementa il Principe con superiore autorità,
il quale ha l'occhio a tutte le cose; e senme sama saputa e volontà non si sa cosa d'
importanza, previa partecipazione del
Principe. E delle sette città dello stato,
le quali sono sortificate e custodite, la
principale è Siena che per lo sito sortificatissimo, e per la fortisicasione sattavi

» che tuttavia si va riducendo a miglior » forma, sarà inespugnabile. Ma (lo stato) » tiene altre 9 fortezze di molta importanza.»

« Sono i Sanesi molto accomodati e tutti » hanno del suo, e non attesero mai ad in-» dustrie alcune, se non a quelle dell'a-» gricoltura; dimodochè solevano vivere » continuamente in una dannosa libertà » delicatissimamente. E le donne tutte pie-» ne di spirato e di lusso erano quelle che » facevano la città molto più bella e dilet-» tevole, ma gli uomini ambiziosi sopra » modo degli onori, per farsi padroni del-» l'entrate pubbliche ed usarle a modo loro, » sempre contendendo insieme fino al san-» gue, ammazzandosi e tagliandosi a pezzi, » ed essendo divisi in parti fra loro, talché » in pochi momenti surono ammazzati 46 » dei principali della città, che fu l'ultima » loro strage; di maniera che seuza uscir » fuori di cusa, ed in casa propria stando » sull'arme riescivano buoni e valorosi sol-» dati. »

« Ma finalmente le pazzie loro causate » dai troppo comodo e dalla molta morbi-» dezza gli hanno condotti in servitù; però » dicono pubblicamente che perfino a che » non saranno tocchi colle gravezze ed an-» garie, delle quali sono liberi, staranno » sempre ne' termini, ma altrimenti saran-» no quelli medesimi che sono stati, desi-» derosi di cose nuove.

" Il che conoscendo ed intendendo il Prin" cipe, ci va ponendo il freno per levargli
" ogni ardire, e per abbassarli quanto più
" tuò

» può . . . . . . . . . » a È la città di Siena così com'è bella; » nobile e accomodata, così è piena d'ono-» rati edificj, di palazzi, di chiese e di o-» spitali ricchi e benissimo governati. -- E » furono i Sanesi, et sono più che mai ni-» micissimi ai Fiorentini; avendo insieme » comi attuto più volte, . . . e dicono i Sa-» nesi che non potranno tollerare, nè tol-» lereranno mai di essere sottoposti ai Fio-» rentini; ma che colla casa de' Medici non » avendo avuto nimicizia sopportano esse-» re da lei governati, poichè a quella ve-» dono medesimamente sottoposti i Fioren-» tini, e che avendoli per compagni nella » miscra servitu, gli pare di essere sollevati 4 **0**054i . . . . . . . . .

Infatti più sotto il veneto relatore, riportendo il sunto di un abboccamento da esso avuto col Duca Costruo, soggiunge:

Nel 1579 il Granduca Francesco I ordinò un nuovo compartimento dei tribunali nello stato sanese.

Nell'anno 162a il magistrato della Balia di Siena sece una rappresentanza al governo, in cui sil diceva, che in Maremma l'arte agraria era ridotta a poco o nulla, per cui le due Granduchesse tutrici destinarono quattro nobili sanesi per visitare la provincia inseriore di Siena onde suggerirne i rimedi.

Non per questo i costumi divennero migliori, essendochè il popolo trovandosi vessato da leggi troppo severe, spaventato dalle minacce e dal duro procedere da' PP. inquisitori, cresceva nella ferocia, e nel mal animo suo contro un governo, al quale non solo non poteva più in alcun modo partecipare, ma ne era stato allontanato dalla costituzione monarchica, e tenuto in freno dalla forza armata e dal cannone. Arroge che un tal sistema invece di estinguere le passioni fomentava nel volgo anzi che nò le false opinioni sugl' incantesimi, per modo che l'inquisisione nei primi anni del governo Mediceo si rese terribile in Siena al segno che nel 1569 un Auto da Fè mandò sul rogo e fece abbruciare vive cinque donne convinte di avere rinunziato al battesimo, di essersi date al demonio, e di aver ciurmato diciotto bambini. — (GALLURZI, Stor. del Granducato).

Accadeva ciò nell'anno stesso in cui Cosimo I mediante molte cure e maneggi diplomatici veniva incoronato dal Pont. Pio V in Granduca di Toscana, per cui vedendo che amodavasi la fresca sovranità, tolse alla provincia più ricca di granaglie ogni libertà frumentaria coll'imporre una gabella nelle Merenme di lire 7 à sopra ogni moggio di grano, mentre quattro anni innanzi furono date altre disposizioni (1565) onde regolarne la tratta per la via di mare.

Al quale proposito lo storico del Granducalo aggiunge « che ai tempi di Francesco I, figlio primogenito successo nel trono al Granduca Cosimo I nel ministero fiorentino aveva preso piede la massima, che lo stato di Siena dovesse servire a quello di Firenze con l'avanzo de'suoi prodotti. In conseguenza di ciò tutto tendeva a operare in guisa che ogni vantaggio dello stato sanese ridondasse sempre in maggior benefizio di quello fiorentino; e siccome non poteva entrarvi altro denaro che per mezzo dei suoi prodotti, qualunque vinco-

» lo che si opponesse alla vendita de' medesi-» mi impoveriva direttamente lo Stato »...

Il Granduca Francesco I continuò per qualche tempo il metodo adottato da Cosimo suo padre coll'aprire o chiudere temporariamente le tratte dei grani di Maremma a seconda della maggiore o minore raccolta. « Ma la sua avidità, prosegue lo storico, gli suggerì un mezzo di profittare di simil sorta di tratte con raddoppiare la tassa che prima era di uno scudo per moggio, portandola a due scudi. Vide egli che, in un decennio essendosi estratte moggia 7991, era un bel colpo il raddoppiare questa somma, siccome egli fece nel 1578. »

In conseguenza di tale aumento, se da una parte si accrebbe l'erario del Principe, portò dall'altro canto una notabilissima diminuzione nella sementa, ed uno scoraggimento universale ne' proprietarj e fittuarj di quelle terre, ma non per questo se ne conobbe subito, o non si volle conoscere la cagione, la quale spingeva le sue radici fino ai tempi della Rep. sanese in un vecchio statuto di Grosseto dell'anno 1378.

Cotesti mali erano resi più gravi dalla incertezza e crescente languore delle antiche manifatture e dalle nuove abitudini della nobiltà sanese, la quale nei tempi della sua repubblica, intenta principalmente alle operazioni agrarie della sua campagna, veniva distratta dallo spirito cavalleresco e impegnata nel lusso maggiore che esigeva una corte sovrana, mentre ogni giorno più diminuivano le raccolte di suolo, accrescendosi il cumulo delle pubbliche disavventure.

Si tento infatti di portarvi un rimedio coll'istituzione del Monte de' Paschi, stabilimento unico nel suo genere che ebbe origine in Siena nel 1624, colla veduta di frenare le usure eccessive nei cambje di favorire l'agricoltura, previa la sovrana approvazione del 30 dicembre 1622, colla quale fu assegnata per garanzia la somma di scudi 200,000, portata nel 1640 fino a 300,000, sopra l'Uffizio de' Paschi di Dogana, mediante il frutto del 5 per cento.

Oltredichè una compagnia di cento nobili fu istituita nel 1691 in Siena nella quale ciascun individuo distinto con simboli, impresa e nome accademico, ed era una scuola d'armi e nel tempo stesso di scienziati. — Al Granduca Ferdinando I, essendone il capo, fu data l'impresa del re delle Api col motto in una medaglia Majestate tantum, inven-

Ferdinando II, allorquando giunse alla maggior età per assumere le redini del governo, trovò talmente esausto l'erario e rovinato lo stato ch'ebbe pena a rimetterlo. Con tuttociò sotto quel Granduca si tentò di far risorgere l'agricoltura ed il commercio. Però nella provincia inferiore sanese la decadenza di quel paese era talmente aumentata che a proporzione della cresciuta insalubrità andavano diminuendo le braccia pei lavori campestri non chè il prodotto de' pascoli nei terreni che non davano più altro utile ai proprietarjes non quello delle fide di pastura.

Fu sotto Ferdinando II ordinata una nuova visita per tatto lo stato sanese, nella quale si dovevano indicare le rendite di ciascun paese, grande o piccolo che fosse, il numero de' poderi, quello delle famiglie e de' respettivi abitanti. E vaglia il vero su dalla visita del 1640 che 10 potei estrarre la popolazione dello stato sanese della prima epoca, la quale, se non è la più antica, precede di 36 anni quella del Gherardini, popolazione riportata nella presente opera sotto i capoluoghi delle comunità di quello stato, suddiviso nei Compartimenti di Siena, di Grosseto, ed in parte dato a quello di Arezzo.

Ma la visita più importante per i principj economici dal suo autore sviluppati, visita che può dirsi fonte inesausta d'imporfautissime verità, fu quella fatta nel primo anno fortunatissimo che la Toscana toccò in retaggio all' Augusta Casa regnante.

Fu il Discorso economico dell'arcidiaconn annese Salustio Bandini scritto circa l'anno 1738, sebbene pubblicato la prima volta nel 1775; fu quel Discorso, che senza tema di cadere in errore si può dire che dasse il primo slancio alle beneficenze sovrane rispetto alla provincia inferiore sanese per le opere ordinate dall'Imperatore Frantesco I, quindi dal Granduca Pietro Leopoldo prodigate, e finalmente con somma munificenza sopra un piano più generale e più efficace dal Granduca Leopordo II felitemente regnante estese e continuate.

Nemico degli ostacoli di ogni sorta l'arcidiscono Bandini con mente aperta e cuore integerrimo si slanciava contro le gravose gabelle, la restrizione delle tratte, contro gli oppelti, le proibizioni e la troppa moltiplicità de handi; e onde allontanare le caresia, com ragioni riconosciute valide 40 anni dopo, dinsostrava il bisogno di una libertà spricola intera in specie per i prodotti della

Maremma. « I prezzi delle grasce, diceva egli, sono stabiliti dai bisogni e dal consumo; i ricchi terrieri, restano poveri colle cantine e granai pieni, i terreni perdono di preszo, e mancando il credito allo stato. viene a scemarsi il tributo fondiario. Una circolazione rapidissima e continuata (cito sempre le parole dell'arcidiacono sanese) moltiplica in proporzione i capitali e fa prosperare tutte le classi di una popolazione. In questo modo scriveva il Bandini un secolo innanzi che s'inventamero le macchine e che si trovasse la via di correre per vettura e per battello a forza di vapore.

L'arcidiacono Salustio era talmente convinto di tali verità « che non darei per so-» spetta (soggiungeva egli) nel giudizio di » questa causa, se non la condizione di per-» sone che si pascono, dirò così, di carni » morte, cioè, che si arricchiscono in un » processo, nella rovina di una famiglia, ecc. » ecc..... Ma essendochè io propongo un edifizio che farebbe ombra a quei lumi-» nosi posti che essi godono, s'ingegne-» ranno eglino destramente ad ingrandirne » le difficoltà, ad esagerare l'imperizia del-» l'architetto, ma non si arrischieranno » mai a dire che non vi sia necessità di » pensare ad un nuovo regolamento ».

Fuvvi finalmente chi a questo regolamento, ed al Discorso economico del Bandini rivolse il pensiero.

Il Gran Leopoldo Principe filosofo, e vera sorgente di sagge provvidenze governative, fino dai primi anni del suo governo granducale fece esaminare i difetti onde ricorrere ai mezzi più opportuni per risanase la Maremma sanese. In pochi anni Leopoldo I operò nello stato sanese assai più che non si era fatto nel lungo periodo del governo Mediceo. Le provvidenze economiche suggerite dall'arcidiacono Bandini furono associate alle fisiche progettate dall'ingegnere idraulico Pad. Ximenes. Si abolirono le gravezze fiscali, si accordò la libertà ai prodotti del suolo, si megliorò l'amministrazione politica e quella della giustizia, si fornirono mezzi per costruire case ai nuovi proprietari, si edificarono ne' poggi lontani acquedotti sino ai paesi di pianura persomministrare acqua salubre da here, e tutto ciò nel tempo medesimo che si tentava di rinfrescare le acque stagnanti, credute, se non l'unica, al certo la causa più essenziale della malsanìa della Maremma sanese.

₽.

F

Ì

## MOVIMENTO della Popolazione della Citta' di Sizza a cinque epoche diverse, divisa per famiglia.

| Анно |      | femm. |      | femm. | contratti<br>dei due sessi | Secol. e Reg. | CONTENSE E | E ACATTOCICI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|------|-------|------|-------|----------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1640 | _    | -     | -    | _     | _                          | -             | 1          |              | _                           | 15998                       |
| 1745 | 1688 | 1492  | 2439 | 2928  | 4434                       | 788           | 980        | 296          | 3198                        | 14645                       |
| 1833 | 2373 | 2462  | 2830 | 3678  | 6581                       | 256           | 236        | (I)—         | 4633                        | 18860                       |
| 1840 | 2572 | 2587  | 3003 | 3974  | 6520                       | 284           | 301        | -            | 4514                        | 19646                       |
| 1843 | 2478 | 2466  | 3398 | 4137  | 6849                       | 367           | 274        | 364          | 4598                        | 20333                       |

(1) Negli anni 1833 e 1840 la popolazione degli Ebrei e degli Acatolici fu ripartita nell'insieme della popolazione della città.

#### COMUNITA' DI SIRNA

Le Comunità di Siena trovasi circoscritta dalle mura urbane fra il gr. 43°. 18' e 19" latit. ed il gr. 28°. 54' 55" long. — La sua maggior lunghezza è da sett. a ostro.-lib.; vale a dire dalla Porta Camullia sino in fondo alle mura di via delle Sperandie presso la Porta S. Marco, la quale distanza si estende per gr. 0. 1'. 8" di long. — La maggior larghezza della città di Siena è quella da pon.-maestr. a lev.-scir. partendo dall'angolo più occidentale della fortezza sino alla Porta-Pispini o di San-Vieni, la quale abbraccia gr. 0. 1' 18" di latit. sett.

Le mura urbane di questa città girano poco più di quattro miglia toscane in una superficie irregolare di 412,36 quadr. (circa un mezzo miglio quadr.) non escludendo 72 quadr. occupati dalle pubbliche piazze e dalle strade.

La popolazione del 1833 era di 18,860 persone, quella del 1843 era sumentata fino a 20,333 abit., cioè di 1473 individui di più, repartiti in 4598 famiglie.

E contornata da due sole comunità, cioè, da quella delle Masse del Terzo di Città, e dall'altra pure delle Masse del Terzo di S. Martino. La prima si accosta alle mura urbane di Siena che dalla parte di settentrione girano per ponente fino a ostro; dalla porta di Camullia sotto la Fortessa, e di là

per la porta di Fonte Branda, perta Leterina, porta S. Marco e porta Tufi fino alla porta Romana; mentre costà, proseguendo a scir. verso lev. e grec. sottentra il territorio della Comunità del Terzo di S. Martino, il quale passa rasente alle mura di Siena per porta-Pispini e porta Ovile sino a quella di Camullia.

Non si può senza vederne la pianta precisare con qualche verità la figura iconografica di Siena stante i valloni che acendono dal biforcato poggio, lungo il quale si alzano i maggiori templi, la sveltissima Torre del Mangia e le strade principali di cotesta città. Le porte nei punti più elevati sono quelle di Camullia, di Laterina, di S. Marco, e la porta Romana. Le altre quattro scendono in altrettanti valloni che a ponsi riuniscono in un altro maggiore percorso dal torr. Tressa, e a lev. nei valloni sui quali scorre il torr. Bossone, che uno dopo l'altro poco lungi da Siena si vuotano nel fiumicello Arbia.

Quattro strade regie fanno capo a Siena, oltre quella suburbana detta di Pescaja. Due di esse sono postali, una che vi entra per porta di Camullia venendo da Firenze, l'altra che esce da porta Romana per Radicofani e Roma. Le altre due non postali escono, la prima, dalla porta S. Marco per andare a Grosseto e nella sua Maremma, e la seconda, dalla porta-Pispini per Arezzo.

Chi considerava la posizione di Siena come quella di una città centrale della Toscana meridionale, non s'ingannava, siccome non s'ingannò Giovanni Villani, quando nella sua cronica dichiarava la Terra di Poggibonsi situata nel bilico della Toscana.

La posizione corografica priva la città di Siena non solamente di corsi d'acqua che l'attraversino, ma ancora di buoni pozzi e di sontane copiose di acqua potabile ed agli usi domestici indispensabilissima.

Per riparare a tanta necessità gli antichi Sanesi procuraronsi varie fonti pubbliche ricercando acque sotterranee da lungi mediante stillicidi, non gia che essi volessero, come scrisse poetando l'Alighieri, ricercare nelle viscere de'loro colli l'immaginaria riviera della Diana.

Non vi è chi possa dubitare dell'antichità di cotesti sotterranei acquedotti, la cui origine probabilmente rimonta all'epoca della colonia militare di Siena, siccome lo fa credere la magnificenza e spesa grande di quei lavori, per i quali, al dire di Strabone, i Romani superarono ogn'altra nazione; su di che mi riserbo più sotto a parlare.

Nettampoco starò quì a intrattenere chi mi legge sulla struttura geognostica del biforcato poggio, sul quale siede regina cotesta città, considerandolo come una piccola parte del territorio delle due comunità suburbane, quelle del Terzo di Città e del Terzo di S. Martino, alle quali richiamo il lettore. — Ved. più sotto, Suna, Comunità del Terzo di S. Martino. Comunità del Terzo di S. Martino.

Solamente dirò, che il suolo della città apparisce in generale coperto da banchi profondissimi di tufo calcare-siliceo giallo-rossiccio, volgarmente appellato sabbione, i quali bene spesso alternano nelle parti più elevate con banchi altissimi di ciottoli e di grosse ghiaje della mole da un uovo di piccione a quello di struzzo ed insieme collegati da un glutine calcareo-siliceo. Ma ciò che maggiormente sorprende è di trovare cotesti banchi formati esclusivamente di ciottoli di pietra calcareo-compatta, ciò che basta ad indicare esservi stati trascinati da lungi all'occasione di alcune correnti impetuose di acque.

La situazione elevata di Siena ha dalla parte di grecale alquanto lungi da sè i monti pietrosi del Chianti e dirimpetto a maestro e a pon. i colli di Montemaggio e della Montagnuola, mentre da tutti gli altri lati i

1

monti sono assai più lontani dalla città. Che se cotesta situazione da un lato contribuisce a rendere l'aria elastica e salubre, dall'altro canto un orizzonte aperto in mezzo a valli prosonde rende il clima di Siena alquanto più rigido di quello che dovrebbe comportare la situazione geografica e l'altezza de suoi colli; cosicchè su questo proposito il Padre Della Valle diceva: Se toccasse a me lo scegliere in Toscana i paesi da abitarsi, pusserei l'inverno in Pisa, e l'estate in Siena.

Cerchi principali delle mura di Siena.

— Qualora si dovesse prestar sede a non pochi scrittori di epoca troppo moderna, bisognerebbe dire, che la città di Siena dalla sua origine in poi sia stata circondata da otto e persino da nove giri di mura urbane, gli ultimi sempre maggiori di periseria, assegnando ancora a ciascuno di quei recinti un'età del tutto immaginaria.

Mancando pertanto di qualsiasi autorità contemporanea oude prestar qualche credenza a congetture che sembrano affatto gratuite, nè anche parlerò di una meno improbabile di tutte, cioè, che il primo fabbricato di Siena fosse nel risalto del poggio chiamato tuttora il Castel vecchio, tostoche passa per tradizione, che di quà prendesse il titolo l'intiera città, appellata Sena vetus, innanzi che lo stesso titolo fosse ripetuto nelle sue monete.—(Antologia di Firense, Fasc. XXX. Giugno 1823. pag. 16).

Nè tampoco fia da esaminare, se nel recinto del Castel vecchio tenessero una volta residenza i governatori, o castaldi dei re Longobardi, ed i conti degli imperatori Carolingi, siccome è fama che vi risedessero i vescovi senesi; mi fermerò piuttosto a indicare alcuni documenti meno equivoci, che mi servirono di scorta relativamente all'epoca del tersoltisso e del secondultimo recinto, anteriori all'attuale delle mura di Siena.

Ters'ultimo cerchie, ossia giro più antico delle mura di Siena. — A questo recinto, il più angusto degli altri due posteriori, io tengo per fermo che appelli l'uso tuttora praticato dal clero maggiore di Siena di recarsi processionalmente nei tre giorni delle rogazioni per i Terzi della città e di cantare le antifone relative ai luoghi dove furono le mura e alcune porte del cerchio più vetusto di Siena.— Era già abbandonato cotesto recinto, e incominciato il second'ultimo, quando nel 1213 dal canonico Oderigo fu scritto il rituale del clero sanese, il

di cui originale conservasi in quella pubblica biblioteca, dato alla luce nell'anno 1766 in Bologna sotto il titolo: Ordo officiorum Ecclesiae senensis etc. — Da ciso rituale pertanto si ha indizio del giro che sino d'allora faceva la processione della cattedrale nei tre giorni che precedono la festa dell'Ascensione. Avvegnachè nel primo giorno delle rogazioni il clero della chiesa maggiore dirigendosi nel Terzo di Camullia passava, e passa tuttora, da S. Pellegrino e da S. Cristofano, due antiche chiese dove il popolo teneva le sue adunanze. Di costà la processione inoltravasi per la strada che va alla porta di Camullia, e arrivata alla distrutta chiesa di S. Donato all'Arco, dove 1u una delle prime porte di quel Terzo, il clero fermavasi cantando diverse antilone, quindi faceva porre in alto traverso alla strada il gonfalone, o stendardo, affinche vi passassero di sotto tutti quelli che accompagnavano la processione, ecc.

Nel secondo giorno delle rogazioni il clero del Duomo entrando nel Terzo di S. Martino si sermava, da primo davanti alla distrutta chiesa di S. Desiderio presso S. Giovanni, quindi arrivato alla Costarella de' Barbieri, dove su la Porta Salara, in exitucivitatis (antiquae) cantava l'antisona coll'oremus ponendo anche costi attraverso alla via il gonsalone come a S. Donato all'Arco.

— Di là s'inoltrava alla chiesa di S. Martino dove il clero saceva stazione prima di avviarsi verso la chiesa di S. Giorgio, e sra questa e l'altra chiesa soppressa di S. Maurizio attraversava il gonsalone sulla strada che va all' Arco del Ponte.

Nel terzo giorno la processione dal Duomo avviandosi nel Terzo di Città passava per S. Pietro alle Scale, di là dalla qual chiesa voltando per la strada delle Murella si dirigeva all'oratorio di S. Ansano in Castel veccluo ed alla chiesa de'SS. Quirico e Giulitta, quindi scendendo per la via di Stalloreggi di dentro arrivava nel Piano de' Mantellini, (ossia piazza del Carmine). Dopo il giro di diverse chiese esistenti o distrutte la processione soleva retrocedere per la via delle Cerchia dal Castel vecchio verso il prato di S. Agostino avanzandosi di là fino a Porta Tuti. Nel ritorno poi verso il Duomo il clero, giunto alla crociata della via delle *Marella* con quella del Casato, soleva e continua a far metter il gontalone attraverso alla strada che la crociata con il

Casato, la via delle Murella, quella di S. Pietro alle Scale e alla Porta all'Arco.

Quantunque nè il rituale del 1213, nè un altro libretto antico registrato nell'edizione del 1766, spieghino l'abitudine di mettere il gonfalone attraverso alle strade dove furono non già dei tempi idolatri, ma alcune porte del vecchio recinto, vi supplisce peraltro un libretto pubblicato in Siena nel 1810, sull'Ordine delle tre processioni delle Rogazioni secondo l'aso della chiesa sanese.

Inoltre un altro MS. antico posto in nota sotto a quello del 1213 pubblicato nel 1766 dà a conoscere, che la processione del terzo giorno dopo essere ritornata alla porte di Castel vecchio (cioè sull'incrociatura di via delle Murella con quella del Casato), il cantore con due altri accoliti, stando sab limine portae, intuona per tre volte e sempre più a voce alta: Domine miserere, ed il coro risponde: Kyrie eleison; dopo di che l'arciprete del Duomo posto davanti al luogo dove su la porta, dice l'orazione: Deus qui Angelorum etc., finita la quale il clero ritorna processionalmente alla pieve maggiore cantando il responsorio; Civitatem istam tu circunda Domine, et Angeli tui custodiant muros ejus, etc.

Ho citato cotesta sunzione per indicare alcune porte dei tre Terzi del cerchio più antico dove si abbassava il gonfulone, cioè, nel Terzo di Camullia alla distrutta porta di S. Donato all'Arco, nel Terzo di S. Martino alle due porte distrutte Salara e di S. Maurizio; e nel Terzo di Città a quella di Stalloreggi di dentro tuttora in piedi, e alla porta che su nel quadrivio sra la via delle Murella e quella del Casato, porta che non deve consondersi con l'altra ivi presso esistente, denominata la Porta all'Arco, la quale appartenere doveva al secondultimo reciuto, di cui ora ora debbe parlare.

In appoggio alle porte ed al cerchio più antico fra quelli conosciuti della città di Siena mi giovano ciuque istrumenti inediti, dove sono nominate alcune delle porte di Siena veccliia molti anni innanzi l'assedie vero o supposto del re Arrigo VI.

Il primo istrumento è rogato in Siena nel dic. del 1012 presso l'Arco di S. Donate; il secondo su scritto pur esso in Siena nel 29 sett. del 1148, presso la porta Salera, entrambi esistenti nell'Arch. Dipl, Fior.

fra le carte della badia di Passignano, ed il terzo del 4 novembre 1081 su pubblicato dal Muratori, dove si rammentano non solo i muri della città di Siena, ma la Fonte di Vetrice e la Fonte Branda. — Aggiungasi a questi tre un quarto istrumento del 25 marzo 1153 esistente in Siena nell'Arch. Bichi Borghesi, nel quale si sa menzione della porta Camullia.

Quest' ultimo istrumento per avventura è uno de' più antichi ch'io conosca fra quelliche fanno parola della porta Camullia; la quale peraltro doveva essere più interna di quella del secondultimo e del cerchio attuale, giacchè anche nel 1262 presso il castellare per andare al passeggio della Lizza, detto ora il poggio de' Malavolti, esistevano le mura antiche castellane di Siena. — (Ved. in questo a pag. 314.)

Finalmente il quinto ed ultimo documento lo fornisce una pergamena dell' Arch. Bipl. sanese fra quelle del T. V (N.º 405), la quale sebbene acefala contiene diverse deliberazioni del senato sanese sotto dì 27 aprile del 1246, che una di case ordinava doversi fare la via antica, che usciva della porta di Stalloreggi, della larghezza di 12 braccia per linea retta; con la seconda fu prescritta una *strada nuova* della larghezza di braccia 10 che doveva passare per la vigna d' Accorso, a partire dalla via che andava per Stalloreggi fino alla piassa di S. Lorenzo. — La terza deliberazione provvedeva un' altra strada che doveva passare dai possessi della Badia di S. Donato (all' Arco), dalle terre d'Jacopo d'Ildebrandino e della chiesa di S. Egidio ecc., la qual via dirigevasi dalla *Porta* (nota bene) *della* Badia di S. Donato fino alla via che veniva dalla Porta S. Lorenzo ecc. — Seguono altri ordini per varie strade da farsi dentro la città, talchè quella carta io penso che meriterebbe di essere pubblicata e illustrata. — (Arch. cit.)

Second'ultimo cerchio della città di Siena. — Dai molti spogli fatti dal benemerito Uberto Benvoglienti, una gran parte de' quali si conserva nella biblioteca pubblica di Siena, sarebbero da raccogliersi non poche notizie conficenti a dimostrare, che il second'ultimo cerchio delle mura di Siena fu ordinato parecchi anni innanzi la battaglia di Montaperto. — In prova di ciò mi fimiterò a citare alcuni pagamenti per i lavori eseguiti al second'ultimo recinto in-

Ì

ľ

nanzi quell'epoca; e prima di tutti un pagamento di lire 119 e soldi 17, fatto nell'anno 1229 dai camarlinghi di Bicherna in acconto di lavori per costruire le porte della città di Siena secondo la forma prescritta dallo Statuto. — (Entr. e Uscita B, ora L. N.º 462 fol. g.); 2.º la vendita di un pezzo delle mura delle cerchia antiche posto nella via del Casato, fatta nel 1239 dietro provvisione de'Signori Nove, approvata dal consiglio del popolo adunato nella ch. di S. Cristofano; il qual pezzo di muro fu venduto ad un lanaiolo abitante nella stessa via del Casato per tutta la lunghezza della sua casa; 3.º nel 24 dicembre del 1247 i deputati destinati a eseguire il dirupo e fossi dalla parte della CITTA' VACCEIA DE Smaa, a tal effetto descrissero i luoghi dove si dovevano fare i fossi ed il dirupo. ----(ARCH. DIPL. SAN. Pergamena N.º 425).

Lo stesso Arch. Dipl. San. coutiene una deliberazione del 22 febb. 1248 (Pergam. N.º 427) relativa ai deputati nominati dal podesta di Siena per porre i termini intorno alla Piazza di Fontebranda vecchia, che trovarono larga br. 67, lunga br. 52; (ivi); 4.º nel 1250 si pagarono lire 833 agli operai della *porta* di Camporeggi, e delle mura del piano di Ovile, servendosi a tal uopo dei denari della doguna dell'olio, del sale e del pesce; e nell'anno medesimo furono saldati tre periti per avere stimato il terreno dove era stata fatta la porta Follonica e la piazza di detta Fonte; 5.º nel 1251 si pagarono lire 200 a tre operaj *del*le mura, della porta Ovile e dell'antiporto di Camporeggi; 6.º e cinque anni dopo lire 437 ad altri deputati incaricati di fore costruire le mura e munizioni della città; 7.º nel 1257 il Comune di Siena prese ad imprestito danari per darli si deputati alla fubbrica delle nuove mura; (spogli del Benvoglienti). 8.º finalmente nel 1259, cioè, un anno innanzi la giornata di Montaperto, si riattarono le mura della città dalla porta di Camporeggi fino alla porta di Follonica, e si diedero denari per fare la castellaccia di S. Prospero con altre mura e fossi intorno alla città.—(loc. cit.)

Inoltre una delle pergamene dell'Arch. Dipl. di Siena (N.º 394) contiene una deliberazione della Signoria in data del 27 maggio 1244, mentre era capitano generale dell'Imp. Federigo II. Pandolfo di Fasianella, mercè la quale furono eletti in deputati maestro Giovanni dell'opera del Duomo, e maestro Ildebrandino della Valle di S. Martino (ossia del Montone) ad oggetto di dar compimento alla fontana, lavatojo e beveratojo di Fonte Follonica, situata tuttora fra le porta Ovile e porta Pispini. — Inoltre nel 14 febb. del 1246 (stile comune) Orlando e Ranuccio fratelli, e Bernardino Malavolti venderono al Comune di Siena per lire 80 la loro porzione di un terreno posto in Camporeggi per ampliare la strada. (ivi N. 399).

Fin qui rispetto ai lavori fatti nel second'ultimo cerchio innanzi il settembre dell'anno 1260; ma le opere relative alle mura castellane, alle porte e fossi di cotesto sacondo recinto di Siena continuarono per molti anni anche dopo la vittoria di Montaperto.

lusatti nel 1261 d'ordine di mess. Manfredi sindaco del Comune di Siena e de' 15 buonomini fu rimborsata persona che aveva speso denari di suo nel tempo dell'assedio di Montepulciano per spianare la strade fuori de fossi di Cumullia fino alla Porta S. Adurizio. — Nel 1266 si pagarono quelli che disegnarono i lavori dalle castellaccia di S. Agata e di S. Marco sino alla porta della Vetrice, e per le castellaccia della fonte di Follonica. Così nel 1267 surono date a Simone di Bulgarino lire 150 per spenderle nei mari delle castellaccia di Camullia, di S. Prospero e di Ovile, ed altri cento soldi se gli dierono per mandare la vena del posso de Frati Umiliati nella fonte d'Ovile (ivi). — Nello stesso anno 1267 si pagarono alcune somme ai deputati destinati a far fare i muri della castellaccia della Badia nuova, come unche ai quelli che ordinarono nei muri nuovi della città la costruzione delle così dette Bicocche (guardiole?) ed a coloro che chiusero la porta de' Provensuni di sotto (presso l'attuale chiesa collegiata di Provenzano) e che dissecero la porta Salara. (ivi).

Nel 1268 il preindicato deputato Simone di Bolgarino ricevè dal Comune di Siena altri denari per pagare i lavoranti che restaurarono il palazzo del Pescovo, quando passò di qua il re Corradino (1267).

Nell'anno stesso vennero cimurate alcune porte spettanti al cerchio precedente comprese nel Terzo di Città. Allo stesso oggetto surono date lire 13 e denari 5 al deputato Speranza di Bonisazio Forteguerra, acciocchè egli sacesse rimurare la postieria di S. Quirico in Castelvecchio, ecc.

Nel 1273 si spesero lire nove, soldi sei e denari 6 nell'acconciatura dell'antiporto della castellaccia alla porta di Camullia quando il re Carlo (II) venne in Siena. (loc. cit.)

Forse il pagamento del 1273 teste rammentato su uno degli ultimi da doverso riserire al secondo cerchio della città di Siena;
mentre i documenti posteriori, che vidi, mi
sembrano appellare all'ultimo recinto, qui
sia a quello delle mura attuali. Cotesto ultimo cerchio eseguivasi in Siena nel tempo
in cui le sabbriche pubbliche, sacre e prosane, non che le case de' privati erano in
tale movimento da imprimere agli edisizidi
questa città il carattere del loro secolo, cioè,
dal 1300 al 1400 inoltrato.

Cerchio attuale della città di Siesa. - Le più antiche prove da me conosciute relative al giro attuale delle mura e porte di cotesta città esistono fra le membrene degli Agostiniani Romitani di Siena, ora nell'Arch. Dipl. Fior. La prima di tulle spetta ad un rogito del 16 aprile 1298 relstivo alla donazione di 4 case poste mei popolo di S. Agata, nel borgo esistente tuttors fra la Porta all'Arco e la Porte Tufi; le quali case surono acquistate per lice 200 da detti frati Romitani. - Il secondo documento del 17 aprile dello stesso anno verte sopra una deliberazione de'Nove governatori di Siena nel tempo che vi era potestà il famoso Cante de'Gabbrielli da Guhbio, merce cui venne accordata facoltà ai frati Romitani di S. Agostino di potere ampliare la loro piuzza posta presso il muro del Comene di Siena suori la Porta, per la quale si esce per andare a S. Agostino eel p polo di S Sulvatore. — (loc. eit.)

Non lasciano poi dubbio che all'ultimo recinto di Siena debbansi riferire alcuni pregamenti negli anni 1322, 1323 e 1324 fatti per ordine dei Nove agli operaj incariesti di far costruire, ora i muri della castellateia della Porta S. Salvatore; ora di rifere la strada nuova che conduce dalla Porta vecchia di Val-di-Montone alla Porta meva di S. Maria (Porta Romana), ed ora di costruire la via per la quale si passava dalla Porta nuova per quella de' Permissimi simo alla Porta S. Leonardo. — (loc. cit.)

Anche nel 1328, 1329 e 1330 gli opersi con i 4 provveditori per conto del Comune presedevano alla costruzione delle mura nuove della città, per le quali su ordinato di ritenere sopra i salari de' militari, de' giusdicenti, degli uffiziali sorestieri e dei potestà, in proporzione di sei denari per lira del loro onorario, a tenore dello statuto senese.

Inoltre nel 1347 Buoninsegna di Meo operajo delle nuove mura del Comune nel Terzo S. Martino ricevè la paga di 15 mesi arretrati; e nell'anno stesso furono date mille lire a Bencivenni di Luccio operajo delle nuove mura per servirsene alla costruzione delle medesime. — (Bighana, Libri di Entr. e Uscita B., ora L. N.º 147 fol. 88. N.º 210 fol. 165. N.º 256 fol. 169 N.º 213 fol. 119 e 142.)

Coteste mura continuavansi anche nel secolo susseguente, siccome lo dimostrano varj atti esistenti nell'Arch. Dipl. sanese, fra i quali citerò per tutti un pagamento di fiorini 500 d'oro fatto nel 1413 alle monache di S. Barnaba suori della Porta-Nuova, ossia della Porta-Romana, per il danno ricevuto dagli operaj delle mura della città; ed un altro pagamento di lire 33455, soldi 19 e denari 11 satto nel 1414 a mess. Pace camarlingo de' 4 provveditori di Bicherna per la costruzione delle mura urbane. — (Bicherna B., ora L. N.º 291 fol. 61, e N.º 447 fol. 56.)

Finalmente una porzione del cerchio attuale di Siena su eseguita sul declinare del secolo stesso allorchè si rinchiusero in città il prato, il tempio ed il sabbricato intorno al poggio sul quale s'innalzano il convento e la chiesa di S. Francesco, nel giro, cioè, che dalla Porta Ovile si distende verso la chiesa di S. Spirito; la qual sezione non era sutta quando si recò ad abitare nel convento predetto (1462) il Pont. Pio II, per di cui ordine su messa mano a quel lavoro. — (Mazavora, Istor. San. P. 111. Lib. IV.)

La riportizione della città di Siena in Terzi, ossia Rioni, rimonta ad un'epoca molto remota chiamandosi uno di essi Terzo di Città, il secondo di S. Martino, ed il terzo di Camullia. Nei tempi della sua repubblica i Terzi di Siena si estendevano anche ai suburbi coi vocaboli di Masse del Terzo di Città, di S. Martino, e di Camullia. In seguito le Masse costituirono tre Comunità suburbane dipendenti nel civile e nel politico dai magistrati residenti in Siena.

Nel 1299 lungo le mura della città con- italiane.

tavansi nel Terso di Camullia non meno di dieci fra Porte e Postierle, cioè, 1. la Porta di Camullia; 2. di S. Prospero; 3. di Camporeggi; 4. di Camponsi; 5. di Pescaja, 6. di Porta Ovile, 7. di Monte Guattani; 8. di Provensano; 9. de' Frati Minori, e 10. Porticciola de' Frati prenominati.

Oltre le 10 porte del Terso di Camullia di sopra nominate (nell'anno stesso 1299) non si noveravano meno di 13 fra porte e porticciole nel Terso di Città, e 12 nel Terso di S. Martino, che qui rammenterò.

— Spettavano a quest' ultimo le porte o postierle 1.º de' Peruszini; 2.º di maestro Salomone, 4.º la porta dell'Uliviera; 5.º della Val-di Montone; 6.º di S. Giorgio di fuori; 7.º di S. Giorgio di dentro; 8.º di S. Maurizio; 9.º di San-Vieni (Pispini antica); 10.º di Castel-Montone; 11.º di S. Giovanni; 12.º e de' Peruszini nuova.

Quelle del Terso di Città erano le seguenti: 1.º Porta di Fonte-Branda; 2.º de' Codennacci; 3.º della Vetrice; 4.º di Laterina; 5.º del Vecchioni; 6.º postierla di S. Quirico in Castelvecchio; 7.º del Borgo nuovo; 8.º Porta S. Marco; 9.º delle Sperandie; 10.º Porta all'Arco; 11.º del Ponte Nuovo; 12.º di Tufi, 13.º e di Stalloreggi. Alcune di coteste porte per altro appartengono al terz' ultimo cerchio.

Porte più cospicue della città. — Ho già detto che le porte attualmente aperte in Siena si residuano a sette, oltre la porta di Laterina che si apre solo momentaneamente la notte. Fra le esistenti meritano qualche distinzione le seguenti:

La Porta di Camullia attuale, cui deve aver dato il nome una delle Masse, o borgata di Camullia, è citata fino dal sec. XII nelle carte dell'Arch. Borghesi-Bichi. — Fssa su risatta nel 1604 più grandiosa sotto Ferdinando I presso l'antica porta, però diversa da quella rammentata all'anno 1153, e dall'altra citata all'anno 1273.

Sull'arco esterno della porta attuale leggesi in lettere cubitali cotesto invito ai forestieri che vi vanno: Cor magis tibi Sena pandit. Infatti io credo non vi siano ilinerarii di oltramontani che non lodino de'Sanesi l'ospitalità e la grazia, delle donne la venustà e l'ilarità, talchè il tedesco Schroder nel suo libro Monumentorum Italiae ebbe a definire le femmine senesi, delizie italiane.

Due tiri d'arco fuor della Porta di Camullia sorge fino dal 1258, sulla strada regia postale il così detto Portone restaurato e forse rifatto nei secoli posteriori. Presso a cotesto Portone esiste un'iscrizione in marmo sopra una colonna posta nel luogo, dove dal vescovo di Siena Enea Silvio Piccolomini, poi Papa Pio II, fu presentata all'Imperatore Federigo III la sua fidanzata Eleonora principessa di Portogallo (24 febb. 1452 stile comune) che dice:

Caesarem Federicum III. Imp. et Leonorum sponsam Portugaliae Regis filiam, hoc se primum salutavisse loco, luetisque inter sese consultavisse auspiciis, marmoreum posteris indicut Monumentum. A. D. MCCCCLI. VI. Kal. Martias.

Porta Romana, già della Porta Nuova.

— Il maestoso antiporto a guisa di torrione fu disegnato dai due fratelli scultori e architetti, Agostino ed Agnolo di Siena, i quali ne diressero l'esecuzione dopo il 1320.

Nel 1440 fu dipinta la parte esterna del torrione, terminata nel 1459. Vi si murò lateralmente un frammento d'iscrizione de' tempi romani, illustrata da altra moderna postavi nella prima metà del secolo XVIII.

Nel 1299 la Porta Nuova, ossia Romana non era ancora fatta, prova non dubbia che allora non esisteva il cerchio attuale.

Porta S. Marco. — Se dobbiamo tenere per esatta la nota di sopra rammentata questa porta esistere doveva fino dall'anno 1299. L'antiporto grandioso, di cui restane ora pochi avanzi, era disegno del celebre architetto Baldassarre Peruzzi. Ma il merito maggiore l'acquista oggi che si sta costruendo fuori di cotesta porta un grandioso piazzale per il pubblico passeggio, ed una nuova e piu ampla strada regia per andare a Grosseto di una pendenza assai più docile che non era l'altra strada regia, la quale per un ardito pendio scendeva nel vallone della Tressa.

Porta Pispini o di San-Vieni. — Questa porta è famosa, sia per essere una delle più antiche del secondo cerchio, sia perchè di costà esch l'oste sanese per scendere nei campi di Montaperto nel giorno della gran battaglia, che fece scorrer l'Arbia in rosso; sia perchè di quà parte anche una quarta strada regia, l'Aretina, oltre quella Lauretana.

Sopra la Porta Pispini nel 1326 fu innalzato il torrioue, dove il Sodoma ducent' anni dopo dipinse dalla parte esterna il bel presepio con un maraviglioso angiolo situato nell'arco superiore, guardato di sotto in sù. Il baluardo situato a sinistra di chi esce dalla Porta Pispini su disegnata da Baldassarre Peruzzi.

Porta Laterina. Forse su l'ultima porta del cerchio attuale ad aprirsi e la prima a chiudersi ai viventi. Essa su terminata nel 1528, quando l'uffizio di Bicherna sotto di 11 dicembre di quell'anno saldò ogni restante della spesa satta nella Porta Laterina relativamente ad una grottesca stata dicinta contra la medesima

dipinta sopra la medesima.

Fu aperta sullo sprone occidentale del poggio che dirigesi dalla Porta S. Marco e da quella di Laterina per l'arioso colle di Galignano, dove su un piccolo cenobio d'eremiti Camaldolensi sondato nel 1258, distrutto nel 1554, e la cui clausura nel 1784 su ridotta ad uso di camposanto per inumarvi i desunti cattolici sanesi, al solo trasporto dei quali è limitato il diritto di aprire di notte cotesta porta della città.

Fonti Pubbliche. — Senza riandare sull'origine dei grandiosi acquedotti di Siena,
mi limiterò ad osservare come dal principio
del secolo XII fino a tutto il XV nei risulti
de'poggi a sett. della città si raccogliesseno
da stillicidi più o meno profondi tante acque per alimentare non meno di nove pubbliche fontane, senza contare la Fonte Becci
eretta nel t 218 quasi due miglia a sett. della Porta di Camullia.

Tale fu la Fonte dell'arte della Lana aperia fra il 1212 è il 1220 nel piano di Castel-Montone, per cui poco dopo essa prese il vocabolo di Fonte di Val-di-Montone; tale quella di Porta Ovile che su aumentata nel 1262 mediante la vena raccolta da un pozzo dei Frati Umiliati, la qual sonte qualche tempo dopo essendo stata rifatta più grandiosa prese il nome di Fonte Nuova; e tale la Fonte di Follonica incominciale nell'anno 1249. Lo stesso dicasi della Fonte in Pantaneto che conta il suo principio nel 1352; della Fonte Pispini, stata aperta sulla strada che guida alla Porta di detto nome; della Fonte del Ponte lango la strida del corso che va alla Porta Romana; così della Fonte di Pescaja e della Fonte di Vetrice, dove erano i lavatoj fino da' 1259.

Ma tutte coteste fontane cederono in fami alle due fonti maggiori di Siena, la Fonte Branda e la Fonte Gaja. Non vi è persona che parli di Siena, nè forestiero che percorra la città senza rammentare, o senza che visiti la copiosa Fonte Branda, quella fonte che ha futto dire di se e delle sue proprietà immaginarie cose da fermare la luna, fonte da non doversi confoudere con l'altra Fonte Branda esistita presso Romèna, ed alla quale appellava Unnte nel canto XXX del suo Inferno.

E la Fonte Branda la più hassa, la più antica e nel tempo stesso la più copiosa della città di Siena. Essa scaturisce alle falde del poggio della chiesa parr. di S. Antonio Abate, sotto le profonde balze sulle quali si alza il tempio di S. Domenico, presso la Porta detta tuttora di Fonte Branda, dove non solo esistono copiose bocche d'acqua da bere, ma lavatoj estesissimi per lavare e per guazzare a comodo de' vicini subbricanti di corde di budella, de'conciatori di cuoia, delle tintorie e dei macelli riuniti tutti nel gran piazzale innanzi di arrivare alla porta preindicata ; e tanta è la copia delle sue acque che possono metter in moto macine da mulino ed altri edifizi idraulici.

La sua prima memoria dell'anno 1193 fu registrata in una pietra che diceva:

Anni sunt Domini, trahe septem, mille dugenti.

La Fonte Branda su in più tempi risatta: la prima volta nel 1246, come apparisce dal libro Entrata e Uscita di Bicherna (B. ora L. N.º 3. sol. 20) in cui è registrato un paramento eseguito per ridurre l'acqua in Fonte Branda nuova, e per terminaro la sossa dove su la Fonte Branda vecchia. Accadeva ciò nel tempo stesso che si restaurava la Fonte di Pescaja, la quale su terminata nel 1247, comecchè la sua origine si secia risalire al 1087, mentre non prima del 1259 surono costruiti gli abbeveratoi a questa ed all'altra vicina Fonte di Vetrice. (Libri citati, B. ora L. N.º 5. sol, 29 e 39.)

L'altra fonte auche più celebre è la Fonte Gaja nella gran piazza del Campo, condottavi non prima dell'anno 1343 con gioja
e gajetà somma del popolo sanese, per cui
si acquistò il titolo di Fonte Gaja. — Essa
più tardi diede il sopranome al celebre scultore Giacomo della Quercia per i hei lavori di statuaria che intorno a quella nel
1419 scolpì, sicchè Giacomo della Fonte
fu d'allora in poi comunemente appellato.

Edificj pubblici e luoghi più insigni, - Citerò prima di tutto la Piassa del Campo. — Cotesta grandiosa area, che su detta sempre del Campo, innanzi l'edificazione del secondultimo cerchio della città trovavasi (uori delle mura e della sua porta occidentale denominata Porta Salara, esistita, come dissi, a piè della Via del Casato davanti alla Costarella de Barbieri. E la più vaga e più gran piazza di Siena, singolare per la forma, per l'architettura degl'edifiai che la contornauo, e più che altro per le gioconde e magnifiche seste de fantini delle contrade. Essa gira da 570 braccia, ed ha la forma di mezza conchiglia incavata. Tutte le acque che vi scolano entrano in una vasta cloaca situata nella parte più depressa davanti al palazzo pubblico, che aotterranea trapassa per avviarsi fra Porta Tufi e Porta *Romana* attraversando la Valle del Montone onde mandare gli spurghi fuori di città.

Dirimpetto al palazzo pubblico sopra la Fonte Gaja esisteva la curia della Mercanzia, ridotta più tardi ad uso di casino de' Nobili accosto al grandioso palazzo de' marchesi Chigi, stato innalzato al pari del casino con disegno assai diverso da quello de' palazzi del secolo XIV e XV che rendono alla gran piazza ed in generale a tutta la città un' impronta singolare.

Sino dal 1333 cotesta piazza fu selciata di mattoni in costa, e nel 1346 intorno alla grande strada che la circonda furono disposti i cordoni di pietra; finalmente nel secolo passato vennero messi i piuoli di travertino con catene di ferro.

Vi shoccano undici strade, fra le quali quella del Casato, dove furono le mura del più antico, o terzultimo cerchio, e la larga salitella, detta la Costarella de Barbieri sul luogo della distrutta Porta Salara.

Insatti nell'anno 1339 i camarlinghi di Bicherna pagarono denari ad alcuni maestri, qui terminaverunt Campum Fori in pede Portae Salarae. — (Anch. Dipl. San. Libri di Entrata e Uscita di Bicherna, B. ora L. 143 fol. 48.)

È dentro cotesto gran recinto dove si affolla una popolazione talvolta superiore a
quella della città per assistere nel giorno due
luglio, e nel 16 agosto alla corsa di 10 funtini delle contrade, la cui sesta degna di
un poema piuttosto she di un Dizionario
geografico è stata recentemente descritta con
entusiasmo pari alla verità dal ch. G. La-

Ho voluto riportare ad literam le espressioni di cotesti due pareri e deliberazioni dello stesso giorno onde meglio provare, che nell'anno 1322 accadde la sospensione dell'altuale Duomo di Siena, il quale dietro il parere dei nove deputati dovevasi rifabbricare da capo: quod inceptatur et piat una Ecclesia pulcra, magna, et magnifica.

Che più? La ricostruzione dell'attuale cattedrale di Siena collegasi a meraviglia col tempo dell'edificazione della pieve di S. Giovanni sotto il Duomo, come pure con la provvisione del 23 agosto 1339 dei Signori Nove e del gran consiglio, che ordinava rispetto all'accrescimento della chiesa maggiore nel modo dai maestri di quell'opera designato, qualmente in opere navo dictae Ecclesiae jam incepto nihilominus solicite et continue procedatur.—(Anca. Dipp. Sam.)

Frattanto non deve ommettersi per la storia dell'arti circa l'epoca e gli antori che architettarono la torre campanaria, anche per rettificare quanto su scritto dal barone di Rumohr e dal Romagnoli, un pagamento fatto nel 1263 dai camarlinghi di Bicherna ad un maestro pisano, il quale terminava di cnoprire il campanile della chiesa maggiore di Siena. — (Bicarana, Lib. di Entr. e Uscita, B. ora L. N.º 26 fol. 17.)

Prohabilmente la fabbrica del Duomo vecchio, che prima del 1322 si voleva innestare con l'Opera nuova, come chiaramente lo dissero i deputati a quell'opera, aveva relazione con l'antica Opera del Duomo di Siena, rammentata sino dal 31 ottobre 1220 in una sentenza da due canonici sanesi delegati dal Pont. Onorio III pronunziata nell'opera nuova fuori della chiesa maggiore di Siena. — Ved. Parasano nella Val-d'Elsa.

La lunghezza totale di questo ornatissimo tempio è di br. fior. 153, la larghezza della crociata di br. 89, e delle navate br. 42.

Non vi è angolo che in questa chiesa sia rimasto nudo, a principiare dal pavimento al suo fastigio e dalla ricchissima facciata fino dietro al suo coro; talchè fia impossibile rinchiudere in un breve paragrafo la nota solamente delle sue bellezze artistiche; fra le quali il pavimento istoriato del Beccasumi e da altri, il pulpito insigne di Niccolò e del figlio suo Giovanni Pisano.

È assai nota la così detta Libreria del Duomo di Siena, dove il Pinturicchio in dieci grandi spartiti dipinse le gesta principali del Pont. Pio II per ordine del suo nipote Pio III de' Tedeschini-Piccolomini.

Nel centro di cotesta gran sala ammirasi un gruppo di greco lavoro rappresentante le Tre Grazie, ed alle pareti il cenotafio del benemerito governatore Giulio Bianchi, scultura di Pietro Tenerani situato presso l'altro cenotafio dell'insigne anatomico Paolo Mascagni, opera di Stefano Ricci.

Sono altresì pregevoli i grandi libri corali ivi esistenti, specialmente per le belle miniature in essi eseguite dal Monaco Fra Benedetto da Matera.

Chiera di S. Domenico. — Questo chiesone edificato sopra una piaggia che sprofonda nel vallone di Fonte-Branda su incominciato a innalzarsi verso il 1221 nella contrada di Camporeggi, quando già il primo pittore toscano, Gnido da Siena, l'anno iunanzi aveva dipinto una tavola che in cotesta chiesa si conserva, e quando il più antico miniatore sino dal 1213 aveva colorito le coperte del MS. del canonico Oderico intitolato Ordo Officiorum, ora nella biblioteca pubblica di Siena.

Il convento di S. Domenico, dov'ebbero stanza S. Tommaso d'Aquino, S. Antonino ed il B. Ambrosio Sansedoni, su edificato nel tempo che viveva quest'ultimo religioso sanese. Nel sec. XV venne innalzato il campanile, ed ingrandito il contiguo claustro.

Dell' annessa sagrestia si hanno memorie del principio del secolo XIV, come lo danno a conoscere diverse somme pagate nel 1308 e 1309 per spenderle nella sabbrica del palazzo che si faceva per i Signori Nove, rogandosi l'atto nella sagrestia dei frati Predicatori di Camporeggi. (Spogli Benvoglienti MSS. nella Bibl. pubbl. di Siena.)

Il claustro su abitato sino all'anno 1784 dai Domenicani, i quali dovettero cedere chiesa e convento ai monaci Benedettini venuti costà dal monastero suburbano di S. Eugenio suori della Porta S. Marco.

Chiesa di S. Francesco. — Anche questa chiesa vasta ed elevata fu incominciata sopra un altro sprone di poggio che scende sopra Porta Qvile.

Dicono gl'istorici sanesi che i due fratelli artisti, Agostino ed Agnolo, verso il 1326 architettassero cotesto tempio, e che il catdinal legato Napoleone Orsini ne gettasse i fondamenti.

È vero per altro che questa chiesa di primo

SIBN

slancio non fu fabbricata lanto vasta come ora si vede, mentre la più antica precede di 70 e più anni quella disegnata dai dué fratelli prenominati; avvegnachè il Comune di Siena negl'anni 1249 e 1259 ordinò, che si pagassero cento lire ai frati dell'Ordine de' Minori per sabbricare la chiesa di S. Francesco. Essa realmente non su ridotta nella forma grandiosa che ora si vede, se non dopo la metà del secolo XV. Prova ne siano due grossi pagamenti ordinati dalla Signoria di Siena sotto di 19 giugno del 1468, ed anco 4 anui dopo, il primo di 8000, ed il secondo di 16000 lire, effettuati in mano degli operaj della fabbrica della nuova chiesa di S. Francesco di Siena. -(Ange. Dipl. SAH. Memoriale N.º 122 fol. 142, e N.º 124 fol. 40.)

Anche le Guide per la città di Siena ne avvisano, che nel 1448 a spese del Comune fu accresciuto ed abbellito il convento di S. Francesco, dove nell'estate del 1460 si recò ad abitare il Pont. Pio II.

Il primo claustro quadrilatero contornato da un portico a colonne su murato a spese di Nicoluccio Petroni. Gli altri due claustri più interni si edificarono sul declinare del secolo XV sul disegno dato da Francesco di Giorgio. Vi stettero i frati Minori Conventuali fino al 1782, epoca della loro soppressione, quando nella chiesa e convento suddetto entrarono i frati Domenicani Gavotti, ora tornati in S. Spirito.

La confraternita di S. Bernardino contigua al primo claustro del convento suddetto è ricca di pitture a fresco di eccellenti artisti sanesi, come il Sodoma, il Beccafumi, il Vanni ed il Pacchiarotto; pitture state tutte modernamente ravvivate.

Chiesa dei PP. Serviti. — Nel poggio dove su sondata cotesta chiesa esisteva l'antica parrocchiale di S. Clemente. Essa nel 1408 minacciava rovina, quando per ordine del gran consiglio surono sborsate ai religiosi Serviti lire 4000 per restaurarla. — (ARCH. DIPL. SAN. Memor. N.º 122. fol. 156).

Finalmente nel 1528 si rifabbricò da capo a fondo la chiesa attuale col disegno di Baldassarre Peruzzi. Fu allora che quel chiaro architetto mise in opera le belle colonne di marmo cipollino dell'Isola Eubèa, le quali sorreggono gli archi della navata di mezzo, tutte di grandezza uniforme, e tre di esse di un sol pezzo. Siccome poi cotesta qualità di marmo dopo la caduta del romano im-

pero non è stata più, che si sappia, trasportata in Italia, ciò farebbe dubitare che tutte quelle colonne di una dimensione uniforme, avessero servito per una qualche basilica, o portico di Siena romana.

Chiesa di S. Agostino. — Questa bella chiesa ha una magnifica clausura annessa, convertita in abitazione per l'I. e R. Collegio Tolomei. Auche cotesta fabbrica si alza sopra uno sprone meridionale della città; ed ebbe origine fino dall'anno 1258 quando il suo locale trovavasi fuori del second'ultimo cerchio di Siena.

Fre le molte pergamene possedute dai Frati Romitani di S. Agostino di questa città, cui furono unite quelle dei conventi degli Eremitani Agostiniani di Rosia, di Sestinga, de' Pallesi, di Montecchio ecc., una scritta nel 12 ottobre dell'anno 1262 faceva menzione de'Romitani Agostimani di Siena.

Con partito poi del 17 sprile 1298 i Signori Nove ed il consiglio della Campana conciderono facoltà ai Frati di S. Agostino di Siona di poter ampliare la piazza davanti alla loro chiesa. E nell'anno stesso lo spedalingo di S. Maria della Scala diede ordine di vendere a quei Frati una carbonaja con piazza situata presso il muro della città, fuori della Porta all'Arco per andare a S. Agostino. — (Anca. Dire. Fron. Carte cit.)

Per altro il tempio ed il convento di S. Agostino nel secolo XIII erano ben lungi dallo stato grandioso in cui l'uno e l'altro furono posteriormente ridotti. Imperocchè la chiesa più antica, fondata come si disse nel 1258, fu rifatta in due epoche assai disparate, la prima dopo la metà del secolo XV, quando la Signoria con deliberazione del di 8 giugno 1468 fece pagare ai Frati e capitolo di S. Agostino lire 12000 per la fabbrica della loro chiesa; e la seconda epoca, quando nel 1773 fu ridotta nello stato attuale col disegno dell'architetto Vanvitelli.

Rispetto ai lavori fatti alla sua grandiosa clausura essi spettano alla fine del secolo passato, nel tempo in cui vi abitavano i religiosi Agostiniani, ai quali si debbono i doppi e ben disegnati chiostri, i comodi e numerosi quartieri. — La grandiosa scala peraltro è opera più recente di Francesco Paccagnini, e quella del vestibulo esterno dell'architetto Agostino Fantastici, a direzione del quale, dieci anni dopo soppressi i Frati che l'abitavano, nel 1818 cotesto spazioso e ben situato convento fu ridotto ad

uso de' nobili alunni traslocativi dal palazzo, già Collegio Tolomei, riducendo quest'ultimo a residenza del R. Governo.

Nell'antico convento di S. Agostino di Siena furono accolti ad ospizio i Pont. Gregorio XII ed Eugenio IV, nel nuovo vi dimorò nel 1799 il Papa Pio VI.

Chiesa di S. Spirito. — Fu eretta nel 13.5 dirimpetto alla Funte Pispini, in origine abitata sino verso la metà del secolo XV dai monaci Silvestrini, dopo dei quali vi entrarono i Frati Domenicani Gavotti; cui nel 1468 per deliberazione del consiglio della Campana furono date lire 12000 per rifare le mura alla loro chiesa di S. Spirito. — (Ancm. Dire. San. Memoriale N.º 122. fol. 163.)

Il Magnifico Pandolfo Petrucci nel 1504 vi fece innalzare a proprie spese la cupola.

Nel 1782, quando i frati Gavotti furono traslatati in S. Francesco, la chiesa e convento di S. Spirito fu ceduta all'Accademia Ecclesiastica, poscia al parroco della chiesa soppressa di S. Maurizio, fino a che nel 1843 vi ritornò da S. Francesco la famiglia de' religiosi Gavotti.

Nel chiostro annesso alla chiesa si conserva un affresco figurante il Calvario, opera pregiatissima di Fra Bartolommeo, detto della Porta.

Chiesa di S. Martino. — Se questa non piu dirsi delle più vaste, nè delle più belle chiese di Siena, è peraltro una delle più autiche dopo la cattedrale; siccome su l' unica a dare il nome ad uno dei Terzi della città e delle Masse, ed è la sola tra quelle della città che dopo la cattedrale si trovi rammentata al tempo de Longobardi. Inoltre la chiesa di S. Martino sino dal secolo XII, e forse assai prima, era stata decorata del titolo e qualità di chiesa cardinale, ossia cura con battistero, quando essa, che In nel primo cerchio presso il borgo della città di Siena, dal vescovo sanese Ranieri, con breve del 17 settembre 1168, venne concessa con tutti i suoi beni e preminenze ni canonici Lateranensi di S. Frediano di Laicca; la quale concessione su confermala nel secolo stesso dai Pontefici Alessandro, Lucio e Urbano III. — (Pacci, Serie de' Pesc. e Arciv. di Siena.)

Nel 1439 per breve del Pont. Eugenio IV, la stessa chiesa su data ai frati Leccetani di S. Salvatore, tre anni dopo aver essi ottenuto il priorato di S. Maria degli Augeli fuori di Siena, oltre lo spedale di S. Niccolò vicino alla chiesa di S. Pietro alla Magione, assai dappresso alla Porta Camullia; e finalmente nel 1440 vi fu incorporata anche la soppressa Badia di S. Lorenzo dell' Ardenghesca con tutti i suoi beni.

I frati Leccetani che stettero in S. Martino fino alla loro soppressione, accaduta nel 1783, fecero riedificare nel 1537 cotesto tempio, sebbene la facciata di travertino non sia stata eretta che nell'anno 1613 sopra una doppia gradinata col disegno dall'architetto Giovanni Fontana.

Confraternita di S. Caterina da Siena. — Piccolo ma insigne si è reso quest' oratorio per le memorie della Santa, e per la copia e bellezza delle pitture che l'adornano.

Trovasi sulla strada maggiore che scende alla piazza di Fonte-Branda, ed è ufiziato dagli abitanti della contrada denominata dell' Oca. Fu sabbricato dal Comune nel 1464 dove era la bottega di tintoria del padre di S. Caterina e la casa in cui casa nacque. La facciata è disegno di Gecco di Giorgio, nel frontespizio interno dipinsero il Riccio ed il Folli, nelle pareti laterali da una parte il Pacchiarotto, e dall'altra il Salimbeni, la lunctta sull'altare è del Sodoma. Vanni, il Sorri, Rutilio, Casolani ed altri distinti pittori sanesi lavoravano nelle pareti della confraternita superiore. Il piccolo claustro superiore credesi disegnato da Baldassarre Peruzzi.

Collegiata di Provenzano. — Questa devota e frequentissima chiesa a croce greca, dove si venera la miracolosa immagine della Madonna detta di Provenzano, fu eretta nel 1594. Essa trovasi uffiziata da un capitolo di canonici preseduto dal proposto, ed è l'unica dignità di quest'insigne collegiata.

Stabilimenti Pii. — Spedale di S. Moria della Scala. — Se la Toscana richisma a se l'attenzione degli estranei per le numerose istituzioni di opere di beneficenza che la rendono superiore a molte altre parti dell'Europa civilizzata, Siena ne conta tante da meritare di essere queste più conosciute, perchè danno anche a scoprire lo spirito e la civiltà de' suoi abitanti.

Una delle istituzioni di carità per le quali i Sanesi furono sempre larghi, sia per anzianità, sia per lustro, contasi quella dello spedale di S. Maria della Scala, cui posteriormente se gli affigliarono molti altri spelali di città e terre della Toscana e di altri stati ad essa limitrofi.

Non resiste alla buona critica la tradizione che un beato ciabattino per nome Sorore sino dal secolo IX fondasse cotesto spedale. Imperocchè senza affermare o negare
che costà dirimpetto alla facciata della cattedrale fino d'allora esistesse un ospizio per
i pellegrini, quando si tratta di prove mancano documenti, nei quali si faccia menzione
di cotesto spedale; ne si conosce ch' io sappia memoria più vetusta di quella indicata
da un'istrumento del 16 aprile 1088, dal
quale rilevasi che lo spedale di S. Maria della Scala era in quel tempo di giuspadronato
del capitolo della cattedrale de Siena.

In conseguenza di ciò l'arciprete del Duomo a nome de'canonici continuò a confermare per qualche tempo l'elezione dei nuovi rettori di questo spedale, siccome lo qualifica un altro istrumento del 3 marzo 1094, conservati entrambi nell'archivio della Scala. Porse da cotesta padronanza gli spedalinghi di S. Maria ante-gradus seppero emanciparsi innanzi che dal concilio di Vienna del 1311 fosse stabilita la massima, che il governo de' luoghi pii e specialmente degl'ospedali non dipendesse più dagli ecclesiastici.

Che questo però davanti alle scalere del Duomo non fosse in origine che un ospizio per i pellegrini, stato esteso più tardi alla cura degl'insermi, a ricevere gli esposti, a distribuire elemosine ai poveri, ecc. me lo fa credere un atto del 1265, col quale Tommaso vescovo di Siena concedette allo spedule in discorso il privilegio di tenervi un sacerdote, mentre 12 anni innanzi il vescovo Buonsiglio con altro breve aveva accordato sacoltà al rettore dello spedale della Scala di sabbricarvi una chiesa; sorse quell'oratorio stesso che nel 1466 venne riedifesto in maggiori dimensioni col disegno di un tal Guidoccio di Andrea.

Al secolo XIV spettano le immense sostruzioni e aggiunte fatte a cotesto stabilimento pio, avvegnachè nel 1356 il Comune Siena pagava i tegoli e gli embrici serviti per cuoprire la fabbrica nuova dello spedale di S. Maria della Scala.—(Bicherna, Entr. e Uscita, B. ora L. N.º 224 fol. 33.)

Nella parte più antica dello spedale, denominata tuttora il Pellegrinajo, esistono ancora gii affreschi eseguiti nell'anno 1349 da Luciano da Velletri, continuati nel 1440 da Domenico Bartoli, e più tar-

di da Priamo fratello di Giacomo della Quercia, ossia della Fonte.

L'ingresso maggiore di S. Maria antegradus è sempre volto a lev. dirimpetto alle scalere ed alla facciata del Duomo; legrandi sostruzioni sono dal lato opposto della fabbrica che scendono forse per 60 br. nel sottoposto giardino botanico.

A questo stabilimento per i poveri infermi il Granduca Leopoldo I con motuproprio del 22 ott. 1779 comandò si riunissero varj spedaletti sparsi per la città, fra i quali lo spedale di S. Niccolò in Sasso, di Monagnese per le partorienti, quello di S. Lucia per i pellegrini; lo spedale di S. Sebastiano per gli esposti, e l'altro di S. Antonio Abate, ora confraternita della Misericordia, per accogliervi i pellegrini, ecc.

Lo spedale di S. Maria della Scala nell' anno 1280 contava 514 possessioni. — Utilissima riforma non meno dell'altra fu quella che comandò l'alienazione delle tante Grancie (tenute) attinenti a cotesto spedale; e ciò col doppio scopo di arricchire il paese e di concedere i diversi predj a persone che potessero renderli più fruttuosi. In conseguenza di tali disposizioni economiche la rendita annuale di cotesto spedale fu ridotta costante.

Cosicche questo stabilimento oggi può contare sopra un incasso che ammonta annualmente a . . . Lire 179,404. — . — Senza le rendite annue

dello spedale degli E-

sposti che sono di . » 8,802. —. —

Totale . . Lire 188,206. - . -

Spedale di S. Niccolò degli Alienati. - È un'istituzione moderna eretta da una congregazione antica conosciuta sotto il titolo di Confraternita de' Disciplinanti, ossia della Madonna sotto le Volte dello Spedale. Il locale di S. Niccolò dopo aver servito alle monache, nel 1818 fu ridotto per custodia degli Alienati. Esso è capace di circa 60 individui dementi, mantenuti mediante una retribuzione mensuale dalle Comunità cui appartengono. Il fabbricato risiede in un angolo della città in prospettiva ridente e ben ventilato. La prima montatura e direzione devesi al governatore Giulio Bianchi ed allo zelo del benemerito prof. Giuseppe Lodoli, che occupossi anco della cura de' tignosi riuniti in questo stesso edifizio, dove su preparato un quartiere separato per ricevere costà le donne gravide occulte.

Stabilmento di Mendicità. — Quasi nel tempo stesso che la confraternita prenomimata fondava il Reclusorio degli Alienati, i Sanesi mossi dalla situazione lacrimevole della plebe, affamata e oppressa dalla carestia e dal tifo, si tassarono volontariamente per aprire un asilo alla mendicità onde ricevervi e nutrirvi i questuanti della città, e accogliere per pochi giorni i convalescenti she escivano dallo spedale della Scala.

Dai rapporti annuali di colesto pio stabilimento sul rendimento di conti resi dalla deputatione gratuita che vi presiede, si rileva, che, oltre le spontance oblazioni dei cittadini, lo stabilimento è sussidiato notabilmente dall'Imp. e R. Governo. Costì non Vi è trascurata ne l'istruzione religiosa, nè quella civile, ad oggetto di fare apprendere al povero i doveri del cristiano ed un'arte che ponga in grado i loro figli di abbaudonare l'abbietto mestiero di accattone; giacshe quelli che vi si ricevono, meno gl'impotenti, sogliono occuparsi in qualche lavoro proporzionato all'età, al sesso ed alla capacità. -- Avvertasi poi che costà la reclusione dei poveri si limita al giorno, giacchè al tramontare del sole essi ritornano alle loro case, non saprei dire, se facciasi ciò per economia, ossivero per rispettare i legami di famiglia e quella libertà personale, che non suole ottenersi ne' reclusori notturni. In vista della quale libertà molti accattoni sogliono riguardare le pie case di lavoro piuttosto come luoghi di gastigo che come refugio alla mendicità.

Compagnia de' Disciplinanti, o della Madonna sotto le Volte dello Spedale. — Della storia di questa benemerita congrega non sarò parola avendone trattato l'abate De-Angelis in un opuscolo pubblicato nel 1828. Dirò solo che la sua antichità è anteriore al 1295, epoca della prima risorma de'anoi statuti; dirò che il suo scopo su sempre quello di rendere utili ai suoi concittadini i soccorsi de' quali è depositaria per disposizioni pie di benesattori che accumularono in essa un ricco patrimonio; a onore della quale istituzione aggiungerò, che la sua esistenza su rispettata da tutti i governii che banno dominato in Toscana.

I deputati di questa compagnia sogliono conferire annualmente un numero di doti, comministrare alle partorienti povere un sus-

sidio per il vitto nei primi giorni del puetperio, distribuire elemosine a domicilio a
molte persone vergognose. — Ma assai più
rilevanti sono i sussidj, dei quali essa è collatrice a favore di coloro che si dedicano si
buoni studj, e ciò per disposizioni testamentarie fatte negli anni 1610 e 1632 dai fratelli Giulio e Deifebo Mancini, e nel 1724
dai coniugi Marcello Biringucci e Camandra de' Vecchi.

Gli alunni dei primi, ossia de' Mancini, ricevono per un intero lustro scudi 60 l'anno con obbligo di conseguire la laures dottorale, uttenuta la quale ritirano altri 60 scudi per le spese.

Gli alunni diringucci debbono essere già laureati in patria per recarsi ad una delle università più celebri italiane, o anche fuori d'Italia con un assegno mensuale di 14 scudi romani da durare per un settennio; con poterlo prolungare sino a dieci anni ed anche confermarlo. Era poi in facoltà della stessa compagnia di aumentare l'assegno mensuale agli alunni che recavansi a studio fuori d'Italia. Però tanto gli uni come gli altri concorrenti non sono ammessi per l'alunnato se non sono nativi oppure originari della città e dello stato di Siena.

Il numero medio degli alunni Mancini, cui annualmente si conferiva il posto, soleva essere di tre, ma quello degli alunni Biringucci per lo studio fuori di patria negli ultimi tempi era salito fino a 13, sennonche attualmente cotanta elargità è stata diminuita e tolta la conferma del settennio per destinare invece una parte di quegli assegni alla rimontata università di Siena.

Distribuzioni annue di doti

per parte di cotesta Congrega . . . . Lire 13,700 - 
Annui sussidi dotali di regia collazione . . . » 4,480 - 
Doti di collazione di altri stabilimenti di Siena. . » 13,800 - 
Totale . . . L. 18,280 - -

Stabilimenti d' Istrusione pubblics -È opinione invalsa fra molti che in Siem non incominciasse l'Università prima del 1321, e che ciò si dovesse alle premure di un concittadino, Guglielmo Tolomei, allora professore nell'Università di Bologna, il quale condusse in patria la maggior parte di quella scolaresca nella circostanza di esuno di que' scolari. — (Gerrandect, Storia di Bologna T. II. P. IV.)

Il Cronista Dei forse fu il primo a darne l'avviso, dicendo « che nel mese di maggio del 1321 venne in Siena lo studio generale di Bologna. Ma poco tempo vi stette, imperocchè lo Comune avea promesso agli scolari venuti da Bologna di sar loro avere i privilegi del convento (Università) e poi non li poterono avere, e per questa cagione si partirono ». Non saprei dire se fu questa la cagione, o piuttosto l'altra detta dal canonista Pietro Ancarano, il quale viveva sula fine del secolo XIV, cioè, che i Sanesi patluirono con gli scolari condotti da Imola a Siena di pagare ai medesimi seimila florini per riscatture i loro libri lasciati in pegno a Bologna, e dare ai professori l'annua paga di 300 fiorini d'oro, oltre il fornire per 16 mesi gratuita abitazione agli scolari, con the il governo procurasse di ottenere dal Poutefice il privilegio al nuovo studio di conferire le lauree.

Di cotesta translazione medesima dello studio da Bologna a Siena sece menzione Dino del Garbo, nella dilucidazione al secondo canone sopra l'opera di Avicenna che dichiarò compita li 27 di ottobre del 1325, sebbene egli la incominciasse in Siena, mentre vi era prosessore, quam ego Dynus de Florentia minimus inter medicinae doctores incepi cum riguit studium in ciritate Senarum, et hanc partem Avicennae ibi in cathedra legi, sed eam complevi cum Florentiam redii propter illius studii diminutionem et annichilationem.

Con tuttociò altre circostanze mi spingono a credere, che in Siena assai prima del 1321 avesse origine un liceo, se non fu una compita Università,

Realmente Uberto Benvoglienti anche su tale rappoeto raccolse tali e tanti documenli, i quali sembrano sufficienti a dimostrare che in Siena fino dalla prima metà del secolo XIII esisteva uno studio

Sul qual rapporto io non rimetterò in campo la notizia registrata in Bicherna sotto l'anno 1322, quando i camarlinghi del Comune pagarono a tal nopo lire 11, 12 e 9 a maestro Francesco di Tura di Buonamico, sivvero rammenterò una somma che essi nel 1248 diedero ai maestri Pepone, Giovannio, a Giovanni de Mordenti ed a maestro Pietro Spagnuolo per passarla ai messi

che recavano le lettere del Comune in diverse parti della Toscana, onde invitare i scolari a venire a studio in Siena. — (Bicanana, Entr. e Uscit. B, ora L. N.º 4. fol. 29.)

Inoltre nell'anno stesso 1248 si pagarono lire dieci a forma dello statuto a maestro Pietro Spagnuolo dottore in Fisica. — (loc. cit. B 5. fol. 37).

Era per avventura cotesto Pietro Spagnuelo quel muestro che ao anni prima fu professore delle decretali in Bologna, quando
un suo collega guascone lo invitava a recarsi all' Università di Padova dove il macstro guascone allora professava la materia
stessa. Ma per qual motivo Pictro Spagnuolo abbandonasse la giurisprodenza per professare la scienza fisica non è cosa agevele
a definire. — (Transoscar, Stor. della Letterat, Ital. T. IV. P. I. Lib. I.)

Che poi gl'incunabuli dell'Università di Siena risulghino verso la metà del secolo XIII lo dimostra una bolla del Pont, Innoc. neo IV data in Perugia li 26 novembre dell'anno X del suo pontificato (1252), il cui originale su riscontrato dal chiano Ab. Marini nell'archivio segreto Vaticano, mentre una sua copia esatta esiste in un libro in gran soglio intitolato « Notizie relative all'Università di Siena e oatalogo de' professori della medesima, dall'anno 1246 in poi, libro attualmente posseduto dal professore di Siena Dott. Giuseppe Giulj.

In quella holla diretta ai maestri, ai dottori ed agli scolari dell'Università di Siena si dichiarano essi ed i hidelli esemti dalle imposizioni, servizi, angurie ecc. ecc.; se non che nella detta bolla non trovo fatta menzione del diritto della laurea, nè dei cancellieri dell'Università.

Arroge che negli spogli del Benvoglienti, estratti dall' Arch. Dipl. San., sono indicate sotto gli anni 1262, 1267, 1274, 1279; 1280 e 1285 diverse pighe per salarj ad alcuni maestri e dottori, i quali leggevano in Siena, — (Birator. San.)

Che poi l'università predetta nel 1321 non fosse ancora stabilita nella casa della Sapienza, lo dichiarano, in primo luogo il pagamento fatto nel 1322 per conto del Camune di Siena per la pigione di una casa, nella quale si trovavano i scaffali del pubblico per riporvi i libri de'scolari; ed in secondo luogo lo shorso di lire 17. 16. — eseguito nel 1323 dai camarlinghi di Bicherna per un semestre della pigione della

nastero di S. Vigilio, già residenza del Prefetto del Dipartimento dell' Ombrone.

La direzione di cotesto istituto è affidata alla conosciuta intelligenza e bravum del prof. Francesco Nenci. Nel locale medesimo è stata remita ema quantità di pitture, moke delle quali in tavole appartenute a chiese e conventi soppressi, dove fu trovato quanto i pittori sancsi fecero di meglio. Sono quelle pitture disposte per ordine di età e la pinacoteca pubblice sancse dà meglio a consscere quanto fosse giusta la sentenza dell' Abate Lanzi allorché, sia per l'elezione de cotori, sia per l'aria rallegrante e gaja de' vetti, caratterizzò la pittorica senese lieta souola fra lieto popolo. --- Che se costie fosse riunita la celebre tavola dipinta nel 1220 da Guido da Siena, ora nella ch. di S. Domenico, e la miniatura stata fatta sul MS. del 1213 esistente in quella pubblica libreria intitolato: Ordo Officiorum Senensis Ecclesiae, la raccolta delle pitture dell' Istituto delle Belle Arti di Siena sarebbe per anzianilà di autori la prima di tutta Italia.

Osservava giustamente il Padre della Valle che la acuela pittorica di Siena spiega un talento speciale per l'invenzione e per l'espressione. Ne era difficile, soggiungeva l'Abete Lanzi, studiare quest'ultima parte in una città si nemica della simulazione com'è Siena; dov'e per lo spirito e per l'educazione si ha pronto nella lingua e nel volto ciò che si sente nel cuore. — Cotesta verità pronunziata da un uomo venerando, non toscano e non appassionato, onora talmente il carattere dei Sancsi, che non ho potuto fare a meno di ripeterla.

Quanto al numero degli artefici, Siena rispetto alla sua popolazione n'ebbe molti finche contò molti cittadini; scemato però il numero di questi, scemarono anche i cultori delle Belle Arti, fintanto che sotto il governo Mediceo ogni traccia di scuola le venne meno. Sono della prima epoca oltre la miniatura del 1213 e la pittura del 1220 di Guido da Siena, i mosaici di Fra Mino da Torrita, i dipinti di maestro Duccio di Boninsegna, di Simone di Martino, o di Simone Memmi, ecc. - Si distinsero fra quelli della seconda epoca il Raggi, detto il Sodoma, il Beccafumi, il Pacchiarotto, Baldassarre Peruzzi, ecc. — La terza epoca comincerebbe col Riccio, o Bartolommeo Neroni e col Salimbeni seguiterebbe col Casolani e col Cav. Francesco Vanni, cui si

deve il ritrovato di dipingere in marmi, la sciando nei figliuoli i seguaci della quarta epoca e della sua scuola, nella quale figurò il Cav. Giuseppe Nasini allievo esso pura del Vanni, ecc.

A conservazione poi dei monumenti dell' arte, sia pittorica, sia statuaria, sia architettonica della città di Siena il Graduca Lacrozno II fino dal 1829 instituì una deputazione affinche vigilame non solamente sopra gli oggetti d'arte che si trovano situati nelle chiese, conventi ed altri pubblici stabilimenti, ma ancora nelle strade e piazme di Siena, compresa l'architettura di tante belle sabbriche private egregiamente costruite di mattoni senza intonaco.

Accademie scientisiche e letterarie. — Dopo Firenze, scriveva l'Abste Tiraboschi, (Stor. della Letter. Ital. T. VII. P. I. Lib. I.) non vi ebbe città della Toscana che in numero e in sama di letterarie adminanze si potesse paragonare a Siena.

La più antica di tutte è quella de' Bozzi, cui succede l'accademia degl' Intronati, la prima nata nel principio del secolo XV, la seconda circa 5 lustri dono. - L'accademia de' Fisiocritici appartiene alla fine del secolo XVII; più giovane delle altre è la Trgea, che fa aperta dopo la metà del secolo XVIII dal più grande economista de' suoi tempi, l'arcidiacono Salustio Bandini. Non dirò di un' accademia poetica di dame sanesi nata e protetta dopo la meta del secolo XVII dalla Granduchessa Vittoria della Rovere dopo rimasta vedova di Ferdinasdo II, le componenti della quale accedemia tennero le loro adunanze pubbliche assai frequentate, finché visse la Principessa protettrice, dopo la cui morte si spense anche cotesta poetica società. - L' Accademia de' Rossi fu soppressa da Cosimo I avendo ragione di temere che quelle assemblee fossero dannose alla pubblica tranquillità per la fervidezza de Santesi assai pronti ad accendersi. Alla sventura stessa de'Aloszi fu soggetta l'accademia degl'Intronati, ma tanto l'una che l'altra rivissero al principio del secolo XVII sotto il Granduca Fordinando I.

Fruttanto l'accademia degl' Intronati non potendo più risorgere all'antico splendore, nel 1654, si associò ad altra accademia detta de' Filomati, nata clandestinamente nel 1586, e questa fuse il suo nome mell'altra degl' Intronati, alla quale nel 1647 fu secordato il teatro aperto nel palazzo pub-

fossero stati un tempo rubati e venduti a peso di carta molti pregevoli libri e memorie di antichità sanesi.

Nello stesso palazzo pubblico si conservano a terreno due altri archivi importantissimi. Il primo è quello Civile o de'Notari, raccolto nel 1560 costà, dove sotto il governo del Granduca Leopoldo I furono depositati gli archivi minori della mercanzia, dell'arti e mestieri con i respettivi statuti, oltre una serie considerabile di pergamene ascendenti in tutte a circa 19000, succintamente spogliate dall'Abate Pietro Paolo Pizzetti. — Il secondo è l'archivio sottoposto alla soprintendenza della Camera comunitativa del Comp. di Siena, ricco esso pure di MSS., di membrane, di visite pubbliche per la città e lo stato sanese, ecc.

L' Archivio dell' Opera del Duomo è meritevole delle osservazioni dello studioso che bramasse di recare qualche maggior lume alla storia di quel magnifico tempio. Vi è uno spoglio succinto di numero 1586 pergamene, consistenti in contratti, donazioni, provvisioni, pagamenti di lavori ecc. a partire dalla carta più antica, che è del 1002 fino all'ultima che scende al 1780.

L'Archivio dello Spedale della Scala non è fra i meno importanti di cotesta città, per gli atti pubblici, sia per gli originali statuti del pio stabilimento, ricopiati in lingua volgare per ordine del rettore dello spedale, messer Jacopo figliuolo di Cristofano di Mancino cittadino sanese, che nel 17 luglio dell'anno 1318 offrì tutti i suoi beni a quel luogo pio. Il quale spedalingo fu da alcuni equivocato con altro messer Jacopo di Bencivenni, ch' era stato rettore dello spedale medesimo nell'anno 1265.

Fra la collezione delle pergamene sonovi più bullettoni, o copie autentiche di contratti scritti dopo il 1166.

Monte de Paschi e Monte Pio. — Il Monte de Paschi, la cui fondazione risale al 1624, è un'istituzione originale e dirò propria di questa città, creata nello scopo di frenare le usure eccessive che riescivano a danno dell'industria territoriale e delle quasi spente manifatture del puese.

Le prime costituzioni del Monte de' Paschi sono atteggiate a seconda delle idee e dei pregiudizi municipali di quella età, stati tolti in gran parte ai tempi nostri, giacchè non si ammettevano al godimento del credito del Monte de' Paschi che i Sanesi. Innanzi l'introduzione del sistema delle ipoteche il Monte de' Paschi affidava le somme richieste più alla probità individuale che all'esame delle respettive ricchesse, comecchè il richiedente dovesse associarsi una o più persone possidenti e solventi, le quali stassero garanti al pagamento de' frutti e della sorte al pari del mutuante.

Del resto tutte coteste precauzioni cessarono dopo l'introduzione del sistema ipotecario, per cui inutili oggi si rendono le
doppie firme, senza alcun obbligo al traente
della restituzione del capitale; il quale può
anche estinguersi a piccole frazioni che il
Monte de' Paschi riceve dai particolari dei
depositi in danaro, corrispondendo al mutuante, attualmente, di frutto il 3 ‡ per
cento, mentre dal Monte stesso s'impiegano
i capitali al 4 f per cento.

Monte Pio. — Più antica di qualche secolo è la sondatione del Monte Pio di Siena, perchè su istituito sino dal 1471, quando imprestava moneta coll'usura di 6 denari per ogni lira (2 f per cento). Pu chiuso e poscia nel 1569 riaperto nel sabbricato della dogana presso la residenza dei Monte de' Paschi che sussidia il primo qualora gl' imprestiti eccedono il suo capitale.

L'interesse annuo è del 5 per cento, ma la frazione dei mesi suole calcolarsi per un mese intiero.

Anno Depositi fatti Per la somma

1839 Pegni N.º 31,296 di Lire 678,000

1840 . . . » 30,275 . . » 663,000

1841 . . . » 25,974 . . » 386,000

1842 . . . » 24,192 . . » 544,000

1843 . . . » 25,318 . . » 501,000

Banca Senese. — È la più recente e forse la più attiva istituzione commerciale di Siena, essendo stata aperta nel primo maggio dell'anno 1842. Essa ha tolta la difficoltà somma alle persone industriali di trovare denaro pronto e per poco tempo a discreto frutto, dondechè le sue operazioni hanno ravvivato l'industria manifatturiera, commerciale ed agraria non solo della città, ma di tutto l'antico suo stato, in modo che colui il quale abbia visitata Siena nell'anno 1841, e poi rivista nel 1843, gli sembrerà trovarla risorta a vita nuova.

Con quanta celerità cotesta banca, abbia esteso le sue operazioni lo dà a conoscere il rapporto fatto nel primo anno da quella di-

rezione, e meglio ancora lo dimostrerà il

rapporto del second' anno.

La Banca senese si aprì con un capitale di lire (50,000; le operazioni dei primi tre mesi non oltrepassarono le 60,000 lire, mentre negli ultimi tre dell'anno bancario salirono fino a 180,000 lire. — Nel totale le operazioni attive nel primo anno furono di lire 1,179,972. 5. 4; mentre nei primi otto mesi del secondo anno, cioè, dal primo maggio a tutto dicembre del 1843 il suò giro bancario è stato di lire 1,465,796. 9. 4.

Industrie principali della città. — Dalla prima esposizione delle manifatture eseguita nell'agosto del 1842 si rileva, che in Siena primeggiano i tessuti di seta, di lino e di cotone, i cappelli di feltro ed in

singolare modo gl' intagli in legno.

Clima di Siena. — Inpanzi di chiudere questo lungo articolo non sarà forse inutile aggiungere qualche parola rispetto al clima di questa città, tanto più che la topografia atmosferica esercita una singolare influenza sulla salute degli ahitanti. — Se toccasse a me lo scegliere nella Toscana dove meglio vivere, diceva il PadreDella Valle, darei la preferenza nell'inverno a Pisa, e nell'estate a Siena.

Per verità il clima di questa città pella calda stagione è delizioso, mentre nell'inverno vi dominano frequentemente i venti, ed in special modo quelli di grecale. Non io già vorrei dare, come dava quel buon frate, al vento grecale la virtù di trasportare nell'atmosfera di Siena e delle sue vicinanze le molecule saline, donde egli supponeva che restassero, dirò così, conditi di brio gli abitanti di Siena.

Imperocché è innato nei Sanesi un ingeguo servido, svegliato e di gran suoco, per cui eccellenti pittori e poeti escirono di costà; talchè niun pittore prima dei Sanesi, lasciò memoria di se, e niuno dopo il Tasso ed il Petrarca meritò fra i poeti estemporanei la corona d'alloro che ottenne sul Campidoglio il sanese Cav. Perfetti. Gl' ingegni di cotesti abitanti, scriveva Muratori gran suoco: ella nè ha troppo poco; il de- mista del secolo passato.

funto Uberto Benvoglienti camminava pel mezzo, ed è stata gran disgrazia anche per Lei che l'abbiamo perduto; ecc.

Vomini più celebri nelle scienze e nelle lettere. — Se dovessi noverare tutti gli ingegni sanesi più insigni in varj generi di virtù non mi basterebbe un libro.

Lasciando a parte i più famosi per santità o per eresie, i molli pontefici, cardinali, i tanti prelati e distinti dottori della chiesa che ebbero i natali in Siena, mi limiterò solamente agli artisti, agli scienziati ed ai letterati più conosciuti, come sarebbero, per modo d'esempio, un Folchacchieri, che forse lu il primo tra i poeti italiani, siccome uno de'più moderni e più distinti improvvisatori riescì il rammentato Cav. Persetti. Ricorderò Guido da Siena, il più antico fra i piltori, e Mino da Torrits, il più vecchio in genere mosaici, senza dire di un Beccasumi, di un Raggi sopracchiamato il Sodoma, senza citare fra gli architetti più insigni un Francesco di Giorgio, un Baldassarre Peruzzi ecc. tutti capiscuola senesi.

Fra i sommi canonisti peraltro rammenterò Mariano Sozzini il vecchio, di cui fece un magnifico elogio il suo concittadino Enea Silvio Piccolomini, poscia Papa Pio II, abilissimo egli stesso in varii rami di scienze non che in belle lettere.

Ricorderò un Bartolommeo di Mariano Sozzini che tra i professori di dritto civile non fu inferiore ad alcuno del secolo XV, nel qual tempo fra gli altri si distinse il sanese giureconsulto Bulgarino.

Citerò fra i sommi naturalisti e dottori un Mattioli, un Biringucci, un Baldassarri, un Abbate Soldani un Giulio Mancini, un Giuseppe Lodoli, benchè ad alcuni di essi Siena non fosse stata Ioro culla, ma

solo patria di affezione.

Rispetto ai più grandi scrittori di cose patrie mi limiterò ad aŭ Orlando Maluvolti, a Giugurta Tommasi, a Celso Cittadini, a Uberto Benvoglienti, a Gid. Antonio Pecci, ad Ettore Romagnoli, mentre un nome che equivale ad un tesoro è quello dell' arcidia-Giovanni Antonio Pecci, sogliono avere cono Salustio Bandini stato il primo econo

| S. Donato all' Arco in S. Michele allu                                 | 1383 | 1589 | 1694  | 1660 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| Badia nuova dopo il 1745                                               | 1 1  | 1    | - 1   |      |
| 3. Martino, Priorato con una porzioue                                  | 9499 | 2589 | 2422  | 2503 |
| di S. Giorgio soppresso nel 1783, com-<br>press la Nazione Israelitica |      |      | Ė     |      |
| S. Spirito, trasportato da S. Mauri-                                   | ţ320 | 1538 | 1672  | 1619 |
| zio ed una porziona di S. Giorgio, 15998<br>soppresso nel 1783         |      |      | İ     |      |
| S. Pellegrino traslatato nel 1783 nella                                | 606  | 782  | 837   | 5o3  |
| chiese della Sapiensa                                                  | l I  | ' I  | - 1   |      |
| S. Pietro in Castelvetekio, Bettoria                                   | 652  | 971  | 1074  | 1107 |
| S. Pietro alla Magione, con parte dell'                                | 484  | 518  |       | 648  |
| annesso della soppressa cura de' SS.                                   | 1 11 |      |       |      |
| Vincenzio e Anastasio                                                  | 1 1  |      |       |      |
| S. Pietro a Ovile, Bettoria                                            | 1115 | 1552 | 1849  | 1614 |
| SS. Pietro e Paolo, trasportato nel 1782                               | 295  | 387  | 458   | 458  |
| in S, Giorannino in Pantanelo                                          |      |      | ı İ   | _    |
| SS. Quirico e Gulitte con l'annesso                                    | 1475 | 8026 | at 3g | 1950 |
| della cura di S. Marco, soppressa nel                                  | '''  | - 1  |       | •    |
| 1783, e parte della cura di S' Mustiola                                | 1 1  |      |       |      |
| alla Roza, soppresse nel 1815.                                         | 1 1  |      |       |      |
| S. Salvatore in S. Agostino con l'an-                                  | 1014 | 1063 | 1104  | 1117 |
| nesso di S. Agata, cura riunita nel 1783                               | 1    |      |       | •    |
| n quella di S. Mustiole                                                | 1 1  |      |       |      |
| S. Stefano alla Lizza, con l'annesso                                   | 535  | 520  | 650   | 681  |
| di S. Barbera ella Fortessa e parte                                    |      |      |       |      |
| della soppressa cura de' SS. Vincenzio                                 | !    |      |       | l    |
| e Anastasio                                                            | 1 1  |      |       | 1    |
| ,                                                                      |      | 1    |       |      |

Forare . . . Abit. N.º 15998 15541 18813 19646 20333

### SHEWA, COMPUSITA' DEL TERRO DE CITTA'

Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 16488 quadr., 340 dei quali spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade. Costì nel 1833 stavano fissi 4443 individui, a proporzione di circa 222 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Colesto territorio nella sua maggior lunghezza da settentr. a ostro stendesi per gr. o. 6' 12" in long., dall'imbocco della Via di Fabbrica nella postale Romana presso l'osteria del Ceppo sino al Ponte a Tressa; mentre la sua maggior larghezza, a partire dal Ponte di Larniano, da pon. al suo lev.-scir. sino alla Porta Romana corrisponde a gr. o. 6' 30" nella latit. settentrionale.

ſ

i

Ť

f

Confina con il territorio di cinque Comumità. — Dalla Porta di Camullia lungo la strada postale fino a Ponte-Becci ha di fronte a lev. la Comunità delle Masse del Terso di S. Martino. La medesima strada postale da Fonte-Becci fino all'osteria del Ceppo, e dall'altra parte per la via comunitativa della Castellina sino davanti al Castagno, ha davanti a sett, la Comunità di Monteriggioni, con la quale continna a fronteggiare dirimpetto a maestr, per le strade comunitative del Pian del Lago e di S. Co-Jomba; finalmente per tortuosi ed artificiali confini sino al fosso di Larniano, dove sottentra il territorio comunitativo di Sovieille, da primo dirimpetto a pon. mediante il fosso prenominato, poi di fronte a lib. per la via rotabile della Montagnuola e per confini artificiali fino »lla strada R. Grossetana, che percorre dalla Grotta fino al Chiesino, e di là per il borro della Fogna. Su questo stesso borro voltando da lib. a scir, il territorio in discorso va incontro al torr. Sorra, che separa la Comunità del Terzo di Città da quella di *Monteroni*, con la quale passa nel borro delle Rose, quindi nel torr. Tressa, finchè scende al Ponte a Tressa sulla strada postale Romana. Rimontando questa via regia trova dirimpetto a lev.-grec. fino alla Porta Romana il territorio comunitativo del Terso di S. Martino, Finalmente si tocca con le mura urbane di Siena dalla Porta Romana girando verso Porta S. Marco, Porta Laterina, e di la voltando direzione da pon. a sett toeca la Porta di Ponte-Branda per girare i bastioni esterni della fortezza sino alla Porta di Camullia, dove eotesta Comunità ritrova sulla strada po-

stale Piorentina l'altra del Terzo di S. Martino.

Queste due Comunità suburbane surono ingrandite, allorchè col regolamento del a giugno del 1777 il Granduca Leopoldo I soppresse la Comunità del Terzo di Camullia, ripartendo i suoi 17 comunelli fra quelli delle Comunità dei due Terzi super stiti, quelli di Città e di S. Martino. Pet tal guisa alla Com. del Terzo di Città, oltre i venti comunelli antichi, surono aggregati altri dieci fino allora appartenuti alla Com. del Terzo di Camullia.

I primi venti comunelli spettanti al Terso di Città si appellavano: 1. Agostoli, 2. Arsiccioli, 3. S. Appollinare; 4. Casciano; 5. Certano; 6. Formicaja; 7. Fonte Benedetta; 8. Ginestreto; 9 Galignano; 10. Montecchio; 11. S. Margherita; 12. Monsindoli; 13. S. Maffeo; 14. S. Maria in Tressa; 15. Monte Albucaio, 16. Munistero; 17. Trojola; 18. Terrensano; 19. S. Teodoro; 20. Volte.

I dieci Comunelli stati riuniti alla Comunità del Terzo di Città sono i seguenti:
1. S. Bartolommeo; 2. S. Prospero; 3,
S. Petronilla; 4. Vico d'Arbia; 5. Marciano; 6. Fonte Becci; 1. Uopini; 8. S. Dalmasio; 9. Balia a Quarto; 10. Castagno,

Niuna delle due Comunità delle Masse ba capoluogo speciale, nè conta alcun paese murato, cosicchè i loro rappresentanti comunitativi tengono le adunanze magistrali nelle stanze della cancelleria civica nel palazzo pubblico di Siena.

Questa del Terso di Città non è attraversata da alcun flume, sivvero da borri e torrenti, il maggiore de'quali è quello della Tressa, che passato il ponte omonimo entra nell'Arbia; mentre i torr. Serpenna e Rigo si vuotano nel fi. Merse.

Tutti questi ed anche i minori corsi d'acqua, attesa la molta loro pendenza, sono precipitosi, trascinando seco una quantità di zolle argillose che costituiscono la massima parte della superficie meridionale della Comunità in discorso. — Dissi la massima parte, poichè ne' suoi confini a maestr. e a pon. si distendono i fianchi orientali di Monte Maggio e della Montagnuola, formati di calcare cavernoso e metamorfosato. Pra le falde meridionali del Monte Maggio, ed il fosso Rigo esiste il noto Pian del Lago, stato bonificato sul declinare del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato. — Ved. Lago (Pian del senolo passato).

### QUADRO della Popolacione della Cirrà a Capuntrà es Bass a cinque epoche diverse

| Tirolo<br>della Piere          | Titolo delle Chiese                                                                                                                              |              | Popolasione            |                                     |               |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| olo<br>Piere                   | ed Bpoca degli Annessi                                                                                                                           | 1940<br>VENO | Atmo<br>£745           | 1833                                | 1840          |  |
|                                | S. Giovanni, Pieve maggiore, con gli<br>annessi di                                                                                               |              | 1269                   |                                     |               |  |
|                                | S. Desiderio, cura soppressa nell'anno<br>1787, e<br>Spedali riuniti di S. Maria della                                                           | :            | Azş<br>3ep             | 1986                                | *977          |  |
|                                | Scale S. Andrea Apostolo con una porzione della cura de' SS. Vincenzio e Ana-                                                                    |              | 453                    | 620                                 | 630           |  |
| _                              | stasio stata soppressa nel 1783 S. Antonio Abbate, Rettoria S. Clemente ai Servi, con S. Michele a Castel-Montone soppresso verso l'an-          |              | 75e<br>533             | 858<br>84e                          | 80£           |  |
| Parktare:                      | no 1280<br>S. Cristofano, Rettoria<br>S. Donato all' Areo in S. Michele alla<br>Badia nuova dopo il 1745                                         |              | 53e<br>: 383           | 971<br>1689                         | 1 <b>g0</b> ( |  |
| MOTOOTA                        | S. Martino, Priorato con una possione<br>di S. Giorgio soppresso nel 1783, com-<br>presa la Nazione Israelitica                                  |              | =499                   | <b>2589</b>                         |               |  |
| S. C                           | S. Spirito, trasportato da S. Mauri-<br>sio ed una porzione di S. Giorgio,<br>soppresso nel 1783                                                 | 15998        | <b>‡320</b>            | 1538                                | 1671          |  |
| KVAOLE                         | S. Pellegrino traslatato nel 1783 nella chiesa della Sapiensa                                                                                    |              | 606                    | 782                                 | 83;           |  |
| gotome de S. Gjovanai de Sheka | S. Pietro in Castelvecehio, Rettoria<br>S. Pietro alla Magione, con parte dell'<br>annesso della soppressa cura de' SS.<br>Vincenzio e Anastasio |              | 65 <sub>2</sub><br>484 | 971<br>518                          | _             |  |
| F                              | S. Pietro a Ovile, Bettoria SS. Pietro e Paolo, trasportato nel 1782 in S. Giovannino in Pantaneto                                               |              | 1115<br>295            | 155 <sub>2</sub><br>38 <sub>7</sub> |               |  |
|                                | SS. Quirico e Giulitta con l'annesso<br>della cura di S. Marco, soppressa nel<br>1783, e parte della cura di S. Mustiola                         |              | 1475                   | 2029                                | 2634          |  |
|                                | alla Rosa, soppressa nel 1815.  S. Salvatore in S. Agostino con l'annesso di S. Agata, cura riunita nel 1783 a quella di S. Mustiola             |              | 1024                   | t o 63                              | 110           |  |
|                                | S. Stefano alla Lizza, con l'annesso di S. Barbera alla Fortezza e parte della soppressa cura de'SS. Vincenzio e Anastasio                       |              | 535                    | 520                                 | 654           |  |

Totale . . . Abit. N.º 15998 15541 18813 19646

eltre 4 conventi di uomini, 5 monasteri di donne, 6 chiese e 3 altre corporazioni.

Il Terzo di Camullia all'epoca stessa dava 1069 allirati con un cognome, 57 con due, 14 con più casati e 170 eredi, in tutto 1310 allirati, oltre 4 conventi di religiosi, 2 di monache, 10 ch. e due altre eorporazioni pie.

Totale degli allirati delle tre Comunità delle Masse . . . . . . . . . . . . . . 4125

La statistica del 1612 dava a Siena una popolazione di . Abit. N.º 13679 Ed a quella delle Masse dei Terzi » 10299

Totale . . . Abit. N.º 23978

Le statistiche del 1640, 1745, 1833, 1840 e 1843 sono riportate nel Quadro che segue.

١

ı

Rispetto all'indole del terreno che cuopre colesta Comunità potrei dire, che i poggi situati sul confine a maestr. di questo territorio spettano al calcare cavernoso e metamorfosato, mentre le sottostanti colline avvicinanti il grande sprone su cui si distende la città di Siena sono coperte al pari dello sprone medesimo di tufo calcare-siliceo rossastro giallognolo, specie di sabbione terziario marino superiore, non di rado allernante con potenti banchi orizzontali di ciottoli di calcare-compatto collegati a guisa di *poudinga* da un cemento siliceo-calcare durissimo. E in questo tufo terziario ricco di conchiglie marine univalvi e bivalvi di varia specie, ed in special modo di microscopiche politalamiche, è in questo terreno dove si ammaestrarono insigni naturalisti, come furono fra gli altri nel secolo passato il Prof. Annibale Baldassarri, l'A, Ambrogio Soldani, e nel secolo attuale il Prof. Cav. Gaspero Mazzi, ecc. ecc.

A mano a mano che le colline si avvallano, sottentra al tufo calcare-siliceo la marna argillosa, ossia il mattajone, che i Senesi chiamano le crete, sul quale si tornerà a far parola all'Art. seguente della Comunità del Terzo di S. Martino.

Quali fossero le cause di mutazioni cotanto repentine nei terreni che cuoprono la contrada in discorso non si potrebbe da chicchessia con sicurezza asserire.

Molte strade rotabili attraversano il territorio di questa Comunità. Fra le regie vi è quella postale Romana che serve di confine tanto dalla parte settentrionale, come dal lato meridionale alle Comunità de' due Terzi. Havvi la regia Grossetana che esce

dalla Perta S. Marco, e che passa per questa Comunità fino al Chiesino. Le spetta pure la via regia suburbana di Pescaja, che da pon. a lev. staccandosi dalla Grossetana sale sino alla postale Fiorentina. — Vi sono poi molte strade comunitative rotabili che si staccano dalle regie prenominate per condurre alle ville signoriti ed alle chiese parrocchiali di questa stessa Comunità.

Dal novero qui appresso delle Masse dei tre Terzi esistiti nell'anno 1640 si rileva che allora coteste Masse, Ville o casali, ascendevano al numero di 57 e che contavano una popolazione di 5414 abitanti, mentre nell'anno 1745 le stesse Masse, comprese in 38 chiese parrocchiali, ammontavano in tutte a 8704 abitanti.

NOTA delle 57 Masse, o Luogui che nel 1640 erano comprest nei TRE TERRI DELLE Masse di Siena e loro respettiva popolazione in detto anno.

|     |              |             |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | _          |
|-----|--------------|-------------|-------|------------|-----|---------------|---------|-----|----|---|-----|-----|-----------------|------------|
| 1   | . A          | rsięc       | ioli  |            | •   | •             | •       | •   | •  | A | bit | . 1 | V.º             | 31         |
| 2   | , A          | gost        | oli   | •          | •   | ,             |         |     | •  | • | •   | •   | >               | 51         |
| 3   | . S          | . Ap        | olli  | กล         | re  | •             |         | •   | •  | • |     | •   | ×               | <b>5</b> 9 |
| 4   | . A          | bbad        | lia . | Al         | fia | no            |         | •   |    |   |     |     | >               | 44         |
| 5   | . A          | bbad        | lia   | al         | B   | 0 <b>2</b> .7 | ,<br>10 | ne  | •  | • | •   |     | ×               | 96         |
|     |              | Agı         |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 95         |
|     |              | ulcia       |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 68         |
|     |              | orgo        |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 52         |
|     |              | rbiol       |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 59         |
|     |              | Bar         |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 82         |
|     |              | scia        |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 96         |
|     | Č            | rsan        |       | цСі        |     | I             |         | ,   | •  | • | •   | •   | ~               | •          |
| 13  |              | 72.20EL     | U     | •          | •   | •             | •       | •   | •  | • | •   | •   |                 | 91         |
| 13  |              | yna<br>Na 1 | V . 1 | •          | •   | •             | .1.     | •   | •  | • | •   | •   |                 | 136        |
| •   |              | olle I      |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     | *               | 22         |
|     |              | praja       |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 163        |
|     |              | llole       |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     | 30              | 96         |
| 17  | . Li         | slag        | no .  | •          | •   | •             | •       | •   | •  | • | •   | •   | *               | 126        |
| 18. | . <b>5</b> . | Dali        | Maz   | 10         | •   | •             | •       | •   | •  | • | •   | •   | *               | 60         |
| 19  | . <u>5</u> . | Eug         | eni   | 2          | •   | •             | •       | •   | •  | • | •   | •   | 30              | 104        |
|     |              | onte        |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 70         |
|     |              | nte         |       |            |     |               |         |     |    |   |     |     |                 | 33         |
| 22. | Fo           | rnic        | chi   | nja        | •   | •             | •       | •   | •  | • | •   | •   | *               | 40         |
| 23. | Gi           | nesti       | reto  | •          | •   | •             | •       | ٠   | •  | • | •   | •   | Þ               | 67         |
| 24. | Ga           | ılign       | and   |            | •   |               | •       | •   | •  | • | •   | •   | 29              | 70         |
| 25  | S.           | Gio         | rgic  | <b>,</b>   | I   | A             | i       | •   | •  | • | •   | •   | *               | 50         |
| 26. | S.           | Gio         | van   | ni         | 2   | C             | ol      | lan | za | • | •   |     | *               | 72         |
| 27. | S.           | Gio         | rgio  | ) <b>a</b> | P   | ap            | aj      | an  | 0  |   |     |     | »               | 118        |
| •   |              | la d'       | · ·   |            |     | •             | •       | •   | •  |   | •   |     | 29              | 98         |
|     |              | Mar         |       |            |     |               |         |     |    |   | •   |     | <b>&gt;&gt;</b> | 105        |
| _   |              | mtal        |       | _          |     |               | _       |     |    |   | _   |     | *               | 60         |
|     |              | Mafi        |       |            |     |               | -       | •   |    | - | •   |     | <b>&gt;</b>     | 80         |
| ~1. | <b>∵</b> •   | design 11   | .~~   | •          | •   | •             | -       | -   | •  | • | •   | •   |                 |            |

Souma e segue . Abit. N.º 2394

nastero di S. Vigilio, già residenza del Prefetto del Dipartimento dell' Ombrone.

La direzione di cotesto istituto è affidata alla conosciuta intelligenza e bravura del prof. Francesco Nenci. Nel locale medesimo è stata runita una quantità di pitture, molte delle quali in tavole appartenute a chiese e conventi soppressi, dove fu trovato quanto i pittori sanesi fecero di meglio. Sono quelle pitture disposte per ordine di età e la pinacoteca pubblica sanese dà meglio a conoscere quanto fosse giusta la sentenza dell' A-Dute Lanzi allorché, sia per l'elesione de colori, sia per l'aria rallegrante e gaja de' volti, caratterizzò la pittorica senese lieta scuola fra lieto popolo. --- Che se costa fosse riunita la celebre tavola dipinta nel 1220 da Guido da Siena, ora nella ch. di S. Domenico, e la miniatura stata fatta sul MS. del 1213 esistente in quella pubblica libreria intitolato: Ordo Officiorum Senensis Ecclesiee, la raccolta delle pitture dell' Istituto delle Belle Arti di Siena sarebbe per anzianità di autori la prima di tutta Italia.

Osservava giustamente il Padre della Valle che la scuola pittorica di Siena spiega un talento speciale per l'invenzione e per l'espressione. Ne era difficile, soggiungeva l'Abote Lanzi, studiare quest' ultima parte in una città si nemica della simulazione com' è Siena; dov' e per lo spirito e per l'educazione si ha pronto nella lingua e nel volto ciò che si sente nel cuore. — Cotesta verità pronunziata da un uomo venerando, non toscano e non appassionato, onora talmente il carattere dei Sanesi, che non ho potuto fare a meno di ripeterla.

Quanto al numero degli artefici, Siena rispetto alla sua popolazione n'ebbe molti finché contò molti cittadini; scemato però il numero di questi, scemarono anche i cultori delle Belle Arti, fintanto che sotto il governo Mediceo ogni traccia di scuola le venne meno. Sono della prima epoca oltre la miniatura del 1213 e la pittura del 1220 di Guido da Siena, i mosaici di Fra Mino da Torrita, i dipinti di maestro Duccio di Boninsegna, di Simone di Martino, o di Simone Memmi, ecc. — Si distinsero fra quelli della seconda epoca il Raggi, dello il Sodoma, il Beccasumi, il Pacchiarotto, Baldassarre Peruzzi, ecc. — La terza epoca comincerebbe col Riccio, o Bartolommeo Neroni e col Salimbeni seguiterebbe col Casolani e col Cav. Francesco Vanni, cui si

deve il ritrovato di dipingere in marmi, la sciando nei figliuoli i seguaci della quarta epoca e della sua scuola, nella quale figurò il Cav. Giuseppe Nasini allievo esso pure del Vanni, ecc.

A conservazione poi dei monumenti dell' arte, sia pittorica, sia statuaria, sia architettonica della città di Siena il Graduca Laprozpo II fino dal 1829 instituì una deputazione affinche vigilasse non solamente sopra gli oggetti d'arte che si trovano situati nelle chiese, conventi ed altri pubblici stabilimenti, ma ancora nelle strade e piazse di Siena, compresa l'architettura di tante belle sabbriche private egregiamente costruite di mattoni senza intonaco.

Accademie scientifiche e lettergrie. — Dopo Firenze, scriveva l'Abate Tiraboschi, (Stor. della Letter. Ital. T. VII. P. I. Lib. I.) non vi ebbe città della Toscana che in numero e in fama di letterarie adupanze si potesse paragonare a Siena.

Le più antica di tutte è quella de' Rossi, cui succede l'accademia degl' Intronati, la prima nata nel principio del secolo XV, la seconda circa 5 lustri dopo. — L'accademia de' Fisiocritici appartiene alla fine del se colo XVII; più giovane delle altre è la Tegea, che fu aperta dopo la metà del secolo XVIII dal più grande economista de' suoi tempi, l'arcidiacono Salustio Bandini. Non dirò di un' accademia poetica di dame 🖛 nesi nata e protetta dopo la metà del secolo XVII dalla Granduchessa Vittoria della Rovere dopo rimasta vedova di Ferdinasdo II, le componenti della quale accadema tennero le loro adunanze pubbliche ami frequentate, finche visse la Principessa protettrice, dopo la cui morte si spense anche colesta poetica società. — L' Accademia de' Russi su soppressa da Cosimo I avendo regione di temere che quelle ussemblee fousro dannose alla pubblica tranquillità per la fervidezza de Sanesi assai pronti ad accesdersi. Alla sventura stessa de'Roszi fu 1995getta l'accademia degl' Intronati, ma taulo l'una che l'altra rivissero al principio del secolo XVII sotto il Granduca Ferdinandol.

Prattanto l'accademia degl' Intronati non potendo più risorgere all'antico splendore, nel 1654, si associò ad altra accademia del ta de' Filomati, nata clandestinamente nel 1586, e questa fuse il suo nome nell'altra degl' Intronati, alla quale nel 1647 fa accordato il teatro aperto nel palazzo può

# QUADRO della Popolazione della Comunità del Terre di Città' a cinque epoche diverse.

| Nome                                         | Titolo                                                                                                    | Popolazione               |                            |                |                            |             |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--|--|--|
| dei Luoghi                                   | delle Chiese                                                                                              | ANNO                      | OMMA                       | ANNO           | OMMA                       | ANNO        |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           | 1640                      | 1745                       | 1833           |                            | 1843        |  |  |  |
| Casciano con l'annesso di<br>Galignano       | SS. Giasto v Clemente, Pieve                                                                              | 96<br>50                  |                            | 436            | 532                        | <b>56</b> 0 |  |  |  |
| Sen Dalmazio (1)                             | S. Dalmazio, Cura                                                                                         | 90                        | 279                        | 440            |                            |             |  |  |  |
| Fogliano                                     | S. Gio. Batta, Prepositura                                                                                | 94                        | 126                        |                | 150                        | 151         |  |  |  |
| Ginestreto .                                 | S. Donato, Cura                                                                                           | 77                        | 74                         | 81             | 79                         | 8 t         |  |  |  |
| Marciano con gli annessi                     | SS. Pietro e Paolo ed Anto-                                                                               | 198                       |                            |                |                            |             |  |  |  |
| di Fonte Becci e di S.                       | nino, idem                                                                                                | <b>}</b>                  | 450                        | 421            | 424                        | 442         |  |  |  |
| Martino (*)                                  |                                                                                                           | 56                        | (                          |                |                            |             |  |  |  |
| Monistero, o Munistero                       | · ·                                                                                                       | 393                       | 465                        | 493            | 493                        | 505         |  |  |  |
| Monsindoli e Trojola (*)                     |                                                                                                           | 162                       | 174                        | 231            | 238                        | 240         |  |  |  |
| Montecchio con l'annesso della Costa al Pino | S. Andrea, idem                                                                                           | 245                       | 351                        | 448            | 453                        | 436         |  |  |  |
| S. Petronilla a Camul-                       | S. Petronilla, idem                                                                                       | 132                       | 512                        | 551            | 518                        | 552         |  |  |  |
|                                              | SS. Lorenzo e Michele, idem                                                                               | 171                       | 170                        | 176            | 189                        | 201         |  |  |  |
| Tressa e Fonte Benedetta                     | S. Maria, idem                                                                                            | 175                       | 171                        | 338            | 172                        | 405         |  |  |  |
|                                              | SS. Matteo e Margherita, idem                                                                             |                           | 251                        | 319            | 341                        | 339         |  |  |  |
| Uopini                                       | SS. Marcellino ed Erasmo, id.                                                                             |                           | 257                        | 335            |                            | [           |  |  |  |
| Volte (*)                                    | S. Burtolommeo, idem                                                                                      | 62                        | 103                        |                | 149                        | 148         |  |  |  |
|                                              | TOTALE Abit. N.º                                                                                          |                           |                            | 4443           |                            | 4050        |  |  |  |
| Com., e quelle con (*                        | i (1) nelle ultime due epoche s<br>) mandavano fuori di questa<br>RESTANO<br>uesta Com. dalle Parr. limit | Com.<br>· · · ·<br>rofe . | . Abil<br>. Abil<br>. Abil | . N.º<br>. N.º | 429<br>3533<br>573<br>4106 | 582<br>4031 |  |  |  |

SERNA, COMUNITA' DEL TERZO S. MARTINO.

Il territorio di questa seconda Comunità suburbana abbraccia una superficie di 10,808 quadr., dei quali 557 quadr. spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

Nel 1833 vi stanziavano 4434 abit., a proporzione di quasi 328 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Il territorio di questa Comunità nella sua maggior lunghezza da sett. a ostro è di gr. o. 6' 50" long., a partire dallo scontro della strada della Castellina del Chianti col torr.

Bozzone sino al Ponte di Tressa, e da pon. a lev. di gr. o. 7' 30" latit. dalla Fonte Becci all'estremità dell'insenatura dell'Arbia dirimpetto alla così detta Casanuova.

Confina con il territorio di quattro Comunità. Dalla parte di lib. e di pon. tocca le mura castellane di Siena, a partire dalla Porta Romana sino a quella di Camullia, da quest' ultima sino a Fonte Becci mediante la strada postale Fiorentina ha dirimpetto a pon. la Com. del Terso di Città. A Fonte Becci trova il territorio comunitativo di Monteriggioni, col quale fronteggia

| Riposto .                 | . Abit.    | N.           | 1394     | Boyano Alk. T.º 0             |
|---------------------------|------------|--------------|----------|-------------------------------|
| 32. Montecchio            |            |              |          | 3. Menistero                  |
| 33. Monsidoli             |            |              | 56       | 4. Volta                      |
| 34. S. Margherita         |            |              |          | 5. Osservenme si              |
| 35. Maggiano              |            |              |          | 6. S. Dalmerde                |
| 36. S. Mamiliano          |            |              |          | 7. Ginestreto                 |
| 37. Merciano              | • • •      | . •          | z 65     | 8. S. Mamiliano               |
| 38. Monteliscajo          | • • •      | . >          | 95       | 9. S. Eugenia                 |
| 39. S. Ministo (a Cellole |            |              |          | to. Collanza                  |
| 40. Munistero             | • • •      | . >          | 298      | 11. Fogliano                  |
| 41. S. Piero a Paterno.   | • • •      | . >          | 111      | 12. Busciano                  |
| 42. S. Petronilla         |            |              |          | 13. Casciano delle Messe      |
| 43. S. Prospero           |            | . 3          | 56       | E4. Cuna                      |
| 44. S. Reina              |            |              | 160      | 15. Recciano                  |
| 45. Recciano              |            | . >          | 134      | 16. leola di Vel d'Arbia 54   |
| 46. Salteano              | • • •      |              | 23       | 17. Pieve al Bossone          |
| 47. S. Stefano a Pecorile |            |              | 20       | 18. Terrenamo                 |
| 48. S. Teodoro            |            | , 1          | 45       | 19. Salteano                  |
| 49. Terrensano            |            | . 1          | 80       | ao. Poggiolo                  |
| So. Trojola               |            | . >          | 106      | 21. S. Merie in Treese        |
| 51. Tolfe                 |            | . 1          | 36       | aa, Cellole.                  |
| Sa. Usinina               | • • •      |              | 20       | 23. SS. Metter e Teodore.     |
| 63. Uopini                |            | . •          | 65       | 24. S. Angelo in Tress        |
| 54. Volte                 |            | . >          | 103      |                               |
| 55. Vignano               | • • •      | . *          | 189      | 26. Presciano.                |
| 56. Val-di-Pugna          |            |              | 104      | 27. Tolfe                     |
| 57. Vico d'Arbia          |            | . =          | 90       | a8. S. Petronilla             |
| Totals                    | Abie       | W            | 5626     | ag. Monsindoli                |
|                           | , 22,000   | , 2,,        | <b>-</b> | 3o. Uopini                    |
|                           | <b>(3)</b> | •            |          | 31. Marciano                  |
| NOTA dei titoli delle 3   | n Mass     | E DI         | SIRRA    | 32. Monteliscaj               |
| che avevano parrocchi     | . •        |              |          | 33. S. Colomba                |
| respettiva popolazion     |            | 740          | 0 10,0   | 34. Vico-Bello e Monte Chiaro |
| Topico - population       | - •        |              |          | 35. S. Reina                  |
| 1. Vignano                | Abit       | N.           | 33.      | 36. Colle Malemerenda         |
| 2. Montecchio             |            | , <u>.</u> . | 351      | 37. Val-di-Pugna              |
|                           |            | ,            |          | -                             |
| Somma e segue             | . Abit     | . N.         | 682      | Totale Abit. I.º              |

# QUADRO della Popolazione della Comunità del Terzo S. Martino a cinque epoche diverse

| Nome                                      | Titolo                                                           |            | Po                                    | polazi | one   |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|-------|----------|
| dei Luoghi                                | delle Chiese                                                     | ANNO       | ANNO                                  | ANNO   | ANNO  | AMMO     |
|                                           |                                                                  | 1040       | 1745                                  | 1833   | 1840  | 1843     |
| Parama (al) (a)                           | S Ciamuni Biana                                                  |            | İ                                     |        |       |          |
| Boszone (al) (1) Cellole con l'annesso di | S. Giovanni, Pieve                                               | - 6 4      | 35-                                   | 25-    | 190   | 206      |
| S. Maria a Cellole (2                     | 5. Martino, idens                                                | 164        | 352                                   | 357    | _     | _        |
| Collanza senza il suc                     | S. Gio. Battista, idem                                           | 72         | 66                                    | 121    | _     | -        |
| annesso di Medane-                        | •                                                                | <b>'</b> - |                                       |        |       |          |
| Spennassi (2)                             |                                                                  |            |                                       | l      |       |          |
|                                           | SS. Simone e Giuda, idem                                         | 74         | 111                                   | 125    | 145   | 135      |
| l'annesso di Borgo-                       |                                                                  |            |                                       |        |       |          |
| Pecchio (*)                               |                                                                  |            |                                       |        |       |          |
| Cuna (2)                                  | SS. Giacomo e Cristofano, idem                                   | 136        | 304                                   | 356    |       | -        |
| S. Bugenia                                | S. Eugenia, Rettoria                                             | 104        | 264                                   | 353    | 272   | 249      |
| Isola in Val d'Arbia                      | S. Ilario, idem                                                  | 98         | 91                                    | 139    | 129   | 129      |
| Maggiano Manta Linai and N                | S. Niccolò, idem                                                 | 196        | 206                                   | 293    | 306   | 309      |
| Monte Liscaj con l'an-                    |                                                                  | 145        | 256                                   | 295    | 299   | 304      |
| nesso di S. Giorgio ai<br>Lapi (*)        |                                                                  |            |                                       |        |       |          |
| Osservanza nel Colle di                   | S. Remarding, idem                                               | 163        | 160                                   | 196    | 282   | 309      |
| Capraja                                   | o. Martino, Mari                                                 | 103        | 100                                   | · go   |       |          |
| Paterno                                   | S. Pietro, idem                                                  | 111        |                                       | 128    | 136   | 141      |
| Ponte a Tressa (*)                        | S. Angelo, idem                                                  | 95         | 125                                   | 247    | 165   | 158      |
| Presciano (1) (*)                         | S. Paolo, idem                                                   | -          |                                       | -      | 399   | 419      |
| S. Regina                                 | S. Regina, idem                                                  | 160        | 200                                   | 285    | 275   | 284      |
| Tolfe                                     | S. Paterniano, idem                                              | 36         | 49                                    | 153    | 148   | 149      |
| Val di Pugna con gli an-                  | S. Temmaso, Santissima Tri-                                      | 216        | 267                                   | 397    | 402   | 427      |
| nessi di Alfiano e di                     |                                                                  | i ĝ        |                                       |        | į     |          |
| Bulciano                                  |                                                                  | l          |                                       |        |       |          |
| Valli (*)                                 | S. Mamiliano, idem                                               | 425        | 36o                                   | 604    | 689   | 618      |
| Vico d'Arbia con l'annes-                 | 1                                                                | -          |                                       |        | 225   | 235      |
| so di Montechiaro (1)                     |                                                                  |            |                                       |        |       |          |
|                                           | S. Agnese e S. Stefano, idem                                     | 327        | 331                                   | 385    | 412   | 420      |
| Pecotile e Papajano                       |                                                                  |            |                                       |        |       |          |
|                                           | Totale Abit. N.º                                                 | 2522       | 3142                                  | 4434   | 4474  | 4492     |
| YD Ya mamaaalia aanan                     |                                                                  |            | A 11 2 2 1                            |        | I     |          |
| •                                         | assegnate con la pota (1) nelle<br>munità, Altronde quelle segna | •          | •                                     |        |       |          |
| •                                         | trarono in quest <b>a ed esciron</b> o <b>d</b> a                |            |                                       |        | - 1   |          |
| e and the ane epoche co                   | or or one in yacata ca cacer one a                               | . 6        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | I     |          |
| Annessi provenienti da                    | parrocchie situate fuori di                                      | uesta      | Comu                                  | nità   | ł     |          |
| che nelle ultime due                      | epoche penetravano in questa                                     | del I      | Terzo d                               | i S.   | •     |          |
| Martino                                   |                                                                  |            | Abit.                                 |        | 407   | 617      |
|                                           | Totals .                                                         |            | Abie                                  | No.    | 881   | <u> </u> |
|                                           |                                                                  |            |                                       | 1      | 1001  | 1109     |
|                                           | se epoche dalle parrocchie di so                                 |            |                                       |        |       | _        |
| l'asterisco (*) escivan                   | o da questa Comunità                                             |            |                                       |        | 578   | 69 r     |
|                                           | Bestano.                                                         |            | Abit.                                 | N.º    | 303 4 | 418      |
|                                           |                                                                  |            |                                       | - 1    | اراحب |          |

| della                                     | Titolo delle Chiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Po                                                                                                                 | polasio           | ne                                |                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo<br>della Piere                     | ed Epoca degli Annessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANNO<br>1640 | ANNO<br>1745                                                                                                       | ANNO<br>1833      | ARRO<br>1840                      | 1843                                                                                    |
| PHYANATO MAGGIORE DE S. GIOVANNI IN SILMA | S. Giovanni, Pieve maggiore, con gli annessi di S. Desiderio, cura soppressa nell'anno 1787, e Spedali riuniti di S. Maria della Scala S. Andrea Apostolo con una porzione della cura de' SS. Vincenzio e Anastasio stata soppressa nel 1783 S. Antonio Abbate, Rettoria S. Clemente ai Servi, con S. Michele a Castel-Montone soppresso verso l'auno 1280 S. Cristofano, Rettoria S. Donato all'Arco in S. Michele allu Badia nuova dopo il 1745 S. Martino, Priorato con una porzione di S. Giorgio soppresso nel 1783, compresa la Nasione Israelitica S. Spirito, trasportato da S. Maurizio ed una porzione di S. Giorgio, soppresso nel 1783 S. Pellegrino traslatato nel 1783 nella chiesa della Sapienza S. Pietro in Castelvecchio, Rettoria S. Pietro alla Magione, con parte dell'annesso della soppressa cura de' SS. Vincenzio e Anastasio S. Pietro e Paolo, trasportato nel 1782 in S. Giovannino in Pantaneto SS. Quirico e Giulitta con l'annesso della cura di S. Marco, soppressa nel 1783, e parte della cura di S. Mustiola alla Rosa, soppressa nel 1815. S. Salvatore in S. Agostino con l'annesso di S. Agata, cura riunita nel 1783 a quella di S. Mustiola S. Stefano alla Lizza, con l'annesso di S. Barbera alla Fortezza e parte della soppressa cura de' SS. Vincenzio e Anastasio | 15998        | 1167<br>413<br>309<br>453<br>750<br>533<br>530<br>1383<br>2499<br>1320<br>606<br>652<br>484<br>1115<br>295<br>1475 | 782<br>971<br>518 | 837<br>1074<br>619<br>1849<br>458 | 2537<br>678<br>892<br>1060<br>2502<br>1619<br>803<br>1107<br>648<br>1614<br>458<br>1950 |

Torale . . . . Abit. N.º 15998 15541 18813 19646 20333

# QUADRO della Popolazione della Comunità del Terzo S. Martino a cinque epoche diverse

| Nome<br>dei Luoghi                                                         | Titolo<br>delle Chiese                                                                               | Popolazione  |              |          |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|
|                                                                            |                                                                                                      | ANNO<br>1640 | ANNO<br>1745 |          | ANNO<br>1840 | 1843        |
| Bozzone (al) (1)                                                           | S. Giovanni, Pieve                                                                                   |              |              |          |              | 206         |
| Cellole con l'annesso di<br>S. Maria a Cellole (2                          | 9                                                                                                    | 164          | 352          | 357      | 190          | _           |
| Collanza senza il suo<br>annesso di Medarie-<br>Spennassi (2)              |                                                                                                      | 72           | 66           | 121      | -            | -           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    | SS. Simone e Giuda, idem                                                                             | 74           | 112          | 125      | 145          | 135         |
| Cuna (2)                                                                   | SS. Giacomo e Cristofano, idem                                                                       | 136          | 304          | 356      | -            | -           |
| S. Bugenia                                                                 | S. Eugenia, Rettoria                                                                                 | 104          | 264          | 353      | 272          | 249         |
| Isola in Val d'Arbia                                                       | S. Ilario, idem                                                                                      | 98           | , -          | 139      | 129          |             |
| Maggiano                                                                   | S. Niccolò, idem                                                                                     | 196          |              | 1        | 306          |             |
| Monte Liscaj con l'an-<br>nesso di S. Giorgio ai<br>Lapi (*)               | S. Pietro, idem                                                                                      | 145          | 256          | 295      | 299          | 304         |
| Osservanza nel Colle di<br>Capraja                                         |                                                                                                      | 163          | 160          | 196      | 282          | 309         |
| Paterno_                                                                   | S. Pietro, idem                                                                                      | 111          |              | 128      | 136          | 141         |
| Ponte a Tressa (*)                                                         | S. Angelo, idem                                                                                      | 95           | 125          | 247      | 165          | 158         |
| Presciano (1) (*)                                                          | S. Paolo, idem                                                                                       | -            |              | -        | 399          | 419         |
| S. Regina                                                                  | S. Regina, idem                                                                                      | 160          | 200          | 285      | 275          | 284         |
| Tolfe                                                                      | S. Paterniano, idem                                                                                  | 36           | 49           | 153      | 148          | 149         |
| Val di Pugna con gli an<br>nessi di <i>Alfiano</i> e di<br><i>Bulciano</i> |                                                                                                      | 216          | 267          | 397      | 402          | 427         |
| Valli (*)                                                                  | S. Mamiliano, idem                                                                                   | 425          | 360          | 604      | 689          | 618         |
| Vico d'Arbia con l'annes-<br>so di <i>Montechiaro</i> (1)                  | S. Pietro, idem                                                                                      | -            | -            | -        | 225          | 235         |
|                                                                            | S. Agnese e S. Stefano, idem                                                                         | 327          | 331          | 385      | 412          | 420         |
|                                                                            | Totale Abit. N.º                                                                                     | 2522         | 3142         | 4434     | 4474         | 4492        |
| spetiavano ad ultre Con                                                    | nssegnate con la pota (1) nelle<br>munità. Altronde quelle segna<br>trarono in questa ed escirono do | te di n      | ota (2)      | nel-     |              |             |
|                                                                            | parrocchie situate fuori di q<br>epoche penetravano in questo                                        | del I        | Terzo d      | iS.      | 407          | 617         |
|                                                                            | Totals .                                                                                             |              |              | <b>j</b> |              | 5109        |
|                                                                            | e epoche dalle parrocchie di so<br>da questa Comunità                                                |              |              |          | 578          | 69 <b>1</b> |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    | Bestano.                                                                                             |              |              | 1-       |              |             |
| ♥. ♥.                                                                      |                                                                                                      | <b>.</b>     |              |          | 49           |             |

### DIOCBSI DI SIBNA

Fra le tante opinioni emesse da sommi scrittori sull'origine del vescovato e Diocesi di Siena, mi sembra la più ragionevole quella che ha dato a cotesta città un vescovo avanti la discesa de' Longobardi in Italia. Avvegnachè, se dalla famosa questione fra il vescovo di Siena e quello di Arezzo, incominciata fino dal 712, si rileva che il primo vescovo restituito a Siena dopo l'ingresso de' Longobardi in Toscana appellavasi Mauro; e che questi reggeva la chiesa sanese sotto il regno di Rotari, non ne consegue che innanzi la venuta de' Longobardi in Toscana i Sanesi non potessero avere il loro vescovo. Infatti sembra che ciò dichiarasse il prelato aretino Luperziano nella controversia suddetta quando, nel 715, attermava che sino dal tempo antico, ed innanzi la venuta de'Longobardi, Siena aveva avuto vescovo proprio.

Con tale ingenua confessione pertanto ogni discreto lettore si persuaderà che il vescovo Eusebio, il quale assistè, nel 465, sotto il Pontefice Ilario al concilio romano, dove si firmò Episcopus Senensis, fosse vescovo di Siena in Toscana piuttosto che di Sinigaglia sulle coste dell' Adriatico.

Checche ne sia, ho già protestato, che non intendo risalire con ciò, nè a quel Luciferio che l'Ughelli e molti storici sanesi supposero il primo vescovo di Siena verso il 306 dell' Era cristiana, nè io pretendo rimontare ai primi tempi in cui il popolo sanese da S. Ansano fu redeuto con l'acque battesimali. Molto meno sarebbe impresa d'oggidì, dopo che ne'secoli scorsi per tanti altri riesci opera perduta il rintracciare l'antico perimetro della Diocesi di Siena. Imperocché, se dovessimo tenere per vera l'opinione esternata dal Borghini e da altri, che i contini antichi della diocesi civile di una città servissero di norma a quelli della sua diocesi ecclesiastica, bisognerebbe concludere, essere stato giusto il reclamo dei vescovi di Siena contro quelli di Arezzo, stato più volte, sebbene con poco successo, rinnovato, a meno che si debba credere che quando la fede di G. Cristo fu abbracciata in Toscana le giurisdizioni ecclesiastiche non corrispondessero più con quelle politiche. — Ved. FIRENZE e LUCCA, DIOCESI.

Comunque sia di ciò, certo è che Mauro vescovo di Siena eletto nel 637 o 638 del-

l'Era cristiana, intervenne al concilio lateranense del 649. L'Ughelli nella sua Italia sacra in Episcopis Senensibus fece succedere a Mauro nel 658 il vescovo Andrea, a questi nel 670 Gualterano, a lui nel 674 Gerardo, indi Vitaliano che intervenne al sesto concilio romano sotto il Pont. Agatone nel 679. Quindi non sò con quanta verità quell' A. sacesse succedere a Vitaliano nel 689 un vescovo Lupo, e ad esan Caurisio nel 722, mentre su omesso Magno Il stato vescovo di Siena tra il 700 ed il 703 come dai deposti dei testimoni esaminati nella lite del 715 rilevasi.

Rispetto poi alla giurisdizione civile sotto i Longobardi, una buona porzione di territorio sanese, spettante fino d'allora ai diocesani di Arezzo, dipendeva dai gastaldi politici della città di Siena; ed è egualmente cosa indubitata, che nello stato attuale il perimetro della Diocesi sanese è uno dei più piccoli vescovati antichi della Toscana. Essendochè i suoi confini, dalla parte di lev, di grecale e di maestr. della città, appena arrivano alle 4 miglia, e di poco lo stesso perimetro oltrepassa le sette miglia dalla parte di pon. e di settentrioue.

La porzione più estesa della Diocesi ecclesiastica di Siena comparisce nella direzione di ostro sotto la confluenza dell'Arbia fino passata quella della Merse nell'Ombrone sauese.

Donde ne consegue, che se cotesta Diocesi nella direzione di sett. a ostro si dilata in una lunghezza di oltre 30 migl., altronde la sua maggiore larghezza da lev. a ponnon arriva alle 20 migl., avvertendo che la porzione più stretta trovasi appunto nei contorni della sua cattedrale.

Contuttochè la Diocesi di Arezzo si estendesse fra l'Ombrone e la Chiana, fra l'Asso e l'Orcia, abbracciando gran parte del territorio politico sanese, ciò non ostante questa di Siena è stata posteriormente decimata, allorchè nel 159a il Pont. Clemente VIII eresse in Diocesi quella di Colle, togliendole dalla parte di settentrione il piviere di S. Agnese sopra Poggibonsi e quello di Liliano del Chianti, mentre a pon. della città staccò da questa stessa diocesi il piviere di Marmoraja nella Montagnuola di Siena.—
Ved. Colle (Diocesi di).

La chiesa vescovile senese su eretta in metropolitana nell'aprile del 1459 dal Pont. Pio II con bolla data in Siena, dove allora

sedeva vescovo il monaco Camaldolense Antonio Tedeschini nei Piccolomini della famiglia del Pontefice, il qual nuovo arcivescovo fu nel tempo stesso decorato del pallio per se e per tutti i suoi successori. Con la bolla stessa vennero assegnati per suffraganei al nuovo metropolitano i vescovi di Soana, di Chiusi, di Grosseto e di Massa-Marittima.

Dopo la lite più volte accesa fra i dioceani Aretini e Senesi una delle bolle concistoriali più antiche comparse, in cui si trovano rammentate le chiese battesimali della Diocesi di Siena, reputo quella data in Laterano li 20 aprile del 1189, che il Pont. Clemente III diresse a Buono vescovo di Siena, cui consermò non meno di 26 chiese battesimali con molte cappelle e loro pertinenze, cioè: la Pieve di S. Agnese, quelle di Liliano, di Lomano, di Asciata, del Bozzone, di S. Martino in Grania, di S. Cristina a Lucignano d'Arbia, di Sprenna, di S. Nazzario, di Saturniano (forse di Saltennano) di Ancajano (o Mont'Antico) di Monte Godano, (ora Case-Nuovole) di S. Giorgio in Vallona, (ignola) la pieve di Coppiano, o di Monte Pescini, quella di S. Innocenza, le pievi di Carli, di Murlo, di Creoli, di S. Cristina in Cajo, oltre le chiese di S. Maria nel borgo di S. Quirico, di Casciano (di Murlo) e di S. Maria in Tressa, le pievi di Corsano, di Ricenza, di Rosia, di Pentolina, di Sovicille, di Fogliano, di S. Giusto a Casciano (delle Masse) e di Marmoraja.

Sono state qui ommesse le pievi di Oppiano, e di S. Valentino (forse a Monte Follonico) come quelle che allora dipendevano ed erano comprese nell'antica Diocesi di Arezzo, e però da dovers escludere da questa di Siena, seppure non erano quelle due altre pievi a me ignote. Egualmente ignota mi resta la pieve di S. Nazzario, non potendola equivocare con la parrocchia di S. Nassario di Chiusure in Com. di Buonconvento, che su della Diocesi arctina, e ora di quella di Pienza.

Esistevano nella Diocesi sanese nell'anno 1745 namero 118 chiese parrocchiali, riunite attualmente in 111 parrocchie, 16 delle quali dentro le mura di Siena e 95 repartite per la campagna in undici vicariati foranci, siccome apparisce dal Quadro sinottico quì appresso registrato.

La Diocesi di Siena oltre la metropolitana con un capitolo di canonici mitrati, sei dignità canonicali ed un numero di mansionarj, di cappellani e di chierici, conta dentro la città un'insigne collegiata nella chiesa di S. Maria di Provenzano, ed un seminario vescovile con tre conservatorj, 4 monasteri di donne, ed uno di monaci, sei fraterie, quattro delle quali in città, e due nei suburbi delle Masse.

Ma i monasteri in cotestà città nei secoli trascorsi erano talmente numerosi e popolati che per raffrenare tanta mania vi fu bisogno perfino di un breve pontificio, il di cui originale conservasi nell' Arch. Dipl. San. (Tom. XXVII delle Pergamene N.º 2123).

E una bolla data in Roma li 27 aprile 1463, anno V del pontificato di Papa Pio II, con la quale il Pontefice nominato inibì di fabbricare nuovi monasteri nella città e subhorghi di Siena poichè, dice la bolla, ve ne erano più di quello che sosse conveniente, e di tanti ordini di religioni, ed in tanto numero che non vi si poteva conservare la castità claustrale; perciò Pio II dava ordine al vescovo di Siena di dover sopprimere quei monasteri che credesse meglio con le respettive dignità abbaziali, e che si riunisse con i loro beni e famiglie ad altri monasteri nel modo che avesse conosciuto più conveniente.

# QUADRO SINOTTICO delle Parrechie delle Pappas e la repartite nei 12 l'iceriati foranci cen le lore papeliniene e singue apoche diverse

| Nome                                          | Titolo                                                                                                                                                              |       | Popular     |                        |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------|--------------|
| dei Pirieri                                   | delle chiese                                                                                                                                                        | 1640  | 1745        | 1833                   | 184          |
|                                               | 1. S. Gio. Bettista, Pieve<br>con l'annesso di S. De-<br>siderio, compreso lo Spe-                                                                                  |       | :887        | 1986                   | <b>297</b> ; |
|                                               | dale della Scala  2. S. Andrea con porzione della soppressa cura de' SS. Vincenzio e Anastasio                                                                      |       | 453         | 620                    | 63:          |
|                                               | 3. S. Antonio Abete 4. S. Clemente nella SS. Concezione ai Servi                                                                                                    |       | 750<br>533  | 858<br>840             | <b>9</b> 11  |
| •                                             | <ol> <li>S. Cristofano</li> <li>S. Donato in S. Michele</li> <li>alla Badia auora</li> <li>S. Martino con porzione</li> </ol>                                       |       | 53e<br>1383 | 971<br>1589<br>2589    | 16gi<br>16gi |
| chiese parrocchiali.<br>NB. In cotesto pivie- | del popolo di S. Giorgio<br>soppresso nel 1783 e la<br>nazione Israelitica.<br>8. S. Maurizio in S. Spirito<br>con porzione del soppres-<br>so popolo di S. Giorgio |       | 1320        | 1538                   |              |
|                                               | (9. S. Pellegrino nella Sa-)                                                                                                                                        | 15998 | 606         | 782                    | 83;          |
| chie, e quattro tra-                          | pienza<br>10.S. Pietro in Castel vecchio<br>11.S. Pietro Bujo in S. Gio<br>vannino in Pantaneto                                                                     |       | 652<br>295  | 971<br>38 <sub>7</sub> | 107,<br>45i  |
| se superstiti                                 | ta. S. Pietro alla Magione<br>con porzione del popolo<br>soppresso de'SS. Vincen-<br>zio e Anastasio                                                                |       | 484         | 518                    | 621          |
|                                               | 23. S. Pietro a Ovile<br>24. S. Quirico in Castelvec-<br>chio con l'annesso di S.<br>Marco, e parte del popolo<br>di S. Mustiola alla Rosa                          |       | 1115        | 1552<br>2029           | 213;<br>164; |
|                                               | stino con la porzione del popolo di S. Mustiola                                                                                                                     |       | 1034        | 1 063                  | 1104         |
| _                                             | con gli annessi di S Burbera in Fortezza e porzione della cura de' SS. Vincenzio e Anastasio                                                                        |       | 535         | 520                    | 650          |

Sonna e segue . . Abit. N.º 15998 15541 18813 19646

Segue il Obano Sinottion delle Parroschie della Diocket in Sikka repartite nei 12 Vicariati fornnei con la loro popolazione a cinque epoche diverse

|                                       | Titolo                                                        |              | Po           | polazio      | ne           |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome<br>dei Pivieri                   | delle Chiese                                                  | ANNO<br>1640 | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | ANNO<br>1840 | ANNO<br>1843 |
| 3                                     | Riporto Abit. N.º                                             | 15998        | 15541        | 18813        | 19646        | 20333        |
| I. Vicariato di C                     | CASCIANO DELLE MASSE                                          |              |              |              |              |              |
| con l'annesso di Ga-                  | 17. SS. Giusto e Clemen-<br>1e, Pieve                         | 248          | 430          | 436          | 532          | 56a          |
| lognano e Agostoli<br>Valle           | 18. S. Mamiliano, Cura                                        | 425          | 360          | 604          | 689          | 618          |
| Terrenzano e Cortano                  | 19. S. Lorenzo e S. Mi-<br>chele, idem                        | _            | 170          | 176          | 189          | 201          |
| Tressa (in) e Fonte-<br>Benedetta     |                                                               | 175          | 171          | 338          | 396          | 405          |
| S. Dulmazio                           | 21. S. Dalmazio, idem                                         | 60           | 279          |              | 353          | 400          |
| Vopini                                | 22. SS. Marcellino, Pietro<br>ed Erasmo, idem                 | 65           | 257          |              |              |              |
| S. Petronilla                         | 23. S. Petronilla, idem                                       | 132          | 512          |              | 518          | 552          |
| Maggiano                              | 24. S. Niccolò, idem                                          | 196          |              |              | ı            | 300          |
| Marciano e Fonte Becci                | 25. SS. Pietro e Paolo, idem                                  | ł            | 1            | 421          | 424          | 441          |
| Munistero (al)                        | 26. S. Bartolommeo, id.                                       |              | 465          | 1 -          |              | 505          |
| Tufi con tre annessi                  | 27. S. Matteo con i SS.<br>Apollinare Teodoro e<br>Margherita | 257          | 251          | 319          | 341          | 339          |
| Senta Colomba                         | 28. S. Pietro, Pieve                                          | 311          | 315          | 456          | 352          | 427          |
|                                       | i Cascieno delle Masse<br>Itima epoca furono sop-             |              |              |              |              |              |
| II. V <sub>icaria</sub>               | TO DEL BOZZONE                                                |              |              |              |              |              |
| Bozzone e Larniano                    | 29. S. Giovanni Battista,<br>Pieve                            | 128          | 263          | 171          | 190          | 200          |
| Paterno                               | 30. SS, Pietro e Paolo,<br>Cura                               | 211          | 108          | •            | Ĭ            |              |
| Vignano con Pecorile<br>e Papajano    | 31. S. Agnese, Idem                                           | 327          | 331          |              |              | 420          |
| Osservanza al Golle di<br>Capraja     | 32. S. Bernardino, già S.<br>Maria, idem                      | 163          | ł            | Ì            | 1            | 309          |
| Monteliscaj, con S.<br>Giorgio a Lapi |                                                               | 145          | ļ            |              |              | 30           |
| Tolfe                                 | 34. S. Paterniano, idem                                       | 36           | • • •        |              |              |              |
| Presciano                             | 35. S. Paolo, idem                                            | 103          | <b>B</b> -   |              | 1            |              |
| Alfiano e Bulciano                    | 36. S. Tommaso con SS.<br>Trinità e S. Maria, idem            | İ            |              |              |              | 42           |
| Reina                                 | 37. S. Regina, idem                                           | 160          | 200          | 287          | 275          | 28           |

Þ

ŧ

1

Souma e segue . . Abit. N.º 20035 21186 25964 27107 27749

£

### Segue il Quanco Senorrece delle Parrocchie della Buscai et Sass repartite nei 12 l'icariati foranci con la loro populazion a cinque apoche diverse

| Nome                                  | Titolo                                                                    |                 | P                 | polosi             |       |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------|------|
| dei Luoghi                            | delle Chiese                                                              | 1640            | 1745              | 1833               | 1840  | 184  |
| •                                     | Biroato Abit. N.                                                          | 20035           | 21186             | 25964              | 27107 | 2774 |
| Vico d'Arbia e Mon-<br>techiaro       | 38. S. Pietro, Rettoria                                                   | 90              | 274               | 253                | 225   | 4    |
| S. Eugenia                            | 39. S. Engenie, idem                                                      | 104             | 254               | 353                | 272   | •    |
|                                       | Bossone dalla prima al-<br>rono soppresse sette oure                      |                 |                   |                    |       |      |
| III. Vagariam                         | о да Воонсончанто                                                         |                 |                   |                    | 1     |      |
| Buonconvento e Gag-<br>giolo          | 40. SS. Pietro e Paolo,                                                   | 149             | 232               | 4-9                | 417   | į    |
| Percenna<br>Castiglion del Bosco      | 41. S. Lorenzo, Preposit.<br>42. S. Michele, Pieve<br>43. S. Andrea, Cura | 50<br>35<br>223 | 255<br>124<br>206 | 546<br>179<br>312  | •     |      |
| Sprenna a Seravalle                   | 44. S. Lorenzo, Pieve                                                     | 292             | 273               | 381                | 410   |      |
| Abbadia Ardenga<br>Piana e Saltennano | 45. S. Andres, Cura<br>46. S. Innocenziana, Pieve                         | 264             | 76                | 1 <b>06</b><br>591 | 1100  |      |
|                                       | 47. S. Bartolommeo, Cara                                                  | 81              | 414<br>99         | 119                | 218   | 4    |
|                                       | 48. S. Lorenzo, idem                                                      | 307             | 252               | 360                | 314   | ] 3  |
|                                       | Buonconvento dalla prima<br>irono soppresse tre cure                      |                 |                   |                    |       |      |
| IV. Vigari                            | ATO DI CORSANO                                                            |                 |                   |                    | •     | 1    |
| Corsano<br>Bagnaja e Lestine          | 49. S. Gio. Batt., Pieve<br>50. SS. Vincenzio e Ana-<br>stasio, Cura      | 91<br>109       | 36 i<br>16 i      | 472<br>188         |       | B 1  |
| Filetta e Faltignano                  | 51. S. Andrea, idem                                                       | 376             | 186               | 159                | 172   |      |
| Radi di Creta                         | 52. S. Pietro, idem                                                       | 80              | 147               | 176                | • · - |      |
| zerello                               | 53. S. Giovanni Decolla-<br>to e S. Lazzero, idem                         | 130             | 118               | 330                | 178   | '    |
| Pilli                                 | 54. S. Salvatore, idem                                                    | 176             | 302               | 442                | 454   |      |
| Magnano                               | 55. S. Giacomo, idem                                                      | 71              | 55                | 78                 | 79    |      |
|                                       | Corsano dalla prima al-<br>cono soppresse tre cure                        |                 |                   |                    |       |      |
| V. Vecariato                          | DI MONTERIGGIONI                                                          |                 |                   |                    |       |      |
| Monteriggioni                         | 56. S. Maria Assunta, Pieve                                               |                 | 271               | 348                | -     |      |
| Poggiolo<br>Lornano                   | 57. Idem, Cura<br>58. S. Gio. Batt., Pieve                                | 149             | 204<br>168        | İ                  | _     | 4    |
| Besciano                              | 59. S. Gio. Evang., Cura                                                  | 75              |                   | •                  | •     |      |

Sonna e segue . . Abit. N.º 23257 25876 32662 33704 348

Segue il Quanno Sinottico delle Parrocchie della Diocesi di Siena repartite nei 12 Vicariati foranei con la loro Popolazione a cinque epoche diverse

| Nome                                                            | Titolo                                               |       | P     | polazio | ne    |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|------------|
| dei Luoghi                                                      | delle Chiese                                         | ANHO  | ANNO  | ANNO    | ANNO  | OKKA       |
| ·                                                               |                                                      | 1640  | 1745  | 1833    | 1840  | 1844       |
|                                                                 | Riporto Abit. N.º                                    | 23257 | 25876 | 32662   | 33764 | 34195      |
| Querce Grossa e Pe-<br>trojo                                    | 60. S. Giacomo e S. An-<br>gelo, Cura                | 191   | 184   | 261     | 253   | 243        |
| Reciano e Chiocciola                                            | 61. S. Bartolommeo, idem                             | 324   | 301   | 277     | 286   | 282        |
| Fungaja e Colle (al)                                            | 62. S. Michele e S. Loren-<br>zo, idem               | 111   | 152   |         |       | 141        |
|                                                                 | Monteriggioni dalla pri-<br>oca furono soppresse tre |       |       |         |       |            |
| VI. VECARIATO DEL                                               | la Camonica a Cerreto                                | ,     |       |         |       |            |
| Canonica a Cerreto con<br>Cerreto Ciampoli                      | 63. S. Pietro, Pieve                                 | 280   | 285   | 325     | 394   | 391        |
| tignano e Selvoli                                               | 64. S. Gio. Buttista, idem                           | 311   | 365   | 487     | 623   | 568        |
| Cellole e Pontignano                                            | 65. SS. Martino e Minia-<br>to, Cura                 | 207   | 352   | 357     | 373   | 370        |
| Cerreto                                                         | 66. S. Giovanni, idem                                | 86    | 96    | 136     | 137   | 131        |
| Vagliagli e Coschine                                            | 67. SS. Cristofano e Bar-<br>tolommeo, idem          | 264   | 335   | 430     | _     | 2          |
| NB. Nel Vicariato d<br>fra la prima e l'u<br>pressi quattro pop | ella Canonica a Cerreto<br>stima epoca furono sop-   |       |       |         |       |            |
| VII, Vigariato                                                  | DI S. LORENZO A MERSE                                |       |       |         |       | }          |
| Val di Merse (in)                                               | [68. S. Lorenzo, Pieve                               | 235   | 125   | 264     | 262   | 248        |
| Recenza                                                         | 69. S. Giovanni Battista, idem                       |       | -     |         | 237   | <b>T</b> . |
| Jesa                                                            | 70. S. Michele, idem                                 | 240   | 252   | 415     | 421   | 435        |
| Santo (al)                                                      | 71. SS. Jacopo e Filippo,<br>Cura                    |       | 2     | 99      | 98    |            |
| VIII. VIGARI                                                    | ATO DI MONTERORI                                     |       |       |         |       |            |
|                                                                 | 72. SS. Giusto e Donato,<br>Cura                     | 251   | 309   | 369     | 412   | 39         |
| Cuna                                                            | 73. SS. Jacopo e Cristo-<br>fano, idem               | 136   | 172   | 356     | 327   | 320        |
| Quinciano Ponte a Tressa                                        | 74. S. Albano, idem                                  | 44    |       |         | 136   | 12         |
| Grania con Ponzano                                              | 75. S. Angelo, Pieve                                 | 95    | . 5   | 1       | I     | ]          |
| Leonina con Ripa Me-                                            | 76. S. Martino, idem<br>77. S. Bartolommeo, Cura     | 78    |       | 1       | 1 .   |            |
| dani                                                            |                                                      | 139   | 211   | 249     | 262   | 27         |

3

Sound e segue . . Abit. N.º 26296 29490 37589 38962 39266

# Segue il Quaddo Sinottico delle Parrocchie della Diocesi di Siena repurtite nei 12 Picariati soranei con la loro Popolazione a cinque epoche diverse

| Nome                                            | Titolo                                                                                                 |             | Po    | polazio | ne    |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------|------------|
| dei Luoghi                                      | delle Chiese                                                                                           | ORKA        | ORMA  | ORKA    | ANNO  | AWWO       |
|                                                 |                                                                                                        | 1640        | 1745  | 1833    | 1840  | 1843       |
|                                                 | Riporto Abit. N.º                                                                                      | 26296       | 29490 | 37589   | 38962 | 39266      |
| Isola d'Arbia con Borgovecchio                  | 78. S. Ilario, Cura                                                                                    | 1 5o        | 91    | 139     | 129   | 129        |
| Colle Mulemerendu                               | 79. SS. Simone e Giuda,<br>idem                                                                        | 22          | 221   | 125     | 145   | <b>135</b> |
| Sprnazzi                                        | 80. S. Giovanni Decolla-<br>to, idem                                                                   | 123         | 132   | 121     | z 36  | 131        |
|                                                 | 81. S. Giovanni Battista,<br>Pieve                                                                     | 256         | 549   | 703     | 712   | 709        |
| _                                               | Monteroni dalla prima<br>crono soppresse sei cure                                                      |             |       |         |       |            |
| IX. Vigariato i                                 | N CIVITELLA DI PARI                                                                                    |             |       |         |       |            |
| Civitella di Pari con l'<br>Abbadia Ardenghesca | 82. S. Maria in Montibus,<br>Pieve                                                                     | <b>53</b> 0 | 171   | 692     | 639   | 598        |
| Casenovole                                      | 83. S. Gio. Evang., idem                                                                               | 127         | 96    | 130     | 149   | 142        |
| P ·ganico                                       | 84. S. Michele, Preposit.                                                                              | 391         | 84    | 238     | 240   | 241        |
| M intantico                                     | 85. S. Tommuso, Pieve                                                                                  | 100         | 145   | 203     | 196   |            |
| Pari ·                                          | 86. S. Bingio, idem                                                                                    | 523         | 463   | 605     | 733   | 733        |
| NB. Il popolo soppres<br>ghesca eracompres      | sso dell'Abbadia Arden-<br>so nella Dioc. di Grosseto                                                  |             |       |         |       |            |
| X. Vigari                                       | ATO DI MURLO                                                                                           |             |       | i       | 1     |            |
| Murlo di Vescovado                              | 87. S. Fortunato, Pieve                                                                                |             | 639   | 734     | 745   | 717        |
| Cre <b>v</b> o <b>le</b>                        | 88. S. Cecilia, idem                                                                                   | <u> </u>    | 104   | 105     | 113   | 115        |
| San-Giusto                                      | 89. S. Sulvatore, Cura                                                                                 |             | 71    | 107     | 104   | 90         |
| Monte Pescini                                   | go. SS. Pietro e Puolo,<br>Pieve                                                                       |             | 102   | 108     | 132   | 100        |
| Casciano di Vescovado                           | 9 t . SS. Giusto e Clemen-<br>te, idem                                                                 | -           | 454   | 634     | 641   | 626        |
| Monte Pertuso                                   | 92. S. Michele, idem                                                                                   | -           | 198   | 240     | 283   | 237        |
| Valle <b>ra</b> no                              | 93. S. Donato, Cura                                                                                    |             | 72    | 94      | 98    | 101        |
| Sovignano                                       | 94. S. Stefano, idem                                                                                   | 45          | 109   | 97      | 103   | 111        |
| la prima epoca man                              | Murlo di Vescovado nel-<br>ecano della laro popola-<br>etati allora quei popoli<br>eivescovi di Siena. |             |       |         |       |            |
| XI. Vicarias                                    | io di Barontoli                                                                                        |             | 1     | 1       | -     |            |
|                                                 | <b>-</b>                                                                                               |             |       | _       |       |            |

Somma e segue . . Abit. N.º 28993 33650 43292 44867 45037

## Segue il Quapu Sinottico delle Parroechie della Dioczei di Sina, repartite nei 12 Vicariati furanei con la loro Popolazione a cinque epoche diverse

| Nome                                                          | Titolo                                                    |              | Popolazione  |              |              |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| dzi Luogki                                                    | delle Chiese                                              | ANNO<br>1640 | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | ANNO<br>1840 | ANNO<br>1843 |  |  |
|                                                               | Riporto Abit. N.º                                         | 28993        | 33650        | 43292        | 44867        | 45037        |  |  |
| Georgica a Pilli                                              | 97. S. Bartolommeo, Pieve                                 | 393          | 429          | 617          | 587          | 594          |  |  |
| Smicille, al Ponte al-<br>lo Spino, o alla Pie-<br>ne recchia | 98. S. Gio, Batt., Pieve                                  | 271          | 492          | 569          | 55.          | 529          |  |  |
| linestreto con Fonte<br>Benedetta e Formi-<br>caja            | 99. S. Donato, Cura                                       | 177          | 74           | S:           | 79           | 71           |  |  |
| •                                                             | 100. S. Andrea, idem                                      | 275          | 351          | 448          | 453          | 436          |  |  |
| Cerreto alia Selva                                            | 101, S. Stefano Cura                                      | 66           | 101          | 83           | 88           | 95           |  |  |
| Mosindoli con Tro-                                            | 102. S. Pietro, idem                                      | 289          | 174          | 231          | 238          | 24,0         |  |  |
| Valle (alle)                                                  | 103. S. Bartolommeo, id.                                  | 103          | 169          | 174          | 149          | 148          |  |  |
| _                                                             | i Barontoli dalla prima<br>ompariscono quattro po-        |              |              |              |              |              |  |  |
| XII. Vic.                                                     | ARIATO DE ROSIA                                           |              |              |              |              |              |  |  |
| losia                                                         | 104. S. Gio. Batt. Piere                                  | 25           | 309          | 410          | 474          | 454          |  |  |
| Spricille (al Castello)                                       | 105. S. Lorenzo, idem                                     | -            | 500          |              | 1            | •            |  |  |
| Orgia (Castel d')<br>Pentolina                                | 106. S. Bartolommeo, id.                                  | 1            | 240          | •            | 1            |              |  |  |
| Idia a Torri                                                  | 107. S. Mustiola, Prioria                                 | ,            | _            | 1            | 1 -          |              |  |  |
| Irenna                                                        | 109. S. Michele, idem                                     | 128          |              | 2            | 1 -          | •            |  |  |
| Stigliano                                                     | stiano, Cura                                              |              |              |              | 1 1          | _ `          |  |  |
|                                                               | di Rosia fra la prima e<br>on compariscono soppres-<br>ie |              |              |              |              |              |  |  |

Totale . . . . Abit. N. 31391 37285 47920 49569 49665

### RECAPITOLAZIONE

Il Numero totale delle Parroechie della Diocesi di Siena comparisce Nell'anno 1640 di Popoli N.º 151 (\*) con Abit. N.º 31391 Nell'anno 1745 . . . . . » 118 . . . . . . » 37285 Nell'anno 1843 . . . . . » 110 . . . . . . » 49665

🖰 Meso il seudo di Murlo di Vescovado.

## COMPARTIMENTO SANESE

Con la legge del 18 marzo 1766 lo Stato sanese su diviso in due governi separati, che uno spettante alla Provincia inseriore, capoluogo Grosseto, e l'altro alla Provincia superiore capo della quale su la città di Siena.

Con a tra legge del 27 giugno 1814 su variata denominazione a tutte due le Provocie sanesi, al pari della siorentina e della pisana, sostituendovi il titolo di Compartimenti, ed assidandone la direzione ad un soprintendente per la parte economica delle respettive Comunità dei luoghi pii comunitativi, oltre la sorveglianza alle deputazioni de' siumi, ell' esazione della tassa di samiglia, alla collezione de' sondi necessarial mantenimento delle strade provinciali, e per la parte economica ai lavori delle strade medesime e di quelle regie.

Alle quattro Camere di soprintendenza comunitativa, ossia ai quattro Compartimenti

economici del Granducato, con motuproprio del primo novembre 1825 venne aggiunto il quinto Compartimento di Arezzo formato in gran parte di quelli di Firenze e di Siena. Nella quale occasione furono smembrate dal Compartimento sanese le Comunità di Val di Chiana; cioò, di Chiusi, Cetona, Sarteano, Chianciano, Torrita, Asinalunga e Lucignano, mentre con altra legge dell'anno 1840 fu staccata dal Compartimento sanese la Comunità di Montieri per assegnarla a quello di Grosseto,

Con altro motuproprio del 29 dicembre 1840 su rinnovato il dipartimento della Soprintendenza generale alle Comunità del Granducato di Toscana, ad oggetto d'invigilare all'esatta osservanza della legislazione comunitativa, come pure rispetto alla direzione del nuovo catasto.

Il Compartimento di Siena attualmente è formato di 33 Comunità comprese in usdici Cancellerie comunitative.

## STRADE REGIE E PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMPARTIMENTO SANESE,

### STRADE REGIE

- 2. Strada Regia postale Romana. Dui confini della Com. di Poggibousi con quella di Barberino di Val d'Elsa fino all'osteria della Torricella in Com. di S. Cascian de' Bagni, attraversando le Com. di Poggibonsi e di Monte-Reggioni e rasentando i confini delle Com. suburbane del Terzo di Città e del Terzo di S. Martino prima di arrivare e dopo escita dalla ciltà di Siena; quindi passando per le Com. di Monteroni, di Buonconvento, di Montalcino, di San-Quirico, di Castiglion d'Orcia, dell'Abbadia S. Salvadore, di Radicofani, e di S. Cascian de' Bigni. — Nel 1843 sono stati fatti dei lavori per correggere l'ardua costa di Ricorsi, non che al ponte del Formone.
- 2. Strada Regia da Siena ad Arezzo.

   Dalla Porta Pispini della città di Siena attraversando la Com. del Terzo di S. Martino e per breve tragitto quella d' Asciano, Essa rasenta per lungo tratto la vallecola del torr. Biena in Com. di Castelnuovo della Berardenga, quindi passando per quella di Rapolano sale sul monte di Palazzuolo dove sul confine occidentale della Com. del Mon-

- te-S.-Savino trova il Comp. aretino. la questa strada nel 1843 è stato costruito un hel ponte nuovo che attraversa il torrente Bossone.
- 3. Strada Regia Suburbana occidentele di Siena. — Staccasi dalla regia postale Romana presso la Porta di Camullia e per Pescaja scende nel torr. Tressa per congiungersi alla strada R. Grossetana che trova al Chiesino di S. Carlo. — Nell'anno 1843 è stata corretta e resa questa strada più agevole nella salita di Pescaja.
- 4. Strada Regia Grossetana. Esce dalla Porta S. Marco scende per la Costa a Fabbri in Tressa, quindi risale la Costa al Pino attraversando la Com. delle Masse del Terzo di Città, poscia i territorii comunitativi di Sovicille e Murlo, dove passa la Merse sul ponte a Macereto, di là inoltrandosi nella Com, di Monticiano, entra in quella di Campagnatico sino al ponte di Petriolo sulla Farma, ponte dove comiucia il Compartimento di Grosseto.

Nel 1843 ed anche nell'anno attuale si lavora fuori della Porta S. Marco in questo strada per rendere meno ripida l'ardua sa-

395

lita della Costa a Fabbri, onde arrivare più agevolmente dal piano della Tressa alla Porta S. Morco.

### STRADE PROVINCIALI

Compartimento sanese al confine della Com. di Greve con quella di Radda, il di cui territorio attraversa dirigendosi nella Com. di Gajole sino alla strada R. Aretina che incontra nella vallecola di Biena per arrivare al ponte detto di Grillo sull'Ombrone in Com. di Castelnuovo della Berardenga.

a. Strada da Levane alla Fal-di-Biena. — Dopo rimontata la Val d'Ambra
entra nel Compartimento sancse nel poggio
di Montalto per dirigersi al ponte di Grillo.

3. Strede Lauretana. — Staccasi dalla R. Aretina presso il ponte delle Taverne d'Arbis passando per il territorio di Asciano, di Rapolano e di Trequanda, sul di cui confine trova la Com. di Asinalunga del Comp. aretino.

3. Strada da Siena a Cortona, o de' Vallesi. — Staccasi dalla R. Aretina presso il ponte di Grillo sull'Ombrone in Com. di Castelnuovo Berardenga, di là per Rapolano ed i Vallesi arriva sul confine della Com, di Lucignano spettante al Comp. aretino.

- 5. Strada traversa del Sentino, Diramasi dalla strada quì sopra nominata in Com. di Rapolano per arrivare sulla strada Lauretana che trova presso S. Gimignanello dentro la stessa Comunità.
- 6. Strada traversa de' Monti. Entra nel Comp. sanese sul confine d'Asinalunga e per il territorio comunitativo di Trequanda

si dirige a Montisi, scende a S. Gio. d'Asso e a Torrenieri, sale a Montsleino, quindi per Poggio alle Mura giunge sul confine della Com. di Campagnatico, dove ai Camsicci si unisce alla strada R. Grossetana.

7. Strada del Monte Amiata. — Staccasi dalla regia postale Romana alla posta della Poderina, e salendo a Castiglion d'Orcia di là si dirige nel Comp. grossetano passando per Castel del Piano, Arcidosso e Santa-Piora, di dove ritorna nel Comp. sanese a Pian-Castagnajo, per scendere sulla strada regia postale Romana al ponte a Rigo in Com, di S. Casciano de' Ragni.

8. Strada Traversa dalla Via regia Romana all' Aurelia. — Parte dalla via suddetta sotto Pian-Castagnajo dirigendoni per la Sforzeson, dov'entra nel Campurtimento grossetano, nel quale prosegue per S. Giovanni delle Conteo, Sarano, Pitigliano rec.

9. Strada da Siena o Massa, - Studcasi sulla Costa al Pino dalla regia Grossetana fino alla strada seguente di Follonica.

- so. Strada da Poggibonsi a Follonico. — Strada magnifica che stoccasi dalla postale Romana presso al ponte sulla Staggia passando per le Com. di Poggibonsi, di Colle, di Casole, di Radicondoli, di Elci; di là dalla quale entra nelle Com, di Montieri e di Massa spettanti al Compartimento grossetano, e dentro questo arriva al ponte imbarcatore a Follonica.
- Staccasi dalla strada regia Romana presso Monteriggioni fino a che a Monte-Miccioli entra nella strada provinciale volterrana passando per le Com. di Monteriggioni, di Colle e di San-Gimiganno,

PROSPETTO delle Comunità del Compartmento Santan distribulte per Cancellerie con la respettiva superficie e popolazione

34

Torale . . . W. 987549 135640

SIEPI, o Seei (S. Mania ad Sepes) nella Val-d'Elsa. — Era un' antica chiese parrocchiale nel piviere di S. Agnese in Chianti, Com. della Castellina, Giur. di Radda, Dioc. e Comp. di Siena.

Se non sosse apocriso il diploma attribuito a Carlo Magno in favore della Badia di Nonantola, si crederebbe che la corte di Siepi con la chiesa di S. Maria sosse stata donata fino dal sec. VIII ad Anselmo santo

abbate di quel cenobio.

Fatto è che la chiesa di S. Maria alle Siepi, Sterpi, o Pescaje, del pievanalo di S. Agnese è rammentata nello Statuto fiorentino del 1415 al Lib. V trattato IV rubr. 94, dove si parla della Lega del Chianti, consistente in 68 popoli, sra i quali nel piviere di S. Agnese in Chianti esisteva anche il popolo di S. Maria alle Siepi.

Lo stesso populo di S. Maria ad Sepes trovasi registrato nel catalogo delle chiese della Diocesi di Colle, cui su ceduto il piviere di S. Agnese, sebbene ivi si dichiari che a quel tempo la ch. di Siepi non era più parrocchia, per cui il suo popolo non fu tampoco rammentato nella statistica nu-

merica del 1551.

SIEPI (MONTE) in Val-di-Merse. -Ved. Abazia di S. Galgano, Frosini e Monti (Pieve di) A MALCAVOLO.

SIETINA (PIEVE A) nel Val-d'Arno sretino. — Pieve antica sotto l'invocazione di S. Maria Maddalena, riunita nel 1770 alla chiesa di S. Michele al Castelluccio, nella Com. e circa due migl. a lev. di Capolona, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi alle radici orientali del monte di Capolona, presso la ripa destra del fi. Arno, dirimpetto al castel di Giovi, dove l'Arno torcendo cammino da ostro a pon. devia dai contorni d'Arezzo. — Ved. Capozona.

La pieve di S. Maria Maddalena a Sietina in S. Michele al Castelluccio nell'anno 1833 noverava 549 abit.

Sietta (S. Niccolò a) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Chiesa e comunello de lunga mano perduti, dei quali però trocapitolo di Pistoja. Con la prima di esse, scritta nel 17 maggio 1281, il preposto della cattedrale di S. Zeno consermò l'elezione del nuovo rettore della chiesa di S. Niccolò a Sietta, mentre con l'altro istrumento, rogato in Pistoja li 28 genn. dell'anno 1300, il sindaco del Comune di settentrionali del Monte-Giovi, a piè del

Sielta a nome della chiesa di S. Niccolò, vacante per morte del suo rettore, su incaricato di eleggere in tale uffizio il prete Vanni di S. Romano in Val-di-Brana. — (ARCE. DIRL. Fion. Carte citate.)

SIEVE (PONT'A). — Ved. PONTABSIEVE. - S. PIERO A). - Ved. SAN-PIRR' A SIEVE.

SIEVE fiumana. — Cotesto corso d'acqua attraversa la provincia del Mugello posta fra il giogo dell'Appennino fiorentino e la diramazione subalterna di Monte-Morello, Monte-Senario, Monte-Rotondo e Monte-Giovi, la di cui giogana di monti separa la Val-di-Sieve dal Val-d'Arno sopra Firenze, nel modo stato accennato all' Art. Ar-PENNING TOSCANO.

All' Art. poi Mugazzo su avvertito, che la fertile e amena provincia, volgarmente appellata il Mugello, nella quale ebbero origine due celebri e potenti prosapie, gli Ubaldini ed i Medici, non abbraccia l'intiera Val-di-Sieve, poichè la parte sua orientale fino dai tempi della repubblica fiorentina designossi coi vocaboli di piviere di Acona e di montagna di S. Godenzo.

Il lato settentrionale alla sinistra della fiumana che irriga nella sua maggior lunghezza la Val-di-Sieve è fiancheggiato da una porzione centrale dell'Appennino toscano, a partire dalla Futa passando dal monte di Castel Guerrino, dal Giogo di Scarperia, Colle di Casaglia, Belforte e Alpe di S. Godenzo sino alla Falterona. — Dal lato orientale staccasi dall'Appennino della Faiterona la montagna della Consuma che chiude la Valle da quella parte, mentre la circoscrivono a occidente i monti di Mangona, di Monte-Cuccoli e della Calvana.

Da Monte-Cuccoli prende origine la fiumana che dà il nome alla valle, scende alla villa del Torracchione sotto Barberino di Mugello, dove tributa le sue acque il grosso torr. Stura che viene da sett. dall' Appennino della Futa dopo essersi unito all'altro della Lora. A questo punto la Sieve piegando alquanto il cammino a lev. accoglie vasi satta menzione in due pergamene del per via, alla sua destra, presso San-Pier a Sieve il torr. Carsa, quindi i fossi di Cardetole, di Faltona, di Fistona, di Valcava e di Corolla, i quali raccolgono le acque di Pratolino, di Monte-Senario e di Monte-Rotondo, quindi i borri del Bovino, e di Baldracca che scolano dalle pendici quale la fiumana stessa cambia direzione per volgere il suo cammino da lev. a ostro, accogliendo dal fianco orientale del nominato Monte-Giovì i torr. di Colognole, di Argomenna e di Farneta, finchè la Sieve passa davanti alla Terra del Pontassieve per vuotarsi poco dopo nell'Arno, 34 migl. lungi dalle sue scaturigini.

Dal lato sinistro della fiumana entrano nella Sieve, dopo il torr. Stura sopranominato, il Tavajano, il Rimotoso ed il Levisone che scendono dall' Appennino di Castel Guerrino, quindi il Bagnone, l'Elsa, il Gattaja, ed il Bottena, i quali raccolgono le acque dell'Appennino del Giogo, di Rassuolo e di Belforte. — Tralascio i minori corsi d'acqua intermedi per far menzione del Godenzo torrente più considerabile che viene dalla montagna di quel nome e che perde il suo vocabolo passata la Terra di Dicomano. Finalmente rammenterò la Moscia e la Rufina, due torrenti che ingrossano la Sieve con le acque raccolte dal fianco occidentale della montagna di Consuma,

Varj ponti attraversano lungo il suo corso la Sieve; il più alto di tutti è quello detto della Cavallina sulla strada militare di Barberino di Mugello: il secondo trovasi sotto il poggio di Campiano nella strada postale Bolognese; il terzo è a San-Pier a Sieve, dove pessa la strada provinciale del Mugello; il quarto resta dirimpetto al Borgo S. Lorenzo, sul quale passa la strada provinciale Faentina; il quinto, che porta il nome di ponte a Sagginale, è uno de'più antichi per dove io dubito che passasse l'antica Via Cassia; dirimpetto al sesto è Vicchio, il settimo resta davanti al borgo della Rufina, l'ottavo rotto è di fronte a Monte-Fiesole, il nono trovasi all'ingresso del Pontassieve, e il decimo, il più moderno di tutti, resta a un tiro d'arco sotto il precedente per servire di tragitto alla strada regia Forlivese e alla postale Aretina.

Il Cav. Giovanni de Baillou nel 1815 della Val-di-Sieve, sono stati calcolati aprinstituì in molti punti della Val-di-Sieve vapris prossimativamente i Quadr. della loro surie osservazioni barometriche per designare perficie territoriale, e quelli de' respettivi le loro altezze relative superiormente al li-

vello del mare Mediterraneo, alcune delle quali elevatezze possono servire di norma alle pendenze della fiumana Sieve che dal primo ponte della Cavallina fino alla sua confluenza in Arno mostra una inclinazione di br. 272.61, come dalla nota qui appresso apparisce:

ALTEZZE DIFERSE SOPRA il livello del MAIZ

MEDITERRANEO in Braccia fiorentine,
prese barometricamente nel 1815 del

Cav. Giovanni de Baillou.

| Appennino sopra Casaglia nella    |         |
|-----------------------------------|---------|
| strada Faentina Braccia           | 1679.00 |
| — Al Giogo di Scarperia » :       |         |
| A Rassuolo                        | 1109.58 |
| A Rassuolo                        | •       |
| condaria                          | 734.25  |
| A Pratolino, sulla strada postale |         |
| Bolognese                         | 816.11  |
| A Ronta                           | 664.54  |
| A Scarperia                       | 529.42  |
| A Barberino di Mugello »          | 425.77  |
| Nella Sieve, Acque medie sotto il |         |
| primo ponte della Cavallina »     | 422.84  |
| - Acque medie sotto il ponte di   |         |
|                                   | 337.00  |
| - Acque medie sotto il ponte del  | -       |
| Borgo S. Lorenzo                  | 310.77  |
| - Acque medie sotto il ponte a    |         |
| Vicchio                           | 307.10  |
| - Alla confluenza del torr. Dico- |         |
| mano nella Sieve                  | 266.47  |
| — Alla confluenza della Sieve nel |         |
| fiume Arno                        | 150.23  |
| A Vicchio, piazza del Castello. » | 359.75  |
| A Dicomano, Acqua media del       |         |
| torr. Dicomano solto il ponte »   | 276.53  |

La Val-di-Sieve comprende undici Comunità con due Vicariati regi (Scarperia e Pontassieve) e due Potesterie (Borgo S. Lorenzo e Dicomano). Alcune di coteste Comunità peraltro, oltrepassando i limiti della Val-di-Sieve, sono stati calcolati approssimativamente i Quadr. della loro superficie territoriale, e quelli de' respettivi abitanti.

| Nome delle Comunità                                                                                                                                                                                        | Superficie<br>territoriale<br>in<br>Quadr. agrarj        | Popolazione<br>dell'<br>anno 1833                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vicariato di Scarperia                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                     |
| 1. Barberino di Mugello, per la parte compresa nella Val·di-Sieve                                                                                                                                          | drati 34500<br>15650<br>10637<br>23353<br>42639<br>43244 | Abit. 8430<br>2450<br>2746<br>5056<br>10730<br>8588 |
| Vicariato del Pontamieve                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                     |
| 7. Dicomano.  8. San-Godenzo, per la parte compresa nella Valle »  9. Londa.  10. Pelago, per la porzione compresa in questa Valle »  11. Pontassieve, per la sola porzione compresa nella Valle suddetta. | 17474<br>28000<br>15600<br>10400                         | 4021<br>2385<br>2435<br>4764<br>4106                |

SIGILLINA (ROCCA). — Ved. Rocca SIGHLINA.

SIGISMONDO (S.) A GAJOLE. — Ved. Gajors. — Colesto avviso serva per qualunque altro luogo che avesse per titolare S. Sigismondo.

SIGLIANO in Val-Tiberina. — Cas. con ch. plebana (S. Maria di Telena) nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a ostro di Pieve San Stefano, Dioc. di San-Sepolero, già di Arezzo, Comp. acetino.

Risiede presso la ripa destra del Tevere pell'antica diocesi di Arezzo, e non in quella di Città di Castello, come per equivoco fu indicato con l'iniziale (A) nel Quadro sinottico delle parrecchie della Diocesi di San-Sepolero (Vol. V. pag. 132.) — Fed. Telena (Pieve di S. Maria di). — I popoli di Sigliano Sintigliano e Schiantacap- menti un rettore della chiesa di S. Maria in pa della Val Tiberina si sottomisero al Comune di Firenze unitamente ad altri castelli e villate con atto de' 31 agosto 1835, e nel 21 dicembre successivo ratificarono le capitolazioni che vennero loro accordate. — Ved. Montedoglio.

Il popolo di Sigliane, ossia di S. Maria di Felona, nel 1833 contava 80 abit.

SIGNA (CASTEL m) nel Val-d'Arno sotto Firenze. — Cast. con parr. (S. Maria a Castello) nella sottostante pieve de SS. Gio. Battista e Lorenzo alla Beata a Signa, ch' è Capoluogo di Comunità, nella Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Tanto il Castello di Signa come la pieve si trovano sulla destra ripa dell' Arno presso la confluenza del Bisenzio, dirimpetto al primo ponte che da Firenze a Pisa cavalcasse il fiume maggiore della Toscana, il Castello sopra un ultimo poggio fra quelli che si dirigono dal monte di Artimino verso lev., nel gr. 28° 45' latit. e 43° 46' 8" long., circa migl. 7 a pon. di Firenze, un quarto di migl. a maestr. della posta di Lastra a Signa e della strada regia Livornese.

Comecche fino dall' anno 746 si ram-Castello, nna delle sue memorie più antiche reputo quella di un istrumento della contessa Willa, scritto in Pisa li 23 dicembre 977, quando, fra gli altri doni fatti alla Badia fiorentina dalla stessa donna fondata, trovasi nominata una chiesa senza titolo posta nel Castel di Signa con la sua corte e quaranta mansi ad essa annessi.

Rispetto poi alla pieve di Signa citerò un atto dell'anno 964, quando Raimbaldo vescovo di Firenze donò al capitolo della sua cattedrale la pieve di S. Lorenzo e S. Gio. Battista a Signa con tutti i suoi beni, diritti e giurisdizioni, ecc.; la quale donazione tre anni dopo (967) dal vescoyo Sichelmo suo successore su consermata.

In quanto all'origine del Castel di Signa, ed al nome di Exinea, mi unirò al giudizio di un illustre letterato toscano che dichiarava essergli ignota. Con tuttociò il paese di Signa è da credersi di origine piuttosto antica; sia che uno voglia considerare la sua situazione sullo sbocco di due valli, di quelle, cioè, del Bisenzio e del Val·d'Arno fiorentino; sia che si rifletta trovarsi esso sulla testata dell'unico ponte che prima del secolo XII attraversasse l'Arno fra Firenze e Pisa; oppure che si consideri che costì l'Arno cessa nella stagione estiva di essere navigabile, ovvero che si voglia credere essere esistito nei tempi posteriori al mille davanti a Signa uno scalo per le merci che dal Porto Pisano a Firenze, e viceversa da Firenze al Porto Pisano si recavano. Arroge a ciò qualmente Signa ottenne il primato rapporto al lavorio d'intrecciare i teneri e bianchi steli di paglia per farne cappelli per il bel sesso, in guisa che il Proposto Lastri nel suo Cappello di Paglia chiamò L' industre Signa, onor del tosco regno; costi finalmente dove un suolo uhertoso fornisce agli abitanti oltre il necessario alla vita; tali ed altre considerazioni non potevano a meno di non far prosperare coleste popolazioni, rispetto alle quali Signa in proporzione del suolo che occupa figura, come si dirà, la più popolata Comunità del Granducato di Toscana.

Che il porto di Signa però non sia da confondersi con il Porto di Mezzo, così detto dalla villa di Mezzana ivi esistita, lo dava a conoscere un istrumento del dì 11 marzo 1326 (stile fior.) citato all' Art. Porto di Mezzo, dal quale apparisce, che il Porto, o Villa di Mezzana, su edificato a quel tempo da Lotto di Paganello di Firenze.

Peraltro che in Signa fosse un mercato di generi anche nel secolo XII lo dichiara un altro istrumento del 1 ott. 1149, scritto presso l'Arno nel mercato di Signa. — (ARCE. DIPL. FIOR. Carte di Cestello).

Comecche all'Art. Ponte a Signa io abbia citato uno dei documenti più antichi rispetto a quel ponte, quale era un istru-

mento dell' 11 agosto 1252, dall'abate Puccinelli nelle Memorie di Pescia riportato, contuttociò ignorasi tuttora l'epoca della sua prima sondazione. - Certo è peraltro che il vener. Alluccio ospitaliere pesciatino dovè ottenere la grazia che chiese di costruire un ponte sulla strada pubblica che metteva in Arno. « Vedendo egli (dice il Puccinelli) che ingrossandosi cotesto fiame vi pericolavano molti pellegrini, Alluccio supplicò il vescovo di Firenze acciò ordinasse ai paesani del vicinato di edificare un ponte nel luogo dove già era un navalestro. Ed avendo quelle genti condisceso alle istanze del loro pastore, Alluccio ebbe la gloria di veder costruire sull'Arno il primo ponte che si conosca fuori di Firenze, nel territorio però della sua diocesi. — Ora aggiungerò io, che, non conoscendosi altro ponte sull'Arno dentro la diocesi fiorentina, meno questo di Signa, ciò obbliga a credere, che al luogo medesimo dore sboccara una strada pubblica proveniente da Campi, da Prato e da Pistoja, referire doverse il ponte pochi anni dopo il 1100 dal prelato fiorentino ordinato. - Ved. POWTE A SIGNA.

Forse al disegno di cotesto, o del secondo ponte, appella il modello riportato in una vecchia campana della ch. parr. di S. Maria al Cistello di Signa, fusa nel 1266, mentre a quello risatto dopo il 1326 deve riferire il ponte del Sigillo del Comune di Signa, e l'altro scolpito sopra l'architrave della porta maggiore della pieve attuale di S. Gio. Battista a Signa. — Comunque sia di ciò, un ponticello a Signa era rovinato nel 1278, siccome lo diè a conoscere la causa per la quale in detto anno fu concesso il fonte battesimale alla chiesa parr. di S. Martino a Gangalandi compresa nel piviere di Signa, ma situata nell'opposta ripa dell'Arno, per essere stata interrolla la comunicazione con la sua pieve, stante la caduta e rovina del ponte sull'Arno. — Fed. GANGALANDI.

Ma un nuovo ponte nel 1287 era già stato risabbricato costì, essendo esso rammentato in una carta del 4 ottobre di quell'anno e in altra del 18 sebb. 1289 (stile fior.) citate all'Art. Ponte a Signa. Doveva essere quel ponte stesso che nel 28 sebb. del 1326 (stile comune) per ordine di Castruccio su tagliato, allorchè le sue genti diedero il guasto al Castel di Signa.

Riseriscono pune alle vicende storiche di cotesta contrada di Signa e della sezio-

gaenti.

Nell'anno 1252, a di 11 agosto, un tal Forza del su Renuccino di Donato da Signa concedeva licenza all'abbate e monaci della Badia a Settimo di poter fabbricare una pescaja nell'Arno fino alla metà del fiume dalla parte del mercatale di Signa. Sino del 4 marzo del 1235 (stile comune) il pievano de' SS. Giovanni e Lorenzo a Signa, stando a Gangalandi, previo il consenso dei canonici della sua pieve avea venduto al Mon. di Settimo per lire 25 e denari 6 di moneta pisana una pescaja posta nel fi. Arno presso il ponticello di Fiamorto (sorse Fiume morto'. — Ved. l'Art. Lastra a Signa.

Nel 1268 con atto pubblico, rogato in Signa li 10 gennaio, tre possidenti del luogo vendevano, ciascuno per la sua parte, per il prezzo di lire 40, al Mon. di Settimo la porzione di un mulino e di una pescaja col suo porto nell'Arno presso Signa in

luogo dello Giuncheto.

Dieci anni dopo con istrumento del 25 febb. 1278 fu satta denunzia all'assessore del capitano di Parte Guelfa in Firenze, qualmente Jacopo del fà Rinaldo Pulci ed i suoi eredi erano obbligati a conservare la pescaja col porto situata nell' Arno, territorio di Signa, sotto i mulini di Fresco (Frescobaldi): per cui nel 10 dicembre successivo fu pronunziata sentenza opportuna. - Ved. Marouzo (S.) a Signa, la qual chiesa su parrocchiale annessa non a S. Fito a Luciano, come ivi su detto, ma a S. Miniato a Signa, nella Com. medesima.

All'Art. LASTRA A SIGNA fu scritto, che nel 1319 per contratto del 13 giugno l'abbate e monaci della Badia a Settimo affittarono per due anni i mulini maggiori del loro monestero posti nel fi. Arno dirimpetto a Signa nel popolo di S. Martino a Gangalandi per l'annuo canone di 70 moggia di grano. A favore pertanto di quei mugnaj, dei contadini della Badia a Settimo e delle persone che avevano bisogno di recare il loro grano a macinare, Castruccio Antelminelli, mentre accampava col suo esercito davanti al Cast. di Signa, con decreto de' 26 febbraio 1326 concedeva salvocondotto. — (ARCE. DIPL. From. Carte di Cestello).

A cotesti, ad altri mulini ed alle pescaje fra la Lastra ed il Cast. di Signa appellano varie deliberazioni dei deputati eletti dalla Signoria di Firenze fra il 1319 e il 1340

ne dell'Arno che l'avvicina le notizie se- per la confinazione dei beni spettanti ai frontisti dell'Arno. Con una delle quali provvisioni del 27 maggio del 1331 i deputati Marco di Rosso Strozzi, Naddo di Cenni, priore di S. Bartolo in Firenze, e Ranieri Perussi determinarono di sar demolire tutte le pescaje e mulini dell' Arno, a partire dal Ponte a Signa fino alla Terra di Capraja, non ostante la protesta fatta dall'abbate di Settimo; per cui la Signoria comandò, che la ricompensa da darsi al monastero medesimo per le pescaje e mulini di sua proprietà non superasse li 3500 finrini d'oro, e che dentro otto giorni fossero atterrati e distrutti tutti quegli edifizi idranlici lungo il designato corso dell'Arno. Dopo di che fu data facoltà ai nominati d'imporre per la somma preindicata, oltre le spese occorrenti, i popoli e comunità che avevano interesse a tale demolizione, per poi versare quella somma nelle mani dell'abbate e monaci di Settimo, cui intanto il governo fiorentino assegnava a titolo di cauzione il Poggio di Semifonte con le sue appartenenze ed otto tavole di cambisti poste in Mercatonuovo, di rertinenza del Comune di Firenze. - Ved. Petrognano in Val-d'Elsa, e SEMIPONTE.

Quest'ultima deliberazione peraltro precedè di 29 mesi la strabocchevole pirna dell'Arno, la cui forza atterrò dentro Firenze gran parte di tre ponti, allagando di sotto alla città tutto il piano di Settimo, di Campi, di Brossi e di Sanmoro infino a Signa. — (G10. VILLANI, Cronica Lib. XI. Cap. I. Dondechè l'anzidetta misura dei deputati alla demolizione de' mulini sull'Arno non sia da consondersi con quelle prese dal Comune di Firenze dopo i guasti prodotti dalla piena straordinaria accaduta nel 1 novembre 1333, allorquando la Signoria con provvisione del 13 marzo 1335 (stile comune), mentre era podestà il Cav. Munuello da Massa della Marca, e capitano del popolo il Cav. Napoleone da Cantagallo, proibiva l'edificazione di qualsiasi mulino, gualchiera o pescaja nel fiume Arno meno che fossero distanti oltre 2000 br. dal Ponte a Rubaconte verso oriente, e 4000 braccia al di sotto del Ponte alla Carraja dalla parte di occidente. — (Ance. Dire. Pion. Carte di Cestello).

Però la piena del 1333 non sembra che recasse molto danno al Ponte di Signa continuandosi a passare sopra quello stato rifatto dal Comune di Firenze nel 1327 dopo che il più antico su tagliato da Castruccio. Il qual capitano sino dal 29 settembre del 1325 era venuto con la sua oste a Lecore in sul contado di Firenze, e il di seguente pose il quartier generale nei colli di Signa. Talchè i cavalieri e pedoni de' Fiorentini che erano costà per sare afforzare il castello, veduta l'oste, abbandonarono il paese e surono si mal consigliati che non tagliarono il ponte sopra l'Arno ecc. — (G. Villami Cronica Lib. IX. Cap. 317).

E poi, soggiunge il Villani, a dì 28 sebbrajo il capitano lucchese, raccolta sua gente lece ardere Signa e tagliare il ponte sopra l'Arno, e abbandonò la Terra, dopo avere per dispetto de'Fiorentini fatto battere costi moneta piecola con l'impronta dell'Imperatore Ottone, e chiamaronsi quei denari Castruccini. — (Cronica cit. Lib. IX. c.p. 338 e 339). Quindi l'A. medesimo aggiunge, (Lib. X. cap. 5.) « che nello stesso anno 1326, a di 14 settembre fu ordinato dai Fiorentini di riporre e di afforzare tanto Signa come Gangalandi, e così fu fatto; e S gna su murata con alte e forti torri; accordando immunità e grazia a quei terrazzani che vi fabbricassero le case ». - Rispelto a Gangalandi (Lastra) fu ordinato di riporre il paese più d'appresso la pieve di Signa, avvicinandosi, cioè, all'Arno presso il capo del ponte omonimo.

l'opera (loc. cit.). — Che peraltro le fortificazioni intorno a Signa si ordinassero appena accaduta la battaglia dell'Altopascio,
lo dichiara una provvisione del 27 settembre
1325, con la quale i Dieci della Balla di
Guerra diedero facolta al monaco don Donato ed a fra Taddeo converso della Badia di
Settimo, deputati dal Comune di Firenze alle fortificazioni del Castel di Cappiano, di
spendere lire 1100 di fiorini piccoli nelle
fortificazioni del Castello e ponte di Signa.
— (Arch. Dire. Fion. Carte di Cestello).

Dondechè essendo corsi soli tre giorni dalla provvisione suddetta all'arrivo dell'oste lucchese in sui colli di Signa, dovette mancare il tempo per mandare a effetto quella deliberazione, tostochè alla comparsa di Castruccio il presidio fiorentino abbandonò il castello di Signa senza neppure tagliare, come dissi, il ponte sull'Arno.

Bensì ebbe cura di fare ciò il capitano nemico, allorchè egli colle sue genti abbandonò il paese di Signa doç:o averk ligiato e messo a fuoco.

Di cotal distruzione, e della fortifica e ricdificazione del castello e del pon Signa tratta il Manni nelle sue osserva sopra il sigillo XIV del Vol. Il de' S antichi, dove si dà copia di un'iscri in pietra esistente tuttora sopra la port castello medesimo verso pon., dalla esce la strada che guida a S. Miniato gna. Vedesi al di sopra di essa lo ste grande dei re Angioini di Napoli, a ci quello del Giglio fiorentino, ed alla si nistra l'arme spettante alla Parte Ga

L'iscrizione dice: Anno Domini mod die martis Terra de Signa destructa per Castruccium et Ghibellinos de S et subsequenti anno beaedipicata puit dato illustris Principis Domini hostr roli Hierusalem et Sigiliae Ringis pri hitis, Dugis Calabriae, ag ejus Vicas meralis, et Domini Florentiae, per mon militem Dominum Federicium de Troc piuttosto Trognisio) expensis Florentiae

Esistono tuttora due porte castellane e parte delle mura e delle torri che nel p facevano corona al castello di Signa, : a prova nel 1397, quando la Signoria ( renze, essendo per deliberare la guerra tro Giovanni Galeazzo Visconti, le d'armi che il Signore di Milano tene Siena, guidate dal conte Alberigo, ! una scorreria nel contado fiorentino fi Signa, intorno al di cui castello, dopo dato il guasto alla Lastra, quelle truj accamparono. Ma quantunque per due ni lo combattessero, non vi freero altro to che di avervi lascinti molti morti c gran numero di feriti. -- ( Amera. 1 Fior. Lib. XVI).

All'epoca della riedificazione del di Signa deve riportarsi la ricostruzione ponte rotto da Castruccio; e reputo che la figura di quel ponte con una torre testata destra circondato dai gigli Ango che servì poi di arme al Comune di Sisiccome può vedersi nel sigillo illustrato Manni ed anche nella facciata della p

In quanto alla chiesa di S. Maria a stel di Signa, essa doveva esistere innai mille, poichè sino dall'anno 977, i dissi, dalla contessa Willa, madre del chese Ugo, fu donata alla Badia fiore una chiesa in detto castello; la quale i zione venne confermata al Mon. mede

braccia, oltre gli abitanti del piviere di Signa situati alla sinistra dell'Arno, altre cure più lontane, mentre dei popoli di Signa e di Lecore fino dai tempi della Rep. Fior. si fecero due Comunità separate sotto la potesteria di Campi, talchè a quell'epoca riferir deve il sigillo del Comune di Signa illustrato dal Manni (Vol. 11. Sigili. XIV.)

In simil modo Signa si mantenne finchè la sua Comunità unitamente all'altra di Lecore per motuproprio del 23 maggio 1774 venne riunita a quella di Campi, dalla quale sotto il governo francese venne staccata allorchè nel 1808 Signa per decreto Napoleo-

nico su eretta in Comunità con sei popoli.

— Fed. il Quanno della sua popolasione
in calce al presente articolo.

Fu da Signa il teologo agostiniano Fr. Martino priore di S. Spirito di Firenze, ornamento del suo Ordine, confessore, legatario ed esecutore testamentario del celebre Giovanni Boccaccio; e su eziandio Priore di S. Maria al Castel di Signa l'autore di sa comento contemporaneo al Boccaccio.

Da Signa inoltre ebbe origine la nobil famiglia Morubaldini di Firenze, che diede alla Rep. Fior. ed anche al Granducato vari soggetti distintissimi in giurisprudenza ed altro.

MOVIMENTO della Popolazione della Comunita' di Signa a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | impo | Semm. | masc. | femm. | confugati<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | _    | _     |       |       | _                             |                                | 384                         | 2004                        |
| 1745 | -    | _     | -     | _     |                               | _                              | 556                         | 3355                        |
| r833 | 1009 | 894   | 839   | 840   | 2056                          | 16                             | 998                         | 5654                        |
| 1840 | 1601 | 899   | 986   | 953   | 2058                          | 14                             | 1072                        | 5941                        |
| 1843 | 1002 | 832   | 936   | 1001  | 2164                          | 23                             | 1078                        | 5958                        |

Comunità di Signa. — Il territorio di questa Comunità faceva parte di quella di Campi, quando con decreto Napoleonico del 1808 fu eretta la Com. di Signa separatamente da quella di Campi, pel cui distretto fu eseguita nel 1813 la mappa catastale.

Il territorio pertanto della Comunità di Signa. nel 1833 occupava una superficie di 4902 quadr., 349 dei quali spettavano a corsi d'acqua e a pubbliche strade, mentre negli altri 4553 quadr. in detto anno viveva una popolazione di 5654 persone, a proporzione di mille individui per ogni miglio quadr. di suolo imponibile; talchè questa di Signa comparisce la più popolosa Comunità di campagna del Granducato di Toscana.

Confina con i territori di altre quattro Comunità; dal lato di scir. e ostro ha di fronte la Comunità della Lastra a Signa mediante il corso dell'Arno, a partire dirimpetto alla Viaccia che sbocca in Arno e di là lun-

go il detto fiume fino allo sbocco in esso dell'Ombrone pistojese. Le altre tre Comunità limitrofe sono, quella di Carmignano a ponla Com. di Campi a sett. e la Comunità di Brozzi da lev. a scir.

Fronteggia con la Com. di Carmignano rimontando dal suo shocco in Arno il tortuoso giro dell'Ombrone pistojese, col quale rasenta le ultime falde de'colli di Comesna, di Pilli e di Montalbiolo fino al Ponte dell'Asse sulla strada regia pistojese. Costà cessano i confini della Com. di Carmignano con questa di Signa, il di cui territorio voltando direzione da sett. a lev. percorre la strada regia pistojese di conserva con la Com. di Campi passando in mezzo al borgo di S. Pier a Ponti fino al Fosso Reale, dove trova il Ponte de' Mulini che cavalca la strada regia pistojese.

Ivi alla Com. di Campi sottentra l'altra di Brozzi, con la quale la nostra voltando leris da sett. a lev.-scir. si dirige da primo alle per il Fosso Reale, col quale entra elle fiumana del Bisenzio, il di cui alveo monde timo al Ponte di S. Morn, passata lenducuza in esso del Fosso Mucinante. le lascia a pous.-lib. il Bisenzio e l'Isola le Resaj per dirigersi lungo la Viaccia ell'Arno dirimpetto alla Comunità della letta.

Molte strade rotabili fanno capo al Cadello e Pieve di Signa, la maggior parte
delle quali veugono dal Ponte all' Asse
ulla regia pistojese e dalla strada militre di Barberino di Mugello, quelle della ria sinistra dell'Arno passano tutte sul
Ponte di Signa, senza dire della strada repa pistojese che per quasi tre miglia dirimpetto a sett.-grec. rasenta il territorio di
questa Comunità.

A tre si riducono i principali corsi d'acque che l'ambiscono i confini comunitativi di Signa; a ostro l'Arno, a pon. l'Ombrose, e a lev. il Bisenzio, il quale entra nel territorio di Signa nell'ultima sua sozione e peco innanzi di vuotani nell'Arno presso il Poate di Signa.

li terreno di Signa spetta a due epoche diverse, quello dei colli di S. Miniato e del castel di Signa ta parte dei poggi formati di schisto marmoso e di calcare-compatto di tinta plumblea, volgarmente appellato colombino, le quali due rocce propagansi fino cosà del monte d'Artimino; mentre la sottostante pianura verso lev. è stata profondamente colomata dalle torbe dell'Arno, non che dal Fosso Reale e dal Fosso Macinare che shoccano entrambi nel Bisenzio presso il contine orientale della Comunità.

La sezione fra il Bisenzio e l'Arno chiamata tuttora Isola de' Renaj devesi probabilmente all'effetto delle colmate prodotte dapo la piena del 1333 e continata per provvisione della Signoria di Firenze degli 11 aposto 1361. — (Ved. sopra pag. 402).

La stessa cosa è accaduta nella pianura acquitrimos: rasente la strada regia pistojese che conserva l'autica sua denominazione di Palule.

Tutti i prodotti agrarj necessarj alla vita abindano nel territorio di Signa: le viti e gli ulavi cuoprono i colli intorno e danno

olio e vino squisiti, mentre la pianura è fertilissima in cereali, in mais, in legumi, in alberi di loppi ecc. ed in pasture, per cui il bestiame specialmente bovino costituisce uno dei rami più importanti di lucro e di commercio attivo per i possidenti terrieri.

Anche le acque del Fosso Macinante e quelle dell' Arno sono di un prolitto giornaliero, le prime ai mugnai di S. Moro, le seconde ai navicellai di Signa.

Ma l'agiatezza e la prosperità, conseguenza dell'anmentata popolazione di Signa, devesi alla celebrità dei suoi cappelli di paglia che lavorarousi innanzi che altrove con grande maestria e solerzia dagli abitanti di questa e delle limitrofe Comunità.

Fu il bolognese Domenico Michelacci il primo che introdusse e che incominciò a commerciare con l'estero i cappelli di paglia di Signa, ossia di Firenze, di che fa palese una lapida posta sopra il di lui avello nella chiesa parr. di S. Miniato a Signa, dove egli fu sepolto. Essa sola può servire di lume alla storia di una manifattura che formò la principale ricchezza di cotesta contrada. Eccone le parole:

#### HIC JACET

Dominicus Sebastianus Michelacci de Bononia, Qui omnium primus causias Anglis vendidit,

NOVOQUE ISTITUTO COMMERCIO PALLIS

SE SIGNAM PINITIMOS DITAVIT AINDO D. MDCCXXXIX. TERTIO NONAS AU-GUSTI

PRO VIRO BERE DE MAC TERRA MERITO DEUM PRECATE

Se è vero che gli Olandesi inualzassero una statua a colui che trovò il modo di conservare le aringhe per farne commercio all'estero, con più ragione i Siguesi avrebbero dovuto scolpire un mausoleo alla memoria di Domenico Michelacci.

La Comunità di Signa mantiene una levatrice ed un maestro di scuola. Il giusdicente, il cancelliere Comunitativo e l'ingeguere del Circondario della Comunita di Signa risiedono in Campi; la conservazione dell'Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Firenze. braccia, oltre gli abitanti del piviere di Signa situati alla sinistra dell'Arno, altre cure più lontane, mentre dei popoli di Signa e di Lecore fino dai tempi della Rep. Fior. si fecero due Comunità separate sotto la potesteria di Campi, talchè a quell'epoca riferir deve il sigillo del Comune di Signa illustrato dal Manni (Vol. 11. Sigili. XIV.)

In simil modo Signa si mantenne finchè la sua Comunità unitamente all'altra di Lecore per motuproprio del 23 maggio 1774 venne riunita a quella di Campi, dalla quale sotto il governo francese venne staccata allorchè nel 1808 Signa per decreto Napoleo-

nico su eretta in Comunità con sei popoli.

— Ved. il Quanno della sua popolesione
in calce al presente articolo.

Fu da Signa il teologo agostiniano Fr.
Martino priore di S. Spirito di Firenze, ornamento del suo Ordine, confessore, legatario ed esecutore testamentario del celebre
Giovanni Boccaccio; e fu eziandio Priore di
S. Maria al Castel di Signa l'autore di un
comento contemporaneo al Boccaccio.

Da Signa inoltre ebbe origine la nobil famiglia Morubaldini di Firenze, che diede alla
Rep. Fior. ed anche al Granducato vari soggetti distintissimi in giurisprudenza ed altro.

MOVIMENTO della Popolazione della Comunita' di Signa a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

|      | ~     |          |                                                | contugati<br>dei<br>due sessi                                | ECCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI        | Kumero<br>delle<br>famiglie                    | Totale<br>della<br>Popolas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _    | _     |          |                                                | _                                                            | _                                     | 384                                            | 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _    | _     | -        | _                                              |                                                              |                                       | 556                                            | 3355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1009 | 894   | 839      | 840                                            | 2056                                                         | 16                                    | 998                                            | 5654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1601 | 899   | 986      | 953                                            | 2058                                                         | 14                                    | 1072                                           | 5941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1002 | 832   | 936      | 1001                                           | 2164                                                         | 23                                    | 1078                                           | 5958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | masc. | 1031 899 | masc. femm. masc.   1009 894 839  1031 899 986 | masc. femm. masc. femm.   1009 894 839 840  1031 899 986 953 | masc. femm. masc. femm. dei due sessi | masc. femm. masc. femm. dei due sessi secolari | dei   stici   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secolari   secola |

Comunità di Signa. — Il territorio di questa Comunità faceva parte di quella di Campi, quando con decreto Napoleonico del 1808 fu eretta la Com. di Signa separatamente da quella di Campi, pel cui distretto fu eseguita nel 1813 la mappa catastale.

Il territorio pertanto della Comunità di Signa nel 1833 occupava una superficie di 4902 quadr., 349 dei quali spettavano a corsi d'acqua e a pubbliche strade, mentre negli altri 4553 quadr. in detto anno viveva una popolazione di 5654 persone, a proporzione di mille individui per ogni miglio quadr. di suolo imponibile; talchè questa di Signa comparisce la più popolosa Comunità di campagna del Granducato di Toscana.

Confina con i territori di altre quattro Comunità; dal lato di scir. e ostro ha di fronte la Comunità della Lastra a Signa mediante il corso dell'Arno, a partire dirimpetto alla Viaccia che sbocca in Arno e di la lun-

go il detto fiume fino allo sbocco in esso dell'Ombrone pistojese. Le altre tre Comunità limitrofe sono, quella di Carmignano a pon-, la Com. di Campi a sett. e la Comunità di Brozzi da lev. a scir.

Fronteggia con la Com. di Carmignano rimontando dal suo shocco in Arno il tortuoso giro dell'Ombrone pistojese, col quale rasenta le ultime falde de'colli di Comesna, di Pilli e di Montalbiolo fino al Ponte dell'Asse sulla strada regia pistojese. Costà cessano i confini della Com. di Carmignano con questa di Signa, il di cui territorio voltando direzione da sett. a lev. percorre la strada regia pistojese di conserva con la Com. di Campi passando in mezzo al borgo di S. Pier a Ponti fino al Fosso Reale, dove trova il Ponte de' Mulini che cavalca la strada regia pistojese.

lvi alla Com. di Campi sottentra l'altra di Brozzi, con la quale la nostra voltando n sett. a lev.-scir. si dirige da primo er il Fosso Reale, col quale entra mana del Bisenzio, il di cui alveo tino al Ponte di S. Moro, passata maza in esso del Fosso Macinante.

a pon .-lib. il Bisenzio e l'Isola i per dirigersi lungo la Viaccia dirimpetto alla Comunità della

strade rotabili fanno capo al Caieve di Signa, la maggior parte
di veugono dal Ponte all'Asse
ia pistojese e dalla strada mili'arberino di Mugello, quelle delnistra dell'Arno passano tutte sul
Signa, senza dire della strada reese che per quasi tre miglia dirimett.-grec. rasenta il territorio di
parunità.

i riducono i principali corsi d'aclambiscono i confini comunitativi; a ostro l'Arno, a pou. l'Ombrov. il Bisenzio, il quale entra nel di Signa nell'ultima sua sezione manzi di vuotarsi nell'Arno presso di Signa.

reno di Signa spetta a due epoche quello dei colli di S. Miniato e del Signa ia parte dei poggi formati o marnoso e di calcare-compatto di amblea, volgarmente appellato co-, le quali due rocce propagansi fino I monte d'Artimino; mentre la sotpianura verso lev. è stata profondazionata dalle torbe dell'Arno, non

Fosso Reale e dal Fosso Macihe shoccano entrambi nel Bisenzio
il contine orientale della Comunità.
ezione fra il Bisenzio e l'Arno chiaattora Isola de' Renaj devesi probate all'effetto delle colmate prodotte
i piena del 1333 e continata per provdella Signoria di Firenze degli 11
1361 — (Ved. sopra pag. 402).

tessa cosa è accaduta nella pianura imos a rasente la strada regia pistoje-conserva l'antica sua denominazione lule.

ii i prodotti agrarj necessarj alla vita. Signa risiedono in Cam uno nel territorio di Signa: le viti e dell'Ipoteche ed il tri vi cuoprono i colli intorno e danno stanza sono in Firenze.

olio e vino squisiti, mentre la pianura è fertilissima in cereali, in mais, in legumi, in alberi di loppi ecc. ed in pasture, per cui il bestiame specialmente bovino costituisce uno dei rami più importanti di lucro e di commercio attivo per i possidenti terrieri.

Anche le acque del Fosso Macinante e quelle dell'Arno sono di un profitto giornaliero, le prime ai mugnai di S. Moro, le seconde ai navicellai di Signa.

Ma l'agiatezza e la prosperità, conseguenza dell'aumentata popolazione di Signa, devesi alla celebrità dei suoi cappelli di paglia che lavorarousi innanzi che altrove con grande maestria e solerzia dagli abitanti di questa e delle limitrofe Comunità.

Fu il bolognese Domenico Michelacci il primo che introdusse e che incominciò a commerciare con l'estero i cappelli di paglia di Signa, ossia di Firenze, di che ta palese una lapida posta sopra il di lui avello nella chiesa parr. di S. Miniato a Signa, dove egli fu sepolto. Essa sola può servire di lume alla storia di una manifattura che formò la principale ricchesza di cotesta contrada. Eccone le parole:

### HIC JACET

Dominicus Sebastianus Michelagei de Bononia, Qui omnium primus gausias Anglis venundit, Novoque istituto commercio paleis

SE SIGNAM PINITIMOS DITAVIT Ando D. MDCCXXXIX. TERTIO NOBAS AU-GUSTE

PRO VIRO BERE DE HAC TERRA MERITO DEUM PRECATE

Se è vero che gli Olandesi innalzassero una statua a colui che trovò il modo di conservare le aringhe per farne commercio all'estero, con più ragione i Siguesi avrebbero dovuto scolpire un mausoleo alla memoria di Domenico Michelacci.

La Comunità di Signa mantiene una levatrice ed un maestro di scuola. Il giusdicente, il cancelliere Comunitativo e l'ingeguere del Circondario della Comunità di Signa risiedono in Campi; la conservazione dell'Ipoteche ed il tribunale di prima Istauza sono in Firenze.

SIGNANA a FRASSINETA nel Val-d'Arno casentinese. — Due Cas. nel popolo di S. Egidio a Frassineta, Com. e circa sei migl. e sett.-maest. di Chiusi del Casentino Giur. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Cotrati due casali del contido arctino si sottomisero al Comque di Pirenze per atto del 26 gennajo 1385 (stile comune)

Anche nel 1348 con atto del 17 dicembre gli nomini di Framineta e di Signana del contado d'Arezzo, vicariato di Campi (sotto Bibbiena) etessero il loro sindaco per inviarlo a Firenze a giurare fedeltà al principe Gualtieri Duca d'Atena nuovo signore delle città di Firenze, di Arezzo e loro giurisdizioni. — (Anca. nuzza Raron-massioni in Fin.) — Fed. Framunata nel Val-d'Armo casentinese.

SIGNANO m GREVE net Val-d'Arno sotto Firenze. — Cas. con ch. parr. (S. Giusto) filiale della metropolitma fiorentina, nella Com. di Legnaja, Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in pianura fra la ripa sinistra del-P Aruo e la strada regia Livornese.

Se non vuolsi tener conto di un diplosta dell'Imp. Corrudo I del 22 luglio 1038 n favore della Badia fiorentina, in cui è remenentato un luogo di Signano, la prista memoria della chiem di S. Giusto a Mignano sarebbe quella riportata dal Languaro sarebbe quella riportata dal Languaro sotto l'anno 1270, quando era rettore di S. Giusto a Signano il prete lacopo. — Anche alla pag. 1235 dell'Opera citata trovani lo stemo preta lacopo rettore della chiem di Signano nel numero de' parrochi, che usi Si aprile del 1286 ansisterono nella chiem maggiore ad una riunione del clero fiorentino e dei parrochi della stema diocesi.

Finalmente la cura di S. Giusto a Signano fiz registrata fra le suburbane della pieve maggiore nel catalogo delle chiese della discesi fiorentina compilato nel giugno del 1299, al pari che nel cataloghi posteriori.

La parrocchia di S. Giusto a Signano nel 1833 noverava 238 abit.

SIGNANO m PAGNA in Val-di-Sieve. — Cut. con chiesa purr. (S. Clemente) nel piviero di Fagna, Com. Giur. e quasi tru migliu a sett. di Scarperia, Dioc. e Comp. di

Essede alle falde meridionali dell' Appraino fra il giogo di Scarperia e il montra Castel-Guerrino, sopra uno sprone de sendesì lungo la ripa destra del torr. lerisar, a pon. della strada detta del Giop di Scarperia che conduce a Firenzuola.

Gresta chiesa parrocchiale fino dal senio XII almorno era filiale della pieve di fagna, siccome lo dichiara il catalogo del

1299 di sopra citato.

Essendo essa per vecchiezza rovinata, fu nedificata di pianta nel principio del secolo IVIII a spese del Granduca Cosimo III, per cui fuo d'allora il sovrano della Toscana se divenne il legittimo patrono.

La parr. di S. Clemente a Signano nel

1833 contava 120 ahit.

SIGNANO or FIVIZZANO in Val-di-Ma-

SIGNANO DE VAGLIA in Val-di-Sieve.

- Fed Pirtha-Mensola e Vaglia.

SILANA (ROCCA), o SILLANO in Valdi-Cecina. — Ped. Rocca Silana.

SILANO, o SILIANO TRELA GARFAGRARA
sella Valle superiore del Serchio. — Vill.
con soprastanti ruderi di un castellare e chiem prepositura (S. Bartolommeo) capoluogo
di Com. nella Giur. e circa 5 migl. a sett.mentr. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, già di Lami-Sarzana, Duc. di Modena.

E posto sul fianco occidentale dell'Appensino omonimo fra due torrenti, il primo de quali appellato Serchio di Soraggio sende al suo lev., mentre passa al suo pon.

il torr. dei due casali di Dalli.

Una delle più antiche rimembranze di questo luogo di Sillano incontrasi in una carta dell' Arch. Arciv. lucchese del genn.

793, citata all'Art. GARYAGNANA.

Silano, o Sillano, su una delle villate della vicaria di Camporgiano che nel 1340 il Camporgiano che nel 1340 il Camporgiano che nel 1340 il Camporgiano che nel 1340 il Camporgiano, ed al medesimo nello su so tempo rilasciò con titolo d'investitura sendale. — Ped. Campongiano, dove su in licato, che tutti i paesi di questa Vicaria riturnarono poco dopo sotto il dominio Lacche, sinchè nel 1446 si diedero volontariamente ni marchesi d'Este di Ferrara.

Fsistono ancora nella parte superiore del monte di Sillano i fondamenti della sua antiri rreca, detta il castellaccio. — Ivi presso sopra il ramo orientale del Serchio di

Soraggio eravi un ponte di materiale che una piena nel 1578 portò via, rifatto di legname nel 1585.

Dal parroco di Sillano dipende il rappellano delle Capanne di Sillano poste circa due miglia più in alto verso le gessaje di Soraggio sotto il giogo di quell' Appennino

chiamato dell'Ospedaletto.

Nel distretto delle Capanne di Sillano scaturiscono le più alte sorgenti del Serchio che dicesi di Soraggio, così appellato dal popolo di questo nome. — Al dire del Valisnieri il Vill. di Sillano produsse alcuni uomini chiari in medicina, fra i quali egli contava un Giovanni Laurenzi ed un Giovanni Lemmi.

La Comunità di Sillano nel 1832 contava 1901 abit. repartiti come appresso:

| ı. P | opulo d | i Sillano Abit.      | 496  |
|------|---------|----------------------|------|
| 2.   | -       | Capanne di Sillano » | 171  |
| 3.   |         | Dalli sotto »        | 169  |
| 4.   |         | Dalli sopra »        | _    |
| 5.   |         | Soraggio »           |      |
|      |         | TOTALE Abit.         | 1901 |

SILANO (CAPANNE 11). - Ved. l'Art. pri cedente.

SILANO (PIEVE DI) fra la Val-di-Pesa e la Val-di-Greve. — Pieve antichissima sotto il titolo di S. Pietro, nella Com. Giur. e circa due migl. a pon. di Greve, Dioc. di Ficsole, Comp. di Firenze.

Risiede sulla cresta de'poggi che separano l'acque della Greve da quelle della Pesa, lungo la strada rotabile che da San-Casciano per Mercatale, Macerata e Silano si unisce a Panzano alla regia Chiantigiana.

Molte pergamene appartenute alla vicina Badia di Passignano fanno commemorazione di questa pieve; la più antica delle quali scritta in Passignano, piviere di S. Pietro a Silano, nel marzo dell'anno 884. A quella succedono altre carte del marzo 903, del maggio 941, settembre 957, febbrajo 985, maggio 986, nov. 987, luglio 988, gennajo 989, agosto 990, marzo 992, giugno 993, ottobre e novembre 990, per tralasciarne molte più scritte dopo il mille, nelle quali è fatta menzione della stessa chiesa sottomatrice di S. Pietro a Silano.

La pieve di S. Pietro a Silano fu confermata ai vescovi di Fiesole dai Pontefici Pasquale II e Innocenzo II con holle del marzo 1003 e del novembre 1034. Essa era di antico padronato dell'illustre famiglia Gherardini di Firenze, cui è ritornata per renunzia fatta dal patrono ultimo Mazzetti. — Fra i pievani di Silano è noto quel Matteo di Franco della Badessa, spedalingo del Bigallo e poeta faceto, che nel 1492 fu canonico fiorentino assai commendato dal Poliziano, e ben visto dalla sua Rep., dalla quale ottenne per 15 anni l'usufrutto de' bagni di S. Giuliano presso Pisa.

La pieve di Silano ha sotto la sua giurisdizione quattro popoli, cioè; 1.º S. Maria a Vicchio Maggio; 2.º S. Maria a Rignana; 3.º S. Martino in Valle; 4.º S. Biagio a Passignano con l'annesso di S. Andrea al Poggio a Vento, soppresso nel 1780.

La cura di S. Pietro a Silano nel 1833 contava soli 42 abit.

SILICAGNANA, SERACANIANA, O SIRIGA-GHANA DELLA GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Vill. con chiesa part. (S. Martino) nella Com. e circa un migl. a grec. di S. Romano, Giur. di Castel-Nuovo di Garfagnana, Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Trovasi in poggio fra le radici dell' Appennino di Corfino, che ha al suo grec., ed il fi. Serchio che scorre al suo pon.-lib.

Fino dal 754 possedeva una corte in Seracaniana il pisano Walfredo, o il di lui cognato lucchese Gundualdo, assegnata da essi in dote con altri beni al Mon. di S. Pietro a Palazzuolo in quell'anno stesso fondato presso Monteverdi in Val-di-Cornia nella Maremma Massetana.

La chiesa di S. Martino a Silicagnana (Seracaniana) è rammentata in una holla diretta nel 1168 dal Pont. Alessandro III al pievano della Pieve-Fosciana. — Ved. Pieve-Fosciana.

La parr. di Silicagnana nel 1832 contava 305 abit.

SILICANO, o SILLICANO DI GARPA-GNANA nella Valle superiore del Serchio. — Vill. con ch. parr. (S. Niccolò) presso il casale di Filicaja nella Com., Giur. e circa 4 migl. a ostro-scir. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, una volta di Lucca, Duc. di Modena.

Tanto il Vill. di Silicano come il Cas. di Filicaja sopra un poggio a piè della Pania Secca nell'Alpe Apuana.

Fu questa di Silicano una delle chiese filiali della Pieve Fosciana rammentata nella holla pontificia del 2168 teste indicata. Nel 1832 la parr. di S. Niccolò a cano contava 427 abit.

SILICO, o SILLICO DI GARFAGNANA la Valle superiore del Serchio. — Vill. ch. parr. (S. Lorenzo), di cui sa parte che il popolo soppresso di S. Jacopo a praja, nella Com. e circa un miglio e n a lev.-scir. della Terra di Pieve-Fosci Giur. di Castel-Nuovo, Dioc. di Masse cale, testè di Lucca, Duc. di Modena.

È posto alla base meridionale dell'Apnino, volgarmente detto l'Alpe di S. legrino, lungo un fosso omonimo, ela per confine a seir. il popolo di Cesera pon. quello della Pieve-Fosciana, a l'Appennino, a lib. e ostro il fi. Ser

La ch. di S. Lorenzo a Silico al paquella di S. Jacopo a Capraja trovas minata nella bolla di Alessandro III 1168 al pievano della Pieve-Fosciana, anni innanzi che sossero riunite (anno 1).

Attualmente la cappellania del Ca Capraja è dedicata a S. Lucia. — l'ed Praja nella Valle del Serchio.

La cura di S. Lorenzo a Silico con i nesso di Capraja nel 1832 contava 500

Subbiano nel Val-l'Arno casentinese.

SILVESTRI (MONTE). — I'ed. M. Silvestri.

SILVESTRO (S.) ALLE CONVERT — Ved. Conventose., e così degli altri ghi che hanno, o che ebbero, per c titolare S. Silvestro.

SIMIGNANO, nella Valle superiore l'Elsa. — Cas. che su castelletto, del conserva il nomignolo una ch. parr. (Segno) con l'annesso di S. Maria a Radi Montagna nel piviere di Molli, Com. Ce quasi 5 migl. a pon. di Sovicille, Dic Colle, e innanzi di quella di Volterra, C di Siena.

Risiede sul rovescio della Montagno Siena lungo la strada rotabile che per Pieve a Scuola a Colle basso.

Fu Simignano uno de' castelletti de bili di Staggia, da alcuni de' quali nel venne sottomesso alla Rep. di Siena (Arch. Dipl. Fior., Carte di S. Euge

Un parroco di questa chicsa scrisse lettera a S. Caterina da Siena publi tra quelle del Padre Burlamacchi. Il cas di Simignano, demolito nel 1316, a teneva allora, al pari dell'altro di Ra Montagna, alla famiglia magnatizia

Perrina di Casole. — Ved. Radi di Montacia, e Magno (S.) a Simignano.

La parr. di S. Magno a Simignano con l'annesso di Radi di Montagna nel 1833 contava 244 abitanti.

SIMONE (S.) A MONTERCHI nella Valle Tiberina. — Fed. Montancui, e così di tutti gli altri popoli che avessero per titolare i SS. Simone e Giuda.

SIMONE (SASSO DI) nella Val-di-Foplin. — Ved. Sasso di Simone, e Sestino Comunità.

SINATICO, o ASINATICO (PIANO) nella Montagna di Pistoja. — Ved. Asinatico (Piano).

SINGERNA, fiumana in Val Tiberina. — Eun corso precipitoso d'acque che trae le me più alte sorgenti dalla sommità del Monte Foresto e da le pendici orientali del Monte di Penna sopra l'Alvernia. — Cotesta Semana prende il nome di Singerna anrbe innanzi di accogliere dal lato destro le rque del sosso Tritesta, il quale discende de contorni del monte di Chiusi casentiuese. Dopo di ciò la Singerna piegando direzione **⇔** scir. a cstro rasenta a sett. il poggio di Coprese, clove riceve i copiosi tributi che vi pertano dal lato di pon. i due torrenti Carboschia e Camajano. Di la dopo aver cosieggiato la hase del poggio di Caprese, direspetto alla chiesa di Tifi, la Singerna direnuta fiumana riprende la prima direzione da maestr. a scir. bagnando le falde del poggetto di Rocca-Cignata, finchè innanzi di arrivare al colle di Monte-Doglio cotesto corso d'acqua dopo il cammino di circa 16 miglia perde il suo nome nel si. Tevere. — Fed. Caparsa Comunità.

SINTIGLIANO (Sintilianum) in Val-Tiberina. — Cas. con ch. prioria (SS. Bartolommeo e Giorgio) nella Com. Giur. e zzo migl. a grec. di Pieve S. Stefano, Dioc. di S. Sepolero, una volta di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

È preto in collina lunge la strada mulattera tracciata sulla destra del torr. Colledestro per salire sull'Appennino appellato il Poggio della Zucca, la dove alle selve sepriori di castagni sottentrano coltivazioni di campi e di vigne.

Mel 1342, a di 6 dicembre, gli nomini del Comune di Sintigliano e di Cordonica del contado aretino, e del viscontado di Ferona, stando in Colle-Franciano, seceso mandato in testa di un sindaco, assinche in nome loro si recasse a Firenze per prestare al principe Gualticri Duca d'Atene giuramento di fedeltà come signore generale di Firenze e del suo dominio. — (Azen. Dire. Fior., Carte dell'Arch. gen.)

Forse riferisce a questo luogo medesimo quella corte di Sitrignano (sic) che l'Imperatore Ottone I nell'anno 967 donava ad un suo sedele con molti altri luoghi della Massa Verona (giurisdizione di Pieve S. Stefano) e nei distretti di Chiusi, della Badia-Tedalda e di Verghereto. — Ved. Massa Perona.

Il priore de'SS. Bartolommo e Giorgio a Sintigliano gode il privilegio di sedere fra i canonici della collegiata di Pieve S. Stefano.

La parrocchia di Sintigliano nel 1833 noverava 100 abit.

SIRIGNANO, o SERIGNANO in Val di-Sieve. — Ved. Castagno in Val-di-Sieve.

SIRO (S.) A CASCIA nel Val-d'Arno superiore. — Cas. che conserva il nome della sua ch. part. nel piviere di Cascia, Com. Giur. e circa due migl. a ostro-lib. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.— Ved. Carcia (S. Siro A).

La parr. di S. Siro a Cascia nel 1833 contava 144 abit.

SISTO (S.) AL PINO nel Val-d'Arno pisano. — Ved. Pino (S. Sisto AL).

SITECCHIO (Sitichium) fra la Va'-di-Merse e la Val-d'Elsa. — Cast. perduto dove fu una chiesa (S. Giovanni) nei possessi e distretto della parr. di S. Flora in l'al di-Strove, ora di Scorgiano, sul confine dell'antica Dioc. di Volterra con quella di Siena, siccome lo fu sui confini giorisdizionali delle Comunità di Monteriggioni con quelli di Sovicille e di Casole.

Il luogo di Sitecchio situato sul Monte Maggio dopo il sec. X apparteneva ai nobili Franzesi di Staggia e Strove; il qual vero apparisce dalle carte dell'Abbadia di S. Salvatore all'Isola tiunite a quelle di S. Fugenio al Munistero nell'Arch. Dipl. Fior.

Fra le carte pertanto di detta Abbadia ne citerò una del 4 giugno 1168 rogata nel poggio di Mal-Borgo, in cui si tratta di una vendita alla Badia prenominata di terre che i nobili di Staggia possedevano da Colle a Castagnolo fino a S. Giovanni di Sitecchio in Monte-Maggio, ecc.

Anche una pergamena della Badia di Passignano dell'anno 1156 rammenta il Cast. di Sitecchio nel territorio sancse.

Ma ciò che importa maggiormente è, che questo luogo di Siterchio su dichiarato sul confine della diocisi di Volterra da una bulla del Pont. Alessandro III del 23 aprile 1179. — Ved. Volterra, Diocesi.

SMILEA nella Valle dell' Ombrone pissojese. — Villa signorile de' nobili Covoni di Firenze, il cui sabbricato ha l'aspetto di un sortilizio coronato da beccatelli e da merli sulla strada provinciale Montalese, alla sinistra della siumana d' Agliana e di contro all'antico monastero dissatto di S. Salvatore in Agna nel popolo, Com. e quasi mezzo miglio a lev.-scir. della pieve di Montale, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze. — Ved. Agna nella Valle dell' Ombrone pistojese, e Montale.

SOANA, SOVANA (Suana) nella Valle della Fiora. — Città etrusca quasi deserta, sobbene conservi con la cattedrale il titolo dell'antica sua diocesi, mentre il vescovo siede nella vicina Terra di Pitigliano, Com. di Sorano, da cui dista 4 migl. a lib., Giur. e tre migl. a maestro di Pitigliano, Comp. di Grosseto.

Risiede in una pianura ch' è 500 br. superiore al livello del mare Mediterraneo sopra un terreno di tula vulcanica solcato profondamente intorno da duc fossi, Calesino e Picciolana, che poco lungi da Soana si vuotano a ponente nel fiume Fiora.

Questa città già torte per posizione quasi isolata, per le sue mura, e per la gente che l'abitava; questa città che continuava a governarsi con le proprie leggi quando vi arrivarono i Longobardi; che per lunga età fu residenza de' propri gastaldi, de' vescovi e di una potente prosapia di Conti; questa città che nell'estate del 1240 fu capace di far fronte ad un esercito di Federigo II e a sostenere un assedio, è ridotta in cotanto misero stato che la sua popolazione nel 1833 non oltrepassava 64 persone.

Diceva a ragione il Santi, che l'ambito considerabile delle sue mura, le strade dirette e parallele, lunghe circa mezzo miglio e fiancheggiate da numerose case, ora semidirute, o atfatto rovinate, gli avanzi del cassero, del palazza de' suoi Conti e di un acquidotto, tuttociò mostrerebbe abbastanza nello scheletro stesso di Soana, che essa fu grande e ragguardevole, quando l'istoria e la tradizione non lo assicurassero. Al che aggiungasi qualmente la sua cattedrale, edificata verso la metà del secolo XI, di una ca-

pacità piuttosto vasta, manifesterebbe che non tanto poca allora esser doveva la popolazione di questo paese che ora a buon diritto può chiamarsi la città di Geremia.

Inoltre avvertiro, che Sonna non solo essere doveva florida al tempo degli Etruschi e dei Romani, ma ancora sotto il dom nio de' Longobardi, de' Carolingi e degli Ottoni, siccome lo dimostra più che la tradizione la sua storia politica ed ecclesiastica.

Non risalirò ai tempi antichissimi, poichè se di tutte le città dell' Etruria con grande parsimonia su discorso dagli scrittori del Lazio, di questa di Soana su detto tanto poco da non ne saper quasi nulla innanzi la conquista che ne sece la Rep. di Roma, e solamente uno scrittore italiano vissuto nel primo secolo dell' Era Cristiana (C. Plinio il vecchio) lasciò scritto, che Soana su una delle romane colonie.

Di akuni monumenti sepokrali, trovati nel 1843 nelle colline un migl. e mezzo circa a maestro di Sonna, fu fatta menzione nel Bullettino dell'istituto di corrispondenza archeologica di Roma pel settembre del 1843, dove lo scuopritore inglese sig. Aimsley dava la notizia di aver trovato nei lucghi denominati il Poggio Prisca, la Gretta Pola, la Fontana, o in quelle vicinana molti avanzi di monumenti antichi, ch' 🏎 gli non dubitò di crederli sepolcreti etruschi tagliati nel tufo; talchè in quella sue lettera conclude: non essergli altrové occorsa cotanta varietà quanto in Soana di sepoleri scolpiti, su molti de'quali sono iscriziosi (suppongo etrusche; di poche parole. « Ciò » non pertanto (termina il sig. Ains'ey) » non mi venne fatto di scuoprire resto 🕶 » runo di etrusche mura ».

Dal primo al sesto secolo di G. C. abbiamo una lacuna insormontabile per la mancanza di scrittori toscani, e la necessità di leggeme gli avvenimenti in istorici loro nemici, o veneratori di Roma, i quali, diceva il Pignotti, non ci danno mai a vedere i popoli Etruschi sotto un bell'aspetto. Gfi abitanti di varie città di questa provi**ncia** avendo ottenuto l'onore della cittadinanza romana a poco a poco ne presero l'indole, i costumi ed i sentimenti. Da quel tempo pertanto le vicende degli Etruschi in generale e de' Soanesi in particulare si confondono con quelle di Roma, finche dopo ruinato il romano impero torna a sentirsi parlare di Soana governata con leggi proprie. — Tetimone di quest'ultimo fatto è S. Gregono Magno in una lettera scritta li 10 magpo dell' Indis. X (anno 593) a Maurizio e Vitaliano comandanti un esercito de' greci sel Lezio.

Neppure ho dati sufficienti per assicurare che quel C. Ildebrando fratello di Geremia racovo di Lucca figlio dell'abate Eriprando, fosse l'autore de conti Aldobrandeschi, anto più che eglino non compariscono di erigine longobarda, ma sivvero di legge salies, siccome lo indicava una membrana autografe del giugno 1114 citata all'Art. Sax-TA-Froma ( Vol. V. pig. 144); e nellampoco dire che eglino derivasser da quel marchese Lamberto marito della contessa Ermengarde, il quale nel 973, stando nel suo castel di Valiano presso Campagnatico, oppignorò per 10000 lire 45 corti e castelli con chiese che possedeva nei contadi di Chiusi, Castro, Tescapella, Soana, Roselle, Populonia, Parma, e Gavi nella Liguria; gioverebbe b nsl alla storia qualora si sapesse sotto qual legge viveva quell' Oberto mondualdo della contema Ermengarda, stata moglie del predetto marchese Lamberto, il quale Oberto assistè al contratto del 17 aprile 989, allorché la stana vedova riacquistò dal prete Ropprando per le 10000 lire le 45 corti oppignorate nel 973 dal March. Lamberto stato di ki marito. — (Anca. Dipl. Fion. Carte A. wietine).

In tutti i casi se i conti Aldobrandeschi di Soama erano di origine salica non dovetano aver che sare con il conte Gherardo del
contado volterrano che su padre di un altro C. Gherardo signor del Castel di Setena presso la Terra di Chiusdino, tostochè
quest' ultimo nell'atto di sondazione (anno
1004) della Badia di Serena si dichiarava
di legge longobarda. Era questi probabilmente sertello di un altro C. Ildebrando che
trovammo rammentato in un istrumento
luchese del 17 nov. 980, rogato in Viquale nella Val-di-Cornia, ed in una membrana del 29 giug. 988 esistente nell' Arch.
larghesi-Bichi di Siena.

Non debbo ommettere frattanto il nome di mente Rodolfo che visse nel principio del molo XI, probabilmente di origine salica, sicome lo fa dubitare una carta del di 8 fibrajo 1020 scritta nel monastero di Monteredi, con la quale donna Perisinda chiamata Betizia figlia di Tursinglo di nazione francese, e però vivente a legge salica,

donò al Mon. di S. Pietro a Palazzuolo presso Monteverdi quattro case massarizie per rimedio dell'anima sua, di quella del conte Rodolio e della contessa Ermengarda di lui moglie, non che di Matilda e d'Imilda figlie del conte Rodolfo prenominato.—(Anca. Dirl. San.)

A buon conto con quest'atto si viene a scuoprire un altro conte maremmano per nome Rodolfo che fu marito di una contessa Ermengarda, e perciò diverso dal conte Rodolfo del contado rosellense che fu marito della contessa Willa e padre del C. Ildebrando mondualdo della madre uell'anno 1007. — Ved. Badia a Spugna, e Grossarro.

Contuttociò ignoro ancora se il C. Rodolfo marito d'Ermengarda era fratello di
quel C. Gherardo padre del C. Teudice del
territorio volterrano, ovvero di quel C. Ildebrando che trovammo nel 17 nov. del
980, in Vignale di Maremma, per ricevere
a livello dal vescovo di Lucca dieci case
massarizie, o poderi di pertinenza della pieve di Sovigliana in Val-di-Cascina.

Ma per tornare alla dinastia dei conti di Soana di casa Aldohrandesca, non starò a rammentare il famoso Card. Ildebrandino di Soana salito nel 1073 sulla cattedra di S. Piero col nome di Gregorio VII, mentre non mi è riescito trovare il suo nome nell' albero genealogico di quella prosapia; ne debbo qui ripetere quanto fu detto di essa all' Art. Santa-Fiona, se non per nominure un vescovo di Soana, Viviano, che nel 22 ottobre 1208, assistè in Soana nel palazzo degli Aldobrandeschi al rogito del testamento dettato da Ildebrando degli Aldobrandescdi conte Palatino, nel quale atto si dichiarano eredi i diversi figli suoi, il primogenito de' quali appellavasi come il padre Ildebrandino, che si disse maggiore per distinguerlo da un altro fratello pupillo il quale ebbe nome di Ildebrandino minore.

Al conte Ildebrandino padre spetta un trattato inedito esistente nell' Arch. Dipl. sanese, concluso nel 14 nov. dell'anno 1203, fra esso conte e la Rep. di Siena, riguardo allo stabilire il prezzo e la quantità del sale che alla Rep. stessa doveva vendere il detto conte Ildebrandino di Sonna come padrone di Grosseto e del suo distretto.

Questo documento frattanto servire potrebbe a confermare che innanzi il 1203 i conti Aldobrandeschi di Soana erano in guerra contro il Comune di Siena seguace fatto dal Comune di Firenze nel 1327 dopo che il più antico su tagliato da Castruccio. Il qual capitano sino dal 29 settembre del 1325 era venuto cou la sua oste a Lecore in sul contado di Firenze, e il di seguente pose il quartier generale nei colli di Signa. Talchè i cavalieri e pedoni de' Fiorentini che erano costà per sare afforzare il castello, veduta l'oste, abbandonarono il paese e sumono si mal consigliati che non tagliarono il ponte sopra l'Arno ecc. — (G. Villant Cronica Lib. IX. Cap. 317).

E poi, soggiunge il Villani, a dì 28 sebbrajo il capitano lucchese, raccolta sua gente sece ardere Signa e tagliare il ponte sopra l'Arno, e abbandonò la Terra, dopo avere per dispetto de'Fiorentini fatto battere costi moneta piccola con l'impronta dell'Imperatore Ottone, e chiamaronsi quei denari Castruccini. — (Cronica cit. Lib. IX. 62p. 338 e 339). Quindi l'A. medesimo aggiunge, (Lib. X. cap. 5.) « che nello stesso anno 1326, a di 14 settembre su ordinato dai Fiorentini di riporre e di afforzare tanto Signa come Gangalandi, e così fu fatto; e S gna su murata con alte e forti torri; ace)rilando immunità e grazia a quei terrazzani che vi fabbricassero le case ». — Rispetto a Gangalandi (*Lastra*) fu ordinato di riporre il paese più d'appresso la pieve di Signa, avvicinandosi, cioè, all'Arno presso il capo del ponte omonimo.

l'opera (loc. cit.). — Che peraltro le fortificazioni intorno a Signa si ordinassero appena accaduta la battaglia dell' Altopascio,
lo dichiara una provvisione del 27 settembre
1325, con la quale i Dieci della Balia di
Guerra diedero facolta al monaco don Donato ed a fra Taddeo converso della Badia di
Settimo, deputati dal Comune di Firenze alle fortificazioni del Castel di Cappiano, di
spendere lire 1100 di fiorini piccoli nelle
fortificazioni del Castello e ponte di Signa.
— (Arcm. Dipl. Fion. Carte di Cestello).

Dondechè essendo corsi soli tre giorni dalla provvisione suddetta all'arrivo dell'oste lucchese in sui colli di Signa, dovette mancare il tempo per mandare a effetto quella deliberazione, tostochè alla comparsa di Castruccio il presidio fiorentino abbandonò il castello di Signa senza neppure tagliare, come dissi, il ponte sull' Arno.

Bensì ebbe cura di fare ciò il capitano nemico, allorchè egli colle sue genti abbandonò il paese di Signa dopo averlo svaligiato e messo a fuoco.

Di ootal distruzione, e della sortiscazione e riedificazione del castello e del ponte di Signa tratta il Manui nelle sue osservazioni sopra il sigillo XIV del Vol. II de' Sigilli antichi, dove si dà copia di un'iscrizione in pietra esistente tuttora sopra la porta del castello medesimo verso pon., dalla quale esce la strada che guida a S. Miniato a Signa. Vedesi al di sopra di essa lo stemma grande dei re Augioini di Napoli, a desta quello del Giglio fiorentino, ed alla sua sinistra l'arme spettante alla Parse Guelfa.

L'iscrizione dice: Anno Domini moccanione del Martis Terra de Signa destructa per per Castruccium et Ghibrilinos de Signa, et subsequenti anno braedipicata puit mandato illustris Principis Domini moctai Caroli Hirrusalem et Sigiliar Regis primosphies, Ducis Calabriae, ag epus Vegari gemerales, et Domini Florentiae, per mercene militem Dominum Federicium de Tromis (o piuttosto Troggisio) expensis Florentiacoum.

Esistono tuttora due porte castellane e gran parte delle mura e delle torri ch**e nel poggi**o facevano corona al castello di Signa, messe a prova nel 1397, quando la Signoria di Firenze, essendo per deliberare la guerra contro Giovanni Galeazzo Visconti, le genti d'armi che il Signore di Milano teneva in Siena, guidate dal conte Alberigo, fecero una scorreria nel contado fiorentino fino a Signa, intorno al di cui castello, dopo aver dalo il guasio alla Lastra, quello truppe si accamparono. Ma quantunque per due giorni lo combattessero, non vi froero altro frutto che di avervi lascinti molti morti ed un gran numero di feriti. — ( Amen. Ster. Fior. Lib. XVI).

All'epoca della riedificazione del castel di Signa deve riportarsi la ricostruzione del ponte rotto da Castruccio; e reputo che sia la figura di quel ponte con una torre sulla testata destra circondato dai gigli Angioini che servì poi di arme al Comune di Signa, aiccome può vedersi nel sigillo illustrato dal Manni ed anche nella facciata della pieve.

In quanto alla chiesa di S. Maria al Castel di Signa, essa doveva esistere innanzi il mille, poichè sino dall'anno 977, come dissi, dalla contessa Willa, madre del marchese Ugo, fu donata alla Badia fiorentias una chiesa in detto castello; la quale donzione venne confermata al Mon. medesimo

sto con il suo distretto dovesse restare in

laoltre furnno esclusi da quell'atto i catelli delle Rocchette e di Scurlino, restanto però convenuto di fare la divisione fra
le terre, castelli ecc. che tenevano in seuto dell'abbate delle Tre Fontane. f'inalmeste anche i paesi della casa Aldobrandeta posti nel vescovato di Volterra, com'emo Radicandoli, Belforte, Monte-Gemoi, Monte-Guidi e Sillano, dovevano go
dessi in comune fra i due rami di conti.

A dare tinalmente maggior validità all'intrumento di cotal divisione il conte lldebrandino di Souna prometteva a quello di Santa-Fiora di ottenere fra due mesi l'apposazione dal Pontefice allora regnante.

Dopo cotest'atto il conte Ildebrandino di Sana diede facoltà a quello di Santa-Fiora di scegliere a piacere una delle due porzioni che voleva con i patti e condizioni ivi descritte; sicché quest'ultimo conte scelse e rimete di sua parte, oltre i paesi sopra nomitate, anche la Terra di Magliano con gli altri castelli, ville, e baronie ecc. nominate nell'istrumento preindicato. All'incontro il conte di Santa-Fiora rinunziò e cede liberamente a quello di Soana la Terra di Pian-Catagnajo con molti altri paesi nell'istrumento di divisione designati.

Già all' Art. Ordetello su avvisato, che l'abbate delle Tro Fontane sino dal 1269 arra investito a titolo di seudo il conte ll-debrandino, detto il Rosso, di Soana, del Cat. e giurisdizione di Orbetello; la quale investitura su poi url 1286 rinnovata con in contessa Margherita di Soana figlia unica ed erede del conte Ildebrandino prenomitato. Così all' Art. Sarta-Fiora su detto, che la contea Aldobrandesca toccata di parte al C. Ildebrandino siglio del C. Guglielmo E Soana, alla sua morte, che accadde nel 1284, pervenne intieramente nella detta sua figlia contessa Margherita, la quale si era impalmata al conte Guido di Monsorte.

De simile connubio nacque una sola femmina Anastasia, la qual donzella essendosi maritata al conte Romano di Gentile di Berbollo Orsini portò in quella casa magnatizia di Roma tutta la contea di Soana.

Venuti i signori Orsini padroni dello stato Aldobrandesco, abbandonarono poco dopo l'autica residenza della città etrusca di Suna divenuta infetta per malaria, e si stabilirono in Pitigliano dove fabbricarono la

reggia ed un castello con molte fortificazioni. — Ved. Piricuano,, al cui Art, fu accennata la serie de conti Orsini di Soana fino all'alienazione della contea al Granduca Ferdinando I, mediante contratto del 9 giugno 1604, confermato nel 10 ottobre del 1606 dal conte Bertoldo Orsini fratello del C. Gio. Antonio cessionario.

Un fatto che non merita di essere tralasciato mi sembra quello di avere i Soanesi, mentre erano vassalli de'conti Orsini, provocato nel 4 settembre 1477 una deliberazione dalla Signoria di Firenze, per la quale essi furono ammessi alla cittadinanza fiorentina. — (ARCR. DELLE RIFORMAG. DI FIRENZE).

Ma la città di Soana che dava il nome ad un vesto territorio, e che conserva tuttora con la cattedrale il titolo al suo vescovato; quella città che per molti secoli fu residenza e capitale della piu potente dinastia maremmana, dal secolo X Il in poi videsi di mano in mano abbandonata dai vescovi, dal capitolo, dai suoi principi e dai cittadini che familiarmente vi abitavano.

Gli storici sancsi all'anno 1410 ci avvisano che la loro Rep. essendo in quell'anno in guerra col conte Bertoldo Orsini, una mano delle sue masnade sorprese la città di Soana; e mediante la virtù, dice il Malevolti, di un tale Antonio Querciola da Lucignano, montato sopra la ripa della città dove non erano mura, e seguit do da una parte dell'esercito, entrò in Soana, sicché senza opposizione di alcuno la città e la rocca stessa fu da quelle genti presto acquistata.

Accadde a questo tempo il fatto della campana maggiore che da questa cattedrale fu
trasportata in Siena e collocata nel campanile del Duomo, dove si conserva tuttora
col vocabolo della Sovana. Conferma cotesto
vero una carta dell' Arch. di quell' Opera
(N.º 1391), riguardante una scrittura del
1411, con la quale l'operajo del Duomo di
Siena domandava la somma di fiorini 200
d'oro per le spese occorrenti, oltre un numero di soldati, ad oggetto di potere trasportare a Siena la detta campana senza impedimento delle genti del conte Bertoldo Orsini e di chiunque altro; le quali domande
furono dalla Signoria pienamente accordate.

Che però la città di Soana fino d'allora da molti abitanti indigeni fosse stata abbandonata lo dichiarava lo storico prenominato, allorchè ne avvisò, che i sindaci della città predetta con atto pubblico del 29 set-

faccia da sett. a lev.-scir. si dirige da primo a lib. per il Fosso Reale, col quale entra nella fiumana del Bisenzio, il di cui alveo seconda fino al Ponte di S. Moro, passata la confluenza in esso del Fosso Macinante. Ivi lascia a pon.-lib. il Bisenzio e l'Isola de' Renaj per dirigersi lungo la Viaccia nell' Arno dirimpetto alla Comunità della Lastra.

Molte strade rotabili fanno capo al Castello e Pieve di Signa, la maggior parte delle quali vengono dal Ponte all'Asse sulla regia pistojese e dalla strada militare di Barberino di Mugello, quelle della ripa sinistra dell'Arno passano tutte sul Ponte di Signa, senza dire della strada regia pistojese che per quasi tre miglia dirimpetto a sett.-grec. rasenta il territorio di questa Comunità.

A tre si riducono i principali corsi d'acqua che lambiscono i confini comunitativi di Signa; a ostro l'Arno, a pou. l'Ombrone, e a lev. il Bisenzio, il quale entra nel territorio di Signa nell'ultima sua sezione e poco innanzi di vuotarsi nell'Arno presso il Ponte di Signa.

Il terreno di Signa spetta a due epoche diverse, quello dei colli di S. Miniato e del castel di Signa sa parte dei poggi sormati di schisto marnoso e di calcare-compatto di tinta plumblea, volgarmente appellato colombino, le quali due rocce propagansi sino costà del monte d'Artimino; mentre la sottostante pianura verso lev. è stata prosondamente colomata dalle torbe dell'Arno, non che dal Fosso Reale e dal Fosso Macinante che shoccano entrambi nel Bisenzio presso il consine orientale della Comunità.

La sezione fra il Bisenzio e l'Arno chiamata tuttora Isola de' Renaj devesi probabilmente all'effetto delle colmate prodotte dopo la piena del 1333 e continata per provvisione della Signoria di Firenze degli 11 agosto 1361. — (Ved. sopra pag. 402).

La stessa cosa è accaduta nella pianura acquitrinos a rasente la studa regia pistojese che conserva l'antica sua denominazione di Palule.

Tutti i produtti agrarj necessarj alla vita abbudano nel territorio di Signa: le viti e gli ulivi cuoprono i colli intorno e danno

olio e vino squisiti, mentre la pianura è fertilissima in cereali, in mais, in legumi, in alberi di loppi ecc. ed in pasture, per cui il bestiame specialmente bovino costituisce uno dei rami più importanti di lucro e di commercio attivo per i possidenti terrieri.

Anche le acque del Fosso Macinante e quelle dell' Arno sono di un profitto giornaliero, le prime ai mugnai di S. Moro, le seconde ai navicellai di Signa.

Ma l'agiatezza e la prosperità, conseguenza dell'aumentata popolazione di Signa, devesi alla celebrità dei suoi cappelli di paglia che lavorarousi innanzi che altrove con grande maestria e solerzia dagli abitanti di questa e delle limitrofe Comunità.

Fu il bolognese Domenico Michelacci il primo che introdusse e che incominciò a commerciare con l'estero i cappelli di paglia di Signa, ossia di Firenze, di che fa palese una lapida posta sopra il di lui avello nella chiesa parr. di S. Miniato a Signa, dove egli fu sepolto. Essa sola può servire di lume alla storia di una manifattura che formò la principale ricchesza di cotesta contrada. Eccoue le parole:

### HIC JACKT

Dominicus Serastianus Michelacci de Bononia, Qui omnium primus causias Anglis vendidit, Novoque istituto commercio paleis

SE SIGNAM PIRITIMOS DITAVIT Anno D. MDCCXXXIX. TERTIO MORAS AU-GUSTI

PRO VIRO BEHE DE MAC TERRA MARITO DEUM PRECATE

Se è vero che gli Olandesi innalzassero una statua a colui che trovò il modo di conservare le aringhe per farne commercio all'estero, con più ragione i Siguesi avrebbero dovuto scolpire un mausoleo alla memoria di Domenico Michelacci.

La Comunità di Signa mantiene una levatrice ed un maestro di scuola. Il giusdicente, il cancelliere Comunitativo e l'ingeguere del Circondario della Comunità di Signa risiedono in Campi; la conservazione dell'Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Firenze.

QUADRO della Popolazione della Comunità di Siana a cinque epoche diverse.

| Kome       | Titolo<br>delle Chiese                                                                                                                        | Diocesi<br>cui<br>spettano              | Popolazione  |              |      |                           |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------|---------------------------|
| dei Luoghi |                                                                                                                                               |                                         | ANNO<br>1551 | AMMO<br>1745 | 1833 | AND<br>1840               |                           |
|            | S. Angelo in S. Bia- gio, Rettoria S. Pietro, idem SS. Gio. Battista e Lo- renzo, Pieve S. Maria, Prioria S. Miniato, Rettoria S. Mauro, idem | Appartengono alla<br>Diocesi di Firenze | 417<br>1087  | 706<br>418   |      | 400<br>1813<br>881<br>552 | 407<br>1861<br>930<br>423 |
|            | Totale Al                                                                                                                                     | it. N.º                                 | 2004         |              | 5723 | 6115                      | 6074                      |
|            | e contrassegnate con l'a<br>civano fuori di questa C                                                                                          |                                         |              |              | 553  | 679                       | 532                       |
|            | Restano                                                                                                                                       | • • • •                                 | . Abit       | . ₩.•        | 5169 | 5436                      | 5552                      |
| <b>,</b> , | ime tre epoche entravano<br>3. Piero a Ponti nella Co                                                                                         | <b>.</b> .                              | _            | 1            | 485  | 5 <b>e</b> 5              | 496                       |
|            | Totale                                                                                                                                        | • • • •                                 | . Abis       | . N.º        | 5654 | 5941                      | 6048                      |

SIGNANA a FRASSINETA nel Val-d'Arno casentinese. — Due Cas. nel popolo di S. Egidio a Frassineta, Com. e circa sei migl. a sett. maest. di Chiusi del Casentino Giur. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Cotesti due casali del contado aretino si sottomisero al Comune di Firenze per atto del 16 gennajo 1385 (stile comune)

Anche nel 1342 con atto del 17 dicembre gli nomini di Frassineta e di Signana del contado d'Arezzo, vicariato di Campi (sotto Bibbiena) elessero il loro sindaco per inviarlo a Firenze a giurare fedeltà al principe Gualtieri Duca d'Atene nuovo signore delle città di Firenze, di Arezzo e loro giurisdizioni. — (Anca. delle Riponmagioni di Fir.) — Ped. Frassinera nel Val-d'Arno casentinese.

SIGNANO DI GREVE nel Val-d'Arno sotto Firenze. — Cas. con ch. parr. (S. Giusto) filiale della metropolitana fiorentina, nella Com. di Legnaja, Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in pianura fra la ripa sinistra dell'Arno e la strada regia Livornese. Se non vuolsi tener conto di un diploma dell' Imp. Corrado I del 22 luglio 1038 a favore della Badia fiorentina, in cui è rammentato un luogo di Signano, la prima memoria della chiesa di S. Giusto a Signano sarebbe quella riportata dal Laminei suoi Monumenta Eccl. Flor. (pag. 96) sotto l'anno 1270, quando era rettore di S. Giusto a Signano il prete Iacopo. — Anche alla pag. 1135 dell'Opera citata trovai lo stesso prete Iacopo rettore della chiesa di Signano nel numero de' parrochi, che nel 3 aprile del 1286 assisterono nella chiesa maggiore ad una riunione del clero fioreatino e dei parrochi della stessa diocesi.

Pinalmente la cura di S. Giusto a Sigueno fu registrata fra le suburbane della pieve maggiore nel catalogo delle chiese della diocesi fiorentina compilato nel giugno del 1299, al pari che nei cataloghi posteriori.

La parrocchia di S. Giusto a Signano nd 1833 noverava 238 abit.

SIGNANO DI FAGNA in Val-di-Sieve. — Cas. con chiesa parr. (S. Clemente) nel piviere di Fagna, Com. Giur. e quasi tre mir

glis a sett. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede alle salde meridionali dell' Approaino fra il giogo di Scarperia e il monte di Castel-Guerrino, sopra uno sprone che stendesi lungo la ripa destra del torr. Lesisare, a pon. della strada detta del Giogo di Scarperia che conduce a Firenzuola.

Cotesta chiesa parrocchiale fino dal secolo XII almeno era filiale della pieve di Fagna, siccome lo dichiara il catalogo del

1399 di sopra citato.

Essendo essa per vecchiezza rovinata, fu riedificata di pianta nel principio del secolo XVIII a spese del Granduca Cosimo III, per cui fino d'allora il sovrano della Toscana se divenne il legittimo patrono.

Le parr. di S. Clemente a Signano nel

1833 contava 120 abit.

SIGNANO of FIVIZZANO in Val-di-Ma-

SIGNANO DE VAGLIA in Val-di-Sieve.

— Fed Pretra-Mersola e Vaglia.

SILANA (ROCCA), o SILLANO in Val-E-Cecina. — Ped. Rocca Silana.

SILANO, o SILIANO MELLA GARPAGNANA with Valle superiore del Serchio. — Vill. on soprastanti ruderi di un castellare e chiem prepositura (S. Bartolommeo) capoluogo di Com. nella Giur. e circa 5 migl. a sett.-metr. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Du-ub, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

E posto sul fianco occidentale dell'Appenno omonimo fra due torrenti, il primo de quali appellato Serchio di Soraggio sende al suo lev., mentre passa al suo pon.

il torr. dei due casali di Dalli.

Cas delle più antiche rimembranze di questo luogo di Sillano incontrasi in una cata dell' Arch. Arciv. lucchese del genu. 793, citata all' Art. Garragnana.

Silano, o Sillano, su una delle villate della vicaria di Camporgiano che nel 1340 il Graune di Firenze acquistò dal March. Senetta Malaspina, ed al medesimo nello deno tempo rilasciò con titolo d'investitara sendale. — Fed. Camporgiano, dove su inficato, che tutti i paesi di questa Vicaria nimerorono poco dopo sotto il dominio Lucturale ai marchesi d'Este di Ferrara.

Fsistono ancora nella parte superiore del monte di Sillano i fondamenti della sua antiri meca, detta il castellaccio. — Ivi presso sopra il ramo orientale del Serokio di

Soraggio eravi un ponte di materiale che una piena nel 1578 portò via, rifatto di legname nel 1585.

Dal parroco di Sillano dipende il cappellano delle Capanne di Sillano poste circa due miglia più in alto verso le gessaje di Soraggio sotto il giogo di quell' Appennino chiamato dell' Ospedaletto.

Nel distretto delle Capanne di Sillano scaturiscono le più alte sorgenti del Serchio che dicesi di Soraggio, così appellato dal popolo di questo nome. — Al dire del Valisnieri il Vill. di Sillano produsse alcuni numini chiari in medicina, fra i quali egli contava un Giovanni Laurenzi ed un Giovanni Lemmi.

La Comunità di Sillano nel 1832 contava 1901 abit. repartiti come appresso:

| z. P      | opolo di | Sillano Abit.        | 496  |
|-----------|----------|----------------------|------|
| 2.        | -        | Capanne di Sillano » | 171  |
| 3.        | -        | Dalli sotto »        | 169  |
| 4.        |          | Dalli sopra »        |      |
| <b>5.</b> | -        | Soraggio »           |      |
|           |          | TOTALE Abit.         | 1001 |

SILANO (CAPANNE m). — Fed. l'Art. pri cedente.

SILANO (PIEVE DI) fra la Val-di-Pesa e la Val-di-Greve. — Pieve antichissima sotto il titolo di S. Pietro, nella Com. Giur. e circa due migl. a pon. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sulla cresta de'poggi che separano l'acque della Greve da quelle della Pesa, lungo la strada rotabile che da San-Casciano per Mercatale, Macerata e Silano si unisce a Panzano alla regia Chiantigiana.

Molte pergamene appartenute alla vicina Badia di Passignano fanno commemorazione di questa pieve; la più antica delle quali scritta in Passignano, piviere di S. Pietro a Silano, nel marzo dell'anno 884. A quella succedono altre carte del marzo 903, del maggio 941, settembre 957, febbrajo 985, maggio 986, nov. 987, luglio 988, gennajo 989, agosto 990, marzo 992, giugno 993, ottobre e novembre 990, per tralasciarne molte più scritte dopo il mille, nelle quali è fatta menzione della stessa chiesa sottomatrice di S. Pietro a Silano.

La pieve di S. Pietro a Silano fu confermata ai vescovi di Fiesole dai Pontefici Pasquale II e Innocenzo II con bolle del marzo 1003 e del novembre 1034. Essa era di antico padronato dell'illustre samiglia Gherardini di Firenze, cui è ritornata per renunzia satta dal patrono ultimo Mazzetti. — Fra i pievani di Silano è noto quel Matteo di Franco della Badessa, spedalingo del Bigallo e poeta saceto, che nel 1492 su canonico siorentino assai commendato dal Poliziano, e ben visto dalla sua Rep., dalla quale ottenne per 15 anni l'usus sustrutto de' bagni di S. Giuliano presso Pisa.

La pieve di Silano ha sotto la sua giurisdizione quattro popoli, cioè; 1.º S. Maria a Vicchio Maggio; 2.º S. Maria a Rignana; 3.º S. Martino in Valle; 4.º S. Biagio a Passignano con l'annesso di S. Andrea al Poggio a Vento, soppresso nel 1780.

La cura di S. Pietro a Silano nel 1833

contava soli 42 abit.

SILICAGNANA, SERACARIANA, O SIRICA-GNARA DELLA GARPAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Vill. con chiesa parr. (S. Martino) nella Com. e circa un migl. a grec. di S. Romano, Giur. di Castel-Nuovo di Garfagnana, Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Trovasi in poggio fra le radici dell' Appennino di Corfino, che ha al suo grec., ed il fi. Serchio che scorre al suo pon.-lib.

Fino dal 754 possedera una corte in Seracaniana il pisano Walfredo, o il di lui cognato lucchese Gundualdo, assegnata da essi in dote con altri beni al Mon. di S. Pietro a Palazzuolo in quell'anno stesso fondato presso Monteverdi in Val-di-Cornia nella Maremma Massetana.

La chiesa di S. Martino a Silicagnana (Seracaniana) è rammentata in una holla diretta nel 1168 dal Pont. Alessandro III al pievano della Pieve-Fosciana. — Ved. Pieve-Fosciana.

La parr. di Silicagnana nel 1832 contava 305 abit.

SILICANO, o SILLICANO DI GARPA-BRANA nella Valle superiore del Serchio. — Vill. con ch. parr. (S. Niccolò) presso il casale di *Filicaja* nella Com., Giur. e circa 4 migl. a ostro-scir. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, una volta di Lucca, Duc. di Modena.

Tanto il Vill. di Silicano come il Cas. di Filicaja sopra un poggio a piè della Pania Serca nell'Alpe Apuana.

Fu questa di Silicano una delle chiese filiali della Pieve Fosciana rammentata nella bolla pontificia del 1168 testè indicata.

Nel 1832 la parr. di S. Niccolò a Silicano contava 427 abit.

SILICO, o SILLICO DI GARFAGRARA DEL la Valle superiore del Serchio. — Vill. con ch. parr. (S. Lorenzo), di cui fa parte anche il popolo soppresso di S. Jacopo a Capraja, nella Com. e circa un miglio e memo a lev.-scir. della Terra di Pieve-Fosciam, Giur. di Castel-Nuovo, Dinc. di Massa-Ducale, testè di Lucca, Duc. di Modena.

È posto alla base meridionale dell'Appennino, volgarmente detto l'Alpe di S. Pellegrino, lungo un fosso omonimo, che la per confine a scir. il popolo di Ceserona, a pon. quello della Pieve-Fosciana, a sell. l'Appennino, a lib. e ostro il fi. Serchio.

La ch. di S. Lorenzo a Silico al pari di quella di S. Jacopo a Capraja trovasi nominata nella bolla di Alessandro III del 1168 al pievano della Pieve-Fosciana, 106 anni innanzi che sossero riunite (anno 1374.)

Attualmente la cappellania del Cas. di Capraja è dedicata a S. Lucia. — Fed. Caprasa nella Valle del Serchio.

La cura di S. Lorenzo a Silico con l'annesso di Capraja nel 1832 contava 500 abit.

SILPICCIANO, O SOLPICEIANO. — Pel. Subbiano nel Val-d'Arno casentinese.

SILVESTRI (MONTE). — l'ed. Monte-Silvestri.

SILVESTRO (S.) ALLE CONVERTOJE — Fed. Conventose., e così degli ultri luoghi che hanno, o che ebbero, per chien titolare S. Silvestro.

SIMIGNANO, nella Valle superiore dell'Elsa. — Cas. che su castelletto, del quale conserva il nomignolo una ch. parr. (S. Magno) con l'annesso di S. Maria a Radi di Montagna nel piviere di Molli, Com. Giur. e quasi 5 migl. a pon. di Sovicille, Dioc. di Colle, e innanzi di quella di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede sul rovescio della Montagnola di Siena lungo la strada rotabile che guido per Pieve a Scuola a Colle basso.

Fu Simignano uno de' castelletti de' nobili di Staggia, da alcuni de' quali nel 1163 venne sottomesso alla Rep. di Siena. — (ARCH. DIPL. FIOR., Carte di S. Eugenie.)

Un parroco di questa chicsa scrisse una lettera a S. Caterina da Siena pubblicata tra quelle del Padre Burlamacchi. Il castello di Simignano, demolito nel 1316, apparteneva allora, al pari dell'altro di Radi di Montagna, alla famiglia magnatizia del

Portina di Casole. — Ped. Radi di Monta-Cea, e Magno (S.) a Simignano.

La parr. di S. Magno a Simignano con l'annesso di Radi di Montagna nel 1833 contava 244 abitanti.

SIMONE (S.) A MONTERCHI nella Valle Tiberina. — Ved. Montancar, e così di tutti gli altri popoli che avessero per titobre i SS. Simone e Giuda.

SIMONE (SASSO DI) nella Val-di-Foglia. — Fed. Sasso di Simone, e Sestino Comanità.

SINATICO, o ASINATICO (PIANO) nelh Montagna di Pistoja. — Fed. Asinatico (Piano).

SINGERNA, fiumana in Val Tiberina. — E un corso precipitoso d'acque che trae le mepiù alte sorgenti dalla sommità del Monle Foresto e da le pendici orientali del Monte di Penna sopra l'Alvernia. — Cotesta bumana prende il nome di Singerna anrie inpanzi di accogliere dal lato destro le mque del fosso Tritesta, il quale discende de contorni del monte di Chiusi casentinese. 13-14 di ciò la Singerna piegando direzione d xir. a ostro rasenta a sett. il poggio di Caprese, dove riceve i copiosi tributi che vi prispo dal lato di pon. i due torrenti Carbechia e Camajano. Di là dopo aver cos'ergiato la hase del poggio di Caprese, dirupetto alla chiesa di Tifi, la Singerna dimuta fiumana riprende la prima direzione d maestr. a scir. bagnando le falde del pograto di Rocca-Cignata, finchè innanzi di arivare al colle di Monte-Doglio cotesto meso d'acqua dopo il cammino di circa 16 miglia perde il suo nome nel fi. Tevere. — Fed. CAPRESE Comunità.

SINTIGLIANO (Sintilianum) in Val-Tiberina. — Cas. con ch. prioria (SS. Bartolommeo e Giorgio) nella Com. Giur. e mazzo migl. a grec. di Pieve S. Stefano, Dioc. di S. Sepolero, una volta di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

È pesto in collina lunge la strada mulattiera tracciata sulla destra del torr. Colledestro per salire sull'Appennino appellato il Poggio della Zucca, la dove alle selve supriori di castagni sottentrano coltivazioni di campi e di vigne.

Nel 1342, a di 6 dicembre, gli uomini del Comune di Sintigliano e di Cordonica del contado aretino, e del viscontado di Verona, stando in Colle-Franciano, seceso mundato in testa di un sindaco, assinche in

nome loro si recasse a Firenze per prestare al principe Gualticri Duca d'Atene giuramento di fedeltà come signore generale di Firenze e del suo dominio. — (Ancn. Dur. Fion., Carte dell'Arch. gen.)

Forse riferisce a questo luogo medesimo quella corte di Sitrignano (sic) che l'Imperatore Ottone I nell'anno 967 donava ad un suo sedele con molti altri luoghi della Massa Verona (giurisdizione di Pieve S. Stefano) e nei distretti di Chiusi, della Badia-Tedalda e di Verghereto. — Ved. Massa Verona.

Il priore de'SS. Bartolommeo e Giorgio a Sintigliano gode il privilegio di sedere fra i canonici della collegiata di Pieve S. Stefano.

La parrocchia di Sintigliano nel 1833 noverava 100 abit.

SIRIGNANO, o SERIGNANO in Val di-Sieve. — Fed. Castagno in Val-di-Sieve.

SIRO (S.) A CASCIA nel Val-d'Arno superiore. — Cas. che conserva il nome della sua ch. parr. nel piviere di Cascia, Com. Giur. e circa due migl. a ostro-lib. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.— Ved. Cascia (S. Siro A).

La parr. di S. Siro a Cascia nel 1833 contava 144 abit.

SISTO (S.) AL PINO nel Val-d'Arno pisano. — Ved. Pino (S. Sisto Al.).

SITECCHIO (Sitichium) fra la Va'-di-Merse e la Val-d'Elsa. — Cast. perduto dove fu una chiesa (S. Giovanni) nei possessi e distretto della parr. di S. Flora in Val di-Strove, ora di Scorgiano, sul confine dell'antica Dioc. di Volterra con quella di Siena, siccome lo fu sui confini giurisdizionali delle Comunità di Monteriggioni con quelli di Sovicille e di Casole.

Il luogo di Sitecchio situato sul Monte Maggio dopo il sec. X apparteneva ai nobili Franzesi di Staggia e Strove; il qual vero apparisce dalle carte dell'Abbadia di S. Salvatore all'Isola tiunite a quelle di S. Eugenio al Munistero nell'Arch. Dipl. Fior.

Fra le carte pertanto di detta Abbadia ne citerò una del 4 giugno 1168 rogata nel poggio di Mal-Borgo, in cui si tratta di una vendita alla Badia prenominata di terre che i nobili di Staggia possedevano da Colle a Castagnolo fino a S. Giovanni di Sitecchio in Monte-Maggio, ccc.

Anche una pergamena della Badia di Passignano dell'anno 1156 rammenta il Cast. di Sitecchio nel territorio sanese.

Ma ciò che importa maggiormente è, che questo luogo di Siterchio fu dichiarato sul confine della diocesi di Volterra da una bulla del Pont. Alessandro III del 23 aprile 1179. - Fed. VOLTERRA, DIOCESI.

SMILEA nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Villa signorile de' nobili Covoni di Firenze, il cui sabbricato ha l'aspetto di un fortilizio coronato da beccatelli e da merli sulla strada provinciale Montalese, alla sinistra della fiumana d' Agliana e di contro all'antico monastero disfatto di S. Salvatore in Agna nel popolo, Com. e quasi mezzo miglio a lev. scir. della pieve di Montale, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze. - Ved. Agra nella Valle dell' Ombrone pistojese, e Montale.

SOANA, SOVANA (Suana) nella Valle della Fiora. - Città etrusca quasi deserta, subbene conservi con la cattedrale il titolo dell'antica sua diocesi, mentre il vescovo siede nella vicina Terra di Pitigliano, Com. di Sorano, da cui dista 4 migl. a lib., Giur. e tre migl. a maestro di Pitigliano, Comp. di Grosseto.

Risiede in una pianura ch' è 500 br. superiore al livello del mare Mediterraneo sopra un terreno di tula vulcanica solcato profondamente intorno da due fossi, Calesino e Picciolana, che poco lungi da Soana si vnotano a ponente nel fiume Fiora.

Questa città già forte per posizione quasi isolata, per le sue mura, e per la gente che l'abiliava; questa città che continuava a governarsi con le proprie leggi quando vi arrivarono i Longobardi; che per lunga età fu residenza de propri gastaldi, de vescovi e di una potente prosapia di Conti; questa città che nell'estate del 1240 su capace di lar fronte ad un esercito di Federigo II e a sostencre un assedio, è ridotta in cotanto misero stato che la sua popolazione nel 1833 non oltrepassava 64 persone.

Diceva a ragione il Santi, che l'ambito considerabile delle sue mura, le strade dirette e parallele, lunghe circa mezzo miglio e tiancheggiate da numerose case, ora semidirute, o affatto rovinate, gli avanzi del cassero, del palazz de'suoi Conti e di un acquidotto, tuttoció mostrerebbe abbastanza nello scheletro stesso di Soina, che essa fu grande e ragguardevole, quando l'istoria e la tradizione non lo assicurassero. Al che aggiungasi qualmente la sua cattedrale, edificata verso la metà del secolo XI, di una ca-

pacità piultosto vasta, manifesterebbe che non fauto poca allora esser doveva la popolazione di questo paese che ora a buon diritto può chiamarsi la città di Geremia.

Inoltre avvertirò, che Soana nou solo 🦇 sere doveva florida al tempo degli Exruschi e dei Romani, ma ancora sotto il dom nie de' Longobardi, de' Carolingi e degli Ottoni, siccome lo dimostra più che la tradizione la sua storia politica ed ecclesiastica.

Non risalirò ai tempi antichissimi, poichè se di tutte le città dell' Etruria con grande parsimonia fu discorso dagli scrittori del Lazio, di questa di Sanna fu detto tanto poco da non ne saper quasi nulla innanzi la conquista che ne fece la Rep. di Roma, e solamente uno scrittore italiano vissuto mel primo secolo dell'Era Cristiana (C. Plinio il vecchio) lasció scritto, che Sonna fu una delle romane colonie.

Di alcuni monumenti sepolcrali, trovati nel 1843 nelle colline un migl. e mezzo circa a maestro di Sonna, fu fatta menzione nel Bullettino dell'istituto di corrispondenza archeologica di Roma pel settembre del 1843, dove lo scuopritore inglese sig. Aimsley dava la notizia di aver trovato nei lucgbi denominati il Poggio Prisca, la Gretta Pola, la Fontana, o in quelle vicinonas molti avanzi di monumenti antichi, ch'egli non dubitò di crederli sepolcreti etruschi tagliati nel Lufo; talchè in quella sus lettera conclude: non essergii altrove occorsa colanta varietà quanto in Soana di sepol**esi** scolpiti, su molti de'quali sono iscrizioni (suppongo etrusche; di poche parole. « Ciò » non pertanto (termina il sig. Ains'ey) » non mi venne fatto di scuoprire resto 🕶

» runo di etrusche mura ».

Dal primo al sesto secolo di G. C. abbiamo una lacuna insormontabile per la mancanza di scrittori toscani, e la necessità di leggerne gli avvenimenti in istorici loro nemici, o veneratori di Roma, i quali, diceva il Pignotti, non ci danno mai a vedere i popoli Etruschi sotto un bell'aspetto. **Gli** abitanti di varie città di questa provincia avendo ottenuto l'onore della cittadinanza romana a poco a poco ne presero l'indole, i costumi ed i sentimenti. Da quel tempo pertanto le vicende degli Etruschi in generale e de' Sonnesi in particulare si confondono con quelle di Roma, finché dopo ruinate il romano impero torna a sentirsi parlare di Soana governata con leggi proprie. - Testimone di quest'ultimo fatto è S. Gregorio Magno in una lettera scritta li 10 maggio dell' India. X (auno 593) a Maurizio e Vitaliano comandanti un esercito de' greci sel Lazio.

Neppure bo dati sufficienti per assicurare che quel C. Ildebrando fratello di Geremia vescovo di Lucca figlio dell'abate Eriprando, fosse l'autore de conti Aldobrandeschi, nato più che eglino non compariscono di origine longobarda, ma sivvero di legge sa. ics, siccome lo indicava una membrana aubgrafi del giugno 1114 citata all'Art. Santa-Frona (Vol. V. pag. 144); e nellampoco dri che eglino derivasser da quel marchese Lamberto marito della contessa Ermengarde, il quale nel 973, stando nel suo castel di Valiano presso Campagnatico, oppignorò per 10000 lire 45 corti e castelli con chiese che possedeva nei contadi di Chiusi, Castro, Toxanella, Soana, Roselle, Populonia, Parm, e Gavi nella Liguria; gioverebbe b nsl alla storia qualora si sapesse sotto qual legge vivera quell' Oherto mondualdo della conton Ermengarda, stata moglie del predetto michese Lamberto, il quale Oberto assistè acontratto del 17 aprile 989, allorché la Aun vedova riacquistò dal prete Roppranper le 10000 lire le 45 corti oppignozte nel 973 dal March. Lemberto stato di hi marito. — (Ancu. Dipl. Fron. Carte A. Rictine ).

In tutti i casi se i conti Aldobrandeschi a Soana erano di origine salica non dovemo aver che sare con il conte Gherardo del
matado volterrano che su padre di un alto C. Gherardo signor del Castel di Sema presso la Terra di Chiusdino, tostochè
spest' ultimo nell' atto di sondazione (anno
1004) della Badia di Serena si dichiarava
si legge longobarda. Era questi probabilmente statello di un altro C. Ildebrando che
trovammo rammentato in un istrumento
lecchese del 17 nov. 980, rogato in Vigaule nella Val-di-Cornia, ed in una membrana del 29 giug. 988 esistente nell' Arch.
Borghesi-Bichi di Siena.

Non debbo ommettere frattanto il nome di monte Rodolfo che visse nel principio del secolo XI, probabilmente di origine salica, siconne lo fa dubitare una carta del di 8 febbrajo 1020 scritta nel monastero di Monteverdi, con la quale donna Perisinda chiamata Betizia figlia di Tursinglo di nazione francese, e però vivente a legge saliea,

donò al Mon. di S. Pietro a Palazzuolo presso Monteverdi quattro case massarizie per rimedio dell'anima sua, di quella del conte Rodolio e della contessa Ermengarda di lui moglie, non che di Matilda e d'Imilda figlie del conte Rodolfo prenominato.—(Anca. Dirl. San.)

A buon conto con quest'atto si viene a scuoprire un altro conte maremmano per nome Rodolfo che su marito di una contessa Ermengarda, e perciò diverso dal conte Rodolfo del contado rosellense che su marito della contessa Willa e pudre del C. Ildebrundo mondualdo della madre nell'anno 1007. — Ved. Badia a Spugna, e Grossaro.

Contuttociò ignoro ancora se il C. Rodolfo marito d' Ermengarda era fratello di
quel C. Gherardo padre del C. Teudice del
territorio volterrano, ovvero di quel C. Ildebrando che trovammo nel 17 nov. del
980, in Vignale di Maremma, per ricevere
a livello dal vescovo di Lucca dieci case
massarizie, o poderi di pertinenza della pieve di Sovigliana in Val-di-Cascina.

Ma per tornare alla dinastia dei conti di Soana di casa Aldobrandesca, non starò a rammentare il famoso Card. Ildebrandino di Soana salito nel 1073 sulla cattedra di S. Piero col nome di Gregorio VII, mentre non mi è riescito trovare il suo nome nell' albero genealogico di quella prosapia; nè debbo qui ripetere quanto fu detto di essa all'Art. SANTA-FIORA, se non per nominure un vescovo di Soana, Viviano, che nel 22 ottobre 1208, assistè in Soana nel palazzo degli Aldobrandeschi al rogito del testamento dellato da Ildebrando degli Aldobrandescdi conte Palatino, nel quale atto si dichiarano eredi i diversi figli suoi, il primogenito de' quali appellavasi come il padre Ildebrandino, che si disse maggiore per distinguerlo da un altro fratello pupillo il quale ebbe nome di Ildebrandino minore.

Al conte Ildebrandino padre spetta un trattato inedito esistente nell' Arch. Dipl. sanese, concluso nel 14 nov. dell'anno 1203, fra esso conte e la Rep. di Siena, riguardo allo stabilire il prezzo e la quantità del sale che alla Rep. stessa doveva vendere il detto conte Ildebrandino di Soana come padrone di Grosseto e del suo distretto.

Questo documento frattanto servire potrebbe a confermare che innanzi il 1203 i conti Aldobrandeschi di Soana erano in guerra contro il Comune di Siena seguate del partito ghibellino, mentre dopo detto anno quei signori si unirono alla parte ghibellina, o imperiale, nella quale dovettero conservarsi nel maggio dell'anno 1221, quando cioè il conte Ildebrandino maggiore ottenne dall'Imp. Federigo II un ampio privilegio speditogli da Messina.

Arroge a ciò una lega stabilita nel 2 ottobre di detto anno fra il Comune di Siena ed i conti Aldobrandeschi di Soana, per aiutarsi reciprocamente nelle guerre che fossero per insorgere contro di loro, salvo il Papa, l'Imperatore ed il Comune di Pisa. — (Anch. Durlon. Sansa T. Il delle Pergamene N.º 147 e 148.)

Quali fossero allora i feudatarj soggetti ai conti Aldobrandeschi di Soana lo dimostra il diploma imperiale del 1221, col quale Federigo II, dopo aver confermato ai conti Aldobrandeschi la città di Grosseto, riconosceva come subsendatari dei conti medesimi i nohili di casa Pannocchieschi, i statelli di Valcortese, i signori di Sussoforte, Manto di Grosseto ed i conti Gherardeschi figli di Gherardo da Fignale, il conte Inghiramo da Biserno, Guido Visconte signore di Montalto, Ugolino figlio del Visconte di Campiglia, il conte Bonifazio di Civitella dell' Ar lenghesca con tutti di sua casa; Panfollia di Colle, Gregorio di San Gimignano; Cacciaconte e fratelli della Sciolenga) Rainaldo di Colle e tutti di sua famiglia, i Visdomini di Massa, Manetto de' Scolari (per Batignano) con i di Jui fritelli; Bernardino di Magliano ed altri, i quali tutti in quel diploma sono chiamati fedeli dell'Imperatore e del Conte Aldebrandino di Soana e possessori di feudi che riconoscevano dal conte di Soana e dai suoi predecessori, ecc.

Dallo stesso conte Ildebraudino maggiore nacquero i due fratelli Guglielmo e Bonifazio, genitori di due altri conti per nome
similmente Ildebrandino, i quali furono autori di due contee separate; cioè, dal conte
Guglielmo suddetto un Ildebrandino che
fu stipite della branca di Soana, e dal fratello Bonifazio un altro conte Ildebrandino
che divenne autore della branca di SantaFiora.

Nell'ARCH. DIPL. SAN. T. X. delle Pergamene (N.º 929) si conserva l'atto autentico di divisione rogato nel di 11 dicembre 1274 presso il castellare di Montecuccoli dal notaro Pelistro di Graziano d'Orbetello, alla presenza di David vescovo di Soana e di altri nobili testimoni. Con quell'istrumento il conte Ildebrandino del su C. Bonisazio di Santa-Fiora da una parte ed il conte Ildebrandino del su C. Guglielmo di Soana dall'altra parte, vennero alla divisione dei paesi e seudi del contado Aldobrandesco nel modo seguente:

Da una parte su assegnato al conte Ildebrandino di Soana la città di questo nome, i castelli, abitanti, distretti e giurisdizioni di Pitigliano, Orbetello, Marsiliana, Sorano, e Vitozzo. Dall'altra parte surono destinati pel conte Udebrandino di Santa-Fiora i castelli di Santa-Fiora, Arcidosso, Selvena, Roccustrada, Campagnatico, Castiglion d'Orcia con i loro distretti ecc., oltre la porzione del Cast. e curia di Monte-Massi spettante agli Aldobrandeschi, salvo il diritto sull' Argentiera di Selvena che il conte di Soana doveva percepirne la metà insieme col conte di Santa-Fiora.

Inoltre furono comprese in detta divisione molti altri luoghi, sui quali i conti Aldobrandeschi pretendevano avere delle ragioni. Tali erano Pian-Castagnajo, Aspretulo, Boceno, Castel di Marciano, Proceno, Castel del Piano, oltre gli affitti di Potentino, Monte Pinzutoli, Castiglinacello, Saturnia, Palmula, Ginestra, Mostiano, Monte-Pescali, Suvereto, Giennetri e Castel d' Argentaro (salvo il diritto della contessa di Orbetello loro madre) gli assitti di Giuncarico, Tricosto, Capalbio, Montauto, Scansano, e Sassoforte; i diritti che gli Aldobrandeschi avevano in Pereta, in Roccalbegna, in Calegiano, in Tutti, Rivi, Cugnino, Pietra Rossa, sulle tomi di Monte Torliazo con Moscona; gli assili d'Ischia e di Roselle, i diritti sopra Custel Marino nel Giglio, sopra Scerpenna, Monciano, Cinigiano, Cana, Triana, Stribugliano, Ansedonia, Pietra, Batignano, Stertigliano, Gerfulco, Castro, Monte-Merano, Sala, Montepetrella, ecc. con tutte le corti e giuspadronati delle chiese in quelle curie comprese, oltre il diritto del pediggio, de' pascoli, ecc.

La qual divisione fra i conti Aldobrandeschi di Soana e quelli di Santa-Fiora restò conclusa nel modo seguente:

« Che per tutte le Terre poste alla destra e al di quà del tique Ombrone sosse tenuto il conte di Soana a dividerle con l'altro di Santa-Fiora, e che anche la città di Groseto con il suo distretto dovesse restare in comune fra i due rami Aldobrandeschi.

Inoltre furono esclusi da quell'atto i castelli delle Bocchette e di Scarlino, restando però convenuto di fare la divisione fra
le terre, castelli ecc. che tenevano in seudo dall'abbate delle Tre Fontane. f'inalmente anche i paesi della casa Aldobrandesca posti nel vescovato di Volterra, com' erano Radicondoli, Belforte, Monte-Gemoli, Monte-Guidi e Sillano, lovevano go
dersi in comune fra i due rami di conti.

A dare finalmente maggior validità all'istrumento di cotal divisione il conte Ildebrandino di Sonna prometteva a quello di Santa-Fiora di ottenere fra due mesi l'approvazione dal Pontefice allora regnante.

Dopo cotest'atto il conte Ildebrandino di Soana diede facoltà a quello di Santa-Fiora di scegliere a piacere una delle due porzioni che voleva con i patti e condizioni ivi descritte; sicchè quest'ultimo conte scelse e riceve di sua parte, oltre i paesi sopra nominati, anche la Terra di Magliano con gli altri castelli, ville, e baronie ecc. nominate nell'istrumento preindicato. All'incontro il conte di Santa-Fiora rinunziò e cedè liberamente a quello di Soana la Terra di Pian-Castaguajo con molti altri paesi nell'istrumento di divisione designati.

Già all' Art. Onnetallo su avvisato, che l'abbate delle Tre Fontane sino dal 1269 aveva investito a titolo di seudo il conte Ildebrandino, detto il Rosso, di Soana, del Cast. e giurisdizione di Orbetello; la quale investitura su poi nel 1286 rinnovata con la contessa Margherita di Soana figlia unica ed erede del conte Ildebrandino prenominato. Così all' Art. Santa-Fiona su detto, che la contea Aldobrandesca toccata di parte al C. Ildebrandino figlio del C. Guglielmo di Soana, alla sua morte, che accadde nel 1284, pervenne intieramente nella detta sua figlia contessa Margherita, la quale si era impalmata al conte Guido di Monsorte.

Da simile connubio nacque una sola femmina Anastasia, la qual donzella essendosi maritata al conte Romano di Gentile di Bertoldo Orsini portò in quella casa magnatizia di Roma tutta la contea di Soana.

Venuti i signori Orsini padroni dello stato Aldobrandesco, abbandonarono poco dopo l'autica residenza della città etrusca di Soana divenuta infetta per malaria, e si stabilirono in Pitigliano dove fabbricarono la

reggia ed un castello con molte fortificazioni. — Ved. Pitiguano,, al cui Art. fu accennata la serie de'conti Orsini di Soana fino all'alienazione della contea al Grandu, ca Ferdinando I, mediante contratto del 9 giugno 1604, confermato nel 10 ottobre del 1606 dal conte Bertoldo Orsini fratello del C. Gio. Antonio cessionario.

Un fatto che non merita di essere tralasciato mi sembra quello di avere i Soanesi, mentre erano vassalli de'conti Orsini, provocato nel 4 settembre 1477 una deliberazione dalla Signoria di Firenze, per la quale essi furono ammessi alla cittadinanza fiorentina. — (ARCE. DELLE RIFORMAG. DI FIRENZE).

Ma la città di Soaua che dava il nome ad un vasto territorio, e che conserva tuttora con la cattedrale il titolo al suo vescovato; quella città che per molti secoli su residenza e capitale della più potente dinastia maremmana, dal secolo X Il in poi videsi di mano in mano abbandonata dai vescovi, dal capitolo, dai suoi principi e dai cittadini che familiarmente vi abitavano.

Gli storici sanesi all'anno 1410 ci avvisano che la loro Rep. essendo in quell'anno in guerra col conte Bertoldo Orsini, una mano delle sue masnade sorprese la città di Soana; e mediante la virtù, dice il Malevolti, di un tale Antonio Querciola da Lucignano, montato sopra la ripa della città dove non erano mura, e seguitato da una parte dell' esercito, entrò in Soana, sicchè senza opposizione di alcuno la città e la rocca stessa fu da quelle genti presto acquistata.

Accadile a questo tempo il fatto della campana maggiore che da questa cattedrale fu trasportata in Siena e collocata nel campanile del Duomo, dove si conserva tuttora col vocabolo della Sovana. Conferma cotesto vero una carta dell' Arch. di quell' Opera (N.º 1391), riguardante una scrittura del 1411, con la quale l'operajo del Duomo di Siena domandava la somma di fiorini 200 d'oro per le spese occorrenti, oltre un numero di soldati, ad oggetto di potere trasportare a Siena la detta campana senza impedimento delle genti del conte Bertoldo Orsini e di chiunque altro; le quali domande furono dalla Signoria pienamente accordate.

Che però la città di Soana fino d'allora da molti abitanti indigeni fosse stata alibandonata lo dichiarava lo storico prenominato, allorchè ne avvisò, che i sindaci della città predetta con atto pubblico del 29 settembre 1414 sottomiscro al Comune di Siena i pochi uomini restati in Soana, per cui i reggitori del Comune, sperando riparare a cotanto danno, concederono a chi tornava ad abitare in Soana privilegi ed esenzioni per 15 anni dai pubblici aggravi, oltre l'immunità per un egual periodo di tempo circa i debiti civili.

Ed avvegnachè in cotesta città erano rimasti soli 96 abitanti, la Signoria medesima ordinò a favore di quelle famiglie che vi fossero tornate stabilmente, di soniministrar loro tre moggia di grano da restituir lo dopo un quinquennio, con varie altre l'ranchigie e soccorsi pecuniarj. Dondeche in grazia di tali liberalità 75 di quelle famiglie tornarono in detta città, ed ebbero modo di rassettare le abbandonate abitazioni. Quindi il magistrato civico eletto per la conscrvazione di Soana, vedendo che questa cominciava a riempirsi di abitatori, diede ordine che si rifacesse o che si restaurasse il palazzo pubblico affinché potesse servire di abitazione al giusdicente.

Che infatti poco dopo risedesse in Soana per il Comune di Siena un potestà, lo dimostra il fatto del 1431, mentre vi esercitava l' uffizio di potestà Alberto Attesi e quello di castellano Nauni di Antonio Micheli, sotto dei quali i Soanesi si ribellarono alla Kep. di Siena per darsi al conte Gentile figlio del fu conte Bertoldo Orsini. Peraltro tre anni dopo la città di Soana col suo distretto riassoggettossi ai reggitori sancsi mediante accordo fatto tra la Signoria ed il C. Gentile Orsini, il quale poi appena cutrato in Soana fu ucciso improvvisamente da uno de' suoi abitanti. In conseguenza di ciò i Pitiglianesi corsero armati a Soana per vendicare la morte del loro signore, nella qual circostanza posero a ferro e tuoco il puese.

Uno degli ultimi documenti relativi a far conoscere che Soana anche nel secolo XVI era retta da un giusdicente sanese, esiste fra le carte della ladia di Ripoli, ora nell' Arch. Dipl. Fior. È un istrumento del 21 febbrajo 1544 rogato in Soana nel palazzo del potestà, in cui si tratta della vendita di una vigna posta nella corte o distretto della città di Soana in luogo appellato Prisca, o Poggio Prisca, luogo dove appunto nel 1843 futono scoperti, come dissi, degli avanzi di monumenti etruschi.

D'allora in poi cotesta città andó sempre più declinando in populazione ed in materiale; talche la Signoria di Siena sotto di 30 maggio dell'anno 1542 scrisse al suo architetto Antonio Maria Lari, mentre stava in Orbetello, affinche si recasse a Soana ad esaminare col gonfaloniere della città lo stato decadente della sua rocca, ed informassa la Signoria del modo e della spesa necessaria per restaurarla.

Nella risposta scritta da Soana li 6 giugno successivo il Inri avvisando la Signoria
di Siena, dopo esaminati da cima a fonda
tutti i bisogni di quella rocca, dichiarava
che essa non potrebbe stare peggio di quella
che sta, e che se non vi si riparava al più
presto, sarebbe andata in malora in guisa da
non poterla più abitare. — (Gava, Carteggio inedito di Artisti, Vol. III.)

Il Manni nell'illustrare un sigillo della Comunità di Sonna ne diede l'impronta consistente in un leone rampante che tiena fra le gransie le chiavi di S. Pietro patront della città, mentre è noto che il leone rampante era lo stemma degli Aldobrandeschi di Sonna e dei conti Orsini loro successori.

Che la città predetta fosse in gran decidenza nel principio del secolo XV si è voduto più sopra, e chè tale infortunio nel 🗯 colo successivo andasse sempre più an*mes* tando lo dichiara la lettera della Signoria di Siena del 30 maggio 1542 e la risp sti dell'ingegnere Anton Maria Lari. Dondo chè non deve recare sorpresa, se una cre scente malsania in quella contrada non per mise nel secolo XVII ai Mainotti invial dal Granduca Cosimo III, nè alla colonia de' Lorenesi trasportatavi nei primi anni del Granducato di Francesco II (verso il 1740) di potervisi stanziare e mantenere, talchė tauto questi, come quelli scompar vero affatto dal numero de' viventi.

Dalla statistica numerica del 1745 apparisce, che allora esistevano in Sonna 51 famiglie di Lorenesi, e 14 di esse in Sonna 50 cano; delle quali famiglie oggidì non si canosce più nè anche la stirpe.

Le cause fisiche che di età in età, da cinque secoli a questa parle influire dovettere cotanto sulla malsania di Soana, sembra a me, e credo sembreià a molti altri, un mistero irresoluto, nè fia esso così per fretta con sodisfizione risolubile da coloro che si occupano di proposito a trattare della malsania delle Masemme. — Rispetto alla sua statistica topografica ne terrò parola all'Art. Sorano, Comunità.

In quanto alle vicende storiche di Soana, dopo riunita al Granducato, rinvio il lettore all' Art. Princiano; solamente ne incombe aggiungere, che la Comunità di Soana fino al declinare del secolo passato, oltre le due parrocchie che tuttora si conservano dentro la città, comprendeva altri quattro popoli, cioè, di S. Martino al Poggiopelato, di S. Andrea a Montebuono, di S. Giovan Battista alla Villa dell' Elmo, e di S. Maria a Cortevecchia, altre volte detta a Cellena.

La statistica degli abitanti della Comunità di Soana del 1545, stando ai dati del diligente Ettore Romagnoli, ascendeva a 1732 persone, mentre quella del 1640 era ridotta a 495 abit. Nel 1745 le due parrocchie della città di Soana, comprese le famiglie venute di Lorena, contavano 252 individui, 69 dei quali indigeni e 183 forestieri.

Le stesse due parrocchie nel 1833 noveravano tutte insieme soli 64 popolani indigeni, i quali nel 1840 erano aumentati a 130, oltre gli avventizi che vi tornano nella fredda stagione. — Ved. il Quadro della popolazione della sua Diocesi e la Statistica medica della Maremma per l'anno 1842 del dott. Antonio Salvagnoli.

SOANA, o SOVANA (DIOCESI m).—
L' istituzione di cotesta chiesa matrice non deve essere più antica del sec. VII dell' Era Cristiana, tostochè, se Soana innanzi quella età avesse avuto vescovo, il Pont. S. Gregorio Magno non avrebbe tralasciato di nominarlo nella lettera che diresse ai due maestri dei militi comandanti un esercito del greco imperatore nel Lazio, destinati a far fronte all'invasione del duca Longobardo di Spoleto, il qual duca cercava al pari de' Greci l'amicizia del popolo di Soana.

Serve di appoggio a tale congettura il non trovare in Soana rammentato alcun vescovo innanzi il regno di Rotari, tostochè il primo diocesano di questa città comparisce in Maurizio che nel 680 si firmò al sesto concilio Costantinopolitano Episcopus Suanensis.

Pino d'allora la Diocesi di Soana, modellandosi sul perimetro della diocesi civile, doveva abbracciare il contado che i gastaldi Longobardi allora governavano, avendo dil lato di ostro e scir. la Diocesi e contado di Toscanella; dirimpetto a lev. e grec. il contado e Diocesi di Castro, ora di Acquapendente; di fronte a sett.-grec. la Diocesi e contado di Chiusi; di faccia a maestr. e pon. il contado e Diocesi di Roselle, e da pon. a ostro il mare Mediterraneo comprese le isolette del Giglio e di Giannutri, oltre il Promontorio Argentaro.

All' Art. Onnerello (Vol. III. pag. 676) fu indicata una sentenza pronunziata nel 1230 dal delegato pontificio che staccò dalla giurisdizione vescovile di Soana il popolo di Orbetello per assegnarlo al superiore del Mon. delle Tre Fontune, i di cui abbati commendatari lo conservano tuttora con la cura dell'Isola del Giglio e l'altra del Porto S. Stefano, l'ultima delle quali fu cappellania della pieve d'Orbetello.

L'Ughelli diede la serie dei vescovi di Soana, a partire da un ignoto vescovo (Taddino) cui successe Maurizio fino all'anno 1720, alla qual serie mi sembra che si debbano aggiungere alcuni altri, come sarebbe per es. quel vescovo P. (forse Pietro) che intorno al 1072 assisteva Rodolfo vescovo di Siena nella funzione relativa alla collocazione del corpo di S. Severo sull'altare di S. Sebastiano, situato sotto la confessione

Alla stessa serie deve aggiungersi pure quel Viviano che su vescovo di Soana nel principio del secolo XIII, e che nel 1208 su presente al testamento dettato in Soana nel proprio palazzo dal conte Ildebrandino.

dell'antico Duomo di Siena. — (Proci,

de' Vesc. e Arcivescovi di Siena).

Fra le carte della Badia Amiatina esiste un istrumento del 3 febbr. 1280, rogato nella ch. cattedrale di S. Pietro di Soana, ed una sentenza del 7 marzo successivo, pronunziata nel palazzo vescovile di Soana dal suo vescovo David. — (ARCH. Dipr. Fion)

Cotesta Diocesi conta quattro chiese collegiate, oltre la cattedrale di Soana risabbricata semplice ma grandiosa dal vescovo Ranieri verso la metà del secolo XI; lo che venne dichiarato dal Pont. Niccolò II in una bolla del 27 aprile 1061 diretta a Vitale preposto di quel capitolo nell'atto di consermare a quel clero vari beni e privilegi. — (Murat. Ant. M. Aevi., Diss. 62).

Il capitolo di Sonna ha quattio canonici con una sola dignità, quella del preposto, che è pure il parroco della cattedrale

Fra le 4 chiese collegiate havvi quella insigne di Pitigliano dichiarata in quest'anno concattedrale. — Nella stessa Diocesi esistono 46 parrocchie, come risulta dal Quadro che segue qui appresso.

mento a Roma prigioniero il conte Gio. Francesco Gonzaga; per la qual cosa il Du-

ca aspettava tempo a valersene.

SOFIGNANO, o SOFFIGNANO nella Valle del Bisenzio.—Villata sparsa di avanzi di torri con antica chiesa plebana (S. Vito Modesto) nella Com. Giur. e circa 7 miglia a sett.-grec. di Prato, Dioc. e Comp. di Firenze.

È una contrada situata sul fianco occidentale del monte Calvana dirimpetto al sottostante borgo di Valiano ed alla tenuta del Mulinaccio.

La memoria superstite più vetusta della pieve di Soffignano dubito sia rimasta in un istrumento dell'aprile 1024 citato all'Art. Fabio.

Contasi Soffignano fra le 45 ville del distretto giurisdizionale di Prato: e forse i pochi avanzi di torri ivi intorno dispersi stanno ad indicare che costà pure dovettero esistere dei resedj signorili o case dominicali.

Nel 1551 la pieve di Soffignano contava Otto chiese perr. senza dire di quelle più antiche di S. Maria a Bibbiano e di S. Pietro a Cavagliano; cioè, 1. Sau Gaudensio, ora oratorio presso la villa S. Godenzo del Bonamici; è un annesso della pieve con la seguente; 2. S. Bartolommeo a Montauto; 3. S. Martino a Maglio, staccato dal popolo di Soffignano e dato attualmente a quello di Pabio; 4. S. Andrea u Savignano, cura esistente; 5. S. Martino a Fabio, esistente con due annessi, uno de' quali, Cavagliano antichissimo e l'altro moderno, Maglio; 6. SS. Giusto e Clemente a Faltugnano, esistente con gli annessi seguenti, 7. S. Stefano a Parmigno, e 9. quello di Meretto.

Varie di queste villate sono state rammentate in un documento all'Art. Parrigno.

Il giuspadronato della chicsa plebana di Soffignano passò nella famiglia pratese Bonamici per bolla del Pont. Paolo II del 7 marzo 1468, ed il primo investito dai nuovi patroni comparisce nel 1482 un Niccolò del fu Francesco Tosinghi, il quale seppe rivendicare alcuni beni distratti dal patrimonio di detta pieve.

Lo stesso pievano Tosinghi nel 1494 fu fatto canonico della metropolitana fiorentina, ed ebbe in successore alla stessa pieve diversi individui della famiglia Bonamici.

Nel 1551 il piviere de'SS. Vito e Modesto a Soffignano comprendeva in novo popoli 780 abit. come appresso:

| I. | Pieve di | Soffignano Abit. | 153 |
|----|----------|------------------|-----|
| 2. | Cura di  | S. Gaudenzio     | 114 |
| 3. | -        | Montauto         | •   |
| 4. | -        | Faltugnano       | 160 |
| 5. | -        | Maglio           | 68  |
| 6. |          | Fabio            | 51  |
| 7• |          | Parmigno         |     |
| 8. | ****     | Savignano        | 84  |
| 9. | -        | Meretto          |     |
|    |          | TOTALE Abit.     | 780 |

Nel 1745 il piviere suddetto riunito come oggi in 4 popoli contava 847 abitanti, i quali nel 1833 erano aumentati sino a 1016

> Abitanti deil'anno 1833

TOTALE . . . Abit. 1016

1. Pieve di S. Vito a Soffignano. 568

2. Cura di S. Martino a Fubio. 94

3. — de' SS. Giusto e Clemente

a Fultugnano . . . 234

4. — di S. Andrea a Savignano = 120

Nel popolo di Soffiguano, e precisamente nel suo annesso di S. Godenzo sulla ripa sinistra del Bisenzio in luogo detto Galollana fu eretto pochi anni sa un edifizio idraulico dai signori Bonamici per sondere le canne ed i corpi di trombe di piombo.

— Ved. Bisenzio, e Paaro, Comunità.

SOGLIO DELLA ROMAGNA nella Valle del Montone. — Cas. con parr. (S. Donnino) nella Com. Giur. e circa 6 migl. a maestr. di Galeata, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze. — Ved. Donnino (S.) m Soglio.

La parr. di S. Donnino in Soglio ed 1833 contava 265 abit.

SOGLIO (MONTE, o GIOGO nez) tra la l'alterona e Camaldoli. — Ped. Camaldoli, e Paatovecceso, Comunità.

SOGNA in Val-d'Ambra. — Cas. ch'rbbe titolo di Cast. con ch. parr. (S. Tommaso) filiale della pieve di Altaserra in Monte-Benichi, Com. e circa 6 migl. a ostro del Bucine, nella Giur. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in poggio lungo il torr. Lucignanello che scende dal monte di Palazzuolo in Ambra alla sinistra della strada maestra che passa di costà.

Fu questo di Sogna uno de' castelluci dei conti Ubertini di Arezzo citato all'Art. RAPALE con altri appartenuti a quei dinesi.

e il Quadro delle 46 parrocchie comprese nella Diocesi di Soara con la loro popolazione a quattro epoche diverse

| n <b>m</b> e  | Titolo                                         | Popolasi <b>one</b> |       |              |              |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| Zuoghi        | delle Chiese Parrocchiali                      | ANNO<br>1745        | 1833  | ANNO<br>1840 | ANNO<br>1843 |  |  |  |
|               | RIPORTO Abit. N.º                              | 10542               | 18815 | 20969        | 20735        |  |  |  |
|               | S. Stefano Protomartire, Cura                  | 267                 | 476   | 511          | 542          |  |  |  |
|               | S. Niccolò, Pieve                              | 263                 | 333   |              | 398          |  |  |  |
| R             | S. Gregorio Magno, Pieve                       | 32                  | 30    | 34           | 34           |  |  |  |
| Sovana, Città | SS. Pietro e Paolo, Cattedrale con Prepositura | 57                  | 28    | 55           | 68           |  |  |  |
|               | S. Maria e S. Mamiliano,<br>Pieve              | 59                  | 36    | 75           | 42           |  |  |  |
|               | S. Niccolò, Prepositura e Collegiata           | 798                 | 1115  | 1208         | 1083         |  |  |  |
| liano         | S. Gio. Battista, Pieve                        | 264                 | 348   | 354          | 376          |  |  |  |
| 1e (9)        | S. Maria Assunta, Arcipretura                  |                     | 157   |              |              |  |  |  |
| •••           | S. Bernardino, Pieve                           | 332                 | 262   | 274          | 279          |  |  |  |
| 12 (10)       | S. Pio Papa e Martire, idem                    | _                   | 722   | 715          |              |  |  |  |

nel 1745 apparteneva alla Diocesi di Castro in Acquapendente, fu u nel 1786 con la parrocchia di Proceno dell'antica Diocesi di Soana. 6 Man iano su staccuto dalla Diocesi di Acquapendente, già di Castro, ato con il popolo di Onuno che spettava alla Diocesi di Soana.

di Montorio non esiste nel catulogo del 1745 di questa Diocesi. prima del 1785 era cappellania sottoposta alla pieve di Montorgiali. occhia di Petricci fino ul 1785 era cappellania curata dipendente dal pieamprugnano.

di Poggio-Ferro prima del 1785 era cappellania compresa nella pieve di

plazione di Port'Ercole nel 1745 non è registrata, perchè allora era nei RR. Presidj di Napoli.

di Sun-Quirico a San-Quirichino innanzi il 1785 era cappellania sotto la S. Maria dell' Aquila.

s Talamone s'ignora la popolazione del 1745, perelè la sua cura a quel s sotto il dominio dei RR. Presidj di Napoli.

za fino al 1805 fu cappellania sottoposta all'Arciprete di Roccalbegna.

(PIEVE A) nel Val-d'Arno cacon Cas. annesso nella Com. igl. a lev.-seir. di Castel-Foco-. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di

presso la ripa destra dell'Arno, lalla confluenza in esso del torr. uasi sull'ingresso superiore delretto di S. Mamante.

La pieve di Socana è rammentata in un - Pieve antica sotto il titolo di istrumento del 1072 fra quelli appartenuti alla Badia di Arezzo, citato all' Art. Man-MA (S.) A SAN-MAMANTE, mentre del lungo di Socana è fatta menzione in un istrumento del sett. 1008 pubblicate negli Annali camaldolensi. (Vol. I. Append.)

Cotesta pieve abbracciava un'estesa contrada nella quale furono circa 16 cure.

Essa attualmente ha sottoposte tre sole

l'Arno, mentre al suo ostro passa la strada postale Pisana, lungo una via rotabile che staccasi dalla regia alla testata sinistra del Ponte a Greve per condurre a Ugnano, ecc.

Una delle reminiscenze di questo Vill. conservasi fra le carte del Mon. di S. Appollonia di Firenze riunite a quelle dello Spedale di Bonifizio, ora nell' Arch. Dipl. Fior. — È un contratto del marzo 1082, mercè cui fu acquistato un podere nei contorni di Solicciano dalle vicine monache di S. Maria a Montignano, patrone della chiesa di S. Pietro a Solicciano, finchè cotesto diritto pervenne nelle monache di S. Appollonia, cui le prime furono riunite. — Ved. Montionano nel Val-d'Arno sotto Firenze.

Rispetto all'ubicazione del villaggio di Solicciano veggasi un istrumento del dì 8 maggio 1334 appartenuto al Mon. di S. Felicita di Firenze, e riportato dal Lami alla pag. 1165 de'suoi Monum. Eccl. Flor.

Trovandosi nel popolo di Solicciano una villa col vocabolo di Agnano, che su de'Medici di Firenze, ed un oratorio annesso solto l'invocazione di S. Maria, sembra probabile che allo stesso oratorio di S. Maria di Agnano volesse riserire un istrumento del 1003, col quale il conte Lottario figlio del su C. Cadolo donò alla badia di S. Salvatore a Settimo, sra gli altri beni, quelli attinenti alla chiesa di S. Maria d'Agnano ed il giuspadronato dell'oratorio medesimo, cui allora davasi il nome generico di monastero. — Ved. Agnano in Val-di-Sieve.

La parr. di S. Pietro a Solicciano nel 1833 noverava 625 abit.

SOLIERA in Val-di-Magra.— Vill., già Cast. con pieve antica (S. Maria Assunta) nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a lib. di Pivizzano, Dioc. di Pontremoli, stata di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede presso la confluenza del Rosaro nell'Aulella, a sett. del ponte sul quale cavalca la strada militare Modanese che passa per Fivizzano.

Si banno memorie di questa pieve fino dal 998, quando il March. Oberto, con atto pubblico del 26 luglio rogato nel Brolio di Carrura, rinunziò a favore dei vescovi di Luni il giuspadronato che aveva sopra quattro pievi di Lunigiana, fra le quali notasi questa di Soliera, pieve che fu confermata ai vescovi Lunesi dai Pont. Eugenio III (anno 1149) e Innocenzo III (1202).

Fu in conseguenza di tale giuspadronato

che l'Imp. Pederigo I con diploma del 29 luglio 1185 concedè a Pietro suo benaffetto vescovo di Luni anche il castello di Soliera con le sue ville e giurisdizioni; comecche il Cast. medesimo col suo territorio dipendesse immediatamente dai marchesi Malaspina del ramo del March. Guglielmo, cugino di Corrado l'Antico, autore dei Malaspina, detti poi dello Spino fiorito, fra i quali erano questi di Soliera, Verrucola Bosi, e Fivizzano, tutti discesi dal March. Oberto, che nel 998 rinunziò, come si disse, le quattro pievi al vescovo di Luni.

Il Cast. di Soliera con quelli di Moncigoli, Agnino e Ceserano, rispetto al civile
e politico, continuarono a dipendere dai
March. di Fivizzano fino a che quelle popolazioni per atto pubblico del 6 marso
1477 (stile fior.) si sottomisero al Comune
di Firenze, dal quale ottennero le stesse favorevoli capitolazioni che si concedevano
contemporaneamente al popolo di Fivizzano.

E siccome un tale acquisto non sembrava alla Rep. Fior. bastantemente stabilito senza riportarne la cessione delle ragioni da quelli che vi potevano avere interesse, così, mediante deliberazione del 7 sett. 1482 diretta a Nerozzo Del Nero capitano della Rep. Fior. in Fivizzuno, fu dalla Signoria risoluto che, fino a nuov'ordine fossero immeni nel governo de' castelli di Soliera, di Agnino e di Ceserano il March. Gabbriello Malaspina di Fosdinovo, e che al di lui nipote March. Leonardo si concedessero in feudo i castelli di Regnano, Castiglioncello, Lucignano e Monte de' Bianchi, tutti nella Lunigiana.

Per effetto di ciò i due marchesi predetti per sè, e per i loro eredi e successori domorono e rinunziarono al Comune di Firenze tutte le ragioni che ai medesimi in qualunque modo si potevano appartenere sopra i castelli, distretti e uomini di Fivizsano, Comano, Groppo S. Piero, Monte Chiaro, Sassalbo, Verrucola-Bosi, ecc. ecc.

Fa parte della storia politica di Soliene una relazione di mess. Francesco Vinta sopra le convenzioni state nel 1468 stipulate fra la Rep. Fior. ed il March. Gabbriello di Fosdinovo relativamente al passo di Tendola e del Bardine per gli nomini di Soliera e sue ville, quando fu convenuto far pagare a quei popoli, per ogni soma di mercanzie che transitavano per i detti territori, denari nove imperiali, corrispos-

Segue il Quanno delle 46 parrocchie comprese nella Diocesi ni Soana con la loro popolazione a quattro epoche diverse

| Nome                       | Titolo                                         | Popolasione            |       |              |              |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|--------------|--|--|
| de' Luoghi                 | delle Chiese Parrocchiali                      | ANNO ANNO<br>1745 1833 |       | ANNO<br>1840 | ANNO<br>1843 |  |  |
|                            | RIPORTO Abit. N.º                              | 10542                  | 18815 | 20969        | 20735        |  |  |
| 37. Selva                  | S. Stefano Protomartire, Cura                  | 267                    | 476   | 511          | 542          |  |  |
| 38. Selvena                | S. Niccolò, Pieve                              | 263                    | 333   | 363          | 398          |  |  |
| 3g. Sforzesca              | S. Gregorio Magno, Pieve                       | 32                     | 30    | 34           | 34           |  |  |
| 40. Soana, o Sovana, Città | SS. Pietro e Paolo, Cattedrale con Prepositura | 57                     | 28    | 55           | 68           |  |  |
| 41. Idem                   | S. Maria e S. Mamiliano,<br>Pieve              | 59                     | 36    | 75           | 42           |  |  |
| 42. Sorano                 | S. Niccolò, Prepositura e Col-<br>legiata      | 798                    | 1115  | 1208         | 1083         |  |  |
| 43. Stribugliano           | S. Gin. Battista, Pieve                        | 264                    | 348   | 354          | 376          |  |  |
| 44. Talamone (9)           | S. Maria Assunta, Arcipretura                  | _                      | 157   | 167          | 173          |  |  |
| 45. Triana                 | S. Bernardino, Pieve                           | 332                    | 262   | 274          | 279          |  |  |
| 46. Vallerona (10)         | S. Pio Papa e Martire, idem                    | _                      | 722   | 715          | 735          |  |  |

- (1) Capalbio nel 1745 apparteneva alla Diocesi di Castro in Acquapendente, su p-rmutata nel 1786 con la parrocchia di Proceno dell'antica Diocesi di Soana.
- (2) Nel 1786 Man juno su staccuto dalla Diocesi di Acquapendente, già di Castro, e permutato con il popolo di Onuno che spettava alla Diocesi di Sonna.
- (3) La cura di Montorio non esiste nel catulogo del 1745 di questa Diocesi.
- (4) Pancole prima del 1785 era cappellania sottoposta alla pieve di Montorgiali.
- (5) La parrocchia di Petricci fino al 1785 era cappellania curata dipendente dal pievano di Samprugnano.
- (6) La cura di Poggio-Ferro prima del 1785 era cappellania compresa nella pieve di Scapano.
- (7) La popolazione di Port'Ercole nel 1745 non è registrata, perchè allora era compresa nei RR. Presidj di Napoli.
- (8) La cura di San-Quirico a San-Quirichino innanzi il 1785 era cappellania sotto la pirve di S. Maria dell' Aquila.
- (9) Anche di Talamone s'ignora la popolazione del 1745, perchè la sua cura a quel tempo era sotto il dominio dei RR. Presidi di Napoli.
- (10) Vallerona fino al 1805 su cappellania sottoposta all'Arciprete di Roccalbegna.

SOCANA (PIEVE A) nel Val-d'Arno casentinese. — Pieve antica sotto il titolo di S. Antonino con Cas. annesso nella Com. e quasi 3 migl. a lev.-seir. di Castel-Focognano, Giur. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È situata presso la ripa destra dell'Arno, poco lungi dalla confluenza in esso del torr. Soliggine, quasi sull'ingresso superiore della gola, o stretto di S. Mamante.

La pieve di Socana è rammentata in un istrumento del 1072 fra quelli appartenuti alla Badia di Arezzo, citato all' Art. Manma (S.) a San-Mananta, mentre del luogo di Socana è fatta menzione in un istrumento del sett. 1008 pubblicate negli Annali camaldolensi. (Vol. 1. Appand.)

Cotesta pieve abbracciava un'estesa contrada nella quale furono circa 16 cure.

Essa situalmente ha sottoposte tre sole

del 3 sebbrajo 1353 (stile comune) con la quale la Signoria deputò i cittadini Amerigo della Sommaja, Castello di Lippo del Beccuto, e Benedetto di Giovanni Strozzi a fortificare il castello di Calenzano per disenderlo dall'incursione dell'armata del Visconti che in quel tempo era penetrata dalla Lombardia nel contado fiorentino.

Dal 1380 al 1608 mancano le carte spettanti alla famiglia della Sommaja per continuarne tutta la discendenza. Sappiamo solamente dall'illustrazione del Manni al sigillo XIII del Vol. IX de' suoi Sigilli antichi, che Francesco figlio del celebre giureconsulto Lelio Torelli ebbe per moglie Maria figlinola di Raffaello della Sommaja, nella cui famiglia pervenne il padronato della chiesa di S. Pier Buonconsiglio in Mercato-vecchio, per donazione fatta dai popolani al suddetto Lelio Torelli. Da questa Maria della Sommaja e da Francesco Torelli, soggiunge il Manni, nacquero Antonio cavaliere Gerosolimitano, Raffaello cavaliere di S. Stefano, e un altro Lelio che fu paggio nero di Cosimo I.

In questo tempo la storia ricorda pure un Pier Francesco della Sommaja cavaliere di Malta, che nel disendere un assalto dato dai Turchi li 3 giugno del 1565 al castel di S. Ermo in quell'isola, egli vi restò ucciso.

Il giuspadronato della chiesa di Sommaja nel 30 maggio del 1608 fu rinunziato dal Cav. Antonio del fu Francesco Torelli al senatore Giovanni di Girolamo della Sommaja ed ai suoi discendenti.

Finalmente con bolla del 20 ott. 1614 il Pont. Paolo V concedè sacoltà a Mons. Girolamo della Sommaja referendario dell' una e l'altra segnatura di potersi ordinare sacerdote in tre domeniche da scegliersi a suo piacere. (Carte cit.)

Questi su quel Mons. Girolamo della Sommaja che lasciò molti spogli di notizie patrie riuniti attualmente nella biblioteca Magliabechiana a Firenze.

La contrada di Sommaja oltre all'aver fornito il vocabolo a tre popoli, (S. Stefano, S. Ruffiniano e S. Michele a Sommaja) lo diede anche ad un resedio o villa circondata da molti poderi componenti una fattoria che fu dalla nobile famiglia Dini di Firenze da pochi anni indietro alienata.

Inoltre ebbero signoria in Sommaja i signori di casa Guidalotti di Firenze, alcuni

de' quali surono condannati come ribelli e ghibellini con sentenza del 21 luglio 2302 dal potestà Cante de' Gabbrielli da Gubbio. — Ved. GARGEFRETO.

Anche lo sfortunato Arrighetto da Settimello sembra che nelle sue poesie talvolta si appellasse Sommariensis, sebbene in alcune stampe si legga Sammariensis, dalla vicinanza di Settimello a Sommaja.

l tre popoli della contrada di Sommaja sotto il piviere di S. Donato a Calenzano furono riuniti in due parrocchie dopo che quella di S. Michele venne annessa alla cura di S. Ruffiniano a Sommaja. — Attualmente tanto quest' ultima parr. come l'altra di S. Stefano a Sommaja, altrimenti detta a Brancoli, la prima di padronato della nobil famiglia dei conti Bardi Serselli, la seconda del March. Ginori, già de' Monaci Cistercensi di Settimo, sono state assegnate alla nuova pieve di S. Niccolò a Calenzano.

Nel 1833 la parr. di S. Stefano a Sommaja, o a Brancoli contava 129 abit.

Nell'anno stesso quella de' SS. Ruffinisno e Michele a Sommaja noverava 212 abit.

SOMMANO (MONTE) in Val-di-Nievole.

— Ved. Monsumano.

SOMMANO DI SORBANO in Romagna.

— Ped. Montalto di Sorbano.

SOMMO-COLOGNA, o SUMMA-COLO-NIA nella Valle del Serchio. — Cast. con ch. parr. (S. Frediano) nell'antico piviere di Loppia, ora di Barga, Com. Giur. medesima, dalla qual Terra Sommo-Cologna dista circa due migl. a sett. nella Dioc. di Pisa, già di Lucca, Comp. pisano.

Risiede in monte alla destra del torr. Corsona, fra i casali di Albiano e di Catagnano.

Ehbero signoria in Sommo-Cologna fino dal secolo X i signori Rolandinghi di Locca, quando il vescovo Teudegrimo per allo del 20 luglio 983 allivellò a Gio. del 12 Rodilando, e che poi nel 18 giugno del 994 il vescovo Gherardo di lui successore consermo a Rolandino figlio del suddetto Gio. di Rodilando, l'enfiteusi di dieci poderi altinenti alla chiesa plebana di Loppia con le decime solite pagarsi a quel pievano dagli abitanti delle ville di detto piviere; cioè, Loppia, Riana, Trepignana, Cascio, Belbo, Albiano, Catugnano, Summa Colunia, Barga, Pignana, Granio, Pedoni, Seggio, Vetio, Manciana, Tilio, Coreglia, Amseccho (sic), Grimignana, Lecuia, LiLon istrumento del 4 sett. 1275 mess. Eddonglio di Tebaldo degli Ubertini, stancio nel suo castel di Sogna, fece un atto di debiarazione, che il di lui padre Tebaldo nel venduto alle monache Cisterciensi di 5. Prospero presso Siena per lire 160 un petto di terra posto nel distretto di Querce-tiressa. — (Ancu. Diri. Fion. Carte delle Trafisse).

Anche l'Arch. Dipl. di Siena conserva mistrumento del 6 ott. 1286 dato in Camission-Ubertini, col quale il nobile Ubertino da Sogna figlio del su Gualtieri sece seo procuratore Rinaldo di mess. Orlando Malavolti per ratificare i capitoli di una tregua satta col Comune di Siena.

Li parr. di S. Tommaso a Sogna nel 1833 contava 86 abit.

SOJANA, a SOJANELLA nella vallecola di Cascina. — Due castelletti riuniti sotto ma chiesa parr. (S. Andrea a Sojana) con eli annessi di S. Martino a Sojanella, e di S. Stefano a Chiantina, già a Sojana, ribili un tempo della distrutta pieve di Sozigliana, mella Com. e circa 4 migl. a mustr. di Terricciuola, Giur. di Peccioli, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

Tanto Sojana, quanto Sojanella si trovano alla base occidentale de colli che separano li vallecola della Cascina dalle Valle dell' Era, lungo la strada rotabile che sae a Morrona e a Terricciuola.

La parr. di S. Martino a Sojanella su soppres a nel 1345, ed il suo popolo riunito a quello di Sojana; i quali due castelletti pervenuero nei Gambacorti di Pisa innanzi che nel sett. del 1496 sotto le mura di Soma restasse colpito ed ucciso il generoso Pier Capponi, dopo avere con dignitosa e ardita maniera salvata Firenze sua patria dall'orgoglioso procedere de' Francesi e dalle smodate pretensioni di Carlo VIII loro re.

Un istrumento del 25 aprile 1405 della badia di S. Michele in Borgo di Pisa rammenta una chiesa de' SS. Michele e Stelana a Sojana nel piviere di Sovigliana.

La parr. di S. Andrea a Sojuna nel 1833 Poteriva 850 abit.

SOJANELLA.— Ved. l'Art. precedente.
SOLAJA di Sovigliana nella vallecola di
Castina. — Ved. Sovigliana (Pieve di).
SOLAJO sol VINCIO nella Valle dell'Ombione pistojese. — Ved. Scalari, o
Scalarico.

SOLANO torr. nel Val-d'Arno casentinese. — Cotesto corso d'acqua nasce nel fianco orientale del monte di Vallombrosa sopra il Cast. di Monte Magnajo, e và ingrossandosi per via, finche dopo esser passato sotto Cetica e Castel S. Niccolò, bagna il
borgo di Sirada, che trova un miglio innanzi di scaricarsi nel fi. Arno sotto il ponte
nuovo, sopra del quale passa la strada provinciale Casentinese, quasi dirimpetto al piano di Campaldino.

Solama (AD). — Mansione sulla Fia Clodia. — Ved. Sommaa.

SOLATA nel Val-d'Arno superiore. — Cas. con ch. parr. (SS. Jacopo e Cristofano) nel piviere di Galatrona, Com. e circa 4 migl. a lib. del Bucine, Giur. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi sulla cresta de' poggi interposti fra la fiumana dell' Ambra ed il torr. Trigesimo, ossia di Caposelvi, alle sorgenti del quale risiede la chiesa di Solata, la cui popolazione nel 1833 ascendeva a 106 abit.

SOLI (S. MARIA a) nelia Val-di Sieve.— Castellare, la di cui parr. su riunita nel 1787 alla cura di S. Michele a Lucigliano, entrambe nel pievanato di S. Giovanni a Petrojo, Com. e circa 3 migl. a sett. di San-Pier a Sieve, Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Si distinse dal castelletto di Soli un ramo degli Ubaldini del Mugello che lo perderono per ribellione i discendenti di quella stirpe, per quanto la chiesa parr. fino dal secolo XIII fosse di giuspadronato della mensa vescovile fiorentina.

Gli Ubaldini peraltro continuarono a possedere costà dei beni allodiali con una villetta compresa nel distretto di Soli.

Che in Lucigliano poi sino dal sec. XIV esistesse un buon fortilizio, lo dichiarò Matteo Villani nella sua Cronica, all'occasione che i Fiorentini nel 1352 v'introdussero molte vettovaglie per provvisionare il loro esercito contro quello del Visconti di Milano.

Cotesti due popoli riuniti nel 1833 contavano 344 abit.

SOLICCIANO nel Val-d'Arno fiorentino. — Vill. con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere di S. Giuliano a Settimo, Com. e un migl. circa a grec. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

È situato in mezzo a una pianura bagnata a lev. dalla fiumana Greve, a sett. dalfattagli da Anso prete abitante nel Vico Capo Marta allivellò a questo i beni di detta Cella posti nel Vico Marta e nel Casale Cuziano consistenti in orti, vigne, prati, selve ecc. per l'annuo canone di denari 12 moneta di S. Pietro.

Finalmente lo stesso casale di Supano, o Supano è rammentato nella bolla pontificia spedita da Niccolò II nell'aprile del 1061 al preposto e canonici della cattedrale di Soana, al cui capitolo confermò fra le altre cose le terre che esso possedeva nel casale Supano, o Sopano.

SORAGGIO DI GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Contrada con ch. parr. (S. Martino) nel piviere di Piazza, Com. di Sillano, Giur. e circa 6 migl. a sett. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

La contrada di Soraggio non ha Cast. nè casale proprio, comecche da essa prenda il distintivo non solo la ch. parr. di S. Martino a Soraggio, ma ancora il ramo maggiore del Serchio, che costassù sino alla sua unione col Serchio Minuccianese conserva il nome del Serchio di Soraggio.

Sono bensì comprese nella cura di Soraggio le villate di Rocca, di Brica, di Villa, di Camporanda, di Melello e di Vicaglia.

Il territorio della parr. di Soraggio confina dal lato di lev. e scir. con l'Appennino di Corfino e di Borsigliana; dirimpetto a ostro giunge sul fiume Serchio; verso pon. ha la parr. di Sillano; e dal lato di sett. e maestr. mediante il dorso dell'Appennino arriva sui confini di Gozzano e di altre bicocche spettanti al Ducato di Reggio in Lombardia.

Gli uomini di Soraggio dopo il trattato di pace concluso nel 1441 fra il Comune di Lucca e quello di Firenze, cui quella popolazione si era assoggettata, vennero restituiti ai Lucchesi col loro distretto.

Nell'anno 1446 gli abitanti di Soraggio si sottomisero spontaueamente con altre dieci Terre della Garfagnana superiore al Duca Borso di Ferrara, fino a che per atto pubblico del 24 luglio 1451 la camera ducale accordò ad enfiteusi al popolo di Soraggio i pascoli e boschi della così detta Alpe-Fazzado posti sul rovescio dell'Appennino, nei confini territoriali di Gozzano, col patto di condurre in ciascun anno un orso vivo a Modena. — Ved. Alpe-Fazzora.

Esistono in questo territorio abbondanti cave di gesso. — Ved. Garragnana.

La parr. di S. Martino a Suraggio nel 1832 contava 830 abit.

SORANA nella Val-di-Nievole. — Cast. con ch. parr. (SS. Pietro e Paolo) già filiale della pieve d'Aramo, nella Com. e circa migl. 1 ; a maestr. di Vellano, Giur. di Pescia, Dioc. medesima, nna volta di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede in monte sulla ripa destra della Pescia Maggiore, ossia Pescia di Pescia, fra Vellano, Castelvecchio ed Aramo.

Fra le più vetuste reminiscenze superstiti di questo luogo, nel Vol. V. P. Ill delle Memorie lucchesi sono venuti alla luce varii istrumenti del secolo X, in cui è fatta menzione del Cast. di Sorana situato sul poggio, detto allora di monte Petritulo.

Ma la rocca di Sorana occupa nella storia militare del secolo XIV un posto distinto, tostochè essa fu presa di mira dai Fiorentizi che l'occuparono e perderono nella guerra di Lucca del 1330 e che poi riebbero dai Pisani alla pace conclusa in San-Miniato li 15 nov. del 1343. Pu perduta di nuovo nel 1352, quando il presidio fiorentino venne cacciato da Sorana dalle genti di Castruccio Antelminelli conte di Coreglia.

Riacquistata poco dopo, i Fiorentini devettero riperderla nella guerra che nel 1361 si riaccese con i Pisani, dai quali la riebbero alla pace di Pescia pubblicata in Firenze il primo di settembre dell'anno 1364. Finalmente nel 1371 gli uomini di Soran, di Castelvecchio e di tutto il distretto commitativo di Vellano si sottomisero stabilmente alla Rep. Fior., dalla quale ottennero sorevoli capitolazioni. — Ved. Vezzano.

Nel 1385 insorse una passeggera differeza per causa di confini e di pasture fra il Com. di Sorana e quello di Pontito di Vila-Basilica nella giurisdizione lucchese.

La parr. de' SS. Pietro e Paolo a Sono nel 1833 noverava 406 abit.

SORANO nella Val-di-Fiora. — Terra murata e stivata di abitazioni con chien collegiata (S. Niccolò) capoluogo di Comunità nella Giur. di Pitigliano, Dioc. di Sonna, Comp. di Grosseto.

Risiede sopra una rupe di tufa vulcanica, nella cui sommità esiste la rocca ed alla sua base occidentale scorrono le prime fonti del Lente, il quale dirigesi verso Pitiglisso, mentre nelle scogliere intorno a Sorano so-

denti a un soldo fiorentino, e per il passo di Pallerone denari sei imperiali, ecc. — ¡lace. nulle Rivormac. di Firenze).

La pieve accipretura di S. Maria Assunta a Soliera nel 1833 contava 447 abit.

SOMBRA (PENNA, o ALPE DI) — Ved.

kor Apuana, e Castrinuovo di Garvagnana.

SOMMAJA (Sommaria) nel Val-d'Arno
forentino. — Vill. già Cast. che ha dato il

me a tre chiese parrocchiali, S. Andrea,

5. Ruffiniano e S. Michelea Sommaja, l'ultima delle quali fu riunita a S. Stefano a

Sommaja nell'antico piviere, Com. e due
intre migl. a lev. di Calenzano, Giur. di
Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi la contrada di Sommija sull'estrena pendice occidentale del Monte Morello, a lev. della strada militare di Barberino di Mugello, dove alcuni dubitarono che fosse situata la mansione ad Salaria della via Clodia, che veniva da Lucca e Pontremoli, rammentata negl'Itinerari antichi. — Ped. Calenzano.

Che fino dal secolo XII in Sommaja vi fine stata una torre, cui fu dato il nome di castello, si può dedurre da un atto pubblico del 6 marzo 1132 scritto nel castello di Sommaria. In realtà sotto nome di castello una torre esisteva presso la chiesa di S. Stefano a Sommaja, siecome lo dichiara un bolla data in Viterbo, che il Pont. Gregorio IX nel 6 ottobre del 1237 diresse all'abate e monaci della Badia a Settimo, cui fra le altre cose confermò il padronato della chiesa di S. Stefano presso il castello di Sommaja con le sue pertinense.

[Lam, Monum. Eccl. Flor.)

Cotesto padronato poi della chiesa di S. Stefano a Sommaja dove provenire dai conti Calolingi fondatori della Badia a Settimo, siccome lo dà a conoscere quel C. Uguccione del fu C. Guglielmo Bulgaro che nel 7 marzo del 1090 confermò la donazione fetta dai genitori suoi di alcuni beni situati in Sommaja, in Monte-Morello ed a'trove. — Ved Monte-Morello.

La cosa meno dubbia è che dalla contrada di Sommaja prese il casato un' estinta prosapia magnatizia di Firenze, la quale si disse dei nobili della Sommaja, siccome apparisce da alcune memorie che si conserrano attualmente nell' Arch. Dipl. Fior.

La più antica di tutte consiste in un atto del 15 giugno 1192, col quale i primi signori della Sommaja emanciparono un tale Bojardo con i suoi discendenti, autore il più remoto di quei nobili, da ogni obbligo di servitù nell'atto in cui furono a lui venduti degli effetti posti nella corte di Sommaja.

Giunta, uno de' figliuoli di detto Bojardo, mediante istrumento del 14 maggio 1263 fece acquisto da persona del popolo di S. Ruffiniano a Sommaja di un pezzo di terra per soldi 50; ed il medesimo Giunta di Bojardo nel 31 genn. del 1271 comprò da altra persona del popolo di Settimello altri beni per il prezzo di lire 69. Qualche tempo dopo (21 ottobre 1272) due fratelli che furono figli di Giunta di Bojardo comprarono altri effetti in Sommaja; mentre un terzo figliuolo di Giunta di Bojardo è rammentato in altra scrittura del 18 ottobre 1290, nella quale si tratta della promessa da lui fatta ad Alamanno del fu Alamanno de Brunelleschi del popolo di S. Leone a Firenze di pagargli per la festa di Tutti i Santi lire 62 e mezzo per l'acquisto da lui fatto di diversi effetti posti nel popolo di S. Lucia a Settimello. — Rogò l'atto il notaro Latino Latini fratello di Bonaccorso e del notissimo Ser Brunetto Latini,

Di due fratelli nati da Dolce, uno dei tre figli di Giunta, trovo fatta menzione in un istrumento del 18 ott. 1314 quando Francesco e Bartolo del fu Dolce di Giunta di Bojardo della Sommaja comprarono un pezzo di terra posto a Valmiano nel popolo di S. Maria fra le due Marine (a Travalle?)

Uno di essi, Bartolo di Dolce di Giunta di Bojardo, abitava nel popolo di S. Lucia d'Ognissanti quando nel di 8 apr. del 1331 acquistò un credito di otto fiorini da pagarsi da un tal Dino del fu Bene del popolo di S. Ruffiniano a Sommaja; e nel 1335 il medesimo B rtolo comprò da un altro Dino del popolo di S. Maria a Morello per il prezzo di lire 50 un appezzamento di terra posto in luogo denominato Boscatello nel distretto di S. Maria a Morello.

Nel 1346, li 27 marzo, donna Lapa vedova del suddetto Bartolo di Dolce di Giunta della Sommaja istituiva fra i suoi procuratori Jacopo figlio suo e del già l'artolo; mentre in altro atto del 18 ottobre 1380 è fatta menzione di un Andrea figliuolo del fu Bartolo della Sommaja abitante allora nel popolo di S. Pancrazio a Firenze.

Fra le lettere della Signoria di Firenze, il Gaye nel suo carteggio inedito di artisti (Vol. 1. Append. II.) ne rammenta una

del 3 febbrajo 1353 (stile comune) con la quale la Signoria deputò i cittadini Amerigo della Sommaja, Castello di Lippo del Beccuto, e Benedetto di Giovanni Strozzi a fortificare il castello di Calenzano per difenderlo dall'incursione dell'armata del Visconti che in quel tempo era penetrata dalla Lombardia nel contado fiorentino.

Dal 1380 al 1608 mancano le carte spettanti alla samiglia della Sommaja per continuarue tutta la discendenza. Sappiamo solamente dall'illustrazione del Manni al sigillo XIII del Vol. IX de' suoi Sigilli antichi, che Francesco figlio del celebre giureconsulto Lelio Torelli ebbe per moglie Maria liglinola di Rassaello della Sommuja, nella cui famiglia pervenne il padronato della chiesa di S. Pier Buonconsiglio in Mercato-vecchio, per donazione fatta dai popolani al suddetto Lelio Torelli. Da questa Maria della Sommuja e da Francesco Torelli, soggiunge il Manni, nacquero Antonio cavaliere Gerosolimitano, Rastaello cavaliere di S. Stefano, e un altro Lelio che su paggio nero di Cosimo 1.

In questo tempo la storia ricorda pure un Pier Francesco della Sommaja cavaliere di Malta, che nel difendere un assalto dato dai Turchi li 3 giugno del 1565 al castel di S. Ermo in quell'isola, egli vi restò ucciso.

Il giuspadronato della chiesa di Sommaja nel 30 maggio del 1608 su rinunziato dal Cav. Antonio del su Francesco Torelli al senatore Giovanni di Girolamo della Sommaja ed ai suoi discendenti.

Finalmente con bolla del 20 ott. 1614 il Pont. Paolo V concedè facoltà a Mons. Girolamo della Sommaja referendario dell' una e l'altra segnatura di potersi ordinare sacerdote in tre domeniche da scegliersi a suo piacere. (Carte cit.)

Questi su quel Mons, Girolamo della Sommaja che lasciò molti spogli di notizie patrie riuniti attualmente nella hiblioteca Magliabechiana a Firenze.

La contrada di Sommaja oltre all'aver fornito il vocabolo a tre popoli, (S. Stefano, S. Russiniano e S. Michele a Sommaja) lo diede anche ad un resedio o villa circondata da molti poderi componenti una fattoria che su dalla nobile samiglia Dini di Firenze da pochi anni indietro alienata.

Inoltre ebbero signoria in Sommaja i signori di casa Guidalotti di Firenze, alcuni

de' quali furono condannati come ribelli e ghibellini con sentenza del 21 luglio 1301 dal potestà Cante de' Gabbrielli di Gabbio. — Ved. Gargararro.

Anche lo sfortunato Arrighetto de Satimello sembra che nelle sue porsie taluna si appellasse Sommariensis, schbene in alcune stampe si legga Sammariensis, della vicinanza di Settimello a Sommaja.

I tre popoli della contrada di Sonnip sotto il piviere di S. Donato a Calenna furono riuniti in due parrocchie dope di quella di S. Michele venne annesa albona di S. Ruffiniano a Sommaja. — Attulanta tanto quest' ultima parr. come l'alta d S. Stefano a Sommaja, altrimenti della Brancoli, la prima di padronato della a bil famiglia dei conti Bardi Serselli, la se conda del March. Ginori, già de la Cisterconsi di Settimo, sono state assepta alla nuova pieve di S. Niccolò a Calenna

Nel 1833 la parr. di S. Stefano a Si maja, o a Brancoli contava 129 abil.

Nell'anno stesso quella de SS. Rafi no e Michele a Sommaja noverava 2134

SOMMANO (MONTE) in Val-di-Nicol

— Ved. Monschmano.

SOMMANO DI SORBANO IN ROSSI — Fed Montalto di Sorbano.

SOMMO-COLOGNA, o SUMMA-COUNTA nella Valle del Serchio. — Cast. och. parr. (S. Frediano) nell'antico più di Loppia, ora di Barga, Com. Giar. odesima, dalla qual Terra Sommo-Cologdista circa due migl. a sett. nella Dioc. (Pisa, già di Lucca, Comp. pisano.

Risiede in monte alla destra del El Corsona, fra i casali di Albiano e di Gagnano.

Ebbero signoria in Sommo-Cologue dal secolo X i signori Rolan-linghi di U ca, quando il vescoro Teudegrimo per del 20 luglio 983 allivellò a Gio. 🗺 Rodilando, e che poi nel 18 giugno del il vescovo Gherardo di lui successore fermò a Rolandino figlio del suddetto di Rodilando, l'enfiteusi di dieci poderi tinenti alla chiesa plebana di Loppia 🗪 decime solite pagarsi a quel pievamo abitanti delle ville di detto piviere; 🖷 Loppia, Riana, Trepignana, Cascie, bo, Albiano, Caturnano, Summa Coloni Barga , Pignana , Granio , Pedoni. gio, Vetio, Manciana, Tilio, Com Amseccho (sic), Grimignana, Lecis, La parr. di S. Clemente a Sociana è di giuspadronato de' signori Dini e Morelli di Firenze. — Essa nel 1833 contava 272 abit.

Il popolo poi di S. Maria a Sociana nell'

anno stesso noverava 205 persone.

SODERA (S. QUIRICO ALLA) in Valli Pesa.— Cas. con ch. parr. cui su annesso I popolo di S. Vito a Ortimino nel piviere li S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa migl. 2 f a lev. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sull'altipiano de' colli che nella direzione di lev.-grec. a pon.-lib. fiancheggiano di contro a lib. il torr. Firginio, avendo nell'opposto lato la Pesa, lungo la strada rotabile che passa sul dorso di quei colli.

La memoria più antica di cotesto Cas. della Sodera la fornisce una membrana del 31 maggio 1071, esistente nell'Arca. Dr. Fion. fra le Carte della Badia di Passignano, scritta nel poggio di Materajo. — Ved. Poccio a Vento.

La chiesa di S. Quirico alla Sodera più ardi fu di giuspadronato de' Machiavelli, ora xr due voci degli eredi del March. Ranzoni, e per una voce del Principe.

Il popolo della Sodera innanzi il 1745 ra già riunito a quello di S. Vito a Ortinino, che nel 1833 contava 130 abit.

SODERA in Val-d'Ema. — Porta pure il nome di Sodera una villa signorile de'Bar-ioli, poi Ombrosi con annesso oratorio (S. Marco) nel popolo e piviere di S. Maria dell'Impruneta, Com. e Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

SOPPENA, O SIPPENA (CASTELLO DI) nel Val-d'Arno superiore. — Ved. Badia a Soppena, e Castel-Franco di sopra.

SOFFIANO nel Val-d'Arno fiorentino.— Contrada deliziosa nei colli del suburbio occidentale di Firenze, che ha dato il suo vocabolo alla ch. parr. di S. Maria a Soffiano, succursale della pieve maggiore, nella Com. e circa un migl. a ostro del borgo di Legnaja, Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

La contrada di Soffiano situata in pianura ii distingue dall'altra posta in collina de nominandosi la prima Soffiano basso, e la seconda Soffiano alto.

Quest'ultima è la più ridente per la vimale di Firenze e suoi contorni, per essere sparsa di ville signorili, di vaghi giardini, di vigneti, oliveti ecc. Presso la ch. parrocchiale di Suffiano alto esiste l'autica torre dell'estinta samiglia Carducci patrona della ch. cui sottentrò la casa Pecori-Giraldi.

Il parroco di S. Maria a Soffiano nel 1286 assistè ad un sinodo tenuto in Firenze nella pieve di S. Reparata, poscia metropolitana di S. Maria del Fiore.

La parr. di S. Maria a Soffiano nel 1833 noverava 502 abit.

Soffiano, o Sofiano di Cigozi nel Vald'Arno inferiore. — Cas. perduto che fu nel piviere della Fabbrica di Cigoli, Com. Giui. di San-Miniato, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Varie carte dell' Arch. Arciv. lucchese, testè pubblicate nelle Memorie per servire alla storia di quel Ducato, rammentano cotesto luogo di Soffiano, tre delle quali del secolo X; la prima del febbrajo 942 scritta in Soffiano piviere di S. Saturnino a Fubbrica, la seconda del 22 aprile 954; la terza data essa pure in Soffiano nel febb. del 967.

— Ved. Cigori, e l'abbrica di Cigori.

Suffiano, o Suffiano di Vallano in Val-di-Nievole. — Un altro luogo di Sossiano (Sussianum) nel piviere di S. Tommaso di Arriana è rammentato in altra carta dell' Arch. Arciv. Lucch. del 27 aprile 980 pubblicata nel Vol. V. P. III delle Memorie di sopra rammentate.

SOFIA (S.) nella Valle del Bidente in Romagna. — Fed. SANTA-SOFIA.

— (S.) DI MARECCHIA. — Ved. SARTA-SOFIA DI MARECCHIA, cui deve aggiungersi, che nel 1558 il Cast. di S. Sofia di Marecchia era posseduto dal conte di Novellara Gio. Francesco Gonzaga, il quale aveva posto sè stesso con questo suo Cast. sotto l'accomandigia di Cosimo I Duca di Firenze.

In proposito di ciò raccontava l'Adriani nella Storia de' suoi tempi (Lib. XV cap. 5) che fu mandala costà gente armata dal Card. Caraffa nipole beneaffetto del Pont. Paolo IV, il quale, ad istanza della contessa di Pian di Meleto favorita dal Card. Vitelli, pretendeva avere delle ragioni sopra cotesta bicocca di S. Solia, per cui le sue genti costrin ero il Gonzaga, che si era ritirato nella rocca, a rendersi ed a uscire per forza da quella possessione, asserendo che la giurisdizione del detto Cist. (posto dentro i confini di Montefeltro) era della chiesa Romana... La qual cosa parve molto grave al Duca Cosimo, che se ne dolse prima col Card. Caraffa e poi col Papa, perchè oltre la possessione di S. Sossa tolta per sorta, quelle masnade avevano fattagli da Anso prete abitante nel Vico Capo Marta allivellò a questo i beni di detta Cella posti nel Vico Marta e nel Casale Cuziano consistenti in orti, vigne, prati, selve ecc. per l'annuo canone di denari 12 moneta di S. Pietro.

Finalmente lo stesso casale di Supano, o Supano è rammentato nella bolla pontificia spedita da Niccolò II nell'aprile del 1061 al preposto e canonici della cattedrale di Soana, al cui capitolo confermò fra le altre cose le terre che esso possedeva nel casale Supano, o Sopano.

SORAGGIO DI GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Contrada con ch. parr. (S. Martino) nel piviere di Piazza, Com. di Sillano, Giur. e circa 6 migl. a sett. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

La contrada di Soraggio non ha Cast. nè casale proprio, comecche da essa prenda il distintivo non solo la ch. parr. di S. Martino a Soraggio, ma ancora il ramo maggiore del Serchio, che costassù sino alla sua unione col Serchio Minuccianese conserva il nome del Serchio di Soraggio.

Sono bensì comprese nella cura di Soraggio le villate di Rocca, di Brica, di Villa, di Camporanda, di Melello e di Vicaglia.

Il territorio della parr. di Soraggio confina dal lato di lev. e scir. con l'Appennino di Corfino e di Borsigliana; dirimpetto a ostro giunge sul fiume Serchio; verso pon. ha la parr. di Sillano; e dal lato di sett. e maestr. mediante il dorso dell'Appennino arriva sui confini di Gozzano e di altre bicocche spettanti al Ducato di Reggio in Lombardia.

Gli uomini di Soraggio dopo il trattato di pace concluso nel 1441 fra il Comune di Lucca e quello di Firenze, cui quella popolazione si era assoggettata, vennero restituiti ai Lucchesi col loro distretto.

Nell'anno 1446 gli abitanti di Soraggio si sottomisero spontaneamente con altre dieci Terre della Garfagnana superiore al Duca Borso di Ferrara, fino a che per atto pubblico del 24 luglio 1451 la camera ducale accordò ad enfiteusi al popolo di Soraggio i pascoli e boschi della così detta Alpe-Fazzacola posti sul rovescio dell'Appennino, nei confini territoriali di Gozzano, col patto di condurre in ciascun anno un orso vivo a Modena. — Ved. Alpe-Fazzoca.

Esistono in questo territorio abbondanti cave di gesso. — Ved. Garragnana.

La parr. di S. Martino a Soraggio nel 1832 contava 830 abit.

SORANA nella Val-di-Nievole. — Cast. con ch. parr. (SS. Pietro e Paolo) già filiale della pieve d'Aramo, nella Com. e circa migl. 1 3 a maestr. di Vellano, Giur. di Pescia, Dioc. medesima, una volta di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede in monte sulla ripa destra della Pescia Maggiore, ossia Pescia di Pescia, fra Vellano, Castelvecchio ed Aramo.

Fra le più vetuste reminiscenze superstiti di questo luogo, nel Vol. V. P. Ill delle Memorie lucchesi sono venuti alla luce varii istrumenti del secolo X, in cui è fatta menzione del Cast. di Sorana situato sul poggio, detto allora di monte Petritule.

Ma la rocca di Sorana occupa nella storia militare del secolo XIV un posto distinto, tostochè essa fu presa di mira dai Fiorentini che l'occuparono e perderono nella gaerra di Lucca del 1330 e che poi riebbero di Pisani alla pace conclusa in San-Miniato li 15 nov. del 1343. Pu perduta di nuovo nel 1352, quando il presidio fiorentino venne cacciato da Sorana dalle genti di Castruccio Antelminelli conte di Coreglia.

Riacquistata poco dopo, i Fiorentini de vettero riperderla nella guerra che nel 1362 si riaccese con i Pisani, dai quali la richero alla pace di Pescia pubblicata in Firenze il primo di settembre dell'anno 1364. Finalmente nel 1371 gli uomini di Soma, di Castelvecchio e di tutto il distretto commitativo di Vellano si sottomisero stabilmente alla Rep. Fior., dalla quale ottennero fevorevoli capitolazioni. — Ved. Vezzaso.

Nel 1385 insorse una passeggera differeza per causa di confini e di pasture fu il Com. di Sorana e quello di Pontito di Villa-Basilica nella giurisdizione lucchese.

La parr. de' SS. Pietro e Paolo a Some nel 1833 noverava 406 abit.

SORANO nella Val-di-Fiora. — Terra murata e stivata di abitazioni con chiese collegiata (S. Niccolò) capoluogo di Comunità nella Giur. di Pitigliano, Dicc. di Sonna, Comp. di Grosselo.

Risiede sopra una rupe di tufa vulcusia, nella cui sommità esiste la rocca ed alla sub base occidentale scorrono le prime fonti del Lente, il quale dirigesi verso Pitiglisso, mentre nelle scogliere intorno a Sorano so-

mo state scavate dentro quel terreno tufaceo grandiose e belle cantine.

La Terra di Sorano è posta fra il gr. 42º 41' letit. ed il gr. 29° 33' e 5" long, circa migl. 4 a grec. di Pitigliano, 3 4 a grec.lev. di Sosna, migl. 4 f a cetro di S. Giovanni delle Contee, e intorno a migl. 11 a ostro-lib. dal Ponte Centino sulla strada postale di Roma.

Fu la terra e distretto di Sorano autica signoria dei conti Aldobrandeschi, pervenuts coll'atto di divisione del 1274 al ramo de conti di Soana e Pitigliano, dai quali passò con piena giurisdizione nella casa principesca degli Orsini di Roma, che dominarono assolutamente in Sorano e nei paesi della contra Aldobrandesca di Soana fino all'unno 1608, epoca dell'alienazione, e riunione sua al Granducato di Toscana; dopo di che i conti Orsini ed altri signori ottenmero molti paesi della stessa contea come detta e sposero miserabilmente quei vassalli feudatarj Granducali. Tale fu per un Bour-

bon del Monte il fendo di S. Martino al Paggio Pelato, concesso nel 1650 al March. Pier Francesco del Monte S. Maria, al di cui erede, il March. Cosimo Bourhon del Monte, venne rinnovata la concessione medesima nell'anno 1738. Tale è l'altro feudo del Monte Vitozzo concesso l'anno 1654 al conte Fabrizio de Barbolani di Montacuto con titolo di marchesato.

Le vicende storiche della Terra di Sorano essendo comuni a quelle di Pitigliano, rinvio i lettori a quest'ultimo Art. ed a quanto ne disse l'autore del Fiaggio Pittorico, dove parlando di Sorano aggiunge: che, per una costante fatalità, gli Orsini suoi feudatari, essendo stati sempre intenti in strana guisa a spogliarsi scambievolmente e ad insidiarsi persino la vita, non lasciarono mai in pace i popoli a loro sottoposti, e con i proprj odj e sfrenata voglia di vena dividersi in partiti, ecc. ecc.

## MOVIMENTO della Popolazione della Terra di Sorano a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

(NB. Manca la popolazione dell'anno 1640 quando Sorano continuava ad essere seudo granducale).

| Анио     | masc. femm. |      | Masc. femm. |      | consugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|----------|-------------|------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1745 (*) | 126         | 104  | 93          | 139  | 308                           | 28                              | 238                         | 798                         |
| 1833     | 189         | i 96 | 129         | 166  | 420                           | 15                              | 253                         | 1115                        |
| 1840     | 204         | 186  | 158         | ı 89 | 460                           | 11                              | 258                         | 1208                        |
| 1843     | 162         | 145  | 163         | 185  | 414                           | 14                              | 273                         | 1083                        |

(\*) Nel 1745 vi erano in Sorano 46 Lorenesi non valutati nel presente Quadro.

questa Comunità occupa 65355 quadr., dei quali 2135 spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade. — Nel 1833 vi abitavano familiarmente 3831 individui, a proporzione di circa 48 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con quattro Comunità del Granducato e per la parte di lev. con lo Stato

Comunità di Sorano. — Il territorio di Pontificio. — Essa ba di fronte dirimpetto a sett.-maestr. il territorio comunitativo di Santa Piora fino al fosso Rigo, che è uno degli influenti a destra del fi. Fiora; di fronte a pon maestr, il territorio comunitativo di Sorano si tocca con quello della Com. di Roccalhegna; di faccia a pon. ed a lib. ha la Com. di Marciano; e dirimpetto a ostro e scir. trova il territorio della Com.

di Pitigliano, con la quale la nostra di Sorano si accompagna finchè arriva sul confine dello Stato Pontificio.

Poche strade rotabili attraversano quest'angolo estremo del Granducato, una delle quali sarebbe il tronco fra Pitigliano e Sorano da far parte della strada provinciale Traversa che deve staccarsi dall'altra via provinciale del Monte Amiata presso la confluenza del torr. Senna nella Paglia, e passare per la Sforzesca, S. Quirichino, Sorano, Pitigliano, Manciano e la Marsiliana per condurre sulla via Aurelia davanti all'istmo di Orbetello.

Fra i maggiori corsi d'acqua che bagnano il territorio di Sorano si contano, oltre il fiume Fiora, varj torrenti suoi tributarj, come il Lente, il Calesino ed il Picciolana, il primo de' quali scende dai poggi a maestr. di Sorano, e gli altri due circondano e scalzano il piano di tufa vulcanica, sul quale risiede la deserta città di Soana.

Una delle prominenze più elevate del territorio in discorso è quella del Monte Vitozzo che si alza circa 1590 br. sopra il livello
del mare Mediterraneo, i di cui contrafforti
dal lato di lev. e di sett. stendonsi nella Valdi-Paglia, mentre quelli che si diramano
verso pon. e lib. inviano le loro acque silvestri negli influenti del fi. Fiora.

Rispetto alla struttura fisica della contrada compresa nella Comunità di Sorano io dubito che poche altre del Granducato offrano al naturalista un'anomalia più singolare di questa, rispetto specialmente alla statistica medica della Maremma.

Imperocché, se la situazione astronomica o fisica, terrestre o marittima, sono da riguardarsi come elementi per servire di norma alla filosofia della statistica, cesserebbero essi di essere tali nella Comunità di Sorano.

Dacchè la storia degli uomini è conosciuta, sappiamo che le condizioni fisiche del suolo fra Sorano ed il siume Fiora sono state sempre un prosondo letto di ceneri abbandonate da vulcani sotto-marini comparsi in epoche anteriori alla storia; ed è egualmente noto, che in molti luoghi della Comunità di Sorano alle ceneri vulcaniche servono di base rocce stratisormi e massicce, alternanti con depositi di acque più o meno ricche di acido carbonico. È altresì vero che l'una e l'altra contrada su sempre dominata da' principi medesimi, sebbene le condizioni sue atmosseriche non apparivano

dieci secoli sa cotanto malesiche come lo divennero in seguito, sicchè il paese, allora su generalmente più popolato.

Senza bisogno di esagerare sull'importanza della fisica struttura e della varietà sisgolare delle rocce nettuniane, plutoniche e vulcaniche che cuoprono il territorio di cotesta Comunità, mi limiterò a osservare, che la parte montuosa posta a sett. di Sorano, a partire dalla ripa destra del torr. Fiume fino alle sorgenti del Lente, trousi rivestita quasi generalmente da rocce stratificate e sedimentarie, state però quà e là sconvolte e semimetamorfosate da filoni metallici, o da rocce ofiolitiche. — All'incontro dalle scaturigini del torr. Lente e del fomo Calesino fino al fi. Fiora il suolo comperisce quasi per tutto rivestito da profondi beschi di tufa e di altre rocce decisamente valcaniche senza il benchè minimo indizio di crateri sottomarini.

Non solo in tutto il paese circonvicino al capoluogo di questa Comunità, andaudo verso il suo confine orientale, ma ancora inditrandosi nello Stato Pontificio, trovasi un terreno vulcanico consimile a quello di Sorano e di Pitigliano. — Ved. Priminaso Comunità.

Ed è poi singolare che nei contorni di Sorano come nel Pitiglianese s'incontrass banchi di tula vulcanica nei quali si racchiudono ciottoli e ghiaje di rocce sedimentarie; prova a parer mio non dubbia, che le ceneri vulcaniche furono posteriori alla formazione delle rocce nettuniane cui speltano i ciottoli predetti, stati già dalle acque correnti rotolati innanzi che comparisseo costà le ceneri dei vulcani sottomarini. Anche nei contorni di Sorano come alla Corte del Re, presso alla strada rotabile fra Fitigliano e Sorano, esistono dei banchi di calcare concrezionato (travertino) ed acque termali acidule, dal deposito delle qualique travertino a poco a poco si andò formando. Tali sono, per esempio, le sorgenti de segnoli, e di S. Maria dell'Aquila, altomir te ed emergenti da grandi scogliere di tra-

Sul Monte Citerno, ch'è distante un miglio e mezzo da Sorano, dal lato d'ostre, il Santi indicò alcune scogliere di calcare fissile-rossigna, mentre lungo la strada mestra presso il pubblico fontanile trovasi ana breccia calcare atta a rifiorire quella strada. Anche in un risulto dello stesso monte mi

di Sorano, denominato Poggio Bindi, esistono cave di calcarea rossa venata di bianco quasi pellacida e semigranosa, mentre
alla base dello stesso poggio si riaffaccia la
tufa vulcanica consimile alle scogliere sulle
quali risiede la Terra di Sorano. Al contrario
proseguendo il viaggio da sett. verso maestro sparisce a piè del monte dell' Elmo ogni
traccia di terreno vulcanico e sottentrano
rocce stratiformi e sedimentarie bene spesso
alterate dal gabbro rosso che le avvicina, e
dalle rocce ofiolitiche, le quali sono quasi per
tutto subalterne alle nettuniane di sopra indicate.

Tale è la roccia calcarea di tinta rossastra penetrata da particelle asbestine, la quale trovasi nel Poggio della Croce presso la Villa dell'Elmo, poggio che può riguardarsi una diramazione meridionale del Monte Vitoszo, mentre gli sproni a lev. di cotesta montuosità restano coperti di tufa vulcanica disposta in banchi più o meno potenti, dentro cui scorrono incassate a grandi profondità strade mulattiere e corsi d'acqua. La qual tufa simula qualità che la fanno parere analoga a quella di Soana, di Sorano e di Pitigliano, e continuando per lo Stato Pontificio, a Farnese, a Onano, Valentano, Proceno, ecc. fino al di là del Lago di Bolsena.

Cotesta qualità di roccia quanto è facile a scavarsi, altrettanto è suscettibile di acquistare consistenza dopo essere stata esposta all'aria, sicchè nel poggio di Sorano più che in Pitigliano vi sono state tagliate grandiose cantine, alla cui bellezza suol corrispondere la bontà dei vini bianchi asciutti e spiritosi, che le ben coltivate vigne dei suoi contorni producono, e che sogliono costituire una delle maggiori risorse agrarie del paese per l'esito che suol farsene nella Grossetana Maremma.

Che se poi uno rivolge i passi da ostro a lib. della Terra di Sorano, vedrà in mezzo si fossi Calesino e Picciolana la malsana deserta città etrusca di Soana, situata in una pianura di tufa vulcanica profondamente solcata da quei due botri, ed in una giacitura affatto consimile alla Terra di Pitigliano. Sennonchè quest'ultima va aumentando ansualmente di popolazione che non fugge l'estate, mentre Soana, oltre ad essere oggi scarsissima di abitanti, quei pochi che vi restano nella calda stagione rischiano di lasciarvi la vita. — Eppure niu: a delle cause generali

che sogliono minacciare la vita dell' uomo; nè alcuna, ch' io sappia, delle cause sanitarie derivanti da inondazioni, da comparsa di ristagni palustri, da nudità sopravvenuta nel suolo, da imboschimento di terreni ecc. ecc. nulla di tuttociò ha sconvolto che si sippia la sua configurazione corografica, nè cambiato l'indole fisica, o la giacitura geognostica di alcuno dei due paesi di sopra nominati. Per conseguenza non sembra tampoco che del ba attribuirsi cotale infortunio alla cangiata loro situazione topografica, sia per la distanza di Soana dal lido del mare, la quale è maggiore, sebbene di poco, a quella di Pitigliano, nè alla sua elevatezza, tostochè Soana trovasi ad un livello di sole 60 br. inferiore a quello di Pitigliano, nè alla comparsa di paludi che non esistono, nè alla natura del suolo identico fra l'una e l'altra contrada. Quindi è che cotest' anomalia ne obbliga a dover contemplare come effetto piuttosto che causa di malaria la rottura degli antichi acquedotti e la dispersione dell' acqua potabile che quelli conducevano nella città di Soana; siccome sono egualmente da riguardarsi come effetto piuttosto che causa di malaria le selve e foreste, non saprei se diminuite o aumentate intorno a Soana, il non libero scolo dei due sossi Calesino e Picciolana, i quali ritenendo in estate acqua stagnante e putrescente, sogliono ammorbare l'aria di quelle vicinanze.

All' Art. Badia di Calvello citai una bolla del Pont. Alessandro VI, inviata nel 14 maggio del 1496, ai Soanesi, con cui accordava facoltà che dalla Budia di Calvello, situata in un luogo del suo contado reso malsano, quella famiglia di Vallombrosani si potesse trasferire nella loro città, al quale effetto i Soanesi si esibivano di fabbricare un nuovo claustro, e di assegnare a quei cenobiti una confacente dote.

Ma la storia municipale di Soana, e quella della Congregazione Vallombrosana tace sull' esecuzione della bolla pontificia predetta, nè più si parla della traslazione della Badia di S. Benedetto di Calvello, le cui memorie cessano dopo un decreto della Camera apostolica in data del 25 ottobre 1612 spedito in favore di don Marco Brocchi abate del Mon. di S. Benedetto di Calvello contro Ottavio Saracini vescovo di Soana. — Ped. Banta di Calvello.

Anche il Cast. di Montebuono, già nella Com. di Sonna, ora in quella di Sorano,

nel 1420 era in rovina al pari di tanti altri castellari restati in cotesta contrada.

Con recente notificazione del 20 giugno 1844 è stato istituito una nuova dogana di terza classe nella Com. di Sorano, in luogo detto S. Quirichino, dipendente dal doganiere di seconda classe di Pitigliano, con l'indicazione delle strade permesse praticarsi per giungere alla nuova dogana.

La Comunità mantiene tre chirurghi re-

sidenti in tre paesi diversi, oltre un metstro ed una maestra di scuola.

Risiedè in Sorano fino al 1840 un giasdicente civile, riunito attualmente al Vicario R. di Pitigliano, dov' è l'uffizio di esazione del Registro e la sua cancelleria Comunitativa. L'ingegnere di Circondario abita in Arcidosso, la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Grosseto.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Sozato a quattro epoche diverse.

| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dioces<br>cui<br>spessar                                                  | Popolasione                                                                           |                                                                                               |                                              |                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| dei Luoghi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | delle Chiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diocesi<br>cui<br>pestano                                                 | ANNO<br>1745                                                                          | <b>ABHO</b> 1833                                                                              | AMMO<br>1840                                 |                                      |  |  |
| Aquila (dell') Castellottieri Catabbio Elmo Monte-Buono Monte-Buono Monte-Vitozzo Montorio Poggio-Pelato, o S. Martino San-Giovanni delle Contee * San-Quirico, o S. Quirichino Sun-Valentino, o Stribugliano Soana con i Lorenesi esistenti nel 1745 Idem Sonano con 46 Lorenesi nel 1745 | S. Maria, Cura S. Bartolommeo, Arcipret. S. Lucia, Pieve S. Gio. Batt. Decollato, id. S. Andrea, idem S. Giacomo maggiore, idem S. Maria, Cura S. Martino, Pieve S. Giovanni e S. Caterina delle Rote, idem SS. Gio. Battista e Quirico, idem S. Valentino, Cura SS. Pietro e Paolo, Cattedr. S. Maria e S. Mamiliano, Cura S. Niccolò, Collegiata ed Arcipretura | Le parrocchie di questa Comunità spettano<br>tutte alla Diocesi di Soana. | 244<br>220<br>109<br>110<br>199<br>272<br>62<br>160<br>264<br>115<br>183<br>69<br>844 | 160<br>198<br>214<br>245<br>299<br>304<br>169<br>168<br>299<br>379<br>217<br>28<br>36<br>1115 | 352<br>208<br>196<br>357<br>449<br>254<br>55 | 187<br>386<br>432<br>263<br>68<br>42 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Totalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abit. N.º                                                                 | 2861                                                                                  | 3831                                                                                          | 4346                                         | 4253                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Quirico a San-Quirichino n<br>om. di Pitigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                       |                                                                                               | 87                                           | 78                                   |  |  |
| che mandava nella C                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STANO                                                                     |                                                                                       |                                                                                               | ļ                                            | 417                                  |  |  |

SORBAJANO in Val-di-Cecina. — Villata, dalla quale prendeva il nome un ospedaletto (S. Giovanni a Sorbajano) nel piviere di Gabbreto, ora nella parr. Com. e circa un migl. a lib. di Monte-Catini nella Val-di-Cecina, Giur. e Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio dirimpetto al mosti di Capocciano presso l'ingresso delle ristivate miniere di rame di Monte-Catini. — Attualmente conserva il vocabolo antico di Sorbajano una villa della nobil casa Inghirami di Volterra. — Ved. Gammaro, e Morte-Catini di Val-di-Cecina.

SORBANELLO presso Lucca. — Ved. V.Art. seguente Sorbano del Giudica.

SORBANO DEL GIUDICE (già Suburbanum Lei Judicis), attualmente SORBA-NELLO presso Lucca. — Borgata, la cui chiesa parr. di S. Giorgio era una delle suburbane della chiesa maggiore lucchese innanzi che venisse incorporata nel piviere di S. Paolo in Gurgite, Com. Giur. Dioc., Duc. e circa migl. 2 1 a scir. di Lucca.

Risiede in pianura alla base settentrionale del monte di S. Giuliano, fra il canale dell' Ossori e quello dell' Ossereto poco lungi da altra borgata omonima, il Sorbano del Pescovo.

Portò Sorbanello il distintivo di Sorbano del Giudice stante i molti beni che possedeva costì nei secoli X e XI la nobil famiglia lucchese discesa da Leone, stato Giudice in tempo dei primi tre Ottoui, che diede il suo nome alla Postierla di Leone Giudice, alla chiesa denominata tuttora di S. Maria del Giudice sotto il Monte Pisano, ecc. — Ved. Grunca (S. Maria del Sano, ecc.)

Cotesta borgata venne distinta col vocabolo di Sorbanello anche da un istrumento dell'anno mille, rogato in Lucca li 11 novembre, allorquando il vescovo Gherardo affittò a due Ebrei diversi pezzi di terra situati in Sorbanello, stati di dominio diretto della chiesa di S. Maria Bianca, già detta di S. Maria Forisporta. — (Memor. cit.). — Ved. l'Art. Lucca.

La ch. parr. di S. Giorgio a Sorbano del Giudice, altrimenti detta in Sorbanello nel 1832 contava 247 abit.

SORBANO DEL VESCOVO (Suburbanum) presso Lucca. — Altra villata con ch. parr. (S. Lorenzo) già suburbana della cattedrale di S. Martino, ora filiale della pieve di S. Paolo in Gurgite, nella Com. Giur. Dioc. Duc. e quesi 3 migl. a scir. di Lucca.

Trovasi presso Sorbanello fra la ripa sinistra dell'Ozseretto e la destra dell'Ozzori.

Molti istrumenti dell' Arch. Arcio. di Lucca rammentano l'uno e l'altro Sorbano, sebbene pochi tra quelli finora pubblicati, qualora se ne eccettui uno dell'i i nov. anno mille, distinguono il Sorbano del Pescovo dal Sorbano del Giudice, ossia dal Sorban-llo.

Dubito per altro che il Sorbano detto di Leone Giudice non esistesse, o almeno che

si confondeser con la contrada del Sorbano (Saburbanum) del Vescoro in grazia delle possessioni che ivi teneva la mensa di Lucca.

Accresce peso a questa congettura il sapere che la memoria di Leone Giudice, oltre non essere anteriore ai tempi di Ottone I, il Suburbano è rammentato in una carta del 31 dicembre 854, quando un prete ottenne a livello dal vescovo di Lucca beni di pertinenza della chiesa di S. Maria Forisporta posti in Suburbano (Sorbano) in luogo appellato Isola; i quali beni confinavano da un lato con la via pubblica, dall'altro lato coll'Ozteri. — (Memor. Lucca. Fol. F. 11.)

Un istrumento dell'archivio capitolare dato sotto l'anno 1177 (Man. Lucca. Fol. IV. P. II.) rammenta un canonico della cattedrale di Lucca, per nome Leone, il quale dopo avere acquistato dei beni in Sorbano del Fescovo, due anni dopo, divenuto vescovo di Chiusi, li donò al capitolo di S. Martino.

A questo stesso Sorbano del Pescovo devesi riferire una bolla del Pont. Alessandro II (Anselmo vescovo di Lucca) diretta nel 1068 al clero e popolo lucchese, colla quale proibiva ai vescovi lucchesi di vendere o infeudare i beni del vescovado, compresi quelli posti nella Pilla Suburbana. — (loc. cit.)

La parr. di S Lorenzo a Sorbano del Pescovo nel 1832 contava 343 popolani. SORBANO di ROMAGNA nella Valle del Savio. — Cast. con chiesa plebana (S. Egidio) capoluogo di Comunità, siccome lo fu di Giur. sotto il vicariato R. di Bagno

Risiede sopra un poggio sulla ripa sinistra del fi. Savio nel gr. 29° 49' o" long. e 43° 36' o" latit., dirimpetto alla confluenza del torr. Tonante, a cavaliere della piccola e spopolata città di Sarsina che gli resta un quarto di migl. discosta dal lato di lib., mentre un migl. e mezzo al suo grec. esiste il paese di Monte-Castello, e nel lato opposto del fiume ad egual distanza verso ostro il Cast. di Appeggio, luoghi tutti compresi nella legazione di Urbino, Stato Pontificio.

L'esempio del Surbano di Lucca, derivato dalla voce Suburbano ci scuopre faculmente l'etimologia di cotesto Sorbano, contemplato qual subborgo (Suburbano) della vicina città di Sarsina. — Ved. gli Art. precedenti di Sorrano del Giudica, e Sorrano del Vescovo. Le vicende politiche di Sorbano furono per lunga età comuni a quelle della vicina città di Sarsina, che era situata sull'estremo confine degli Umbri Sarsinatensi, fatta più tardi sede di un vescovato, detto anche Bobiense, per cui i suoi presidi presero il titolo di Conti di Bobio.

Che Sorbano sino dai tempi più remoti fosse sotto la giurisdizione dei vescovi di Sarsina, ossia Bobiensi, lo dichiara fra gli altri un diploma da Federigo II nell'ottobre del 1220 concesso a quei prelati, dove si rammenta fra i luoghi spettanti a quella mensa il castello di Sorbano con la sua corte stato poi tolto ai vescovi medesimi dai nobili Faggiolani e quindi ricousegnato per sentenza del 1372.

Ai nobili della Faggiuola che si erano impadroniti di Sorbano e di Sarsina, si succederono gli Ordelassi Forlì; quindi caddero in potere dei Mulatesti di Cesena e di Rimini, poi di Cesare Borgia, ossia del Duca Valentino, e finalmente vennero occupati militarmente dai Veneziani, sino a che acquistarono dominio iu Sorbano e nei luoghi di sua giurisdizione gli Ubaldini della Carda e di Appeggio con alcuni signori Ubertini di Romagna raccomandati di Giovanni Galeazzo Visconti di Milano.—Appena morto cotesto potentalo (anno 1402) la Rep. Fior. inviò in Val-di-Bagno un corpo di. truppe sotto gli ordini di Jacopo di Alamanno Salviati, uno dei Dieci di Balia di guerra, il quale non solamente cacció da Bagno e dalla rocca di Corzano i conti Guidi rihelli della sua Rep., ma ancora spogliò di

molti castelli che possedeva in Romagna sa altro ribelle, Andreino di Biordo degli Ubritini. — Se Sorbano fosse tolto a quest'ultimo o ad altri nemici di Firenze, la storia nol dichiara; bensì un atto pubblico del 18 maggio, 1428, registrato nell' Arch. delle Riformagioni di Firenze ne fa sapere, che gli uomini di Sorbano, di Montalto, di Rullato, di Castelnuovo, di Tesso, di Tomba e di Montoriolo si sollomisero lutti insieme al dominio fiorentino; nella quale occasione furono concesse loro di verse esenzioni per un tempo determinato, prorogate poi fino al 1546, tempo in cui restareno sospesi generalmente simili privilegi a tutti i popoli del distretto fiorentino.

Con lettera della signoria della Rep. Fior. del 18 febb. 1453 su incaricato in qualità di Commissario della Rep. Gherardo Gambacorti signore di Bagno per le sortificazioni di Viesca, di Bobbio e di Sorbano. — (Gara, Carteggio di Artisti ined. Vol. I. App. 11.)

Nel 1508 davanti alla Signoria di Firezze su portata una lite per controversie insorte su gli uomini di Sorbano ed il capitolo della cattedrale di Sarsina, di cui non conosco l'esito. — (Pagnini, Lessico sterico dinlomatico, T. VI. M.S. nell'Arch. delle Risormag. di Fir.)

In seguito Sorbano col suo territorio essendo passato dalla Rep. Fior. nel Granducato venne designato per capoluogo di vicariato tanto pel ci sele come pel criminale, cangiato poscia in una potesteria minore, la quale finalmente venne anch'ess soppressa nell'anno 1814.

MOVIMENTO della Popolazione del Castello di Sordano a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Ониа | masc. femm. |    |    |    | coniugati<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas |
|------|-------------|----|----|----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 | _           | _  |    |    | _                             | _                              | 21                          | 89                         |
| 1745 | 13          | 10 | 26 | 16 | 40                            | ı                              | 25                          | 1 06                       |
| 1833 | 41          | 36 | 22 | 26 | <b>78</b>                     | 1                              | 38                          | 204                        |
| 1840 | 37          | 34 | 28 | 36 | 74                            | I                              | 37                          | 210                        |
| 1843 | 32          | 28 | 28 | 29 | 88                            | 1                              | 39                          | 206                        |

Comunità di Sorbano. — Il territorio di questa Comunità, compresa una frazione isolata dal Granducato, occupa una superficie di 11079 quadr., dei quali 330 spettano a corsi di acqua e a poche strade mulattiere comunali.

Vi si trovava nel 1833 una popolazione fissa di 1116 individui, a ragione di 83 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile. — Confina con tre Comunità del Granducato di Toscana e per il restante fronteggia con lo Stato Pontificio, il cui territorio in più luoghi entra dentro a questo di Sorbano al punto che una piccola frazione del medesimo (la Tomba) posta sulla ripa sinistra del torr. Tonante, quasi 3 miglia a ostro di Sorbano, è circondata in tutti i lati dallo Stato Pontificio. La sezione di Rullato dirimpetto a scir. ha dirimpetto il territorio di Bagno spettante al Granducato.

La sezione poi di Montoriolo posta a ostro-lib. di Sorbano è contornata dal lato di lev. a grec., e dirimpetto a pon. e maestr. dallo Stato Pontificio sino a che il distretto di questa Com. termina in una lingua di terra acutissima che arriva sulla sponda destra del Savio. — Solamente di fronte ad ostro il torr. Para ed il Rio Maggio servono di confine al territorio comunitativo di Sorbano con quello della Com. granducale di Verghereto, e segnatamente con le due sezioni di Corneto della Faggiuola e di Monte Giusto.

Fra i maggiori corsi d'acqua che passano, o che hagnano i confini di questa Comunità contansi il fi. Savio, il torr. Tonante e quelli della Para e del Rio Maggio, o Maggiore.

Col regolamento del 19 agosto 1775 fu organizzata la Comunità di Sorbano, composta di sei comunelli, quanti sono i suoi popoli attuali.

È inutile discorrere di strade rotabili in un paese frastagliato, montuoso e situato quasi in mezzo ad uno Stato estero ed a confine con altre Comunità non meno aspre e malagevoli a passeggiarsi.

Rispetto alle qualità fisiche del suolo essendo esse analoghe a quelle discorse all'Art. Backo Comunità, rinvierò il lettore a quello e all'altro articolo di Vangazzaro, Comunità. — In quanto ai prodotti del suolo, la maggior risorsa territoriale si riduce a castagne ed alla pastorizia. Quindi è che il latte di cotesta contrada fu decantato perfino dai poeti di Roma (Silio Italico).

In quanto alle cause della popolazione decrescente anzichenò nella parte transappennina del Granducato, gioverà quì ripetere ciò che su avvisato all'Art. Badia-Tedalda.

Il giusdicente di Sorbano è il vicario R. di Bagno dove trovasi la sua cancelleria Comunitativa con l'uffizio di esazione del Registro. L'ingegnere di Circondario e la conservazione delle Ipoteche sono in Modigliana; il tribunale di prima Istanza risiede alla Rocca S. Casciano.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Sonnano a conque epoche diverse.

| Nome                                                                                     | Titolo                                                                           | Di<br>spe                                     | Popolazione                           |               |                                       |                                 |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| dei Luoghi                                                                               | delle Chiese                                                                     | Diocesi<br>cui<br>spettano                    | .ANNO<br>1551                         | ANNO<br>1745  | ANNO<br>1833                          | ANNO<br>1840                    | ANNO<br>1843 |  |
| Montalto, o Sommano<br>Montoriolo<br>Rullato<br>Sorano<br>Tezzo<br>Valbiano a Castelnovo | S. Casciano, idem<br>S. Biagio, idem<br>S. Egidio, Pieve<br>S. Bartolommeo, Cura | Spettano tutte<br>alla Diocesi di<br>Sarsina. | 237<br>399<br>369<br>89<br>112<br>131 | 118           | 105<br>251<br>199<br>204<br>130<br>61 | 104<br>211<br>130<br>210<br>130 | 120          |  |
| Annessi di questa C                                                                      | Totale A                                                                         |                                               |                                       | 708           |                                       |                                 |              |  |
| dallo Stato Pontif                                                                       | omunit <b>à</b> nelle ultime tr<br>icio <mark>med</mark> iante tre parr.         | e epocne<br>estere .                          | . Abii                                | uenu<br>.N.º  | 166                                   | 195                             | 178          |  |
|                                                                                          | TOTALE                                                                           | • • • •                                       | . Abii                                | . <b>N</b> .º | 1116                                  | 1053                            | 1014         |  |

SORBELLO E PERETO della Val-di-Pierle in Val-Tiberina. — Due villate sul confine a grec. del Granducato con lo Stato Pontificio, nel popolo di S. Andrea a Pereto, Com. Giur. e circa 10 migl. a grec.lev. di Cortona, Dioc. di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

Per le notizie storiche di Sorbello, dal quale prese il titolo uno dei rami de' marchesi del Monte S. Maria, invierò il lettore agli Art. Monta S. Mania, e Pirale (Val di). — Imperocchè il territorio di Sorbello insieme con Petrella, Pereto e Valdi-Pierle formava parte del seudo imperiale del Monte S. Maria, innanzi che Giovan Matteo March. di Sorbello per atto del 24 agosto 1478 sosse ricevuto in accomandigia dalla repubblica siorentina, la quale su rinnovata nel 26 agosto 1558 dal March. Lodovico con il Duca di Firenze Cosimo I.

La parr. di Sorbello e Pereto nel 1833 contava 264 abit.

Sonno Latico in Val-di Cecina, altrimenti detto Sorbolatico ai Cavallari. — Cas. perduto dove fu una chiesa sotto l'invocazione di S. Giovanni a Sorbolatico nel popolo di S. Leopoldo alle Saline, Com. Giur. Dioc. e circa 6 migl. a scir. di Volterra, Comp. di Firenze.

La chiesa di S. Giovanni a Sorbolatico, o ai Cavallari, sebbene diruta ha lasciato il suo nome a uno de' migliori pozzi delle Moje Volterrane; e su nel distretto di S. Giovanni a Sorbolatico, o ai Cavallari, dove nel sec. XIII possedeva beni la mansione dell' Altopascio, stati alla medesima consermati dal Imp. Federigo II con privilegio dell' aprile 1244. — Ved. Agnamo (Ospedaletto di) in Val-d'-Era, e Moje Volterrane.

La chiesa di S. Giovanni ai Cavallari esisteva all'epoca del sinodo diocesano del 10 nov. 1356 ed attualmente si appella de' Cavallari un podere posto dove su la detta chiesa delle Saline vecchie.

SORBOLO DI VARA in Val-di-Magra.— Cas. con ch. parr. (S. Lorenzo) nella Com. di Follo, Mandamento di Vezzano, Provincia di Levante, Dioc. di Luni-Sarzana, Regno Sardo.

Risiede alla sinistra della siumana Vara sulle pendici settentrionali dei monti che sanno spalliera al Golso della Spezia.

La parr. di S. Lorenzo al Sorbolo nel 1832 contava 168 abit.

SORCI in Val-Tiberina. — Gas. che fu Cast. con ch. parr. (S. Lorenzo) nel piviere di S. Maria alla Sovara, Com. Giur. e quasi due migl. a ostro-scir. di Anghiari, Dioc. di San-Sepolero, già di Arezzo, Comp. aretino.

Esiste sopra una collina alla sinistra della fiumana Sovara, fra la strada regia di

Urbania e la Terra di Anghiari.

Fu il castelletto di Sorci dominato un tempo dalla nobil samiglia Pichi di San-Sepolero, a molti individui della quale il Cast. di Sorci prestò ricovero in occasione di brighe di partito, siccome il Cast. di Bascio servì di risugio ai Goracci ed ai Graziani, due altre nobili samiglie di detta città. — Ved. Sansaporeno.

Gli abitanti di Sorci si sottomisero al dominio fiorentino, come parte del distretto aretino, per atto del 19 giuguo 1385.

La parr. di S. Lorenzo a Sorci nel 1833 contava 225 abit.

Sonciano (Piere Di), o Surciano nella Val di Merse. — Pieve da lunga mano diruta che su sotto l'invocazione di S. Giovanni, nella Com. e Giur. di Radicondoli, Dice.

di Volterra, Comp. di Siena.

Esisteva fra Belforte e Montalcinello, due populazioni già filiali della chiesa plebana di Sorciano, nella cui canonica ebbe luogo un placito della contessa Matilde in data del 10 aprile 1100 a favore di Raginierio vescovo di Lucca. Al qual placito assisterono i nobili Rolando di Pagano di Corsena, Ranieri di Bulgarello, Opizio di Gonzaga, Fraolmo di Pichenz, Pietro di Walfredo di Pichena, Sasso di Bibbianello, e molti altri. L'oggetto su per definirsi una lite da Ardingo giudice e da Ubaldo de Carpineta a favore di Raginiero vescovo di Lucca e suoi successori contro Bernardo e Ranieri figli di Ardingo (conte) e loro consorti, i di cui genitori fino dal tempo del vescovo Anselmo (Papa Alessandro II) si erano obbligati di alloggiare e di accompgnare a Roma con 3o uomini a cavallo um volta l'anno, se occorreva, i vescovi di Lucca. — (Memor. Lucca. Vol. IV. P. II.)

Anche il Pont. Alessandro III, con sui bolla del 23 aprile 1179 diretta a Ugone vescovo di Volterra, consermò alla chiesa volterrana la pieve di Sorciano; ed il Giachi aggiunse, che la pieve suddetta dovera essere collegiata, desumendolo egli da un atto del 1360 a savore del Comune di Rel-

irle, per locazione di beni, stato satto de dæ canonici di essa pieve a nome di Giovani di Milano loro superiore e pievano di Sorciano. Rispetto alla quale collegiata navierò i miei lettori ad altri articoli di pieri antiche che davano ai loro cappellani il lilolo di *canonici*, stante la vita comune che allora facevano insieme col pievano.

MI'Art. PAPENA, o PAPIENA del piriere di Sorciano su dato il sunto di un atto pubblico del 1253, col quale Rinaldo pievao di Sorciano con licenza di Ranieri rescovo di Volterra rinunziò all'abbate e meaci di S. Galgano in Val-di-Merse le aguenti 4 chiese filiali; cioè, di Papiena, di Scarpegiano, di Grepine, e di Vespem. — Ped. MORTI A MALGAVOLO, e PAPENA.

L'antico piviere di S. Giovanni a Sorcieso doveva abbracciare una grande estensoue territoriale, tostochè comprendeva sotto la sua giurisdizione ecclesiastica i popoli di Montalcinello, di Belforte con tre spedaletti, le chiese del Cornocchio a Radicondeli, di Mozzetto, di Patena, di Tremoli, di Elci, di Travale, di Monteverticato, di Brezzano presso Travale, di Tramonti, di Casaglia, di Papena, o Papiena, di Sanpegiano, di Valloria, di Crepiua, e la camuca di Gabbro, in tutte 20 chiese, le quali esistevano anche nel 1356, come rimita dal loro novero nel sinodo della dioesi di Volterra più volte citato.

Souciano ( Piere di S. Gerrasio a. -Fed. PELAGO.

SORGNANO nel valloncello di Lavenza spra Carrara. — Vill. con ch. parr. (Natività di Maria) filiale della chiesa collegiata di Carrara, da cui trovasi circa un migl. a marstr. nella Com. e Giur. medesima, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. & Modena.

Risiede in monte presso il confine comuzilativo di Carrara con quello di Ortonovo del R. Sardo. — La chiesa di Sorgnano su क्दां in parrocchiale nel 2 dicembre del 1590. Essa nel 1832 contava 208 abit. -Fed. CARBARA.

SORICO E RIPA sulla Pescia Maggiore will Val-di-Nievole. - Villa, un di Cast. che diede il titolo ai signori di Sorico, e ad una ch. parr. (S. Prospero) da lungo empo riunita alla sottostante cura di S. Lorenzo a Cerreto, nel piviere, Com. Giur. e circa migl. 1 4 a sett. di Pescia, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

La villa già castelletto di Sorico trovasi sulla sommità di un colle ulivato che si alza alla sinistra della Pesciu Maggiore o Pescia di Pescia, a cavaliere della stessa città.

Tanto Sorico come Ripa sono ricordati sino dal secolo X nelle carte dell' Arch. Arciv. Lucch., una delle quali, scritta li 10 nov. dell'anno mille, tratta del fitto di quattro case masserizie (poderi) poste a Sorico, state allivellate da Gherardo vescovo di Lucca a Sigifredo del su Teudegrimo de' nobili di Maona. — Memon. Lucca. Vol. V. P. III). Ved. Carreto di Pescia e Maona.

Sorripule, o Surripule in Val d'-Elsa. — Cas. perduto the diede il vocabolo ad una chiesa della pieve e Com. di Montajone, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Possedeva beni in Sorripole il capitolo della cattedrale di Volterra fino da quando Pietro vescovo di quella chiesa nel 972, o 974, assegnò in dote ai suoi canonici molti predj, fra i quali un'intiera sorte posta in luogo denominato Surripule. — Ved. MONTAJONE.

SORRIPOLI nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Ved. Sarripoli.

SOTTANO (VEZZANO: RSOPRANO. -

Ved. Vezzano in Val-di-Magra.

SOVA nel Val-d'-Arno Casentinese. -Torr. che scende dalle pendici meridionali del monte di Camaldoli, il quale si scarica nell'Arno dirimpetto al poggio di Poppi, dopo aver bagnato alla sua destra il piano di Campaldino.

SOVAGGIO a TORRE nella Val-Tiberina. — Due Cas. con chiese riunite (SS. Lorenzo e Andrea) nel piviere e Com. di Ciprese, Giur. di Pieve S. Stefano, Dioc. di S. Sepolero, già di Arezzo, Comp. aretino.

Possedevano in Sovaggio e nei luoghi sinitimi i nobili di Galbino e di Caprese fino almeno dal secolo XI, tostochè uno della loro stirpe, Alberto di Ranieri col suo figlio Ranieri, nel 1088, donò alla vicina badia da esso fondata in Deciano, dov'era abate Camaldolense Pietro di lui fratello, tutti i beni che possedeva in Deciuno, in Sovaggio ed altrove lungo la fiumana della Singerna. — Fed. CAPRESR.

La parr. de'SS. Lorenzo e Andrea a Soviggio e alla Torre nel 1833 noverava 157 abit.

SOVANA, o SOANA, città. — Fed. Soana. SOVARA (PIEVE DELLA) nella Val-Tiberina. — Pieve antica sotto l'invocazione della SS. Annunziata nella Com. Giur. e circa un migl. a lib. di Anghiari, Dioc. di Sansepolero, già di Arezzo, Comp. pure di Arezzo.

Cotesta chiesa battesimale ricevè il nomignolo dalla fiumana che la rasenta dal lato occidentale.

Il pievano della Sovara fino dal secolo XII portava il titolo di arciprete, e con esso lui canonicamente vivevano i suoi cappellani canonici, siccome lo dimostra un istrumento del 1223, quando egli col suo capitolo accordò ai monaci Camaldolensi facoltà di fare nella Sovara una gora, che passasse per i beni della pieve. — Nell'erezione della diocesi di San-Sepolero (anno 1518) cotesta pieve fu staccata dalla diocesi di Arezzo con tutte le cure sue filiali.

Sono attualmente suffragance della pieve suddetta le seguenti undici parrocchie, 1. Casale, S. Maria; 2. Pianettole, SS. Pietro e Paolo; 3. Toppele, S. Clemente; 4. Sorci, S. Lorenzo; 5. Verrazzano, S. Flora; 6. Galbino, S. Andrea; 7. Scojano, S. Donato; 8. Catigliano, S. Andrea; 9. Torsigliano, S. Bartolommeo; 10. Vajalla, S. Biagio; 11. Corticelle, S. Salvatore.

Fra i pievani della Sovara verso la fine del secolo XV contasi un Lorenzo di Averardo Serristori che su dottore in decreti, canonico della metropolitana fiorentina, ragguardevole per pietà e virtù.

La chicsa plebana della SS. Annunziata alla Sovara nel 1833 contava 205 abit.

SOVARA. Fiumana che nasce nelle pendici australi dell'Alpe di Catenaja. Ingrossata da varj borri, alla chiesa di Saverniano piega direzione da seir. a lev. finchè raccolti altri corsi d'acqua, fra i quali il torr. Cerfone suo tributario al di sopra della pieve del Ponte alla Piera, la Sovara girando da sett. a lev. verso le falde di Montauto, riprende la sua prima direzione di seir, per rasentare alla sua destra il colle di Galbino, alla sinistra quello di Aughiari. Quindi dopo aver bagnato il prato della pieve di Sovara, raccoglicado per via tutti i fossi che vi scolano dai poggi sovrastanti, s' incammina sotto un ponte nuovo che attraversa la strada regia d'Urbania, poco innanzi di entrare nel territorio dello Stato Pontificio. Costi rasenta le pendici settentrionali del poggio di Citerna per poi ricevere a sinistra il grosso tributo della Gara d'Anghiari e a destra le acque dei torr. Cerfone, di Ranco, di Scarsola ed Erchi, alla confluenza dell'ultimo de' quali la Sovara si vuota nel Tevere, due migl. circa a massar. di Città-di-Castello.

SOVICILLE, o SUICILLE (Sufficient lum) in Val-di-Merse. — Vill. un di Cast. con sottostante antica pieve (San Gio. Battista) sul torr. Spino, volgarmente appellata la pieve del Ponte a Spino, matrice della battesimale più moderna di S. Lorenzo, situata dentro il villaggio di Sovicille, ch'è capoluogo di Com. e di Giur. nella Dioc. e Comp. di Siena.

Sovicille risiede alle salde orientali della Montagnola di Siena, a cavaliere della strada maestra di Rosia, nel gr. 28° 53' 6° long. e 43° 19' o" latit., circa 7 migl. a sib. di Siena; 13 a lev. di Radicondoli, altrettante a maestr. di Monteroni, e 15 migl. a sett. di Monticiano.

Dell'origine e vicende di questo luogo è inutile di far ricerca, trovandosi appene rummentato sotto nome di Sufficillum in una bolla del Pont. Alessandro III del 23 aprile 1179, diretta a Ugone vescovo di Volterra, in cui si descrivono i confini della sua diocesi; cioè, ab Elsa usque ad mare, et a termino qui est juxtra Sitichium, et ab alio qui est prope Sufficillum, et ab alio qui est prope Tocchi, ec. — Ved. Voci terra (Diocesi di).

Dopo questa si affaccia l'altra holla del 20 aprile 1189 del Pont. Clemente III a Bono vescovo di Siena, in cui si confermano fra le altre cose la pieve ed il castello di Sovicille; donde è credibile che i suoi abitanti in quel tempo dipendessero dai vescovi di Siena anco nel temporale. — Forse fu uno de' subfeudatari di Sovicille quell'Arnolfo di Daniello che nel 1251 ottenas licenza dal senato sanese di riacquist re la signoria di Sovicille. — (Arch. Dipe. Sap. Consigl. della Campana anno detto C. 84.)

Anche nel 1259 la Signoria col consiglio del popolo sanese ordinò di non fare accordo con Aldobrandino da Sovicille, forse il rivale di detto Arnolfo. — loc. cit.)

Nel 1260 il castello di Sovicille su preso dai Fiorentini. — Dopo quel tempo trovo che gli abitanti di Sovicille si diedero i propi statuti, contandosche uno del 1293, riformato lo anni dopo. Ma nel 1333 Sovicille col vicino castelletto di Tojano su preso e abbruciato dall'escreito pisano capitanato di Ciupo degli Scolari.

Non meno sfortunata per cotesto paese nesci la visita ostile fatta nel 1391 de Luigi de Capua condottiere de l'iorentini; avvegaché, se egli non prese il castello, recò **peraltro molto danno a**lle abitazioni e predj del suo territorio. — (MALAVOLTI, Istoria Sen. P. II. Lib. IX.)

Le fortificazioni maggiori di Sovicille si nincono a due torri di pietra, che, sebbene mene, esistono ancora sulla piazza del vilherio attuale.

Colesto paese rimase deserto dalla peste dell'ammo 1630, per la quale, dice il Gi**gli, vi moriron**o quasi tutti gli abitanti. Quindi è che nella statistica del 1640 la populazione di Sovicille compurisce scarsisim. — ( Fed. a piè dell' Articolo.)

Nel principio del secolo XV risiedeva in Sovicille un vicario o giusdicente di nomi-

m del consiglio della Campana.

Derante l'assedio delle truppe imperiali medicee intorno a Siena il capitano Corne-So Bentivoglio spedito a Sovicille da Piero Essezi ballè e disfece un grosso corpo di trappe nemiche, benchè queste poco dopo

si ricattassero con usura devastando tutta la contrada.

Rispetto alle due chiese plebane che conta Sovicille, quella più moderna di S. Lorenzo, situata nel paese, è rammentata fino dalla prima metà del secolo XV. - Il quadro del S. Lorenzo ivi esisteute è opera del Casolani, la S. Caterina su colorita dal Volpi.

Assai più antica è la sottostante pieve di S. Gio. Battista al Ponte dello Spino, avente canonica fornita di claustro.

Cotesta chiesa è a tre navate con pilastri e capitelli rozzamente scolpiti sul macigno. — Esiste nell'abside dietro l'altar maggiore una tavola di Santi stata dipinta nel secolo XVI dal Negroni, detto il Riccio.

I bassorilievi esistiti sullo stesso altare furono trasportati nel Duomo di Siena e collocati accanto all'altare di S. Ansano,

Nel pretorio di Sovicille vedesi un buon affresco ordinato dall'erudito sanese Celso Cittadini nel tempo che vi su potestà. -(Romagnoli, Cenni stor. art. di Siena e suoi contorni).

MOVIMENTO della Popolazione della Piere di S. Lorenzo in Soricille divisa per famiglie, a cinque epoche diverse.

| Āzzo | masc.    |     |          | femm. | coniugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|----------|-----|----------|-------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1640 | _        | -   | _        | _     |                               | _                               | 31                          | 271                           |
| 1745 | 93       | 68  | 114      | 76    | 148                           | ī                               | 82                          | 500                           |
| 1833 | 119      | 107 | 99       | 79    | 238                           | 2                               | 98                          | 644                           |
| 1840 | 101      | 90  | 124      | 98    | 216                           | 1                               | 103                         | <b>63</b> 0                   |
| 1843 | 106      | 84  | 137      | 104   | 210                           | τ                               | 106                         | 642                           |
|      | <b>t</b> | 1   | <b> </b> | }     |                               | <u> </u>                        |                             | J                             |

comunitativo di Sovicille occupa una superficie di 41007 quadr. 1143 dei quali sono presi da corsi d'acqua e da strade. sione cioè di circa 149 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sette Comunità; dal lato di nezzodi ha la Com. di Monticiano, a partire a scir. dallo sbocco nel fiume Merse del bus appellato il Rio Castellano; il quale rimonta salendo il poggio, donde poi ri-

Comunità di Sovicille. - Il territorio scende verso sett. mediante il fosso di Cincera, col quale i due territori comunitativi tornano nel fi. Merse. Ivi sottentra dirimpetto a pon. la Com. di Chiusdino, da pri-Vi si trovavano nel 1833 abit. 7410, in ra- mo mediante il corso del fi. Merse, di poi per mezzo di un suo influente, il torr. Reusa, e dei sossi di Filicaja e di Rigo-Mugno, coll'ultimo de' quali i territori delle due Comunità rimontano prima nella direzione di lib. verso il poggio di Montarrenti, poscia piegando a maestr. s'incamminano per il podere di Campriano. A questo po-

dere viene a confine di fronte a marstr. il territorio della Comunità di Casole, che rasenta con quello di Sovicille per termini artificiali sino alla Montagnola di Siena, dove passata la villa di Celsa sottentra dirimpetto a sett. la Com. di Monteriggioni. Con quest'ultima l'altra di Sovicille fronteggia mediante il torr. Arnano fino al ponte che lo cavalca sulla strada comunitativa che guida a Celsa. Al ponte d' Arnano viene a confine la Com. del Terzo di Città, la quale tocca il territorio di Sovicille dirimpetto a grec. fino alla strada regia Grossetana, sulla quale i due territori piegando a lev., si dirigono verso la costa di S. Rocco. Giunti sul fosso della Fugna davanti alla chiesa di S. Salvadore a Pilli la Com. di Sovicille trova quella di Monteroni, con la quale la prima continua a fronteggiare dirimpetto a lev. lungo il fosso della Fogna, e per breve tragitto mediante termini arlificiali, finchè sul fosso Maceretano trova la Com di Murlo. Serve a queste due Com. di confine dal lato di scir. il detto fosso e poscia la via R. Grosselana fino all'osteria di Filetta, passata la quale il territorio di Sovicille piega a ostro mediante il fosso Querciolano per entrare nel fi. Merse, che trova dirimpetto alla confluenza del sosso di Rio-Castellano dove ritornano i cunfini territoriali della Com. di Monticiano.

Fra i maggiori corsi d'acqua che passano o che rasentano questa Comunità, dopo la Merse che ne lambisce i suoi confini a ostroscir. si contano i torrenti Rosia e Serpenna, entrambi tributari della Merse stessa, mentre sulle spalle della Montagnola e dei poggi di Sovicille ad essa annessi, nascono le prime fonti del fiume Elsa.

Non vi sono in questa Comunità grandi prominenze montuose per quanto il territorio nella maggior parte resti coperto da poggi, e che la Montagnola di Siena ne occupi la porzione maggiore. — Due delle prime elevatezze di questa piccola giogana furono misurate dal Pad. Gio. Inghirami nella sommità delle torri della villa di Celsa trovata 891 br. superiore al livello del mare Me-

diterraneo, e l'altra sul campanile di Pernina, la cui cima fu riscontrata 888 br. sopra lo stesso livello.

Molte strade rotabili attraversano cotesto territorio, tanto dalla parte della Val-di Merse, come da quella della Val-d'Elsa; edè appunto nella schiena ed alla base occidentale della Montagnola dov'è stata aperia la strada provinciale attualmente in costruzione, la quale dalla Valle dell'Elsa entra in quella della Merse percorrendo quasi in linea retta la vallecola superiore di Rosia. — Tagliano il territorio di questa Comunità, del lato della Val-di-Merse, la strada regia Grossetana e le comunitata rotabili dirette a Rosia, a Mont'Arrenti, a Sovicille, a Tonni ed alle molte ville si-

gnorili della Montagnola.

In quanto alla struttura fisica del suo territorio, qualora si eccettuino i piani di Rosia e di Sovicille spettanti a terre di altuvione, tutta la parte montuosa costituente la nota Montagnola di Siena consiste in rocce di calcarea e di schisto-argilloso plutonizzate e rese, le prime in gran parte cristalline, le seconde lucenti e ardesiache, siccome fu indicato all'Art. Montagnola di Siena, cui per brevità rinvio il lettore. — Solamente siggiungerò quì, che oltre i lunghi della Montagnola in quell'Art. rammentati, rdativamente alle cave de suoi marmi, possono aggiongersi altre località di quella piccola giogana atte a fornire il marmo giallo ed il così detto Broccatello di Siena; come potrà riscontrarsi agli articoli Calsa, Carmala, GALLEYA, SPANNOCCHIA, SUGBERA, CCC.

Rispetto ai prodotti di suolo essi sono di vario genere, selve di lecci nella parte più montuosa, vigne ed ulivi nelle pendici inferiori de poggi, campi di granaglie ed orti nelle piagge e nella pianura.

Risiede in Sovicille un potestà sotto la giurisdizione criminale del governo di Siena; l'i gegnere di Circondario e la cancelleria Comunitativa sono in Radicondoli, l'uffizio di esazione del Registro, la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza si trovano in Siena.

## QUADRO della Popolazione della Comunita' di Soricilla a cinque epoche diverse

| Nome                                | Titolo                                  | Diocesi              | Popolazione  |              |      |              |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|
| dei Luoghi                          | delle Chiese                            | vui<br>spettano      | ANNO<br>1640 | ANNO<br>1745 | ANNO | ANNO<br>1840 | ANN<br>184 |
|                                     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | <del>-,,</del> -     | 1040         | 1745         |      | 1040         |            |
| Ancajano                            | S. Barto!ommeo, Cura                    | Colle                | 259          | 328          | 406  | 426          | 43         |
| Bagnaja (*)                         | SS. Vincenzio e Ana-                    | Siena                | 99           | 161          | 188  | ,,20         | ~          |
|                                     | stasio, idem                            |                      | 33           |              |      |              |            |
| Balli                               | SS. Giusto e Clemen-                    | Colle                | _            | 267          | 277  | 266          | 27         |
|                                     | te, Pieve                               |                      | l            | ľ            |      |              |            |
| Baro <b>ntoli</b>                   | S. Pietro, Pieve                        | Sicna                | 133          | 443          | 477  | 457          | 48         |
| Brenna                              | S. Michele, Cura                        | Idem                 | 128          | 195          |      | 304          | 28         |
| Cerreto alla Selva                  |                                         | <b>I</b> de <b>m</b> | 66           | 101          | 83   | 88           | 9          |
| Fogliano (*)                        | S. Gio. Batt., Prepos.                  | <b>l</b> dem         | 94           | 92           | 151  | _            | _          |
| Frontignatro e Fi-                  | S. Andrea, Cura                         | <b>I</b> de m        | 90           | 186          | 159  | . —          | -          |
| letta (*)                           |                                         | _                    |              |              | 1    | }            | Ì          |
| Jesa (*)                            | S. Michele, Pieve                       | ldem                 | 240          | 252          | 415  |              | -          |
| Merse (*)                           | S. Lorenzo, Pieve                       | ldem                 | 235          | 125          | 264  | _            | -          |
| Molli                               | S. Gio. Batt., Pieve                    | Colle                | ] -          | 184          | 178  | 159          | 18         |
| Montepescimi (*)                    | SS. Pictro e Pado,<br>Cura              | Siena                | 88           | 102          | 108  | _            | -          |
| Orgi <b>a</b>                       | S. Bartolommeo                          | Idem                 | 222          | 940          | 269  | 333          | 3 o        |
| Pernina (1)                         | S. Gio. Batt., Pieve                    | Colle                | 174          | 120          | _    | 248          | 28         |
| Pilli                               | S. Bartolomm o, Pieve                   | ldem                 | 393          | 429          | 617  | 587          | 59         |
| Pilli                               | S. Salvatore, Cura                      | Ide <b>m</b>         | 176          |              | 442  | 454          | 44         |
| Recen <b>za</b>                     | S. Gio. Batt., Pieve                    | ldem.                | 66           | 161          | 244  | 237          | 21         |
| Rosia                               | Idem                                    | ldem                 | 25           | 309          | 410  | 474          | 45         |
| al Santo (*)                        | SS. Jacopo e Filippo                    | ldem                 | 61           | 71           | 99   | -            | -          |
| Simignano e Radi<br>di Montagna (2) |                                         | Colle                | 236          | 175          |      | 237          | 26         |
| Sovicille al Ponte                  |                                         | Siena                | )<br>} 271   | 40           | 569  | 553          | 52         |
| dello Spino<br>Sovinillo Cuelulio   | S Lorenzo idem                          | Idem                 | •            | <b>)</b>     | 6    | 62-          |            |
| Sovicille, Castello<br>Siguliano    | S. Lorenzo, idem<br>SS. Fabiano e Seba- | Idem<br>Idem         | ĺ            | 500          |      | 630          | 64         |
| Stigliano                           | stiano                                  | 10/111               | 200          | 359          | 380  | 416          | 43         |
| Tocchi (*)                          | S. Maria, Pieve                         | Volterra             |              | 101          |      |              | _          |
| Touni                               | SS. Bartolommo e                        | Colle                | 102          | 85           | 157  | 152          | 13         |
| 10.117.                             | Quirico                                 | Oone                 | -            | 0.3          | 148  | 132          | •          |
| Torri                               | S. Mustiola, Prioria                    | Sicna                | 153          | 193          | 18c  | 298          | 29         |
|                                     | TOTALE                                  | Abit. N.º            | 3511         | 5551         | 7410 | 6319         |            |
| dannasi st                          | alla ultima ancas autus                 |                      |              |              |      | ALIA         |            |
| Aunessi ene ne                      | elle ultima epoca entra                 | vano in quest        |              |              |      |              | 1          |
|                                     |                                         |                      | Tot          | TALE .       | •    | Ahit         | 65         |

SoricLiana (Piere Di) sulla Cascina iu Val-d'Era. — Pieve distrutta, che su sotto l'invocazione di S. Maria, poi di S. Marco, altualmente ridotta con la sua canonica ad uso di Filla, detta di S. Marco dall'ultimo

titolare della pieve medesima, nel popolo di Cevoli, Com. Giur. e circa 4 migl. a lev. di Lari, Dioc di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

All' Art. MARGO (VILLA DI SAR) in Val-

d'Era furono indicate le principali vicende storiche di cotesta ch. plebana, cui vi sarebbero da aggiungere alcuni istrumenti dei secoli IX e X dell' Arch. Arciv. Lucch. pubblicati nel Vol. V. P. II e III delle Memorie per servire alla storia di quel Ducato. Tale sarebbe per esempio un atto del 21 dicembre 887 rogato in Lucca; tale un altro del 17 nov. 980 rogato in Vignale di Maremma, entrambi relativi ad enfiteusi di beni spettanti alla pieve di Sovigliana.

SOVIGLIANA nel Val-d'Arno inferiore.

— Vill. cou ch. parr. (S. Bartolommeo)
filiale della pieve d'Empoli, nella Com. e
circa 6 migl. a ostro di Vinci, Giur. di
Cerreto-Guidi, Dioc. e Compartimento di
Firenze.

Risiede sulla ripa destra dell'Arno, quasi dirimpetto alla Terra di Empoli sulla confluenza in Arno del rio de' Morticini.

Esiste in Sovigliana un priorato di Cavalieri di Malta, ora commenda Rondinelli con fattoria omonima ed annesso ospizio che ha l'obbligo di alloggiare per una notte i passeggeri, questo e quella indipendenti dalla chiesa parrocchiale di Sovigliana.

Il parroco di S. Bartolommeo a Sovigliana nel 1286 assistè al sinodo diocesano fiorentino.

Spicchio, Sovigliana e Collegonzi hanno un medico condotto mantenuto dalla Comunità di Vinci. — Ved. Vinci, Comunità.

La parr. di S. Bartolommeo a Sovigliana nel 1833 contava 403 popolani.

SOVIGNANO, o SUVIGNANO in Vald'Arbia. — Cas. con ch. parr. (S. Stefano) una volta S. Lucia, già compresa nella Comunità di Monteroni, da cui è 3 migl. a ostro, attualmente in quella di Buonconvento, che è migl. 4 circa al suo scir., Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede sulla cresta di una collina marnosa che sa parte di quelle interposte sra i torr. Stile e Sorra, entrambi i quali sono tributari dell'Arbia.

La chiesa di Sovignano cambiò titolare dopochè nel 1713 fu riedificata dalla famiglia Piccolomini sua patrona, dalla quale ebbe in dono la tavola del santo titolare.

Si ha memoria del Cas. di Sovignano, o Suvignano in un istrumento del 1171 esistente fra le membrane dell'Arch. dell'Opera del Duomo di Siena.

La parr. di S. Stefano a Sovignano nel 1833 contava 97 abit.

SPALANNI (S. MARIA A) nel Val-d'Arno casentinese. — Due casali sinonimi, (Spalanni di sopra e Spalanni di sotto) nella stessa cura sotto il piviere di S. Martino a Vado, Com. e circa migl. 1 f a lib. del Castel S. Niccolò, Giur. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Sono posti in costa alla destra del torr. Solano. Le sue vicende istoriche emendo comuni a quelle del Castel S. Niccolò, riavierò il lettore a quell'articolo.

La parr. di S. Maria a Spalanni nel 1833 noverava 148 abit.

SPALTENNA (PIEVE pr.) presso Gajole nella Valle superiore dell'Arbia. — Pieve antica che su sotto l'invocazione di S. Maria a Spaltenna, innanzi tutto di S. Pietro in Avenano, finalmente dopo il 1708 di S. Sigismondo a Gajole, dove su traslocato il suo sonte battesimale con gli onori plebani, nella Com. di Gajole, Giar. di Radda, Dioc. di Firsole, Comp. di Siena.

La pieve di S. Maria a Spaltenna è rammentata nella bolla del Pont. Anastasio IV diretta li 23 dicembre del 1753 al rescavo di Fiesole, mentre in quelle di Pasquale II (1003) e Innocenzo II (1033) la stessa pieve era sotto il titolo di S. Pietro in Avenano. — Cotesta parrocchia, di antico giaspadronato delle nobili famiglie Ricasoli e Firidolfi, è rammentata fino dal mille specialmente nelle membrane della Badia di Co'tibuono. — Ved. Avenano (S. Perreo 11) e Gajole.

SPANNERECCHIO (TORRE, e PIEVE DI) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Ved. Monte Cuccoli (Pieve DI) e Val »- Bure (Pieve DI).

SPANNOCCHIA in Val-di-Merse. — Villa signorile, già Cast. o casa torrita, con fattoria omonima della nobile famiglia sanese de' conti Spannocchi nella parr. di S. Maria ai Monti di Malcavolo, ora a Frosini, Com. Giur. e circa 9 migl. a lib. di Chiasdino, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

La tenuta di Spannocchia sa parte della Montagnola posta alla destra del torr. Bosis e della strada che viene da Chiusdino, poco al di sotto di Castiglion Balzetti, ch'è si suo lib. nel popolo di Brenna, mentre esiste al suo grec. dentro la tenuta medesana la chiesa prosanata degli Eremiti Agostiniani di S. Lucia a Rosia con annesso classtro attualmente ridotto ad uso di casa colonica. — Ped. Eremo di Rosia.

Il poggio pertanto di Spannocchia, se si fecia astrazione alla gola attraversata dal terr. Bosia, può dirsi una continuazione di quello di Monte-Arrenti, tanto più che miforme apparisce la fisica struttura di cotesta porzione di Montagnola rispetto alle recce culcarese state metamorfosate da filoni metallici di ferro ossidulato, idrato, ecc. dei quali furono esse convertite in marmo 🎮 o meno cristallino e macchiato.

Mella villa di Spannocchia sul declinare del secolo passato fu accolto ad ospizio il mteralista Giorgio Senti, quando perlustava lo Stato sanese; e nel 1834 fu offerta e data generosa ospitalità al Cav. Cesare Aimili in compagnia dello scrivente reduci 🗬 🖛 escursione di studio per le Marem-🗪 di Grosseto, di Orhetello e Sonna.

AIF Art. PENTOLINA (PIEVE DI) fu citato 🖚 intrumento del 21 febbrajo 1321 conintate a provare che fino d'allora, se non rimo, la famiglia de CC. Pannocchieschi minava in cotesta parte della Montagnola.

**SPARDACO** presso Lucca. — Cas. perduto e in presti volte rammentato innanzi il mille chile carte dell' Arch. Arciv. Lucch. relatre al piviere di Montuolo (Flesso) due delle quali, dell'8 luglio 981 e del 19 lu-983 furono pubblicate nel Vol. V, P. III the Memor. Lucch.

**SPAURGO** nel Val-d'Arno casentinese. Ca distrutto nel piviere di Partina, Com. e Giar. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Del Cas. di Spuringo trovansi memorie **Morno al mille fra le carte della Badia di** Stemi, ossia di Poppi, una delle quali del 🖦 1021 fü pubblicata dall'Ab. Camici ælla sua continuazione de' March. e Duchi é Toscana.

SPAZZAVENTO nella Valle dell'Ombro-🗪 pistojese. — Borgo attraversalo dalla strapostale Lucchese con chiesa parr. (SS. Lauro e Maria Maddalena) una delle su-™rbane della cattedrale di Pistoja, nella Con. di Porta-Lucchese, Giur. Dioc. e circa 🗪 migl. a pon.-lib. di Pistoja, Comp. di Parenze.

Mel Iuogo della ch. di S. Lazzaro a Spazmento era un antico spedaletto per i lebbro-\* posto alla base australe del colle di Giacerino poco lungi dalla borgata delle For-🛰 e del ponte che ivi presso attraversa la Arada regia Lucchese sul torr. Stella.

L'edificazione della chiesa attuale di S. Liria Maddalena, riunita al titolare di S.

Lazzaro a Spassavento, o alle Fornaci, devesi alla pietà de' signori Forteguerri di Pistoja che gli assegnarono una dote, per cui ne divennero i patroni.

Dello spedale di S. Lazzaro a Spazzavento si trovano ricordi fra le carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja dei secoli XIII e XIV.

Faceva parte del distretto di Spazzavento la porzione della contrada di Groppori denominata Paterno rammentata con lo spedale predetto in un istrumento del 1285, comunque più di un casale di Paterno nel territorio pistojese esistesse fino dal secolo VIII, trovando un tale da *Patern*o testimone all'atto di fondazione del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja (anno 767).

La chiesa de'SS. Lazzaro e Maria Maddalena a Spazzavento nel 1833 noverava

847 abit.

SPAZZAVENTO (S. ANDREA A) in Val-

di-Pesa. — Ved. Passighano.

SPEDALACCIO, SPEDALETTO, SPE-DALE, SPEDALINO, SPEDALUZZO, STALE, ecc. — Ved. Osprdale, cui si potranno aggiungere i nomi seguenti:

SPEDALACCIO ALLA LASTRA sulla strada postale Bolognese. — Fed. Lastra sopra

Firenze.

SPEDALE DI S. ALUCCIO sul Monte Albano, — Fed. Aluccio (S.)

— DI BRICCOLE in Val-d'Orcia — Ved. OSPEDALE DI BRICCOLA.

- DI CROCE-BRANDELLIANA. Ve I. Croce-Brandelliana.

- DEL DOCCIO. - Ved. OSHELLO.

— DI PERCUSSINA. — Fed. Pracus-SINA (S. ANDREA IN).

- DEL PRATO DEL VESCOPO. - Ved. ALPI (S. BARTOLOMMEO IN).

SPEDALETTO nell'Appennino di Gar-

fagnana. — Ped. Sovaggio.

— delto presso Pisa. — Ved. VIA Emi-LIA DI SCAURO, O ROMEA. - Presso questo Spedaletto Pietro Farnese capitano generale di un esercito fiorentino nel 1363 sece coniare moneta con impronta offensiva ai Pısani, contro i quali combatteva.

SPEDALETTO DI AGNANO in Val-d'Era - Ved. Agnano, e Lajatico in Val d' Eir.

SPEDALETTO in Val d'Orcia. - Borgata con ch. parr. moderna (S. Niccolò) nella Com. Giur. Dioc. e circa 4 migl. a ostro di Pienza, Comp. di Siena.

Risiede lungo l'antica strada postale romana tracciata sulla destra ripa dell'Orvia fra la confluenza del torr. Tressa e quella del sosso Sambuco. Forse sino costà, se non piuttosto allo Spedaletto di Briccole, la Signoria di Siena nel 1289 sece accompagnare da una scelta comitiva il re Carlo II d'Angiò mentre ritornava a Napoli.

Era alla distanza di circa 4 miglia più innanzi verso ostro l'altro più antico Speduletto di Briccole presso Castel-Vecchio nella Com. di Radicofani. — Ved. Castel-

vaccaso in Val-d'Orcia.

La parr. di S. Niccolò allo Spedaletto nel 1833 noverava 89 abit.

SPEDALINO DEL PONTE ALLA PERGOLA nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Ped.

PERGOLA (PONTE ALLA).

SPEDALUZZO DEL BAGNO A RIPOLI nel Val-d'Arno fiorentino. — Ved. Bagno A Ripoli, Comunità, e Bigallo dell'Apparità.

— A SAN PELLEGRINO sul fi. Santerno. — Ped. Santerno (S. Pellegrino A).

— A PITIGLIUOLO in Val-di Greve.— Ved. Greve, Comunità.

SPELONCA (EREMO DI) sul Monte Pisano nella Valle inferiore del Serchio. — Ped. EREMO DI S. ANTONIO SUL MONTE PISANO.

SPENNAZZI E MEDANE in Val d'Arbia. — Ved. Collanza e Medane Spenn 221.

SPERTOLI (MONTE). — Ved. Monte-

SPESCIA nella Valle del Bidente in Romagna. — Due Cas. (Spescia di sotto, e Spescia di sopra) con ch. parr. (SS. Fabiano e Schastiano) nel piviere, Com. e circa 3 migl. a pon. di Santa-Sofia, Giur. di Galeata, Dioc. di Sansepolero, già Nullius della Badia di S. Maria in Cosmedin dell'Isola, Comp. di Firenze.

Riposano i due Cas. sul fianco orientale del monte appellato Pian della Croce, fra le sorgenti del rio Sasso: quello di Spescia di sopra sulla ripa sinistra, e l'altro di Spescia di sotto alla destra del rio predetto.

Ebbero signoria un tempo costà in Spescia i nobili di Strabatenza, di Valbona e di Ridraccoli, seudatari dei Malatesta di Rimini, i quali signori fino dal secolo XI donarono alla Badia dell' Isola sul Bidente le decime che pagar dovevano gli abitanti di Spescia, la qual donazione su poi nel 1179 dal Pontesice Alessandro III consermata.

Ma nel 1524 un altro Pontesice, Clemente VII, ammensò all'arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze la chiesa de SS. Fabiano e Sebastiano a Spescia con i suoi beni, della quale conserva il padronato. — Ved. Badia di S. Maria in Cosmedin, e Sarta-Soria nella Valle del Bidente.

La parr. de SS. Fabiano e Sebustiano a Spescia nel 1833 noverava 227 abit.

SPEZIA (Spedia) nel Golfo Lunense, ossia della Spezia. — Città moderna, testè Terra nobile, anticamente castello con sottostante horgata, capoluogo militare e politico della Provincia di Levante, di un Mandamento e della propria Comunità con chiesa collegiata (S. Maria Assunta) nella Dioc. di Luni-Sarzana, Regno Sardo.

Questa crescente e giovane città è posta fra il gr. 27° 29' o' long, ed il gr. 44° 6' 5" latit, circa 9 migl. a pon. di Sarzana, passando per la strada postale di Genova; migl. 3 ; a maestr. di Lerici, andando per mare, 4 a sett. di Porto-Venere, e quasi 60 migl. a scir.-lev. di Genova.

È posta nel centro di un anfiteatro, la cui arena è coperta delle acque di un costantemente placido seno di mare, mentre i colli che all'anfiteatro stesso ed a varie anse fanno spalliera sono rivestiti di vigneti, di oliveti, di case, di chiese e di villaggi.

Alla Spezia le onde marine sono appena 4 in 500 braccia lontane dall'abitato; ed è dirimpetto alla città dove è stato aperto sulla riva del mare un largo viale della lunghezza di circa un miglio, fiancheggiato da alberi frondosi, i quali interrompono gli ardenti raggi del sole, mentre lasciano libera al passeggere la visuale di un golfo il più singolare ed il più bello di quantialtri ne fece natura intorno al Mediterraneo.

Un torrione semidiruto situato sul colle posto alle spalle della città di Sezia, opera del Duca Filippo Maria Visconti di Milano, le mura castellane con la rocca dal lato di grecale, quelle e questa costruite dalla Repdi Genova intorno alla stessa città, in mezzo a giardini di agrumi e di srutti i più delicati e meridionali, ecco a un dipresso, sebene in scorcio la situazione magica di una città della quale poche rivali in simil genere potrebbero contarsi in Italia.

Le deboli mura che circondano l'antico paese di Spezia, satte per disenderla dai pirati di mare piuttosto che dai ladroni di terra, rimaste da 500 braccia dis oste dalle onde marine, è sama che all'epoca della loro costruzione, quasi 5 secoli indictro, sorro bagnate dai slutti marini, quando cicè co-

testo grandioso seno, lasciò il nome di porto di Luni per quello di Golfo della Spesia.

Anche Flavio Bion lo scrittore del secolo XV chiama il Golfo della Spezia Sinus Lunensis, e Veneris Portus, soggiungendo, che il puese della Spezia era un castello nuovo circondato di mura circa 60 anni innanzi, vale a dire sul declinare del secolo XIV; comecchè non manchino scrittori che sacciauo risalire l'origine della Spezia ad un ignoto villaggio sorto, chi sà quando, sotto il vocabolo di Bagno Antico.

Comunque vada la bisogna, la cosa meno dubbia è che la Spezia era un piccolo Juogo quando la Rep. di Genova nel novembre del 1276 lo acquisiò con altri castelletti di quei contorni da Niccolò di Tedice Fieschi conte di Lavagna e nipote del Pont. Adriano V, al quale nel 1252 era stato ceduto in feudo dal vescovo di Luni. -Ved. MAROLA, e Vezzano.

Anche il Giustiniani nei suoi Annali gen vesi scritti nelle prime decadi del sec. XVI ne avvisava, qualmente a tempo suo le famiglie della Spezia non arrivavano a 400.

Essa è attualmente piena di nobili edifizi, di giardini, di passeggi pubblici, e di case, le quali di anno in anno si vanno costi aumentando, specialmente dacché la Spezia fu dichiarata città con residenza del capo politico e militare della Provincia di Levante nel Ducato di Genova, e dopochè vi si formò una stazione postale, mediante la nuova strada corriera aperta lungo la Kiviera orientale per Genova. — Nè minore vantaggio risultar doveva non solo alla Spezia, ma agli a'itanti tutti del Golfo pei grandi La vori da Napoleone decretati, e quindi sospesi per la sua infausta campagna di Mosca. Però una maggiore floridezza potrà prepararsi a colesta novella Cartagine, tostochè un desiderato ponte che cavalchi il fiume vagante della Magra sia per offrire un passaggio libero e continuo alle strade regie, postali e militari che da Pisa, da Reggio per Fivizzano e da Parma per Pontremoli, Sarzana e la Spezia si dirigono a Genova, a Torino, ecc. ecc. e viceversa.

Inoltre la topografica situazione della Spezia è resa ragguardevole per se siessa dalla dolce temperatura del clima, dallo stato più salubre dell'aria, dai bagni di mate ivi introdotti in estate e dai comodi edifizi che si vanno costruendo di nuovo dirimpetto al suo Golfo.

Tale è fra gli altri un teatro magnifico innalzato fra la spiaggia e la Spezia, teatro che non sgradirebbe di avere qualunque capitale, non che una città più popolosa, e dirò anche più propensa alla musica ed alle rappresentanze drammatiche.

La chiesa collegiata di S. Maria alla Spezia su edificata verso la metà del secolo XV a tre navate sopra un disegno non troppo selice; il suo capitolo è preseduto dall'arciprete pievano col titolo di abate ch' è l'u-

nica sua dignità.

Del resto altre chiese, se non egualmente grandi, più belle della collegiata, conta cotesta città, una delle quali ci sembra quella suburbana di S. Francesco dei Frati dell'Osservanza stata di corto restaurata, nel di cui apside dietro l'altar maggiore si ammira un quadro, o *ancona* ad alto rilievo di terra invetriata della Robbia, rappresen-Linte l'incoronazione di Maria Vergine.

Non dirò della chiesa soppressa e profanata de Romitani Agostiniani situata dentro la Spezia; nè di un oratorio assai devolo uffiziato da una compagnia secolare; ma non debbo tralasciare di rammentare al forestiero che capita alla Spezia la bella situazione del convento de' Cappuccini posto sopra un ultimo sprone de' colli che fanno spalliera dalla parte di lev. alla città, sulla foce della nuova strada postale, e appena due tiri d'arco distante dalla Spezia, donde si scuopre tutta la ridente costiera occidentale del Golfo, ed una gran parte ancora dell'orientale.

Mancano per ora alla Spezia le grandi case di commercio, mentre i suoi traffichi marinareschi si riducono al cabolaggio dell'olio, vino, agrumi ed altri prodotti agrarj del paese, al trasporto dei pietrami di macigno che cavansi nei poggi a pondella Spezia, ai marmi di Portovenere e di Carrara; alla pesca ed a condurre i passeggeri in battello intorno al Golfo.

Fra gli uomini più distinti in scienze ed in lettere la Spezia contava, nel sec. XV un Bartolommeo Fazio, nel secolo XVIII un Luigi Isengardo, e nel principio del secolo attuale un Giorgio Viani, ecc. Chi ne volesse una più lunga lista legga le Memorie storiche delle Lunigiana dell' Abb. Em. Gerini.

Risiedono nella Spezia l'intendente della Provincia, ed il comandante militare, cui è affidata ancora la polizia di tutta la Provinvolterrano, fiorentino, sanese e fiesolano; nella cui donazione eravi compresa la 4.ta parte della corte di Staggia. — (ARCH. DIPL. Fron. Carte di S. Eugenio al Munistero).

Lo stesso Tegrimo, sopracchiamato Teuzso, figliuolo della contessa Ava, per rogito del 24 febbrajo 1026, stando nel suo castello di Staggia offrì in dono alla Badia di S. Salvatore dell'Isola alcune sostanze ivi designate.

Sono della provenienza stessa i documenti segueuti; un istrumento del 4 febb. 1001 rogato nel castel di Staggia territorio volterrano, che dicesi di proprietà di donna Ava figha del fu C. Zanobi e vedova d'Ildebrando d'Isalfredo, in occasione che essa, col consenso di Tegrimo e di Benizzone suoi figli e mondualdi, donò alla Badia di S. Salvatore dell'Isola, da essa lei fondata, la chiesa di S. Cristofano presso il borgo dell'Isola con 42 case e cascine in quell'istrumento descritte, oltre le decime de' beni dominicali con otto servi e serve, il tutto compreso nella sua corte di Strove.

Nel 30 aprile del 1048 il nipote di detto Tegrimo, per nome Guido del su Gherardo, e la sua consorte Oliva del su Vivenzio, stando in Terresano presso il Cast. di Fumalgallo, territorio sanese, venderono a Sichelmo del su Corrado la loro metà del castello e corte di Staggia, l'ottava parte de'castelli di Strove, di Buccignano e di varj altri luoghi in quel rogito indicati.— (loc. cit.)

Fra i nipoti della citata contessa Ava, come signori di Staggia, rammenterò un Tegrimo che su vescovo di Populonia, nato da un altro Tegrimo detto Teuzzo, il qual vescovo nell' i i marzo del 1061, stando nel Cast. di Strove, ricevè da Sichelmo del su Corrado per donna Adaileta sua sorella siglia di Tegrimo, ossia di Teuzzo, lire 40 per valuta della quarta parte del Cast. corte e chiesa di Strove che il loro padre Teuzzo aveva coduto precariamente alla Badia dell'Isola: per cui Tegrimo in quell'atto ne sece a Sichelmo quietanza. (loc. cit.)

Inoltre nelle carte della stessa Badia riunite a quelle di S. Eugenio al Munistero si leggono più nomi di Soarzo, i quali probabilmente diedero il casato ai nobili sanesi de Soarzi che furono pur essi signori di Staggia e di Strove. — Tale è un'atto del 22 settembre 1186, e del di 8 ottobre seguente, coll'ultimo de quali Soarzo, Ru-

stico ed altri, stando nella chiesa di Scarna, territorio volterrano, rinunziarono alla Badia predetta ogni loro diritto sulla chiesa e beni di S. Maria di Staggia, mentre nell'anno stesso i 186, con diploma del 28 agosto, Arrigo VI a titolo di seudo rilasciava al Ildebrando vescovo di Volterra sra gli altri paesi la metà dei castelli di Staggia e di Montagutolo sul Monte-Maggio.

Arroge la notizia di quattro istrumenti dell'Arch. Dipl. San. del 14 magg. 1137, 27 febb. 1156, del genn. 1163 c del 27 aprile 1167. — Trattasi nel primo di usa donazione fatta da Panzo di Gottolo, da Ugolino di Soarzo e da Ranieri di Guazzolino al Comune di Siena in mano di Ranieri vescovo di quella città della quarta purte di Monte-Castelli, di una piazza dentro il Cast. di Strove, e due nel suo borgo, di una piazza nel Cast. di Monteagutolo e due altre piazze nel borgo di questo stesso castello. La qual donazione su sitta coram omni populo in comuni colloquio in platea S. Cristophori civitatis Senarum. — Col secondo istrumento Ranuccio di Staggia con Bernardo e Guazzolino suci figliuoli, ed Ottaviano con Rustico di Soczo si obbligarono col governo di Siena devanti al vescovo Kanieri suo capo politico ed ecclesiatico di seco allearsi contro il Comune di Firenze, promettendo di consegnare ai Sanesi a titolo di pegno il Cast. di Strove, e la torre di Montagutolo sul Monte-Maggio nel termine di 8 giorni dopo la richiesta fatta dalla Signoria. — Col temo istrumento del genn. 1163 Ubaldino del fa Ugolino di Soarzo rinunziò al Comune di Siena nelle mani del vescovo predetto ogni diritto che aveva sulle terre, castella, e nominatamente sopra Staggia e sopra ogni altro luogo situato fra Poggibonsi e Porta 🕒 mullia, a patto però di annullare colesta nnunzia qualora lasciasse de figli maschi. — Il quario allo finalmente del 27 aprile 1167 è relativo ad una lettera sottoscritta nel Cast. di San Quirico in Val-d'Orcia da Rainaldo arcivescovo di Magonza e arcicancelliere dell'Impero a nome di Federigo I, con la quale viene confermata la donazione che secere al Comune di Siena Ranuccio di Staggia e Guido di Soarzo de' signori di Montagutolo. - (ARGR. DIPL. SAN. T. 1. delle Pergam. N.º 14, 24, 32 e 36.)

Con tuttoció peraltro i signori di Staggia, di Montagutolo e di Strove dovettero rite me; 2.º che del promontorio di Porto-Vemer quella roccia s'interna nei monti che
spil ggiano il lato occidentale del Gulfo
sia al di là di Piguone in Val-di-Vara, tra
le cui promineuze si trovano quelle di Corepse, di Santa-Croce, di Parodi ecc.; 3.º
che la stessa roccia nei poggi di Fabiano e
della Spezia va alternando con varie qualità di schisti argillosi e marnosi, non che
con strati di calcarea compatta; 4.º che la
bro stratificazione si mostra disordinata in
modo, che in alcuni siti gli strati veggonsi
pierati e quasi inarcati, come tali, per eempio, appariscono alle cave di marmo nero
a giallo aperte nel seno delle Grazie, ecc.

Però il terreno, sul quale è stata edificata la Spezia, spetta a quello di alluvione recente sonimante dirimpetto a maestr. e pon. cou i poggi calcarei argillosi di Fabiano, e dal lato di lev. con le rocce di arenaria cretama, alla quale sottentra, a scir. di Migliana, il terreno di alluvione dei così detti Stagnoni, mentre nei poggi sovrastanti si risflaccia la calcarea stratiforme compatta.

In generale, conclude il Prof. Cav. Simonda nella memoria testè citata, le due Gramazioni di monti che formano l'anfiteatale bacino del Golfo appartengono alla ferrazione appenninica, o giurassica. Ma **debbio stà , s**e sieno o nò tutte della formaione del liasse, terreno, del quale pare de non lascino dubbiezza i fossili scoperti la prima volta dal Guidoni: ovvero se ivi colano altri terreni di quella stessa serie. Avregnaché, soggiunge il Prof. torinese, teppo debole luce su tale argomento ne perge la sovrapposizione delle varie rocce di seri monti a cagione de grandi sconvolgiscuti che ne sovvertirono costà quasi compotamente l'ordine loro cronologico.

sendo soltanto nella costa occidentale del Golfo hanno fornito argomento al Cav. Simonda da dubitare che gli strati di calcana nera e le poudinghe della giogana occidentale sieno di formazione più recente e suprapposti alle rocce fossilifere, ed al marmo rigio nero macchiato di Portovenere, il quale domina nella giogana occidentale fra i Cist. di Pignone e l'isola della Pilmaria. Isfine lo stesso geologo ebbe a sospettare rie, per l'elevazione diversa delle due calent, per la discordanza e la mancanza della orrispondenza relativa negli strati, fosse acteduto nei monti del Golfo uno sdrucciola-

mento e rovesciamento dei medesimi, per cui la poudinga, sebbene apparentemente ivi si mostri inferiore alla roccia calcarea compatta, tuttavia dovrebbe essere meno antica.

Ma lasciando a parte ogni sorta di congettura (tentazione costante de' geologi) ed attenendoci ai puri fatti, il Prof. Sismonda in quella memoria concludeva: che nei monti attorno al Golfo della Spezia esiste il terreno del liasse determinato dai fossili che rinchiude, comecchè questi s'incontrino anche nelle rocce ad esso immediatamente sovrapposte; dondechè egli sembra di avviso, che cotesti fatti avvalorati da altri possano aprire la via alla divisione dei terreni inferiori alla calcarea compatta ed al macigno che mostransi da un capo all'altro in tutta la catena degli Appennini.

Aggiungansi ai detti lavori quelli fatti nel Golfo della Spezia dal Prof. Cav. Paolo Savi, dal March. Pareto e da altri illustri naturalisti prima e dopo del Sismonda, oltre quanto sopra lo stesso argomento è stato discusso nel settembre del 1843 alla quinta Riunione de' scienziati in Lucca, dove alla sezione di geologia, mineralogia ecc., presero parte uemini insigni italiani e oltramontani, fra i quali ultimi il celebre Omalius d' Halloy faceva voti, affinchè la questione tuttora irresoluta sull'età delle rocce costituenti l'ossatura de' monti del Golfo della Spezia fosse per essere dimostrata mediante fatti incontrastabili.

Nella pendice settentrionale del poggio di Pitelli, a poca distanza dalli Stagnoni e dal mare, sul contine della Com. della Spezia, il Bertolotti nel suo Viaggio per la Liguria Marittima, indicò la scoperta di alcune sorgenti di acque minerali sulfuree gassose usate dagli abitanti nella stagione de' bagni.

Rispetto ai prodotti agrarj il Golfo della Spezia, e segnatamente la porzione compresa nella Comunità in discorso produce in copia agrumi, olio, vino ed erbaggi. In quauto poi agli uliveti del Golfo ne restò ammirato lo stesso Petrarca, che avrebbe preferito volentieri questa alla contrada di Atene per farne la residenza della divinità pagana, Minerva. — Ved. Lerici.

Sono alla Spezia varie conce di pelli, alcune fabbriche di mobilia e di seggiole, fatte piuttosto alla pisana che all' uso di quelle di Chiavari, oltre tutti i mestieri necessari ai comodi della vita.

Niccolò di Guido Franzesi, fratello non solo di Musciatto, ma ancora di mess. Riccio, del quale ultimo personaggio non conosco altro documento, meno una sentenza di scomunica fulminata nel 1322 da Donusdeo vescovo di Siena delegato dal Papa Giovanni XXII contro gli uffiziali di quel Comune. La quale scomunica provocò un appello al Pontefice scritto nel cassero di Staggia contro la sentenza del vescovo Donusdeo, che aveva ordinato di vendere i beni appartenenti a Niccolò Franzesi fratello de' defunti Riccio e Musciallo, e non tento quelli situati dentro Siena quanto anche altri del suo territorio, e ciò ad oggetto di rimborsare la Camera apustolica di 7642 fiorini d'oro. Nella qual somma era stato condannato Niccolò Franzesi in Corte romana: e quindi acomunicato per non averla pagata, tanto più che in vista di cotesta mora il debitore dava sospetto di eresia, ecc. — (/oc. eit. T. XVIII delle Pergam. N. 1506).

A maggiore intelligenza della causa del debito preindicato è da sapere, che nella banca della società di Musciatto Franzesi e compagni mercanti fiorentini sino dal 1296 si depositava il denaro che alcuni collettori delle decime apostoliche solevano raccogliere in Toscana. — (Anca. Diri. Fron., Carte de Roccattini di Pistoja).

Pra i figli di Niccolò Franzesi varie membrane appartenute allo spedale di Bonifazio di Firenze, oltre quelle dell' Arch. Dipl. San., rammentano un Antonio, o Antonino, particolarmente allorchè questi alla presenza del di lui padre Niccolò nel 5 gennajo 1337, stando nel cassero di Staggia, ricevè 1300 fiorini d'oro a titolo di dote che portò ad Antonino di Niccolò Franzesi il procuratore della sua futura sposa donna Cina figlia di Francesco del fu Cino d'Ugo (Cinughi) cittadino sanese.

Da cotesto matrimonio di Antonino de' Franzesi e di Cina de' Cinughi nacque non solo donna Caterina che su moglie di Bonifazio Lupi March. di Soragna e sondatore dello apedale di Bonifazio in Firenze, ma ancora un maschio appellato Ranieri, il qualle lasciò quattro figli pupilli, cioè, Stefano, Verde, Lorenza e Piera. Può servire di prova a ciò un istrumento rogato in Padova ii 24 sebbrajo 1375, pel quale donna Caterina de' Franzesi accettò l'eredità di Cina sua madre e di Ranieri suo statello; e seguatamente lo prova un atto di procura scrit-

to in Firenze li 26 sebbrajo 1383 (stile comune), dove sono nominati i quattro figli di Ranieri nipoti di Caterina Lupi. Inoltre mediante lodo proferito dagli arbitri nel 24 aprile del 1383 fra donna Caterina del fa Antonino di Niccolò Franzesi da una parte, e Betto del su Tano del Bene tutore de'4 figli del su Ranieri di Antonino Franzesi dall'altra parte, surono aggiudicati a donna Caterina de' Franzesi diversi predi situati nel popolo di S. Maria a Lecchi distrette di Staggia, a titolo di rimborso di 400 serini d'oro che la stessa donna Caterina avena dato per dote a Verde sua nipote figlia del di lei stratello Ranieri con animo però di rivalersene.

Un mese dopo donna Caterina era tornata a Padova, tostochè con atto del 20 maggio 1383 rogato in quella città esas, a tenore del lodo pronunziato in Firenze nel 24 aprile precedente, qualifica i veri possesori dei suoi predi situati nel popolo di S. Maria a Lecchi. Il quale atto fu ratificato da donna Verde sua nipote nel 19 maggio del 1384. — (loc. cit.)

Inoltre fra le mambrane degli Agostiniani di Siena avvene una del 20 giug. 1314 seritta nel Cast. di Staggia, con la quale il nobile Niccolò del fu Guido de' Franzesi rinussiò a favore di Tignaccio di Baldo de' Tolomei di Siena ad ogni diritto che avene contre gli eredi di Biagio di Tolomeo de' Tolomei per dipendenza di 1100 fiorini d'oro, e per altre lire 200 di sua pertinenza. — (Arca. Dipe. Fior. Carte cit.)

Ma che cotesti individui della stirpe de Franzesi di Staggia non sossero i soli dinasti di essa samiglia ce lo scuopre fra gli altri un'istrumento rogato in Firenze li 12 luglio del 1375, nel quale è rammentato il procuratore di donna Caterina Franzesi ne Lupi da una parte, e Napoleone del su Giovanni de Franzesi dall'altra. Dall'ultimo de quali probabilmente derivò il ramo che si stabilì in San Gimignano. — (Anca. Dura Fion. Carte dell' Osped. di Bonisazio).

Finalmente di un Guido di Niccolò de' Franzesi, e conseguentemente di un fratello di Antonino, zio di Caterina Lupi, sece menzione una provvisione della Signoria di Firenze dell'anno 1361, nella quale si ragiona della vendita satta da esso Guido unitamente ad altri consorti Franzesi al Comme di Firenze per 18,000 siorini d'oro del estello, giurisdizione e ragioni tutte che i

battello nel seno di Lerici e, veltando da primo verso il Capo-Corvo, visiti la deliziosa piattaforme di Maralunga e di Telaro alla base occidentale del monte di San-Marcello; indi dirizzando il cammino da scir. a lib. attraversi la bislunga baja arenosa che resta davanti alla grande imboccatura del Golfo, sebbene coperta da più di 24 braccia di mare, girì intorno allo scoglio della Scuola, dove su un fortilizio, atterrato nell' ultimo anno del secolo passato dalla forsa inglese, e sinsimente resenti la costa settentrionale della piccola Trinacria o isoletta della Palmaria innanzi di entrare nella vasta cala o seno di Porto-Venere.

Qui il passaggero prenda terra davanti alla piazza del castello per satire sull'imminente alta rupe di quel promontorio onde godere in mezzo alle rovine del tempio di S. Pietro di una prospettiva magnifica del mare Toscano e Ligustico, di una lunga spiaggia che dal lato di lev. l'occhio sccompagna sino a Livorno, e dal lato di pon. fino alla penisola di Sestri, mentre a maggiore distanza in mezzo al mare appariscono quasi nebbiose le isole della Gorgona, di Capraja e della Corsica, quando sotto i suoi occhi le onde marine, urtando romorose, passano e ripassano per un angusto canale che separa l'iso'etta della Palmaria dal promontorio di Porto-Venere.

Riscendendo di costà, il viaggiatore rimonti nel palischermo per rasentare la cala detta delle Castagne, poi quella de' Corsi dove fu il Forte S. Maria satto saltare in aria degli Inglesi nel 1800, ed egli allora entrerà nella cala di Varignano, in fondo alla quale sorge il vasto Lazzeretto omoni-EDO. Esta fra questo sprone e quello suo vicino delle Grazie, dove voleva Napoleone che si erigesse una, nuova città. Avveguachè a questa di Varignano resta contigua la vasta cala appellata delle Grazie da un momasicro soppresso, ora chiesa parr. con annesso villaggio situato nel centro di colesto seno di mare; al quale verso pon.-maestr. serve di spalliera il monte della Castellana. Sulla punta settentrionale della cala delle Grazie esisteva il Forte Pezzino innunzi che esso nel 1814 venisse smantellato e abbattuto dal cannone degl' Inglesi.

Cotesto ultimo sprone serve di riparo dal lato destro alla cala che segue, sebbene essa sia alquanto più aperta, denominata di Panigaglia, lungo la quale dal governo na-

poleonico era stato diviento di costruire un grande arsenale.

Procedendo verso il fondo del Golfo si rasenta in battello la punta di Fezzano, altro villaggio vetusto situato sul corno destro di una piccola ansa detta di Cadimare da un villaggio omonimo che gli resta in mezzo fra Fezzano e Marola.

Costà sulla punta settentrionale del piecolo seno di Cadimare nell'avvicinarsi allo
acalo di Murola vedrà a fior d'acqua dentro le onde marine circa 50 br. distante dal
lido la famosa polla d'acqua dolce, oggetto di grande curiosità per chi visita il Golfo della Spezia. Ma il viaggiatore deve tenersi in riserbo di non prestare cieca fede
ai racconti de' barcajoli che gli dicessero
avere estratto in certi tempi da quella polla
sotto-marina dell'acqua dolce per bevere.

Imperocchè essu consiste in un circolo di circa 14 braccia di periferia con un moto espansivo in guisa che l'onda marina sull'orlo del circolo viene ad essere quasi respinta, nè dentro di esso circolo si può entrare col hattello senza fare gran forza di remi, e molto meno fermarvisi venendo spinto alla periferia dalla forza espansiva della polla, e senza vedere la fonte d'acqua salsodolce alzarsi nemmeno un palmo superiormente al livello delle acque del Golfo, le quali costà approfondano da 26 br. figrentine. — Ped. Masora.

Dopo aver soddissatta cotesta curiosità il viaggiatore potrà smontare al lido di Maro-la, onde sare un buon miglio a piedi per la deliziosa costa detta di S. Vito lungo la strada rotabile, la quale sbocca nel largo stradone siancheggiato di alberi sempre verdi, stato aperto lungo la spiaggia della Spezia, cui resta davanti il Golso a guisa di teatro.

Dopo visitata la città ed il vicino colle dei Cappuccini il forestiero potrà rientrare nel battello e proseguire senza fermarsi il suo caramino acqueo verso Lerici, giacche dal lato orientale del Golfo i poggi scendono meno sinuosi in mare, se si eccettui la spiaggia de' Stagnoni, posta a ostro della via costale di Genova presso Migliarina. Avvegnache gli sproni di S. Bartolommeo e di S. Teresa non servendo di scalo ai bastimenti, sono noti solamente per esservi state costa delle batterie a difesa del Golfo. Col promontorio di S. Teresa si chiude dal lato destro il vasto seno, ossia la cala di Lerici, in un recesso della quale sorge il villaggio

di San-Terenzo al Mare. - Dalla Terra e rocca di Lerici situata sulla punta sinistra della sua cala si ritorna alla spianata di Maralunga dirimpe: to all' isola della Palmaria.

Uno de' maggiori pregi di questo Golfo è la vastità, accoppiata alla facilità dell'accesso e dell'egresso, alla profondità del suo fondo ed alla sicurezza delle sue cale capaci di ricevere un gran numero di grossi bastimenti e di poter questi avvicinarsi presso la ripa; le quali cose riunite presentano vantaggi incalcolabili tanto ai bastimenti da guerra quanto ancora ai mercantili.

Scandagli di profondità di varie cale in metri francesi, desunti dalla carta idrografica pubblicata nel Vol. IV della Carrespondance Astronomique du Baron de Zach (Gènes 1820).

Nel seno di Lerici davanti alla sua piaz-🖴 lo scandaglio profunda . . Metri In mezzo al seno di Lerici . . . . . » Fra il Cast. di Lerici e Maralonga . » Fra il Vill. di San-Terenzo al Mare e la punta di S. Teresa. . . . . . . Nel seno di Portovenere davanti alla sua piazza . . . . . . . . . . . Nella cala de' Corsi . . . . . Davanti al forte S. Maria . . . . . . Al lazzeretto di Varignano . . . . Nel seno delle Grazie. . . . Davanti a Panicaglia e nella sua cala » 5 Davanti la spiaggia della Spezia. . . » Alla spiaggia de' Stagnoni . . . . . »

## SPEZIA, PROVINCIA DE LEVANTE.

La Provincia di Levante, della quale il Golfo della S, ezia costituisce una gran parte, offre una configurazione tale che per l'influenza degli elementi topografici possono i suoi popoli, al dire del Bertolotti, repartirsi in tre maniere diverse.

r. Il popolo di Val-di-Vara segregato dal mare, che tiene veramente del monte e del macigno, suol essere povero, sudicio, rozzo, ed abita per lo più i dirupi donde le acque fluiscono nella Vara, un un suolo alpestre e sterile anzi che nò, atto a fornire segale, grano, patate, castagne, poco vino e meno olio, dove non si conosce altra manifattura che quella di rozzi tessuti di canapa, di co-

tone e di laux. — Coteste popolazioni nelli buona stagione emigrano in gran parte pri recarsi ne' piani della Lombardia ad attendere ai lavori dei campi, di dove ritornano nell'autunno riportando in patria pochi risparmi.

a. Gli abitanti della seconda specie spettano alle popolazioni che si avvicinano, e che vivono lungo la spiaggia del mare. Cotesti popoli si mostruno in generale più svegliati, di maggiore ingegno, e meno rozzi di costumi, coltivano la vite, l'ulivo, gli agrumi, e recano a Genova per via di mere i prodotti del loro suolo. L'industria agricola, la pesca ed il cabotaggio specialmente dal Golfo a Genova, e viceversa, assorbiscono quasi tutte le fisiche loro facoltà. Le donne trasportano ogni giorno pesce ed altri prodotti a Sarzana e nei paesi limitreli. In Lerici inoltre vi si trova un piccolo captiere per la costruzione di barche mercantili, ed il paese è più degli altri animeto in qualche commercio marittimo. In Portonnere per lo più si lavorano dalle semuine grossolani merletti di lino.

3. La terza qualità delle popolazioni di questa Provincia è compresa sulla sinistra parte del fi. Magra. Essa, diceva il Bertolotti, mostrasi generalmente d'indole mite, bene accostumata, e già indica di appartenere geograficamente alla Toscana attante.

Vi si raccolgono in abbondanza i desi di Cerere, di Pomona, di Bacco e di Prispa. Non vi si fabbricano che pochi tessuti di tela di lino e di canapa, bordatini di canapa e cotone, coperte di lana, mezzi pansi per gli agricoltori, cappellini di paglia per le contadine e mobili per i cittadini.

La Provincia di Levante comprende se Comunità repartite in sei Mandamenti e giurisdizioni civili. Alcune di quelle se Comunità escono fuori del perimetro prescritto alla presente Opera. Tali sono quelle le situate nella Riviera orientale a pon. E Porto-Venere, come Levanto, Rio Meggiore, Monte Rosso, Deiva, Framura, e Carro.

Ogni capoluogo di Mandamento he un giudice civile con un segretario saciente sur zioni e veci di cancelliere. Nella cità di Sarzana però rislede il tribunale collegiale di prima Istanza della Provincia con tutti gli stabilimenti spettanti all'ordine giudiciatio. — Ped. Sarrana.

## QUADRO della Popolazione delle Comunita' passa Provincia di Zaranza comprese denero il perimetro della presente Opera, all'anno 1832.

| Nome<br>dei Luughi                                 | Titolo<br><del>delle</del> Chiese                          | _                  | Mandamenti<br>ettano | Nume<br>legli A<br>al 18: |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| aet aaugnt                                         | Beste Chiese                                               | Comunità           | Nandamento           | ro<br>lbit.               |
| a Amadia                                           | S. Vincencia Martina Bira                                  | Arectia            | I <i>e</i> rici      | - 6                       |
| z. Ameglia<br>z. Antessio                          | S. Vincenzio Martire, Pieve                                | Godano             | Godano               | 752                       |
| 3. Arcola                                          | S. Lorenzo, Rettoria<br>SS. Stefano e Margherita,<br>Pieve |                    | Vezzano              | 242<br>1000               |
| 4. Bastremoli                                      | S. Andrea, Prepositura                                     | Follo              | Godeno               | 258                       |
| 5. Bergassana (*)                                  | S. Croce, Arcipretura                                      | Godano             | Godano               | 271                       |
| 6. Beverino                                        | S. Caterina, idem                                          | Beverino           | Spezia               | 785                       |
| 7. Bias <b>sa</b>                                  | S. Martino, idem                                           | Brugnato           | Godago               | 670                       |
| 8. Bonassola                                       | S. Caterina, idem                                          | Bonasola           | Levanto              | 461                       |
| 9. Bolano                                          | S. Maria Assunta, Pieve                                    | Bolano             | Sarzana              | 1628                      |
| 10. Borghette di Vara                              | S. Carlo, idem                                             | Borghetto          | Levanto              | 342                       |
| tt. Bozzolo (*)                                    | S. Antonio Abate, Prioria                                  | Zignago            | Godano               | 152                       |
| 13. Bracelli                                       | S. Manrizio, Arcipretura                                   | Beverino           | Spezia               | 360                       |
| 13. Brugnato, Città (*)                            |                                                            | Brugnato           | Godano               | 800                       |
| 14. Cadimare                                       | S. Maria, Rettoria                                         | Specia             | Spezia               | 48•                       |
| t 5. Carnen                                        | S. Maria Assunta, Rettoria                                 | Follo              | Vezzano              | 268                       |
| 16. Carpena                                        | S. Niccolò, Rettoria                                       | Riccò              | Spezia               | 113                       |
| t 7. Casale (*)                                    | S. Martino, Arcipretura                                    | Pignone            | Levanto              | 480                       |
| 18. Caseana (*)                                    | S. Michele, Prepositura                                    | Pignone            | Levanto              | 572                       |
|                                                    | S. Maria Maddalena, Arci-                                  |                    | Sarzana              | 2398                      |
| gra<br>20. Castiglione di Bo-<br>lano              | S. Remigio, Rettoria                                       | di Magra<br>Bolano | Sarzana              | 300                       |
| n. Cerri                                           | S. Anna, Pieve                                             | Trebiano           | Lerici               | 232                       |
| 22. Chiusola, o Chusola                            | 1                                                          | Godano             | Godano               | 102                       |
| 3. Cornice (*)                                     | S. Colombano, idem                                         | Godano             | Godano               | 400                       |
| 24. Corvara                                        | S. Michele, Prepositura                                    | Beverino           | Spezia               | 326                       |
| 5. Fabiano                                         | S. Andrea, Rettoria                                        | Spezia             | Spezia               | 408                       |
| 26. Falcinello                                     | SS. Fabiano e Sebastiano, idem                             | Sarzana            | Sarzana              | 596                       |
| 27. Fezzano                                        | S. Gio. Battista, Arcipr.                                  | Portovenere        | Spezia               | 619                       |
| 28. Follo                                          | SS. Martino e Leonardo,<br>Prepositura                     | Follo              | Vezzano              | 400                       |
| 29. Godano (*)                                     | S. Maria Assunta, Rettoria                                 | Godano             | Godano               | :64                       |
| 30. Groppo di Godano                               |                                                            | Godano             | Godano               | 385                       |
| <ol> <li>Isola con Migliarina<br/>unite</li> </ol> | SS. Jacopo e Filippo, Pre-<br>positura                     | Spezia             | Spezia               | 636                       |
| 32. Lerici                                         | S. Francesco, Idem                                         | Lerici             | Lerici               | 2810                      |
| 33. Marinasco                                      | S. Stefano, Arcipretura                                    | Spezia             | Spezia               | 976                       |
| 34. Marola                                         | S. Vito, Prepositura                                       | Spezia             | Spezia               | 659                       |
| 35. Montaretto                                     | S. Maria Assunta, Rettoria                                 | Bonassola          | Levanto              | 275                       |

Sonna e segue . . . Abit. N.º 21293

Segue il Quanno della Popolazione delle Comunita' nella Provincia ni Zeraste comprese dentro il perimetro della presente Opera, all'anno 2832.

| Nome<br>dei Luoghi               | Titolo<br>delle Chie <b>se</b>                | _                      | Mandamenti<br>ettano | Nume<br>degli d<br>al 181 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| et Diogne                        |                                               | Comunità               | Mandamento           | dbit.                     |
|                                  |                                               | Ripon                  | o . Abit. N.         | 21293                     |
| 36. Monte Marcello               | S. Pietro, Prepositura                        | Ameglia                | Lerici               | 41 7                      |
| 37. Nicola                       | SS. Jacopo e Filippo, idem                    | Ortonovo               | Surzana              | 800                       |
| 38. Ortonovo                     | S. Martino, Arcipretura                       | Ortonovo               | Satzuda              | 1080                      |
| 39. Padivarma                    | S. Lorenzo, Re!toria                          | Riccò                  | Spezia               | 250                       |
| io. Panigaglia alle Grassie      | S. Andrea in S. Maria del-<br>le Grazie, idem | Portovenere            | Spezia               | 820                       |
| 41. Pegazzano                    | S. Michele, idem                              | Spezia                 | Spezia               | 400                       |
| 42. Piana di Batolla             | S. Maria e S. Rocco, idem                     | Follo                  | Vezzano              | 350                       |
| 43. Pignona                      | S. Croce, idem                                | Goduno                 | Godano               | 190                       |
| 44. Pignone                      | S. Maria Assunta, Arcipr.                     | Pignone                | Levanto              | 628                       |
| 45. Pitelli                      | S. Bartolommeo, Rettoria                      | Arcola                 | Vezzano              | 390                       |
| 46. Polverata                    | S. Niccolò, idem                              | Follo                  | Vezzano              | 209                       |
| 47. Ponzano                      | S. Michele, Arcipr.                           | S. Stefano di<br>Magra | Sarzada              | 989                       |
| 48. Ponzò                        | S. Cristoforo, Preposit.                      | Riccò                  | Spezia               | 499                       |
| 49. Pugliasca                    | S. Maurizio, Arcipr.                          | Borghetto di<br>Vara   | Levanto              | 198                       |
| 50. Pugliola                     | SS. Niccola, Lucio e Lo-<br>renzo, Rettoria   | Lerici                 | Lerici               | 619                       |
| 51. Riccò                        | S. Croce, Arcipr.                             | Riccò                  | Spezia               | 390                       |
| 52. Rio di Vara                  | S. Giustina, Rett.                            | Godano                 | Godano               | 360                       |
| 53. Ripalta in Vara              | S. Niccolò, Proposit.                         | Borghetto di<br>Vara   | Levanto              | 96                        |
| 54. Sarzana, Città               | S. Maria, Cattedrale                          | Sarzana                | Sarzana              | 5890                      |
| 55. Sarzanello                   | S. Benedetto, Pieve                           | Serzana                | Sarzana              | 1014                      |
| 56. San-Benedetto di<br>Vara (*) | S. Benedetto, Rettoria                        | Riccò                  | Spezia               | 590                       |
| 57. San-Giorgio di Varra (*)     | S. Giorgio, idem                              | Bonassola              | Levanto              | 186                       |
| 58. San-Stefano (Borgo) di Magra | S. Stefano, Arcipretura                       | S. Stefano di<br>Magra | Sarzana              | 893                       |
| 59. San-Terenzo al Mare          | S. Terenzio, Prepositura                      | Lerici                 | Lerici               | 2005                      |
| 60. San-Venerio                  | S. Venerio, Pieve                             | Vezzano                | Vezzano              | 710                       |
| 61. Sussetta di Vara             | Presentazione di Maria Ver-<br>gine, Rettoria | Zignago                | Godano               | 126                       |
| 62. Scogna                       | S. Cristofano, Arcipr.                        | Godano                 | Godano               | 280                       |
| 63. Serra                        | S. Gio. Decollato, idem                       | Lerici                 | Lerici               | 410                       |
| 64. Sesta di Vara                | S. Maria e S. Marco, idem                     | • _                    | Godano               | 390                       |
| 65. Sorbolo                      | S. Lorenzo, Rettoria                          | Follo                  | Vezzano              | 168                       |
| 66. Spezia, Città                | S. Maria Assunta, Colleg.                     | 1                      | Spezia               | 4050                      |
| 67. Telaro                       | S. Giorgio, Rettoria                          | Ameglia                | Lerici               | 398                       |
|                                  | _                                             | MA e segue .           | Abit N               | 46088                     |

Segue il Quadro della Popolazione delle Comunità dessa Profincia di Eurante comprese dentro il perimetro della presente Opera, all' anno 1832.

| Nome                    | Titolo<br>delle Chiese                | Comunità e<br>cui sp | degli a       |         |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------|
| dei Luoghi              | acite Cutese                          | Comunità             | Mandamento    | Abit.   |
|                         |                                       | Ripoi                | TO . Abit. N. | ° 46088 |
| 68. Tivegna             | S. Lorenzo, Arcipe.                   | Follo                | Vezzano       | 360     |
| 69. Torpiana e Valgiun- | •                                     | Zignago              | Godano        | 257     |
| 70. Trebiano            | S. Michele, Pieve                     | Trebiano             | Lerici        | 600     |
| 72. Val di Pino         | S. Gio. Buttista, Preposit.           | Riccò                | Spezia        | 582     |
| 78. Vallerano           | S. Apollinare, Rettoria               | Vezzano              | Vezzano       | 370     |
| 73. Vezzano soprano     | SS. Siro e Prospero, Arci-<br>pretura | Vezzano              | Vezzano       | 680     |
| 74. Vezzano sottano     | S. Maria Assunta, Pieve               | Vezzano              | Vezzano       | 783     |
| 75. Zignago (Pieve di)  |                                       | Zignago              | Godano        | 665     |

NB. I luoghi contrassegnati con asterisco (\*) sono compresi nella Dioc. di Brugnato.

SPIAGGIA DELL'ARDENZA. — Ved. ARDENEA.

- DI COLLELUNGO. Fed. COLLE-LUNGO DI GROSSETO, E VALENTINA.
  - DI FOLLONICA. Ped. FOLLOMOA.
- DE LAVENZA. Ped. LAVENZA, E CARRARA, Comunità.
- DI MASSA DI CARRARA. Ved. MAMA-DUCALE, Comunità.
- DELLA PADULETTA DI LIVORNO. - Ved. Livorno, Comunità. Li stessi rinvii per le altre Spiagge del littorale toscano.

SPIANATE nella Val-di-Nievole. — Contrada con ch. parr. (S. Michele alle Spianate) nella Com. Giur. e circa migl. 3 🚦 a seir. di Monte-Carlo, Dioc. di Pescia, Comp. di Firenze.

Trovasi in mezzo alla pianura delle Cermezzo migl. a pon. della base dei colli più ravano 1468 individui. settentrionali delle Cerbaje.

gelo, siccome apparisce da una relazione ministerale diretta nel 5 sebbrajo del 1623 (stile comune) alla reggenza del Granduca Ferdinando II, quando in cotest'ultimo anno gli uomini delle Spianate vennero esonerati dall'obbligo di recarsi processionalmente a Monte-Carlo nei giorni di S. Andrea, di S. Sebastiano e di S. Maria Maddalena, ed in nou sò quali altre solennità dell'anno. - (Ance. Delle Riformas. of Firense).

Per edificare cotesta chiesa delle Spianate fu impiegata una parte dei materiali dell'antico ospizio e chiesa di S. Nazario alle Cerbaje l'uno e l'altra poco lungi dalla chiesa nuova della Madonna della Quercia. — Fed. quest' ultimo articolo.

La parr. di S. Michele alle Spianate aubaje fra la strada regia Traversa della Val- menta vistosamente in popolazione, giacdi-Nievole, e quella provinciale Lucchese- chè nel 1745 essa non contava più che 782 Romana, ossia Francesca dell' Altopa- perrocchiani; nel 1833 questi ascendevano scio, circa due migl. a lev. dell'Altopascio, fino a 1339; e nell'anno 1839 vi si nove-

SPICCHIAJOLA in Val-d'Era. — Bor-L'origine della parrocchia delle Spia- gata con ch. parr. (SS. Jacopo e Cristosano) nate non è più antica del 1494, nel quale con l'annesso di Monte Picini nel piviere anno su eretta la sua chiesa parrocchiale di Pignano, Com. Giur. Dioc. e circa migl. sotto l'invocazione di S. Michele Arcan- 3 a lev.-scir. di Volterra, Comp. di Firenze.

Segue il Quadno della Popolazione delle Comunita' della Profincia di Zerai comprese dentro il perimetro della presente Opera, all'anno 2832.

| Nome<br>dei Luoghi      | Titolo<br>delle Chie <b>se</b> | Comunità e cui sp | Mandamenti<br>ettano |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| et Diogno               | Cente Onless                   | Comunità          | Mandamento           |
|                         |                                | Ripon             | ro . Abit. N.        |
| 6. Monte Marcello       | S. Pietro, Prepositura         | Ameglia           | Lerici               |
| 7. Nicola               | SS. Jacopo e Filippo, idem     | Ortonovo          | Surzana              |
| 8. Ortonovo             | S. Martino, Arcipretura        | Ortonovo          | Sapzada              |
| 9. Padivarma            | S. Lorenzo, Restoria           | Riccò             | Spezia               |
| o. Panigaglia alle Gra- | S. Andrea in S. Maria del-     | Portovenere       | Spezia               |
| sie                     | le Grazie, idem                |                   |                      |
| 1. Pegazzano            | S. Michele, idem               | Spezia            | Spezia               |
| 2. Piana di Batolla     | S. Maria e S. Rocco, idem      | Follo             | Vezzano              |
| 3. Pignona              | S. Croce, idem                 | Godano            | Godano               |
| 4. Pignone              | S. Maria Assunta, Arcipr.      | Pignone           | Levanto              |
| 5. Pitelli              | S. Bartolommeo, Rettoria       | Arcola            | Vezzano              |
| 6. Polverata            | S. Niccolò, idem               | Follo             | Vezzano              |
| 7. Ponzano              | S. Michele, Arcipr.            | S. Stefano di     | Sarzada              |
| A D 1                   | S C : A C B                    | Magra             |                      |
| 8. Ponzò                | S. Cristoforo, Preposit.       | Riccò             | Spezia               |
| 9. Pugliasca            | S. Maurizio, Arcipr.           | Borghetto di      | Levanto              |
| io. Pugliola            | SS. Niccola, Lucio e Lo-       | V 40.00           | Lerici               |
| o. ragnora              | renzo, Rettoria                | 26174             |                      |
| 64. Riccò               | S. Croce, Arcipr.              | Riccò             | Spezia               |
| 2. Rio di Vara          | S. Giustina, Rett.             | Godano            | Godano               |
| 3. Ripalta in Vara      | S. Niccolò, Proposit.          | Borgbetto di      | Levanto              |
|                         | o. 11100010, 21 pour           | Vara              |                      |
| 64. Sarzana, Città      | S. Maria, Cattedrale           | Sarzana           | Serzana              |
| 55. Sarzanello          | S. Benedetto, Pieve            | Serzana           | Serzena              |
| 66. Sau-Benedetto di    | S. Benedetto, Rettoria         | Riccò             | Spezia               |
| Vara (*)                | i                              | Į.                |                      |
| 57. San-Giorgio di Va-  | S. Giorgio, idem               | Bonassola         | Levanto              |
| ra (*)                  |                                |                   | _                    |
|                         | S. Stefano, Arcipretura        | S. Stefano di     | Sarzada              |
| di Magra                |                                | Mugra             |                      |
| ig. San-Terenzo al Mare | <u> </u>                       | Lerici            | Lerici               |
| so. San-Venerio         | S. Venerio, Pieve              | Vezzano           | Vezzano              |
| i. Sassetta di Vara     | Presentazione di Maria Ver-    | Zignago           | Godano               |
|                         | gine, Rettoria                 | 1 .               |                      |
| 2. Scogna               | S. Cristofano, Arcipr.         | Godano            | Godano               |
| 3. Serra                | S. Gio. Decollato, idem        | Lerici            | Lerici               |
| 64. Sesta di Vara       | S. Waria e S. Marco, idem      | Godano            | Godano               |
| 55. Sorbolo             | S. Lorenzo, Rettoria           | Follo             | Vezzano              |
| 66. Spezia, Città       | S. Maria Assunta, Colleg.      |                   | Spezia               |
| 57. Telaro              | S. Giorgio, Rettoria           | Ameglia           | Lerici               |

Sound e segue . . . Abit N.º 4

ague il Quanno della Popolazione delle Comunita' della Profincia di Levante comprese dentro il perimetro della presente Opera, all' anno 1832.

| Nome                    | Titolo<br>delle Chiese      | Comunità e<br>cui sp | degli a       |         |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------|
| dei Luoghi              | actie Cutese                | Comunità             | Handamento    | Abit.   |
|                         |                             | Ripoi                | TO . Abit. N. | ° 46088 |
| A. Tivegna              | S. Lorenzo, Arcipe.         | Follo                | Vezzano       | 360     |
| ty. Terpiana e Valgiun- |                             | Zignago              | Godano        | 257     |
| ya. Trebiano            | S. Michele, Pieve           | Trebiano             | Lerici        | 600     |
| p. Val di Pino          | S. Gio. Buttista, Preposit. | Riccò                | Spezia        | 587     |
| 72 Vallerano            | S. Apolllnare, Rettoria     | Vezzano              | Vezzano       | 370     |
| A lezano soprano        | SS. Siro e Prospero, Arci-  | Vezzano              | Vezzano       | 680     |
| y Venano sottano        | S. Maria Assunta, Pieve     | Vezzano              | Vezzano       | 783     |
| _                       | S. Pietro, Arcipretura      | Zignago              | Godano        | 665     |
|                         | •                           | Totale               | Abit. N.      | 50300   |

Allegal contrassegnati con asterisco (\*) sono compresi nella Dioc. di Brugnato.

- m COLLELUNGO. — Fed. Colle-🖦 n Georgeto , e Valentina.

-n FOLLONICA. — Ved. FOLLONICA. - m LAVENZA. — Fed. LAVENZA, E

Lau, Comunità. -m MASSA m CARRARA. — Ved. Docale, Comunità.

- MILLA PADULETTA DI LIVORNO. - Jed. Livorno, Comunità. Li stessi rin-Fer le altre Spiagge del littorale toscano. WIANATE nella Val-di-Nievole. — Concon ch. parr. (S. Michele alle Spia-🖦 nella Com. Giur. e circa migl. 3 🚦 a . di Monte-Carlo, Dioc. di Pescia, Comp. 4 Firenze.

Trovasi in mezzo alla pianura delle Cer-🗯 fra la strada regia Traversa della Val-Alevole, e quella provinciale Lucchese-Imaza, ossia Francesca dell' Altopame, eirca due migl. a lev. dell'Altopascio, migl. a pon. della base dei colli più Mentrionali delle Cerbaje.

L'origine della parrocchia delle Spiawe son è più antica del 1494, nel quale mo fu eretta la sua chiesa parrocchiale "invocazione di S. Michele Arcan-

MAGGIA nezz'ARDENZA. — Ved. gelo, siccome apparisce da una relazione ministerale diretta nel 5 febbrajo del 1623 (stile comune) alla reggenza del Granduca Ferdinando II, quando in cotest'ultimo anno gli uomini delle Spianate vennero esonerati dall'obbligo di recarsi processionalmente a Monte-Carlo nei giorni di S. Andrea, di S. Sebastiano e di S. Maria Maddalena, ed in non sò quali altre solennità dell'anno. — (Arch. Delle Riformag. DI FIRENZE).

> Per edificare cotesta chiesa delle Spianate fu impiegata una parte dei materiali dell'antico ospizio e chiesa di S. Nazario alle Cerbaje l'uno e l'altra poco lungi dalla chiesa nuova della Madonna della Quercia. — Fed. quest' ultimo articolo.

> La parr. di S. Michele alle Spianate aumenta vistosamente in popolazione, giacchè nel 1745 essa non contava più che 782 parrocchiani; nel 1833 questi ascendevano fino a 1339; e nell'anno 1839 vi si noveravano 1468 individui.

> SPICCHIAJOLA in Val-d'Era. — Borgata con ch. parr. (SS. Jacopo e Cristofano) con l'annesso di Monte Picini nel piviere di Pignano, Com. Giur. Dioc. e circa migl. 3 a lev.-scir. di Volterra, Comp. di Firenze.

gio el Carlone fu raccomendata alla chiesa plebana di Vaglia. — La parr. di S. Maria a Spugnole è compresa con i suoi annessi nel piviere di S. Giovanni a Petrojo, Com. e circa due migl. a lib. di San-Piero a Sieve, Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in collina alla sinistra del torr. Calza e della strada postale Bolognese.

La memoria più antica del Cast. e torre di Spugnole credo si conservi nell'alto di fondazione del Mon. di S. Pier Maggiore di Firenze, del 27 febb. 1066, al quale la fondatrice donna Gisla del fu Rodolfo vedova di Azzo di Pagano lasciò molti beni, e fra questi la quarta parte del castello di Spugnole, compresa la torre, corte, o distretto, col giuspedronato delle chiese di S. Maria, di S. Bartolommeo e S. Niccolò a Spugnole. — (Ancs. Dirt. Fion. Carte del Mon. suddetto).

Era costì in Spugnole un fortilizio servito solto la Rep. Fior. di avanposto alla capitale, cosicché nel 1351 per ordine dei Dieci di Balia di guerra il Cast. di Spugnole venne munito e afforzato contro le truppe del Visconti di Milano penetrate nel Mugello. — (M. Villani, Cronic. Lib. II. csp. 16.)

Sono compresi in questo popolo di Spugnole il borgo di Tagliaferro e la villa con la vasta tenuta del Trebbio, già della casa Medici, ed ora de' religiosi dell'Oratorio di Firenze, nota per avervi abitato con la madre il giovinetto Cosimo I, finchè dal Trebbio corse a Firenze a occupare il trono vacato per morte data al parente di lui Duca Alessandro.

Esiste tuttora, sebbene affatto cadente, in questa medesima cura, l'antica chiesa parrocchiale di S. Niccolò, riunita sino dal secolo XIV a questa di S. Maria a Spugnole. E dessa fabbricata secondo l'antica liturgia cristiana, nella parte superiore divisa per i calecumeni e per i penitenti, e avente la confessione nella parte sotterranea.

Nel 1365 le due chiese parrocchiali di S. Maria e S. Niccolò a Spugnole erano state già riunite, siccome lo dichiara un atto del 3 luglio di quell'anno rogato nella borgata di Tagliaserro. — Della ch. di S. Bartolommeo a Spugnole, rammentata nel documento del febbr. 1 066 di sopra citato, non ne trovo alcun' altra memoria. — ( Anca. Dur. From. Caste dell'Osped. di Bonifazio).

Dalla chiesa di S. Niccolò fu traslocata nell'attuale di S. Maria a Spugnole una buone tavola di Nostra Donna dipinta nelle prima metà del secolo XIV.

La parr. di S. Maria e S. Niccolò a Spu-

gnole nel 1833 contava 330 abit.

SQUARCIABOCCONI (DOGANA 211) in Val-di-Nievole. — Događa di seconda classe nella testata sinistra del ponte che cavalca la fiumana Pescia di Collodi, Iungo l'antica strada maestra del Confine, nella part. di S. Vito a Collecchio, Com. Giur. Dicc. e circa due migl. a ostro-lib. di Pescia, Comp. di Firenze.

Trovasi sull'estremo confine occidentale del Granducato con quello orientale del Dacato di Lucca, sull'aptica strada motstra che da Lucca attraversando i Colli delle Donne entrava nel distretto di Pescia sul *poste di* Squarciabocconi, per dirigersi diritta a poa. alla stazione degli Alberghi e di là all' ospedaletto di S. Alluccio, dove attualmente parsa la nuova strada postale che costà diverge il suo cammino da pon. a settentr. per cosdurre a Pescia.

Era costi in Squarciaboccomi un borghetto fino dal secolo XIV, mentre nel 31 ott. del 1327 su scritto in questo borgo su' istrumento esistente uell'*Arch. Dipl. Fio*r. fra quelli dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.

Che poi la via di *Squarciabocconi* fone l'unica strada maestra, oltre quella non meso antica dell' Altopascio, per attraversare la Val-di-Nievole lo dava a conoscere all'anso z 530 nelle sue storie Benedetto Varchi, »lorchè il capitano calabrese Maramaldo 🗪 marcia forzata corse s barricare il ponte di Squarciabocconi per impedire il passaggio al Ferruccio che meditava con le genti da esso raccolte in Pisa di liberare dall'assedio la città di Firenze sun patria. Per il quale intoppo il Ferruccio dovè rivolgena verso Villa-Basilica rimontando la Valle Ariana e passare per sentieri montuosi 👊 impervii prima di arrivare a San-Marcello e a Cavinana; dove nel 2 agosto dell'asse preindicato ricevè la morte dallo stesso 📭 ramaldo suo nemico personale. — Fes. l'Art. Finenza Vol. II pag. 217.

Il doganiere di seconda classe di Squarciaho:coni sopraintende anche al posto de ganale di Montechiari.

STABBIA in Val-di-Greve. — Cas. che la nel piviere di Silano, Com. e Giur. di Greve, Dioc. di Piesole, Comp. di Pirenze.

È questo Cas. rammentato in varie carte della Badia di Passignano, in una fra le altre del maggio 1004 ed in altra del 10 maggio 1074, l'ultima delle quali su scritta in cotesto luogo di Stabbia territorio siorentino. — (ARCH. DIPL. FIOR. Cast. cit.)

Risiede alla base occidentale del monte Albano, fra la grouda orientale del padule di Fucecchio e la strada provinciale, così detta *Francesca*, la quale attraversa il paese di Monsummano basso.

Comecchè il luogo di Stabbia, dal quale prese nome una delle fattorie delle RR. Possessioni, si trovi rammentato sino dall'aprile 1244 in un diploma dell'Imp. Federigo II in favore della mansione d'Altopascio, cui furouo confermati i beni che essa possedeva in loco Stabia, ciò nondimeno la cura di Stabbia può dirsi una popolazione nuova che sorse in mezzo alle colmate del vicino padule, giacchè Stabbia non ebbe parrocchia innanzi la metà del secolo XVIII, ed il suo popolo andò di tal maniera aumentando, che nel 1833 contava 1140 abit., accresciuti nel 1840 fino a 1259 individui.

— Ved. Sax-Mixiato, Diocusi.

STABBIANO. — Ved. ARLIANO in Val·di-Serchio.

STAFFOLI (Castrum Staffili) nella Valfi-Nievole. — Vill. con chiesa parr. (S. Michele, già S. Andrea) antica filiale della pieve di S. Maria a Monte, nella Com. e zirca 4 migl. a sett.-maestr. di Santa-Croce, Giur. di Castel-Franco di Sotto, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. Ii Firenze.

Risiede presso le falde settentr. dei colli detti delle Cerbaje, lungo la strada regia Truversa della Val-di-Nievole, fra il Pogpio Adorno e l'estremo golfo situato a scir. presso la così detta Dogana del Grugno mi Lago di Bientina.

A questo luogo di Staffoli (Staffili) dupito che voglia riferire una carta dell'anno 346, 7 agosto, pubblicata nel Vol. V. P. II lelle Memorie lucchesi; nella quale trattasi li un fitto di beni conceduto da Ambrogio rescovo di Lucca a un tale di Staffili, consistente nella metà di un podere posto nello tesso luogo di Staffili. Sotto lo stesso vocabolo di Staffili è rammentata la stessa contrada in altra carta della Com. di Fucecchio del 17 aprile 1198 citata all' Art. Gaugno (Dogana nel).

Che peraltro nel distretto di Staffoli fino dal secolo XII acquistassero beni i mansionari dell'Altopascio, lo dichiara per tutti un istrumento del 29 maggio 1183 esistente fra le membrane dell'Arch. Dipl. Fior., appartenute alla Com. di Fucecchio.

In quanto alla chiesa parrocchiale di Staffoli sotto il pievanato di S. Maria a Monte, la si trova citata in un privilegio del Pont. Eugenio III del 6 genn. 1150, ed anco nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca del 1260, l'uno e l'altro rammentati all'

Art. Maria (S.) a Monte.

Come poi la contrada delle Cerbaje, compresa nel distretto di Staffoli, fosse riunita alla Com. di Santa-Groce, lo disse il Lami nel suo Odeporico, dove si riportano diverse sentenze relative. Nettampoco starò quì a ripetere quanto su tale rapporto fu avvisato agli Art. Castal-Franco su Sorto, Fucso-caso e Santa-Crocz nel Val-d'Arno inferiore, ai quali per brevità si rinvia il lettore.

La parr. di S. Michele a Staffoli nel 1833

contava 571 abit.

STAGGIA in Val-d'Elsa. — Cast. murato con rocca e chiesa plebana (S. Maria Assunta) già filiale di quella di S. Pietro in Castello, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a scir. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, una volta di Volterra, Comp. di Siena.

Il paese, che risiede in pianura, è attraversato dalla strada postale fiorentina, ed è fiancheggiato dal torrente omonimo della Staggia.

Fu questo castello antica signoria de'nobili di Strove e di Staggia di legge salica, ossia di origine francese, dalla qual nazione essi presero il casato de' Franzesi, famiglia illustre che vari genealogisti fecero discendere dalla contessa Ava, la qual donna fu per i Senesi come divenne per i Toscani tutti la gran contessa Matilda.

Uno de' documenti superstiti più vetusti relativi alla contessa Ava ed alla sua prole credo consista in un atto del 29 aprile 994 relativo alla donazione fatta a titolo di morgineap da Tegrimo figlio del fu Ildebrando d'Isalfredo e della contessa Ava di Zanobi, a favore di Sindrada figlia di Guido Visconte sua futura sposa, alla quale assegnò la quarta parte dei beni che possedeva nei contadi

volterrano, fiorentino, sanese e ficsolano; nella cui donazione eravi compresa la 4.1a parte della corte di Staggia. — (Anca. Diri. Fion. Carte di S. Eugenio al Munistero).

Lo stesso Tegrimo, sopracchiamato Teuzso, figliuolo della contessa Ava, per rogito del 24 febbrajo 1026, stando nel suo castello di Staggia offrì in dono alla Badia di S. Salvatore dell'Isola alcune sostanze ivi designate.

Sono della provenienza stessa i documenti segueuti; un istrumento del 4 febb. 1001 rogato nel castel di Staggia territorio volterrano, che dicesi di proprietà di donna Ava figlia del fu C. Zanobi e vedova d'Ildebrando d'Isalfredo, in occasione che essa, col consenso di Tegrimo e di Benizzone suoi figli e mondualdi, donò alla Badia di S. Salvatore dell'Isola, da essa lei fondata, la chiesa di S. Cristofano presso il borgo dell'Isola con 42 case e cascine in quell' istrumento descritte, oltre le decime de' beni dominicali con otto servi e serve, il tutto compreso nella sua corte di Strove.

Nel 30 aprile del 1048 il nipote di detto Tegrimo, per nome Guido del su Gherardo, e la sua consorte Oliva del su Vivenzio, stando in Terresano presso il Cast. di Fumalgallo, territorio sonese, venderono a Sichelmo del su Corrado la loro metà del castello e corte di Staggia, l'ottava parte de'castelli di Strope, di Buccignano e di vari altri luoghi in quel rogito indicati.— (loc. cit.)

Fra i nipoti della citata contessa Ava, come signori di Staggia, rammenterò un Tegrimo che su vescovo di l'opulonia, nato da un altro Tegrimo detto Teuzzo, il qual vescovo nell' i i marzo del 1061, stando nel Cast. di Strove, ricevè da Sichelmo del su Corrado per donna Adaileta sua sorella siglia di Tegrimo, ossia di Teuzzo, lire 40 per valuta della quarta parte del Cast. corte e chiesa di Strove che il loro padre Teuzzo aveva ceduto precariamente alla Badia dell'Isola: per cui Tegrimo in quell'atto ne sece a Sichelmo quietanza. (loc. cit.)

Inoltre nelle carte della stessa Badia riunite a quelle di S. Eugenio al Munistero si leggono più nomi di Soarzo, i quali probabilmente diedero il casato ai nobili sanesi de Soarzi che furono pur essi signori di Staggia e di Strove. — Tale è un'atto del 22 settembre 1186, e del di 8 ottobre seguente, coll'ultimo de quali Soarzo, Ru-

stico ed altri, stando nella chiesa di Scarna, territorio volterrano, rinunziarono alla Badia predetta ogni loro diritto sulla chiesa e beni di S. Maria di Staggia, mentre nell'anno stesso i 186, con diploma del 28 agosto, Arrigo VI a titolo di feudo rilasciava ad Ildebrando vescovo di Volterra fra gli altri paesi la metà dei castelli di Staggia e di Montagutolo sul Monte-Maggio.

Arroge la notizia di quattro istrumenti dell'Arch. Dipl. San. del 14 magg. 1137, 27 lebb. 1156, del genn. 1163 e del 27 aprile 1167. — Trattasi nel primo di una donazione fatta da Panzo di Gottolo, da Ugolino di Soarzo e da Ranieri di Guazzolino al Comnne di Siena in mano di Ranieri vescovo di quella città della quarta parte di Monte-Castelli, di una piazza dentro il Cast. di Strove, e due nel suo borgo, di una piazza nel Cast. di Monteagutolo e due altre piazze nel borgo di questo stesso castello. La qual donazione su latta coram omni populo in comuni colloguio in platea S. Cristophori civitatis Sensrum. — Col secondo istrumento Ranuccio di Staggia con Bernardo e Guazzolino suoi figliuoli, ed Ottaviano con Rustico di Souzo si obbligarono col governo di Siena devanti al vescovo Ranieri suo capo politico ed ecclesiatico di seco allearsi contro il Comune di Firenze, promettendo di consegnare ai Sanesi a titolo di pegno il Cast. di Strove, e la torre di Montugutolo sul Monte-Maggio nel termine di 8 giorni dopo la richiesta satta dalla Signoria. - Col terzo istrumento del genn. 1163 Ubaldino del fa Ugolino di Soarzo rinunziò al Comune di Siena nelle mani del vescovo predetto ogni diritto che aveva sulle terre, castella, e nominatamente sopra Staggia e sopra ogni altro luogo situato fra Poggibonsi e Porta 🖎 mullia, a patto però di annullare cotesta rinunzia qualora lasciusse de'figli maschi. — Il quarto atto finalmente del 27 aprile 1167 è relativo ad una lettera sottoscritta nel Cast. di San Quirico in Val-d'Orcia da Rainaldo arcivescovo di Magonza e arcicancelliere dell'Impero a nome di Federigo I, con la quale viene confermata la donazione che secero al Comune di Siena Ranuccio di Staggia e Guido di Soarzo de'signori di Montagutolo. - (ARGR. DIPL. SAN. T. I. delle Pergam. N.º 14, 24, 32 e 36.)

Con tuttoció peraltro i signori di Staggia, di Montagutolo e di Strove dovettero rite

rersi, o ritornare al dominio dei luoghi sora indicati, tostochè nel 14 sett. del 1226 er parte dell'abate e monaci dell'Isola fu sibita petizione al Pont. Onorio III contro i nobili Ranuccio, Gualterotto, Berengario e Ranieri signori di Staggia, onde obbligarli i restituire alla Badia dell' Isola i beni stati lonati dai loro predecessori, e da essi melesimi a quei monaci confermati, beni che ni dichiarano situati fra Siena e Poggibonsi la un lato, e dall'altro lato, a partire da Monte-Vasone sul Monte-Maggio fino al Borgo di Gena sulla strada Francesca. --[Anca. Dipl. Fion. Carte della Badia dell' Isola in quelle di S. Eugenio al Munistero).

Durante cotesti reclami gli uomini di Staggia per mezzo di un atto pubblico del ro agosto 1227 si unirono al Comune di Poggibonsi, fia cosa facile che in quell' epoca il distretto di Staggia rimanesse compreso in quest' ultima Comunità.

Già abbiamo indicato come, fino dal 1156, i Fiorentini tentassero di estendere la loro frontiera verso Siena, per cui gl'istorici più antichi non nascosero, qualmente la guerra del 1155 fra il Comune di Firenze e l'altro di Siena si muovesse per cagione delle castella che confinavano col loro contado. (R. Malespiri, Istoria fior. Cap. 80).

— Lo stesso dicasi della guerra terminata nel 1166 per mediazione del Pont. Alessandro III col trattato di S. Donato in Poggio.

Meno equivoca nel tratto successivo apparisce la storia politica di Staggia e dei dinasti che vi signoreggiarono.

Uno de' più samosi tra i signori di Staggia si mostra quel Musciatto o Musatto di Guido Franzesi, che nel 1303 accolse nel suo cassero di Staggia il conte di Nogaret inviato segretamente da Filippo il Bello re di Francia con una mano di soldati travestiti in livrea per recarsi con essi per vie traverse a sorprendere il Pont. Bonisazio VIII nel suo palazzo in Anagni.

In premio della qual opera è credibile che, se Musciatto Franzesi non riceve in dono da Carlo di Valois, appena satto vicario R. de Fiorentini, il sortilizio di Carmignano, ottenesse almeno dallo stesso re di Francia quel magnifico reliquiario della S. Croce, di che su satta menzione agli Art. Figura, e Carrona (S.) nel Val-d'Arno superiore.

A quella età Musciatto Franzesi possedeva un palazzo dentro Siena, affittato ai Signori

Nove nel tempo che si sabbricava quello della Repubblica nella piazza del Campo. Il qual satto è dimostrato da una risormagione esistente sra le pergamene di quell'
Arch. Dipl. (T. XVII N.º 1390), che porta l'indicazione seguente: Actum Senis
(25 aprile 1310) in palatio Musciattorum
in Concistorio Dominorum Novem.

Lo stesso archivio sanese fra gli altri documenti relativi ai Franzesi di Staggia ne contiene uno del 20 dicembre, anno 1308, riguardante la promessa fatta ai Signori Nove governatori di Siena dal milite Niccolò di Guido Franzesi cittadino sanese, di non consegnare ad altri che al governo di Siena il suo cassero di Trequanda, sotto pena di 20,000 lire.—Cotesto documento pertanto conferma ciò che su detto all' Art. Babia di Monte-Muno, vale a dire, che Niccolò di Guido Franzesi era fratello di Musciatto e non siglio come lo sarebbe credere la fantastica iscrizione del reliquiario di S. Croce riportata all' Art. Frazzaz.

Era bensì figliuolo di Musciatto il nobile Roberto Franzesi di Staggia, sul conto del quale nel 31 maggio 1361 fu proferita sentenza in Siena dal giudice collaterale del conservatore di quella repubblica contro donna Angiola vedova di Sozzo Salimbeni, nella sua qualità di tutrice de'figli; colla quale sentenza fu deciso di dover riconoscere Roberto di Musciatto Franzesi pacifico possessore del Cast. e corte di Vignone. Inoltre un atto del dì 11 marzo 1370 (stile comune) scritto in Pian-Fransese sopra Figline, ci scuopre qualmente la moglie di Roberto di Musciatto Franzesi era della casa Salimbeni, per nome Tarlata di Bambo. — (loc. cit. T. XVIII delle Pergam. N.º 1789).

Una carta del 3 sett. s 396 fra quelle del Mou. di Nicosia nell' Arch. Dipl. Fior., scritta nel popolo di S. Maria a Soffiano, fa menzione di donna Antonia figlia di Pierozzo Strozzi restata vedova di un Musciatto di Roberto Franzesi, nella sua qualità di tutrice di Roberto Franzesi di lei figlio, nel tempo che essa adiva l'eredità del marito.

Dalla linea pertanto di questo Roberto sembra che derivassero i Franzesi della Foresta, signori di Pian-Franzese, il cui ultimo fiato terminò in una monaca di S. Appollonia di Figenze. — Ved. Canone (S.) nel Val-d'Arno fiorentino.

Più ricco di notizie si mostra il ramo di

Niccolò di Guido Franzesi, fratello non solo di Musciatto, ma ancora di mess. Riccio, del quale ultimo personaggio non conosco altro documento, meno una sentenza di scomunica fulminata nel 1322 da Donusdeo vescovo di Siena delegato dal Papa Giovanni XXII contro gli uffiziali di quel Comune. La quale scomunica provocó un appello al Pontefice scritto nel cassero di Staggia contro la sentenza del vescovo Donusdeo, che aveva ordinato di vendere i beni appartenenti a Niccolò Franzesi fratello de' defunti Riccio e Musciallo, e non tanto quelli situati dentro Siena quanto anche altri del suo territorio, e ciò ad oggetto di rimborsare le Camera apostolica di 7642 fiorini d'oro. Nella qual somma era stato condannato Niccolò Franzesi in Corte romana: e quindi acomunicato per non averla pagata, tanto più che in vista di cotesta mora il debitore dava sospetto di eresia, ecc. — (/oc. eit. T. XVIII delle Pergam. N.º 1506).

A maggiore intelligenza della causa del debito preindicato è da sapere, che nella banca della società di Musciatto Franzesi e compagni mercanti fiorentini sino dal 1296 si depositava il denaro che alcuni collettori delle decime apostoliche solevano raccogliere in Toscana. — (Anca. Dire. Fron., Carte de Roccettini di Pistoja).

Pra i figli di Niccolò Franzesi varie membrane appartenute allo spedale di Bonifazio di Pirenze, oltre quelle dell' Arch. Dipl. San., rammentano un Antonio, o Antonino, particolarmente allorchè questi alla presenza del di lui padre Niccolò nel 5 gennajo 1337, stando nel cassero di Staggia, ricevè 1300 fiorini d'oro a titolo di dote che portò ad Antonino di Niccolò Franzesi il procuratore della sua futura sposa donna Cina figlia di Francesco del fu Cino d'Ugo (Cinughi) cittadino sanese.

Da cotesto matrimonio di Antonino de' Franzesi e di Cina de' Cinuglii nacque non solo donna Caterina che su moglie di Bonisazio Lupi March. di Soragna e sondatore dello apedale di Bonisazio in Firenze, ma ancora un maschio appellato Ranieri, il quale lasciò quattro figli pupilli, cioè, Stefano, Verde, Lorenza e Piera. Può servire di prova a ciò un istrumento rogato in Padova li 24 sebbrajo 1375, pel quale donna Caterina de' Franzesi accettò l'eredità di Cina sua madre e di Runieri suo statello; e seguatamente lo prova un atto di procura scrit-

to in Firenze li 26 sebbrajo 1383 (stile comune), dove sono nominati i quattro ligii di Ranieri nipoti di Caterina Lupi. Inoltre mediante lodo proferito dagli arbitri nel 24 aprile del 1383 fra donna Caterina del fu Antonino di Niccolò Franzesi da una parte, e Betto del fu Tano del Bene tutore de 4 figli del su Ranieri di Antonino Franzesi dall'altra parte, furono aggiudicati a donas Caterina de' Fransesi diversi predi situati nel popolo di S. Maria a Lecchi distretto di Staggia, a titolo di rimborso di 400 fierini d'oro che la stessa donna Caterina aveni dato per dote a Verde sua nipote figlia del di lei fratello Kanieri con animo però di rivalersene.

Un mese dopo donna Caterina era tornata a Padova, tostochè con atto del 20 maggio 1383 rogato in quella città esas, a tenore del lodo pronunziato in Firenze nel 24 aprile precedente, qualifica i veri possesori dei suoi predj situati nel popolo di S. Maria a Lecchi. Il quale atto fu ratificato da donna Verde sua nipote nel 19 maggio del 1384. — (loc. cit.)

Inoltre fra le mambrane degli Agostiniani di Siena avvene una del 20 giug. 1314 scritta nel Cast. di Staggia, con la quale il mobile Niccolò del fu Guido de' Franzesi rinunciò a favore di Tignaccio di Baldo de' Tolomei di Siena ad ogni diritto che avena contro gli eredi di Biagio di Tolomeo de' Tolomei per dipendenza di 1100 fiorini d'oro, e per altre lire 200 di sua pertinenza. — (Anca. Dipe. Fior. Carte cit.)

Ma che cotesti individui della stirpe di Franzesi di Staggia non fossiero i soli dinesti di essa famiglia ce lo scuopre fra gli altri un' istrumento rogato in Firenze li 12 luglio del 1375, nel quale è rammentato il procuratore di donna Caterina Franzesi se' Lupi da una parte, e Napoleone del fu Giovanni de' Franzesi dall'altra. Dull'ultimo de' quali probabilmente derivò il ramo che si stabilì in San Gimignano. — (Anca. Dur. Fron. Carte dell' Osped. di Bonifuzio).

Finalmente di un Guido di Niccolò de' Franzesi, e conseguentemente di un fratello di Antonino, zio di Caterina Lupi, sece menzione una provvisione della Signoria di Firenze dell'anno 1361, nella quale si ragiona della vendita satta da esso Guido unitamente ad altri consorti Franzesi al Comune di Firenze per 18,000 siorini d'oro del castello, giurisdizione e ragioni tutte che i

Francesi avevano sopra Staggia, sua popolezione e territorio. La qual compra fu poi approvata dai collegi della Rep. con decrete in data del 27 ott. dell'anno stesso 1361.— (ARCH. DELLE RIPORMAG. DE FER.)

Però non tutti i beni allodiali dovettero comprendersi in quel contratto, tostoché nel 1385, per atto del 12 maggio rogato in Padova, donna Caterina de Franzesi moglie del March. Bonifazio Lupi suo mondualdo dono fra i vivi allo spedale di S. Gio. Battista edificato in Firenze del di lei consorte in via S. Gallo un perso di terra posto nel Comune di Staggia, contado fiorentino. — (loc. cit. Carte dell'Arte di Calimala.)

Nell'anno stesso (31 dicembre 1385) la repubblica di Venezia inviò a donna Caterina moglie del March. Bonifazio Lupi un diploma che l'ammetteva alla cittadinanza veneziana. — (loc. cit. Carte dell' Osped. di Bonif.)

E poi com notoria che i due coniugi suddetti dichiararono erede universale dei loro beni l'Ospedale di Bonifizio, cui assegnarono per esecutori testamentarj i consoli dell'Arte di Calimala.

Finalmente un atto del 4 felib. 1548, esistente fra le carte di S. Marta di Pisa, pure well' Arch. Dipl. Fior., ci scuopre un Musciatto de' Franzesi stabilito in San-Gisaignano, canonico di quella collegiata e rettore della chiesa de' SS. Matteo e Biagio di detto Comune, il quale possedeva terreni nel popolo della vicina villa di Casale. — Infatti l'autica linea superstite de Francesi di Staggia traslocata a San-Gimignano si mantiene luttora decorosamente in questa ultima Terra.

Rispetto alle istituzioni di pietà esistite in Staggia ricorderò un ospedaletto presso la chiesa parrocchiale ammensato con i suoi beni all'Arcispedale di S. Maria Nuova nel 1514 per breve del Pont. Leone X.

Era però cosa naturale che i Fiorentini dopo l'acquisto del Cast. di Staggia pensassero a fortificare cotesto punto importante e poi a lib. per attraversare sotto un ponte di loro frontiera circondandolo di mura castellane, comecché da alcuni storici sanesi passa un miglio sotto per tornore a lev. d si attribuisca la prima edificazione al Co- la medesima, e che per l'ultima volta stce con i Piorentini.

sione del 15 sebb. 1431 ordinò agli operaj circa 17 miglia. di S. Maria del Piore di for fortificare sol- STAGGIANO nel Val d'Arno arctino. -

le trappe che conduceta in Tosono il capitano Niccolò Piucinino. - (Gare, Carteggio di Artisti ined. Fol. I. Append. 11.)

În realth neil'anno 143a și socampă davanti Stoggia il detto capitano con un esercito milanese disceso in Toscena a danno de Fiorentini. Ma per quanto il Piccinine sperasse d'impossessarsena, non lo potè avere, talchè, essendo arrivato il giorno segretamente concertuto da chi dava a lui speranza di entrare in Aresso, mosse il campo da Staggia, dicendo: le lescio e perde Staggie, ne so se mi evrò Aresso.

D'allora in poi il Cest. di Staggia non presenta memoria di riliavo, seppura non si voglia tener conto della guerra mosm nel 1476 ai Piorentini dal re Alfonso d'Aregona e del Pont. Sisto IV, sonza dire delle munizioni accresciute al Cast. di Staggia in occasione dell'associo ultimo di Siena.

Nel 1833 la parr. di S. Maria a Staggia contava 633 abit.

STAGGIA, torr. nel Val-d'Arno cosentinese. — Fed. STA Comunità.

STAGGIA torr. in Val-d'Elm. — I H corso d'acqua del quale prese il name il castello di Staggia, cui il torr. stesso bagua le mura da grec. a maestr.

Esso nasce nella sommità orientale del poggio di Fonte-Rutoli, due migl. a lev. della Castellina dirigendosi verso ostro. Devanti a Querce grossa attraversa la strada rotabile della Castellina per accogliere dal lato di pon. il tributo che gli reca il borvo di S. Leonino in Conio; quindi scende a piè del poggio di Resciano, dove voltando faccia, prima a pon. possia a messtr., s'incommina lungo il fianco orienele del poggio di Monteriggioni. Di costà resentando a destra la strada postale di Roma passa fra Rencine e Castiglioncello per accogliere dal late della Castellina i torr. Gena e Gagliano. Arricchito da questi e da altri minori fossi pessa davanti alla villa de' Pini divergendo per breve tratto il cammino da scir. a maestr. di pietra la strada postale Romana che rimone di Siena, allorchè nel 1273 era in pa- traversa di là da Poggibonsi poco innanci di vuotorsi nell'Elso sotto la via regia Tra-Infatti la Signoria di Pirenze con provvi- versa Romana, dopo no giro tortuoso di

lecitamente i muni di Staggia temendo del- Cas. con ch. porr. (SS: Flora e Lucilla)

poi S. Flora piccola, una delle suburbane della pieve di Arezzo, dalla qual città dista due migl. a lev. nella Com. Giur. Dioc. e Comp. medesimo.

Risiede in collina fra il torr. Castro che gli scorre a sett. e la strada regia d'Urbania tracciata dal lato del suo ostro.

Cotesta parr. di Staggiano trovssi rammentata in varii istrumenti della cattedrale aretina dei secoli vicini al mille, uno dei quali dell'agosto 1030 tratta di una permuta fra Teodaldo vescovo di Arezzo e l'abbate del Mon. di SS. Flora e Lucilla, cui il primo fra le altre chiese cedè questa di S. Flora minore, o piccola con la corte di Staggiano. Da un istrumento del giugno 1039 rogato nel Cast. di Staggiano si scuopre, che alla Badia di S. Flora di Arezzo furono offerti in quell'anno alcuni beni posti nel contado aretino, piviere di S. Maria in Gradi, in luogo appellato Staggiano.

Infatti in un atto del 1385 esiste una prova di ciò, quando l'abate del Mon. di S. Flora di Arezzo conferiva la rettoria di S. Flora piccola di Staggiano nel pievanato della chiesa di S. Maria d'Arezzo. Alla qual pieve maggiore, con decreto del genn. 1851, dal proposto della cattedrale, poi vescovo Guglielmo Ubertini, vennero assoggettati i rettori delle chiese di S. Biagio, di S. Bartolommeo, di S. Flora piccola, di S. Fiorenzo, di S. Lorentino, di S. Niccolò, di S. Salvatore, di S. Giorgio e di S. Giustino presso Arezzo.

Dopo la soppressione della Badia aretina il ginspadronato della ch. parrocchiale di S. Flora piccola a Staggiano è passato nel Principe.

La parr. di SS. Flora e Lucilla e Staggiano nel 1833 noverava 349 abit.

STAGNO DI ORBETELLO. — Fed. 1' Articolo Orbetello.

- DI PORTA Ped. LAGO DI PORTA
- (PONTI m) presso Livorno Ved. Ponti m Stagno.
- DEL PONTONE DE SCARLINO. Ved. SCARLINO (PADULE DE).

STALE — Ved. OSTALE e OSPITALE in Val-di-Sieve sull' Appennino della Futa.

STARDA nel Val-d'Arno superiore. — Cas. con ch. parr. (S. Martino) nel piviere di Galatrona, Com. e circa 5 migl. a lev. di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede sul fianco settentrionale di Monteluco della Berardenga presso le sorgenti del torr. *Figesimo*, o di *Caposelvi*, fa selve di castagni e naturali pasture.

Fu questa una delle ville che possedettero i conti Guidi dalla parte di Monte-Varchi, la quale insieme a quelle di Moncione, di Pietraversa e di molte altre vennero ad esi confermate da Arrigo VI e da Federigo II.

— Ved. Moncrone.

La parr. di S. Martino a Starda nel 1833

contava 192 abit.

STARNIANO nel Val-d'Arno fioreutino.

— Cas. da cui prese il titolo una chien
parr. (S. Maria) da tre secoli riunita alla
sua pieve di Cercina, nella Com. Giur. e
quasi 4 migl. a grec. di Sesto, Dioc. e

Comp. di Firenze.

Risiede in poggio presso quello dell'Uccellatojo, a pon. della strada postale Bolognese. — È rammentato da Matteo Villani nella sua Gronaca fiorentina al libro XI cap. 88, allorchè nel 1364 le compagnie d'Inglesi e di Tedeschi co' guastatori Pismi, quando il Com. di Pisa era in guerra coi Fiorentini, arsono palagi, ricchi abituri e molti casamenti nel pian di Sesto e per le coste di Monte-Morello, dove essendosi accampati, alcuni di loro passarono l'Uccellatojo e per Starniano entrarono in Pescina in Val-di-Carra ecc. — Ped. Cancana, Pescina di Monte-Morello, e Suro, Comunità.

STARTIA A BATTIFOLLE nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (S. Lorenzo), cui è stato riunito il soppresso popolo di S. Maria a Cascesi, nel piviere di Vado, Com. e circa due migl. a lev. di Monte-Mignajo, Giur. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede in costa sulla ripa destra del torr. Rifiglio sul fianco sett. del Poggio di Battifolle dove fu una rocca, sede primaria del ramo de'conti Guidi di Poppi, ai quali dall' Imp. Federigo Il fu confermato in sendo non solamente il Cast. col Poggio di Battifolle, ma ancora la villa di Startia con tutti gli altri luoghi in quel diploma nominati.

I due popoli di Battifolle, tanto questo di Startia, come l'altro del Cast. sul Poggio di Battifolle, furono sotto la giurislizione dell'uffiziale di Montamonaro fino da quando nel 1359, stante la vendita fatta dal conte Marco del fu Galeotto Guidi di vari

castelli compresi nei pivieri di Vado e di Monte-Mignajo, il Comune di Firenze acquistò il dominio in cotesta parte del Casentino, che chiamò Montagna Pionentina.

La parr. di S. Lorenzo a Startia di Bat-

tisolle nel 1833 aveva 89 abit.

STAZZANO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Ved. gli Art. Abazia de Fon-TANA-TAONA, e Bagio, dove è remmentato un privilegio del March. Bonifazio a favore del a Badia di Taona, cui fra le altre cose donò i suoi possessi di Stazzano. Il qual privilegio fu riportato dal Muratori nelle sue Ant. del M. Evo al settembre dell'anno 2.º del Pout. di Giovanni XVIII e 3.º di Arrigo I re d' <del>Italia</del> , Indiz. Il o III , vale a dire all'anno 1004, o 1005.

STARTINO, o STARTINA (PIEVE DI) in Val-Tiberina. — Ved. CAPRESE.

STAZZEMA (Stathiema) nella Valle della Versilia. — Vill. con chiesa plebana (S. Maria Assunta) capoluogo di Comunità, nella Giur. e circa 4 migl. a lev. di Seravezza, Vicariato di Pietrasunta, Dioc. anticamente di Lucca, ora di Pisa, nel cui Comp. è compreso.

Kisiede sopra un monte alpestre, attraversato dalla strada mulattiera che per la retrosciana varca l'Alpe Apuana alle Bocchette di Forno Volasco, o di Stazzema, poste un migl. a lev. della Pania-Forata, donde si scende per balze sopra Trasillico e Gallicano nella Valle del Serchio.

E un villaggio composto di più horgate nel fianco di una branca dell'Alpe Apuana in mezzon castagneti, e sovrastante alle sorgenti della fiumana Versilia, che costassù porta il nome di Canale delle Mulina.

Trovasi fra il gr. 43.º 59' 8" latit. ed il gr. 27.0 58' 2" long., circa 800 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, otto miglia a grec. di Pietrasanta, passando per la via rotabile di Seravezza, e sei migl., altraversando il poggio di Farnocchia per scendere in Val-di-Castello, tre malagevoli e npide miglia a lib. del giogo della strada che per il varco della Petrosciana scende nella Valle dal Serchio.

Agli Art. Pietrasanta e Pomezzana citai una carta lucchese del 30 agosto 991, dalla quale appariva, che in quella età i popoli di Pomezzana e di Stazzema erano sottoposti alla pieve di S. Felicita in Val-di-Castello, ossia in Massa di Versilia.

leva in qual modo gli ascendenti dei nobili di Corvaja e di Vallecchia acquistassero allora giurisdizione sopra gli abitanti delle ville di Strazema e di Pomezzana, per concessione cioè di Gherardo vescovo di Lucca. il quale col consenso del loro pudre diede in feudo ai figli del visconte Fraolmo la metà delle rendite e decime che gli abitanti delle ville di Stazzema e Pomezzana sole. vano pagare annualmente al pievano di S. Felicita in Massa di Versilia presso Pie-Irasanta.

Anche nel catalogo delle chiese della diocesi lucchese compilulo nel 1260, questa di S. Maria di Stazzema trovasi compresa sotto il piviere di S. l'elicita, fino a che dopo avere il suo rettore nella visita diocesana dell'aprile 1651 ottenuto il battistero come semplice cura, il vescovo di Lucca Pietro Rota, mediante altro decreto del 16 marzo 1652, innalzò la chiesa di Stazzema al grado di plebana, cui furono assegnate per filiali le parrocchie di S. Michele a Farnocchia e di S. Sisto a Pomezzana. -(ARCH. ARCIV. LUCCE.)

Attualmente il piviere di Stazzema abbraccia, oltre i due popoli di Farnocchia e di Pomezzana, quelli dell'Alpe di Stazze. ma, di Pruno e Folegno, del Cardoso e Maliventre e di Retignano.

Il paese di Stazzema è rammentato non solo nell'istrumento del 30 agosto 991 riportato nelle Memor. Lucch. (Vol. V. P. III.) ma ancora nell'atto di divisione del 9 ottobre 1219 fatta fra i nobili di Corvaja e quelli di Vallecchia, oltre una bolla del Pont. Gregorio IX del 1231.

Dall'archivio poi delle Risormagioni di Firenze si ha la notizia ufficiale, che Staz*zema* con la sua vicaria composta del paese omonimo e delle ville del Cardoso, Farnocchia, Galleno, Levigliani, Pomessana, Pruno e Volegno, Retignano e Terrinca, con atto pubblico del 27 ottobre 1484 si sottomise al dominio fiorentino, dal quale ottenne favorevoli capitolazioni, aumentale per altre consecutive dichiarazioni del 21 marzo successivo, finchè tutto cotesto territorio comunitativo nel 19 novembre 1513 venne confermato al capitanato di Pietrasanta, dopo avere i Stazzemesi mediante sindaci rinnovato l'atto di sottomissione senza derogare ai benefizi concessigli nel 1484.

Questo paese acquistò qualche aumento Inoltre dal documento medesimo si ri- di fortuna e di popolazione sul declinare

del secolo XVI, più che dai lavori delle sue miniere del Bottino, di Levigliani e di Terrinca, dalle escavazioni copiose de' marmi mischi, ossia delle brecce, state scoperte nel 1565 sopra il Ponte Stazzemese, o delle Mulina, vale a dire quattr'anni innanzi

che ivi presso si scavassero i bardigli soriti. Di entrambe le quali varietà di marmi il Granduca Cosimo I sece molto uso nella sua capitale, siccome può rilevarsi dal carteggio inedito di artisti del Gaje (Fol. Ill passim), e dalle opere superstiti in Firene.

MOVIMENTO della Popolazione del VILLAGGIO DI STAZZENA a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Anno | masc. | femm. |     | femm. | coniugati<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>Samiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|-------|-------|-----|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | -     |       |     | _     | -                             |                                | 128                         | 630                         |
| 1745 | 141   | 131   | 156 | 182   | 322                           | 8                              | 221                         | 940                         |
| 1833 | 156   | 135   | 129 | 160   | 308                           | 10                             | 184                         | 898                         |
| 1840 | 128   | 130   | 150 | 198   | 36o                           | 11                             | 198                         | 977                         |
| 1843 | 150   | 196   | 148 | 194   | 342                           | 9                              | 197                         | 1039                        |

Comunità di Stazzema. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 21853 quadr. 547 dei quali spettano a corsi d'acqua e a strade.

Nel 1833 vi stanziavano 5240 individui, a proporzione di 198 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Cotesto territorio confina dal lato di lib. fino a maestr. con due Comunità del Granducato (Pietrasanta, e Seravezza) dal lato di sett., di grec. e lev. con le Com. di Vagli di Sotto e di Trasillico nella Garfagnana del Duc. di Modena, e dalla parte opposta a scir. e a ostro con la Comunità lucchese di Camajore.

Fronteggia dirimpetto a lib. con la Com. di Pietrasanta, a partire di là dalla chiesa di Culla sul contrafforte occidentale del Monte Gabbari, passato il qual giogo dirigesi da scir. a maestr. sul fianco meridionale del Monte di S. Anna sino verso il varco occidentale di Monte Ornato, le di cui opposte pendici prendono il nome della Costa ed acquapendono nella fiumana Versilia fra Ruosina e Seravezza. Giunti i due territori presso il palazzo regio sulla Versilia, viene a confine la Com. di Seravezza, con la quale l'altra di Stazzema entra pella detta fiuma-

rimontano il corso della Versilia fino a Ruosina, dove i due territori comunitativi abbandonano a pon. la fiumana per dirigenia sett. contr'acqua pei canali di Retignano e di Terrinca; quindi rimontando i confluenti di Basati e del Giardino, salgono sul pizzo dell' Alpi Apuane sino alla foce dell' Alpe di Corchia. Oltrepassato cotesto giogo le due Comunità continuano a fronteggiare insieme dalla parte della Valle del Serchio per il canale del Freddone, incamminandosi con questo verso la fiumana della Torrita secca.

A cotesta confluenza cessa dal lato di maestr. il territorio granducale della Comunità di Seravezza, e sottentra a confine di faccia a sett. la Com. di Vagli di Sotto della Garfagnana modanese, con la quale cammina di conserva, mediante la fiumana della Torrita secca, o di Castelnuovo, che scende dal fianco settentrionale dell' Alpe Apuana, detta la Penna di Sumbra, ed in seguito per il confluente Verglie che rimonta verso ostro. Quindi piegando da grec. a scir. i due territori salgono sulla Pania della Croce, e per il Monte-Forato si dirigono verso il varco della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della strada di Peresenta della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della croce della

rosciana sopra le sorgenti della fiumana medesima. Con questo i due territori comunitativi per corto tragitto riscendono nella direzione di grec. finchè al termine del Formo Volasco ripiegando proseguono la direzione verso scir. dove rasentano la chiesa di S. Giovanni, presso la quale incontrano la fiumana della Torrita Cava.

A questo punto il territorio comunitativo di Stazzema trova dirimpetto a scir. quello lacchese di Camajore, col quale si dirige da scir. a lib. per termini artificiali passando dennti al poggio e Vill. di Pomezzana, mindi salgono sul Monte di Croce uel fianmeridionale del Monte Gabbari finchè anivano alla chiesa di Culla, di là dalla male la Com. di Stazzema ritrova il territorio comunitativo di Pietrasanta.

in questo territorio non vi sono grandi msi d'acqua, comecchè nei suoi monti abhino origine, a pon. la fiumana Versilia, da scir. quelle della Petrosciana e della Territa Cava. — Non vi si contano tam**peo strade rotabili eccetto quella che da** Servezza rimontando la sponda destra delh Versilia passa da Ruosina per arrivare al Ponte Stazzemese, o delle Mulina; tutte kaltre sono vie mulattiere e pedonali. Avreschè il territorio di queste Comunità è to de più inclinati e montuosi di quanti ari ne presenta il Granducato di Toscana, 🛍 per la frequenza degli sproni dell'Alpi speane che lo cuoprono, sia per la loro ripiezza ed elevatezza sopra il livello del me Mediterraneo.

Tali sono, per esempio, tralasciando tante the montnosità, la Pania della Croce che it alza 3:88 br. fior.; il Monte Forato, 🖢 cui cima fu calcolata trovarsi all'elevatera di 2009 br. ed il Monte Gabbari che univa all'altezza di 1896 br. sopra il lirello del mare Mediterraneo; monti tutti apestri e singolarissimi per la forma acuta, per le qualità dei terreni, e per la varietà e quantità de filoni metalliseri che nelle loro viscere racchiudono. Infatti fra le ardesie si contano le lavagne del Cardoso, fra i marmi s no notissimi i bardigli fioriti e le brecce di Stazzema, sebbene volgarmente conosciute col nome di mischi di Seravezza, per non dire dei marmi bianchi scoperti nell'Alpi di Levigliani, di Terrinea, ecc. --In quanto poi ai filoni metalliseri, sono conosciuti da tre secoli quelli di solfuro di mercurio di Levigliani, i filoni di piombo

argentifero del Galleno e del Bottino, e quelli che diramansi dal monte Gabbari di ferro carbonato e oligisto del Monte di S. Anna, ecc. ecc.

Rispetto alla struttura fisica e giacitura geognostica del terreno di cotesti mouti, rammento per diritto di anzianità le osservazioni di Gio. Targioni-Tozzetti, che fu forse il primo scrittore a darne una idea, quando al T. VI pag. 113 de'suoi Viaggi in Toscana (edizione seconda) all'occasione di descrivere la valle di Versilia, e precipuamente la pendice dell'altissima Alpe di *Pictra*-Pania dal lato che acquapende verso il mare Tirreno, diceva: che cotesti monti nella sua origine sembravano tutti andantemente costrutti di grossissimi filoni di marmo nella parte superiore, e nel hasso di sasso morto. Egli aggiungeva, che questi filoni nelle pendici del monte di Stazzema mostravano di essere colla testata più alta diretti a mezzo giorno, colla più profonda a tramontana.

Che cotesto sasso morto, di cui si servono quelle genti per sabbricare le loro case, corrisponda al macigno schistoso di tinta plumbea, lo diede a conoscere lo stesso Giovanni Targioui alla pag. 134 di quel Vol. ed in molti luoghi dell'Opera citata. Che poi il macigno schistoso, o sasso morto, nei monti di Stazzema sovrapponga generalmente alla gran massa marmorea, o si voglia dire, alla calcarea plutonizzata dell'Alpi Apuane, è un satto stato verisicato da molti valenti geologi della nostra età.

Uno dei naturalisti toscani che imprese nel secolo attuale a studiare i terreni ed i fenomeni geologici intorno all' Alpi Apuane, fu il Prof. pisano Paolo Savi, il quale nel 1830 pubblicò nel nuovo Giornale de' Letterati di Pisa (N. 50) un catalogo ragionato di alcune rocce caratteristiche della formazione del macigno di Toscana, alterate dal contratto di quelle di *trabocco*; e nel numero successivo del Giornale stesso, all'occasione di trattare delle brecce, ossia dei mischi di Stazzema che trovansi sulla ripa destra del *canule delle Mulina* lungo la via che porta a Stazzema, il prelodato professore indicò le argille schistose convertite dalla calcarea saccaroide in schisti lucenti; ed il macigno in una specie di steaschisto, mentre in quanto alle brecce di Stazzema dubitò che sossero state in tal modo alterate da un filone ferrifero che il professore stesso aveva incontrato in quelle vicinanze.

Più recenti di tutte sono le brevi osservazioni fatte nel settembre del 1843 dalla sezione geologica del congresso de' scenziati tenuto in Lucca, dalle quali resulterebbe, che la breccia marmorea di Stazzema fosse stata alterata da una iniezione di materia plutonica composta di una specie di Anfibolite, o di sostanza talcosa, la quale supposero esservi stata penetrata mediante le screpolature della calcarea saccaroide, i di cui frammenti furono da essa ivi collegati.

Aggiungasi infine qualmente alle brecce di Stazzema serve di letto un terreno steaschistoso, predominante nel corso montuoso della Versilia e dei canali suoi tributari.

Sotto quasi simili rapporti si presentano le brecce sulla opposta pendice orientale del monte che guarda il villaggio di Farmocchia, ed è costà donde cavasi il marmo bianco e bleu, ossia il bardiglio fiorito, che si mantiene di un uso più esteso e più continuato di quello delle brecce Stazzemesi.

Checchè ne sia di tutto ciò, è certo per altro che coteste brecce non si conoscevano prima dell'anno 1565, epoca la più remota delle sue cave aperte per ordine di Cosimo I, che le mise in grande uso in Firenze, sia per colonne nelle piazze pubbliche, sia per stipiti, sia per altri lavori di ornato nel tempio maggiore e nella sua reggia.

Anche nella vallecola percorsa dal canale del Cardoso, situata a settentrione e dirimpetto al canale delle Mulina o della Versilia, la formazione calcarea è meno granosa e più decisamente stratificata. Al quale terreno si associano il macigno e lo schisto marnoso (bisciajo) che costà trovasi metamorfosato e convertito in steaschisto lucente; ed è quell'ardesia segnalata da Gio. Targioni sotto nome di pietra da furni di Ruosina, e prima di tutti dal Cesalpino sotto il vocabolo di sasso argentino inalterabile al fuoco.

Cotesta formazione straschistosa varia nei suoi componenti fino a che, nella pendice settentrionale dello sprone che divide la vallecola del Cardoso da quella percorsa dai canali di Terrinca e di Retignano, torna a svilupparsi la calcarea saccaroide bianca, cui serve di base la stessa roccia steaschistosa fino all'Alpe marmorea della Corchia sopra Terrinca e Levigliani. Ed è in questa roccia steaschistosa dove incontransi le vene e filoncini metallici di mercurio solfurato, o cinabro di Levigliani.

Più importanti per la storia metallurgi ca di questa Comunità sono i filoni di solfuro di piombo argentifero, che con qualche altro metallo (antimonio e rame solfa rati) fornirono materia di antiche e di mo derne più peculiari escavazioni nei luogh denominati il Bottino, il Galleno ecc., filoni e vene che attraversano la roccia di steaschisto quarzoso alla sinistra della fig mana Ruosina, o della Versilia. La minien di piombo argentifero del Bottino, dicera no i scenziati della sezione geologica della quinta riunione di Lucca, allorchè nel 29 sett. del 1843 si diressero nella Valle di Se ravezza: « la miniera del Bottino consiste in un filone, la cui matrice è inti<del>crament</del>i quarzosa, contenente diverse sostanze mine rali nelle quali predomina la galena 🖝 gentifera. — Il filone è di una spessezza variabile (comprendendo le vene filiali), talchè fu calcolato potesse arrivare fino alla potenza di un metro, ed è, dicevano essi, parallelo alla stratificazione delle roccia; per modo che esso sorma una senditura dal N. N. O. al S. S. E. (da maestr. a scir.) - Cotesto filone è stato in varj tens pi scavato, ed ora i lavori di scavo some alla profondità di 200 braccia.

Tutte le circostanze, soggiungeva il relatore di quella gita geologica, sembrana quivi dare buona speranza di successo, e già è stata estratta notevolissima quantità di minerale, sotto la direzione del sig. Vegni; talchè quei scienziati videro con compiacimento i preparativi che undavano secendosi costà per la lavorazione della miniera argentifera precitata. — Fed. gli Art. Argentiera e Ruosina.

Maggior servizio all'industria del paese reca la fiumana Versilia, tostoche le sue acque, senza dire de' mulini, a partire dal Ponte Stazzemese mettono in moto varie macchine idrauliche, parte delle quali sono comprese nel territorio comunitativo di Stazzema. E siccome per l'arte delle canne da schioppo a cilindro acquistossi riputazione il paese di Ruosina, per egual modo seppe distinguersi il villaggio di Farnocchia per la fabbrica delle forbici di acciajo, ecc. — Ved. Farnoccata.

I prodotti agrarj di questa contrada si limitano ai castagni, che è il grano de Staszemesi, alla segule, alle patate, a poco vino nei luoghi meglio esposti, ed ai pascoli alpini, dove si conducono in estate alcune mandre di capre e pecore. La porzione peraltro più vicina al giogo dell' Alpe Apuana suol fornire ottime pasture stante la freschezza e finezza dell'erbe di quei prati alpini quasi spogliati di alberi di alto fusto, fra i quali esistono le faggete cresciute a stento fra gli spacchi marmorei di quel suolo.

Il prelodato Giovanni Targioni-Tozzetti nel varcare il giogo delle Bocchette di Forno Volasco per scendere a Stazzema, raccolse nelle crepature e sessi di quei massi marmorei rarissime piante botaniche, ed in maggior copia ve le trovò sul principio del secolo attuale il Prof. Bertoloni che nel 1819 pub-

blicò in Bologna una Flora dell'Alpi Apuane nelle sue Amoenitates Italicae.

L'olivo nel territorio di questa Comunità non si vede che in qualche basso oquale volto a mezzodì.

La pieve di S. Maria Assunta di Stazzema è a tre navate, incrostata di pietre squadrate di arenaria, marmo venato e breccia.
Attualmente il piviere di Stazzema spettante
alla diocesi di Pisa comprende nella sua
giurisdizione ecclesiastica sette popoli, cioè;
1. Stazzema; 2. Farnocchia; 3. Retignano; 4. Pomezzana; 5. Cardoso; 6. Prano
e Volegno; 7. e l'Alpe di Stazzema.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Stazzena a cinque epoche diverse

| Nome                                        | Titolo                                        | Diocesi                      | Popolazione  |              |              |                  |      |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|--|
| dei Luoghi                                  | delle Chiese                                  | cui<br>spettano              | AMMO<br>1551 | AMMO<br>1745 |              | <b>ANNO</b> 1840 | 1843 |  |
| Alpe di Stazzema<br>o di <i>Petrosciana</i> | S. Antonio Abate, uni-<br>ta a S. Giov., Cura |                              | _            | -            | 391          | 419              | 43:  |  |
| Cardoso e Malin-<br>ventre                  | 1 <u> </u>                                    | Idem                         | 92           | 196          | 344          | 375              | 37.7 |  |
| Farnocchia<br>Galleno (1)                   | S. Michele, idem                              | Idem                         | 33o<br>38    | 647          | 718          | 746              | 899  |  |
| Levigliani                                  | Vitazione di Maria, id.                       | Pisa, già di<br>Luni-Sarzana | 224          | 363          | 590          | 605              | 583  |  |
| Pomezzana                                   | S. Sisto, idem                                | Pisa, già di<br>Lucca        | 232          | 322          | 367          | 38 i             | 356  |  |
| Pruno e Volegno                             | S. Niccolò, idem                              | Idem                         | 349          | 495          | 659          | 706              | 739  |  |
| Relignano                                   | S. Pietro, idem                               | ldem                         | 213          | 385          | 455          | 519              | 536  |  |
| Stazzema                                    | S. Mar. Assunta, Pieve                        | Idem                         | 630          | 940          | 898          | 977              | 1039 |  |
| Terrinca                                    | SS. Clemente e Co-<br>lombano, Cura           | Pisa, già di<br>Luni-Sarzana | 369          | 592          | 818          | 802              | 802  |  |
|                                             | TOTALE                                        | Abit. N.º                    | 2477         | 3940         | 5240         |                  |      |  |
| Nelle ultime due<br>in questa Com           | epoche entravano dai j<br>unità               | popoli di Ruosi              | na e di      |              | ezza<br>.N.º | 355              | 326  |  |
|                                             |                                               | Totale                       |              | . Abit       | . N.º        | 5885             | 6088 |  |

(1) Gli abitanti di Galleno dopo la prima epoca compariscono nella oura di Ruosina.

STAZZEMA (ALPE DI). — Ved. Antonio (S.) nell' Alpe di Stazzema.

— (MULINA DI). — Ved. STAZZEMA, Comunità.

STAZZEMESE (PONTE), ossia Ponte delle Mulina. Ped. Stazzema, Comunità.

STECCHI in Val-d' Elsa. — Cas. dove su una chiesa parr. (S. Giovanni) filiale della pieve di Castello, da lunga mano riunita all'Abbadia dell' Isola, nella Com. di Monteriggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. già di Volterra, ora di Colle, Comp. di Siena.

La parr. di S. Giovanni a Stecelii lu ammensata alla badia predetta da un breve del Pont. Bonisazio IX, dato in Roma il primo dicembre del 1404, col quale incorporò alla citata Badia la chiesa e beni delle parrocchiali di S. Giovanni a Stecchi e di S. Martino a Strove — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte di S. Eugenio al Munistero).

STEFANO (SANTO) A SANTO-STE-FANO fra la Valle dell' Elsa e la vallecola dell' Evola. — Cas. con antica ch. parr. (S. Bartolommeo) nel pievanato di Cojano, Com. e circa tre migl. a sett. di Montajone, Giur. di San Miniato, Dioc. di Volterra,

Comp. di Firenze.

Trovasi sulla strada appellata Maremmana lungo la cresta delle colline cretose che separano la Val d'Elsa da quella d'Evola.

Sebbene cotesto casale sosse compreso da Lorenzo Boniuconti fra le ville e castella. della giurisdizione di San-Miniato, con tuttociò il popolo di Santo-Stefano dopo il 1361 ha fatto sempre parte della Com. di Montajone. — Ved. MONTAJUNE.

La parr. di S. Bartolommeo a Santo-Ste-

fano nel 1833 contava 198 abit.

STEFANO (SANTO) in S. GlUSTO nei subborghi di Volterra. - Ved. Volterra.

— IN BOSCO RI MONTEVECCHIO. — Ved. Monteveccuro di Romagna.

- A BOTENA. Ved. Botena in Valdi-Sieve, e Vicceio di Musello.
- ALLE BUSCHE, O AL POGGIO ALLA MALVA. — Ved. Busche (S. Steyano Alle) e così degli altri luoghi che hanno per titolare della loro cura S. Stelano.
- (BORGO SAN) in Val-di-Magra. Ved. San-Stepano (Borgo).
- (PIEVE SAN). Ved. PIEVE-S. STE-FANO in Val-Tiberina.
- (PIEVE DI SAN) nella Valle del Serchio. — Pieve antica, il cui popolo abbraccia altri due annessi, cioè di Forci e di Greco, nella Com. Giur. e circa 6 migl. a scir. di Pescaglia, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in poggio alla destra del torr. Freddana fra le villate di Forci e di Greco.

Appella al villaggio di S. Stesano a Morano e non a questo della pieve un lodo pronunziato verso il 1080 tra Anselmo vescovo di Lucca ed Itta vedova d'Ildebrando di Guido rispetto alla giurisdizione di varii villaggi, fra i quali si aggiudicarono alla mensa vescovile di Lucca la villa di S. Stetano, la quale si dice compresa nel distretto di Moriano. — Ved. Montano nella Valle del Serchio.

Il piviere di Santo-Stefano nel catalogo del 1260 comprendeva cinque cure : cioè; 1. S. Martino in Vignale (esistente), 2. S. Tommaso a Castagnori (idem); 3. S. Michele di Forci (soppressa) 4. S. Andrea al Greco (idem); 5. S. Cassiano a Mutightano (esistente). — Ved. Gasco e Foact.

La parr. della Pieve di S. Stefano nel 1832 contava 451 popolani.

STEFANO (PORTO SAN). — Ved. Poato S. Stepano e Argentaro (Monte).

STELLA, torr. nella Valle dell'Ombrone pistojese, — E un corso d'acqua che prende origine dal poggio orientale di Seravalle, raccogliendo per via quasi tutti i borri e fossi che fluiscono dai Monti di sotto, ossia dalle pendici settentrionali del Monte-Albano, fino a che, dopo il corso di circa 14 migl, nella direzione per lo più da mæst. a scir., passato il Ponte alla Stella sulla strada regia pistojese si unisce all'Ombrone.

STELLA (CAPO DELLA) nell'Isola dell' Elba. — Ved. Capo, o Punta della Stella.

- (FORTE) A PORT ERCOLE. Ved. Porto di Ercole.
- (GOLFO DELLA), o GOLFO MA-DIELLA nell' Isola dell' Elba. — Ved. Por-TO LUNGONE, Comunità.
- (PONTE DELLA). Ved. l'articolo STELLA COFF.

STERTIGNANO, STERTILIANO, talvolla STERGULIANO, nella Valle inferiore dell' Ombrone sanese. — Cast. distrutto dove fu una ch. (S. Andrea) nel popolo e Com. di Campagnatico, Giur. di Roccastrada, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Fu signoria de' conti Aldobrandeschi data in subfeudo ai conti della dinastia Ardenga, siccome apparisce nell'atto di divisione del di 11 dic. 1274 fra i due rami de' conti di Soana e di Santa-Fiora riportato in questo Vol. a pag. 412. — In seguito vi acquistarono podere col giuspadronato della chien di S. Andrea in Stertiliano le monache di Monte-Cellese presso Siena, confermato alle medesime da una bolla concistoriale dala dal Pontefice Alessandro III nel 1175 in Ferentino di Campana. — (ARCH. BORGHESI-BICHI DI SIENA.)

STERZA fiumane. — Due corsi d'acque nel distretto della stessa diocesi di Volterra, i quali si vuotano in due fiumi diversi, la Stersa della Cecina, e quella dell' Era.

Non è così facile, diceva su questo proposito Gio. Targioni-Tozzetti, l'assegnare la ragione per la quale gli uomini siensi determinati a chiamare col medesimo nome due fiumane tanto vicine; e non solo fiumi diversi, ma monti, castelli, villaggi posti in contrade diverse, siccome bene spesso in questo Dizionario per la sola Toscana ognuno può verificare.

La Sterza della Cecina nasce sulle spalle del poggio al Pruno dirimpetto al Vill. di Canneto, che lascia alla sua destra insieme con i poggi di Monte Rusoli e di Querceto, mentre alla sua sinistra bagna le pendici orientali del poggio al Pruno sulle quali si trovano i paesi di Caselli e della Sassa, sino a che alla base sett. dei colli di Guardistallo e di Monte-Scudajo, dopo il corso di circa 12 migl. nella direzione di ostro a settentr. cotesta siumana perde il suo nome appena sbocca nel siume Cecina, alla distanza di 8 in 9 migl. lungi dal mare.

La Sterza dell'Era trae origine dal fianco sett. dei monti della Castellina Marittima e di Ripalhella, dai quali dirigesi per tortuoso cammino da ostro a grec. sopra un profondo vallone, cui fanno spalliera, a sinistra Monte-Vaso con i poggi di Chianni, bagnando il castellare di Strido e di là innoltrandosi verso l'antica pieve a Pitti sotto il poggio di Terricciuola, mentre lascia alla sua destra quelli di Miemo, di Pietracassa e di Lajatico. Dopo di che la Sterza arriva sulla strada regia delle Saline che attraversa sotto un nuovo ponte di pietra un miglio innanzi di vuotarsi nel fiume Era che trova dopo 14 miglia di cammino dirimpetto al poggio di Montecchio fra la pieve di Fabbrica e la Terra di Peccioli.

Hanno è vero coteste due Sterze breve corso in valloni profondamente incassati, ma importantissimi si mostrano al naturalista i loro terreni relativamente alla qualità diversa dei filoni minerali, e delle rocce che in cotesti poggi si contengono, siccome ognana può vedere agli Articoli Monte-Rusoli, Monte-Vaso, Ripalbella, Monte-Catini, Lajatico, Comunità, Miemo, ecc.

STERZI in Val-d'Elsa. — Cas. con ch. parc. (S. Niccolò) cui è annesso il popolo di S. Donato a Verzeto, nella Com. e circa due migl. a pon. della Castellina del Chianti, Giur. di Radda, Dioc. di Colle, già di Siena, Comp. senese.

Risiede in monte fra le sorgenti dei torr. Gena, Confini e Strulla, tutti tributari dello Staggia in cui si vuotano innanzi di arrivare a Poggibonsi.

Anche cotesta bicocca di Sterzi ebbe per feudatari imperiali i conti Guidi, comecchè nella prima metà del secolo XII nel Cas. di Sterzi dominassero alcuni nobili feudatari appellati Lambardi di Sterzi. Sotto cotesto titolo vengono essi designati da un istrumento pubblico del 1139, mercè cui Ranieri vescovo di Siena nell'atto della consacrazione della pieve di S. Agnese in Chianti confermava a quel pievano tuttociò che i Lambardi di Sterzi solevano dare di tributo alla mensa vescovile di Siena.

lo non ricercherò se i Lambardi, o nobili di Sterzi, surono della consorteria de'
signori di Staggia, dirò bensì che nelle corti
e Cast. di Staggia, di Lecchi e di Sterzi
possedevano dei beni dinasti di Staggia e
Strove. Rammenterò sra gli altri quel Tegrimo figlio d'Ildebrando e della celebre
contessa Ava, il quale nell'atto di contrarre
matrimonio, nel 29 aprile del 994, donò a
titolo di morgincap alla novella sposa Sindrada figlia di Guido Visconte (di Siena)
la quarta parte de' beni che egli possedeva
in quattro contadi, fra i quali si rammentano ivi le sue corti di Sterzi, di Lecchi,
di Staggia, ecc. — Ved. Staggia.

Sotto la Rep. Fior. gli uomini di Sterzi facevano parte della lega del Chianti, i di cui statuti e ordinamenti furono scritti nell'anno 1386, innanzi che i nomi dei popoli componenti detta lega fossero registrati negli statuti fiorentini del 1415, dove sono rammentati i popoli di Sterzi e di Verzeto. — Queste due parrocchie sono state riunite dopo la metà del secolo XVIII.

Il popolo di S. Niccolò a Sterzi con quello di S. Donato a Verzeto nel 1833 non ascendeva più che a 141 abit.

STIA (Stagia) nel Val d'Arno casentinese. — Terra illustre con antica chiesa plehana (S. Maria Assunta) capoluogo di una Comunità, stata anche capoluogo della contea di Porciano, de'conti Guidi, appellata del Palagio di Stia, poscia Palagio Fiorentino, nella Giur. e appena un migl. a sett.-maestr. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede presso la confluenza in Arno del torr. Staggia dal quale la pieve e la contrada presero il nome, sopra la testata sinistra del primo ponte che attualmente cavalca l'Arno dopo disceso dal monte della Falteroua, ossia da Capo-d'Arno, situato alle spalle di Stia, sopra la strada comunitativa rotabile che staccasi dalla provinciale casentinese al di là di Romena.

Trovasi Stia nel gr. 43° 51' 8" latit., e 29° 18' o" long. quasi due migl. a sett. di Romena, mezzo migl. a scir. della torre di Porciono, il simile a ostro dell'antico Palagio di Stia, nn migl. a maestr. di Pratovecchio, otto migl. a ostro del Capo-d'Arno e circa altrettante a pon. dell' Eremo di Camaldoli.

Fu il castel vecchio di Stia con la corte e territorio annesso tra i feudi, come dissi, de'CC. Guidi del ramo di Porciano, i quali tennero palazzo in Stia vecchia nel luogo denominato tuttora il Palagio, donde presero il distintivo non solo quei dinasti, quanto ancora la Comunità di Stia, la quale fino al declinare del secolo passato si appello del Palagio Fiorentino.

Una delle memorie superstiti più vetuste in cui si rammenta il ramo de' conti Guidi di Stia, insieme alla sua pieve su pubblicata dagli Annalisti Camaldolensi sotto l'anno 1054.—È un atto di donazione scritto nell'aprile di detto anno nella camera del pievano di S. Maria situata in Stiz nel Casentino, citato altre volte agli Art. Gaviserri, e Sprugnano; dal qual documento apparisce, che il donatore su un conte Guido figlio del su C. Alberto di legge e origine Ripuaria. — Ved. Appandica alla presente Opera.

Che i conti di Porciano fossero anche i dinasti di Palagio, o di Stia vecchia lo dà a conoscere lo storico fiorentino Ammirato, allorché all'anno 1358 rammenta un conte Francesco da Porciano al servizio de' Fiorentini e comandante di un corpo di caval-Jeria, il quale dallo stesso scrittore all'anno 1363, venne designato col titolo di conte Francesco da Palagio. Che questo conte Francesco fosse lo stesso personaggio di Guido Francesco de' conti Guidi di Modigliana morto nel 1369 lo dava a congetturare lo storico medesimo, tostochè disse, qualmente in quell'anno era stata presa dalla Signoria di Firenze la tutela de'figliuoli del conte Guido Francesco e dei loro castelli. -Ved. Porri.

All' Art. poi Palagio del Casentino su indicato, come ritenesse costantemente il nome

di Palagio dentro e di Palagio fuori una parte della contrada superiore di Stia.

Fu appellata Palagio dentro la porzione di alcune case poste in Stia vecchia che servono per abitazioni di contadini, mentre più in alto circa un sesto di miglio esistera un piccolo castelletto, ossia casa torrita, denominato Palagio fuori, nome che in seguito rimase non solo alla casa, ma ancora alla Comunità di Stia, designata, come su testè accennato, sotto il vocabolo di Palagio Fiorentino.

La Terra di Stia nuova su risatta nel 1402, due anni dopo che la Rep. Fior. ebbe cacciato dalla sua residenza il conte Antonio Guidi da Palagio, il quale nel 1392 aveva figurato in un tornèo satto in Firenze, dove condusse 40 uomini con la divisa bianca per allegrezza della pace satta in Genova sra la Rep. Fior., e Giovan Galeszo Visconti di Milano. Ma nel 1400 essendosi ribellato ai Fiorentini, abbracciò il partito dello stesso signore di Milano all'occasione di una nuova guerra contro la Repubblica.

Dondechè il conte Antonio Guidi sa costretto dalla sorza de' Fiorentini ad abbandonare le terre che per antica successione
possedeva e che la Rep. riuni in un solo
corpo di Comunità, appellandola del Palagio Fiorentino; nella qual circostanza su
assegnato alla Comunità medesima per arme
un leone rampaute con una bandiera in
campo bianco entrovi un giglio rosso. —
Ved. Pariano del Casentino, e Monte-Mezzano.

La terra di Stia attuale pertanto può dirsi moderna perchè edificata nel luogo del borgo di *Stia vecchia* , di cui conserva tuttora la forma, sulla ripa destra della Staggia, dove su costantemente la sua chiesa plebana. — Questa fra il secolo XI e XIII fu rifabbricata a tre navate di pietra di macigno del monte vicino, avente colonne con sopra capitelli rozzamente scolpiti e differenti fra loro. La sua facciata, stata riedificata alquanto più internamente nel secolo passato per ampliare la strada, era incrostata egualmente di pietra di macigno, ma deformata dal tempo e dai ghiacci, ed aveva sopra la porta maggiore un rozzo ed informe hassorilievo. — Attualmente tanto le pareti della facciata come quelle dell'interno fucono intonacate di calcina.

Dell'antichità della prima chiesa plehana di Stia fa testimonianza, oltre l'atto di fonduzione del Mon. di S. Ministo el Monte sopra Firenze, rammentato all'Art. Lowmano, anco l'istrumento dell'aprile 1054, scritto nella cumera del pievano di Stia.

Appella poi alla pieve attuale di Stia, dopo rifetta, il catalogo delle chiese della diocesi ficsolana del 1299; nel quale furono indicate dieci chiese filiali della stessa battesimale, qualificandole come appresso:

- 1. S. Maria a Poppiena, Prioria esistente, (data nel 1783 alla piere di Pratovacchio).
- 2. S. Biagio a Ame (nel 1831 assegnata alla pieve suddetts).
- 3. S. Vito a Lonnano (idem).
- 4. S. Lorenze a Perciano (cura esistente).
- 5. S. Niccolò del Lego, poi a Mostemessano (da luaga cià distrutta e unita alia seguente).
- 6. S. Salvatore a Basilica (cura traslatata in S. Andrea a Gaviserri).
- 2. S. Stefano a Tuleto (ora in S. Cristina a Papiano).
- 8. S. Romolo a Valiano (data nel 1831 alla pieve di Pratovecchio).
- 9. S. Angelo a *Pratighene* (riunita alla cura di S. Giacomo alla Filla).

10. S. Giusto (chicen ignota).

Attualmente il piviere di Stia consiste nelle sette parrocchie seguenti :

- 1. Fieve di S. Maria Assunta a Stia.
- 2. S. Cristina a Papiano.
- s. S. Lorenzo a Porciano.
- 4. S. Andrea a Geviserri.
- 5. SS. Primo e Feliciano a Vallucciole.
- 6. S. Gincomo alla Pilla,
- 7. S. Bartolommeo a Castel Castagnajo.

Nel contagio del 1630 la popolazione di Stia restò fatalmente afflitta e decimata; la quale sventuru diede occasione al capitano Antonio Goretti di scrivere un'elegia italianu, il di cui MS. conservasi dai snoi discendenti ed eredi conti Goretti di Stia.

Pra gli uomini più distinti la Terra di Stia conta un Bernardo Tanucci nato cost) nel 20 febbrajo 1698, educato nelle belle lettere da Andrea Tanucci professore in Pisa, dov'ebbe a maestro in giurisprudenza Giuseppe Averani, e dove lo stesso Bernardo ottenne una cattedra di quella Università. Passato da Pisa a Napoli con l'Infante Don Garto, poi re delle Due Sicilie, il Tanucci sotto il di lui figlio Ferdinando IV potè divenire primo ministro di Stato, e quasi arbitro di tutti gli affari pubblici di quel reame.

MOFIEBRIO della Popolazione della Tenna di Stia divisa per famiglie, a cinque epoche diverse.

| Auno  |     | femm. |     | femm. | due sessi | eccusiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totatità<br>della<br>Popolas. |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1551. |     | -     |     | _     |           |                                | 56                          | 295                           |
| 1745  | 96  | 90    | 145 | 184   | 200       | 10                             | 165                         | 725                           |
| 1833  | 193 | 168   | 173 | 160   | 452       | 13                             | 218                         | r158                          |
| 1840  | 188 | 160   | 208 | 259   | 511       | , 12                           | 240                         | 1338                          |
| 1843  | 198 | 169   | 233 | 176   | 444       | 9                              | 247                         | 1229                          |

quali 440 spettano a corsi d'acqua e a stra- del Rabbi (Premilcore). de. — Vi abitavano nel 1833 individui 1568, a ragione di 121 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Il territorio comunitativo di Stia confina con sei Comunità del Granducato, tre delle quali spettanti alla Val-di-Sieve (cjoè; S. Godenzo, Londa e Pelago) due al Val-

Comunità di Stia. - Questa Comunità d'Arno casentinese (Monte-Mignajo e Praoccupa una superficie di 17509 quadr. dei tovecchio) ed una alla Valle transappennina

> A sett. si tocca con quella di S. Godenzo sul monte della Falterona, sul di cui sprone volto a maestr. sottentra il territorio della Com. di Londa, col quale si accompagna per il tragitto di circa 6 migl. sino sopra il monte della Consuma. Costassù trova dirimpetto a pon. la Com. di Pelago, con la

quale si dirige presso la vetta della Consuma nella strada vecchia Casentinese. Ivi voltando faccia da pon. a ostro sottentra la Com. di Monte-Mignajo, mediante la strada vecchia suddetta. Dopo circa due migl. viene a confine la Com. di Pratovecchio, nella direzione da primo di maestr. per termini artificiali, poi di scir. mediante il borro di Rimaggio sino alla sua confluenza in Arno. Il corso inverso di questo fiume nella direzione di settent. serve di limite alle due Com. sino alla confluenza in Arno del borro della Madonna, situato fra Stia e Pratovecchio. A cotesto sbocco il territorio comunitativo di Stia voltando da sett. a grec. rimonta il borro della Madonna, quindi sale il monte per il sosso di Gaviserri. Dopo percorso cotesto fosso il territorio di Stia arriva sul giogo di Camaldoli, al di là del quale cessa la Comunità di Pratovechio e sottentra dirimpetto a grec. quella transappennina di Premileore. Con il territorio di quest' ultima la nostra di Stia fronteggia lungo la cresta della Falterona, dirigendosi a sett. del capoluogo sopra le più alte sorgenti del borro Oja. A quel punto ritorna a confine un appezzamento disunito della Comunità di Pratovecchio, con il quale il territorio di Stia ripiega nel Val-d'Arno casentinese, prima scendendo lungo il borro Oja, quindi entrando nel torr. Staggia in cui l'altro confluisce. Costì voltando direzione da ostro a pon.-lib. dopo mezzo miglio attraversa la Staggia per salire sul poggio di Porciano, e poscia per la via di Montalto o di bocca Mecorina ritornare sulla Falterona dove per termini artificiali trapassa il Capo-d'Arno per arrivare sulla cresta della montagna al punto in cui ritrova la Com. di S. Godenzo.

Fra le più note montuosità comprese nel territorio comunitativo di Stia tre surono misurate trigonometricamente dal ch. Pad. Inghirami, la sommità cioè della Falterona, il Capo d'Arno ed il poggio di Porciano. La prima di esse su ritrovata br. 2825 superiore al livello del mare Mediterraneo, il secondo br. 2320, ed il terzo br. 1077 sopra il livello preindicato.

Una sola strada rotabile passa dal ponte di Stia per entrare nella Terra, ed è quella che staccasi dalla provinciale casentinese per dirigersi verso l'alto Casentino guidando alle Terre di Stia di Pratovecchio, innanzi di rientrare nella strada provinciale che ritrova nel piano di Campaldino.

Non parlerò della supposta strada di Annibale cui diè occasione la scoperta di varie anticaglie di merito e di epoche diverse state trovate presso la distrutta chiesa del Lago a Monte-Mezzano; stantechè dovrò tornare su quest'argomento al Supremento, Art. Lago (S. Niccolò del).

I principali corsi d'acqua che scendono dai monti sopra Stia sono due, l'Arno a maestr. e la Staggia a sett. Quest' ultima fiumana, che non si secca tampoco nella calda stagione, presta da gran tempo agli indestriosi abitanti di cotesta contrada grandi servigi, talchè i compilatori del caleudario Casentinese per l'anno 1840, discorrendo di Stia, esclamavano: Ecco il solo paese della provincia ove il tuo animo si apre a un consorto, perchè costi vede le sorze della natura chiamate dall'arte a contritribuire all'industria di una intiera popolazione . . . . Tale è lo spettacolo che Stia ora presenta. I due grandi edifizi di lanificio (cito lo stesso Calendario del 1840) sostenuti da un'accomandita di 100,000 lire toscane, nei quali solevano aliora consumarsi in anno comune 120,000 libbre di lana, 30,000 d'olio, e 25,000 libbre di sapone, fornivano al commercio 2300 pezze di pauno di tutte le qualità, comprese le casimirre e le slanelle.

Inoltre vi si trovano due cartiere, i di cui pistoni sono messi in moto dalle acque della Staggia nel popolo di Papiana sopra la Terra di Stia, dove si consumavano in detto anno 130,000 libbre di stracci per ridurli in 300 balle di carta di varie qualità. Vi esiste ancora una ferriera, nella quale si purgano circa libbre 600,000 di ferraccio fuso a Follonica riducendolo atto a diversi lavori per le ordinarie officine.

Tutti cotesti opifici nel 1840 occupavamo circa 360 persone, 320 delle quali servivano alle due fabbriche di lanifici, i di cui fondatori, i signori Ricci e fratelli Beni, meritano molta lode per avere a grande rischio delle loro fortune dato un plausibile esempio, confacente a dimostrare che il genio industriale non era totalmente bandito di coteste contrade.

Esiste inoltre dentro Stia una subbrica molto accreditata di cappelli di feltro.

Al di fuori del paese la maggior parle della populazione, o si procura occupazione ai lavori recandosi dall'ottobre al maggio in Maremma, oppure attende alla passori-

uia, al traino degli abeti della montagna, alla costruzione di vasi vinarj e di seggiolami ordinarj di faggio, o alle faccende agrarie. In questo territorio comunitativo si calcola che ricevino nutrimento nell'estate da 12,000 anintali lanuti, ed in tutte le stagioni da 450 capi di bestiame vaccino, con più circa goo majali.

Rispetto ai maggiori prodotti agrarj della contrada, possono essi ridursi a granaglie, a castagne ed a vino. L'olio non comparisce nella statistica di questa Comunità, comecchè non manchi qualche località dove ve-

geta e fruttifica anche l'ulivo.

La Comunità di Stia mantique un medico ed un chirurgo.

Vi è un mercato settimanale che il popolo di Stia vecchia ottenne dalla Rep. Fior. sino dall'anno 1502.

Esso ha luogo nel giorno di martedì, e tre piccole fiere annuali cadono nel 16 agosto, nel az novembre e az dicembre.

Il potestà ed il cancelliere Comunitativo riziedono in Pratovecchio, l'ufizio d'esazione del Registro, e l'ingegnere di circonrio sono in Poppi, la conservazione delle Ipoteche, ed il tribunale di prima Istanza si trovano in Arezzo.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Stia a cinque epoche diverse.

| Nome                                                                                                                         | Titolo                                                                                                                                                                                                                                  | Diocesi<br>cui<br>spettano        | Popolazione                                 |                |                           |                                                       |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| dei Luoghi                                                                                                                   | ghi delle Chiese                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                             | AENO<br>1745   | AMNO<br>1833              | ANNO<br>1840                                          | ANNO<br>1843                                          |  |
| Castelcastagnajo Gaviserri (*)  Grazie (alle) Gualdo Porciano (*) Stra nuova e vecchia (*) Vallucciole  Villa                | S. Bartolommeo, Cura S. Andrea già S. Salva- tore Basilica, idem S. Maria, idem S. Stefano, Prioria S. Lorenzo, Cura S. Maria Assunta, Pieve SS. Primo e Feliciano, Cura S. Jacopo con l'annesso di S. Angelo di Pra- tiglioni, Prioria | tlano tulle alla Di<br>di Ficsole | 366<br>151<br>115<br>133<br>406<br>617<br>— | 186            | 110<br>171<br>220<br>1297 | 252<br>171<br>135<br>180<br>230<br>1529<br>364<br>166 | 271<br>173<br>120<br>189<br>231<br>1434<br>372<br>168 |  |
| •                                                                                                                            | TOTALE A                                                                                                                                                                                                                                | bie. N.º                          | 2118                                        | 1906           | 2568                      | 3027                                                  | 2958                                                  |  |
| NB. Le parrocchie contrassegnate con l'asterisco (*) nelle ultime due epoche mandavano fuori di questa Comunità Abit. N.º 29 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                             |                |                           |                                                       |                                                       |  |
|                                                                                                                              | R                                                                                                                                                                                                                                       | ESTANO .                          |                                             | Abit.          | N.º                       | 2737                                                  | 2647                                                  |  |
| All' incontro nell' ulti<br>trofe in questa di S                                                                             | me due epoche entrasa<br>Stia                                                                                                                                                                                                           | no da du                          | e Com                                       | unità<br>Abit. | limi-<br>N.º              | 170                                                   | 177                                                   |  |
| •                                                                                                                            | T                                                                                                                                                                                                                                       | otale.                            | • • • •                                     | Abit.          | N.º                       | 2907                                                  | 2824                                                  |  |

STIAPPA, o SCHIAPPA DI VILLA-BASIraca sulla Pescia di Collodi. - Vill. con ch. parr. (S. Maria Assunta), nel piviere di S. Quirico di Ariana, Com. Giur. e circa 6 migl. a settentr.-grecale di Villa-Basilica, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede sul fianco meridionale dell'Appennino. di Battifolle a pon. della Pescia di Collodi, fra il rio Stiappa ed il rio di Ponte che serve di confine al territorio del Ducato di Lucca con quello di Castelvecchio di Vellano nel Granducato.

Il popolo di Stiappa si sottomise all'armi di Firenze nel 9 giugno del 1430, all'occasione della guerra mossa dai Fiorentini al governo di Lucca, cui Stiappa fu restituito per convenzione stabilita nel 1441.

La contrada di Stiappa ha fatto parte costantemente del piviere di S. Quirico di Vellano, altrimenti detto d'Ariana, come può vedersi nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca compilato nel 1260 non meno che nelle carte dell'Arch. Arciv. Lucch. anteriori al mille.

Nel popolo di Stiappa lungo la strada di quel giogo che varca in Val-di-Lima esisteva uno spedaletto per i pellegrini, rammentato nell'anno 1260 nel catalogo prenominato. — Ped. ARIANA (VALLE) e VILLA-BA-SILICA.

La parr. di S. Maria a Stiappa nel 1832 contava 289 abit.

STIAVA, e SCHIAVA (Sclave) nella Marina di Viareggio. — Contrada sparsa di case signorili, che dà il suo nome ad una villa regia del Duca di Lucca, e ad una ch. parr. (S. Maria Assunta) nel pievanato d' Elici, Com. Giur. e circa 4 migl. a grec. di Viareggio, Dioc. e Duc. di Lucca.

La contrada di Stiava è situata sulla pendice oreidentale de' colli che si stendono dal monte di Quiesa e di Ricetro verso Montramito, coperti di ricche e ben intese coltivazioni di olivi, di vigneti e di vaghi resedii resi quanto mai deliziosi della posizione e dolcezza del clima.

Questa contrada di Stiava (Sclava) è rammentata in un istrumento del 29 nov. 994 dell'Arch. Arciv. Lucch., pubblicato nelle Memor. per servire alla storia di quel Ducato, (Vol. V. P. III.), quando il Vesc. Teudegrimo allivellò a Gherardo figlio d'Inghilfredo ed ai suoi figli dell'uno e l'altro sesso le decime della pieve di S. Ambrogio (ora S. Pantaleone) e S. Gio. Battista d'Ilici, le quali decime solevano pagarsi alla stessa chiesa battesimale dagli uomini delle ville di Massa (Massarosa) Riscitulo (Ricetro) Selava, Montisciano ecc.

Nella contrada di Stiava la Rep. di Lucca aveva eretto una rocca per tenere in dovere i nobili di quel contado, quando l'Imp. Federigo I verso il 1132 ordinò a quei governanti che fosse demolita. — Ved. Monta-Magno Luccausa, a Ricatao.

La parr. di S. Maria a Stiava nel 1832 contava 725 abit.

STIAVOLA, a SCHIAVOLA mella Valdi-Marcechia. — Cas. con chiesa parv. (S. Cristofano) nel pievanato de' Palazzi, Com. e circa due migl. a lev. della Badia Teddala, Giur. di Sestino, Dioc. di San-Sepelcro, un di dell'arcipretura Nullius di Sestino, Comp. di Arezzo.

Era questo di Stiavola uno dei popoli dell'arcipresbiterato di Sestino etaccati tra il 1516 e il 1520 dalla diocesi di Montefeltro, allorchè la detta arcipretura su dichiarata Nullius Dioccesis.

La chiesa e contrada di Stinvola sece parte della comunità di Monte-Fortino finchè sol regolamento del 24 luglio 1775 entrambi quei popoli, venuero incorporati alla Com. della Badia-Tedalda. — Ped. Monta-Fortino e Sestino.

La perr. di S. Cristofino a Stiavola nel 1833 contava 64 abit.

STIBBIU nel Val-d'Arno inferiore. — Vill. ch'ebbe titolo di Cast. con ch. parr. (S. Bartolommeo) nell'antico pievanato di Fabbrica di Cigoli, Com. Giur. e circa 4 migl. a pon. di San-Miniato, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

È situato sopra il risalto di una collina tufacea mezzo migl. circa a ostro della strada regia Livornese, quasi un migl. a grecale e sul confine del territorio comunitativo di Montopoli.

Il Cast. di *Stibbio* è rammentato nei diplomi concessi al Comune di Pisa dagl' Imp. Federigo I e II, Arrigo VI, Ottone IV e Carlo IV : sebbene rispetto alla giurisdizione civile il popolo di Stibbio anch'allora fone compreso nel distretto di San-Miniato. Al quale fu tolto per forza d'armi nell'estate del 1314 da Uguccione della Faggiuola signore di Pisa e Lucca, poi restituito ai Sanminiatesi dopo la pace conclusa in Napoli nel maggio del 1317, finchè col trattato del 1347 fra il Comune di Firenze e quello di San-Miniato vennero confermate a quest'ultimo tutte le terre e castelli appartenutial suo distretto, eccettuate le Terre e castelli di Montajone, Castelnuovo, Cojano, Se-Quintino, Barbialla, Tonda, Cigoli, Ma tebicchieri, Stibbio e Leporaja. I queli luoghi mediante nuovo trattato del 1371 furono dichiarati immediatamente soggetti al Comune di Firenze. — Ved. Barrialla CHOOLI, MORTAJONE, ECC.

Dal catalogo delle chiese dell' antica discesi di Lucca scritto nel 1 260 apparisce de allera il popolo di Stibbio era asttoposto al-

la pieve di Fabbrica di Cigeli.

La parrocchia di S. Bartolommeo a Stibbio nel 1833 contava 1177 abit. Una parte però del suo distretio nel 1839 fu data alla nerte part. di S. Maria a Sen-Romano in Comunità di Montopoli. — Fed. Remano (Sau) nel Val-d'asno inferiore.

STICCIANO (Siticianum) z PESCAJA nella Valle dell'Ombrone sancse. — Due Cas. il primo de'quali col titolo di Cast. he mus ch. plebana (SS. Concesione) nella Com. Giur. e circa 8 migl. a cetro di Rocenstrada, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Risiedone entrambi in poggio, il Cas. di Pescaja sulla strada rotabile, ed il Cast. di Sticciano un migl. a lev. della strada medesima tracciata fra Monte-Pescali e Rocca-Strada.

Fra le memorie superstiti più vetuste di Sticciano debbo citare una membrana dell' Arch. Borghesi-Bichi di Sieva, scritta nel giorno 29 giugno del 988 in loso Siticiano. È un contratto mercè cui il conte Ildebrando del fu conte Gherardo diede ad enfiteusi ad un suo feudatario la metà di una possessione dominicale posta nei confini di Bossina, più due poderi con case e casalini, che uno di essi situato in luogo detto Sasso (di Maremma) e l'altro in loco et fundo ubi dicitur Pari, con l'obbligo al fituario di recare ogn' anno dodici denari d'argento al la corte dominicale del suddetto conte Ildebrando poeta in leco Siticiano.

In seguito remmenta la pieve di Stieciano una bolla di Clemente III diretta nel 12 aprile del 1188 a Gualfredo vescovo di Grossete, al quale, non che ai suoi successori, confermò tutte le chiese della diocesi grossetana, compresavi la pieve di Sticciano con le sue cappelle. - Citerò inoltre un diploma dell' Imp. Ottone IV spedito da San-Miniato li 31 ott. del 1209 in favore della Badia di San-Galgano in Val-di-Merse, cui confermava i beni che quel Mon. possedeva nelle corti di Sticciano e di Lattaja.

Anco lecarte appartenute agli Agostiniani di Siena, ora nell'Arch. Dipl. Pier. danno a conoscere che fino dal secolo XIII quei frati possedevano beari in Sticciano, siccome lo prova un istrumento del 17 genu. 1288, in cai si tratta delle vertenze insorte fra il pievano della chiesa di Sticciano ed i Romitani di S. Agostino di Siena.

Dipl. San., trattano delle vicende storiche de' nobili di Sticciano ; una delle quali del 29 gennajo 1250 contiene l'atto di giuramento prestato in mano del potestà di Siena da Ranieri di Rinaldo signor di Sticciano di difendere quel Comune, coc. Un'altra pergamena scritta in Siena li 17 luglio del 1264 nel pelazzo di Guido di Goro, nel quale abitava Guido di Baccio de' Gualandi podestà di Siena nel tempo che Pandolfo di Fasianella era capitano generale in Toscana per Federigo II, verte intorno all' 🐟 anme di più testimoni fatto davanti al potestà , ad oggetto di sepere : se la corte imperiale aveva dominio nei comuni di Stiveiano, Latteja , Monte Leone , Most Orsajo, Ment'Orgiali, e Cotone? Gui quei testimoni risposero: che la corte imperiale non aveva in essi altro dominio, meno quello di ricevere annualmente del Comune di Stieciano denari 26 per focolare, eccettuati però i nahili, le vedove, i pupilli ecc.; che il Com. di Latteja soleva pagargli un equal dazio, *Monte Leone* 36 denari per focolare con le solite eccezioni ; e che tre dei feadatarj ivi nominati davano per cadauno oga' anno alla corte Aldobrandesca 24 mortitii (sic) per la festa di S. Stefano. I Comuni poi di Mont'Orsajo e Mont'Orgiele pagavane denari 26 per focolare, quello del Cotone denari 36 con le cossioni prenominate.

Con istrumento poi del 26 giugno 1273 i signosi di Sticciano devettero formalmente assoggettarsi al partito guelfo, allora dominente in Siena, dove *Neri* di Ranieri da Cappucciano signere di Sticciano, in nome proprio, dei suoi figli ed eredi giurò di stere ai comandi del Comune di Siena , di ratificare il contratto e giuramento fatto nel 29 genn. 1250 da Rinieri suo padre e dal Comune di Sticciano; e ciò nell'atto di ricevere la torre, cassero, e fortezze di Sticciano dai sindeci della Signeria di Siena, che lo liberarono al tempo stesso dalle condanne datagli a cagione dell'assedio di Fornoli fatto nell'anno precedente dai soldati del re Carlo di Napoli al servizio del Comune di Siena, e per le ruberie del detto signore di Sticcismo agli abitanti de' Comuni di Rocce-Tederighi e di Massa. A cautela di tutto ciò il detto Ranieri dovè consegnare si Sanesi il figlio in estaggio. Quindi son deliberasione del dì 8 nov. 1278 fatta presso la chiesa del castel di Monte Leone Pinalmente molte pergamene dell'Arch. i sindaci del Comune di Siena proi birano a

Ranieri del su Ranieri di Sticciano di ritenere in alcano de suoi castelli de fuorusciti ribelli della Repubblica. Anche nel 19 aprile del 1282 il conte Guido Salvatico di Dovadola, allora potestà di Siena, col consenso dei consoli delle arti e del consiglio della Campana, nominò un procuratore del Comune per ricevere da donna Uguccionella vedova di Ranieri seniore da Cappucciano e da donna Cella vedova di Neri giuniore, entrambi signori di Sticciano, in nome proprio e dei loro figli, la ratifica di tutti i contratti, e convenzioni stipulate fra Neri figlio di detto Ranieri ed i suoi antecessori, ed il Comune di Siena, oltre il far prestare giuramento agli uomini di Sticciano di non accetture in detto castello ribelli e banditi della repubblica di Siena, ecc. ecc.

In conseguenza di ciò con altro istrumento del 17 ottobre 1289, rogato in Sticciano, Neri e Fazio figli del su Neri di Ranieri da Sticciano in nome proprio e dei loro fratelli e consorti promisero al Comune di Siena, e per esso ad un suo sindaco di ricevere in Sticciano i soldati della repubblica e di permettere che il Comune predetto potesse disfare le mura del detto castello, eccettuate però 25 braccia per parte vicino alle due porte, con che gli abitanti delle case che erano attaccate a quelle mura sossero di Parte Guelsa.

Però i signori di Sticciano alla comparsa di Arrigo VII in Toscana si gettarono di nuovo nel partito ghibellino, finchè mancato quell'imperatore, dovettero ricorrere a Siena per chiedere misericordia alla Signoria. Si rileva tuttoció da un istrumento del 21 ott. 1314 stipulato nel cassero di Sticciano, in cui si contiene l'atto di giuramento prestato in mano del sindaco del Comune di Siena da Bindino del su Neri da Sticciano, e da Nello suo figliuolo in nome ancora d'altri loro consorti e signori di quel castello, con la promessa di ritornare all'obbedienza della repubblica e d'inalberare sul cassero e torre di Sticciano le insegne della Balzana sanose, di rinunziare ai privilegi stati loro accordati dall'Imp. Ar rigo VII e di obbligarsi al censo consueto annuale verso la Rep., col rinnovare le convenzioni state firmate nel 1250 da Ranieri da Cappucciano loro avo e bisavo, sotto pena di mille marche d'argento. Quindi per esecuzione di ciò il sopraddetto Bindino con atto del 23 ottobre 1314 consegnò ai

sin laci della repubblica di Siena il figlio ed il nipote suo per statici.

Finalmente con altro atto pubblico stipulato in Siena li 23 ottobre 1 124 i nobili di Sticciano, Nello e Bastergio fratelli e figli del fu Ranieri, e Bindino di Neri per Ildebrandino fratello e per Tavena figlio del fu Neri di altro Neri, e per Rinaldo del fu Fazio di Neri, consorti e signori di Sticciano, volendo ritornare all'obbedienza della Signoria di Siena, sottoposero alla Rep. sanese se stessi ed i loro successori con il castello e uomini di Sticciano con facoltà a questa di potere abbattere da capo a fondo il castello, e di traslocare gli abitanti in altro luogo, giurando di essere *Guelfi* e difensori della chiesa sotto pena di 10,000 fiorini d'oro.

Un altro istrumento della Com. di Massa del 20 marzo 1321 esistente nell'Arch. citato indica parte dei confini territoriali di Sticciano, tostochè ivi si dice, che il Cast. di Lattaja confinava con le corti di Sticciano e di Monte-Massi. — Ved. Lattaja.

Inoltre un Bindo di Nello da Sticciano nel 1442 ottenne grazia, a contemplazione di donna Paola Appiani signora di Piombino, che la sua futura sposa potesse portare vesti proprie di una gran contessa.

Il Cas. di *Pescaja*, ora tenuta privata, formava un annesso del distretto e dominio di Sticciano, nel cui popolo fino da tempi andati era compreso.

Ma nel 1461 il Cast. di Sticciano con la corte e tenuta di Pescaja pervenne nella casa Piccolomini di Siena per vendita fattane dal medesimo Bindo di Nello con le giurisdizione e diritti dei terreni, paschi e selve, promettendo il Piccolomini di offrire ogn' anno nel giorno dell'Assunta un cero di libbre 25 alla cattedrale di Siena; alla qual ultima condizione erasi obbligato in faccia alla Rep. Bindo di Nello venditore.

Infatti il nuovo feudatario nel 1470 ottenne una sentenza dai quattro ministri del Monte de' Paschi e del Sale di Siena, in cui si diceva, che i possessori di Sticciano (tra quali eravi Madonna Antonia nipote per sorella del Pontefice Pio II) non erano tenati alla gabella per la vendita della Bandita di Sticciano. Alla qual sentenza sarebbe conforme una deliberazione fatta nel 1485 dai quattro di Bicherna, con la quale si dichiarò questo luogo ed i suoi abitanti liberi ed esenti dalle tasse del Comune di Siesa.

n ostante il collegio di Balia dopo icesso nel 1495 a Silvio ed Enca ini facoltà di estrarre per mare 250 i grano col pagamento di 4 carliggio sempre che fosse del raccolto tto di Sticciano, non sembra che egio avesse effetto tostochè era stata npo serrata per tutti la tratta del la Maremma sanese.

Paolo Vinta in una sua relazione l. 1577 quando appunto i Piccolomandavano la conferma di quell'enon che di venire esonerati dalle i uomini d'arme e cavaleggieri, fu la Cosimo I: Osserveseli la sommè se gli accresca o scemi pun
(ARCE. DELLE RIPORMAG. DI FIR.)

r. della SS. Concezione a Sticcia133 noverava 289 individui.

LA nel Chianti alto. — Cas. dove parr. (S. Bartolommeo) nel pivie-farcellino, Com. di Gajole, Giur., Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena. carte superstiti della Badia di Colrovasi fatta menzione fino dal sel casale di Stielle nel Chianti.

na volta che se ne parla è per avn un istrumento del 25 maggio L VI, anno secondo dell'impero I, dove si tratta della vendita di me di giuspatronato della chiesa tino posta nel vocabolo Steula, nel piviere di S. Marcellino in trimenti detto in Chianti.

. Avanz (S. Marchello In) ranile chiese antiche del suo piviequesta di S. Martino di Steula, aevo contitolare dell'altra di S. neo di Stielle.

Zoltibuono nell'agosto del 1136, trattasi di una donazione fatta a ia dal nobile Ranieri di Guido porzione del castello e corte di l piviere di S. Marcellino in Avarrdia del qual castello egli teneva ni e searioni.

pesso la chiesa di S. Niccolò di che indicherebbe che in questo arono più oratorii, o che alla sua rocchiale su cambiato il titolare. ehe sra i popoli della Lega del portati negli statuti del Comune

di Firenze del 1415, Lib. V, Tratt. II. Rubr. 94, nel piviere di S. Marcellino in Chianti su notato sotto il vocabolo di Stielle il solo popolo di S. Bartolommeo.

STIGLIANO, o STILLIANO in Val-di-Merse. — Vill. che ebbe titolo di Cast. con ch. parr. (SS. Fabiano e Sebastiano) nel vicariato foraneo di Rosia, Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede in poggio sul fianco orientale della porzione della Montagnola di Siena posta alla destra del torr. *Hosia*, il quale passa sotto il Cas. di Stigliano due migl. innanzi di vuotarsi nel fi. Merse.

lo non saprei dire, se a questo luogo di Stigliano, o al vicino castelletto di Brenna appartenesse quel fortilizio diruto posto sulla cresta del poggio a cavaliere di Stigliano, volgarmente appellato. Siena vecchia, so bensì, che tanto Stigliano come Brenna surono due castelletti dei conti dell'Ardenghesca, i quali fino dal secolo XII cedettero il giuspadronato della chiesa de'SS. Fabiano e Sebastiano di Stigliano alla loro Badia di S. Lorenzo dell' Ardenghesca, confermatole in seguito dai Papi Celestino III con bolla del 17 aprile 1194, e Gregorio IX con altro breve del 22 sett. 1238. Ma la giurisdizione civile di Stigliano e quella del suo distretto dopo una lunga controversia avuta fra il Comune di Siena ed i conti dell'Ardenghesca per lodo del 27 maggio 1202, dovette rinunziarsi alla repubblica con altri paesi in quel lodo desoritti. — (MALA-VOLTI, Istor. San. P. I. Libr. IV.)

Stigliano su una delle contrade de vastate nel 1332 in una scorreria satta costà da un esercito pisano comundato da Ci upo Scolari, e di nuovo nel 1387 da una banda di Brettoni guidata da Gio. Belcotto, sinalmente nel 1391 da un corpo di truppe siorentine capitanate da Luigi da Capua.

La chiesa attuale è moderna, il cui padronato passò dalla Badia dell'Ardenghesca in quella di S. Mustiola a Torri. — I contorni di Stigliano offrono una bella prospettiva pittorica, talchè vi si trovano varii resedi si gnorili di Sanesi, fra i quali si contano le ville Vecchi, Placidi, Venturi, ecc.

La parr. de' SS. Fabiano e Schastiano a Stigliano nel 1833 contava 380 abit.

STIGLIANO, o STILLIANO in Vald'Elsa. — Cas. la cui ch. parr. di S. Jacopo è stata unita con S. Maria al Borgo vecchio

alla cura di S. Matteo a Granajolo, nel piviere di Monterappoli, Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Firenze.

Della signoria ch'ebbero i conti Guidi sopra Stigliano e sulla ch. di S. Jacopo su discorsu all' Art. Monta Rapport, ai quali dinasti lo stesso luogo su consermato dai privilegi imperiali di Arrigo VI e di Federigo II; solamente aggiungerò che il rettore della ch. di S. Jacopo a Stigliano nel 186 assistè al sinodo diocesano tenuto nella cattedrale di Firenze li 3 aprile di quell'anno. — Ved. Granzoco di Val-d'Elsa.

STIGNANO (Stinianum) nella Val-di-Nievole. — Cast. con ch. parr. (S. Andrea) mell'antico piviere di Pescia, Com. Giur. e appena mezzo migl. a maestr. del Borgo a Buggiano, altrettanto a lib. del castello di Buggiano alto, Dioc. di Pescia, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede cotesto castello sopra un risalto di collina che resta a cavaliere della strada postale Lucchese.

Nell'assedio di Lucca del 1432, dopo l'arrivo di un soccorso venuto di Lombardia sotto il comando del conte Francesco Sforza, le genti de' Piorentini che presidiavano Stignano, non solo si dovettero ritirare di costà, ma il conte Sforza, che aveva cavalcato in Val-di-Nievole, vi fece danni assai, fra i quali prese e guastò il Cast. di Stignano innanzi di retrocedere verso Lucca.

Se altro merito non avesse, sarebbe assai quello di cotesto piccolo castello che vide fra le sue mura venire alla luce in tempi assai distinti due grandi uomini di stato; cioè, verso la metà del secolo XIV Coluccio Salutati, celebre scrittore e cancelliere della Rep. Fior., e sul declinare del secolo XVIII il cav. Aurelio Puccini sommo politico e giureconsulto insigne che importanti incarichi disimpegnò in Firenze nei primi 40 anni del secolo attuale.

La parr. di S. Andrea a Stignano nel 1833 aveva 586 abit.

STILLIANA, O STILLIANO nel Val-d'Arno inferiore. — Vill. o Cas. perduto dove fu una ch. sotto il titolo di S. Maria presso il fiume Arno, nella Diocesi e antica Giur. di Pistoja.

Non conosco l'ubicazione di cotesto luogo che nel secolo X doveva esistere presso la ripa destra dell'Arno sotto la Golfolina. Darebbe a credere ciò un istrumento del-

l'ott. 1007 pubblicato dall' Ughelli nella sun Italia Sacra, nel quale si tratta di una permuta fra il vescovo di Volterra da una parte e la vedova del conte Rodolfo di Roselle col figlio Ildebrando, autore dei conti Aldobrandeschi di Sonna, dall'altra parte, i quali ultimi cederono a Benedetto vescovo di Volterra per la sua mensa in cambio di altri beni posti in Val-d'Elsa la metà di ventisette poderi con la metà del giuspadronato di una chiesa dedicata a S. Maria, la quale ivi si dichiara posta in loco et fundo ubi dicitar Stilliana, quae est jaxte funio Arno infra comitata et territorio Pistoriensi, ecc.

STINCHE, fra la Val-di-Pesa e la Val-di-Greve. — Cast. diruto che ha dato il titolo ad una ch. parr. (S. Pietro) cui è annesa la cura di S. Martino a Monte-Riuskli ad piviere di Panzano, Com. e Giur. quetto di Greve e questo di Radda, nella Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Gli avanzi del castellare delle Stinche sono rimasti sepolti sul dorso del monte omonimo, il cui fianco orientale acquipende in Pesa e l'occidentale in Greve.

Fu il castello delle Stinche de' nobili Cavalcanti di Firenze seguaci del partito ghibellino, i quali nel 1304 ribellarono suche questo insieme con altri fortilizi alla madre patria; dondechè il Comune di Firenze nell'agosto dello stesso anno mandò la sua otte a combatterlo, e dopo averlo preso su dissisto conducendo a Firenze, gli abitanti che vi si trovavano dentro i quali surono messi tra i primi nelle carceri nuove delle Stinche.—Dopo di che le truppe siorentine si recarono a combattere per la stessa causa il castello di Montecalvi, stato pur esso dai Cavalcanti ribellato. — (G. VILLANI, Cronic. Lib. VIII Cap. 75).

Che peraltro il castello delle Stinche più tardi si restaurasse e che nel paese vi tornasse gente ad abitarlo, lo dichiarò il Baoninsegni nelle sue storie fiorentine, quando disse, che nell'autunno del 1452 le genti dell'esercito napoletano del re Alfonso d'Argona dalla Castellina del Chianti fecero più cavalcate e scorrerie nel contado fiorentino, una fra le altre insino presso all'Impruneta quando occuparono ostilmente Pietrafitta e Grignano, poi la fortezza delle Stinche, e fra pochi giorni l'arsono, erc.

Il popolo di S. Pietro alle Stinche sino dal 1632 per decreto vescovile su riunito a

quello di S. Martino a Monte-Rinaldi. — Ved. Monte-Rinaldi in Val-di-Pesa.

La parrocchia de' SS. Martino e Pietro a Monte-Rinaldi, o alle Stinche nel 1833 contava 180 abit.

STINE, ESTINE & LESTINE in Val-di-Merse. — Ved. Lestine.

STOMENNANO in Val-d'Elsa. — Cas. ridotto a casa di campagna dove su una cappella nel popolo di S. Maria al Poggiolo, Com. e circa due migl. a scir. di Monteriggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena.

Trovasi alla sinistra della strada postale che da Firenze guida a Siena lungo la foce che si avvalla lungo le pendici orientali del Monte-Maggio.

Questo luogo già posseduto dalla nobil samiglia sanese degli Accarigi, ed ora arricchito di belle coltivazioni, di statue e di grandiosi viali dai signori Griccioli di Siena, attuali proprietari della tenuta di Stomennano, si è reso noto per essere state concluse costà nella chiesa di Stomennano sotto di 11 giugno del 1254 le condizioni di pace sra i Sanesi ed i Fiorentini nel tempo che questi ultimi assediavano Monteriggioni. — Ved. Monteargotoni e Siena.

STRABATENZA nella Valle del Bidente in Romagna. — Cast. ora Cas. con ch. parr. (S. Donato) nella Com. Giur. e circa 7 migl. a maestr. di Bagno, Dioc. di San-Sepolcro, già sottoposta alle Badie Nullius dell'Isola e di Galeata, Comp. di Firenze.

Risiede sullo sprone dell'Appennino che a lev. dell'Eremo di Camaldoli staccasi dalla catena per scendere in Romagna fra il Bidente di Ridracoli e quello di Strabatenza, attraversando la macchia dell'Opera di S. Maria del Fiore, attualmente della Corona di Toscana.

Fu il Cast. di Strabatenza dominato un tempo dai nobili di Bertinoro, signori de' Cast. di Valbona, di Strabatenza, del Poggio alla Lastra, di Pietrapazza, di Ridracoli ecc.; ed uno di loro, Ugo di Bleda, fino dal 1091 arricchì la Badia di S. Maria in Cosmedin all'Isola sul Bidente di vari beni di chiese, fra i quali probabilmente furonvi quelli della ch. di Strabatenza, stata poi eretta in Eremo appellato di Valbona.

Rispetto alle vicende della macchia di Strabatenza agli Art. Connoco, e Poggio ALLA LASTRA dissi: che cotesta selvosa pendice di Appennino innunzi che pervenisse all'Opera del Duomo di Firenze nel sc. colo XV fu tolla armata mano ai conti Guidi di Romagna e del Casentino, uno dei quali, nell'anno 1402 l'aveva affittata agli Eremiti di Camaldoli, ai quali la ritolse nell'anno 1430 il conte Francesco de' Guidi di Poppi, o di Battifulle, finchè per ribellione di costut per ordine della Rep. fiorentina nel 1440 fu cacciato da tutti i suoi domini del Casentino e di Romagna. Poco dopo quella Signoria con provvisione approvata nel 10 ott. del 1442 assegnò all'Opera di S. Maria del Fiore le macchie di Ridracoli e di Strabatenza con dichiarazione però, che qualunque cittadino del contado fiorentino potesse lecitamente lagliare di quel legna. me con pagarne al camarlingo di detta Opera dieci soldi per traino all'uso del Casentino, onde erogare quel dazio nella spesa delle sortezze da farsi in Pisa a carico di detta Opera presso il Ponte alla Spina. — All'Art. Poggio alla Lastra su aggiunto, qualmente gli uomini di Strabatensa e quelli del Poggio alla Lastra, di Vulbona e di Ridracoli ottennero posteriormente dagli uffizieli di Torre di Firenze l'uso di una parte della macchia dell' Opera compresa ne'loro distretti. La qual macchia nel primo decennio del secolo corrente fu affittata dal governo d'allora ag'i Eremiti di Camaldoli, ed attualmente incorporata ai beni delle RR. possessioni. — Ved. Valbona.

La parr. di S. Donato a Strabatenza nel 1833 noverava 205 abit.

STRADA. — Sotto cotesto vocabolo generico e assai comune sono indicate non solo tutte le strade pubbliche, varie delle quali saranno descritte sotto gli Art. Via, ma ancora diverse chiese parrocchiali, paesi, e contrade poste in più luoghi della Toscana. Tralasciando di parlare di quelli perduti, non che degli ospedaletti posti sulle antiche vie, cui è rimasto il vocabolo di Strada, mi limiterò ai vici e parrocchie tuttora esistenti che conservano il nomignolo generico di Strada, mentre per quelli specifici di Strade consolari, postali, regie, provinciali, ferrate ecc. invio il lettore agli Art. Viz.

STRADA nel Val-d'Arno casentinese. — Grosso borgo nel luogo dell'antica pieve di S. Martino a Vado, sotto il Castel S. Niccolò, i di cui uffiziali comunitativi risiedono costantemente nello stesso borgo di Strada, Giur. e circa 3 migl. a maestr. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede lungo la ripa sinistra del torr. Solano, a piè del poggio sul quale su ediscato il Cast. S. Niccolò, quasi un miglio a pon. dell'Arno e del nuovo ponte sul quale passa la strada provinciale Casentinese, sra i gr. 29° 23' o" long., ed il 43° 44' 5" latit., quasi 4 migl. a ostro di Pratoverchio e un migl. nella stessa direzione dal Borgo alla Collina.

Dell'origine, nome, e storia di questa grossa horgata surono dette poche parole all'Art. Castel S. Niccolò. — Resta ad aggiungere qualche cosa sull'antica sua chiesa plebana sotto l'invocazione di S. Martino che si disse in Terdinula, e più comunemente a Pado, sorse perchè costà presso si guadava il torr. Solano.

Di questa chiesa plebona si hanno notizie fino dal 1028 in un istrumento di donazione al Mon. di S. Miniato al Monte sopra Firenze; vale a dire molto innanzi la riedificazione della chiesa di Vado, la quale rispetto alla sua architettura mostra molta assomiglianza con quella delle pievi di Romena e di Montemignajo; ed è com' esse a tre navate con archi a sesto intero sorretti da colonne di macigno con capitelli di varie figure rozzamente scolpiti con lunghe e strette finestre a feritoja.

Fu questa chiesa restaurata nel 1745 insieme con la canonica dal pievano Francesco Gatteschi di Strada per essere stata rovinata in parte da una piena del torr. Solano. Leggevasi in una campana del suo campanile l'anno 1225 in cui fu fatta; lo che potrebbe fornire un dato di probabilità che nou molto innanzi quel tempo cotesta chiesa con la torre campanaria fosse stata riedificata.

Fatto è che essa sotto il titolo di S. Martino in Terdinula, e non in Pado, si trova sammentata in un diploma dell'aprile 1028 spedito in Firenze dall'Imp. Arrigo il Santo, a favore del Mon. di S. Miniato al Monte, e sotto lo stesso vocabolo di Terdinula la pieve medesima venne designata dai Pont. Pasquale II e Innocenzo II in due bolle consimili concesse nel 1003 e 1033 ai vescovi di Fiesole.

Solamente il Pont. Anostasio IV nel suo breve spedito nel 31 dicembre 1153 a Rodolfo vescovo di Fiesole, distingue la pieve di S. Martino in Terdinula, con l'epiteto che conserva tuttora di Vado.

Il pievano di questa chiesa innanzi il 1274

era tributario della Badia Camaldolense di Agnano in Val-d'Ambra, ed aveva l'onere di mandare ogn'anno a quei cocollati sei mortadelle, uno stojo di castagne cotte e la moneta di sei denari; sennonchè nell'anno predetto 1274 fu convenuto fra le parti di ridurre l'annuo tributo a nove soldi di buona moneta. — (Can. Bannat, Odepor. MS. del Casentino nella Marucelliana).

La pieve di S. Martino a Vado nel 1299 contava 17 popoli, ridotti attualmente a 13: cioè t. la Pieve di S. Martino a Vado: 2. S. Niccolò a Vado; già nel Castel S. Niccolò (riunito alla pieve); 3. S. Angelo a Cetica, o al Poggiolo; 4. S. Pancrazio Cetica; 5. S. Maria a Cetica; 6. S. Andrea a Terzelli; 7. S. Biagio al Poggio di Battifolle; 8. S. Donato a Terzelli ( sopresso nel 1786 e riunito alla cura seguente); 9. S. Maria a Torre; 10. 8. Gio. Battista al *Prato*; 11. SS. Pietro e Donato a Garliano; 12. S. Margherita a Quorle; 13. S. Maria a Spalunni; 14. S. Niccoló, già S. Pietro a Ristonchi; 15. S. Maria a Cascesi (soppresso nel 1771 e unite alla parr. seguente); 16. S. Lorenzo a Statia (di Battifolle); 17. S. Maria della Selva (chiesa soppressa e aggregata a S. Jacops a Tartiglia nel piviere di Romena).

La pieve di S. Martino a Vado con decreto vescovile del 6 aprile 1830 su qualificata Prepositura.

Ma cotesta battesimale trovandosi posta sulla ripa sinistra del torr. Solano, e la terra di Strada sulla destra, il pievano nei giorni piovosi si reca a fare le funzioni del suo ministero in un oratorio pubblico esistente nella piazza di Strada.

Di Strada dell'Impruneta, e non di questa del Casentinota Zanobi Mazzuoli, detto da Strada poeta distinto e amico del Petrasca. — Fed. Strada dell'Impruneta.

Di Strada bensì del Casentino era nativo Bartolommeo Gatteschi, sebbene venisse costà da Pistoja il di lui avo, che fa tilosofo e medico esperto eletto nel 1542 da Cosimo I tra i riformatori dello studio pisano, dove egli stesso cuoprì una cattedra di medicina, inuanzi di essere dichiarato archiatro dello stesso Granduca Cosimo I e poi di Francesco I suo tiglio e successore.

Una villa signorile di casa Gatteschi compresa nel popolo di Fado, o di Strada, nell'anno 1832 è stata convertita e ridotta per uso di un Seminario diocesmo con 1

fondi lasciati da una vedova Gatteschi per una congrega di preti novelli ed istruzione di chierici. — Ved. Castel S. Niccolò, e Vano (S. Martino A).

La parr. di S. Martino a Vado nel 1833

contain gog abit.

STRADA DI CORTENOVA nel Val-d'Ar-

mo superiore. — Fed. Empori.

STRADA (CAPO DI) nella Valle dell'Onibrone pistojese. — Grossa borgata lungo la strada regia Modapese suori della Porta al Borgo di Pistoja ne' popoli di S. Maria Assunta in Gora, e di S. Maria a Gello, Com. e fra le migl. due e le due e mezzo dalla Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Fu indicata col nome di Capo di Strada la parte estrema dello stradone che esce suori di Porta al Borgo sinchè esso torce alquanto a pon. lasciando al suo lev. la nuova strada Leopolda che sale il monte della Collina per guidare a Bologna passando dalla Porretta, mentre al suo pon. rasenta la ripa sinistra del fi. Ombrone. — Ved. Assunta S. Maria) di Porta al Borgo, Pistoja, e Porta al Borgo.

STRADA or DOCCIA nel Val-d'Arno sopra Firenze. — Contrada che ha dato il nome a due chiese parr. (S. Michele e S.
Pietro a Strada) nel piviere di S. Andrea a
Doccia, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett.maestr. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di
Firenze.

La chiesa di S. Pietro a Strada trovasi situata sulla ripa destra della fiumana Siere in luogo detto Strada. Essa dopo essere stata riunita a quella di S. Maria a Novoli porta la doppia intitolazione. — Ved. Doccua (S. Andrea A).

La chiesa poi di S. Michele a Strada su riunita da lungo pezza a quella di Pitella nello stesso piviere, ed il suo rettore nel 1286 assistè ad un sinodo diocesano nella pieve maggiore di S. Reparata di Firenze.

I popoli riuniti di Strada e Novoli nel

1833 ascendevano a 201 abit.

STRADA DELL' IMPRUNETA in Vald' Ema. — Borgata e contrada che dà il titolo a due ch. parrocchiali, a S. Martino a Strada ed a S. Cristofano a Strada, entrambe filiali della pieve dell' Impruneta, la prima nella Com., Giur. e circa 3 migl. a lev.-scir. del Galluzzo, la seconda nella Com. Giur. e quasi 6 migl. a sett. di Greve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Si trovano queste due chiese lungo la strada maestra Chiantigiana, S. Mattino circa 3 migl. più a sett. di S. Cristofano.

Nello stesso luogo di Strada nel nov. del 1094 su rogato un atto, col quale il nobile Azzo del su Pietro da Strada rinunziò a Rodolfo Abate del Mon. di Passignano le decime di tutte le terre dominicali che il detto monastero aveva acquistato dai Lambardi di Robbiana nel luogo di Strada. — (Arch. Dipl. Fior. Carte della Badia di Passignano.)

Forse il merito maggiore di questa contrada è quello di aver dato il suo nome al celebre Zanobi da Strada poeta laureato.

Il quale Zanobi cra figlio di Giovanni Mazzuoli, detto lo Stradino, che su maestro di grammatica del Boccaccio, stato amico del di lui figlio Zanobi siccome lo fu pure il Petrarca. Esso per attestato di Filippo Villani, fu della villa di Strada di lungi a Firenze sei miglia. Dondechè non fia questa villa da confondersi, come ad alcuni parve, con il horgo di Strada del Casentino. Al qual vero aggiunge maggior peso la notizia, che il padre di Zinobi nel 1325 essendo stato fatto prigioniere all' Altopascio, dove combatte nelle file dell' esercito finrentino, come nativo di un luogo appartenente al contado di Firenze, non poteva essere di Strada nel Casentino, essendo noto abhastanza che il Castel S. Niccolò con il suo territorio non su incorporato al contado di Firenze se non dopo il 1342. -Ved. CASTEL S. NICCOLO.

La parr, prioria di S. Martino a Strada ha due annessi, cioè, S. Maria a Montaguto e S. Pietro a Doglia. Essa è di padronato della famiglia Gherardini; sul conto della quale citerò un curioso istrumento del 3 aprile 1305 esistente nell'Arch. Dipl. Fior. fra le carte dello Spedale di Bonifazio; mercè cui l'Abate del Mon, di S. Maria degli Scalzi (la Badiuzza in Pian di Ripoli) non potendo conservare i beni e le persone spettanti al suo monastero, a motivo della guerra e scerrerie che allora affliggevano la città e contado di Firenze, e trovandosi allora il suo claustro in mezzo di una popolazione perversa, stando egli in Firenze, si risolve di affittare per anni dicci tutti i beni del suo convento ad un tal Cione del fu Pegolotto de'Gherardini canonico delle ch. di S. Martino a Strada per l'annua pensione di lire 180.

La parr. di S. Martino a Strada nel 1833 noverava 285 abit.

La parr. di S. Cristofano a Strada di giuspadronato de' conti Bardi nel 1833 contava 419 abit.

STRADA (S. ANDREA A) in Val-d'Elsa, altrimenti detto S. Andrea alle Grazie.

— Borgata con ch. parr. suburbana di Colle, nella cui Com. e Giur. è situata, appena mezzo migl. a ostro di Colle alto, Dioc. medesima, già di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede nell'altipiano di Colle alto sulla sinistra della strada provinciale che da Colle conduce a Volterra.

Questa ch. di S. Andrea a Strada, innanzi che la pieve di Colle fosse dichiarata cattedrale, dipendeva dalla battesimale de SS. Giovanni, Faustina e Ginlitta sull' Elsa, ora ridotta ad oratorio, siccome apparisce fra le altre bolle pontificie da una dell'anno 1120 diretta dal Pont. Calisto II a Teuzzone arciprete di quella ch. plebana, cui consermò i privilegi de' suoi antecessori, Pasquale II e Gelasio II. Ivi pertanto sono indicate fra le chiese filiali di detta pieve quelle di S. Michele a Onci, di S. Maria nello stesso Borgo, di S. Maria di Spugna, di S. Salvatore in Collevecchio, di S. Niccolò nel Castelnuovo di Colle, di S. Andrea a Strada, di S. Biagio presso la pieve di S. Ippolito di Colle, ed una parte dei popoli di Quartaja, di Menzano e di Lano, oltre le decime dovute dai popoli di Senzano e di Uliveto.

La parr. di S. Andrea a Strada nel 1833 contava 208 abit.

STRADA (S. MICHELE A) in Val-d' Elsa. — Contrada con ch. parr., cui fu annesso il popolo di S. Lucia a Strada nel pievanato, Com. Giur. e circa mezzo migl. a sett. di San-Gimignano, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede in costa a piè della collina posta a cavaliere della strada rotabile che guida ai Cappuccini di San-Gimignano.

Nel sinodo volterrano del 1356 la chiesa di S. Michela a Strada è qualificata col distintivo di canonica. — Cotesta parr. nell'anno 1833 contava 292 popolani.

STRADA DI ROMAGNA nella Valle del Rabbi. — Contrada dove su un ospizio dell' Abazia di S. Maria in Cosmedin dell'Isola fra la parrocchia di S. Maria a Montalto e quella di S. Zenone, la prima nella Com. e circa 5 migl. a grec. di Premileore, Giur.

della Rocca S. Casciano, la seconda nella Com. Giur. e circa tre migl. a maest. di Galeata, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze.

A cotesta contrada posta sulla ripa destra del Rabbi, in luogo appellato Valcavria, credo riferire debbasi un istrumento del 1269, col quale un sindaco di Forli nativo di Strada a nome di detta città promise si monaci di S. Maria in Cosmedin all'Isola di conservare alla Badia predetta tutti i suoi diritti, fra i quali quelli che aveva in luogo denominato Strada. — (Annal. Camald.)

STRADA, o STREDA DI VINCI nel Val-d'Arno inseriore. — Cas. con cura nuova (S. Bartolommeo) nella Com. e circa due migl. a lib. di Vinci, Giur. di Cerreto-Guidi, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sulla strada tracciata lungo la cresta dei poggi cretosi che da Vinci conduce a Cerreto-Guidi, talchè sembra probabile che il nome di Streda possa essere un'antica corruzione di Strada.

La parr. di S. Bartolommeo a Streda, o Strada nel 1833 contava 167 abit.

STRADA (PONTE A) — Ved. Ponte A STRADA, E PIETRASANTA, Comunità.

STRADANO nella Val-di-Magra. — Cascompreso nel popolo di S. Martino d'Albiano, Com. e Giur. medesima, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Piss.

Gli uomini di Stradano, di Albiano e di Caprigliola si sottomisero contemporaneamente alla repubblica fiorentina sotto li 4 subbrajo 1404 (stile fiorentino) e nel giorno medesimo riceverono da quel governo savorevoli capitolazioni, siccome apparisce da una relazione sottoposta da Paolo Vinta al Granduca Cosimo I in data del 13 novembre 1573. — (ARCH. DELLE RIFORM. DI FIL.)

L'Ammirato rammenta un conte Neri di Tancredi de' conti Guidi di Porciano inviato commissario verso il 1410 dalla Signoria di Firenze nella Lunigiana, al quale con lettere del 18 agosto furono raccomandati gli uomini di Albiano, Stradano e Caprigliola. — (Manni, Sigilli antichi Vol. V. N.º 9.) — Ved. Ponciano.

STRAPETEGNOLI nel Val-d'Arno escentinese. — Vico la cui parr. di S. Bartolommeo fu soppressa nel 1779 ed il suo popolo raccomandato per la maggior parte al parroco di Tartiglia, nel piviere di Bomena, Com. Giur. e circa migl. due e mezzo a lib. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole. Comp. di Arezzo. — Ved. Tarrica.

La cura di S. Bartolo a Strapetegnoli nel 1745 contava 99 popolani.

STRATINA, o STARTINA (PIEVE DI)
- Fed. Caprese in Val-Tiberina.

STREDA — Ved. STRADA, O STREDA DI VIBCI nel Val-d'Arno inseriore.

STRETTA (VILLA DI). — Ved. MORTE CHONARO.

STRETTOJA DELLA VERSILIA nel littorale di Pietrasanta. — Cas. e poggio omonimo nella parr. di S. Maria Lauretana, Com. Giur. e circa 4 migl. a pon.-maestr. di Pietrasanta, Dioc. di Pisa, una volta in quella di Luni-Sarzana, Comp. pisano.

Il Cas. di Strettoja trovasi in un seno dei poggi che si avanzano dal Carchio verso il Lago di Porta fra il monte della Palatina ed il poggio di Ripa, dirimpetto al mare ed a cavaliere del Lago prenominato, intorno a boschi di olivi colossali, mentre nei fianchi del poggio di Strettoja sono piantati sui massi di calcarea cavernosa molti filari di viti basse.

Cotesta contrada è posta sul confine delle due Comunità di Seravezza e di Pictraunta, mentre il distretto di Strettoja dalla parte volta a maest. e a pon. confina col territorio di Montignoso della Com. lucchese e dal lato di lev. e grec. con la Com. granducale di Seravezza.

STRIBUGLIANO (Strabulianum) nella Valle dell' Ombrone di Grosseto. — Vill. che fu Cas. e poi Cast. con ch. plebana (S. Gio. Battista) nella Com. Giur. e circa 5 migl. a pon. di Arcidosso, Dioc. di Soana, Comp. di Grosseto.

Risiede sul fianco occidentale de' poggi che separano il vallone di Zancona da quello delle Melacce, sopra le di cui sorgenti si trova il paese di Stribugliano.

La memoria più antica di questo casale reputo quella di una permuta di beni fatta in Roselle nell'anno 868 fra Winigi conte della città di Siena e quattro fratelli figli del fu Petrone della città di Chiusi, i quali refereno alcune terre e boschi posti nei casali Juniano e Litiniano presso il fiume Albegna invece di case con beni di suolo strate nel casale Strabuliano. — Ved. Roscitte, e Prezerti nelle sue Antich. Torcane T. II. pag. 339.

Cotesto casale poi è rammentato col titolo di castello in una membrana del 7 nov. 1205 scritta in Stribulliano, dalla quale apparisce che due testimoni di Toscanella

deposero, qualmente le monache di S. Ambrogio di Montecellese presso Siena possedevano i 8 mansi posti nella corte del Cast. di Stribulliano; sul quale castello e sopra le persone che l'abitavano le monache suddette avevano una certa giurisdizione e dominio. — (Arch. Dipl. Fior. Carte della Badia Amiatina.)

Anche in Stribugliano ebbero talvolta giurisdizione i conti Aldobrandeschi di Santa-Fiora, tostochè il conte Jacopo di Bonifazio del ramo di Santa-Fiora per testamento del 1346 lasciò al Comune di Siena alcune sue ragioni sopra i due castelli di Monticello e di Stribugliano.

Nel popolo di S. Gio. Battista a Stribugliano è compresa la tenuta dell'Abbandonato, nome che rammenta la sua trista sorte se non si vuole piuttosto riferire ad un antico ospedaletto esistito costà col nome di Trabbandonato. — Ved. Arcidosso.

La parr. di S. Giovan Battista a Stribugliano nel 1833 contava 348 abit.

STRIDO nella vallecola della Sterza di Val-d'Era. — Castellare che diede il titolo di conti ai signori di Strido dell'estinta famiglia pisana de'Venerosi, di cui furono credi i nobili Pesciolini, siccome lo aveva dato ad una chiesa plebana, attualmente cappellania del capitolo di Volterra, nel popolo di Miemo, Com. di Montecatini di Val-di-Cecina, Giur. e Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Il castel di Strido alquanto famigerato nella storia civile per i suoi dinasti e nella naturale per il suo lignite, è ridotto attualmente ad una fattoria del seminario di Pisa, per la parte del suo antico distretto situata in Com. di Ripalbella, Dioc. e Comp. di Pisa, mentre un'altra porzione è compresa nella Com. di Montecatini di Val-di-Cecina, Giur. e Dioc. di Volterra.

Esistono tuttora nella sommità di una collina fra la Sterza e il horro di S. Cerbone poche vestigia delle mura castellane della torre di Strido.

Sebbene sopra cotesto Cast. avesse giurisdizione il vescovo di Volterra, su esso per lunga età oggetto di questione con i metropolitani della chiesa pisana, siccome su detto agli Art. RIPALBELLA, MONTEVASO, ecc.

Nonostante in Strido fino dal secolo XII ebbero dominio alcuni conti di origine pisana. Tale, per es. era quel Card. Gualfredo figlio del conte Arrigo, che alienò a Villano

arcivescovo di Pisa diversi beni posti in Valdi-Sterza nei distretti di Montevaso e di Strido.

Ciò nonostante il Cust. con la sua corte dal re Arrigo VI su concesso in seudo per metà al Vesc. di Volterra Ildebrando Pannocchieschi, mediante diploma del 28 ag. 1186.

Quindi nel 1198, essendo insorta lite fra il Comune di Volterra e Uhaldo arcivescovo di Pisa a cagione del dominio di Strido, di Ripalbella e di alcuni castellucci della diocesi Volterrana, fu rimesso il giudizio a due arbitri nominati dalle parti, i quali nel 27 agosto stando in Lajatico decisero la causa a favore degli arcivescovi di Pisa. — Ved. Ripalbella.

Contucció 86 anni dopo (1284) il Cast. di Strido su uno di quelli dati in pegno ai Fiorentini da Ranieri vescovo di Volterra, nella lusinga di essere diseso contro i Pisani.

Quindi è che i conti di Strido, sebbene seudatari degli arcivescovi pisani, dovettero giurare sedeltà alla Rep. di Firenze. Accadde un' eguale sottomissione sotto di 11 gennajo 1285 (stile comune) anche rispetto agli abitanti del castello predetto.

Di qual famiglia sossero allora i conti di Strido, se dei Venerosi di Pisa, o di altra casata, non è cosa sacile oggi rintracciare. Bensì l'atto di giuramento nel di si genn. 1285 prestato dagli abitanti e dai seudatari del Cast. di Strido darebbe motivo a sospettare, che i conti di detto luogo potessero essere gli autori de'conti Venerosi, alla qual consorteria appartenevano un Giov. Battista del su Guido, un Trinca ed un Ghino sratelli, un Cino del su Tancredi, un Nerino del su Guidingo, un Guido del su Perondolo del su Guidone, tutti conti di detto castello sirmati in detto atto del gennajo 1285.

Più tardi il conte Cino del conte Cristofano Venerosi con suo testamento lasciò
erede del castello e corte, oggi tenuta di
Strido, i frati Domenicani di S. Caterina di
Pisa, dai quali i beni medesimi sono passuti al seminario pisano eretto in S. Caterina.
Quantunque in seguito le nobili famiglie
Pesciolini di Pisa, e di San-Gimignano tentassero di riassumerne i diritti col titolo di
conti di Strido, come asserti discendenti
della famiglia Venerosi, nou lo poterono
ottenere, e nettampoco i frati, ai quali molto meno si conveniva. — (Pagnini, Lessico
istorico Diplomat. T. VII MS. nell' Arch.
delle Riformag. di Firenze.)

All'Art. Grizzano in Val-d'Era, dove la casa Pesciolini di Pisa possiede una villa con tenuta annessa, e nel giornale Agrario toscano N.º 23, all'anno 1832, fu riportala un'ampollosa iscrizione de' conti Venerosi di Strido, in cui si parla della decadenza immaginaria del Cast. di Ghizzano.

La pieve di Strido, della quale è restato il nome generico ad una chiesa, da lunga mano stata ammensata con i suoi beni al capitolo della cattedrale di Volterra, esisteva come battesimale auche nell'anno 1356; avvegnache la si trova registrata come plebana nel catalogo delle chiese, ospizi e abbazie di detta diocesi, compilato nel 10 novembre del 1356.

Allora nel piviere di Strido esistera la cappella di S. Michele a Carpagnano.

STROVE in Val d'Elsa. — Vill. già Cast. e contrada, dalla quale presero titolo la contrada di Val-di-Strove con due chiese part. ora riunite (SS. Martino e Pietro a Strove) nella Com. e quasi migl. 3 a pon.-lib. di Monteriggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

Siede alle salde sett. del Monte-Maggio fra la Pieve a Castello e l'Abbadia di S. Salvadore dell' Isola.

Vi ebbero dominio sino dal secolo decimo i nobili detti di Staggia e Strove, siccome su indicato agl'articoli Anazia nezz'l-sola, Staggia e Strenzi, ai quali per amor di brevità rinvio i lettori. — Solamente qui aggiungerò che, mentre Staggia era compresa nel territorio siorentino, Strove dipendeva dal governo di Siena, quindi in quell'Arch. Dipl. al Kalefetto vecchio sotto l'anno 1221, a carte 109 n.º 172, si notano i consini sra Staggia e Strove.

In Strove poi sino dal secolo XII la mensa vescovile sanese aveva possessioni, confermate alla medesima da una bolla del Pont. Clemente III diretta nel 1189 a Buono vescovo di Siena. La qual cosa ci richiama alla donazione del 14 magg. 1137 che diversi signori di Staggia e Strove fecero a Ranieri vescovo di Siena della quarta parte di Monte-Castelli, di una piazza dentro il castel di Strove e due nel borgo annesso, ecc.

Finalmente citerò due atti, del 15 aprile 1246 e 15 luglio 1263, coi quali alcuni di Strove venderono a Ghinibaldo del su Seracino marito di donna Sapia dell'Alighieri diversi pezzi di terra posti nella corte di Strove, in luogo detto Cerbaja. Rispetto alla ch. di S. Pietro a Strove, cu non solo fu rammentata nel catalogo del simulo volterrano del 1356, ma nella sessa chiesa fu rogato nel 23 marzo 1204 mistrumento relativo alla vendita fatta da lastico del fu Soarzo e da Altarocca sua moplie alla Badia dell' Isola di quanto quei coningi possedevano nella corte di Montagunio in luogo detto Agli.—(loc. cit.)

La parr. di S. Martino a Strove nel 1833

contava 3:3 abit.

STROZZAVOLPE in Val-d'Elsa. — Villa signorile che su de'nobili Salimbeni di Sima ora della famiglia Cepperello di Fimaze, sabbricata sul modello di una rocca con sussi intorno, ponte levatojo, mura a scarpa, torrioni contornati da merli e da laccatelli, il tutto in ottimo stato. È compesa nel popolo di Talcione, Com. Giur. e circa migl. x ; a lev. di Poggibonsi, Dice. di Colle, già di Siena, Comp. senese.

hisiede in collina all'elevatezza di 420 hr. sopra il mare sulla ripa sinistra del fosso di Talcione che scende dal lato di grec. pri vuotarsi nel torr. Corfini poco inuanzi

de entrare con questo nella Staggia.

Dubito che Stroszavolpe nel secolo XII i appellasse Scorticavolpe, siccome me lo sa appellasse un atto di donazione del nov. 1154 satto da Pietro di Rolandino alla Bada dall'Isola presso Staggia di tutta le terreche pessedeva in Scorticavolpe, a Possede ecc.

Come poi la villa, o fortilizio privato di Stronzavolpe passasse ne' Salimbeni di Sieme facile ad arguirlo, tostoche un Benuccio Salimbeni, imparentatosi con la contessa Margherita ultima erede de' conti Alberti di Vernio e Mangona, acquisto dei diritti anche in vari luoghi della Val-d'Elsa, dove

Intatti la fortezza di Strozzavolpe per istrumento del 3 luglio 1381 su venduta Bernardo di Duccio di Corso degli Adimeri di Firenze con tutti i beni attinenti siora a donna Baldesca siglia di Benuccio Salimbeni, dopo essere restata vedova di Donnasiero Malevolti di Siena, mediante il prezzo di fiorini 200 d'oro che ricevè dal compratore. Il quale acquisto consisteva in podere con 5 pezzi di terra posti nel propio di S. Maria a Lecchi, ed in altri prezzamenti situati nelle parrocchie di S. Maria a Talcione e di S. Martino a Luco; ompressivi la metà per indiviso del giuspa-

dronato di quest'ultima chiesa; oltre la fortezza di Strozzavolpe. — (Ancu. Diri. Fron. Carte di Cestello.)

« Nei contorni della villa di Strozzavolpe e di Poggibonsi, (dice un MS. pubblicato
dal P. Ildefonso nel T. XI delle Delizie degli Eruditi ecc.) gli Adimari una volta ci
avevano da cento poderi ed il suddetto fortilizio di Strozzavolpe uscì di casa Adimari
per una figliuola di Gio. Battista Adimari,
la quale erasi maritata in casa Rinuccini. »

Le quali parole ci sanno strada per indagare l'epoca ed il nome della donna Adimari entrata nella samiglia Renuccini, e
sapere da quale degli Adimari essa nascesse.
Nell'albero genealogico della illustre prosapia Rinuccini compilato dall'erudito suo
bibliotecario Giuseppe Ajazzi si trova appunto che sul declinare del secolo XIV donna Elisabetta di Filippo d'Alamanno Adimari erasi impalmata a messer Cino di Francesco di Cino, o Renuccino, ed è quel Cino medesimo dalla cui sigliuolanza si pripagò la linea dei marchesi Rinuccini attuali.

È vero altresì che nello stesso albero genealogico trovasi un secolo dopo altra donna, Caterina Adimari, maritata a Niccolò di Giovanni Rinuccini del ramo estinto nel 1675. — (Ricondi Storici di Filippo

RINUCCINI ecc. pag. 126 e segg.)

STRUMI nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. ch' ebbe chiesa parr. (S. Fedele) di padronato de' conti Guidi di Battifolle, stata riunita alla cura di S. Fedele di Poppi, nel piviere, Com. Giur. e circa un migl. a maestr. di detta Terra, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi sopra un poggio bagnato dal borro di Strumi, detto anche borro Roville. — Luogo celebre perchè costà in Strumi i conti Guidi sino dal secolo X fondarono la prima badia di S. Fedele a Strumi; molto innanzi che fosse traslocata dentro Poppi. — Ved. gli Art. Badia di Popri e Popri.

Anche la parrocchia della Badia di S. Fedele a Strumi, per decreto vescovile del 24 aprile 1781 venne unita alla cura abbaziale di S. Fedele di Poppi.

La parr. di S. Fedele di Strumi nel 1745

aveva 89 abitanti.

SUBBIANO nel Val-d'Arno arctino. — Borgo con pieve arcipretura (S. Maria) capoluogo di Comunità, siccome lo su ancora di Giur., attualmente sotto il vicariato R. di Arezzo, Dioc. e Comp. medesimo.

Trovasi fra il gr. 29° 28' o" long. ed il

43° 35' o' latit. lungo la strada provinciale casentinese, alla sinistra del fiume Arno, sotto lo stretto di S. Mamante, dove l'Arno dal bacino casentinese s' introduce per la gola di S. Mamante nel Val-d'Arno di Arezzo, circa 8 migl. a sett. di questa città, quasi 12 migl. a ostro-scir. di Bibbiena e 5 migl. a grec. di Capolona. — Ved. Anno fi.

Fra le membrane dell' Arch. della cattedrale aretina esistono memorie di questo Subbiano fino dal 1015, mentre il vescovo di Arezzo Elemberto in detto anno lasciò a quel capitolo molte rendite, fra le quali la nona parte dell' usufrutto di tutte le corti della sua mensa vescovile eccetto quella di Subbiano, le corti di Silpicciano, di Pratomaggio ecc. La stessa donazione fu poi confermata al capitolo di Arezzo dall' Imp. Arrigo detto il Santo mediante diploma del 1020.

All' Art. Soci su citato un istrumento scritto nel castello di Subbiano li 3 ottobre del 1080, relativo ad una vendita fatta al capitolo predetto di beni situati nei distretti di Soci, di Leona, di Caliano, di Sesto ecc., heni tutti confermati ai canonici di Arezzo da un privilegio dell' Imp. Arrigo VI dato in Siena li 8 di ottobre dell' anno 1191, e innanzi ancora (anno 1163) dal vicario dell'Imp. Federico I in Toscana, col quale fu dato ordine di mettere in possesso il preposto della cattedrale aretina della torre di Subbiano tolta violentemente da Ugo di Guittone, della torre e castello di Vicione in Val-di-Chiana stati presi dai figli di Alberto di Capannole e della villa di Dorna nel piviere del Toppo stata occupata arbitrariamente da Gualfreduccio di Sassuolo, ecc. — (ARCH. DELLA CATTEDR. DE ARESSO.)

Rispetto al dominio temporale di Sabbiano, esso pervenne per una metà nei conti Guidi, i quali ne ottennero la conferma dagl'Imp. Arrigo VI nel 1191 e da Federigo II nel 1220.

In seguito Subbiano fu dominato dai Tarlati di Pietramala, uno dei quali, Pier Saccone, nel 1338 lo sottomise con tutto il contado aretino alla Rep. Fior., dal governo della quale gli abitanti di Subbiano si distaccarono dopo la cacciata del Duca di Atene, finchè con atto pubblico del 13 dicembre 1384 si sottoposero di nuovo al Comune di Firenze, e nel marzo susseguente ricevettero le loro capitolazioni.

Una delle antiche risormagioni degli statuti municipali di Subbiano porta la dala dell'anno 1475, a tenore de quali gli nomini di Subbiano non dovevano essere gravati di tasse o imposte altro che col memo dei loro governanti, il quale privilegio su loro confermato dalla Signoria di Firenze per provvisione del 1506.

Alla chiesa plebana di Subbiano su annesso il soppresso popolo de' SS. Jacopo e Cristosano a Baciano. Essa a vicenda con le pievi di S. Maria a Catenaja e di S. Martino sopr' Arno contano per suffragance le cure di S. Maria a Bibbiano, di S. Apollinare a Belsiore, e di S. Lucia a Cenina.

La pieve di Subbiano che è di antico giuspadronato del capitolo aretino, venne ereta in arcipretura con decreto vescovile del 16 maggio 1756.

MOVIMENTO della Popolazione del Castello E Bongo di Subblano a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | inasc. | femm. |    | femm. | coniugati<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popola: |
|------|--------|-------|----|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 | _      |       | _  |       | _                             |                                | 6о                          | 268                        |
| 1745 | 61     | 47    | 90 | 153   | 71                            | 6                              | 83                          | 428                        |
| 1833 | 112    | 99    | 94 | 122   | 226                           | 2                              | 121                         | 655                        |
| 1840 | 95     | 90    | 93 | 87    | 300                           | 2                              | 142                         | 667                        |
| 1843 | 58     | 115   | 92 | 139   | 280                           | 8                              | 168                         | 692                        |
|      | ]      |       | 1  | 1     |                               |                                |                             | ll                         |

Comunità di Subbiano. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 22356 quadr., 677 dei quali spettano a seri d'acqua e a pubbliche strade. — Nel 1853 esisteva costì una popolazione fissa di 2966 personne, a proporzione di 110 abit. per ogni unigl. quadr. di suolo imponibile.

1966 p€rsome, a proporzione di mo abit. per ogni unigl. quadr. di suolo imponibile. Confina con sette Comunità. Dal lato di pon. si tocca con la Com. di Capolona me-Jazle il corso dell'Arno, che rimonta, a pertire dalla Lama sotto Montegiovi quasi dinmpetto alla pieve di Sietina passando per il Ponte a Caliano, e dopo avere rascutio il borgo di Subbiano, trova lungo la npa sinistra del siume l'osteria del Travigante presso lo stretto di S. Mamante. Costi Jove l'Arno piegando direzione da sett. a pon. riceve la confluenza del torrentuccio Brilia cessa la Com. di Capolona e sottentra quella di Castelfocognano, da primo rimontando con l'altra per breve tragitto l' Arno stesso, che abbandona per volgersi da **sti. a grec.** per termini artificiali, dove dopo un mezzo miglio incontra sulla strada provinciale il territorio della Com. di Chiusi esentinese e poco dopo quella di Chitignano, con la quale arriva nel torr. Rassina. Ivi piegando direzione a scir. sale per termini artificiali sul fianco sett. dell'Alpe di Catenaja av viandosi di conserva sul poggio della Fonte al Bagnolo verso il giogo più elerato dell'Alpe di Catenaja, nella cui sommità trova dirimpetto a lev. la Com. di Caprese. Con quest'ultima la nostra piegando cammino da scir. a ostro percorre il crinale dell'Alpe di Catenaja sino al termine della Stroscia, dove sottentra a confine di fronte a lev., poscia a sett. e finalmente di nunvo a lev. il territorio della Com. di Anghiari. Con questo il nostro percorre lo sprone meridionale dell'Alpe stessa di Catenaja, il cui versante orientale acquapende in Val-Tib: rina mediante la fiumana della Scrara, la quale attraversa per salire contr'acqua pel fosso di Valbulino sui poggi che warmo la vallecola della Sovara tributaria del Tevere dall'altra dalla Chiassa tri-Lutaria dell' Arno. In quest' ultimo corso d'acqua voltando faccia a scir. il territorio comunitativo di Subbiano oltrepassa il fosso dello della Maremma poco innanzi di arrivare all'osteria del Chiavaretto; dove ritriva la fiumana della Chiassa che percorre j∉r poche braccia fino alla confluenza della Chiassaccia. Ivi incomincia a fronteggiare

con la Com. di Arezzo, da primo dirimpetto a scir. mediante il corso della Chiassa, poscia piegando direzione da lib. a pon.-macstr. quindi a pon. e finalmente di nuovo a lib. per arrivare sull'Arno che trova presso Monte-Giovi di fronte alla pieve di Sietina, dove ritorna a confine la Com. di Capolona.

Una delle montuosità più elevate di questo territorio è quella dell'Alpe di Catenaja, trovata dal Pad. Inghirami 2399 br. superiore al livello del mare Mediterranco.

Fra i principali corsi d'acqua che bagnano il territorio di questa Comunità contasi l'Arno che ne lambisce il confine per varie miglia dalla parte di pon., mentre dal lato di scir. e di ostro entra e presto esce dal territorio comunitativo di Subbiano il grosso torr., o siumana Chiassa.

Rispetto alle strade rotabili, dopo quella provinciale casentinese che passa per il horgo di Subbiano, quasi tutte le altre sono mulattiere, e pedonali.

Il suolo che cuopre i fianchi de' monti e de' poggi di cotesta Comunità, a partire dalla cresta dell'Alpe di Catenaja sino alla gola di S. Mamante, consiste in potenti strati di macigno alternanti con piccoli straterelli di schisto marnoso, mentre in pochi punti si affaccia la terza roccia appenninica della calcarea compatta (alberese o colombino).

In quanto ai prodotti agrarj di questa Comunità, nella parte più elevata esistono foreste di faggi e pasture, a mezza costa selve di castagni, e nei poggi vicini a Subbiano vigneti a ripiani che forniscono un vino squisito ed il moscadello più famigerato della valle casentinese.

L'augusta pianura poi lungo la ripa sinistra dell'Arno è coperta da un terreno di trasporto, assai fertile e coltivato a sementa.

Fu in Subbiano una potesteria minore soppressa nel 1840, il cui giusdiscente era sottoposto pel criminale e pel politico al vicario R. di Arezzo.

La Com, di Subbiano mantiene un medico, un chirurgo ed un maestro di scuola.

Si praticano nel suo capoluogo due fiere annuali, la prima delle quali cade nei giorni di luncdì e martedì della Pentecoste, la seconda nel giorno 29 di settembre.

La sua cancelleria Comunitativa, l'ingegnère di Circondario, l'offizio di esazione del Registro, la conservazione delle lpoteche, il giurisdicente civile e criminale ed il tribunale di prima Istanza sono in Arezzo.

7.4

SUBBORGO ORIENTALE DI AREZ-ZO. -- Ved Arezzo.

— nr SANT ALESSANDRO A VOL-TERRA. — Ved. Volterra, e così di tutti gli altri subborghi, delle città di Toscana. SUBGROMINIO, o SEGROMIGNO. — Ved. Scramican.

SUBURBANO. — Ved. SORBANO. SUCCASTELLI (BADIA A) — Ved. BADIA A SUGGASTELLI IN Val-Tiberina.

Succida (Pierr di S. Gioranni di) nella Valle del Reno bolognese. — Fed. Samuca nella Montagna pistojese.

SUCCISA. — Fed. Soccisa nella Val-di-Magra.

SUGANA (PIEVE pi) in Val-di-Pesa. — Pieve antica sotto l' invocazione di S. Giovanni che ha dato il nome ad una estesa

contrada, ad un torr. e ad un cand della quale contrada è compress nel della Casellina e Torri, meatre la p maggiore spetta alla Com. di Sant in Val-di-Pesa, quella sotto la pren la Lastra a Signa, questa sotto di gra di San-Casciano, nella Dioc. e Comprenze.

La pieve di Sugana è posta alle una collina fra la strada rotabileche Casciano scende nella fiumana della ponte di Cerbaja, un mezzo sugli dalla confluenza del torr. Sugana

Una delle rimembranze più asti casale di Sugana conservasi in una na dei di 28 marzo 2204, scrita in na territorio fiorentino, in cui si na territorio fiorentino, in cui si na territorio della Radia di l'a

posti in Foltignano e a Siepi nel piviere di S. Agnese a Mortennano in Val d' Elsa. — (Azcu. Dire. Fron. Cart. della Badia di Passign.)

In quanto alla pieve di S. Giovanni in Sagana il Lami ne' suoi Monum. Eccles. Flor. riporta una bolla concistoriale del 1194 firmata in Verona dal Pont. Lucio III a favore del Mon. di S. Miniato al Monte, al quale confermò fra gli altri beni tutti quelli che il Mon. predetto possedeva nel piviere di S. Giovanni in Sugana.

Nel secolo XIII cotesta pieve era matrice di sette popoli, oltre la ch. plebana S. Giovanni in Sugana; ed erano: 1. S. Stefano a Gabbiola; 2. S. Niccolò a Cipollatico (entrambi annessi alla pieve); 3. S. Maria Ma Momola, esistente con il seguente anseno; 4. S. Leonardo alla Querciola; 5. S. Miccolò a Torri, esistente; 6. S. Pietro a Montepaldi, idem; 7. S. Niccolò a Pisipasso, idem.

Il popolo della piere di S. Giovanni in Sugana nel 1833 contava 997 abit.

SUGHERA. — Ved. Suvera.
SUGHERELLA. — Ved. Suverella.
SUGHERETO. — Ved. Suvereto.

SUGROMIGNO, SEGROMIGNO (Subgrominio) mella Valle del Serchio. — Contrada che serve di nomignolo ad un'antica pieve (S. Lorenzo) e ad un rio, il quale scende al suo lev. dal poggio sovrastante, nella Com. Giur. e circa migl. 4 1 a sett. di Capanori, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in mezzo a bellissime ville siguorili del Ducato di Lucca verso le falde meridionali del monte detto le Pizzorne,
sotto un poggetto, sul cui dorso sembra che
mistesse un castellare, fra la R. Villa di Marlia e quelle signorili di Camigliano dei Mardesi Mansi e di Petrojo non più di 7 migl.
s grec. di Lucca.

La pieve è a tre navate con colonne di pranito servite ad edifizi romani con capitelli di marmo diseguali e di rozza scultura.

All'Art. Petrojo di Sugromono dissi, che questi due luoghi si trovano rammentati in varie carte dell'Arch. Arciv. Lucch. del pecolo X recentemente pubblicate nel Tomo V P. III delle Memorie per servire alla storia di quel Ducato.

Rispetto al castellare da me supposto esisito sopra il poggetto che resta a cavaliere della piere di Sugromigno citerò un'istrumento del 9 giugno 929 rogato in Lucca,

col quale Pietro vescovo di detta città allivellò un podere della sua mensa vescovile posto nei confini di Sugromigno, in luogo detto Castiglione, mentre la chiesa plebana di S. Gio. Battista e S. Lorenzo a Sugromigno dichiarasi nella carta medesima situata in luogo denominato Campo Carasca. — (Manoa. Lucch. T. V. P. III. Ved. anche due carte del 18 maggio 948).

Quali e quante fossero le ville, i di cui abitanti solevano pagare le decime al pievano di Sugromigno, o a chi per esso, lo dichiara un istrumento del 1 nov. 988 scritto in Lucca, col quale il vescovo Isalfredo allivellò le chiese di S. Maria di Gragnano e di S. Quirico sottoposte alla pieve di Sugromigno compresa la metà dei beni ad esse chiese pertinenti oltre 5 poderi, due de'quali posti in Petrojo, il terzo in Valgiano, il quarto a Caminata, ed il quinto con casa e mulino presso la stessa pieve; più una vigna situata in Paterno, due pezzi di terra vignata in Fercilliano, altro pezzo in Uzena presso Petrojo, un terzo vigneto in luogo appellato Ceruliano, un pezzo di terra con querceto e selva in luogo detto al Sundrio, uno in luogo appellato Campo Momilio, ed un pezzo di terra arabile posto tra le due Tiane . . . Inoltre quel vescovo concedè allo stesso fittuario tutti i tributi soliti darsi dagli abitanti delle ville e luoghi compresi nel piviere di Sugromigno, cioè, Puliciano, Camigliano, Plajole, Vercilliano, Latiano, Viacava, Luco, Manciano, Mucciano, Vignale, Collecchio, Marcianula, Alfiano, Casale, Petrojo, Castiglione, Caprile, Casa-Meszana, Cunule, Colle, Sala, Paterno, Saldatico, Pinulo, Sanprugnano, Pillano, Colle-Paratico, Ceruliano, Rimontere, Casalino, Marcigliano, Cavina, e Vepre.

Nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca compilato nel 1260 il piviere di Sugromigno comprendeva otto chiese parrocchiali e due spedaletti, cioè; 1. S. Maria a Gragnano; 2. S. Quirico a Petrojo; 3. S. Michele a Camigliano; 4. S. Frediano a Valgiano; 5. S. Andrea a Caprile; 6. S. Pietro a Marcigliano; 7. S. Colombano (a Sugromigno); 8. S. Antonio (a Sugromigno); 9. Spedale di S. Concordio a Rimontere; 10. Spedale di S. Bartolommeo a Grumigno.

Attualmente il piviere di Sugromigno conta sei chiese parrocchiali; 1. S. Lorenzo

a Sugromigno, Pieve; 2. S. Frediano a Valgiano con l'annesso di Petrojo; 3. S. Michele a Camigliano; 4. S. Andrea in Caprile con l'annesso di Murcigliano; 5. S. Nicolao, già S. Maria a Gragnano; 6. S. Colombano (a Sugromigno). Quest'ultima chiesa porta il distintivo del Vescovo, stantechè la mensa di Lucca possiede beni di suolo ed una villa signorile nel popolo stesso di S. Colombano. — Ved. San-Co-lombano A Segnomigno.

La pieve di S. Lorenzo a Sugromigno, o Segromigno nel 1832 noverava 2148 abit. SUICILLE. — Ved. Sovicille.

SULPICIANO (PIEVE DI S. GIOVANNI IN).
— Ved. CAPOLONA.

SUMMOFORTE. - Ved. SEMIFORTE.

SURRIPA in Val-di-Pesa. — Contrada che fu a Ripoli del Vescovo presso la fiumana Pesa e l'ospedaletto di Calzajolo, nella parr. di Monte Campolese, piviere di Campoli, Com. e Giur. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questo luogo di Surripa è rammentato in due istrumenti della mensa Arciv. di Firenze, il primo de'quali del 13 febb. 1140, l'altro del 9 giugno 1174, citati dal Lami ne'suoi Monum. Eccl. Flor. a pag. 734.

SURRIPA nel Monte di Cetona. — Con trada esistita nella montagna di Cetona, della quale trovasi satta menzione in una membrana dell'Abbadia Amiatina, scritta nel primo aprile del 1030 nel castello di Sarteane giurisdizione di Chiusi. È un atto di donazione, col quale il conte Winildo siglio del C. Farolso de' nobili di Sarteano ossitì alla Badia del Montamiata per rimedio dell'anima sua, di quella di Teodora sua consorte e dei suoi genitori conte Farolso e contessa Teodora, terre e case che possedeva nel piviere di S. Maria in luogo appellato Surripa nel contado di Chiusi. — (Arch. Dipl. Fior. Carte cit.)

SURRIPOLE DI MONTAJONE in Val-d'El-

SUSINANA nella Valle del Senio in Romagna. — Cast. che diede il titolo ad un ramo dagli Ubaldini detti Pagani da Susinana, poscia ad una Badia di Vallombrosani, convertita attualmente in parrocchia secolare sotto l'invocazione di S. Maria a Susinana, appellata anche a Rio-Cesare, nel piviere di S. Giovanni a Misileo, Com. e circa tre migl. a sett.-grec. di Palazzuolo, Giur. di Marradi, Dioc. e Comp. di Firenze.

La rocca di Susinana trovasi in un risalto di poggio bagnato dal lato occidentale dal fiume Senio, mentre la chiesa abbaziale di Rio-Cesare, è posta in vicinanza del fiume.

All'Art. Palazzuolo di Romagna su detto qualmente Susinana saceva parte dei possessi compresi nel Podere degli Ubaldini o de'Pagani, così detti da uno per nome Pagano che diede, o che prese vocabolo dal Castel Pagano nella stessa valle. Da uno di essi derivò quel mess. Pagano di Susinana, il di cui figlio Bonisazio nel 1256 si maritò alla contessa Margherita figlia del C. Guido di Modigliana e sorella del ghibellinissimo capitano C. Guido Novello.

Dal detto matrimonio nacque donna Albiera, la quale per atto pubblico rogato nel 1280 in Porciano all'occasione di maritara a Giovanni figliuolo di Ugolino degli Ubaldini da Senni, alla presenza del suo avo materno C. Guido di Modigliana rinunziò si fratelli di lei Simone e Bonifazio e a Pagnino del fu Pietro di Pagano, come pure a favore dei figli del C. Guido di Modigliana suoi cugini, tutti i suoi diritti ereditari. — (P. Ilderonso, Delizie degli Eruditi T. VII.,

Di Maghinaldo figlio di Pietro di Pagano II parla più a lungo l'istoria, e segnatamente il Lami, il quale supponeva che i
primi possessi di Susinana sossero pervenuti
in Maghinardo suddetto dai vescovi siorentini, stantechè cotesta mensa sino dal secolo XI riceveva tributo di vassallaggio degli uomini del castel di Susinana. — Il qual
Maghinardo, non lasciando altri figli, eccetto una semmina per nome Andrea, destinò la sua eredità alla figlia medesima, la
quale poi essendosi maritata a un Ubaldini
portò in questa casa il podere de' Pagani.

Frattanto il nome di Maghinardo torno a rinnovarsi nel nuovo ramo degli Ubaldini del Podere. Tale su un Maghinardo Novello figlio di Giovanni e padre di Giovacchino e di Ottaviano rammentati più volte agli Art. Frassino, Lozzola, Pagano (Castel), Palazzuolo ecc.

Maghinaldo Novello figliuolo di Giovanni degli Ubaldini, stimato il primo guerriero di sua famiglia, diede che fare assai alle genti della Rep. Fior. state più volte inviate tu il 1250 ed il 1381 nell'Alpe e nel Podere degli Ubaldini, sia quando nel 1350 surono presi i Cast. di Montegemmoli, di Montecoloreto e di Bordignana nell'Alpi; sia quelli di Lozzole e di Vignano nel Po-

dere, dove ad onta delle larghe promesse fue dai comandanti siorentini ai loro soldati, non poterono espugnare le rocche di Sasinana e di Val-d'Agnello per la fortezza del sito.

Al Maghinaldo Novello II degli Ubaldini spetta il fatto della resa del castel del Frassino nel Podere caduto in mano de' Fiorentini nel 1373 dopo essere stato decapitato come ribelle il prenominato Maghinardo degli Ubaldini.

La trista fine di costui rese più attento alla difesa del suo castello di Susinana Giovani figliuolo di Azzo degli Ultaldini, il quale assediato dalle truppe inviatevi da Firenze si sarebbe per lungo tempo difeso, se egli non fosse stato tradito da un suo domestico; e così ebbesi non solo la rocca di Susinana, ma ancora l'altra di Val-d'A-quello, e poco dopo venne in potere della Rep. il Cast. di Tirli nell'Alpe; il quale, al dire dell'Ammirato, fu l'ultimo castello degli Ubaldini che cadde sotto il dominio della Rep. Fior.—(Stor. Fior. Lib. VIII.)

**Ma non per ques**to gli Ubaldini cessarom di accendere fuoco e inanimire i popoli del Podere contro la Rep. Fior. Uno di 🗪 era lo stesso Giovanni figlio d'Azzo che mel 1373 dovè cedere la rocca di Susinana. Sepnonché i Dieci della Guerra per sollevezione insorta appresso nei popoli di Susisena e del Frassino col consiglio della Signoria deliberarono di spianare entrambe quelle rocche. Imperocchè gli Ubaldini pretendevano niente meno di riavere cotesti due estelli come spettanti alla casa loro. (Amma. Stor. Fior. Lib. XV.) Allora fu mandato ordine, sotto il di i giugno del 1387, al vicario del Podere fiorentino, già degli Ubaldini, di Ievare la campana del Comune di Susinana ed inviarla a Figline in pena della ribellione di quel popolo. — Ved. Fi-GLER. Fol. 11 pag. 133.

Al di sotto della rocca di Susinana su eretta nel secolo XII la Badia di S. Maria a Bio-Cesare, o dir si voglia di Susinana. Uno de' più antichi documenti pervenuti da quella ch. abbaziale, ora fra le carte della Badia di Ripoli nell'Arch. Dipl. Fior., consiste in un istrumento del 1 maggio 1223 scritto nella chiesa di S. Lorenzo sul Marzeno (ora a Miano), col quale Pagano del su Pietro di Pagano del Podere vendè all'abate di S. Reparata di Marradi per lire 16 e soldi 4 due pezzi di terra posti in Marzeno.

Ma la Badia di Susinana nel secolo XVI era già ridotta a commenda, mentre il Pont. Clemente VII con bolla dell' x 1 febb. 1529 conferì il priorato abbaziale di S. Maria di Rio-Cesare della Congregazione di Vallombrosa al monaco vallombrosano don Bernardo di Cosimo Valgimigli con assegnarli su quella l'annua rendita di 40 ducati d'oro.

Anche il Pont. Pio V con bolla del 14 ott. 1568 diede l'investitura del priorato abbaziale di S. Maria in Rio-Cesare ad altro monaco vallombrosano D. Gio. Gualberto Valgimigli, cui succedè don Arcangelo Valgimigli, monaco della Congregazione atessa mediante breve spedito da Roma dal Pont. Sisto V nel 5 aprile dell'anno 1588.

Nel 1669 era suo abbate commendatario il monaco Giuliano Rilli nobile fiorentino, che in detto anno abitando in cotesto priorato abbaziale commentò i privilegi pontifici concessi alla Congregazione di Vallombrosa, ed in special modo quello ottenuto dal Pont. Gregorio XI.

Finalmente sotto il governo di Leopoldo I la Badia di Susinana, o di Rio-Cesare fu totalmente soppressa, ed il suo parroco di data regia venne dichiarato inamovibile.

La prioria abbaziale di S. Maria a Susinana, o in *Rio-Cesare*, nell'anno 1833 contava 303 abit.

SUVERA, o SUGHERA, z SUGHE-RELLA nella Val-dell'Elsa. — Cas. che ha dato il nome ad una villa della nobil famiglia Perfetti di Siena, dove spesso ritiravasi a meditare il celebre improvvisatore Cav. Bernardino Perfetti.

Risiede alle salde occid. della Montagnola nel popolo della pieve di S. Gio. Battista a Mensano, cui su annessa la cappella di S. Andrea alla Sugherella, Com. Giur. e circa 5 migl. a lev. di Casole, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena, la qual città resta intorno alle migl. 12 al suo lev.

I resedii della Sughera, e Sugherella nei primi secoli dopo il mille appartenere dovevano ai conti dell'Ardenghesca, sondatori della Badia di S. Lorenzo dell'Ardenghesca sotto Civitella di Pari; dai quali dinasti venne ad essa donata la villa della Sughera con la chiesa e beni di S. Andrea alla Sugherella, il tutto consermato all'Abbadia di S. Lorenzo dell'Ardenghesca mediante bolla del 17 aprile 1194 da Celestino III.—(Arcu. Dipl. Fior. Carte di detta Badia in quelle degli Angeli di Siena).

All'Art. BATIGNANO dissi, che i signori della Sughera furono anche i Visconti di Batignano, cioè, i feudatari dei conti Aldobrandeschi. Se eglino appartenevano alla casa Ardenghesca, oppure come altri vogliono all'estinta famiglia Ghiandaroni di Siena, lascio la cura ad altri di rintracciarlo.

Finalmente il territorio della Sughera di Casole è rammentato in una delle carte del 19 settembre 1322 degli Agostiniani Romitani di Siena, riunite attualmente nell' Arch. Dipl. Fior.

Nel principio del secolo XVI il dominio della villa della Sughera passò, al dire del Tizio, in Niccolò della Rovere nipote del Pont. Giulio II, innanzi che fosse acquistata in compre nel 1530 dalle nobili case Saracini e Chigi. Finalmente nel 1751 cotesto luogo apparteneva al Cav. Bernardino Perfetti, dalla qual famiglia passò per eredità nella nobil casa Fortini ed ora ne' Borghesi-Bichi.

SUVERA in Val d' Era. — Cas. già Cast. con ch. parr. (SS. Pietro e Cerbone) nell'antico piviere di Castel-Falfi, Com. e circa 4 migl. a maestr. di Montajone, Giur. di San-Miniato, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Risiede fra.i Cast. di Tonda e di Tojano sulla cresta delle colline cretose che separano le acque del torr. Carfalo tributario dell' Era da quelle che fluiscono in Evola.

Cotesto casale di Suvera col suo distretto fu dato in seudo nel 1186 da Arrigo VI a Ildebrando Pannocchieschi Vesc. di Volterra, e più tardi la sua chiesa nel 1528 assegnata in benefizio da Clemente VII a Benedetto Baldovinetti di Firenze vescovo di Aucons. — (Arch. Dipl. Fion. Carte della Casa Accolti).

SUPERA DI ROSIGNANO in Val-di-Fine — Ved. Rosignano.

La parr. de'SS. Pietro e Cerbone alla Suvera nel 1833 noverava 244 abit.

SUVERETO, a SUGHERETO (Saberetum) nella Val-di-Cornia. — Terra murata già Cast. con gli avanzi di sovrastante rocca, la cui chiesa arcipretura (S. Giusto) anticamente era dedicata a S. Cipriano. — Essa è capoluogo di Com. nella Giur. di Campiglia, Dioc. di Massa-Marittima, Comp. di Grosseto.

Risiede in pianura fra due colli, uno dei quali viene da pon. e propagasi dal Monte Calvo, l'altro si stende dalla collina di Bel-vedere situata al suo sett. Iungo la ripa de-

stra del fi. Cornia nel gr. 28° 20' 4" long. e 43° 5' o" latit., 3 migl. a grec. di Campiglia, 5 a scir. della Sassetta, circa 12 miglia a sett.-grec. di Piombino, e 14 in 15 a pon. di Massa-Marittima.

L'etimologia naturale di questa Terra ci scuopre essere derivata da qualche foresta di sugheri (Quercus Suber) piante state più che oggidì assai frequenti nelle toscane Maremme. Dondechè il Com. di Suvereto in seguito prese per suo stemma un leone rampante sopra il pedale di una pianta di sughero.

In quanto alla storia di Suvereto, le sue memorie risalgono al secolo X, quando nell'aprile del 973 un March. Lamberto figlio del fu Ildebrando oppignorò 45 corti e castelli posti in diversi contadi della Marenma ecc. fra i quali la corte e custel di Suvereto posto nel contado di Populonia. Nel secolo XI Suvereto era signoreggiato da un conte Rodolfo, il di cui figlio conte Ugo con la sua consorte contessa Giulitta, stando in Monte-Pescali, per atto pubblico del ra maggio 1081, consegnò al sindaco di Anselmo vescovo di Lucca il suo castello e corte di Suvereto mediante il regalo di ta anello d'oro con la promessa di non melestare nè esso, nè i suoi successori. — (Mi-MOR. LUCCE. F. IV. P. II.)

Era senza dubbio figlio di questi due coniugi un altro conte Rodolfo nato dal C. Ugo e da Giulitta, il quale nel 1099 con la sua moglie contessa Gisla e la di lui modre C. Giulitta figlia del fu Marchese Goglielmo di Corsica donò alla cattedrale di Massa la metà del suo castello di Tricasi.—

Ved. Taicasi.

Non lascia poi dubbio che volesse rierire allo stesso personaggio quel conte Bodolfo di cui nel 1105 si dice vedova la contessa Gisla, la quale per istrumento rogsoli 20 genn. di detto anno nel Cast. di Leccia in Val di Cornia, previo il consenso di
Uguccione suo figlio e mondualdo, dono a
tenore del testamento del C. Rodolfo di la
marito alcuni beni alla Badia di Monteverdi. — Ved. Leona in Val-di-Cornia.

Comunque sia, nel principio del secolo XIII il dominio signorile di Suverero sperteneva ai conti Aldobrandeschi di Sossa, cui venne confermato nel 1221 da un diploma di Federigo II, oltre l'atto di divisione di stati e beni fra i due rami di quei dinasti del dic. 1274, stati l'uso e l'altro citati all' Art. Soara.

SUVE

491

A conferma di cotesto vero gioverà pure indicare quattro documenti, i di cui originali conservansi fra le membrane della Comunità di Massa nell'Arch. Dipl. di Siena.

Il primo de' quali è un lodo pronunziato sel di 1 agusto 1235 nella chiesa di S. Mitele in Suvereto alla presenza del pievano li S. Cipriano di Suvereto e del cappellano ella chiesa di Biserno; col quale Ildecando vescovo di Populonia e Massa con ate Sabino dell'Ordine de'Frati Minori di i Francesco, nella qualità di arbitri eletti er decidere alcune vertenze fra diversi Videmini e mobili di Suvereto da una parte, d il Comune di detta Terra dall'altra, lobrono, che i nobili suddetti, i quali teneuno un feudo dal Com. di Suvereto, doveseso pagare a questo l'annua responsione del zaso ascendente a lire trenta, e che al delto Comune si osservasse in tulte le sue parti il giuramento di fedeltà da essi prestato.

Savereto ed i suoi nobili, per atto pubblico regato nel 1237 (stile comune) nella chiesa di S. Dalmazio sotto il Cast. di S. Maria 2 Monte, si collegarono con tutti i Comuni e rabili pisani a favore della parte ghibelli-

m. — (LAMI, Mon. Eccl. Flor.)

Che però quei Visdomini non si adattaszero al giudizio pronunziato dagli arbitri presominati, lo fa credere un reclamo del nindaco del Comune di Suvereto presentato in Grosseto li 4 febb. del 1243 a Pandolfo di Fasianella, capitano generale dell'Imp. Federigo II in Toscana, acciò volesse obbligare diversi di quei nobili a pagare le imposte comunitative, come uomini di detla Terra; sicchè dopo diversi atti esibili da una e dall'altra parte, fu emanata senienza nella cattedrale di S. Lorenzo a Grosseto, per la quale il presato capitan generale dichiarò quei signori tenuti a pagare la lira dei loro beni; ma non già del censo o tributo anano che il Comune di Suvereto soleva retribuire ai conti Aldobrandeschi di Soana.

Arroge un altro istrumento del 1271, col quale Ildebrandino conte Palatino figlio del conte Guglielmo di Soana, a relazione del mo giudice assessore decise in favore del Comune di Suvereto sopra un ricorso in appello fatto da Uguccione di Ranieri da Sughereto e da altri nobili, i quali pretendevano di non essere obbligati a pagare al Comune suddetto i dazi per i loro beni patrimoniali. — (Carte cit.)

Col terzo istrumento del 1 marzo 1287 mess. Guglielmo potestà di Suvereto con i capitani e consiglieri di detta Terra elessero un sindaco per recarsi avanti i magnifici signori CC. Uberto, Bonifazio ed Enrico fratelli e figli del fu C. Ildebrandino di Santa-Fiora conte Palatino ad oggetto di prestare ai CC. medesimi in nome degli uomini di Suvereto il giuramento di fedeltà, e per stipulare l'atto di conferma delle franchigie in favore del Comune predetto.

Finalmente col quarto istrumento del 14 febb. 1297, rogato nel castel di Santa-Fiora, i conti Bonifazio, Enrico, Gugliemo ed Ildebrando fratelli e figli del fu C. Ildebrandino di Santa-Fiora, venderono per il prezzo di lire 106 mon. pisana a donna Bandecca figlia del fu Niccolò Mezzoconte da Santa-Fiora, e moglie del nobil nomo Ciardo del fu Ugolino Pecorino da Suvereto, la terza parte del territorio di Casal-Lungo ivi nei suoi limiti descritto. — (Anca. Drel. San. Carte di Massa-Marittima).

Dopo cotesti fatti autentici lascerò ad altri giudicare, se i Visdomini di Massa della famiglia Galiana nel principio del sec. XIII fossero stati padroni, come dice il Cesaretti nelle sue Memorie della Diocesi di Populonia, insieme con altri loro consorti del castello di Suvereto.

Frattanto per la storia civile di questa Terra i documenti di sopra citati ci confermano il fatto, che Suvereto fino dal secolo XIII, sebbene sosse seudo de' conti Aldobrandeschi, era costituito in comunità con statuti, uffiziali e consiglieri propri, oltre la sacoltà di eleggersi annualmente un potestà sorestiero, mentre i Visdomini, o nobili di Suvereto sigurano come altrettanti subseudatari di quel Comune.

Anche nel Breve pisano del 1285, noto volgarmente sotto nome del Conte Ugolino, alla rubrica 18 del Lib. IV, dove trattasi della via da Vignale a Scarlino, si rammentano gli uomini di Suvereto obbligati al pari di quelli di Campiglia, di Piombino, di Vignale, di Scarlino ecc. a concorrere all'impresa di detta via, onde risolvere, previa l'interpellazione dei loro consigli comunitativi, se doveva allargarsi e diboscare intorno l'antica via (Emilia) esistente lungo il littorale, a partire dalla Torre S. Vincenzio. — Ved. Scarlino (Padule di).

Avvenne poco dopo un fatto che non merita di essere trascurato per conoscere qual maniera si praticava a quell'età per conservare i cadaveri, che poi s'imbalsamarono.

Avvegnaché le croniche pisane (in Murat. R. It. Script. T. XV.) ne avvisano, che essendo stato risoluto dai capi dell'esercito di Arrigo VII, morto in Buonconvento li 24 agosto del 1313, di porture il suo cadavere a Pisa per erigervi un mausoleo in quella Primaziale, quando il convoglio su giunto a Suvereto, (2 sett.) si cosse il cadavere di quell'Imperatore per spolparne le ossa. — Nella guisa medesima sentesi che fu operato due anni dopo, al termine della battaglia di Monte-Catini, quando nel Cast. di Buggiano si cossero molti cadaveri di capitani distinti per trasportare le loro ossa a Pisa. — (G. Lelmi, Diario Sanminiat.)

Ma per tornare alla storia civile e politica di Suvereto; che questo paese anche nel secolo XIV si reggesse sotto il governo della repubblica di Pisa lo dichiarano vari podestà che inviavansi costà da quegli Anziani. — Tale fu nell'anno 1337 il Cav. Jacopo di Buzzaccherino de' Sismondi, cui succedé nel 1338 il nobile Bacciomeo de' signori di Corvaia e Vallecchia, il quale, adunati i consiglieri e capitani del Comune di Suvereto nella sala di quel palazzo comunitativo, propose di prendere a mutuo lire 400, siccome nell'anno antecedente erano state prese ad imprestito dal Comune medesimo lire 200 per donarle al magnifico Bonifazio Novello conte di Donoratico e capitano generale di Pisa, — (Anch. Dipi., Fion. Carte della Primaziale di Pisa).

Ma più di ogni altra cosa lo dimostra la disposizione arbitraria stata presa dal capitano generale Gherardo di Appiano, allorchè nel 1399 vendè la Rep. di Pisa al Conte di Virtù signor di Milano col riservare per se e per i suoi eredi la signoria di Piombino con le isole dell'Elba, di Pianosa, di Monte Cristo e le Terre di Suvereto, di Scarlino, Buriano e della Badiola nelle Maremme.

Dopo l'anzidetto avvenimento politico la storia di Suvereto si associa a quella de'Principi di Piombino che ne furono signori fino al principio del secolo attuale. Nel quale piano rimasta alla testa di quel principato. dente da quella di Firenze.

Rispetto a edifizi sacri Suveseto nei prim secoli dopo il mille ebbe la sua pieve fuosi del paese in luogo appellato Rimendaccia dove dicesi tuttora la Pieve vecchia. Est aveva per titolare S. Cipriano, siccome ri levasi da varie carte della città di Massi Marittima, e fra le altre da una del 18 feb brajo 1264, con la quale il prete Mainette pievano di S. Cipriano a nome della 🗪 pieve da una parte, ed il sindaco del Comune di Suvereto dall'altra parte, secen compromesso nel prete Bombello pievano S. Giovanni di Campiglia a motivo di 📹 controversia nata fra loro rispetto al luogi di Monte-Bonutolo e suoi confini. — 🖿 conseguenza l'arbitro con suo lodo dichin rò, qualmente il Comune di Suvereto de veva go dere del diritto del pascolo e di 🛍 legna nel territorio di Monte-Bonutolo, mentre i pievani di S. Cipriano potevant farlo lavorare, goderne l'usufrutto, allogan i mulini, ecc.

Nel secolo stesso esisteva dentro il Care di Suvereto una chiesi dedicata a S. 🌃 chele Arcangelo, e fuori del paese, dentat però i confini di Suvereto, esisteva sul pod gio di Monte Pitti, circa migl. 1 4 a pondi lib. della Terra, un convento di Frati Age stiniani Romitani con chiesa dedicata a 💆 llario, soppresso alla metà del secolo XVII dal Pont. Innocenzo X, del quale conventi esistono tuttora pochi ruderi.Rammenta cotesto luogo pio una carta del 28 sett. 1295 scritta nel distretto di Suvereto nella chio sa di S. Ilurio de Frati Romitani **di S.** Agostino. — (loco cit.)

Era inoltre dentro Suvereto un piccolo convento di frati Minori Conventuali eretti sulla fine del secolo XIII, stato soppresso **nel** principio del secolo corrente. — Della chie sa di S. Michele a Suvereto si è di già fatte parola sotto l'anno 1235, quando in em fu pronunziato un lodo.

Anche di una percettoria di S. Antonie di Vienna esistita fuori della porta di sotta trovo due fra le membranc del Bigallo 🖪 Firenze nell'Arch. Dipl. Fior. La prime consiste in un atto del 21 giugno 1482, col frattempo accadde nel 1440 l'assalto dato quale il vicario generale del monastero di al Cast. di Suvereto, dal capitano di ventu- S. Antonio di Vienna nel Delfinato, standi ra Baldaccio d'Anghiari, che non restituì in Firenze nel convento di S. Antonio, conai signori di Pionibino se non mediante ferì al canonico di quell'Ordine fra Pietre mille fiorini d'oro fattigli pagare da donna Carteri la percettoria di S. Antonio abbate Paola Colonna vedova di Gherardo II d'Ap- a Suvereto nella diocesi di Massa, dipenLa seconda è l'originale di una bolla del 18 sett. del 2522 diretta dal Pont. Giulio II all'arcivescovo di Napoli ed ai vicari dell'arcivescovo di Firenze e del vescovo di Volterra per procurare la ricuperazione de' brai delle percettorie di S. Antonio di Campiglia e di Suvereto in favore del percettore delle medesime Lodovico Adimari canonico delle catte-denle fiorentina.

La pieve attuale di S. Giusto esiste fra la soni detta porta di sotto e l'antiporto di Suvereto. Vi si trova una gran vasca ottagna di travertino che serve da lunga età per il fonte hattesimale.

Becente dev'essere la cappella di S. Tomman errita in Belvedere, nome di un colle con piccolo villaggio situato dalla parte di est. a cavaliere di Suvereto, dove si ritira inestate una parte della sua popolazione. — Vest. Bazvanna in Suvento.

Rispetto al Movimento della popolazione della sua Comunità, essendo questa limitata alla sola parrocchia di Suvereto viene riportata in fine dell'Art.

Communità di Suvereto. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 26343 quadr. dei quali 737 spettano a carsi d'acqua e a strade. — Nel 1833 vi bitavano familiarmente 755 persone, a proporzione di quasi 3a individui per ogni miglio quadr. di suolo imponibile.

Confina con quattro Comunità, e per un remento con la quinta di Monte-Verdi. — Trova la prima di Massa Marittima dirimptto a lev., lungo il fiume Cornia, col quale soende dalla confluenza in esso del torr. Massera fino all'antico alveo della Corniaccia nella direzione di sett. a ostro Mercè di quest'ultimo corso d'acqua il terntorio di Suvereto voltando faccia verso grec. penetra nel torr. Milia sino allo shocco in esso del botro del Caglio.

Costi sale nella direzione di scir. col botro suddetto nel poggio del Secconiccio sino alla Serra al Caglio. Ivi piegando cammino da scir. a ostro scende le pendici meridionali del poggio predetto per entrare nel botro del Borgognano, e di là scendere nella mai detta Valle di Ronco-Brutto fino alla trada di Calsalunga. A quel punto variando cammino da lib. a maestr.-pon. percorte la strada di Calsalunga, attraversando quella commale diretta dal Castel di S. Lorenzo per Montioni, quindi entra nel botro dell' Acqua Nera, col quale arriva alla con-

fluenza del hotro de' Massoni, mercè cui i territorj delle due Comunità dirigendosi a ostro giungono al termine della Querce Cro. ciata. Qui cessa la Com, di Massa Marittima e sottentra dirimpetto a ostro quella di Piombino, da primo mediante la strada detta delle Sentinelle, che percorrono per un migl. circa di tragitto a maestr. e di là per la strada del Puntoncelli finché al hotro del Risecco sottentra la Com. di Campiglia. Con questo territorio l'altro di Suvereto rimonta il botro suddetto fino a piè del poggio del Castel S. Lorento, e di la ripiegando da sett, a pon, passa per una lunga linea di termini artificiali attraversando il fiume Cornia donde salire di conserva sulle spalle del Monte Pitti, e del Monte Calvo, finchè al termine de Tre Spicchi sottentra la Com. della Gherardesca. Con questa l'altra di Suvereto fronteggia per circa un migl. nella direzione di sett., dopo di chè la nostra trova dirimpetto a sett. la Com. della Sassetta, camminando di conserva con essa per termini artificiali lungo il crimale de poggi, poecia sul fianco orientale di quello di Redigasti, per scendere nel torr. Massera situato di contro a grec. Costi presso la confluenza del torr. suddetto nel fi. Cornia trova la Com. di Monteverdi che tosto abbandona per arrivare sui confini della Com. di Massa Marittima.

La prima confinazione del territorio comunitativo di Suvereto fu stabilita col Comune di Massa fra i sindaci de' due paesi nell'anno 1404, mentre un anno dopo vennero determinati quelli con il Comune della Sassetta del contado di Pisa; e nel 1483 furono piantati i termini fra la il territorio di Suvereto de' signori di Piombino e quello della Com. di Campiglia della repubblica fiorentina. — (Arcs. Diri. San. Carte di Massa).

Fra i corsi maggiori di acqua che attraversano cotesto territorio contasi il fi. Cornia, e fra le strade rotabili havvi la regia Maremmana, dalla quale staccasi a Caldana di Campiglia un tronco di via che guida a Suvereto. Tutte le altre sono strade mulattiere, o malamente rotabili.

Rispetto alla qualità e struttura del terreno, esso varia in ragione della posizione corografica della contrada, riducendosi quello dei poggi intorno al capoluogo a rocce appenniniche, mentre verso i monti che si alzano a maestr. di Suvereto fra la Sassetta e Campiglia il terreno in gran parte consiste in rocce calcaree plutonizzate; e finalmente il suolo della pianura lungo il fiume trovasi coperto da un terreno di alluvione sparso di ciottoli e ghiaje in tutta la Valle

inferiore della Cornia.

Perciò che riguarda i prodotti di suolo, essi riduconsi, nella parte montuosa a selve di castagni e pascoli naturali, nelle pendici e nella pianura a campi sativi tramezzati da vigneti e da uliveti, piante che vennero sostituite in gran parle a quelle di Suvero, da cui sembra cosa naturale che Suvereto o Sughereto traesse il nome.

Nella parte bassa e segnatamente nella tonuta della Casetta di Cornia nel suolo di

questa Comunità sono state eseguite in diverse epoche delle piantagioni di alberi da frutto, di gelsi ecc.; e nella ripa destra del fiume sotto i mulini di Cornia fu di recente stabilita per cura di alcuni ortocultori francesi una copiosa pepiniera con piantonaja di mori bianchi e di gelsi delle Filippine.

Il giusdicente di Suvereto tanto pel civile come per il criminale è il vicario R. di Campiglia, nella qual Terra si trovano l'ingegnere di Circondario ed il cancelliere Comunitativo. L'uffizio di esszione del Registro è in Piombino, la conservazione delk ipoleche in Volterra, ed il tribunale di pri-

ma Istanza ora è in Grosseto.

MOVIMENTO della Popolazione della Com. E Parrocceta di Surenzo a tre epoche diverse (1), divisa per famiglie.

| Анно |          | femm. |     | femm. | conjugati<br>dei<br>due sessi | eccusiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |
|------|----------|-------|-----|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1833 | 94       | 104   | 129 | 84    | 338                           | 6                              | 175                         | 755                         |
| 1840 | 156      | 144   | 107 | 79    | 388                           | 4                              | 205                         | 878                         |
| 1843 | 150      | 145   | 176 | 134   | 386                           | 3                              | 234                         | 994                         |
|      | <u> </u> |       |     |       |                               |                                |                             |                             |

(1) Manca la popolazione delle prime due epoche (1551 e 1745) per essere allere Suvereto sotto il principato di Piombino.

SUVERO (CASTEL DI) DE VARA nella Val-di-Magra. — Cast. con chiesa arcipretura (S. Giovan Battista) già capoluogo di feudo, ora di Com. insieme alla Rocchetta di Vara, nella Giur. di Tresana, Dioc. di Brugnato, Duc. di Modena.

All' Art. ROCCHETTA DI VARA SI disse, che 'tanto il Cast. di *Suvero* come il Vill. della Rocchetta appartenevano ai marchesi Malaspina derivati da un Rinaldo ultimo dei cinque figli di Gioan Spinetta II, cui toccò nelle divise del 1535 il seudo di Bastia, che Rinaldo permutò con un di lui fratello.

La parr. di S. Gio. Batt. a Suvero nel 1832 contava 425 abit. — Ved. Rocchetta de Vara.

SUVICILLE. — Ved. Suisille nella Val-di-Merse.

SUVIGNANO. — Ved. Sovemano in Val d' Arbia.

SVEGLIA (già *Viellia*) nella vallecob del Mugnone sopra Firenze. — Cas. con ch. parr. (S. Andrea) nel piviere di Mootereggi, Com. del Pellegrino, già di Fiesolo, Giur. Dioc. e circa tre migl. a sett. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede presso la ripa destra del torr. ##gnone presso alla base orientale del poggio di Montorsoli.

Nel catalogo delle chiese della diocesi di Fiesole compilato nel 1299 trovasi la chien di Sveglia nel piviere di Montereggi sotto il titolo S. Andrea di Viellia.

La parr. di S. Andrea a Sveglia nel 1833 enntava 3o3 popolani.

LABRANO, O TARIANO nella Valle interiore del Serchio. — Cas. dove su una ch. parr. (S. Ponziano) nel piviere di Rigoli, Can. e Giur. de' Bagni di S. Giuliano, Dioc.

e Comp. di Pisa.

Fino dal 23 sebbrajo del 1048 con allo scritto in Pisa donna Ingalrada figlia del fu Gherardo e vedova d'Ildebrando, col conseaso di Guido detto Signoretto suo nipote e mendualdo, donò alla chiesa maggiore di Fin alcuni beni posti nei confini di Tabia-🗪, consistenti in uliveti, selve, orto ecc. hattre è quel Tabiano nel cui piano esisterano ancora nel secolo XV quelle paludi delle quali varj imperatori fecero dono alla chien maggiore di Pisa, paludi che furono mmmentate in una carta degli Olivetani di Fin scritta nel principio del secolo XV. --Maca. Dipl. Fior. Carte della Primaziale e degli Olivetani di Pisa.) — Ved. Ri-MLI (PIEVE DI).

Tabiano nella Maremma grossetana. — Vico perduto dove su una chiesa plebana sa Mont' Orsajo e la distrutta rocca di Fornoli, nella Com. e Giur. di Roccastrada,

Dioc. e Comp. di Grosseto.

Cno de' più antichi atti, scritto in Tabiamo territorio di Roselle, è del novembre 952, esistente fra le carte degli Agostiniani di Siena, ora nell' Arch. Dipl. Fior.

In una bolla poi del 1188 spedita dal Pont. Clemente III al vescovo di Grosseto ii trova confermata a quei diocesani la pieve ii Tobiano con le sue cappelle, diritti e

giarisdizioni. — Ved. Sassoforte.

Una carta inedita dell' Arch. Borghesi-Bichi di Siena in data del 6 marzo 1224 ci scuopre che la pieve di Tabiano della Diocesi di Grosseto allora era di giuspadronato delle monache di Monte Cellese. È un istrumento scritto nel monastero suddetto, col quale la badessa donna Duchessa in nome delle sue monache costituisce in procuratore un prete con facoltà di nominare persona idonea a cuoprire il posto di pievano nella pieve di Tabiano, e di presentarlo alla detta badessa per riceverne l'investitura.

Infatti la pieve di Tabiano su consermato al Mon. di Monte-Cellese da una bolla concistoriale del 175 spedita da Alessandro III da Ferentino. — (Arch. Borghesi cit.)

TAENA nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (S. Jacopo), cui fu annesso il popolo di S. Margherita a Rosina nel piviere, Com. e circa un migl. a maestr. di Chitignano, Giur. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Tanto il Cas. di Taena come quello di Rosina sono situati in poggio sulla ripa destra del torr. Rassina quasi dirimpetto al Cast. di Chitignano e poco lungi dalle scaturigini dell'acqua acidula di Chitignano, della di cui contea i due Cas. facevano parte.

— Ved. Chitignano.

Le parr. riunite di Taena e di Rosina nel 1833 contavano 255 abit.

TAGLIAFERRO nella Val-di-Sieve. — Contrada con borgata, nella Com. e circa migl. 1 \(\frac{1}{4}\) a sett. di Vaglia, Giur. di Scar-

peria, Dioc. e Comp. di Firenze.

Incontrasi cotesta borgata sulla ripa sinistra del torr. Carza lungo la strada postale Bolognese dove già su un antico ospedaletto con chiesa (S. Andrea) destinato ad accogliere i pellegrini. — Dalla borgata di Taglia-serro ebbe titolo una delle 72 leghe della Rep. Fior. in cui surono compresi quasi tutti i popoli delle Comunità di Vaglia e di S. Pier a Sieve, siccome può vedersi = egli statuti siorentini stati risormati nel 1415.

Sotto il regime di Cosimo I la lega di Tagliaserro si componeva dei 27 popoli seguenti; 1. S. Andrea a Cerreto Maggio, 2. S. Stesano a Piscina; 3. S. Pietro in Calicarza; 4. S. Miniato al Colle; 5. S. Michele a Fontebona, o alle Macchie; 6. S. Jacopo a Festigliano, o a Prutolino; 7. S.

Cresci a Marcinoli; 8. S. Maria a Carmignanello; g. S. Niccolò a Ferraglia; 10. S. Maria a Spugnole; 11. S. Niccolò a Spugnole; 12. S. Romolo a Bivigliano; 13. S. Lorenzo a Pezzatole; 14. S. Biagio a Carlone; 15. S. Alessandro a Signano; 16. S. Andrea a Pietramensola; 17. S. Martino a Briano; 18. S. Piero a Vaglia; 19. S. Giusto a Paterno; 20. S. Maria a Paterno; 21. S. Piero a Sieve; 22. S. Lorenzo a Gabbiano; 23. S. Jacopo a Coldaja; 24. S. Giusto a Fortuna; 25. S. Michele a Licigliano; 26. S. Stefano a Cornetole; 27. S. Michele a Lenziano. — I primi venti popoli spetlavano alla Comunità di Vaglia, gli ultimi sette a quella di S. Pier a Siere.

Tanto la contrada di Tagliaserm, come pure i distretti di Vaglia e di S. Piero a Sieve erano sottoposti alla medesima lega e potestà, quando nel 1417 surono riuniti alla potesteria di Piesole, sinchè per deliberazione del 1424 vennero dati alla potesteria del Borgo S. Lorenzo. — Finalmente nella statistica dell'anno 1551 la lega e contrada di Tagliaserro trovasi compresa, come attualmente, sotto la potesteria e vicariato di Scarperia.

Lo spedale di S. Lorenzo a Tagliaserro è rammentato quale stazione di pellegrini nel regolamento satto dalla reggenza del Granduca Francesco II, e Imperatore I di quel nome, pubblicato in Firenze li 18 novembre del 1751.

TAGLIAFUNI (BADIA DI) nel Vel-d'Arno superiore. — Cotesta badia, una delle antiche della Congregazione vallombrosana, una volta sotto il titolo di S. Maria di Nerana, venne traslocata nel secolo decorso in S. Maria al Ponte Rosso che resta sulla strada regia appena mezzo miglio a maestr. di Figline, nella Com. e Giur. medesima, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

All'Art. Badia di Tagliarom su detto che questo monastero sotto il titolo di S. Maria di Nerana sino dal secolo XI su sondato pei Vallombrosani, mentre esso trovasi rammentato nella bolla del 6 agosto 1090 del Pont. Urbano II a savore di quella Risorma monastica di S. Benedetto.

Uno dei più antichi abati del Mon. di Tagliasuni trovasi indicato in una membrana dell' i i maggio dell'anno i 196, appartenuta alla Badia di Monte Scalari, ora nell'Arch. Dipl. Fior. sra le carte del Mon. di S. Vigilio di Siena. Nel 1569 la chiesa abaziale di Tagliafuni fu restaurata e quindi sotto di 22 ottobre dello stesso anno dal vescovo di Firsole Angiolo da Diacceto consagrata.

Finalmente con lodo dell' 8 aprile 1710 tra il preposto e capitolo della collegiata di Figline ed i Vallombrosani restò convenuta la permuta dell'oratorio di 3. Maria al Ponte Rosso, spettante al detto capitolo, con la ch. parr. di S. Bartolommeo a Scampata di giuspadronato della Congregazione vallombrosana; e ciò ad effetto di poter trasferire al *Ponte Rosso* il monastero con la famiglia vallombrosana di *Tugliafuni*, stantechè quest'ultimo claustro minacciava revina. In conseguenza di ciò previa l'approvazione ottenuta dal cardinale Archinto protettore della Congregazione, nel di otto maggio del 1711, in memoria di colesta permuta, furono scolpite tre iscrizioni, usa relativa al vescovo di Diacceto che allora presedeva la diocesi di Fiesole , l'altra coa l'arme del Pont. Urbano VIII, sotto del quale fu eseguita la permuta, e una term iscrizione con l'arme abaziale sopra la porte maggiore che narra la storia della trastzione ed i personaggi che vi ebbero perte.

Questa Badia restò soppressa mel 1816, ed il suo parroco d'allora in poi reso immovibile.

La chiesa di S. Maria al Ponte Rosso, già a Tagliafuni, nel 1833 noverava 639 abit.

TAGLIATA (TORRE DELLA) alla Manna dell'Ansedonia. — Ved. Lattorale Toscano, e Orbetello Comunità.

TAGLIATA DI MURLO in Val·di-Merz.

— Villata nel popolo de' SS. Giusto e Clemente di Casciano in Vescovado, Com. e circa tre migl. a pon. di Murlo, Giur. di Montalcino, Dioc. e Comp. di Siena.

TALAMONACCIO (TORRE 20) — Pd.

l'Art. seguente.

TALAMONE, e TELAMONE sul lide del mare toscano. — Cest con porto dirimpetto al promontorio Argentaro, ossia Promontorio di Talamone, la cui ch. arcipretura (S. Maria Assunta) è compresa nella Com. Giur. e circa 1 a migl. a maestr. di Orbetello, Dioc. di Soana, Comp. di Grosseto.

Risiede il castello di Talamone sopra una rupe che sporge in mare, e che dal lato di pon. serve di sprone al suo antico porto a circa 70 br. sopra il livello marino. Nel corno orientale del porto nel medio evo fa innalzata una torre di difesa, situata fra Ta-

lamone e la foce della fiumana Osa, appellata oggidì la torre di Talamonaccio.

Il castello è circondato di mura, con rocca sovrastante. Il porto sebbene sia formato da una grande ansa capace di ricoverarvi un dì i navigli dalle fortune di mare, trovasi attualmente in tal guisa colmato da tanta rena ed ingombro da alghe in guisa che le feluche stesse, quando sono cariohe, difficilmente possono approdarvi.

Inoltre presso ed intorno al porto o cala di Talamone suol ristagnare una quantità di acque terrestri stantechè le arene e le piante marine spinte dalle traversie vi rialzano continuamente le gronde, in modo tale che nella calda stagione que' ristagni tramandano un fetore insopportabile, corrompendo l'aria intorno che i venti trasportano ad una lontananza incalcolabile a danno delle popolazioni, e specialmente di quella di Magliano.

Sarebbe un mancare alla storia se io passassi sotto silenzio un antore moderno che
col finto nome di Ferdinando Carchidio raccolse in mezzo all'oscurità ed alla scarsezza
delle memorie spettanti a Talamone materia
tanta da formarne due volumi in 8.°, il
primo dei quali solamente è stato pubblicato in Firenze nel 1824 sotto il titolo di
Manonia storicha della Antico e moderno TaLAMONE, ecc.

Volendo egli discorrere dell'origine di Talamone, cui ha dato l'epiteto di città antica, distingue il vecchio del nuovo paese.

L'A. per altro riprova non tanto il detto di Diodoro Siculo là dove asserisce, che questo porto ebbe il nome da un Telamone compagno degli Argonauti, ma ancora le parole del Volterrano che lo faceva derivare da un Talamone trojano approdatovi dopo la guerra di Troja. Il nostro Carchidio è di sentimento ebe il nome di Telamone, o Talamone, possa essere derivato dal verbo caldeo-siro, Telam, cioè, opprimere, diripere, nome che si confà (secondo lui) sopra ogni altra cosa si corsari.

« Dunque (soggiunge egli) Telamo, così « il Porto come il Promontorio, era il ni- « do ed il forte de' corsari, »

Ma il ch. ahate Lanzi, lungi dall'adottare simili favolose derivazioni opinava, che il nome fosse etrusco, e dato a questo luogo dall'incurvatura del suo porto. — (Saggio di Lingua Etrusca Vol. II.)

Infatti Carchidio si occupa nella prima parte ad illustrare alcune monete etrusche, in una delle quali riconobbe la testa dell'erne, ereduto sondatore di Tulamone; città deve ebbe special culto il dio Giove.

Anche nel cronico monetario del Passeri si riportano monete della zecca di Talamone coniate nell'anno 490 di Roma.

Ma lasciate da parte tante congetture ed etimologie, la meno dubbia sembra quella che Talamone sia di fondazione etrusca; su di che surono concordi Polibio, Strabone, Diodoro Siculo, Tolomeo e Plutarco sra i Greci; Plinio e Pomponio Mela sra i Latini.

Concorre poi a corroborare cotesto fatto la situazione del porto circoscritto fra l'attual Talamone e la torre di Talamonaccio, punto centrale dell'Etruria marittima, luogo adattatissimo al commercio innauzi che cotesto seno di mare si rendesse malsano ed incapace al riparo delle navi che veleggiavano nel Tirreno.

Di Talamone frattanto e del suo porto si fa menzione eziandio in Fabio Pittore verso gli anni di Roma 528 o 529, allorchè avvenne non molto lungi di costà la battaglia fra un orda immensa di Galli e gli eserciti riuniti dei due consoli romani C. Attilio Regolo e L. Emilio Papo. — Ved. gli Articoli Colonna di Burlano e Orantallo.

Ma la spedizione marittima più segnalata per Talamone accadde 87 anni incanzi l'era volgare quando vi approdò una flotta di C. Mario reduce dall'Affrica in Italia per abbattere con il suo partito quello dell'implacabile di lui competitore L. Silla. Appena smontato a terra con la cavalleria Mauritana e molti italiani a lui fedeli, Mario pubblicò in Talamone un editto che prometteva libertà ai servi purchè fossero venuti ad arrunlarsi sotto le sue bandicre. Dondeche il celebre capitano in pochi giorni raccolse una quantità de' più giovani ed animosi che caricò in 40 navi. Allora esibì la sua opera a Cinna, il quale dopo cacciato dal consolato con podereso esercito raccollo in varie parti dell' Italia aveva mosso guerra ai consoli di Silla. Frattanto Mario con quell' armamento non solo incrociava per mare onde impedire il passo ai viveri, e impadronirsi di quelli, ma inoltrandosi verso la spiaggia di Roma, sbarcò le sue truppe in Ostia, e di là s'incamminò con esse a Roma; e di prima giunta avendo preso il monte Gianicolo, quindi impadronitosi dell'eterna città, Mario sece orribile macello di quelli che reputava suoi nemici, o poco amici.

All'avvenimento di C. Mario su di qualche anno posteriore quello di L. Domizio Enobarbo senatore di Roma, la cui samiglia signoreggiava nel territorio Cosano. Imperocchè su ai tempi di G. Cesare, quando quest'ultimo assediava Marsiglia che Domizio Enobarbo spedì dai porti di Subcosa e di Talamone navigli armati a soccorso de' Marsigliesi.

Alla stessa famiglia patrizia si debbono non solo le Cetarie Domisiane esistite nei contorni di Porto S. Stefano, ma ancora varie lapidi relative a L. Domizio Enobarbo, ai suoi servi e liberti, non che ad una officina di terraglie (figuline Domitiane) per non dire di una vasta conserva d'acqua, della quale esistono tuttora grandiosi avanzi presso la Torre dell'Uomo, dove posteriormente si vuole che fosse posta una bugiarda iscrizione, nella quale si leggeva Thermae Diocletiani. — (Carchidio, Oper. cit.)

Ora quel sabbricato è residuato ad una stalla, che ha una sacciata lunga br. 28, tripartita e corrispondente ad altrettante stanze della lunghezza di 47 br. e larghe 8; divite da muri reticolati, nei quali vi è una porta di comunicazione che termina nell'ultimo recinto con emissario, donde escivano le acque per entrare in una conserva tuttora esistente circa 200 br. distante. In cotesto edifizio raccoglievasi l'acqua potabile per uso pubblico, la quale vi scendeva dai monti che le sovrastano dalla parte di maestr., oggi appellati i poggi della Bella Marsilia.

Dopo tuttoció una laguna di molti secoli interiompe la storia di Talamone, talché fino al 1300 questo paese non torna a rammentarsi, se non quando il Cast. col porto e distretto di Talamone erano pervenuti in dominio dei monaci della Badia di S. Salvadore sul monte Amiata.

In prova del qual vero citerò due istrumenti, col primo de' quali, del 15 aprile 1303, l'abate del Mon. predetto, consentendovi il suo capitolo, costituì in sindaco il monaco don Pietro da Corneto con facoltà di vendere al Comune di Siena il porto, la corte e beni di Tulamone, ad eccezione di una chiesa di S. Pietro, che dicevasi fondata in luogo Capao. In conseguenza di ciò, nel 12 sett. dell'anno stesso 1303, i reggitori della repubblica sanese, stando nel palazzo abitato dalla Signoria, ricevettero il Mon. Amiatino con i suoi beni sotto la protezione del Comune di Siena, promettendo

difendere il loro abute, e monaci con i suoi beni e castelli dalle violenze specialmente dei conti di S. Fiora. In conseguenza di cio fu ordinato di segnalare mediante confini la giurisdizione di Talamone da qualuque altra corte o castello che appartenesse si conti prenominati. — (Arcu. Diri. Fior. Carte Amiatine e Arcu. Diri. Samue.)

Col secondo istrumento del ao luglio 1310 l'abate stesso in nome dei suoi monaci, attesa l'accettazione fatta dal Comune di Siena del monaco Amiatino don Benedetto in pievano di S. Maria di Talamose, rimuove il suo antecessore don Ildebrandino e conferma in detta pieve il nuovo parroco, investendolo ancora dell'amministrazione de' beni spettanti alla parrocchia plebana di S. Maria di Talamone. — (Anca. Data Fron. Carte Amiat.)

Era già da qualche anno il porto di Talamone tornato in potere de'Sanesi, quando nel giugno del 1326 vi giunsero da Provenza sopra 10 galere 400 soldati di cavalleria, i quali passarono a Firenze col duca di Calabria. — Una nuova visita ebbe Talamone nel 1328 da Piero d'Aragona allorchè d'accordo con Lodovico il Bavaro isvestì e prese cotesto porto e castello.

Innanzi quel tempo però il Cast. di Tolomone era stato conquistato da alcuni nobili ribelli di Siena seguaci del partito di Arrigo VII, per cui il potestà della repubblica sanese nel 4 novembre del 1312 ebbe a pronunziare sentenza di morte contro coloro che si erano impadroniti della rocca di Talamone. — (ARCH. DIPL. SAN. Kalefo dell' Assunta n.º 957.)

Inoltre nello stesso Arch. Dipl. San. esiste una provvisione del 7 sett. 1321 scritta
in Siena da sei deputati eletti dai Signori
Nove ad oggetto di provvedere in modo che
il castel di Talamone fosse abitato da quelli
che avevano ottenuto dal Comune di Siena
il terreno dentro il paese col ricevere terre,
casalini ed altri incoraggiamenti allo scopo
di stabilirvi il loro domicilio

Che nel progredire del secolo XIV Talamone divenisse lo scalo principale marittimo della Rep. di Siena lo dichiara il trattalo da essi concluso nel 1357 coi Fiorentini, i quali ultimi si risolvettero di abbandonare il Porto Pisano e voltarsi invece a Talamone. In vigore di quelle convenzioni i Sanesi promiseeo acconciare il porto col mettervi le guardie, restaurare le strade che da Siena vi conducevano e fabbricarvi gli alherghi. Arroge a tuttociò la nota delle gabelle per i generi d'introduzione e di estrazione che in quel tempo si conducevano a Talamone; nota che su pubblicata dal Pagnini nel Vol. IV della sua Opera sulle Decime.

Già fino dal giugno 1410 incontrossi nei paraggi del monte Argentaro una flotta di Ladislao re di Napoli dove incontrò quella della Rep. Fior.; ma quest'ultima essendo stata rotta e dispersa, Talamone cadde in potere del vincitore, sebbene sosse ben presto recuperato per opera del conte France.

sco Sforza capitano del Fjorentini.

Che poi le concessioni del governo di Siena a benefizio degli abitanti di Talamone si estendessero anco in favore di coloro che si recavano a stabilirsi familiarmente in Orbetello, dopo che quest'ultimo paese era caduto in potere della loro Rep., lo dichiara una deliberazione presa nel concistoro sanese li 27 marzo del 1433, con la quale su provveduto, che a bonificamento e conservazione di Orbetello chiunque si fosse recuto stabilmente ad abitarlo avrebbe goduto delle franchigie medesime di quelli che abitavano nel porto e Cast. di Talamone, eccettuata la pensione che il Comune di Siena accordava alle persone che abitavano dentro il paese di Talamone. — (Arce. Dipl. San. T. XXVII delle Pergamene n.º 2097.)

Nel 1526 per disetto di opere di disessi il Cast. di Talamone fu preso da una flotta Pontificia sotto gli ordini dell'ammiraglio Andrea Doria. — (MALAVOLTI, Stor. San.

P. III. Lib. I.)

E quì cade il destro ricordare una relazione fatta nel 1531 alla Signoria di Siena dall'ingegnere Baldassarre Peruzzi incaricato di esaminare e riferire il suo parere intorno ai ripari da farsi in diversi luoghi della Maremma sanese. Nella quale relazione, rispetto alle mura del Cast, di Talamone il Peruzzi dichiarava, che dalla parte d'Affrico esse non superavano l'altezza di un braccio circa sopra terra, per cui il relatore faceva sentire il bisogno, di terminarle per essere di facile scalo verso il mare ai Turchi ed ai Mori « nè vi andranno a finirle, diceva il Peruzzi, più che canne 150 di muro ». -(GAYE, Carteggio ined. di Artisti. Pol. 11.)

Non corse però gran tempo, dacchè il paese di Talamone nel 1543 fu scalato e saccheggiato dai Turchi della flotta comandata dal Barbarossa. — Ved. OBBETHLLO.

Finalmente nel 1554 il Cast. col porto e distretto di Talamone, e la maggior parte de' paesi che per due secoli e mezzo hanno formato lo Stato de' RR. Presidj, fu preso da una flotta spagnuola, in nome della qual potenza, poscia di quella di Napoli, Talamone fu presidiato fino a che alla restaurazione del governo granducale (1814) Talamone con tutte le altre terre e castelli de' RR. Presidj venne consegnato alla Corona granducale di Toscana. — Ved. Oaserello.

La pieve arcipretura di Talamone sino dal 1310 era, come si è indicato, sotto l'invocazione di S. Maria, ed alla medesima ne appella una causa insorta nel 1348, all'occasione che i monaci Amialini prelendevano il giuspadronato della medesima: per cui con atto del 20 maggio di detto anno essi nominarono un procuratore per disendere le ragioni di quel monastero davanti al Card. Pietro Bertrand vescovo di Ostia, a ciò delegato dalla S. Sede. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia Amiat.)

Rispetto allo stato fisico, ed alle cause più plausibili della malaria di Talamone e dei paesi che dal lato di terra lo avvicinano vedansi gli Art. Magliano e Orbetello, Com.

La parr. arcipretura di S. Maria Assunta a Talamone nel 1833 noverava 157 abit.

TALAMONE e PENETO nel Val-d'Arno aretino. — Due popolazioni da lunga età riunite (S. Pietro a Talamone in S. Maria a Peneto) entrambe sotto la pieve maggiore di Arezzo, Com. Giur. Dioc. e Comp. medesimo. - Ved. PENETO (S. MARIA A).

TALAVERNA (VILLA DI) nella Val-di-Magra. — Ved. Gropport in Val-di-Magra.

TALCIONE in Val-d' Elsa. — Vill. che ha dato il vocabolo ad una chiesa (S. Maria a Talcione) cui su annesso il popolo di S. Stefano a Talcione, nella Com. Giur. e due migl. a lev. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, già di Siena, Comp. sanese.

Risiede sopra un colle presso la villa di Strozzavolpe, costà dove possedeva beni il gran conte Ugo, il quale nel 998 assegnò alla sua Badia di S. Michele in Morturi sopra Poggibonsi due poderi posti in Tulcione. - Più tardi vi acquistarono giurisdizione i conti Guidi, uno de' quali nel 1156, sece una permuta dei heni medesimi posti presso la canonica di Talcione con altri di pertinenza della Badia predetta. -In quanto poi alle controversie insorte fra i vescovi di Firenze e di Siena rispetto alla giurisdizione di questa contrada vedesi l'Art. Poccanonsi.

Due istrumenti, che uno verso la fine del secolo XI (1089) e l'altro sul principio del XII (1004), rogati nel castel di Talcione, danno a conoscere qualmente in quel frattempo il distretto civile di Talcione era passato dal territorio sanese in quello fiorentino, mentre l'istrumento del 1089 fu rogato nel Cast. di Talcione, contado sanese, ed il secondo nel territorio fiorentino. — (Anca. Dipl. Fron. Carte della Badia di Passign. e di S. Eugenio presso Siena). — Ved. Agrasa (S.) in Chianti.

In chiesa di S. Maria a Talcione nel 1508 fu ammensata con i suoi beni all'arcispedale di S. Maria Nuova, il quale ne conserva il giuspadronato.

La parr. di S. Maria a Talcione nel 1833 noverava 152 abit.

TALLA nel Val-d'Arno casentinese. — Vill. già Cast. con ch. plebana (S. Niccolò) capoluogo di Comunità, nella Giur. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra un poggio omonimo nel monte che propagasi dalla così detta Alpe della SS. Trinità, fra il gr. 29° 26′ 4″ long. ed il 43° 30′ 6″ latit., 6 migl. a maestr. di Subbiano, circa 13 migl. nella stessa direzione da Arezzo, e intorno a 8 migl. a ostro-lib di Bibbiena.

Fu il Cast. di Talla per qualche tempo signoria de' conti Ubertini di Chitignano, ai quali da alcuni genealogisti venne innestata per via di donne la famiglia Concini per far credere che dal castel di *Penna* deGli Ubertini di Talla derivasse Bartolommes Concini, sebbene nato da un agricoltore nel villaggio di *Penna* presso Terranuova. — Ved. Panna nel Val-d'Arno superiore.

Meno dubbia è la patria della nobil famiglia degli Accolti di Arezzo che esci da Pontenano castelletto sopra Talla dominato in qualche modo anch'esso dai conti Ubertini, i quali sino del sec. XII cederono usa parte di diritti sopra alcune chiese del piviere di Pontenano alla Badia della S6. Trimità posta nell'Alpe superiore dentro il perimetro territoriale di questa stessa Communità.

Insatti un atto del 2 nov. 1319 riguarda l'immissione in possesso della chiesa di S. Lorenzo a Bicciano data dal prete Simone pievano di S. Paolo a Pontenano, come escutore a ciò costituito dall'abate del Mon. della SS. Trinità nell'Alpe. L'atto su rogate nella villa di Bicciano di sopra, dov'en la chiesa di S. Lorenzo, mentre una carta del 10 luglio 1317 tratta de' comfini della parr. di S. Lorenzo a. Bicciano di sopra con quelli della cura tuttora esistente di S. Maria a Bicciano di sotto.

I nobili di Talla della consorteria degli Ubertini come segusci dell'arcivescovo Visconti all'occasione della guerra del 1351 furono inclusi nella pace di Sarana del 1353, finchè nel marzo del 1383 Talla, come castello del contado aretino si rese alla Signoria di quella Rep. dopo che Azzo di Franceschino degli Ubertini ebbe consegnata ai Dieci di Balia di guerra i suoi castelli situati nel contado di Arezzo, e che su accettato nell'accomandigia della Repubblica.

MOVIMENTO della Popolazione del Castello di Talla a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Anno | masc. | femin. |    | femm. | coniugati<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STIGI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolas |
|------|-------|--------|----|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 |       | _      | _  | _     | _                             |                                | 34                          | 201                        |
| 1745 | 47    | 38     | 5o | 61    | 98                            | 3                              | 67                          | 297                        |
| 1833 | 80    | 72     | 82 | 78    | 136                           | 4                              | 105                         | 452                        |
| 1840 | 74    | 71     | 85 | 102   | ı 58                          | 4                              | 107                         | 494                        |
| 1843 | 68    | 54     | 70 | 99    | 188                           | 4                              | 102                         | 478                        |

Comunità di Talla. — Il territorio comunitativo di Talla occupa 17,620 quadr. 422 dei quali spettano a corsi d'acqua e a strade. Nel 1833 vi si trovavano 2020 individui a proporzione di circa 95 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Dirò con i compilatori del Calendario casentinese per l'anno 1839, che questa Comunità si distende per l'Alpe di S. Trinita, per ripidi seni e per gioghi formati da monti che da quella in varie direzioni si diramano.

fumano. Confina con quattro Comunità. Da primo mediante la giogana dell' Alpe di S. Trinita essa fronteggia dirimpetto a pon.-lib. con il territorio della Comunità di Loro, a partire dal giogo del Poggio Cappone sino al termine delle Capannine, dove dal lato di lib. sottentra il territorio de' Due Comuni distrettuali di Laterina, col quale il territorio di Talla arriva al termine della Volta. Costì insatti voltando saccia da lib. a scir. il territorio di Talla trova di fronte quello delle Com. di Capolona, col quale si accompagna da primo per termini artificiali, a partire da! sosso Doccia, di poi mediante quello della Fonte al Topo entrambi si accompagnano nel borro di Zenna. Ivi cessa La Com. di Capolona e viene a confine l'altra di Castel-Focognano, da primo dirimpetto a lev. poscia di contro a grec. dove mediante i fossi del Martinelli e del Formenone arrivano sul torr. Salutto, il quale rimontano per mezzo migl. nella direzione di lev. a pon. finchè lo attraversano alla confluenza del sosso Bonano, che percorrono, nella direzione di sett.-maest. passato il quale entrano dal lato di lev. nel borro del Corniolo, verso cui si dirigono piegando a grec., poi a maestr., finche dopo un buon migl. di salita trovano nell'opposto fianco il torr. Carda. Mediante quest' ultimo le Comunità di Talla e di Castel-Pocognano tronteggiano per un miglio e mezzo; quindi la nostra lascia suori il torr. Carda per av-Viarsi di fronte a maestro sul poggio di *Pra*tolino, e di là voltando faccia da maestr. a grec. arriva sull'Alpe di S. Trinita passando davanti ai ruderi di questa Badia per giungere sul giogo del Poggio Cappone dove ritorna a confine il territorio della Com, di Loro.

Fra le maggiori montuosità contasi quella dell'Alpe, di S. Trinita, che si alza quasi br. 2650 sopra il livello del mare Mediterraneo.

Il Salutio ed il Talla sono i due maggiori corsi d'acqua che attraversano il territorio di cotesta Comunità, comecchè la contrada si trovi solcata da numerosi piccoli fossi, fra i quali il Capraja ed il Cardo.

Ad eccezione di un tronco di strada rotabile che per circa un miglio staccasi dalla provinciale a Russina per entrare nel territorio comunitativo di Talla percorrendo la ripa destra dell'Arno, tutte le altre vie sono mulattiere e pedonali.

La struttura fisica dei monti del territorio in discorso consiste generalmente in strati di macigno alternanti con lo schisto marnoso (bisciajo) e più di rado col calcare compatto (alberese). — Ved. Cassel-Focumano, Comunità.

I prodotti del suolo si riducono a foreste di querci, a praterie naturali, ed a selve di castagni, per quanto nelle colline inferiori e più meridionali si coltivi con qualche industria la vite, e vi prosperino in copia le piante dei gelsi. La Comunità di Talla è stata eretta con decreto Napoleonico nell'anno 1809 smembrandone il suo territorio dall'antica Comunità di Castel Focognano.

La popolazione di questa Comunità sussiste per la maggior parte dei prodotti delle selve di castagni, e delle praterie naturali esistenti nei popoli di Capraja, di Paltona e di Pontenano di sopra.

Il paese di Talla manca di mercati settimanali e di fiere annuali. — La sua antica chiesa parrocchiale di S. Niccolò risedeva sopra una rupe che precipita sulla destra del sosso Lavanzone alla sua confluenza nel borro di Capraja.

Al luogo di quella chiesa ridotta ad uso di sepolereto conservasi tuttavia il vocabolo di Castello. — In Talla risiede il solo magistrato civico, mentre il suo giusdicente civile è in Bibbiena, la cancelleria Comunitativa in Rassina, l'uffizio di esazione del Registro in Poppi, l'ingegnere di Circondario, la Conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza si trovano nella città di Arezzo.

NB. La Patrocchia di Bagno tegnata con l'asterisco (\*) nelle ultime due epubli apparteneva ad altra Comunità.

TAMBURA (ALPE perce) sopra Masta quali spettavano in quell'anno alla Ca Ducale. - Fed. ALPE APUANA & MANA-DU-Que. Comunità.

CASTRL-RUOVO TANCREDI.

TANONA, o TAONA (BADIA A). - Fed. ABARIA DI FORTARA TARONA.

TAPPONECCO in Val-di-Magra. — Cas. nell'ex-feudo di Varano sull'Appennino fra l'Alpe di Camporaghena e Mont'Orsajo presso le più alte sorgenti del torr. Tavarone pella parc, di S. Maria di Apella, Com. e circa 3 migl. a maestr. di Varano, Giur. di Licciona, Dioc. di Massa-Ducate, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena. - Fed. VARABO.

TARSIGNANO nella Valle-Tiberina. -Cas. con ch. parr. (S. Gio. Battista) nella Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro-lib. di Monterchi, Dioc. di San-Sepolero, già di Arezzo, Comp. aretino.

Risiede in poggio sulle pendici cettentrionali del Monte-Marzana presso la ripa sinistra del torr. Padonchia .- Ved. Mourancas.

La parr. di S. Gio. Battista a Tarsignano nel 1833 contava 123 popolani, 32 dei

nità limitrofe di Anghiari.

TARTAGLIA nella Val-di-Tora. — 🚰 TANCREDI (CASTEL-NUOVO). - Fed. che ebbe chiese parr. (S. Cristina) dote & trasfocata la pieve di Gollo-Mattaccino, (\$-Martino in Colline) inpanzi che em fee unita alla cura di S. Ermo a S. Eraste, nella Com. Giur. e circa migl. 4 a ostro di Lori , Dioc. di San-Ministo , già di Lom, Comp. di Pisa. - Fed. Gullo Marragno.

TARTIGLIA nel Val-d'Arno cascatisese. — Cas. con ch. parr. (S. Jacopo), cri fu annessa la cura di S. Bertolommeo s Strapetegnoli, nel pievanato di Romesa. Com. Giur. e circa due migl. a lib. di Proto-Vecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. #

Ruiede sul fianco orientale del monte della Consuma fra le sorgenti del fosso Bio o la strada provinciale Casentinese.

Quando nel 1779 fu unito al parroco 🗸 Tartiglia il soppresso popolo di Strapett gnoli, una porzione del medesimo tocciai parrochi di Sala e di Poppiena.

La pare, di S. Jacopo a Tartiglio et 1833 contava a15 obit.

TARTIGLIESE nel Val-d'Arno superiore. — Vill. con ch. parr. (S. Maria) nel piviere, Com. Giur. e circa due migl. u seir. di Figline, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi sopra una piaggia alla destra della strada postale aretina quasi a mezza via fra le Terre di San-Giovanni e di Figline.

Possedeva beni nel popolo di S. Maria al Tartigliere Luca della Robbia celebre sultore in terre vetriate. La qual cosa si manifesta in una denunzia di beni fatta in Firenze mel 1457 agli uffiziali delle Decime da Luca di Simone di Marco della Robbia, stata riportata dal Gaye nel Vol. I del Certeggio inedito di Artisti sotto il R.º LXXI.

Dalla denunzia medesima risulta, che Luca e suo fratello Marco di Simone possedevano nel popolo di S. Maria al Tartigüese nel Valdarno di sopra la terza parte di un podere che dava di rendita 20 staja di grano, e che il detto Luca della Robbia allora era giunto all'età di anni 58, vale a dire nato nel 1400.

Le chiesa parr. di S. Maria al Tartigliese fino dal 1175 da Rodolfo vescovo di Fiesole fu assegnata alla nuova ch. plebana di Figline, staccandola da quella di Gaville.

— Ved. Figura.

La parr. di S. Maria al Tartigliese nel 1833 contava 285 abit.

TASSAJA (S. CLEMENTE ALLA) nella Val-di-Sieve, o a MONTE CAROSO. — Ved. Monte Caroso, e Carra-Vecchia.

TASSO (CASTELLO per.) nel Val-d'Arno superiore. — Cast. con ch. parr. (SS. Jacopo e Filippo), eni furono annessi i popoli di S. Maria e di S. Stefano al Tasso nel piviere di Gropina, Com. Giur. e circa un migl. a lev.-scir. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede fra Terrandova, Ganghereto, Castiglion-Ubertini e la ripa destra dell'Arno, sopra una piaggia di sabbione, che ha sertito di cimitero ad un gran numero di giganteschi quadrupedi di razze perdute, e dei quali si parlò nell'Art. Castel-Franco m sopra, e si tornerà a parlare in quello di Tarrandova, Comunità.

Fu il castel del Tasso uno dei seudi dei conti Guidi confermato loro dagli Imperatori Arrigo VI (1192) e Federigo II (1220) sebbene si trovi dominat dai loro subseudatori, gli Ubertini ed i Pazzi del Val-d'Arno.

Nel nov. del 1310 gli uomini del Cast. del Tasso elessero un sindaco per presentarsi davanti la Signoria di Firenze ad esporre, qualmente il loro paese e distretto era continuamente molestato dagli Ubertini e dai Pazzi del Val-d'Arno, nemici della parte Guelfa; e che il castello medesimo con le sue appartenenze trovandosi dentro i confini del contado fiorentino, a nome del suo Comune faceva istanza alla Signoria, affinchè il Cast. del Tasso col suo territorio sosse riunito al territorio comunitativo di Montevarchi. Dondechè con riformagione del nov. dello stesso anno fu dichisrato, che il Cast. del Tasso col suo distretto facesse parte della Lega di Montevarchi nel Sesto di S. Piero Scheraggio senza però essere sottoposto a gravezze maggiori di quelle consuete affine di meglio provvedere alla sua

Se cotesta legge ebbe effetto, ed in caso affermativo per quanto tempo si mantenesse in vigore, io l'ignoro; so bensì che negli statuti fiorentini del 1415 il Cast. del Tasso era tornato a far parte della lega, Com. e potesteria di Terranuova. — Fed. Transporta.

La parr. de' SS. Jacopo e Filippo al Tasso nel 1833 contava 421 abit.

TASSONARA nella Val-di-Magra. — Villata compresa nel popolo di S. Maria a Riccò, Com. di Terrarossa, testè di quella di Bagnone, Giur. medesima, Dioc. di Pontremoli, stata di Iaini-Sarzana, nel Comp. di Pisa. — Ved. Riccò di Terrarossa.

TATTI (Tactae) nella Val-di-Bruna in Maremma. — Cast. con ch. plebana (S. Maria Assunta) nella Com. Giur. e circa 10 migl. a lev.-scir. di Massa-Marittima, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Risiede in poggio fra immense foreste presso le sorgenti del torr. Follonica che scendono dal lato di ostro del suo poggio e quelle del Confiente che precipitano ni suo lib., avendo Prata a sett., Perolla a pon., i ruderi della rocca di Pietra a ostro, e Rocca-Tederighi dal lato di lev.

Una delle più antiche memorie di questo luogo la trovo fra le carte degli Agostiniani di Siena provenute da quelle della Badia a Sestinga. È un'atto di locazione del 19 febb. 1069 fatto dall'abate del Mon. di S. Bartolommeo a Sestinga della metà di case, chiese e terre ottenute in donazione da detto Mon., i quali beni si dichiararono posti in luogo

sopra all'ex-seudo di Varano, passando fra la Bastia e Licciana e di la sotto la Pieve a Monti, per entrare poi nel territorio granducale di Terrarossa, le cui mura orientali lambisce innanzi di vuotarsi dopo 8 in 9 miglia di rovinosa discesa nel siume Magra.

TAVENA, o TAVENNA nella Val-d'Arbia.

— Cas. perduto seppure non su il borgo di Taverna dell' Art. seguente dove su una cappella (S. Bartolommeo) di giuspadronato delle monache di Monte-Cellese, confermata loro insieme con la pieve di Tabiano ed altre chiese dal Pont. Alessandro III mediante una bolla concistoriale data nel 1175 in Perentino. — Ved. Tabiano.

Inoltre in Tavena, in Arbiola, in Vescona ecc. possedevano beni i monaci Benedettini di Sa Eugenio al Munistero presso Siena, siccome apparisce da due diplomi degl' Imp. Arrigo IV (4 giugno 1081) e Federigo I (8 agosto 1185.)— (Arca. Boncara-Bichi di Siena, e Dipl. Fion. Carte del

Mon. di S. Eugenio).

TAVERNA, o TAVERNE D'ARBIA. —
Borgo sulla testata sinistra di un ponte omonimo che cavalca il fi. Arbia, e sul quale
passa la strada provinciale Lauretana presso
la chiesa di S. Ansano a Dosana e quasi sull'ingresso del valloncello di Montaperto, nel
popolo di S. Paolo a Presciano sul confine
della Com. Giur. e circa 6 migl. a pon. di
Castelnuovo Berardenga, con quella delle
Masse del Terzo di S. Martino Dioc. e Comp.
di Siena, che trovasi 4 migl. al suo maest.

Ebbe forse questo luogo il nome di Taverne (ad Tabernas) da qualche antica mansione lungo una strada romana che doveva

condurre a Siena.

l'Arbia è opera dell'ingegnere Pietro Ferroni ordinata nel 1787 dal gran Leopoldo in luogo di un ponte antico, di cui si trovano memorie nel 1353 fra i libri del consiglio della Campana nell'Arch. Dipl. Sun. — Ved. l'Art. precedente.

TAVOLA (S. MARIA MADDALENA ALLA) nella Valle dell'Ombrone pistojese. —
Contrada compresa nelle RR. Cascine del
Poggio a Cajano sulla ripa sinistra del fosso
Dogaja che entra nel fi. Ombrone presso il
Poggio a Cajano dove il fiume stesso è caralcato dal primo ponte di serro sospeso per
suidare dalla strada regia alla ch. di Tavoa ed a Prato, dalla qual città essa dista 3

migl. e nella cui Com. e Giur. è compresa, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

La contrada di Tavola nei secoli caduti costituiva una delle 44 ville del distretto di Prato. — Rispetto al movimento progressivo della sua popolazione basta ripetere quanto fu indicato sotto gli Art. Pistoja, Diocesi, e Prato, Comunità, nei quali fu detto, che la popolazione della parr. di S. Maria Maddalena alla Tavola nel 1551 era di soli 279 individui, quella dell'anno 1745 di 542 abit. mentre nel 1833 vi si contavano 903, e nel 1840 fino a 956 abit.

TECCIOLI (PONTE A) o A TECCIOLE nella Valle dell'Ombrone pistojese. — È un'antico ponte che cavalca il fiume Ombrone dirimpetto alla chiesa di S. Maria a Gello, nel cui popolo è compreso per metà, circa due migl. a sett.-maestr. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Rammenta fra gli altri cotesto Ponte a Tecciole un istrumento del Vescovado di Pistoja, ora nell' Arch. Dipl. Fior. rogato nel Comune di Gello li 16 agosto del 1486, nel quale trattasi del fitto di un mulino con le terre annesse posto al Ponte a Tecciole nel Comune di Gello con l'onere dell'annuo canone di 57 omine di grano, e staja tre di fave.

TEDALDA (BADIA) nella Valle di Marecchia. — Ved. Badia Tedalda.

TEDERIGHI (ROCCA) in Mareroma. — Ved. Rocca Tederighi.

TEGA (BADIA A).— Ved. BADIA A TEGA, dove su inviato il lettore all' Art. BADIA DI SELVAMONDA, consusa con questa di Tega, mentre la chiesa della Badia di S. Salvatore a Selvamonda è posta sulla ripa sinistra del torr. Zenna nel popolo di Bagno, ora Com. di Capolona, quando la Badia di S. Antonio a Tega è una cura della Com. di Ortignano, la quale nel 1833 contava 76 abit. — Ved. Ontignano, Comunità.

TEGLIA (S. MARIA DI) nella Val-di-Magra. — Contrada che ha dato il nome ad un torr., già detto Capria destra e ad una ch. parr. nella Com. Giur. e circa tre migl. a ostro di Pontremoli, Dioc. medesima, stata di Brugnato, nel Comp. di Pisa.

Risiede la chiesa sulla ripa sinistra del torr. omonimo poco innanzi che questi entri nella Magra dirimpetto alla confluenza dell'altro torr. Capria sinistra, entrambi designati come limite meridionale al distretto dell'antico Comune di Pontremoli con

Golfo della Spesia presso la riva del mare e nel meridiano del promontorio occidentale di Portovenere.

La parr. di S. Giorgio al Telaro, o Tel-

laro, nel 1832 aveva 398 abit.

TELENA (PIEVE DI) e SIGLIANO in Val-Tiberina. — Chiesa plebana sotto l'invocazione di S. Maria nel Cas. di Sigliano, Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro di Pieve-S.-Stefano, Dioc. una volta di Arezzo, ora di San-Sepolero, Comp. aretino.

Il piviere di Telena e Sigliano attualmente conta 5 parrocchie succurzali, cioè; t. Brancialino prioria, con sonte battesimale, 2. Castelnuovo; 3. Baldignano; 4. Valhenda; 5. e Tizzano. — Fed. Sigliano, e

Sas-Seroleno (Diocesi).

TELLARO DE LERICI. — Ved. TELARO.
TEMPAGNANO, O TEMPANIANO DE
MECIMO in VAL-D'OTTAVO nella Valle del
Seschio. — Cas. che ha dato il titolo ad una
pare. (S. Prospero) nel piviere di Diecimo,
Com. del Borgo a Mozzano, Giur. del Bapro, Dioc. e Duc. di Lucca.

Due ville con questo vocabolo esistono tuttora mel Ducato di Lucca, una con chiesa dedicata a S. Andrea in Tempagnano nel giviere di Lunata situata a lev. di Lucca, l'altra al suo sett. in Val-d'Ottavo sotto l'invocazione di S. Prospero a Tempagna-

m nel piviere di Diecimo.

E credibile che a quest' ultimo luogo volese riserire una carta dell'Arch. Arciv. di Lucca, in data del 25 dic. 765, con la quale un tale Aurisperto del vico Ariana (Riana) dond tutti i suoi beni alla chiesa di S. Agata in Tempaniano, di cui egli era seto sondatore e rettore.

Alla stessa chiesa di S. Agata in Tempeniano appella un' altra membrana lucthese dell' 6 maggio 873.—(Memon. Lucca. Vol. IV. P. I e II.)

Inoltre il pio uomo Tassillone con suo testamento del 29 febb. 768 lasciò molti beni a varie chiese, fra i quali una casa posta in Tempaniano. — Anche nel 23 sett. del 770 Tanualdo con due figli donarono alla chiesa di S. Pietro da essi fondata in Tempaniano, dove essi abitavano, tutti i loro beni. — (Memor. cit.)

Più specialmente al Tempagnano di Diecimo sembra che debbansi riferire i documenti seguenti; e prima di tutti un atto dell'anno 829, 15 sett., col quale l'ictro rescovo di Lucca costitui due fratelli sacerdoti figli del su Arnicauso del vico di Tempaniano in rettori della chiesa di S. Miniato a Sesto. — (Memor. cit.)

Più tardi riceve dei tributi da cotesto Tempugnano la chiesa di S. Pietro di Roma, siccome rilevasi dai registri vaticani di Cencio Camerario.

La parr. di S. Prospero a Tempagnano di Diecimo nel 1832 contava 271 abit.

TEMPAGNANO m LUNATA. — Contrada cou ch. parr. (S. Andres) nel piviere di Lunata, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città la chiesa di S. Andres a Lunata, situata presso la strada postale Pesciatina, trovasi circa due migl. a lev. di detta città. — Nei secoli più vicini al nostro su aggiunto al piviere di Lunata, ed alla contrada di Tempagnano anche la parr. di S. Vito. — Ved. Lunata (S. Vito A).

La parr. di S. Andrea a Tempagnano nel-

l'anno 1832 contava 405 abit.

TENDOLA in Val-di-Magra. — Vill. con ch. parr. (S. Caterina) nella Com. Giur. e quasi 3 migl. a sett. di Fosdinovo, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede sulle spalle del monte di Fosdinovo lungo la strada militare Modanese, fra i casali di Pulica e di S. Terenso de' Monti, presso al confine sett. dell'exfeudo di Fosdinovo con la Com. granducale di Fivizzano.

La parr. di S. Caterina a Tendola nel 1832 aveva 378 abit.

TENERANO in Val-di-Magra. — Vill. con ch. parr. (S. Michele) nella Com. Giur. e circa 6 migl. a ostro di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede Tenerano sul fianco settentrionale del monte della Spolverina, ossia di Tenerano, a 972 br. sopra il livello del mare Mediterranco, mentre il giogo del monte fu riscontrato dal Pad. Inghirami all'altezza di 1803 br. sopra lo stesso livello.

Esso divide il territorio meridionale di Fivizzano da quello settentrionale di Carrara, e trovasi fra terreni calcarei metamorfosati e cavernosi, talchè Tenerano è noto ai naturalisti per le sue maestose caverne. — Esso faceva parte dei feudi de' marchesi Malaspina dell'Aquila quando i suoi abitanti insieme a quelli d'Isolano si sottomisero alla Rep. Fior. per atto pubblico del 12 aprile 1504. — Ved. Isolago.

Esiste nell'Arch. delle Riformagioni una relazione giuridica sotto di 26 luglio 1554 al magistrato degli Otto di Pratica fatta da Francesco Forelli sopra alcune verteuze tra gli nomini di Tenerano da una parte e quelli di Cecina e Bardino dall'altra parte per rispetto ad alcuni ai terreni denominati Saluto, e Val-di-Prata.

Lo parr. di S. Michele a Tenerano nel 2833 noverava 169 populani.

TENTENNANO, O TIMTENN (NO (ROCCA A) in Val-d'Orcia. — Ved. Rocca d'Oacia, e CASTIGLION D'ORCIA.

TENUTA n'ACONA nell' Isola dell'Elba.

- Ped. Achna, a Porto Lungone.

- DI COLTANO. - Ved. COLTANO.

- DRL FITTO DI CECINA. - Ved. Fir-TO DI CECINA.

- DI SAN-ROSSORE - Fed. SAN-ROSSORE, e CASCINE RR. DI PISA.

- DEL TOMBOLO. - Ved. Tomsoco (TERUTA DEL) e PONTI DI STAGRO. Gli stessi invii rispetto a tutte le contrade designate sotto il vocabolo generico di Tenuta, o gran fattoria.

TEODORO (S.) A PORTA TUPI nel suburbio meridionale di Siena, Com. delle Masse di Città, Giur. Dioc. e Comp. sanese. — La chiesa sotto il titolo de' SS. Teodoro e Frediano, esistita di contro al momastero di Monte Oliveto, su riunita con la distrutta chiesa e Mon. di S. Margherita alla cura di S. Matteo, o di S. Maffeo e di S. Apollinare,

Il comunello di S. Teodoro a Porta Tufi, comunemente sotto il titolo di S. Muffeo nel 1347 aveva un giusdicente minore. -Nel 6 e 7 giugno del 1554 i Sanesi con le truppe francesi soffrirono in cotesta contrada gravi perdite dalle truppe imperiali-medicee guidate dal March. di Marignano; nella quale circostanza erano state atterrate molte case nel poggio di S. Margherita con l'intenzione di costruirvi un bistione di difesa della città, (Diario del Sozzini nel Fol. II dell' Arch. Stor. Ital. - Ved. Siena (MASSE DI CITTA').

La parr. di S. Teodoro e S. Margherita in S. Metteo nel 1833 conteva 319 abit.

TEREGLIO nella Valle del Serchio. -Vill. cou ch. parr. S. Maria Assuntai già filiale della pieve de Monti, di Villa nella Com. Gior, e quasi tre migl. a scir. di Coreglia, Dioc. e Duc. di Lucca.

del monte Fegatesi alla destra del torr. Fegona lungo la strada ducale aperta sulk sprone meridionale dell'Appennino di Ron dinaja. - Il Rev.mo Pad. Prof. Michel Bertini nelle osservazioni trigonometriche fatte nel Ducato di Lucca trovò la sommiti del campanile di Tereglio a 1025,3 br. lus chesi sopra il livello del mare.

In questa occasione rettificherò un equi voco di parole occorso a pag. 874 del Vol; II di quest' Opera dove dissi, che le braccia lucchesi stanno alle br. fior. come 10,000 f 10,117 invece di dire, che le braccia fior stanno alle lucchesi come 10,000 z 10,117.

Il popolo di Tereglio nel secolo XII continuava a far parte della pieve de' Monti di Villa, comecche innanzi il mille focati soggetto alla pieve distrutta di S. Stefano a Bargi. - Ved. Monti di Villa e Villa TERENZANA.

Il popolo di S. Maria a Tereglio nel 1832 ascendeva a 653 individui.

Terenzana (Villa di) nella Val-di-L& ma. — Ved. Monti di Villa, e Villa Te

TERENZANO, o TERENZIANO nel Val d'Arno fiorentino. — Cas. con ch. prioria S. Martino) nel piviere di Remole, Coni. Giur. e circa 4 migl. a scir. di Fiesole, altrettante a lev. di Firenze, nella cui Dioc. e Comp. è compreso.

E situato in poggio sulle pendici meridionali di quello di Settignano ed a cavaliere della villa privata di Mont'Albano.

L'origine di questo nome dev'essere antica seppure, come sembra, derivò dai possessi che costà poterono avere le genti remane della famiglia Terensia.

Rammenta cotesto Cas. di Terenzano una membrana del marzo 1140 scritta nel borgo di Montaguto presso S. Ellero, relativa ad una rinunzia in favore dei monaci della Vallombrosa di tutti i diritti che uno aveva sopra alcuni beni posti in questo *Terenzano*. - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte di Pallombr.)

La parr, di S. Martino a Terenzano nel 1833 contava 137 abit.

TERENZANO's TURLAGO in Val-8-Magra. — Due Cas. sotto una sola pa**re.** (SS. Jacopo e Filippo), nel piviere di Codiponte, Com. Giur. e due in tre migl. a scir. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Cotesti due casali risiedono sullo sprone Bissede in paggio sul fianco occidentale del monte omonimo, quello di Terensuno dal lato di scir. mentre il Cas. di Turlugo è dirimpetto a maestr.

La parr. di Terenzano e Turlago nel 1833

conteva 169 abit.

TERENZANO, O TERRENZANO MELLE MANE DE CITTA'. — Fed. TERRENEANO.

TRREMEANO in Val-di-Cecina. — Cas. distrutto che diede il titolo ad una ch. nel piviere di Gabbreto, ora di Monte-Catini m Val-di-Cecina, Com. medesima, Giur. e Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

A Terensano nei secoli Medicei su eretto en edifizio dai primi Granduchi di Toscana per lavorare la miniera di rame che cercami nelle viscere de' poggi di Monte-Catini.

TERENZO (S.) AL MARE. — Ped. SAN Tambéo Al Mare.

TERENZO S.) DE' MONTI. — Ved. SAN Tenenzo DE' MONTI in Val-di-Magra.

TERENZO (POGGIO S.) — Ved. Poc-

en S. Tenenzo nella Garfagnana.

TERINE, o TERRINE sul Cersone in Val-Tiberina — Cas. con ch. parr. (S. Agabi) nel piviere di S. Casciano, Com. Giur. Soc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città lachiesa di Terine trovasi 8 migl. a scir.

Risiede sul fianco occidentale del Monte-Lezana a la destra del torr. Cersone, quasi le migl. a grec. della pieve di S. Casciam. — La popolazione di S. Agata a Tetime nel 1833 ascendeva a 227 abit.

TERME. — Ved. Bigni e Bagno.

TERMINI (DOGANA pe' pur) nella Valdi-Chiana. — Ved. Contona (Comunità) e l'Art. seguente.

TERENTOLA, o TERONTOLA in Valdidiana. — Borgata con ch. plebana (S. dio. Evangelista) nella Com. Giur. Dioc. e cata migl. 5 a ostro-scir. di Cortona, Comp. di Arezzo.

Trovasi lungo la strada postale di Perugia preso il confine del Granducato, circa un agl. a sett. della Dogana dei due Termini.

La pieve di Terontola nel 1400 portava di distintivo di Bacialla, siccome su detto dell' Articolo.

La pieve antica di Bacialla verso la metà del secolo XV esisteva presso il lago Trameno dove adesso è un podere della mensa vescovile, appellato il Quercione.

Il preiere di Bicialla, ora di Terontolu, unta tre chiese suffragance; 1. S. Andrea Bucialla, stata unita a S. Leopoldo alla Petraja; 2. S. Maria a Sepoltaglia con gli autori di S. Lucia e di S. Francesco di

Paola al Riccio (ch. suffraganea di Sepoltaglia); 3. S. Cristofano all' Ossaja.

La Badiola di S. Bartolommeo a Bacialla, compresa in cotesto piviere, è da gran tempo distrutta. — Ved. BACIALLA.

Fra Terontola e l'Ossaja esiste la dogana omonima di seconda classe, il cui doganiere sopravvede a quelle di terza classe, cioè, Mercatale, Passaggio in Val-di-Pierle, alle dogane di S. Andrea di Sorbello e dei Due Termini.

La parr. di S. Gio. Battista di Terontola nel 1833 aveva 717 abit.

TERTINOLA (S. MARTINO IN.) — Ved. VADO (PIEVE DE S. MARTIN.) A).

TERRA DEL SOLE nella Valle del Montone in Romagna. — Terra murata con chiesa plebana (S. Reparata) capoluogo di Com. e di Giur. con dogana di prima classe nella Dioc. di Forlì, Comp. di Firenze.

Risiede in pianura sulla ripa sinistra del si. Montone lungo la strada regia Forlivese sull' estremo e più avanzato confine della Romagna granducale, nel gr. 29° 37′ 0″ long. e 44° 11′ 3″ latit. quasi 5 migl. a ostro-lib. delia città di Forlì, 10 migl. a scir. di Faenza, circa 8 a pon. di Forlimpopoli, 6 a sett. di Dovadoli, un migl. nella stessa direzione da Castro-Caro e 10 a grec. di Modigliana.

L'origine di questa Terra e del suo nome è ben conosciuta, tostoche essa su opera del Granduca Cosimo I, il quale mentre saceva tracciare nel 1565 il giro delle sue mura, colpì il momento in cui il sole coperto allora dalle nuvole comparve ad illuminare i sondamenti della Terra designata, per cui volle dare al nuovo paese il nome di Erro-poli (Città del Sole.)

Nel giro delle mura di Terra del Sole, che è di un parallelogramma, solidissimi bastioni ne fortificano i quattro angoli con casematte ed un grandioso cammino coperto.

Le due porte sono munite di fortilizio; quella volta a pon che guida a Castro-Caro, è denominata porta fiorentina; sopra la quale risiedeva il comandante dell'artiglieria; nella porta opposta dirimpetto a Forlì, appellata porta romana, abitava il comandante della piazza, ed attualmente vi risiede il doganiere.

Cotesto paese fabbricato per sicurezza del Granducato nel piano estremo di Castro-Caro suol distinguersi in due sezioni, il borgo fiorentino ed il borgo romano. Le sue abitazioni sono distribuite in quattro gruppi iso-

lati, nel centro de' quali è una gran piazza reltangolare attraversata dalla strada regia fra porta e porta, dove si trovano la chiesa arcipretura ed il pretorio.

Per effettuare una tale opera militare Cosimo I obbligò tutte le comunità della Romagna granducale a fabbricare dentro le
mura della nuova Terra un certo numero di
case a misura del loro estimo, delle quali
le stesse Comunità dovevano ritenere il dominio ed appigionarle a loro rischio e profitto, la qual cosa si apprende da un bando
del 18 agosto 1565. Lo stesso Granduca a
sicurezza del nuovo stato fino dal 1561 designò di fortificare a pon. della capitale la
città di Pistoja, a lev. quella di Arezzo, ed
a sett. presso S. Pier a Sieve nel Mugello

nel 1569 eresse la grandiosa sortezza di S. Martino. — Fed. Martino (Fortezza di S.)

La memoria pertanto più antica della contrada, dove fu edificata la Terra del Sole, credo sia quella della sua ch. plebana di S. Reparata riedificata nel secolo XVII sotto lo stesso titolo dentro la Terra; mentre l'antica chiesa esiste tuttora verso lib. fuori delle sue mura. All'Art. Castro-Cano citai un documento del 4 nov. 1118 scritto presso la stessa pieve, la quale per una quarta voce fu di giuspadronato dei monaci Camaldolensi della soppressa badia di S. Maria Forisportam di Fori).

Fino al 1775 la Comunità di Castro-Cam compreudeva nella sua giurisdizione anche la Terra del Sole.

MOVIMENTO della Popolazione della parrocchia di Terra DEL SOLE (1) a quattro epoche diverse, divisa per famiglie.

| окиА | masc. | Semm. |     | femm. | coniugati<br>dei<br>due sessi | eccessart.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totaliù<br>della<br>Popolas. |
|------|-------|-------|-----|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1745 | 17    | 15    | 30  | 50    | 61                            | 7                              | 50                          | 170                          |
| 1833 | 93    | 79    | 93  | 132   | 249                           | 8                              | 177                         | 654                          |
| 1840 | 98    | 112   | 105 | 121   | 290                           | 4                              | 194                         | 730                          |
| 1843 | 107   | 100   | 105 | 122   | 287                           | 5                              | 197                         | 726                          |
|      |       |       |     |       |                               |                                |                             |                              |

(1) Nella prima epoca del 1551 la Terra del Sole non esistendo, non si potrebbe per conseguenza indicare allora la popolazione, meno quella della pieve di S. Repe rata presso Custro-Caro.

Comunità di Terra del Sole. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficir totale di 10,373 quadr. 425 dei quali sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade. — Nel 1833 vi si trovava una popolazione indigena di 3309 abit. a ragione di circa 268 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con una sola Comunità del Granducato quella di Dovadola, con la quale percorre per termini artificiali circa tre migl. dirimpetto a pon.-lib.; cioè a partire del rio di Burella confluente a destra della fiumana Samoggia, dove risale il fosso dell'Acqua Saluta, finchè dopo varcato il fiume Montone trova alla sua sinistra il fosso Came-

rolo, che rimonta di faccia alla Com. di Bertinoro dello Stato Pontificio. Con 🖘 la nostra da primo fronteggia, mediante il torr. *Bresina* con cui discende nel rio *Mus*signano, di la dal quale ripiegando da 0stro a lev. e poi a sett. torna ad avvicinarsi p r termini artificiali alla ripa destra del torr. *Bresina* che ritrova pressochè al suo sbicco nel fi. Montone. Costì per una linra quasi parallela sull'alveo del Montone corre poco discosto da esso per un migl. e mezzo passando davanti alla rocca di Castro-Caro ed alle mura castellane di Terra del Sok, finchè a un quarto di migl. a grec. di ess Terra sottentra a confine il territorio comunitativo di Forlì pur esso del o Stato Pontificio, e con esso attraversa per due volte il S. Montone; quindi oltrepussa di faccia a sett. la strada regia Forlivese, di là dalla quale continua il cammino verso sett. finchè al luogo detto Calanchia, pirgundo brescamente da sett. a pon. e quindi voltando direzione a ostro il territorio di Terra del Sole si dirige dal poggio del Falcone m quello del Siro finchè giunto al luogo di Messa-Collina il territorio della Com. di Terra del Sole mediante un angolo acutissimo torna a dirigersi da ostro verso maestr. mi poggio della chiesa di Converselle, dal-Le cei pendice merilionale scende nel valbae della Samoggia, dove ritrova nel rio tella Burella il territorio della Com. grandecale di Dovadola.

Fra i maggiori corsi d'acqua che attraversano questo della Terra del Sole non vi è che il fi. Montone, siccome fra le strade rotabili non si può contarne altre dopo quella regia Forlivese.

Rispetto alle qualità fisiche di colesto terribrio richiamerò alla memoria del mio More gli articoli Castro-Caro e specialmen-E Doyadoza, Comunità, dove feci avvertire, che i colli estremi della Com. di Terra del Sale e specialmente quelli di Castro-Caro, a pertire dal Falcone verso il poggio Siro, sono coperti di un tufo siliceo-calcare poroso di tinta ora gialla, ora rossigna e talvolta grigia, pieno zeppo di molluschi del genere d'ostriche, veneri, pettini e di altre **vecie di spoglie di c**onchiglie marine, per b più bivalvi e disposte per samiglie, amaucchiate in guisa da dare appena a conomere il cemento col quale furono esse colgate. Cotesto tufo in molti luoghi riposa sopra uma marna argillosa di tinta cerulea, sarsa di frammenti di altri corpi organici; mentre dallo stesso suolo quasi a fior di tera, e approfondandosi di poche braccia, pulblano acque pregne di cloruro di sodio (mle marino) in copia tale che forse da cotate proprietà gli antichi diedero il nome a Castrum Salsubii al castello che poi si time Castro-Caro.

Il Prof. Antonio Targioni-Tozzetti ha superto nelle acque salse di Castro-Caro, olte il cloruro di sodio ed altri sali comuni a suolte acque minerali, una gran quantità d'jodio ed in proporzione superiore di sani a quello di consimili acque d'Italia, ed inoltre le indagini analitiche gli diedero a conoscera una non scarsa dose di bromo.

Riscontrandosi tali acque efficacissime in molte malattie glandulari e scrofolose furono esse esperimentate con gran successo in tali affezioni morbose. Quindi è sperabile di vedere presto allacciate quelle sorgenti, e innalzate delle fabbriche confacenti per usarle in hagno, come si propone di fare il dott. Niccola Frassineti che ora ne è il proprietario. Frattanto possiamo annunziare che quanto prima sarà pubblicata la loro analisi chimica come ci ha promesso il prefato nostro amico, Prof. Targioni-Tozzetti, attualmente occupato ad ultimarne il lavoro.

Tanta è la copia delle acque minerali sparse per il territorio di Terra del Sole, che il medico condotto di quella Terra, il dott. Giuseppe Guerrazzi nel 1841. pubblicò una sua memoria sull' Acqua Marziale detta del Rio delle Pietre, la quale scaturisce in vicinanza di Castro-Caro. Eccone l'ubicazione indicatane dall'autore prenominato. « Verso la parte più inferiore della » Valle del Montone dove vanno a termi-» nare le minori montagne che seguitano » il fiume di detto nome, presso la ripa sini-» stra del medesimo alla distanza di 400 » passi, e di soli 150 dalla nuova strada » regia Forlivese, un miglio lontano dalla » Terra di Castrocaro, in prossimità di pa-» recchie sorgenti d'acqua salsa, sotto estese » cave di tufo, e sulla sponda destra del rio » detto delle Pietre scaturiscono alcune pic-» cole vene di quell'acqua minerale da po-» tersi facilmente allacciare e riunire in un » solo getto. » Essa è limpidissima con leggero odore e deciso sapore ferruginoso. La sua temperatura media è di poco superiore a quella dell'aria atmosferica nelle temperate stagioni. - Rispetto alle qualità chimiche lo stesso autore discoprì in libb. 100 di quest'acqua marziale i corpi seguenti: Acido carbonico pollici cubici go. — Aria atmosferica pollici cubici 35. — Sotto-carbonato di ferro gr. 108. - Carbonate di calce gr. 48. — Solfato di calce, grani 163. — Solfato di Magnesia gr. 26. — Idroclorato di soda, ossia cloruro di sodio (sal marino) gr. 198. - Idroelorato di magnesia gr. 36. -Silice gr. 17. - Materia estrattiva vegetoanimale gr. 22. - Totale gr. 618.

La Comunità di Terra del Sole mantiene un medico, un chirurgo ed un maestro di scuola nel Capoluogo; il chirurgo risiede in Castro-Caro dove si praticano due mercati settimanali, cioè nel martedì e nel sahato, oltre due fiere annuali le quali cadono nel 17 gennaio e nel 16 agosto.

Risiede in Terra del Sole un potestà, il quale per le cause civili abbraccia anche la Com. di Dovadola e per le criminali dipende del Vicario regio della Rocca S. Cascia-

no; costà dove-trovasi l'uffizio di canzione del Registro.

L'ingegnere di Circondario, la cancelleria Comunitativa, e la conservazione dell'Ipoteche sono iu Modigliana, il tribunale di prima Istanza nella Rocca S. Casciano.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Terra del Sole a cinque epoche diverse.

| Nome                             | Titolo                                            | Diocesi         |        | Po            | polazi       | one          |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| dei Luoghi                       | delle Chiese                                      | cui<br>spettano | 1551   | ANNO<br>1745  | ANNO<br>2833 | ANNO<br>1840 | AMMO<br>1 843 |
| Begnolo                          | S. Tommaso , Cura                                 | Forli           |        | 135           | 217          | 172          | 274           |
| Castro-Caro                      | SS. Niccolò e France-<br>sco, Pieve               | Idem            | 1073   | 808           |              | 1640         | 1621          |
| Cerreto in Salu-<br>tare (*)     |                                                   | Idem            | 178    | 234           | 248          | 275          | 297           |
| Converselle                      | SS. Jacopo e Cristo-<br>fano, idem                | Idem            | 347    | 129           | 166          | 15t          | 144           |
| Gualdo                           | S. Antonio Abate, id.                             | Bertinoro       |        | 79            | 96           | 114          | 119           |
| TERRA DEL SOLE                   | S. Reparata, Pieve ar-<br>cipretura               | Forth           | -      | 170           | 654          | 730          | 726           |
| Visano                           | S. Maria, Cora                                    | Idem            | _      | 76            | 109          | 138          | 144           |
| Volpinara                        | S. Gio. Baltista, idem                            | Idem            |        | 57            | 46           | 77           | 61            |
| Zola                             | S. Maria , idem                                   | ldem            | 512    | 264           | 269          | 203          | 270           |
|                                  | TOTALE                                            | Abit. N.º       | 2710   | 1952          |              |              |               |
| Annessi provenie ste nello State | enti nelle ultime tre ep<br>Pontificio            | oche da tre pa  |        |               | 89           | 87           | 82            |
|                                  | -                                                 | TOTALE          | . Abit | . <b>N</b> .º | 3393         | 3587         | 3631          |
|                                  | arrocchia di Cerreto co<br>time tre epoche esciva |                 |        |               | 84           | <b>8</b> 0   | 88            |
| • •                              | •                                                 | Restano         |        |               |              | 3507         | 3543          |

TERRAFINO nel Val-d'Arno inseriore.— Ved. An rings, ed Emport Comunità.

TERRAJO nel Val-d'Arno superiore. — Cas. già Cast., la cui ch. parr. (S. Niccolò) dell'antico piviere di Gropina era nella Com. Giur. e circa due migl. a scir. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovavasi presso la ripa destra dell'Arno sopra una piaggia di sabbione, dove su un piccolo sortilizio de' CC. Guidi, ai quali lo tolsero nel 1293 i Fiorentini con altre possessioni che que' signori tenevano nel Vald'Arno superiore. — Ved. Logo, e Viesca.

Esistono memorie del castelletto di Ter-Jajo in un'istrumento scritto in Loro nel luglio dell'anno 1065 appartenuto alla Bidia di S. Trinita dell'Alpe.

La parr. di S. Niccolò al Terrajo che nel 1833 contava 91 ahit. su soppressa.

TERRANUOVA, o TERRA-NUOVA, già Castel S. Maria nel Val-d'Arno superiore. — Cotesta Terra non più antica del 1337 fu in origine designata sotto il vocabolo di Castel Santa Maria, titolo della sua antica chiesa parr. cui più tardi venne annessa la cura di S. Niccolò a Ganghereto. — È Terra-Nuova capoluogo di Com. e di Giur. nella Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede essa alle salde meridionali dei colli che scrvono di base al monte di Pratomagno circa br. 220 sopra il livello del more, lungo la ripa destra del torr. Cioffenna nel gr. 43º 33' 5" latit. e nel 29º 14' 6" long., quasi 4 migl. a lev. di San-Giovanni, due a sett. di Montevarchi, 4 migl. 2 ostro-lib. di Loro, 6 a scir. di Castel-Franco di Sopra, e intorno a 18 migl. 2 maestr. di Arezzo.

Che Terra Nuova nel secolo in cui su edificata si appellasse Castel S. Maria di Ganghereto, non ne lascia alcun dubbio una scrittura del dì 9 sebb. 1366, con la quale l'abate di S. Trinita dell'Alpe, alla presenza di varj rettori dipendenti da quella Badia, accordò sacoltà al priore di S. Giorgio (ora S. Francesco) a Ganghereto di alienare due pezzi di terra posti nel distretto del Castel di S. Maria di Ganghereto, situati, uno nel piano di Ciossena, l'altro nella centrada del Pozzo. — Ved. Ganghereto.

Dalla distruzione del Cast. di Ganghereto dominato dagli Ubertini e demolito sel 1271 per ordine della Rep. Fior., sorse mezzo miglio al suo lib. in forma assai resplare il Castel S. Maria di Ganghereto, appellato in seguito Terra-Nuova. Il primo decreto della Signoria di Firenze per la ma costruzione porta la data del gennajo 1299, allorquando su deliberato quanto appresso: Tres Terrae siant in partibus Vallis Arni, duo in planitie de Casa Ubertini (cioè, Castel-Franco e Terra-Nuova) elia juzta burgum Plani Alberti (San-Giovanni) pro honore et jurisditione Com. Florentiae amplianda, etc.

Ma il Cast. nel piano di Casa Ubertini son ebbe il suo principio innanzi il 1337, ed allora la Rep., per chiamarvi tutti gli uommi delle villate e castella vicine, accordò loro alcune franchigie onde levare quei Vasmili per l'affatto di sotto alla prepotenza e giuris-lizione dei conti Guidi, e degli Uherlini. L'esempio degli abitanti del Tasso stati, come dissi, soggetti agli Ubertini, che sino dal 1310 supplicarono la Signoria di Firenze a volerli liberare dalle vessazioni dei loro tirannetti, starebbe a consermare pualmente quei signorotti non avevano abbendonato il brutto mestiere, rimproverato bro dall'Alighieri, di sare cioè alle genti ed alle strade orribil guerra.

Alla pianta della Terra-Nuova sembra che servissero di modello altri paesi costruiti in quel tempo per ordine della Rep. Fior., nello stesso Valdarno, come San-Giovanni e

Castel-Franco di Sopra, poscia nelle Valli di Sieve e del Santerno, come, la Scarperia e Firenzuola, le quali tutte presentano un giro di mura torrite rettangolare con quattro porte poste alla metà de'quattro lati con strade interne rettilinee e parallele aventi in mezzo una piazza.

I varj provvedimenti dati dalla Rep. per edificazione di Terra-Nuova, si estesero dal 1337 fino al 1348; fra i quali fuvvi questo, che la Terra di S. Maria fosse lunga braccia 470, e che avesse di larghezza br. 246

con altre particolarità ivi indicate.

La chiesa arcipretura esiste nella piazza di mezzo, benchè dentro la Terra sieno altre quattro chiese parrocchiali, comecchè il loro popolo abiti alla campagna. — Vi si trova pure un monastero di Benedettine (SS. Annunziata) con educande in convitto, aventi l'obbligo quelle claustrali d'istruire gratuitamente le fanciulle del paese, mentre rispetto ai maschi vi provvede la Comunità stessa mediante un buon maestro di letteratura italiana e latina.

Ma il maggior lustro che a Terra-Nuova derivò, è quello di esser patria di Poggio Bracciolini, dove pare che venisse a stabilirsi Guccio di lui padre disceso nel Castel S. Maria dall'alpestre rocca di Lanciolina sopra Loro; e su probabilmente in Terra-Nuova dove nel sebb. del 1380 nacque quel segretario della Rep. Fior. — Dissi probabilmente, tostochè altri attribuirono cotanto onore al villaggio stesso di Lanciolina.

Agli Art. Castiglion-Usertini, e Cincelli fu accennata una scrittura matrimoniale rogata nel 1338 nella villa di Cincelli da ser Nuccio (forse Guccio) di ser Poggio na-

tivo di Castiglion-Ubertini.

Se questo ser Nuccio, o ser Guecio, nato da un altro ser Poggio su l'avo del nostro Bracciolini, il quale nacque da ser Guecio di Poggio di Guecio, bisognerebbe dire col Recanati, che l'ussizio di notaro sosse stato per alcune generazioni ereditario nella samiglia del Poggio. — (Ved. G. Sarraran, Vita di Poggio Bracciolini tradotta dall' avvocato Tommaso Tonelli.)

Il famoso Coluccio Salutati in una lettera a Pietro Turco esistente nella biblioteca Riccardiana, e riportata in appendice dal ch. traduttore della vita di Poggio Bracciolini testè rammentato, ci scuopre uno zio del Poggio in un altro notaro, quale fu ser Michele Ronghi di Terra-Nuova, Inoltre il

Bracciolini stesso dichiarò Terra-Nuova sua patria in una epistola scritta da Roma, e ripurtata nel Vol. I delle Memorie dell'Accademia Valdarnese, che si appella di Poggio per onorare la mamoria del Bracciolini, il quale in una sua villa di Terra-Nuova ebbe in animo di stabilire alcune conversazioni letterarie, e di terminare costà i suoi di. Arroge che a confessione di Poggio stesso, era sua volontà nella prima metà del secolo XV di adornare di statue e di altri monumenti marmorei, medaglie e camei il resedio che teneva presso Terra-Nuova, dove nei tempi estivi non dirado soleva egli recarsi da Roma invitandovi qualche chiaro ingegno della sua età.

Nel mentre il Poggio a tale scopo di utile riposo destinava la sua villa dei contorni di Terra-Nuova, o piuttosto di San-Giovanni presso Monte-Carlo, quando i frati dell' Osservanza innalzavano costà un loro convento, in quel mentre egli riceveva dai Fiorentini una testimonianza di favore e di stima, to-

stochè con pubblico decreto la Signoria ordinò di esentare il Poggio ed i suoi figli da ogni pubblica gravezza.

Giò starebbe a dimostrare che quella riformagione fosse posteriore al nobile matrimonio che il Bracciolini contrasse sul finire dell'anno 1435, quando egli s'impalmò ad una figlia di Ghino di Manente de' Buondelmonti di Firenze.

La chiesa parrocchiale di S. Maria a Terra-Nuova fu eretta in arcipretura con deoreto vescovile del 7 maggio 1737, e con
altro decreto del 30 gennajo 1790 venne
aggregata alla cura medesima la prioria di
S. Niccolò a Ganghereto.

L'altra prioria di S. Biagio ai Mori in Terra-Nuova su eretta in prepositura all'occasione medesima dell'erezione in arcipretura della cura di Terra-Nuova — Le altre tre chiese parrocchiali situate dentro le mun di Terra-Nuova, ma che hanno la popolazione nella campagna, sono, io creso, quelle di Penna, Pernina e Tasso.

MOVIMENTO della Popolazione di Tzzza. Nuora a cinque epoche diverse, divisa per famiglie, compreso il popolo di S. Biagio.

| Анио |     | femm. |     | lemm. | contigati<br>dei<br>due sessi | rcclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>fumiglie | Totale<br>della<br>Popoles. |
|------|-----|-------|-----|-------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 |     | _     |     | _     | _                             | _                               | 764                         | 1 308                       |
| 1745 | 134 | 95    | 143 | 179   | 230                           | 10                              | 173                         | 791                         |
| 1833 | 148 | 173   | 176 | 177   | 402                           | 8                               | 206                         | 1 084                       |
| 1840 | 199 | 187   | 222 | 184   | 464                           | 9                               | 231                         | 1265                        |
| 1843 | 206 | 198   | 226 | 193   | 426                           | 10                              | 231                         | 1259                        |

Comunità di Terra-Nuova. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di quadr. 21002, dei quali 614 circa spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

Nel 1833 vi abitavano 6250 individui, in proporzone di circa 238 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sette Comunità. Di contro a ostro mediante il corso dell'Arno ha di fronte, da primo la Com. di Montevarchi, a partire dallo shocco in Arno della via pedonale delle Corniole finchè trova nella riva opposta del fiume lo shocco del fosso del Quer-

cio. Costì sottentra a confine la Com. di San-Giovanni, con la quale la nostra fronteggia dirimpetto a lib. mediante il corso dell' Arno fino al di sotto della foce in esso del torr. Cioffenna; di là dal quale entranbi i territori lasciano fuori l' Arno e voltando direzione da lib. a maestr. entrano e tosto attraversano il borro delle Pille, percorrendo per breve tratto la strada rotabile della Badiola, lungo la quale arrivano nel borro di Riofi presso la confluenza in esso del fosso di Castelfranco, il quale ultimo rimontano fino allo sbocco in esso del borro Renacciolo. Costì viene a confine la Com.

di Cistelfranco di Sopra, con la quale l'altra di Terra-Nuova fronteggia innanzi tutto druppetto a pon., poi a maestr. mediante il borro di Certignano che insieme rimonuno nella direzione di lev. fino al ponte di Certignano sulla strada proviuciale de' Sette Posti. A cotesto punto sottentre il territeno comunitativo di Loro, col quale il nostro di Terra-Nuova voltando faccia a grec. precerre lungo la strada provinciale predetta, della quale si ritira presso la ripa destra del Ciofferane per poi altraversare cotest'ultime corso d'acqua, circa mezzo migl. al di sotto di Loro, quindi ritornare sulla strada provinciale medesima che continua a percorrere di conserva con la Com. di Loro ino al borro di Lorenaccio.

Costi cambiando direzione da scir. a ostro il territorio della Com. di Terra-Nuova trova érimpetto a lev. quello de Due Comuni distrettuali di Laterina, ossia di Castiglion-Fiboceliz, col quale il nostro costeggia medante il borro predetto e quello del Loreao, che presto attraversa per dirigersi verso peq. sulle piagge di Vitereta, dove trapussa il toer. Agna, finche giunto al così detto Peggiolo trova il territorio della Com. di Catiglion-Uhertini. Con quest'ultima l'alta di Terra-Nuo a dirigendosi verso maestr. pusa per vari borriciattoli fino sotto la così tetta Faggeta, di là dalla quale volta factis da scir. a lib. e arriva sulla strada pedomle delle Corniole, mercè cui riscende nell'Arno di fronte alla Com. di Montevarchi.

Fra i corsi maggiori d'acqua che lambirono o che attraversano il territorio di queta Comunità, dopo l'Arno, contansi i grossi arr. Cioffenna e l'Agna, entrambi i quali tendono da Pratomagno, il secondo per doccare in Arno poco sotto il Ponte al lomito; l'altro per entrarvi passato di un niglio il capoluogo di Terra-Nuova. — Ved. lora nel Val-d'Arno superiore, e Gioppenna.

Molte strade rotabili passano per questo territorio, la prima delle quali è la Valdarwee, ossia la provinciale de Sette Ponti; la securla è quella che, passato l'Arno davanti d'Giglio, staccasi dalla postale Aretina per univare alla barca sull'Arno e nella opposta ripa rimontare la destra del Ciossenna, o Giossenna, prima di entrare dopo un scarso miglio circa in Terra-Nuova, e costà diranarsi per Loro e per Ganghereto.

Non vi sono monti dentro la Comunità, ma piagge e colline; sulle quali percorre la

strada provinciale Valdarnese, tracciata lungo gli altipiani che portano il vocabolo di Pian tra Vigne, Pian di Mezzo, Pian di Radice, o delle Ville, Pian di Scò, ecc.

È in mezzo a coteste piagge coperte di sabbione, denominato nel paese sansino, è costà dove sogliono trovarsi sepolti grandi quadrupedi del genere elesanti, mastodonti, ippopotami con altri mammiseri di specie perdute, talchè non vi è naturalista che non visiti nel Val-d'Arno superiore il territorio di Faella nella Comunità di Castelfranco e quelli di Ganghereto e del Tasso nel distretto di Terra-Nuova, e pochi di loro ritornano di la senza aver scoperto e acquistato qualche frammento di quei carcami.—

Ved. gli Art. Faella e Gangherero.

Da Terra-Nuova, o piuttosto dal vicino villaggio di Penna trasse origine Bartolommeo Concini, che dall'oscurità della capanna passò a figurare fra gli splendori della reggia di Cosimo I, del qual sovrano seppe cattivarsi il favore, in guisa che egli ebbe la vanagloria di fondare la nobiltà nella sua famiglia, e di fare promuovere il lui fratello Matteo, parroco delle Fille (Pian tra Figue) alla sede vescovile di Cortona.

Morì in Terra-Nuova nel 1761, sebbene nativo di Livorno, Domenico Sforazzini, maestro di belle lettere, ed in archeologia storica riguardante il Val-d'Arno superiore non poco versato. Una parte dei di lui MSS. conservansi nella biblioteca del Seminario fiorentino fra quelli raccolti dal pievano Dell'Ogna rettore dello stesso Seminario.

Ma il letterato che offusca tutti i precedenti fu Poggio di Guccio Bracciolini, del quale si è già discorso in questo ed in qualche altro articolo della presente opera.

La Com. mantiene un maestro di belle lettere, un medico ed un medico-chirurgo.

Vi sono due siere annuali, nel primo lunedi dopo la 2.da domenica di giugno, e in quello dopo la 4.ta domenica di settembre.

Risiede in Terra-Nuova un potestà di terza classe, che nel civile estende la sua giurisdizione anche sopra i popoli della Comunità di Loro e della soppressa potesteria di Castel-Cranco di Sopra, sottoposto per la parte politica e pel criminale al Vicario R. di San-Giovanni; dove sono l'ingegnere di Circondario ed il cancelliere Comunitativo. — L'uffizio di esazione del Registro è in Montevarchi; la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Arezzo.

1

## QUADRO della Pepolasione della Computat pi Tanza-Ruora a cinque epoche diverse

TERRAROSSA, TERRA-ROSSA in pre un'alte ripa che ha elle sua destre sul-Val-di-Magra. — Cast. con borgo e chiesa l'ingresso orientale una rocca a guisa di torparrocchiale (S. (iio, Battista) capoluogo di rione, ed il torr. Civiglia, a ostro il Te-Com. nella Giur. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzena, Comp. di nel quale entrambi confluiscono. Piss.

Risiede Terra-Rossa sotto il gr. 44° 14' li borgo di Terra Rossa, attraversato dalla 3" latit. e 27° 37' 4" long., quasi 6 migl. 2. strada provinciale Pontremolese, trovasi so- lib. di Begnone, migl. a 3 a sett. di Aulia

e circa a a da Sarzana nella stessa direzione; 4 a ostr. di Villafranca e 13 migl. a scir. di Pontremoli.

Fu Terra-Rossa seudo de marchesi Malaspina di Villafranca pervenuto nel 1460 mediante un atto di divise nella linea de' March. di Bastia, di Lucciana, di Suvero, di Terra Rossa ecc. derivata dal marcheso Giovanni Spinetta II nel March. Fioramonte, uno de' figli suoi, il quale continuò le branca de marchesi di Bastia e Terraloss. De questo Fioramonte nacque il merchese Fabbrizio, il quale per atto pubblico del 24 sett. 1599 fu ricevuto in accomedigia perpetua dal Granduca Ferdinande I, pei feudi di Bastia e di Terra-Rossa con irespettivi distretti. Più tardi per contratto tel 24 gennaio 1617 (stile fiorentino) stipuleto a nome del Granduca Cosimo II, lo seso marchese vende alla Corona di Toseas rappresentata da Niccolò dell'Antella per scudi 24000 il seudo di Terra-Rossa milamente ai beni allodiali in esso incorperati, cioè scudi caooo per le ragioni e beni feudali, e altrettanta somma per i beni dodiali. In seguito di tale acquisto gli abitati di Terra-Rossa prestarono giuramento di fedeltà al muovo loro sovrano, il quale on rescritto del 6 giugno 1618 confermò a medesimi lo statuto parziale di cotesta Comunità.

In seguito il Granduca Ferdinanvo II con diploma del 21 dic. 1628 cresse in seudo grauducale Terrarossa col Borgonuovo concedendolo con le ragioni ad esso spettanti a Mansredi de' marchesi Malaspina di Filattiera ed ai suoi sigli e discendenti maschi, sinché per morte dell'ultimo March. Mansredi Malaspina (anno 1786) il seudo di Terrarossa ritornò alla Corona granducale, e no su preso possesso a nome di S. A. R. con istrumento del 18 genn. successivo — (Arch. della Ripormagioni di Fir.) — Ved. Part. Filattiera.

Dieci anni innanzi mediante un regolamento parziale del 24 sebb. 1777 il Granduca Leopoldo I prescrisse i confini territoriali della Com. di Terrarossi nei limiti della sua giurisdizione feudale ristretti alla parrocchia di S. Gi . Battista di detto luogo, circoscritti dall' ultimo tronco del torr. Tavarone, e per il corso di circa un migl. dal fiume Magra. Finalmente all'attivazione del nuovo catasto (anno 1833) fu aggiunta alla Com. medesima la sezione della parr. di Riccò situata Oltre-Magra con le loro villate, mentre dal lato sinistro dello stesso fiume furono aggregate alla Com. di Terrarossa le parrocchie di Fornoli e di Merizso appartenute fino allora a quella di Bagnone. — Ped. gli Art. Furnoli, Merizzo e Riggo di Terragossa.

MOVIMENTO della Popolazione della Pannocchia di Tennanossa a quattro epoche diverse, divisa per samiglie.

| 4#50              |           | femm. |     | feinm. | dei<br>dei<br>due sessi | ngglesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|-------------------|-----------|-------|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1745              | ;<br>  45 | 52    | 127 | 129    | 34                      | \$                              | 57                          | 388                         |
| :833              | 30        | 38    | 80  | 96     | 160                     | 3                               | 74                          | 407                         |
| 01 <sup>k</sup> 1 | 60        | 64    | 73  | 87     | 168                     | 3                               | 76                          | 455                         |
| 1843              | 46        | 43    | ენ  | 101    | rbo                     | 3                               | 78                          | 449                         |

Comunità di Terrarossa. — Il territorio di questa Comunità dopo l'attivazione dell'attuale catasto (1833) occupa una superficie di quadr. 5798, dei quali 555 spettano a corsi d'acqua ed a strade.

Vi si trovava nell'anno medesimo una

popolazione di 1731 abit. a proporzione di circa 265 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Il suo territorio è attraversato da sett. a ostro dal fiume Magra. La porzione situata alla sinistra del fiume, dov' e il capoluogo,

fronteggia a scir. mediante il torr. Tavarone, poscla per termini artificiali dirimpietto a ostro e lev., con l'exfeudo di Aulia
del Duc. di Modena, e dal lato di grec. oltrepassato il torr. predetto si tocca con l'exfeudo di Licciana parimente del Duc. di
Modena, con il quale territorio l'altro di
Terrarossa dirigesi nel torr. Civiglia che
entrambi rimontano di conserva per circa
un migl. di tragitto nella direzione di lib.
a grec.

Mediante il già rammentato torr. Civiglia dopo lasciata fuori la Com. di Licciana
il territorio della Com. di Terra-Rossa trova
dirimpetto a grec. quello comunitativo di
Bagnone del Granducato, finchè attraver
sato il torrente stesso, salendo per termini
artificiali i poggi verso maestr. entra nel canale Serlasco dove incontra a maestr. l'exfeudo di Villafranca del Duc. di Modena.

Con questo riscende sul fi. Magra, alla destra del quale ritrova per breve tragitto presso la ripa del fiume il distretto parrocchiale, di Lusuolo spettante alla Com. di Bagnone, poscia continuando il corso della Magra si tocca dal lato medesimo con il territorio dell'ex-feudo Estense di Tresaus fronteggia per circa un miglio fino alla confuenza del torr. Peneto. Passato il qual punto volta faccia da pon. a ostro per dirigersi dirimpetto all'ex-feudo di Giovagallo sul torr. Cisolagna che serve di confine nella direzione di lib. a lev.-grec. alla Com. di Terra-Rossa e a quella dell'ex-feudo di

Pomezzana fino al suo sbosco in Magra, il cui corso raschta dal lato sinistro per arrivare alla confluenza del Tavarone dove ritrova il territorio comunitativo di Aulla del Ducato di Modena.

Rispetto all' indole del soulo, si prodotti agrari, ed alle pie istituzioni di questa Comunità veggssi ciò che su detto all' Art. Bansont, Comunità, ed il Calendatio Lunese per l'anno 1833, dove theritamente sur sua patria dall' ottimo avvocato Tocchi.

Brevi, ma rovinosi corsi d'acqua bagnano il suo territorio, tali sono la Magra ed il Tavarone per tralasciare di rammentase i torrenti minori, tutti privi di ponti.

Non vi sono in questa Comunità monti, ma sole colline e pendici di poggi, con una sola strada rotabile, la Pontremolese, attoversante il suo capoluogo.

Attualmente la Comunità di Terra-Rossi componesi di quattro popoli, tre dei quali contrassegnati nel sottoposto Quadro con sa asterisco (\*) furono staccati nel 1833 della Com. di Bagnone.

Vi si pratica una fiera annuale nel giorno 26 giugno consistente specialmente in los stiame vaccino.

Il giurisdicente di Terra Rossa è il vicario R. di Bagnone, dove trovasi la sua cancileria comunitativa; l'uffizio di esazione del Registro, l'ingegnere di Circondario, la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di prima Istanza sono in Pontremoli.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Terranossa a quattro epoche diverse.

| Titolo                                                                          | Diocesi                                                                        | Popolazione                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle Chiese                                                                    | cui spettano                                                                   |                                                                                          | 1                                                                                                          |                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                      |
| S. Michele, Rettoria<br>Idem, idem<br>S. Maria, Pieve<br>S. Gio. Battista, idem |                                                                                | _                                                                                        | 58;<br>244<br>499<br>407                                                                                   | 510                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                       |
| Totale .                                                                        | Abit. N.º                                                                      | 388                                                                                      | 1731                                                                                                       | 1849                                                                                                                                           | ]                                                                                                                                       |
| iltima epoca del 1843 pr                                                        | oven gono dalla                                                                | parro                                                                                    | chia e                                                                                                     | stera                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|                                                                                 | S. Michele, Rettoria Idem, idem S. Maria, Pieve S. Gio. Battista, idem Totale. | S. Michele, Rettoria Idem, idem S. Maria, Pieve S. Gio. Battista, idem  Totale Abit. N.º | S. Michele, Rettoria Idem, idem S. Maria, Pieve S. Gio. Battista, idem  Totale Abit. N.º  Totale Abit. N.º | S. Michele, Rettoria Idem, idem S. Maria, Pieve S. Gio. Battista, idem  Totale Abit. N.º  Totale Abit. N.º  Totale Abit. N.º  Totale Abit. N.º | S. Michele, Rettoria Idem, idem S. Maria, Pieve S. Gio. Battista, idem  Tutti i po- poli spettano alla Dioc. di Pontremoli. 388 407 455 |

TERRAROSSA HELL' ISOLA DELL' EL-BA. — Ved. Porto Lunguar, Comunità. — per MONT' ARGENTAR(). — Ved.

ARGERTARO (MONTE, O PROMONTORIO).

- DI NIEVOLE. - Cas. che da il titolo ad una ch. parr. (S. Lucia) nella Com. e circa migl. uno e mezzo a ostro di Uzzano, Giur. e Dioc. di Pescia, Comp. di Firenze.

E una parr. di non vecchia data eretta sul bivio della strada regia Lucchese con quella antica di Squarciabocconi, dalla quale si stacca la comunitativa rotabile di Monte-Carlo. — Fed. Uszano, Comunità.

La parr. di S. Lucia a Terrarossa nel

1833 noverava 549 abit.

TERRA WALDA, o GUALDA nel Val-d'Arno pisano - All'Art. Gualda (Piere di S. MARIA DI TERRA) dubitai che cotesta pieve fosse stata sul Monte-Pisano; ma indagini posteriori mi assicurarono che essa esisteva aul confine orientale della Dioc. pisana dentro peraltro l'antico perimetro di quella di Lucca fra Pontedera e Ponsacco; per modo che la pieve di Terra Walda è sinonima dell'altra che si disse di Appiano, traslocata ora in Ponsacco. — Ved. PEDISCIANO, e POSSACCO.

TERRENO (S. PIETRO AL) nel Vald'Arno superiore. — Contrada che serve di vocabolo ad un'antica parrocchia prioria nel piviere dell'Incisa, Com. Giur. e circa 4 migl. a maestr. di Figline, Dioc. di Fie-

sole, Comp. di Firenze.

Risiede sopra uno sprone orientale del Monte-Scalari detto il poggio alla Croce, presso le scaturigini del torr. di Rimaggio che passa rasente al convento del Vivajo.

Nel 1438 era priore di S. Pietro al Terreno il sacerdote Bernardo di Giovanni Benvenuti, fondatore di un canonicato nella Metropolitana fiorentina, rettore e governatore del Mon. di S. Pier Maggiore in Firenze; alloraquando con testamento del 22 giugno dell'anno preindicato fra gli altri legati pii fondava una cappellania in S. Pier **Eaggiore a condizione che il cappellano pro** *rempore* abitasse una sua casa situala nella via di S. Procolo, nel populo di S. Pier Maggiore, e che insegnasse la grammatica a 15 alunni. Per la qual fatica avrebbe ricevuto dei consoli dell' Arte della Lana l'annuo stipendio di 30 fiorini d'oro, ecc. — (Ancu. Dipl. Fign. Carte del Monastero di Hosano).

colo XIII la chiesa parr. di S. Pietro al Terreno qualificavasi canonica. — Essa nel 1833 contava 310 abit.

TERRE-NUOVE DELLA GARFAGNANA nelle Valle superiore del Serchio. — Le Terre e villaggi di Sassi, Rontano, Casatico, Vitoju, di Ceseruna, Vagli di sotto, Vagli di sopra, e San-Donn no, che nel 24 luglio 1451 si diedero volontarjamente a Borso d'Este marchese di Ferrara, si distinsero col nome di Terre-Nuove, per essere state l'ultime ad eleggersi la soggezione ai marchesi Estensi, che ne formarono una vicaria sottoposta al giusdicente di Castel-Nuovo di Garfagnana. — Ved. Garragnana.

TERRENSANO melle MASSE di CITTA' or SIENA in Val-d'Arbia. — Cas. con ch. parr. (S. Lorenzo) cui fu annessa la cura di S. Michele a Cortano, nel vicariato foraneo di Casciano delle Masse, Com. della Masse di Città, Giur. Dioc. Comp. e circa due migl. a pon.-lib. di Siena.

Trovasi alla base del poggio di Lecceto

presso le sorgenti del torr. Sorra.

Fra le carte dell'Arch. dello Spedale della Scala di Siena una del 1222 rammenta la parrocchia di S. Lorenzo a Terrensano, alla quale nel 1568 fu unita l'altra di S. Michele a Corsano nominata in un diploma dell' Imp. Arrigo IV del 1085, a favore del Mon. di S. Eugenio presso Siena.

I casali di Terrensano e di Arsiccioli nel secolo XIV avevano un sindaco come si disse

all'Art. Siema (Masse di Citta'.)

Poco lungi da Terrensano è la bellissima villa di Belcaro che il nobile Paolo Camajori bisavolo dell'attuale proprietario Giuseppe Camajori nel 1721 acquistò dalla famiglia Turamini. — Fed. Belgaro.

La parr. di S. Lorenzo a Terrensano nel

1833 contava 176 abit.

TERRICCIO in Val-di-Fine. — Tenuta la quale ebbe pure il nomignolo di Doglia da un'antica ch. parr. che esisteva costà, compresa nel piviere di Pomaja, Com. e eirca tre miglia a scir. della Castellina-Marittima, Giur. di Rosignano, Dioc. e Comp. di Pisa.

La tenuta del Terriccio situata in piaggia alla destra del torr. Tripesco, attualmente de' principi Poniatowachi, su de' conti Gaetani di Pisa, stati anche patroni della distrutta chiesa di S. Donato a Doglia, la quale contrada, per cagione delle guerre, Non solo in detta epoca, ma fino dal se- della peste, e forse anche della deteriorata

qualità dell'aria, essendo rimasta spopolata la cura di Doglia venne soppressa nell'anno 1492 e unita a quella di S. Giovan Battista Decollato alla Castellina, a condizione per altro, che, quando si fossero riedificate dieci onse nel distretto di Doglia, ossia del Terriccio, e che quelle fossero continuamente abitate, la chiesa di Doglia dovesse tornare ad esser parrocchiale con i suoi beni, arredi sacri ed entrate, senza pregiudizio dei suoi patroni. — Ciò apparisce da un atto pubblico rogato da Pietro Roncioni notaro della curia Arciv. di Pisa. — Ved. Dogza o Dogzia in Val-di-Fine.

TERRICCIUOLA. — Terra con ch. arcipretura (S. Donato) sostituita alla sua antica matrice di S. Gio. Battista a Pava, detta comunemente la Pieve a Pitti, capoluogo di Comunità, nella Giur. di Peccioli, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Risiede Terricciuola sul dorso de' poggi tufacei che separano le acque della Cascina da quelle dell' Era e della Sterza, non più che 300 br. elevata sopra il livello del mare Mediterraneo.

Trovasi fra il gr. 28° 19' 5" long. ed il 43° 31' 8" latit., quasi tre migl. a lib. di Peccioli, poco meno a lev. dal Bagno a Acque, o di Casciana, 5 migl. a scir. di Lari, appena un migl. nella stessa direzione da Morrona, intorno a 10 migl. a ostro di Pontedera e 15 migl. a maestr. di Volterra.

La porzione più antica di Terricciuola, dove su la sua rocca, è occupata in gran parte dalla piazza, davanti alla quale risiede in luogo anche più prominente la chiesa arcipretura con l'annessa canonica, stata pur essa sondata sopra le mura dei vecchio cassero. — Cotesto tempio è a tre navate con cinque archi di grandezza mediocre, avendo esso di lunghezza br. 39, di larghezza br. 21 f con cinque altari. — Fu ampliato a spese comuni per rescritto sovrano del 15 luglio 1784, mentre l'antica parrocchia non aveva che una sola navata costruita però in gran parte di pietre quadrate.

Ebbe origine Terricciuola dal vicino Castelvecchio, dove esiste un oratorio lungi dall'abitato sotto l'invocazione della SS. Concezione di Maria, altre volte detto della Madonna di Monterosso, sulla cui porta maggiore vedesi scolpita in marmo l'arme di Terricciuola, consistente in tre torri poste triangolarmente.

Quantunque la chiesa di Castelvecchio

fosse compresa nel piviere di Chianni sotto la diocesi di Pisa, essa fino dalla prima metà del secolo XIII fu riunita alla cura di Terricciuola, come lo dà a conoscere un atto pubblico del 27 aprile 1244 rogato in Pisa nella chiesa di S. Cristofano in Chinzica alla presenza di varj testimoni, fra i quali due nativi di Terricciuola.

Allora la parrocchia di questa Terra era suffraganca della pieve di Pava, ossia pieve a Pitti. Ed ivi esistè un castelluccio, il quale si crede che nel 1430 venisse smantellato affatto dai Fiotentini con altri paesi della Val-d'Era. Ridotta quindi la *pieve di Pava* in cadente stato fu abbandonata dai suoi pievani che trasportarono il fonte battesimale con tutti gli altri onori nella chies di 5. Donato in Terricciuola, Infatti nel 1437 risedeva costì il pievano di Pava Antonio di Michele di Pisa , rettore nel tempo stess della chiesa di S. Donato in Terriccicola. Dondeche dopo quell'epoca il parroco di Terricciuola principiò a intitolarsi pieses di Pava, di Terricciuola e di Castelmo chio. Infatti della riunione di coteste te chiese trovast fatta menzione nella visit diocesana del 1576 eseguita dal Castelli re scovo di Volterra. — Ved. PAVA (PINIS or) in Val-d'Era.

Uno dei popoli compresi nel distruttopviere di Pava era quello de SS. Pietro : Michele a Gnilica: sulla quale villata, non che sopra Terricciuola e qualche altro castello di Val-d'Era mostrava di avere qualche pretensione il vescovo Runieri di Volterra, allorché per atto del di 11 genuio 1284 li rinunziava al Comune di Firenze. In seguito di ciò gli uomini di *Terriccisola*, di Guilica ecc. prestarono giuramento di fedeltà alla Rep. Fior., finchè tornati sollo il Comune di Pisa, essi seguitarono il pattito del più forte mantenendosi fedeli a que st'ultimo, che poi abbandonarono quando Terricciuola cadde in potere della Signona di Firenze, siccome apparisce dall'atto di sottomissione del 20 ottobre 1406 degli abitanti di Terricciuola e di Morrona, cio poco dopo la conquista fatta di Pisa.

Nel 1496 Terricciuola fu tolta di nuovo ai Fiorentini dai sollevati Pisani, ma poco stette a tornare sotto il dominio dei primi-

È compresa in questa Comunità una delle più cospicue pievi della diocesi lucchese, ora ridotta ad uso di Villa, detta di S. Marco a Sovigliana; della qual pieve erano fra le altre figliali le parrocchie di Sojana e Sojanella, state riunite sino dall'anno 1346 in una sola cura.

Nel 1415 questa Comunità dipendeva dal vicario, o capitano della Val-d'Era superiore e inferiore, ed era nella potesteria di Lajatico; attualmente spetta a quella di Peccioli, vicariato regio di Pontedera.

Intorno all'abitato della Terra di Terricciuola, e specialmente in vicinanza della sua pieve si trovano molte fosse antiche, o buche da grano, alcune delle quali vengono sempre allo stesso uso adoperate; esse furono aperte nel tufo, dove pure sono state scavate molte cantine al pari che a Lari, a Casciana ed in molti paesi di quelle colline.

Nel 1491 la popolazione della chiesa plebana di S. Donato in Terricciuola non era maggiore di 282 abit.; quella del 1770 ammontò a 872 individui; nel 1788 contava 904 anime e nel 1833 noverava 1232 abit.

MOVIMENTO della Popolazione della TERRA DI TERRICCIUOLA a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| онна | masc. femm. |     | masc. femm. |     | consugats<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STIGI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>Samiglie | Totale<br>della<br>Popolaz |  |
|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1551 | _           | _   | _           | _   | _                             | _                              | 89                          | 493                        |  |
| 1745 | 105         | 74  | 138         | 161 | 218                           | 7                              | r 36                        | 703                        |  |
| 1833 | 159         | 195 | 189         | 217 | 466                           | 6                              | 218                         | 1232                       |  |
| 1840 | 298         | 305 | 190         | 213 | 516                           | 5                              | 238                         | 1527                       |  |
| 1843 | 205         | 201 | 233         | 239 | 436                           | 6                              | 228                         | 1320                       |  |

Comunità di Terricciuola. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 12,208 quadr. dei quali 441 spettano a cersi d'acqua ed a pubbliche strade. — Nel 1833 vi si trovava una popolazione di 2815 individui, a proporzione ragguagliatamente di 192 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con cinque Comunità. — Dal lato di scir. e lev. del capoluogo fronteggia col territorio della Com. di Lajatico in potere il corso della fiumana Sterza, a partire dalla confluenza in essa del horro della Grillaja fino a che la Sterza entra nell'Era. — Mediante quest'ultima più grossa siumana la Com. di Terricciuola ha di fronte a sett. l'altra di Peccioli fino allo shocco in Era del torr. Rosciano, col quale voltando faccia da sett. a maestr. rimonta il torr. predetto di conserva col territorio comunitativo di Capannoli, salendo con esso i poggi finchè attraversato il borro di Boccanera, per breve spazio percorre la strada che da Terricciuola guida per Morrona a Santo Pietro, che poi lascia alla sua destra poi riscendere la pendice opposta del poggio che acquapende nella Cascina: nella qual fiumana entrano i due territori mediante i borri di Migliarino e di Botrone. — Sulla Cascina sottentra a confine dal lato di pon. il territorio della Com. di Lari, con la quale l'altro di Terricciuola rimonta verso lib. la Cascina fino dirimpetto al torr. Fine suo tributario. Costì cessa la Com, di Lari e viene a confine con la nostra quella di Chianni, da primo rimontando il corso retrogrado della Cascina fino presso le sue sorgenti che trova nel monte stesso dove dal lato opposto scaturisce il borro di Sondria. Con quest'ultimo infatti il territorio in questione entra nel botro della Grillaja e con esso ritorna nella Sterza dell'Era dirimpetto al territorio comunitativo di Lajatico.

Tre dei maggiori corsi d'acqua servono di confine naturale al territorio di questa Comunità, cioè la Stersu, l' Era e la Cascina. Mancano però de' grandi corsi d'acqua che attraversino cotesta contrada, sicchè i

mulini di Terricciuola incontransi sull'Bra, o sulla Cascina, ovvero sulla Stersa.

Non vi sono grandi montuosità, la maggiore delle quali è uno sprone del Monte Vaso situato sopra le sorgenti della Cascina.

Molte strade rotabili passano per Terricciuola, una delle quali è la provinciale dell' Era, dove sboccano varie altre vie maestre comunitative, oltre quella che passa per Casa-Nuova e guida al capoluogo, sensa rammentare quella diretta per Morrona nè la strada rotabile che pussa alla destra della Cascina dentro i confini territoriali di questa Comunità.

Rispetto all'indole del suolo ed ai prodotti agrarj, dirò, quanto al primo, che i poggi di Terriccipola consistono in tufi terziari superiori di arenaria-calcare ricchi di molluschi anivalvi e bivalvi marini, mentre nelle pendici che acquapendono nell' Era sottosianno ai tufi le marne cerulee conchigliari subappennine, le quali. di rado si

scuoprono dalla parte occidentale della Cascina; takhè quest' ultime più ricche di fossili marini si trovano a pon. di Terrisciucia. In quanto al accondo aggiungerò che il evolo tufaceo è in generale più dell'altop confacente a farvi prosperare gli ulivi, viti, e molti alberi da frutto, il prodotto dei quali generi anole sovrabbondare al consumo degli abitanti. Però dalla parte di ostro di Terricciuola verso le sorgenti della Cascina i poggi sono vestiti di solve e di pascoli naturali per il bestiame lanuto e bovino; i quali uttimi specialmente esisto-200 nei luoghi, dove il terreno si mostra più sterile e d'indole magnesiaca argillosa, scarsissimo, e bene spesso privo di lestacci fossili.

Il potestà di Terricciuola, la sua cancelleria Comunitativa e l'ingegnere di Circondarie sono in Peccioli, l'uffizio di esazione del Registro in Lari, la conservazione delle Ipoteche in Livorno, il tribunale di prime Istanza in Pisa.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Terriccitola a cinque epoche diverse

| ·Home             | Titolo                                    | Diocesi                      | Popolasione     |              |               |              |              |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| dei luoghi        | delle Chiese                              | oui spettano                 | ANNO<br>1 5 5 1 | ANNO<br>1745 | 1833          | ANNO<br>1840 | 4000<br>1843 |
| Casa-Nuova        | S. Bartolommeo, Ret-<br>toria             | San-Miniato,<br>già di Lucca | 152             | 249          | 273           | 305          | 293          |
| Morrona           | S. Burtolommeo, idem                      |                              | 152             | 196          | 460           | 524          | 528          |
| Sojana eSojanella | SS. Andrea e Martino, idem                | San-Miniato,<br>già di Lucca | <b>2</b> 69     | 546          | 850           | 941          | 931          |
| Terricoguela      | S. Donato, Arcipretura                    |                              | 493             | 703          | 1232          | 1527         | 1320         |
|                   | TOTALE                                    | Abit. N.º                    | 1066            | 1694         | 28:5          |              |              |
|                   | enti nell'ultime due ep<br>a Com. di Lari |                              |                 |              |               | 48           | 53           |
|                   |                                           | Totals                       | • • • •         | Abit         | . <b>N</b> .º | 3315         | 3125         |

TERRINCA DELL'ALPE APUANA nella Versilia. — Vill. con ch. parr. (SS. Cle- di un canale omonimo che scorre fra promente e Colombano) nella Com. e circa tre migl. a maestr. di Stazzema, Giur. di Seravezza, Dioc. di Pisa, già di Luni-Sarzana, Comp. pisano.

Apuana appellata di Terrinca alla destra fondi burroni per unirsi al torr. Retigaca e quindi con esso vuotarsi nella fiumana di Ruosina.

La prima memoria superstite di queste Rusiede sul fianco meridionale dell'Alpe villaggio conservasi nel testamento scritto is tre cose assegnò al Mon. di Camajore la sua porzione di beni che possedeva in loco Terrinca. — (Manon. Luctu. Fol. 17. P. I.)

Fino dal secolo XVIII furono segnalati nell'Alpe di Terrinca marmi bianchi e brecciati, comecchè non vi si trovi alcuma cava. Quelle di piombo argentifero, aperte nel sec. XVI nella roccia steaschistosa che gli serve di ganga, furono da lunga mano abbandonate, stanteché la loro produzione era inferiore alla spesa dell'escavazione, sicchè quegli alpigiani ritornarono al loro antico costume di agricoltori e di pastori.

Terrinca diede in varj tempi uomini svegliati e distinti mella Rep. letteraria, fra i quali rammenterò un Fr. Antonio Tognocchi de'Frati Osservanti predicatore, teologo, e autore del Theatrum Estusco-Minoritorum pubblicato in Firenze nel 1682.

La parr. de'SS. Clemente e Colombano a Terrinca nel 1833 contava 878 abit.

TERRINE, o TERINE (S. AGATA A). --Fed. TERME sul Cerfone.

TERROSSOLA nel Val-d'Arno cassatinese. — Vill. con ch. parr. (S. Matteo) cui fu annesso il popolo di S. Jacopo a Casalecchio nella Com. Giur. e circa migl. due e mezzo a ostro-lib. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezio.

Risiede sulla ripa destra dell' Arno sotto le confidenza del torr. Corsalone, e dirim-

petto al castellare di Montecchio.

La chiesa, già parr. di Casalecchio situata circa mezzo miglio a ostro di Terrossola, fu unita a quest'ultima perrocchiale con decreto vescovile dell'ottobre 1778. — Fed. Casalsocuto nel Val-d'Arno casentinese, e Branena Comunità.

Gli abitanti di queste due cure riunite mel 1833 ascendevano a 201 individui.

TERZANO nel Val-d'Arno florentino. 🛶 Cas. con ch. parr. (S. Lucia) nel piviere di S. Pietro a Ripoli, Com. Giur. e circa migl. due e mezzo a lev. del Bagno stesso di Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

E posto in costa fra il poggio dell' Incontro e di Monte-Pilli, a sett. della strada vare al Ponte di S. Donato. - Ved. Susto regia Aretina che sale alla Torre'a Poni e tre Comunità. migl. a maestr. da S. Donato in Collina.

Se non prendo errore, la chiesa di S. Lucia a Terzano dovrebbe corrispondere a quella di Favale stata fino dal secolo XI di padronato della casa Renuccini, mentre la

Lucca li 19 febb. del 766 da un Tassilous quarte parte di essa con i suoi beni nel 1066 figlio del fu Aurichisio, il quale fra le al- venne assegnata in dote con molte altre chiese dei contorni di Firenze al Mon. di S. Pier Maggiore dalla sua fondatrice, donna Gisla vedova di Azzo di Pagano. Il padrounto della stessa chiesa di Terzano in seguito pestò per una parte nella famiglia Gualterotti, che poi lo donò ai conti Bardi, mentre per un'altra parte pervenne nel Principe vuocesso alle monache di S. Pier Magniore. — Ved. Monra-Palat.

La cura di S. Lucia a Terzano nel 1833

contava 112 abit.

TERZELLI, o TERZELLE nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (S. Andrea) nel piviere di Vado, Com. e appena un migl. a pon. del Castel S. Niccolò, Giut. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. di Aresto.

Risiede in piaggia alla sinistra del torr. Solono, presso lo sbocco in esso del rio detto Rifiglio. - Ved. VADO (S. MARTINO A) E CASTEL-S.-Nuocolò Comunità.

La parr. di S. Andrea a Terzelli nel 1833 movereva 304 abit.

TERZIERE (CASTIGLION DEL) in Valdi-Magra. — Vod. Castielion del Terriere. TERZO DE CITTA'. — Fed. l'Art. Sub-MA (TERBO DI CITTA'.)

— DI DONCIANO. — Ved. Donnino (Pieve m S.) in Val-di-Pierle.

- DI MERCATALB. - Fed. MERCATAun in Val-di-Pierle.

- DI S. MARTINO, - Ved. SIENA (TERnd de S. Martino.)

- DI PIERLE E VAL-M-VICO. - Ved. PIERLE, E VAL-DI-PIERLE.

TERZOLLE torr. nel Val-d'Arno fiorentino. — Esso ha origine nel fianco orientale del Monte-Morello fra l' Uccellatojo ed il poggio di Castiglioni di Cercina, e dà il suo nome ad un profondo vallone, il quale presso la già Villa Medicea di Careggi sbocca nella pianure suburhena di Firenze passando sotto il Ponte a Rifredi per andare dopo sei miglia di cammino a confondere le sue acque con quelle del torr. Mugnone, che trova poco inuanzi di arri-

TESO (TENUTA per.) nella Montagna di Pistoja. — Tenuta regia lungo la cresta dell'Appennino tra il monte Crocicchio e la macchia dell'Orsigna nel popolo di S. Gregorio alla Maresca, Com., Giur. e circa 6 migl. a lev. di Sun-Marcollo, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Questa tenuta destinata alla propagazione di una nuova abetina, fornisce adesso fresche pasture alle RR. razze cavalline che vi pass mo l'estiva stagione venendovi dalla R. Tenuta di Coltano posta fra Pisa e Livorno. — Ved. San-Marcello Comunità.

TEUPASCIO, O TEUPASSO nella Val-di-Cornia. — Piccolo torr. tributario del fiume Cornia, da non confondersi con il Teupascio (Altopascio) della Val-di-Nievole, ed entrambi rammentati fino dal secolo X dalle scritture dell'Arch. Arciv. di Lucca, segnatamente il Teupascio della Val-di Cornia, a cagione di un mulino posto presso quel torrente posseduto con altri heni di suolo da quella mensa vescovile. — Ved. Cornio (Contado), Tricasi e Vito (Sar) in Val-di-Cornio.

Del Tapascio di cotesta Valle parlano due istrumenti dell'aprile 908, e sett. 942, mentre spetta all'altro Tenpascio presso il Lago di Sesto, o di Bientina una carta del 7 maggio 952 della provenienza medesima.—
(Memora, Lucca, T. V. P. III.)

TEUPASCIO, o ALTOPASCIO in Valdi-Nievole. — Fed. ALTOPASCIO.

TEVERE fiume. — Il fiume più istorico, ma non il più maestoso dell'Italia. Esso ha origine in Toscana da due sonti, il più copioso dei quali scaturisce limpido fra le balze di macigno, mentre l'altro ramo nasce nel fianco meridionale del Monte Cornaro circa un migl. a maestr. della pieve delle Balze fra il monte della Cello di S. Alberico la rupe detta de Sassoni, ed il Monte-Comero. Trovansi entrambi i sonti a circa 2000 br. superiori al livello del mare sotto il gr. 43° 48′ o" latit. e 29° 45′ o" long. Il ramo minore porta il nomignolo di Rupina, o Teverina, e dopo aver corso due buone migl. verso ostro-scir. si accoppia al primo tronco del Tevere ch'è mezzo migl. a maestr. della pieve attuale delle Balze, La quale trovasi 25 mig!. in linea retta distante dal Capo d'Arno del Casentino.

Da coteste inospite balze il Tevere percorre fra le cupe foreste dell' Appennino detto del Bastione, che lascia alla sua destra, e quelle del poggio de' Tre Vescovi e della Zucca, che lambisce alla sua sinistra, innanzi di scendere nel vallone della Massa-Verona (di Pieve S. Stefano) e di Luguare le mura orientali del suo capoluogo. Quindi ingrossandosi per via mediante vari torrenti e fiumane il Tevere percorre l'angusta pianura della Val-Tiberina toscana, passando fra Anghiari e la città di San Sepolcro per poscia entrare nel territorio di Città di Castello dello Stato Pontificio. — Ved. Balza (S. Maria alla), Monta Cononaro, e Savio fi.

TEVERINA (VILLA DI) nella Val Tiberina. — Vico che ha dato il nome ad una ch. parr. (S. Bartolommeo) con l'anuesso di S. Andrea a Valle-Dame, nella Com. Giur. Dioc. e circa 6 migl. a lib. di Cortou., Comp. di Arezzo.

Risiedo sopra uno sprone del monte che propagasi fino alle spalle di quello di Cortona fra i torr. Minimella e Seano, entrambi tributari del Tevere.

Ebbero siguoria nella villa di Teverina fino dal secolo XII i marchesi del Monte S. Maria, imperocchè uno di essi, il marchese Ranieri III e la sua moglie donna Trota, figlia che fu del conte Tasso, per atto pubblico del genn. 1104, rogato in Pitiliano di Città di Castello, investirono il priore el eremiti di Camaldoli di tutto ciò che da essi coniugi aveva ottenuto Bernardino di Sidonia de' signori di Caprese e fondatore della Badia d'Anghiari, riservandosi peraltro quei due coniugi i feudi di Bibbiano, di Teserina e della rocca di Decoiano. — Vel. Bibbiano di Val-Tiberina.

La cura della Villa di Teverina fino dal sec. XV era unita all'altra di Valle-Dame che su di padronato del popolo.

Nel 1833 cotesta cura contava una popolazione di 318 ahit.

TEVERONE, o TAVARONE torr. in Val·di-Magra. — Scaturisce dalla più alta cima dell'Alpe di Camporaghena sotto il vocabolo di Canalone percorrendo, da primo nel territorio modanese di Varano a confine col granducale di Fivizzano, sul fianco opposto al Laghetto Squincio, dal cui emissario prende origine il fi. Ensa di Parma.

Quando il Canalone è disceso a Varano trova un altro torrente, la Tana, che vi fluisce dal lato di lev. — Cresciuto in tal guisa di acque il Canalone prende il distintivo di Teverone, o Tavarone, e di lassi romoroso dirigesi da grec. a lib. fra gli exfeudi della Bastia e di Licciana, per poi costeggiare dal lato di scir. il territorio granducale di Terrarossa che lascia alla sua destra poco inuanzi di vuotarsi nel si. Mo-

gra che trova dopo circa 14 migl. di un tortuoso e discosceso cammino.

TEZZO nella Valle del Savio in Romagna. — Cas. con ch. parr. (S. Bartolommeo) uella Com. e circa un migl. a sett. di Sorbano, Dioc. di Sarsina, Comp. di Firenze.

Risiede sopra uno sprone dell'Appennino posto alle spalle di Sorbano nel punto estremo del territorio granducale con lo stato Pontificio cui spetta il vicino paese di Mercato-Saracino.

La cura di S. Bartolommeo al Tezzo nel 1833 contava 130 abit.

TIARA (CASETTA DI) nella Valle del Senio in Romagna. — Ved. CASETTA DI TIARA, cui debbo aggiungere, qualmente il piviere sotto il quale fu una volta la cura della Casetta di Tiara era quello di Misilco, ma ura è stata assegnata all'altro di Camaggiore.

TIGILIANO. - Ved. TILLIANO.

TIGLIO nella Valle del Serchio. — Due villate, Tiglio di sopra, e Tiglio di sotto, sono comprese nella parr. di S. Giusto al Tiglio, piviere di Loppia, Com. Giur. e circa due migl. a lev. di Barga, Dioc. di Pisa, stata di Lucca, Comp. pisano.

Risiedono in poggio fra il torr. Ania che gli scorre a lev., mentre da questo lato mediante l'Ania ha di fronte il territorio di Coreglia, avendo al suo pon. il torr. Tiglio e la pieve di Loppia dentro al distretto di Barga.

Il paese del Tiglio esisteva sino almeno del secolo X sotto il pievanato di Loppia, siccome su avvisato agli Art. Sommo-Corouna e Barga, di cui gli abitanti del Tiglio seguitarono la sorte. Imperocchè il suo popolo sotto il di 7 nov. 1342 senza precedente capitolazione si sottomise al Duca d'Atene riconoscendolo per signore di Firenze e del suo stato.

Per altro il castello del Tiglio nella guerra del 1352 fu occupato da Francesco Castracani signor di Coreglia, che dovè restituirlo al Comune di Firenze a tenore della pace di Sarzana del 1353, previa la demolizione delle fortificazioni del Tiglio, ed a condizione che in avvenire non potesse escre più in alcun modo ridotto a castello.

— Ved. l'Art. Barga.

La contrada del Tiglio si divide, come dissi, in due villate, in quella del Tiglio di sopra, dove su il castello e dove trovasi la parr. di S. Giusto, mentre nel Tiglio di

sotto esiste l'oratorio di S. Andrea di Seggio, già cappella suffraganca della pieve di Loppia, rammentata nelle Memorie lucchesi sotto gli anni 983 e 994 non che nel catalogo delle chiese di quella Dioc. compilato nel 1260.

La popolazione di S. Giusto al Tiglio nel 1833 ascendeva a 883 abit.

TIGNANO (S. MARTINO A) O ALLE FON-TI in Val-d'Elsa. — Ved. Forti (S. MAR-TINO ALLE), OVVETO a TIGHANO, al quale Art. si può aggiungere, che appellano al Tignano del piviere di S. Ippolito a Castel-Fiorentino non solo due istrumenti del 28 nov. 1349, e 16 febbr. 1350 (stile comune) rogati nel borgo di Tignano, distretto di Castel-Fiorentino, ma ancora una sentenza data nel 31 agosto 1408 dal rettore della chiesa di S. Martino a Tignano incaricato da Alberto arciprete di Colle e da Antonio Santi, commissari in questa parte del cardiuale Baldassare Cossa Legato aj ostolico in Toscana, relativamente ad una permula di benefizi ecclesiastici. — (Ancu. Dirl. Fion. Curte del Mon. di S. Donato a Torri, o in Polverosa, dell'Arch. Gen.)

TIGNANO (S. ROMOLO A) in Val-d'Elsa. — Un'altro Tignano nella stessa valle, con castellare e ch. parrocchiale, alla quale su annessa la vicina cura di S. Tommaso a Tignano, entrambe nel piviere di S. Pietro in Bossolo, Com. e circa un migl. a lev. di Barberino di Val-d'Elsa, Giur. di Poggibonsi, Dioc. e Comp. di Fireuse.

Esiste cotesta contrada sopra una collina tufacea, alla cui base orientale scorrono le prime fonti del torrente *Drove*.

Al 30 giugno del 1307 diversi uomini del popolo di S. Romolo a Tignano, di S. Pietro in Bossolo e di S. Michele a Casaglia, (ora suo annesso) stando nel campo fiorentino davanti a Gargonza si presentarono al giudice collaterale del podestà e capitano di guerra del Comune di Firenze, Ferrantino Malatesta. — Ved. Gargonza.

Trovandosi un tale documento fra le carte di Cestello, dà luogo a dubitare che in questo Tignano possedessero i monaci della Badia a Settimo, tanto più che ai Cistercensi medesimi il Pont. Gregorio IX con bolla del 16 ottobre 1237 confermò fra gli altri beni quelli di Tignano, o Tilliano.

Che poi costà vi fosse un castello, lo dimostra una provvisione della Signoria di Firenze del dì 8 aprile 1381, la quale ordimava di riparare i muri del castel di Tignano del contado fiorentino per una terza
parte, ch' erano diroccati, mentre con altra
provvisione del 22 ag. dello stesso anno furono assegnati 550 fior. d'oro per la riparazione delle mura di Poggibonsi, e nel 21
aprile dell'anno successivo fu dato ordine di
fortificare il Cast. di Marcialla.—(Gara Carteggio ined. di Artisti. Vol. I. App. II.)

La parr. di S. Romolo a Tignano nel

1833 contava 414 abit.

TIGNOSO (MONTE). — Fed. MONTI-

TILLIANO, o TIGLIANO nel Val-d'Aruo sopra Firenze. — Villa signorile nel popolo di S. Andrea a Doccia, Com. Giur. e circa tre migl. a sett. del Poutassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Siede presso la cresta del Monte di Croce che separa il piviere di Monte Fiesole da quello di Doccia presso le sorgenti del torr. Sieci, e appena un mezzo migl. a greo.

della pieve di Doccia.

Nel secolo XIII gli uomini di Tigliano erano seudatari dei vescovi di Firenze, alla cui mensa apparteneva la villa di Tigliano col terreno intorno. Insatti per rogito del 4 sett. 1287 i popolani di Monte-l'iesole e della villa di Tigliano giuranono sedeltà alla mensa siorentina nelle mani del vescovo Andrea Mozzi, e nel 14 ottobre del 1302 ripeterono lo stesso giuramento divanti al vescovo Lottieri della Tosa. — (Lam, Monum. Eccl. Flor.)

TINAJA (TENUTA DELLA) nel Val-l'Arno inferiore. — Era un possesso della Corona conquistato sotto il governo Mediceo mediante la colmata dell'Arno vecchio, e quindi nel 1786 alienato dopo esservi stata eretta una chiesa parrocchiale sotto l'invocazione de'SS. Michele e Leopoldo alla Tinaja, nel piviere, Com. Giur. e circa migl. 2; a grec. di Empoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi in pianura sulla ripa sinistra dell'Arno fra le chiese di Corte-Nuova, e di Limite, quella sotto la Dioc. di Firenze e questa situata alla destra del fiume sotto la Dioc. di Pistoja. — Ved. Empoli.

La parr. de'SS. Michele e Leopoldo alla Tinaja nel 1833 noverava 259 abit.

TINONI (VILLA m) nella Valle dell'Ombrone sanese. — Villa nel popolo, Com. e circa mezzo migl. a sett. di Murlo del Vescovado, Giur. di Montalcino, Dioc. e Comp. di Siena.

È un piecolo Cas. posto lungo la strada maestra rotabile alla sinistra del torr. Crevole tributario dell'Ombrone fra Murlo e Andica sotto la villa vescovile della Beffa. — Ved. Murlo, Comunità.

Tinezzi in Val-d'Elsa. — Cas. perduto dove su una ch. parr. (S. Lorenzo) nel piviere di S. Leolino in Conio, Com. della Castellina del Chianti, Giur. di Radda, Dioc. di Colle, già di Fiesole, Comp. di Siena. — Ved. Como (S. Leolino in).

TINTINNANO, O TENTENNANO in Val-d'Or-

cia. — Fed. Rocca d'Orcia.

TIRLI DI CASTIGLION DELLA PESCAJA nella Maremma Grossetana. — Vill. con chiesa parrocchiale (S. Andrea) nella Com. Giur. e circa 6 migl. a sett. di Castiglion della Pescaja, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Risiede il Vill. presso la cima di un moste omonimo supra le sorgenti del torr. Ampio, che scende dal lato di scir. nel padale di Castiglione davanti la Badiole, mestre dalla opposta pendice le acque scolano sel torr. Rigo, il quale mediante il fiumicello Alma si vuota nel mare Toscano.

Una delle più antiche rimembranze del monte di Tirli e del torr. Ampio la trovo in una donazione fatta nell'anno 8:5, 0 830 dall'Imp. Lodovico Pio al Mon. di S. Antimo in Val-d'Orcia, cui assegnò in dote tutta la parte orientale del Moute di Tirli, salendo fino alla sua sommità per la Falle dell'Ampio. — Ved. Ampio (Valle sell').

Anche fra le carte della Badiar di Sestinga conservasi un istrumento degli 11 agosto 118, col quale Bernardo vescovo di Reselle diede a locazione a quei monaci, e dieci anni dopo rinnovò loro il livello di una metà dei possessi che alla sua mensa appartenevano, i quali erano situati fra il fiumicello Alma ed il padule di Castiglione, compressi la contrada di Tirli. — (Anca. Dire. Fra. Carte degli Agostiniani di Siena.)

Arroge a ciò una bolla di Clemente III del 1188 diretta a Gualfredo vescova di Grosseto dove si rammentano le decime del popolo di Tirli da pagarsi al pievano di Buriano.

Ma il monte di Tirli si rese celebre nella storia ecclesiastica per l'eremo che costi fondò il crocesegnato S. Guglielmo sotto il vocabolo di Stabulum Rodi, del quale si fece parola all'Art. Enemo di S. Guennese.

Del resto il castelletto di Tirli non presenta per se stesso alcuna particolarità, averde Comune di Castiglione della Pescaja, del quale da gran tempo faceva parte; comecchè nell'alternativa delle marziali e politiche vicende che accaddero nel secolo XIV, ed anche nel XVI, il popolo di Tirli dopo essersi dato ad Alfonso re di Napoli, fu da questo re regalato ai Piccolomini di Aragona col paese di Castiglion della Pescaja e tutto il suo distretto, finchè il tutto fu acquistato nel 1568 dalla consorte di Cosimo de'Medici primo Granduca di Toscana. Dopo di che Tirli con Castiglion della Pescaja fu consegnato alle forze del Duca di Firenze.

— Ved. Castiglion della Pescaja fu consegnato alle forze del Duca di Firenze.

La parr. di S. Andrea a Tirli nel 1833 ascendeva a 363 abit.

TIRLI or FIRENZUOLA nella Valle del Santerno. — Cast. con chiesa prioria (S. Patrizio) nel piviere di Camaggiore, Com. Giur. e circa 7 migl. a lev. di Firenzuola, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi sulla ripa destra del fi. Santerno nelle pendici settentrionali del monte Faszola che separa la Valle del Santerno da quella del Senio, sul confine del Granducato con lo Stato Pontificio dalla parte d'Imola.

Il Cast. di Tirli nei primi secoli dopo Il mille dipendeva dagli Ubaldini di Susinana, o del *Podere* fino a chè per testamento del 1362 Giovacchino di Maghinardo da Susinana rinunziò tulte le ragioni che aveva sui castelli dell'Alpi e del Podere alla Rep. Fior. Ma solamente dicci anni dopo i figli e nipoti di Ottaviano di Maghinardo da Susinana, del ramo denominato delle Pignole, (anno 1373) rinunziarono alla Rep. Fior., mediante il prezzo di 7000 fiorini d'oro, ad ogni pretensione sopra i castelli del *Podere* e dall'*Alpi fiorentine* e segnatamente sopra quelli di Susinana, di Tirli e di Lozzole, i quali erano caduti poco innanzi in potere dei Dieci di Balia.

Comecchè il Comune di Pirenze sosse stato costretto inviarvi truppe ad assediare quei castelli, gli abitanti di Tirli, non ricevendo lo sperato soccorso, dopo alcuni giorni di assedio dovettero darsi in potere della Signoria. Per modochè può dirsi coll'Ammirato essere stati questi gli ultimi castelli degli Ubaldini pervenuti in potere del Comune.

All'Art. Finenzuoza fu avvisato, che la residenza del vicario pel Comune di Firenze nell'Alpi siorentine sembra che sosse stata

anche in Tirli, deducendo ciò da una sentenza pronunziata costi nel 12 agosto 1409 da Donato Acciajoli di Firenze, allora vicario dell'Alpi fiorentine. — (Arcs. Dire., Fior., Carte della Compagnia di Scarperia.)

Contutto ciò il popolo di Tirli e di altri castelletti vicini al confine Pontificio sul declinare del secolo XV si crano ribellati dalla repubblica, alla quale volontariamente tornarono a sottomettersi per atto del 21 sett. 1482.

La parr. di S. Patrizio a Tirli nel 1833 noverava 528 abit.

TITIGNANO nel Val d'Arno pisano. — Vill. con ch. parr. (S. Ilario) nel piviere di S. Lorenzo alle Corti, Com. e circa migl. 4 † a pon. di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Pisa.

Risiede in pianura fra la strada postale Livornese ed il fosso vecchio, dirimpetto alla Badia di S. Savino a Montione me-

diante la stessa strada postale.

Del luogo di Titignano delle Corti trovo memorie fino dal secolo XI nelle carte del Mon. di S. Michele in Borgo di Pisa, ora nell'Arch. Dipl. Fior. e segnatamente in un'alto di donazione al detto Mon. satta nel maggio dell'anno 1077 di terre poste in Montione, in Selvalonga, a Colognola e a Titignano. — Anche le vecchie membrane della Primaziale di Pisa rammentano cotesto luogo.

Attualmente nel popolo di Titignano presso la strada postale esiste una grandiosa villa signorile della casa Upezzinghi, già de'Ceoli.

La parr. di S. llario a Titignano nel 1833

noverava 604 abit.

TIVEGNA m VARA in Val-di-Magra. — Vill. con ch. arcipretura (S. Lorenzo) nella Com. di Follo, Mandamento e circa due migl. a maestr. di Vezzano, Dioc. di Luni-Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo. — Ved. Vezzano.

La parr. di S. Lorenzo a Tivegna nel 1832 contava 360 abit.

TIZZANA nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cast. con chiesa plebana (S. Bartolommeo) capoluogo di Comunità, nella Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Gli avanzi delle mura castellane di Tizzana sono nella sommità d'una deliziosa collina, che serve di base settentrionale al Mont'Albano, circa mezzo migl. a pon. della strada regia fra il Poggio a Cajano e Pistoja, nel gr. 43° 50″ 6′ long., e 28° 40′ 0″ la-

tit., 3 in 4 migl. a maestr. del Poggio a Cajano, sette migl. a scir. di Pistoja, due migl. a sett.-muestr. di Carmignano, e quasi tre migl. dalla sommità del Monte Albano, denominata la Torre di S. Alluccio.

Chi volesse prestar fede ad un privilegio attribuito a Carlo Magno in favore della Badia di Nonantola, potrebbe credere che fosse questa la corte di Tizzano, ivi rammentata, per quanto altri luoghi omonimi si trovino, o si trovassero allora nella Toscana granducale. Molto meno vi sarà chi possa lasciarsi vincere dall'etimologia che alcuni archeologi diedero a queste contrade, come derivazione della gente romana Tisiana, nel qual caso, l'origine di simili paesi rimonterebbe ad un'epoca assai remota, Senza approvare ne oppormi a tuttociò, io mi limiso per ora a fare osservare ai miei lettori, che la storia di questo castello non comincia a comparire prima dell'anno 1251 quantunque il paese fin d'allora si trovasse difeso da mura castellane e da una rocca o cassero sotto la giurisdizione di Pistoja. — Essendochè Ricordano Malespini nel cap. 150 della sua Storia fiorentina poneva sotto l'anno 1251, e Gio. Villani nel Lib. VI cap. 49 della Cronica ripeteva all'anno 1252 un' impresa militare fatta dai Fiorentini, quando si recarono a oste davanti Pistoja, guastando il paese intorno, nella quale occasione posero l'assedio eziandio al castello di Tizzana, che a dì 24 giugno dello stesso anno ebbono a patti.

Attualmente però non restano del fortilizio di Tizzana altro che deboli tracce di mura dirute intorno alla sommità del colle, e scarsi fondamenti della sua torre, o cassero denominato costantemente la rocca. Una piazza quadrangolare situata dentro al vecchio recinto ha da un lato la chiesa plebana dirimpetto alla casa che servi da pretorio, mentre porta il nome di pieve vecchia un semplice oratorio situato più in basso nella via principale che scende alla chiesa di Seano; talche vi è luogo a dubitare che costà fosse l'antica pieve di Tizzana.

Infatti nei vecchi statuti di Pistoja, pubblicati dal Muratori e dal P. Zaccaria, alla rubrica 121 dove si parla di confini territoriali di quel contado, si dice che essi estendevansi verso la montagna pistojese fino al castel della Sambuca, a pon fino al fiume Nievole, a lev. fino a Montemurlo e di là nei Monti di sotto fino alla pieve, ossia

al piviere di Lamporecchio, di dove arrivava alla chiesa di S. Martino in Campo ed alla pieve di Seano, vale a dire sino alla Comunità di Tizzana inclusive. — La qual pieve vecchia, a tenore di un istrumento del 12 sebb. 1316, citato all'Art. Seano di Tizzana, era compresa in quel tempo nel distretto di Carmignano, cicè dopo che Tizzana con molti castelletti del suo territorio per atto pubblico del 20 aprile 1306 surono ceduti alla Rep. Fior. — Ved. Pistoja.

Ma non su molto stabile questo possesso tostochè i Carmignanesi con tutti gli abitanti di quel distretto nel 1314, di consenso della Signoria di Firenze, ritornarono sotto il regime degli Anziani di Pistoja, cui i Tizzanesi restarono soggetti sino a che d'accordo con molti altri che abitavano nel sianco settentrionale di Mont' Albano, denominato de' Monti di sotto, nel 4 aprile del 1351, vollero tornare immediatamente sotto il regime della Rep. Fior.

In questo frattempo il castello di Tizzaza fu occupato dai Lucchesi, (gingno 1325) quando si accampò nel suo territorio l'esercito della lega guelfa toscana capitanato da Raimondo di Cardona, e disfatto tre mesi dopo dal valoroso Castruccio sotto l'Allopascio.

Un nuovo e più esteso accampamento ebbe luogo nel 1391 intorno a Tizzana, quado Giovanni Augut generale di un numeroso e sercito della Rep. di Firenze seguitava con la spada alle reni un altro esercito milanese comandato da Jacopo del Verme, con la di cui retroguardia costì presso impegnossi la vanguardia fiorentina, obbligando il nemico a sgombrare il territorio ed il distretto della repubblica, dopo aver lasciato sul campo di hattaglia un buon numero di morti e non pochi prigioni.

La pieve attuale di Tizzana è dedicata a S. Bartolommeo, ed è suo annesso la ch. di S. Michele, oltre un oratorio accosto ad un soppresso spedaletto dedicato a S. Giovanni Decollato. Sono filiali di questa battesimale il priorato e canonica di S. Pietro a Seano, sebbene attualmente il suo popolo e la chiesa stessa spettino alla Com. limitrofa di Carmignano, e non già a quella di Tizzana, come fu stampato al suo articolo. Inoltre fa parte del pievanato in discorso la cura di S. Michele a Fignole, altrimenti detta a Carpineta.

TORNIA, e TORGNA nella Val-Tiberima. — Cas. con ch. parr. (S. Gio. Evangelista) nella Com. Giur. Dioc. e circa migl. 4 a sett. di Cortona, Comp. di Arczzo.

Risiede sulle spalle della montagna di Corton, appellata l' Alta di S. Egidio nella ripo destra e sotto le prime sorgenti del torr. Settore tributario del Tevere.

Accosto alla chiesa di Tornia esisteva un semo de' monaci Camaldolensi, abbandotato verso la fine del secolo XVI quando queli eremiti si ritirarono nell'eremo supriore di S. Egidio, già detto di Monte-Fieri, lasciando in Tornia un sacerdote per simpegnare l' uffizio di parroco.

Le parr. di S. Gio. Evangelista a Tor-

u nel 1833 aveva 187 abit.

TORNIELLA in Val-di-Merse. — Vill. che su Cast., con chiesa plehana (S. Gio. Intista) il cui popolo è compreso nella con. Giur. e circa 6 migl. a sett. di Roccastrada, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Risiede sulla schiena de'poggi che propansi verso grec. da quelli di Rocca Tederighi e di Sassofortino per separare il vallone della Farma, fiumana tributaria della Merse dalle vallecole del Gretano e del Lazzo, due torr. che scendono a vuotarsi preso Paganico nel fi. Ombrone.

La pieve di Torniella con la distrutta cappella di S. Sicudera è nominata tra quelle prifermate ai vescovi di Grosseto dal Pont. Clemente III mercè di una bolla concistoriale data in Laterano li 12 aprile del 1188.

Fu il Cast. di Torniella dominato un tempo da una consorteria di nobili detti i signori di Torniella e di Sticciano, ai quali apparteneva quel Ranieri che nel 1233, per atto pubblico del 17 maggio rogato nella chiesa di Monticiano, unitamente ad un suo tiglio, Alberto, allivellò in perpetuo al Comune e uomini di Torniella tutti i ieni di suolo che ivi possedeva a condizioni, le quali furono anche ratificate da donna Diana moglie di detto signore.

Arca. Dipl. San. Kalefo dell' Assunta n.º 107 a carte 698.)

Erano figli de' due coniugi sopranominati oltre Alberto anche Guido ed Ugo, i quali nel 29 gennajo del 1250 (stile fiorentino) insieme con Ranieri di Rinaldo signore di Sticciano loro padre, stando in Grosseto, davanti al potestà di Siena mess. Vertilio, giurarono ubbidienza e sottomissione al Comune sanese tanto per essi

come per il loro castello, distretto e uomini di Torniella con la penale di mille marche d'argento. — (Arca. Dirl. Sar. T. IV delle Pergamene n.º 445, e Consigl. della Campana n.º 45.)

In conseguenza di tale sottomissione i signori di Torniclla nell'anno successivo (1251) surono ammessi alla cittadinanza di Siena (ivi Consigl. ecc. n.º 47.)

Nonostante quei piccoli baroni tornarono presto a ribellarsi alla madre patria, stantechè nel 1253, dopo aver costretto la Signoria di Siena a inviare delle milizie a Tor niella, che acquistarono per battaglia, nel consiglio del popolo sancse su deliberato, che i prigioni di Torniclla con Alberto e Guido di Ranieri signori di quel castello si tenessero ben custoditi in prigione (loc. cit. a carte 64). Anche nel 1258 fu progettato in consiglio, se doveva rilasciarsi libero il figliuolo di Alberto di Torniella che continuava ad essere prigioniero di Stato, siccome tre anni innanzi erano stati liberati dalle carceri gli altri due fratelli Alberto e Guido figli del fu Ranieri di Torniella,

Due altri figli di quest'ultimo signore compariscono in un atto dell'Arch. Dipl. San. del 1259, quando mess. Ranieri del fu Ranieri di Torniella in nome proprio e di Ranieri del fu Alberto di lui nipote e mess. Melano del fu Ranieri, tutti de'signori di Torniella, giurarono davanti al potestà di Siena di osservare i patti stati ad essi prescritti, fra i quali di non edificare fortezza alcuna in Torniella, purchè eglino godessero del privilegio di cittadini sanesi.

— (Kaleffo dell'Assunta, e Kaleffo vecchio n.º 813 e 814.)

Per istrumento dell'anno 1261 scritto presso il Mou, di S. Galgano in Val-di-Merse mess. Ruggiero del fu Ranieri di Torniella con altro personaggio di Monticiano vendè tutti i pascoli che possedeva nella corte di Lattaja per il prezzo di lire 18 sanesi. —(Arch. Dipl., Fior. Carte del Conv. dei SS. Pietro e Paolo a Monticiano.)

Nel 1322 sotto di 30 dicembre per atto rogato nel cassero di Torniella il sindaco della Rep. sanese prese il possesso della stessa rocca a cagione della morosità di quei comunisti per tasse arretrate.—'Arcn. Diri. San. Raleffo dell' Assunta n.º 815, e T. XVIII delle Pergamene n.º 1509.)

Gran parte del territorio di Torniella nel 1445 fu acquistato in compra dalla famiglia Il suolo gelestrino delle colline di Tiszana mostrasi assai propizio non solo alla vite, che costà al pari che a Carmignano fornisce uno dei vini più brillanti e più squisiti del suolo toscano, ma ancora all' alivo ed a molte altre frutta delicate.

Infatti la seconda risorsa de' possidenti di questo suolo consiste nell' olio, delle sui piante sono coperti i colli e le più umili pendici del monte, comprese nel territorio tizzanese. — Le granaglie, i gelsi ed ogni altra specie di frutti sono di non piesolo profisto ai possidenti di cotesta contrada.

All' Art. pure di Camparano fu avvinto il lettore, qualmente le due parrocchie di S. Michele e di S. Bisgio a Vignole, netta puova divisione economica del Granducato, forono riugite alla Comunità di Tuzzana.

Pino al nov. del 1838 risicilè in Tizzana un potestà, soppresso dalla legge del a agosto 1838 che riunì la sua giurisdizione al vicario R. di Pistoja, dove si trova la sua cancelleria Comunitativa, l'ingegnere di Circondurio e la conservazione delle Ipoteche. L'ufisio di carzione del Registro è in Pra-

to. Il tribunale di prima Istanza in Pistoja.

ī

QUADRO della Popolazione della Comunità di Tissana a cinque epoche diverse.

TORRE (S. MARIA A) nel Val-d'Arno casentinese. — Contrada con ch. parr. cui fu riunito nel 1786 il popolo di S. Donato a Serelli, nel piviere di S. Martino a Vado, Com. e circa migl. 1 ; a sett. del Castel-S.-Niccolò, Giur. di Poppi, Dioc. di Fiesele, Comp. di Arezzo.

Cotesta chiesa di Torre esiste sulla ripa destra del torr. Rio mezzo migl. a pon. del lorgo alla Collina, i di cui popoli riuniti

sel 1833 ascendevano a 143 abit.

Torre, o Torre de Marenna nella Valle inferiore dell' Ombrone sanese. — Gast. ditretto nella Com. e Giur. di Campagnatico,

Noc. e Comp. di Grosseto.

Il Gast. di Torre, o Torri di Maremma, ta compreso fra i feudi dei conti dell' Artenghesca, cui appartenevano Ugolino e Ratecio, che nel 4 febb. del 1205 donarono al Comune di Siena una piazza nel castel di Isrri con facoltà di potervi costruire una terre della circonferenza di 30 braccia e di 50 br. di altezza. — (Asca. Dipl. San. Kalefo Vecchio n.º 84 e 85.)

Mel 1305 esisteva in Torri un giudice minore sottoposto al potestà di Siena. Però nel 1310 il paese di Torri era stato incorporato col suo distretto alla giurisdizione civile di Paganico, comecchè fino dal 1278 fone stata smembrata una porzione del suo territorio per assegnarla alla corte medesima di Paganico. — Ved. Paganico nella Valle dell'Ombrone sanese.

TORRE DI MERCATALE, ossia di S. REPARATA nel Val-d'Arno superiore. — Vill. con torre e chiesa parr. (S. Biagio) filiale della pieve di Galatrona nella Com. e circa 3 migl. a pon. del Bucine, attualmente sotto la Giur. di Montevarchi, nella Dioc. e Comp. di Arezzo.

La torre risiede in poggio sulla ripa destra del torr. Trigesimo, o di Caposelvoli, mentre il villaggio di Mercatale è situato dalla parte sinistra del torr. medesimo.

Fu questo luogo uno de' castelli del Viscontado di Val-d'Ambra dei conti Guidi, posto sotto l'accomandigia del Comune di Arezzo sino a che i suoi abitanti nel 1335 si diedero alla Rep. Fior. — Ved. Ambra Viscontado (di Val. d'), Bugine e Mercatale di Val.-d'Ambra.

TORRE (PIEVE pr) nella Valle del Serchio. — Questo luogo che ha dato il titolo ad un'antica chiesa plebana (S. Martino in Freddana, poi S. Niccolò a Torre) è compreso nella Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città dista intorno a migl. 5 al suo maestr.

Sono due casali, Torre di sopra e Torre di sotto, posti in collina sulla ripa sinistra della Freddana e della strada provinciale che da Lucca rimontando la fiumana stessa passa per Monte-Magno, donde poi, la stessa via scende pel fianco opposto a Camajore fino alla strada postale di Genova.

Io dubito che debbasi riserire a questo luogo di Torre una permuta satta nel 754 sra il duca Alberto longobardo e Walprando vescovo di Lucca di beni appartenuti ad un tale Auriperto pittore regio, nella quale permuta si rammenta una casa massarizia con terra vignata posta presso una chiesa nel vico detto alla Torre.

Che il luogo stesso di Torre dasse poi il titolo ad una chiesa plebana sotto l'invocazione di S. Martino lo specifica un'altra carta del 29 maggio 935 pur essa dell'Arch. Arciv. Lucch. — È un atto col quale Corrado vescovo di Lucca ordinò ed installò il pievano della pieve di S. Martino posta nei confini di Torre in luogo detto Conca. — (Memor. Lucca. T. IV. P. II.)

Frattanto la pieve, che poi si appellò di S. Niccolò a Torre nel 1260 aveva sottoposte quattro chiese ed un ospedaletto per i pellegrini; cioè, S. Siesano di Gugliano, S. Maria di Monte Catini; S. Lorenzo alla Cappella; S. Frediano d'Arsina, e l'ospedale di S. Maria di Albereto; chiese parrocchiali tuttora esistenti, meno quella di S. Maria di Montecatini riunita alla cura di S. Lorenzo alla Cappella ed il distrutto ospedale di S. Maria d'Albereto. — Ved. Lorenzo (S.) ALLA CAPPELLA.

La cura della pieve di S. Niccolò a Torre comprende i casali di Torre di sopra, Torre di sotto, e quelli di Quercia e Cerreto.

Essa nel 1832 contava 491 abit. TORRE A PONI. — Ped. Quona.

TORRE e SOVAGGIO in Val-Tiberina.
— Ved. Sovaggio e Torre.

TORRE S. VINCENZIO sul lido del mare Toscano. — Antico fortilizio de' Pisani nella spiaggia fra il territorio della Gherardesca e quello di Campiglia, nella cui parr. Com. e Giur. la Torre S. Vincenzio e compresa, Dioc. di Massa-Marittima, Comp. che fu di Pisa, ora di Grosseto.

Trovasi sul lido del mare sopra un terreno trachitico che dalle colline di Douoratichino si stende sino dentro al pelago, rasente la vecchia strada Emilia di Scauro, ora regia Maremmana, sullo shocco del borro di Acquaviva, fra il gr. 28° 11' 8" long. e 43° 6 4" latit., 5 migl. a maestrdi Campiglia, 9 a sett. di Populonia, 6 a lib. di Castagneto, e circa 16 migl. a ostro della Bocca di Cecina.

D'Il epoc i di questa Torre e del distintivo che porta il luogo di S. Vincenzio mancano notizie autentiche, comecchè la chiesa di S. Vincenzio si trovi rammentata dal Breve pisano del 1285, denominato del Conte Ugolino, nel quale al Lib. IV. cap. 18 si parla della via quae est juxta mare prope S. Pincentium, etc. — Ped. Scanzino (Padule di).

Più nota è la Torre S. Vincenzio per la vittoria riportata costà nel 17 agosto 1505 da un esercito della Rep. Fior. contro il capitano di ventura Bartolommeo d'Alviano mentre tentava di secorrere l'assediata città di Pisa. — Ved. Campiglia.

Toane Beccar. — Elibe nome di Torre-Becche una casa torrita a guisa di castello posseduta dalla famiglia Strozzi nelle vicinanze di Carmignano. — La quil torre fu presa e atterrata dalle genti di Castruccio Antel@inelli nel di 11 ottobre del 1325. — Fed. Poggio a Casano, e Gio. Vizzani, Cronica Lib. IX. cap. 318.

TORRENIERI in Val-d'Asso. — Borgo già Cast. con mansione postale e chiesa ple-bana (S. Maria Maddalena nella Com. Giur. e circa 4 migl. a grec. di Montalcino, Dioc. medesima, già di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede in valle nella ripa destra del fiumicello Asso sul quadrivio della strada provinciale che di costà si dirige per settentr. a S. Gio. d'Asso e per lib. a Montalcino, alla terza posta da Siena, mentre è attraversato dalla strada regia postale che da Siena per S. Quirico conduce a Roma.

Per quanto il nome stesso di Torrenieri (Turris Nerii) ci dia un indizio del primo fondatore di questa casa turrita che su probabilmente un Ranieri de' signori di S. Quirico, tuttavia ignorasi la storia antica di cotesto paese. È certo bensi che il giuspadronato della sua ch. appartenne in tempi remoti alla Badia di S. Antimo in Val d'Orcia; la qual cosa si rileva fra le altre carte da una holla concistoriale del 20 dicembre 1216 che il Pont. Onorio III diresse da Roma a Ugo abate del Mon. di S. Antimo, con la quale ad imitazione dei Pont.

Innocenzio, Anastasio e Alessandro confermò al monastero prenominato anche la chiesa di S. Maria di Torrenieri. — (Anca. Bonomes:-Bicat di Sierra).

Che gli abati però di S. Antimo eserci tassero in Torrenieri una qualche autoriti temporale si può congetturare dal trovan cotesto paese nei tempi addietro sotto la giurisdizione dei dominatori di Montalcine Infatti dietro l'esame di molti testimoni con lodo del 28 aprile 1295 furono posti confini fra la corte o distretto di Torrenieri quello di Montalcino e altri paesi limitroli i quali nel 28 aprile del 1178 la Rep. di Siena nel consiglio della Campana conferma — (Anca. Dier. San. T. XIV. delle Perogamene n.º 1177 e 1178).

Finalmente in un rogito del 15 maras 1355 scritto in Siena si riporta una sentenza pronunziata in nome del Comune di Torrenieri contro un tal Griso di ser Pacis da Montalcino, al di cui succero aveva rilesciato l'usufrutto di un podere posto nel distretto di Torrenieri e che il proprietario destinava alle sue due figliuole con l'onere di pagare ogn'anno al Comune di Torrenieri il canone di lire 53. — (Anca. Data. Fron. Carte della Badia Amiat.)

Lo statuto sanese del 1406 ordinò di factificare il castel di Torrenieri; comecchi fino dal 1400 si trovi nell'Arch. delle Riformagioni di Siena, al Vo!. IV. della regione di Agostino di Ugolino di Vieri, la somministrazione di lire 3420 satta all'operajo destinato a subbricare la rocca, o castel di Torrenieri.

La parr. di S. Maria Maddalena a Torranieri nel 1833 contava 393 abit.

TORREONE A GUGUIELMESCA nella Val-di-Chiana. — Cas. che prende il titolo da un torrione, e che lo diede alla ch. parr. di S. Carlo, sostituita alla distrutta cura di S. Maria Maddalena a Gugli-Imesca nel suburbio settentrionale di Cortona, Com. Giur. e Dioc. medesima, Comp. di Arezzo.

Trovasi appena un terzo di miglio distante dalla città suori la porta Montanias sullo sprone del monte di Cortona che scende dall'Alta di S. Egidio perso la direta torre, ossia torrione di Gerfalco, altrimenti appellato della Guglielme sca.

All' Art. Guoriarmesca in Val-di-Chiana fu detto, che da questo luogo prese il titolo la chiesa demolita di S. Maria Madalalena a Guglielmesca, stata riunita pel 1510 a

si sottomisero alla Rep. Fior., dalla quale ottennero alcuni privilegi, confermati di tempo in tempo, e finalmente ad essi ampliati dal Granduca Gio. Gastone, non ostante che gli nomini di Tojano all'arrivo di Carlo VIII avessero imitato l'esempio di Pisa col ribellarsi alla Rep. Fior.

La chiesa plebana di S. Gio. Battista a Tojano nel 1356 conservava sotto la sua giuris lizione le seguenti parrocchiali; 1. S. Giorgio a Scandiccio (ammensata con i suoi beni nel 1464 al monastero del Paradiso in Pian di Ripoli); 2. S. Giusto a Legoli (eretta in plebana); 3. S. Stefano di Battugliosa (non esiste); 4. S. Andrea a Tojano (riunita alla sua pieve).

La parr. di S. Gio. Battista a Tojano nel 1833 contava 506 individui.

TOJANO DELLA MONTAGNOLA nella Val-di-Merse. — È una contrada sterile e sassosa dalla parte di Lecceto, fertilissima nella pianura che avvicinasi verso il Ponte allo Spino, nella parr. di S. Giusto a Balli, Com. Giur. e quasi due migl. a grec. di Sovicille, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena, dalla qual città cotesta villata di Tojano dista circa 5 migl. a pon.-lib.

Presso il diruto fortilizio di Tojano sorge la villa Chigi-Farnese avente una sala con affreschi di stile cortonesco.

Porta pure il nome di Tojano un'altra villa signorile nello stesso popolo di Balli, ora de' Fondi di Siena.

Val-d'Arbia. — Contrada che prende il vocabolo da una chiesa parrocchiale nelle Masse di S. Martino, vicariato foraneo del Bozzone, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, da cui trovasi a migl. distante verso grec.

È posta sopra le colline cretose fra la ripa destra del torr. Bolgione e quella sinistra del Bozzone.

La chiesa delle Tolse su eretta in parrocchia allorche le donne del vicino monasterino di S. Maria della Croce nel 1446 per bolla del Pont. Eugenio IV surono traslatate dentro la città di Siena.

Una delle menzioni della chiesa parr. di S. Paterniano esiste in un'inventario del 1448 nell'Arch. Arciv. di Siena. — Cotesta chiesa è stata recentemente restaurata.

Vi sono pitture del Lorenzetti. Il Crocisisso è opera di Francesco Vanni.

Nel 1347 le Tolse sacevano Comunità ed avevano un sindaco nel Terzo di Camullia,

riunito col regolamento del 2 giugno 1774 alla Com. del Terzo di S. Martino. — Ved. Siena (Comunita' del Terzo S. Martino.)

La parr. di S. Paterniano alle Tolse nel 1833 contava 153 abit.

Tollena (S. Maria Di) nella Val-di-Cecina. — Chiesa da lunga mano distrutta, che diede il nome ad uno degli antichi pozzi delle Moje di Montegemoli, nella Com. Giur. e circa 5 migl. a maestr. delle Pomarance, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Nel sebbrajo del 1254 su rogato nella chiesa di Tollena un atto di procura a nome del Comune di Volterra con un sindaco del Comune di Colle. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Com. di Volterra.)

Anche il Cecina sotto l'anno 1254 rammenta l'elezione di un sindaco per parte del Com. di Volterra per causa delle Moje e del Cast. di Monte-Gemoli.

Tolle (VILLANUOTA A). — Ved. VIL-LANUOTA (PIETE DI) sopra Montepulciano.

TOLLI (VILLA) nella Valle dell' Orcia.
— Fed. VILLA-TOLLI DI MONTALGINO.

TOMBA nella Valle del Savio in Romagna. — Cas. nella ch. parr. di S. Cassiano a Montoriolo, Com. e circa tre migl. a ostro di Sorbano, Giur. di Bagno, Dioc. di Sarsina, Comp. di Firenze.

È una frazione del territorio comunitativo di Sorbano circondata da ogni parte dal territorio Pontificio della Legazione di Urbino, situata sulla ripa sinistra del torr. Tonante, alla cui destra trovasi il distretto Granducale del comunello di Montoriolo.

È cosa incerta se questo nome di Tomba traesse origine al pari di quello di Tombe presso l'Ansedonia da una qualche antica necropoli, quando la vicina città era capitale degli Umbri Sarsinatensi. — Ved. Sonbano, Comunità.

TOMBOLO (TENUTA DEL) fra Pisa e Livorno. — Ved. Pisa Comunità.

TOMBOLO DI CASTIGLION DELLA PE-SCAJA. — Fed. Padule di Castiglion del-LA Pescaja, e Grosseto.

TOMBOLO (ISTMO DEL) lungo lo Stagno di Orbetello. — Ved. Orbetello, Comunità.

TOMMÈ (S. TOMMASO A S.) nel Vald'Arno superiore. — Ved. San-Tomas' A Montevanchi, cui si può aggiungere la notizia dell'epoca antica di quelle campane, la maggiore delle quali dicesi susa nel 1320, e la minore nell'anno 1344.

TONDA in Val-d'Era. — Cast. con eb. parr. (S. Niccolò) nella Com. e circa tre migl. a maest. di Montajone, Giur. di San-Miniato, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Resiede sulla sommità di una collina cretosa presso le sorgenti del torr. Carfalo che gli scorre sotto nella direzione di scir. a maestr., mentre la fiumana dell' Evola scende dal suo lato orientale nella direzione di ostro a sett.

Non bisogna confondere questo Cast. di Tonda con altro castel di Tenda in Lombardia, dal quale prese il distintivo l'infelice Beatrice di Tenda.

Erano gli nomini di Tonda in stato libero quando l'Imp. Ottone IV con diploma del 28 dic. 1212 assegnò in seudo a due nobili fratelli pisani, Ventilio e Guido ed ai loro credi, il Cast. di Tonda con tutte le sue pertinenze, corte, abitanti, ecc. — (Arch. Dire. Fior. Carte della Com. di San-Miniato.)

Quindi con altro privilegio dato in Pisa li 4 gennaio 1221, Corrado vescovo di Spira, cancelliere e legato imperiale in Italia confermò a Ventilio seniore ed a Ventilio giuniore figlio di Guido del fu Ildebrandino di Pisa la tenuta del Gonfo di Macerata, ed il castel di Tonda con il suo distretto ecc. nella stessa guisa che era stato concesso dall' Imp. Ottone IV ai suddetti fratelli Ventilio e Guido (loc. cit)

In seguito il Cast, di *Tonda* passò per via di donne in un conte Ranieri della Gherardesca, siccome lo provano i due documenti seguenti. Il primo del 19 agosto 1231 fu indicato all' Art. Sammintato, ed il secondo tuttora inedito fu rogato in Pisa nel palazzo dei confugi conte Ranieri Piccolino di Settimo e Bolgheri, tiglio del defunto C. Ugolino e della contessa Matilda sua moglic nata dal fu Ventilio di Pisa. La qual donna col consenso del marito alienò irrevocabilmente fra i vivi per il prezzo di lire cento a Orlando di Gualticri procuratore e rappresentante del Comune di San-Miniato la quarta parte di tutto il castello, distretto c diritti di Tonda. — (loc. cit.)

Quindi per atto del 13 agosto 1232, scritto in Pisa, nel palazzo di sua abitazione posto in Chinzica, la stessa donna Matilda moglie del conte Ranieri giuniore, detto Piccolino, col consenso dei suoi congiunti, Guido di Mariguano e Rodolfino di Guido

Masca, sece mandato di procura al suo mirito per transigere col Comune di San-Miniato rispetto alle rapine, guasti ed incendi stretto e castello di Tonda, come pure di concordare per la porzione spettante a detta contessa intorno ai servigi da prestarsi al Comune di San-Miniato, stante l'alienazione che sece sino dal 12 sett. 1231 della quarta parte del castello, corte e uomini di Tonda. — (loc. cit. e Lam, Mon. Eccl. Flor. pag. 357.)

Che il castello di Tonda non toccasse per intiero alla prenominata contessa Matitda lo dichiaravano gli atti seguenti. Il primo del di 11 agosto 1267 rogato in Sin-Miniato è un istrumento di procura fatto dai consiglieri del Comune di San-Miniato, preseduti da Bruno degli Uberti di Firenze suo potestà, in testa di alcuni sindaci incaricati di comprare per conto di detto Comune da Guido *Boccio* del fu conte Ranieri, da donna Lucchese sua moglie e da Gaddo loro figlio la metà di tutto il Cast. e corte di Tonda nel distretto di San-Miniato. — Il secondo istrumento, scritto in San-Miniato nello stesso giorno 11 agosto 1267, è un altra procura in testa dei sindaci medesimi cui si accordava facoltà di acquistare in compra per conto del Comune di San-Mintato la sesta parte del castello di Tonda e sue pertinenze da donna Contelda figlia del fu Ventilio maggiore, e vedova di Villano. La qual vendita della sesta parte del Cast, di Tonda venne realmente eseguita con rogito del 5 settembre di detto anno scritto nella villa di Leccia delle Colline pisine, mediante il prezzo di I:re 166, 13, 4, valutando a lire mille il costo totale della corte e castello di Tonda. Quindi nello stesso giorno e luogo i sindaci di San-Miniato comprarono dai coniugi teste nominati e da Gaddo Joro figliuolo le cinque parti invendute del Cast. c corte di Tonda, per il prezzo finale di lire 833. 6. 8. — (loc. cit.)

Nel 1379 il Cast. di Tonda col suo distretto fu staccato dalla Comunita di San-Miniato, e assegnato a quella di Montajone mercè alcune convenzioni stabilite li 27 febbrajo dell'anno predetto fra i Fiorentini ed i Sanminiatesi, — Ved. Montajone e San-Miniato. — (Arch. Dipl., Fior.)

Nel catalogo delle chiese della diocesi di Volterra compilato nel 1356 esisteva nel Cast, di Tonda, o nel suo distretto uno spestar beni di suolo senza l'autorizzazione del governo.

Ma a questa suddetta epoca del 1309 le monache di S. Donato a Torri avevano abhandonato la regola di S. Agostino per quella Cistercense di S. Bernardo.

Ciò è dimostrato anche da un documento inedito del 27 luglio 1307, col quale il pievano di Filettole in nome del cardinal Napoleone Orsini legato della S. Sede in Toscana sece precetto alla badessa e monache di S. Donato a Torri dell'Ordine Cistercense, che ricusavano di accettare per monaca una figlia di Geri da Prato. — (Asca. Drez. Fron. Carte di S. Donato in Polverosa).

Già per contratto del 15 maggio 1309 Mainetto del fu Folco Portinari (il figlio del fondatore dell'Arcispedale di Firenze) aveva venduto a diverse donne recluse per il prezzo di 380 fiorini d'oro un podere posto fuori le mura nuove di Firenze nel popolo di S. Lorenzo, (loc. cit.)

Intorno all'epoca stessa le monache Cistercensi di S. Donato dovettero riformare il rilasciato monastero di S. Maria Maddalena delle Convertite presso la Porta a Pinti.

Oltre i documenti riportati dal Richa nelle sue Chiese fiorentine havvene uno del 12 giugno 1322 esistente nell'Arch. Dipl. Fior. fra quelli del monastero di S. Pier Maggiore, dal quale si comprende, che le monsche di S. Donato a Torri fino dal 29 gennajo precedente averano ricevuto in dono de don Rustico abate della Badia Vallombrosina di Crespino il monastero di S. Maria Madilalena delle Convertite nel popolo di S. Pier Maggiore di l'irenze, e che nel 29 maggio dello stesso anno 1322 una jarte delle monache di S. Donato a Torri entrò a riformare il monastero di S. Maria Maddalena, detto poi di Cestello, ecc. — (Anch. DIPL. FIOR. Carte cit.)

Meritano pure di essere citati due documenti della provenienza medesima, uno de' quali del primo aprile 1454 riferisce al testamento di mess. Jacopo del fu Giovanni di Matteo Villani mercante fiorentino che las iò la reudita annua di 25 tiorini d'oro alla cappella da esso fabbricata in onor di S. Jacopo nella chiesa dei PP. Serviti di l'itenze; mentre l'altro del 26 nov. 1460 spetta ad un decreto degli uffiziali di Torre, col quale si permette al priore della chiesa di S. Donato di poter proseguire la costru-

zione di un muro lungo la strada maestra presso il ponte alle Mosse.

Poco dopo la riforma del monastero di S. Maria Maddalena questo di S. Donato a Torre ricevè de' guasti dalle truppe lucchesi condotte fino costà nel 1325 da Castruccio degli Antelminelli dopo la vittoria dell' Altopascio. — Ved. Ponte ALLE Mosse.

Ma il danno maggiore recato a questa clausura su durante l'ultimo assedio di Firenze (1529-30) quando le monache di S. Donato dovettero ritirarsi in città in una porzione del Mon. di S. Maria Maddalena, mentre cotesto di Polverosa servì di caserma alle truppe tedesche dell'Imp. Carlo V, e di quartiere al loro comandante il conte de Landron; nella quale occasione quegli ospiti incomodi sciuparono il bel ceuacolo del refettorio dipinto da Massecio.

Sotto il dominio però de' Granduchi le donne Cistercensi tornarouo ad abitare il loro antico monastero di S. Donato dove si mantennero fino alla soppressione ordinata dal governo francese nel 1809, mentre la sua parrocchia, soppressa dopo la metà del secolo XVIII, all'anno 1745 contava 280 abitanti.

Fu dopo l'anno 1814 che il magnanimo Niccolò Demidoss acquistò dai respettivi proprietari il convento con i terreni annessi alla chiesa di S. Donato e molti altri terreni posti alla sinistra della strada regia Lucchese; sicchè in un breve giro di anni si vide in quel suolo sorgere palazzi, cascine, silande a vapore, parchi e giardini di delizie, aumentati ed abbelliti d'ogni maniera dal di lui successore e siglio principe Anatolio Demidoss. Il quale in onore della principessa Matilde Bonaparte sua sposa ha dedicato alla medesima cotesto sontuoso resedio, chiamandolo Villa Matilde.

TORRI, O TORRE DI GALATRONA. — Ved. GALATRONA.

TORRI (S. MARGHERITA A) in Val-di-Marina — Fed. Torri di Carraga.

TORRI (S. MICHELE A) — Cas. con. chiesa parrocchiale e l'annesso di S. Lorenzo a *Torri* nel piviere di S. Giovanni in Sugana, Com. e circa 7 migl. a ostro-lib. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in collina sulle pendici meridionali dei poggi della Romola lungo la strada comunale che da Marciuola secude in Pesa al ponte di Cerbaja. mò in benefizio al capitolo aretino la pieve al Toppo con le sue rendite e beni.

E poi notabile il luogo del Toppo per due fatti importanti, uno relativo alla storia idraulica della Chiana, l'altro alla storia militare. Rispetto al primo fatto, esso ci scuopre che la Chiana ne' secoli immediatamente posteriori al mille, e forse molto tempo innanzi, dirigeva il suo corso con lento andamento da sett. a ostro per recarsi mediante il fi. Foglia nel Tevere, tantochè casa nei secoli XI e XII bilicava e quasi inerte stagnava fra la l'ieve al Toppo e le contrade di Alberoro e Pulicciano. Quindi le sue acque a seconda della forza e direzione dei venti, piuttosto che in ragione della inclinazione del livello, dirigevansi una parte verso Chiusi, una porzione più o meno maggiore verso Arezzo. Il qual fatto importanțissimo è stato di corto dimostrato da un insigne politico e dottissimo idraulico con la illustrazione di una pergamena della Badia di S. Flora di Arezzo riunita fra quelle dell'Arch. del capitolo aretino. Al fatto medesimo possono servire di conferma due istrumenti dell'ag. 1044 e dell'apr. 1079 pubblicati dal Camici nella sua continuazione alla serie dei marchesi di Toscana (Vol. I). Avvegnachè il primo di cssi tratta della demarcazione de' confini di terreni situati nei contorni di Rigutino e di Pulicciano fra il capitolo di Arezzo e il March. Uguccione figlio del March. Ranieri del Monte S. Maria, dove è rammentato un fosso situato fra le due Chiane, a cominciare dal oado Chiatino sino dirimpetto a Pulicciano.

Allo stesso essetto sembra che riserisca l'altro istrumento dell'aprile 1079, col quale la contessa Sosia vedova del su March. Arrigo del Monte S. Maria alienò al capitolo della cattedrale di Arezzo la quarta parte de'beni pervenuti in sua proprietà con titolo di morgincap, e che dichiara situati in Pulicciano e nel suo distretto, oltre quelli che possedeva nel piviere di S. Mustiola a Quarto, lungo la via del Toppo di Fighine sino in Palude, sullaslinca di consine sra la corte di Pulicciano e quella di Pilli. — Ved. Figuire e Pulicciano in Val-di-Chiana.

L'altro satto relativo alla storia militare riguarda la dissatta de' Sanesi stati sorpresi dagli Arctini nel 1288 al passo del Toppo, al quale incontro riserir volle prima di ogni altro Dante Alighieri, quando cantò a . . . . . . . . sì non furo accorte Le gambe tue alla giostra del Toppo.

Aggiungerò infine che la Terra Obertenga, per la quale su clamorosa lite nel secolo XI, estendeva i suoi possessi anche nel piviere del Toppo. — Fed. CRIUSURA OBERTENGA.

Il distretto della pieve di S. Maria al Toppo innanzi il secolo XV comprendera molte chiese parrocchiali, non poche delle quali dopo la rovina della chiesa battesimale divennero plebane esse stesse. Tali sono le chiese di S. Marco d'Alberoro, di S. Quirico di Battifolle, o Vicione piecolo, di S. Maria a Civitella e di S. Bisgio a Ciggiano. Le altre cure esistenti tuttora sono la prioria di S. Bisgio a Tegoleto, S. Angelo a Ruscello, S. Andrea a Oliveto, S. Gio. Battista al Castel d'Oliveto, S. Martino a Viccione maggio e S. Angelo a Cornia.

Sono ridotte a semplici oratori, oppure profanate e distrutte, le chiese di S. Niccola a Durne, S. Laurentino a Loreto, S. Pietro a Majano, SS. Angelo e Luciano di Alberoro, S. Egidio alla Pietra, S. Maria a Gaenna, S. Angelo a Casale, S. Stefano a Veprone, S. Tommaso a Viccione piecolo, S. Croce a Malfiano, S. Martino a Loreto, S. Pietro a Poppiano, S. Lucia a Campigliano ecc. — Ved. Badia al Pino.

TOPPO A FIGHINE. — Ved. Figure, O FIGHINE O FRASSINETO IN Val di-Chiana. Al qual ultimo articolo si potra aggiungere, qualmente la R. tenuta di Frassineto innanzi tutto fu goduta per grazia sovrana dal celebre artista e biografo aretino Giorgio Vasari, siccome apparisce da una sua lettera inedita del 26 luglio 1556 scritta da Arezzo a Bartolommeo Concini a Firenze, affinché egli sacesse conoscere al Duca Cosimo I le seguenti espressioni: « che i miei grani ch' io ricolgo in Frassineto, mi faccia grazia senza pregiudizio suo e mio gl'infossi per tenerli al fresco un mese e mezzo nelle fosse li nella villa ec. > cui il Duca rescrisse: Sua Eccellenza è contentissima. — Anche in altra lettera del di 8 gennaio 1557 lo stesso Vasari rammenta al Concini il favore ricevuto da Cosimo I di tenere quel poco di grano che aveva nelk fosse alla sua possessione di Val-di-Chiana, dove per suo villo vi erano aucora da 160 staja di grano; e con questa lettera ne cercava una sede per non essere molestato. -

riguardante la concessione di Pio II della badia stessa con tutti i suoi beni alla mensa ascivescovile di Siena, i di cui metropolitani continuano tuttora a passarvi aunualmente qualche tempo in villeggiatura.

La purr. di S. Mustiola a Torri nel 1833

contava 281 abil.

TORRI (S. NICCOLO' A) in Val-di-Pesa, ma volta detto S. Niccolò a Casa Arsa.

— Cas. con ch. parr. nel piviere di S. Vinconzio a Torri, Com. e quasi 8 migl. a o-stro lib. della Casellina e Torri, Giur. della Laura a Signa, Dinc. e Comp. di Firenze.

— Ved. Casa. Assa in Val-di-Pesa, cui si dere aggiungure, che il giuspadronato della chi-sa di S. Niccolò a Torri spetta attualmente al Pr. ncipe.

La parr. di S. Niccolò a Torri nel 1833

morrays 86 abit.

TORRI (PIEVE m) in Val-di-Pesa. — Fed. Torri (S. Vincenzio A).

— (PIBVE m) in Val-di-Serchio. — Fed.

Torne (Preve de S. Nicola A).

TORRI (S. STEFANO A) nel Val-d'Arno so; ra Firenze. — Contrada con chiesa parr. cui fu un nesso da lunga mano il popolo di S. Bartotommeo a Musignano nel pievanato, Com. e circa due migl. a sett. di Rignano, Giar. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in monte alla sintstra dell'Arno, sulla strada comunitativa che da Rosano per Volognano e Torci si dirige a Riguano.

Fu questo di Torri uno dei possessi dei siguori da Quona e Volognano sino almeno
dal serolo XII, sicrome può deduisi da un
istrumento del 26 luglio 1151 scritto in S.
Stefano a Torri esistente fra le pergamene
della Badia di Vallombrosa, nell'Arch. Dipl.
Pior. — Altre due membrane del 28 maggio e 8 ottobre 1205 rammentano cotesto
luogo di Torri con la ch. di S. Stefano nel
piviere di Rignano (ivi).

Vi è da dubitare che riferissero ad un lungo nel populo di S. Stefano a Torri, quando i due fratelli Ruggiero e Filippo, figli del fu Alberto da Quona stando in Vologuato, nel 6 giugno del 1226 alienarono alcuni beni di quei contorni all'abate Benigno di Vallombrosa (loc. cit) — Ved. Quona.

La purr. di S. Stefano a Torri nel 1833 contava 443 abit.

TORRI(S. VINCENZIO A) in Val-di-Pesa.

— Pieve antica che ha dato il nome alla contrada e ad una Comunità, unita a quella

della Casellina, alla quale surono annessi i popoli soppressi di S. Martino a Torri e di S. Quirico al Feschio.

In un libro di ricordi appartenuto alla pieve di S. Vincenzio a Torri leggesi il seguente appunto: « Cotesto libro fu incomineiato nel 7 agosto del 1425. Per grazia d'Iddio, della SS. Vergine e di S. Vincenzio protettore e capo della Comunità di Torri e della sua chiesa plebana, della quale era patrono mess. Palmerio del fu Andrea Pandolfini con l'annessa compagnia, canonica, cortile e pozzo in arezzo. » - Fu allora che ad istanza del prete Stefano di Piero Bonsignori pievano di detta chiesa, e di altri parrochi ivi presenti come testimoni, surono posti i termini ai possessi della pieve di Torri e alla gora del mulino di detta pieve situato lungo la Pesa.

Più sotto peraltro si leggono le parole seguenti: Iste liber est Plebis S. Pincentii. — Anno Domini MCCCLXXXIIII, die IV mensis martii Dominus Pinus Rossus de Florentia factur fuit plebanus et electus per providos viros canonicos istius plebis: videlicet, ser Frunciscum rectorem de Pisignano, ser Angelum rectorem de Baroncellis prope Florentiam, ser Stephanum rectorem S. Proculi de Florentia, dominum Nicholaum quon lam Pucci prio em de Leporaja, ten pore llevin Christo Patris et domini sui Domini Angeli de Acciajolis tunc Praesulis cleri forentini, etc.

Finalmente vi si dichiara che il detto mess. Pino Rossi quando su eletto pievano di Torri era rettore della chiesa di S. Michele a Tegolaja e canonico de' SS. Apostoli di Firenze (non priore de' SS. Apostoli, titolo attribuitogli da una supposta lettera di Giovanni Boccaccio) e cappellano della chiesa maggiore di Santa Reparata di Firenze. — (MS. nella Biblioteca del Seminario fior.)

In pieve di S. Vincenzio a Torri nel secolo XIII comprendeva sette cure, ridotte attualmente a tre; cioè, 1. quella di S. Martino a Torri (soppressa); 2. di S. Lorenzo a Torri (idem); 3. di S. Maria a Marciola (esistente); 4. di S. Niccolò a Torri (idem); 5. di S. Quirico al Vecchio (soppressa); 6. di S. Andrea al Colle (id. m); 7. e di S. Micchele a Castiglioni (esistente).

La pirr. plebana di S. Vincenzio a Torri nel 1833 contava 367 abit. ca del 10 maggio 910 relativa all'enfiteusi di una quarta parte di beni e rendite del pievanato di Camajore con le decime dovute dagli abitanti di quelle ville, fra le quali è rammentato il vico di Torcigliano.

Anco il Pont. Alessandro II vescovo di Lucca mediante breve dell' 11 ottobre 1061 rinnovò l'enfiteusi a favore de'figli di Gherardo appellato Moretto per la metà de'beni che essi ottennero di quelli delle pievi di S. Pietro a Nievole, di S. Maria di Pescia e di S. Stefano a Camajore con i tributi delle loro ville, fra le quali si nomina anche cotesta di Torcigliano. — (Mamor. Lucca. Vol. V. P. 111.)

La parr. di S. Michele a Torcigliano nel

1832 contava 147 popolani.

TORCIGLIANO DI MONSAGRATI nella Valle del Serchio. — Vill. con chiesa parr. (S. Bartolommeo) nel piviere di Val-d'Ottavo, già di Monsagrati, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città il Vill. di Torcigliano dista circa 8 migl. a sett.

Risiede in poggio alla destra del Serchio fra il torr. Pedogna e quello di Val-d'Ot-

tavo.

La parr. di S. Bartolommeo a Torcigliano nel 1832 contava 386 abit.

TORINGO, o TURINGO nel piano orientale di Lucca. — Vico con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere di S. Paolo, Com. Giur. e circa tre migl. a lib. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in pianura alla sinistra del sosso Ozzeretto e alla destra dell'Ozzori fra la villata di Sorbano del Vescovo e la Pieve di S. Paolo, appellata in Gurgite.

Varie membrane dell' Arch. Arciv. di Lucca fanno menzione di questo luogo, alcune delle quali furono pubblicate nelle Memor. Lucchesi. — (Vol. IV. e V.)

Da una di quelle del 4 giugno 1117 apparisce, che presso il luogo di Turingo passava un corso d'acqua, o fosso appellato Dogaja, corrispondente probabilmente al fosso dell'Ozzeretto, mentre da altra membrana del 798 si rileva che il Cas. di Turingo era situato presso Pico Gundualdo, dove fu rogato quell'istrumento. — (Oper. cit.)

Anche un'altra membrana dell' 8 agosto 840 scritta in loco Versiciano rammenta le chiese di S. Maria in Gurgite presso Turingo e di S. Petronilla a Massa (Macinaja).

Finalmente due altri rogiti del 1 nov. 926 e 988 trattano di ensiteusi satte dei

beni e decime della pieve di S. Paolo ia Gurgite con i tributi dovuti alla stessa chiesa battesimale dagli uomini delle ville comprese in quel piviere, fra le quali si nomina questa di Toringo. — (Memon. Lucch. Vol. IV. P. II e Vol. V. P. II e III.) — Ved. Gorgo (S. Paolo in), Gurgite e Massa Macinaja.

La parrocchia di S. Pietro a Toringo nel

1832 contava 279 abit.

TORNANO, o TORNIANO del Chianti in Val-d'Arbia. — Cas. ch'ebbe titolo di Cast., la cui parr. (S. Quirico) fu riunita da lunga età alla chiesa plehana di S. Marcellino in Valle, ossia in Avane, nella Comunità e circa 6 migl. a ostro di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede in poggio sulla ripa sinistra del torr. Marsellone dove su una torre, nell'antico confine del contado siorentino col sanese. — Cotesto Cas. di Tornano insatti si rammenta nel lodo emanato in Poggibonsi li 4 giugno del 1203, onde precisare i confini dei due territori. Col qual lodo su deliberato, che i consoli sanesi dovessero consegnare ai siorentini da lì alle prossime calende di luglio 1203 la possessione corporale del Cast. e torre di Tornano e di promettere di non dare aiuto ad un tale Guarnellotto, nè ai di lui compagni che volessero contrastarne l'acquisto.

Che quel Guarnellotto sosse siglio di un Mezzolombardi lo dichiara un atto di vendita del 4 ottobre 1217 satta da esso e da altri parenti suoi al vescovo di Firenze della torre, palazzo, case e beni di suolo ad esso ed ai di lui consorti appartenenti nel castello e corte di Torniano. Insatti nello stesso mese (12 ottobre 1217) il vescovo di Firenze concedè al predetto Guarnellotto e suoi colleghi a titolo di ensiteusi il Cast. e distretto di Tornano, previo giuramento di fedeltà allo stesso vescovo.

Ignoro per altro se quei signori di Tornano erano della consorteria de' Ricasoli; so hensì che un Tebaldo del su Ridolso (probabilmente del ramo Firidolsi) nel settembre del 1116 abitava in Tornano, che sino d'allora era nella giurisdizione Fiorentina, quando egli con Porpora del su Ansaldo su consorte donò alcuni beni posti all'Incisalla badia di Coltibuono. — (Anch. Dipl. Fior. Carte della Badia di Coltibuono). — Ved. Avane (S. Marcellino 18).

Sebbene manchino documenti relativi all'epoca precisa della fondazione del Mon. di Torrita, si sà che cotesta Badia esisteva fino dal secolo X. Fanno fede di ciò due privilegi degli anni 933 e 939 concessi dai re Ugo e Lottario ai monaci di S. Flora e S. Lucilla presso Arezzo. — Ved. gli Articoli testè indicati.

L'abate Camici nella sua Continuazione dei marchesi di Toscana della Rena pubblicò un istrumento del 10 ottobre 1030 relativo ad una permuta fatta alla presenza del vescovo Tedaldo da Rodolfo abate di S. Plera a Torrita, nella quale permuta si mamenta ancora il Casale di Torrita del contado aretino.

Dopo la traslazione del Mon. predetto nella Badia dentro la città di Arezzo (anno 1196) la chiesa di S. Flora a Torrita continua tuttora ad essere una delle parrocchiali suburbane di Arezzo.

Esta nel 1833 contava 286 abit.

TORRITA sotto Monte-Forzonico in Valdi-Chiana. — Terra nobile, capoluogo di Comunità nella Giur. di Asinalunga, Dioc. di Pienza, già di Arezzo, Comp. aretino.

Questa Terra di forma ovale, contornata di mura torrite, risiede intorno alla cresta di una collina tufacea, in mezzo a vigorose coltivazioni di olivi e di vigne, alla cui base scorre a lev. il fosso Cornio, mentre dal lato di maestr. nasce ai piedi della stessa collina il torr. Fuga.

Trovasi fra il gr. 43° 10' 4" latit. ed il 29° 25' 4" long. davanti all'ubertosa Valdi Chiana che gli si apre a lev. nella direzione di Cortona, circa 6 migl. a sett. di Montepulciano, 4 migl. a scir. di Asinalunga, 10 a grec. di Pienza, intorno a 20 migl. a maestr. di Chiusi 13 miglia a scir. di Siena e miglia 22 da Arezzo che trovasi al suo sett.-grec.

L'origine di cotesto paese si nasconde, al pari di quella di moltissimi altri, nella caligine de secoli, comecchè possa essere stato fabbricato e difeso da alcune torri, donde trasse il nome, ma in un terreno abitato dagli antichi Etruschi e Romani. — Checchè ne sia esso peraltro sino dal secolo XI era decorato della sua chiesa plebana di S. Costanzo. Avvegnachè senza bisogno di contendere con questa Terra i documenti spettanti alla Torrita de Benedettini di S. Flora di Arezzo, l'Arch. Dipl. Fior. conserva fra escute della Badia Amiatina un placito del

nel piviere di S. Costanzo a Torrita, nel casale di Arcianello, passato in seguito nella Com. di Montepulciano, davanti al conte Adalberto messo dell'Imp. Corrado. Alla cui presenza comparve l'avvocato del Mon. Amiatino per reclamare i beni e la chiesa di S. Apollinare in Feroniano, l'una e gli altri stati donati al Mon. di S. Salvadore sul Monte Amiata dalla contessa Willa vedova del C. Ranieri col consenso dei CC. Bernardino ed Ardingo di lei figliuoli.

Che la chiesa poi di S. Apollinare in Feroniano fosse situata dentro i confini della Com. di Torrita lo dichiara un'altra membrana della stessa provenienza del 2 maggio 1324 scritta in camera dell'abbate del Mon. Amiatino, nel mentre che questi investiva un monaco della sua famiglia in rettore e cappellano della ch. di S. Apollinare in Feroniano, la qual chiesa ivi si dichiara posta in Monte-Follonico. — Ved. Monte Follonico, o Follonico.

Inoltre la pieve di S. Costanzo a Torrita trovasi rammentata fra quelle del contado sanese comprese però nella diocesi aretina, delle quali Immone vescovo di Arezzo nell' anno 1045 cedè l'amministrazione alle dignità del capitolo della sua cattedrale.

L'abate De Angelis nel libro delle Notizie istoriche critiche di Fr. Giacomo da Torrita citò un istrumento di pace del 2 ottobre 1208 fra i Fiorentini ed i Sanesi, nel quale tra le condizioni a carico de' Sanesi eravi quella di far pace con gli uomini di Monte-Follonico, di Torrita e di altri paesi del Sanese stati aderenti de'Fiorentini.

A quell'epoca, opinava il De Angelis, poterono fabbricarsi le attuali mura castellane di Torrita ed aprirsi le tre porte, cioè, a lev. Porta Carina, a pon. Porta a Pago, a mezzodì Porta a Sole. — Ma, oltre che una di quelle porte non fu edificata dalla Rep. sanese prima del 1251, è certo a'tresì che le sue mura sono opera molto posteriore, siccome lo dà a conoscere un Rendimento di Conti sotto l'anno 1428, in cui si legge: che rivedeva la ragione Tommaso di Vannino orafo a Gio. di Biagio operaio delle mura che si facevano in Torrita.

Lo stesso Arch. Dipl. San. nel T. Il delle Pergamene (n.º 89) contiene copia di un privilegio dell'Imp. Ottone IV, dato li 27 agosto 1210 nella Badia di S. Salvadore sul Mont'Amiata, col quale concedeva

Bolgherini di Siena. La serriera che possedeva la stessa prosapia sotto Torniella sulla Farma su ceduta ad ensiteusi nel 1743.

La parr. plebana di S. Gio. Battista a Torniella nel 1833 noverava 326 abit.

TORO (PIAN DEL) nella Valle Iransappennina del Reno. — Ved. Pian del Tubo.

TORRACCHIONE nella Val-di-Sieve. — Ved. Barberino di Mugello, Comunità.

TORRACCIA (S. CLEMENTE ALLA). — Ved. Gricharo in Val-di-Pesa.

TORRANO, o TORANO nella Val-di-Magra. — Cas. con ch. parr. (S. Gemignano) nella Com. Giur. e circa due migl. a lib. di Pontremoli, Dioc. medesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Sono due villate, Torrano di sopra e Torrano di sotto, poste entrambe in poggio fra la ripa destra del torr. Gordana ed il fosso di Torrano sopra i così detti Stretti di Giaredo, rammentati all'Art. Banga e Gordana.

Ist parr. di S. Gemignano a Torrano nel 1833 contava 207 abit.

TORRE. — Se si dovessero indicare in questo Dizionario tutti i luoghi che conservano o che ebbero il distintivo di Torre, Torruccia, Terricella o Torri, non finirei così per fretta. È mio scopo di rammentare
quelle contrade che diedero il vocabolo di
Torre, Torricella, Torri o simili a qualche chicsa parrocchiale, casale, villa o castello. Coloro poi che bramassero conoscere i
nomi delle Torri situate lungo il littorale,
le comunità ed i circondari, in cui sono
comprese hasterà per esse l'Art. Littorale
Toscano.

TORRE DEGLI AGLI nel Val-d'Arno sotto Firenze. — Villa signorile che prende il nome da una torre grandiosa innalzata dalla famiglia nobile Panciatichi all' occidente di Firenze nell'antico popolo di S. Donato a Torri, ora di S. Cristofano a Novoli, piviere di S. Stefano in Pane, Com. del Pellegrino, Giur. di Fiesole, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in pianura lungo la strada maestra di Polverosa, un quarto di migl. a maestr. della chiesa e villa signorile di S. Donato a Torri, o in Polverosa.

Fra le particolarità della Torre degli Agli havvi quella di esser derivato dal suo giardino il primo frutto di limoni, che per la singolarità del suo ibridismo ebbe titolo di Bizzarria.

Torre Benni. — Ved. Bastia nel Vald'Arno inferiore.

TORRE A CASTELLO nella Valle dell'Ombrone sanese. — Fortilizio che dà il titolo ad una ch. parr. (S. Maria) con l'annesso di S. Salvatore nel piviere di S. Vito in Creta, già in *Persuris*, Com. Giur. e circa 6 migl. a sett. di Asciano, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede sopra un colle cretoso alla destra della strada regia della Biena che da Siena per Palazzuolo entra in Val-di-Chiana per andare ad Arezzo.

Nel distretto di Torre a Castello possiedono due ville signorili con poderi le zobili prosapie sanesi Piccolomini e Cinughi.

Innanzi tutti vi ebbero signoria i coati della Berardenga e della Scialenga, i quali nel 1175 sottomisero la Torre a Castello con la sua corte alla Rep. di Siena.

La parr. di S. Maria alla Torre a Castello nel 1833 contava 247 abit.

TORRE (S. GIORGIO ALLA) nel Vald'Arno inferiore. — Cas. con nuova ch. parr. nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Fucecchio, Dioc. di San-Miniato, Comp. di Firenze.

Questa chiesa probabilmente ha preso il distintivo che porta dalla Torre di Rosaiolo presso il padule di Fucerchio fra il Poste a Cappiano e Masserella. — Ved. Posso Adorso.

La parr. di S. Gregorio alia Torre nel 1833 contava 672 abit.

TORRE A CÓNA, o a QUONA. — Ved. Quona sopra il Pontassieve.

TORRE DEL LAGO alla marina di Virreggio. — Contrada con borgata e ch. patt. (S. Giuseppe) denominata la Chiesa nuova. nel piviere di Massaciuccoli, Com. Giur. e circa tre migl. a lev.-grec. di Viareggio, Dioc. e Duc. di Lucca.

La Torre del Lago giace presso la grouda occidentale del Lago di Massaciuccoli, mentre la Chiesa nuova fu eretta un terzo di migl. al suo pon. lungo l'antica via regia che da Pisa dirigesi a Pictrasanta per Viareggio. — Ved. Lago (Torre del).

TORRE (S. MARIA ALLA) nella Val-d'Elsa inseriore. — Cas. con ch. parr. nel piviere di S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa 8 migl. a muestr. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una collina tufacea posta fra l'Orme e l'Ormello.

La parrocchia di S. Maria alla Torrenci 1833 contava 183 abit. dagliato finora un terreno cretacco conchigliare sino alla profondità di cento braccia.

All'epoca pertanto del 1428 il popolo di Torrita doveva aver riacquistato la buona grazia dei governanti di Siena. Avvegnachè, oltre quanto si dirà fra poco, ciò apparisce da una deliberazione presa dai Signori Nove nel 10 dic. del 1425, che decretarono per Torrita un potestà di prima classe; al cui arrivo annuale i Torritesi a forma de'loro statuti solevano presentare il regalo di due paja di polli, due staja di biada, due quarti di vino, sedici pani, una soma di paglia e libbre sei di candele.

Nel secolo decimoquarto era accaduto sotto il paese di Torrita (10 aprile 1358) un sanguinoso fatto d'armi fra le masnade perugine e quelle senesi, dove quest'ultime restarono sensitte con guasto del paese e del contado.

Ma più ancora i Torritesi risentirono i dani della guerra, negli anni 1363 e 1383 quando nei suoi contorni ebbero luogo due fere battaglie date dalle truppe sanesi, la prima ad una compagnia di avventurieri, detta del Cappelletto, nella quale su satto prigioniero il loro comandante duca di Feltro e di Urbino, l'altra quando i Torritesi, sebbene coraggiosamente resistessero alle prime aggressioni del capitano di ventura Baldino da Panicale, dovettero finalmente cedere a quelle masnade che saccheggiarono lutto il paese a guisa di avidi ladroni.

In vista di tanta sedeltà, e dei danni dai Torritesi ricevuti, il Comune di Siena nel 28 maggio del 1419 deliberò di condonare loro tutti i debiti per gravezze e dazi non pagati, accordando ai medesimi vari privilegi ed esenzioni. — (Dr Argells, Opera cit.)

Lo stesso De Angelis su di parere che la chiesa di S. Flora ed il pretorio con la sua torre esistenti in Torrita potessero essere opera della restaurazione di questa Terra, comecchè sulla succiata della chiesa medesima si legga l'anno 1430 della sua edificazione.

All' Art. Guardavalle di Torrita su detto, che cotesto luogo, di cui attualmente è restato il vocabolo a pochi poderi, aveva una ch. parr. sotto l'invocazione di S. Stefano, stata riunita sino dal 1473 alla chiesa plebana de' SS. Costanzo e Martino a Torrita. Dissi ancora che da questo stesso vico di Guardavalle prese il casato una nobile samiglia di Torrita, alla quale appella un istrumento del sett. 1327 ed una risormagione della Rep. di Siena dell'agosto 1444.

Il più volte citato De Angelis aggiunge, che i Torritesi nel principio del secolo XVI intrapresero a rendere più decente la loro patria, sia con l'ingrandimento di fabbriche particolari, sia con la fondazione di ospizi, di fraternite e di chiese, finchè nel 1553 conquistata dalle armi austro-ispanomedicee Torrita con il suo territorio fu riunito nel 1557 alla corona di Cosimo I, ed in seguito ai Granduchi di Toscana suoi successori, cui i Torritesi restarono costantemente fedeli.

Chiese e stabilimenti pubblici di Torrita. — Torrita attualmente ha una sola chiesa parrocchiale, cioè, la pieve de'SS. Costanzo e Martino, riedificata sulla fine del secolo passato. L'antica esisteva fuori del paese in luogo denominato la pieve vecchia, comecche più tardi quella pieve venisse dedicata alla Madonna dell'Ulivo. F.ssa era arcipretura quando nel 1648 fu innalzata a collegiata in concorrenza con l'altra delle SS. Flora e Lucilla; ad entrambe le quali è comune il capitolo, composto di nove canonici con 5 dignità, Arciprete, Preposto, Primicero, Arcidiacono e Tesoriere. — La pieve dentro al paese fu più volte restaurata e ingrandita, siccome può congetturarsi dalle iscrizioni ivi esistenti.

In quella delle SS. Flora e Lucilla, sondata in più piccola dimensione nel secolo XIV, surono innestati dei restauri nel secolo XVII.

Havvi costì un altare di S. Antonio, dove si ammira una tavola dipinta nel sec. XIV, e vi si conserva in marmo scolpita nell'anno 1444 l'arme della famiglia Pecorai, dalla quale discendeva al parere di alcuni il famoso Ghino di Tacco.

Esistono dentro Torrita altre due chiese, S. Croce e la SS. Annunziata, nell'ultima delle quali è da vedersi un quadro del Vanni

rappresentante l'Annunziazione.

Lo spedale di Torrita istituito per i pellegrini, aveva nel secolo XVI un'amministrazione separata da quella di una pia congrega secolare denominata la Fraternita, cui esso con i suoi beni nel 1611 su riunito. Annessa a questa sabbrica vi è la scuola comunitativa, che nei tempi andati estendeva i suoi insegnamenti anche alle belle lettere. Tuttociò diede motivo, dice il De Angelis, ad innalzare in Torrita dopo la metà del secolo XVIII un teatro, stato restaurato nell'anno 1824. Anche costì su eretta una

ratichino si stende sino dentro al pelago, rasente la vecchia strada Emilia di Scauro, Ora regia Maremmana, sullo sbocco del borro di Acquaviva, fra il gr. 28° 11' 8" long. e 43° 6 4" latit., 5 migl. a maestr. di Campiglia, 9 a sett. di Populonia, 6 a Irb. di Castagneto, e circa 16 migl. a ostro della Bocca di Gecina.

Dell'epoca di questa Torre e del distintivo che porta il luogo di S. Vincenzio mancano notizie autentiche, comecchè la chiesa di S. Vincenzio si trovi rammentata dal Breve pisano del 1285, denominato del Conte Ugolino, nel quale al Lib. IV. cap. 18 si parla dolla via quae est juxta mare prope S. Vincentium, etc. — Ved. Scarlino (Padule di).

Più nota è la Torre S. Vincenzio per la viltoria riportala costà nel 17 agosto 1505 da un esercito della Rep. Pior. contro il capitano di ventura Bartolommeo d'Alviano mentre tentava di s ecorrere l'assediata città di Pisa. - Ved. Campiglia.

Torre-Becchi una casa torrita a guisa di castello posseduta dalla samiglia Strozzi nelle vicinanze di Carmignano. — La qua torre fu presa e atterrata dalle genti di Castruccio Antel nelli nel di 11 ottobre del 1325. — Vet. Poggio a Cajano, e Gio. Villani, Cronica Lib. IX. cap. 318.

TORRENIERI in Val-d'Asso. - Borgo già Cast. con mansione postale e chiesa plebana (S. Maria Maddalena) nella Com. Giur. e circa 4 migl. a grec. di Montalcino, Dioc. medesima, già di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede in valle nella ripa destra del fiumicello Asso sul quadrivio della strada provinciale che di costà si dirige per settentr. a S. Gio. d'Asso e per lib. a Montalcino, alla terza posta da Siena, mentre è attraversato dalla strada regia postale che da Siena per S. Quirico conduce a Roma.

Per quanto il nome stesso di Torrenieri (Turris Nerii) ci dia un indizio del primo fondatore di questa casa turrita che su probahilmente un Ranieri de'signori di S. Quirico, tuttavia ignorasi la storia antica di stante dalla città fuori la porta Montania cotesto paese. È certo bensi che il giuspadronato della sua ch. appartenne in tempi remoti alla Badia di S. Antimo in Val d' Orcia; la qual cosa si rileva fra le altre carte da una bolla concistoriale del 20 dicembre 1216 che il Pont. Onorio III diresse da Roma a Ugo abate del Mon. di S. Antimo, con la quale ad imitazione dei Pont.

Innocenzio, Anastasio e Alessandro confermò al monastero prenominato anche la chiesa di S. Maria di Torrenieri. — (Anca. Bos-GHESI-BICHI DI SIENA).

Che gli abati però di S. Antimo esercitassero in Torrenieri una qualche autorità temporale si può congetturare dal trovare cotesto paese nei tempi addietro sotto la giurisdizione dei dominatori di Montalcino. Infatti dietro l'esame di molti testimoni, con lodo del 28 aprile 1295 furono posti i confini fra la corte o distretto di Torrenieri, quello di Montalcino e altri paesi limitrofi; i quali nel 28 aprile del 1178 la Rep. di Siena nel consiglio della Campana confermò. - (Anon. Dipl. San. T. XIV. delle Pergamene n.º 1177 e 1178).

Finalmente in un rogilo del 15 marzo 1355 scritto in Siena si riporta una sentenza pronunziata in nome del Comune di Torrenieri contro un tal Griso di ser Paolo da Montalcino, al di cui succero aveva rilasciato l'usufrutto di un podere posto nel distretto di Torrenieri e che il proprietario destinava alle sue due figliuole con l'onere di pagare ogn'anno al Comune di Turrenieri il canone di lire 53. — (Ance. Durs. Fion. Carte della Badia Amiat.)

Lo statuto sanese del 1406 ordinò di fortificare il castel di Torrenieri; comecchè fino dal 1400 si trovi nell'Arch. delle Riformagioni di Siena, al Vo!. IV. della regione di Agostino di Ugolino di Vieri, la somministrazione di lire 3420 fatta all'operajo destinato a fabbricare la rocca, o castel di Torrenieri.

La parr. di S. Maria Maddalena a Torrenieri nel 1833 contava 393 abit.

TORREONE A GUGLIELMESCA nella Val-di-Chiana. — Cas. che prende il titolo da un torrione, e che lo diede alla ch. part. di S. Carlo, sostituita alla distrutta cura di S. Maria Maddalena a Gugli-Imesca nel se burbio settentrionale di Cortona, Com. Giute Dioc. medesima, Comp. di Arezzo.

Trovasi appena un terzo di miglio disullo sprone del monte di Cortona che scende dall'Alta di S. Egidio presso la dirett torre, ossia torrione di Gerfalco, altimenti appellato della Guglielmesca.

All' Art. Guglielmesca in Val-di-Chiam fu detto, che da questo luogo prese il titolo la chiesa demolita di S. Maria Maddalema Guglielmesca, stata riunita nel 1510 l

nusuo i territori delle prenominate Com. fino al fosso della Buca, dove viene a confine quello della Com. di Montepulciano, con cui l'altro di Torrita confina per lungo tragitto, da primo mediante il sosso de' Grilloni, tributario il più alto del torr. Salarco, poscia mediante il Salarco stesso che lasciano fuori per entrare alla sua sinistra mel botro del Pian dell'Olmo, donde scendoco nel fosso delle Bulze. Quindi passando sta piagge cretose nella direzione settetriosale, tagliano la strada provinciale Lauretana che viene da Guardavalle e da Torrita, fino a che voltando alquanto direzione a gree. passano presso il podere del Confine attraversando la pianura lungo i torr. Foenme e Fuga. Finalmente i due territori razentando la ripa destra del torr. Fuga arrivano sul Canal-Maestro della Chiana dinimpetto alla Com. di Cortona.

Due strade provinciali attraversano il territorio di Torrita, cioè quella Longitudiale, o Cassia, che guida da Chiusi ad Arezzo passando a piè del poggio di Torrita, e l'altra detta Lauretana che da Siena per Asciano e Asinalunga sbocca nello Stato Pontificio presso Valiano dopo esser passata dalla Terra di Torrita. — Sono poi comunitative e rotabili le strade che da Montepolciano e da Pienza per Monte-Follonico conducono a Torrita.

Fra i corsi maggiori di acqua che percorrono o che rasentano il territorio di questa Comunità, oltre il Canal Maestro ed il torr. Salarco, i quali ne lambiscono i confini, uno a grec. l'altro a scir., si contano il Foenna e la Fuga che il conte Fossombroni paragonò a quelli dell' Affrica che portano arene d'oro, per aver ridotto quei luoghi palustri a terre coltivabili. Rispetto al padule che nei secoli trapassati esisteva nella pianura di Torrita fra il Canal-Maestro ed il corso della Foenna, esso da qualche tempo su convertito in fertili poderi, gran parte de' quali spettano alla fattoria della Corona detta dell'Abbadia. - Ved. Carte Idrauliche sullo stato antico e moderno della Val-di Chiane del Cav. Alessandro Manetti. (Firenæ 1823.)

Fra i molti fossi che raccolgono le acque del piano inferiore di Torrita, il più singolare di tutti è quello della Fuga, che riceve le acque della Doccia dell'Amorosa, del Soraggiolo che v'influisce all'Abbadia, e del Cornio, il quale scende da Torrita e

che pel 1800 cessò di versare nella Foenna perchè destinato a colmare, come ha fetto, la pianura Torritese.

Fra le maggiori montuosità comprese in cotesto territorio havvi quella di Monte-Follonico che presa al convento de' Minori Osservanti può essere un cento di br. circa inferiore al livello di Montepulciano. La qual città su riscontrata dal Prof. Padre Giovanni Inghirami dalla sommita della torre del palazzo pubblico ascendere a 1076 br. sopra il livello del mare.

Il Prof. Giulj poi nella sua Statistica agraria della Val-di-Chiana indicò per approsimazione la Terra di Torrita a 500 br. sopra il mare.

Rispetto all'indole del suolo che cuopre il territorio di questa Comunità, oltre quanto fu indicato per la parte montuosa all' Art. MUNTE-FOLLONICO, Vol. III pag. 394, aggiungerò le osservazioni fatte dal Prof. Giulj nell'Opera testè rammentata, dove disse, che 300 hr. al di sopra di Torrita compariscono da primo gli strati di calce carbonata compatta (alberese) in quella parte del Monte-Follonico ch' è situata fra mezzo giorno e ponente, cui sovrappongono strati di marmo ordinario grigio, sui quali è sabbricato il paese di Monte-Follonico. — La parte montuosa e coltivabile di questa Comunità (seguita a osservare lo stesso A.) sarebbe formata nelle sue maggiori elevatezze di calce carbonata pictrosa, ma decomposta dalle meteore.

Molte colline sono di struttura simile a quella delle pendici di Montepulciano, ma i colli che circondano il capoluogo, ed in ispecie quelli che stendono la loro base verso il Canal-Maestro sono assai fertili, siccome fertilissima è la maggior parte della pianura di Torrita, coperta da un terreno recentissimo di trasporto.

Rispetto al lignite da noi accennato nei contorni di Monte-Follonico, aggiunge il Prof. Giuli, che quello del fossatello d' Orbigliano presso alla sua confluenza nel torrente Trove si trova in strati alti anco quattro braccia.

Col regolamento governativo del 2 giugno 1777 la Comunità di Torrita fu sormata dai popoli di Torrita, di Monte-Follonico e di Ciliano, l'ultimo de' quali costituiva una piccola Comunità unita al comunello di Guardavalle.

In quanto all'arti e manisatture, oltre la

TORRI (S. DONATO A) o m POLVE-ROSA nel Val-d'Aruo sotto Firenze. — Monastero celebre, ora villa magnifica del Principe Demidoff denominata Villa Matilde, un migl. a pon.-maestr. di Firenze, con ch. contigua, stata una delle parr. suburbane, attualmente riunita a quella di S. Cristofano a Novoli, nella Com. del Pellegrino, Giur. di Fiesole, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questo luogo è celebre per tre fatti importanti, due antichi ed uno moderno; cioè, il 1.º per essere stata predicata costà nel 1187 la seconda crociata ai Fiorentini, e consegnato a Pazzo dei Pazzi loro duce lo stendardo fregiato della croce del popolo; 2.º perchè il convento di S. Donato a Torri servì di primo ostello ai Frati Umiliati che nel 1239 portarono in Firenze l'arte della Lana; ed il terzo modernissimo per la conversione magica di questo convento in un vasto palazzo di delizie adorno di giardini. di due parchi attraversati da una via regia, in mezzo a nuovi edifizj di vario genere, fra i quali contasi una grandiosa filanda a vapore con telaja numerose per fabbricare in grande drappi di seta.

Trovasi la villa di S. Donato a Torri sulla ripa destra del torr. Mugnone, fra il ponte di S. Donato e il ponte alle Mosse lungo la strada regia Pesciatina o Lucchese, in mezzo ad un vago e grandioso giardino creato e adornato dal principe Demidoff di palazzi, viali, tempj e statue con grandi piantagioni, e ridenti praterie, davanti alle RR. Cascine poste al suo ostro e poco lungi dalla villa della Torre degli Agli situata al suo maestro.

Non è credibile però che da quest'ultimo resedio de'nobili Panciatichi prendesse il vocabolo di *Torri* la chiesa di S. Donato in Polverosa, avvegnachè la Torre degli Agli è di un'epoca assai posteriore.

Infatti il monastero di S. Donato a Torri sino dal 1187 era abitato dai canonici regolari Agostiniani quando nel sebbrajo dell'anno successivo su consacrata la loro chiesa, nella quale occasione Gerardo arcivescovo di Ràvenna, delegato dal Pont. Clemente III, predicò al popolo fiorentino la seconda Crociata, ed il priore di S. Donato a Torri donò una superba bandiera al capitano Pazzo de Pazzi conduttore di quella moltitudine di crocesegnati alla conquista di Gerusalemme, stata presa poco innanzi dal

seroce Saladino. — (Ancu. Dr. Pron. Carte del monastero di S. Donato a Torri).

Ai canonici regolari Agostiniani subentrarono nel monastero di S. Donato i frati Umiliati (anno 1239) che vi restarono fino all'anno 1251, epoca in cui gli Umiliati recaronsi in S. Lucia presso Ognissanti di Firenze.

Che però cotesta traslazione non accadene innanzi la metà dell'anno 1250 lo fa conoscere un istrumento da noi citato all'Art. Gona d'Ognissanti, scritto nel maggio del 1250, mentre era priore del convento di S. Donato a Torri fra Ruffino dell'ordine de' Frati Umiliati.

Coerente a cotesto vero è un breve di Giovanni Mangiadori vescovo di Firenze del 28 settembre 1251, nel quale si esprime: che, volendo egli provvedere alla chiesa di S. Donato a Torri restituitagli dai Frati Umiliati, destinava la medesima insieme al convento annesso e alle suppellettili sacre per le monache Agostiniane di S. Casciano a Decimo, a condizione che vi si trasferissero ad abitarlo. Inoltre con altro breve dello stesso giorno vi aggiunse la donazione di tutti i beni appartenuti al convento stesso, consistenti in cinque poderi posti in vicinanza dello stesso monastero.— (loc. citato).

Che le monache di San-Casciano si traslocassero presto in S. Donato lo dichiana fra gli altri il testamento della contessa Bentrice scritto nell'anno 1278, col quale fra i molti legati lasciò lire cinquanta alle donne del monastero di S. Donato a Torri.

Anche una provvisione della Signoria di Firenze del 19 aprile 1309 autorizzan mess. Spina degli Spini di Firenze a poler vendere alle monache di S. Donato a Torri un podere con casa e corle posto nel dello popolo vicino al monastero. La qual vendita ebbe effetto mediante istrume to del 22 novembre successivo a favore delle monche di S. Donato che acquistarono il detto podere per il prezzo di lire 2220 da mess. Geri di Mainetto Spini, da Piero e Vanni di lui fratelli, da Spina del fu Ugo Spini, da Simone del su Gherardo del Bello e da Giovanni del su Neri di Cambio, tutti della società mercantile degli Spini (loc. cit.); documento a parer nostro importante in quanto che può servire a confermare, che fino dai tempi della repubblica fiorentina k corporazioni religiose non potevano acquistar beni di suolo senza l'autorizzazione del governo.

Ma a questa suddetta epoca del 1309 le monache di S. Donato a Torri avevano abbandonato la regola di S. Agostino per quella Cistercense di S. Bernardo.

Ciò è dimostrato anche da un documento inedito del 27 luglio 1307, col quale il picvano di Filettole in nome del cardinal Napoleone Orsini legato della S. Sede in Toscana sece precetto alla badessa e monache di S. Donato a Torri dell' Ordine Cistercense, che ricusavano di accettare per monaca una siglia di Geri da Prato. — (Anca. Dipl. Fion. Carte di S. Donato in Polverosa).

Già per contratto del 15 maggio 1309 Mainetto del fu Folco Portinari (il figlio del fondatore dell'Arcispedale di Firenze) aveva venduto a diverse donne recluse per il prezzo di 380 fiorini d'oro un podere posto fuori le mura nuove di Firenze nel popolo di S. Lorenzo, (loc. cit.)

Intorno all'epoca stessa le monache Cistercensi di S. Donato dovettero riformare il rilasciato monastero di S. Maria Maddalena delle Convertite presso la Porta a Pinti.

Oltre i documenti riportati dal Richa melle sue Chiese fiorentine havvene uno del 12 giugno 1322 esistente nell'Arch. Dipl. Fior. fra quelli del monastero di S. Pier Maggiore, dal quale si comprende, che le monache di S. Donato a Torri fino dal 29 gennajo precedente avevano ricevuto in dono da don Rustico abate della Badia Vallombrosuna di Crespino il monastero di S. Maria Maddalena delle Convertite nel popolo di S. Pier Maggiore di Firenze, e che nel 29 maggio dello stesso anno 1322 una jarle delle monache di S. Donato a Torri entrò a riformare il monastero di S. Maria Maddalena, detto poi di Cestello, ecc. — (Anca. DIPL. Flox. Carte cit.)

Meritano pure di essere citati due documenti della provenienza medesima, uno de' quali del primo aprile 1454 riferisce al testamento di mess. Jacopo del su Giovanni di Matteo Villani mercante siorentino che lasciò la rendita annua di 25 siorini d'oro alla cappetla da esso sabbricata in onor di S. Jacopo nella chiesa dei PP. Serviti di Firenze; mentre l'altro del 26 nov. 1466 spetta ad un decreto degli usiliziali di Torre, col quale si permette al priore della chiesa di S. Donato di poter proseguire la costru-

zione di un muro lungo la strada maestra presso il ponte alle Mosse.

Poco dopo la riforma del monastero di S. Maria Maddalena questo di S. Donato a Torre ricevè de' guasti dalle truppe lucchesi condotte fino costà nel 1325 da Castruccio degli Antelminelli dopo la vittoria dell' Altopascio. — Ved. Porte ALLE Mosse.

Ma il danno maggiore recato a questa clausura fu durante l'ultimo assedio di Firenze (1529-30) quando le monache di S. Donato dovettero ritirarsi in città in una porzione del Mon. di S. Maria Maddalena, mentre cotesto di Polverosa servì di caserma alle truppe tedesche dell'Imp. Carlo V, e di quartiere al loro comandante il conte de Landron; nella quale occasione quegli espiti incomodi sciuparono il bel cenacolo del refettorio dipinto da Masaccio.

Sotto il dominio però de' Granduchi le donne Cistercensi tornarono ad abitare il loro antico monastero di S. Donato dove si mantennero fino alla soppressione ordinata dal governo francese nel 1809, mentre la sua parrocchia, soppressa dopo la metà del secolo XVIII, all'anno 1745 contava 280 abitanti.

Fu dopo l'anno 1814 che il magnanimo Niccolò Demidoss acquistò dai respettivi proprietari il convento con i terreni annessi alla chiesa di S. Donato e molti altri terreni posti alla sinistra della strada regia Lucchese; sicchè in un breve giro di anni si vide in quel suolo sorgere palazzi, cascine, silande a vapore, parchi e giardini di delizie, aumentati ed abbelliti d'ogni maniera dal di lui successore e siglio principe Anatolio Demidoss. Il quale in onore della principessa Matilde Bonaparte sua sposa ha dedicato alla medesima cotesto sontuoso resedio, chiamandolo Villa Matilde.

TORRI, O TORRE DI GALATRONA. — Ved. GALATRONA.

TORRI (S. MARGHERITA A) in Val-di-Marina — Ved. Torri di Carraja.

TORRI (S. MICHELE A) — Cas. con. chiesa parrocchiale e l'annesso di S. Lorenzo a *Torri* nel piviere di S. Giovanni in Sugana, Com. e circa 7 migl. a ostro-lib. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in collina sulle pendici meridionali dei poggi della Romola lungo la strada comunale che da Marciuola scende in Pesa al ponte di Cerbaja.

Fu questa cura un tempo annessa a quella di S. Maria di Marciuola nel piviere di Torri, dalla quale venne staccata nel 1782, e quindi restituita al proiere di Sugana.

La parr. di S. Michele a Torri nel 1833

contava 367 abit.

TORRI (S. MUSTIOLA A) in Val-di-Merse. — Antica Abazia di monaci Vallombrosani, ora chiesa parrocchiale con annessa villa signorile nella Com. Giur. e circa tre migl. a ostro di Sovicille, Dioc. e Comp. di

Risiede in un risalto di collina, alla cui base passa il torrente Rosia lasciando il Unst. di Rosia alla sua sinistra, mentre la chiesa di S. Mustiola a Torri trovasi alla sua destra.

All'Art. Alpiano (Badia di S. Trinita in) indicai l'epoca e i motivi per cui questa di S. Mustiola a Torri nel 1510 accolse i Val-Iombrosani della Badia predetta, allorché sembra che prendesse il doppio titolo di S. Trinita e S. Mustiola a Torri.

All'Art. poi Badia di S. Mustiola a Torri fir indicato l'anno 1189 come quello della fondazione del suo monastero.

Un istrumento per altro del 5 ottobre anno 1156 esistente nell'Arch. Dipl. San. dimostra che la Badia di Torri esisteva da molti anni innanzi. Avvegnachè con quell' atto rogato nella curia de' consoli di Siena presso la chiesa di S. Paolo don Arnolto shale del monastero di S. Mustiola a Torri, previo il consenso dei suoi monaci, concedè al Comune di Siena rappresentato da Ranieri vescovo, da Ugolino di Barota, da Malagalia e da Donusdeo, tutti cons di di detta città, il poggio di Montaguto con le sue pertinenze, situato sopra il fiume Rosia con l'obbligo di mandare al monastero di Torri nel giorno di S. Mustiola un cero di tre libbre. — (Kaleffo vecchio n.º 26.)

Questo atto giova anche a rettificare quanto sulla fede del Gigli fu ripetuto all'Art. MONTAGUTO DI VAL-DI-ROSIA.

Ora aggiungerò, cualmente uno de primi abbati Vallombrosani di Torri per nome Lottario, nel 1189 fece consacrare la chiesa della stessa Badia da Bono vescovo di Siena, assistito da Ildebrandino vescovo di Volterra, da Martino vescovo di Massa-Marittima, e da Gualfredo vescovo di Grosseto. — (TI-230, Istoria inedita di Siena MS.)

Nel 1244 era abbate di Torri un don Alberto, il quale ottenne licenza dal pote- Nel claustro esiste un'iscrizione del 1462

stà di Siena di patere edificare due muliui sulla Merse con alcune condizioni espresse in quel contritto rogato in della Badia li 15 gennaio del 1244, stile comune. — (Ance. Dirt. San. Kaleffo dell' Assunta n 9 786.)

All'Art. poi Campagnatico fu dello, che una parte di quella contrada era posseduta dai monaci di S. Mustiola a Torri, tostochè circa l'auno 1272 la diedero ad enfiteusi a Donusilco di Lotteringo de Tolomei di Skna per la retribuzione annua di una libbra di pepe. Al che giova aggiung**ere un istra**mento del 13 nov. 1281 scritto nella badia di S. Lorenzo dell'Ardenghesca, col quale don Placido abbate del Mon. di S. Mustinla a Torri notificò ai monaci dell'Ardenghesca la licenza stata accordata dal Pont. Nicenlò III di potere alienare per la somma di lire 1500 sanesi alcuni beni del Mon. di Torri, situati nel distretto di Monte-Verdi sull'Ombrone, con altre possessioni di quei contorni nello stesso contratto designale. — (Anon. Dirt. Fion. Carte del Mon. degli Angeli di Siena).

Sul declinare del secolo XII, se non fu piuttosto nelle prime decadi del secolo susseguente, il Mon di S. Mustiola a Torri fa tassato per due soldi lucchesi da pagarsi acnualmente alla S. Sede, come apporisce dal registro Vaticano di Cencio Camerario.

La stessa Badia di Torri trovossi un tempo affigliata a quella de' Vallombromai di Coltibuono, Essa conta fra i primi suoi abbati commendatari il vescovo di Siena Gobbriello Condelmerio, poi papa Eugenio IV; e fu circa 40 anni dopo che il Pont. Pio II (anno 1462) dichiarò abbati perpetsi di S. Mustiola a Torri gli arcivescovi di Sicna i quali d'allora in poi godono della badia medesima l'uso e l'entrate.

Cotesto claustro soffrì più volte dei gusti dalle soldatesche nemiche, fra le quali è nota nella storia l'escursione fatta fino costà nel 1332 da Ciupo Scoluri, e più tardi dopo la resa di Firenze (anno 1530) da una mano di soldati imperiali che vi si acquartierarono, capitanati da don Ferrante Gonzaga.

La chiesa di S. Mustiola a Torri è di antica struttura rinchiusa nel pittoresco classtro del monastero con portico a colonne sottili senza base e con capitelli lavoruti a figure, a uccelli e a fogliami. L'interno della chiesa con 5 altari ha l'aspetto di un'architettura semplice con tettoja a cavalletti. -

riguardante la concessione di Pio Il della badia stessa con tutti i suoi beni alla mensa arcivescovile di Siena, i di cui metropolitani continuano tuttora a passarvi aunualmente qualche tempo in villeggiatura.

La parr. di S. Alustiola a Torri nel 1833

contava 281 abit.

TORRI (S. NICCOLO' A) in Val-di-Pesa, una volta detto S. Niccolò a Casa Arsa.

— Cas. con ch. parr. nel piviere di S. Vincenzio a Torri, Com. e quasi 8 migl. a o-stro lib. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dinc. e Comp. di Firenze.

— Ped. Casa-Aasa in Val-di-Pesa, cui si deve aggiongore, che il giuspadronato della chi sa di S. Niccolò a Torri spetta attualmente al Pr.ncipe.

la parr. di S. Niccolò a Torri nel 1833

movernum 86 abit.

TORRI (PIEVE m) in Val-di-Pesa. — Fed. Torri (S. Vincenzio A).

- (PIEVE pt) in Val-di-Serchio. - Ped.

Terre (Preve de S. Nicola A).

TORRI (S. STEFANO A) nel Val-d'Arno so; ra Firenze. — Contrada con chiesa parr. cui su annesso da lunga mano il popolo di S. Bartolommeo a Musignano nel pievanato, Com. e circa due migl. a sett. di Rignano, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in monte alla sinistra dell'Arno, sulla strada comunitativa che da Rosano per Volognano e Torri si dirige a Rignano.

Fu questo di Torri uno dei possessi dei signori da Quona e Volognano sino almeno
dal serolo XII, siccome può dedursi da un
intrumento del 26 luglio 1151 scritto in S.
Stefano a Torri esistente fra le pergamene
della Badia di Vallombrosa, nell' Arch. Dipl.
Fior. — Altre due membrane del 28 maggio e 8 ottobre 1205 rammentano cotesto
luogo di Torri con la ch. di S. Stefano nel
piviere di Rignano (ivi).

Vi è da dubitare che riferissero ad un luogo nel popolo di S. Stefano a Torri, quando i due fratelli Ruggiero e Filippo, figli del fu Alberto da Quona stando in Volognano, nel 6 giugno del 1226 alienarono alcuni beni di quei contorni all'abate Benigno di Vallombrosa (loc. cit) — Ved. Quona.

La parr. di S. Stefano a Torri nel 1833

contava 443 abit.

TORRI(S. VINCENZIO A) in Val-di-Pesa.

— Pieve antica che ha dato il nome alla contrada e ad una Comunità, unita a quella

della Casellina, alla quale furono annessi i popoli soppressi di S. Martino a Torri e di S. Quirico al Frechio.

In un libro di ricordi appartenuto alla pieve di S. Vincenzio a Torri leggesi il seguente appunto: « Cotesto libro fu incominciato nel 7 agosto del 1425. Per grazia d'Iddio, della SS. Vergine e di S. Vincenzio protettore e capo della Comunità di Torri e della sua chiesa plebana, della quale era patrono mess. Palmerio del fu Andrea Pandolfini con l'annessa compagnia, canonica, cortile e pozzo in wezzo. » — Fu allora che ad istanza del prete Stefano di Piero Bonsignori pievan i di detta chiesa, e di altri parrochi ivi presenti come testimoni, surono posti i termini ai possessi della pieve di Torri e alla gora del mulino di detta pieve situato lungo la Pesa.

Più sotto peraltro si leggono le parole seguenti: Iste liber est Plebis S. Pincentii. — Anno Domini MCCCLXXXIIII, die IV mensis martii Dominus Pinus Rossus de Florentia factur fuit plebanus et electus per providos viros canonicos istius plebis: videlicet, ser Frunciscum rectorem de Pisignano, ser Angelum rectorem de Baroncellis prope Florentiam, ser Stephanum rectorem S. Proculi le Florentia, dominum Nicholaum quon lem Pucci priorem de Leporaja, ten pore llevin Christo Patris et domini sui Domini Angeli de Accinjolis tunc Praesulis cleri florentini, etc.

Finalmente vi si dichiara che il detto mess. Pino Rossi quando su eletto pievano di Torri era rattore della chiesa di S. Michele a Tegolaja e canonico de' SS. Apostoli di Firense (non priore de' SS. Apostoli, titolo attribuitogli da una supposta lettera di Giovanni Boccaccio) e cappellano della chiesa maggiore di Santa Reparata di Firenze. — (MS. nella Biblioteca del Seminario fior.)

Is pieve di S. Vincenzio a Torri nel secolo XIII comprendeva sette cure, ridotte attualmente a tre; cioè, 1. quella di S. Martino a Torri (soppressa); 2. di S. Lorenzo a Torri (idem); 3. di S. Maria a Marciola (esistente); 4. di S. Niccolò a Torri (idem); 5. di S. Quirico al Vecchio (soppressa); 6. di S. Andrea al Colle (id. m); 7. e di S. Michele a Castiglioni (esistente).

La perr. plebana di S. Vincenzio a Torri nel 1833 contava 367 abit.

TORRICELLA. — Varie località portano il nomignolo di Torricella. Tali sono la Torricella sotto il popolo di S. Maria a S. Amato nella Valle dell' Ombrone pistojese; la Torricella, ora la Torraccia in Pesa sotto la pieve di Panzano de signori detti di Torricella; la Torricella nel piviere di Vicchio riunita al popolo di Rossojo, appartenuta ai conti Guidi; la Torricella di Luicciana in Val-li-Bisenzio; quella di S. Stesano a Castiglioni nella Com. di Pelago; e la Torricella di Nebbiano nella Com. di Gajole; le ultime delle quali hanno dato il vocabolo ad altrettante chiese parrocchiali. - Ved. Grignano in Val-di-Pesa, Luiccia-NA, NEBBIANO e TORRIGELLA nel Chianti alto, e Torricella di Vicchio in Val-di-Sieve.

TORRICELLA DI LUICCIANA nella Valle del Bisenzio. — Ved. Luicciana, cui si può aggiungere la notizia di un istrumento scritto li 23 giugno del 1353 alla Torricella vicino alla chiesa di S. Michele a Luicciana del contado pistojese. — Nello stesso villaggio di Torricella nel 26 ottobre del 1333 fu rogato un istrumento di vendita di due pezzi di terra alienati da due fratelli del popolo di S. Michele della Torricella. — (Anca. Dipl. Fior. Carte della Badia di Ripoli e di S. Bartolommeo di Pistoja).

TORRICELIA M VICCHIO in Val-di-Sieve. — Cas. ch'ebbe ch. parr. (S. Niccolò) da lunga età riunita al popolo di S. Martino al Rossojo nel piviere di Corella, Com. e circa migl. 2 \(\frac{1}{2}\) a grec. di Vicchio, Giur, del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Rasoso, o Rossoso (S. Martino al.).

TORRICCHI, o TURRICCHI in Val-di-Sieve. — Ved. Turricchi.

TORRICCHIO, o TURRICCHIO nel piano orient. di Lucca. — Cas. la cui ch. di S. Maria su ammensata a quella di S. Martino in Colle nella Com. Giur. e circa tre migl. a lev. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede alla base occidentale del poggio di Monte-Carlo fra quello di Porcari e l'altro di S. Martino in Colle.

È reso noto specialmente cotesto luogo di Torricchio da un diploma dell'Imp. Arrigo V spedito da Verona li 21 maggio dell'anno 1111, col quale fra le altre cose confermò alla Badia di S. Benedetto di Polirone sul Pò il giuspadronato della chiesa di S. Maria in Torricchio, concesso già

da qualche anno innanzi dal Pont. Pasquale II, (anno 1100) confermato da Innocenzo II (anno 1131) e nel 1220 da Federigo II.

Cotesta chiesa di S. Maria a Torricchio trovasi distinta da quella di S. Martino in Colle nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca compilato nel 1260, quando entrambe le dette chiese erano contemplate fra le suburbane di quella città. — Ved. Cous (S. Martino 21).

TORRICCHIO in Val-di-Nievole. — Fed. Turriccano.

TORRIONE. — Ved. Torreone & Gu-GLIELMESCA in Val-di-Chiana.

TORRITA in Val-di-Chiana. - Due luoghi sotto il nome di Torrita nella stessa valle hanno indolto molti ad applicare ad una piuttosto che ad altra di quelle contrade i documenti che vi riseriscono; il casale cioè di Torrita del contado e distretto di Arezzo posto sull'ingresso della Val-di-Chiana, luogo celebre per esservi stato il primo Mon. di Benedettini sotto l'invocazione delle SS. Flora e Lucilla, e la Terra di *Tor*rita sotto Monte Follonico compresa nel contado sanese. Noi designeremo il primo sotto il vocabolo di Torrita della Chiusa de'Monaci, e la seconda sotto il titolo di Terra di Torrita sotto Monte-Folionico capoluogo di Comunità.

TORRITA, o TURRITA DELLA Canna De' Monact in Val-di-Chiana. — Contrada celebre sopre una vaga collina dove su eretta la prima chiesa abbaziale de' Benedettini di Arezzo, conservata parrocchia sotto l'antica invocazione delle SS. Flora e Lucilla, nel piviere maggiore di Arezzo, Com. Giur. Dioc. e Comp. medesimo, dalla qual città la chiesa delle SS. Flora e Lucilla a Torrita trovasi circa 3 migl. al suo lib.

Esiste la collina di Torrita fra la foce dell'Olmo dove passa la strada postale di Perugia ed il Canal-Maestro della Chiana sull'ingresso settentrionale di cotesta valle.

Agli Art. Badia di Torrita e Criusura Obertenga di Val-di-Chiana, appellata anche Chiusura di Torrita; e Crerta, o Cerreto Obertengo, surono accennati varii istrumenti del secolo XI relativi non solo ai possessi dei monaci Benedettini di Arezzo posti nei contorni del Mon. delle SS. Flora e Lucilla a Torrita, ma ancora all'antica Badia sondata costì in una collinetta, detta tuttora di S. Flora presso Capo di Monte e la Chiusa de' Monaci.

Sebbene manchino documenti relativi all'epoca precisa della fondazione del Mon. di Torrita, si sà che cotesta Badia esisteva fino dal secolo X. Fanno fede di ciò due privilegi degli anni 933 e 939 concessi dai re Ugo e Lottario ai monaci di S. Flora e S. Lucilla presso Arezzo. — Ved. gli Articoli teste indicati.

L'abate Camici nella sua Continuazione di marchesi di Toscana della Rena pubblicò un istrumento del 10 ottobre 1030 relativo ad una permuta fatta alla presenza del vescovo Tedaldo da Rodolfo abate di S. Plora a Torrita, nella quale permuta si mamenta ancora il Casale di Torrita del catalo aretino.

Dopo la traslazione del Mon. predetto nella Badia dentro la città di Arezzo (anno 1196) la chiesa di S. Flora a Torrita continuò e continua tuttora ad essere una delle parrocchiali suburbane di Arezzo.

Essa nel 1833 contava 286 abit.

TORRITA sotto Monte-Follonico in Valdi-Chiana. — Terra nobile, capoluogo di Comunità nella Giur. di Asinalunga, Dioc. di Pienza, già di Arezzo, Comp. aretino.

Questa Terra di forma ovale, contornata di mura torrite, risiede intorno alla cresta di una collina tufacea, in mezzo a vigorose coltivazioni di olivi e di vigne, alla cui base scorre a lev. il fosso Cornio, mentre dal lato di maestr. nasce ai piedi della stessa collina il torr. Fuga.

Trovasi fra il gr. 43° 10' 4" latit. ed il 29° 25' 4" long. davanti all'ubertosa Valdi Chiana che gli si apre a lev. nella direzione di Cortona, circa 6 migl. a sett. di Montepulciano, 4 migl. a scir. di Asinalunga, 10 a grec. di Pienza, intorno a 20 migl. a maestr. di Chiusi 13 miglia a scir. di Siena e miglia 22 da Arezzo che trovasi al suo sett.-grec.

L'origine di cotesto paese si nasconde, al pari di quella di moltissimi altri, nella caligine de' secoli, comecche possa essere stato fabbricato e difeso da alcune torri, donde trasse il nome, ma in un terreno abitato digli antichi Etruschi e Romani. — Checche ne sia esso peraltro sino dal secolo XI era decorato della sua chiesa plebana di S. Costanzo. Avvegnache senza bisogno di contendere con questa Terra i documenti spettanti alla Torrita de'Benedettini di S. Flora di Arezzo, l'Arch. Dipl. Fior. conserva fra e carte della Badia Amiatina un placito del

nel piviere di S. Costanzo a Torrita, nel casale di Ascianello, passato in seguito nella Com. di Montepulciano, davanti al conte Adalberto messo dell'Imp. Corrado. Alla cui presenza comparve l'avvocato del Mon. Amiatino per reclamare i beni e la chiesa di S. Apollinare in Feroniano, l'una e gli altri stati donati al Mon. di S. Salvadore sul Monte Amiata dalla contessa Willa vedova del C. Ranieri col consenso dei CC. Bernardino ed Ardingo di lei figliuoli.

Che la chiesa poi di S. Apollinare in Feroniano sosse situata dentro i confini della Com. di Torrita lo dichiara un' altra membrana della stessa provenienza del 2 maggio 1324 scritta in camera dell' abbate del Mon. Amiatino, nel mentre che questi investiva un monaco della sua famiglia in rettore e cappellano della ch. di S. Apollinare in Feroniano, la qual chiesa ivi si dichiara posta in Monte-Follonico. — Ved. Monte Follonico, o Follonico.

Inoltre la pieve di S. Costanzo a Torrita trovasi rammentata fra quelle del contado sanese comprese però nella diocesi aretina, delle quali Immone vescovo di Arezzo nell' anno 1045 cedè l'amministrazione alle dignità del capitolo della sua cattedrale.

L'abate De Angelis nel libro delle Notizie istoriche critiche di Fr. Giacomo da Torrita citò un istrumento di pace del 2 ottobre 1208 fra i Fiorentini ed i Sanesi, nel quale tra le condizioni a carico de' Sinesi eravi quella di far pace con gli uomini di Monte-Follonico, di Torrita e di altri pacsi del Sanese stati aderenti de'Fiorentini.

A quell'epoca, opinava il De Angelis, poterono sabbricarsi le attuali mura castellane di Torrita ed aprirsi le tre porte, cioè, a lev. Porta Carina, a pon. Porta a Pago, a mezzodì Porta a Sole. — Ma, oltre che una di quelle porte non su edificata dalla Rep. sanese prima del 1251, è certo altresì che le sue mura sono opera molto posteriore, siccome lo dà a conoscere un Rendimento di Conti sotto l'anno 1428, in cui si legge: che rivedeva la ragione Tommaso di Vannino oraso a Gio. di Biagio operaio delle mura che si sacevano in Torrita.

Lo stesso Arch. Dipl. San. nel T. II delle Pergamene (n.º 89) contiene copia di un privilegio dell'Imp. Ottone IV, dato li 27 agosto 1210 nella Badia di S. Salvadore sul Mont'Amiata, col quale concedeva

in seudo al nobil uomo Spadacorta, ai di lui fratelli e nipoti i castelli di Torrita, della Ripa, di Bettolle, della Fratta, di Ciliano e di altri luoghi di quei contorni, i quali erano stati per l'innanzi conceduti in seudo al su conte Walfredo della Vulle.—(Arca. Dipl. San. Carta citata).

All'Art. Bettolle rammentai cotesto diploma sotto l'anno 1209, invece che su scritto nell'agosto del 1210, epoca nella quale Ottone IV emanò altri privilegi a savore di quella Badia. — Ved. l'Art. Siena.

Che però da cotesti privilegi dati da un Imp. scomunicato ottenessero quei signori assai poco, lo dimostrano i satti seguenti: avvegnachè sino dal 1202 il villaggio di Ciliano era stato abbruciato dai Sanesi all' occasione della guerra contro i Montepulcianesi. (Anca. Dipl. San. Kalesso dell' Assunta n.º 67); e che nel 1214 i signori di quel castelletto concederono al governo di Siena sacoltà di erigere sopra il poggio di Ciliano una torre a disesa delle sue genti contro i Montepulcianesi (loc. cit.) — Ved. Ciliano.

Simili satti darebbero quasi a credere che allora i Sanesi dubitassero della sede de Torritesi, massimamente dopochè Carlo d' Augiò re di Sicilia, con privilegio spedito da Teano li 8 dicembre del 1268, aveva concesso a Donusdeo di Lotteringo de Tolomei di Siena a titolo di seudo nobile i castelli di Monte-Follonico e di Monticchiello. — (Arch. Dipl. San. T. IX delle Pergumene n.º 878).

Comunque andasse la bisogua, fatto è, che dalla metà almeno del secolo XIII e nel susseguente la Terra di Torrita divenne il baluardo de' Sanesi in tutte le guerre che bene spesso si riaccesero fra essi ed i Montepulcianesi, come può rilevarsi dall' Opera dell' Ab. De Angelis di già citata e dagli Art. Monte-Follonico, e Monte-Pulciano di questo Dizionario.

Nel 1251, il consiglio generale della Campana di Siena per deliberazione del 31 ottobre 1251 ordinò, che si fortificasse Torrita e vi si fabbricasse una porta, dove poco dopo (6 nov.) furono inviate a tale effetto quattro maestranze con l'ordine di dar la paga ai balestrieri che erano alla guardia di cotesta Terra.

Anco nel 1270 dallo stesso consiglio della Campana su deciso di rinviare a Torrita il potestà per invigilare che questa Terra ed

i suoi abitanti si mantenessero fedeli alla Rep. sanese.

Per simili ed altri casi resulterebbe, che i Torritesi sossero stati Guessi piuttosto che Ghibellini, giacchè, dopo la battaglia di Benevento che pose il regno in potere di Carlo d'Angiò, venne restituito a Torrita il su potestà. — Nè minore su il timore ch'ebbero i Sanesi di perdere questo paese, allorchè Tacco de' Pecorai, o de' Monaceschi della Fratta tentava d'insignorirsi di Torrita, siccome poco dopo, sebbene per breve tempo, cotesta Terra coll'ajuto de' Fiorentini cadde in potere di Deo di Guecio di Guesso e di altri di lui sratelli della nobil famiglia Tolomei di Siena.

Dondechè i Signori Nove per decreto del dicembre 1322 inviarono gente d'armi capitanate dal conte Ruggieri di Dovadola allora potestà di Siena per assediare Torrita, che dopo qualche mese di resistenza cadde in mano degli assedianti, i quali devastarono tutta la contrada, disfacendo le sue mura castellane. — (Dei, Cronic. sanese).

Che però le mura attuali debbano riportarsi, come si disse, ad un'epoca posteriore, e forse a quella del 1428, lo sa credere il satto già indicato, cioè di essere state in detto anno rivedute in Siena le ragioni a Gio. di Biagio operajo rispetto alla costruzione delle mura di Torrita. — (Anca. DELLE RIVORMAG. DI SIENA Vol. VI de'sendimenti di Conti, Classe B).

Nè quel lavoro poteva dirsi terminato nel 1428, poichè anche nel 1464 si continuevano a sabbricare in Torrita le mura castellane da maestro Saracino da Como. — (loc. cit. Classe C. Vol. CXIX.)

Che più? nel 1528 dal magistrato di Balia di Siena fu decretato che col disegno del celebre architetto Baldassarre Peruzi si restaurassero le mura di Torrita. — (Da Angalia Opere cit.)

Coteste mura sono di mattoni, state contornate da torri quadrate, 7 delle quali tuttora esistenti, e due demolite, oltre che le tre porte antiche sono difese da torri. Dissi tre porte antiche, stantechè nell'anno 1836 ne su aperta una quarta sotto la già Freternita nella direzione della strada principale della Terra, la quale viene ora contotata all'estremità superiore del paese di un vasto piazzale per le siere; ed a poca distanza di là stà sorandosi presentemente un pozzo artesiano, la di cui trivella ha scan-

All'epoca pertanto del 1428 il popolo di Torrita doveva aver riacquistato la buona enzia dei governanti di Siena. Avvegnachè, oltre quanto si dirà fra poco, ciò apparisce de una deliberazione presa dai Signori Nove nel 10 dic. del 1425, che decretarono per Torrita un potestà di prima classe; al cui arivo annuale 1 Torritesi a forma de' loro statuti solevano presentare il regalo di due paja di polli, due staja di biada, due quarti di vino, sedici pani, una soma di paglia e libbre sei di candele.

Nel secolo decimoquarto era accaduto sotto il paese di Torrita (10 aprile 1358) un sanguinoso fatto d'armi fra le masnade perugine e quelle senesi, dove quest'ultime restarono sconfitte con guasto del paese e del contado.

Ma più ancora i Torritesi risentirono i danni della guerra, negli anni 1363 e 1383 quando nei suoi contorni ebbero luogo due fiere battaglie date dalle truppe sanesi, la prima ad una compagnia di avventurieri, detta del Cappelletto, nella quale fu fatto prigioniero il loro comandante duca di Feltro e di Urbino, l'altra quando i Torritesi, sebbene coraggiesamente resistessero alle prime aggressioni del capitano di ventura laldino da Panicale, dovettero finalmente cedere a quelle masnade che saccheggiarono tutto il paese a guisa di avidi ladroni.

In vista di tanta sedeltà, e dei danni dai Torritesi ricevuti, il Comune di Siena nel 28 maggio del 1419 deliberò di condonare loro tutti i debiti per gravezze e dazi non pagati, accordando ai medesimi vari privilegi ed esenzioni. — (De Angeles, Opera cit.)

Lo stesso De Angelis su di parere che la chiesa di S. Flora ed il pretorio con la sua torre esistenti in Torrita potessero essere opera della restaurazione di questa Terra, comecchè sulla sacciata della chiesa medesima si legga l'anno 1430 della sua edificazione.

All'Art. Guandavalle di Torrita su detto, che cotesto luogo, di cui attualmente è restato il vocabolo a pochi poderi, aveva una ch. parr. sotto l'invocazione di S. Stetano, stata riunita fino dal 1473 alla chiesa plebana de' SS. Costanzo e Martino a Torrita. Dissi ancora che da questo stesso vico di Guardavalle prese il casato una nobile samiglia di Torrita, alla quale appella un istrumento del sett. 1327 ed una risormazione della Rep. di Siena dell'agosto 1444.

Il più volte citato De Angelis aggiunge, che i Torritesi nel principio del secolo XVI intrapresero a rendere più decente la loro patria, sia con l'ingrandimento di fabbriche particolari, sia con la fondazione di ospizi, di fraternite e di chiese, finchè nel 1553 conquistata dalle armi austro-ispanomedicee Torrita con il suo territorio su riunito nel 1557 alla corona di Cosimo I, ed in seguito ai Granduchi di Toscana suoi successori, cui i Torritesi restarono costantemente sedeli.

Chiese e stabilimenti pubblici di Torrita. — Torrita attualmente ha una sola chiesa parrocchiale, cioè, la pieve de'SS. Costanzo e Martino, riedificata sulla fine del secolo passato. L'antica esisteva fuori del paese in luogo denominato la pieve vecchia, comecchè più tardi quella pieve venisse dedicata alla Madonna dell'Ulivo. Essa era arcipretura quando nel 1648 fu innalzata a collegiata in concorrenza con l'altra delle SS. Flora e Lucilla; ad entrambe le quali è comune il capitolo, composto di nove canonici con 5 dignità, Arciprete, Preposto, Primicero, Arcidiacono e Tesoriere. — La pieve dentro al paese su più volte restaurata e ingrandita, siccome può congetturarsi dalle iscrizioni ivi esistenti.

In quella delle SS. Flora e Lucilla, fondata in più piccola dimensione nel secolo XIV, furono innestati dei restauri nel secolo XVII.

Havvi costì un altare di S. Antonio, dove si ammira una tavola dipinta nel sec. XIV, e vi si conserva in marmo scolpita nell'anno 1444 l'arme della famiglia Pecorai, dalla quale discendeva al parere di alcuni il fa-

Esistono dentro Torrita altre due chiese, S. Croce e la SS. Annunziata, nell'ultima delle quali è da vedersi un quadro del Vanni

rappresentante l'Annunziazione.

moso Ghino di Tacco.

Lo spedale di Torrita istituito per i pellegrini, aveva nel secolo XVI un'amministrazione separata da quella di una pia congrega secolare denominata la Fraternita, cui esso con i suoi beni nel 1611 su riunito. Annessa a questa sabbrica vi è la scuola comunitativa, che nei tempi andati estendeva i suoi insegnamenti anche alle belle lettere. Tuttociò diede motivo, dice il De Angelis, ad innalzare in Torrita dopo la metà del secolo XVIII un teatro, stato restaurato nell'anno 1824. Anche costì su eretta una

delle solite accademie letterarie che prese per nome ed emblema quello che tuttora conserva di Oscuri.

Ma la cosa che sa molto onore a questa Terra è quella di essere stata la patria di Fra Giacomo da Torrita, primo ristoratore dell'arte musivaria in Italia, e autore dei mosaici satti nel 1225 nella tribuna di S. Giovanni in Firenze, e più tardi in Roma. Non meno noto nella storia militare è quel Ghino di Tacco da Torrita creduto della famiglia Pecorai, o come altri vogliono della casa Monaceschi, il quale Ghino forni argomento al Boccaccio per una delle sue cento Novelle.

Finalmente Torrita ha dato molte famimiglie nobili, fra le quali le già citate dei Pecorai e de' Guardavalli.

MOVIMENTO della Popolazione della Terra di Turrita a cinque epoche diverse, divisa per samiglie.

| Анно    | no masc. femm |     | masc. femm. |     | connigati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>Sumiglie | Totale<br>della<br>Popolas. |  |
|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1640    | _             | _   |             |     | _                             | _                               | 174                         | 1745                        |  |
| 1745    | 311           | 281 | 338         | 355 | 670                           | 23                              | 348                         | 1978                        |  |
| 1833    | 418           | 364 | 447         | 414 | 928                           | 23                              | 461                         | 2594                        |  |
| 1840(*) | 510           | 462 | 473         | 412 | 950                           | 17                              | 515                         | 2824                        |  |
| 1843(*) | 458           | 418 | 485         | 442 | 948                           | 19                              | 512                         | 2770                        |  |

NB. (\*) Le frazioni degli abitanti della parrocchia di Torrita che negli anni 1840 e 1843 escivano fuori di Com. non si sono contemplate. — Ved. l'ultimo Quano.

Comunità di Torrita. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 16540 quadr. 462 dei quali spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

Nel 1833 vi si trovava una popolazione di 3731 abit. a proporzione di 186 persone per ogni migl. quadr. di territorio soggetto all'imposizione fondiaria.

Confina con cinque Comunità del Granducato, 4 delle quali alla sinistra del Canal Maestro, e una alla sua destra. — E quest'ultima la Com. di Cortona, con la quale l'altra di Torrita fronteggia dirimpetto a grec. per mezzo miglio mediante il Canal Maestro della Chiana, a partire dalla confluenza del torr. Fuga dirimpetto al rio delle Chianacce fino allo sbocco del sosso Tonante. Costà lascia il Canal Maestro per rivolgersi a sett. di fronte al territorio comunitativo di Asinalunga, con il quale questo di Torrita cammina di conserva, da primo mediante il corso retrogrado del fosso Tonante, quindi per la via comunale detta del Restone, e di la andando incontro alla corrente del sosso Fratta, sul quale attraversano la via provinciale Lauretana dirimpetto ai poderi di Guardavalle. In fine lasciano a lev. il sosso predetto per entrare nella strada Lauretana e dirigersi a ponmaestr. nel sosso della Doccia di Amorosa che rimontano verso la sommità de' poggi, la cui saccia meridionale acquapende nel Vald'Asso. Strada sacendo il territorio di Torrita trova di fronte a maestr. la Com. di Trequanda, con la quale continua a percorrere verso le sorgenti della Doccia prenominata per arrivare presso quelle del torr. Trove sulla strada comunale che da Trequanda conduce a Monte-Follonico.

Di costì per termini artificiali dirimpetto a pon. percorrone insieme il crinale de' poggi che dividono le due valli finchè alla Casanuova sottentra a confine il territorio della Com. di Pienza, con la quale l'altra di Torrita fronteggia nella direzione da lib. a grec. mediante termini artificiali per arrivare sulla via rotabile di Montepulciano. Lungo il corso di quest' ultima via conti-

nuano i territori delle prenominate Com. fino al fosso della Buca, dove viene a confine quello della Com. di Montepulciano, con cui l'altro di Torrita confina per lungo tragitto, da primo mediante il fosso de' Grilloni, tributario il più alto del torr. Salarco, poscia mediante il Salarco stesso che lasciano fuori per entrare alla sua sinistra nel botro del Pian dell'Olmo, donde scendono nel sosso delle Balze. Quindi passando la piagge cretose nella direzione settetrionale, tagliano la strada provinciale Lauretans che viene da Guardavalle e da Torrita, fino a che voltando alquanto direzione a gree. passano presso il podere del Confine attraversando la pianura lungo i torr. Foenze e Fuga. Finalmente i due territori rasentando la ripa destra del torr. Fuga arrivano sul Canal-Maestro della Chiana dirimpetto alla Com. di Cortona.

Due strade provinciali attraversano il territorio di Torrita, cioè quella Longitudinale, o Cassia, che guida da Chiusi ad Arezzo passando a piè del poggio di Torrita, e l'altra detta Lauretana che da Siena per Asciano e Asinalunga sbocca nello Stato Pontificio presso Valiano dopo esser passata dalla Terra di Torrita. — Sono poi comunitative e rotabili le strade che da Montepulciano e da Pienza per Monte-Follonico conducono a Torrita.

Fra i corsi maggiori di acqua che percorrono o che rasentano il territorio di questa Comunità, oltre il Canal Maestro ed il torr. Sciarco, i quali ne lambiscono i confini, uno grec. l'altro a scir., si contano il Foenna e la Fuga che il conte Fossombroni paragonò a quelli dell' Affrica che portano arene d'oro, per aver ridotto quei luoghi palustri a terre coltivabili. Rispetto al padule che nei secoli trapassati esisteva nella pianura di Torrita fra il Canal-Maestro ed il corso della Foenna, esso da qualche tempo su convertito in fertili poderi, gran parte de' quali spettano alla fattoria della Corona detta dell'Abbadia. — Ved. Carte Idrauliche sullo stato antico e moderno della Val-di-Chiana del Cav. Alessandro Manetti. (Firenze 1823.)

Fra i molti fossi che raccolgono le acque del piano inferiore di Torrita, il più singolare di tutti è quello della Fuga, che riceve le acque della Doccia dell'Amorosa, del Soraggiolo che v'influisce all'Abbadia, e del Cornio, il quale scende da Torrita e

che nel 1800 cessò di versare nella Foenna perchè destinato a colmare, come ha fatto, la pianura Torritese.

Fra le maggiori montuosità comprese in cotesto territorio havvi quella di Monte-Follonico che presa al convento de'Minori Osservanti può essere un cento di br. circa inferiore al livello di Montepulciano. La qual città fu riscontrata dal Prof. Padre Giovanni Inghirami dalla sommita della torre del palazzo pubblico ascendere a 1076 br. sopra il livello del mare.

Il Prof. Giulj poi nella sua Statistica agraria della Val-di-Chiana indicò per approsimazione la Terra di Torrita a 500 br. sopra il mare.

Rispetto all' indole del suolo che cuopre il territorio di questa Comunità, oltre quanto fu indicato per la parte montuosa all' Art. Munte-Follonico, Vol. III pag. 394, aggiungerò le osservazioni fatte dal Prof. Giulj nell'Opera testè rammentata, dove disse, che 300 br. al di sopra di Torrita compariscono da primo gli strati di calce carbonata compatta (alberese) in quella ¡ arte del Monte-Follonico ch' è situata fra mezzo giorno e ponente, cui sovrappongono strati di marmo ordinario grigio, sui quali è fabbricato il paese di Monte-Follonico. — La parte montuosa e coltivabile di questa Comunità (seguita a osservare lo stesso A.) sarebbe formata nelle sue maggiori elevatezze di calce carbonata pictrosa, ma decomposta dalle meteore.

Molte colline sono di struttura simile a quella delle pendici di Montepulciano, ma i colli che circondano il capoluogo, ed in ispecie quelli che stendono la loro base verso il Canal-Maestro sono assai fertili, siccome fertilissima è la maggior parte della pianura di Torrita, coperta da un terreno recentissimo di trasporto.

Rispetto al lignite da noi accennato nei contorni di Monte-Follonico, aggiunge il Pros. Giuli, che quello del sossatello d' Orbigliano presso alla sua confluenza nel torrente Trove si trova in strati alti anco quattro braccia.

Col regolamento governativo del 2 giugno 1777 la Comunità di Torrita fu formata dai popoli di Torrita, di Monte-Follonico e di Ciliano, l'ultimo de'quali costituiva una piccola Comunità unita al comunello di Guardavalle.

In quanto all'arti e manifatture, oltre la

1

fabbrica di vetri a Monte-Folionico, si con- martedì di maggio, nel 6 agosto e nel pritano in Torrita due buone fabbriche di cappelli di feltro e tre tintorie, una filanda di seta e vari frantoj da olio.

In Torrita si tiene un piccolo mercato settimanale nel giorno di sabato in un piasrale ridotto attualmente a locale per il giuoes del callone.

quali cadono nel 17 gentisjo, nel secondo atanza sono ja Montepulciano.

mo mercoledì di settembre.

Con la legge del augusto 1838 fu sonpresso il potestà di Torrita, e riunita la sue giurisdizione al vicario di Asinalunga, dore è la cancelleria Comunitativa. L'ingegnera di circondario risiede in Fojano. l'uffizio di esazione del Registro, la conservazione Vi hanno luogo pure 4 fiere annue, le dell'Ipoteche ed il tribunate di Prima i-

> OUADRO della Popolazione della Comunita' di Tomita a cinque epoche diverse.

> > 製

TORRITE della Garfagnana. - Un villaggio con tre diversi corsi d'acqua che scendono dall'Alpe Apuana portano il nome di Torrita e Torrite; vale a dire la Torrita Casa , la Torrita di Gallicano, o di Petrosciana, e la Torrita Secca; l'ultima delle quali si congiunge al Serchio presso Costelnuovo di Garfagnana.

Qui dove argenteo il corso a Torrita discinglie e seco viene A maritarsi innamorato il Serchio.

È quella stessa fiumana della Torrita. della quale l'Ariosto cantò (satira IV),

Qui scesi, dove da diverse fonti Con eterno rumor confondon l'acque La Torrita col Serchio fra due ponti.

Infatti il Serchio passa costà sotto il ponte detto di S. Lucia, e la Torrita Secca sotto il ponte appellato della Madonna,

La seconda fiumana appellata Torrita # Gallicano, omia della Petrosciana, si vuote nel Serchio fra Gallicano e Barga, e la term è la Torrita Cava che si unusce al Serchio dirimpetto allo sbocco dell'Ania sul confine meridionale della Garfagnana.

La prima di coteste tre limpide e precipitose finance trae la sua origine alquasto sopra l'Isola Santa dentro i confini commi-tativi di Seravezza territorio del Grando cato. Di là scende pel fianco australe dell'Alpe denominata Penna di Sombra e passando per Careggine accoglie per vis fa rupi marmoree i lorrenti Rontano e Saisi per bagnare in aeguito le mura del villaggio di Rontano che trova circa due miglia sopra Castelnuovo di Garfaguana, dore # accoppia at fiame Serchio.

La Torrita di Gallicano deriva da una grossa sorgente, detta la Petrosciana, preso la cima dell'Alpe omonima sotto il varto di una malagevole strada mulattiera che attraversa la parte orientale dell'Alpe Apuana. Nasce tra Forno Volasco del Modanese ed il territorio comunitativo di Stazzema del Granducato. Di costassù precipitando lascia alla sua destra la Pania della Croce passando fra Vergemoli e Trassilico, accrezinta per via da vari fossi e canali che lateralmente riceve, finchè di sotto alla rupe marmorea dell' Bremo di Calomini entra nel territorio lucchese di Gallicano, nella qual contrada trova il Serchio, in cui la Torrita di Gallicano perde il suo nome.

La Torrita Cava finalmente ha il suo principio da vari rami nell'Alpe di Stazzema, i quali insieme riuniti s'inoltrano a scir. bagnando i confini settentrionali della comunità lucchese di Pescaglia; quindi la fumana scorrendo nella direzione di lev. sbocca nel Serchio in un luogo appellato Torrita Cava dal letto che quelle acque si scavarono fra quelle ripide pietrose balze.

Vi è qualcuno che ha dato il nome di Torrita anche al torr. Poggio che scende dal funco orientale dell'Alpe detta la Tambura per entrare poi nel Serchio alle pittoresche guglie di gabbro che trova dirimpetto al paesetto della Sambuca. — Ved. Poccio S. Terrezo in Garfagnana.

TORRITE (VILLAGGIO DI) presso Castelnuovo di Garragnana nella Valle del Serchio. — Piccolo Vill. con cappella curata (SS. Trinità) nel popolo, Com. e Giur. di Castelnuovo, che resta quasi un migl. al suo levegrec. nella Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede sulla ripa destra della siumana di Torrita Secca, ed ha per confine a leverec. il popolo di Castelnuovo, a ostro-scir. ed a maest. quello di Rontano mediante l'alveo della Torrita Secca.

Rispetto al paesetto di Torrite all'Art. Preve Fosciana citai un istrumento lucchese del 28 giugno 952, nel quale su notata anche la villa di Torrite, la quale probabilmente ebbe origine dalle distrutte sue terme, descritte da Antonio Vallisneri nel suo Viaggio per i monti di Modena ed in una lettera diretta verso il 1726 al dott. Giuseppe Avanzini. Vi erano presso Torrite (scriveva Vallisnieri) antichissime terme, dove egli commendava la diligenza degli antichi, mentre si stupiva della negligenza dei moderni. — Uno di quei bagni termali di bella struttura su trovato pieno di sassi

con degli avanzi di una casa caduta; e le acque termali trapelando per altra via si univano a quelle del vicino fiume. L'altro bagno caldo ai tempi del Vallisneri era con qualche diligenza conservato con i suoi sedili intorno di marmo e con stanza a volta di mattoni. In contiguità del bagno eranvi due acquedotti, uno d'acqua caldissima, l'altro di acqua limpida e freschissima, le quali acque si prendevano a piacere mediante due robinet.

Circa vent'anni dopo però un gran terremoto accaduto nel 1747 portò lo ssacelo totale a quelle già cadenti terme, le cui rovine surono segnalate dall'abate Domenico Pacchi nelle sue Memorie istoriche della Garsagnana (Lucca 1785) poste circa 200 passi distante dal villaggio di Torrite sulla ripa destra della siumana omonima.

Il paese di Torrite nel 1832 formava una sezione della Comunità di Castelnuovo, la cui cappellania contava 240 abit.

TORSOLI, o TORSOLE in Val-di-Greve. — Cas. con ch. parr. (S. Gaudenzio) nel piviere di Gaville, Com. Giur. e circa tre migl. a scir. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede presso il giogo de' monti che separano le acque del Val-d'Arno fiorentino da quelle della fiumana di Greve, sopra le sorgenti del torr. Cestio di Gaville.

Due istrumenti del secolo XI appartenuti alla Badia di Passignano rammentano questo luogo nel piviere di S. Romolo a Gaville, o in Cortule; il primo de' quali su scritto in Pietrasitta li 27 luglio 1050, e l'altro li 15 giugno 1080 nel distretto di Greve presso il Castel di Torsoli nel piviere di S. Romolo in Cortule. — (ARCE. DIPL. FIOR. Carte cit.) — Ped. Gaville.

La parr. di S. Gaudenzio a Torsoli nel 1833 contava 129 abit.

TORTA (S. LUCIA ALLA) ossia in PINZANO. — Ved. Pinzano e Tosina.

TORTIGLIANO in Val-Tiberina. — Cas. con cb. parr. (S. Bartolommeo) nel pievanato della Sovara, Com. Giur. e circa tre migl. a ostro di Anghiari, Dioc. di San-Sepolcro, già di Arezzo, Comp. aretino.

Siede questo Cas. sul fianco meridionale del poggio detto di S. Veriano, dove i monaci Camaldolensi di quella badia fino dal secolo XII ottennero beni in dono.

La parr. di S. Bartolommeo a Tortigliano nel 1833 contava 83 abit. TOSCANA GRANDUCALE. — La Toscana Granducale, compreso il territorio transappennino e quello di oltremagra, si estende dal grado 27º 21' al 30º 2' di long. orientale, e dal gr. 42º 16' al 44º 10' di latit. settentrionale, calcolando il punto più orientale nella Com. di Sestino e quello più occidentale nella Com. di Zeri, mentre il luogo più meridionale lo faccio nell' isolotto di Giannutri e la porzione più settentrionale di là da Piancaldoli in Com. di Firensuola.

Cotesta bella porzione d'Italia giacendo quasi nel centro della zona temperata del nostro Emissero e ad una elevatezza media delle sue valli di circa 350 braccia sopra il livello del mare Mediterraneo, essa che per una lungu linea di quasi cento migl. geografiche confina col mare, mentre i fianchi dell'Appennino Toscano voltati fra occidente e ostro la disendono dai venti settentrionali, coteste ed altre savorevoli prerogative giustamente meritarono alla Toscana il titolo di giardino dell' Europa.

## DIFISIONE GOFERNATIFA E GIUDICIARIA.

La Divisione amministrativa della Toscana Granducale è poco diversa da quella che esisteva nel 1836, indicata all' Art. GRANDUCATO di TOSCANA; dove però, rispetto alla Divisione ecclesiastica fu detto erroneamente, che l'arcivescovo di Bologna ed il vescovo d'Imola avevano giurisdizione sopra una parte della Toscana trasappennina, mentre essi l'ebbero sino all'anno 1786.

Molto diversa però dall'anno 1836, epoca in cui su compilato quell'Art., è la Divisione governativa e giudiciaria della Toscana Granducale, mentre a tenore del motuproprio del 2 agosto 1838 il Granducato
rispetto agli essetti governativi e giudiciari
su distribuito in 5 Governi, cioè; 1. di Firense; 2. di Livorno; 3. di Pisa; 4. di
Siena; 5. e dell' Isola dell' Elba; ed in 7
Commissariati regii, vale a dire; 1.º di
Pistoja; 2.º di Arezzo, 3.º di Grosseto;
4.º di Montepulclano; 5.º della Rocca S.
Casciano; 6.º di Volterra, e 7.º in quello
di Pontremoli.

I.º Furono compresi sotto il Governo di Firenze i tre commissario della capitale sottoposti al commissario regio creato con motuproprio del 1 dicembre 1840; ed inoltre facevano parte del Governo medesimo i vicariati regii di *Prato*, di *San-Giovanni*, di

San-Miniato, di Empoli, di Fucecchio, del Pontassieve e di Scarperia.

Nel Vicariato di San-Giovanni su soppressa la potesteria del Bucine, che si riuni a quella di Montevarchi: così l'altra di Castel-Franco di Sopra venne riunita alla potesteria di Terranuova. Al vicariato di San-Miniato su riunito dalla stessa legge la soppressa potesteria di Montajone, e quella di Palaja raccomandata alla potesteria di Peccioli. Al vicariato d'Empoli fu assegnata la potesteria di Montelupo con i territori di Petrojo, Sovigliana e Spicchio. — Nel vicariato del Pontassieve su staccato dalla potesteria di Dicomano il popolo di S. Maria all' Eremo e riunito al vicariato della Rocca-S.-Casciano. Nel vicariato di Scarperia furono soppresse le potesterie di Barberino di Mugello di Vicchio, e ridotto a potesteria il vicariato di Firenzuola, tutti sottoposti al vicario di Scarperia.

II,º Dipendono dal Governo di Livorno oltre i due commissari di quella città il vicario di Rosignano, dalla cui giurisdizione criminale dipende il nuovo potestà di Bibbona che supplisce a quelli di Guardistallo e di Castagneto stati soppressi.

III.º Dipendono dal Governo di Pisa i vicariati di Pietrasanta, di Pontedera, di Vicopisano, di Barga e di Lari, al quale ultimo su riunita la giurisdizione civile del potestà di Chianni che su soppresso.

IV.º Dipendono dal Governo di Siena i vicariati di Asciano, di Casole, di Colle, di Montalcino e di Radda. Con la stessa legge su appellata di Rosia la potesteria di Sovicille, e riunita alla giurisdizione civile di Poggibonsi quella che si soppresse di Barberino di Val-d' Elsa. Anche il nuovo vicariato di Asciano comprende i territori della potesteria dello stesso nome e dell'altra di Rapolano che si soppressero. Alla potesteria poi di Radicondoli su riunita quella soppressa di Chiusdino, mentre l'altra di Murlo su aggregata alla giurisdizione civile del vicariato di Montalcino.

V.º Dipende dal Governo dell'Isola dell'Elba il solo vicariato di *Portoferrajo*, alla cui giurisdizione civile venne riunita la soppressa potesteria di Porto-Longone.

VI.º Il Commissariato poi di Pistoja abbraccia i vicariati di Pescia, di Pistoja e di San-Marcello con le potesterie dell'Altopascio, già di Montecarlo, di Monsummano, del Montale, della Sambuca e di Borgo a

Baggiano, l'ultima delle quali venne soppressa e quindi ripristinata in vigore della notificazione del 22 aprile 1843. La stessa legge del 2 agosto 1838 riunì alla giurisdizione civile del vicariato di Pistoja i territori delle potesterie di Seravalle e di Tizzana che si soppressero.

VII.º Il Commissariato di Arrzzo comprende i vicariati di Arezzo, di San-Sepolcro, di Castiglion-Fiorentino, di Cortona,

del Monte San-Savino e di Poppi.

Nella stessa occasione surono soppressi i vicariati di Anghiari, di Pieve S. Stesano e di Sestino che si ridussero a potesterie dello stesso nome; e su riunito alla potesteria di Lippiano il territorio di quella del Monterchi, sinchè cou la notificazione del 22 aprile 1843 restò soppressa la prima e ripristinata in sua vece la seconda. Furono eziandio soppresse le potesterie di Civitella, di Strada e di Rassina riunendo la prima alla giurisdizione civile del vicario di Monte S. Savino, la seconda a quello di Poppi e l'ultima alla potesteria di Bibbiena. Per simil modo la giurisdizione civile del potestà di Subbiano su riunita a quella del vicario di Arezzo.

VIII.º Il Commissariato di Grosseto abbraccia i vicariati di Arcidosso, di Pitiglia-**100.** dell' Isola del Giglio, Orbetello, Massa-Marittitua, Campiglia, Piombino, Grosseto, Rocca-Strada, e Scansano. Dalla stessa legge venne soppressa nel vicariato di Arcidosso Li potesteria di Cinigiano, ripristinata poi con notificazione del 9 sellembre 1844, la polesieria di Montieri, rialtivata con notificazione dal 22 aprile 1843, che abolì quella di Prata, sottoponendo la sua gimisdizione civile al vicario di Massa-Marillima. Inoltre surono ridotti a potesterie i vicariati di Manciano e di Castiglion della Pescaja, restando soppressa la potesteria di Campagnatico, e attidata la sua giurisdizione civile a quella del vicario di Rocca-Strada.

Con la notificazione del 22 aprile 1843 fu distaccato dalla giurisdizione della potesteria di Porto S. Stefano il popolo di Port' Ercole ed aggregato alla giurisdizione civile e criminale del vicario di Orbetello.

IX.º Nel Commissariato di Montepulciano, la cui giurisdizione abbraccia i vicariati dell'Abbadia S. Salvadore, Asinalunga, Chiusi, Montepulciano, Pienza e Radicofani, resturono soppresse la potesteria di Pian-Castagnajo incorporandola alla giurisdizione del vicario dell'Abbadia S. Salvadore, quella di Torrita, la cui giurisdizione su affidata al vicario di Asinalunga con alcune modificazioni aggiunte nella notificazione del 22 aprile 1843.

Furono pure soppresse le potesterie di Chianciano e di San-Cascian de' Bagni, la prima delle quali fu riunita per la sua giurisdizione civile al vicario di Montepulciano, e l'altra a quello di Radicofani.

Rispetto al Commissariato regio della Rocca S. Casciano fu già avvisato alla pag. 568 del Vol. Il di quest' Opera, che esso fu eretto con motupropio del 7 sett. 1837, e che estendeva la sua giurisdizione governativa e politica sopra i quattro vicariati della Romagna Granducale; cioè, di Bagno, di Marradi, di Modigliana e della Rocca S. Casciano; nella quale ultima Terra con lo stesso motuproprio fu instituito un tribunale collegiale di Prima istanza, mentre vennero soppresse la potesteria di Palazzuolo e di Premilcore, la prima riunita alla giurisdizione civile e criminale del vicario di Marradi, c l'altra incorporata al vicariato della Rocca.

Il Commissario regio di Pontremoli abbraccia i due vicariati di Bagnone e di Fivizzano, mentre quello di Volterra si limita alla giurisdizione della città e comunità dello stesso nome ed al perimetro giuridico

della potesteria di Pomarance.

Con lo stesso motuproprio del 2 ag. 1838 su data una nuova organizzazione per l'amministrazione della giustizia in tutto il Granducato, sia rispetto alle attribuzioni de' podestà, de' vicarj regj, de' tribunali collegiali di Prima istanza stabiliti in Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, Arezzo, Grosseto, Montepulciano, San-Miniato, e Rocca S. Casciano; come ancora agli attributi dell'unica Cotte Regia nella capitale e della Real Consulta da sormarsi in Corte Suprema di Cassazione nei casi di ultima istanza.

In seguito con motuproprio del 22 agosto 1840 vennero accordati i tribunali collegiali di Prima istanza anche alle città di Pontagnati di Prima istanza anche alle città di

Pontremoli e di Portoferrajo.

Finalmente con la legge del 2 settembre 1842 nel Compartimento Grossetano venne cretta la nuova Comunità del Montargentaro, capoluogo della quale su dichiarata la Terra di Porto S. Stefano distaccando il suo territorio dalla Comunità di Orbetello, cui su dato in compenso il distretto territoriale del popolo di Capalbio appartenuto sino allora alla Comunità di Manciano.

Numero Delle Cancellierie Comunita-

TIFE E DELLE LORO COMUNITA' REI CINQUE

COMPARTIMENTI DELLA TOSCANA GRAN-

Luogo di Residenza Nome delle Comu-

nità comprese in

ciascuna Cancel-

dc' Cancellieri e

delle Cancellerie

Comunitative leria Comunitat. DUCALE. I. COMPARTIMENTO FIORENTINO **Galeata** 17. Galeata Luogo di Residenza Nome delle Comu-Santa-Sofia Bagno a Ripoli nità comprese in de' Cancellieri e ciascuna Cancel-Casellina e Torri delle Cancellerie 18. Galluzzo Galluzzo leria Comunitat. Comunitative Lastra a Signa Legnaja Bagno in Romagna 19. Greve Greve Sorbano Catigliano 1. Bagno 20. San-Marcello Verghereto San-Marcello Barberino di Mu-Piteglio 2. Barberino di Mugello Marradi gello 21. Marradi Vernio Palazzuolo San-Ministo Borgo S. Lorenzo 3. Borgo S. Lorenzo 22. SAN-MINIATO Vicchio Montopoli Buggiano Modigliana 4. Borgo Buggiano 23. MODESELANA Massa e Cozzile Treduzio Calenzano Monte-Catini di Val-Campi 24. Monsummano di-Nievole 5. Campi Signa Monsummano Barberino di Val-d' Monte-Carlo Elsa Pescia 6. San-Casciano 25. Proces San-Casciano Uzzano Montespertoli Vellano Castel-Fiorentino Pistoja (Città) Porta al Borgo 7. Castel-Fiorentino? Certaldo Montajone 26. PISTUJA Porta Curratica 8. Castelfranco di Castelfranco di Sotto Porta Lucchese Porta S. Marco di Sotto Montecalvoli Cantagallo Cerreto Lamporecchio g. Cerreto Vinci Marliana 27. Potesterie di Pi-) Dicomano Montale 10. Dicomano stoja San-Godenzo Sambuca Capraja Scravalle 11. Empoli Empoli Tizzana ( Montelupo Londa Brozzi Pelago 28. Pontassieve Fiesole **Pontassieve** 12. FIESOLE Pellegrino Rignano Rovezzano Carmignano Sesto Montemurlo 29. PRATO ς Figline ( Prato 13. Figline Reggello Dovadola 14. FIRENZE FIRENZE **Portico** 30. Rocca S. 15. Firenzuola Firenzuola Premilcore sciano Santa-Croce Rocca S. Casciano 16. Fucecchio ? Fucecchio Terra del Sole

delle Cancellerie

delle Cancellerie

ciascuna Cancel-

| Comunitative     | leria Comunitat.     | Comunitative                          | leria Comunitat.      |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| -                |                      |                                       |                       |
| <b>~~</b>        | ~~                   | ~~                                    |                       |
|                  | (S. Piero a Sicve    |                                       | / Calice              |
| 31. Scarperia    | Scarperia            |                                       | Caprio                |
| 31. Ocur pertu   | Vaglia               | 44. Pontremoli                        | Filattiera            |
|                  | Monte-Catini di Val- | 44. I ORINEMODI                       | Pontremoli            |
| 32. VOLTERRA     | di-Gecina            |                                       | Zeri                  |
| JA. VOLTERA      | Volterra             |                                       | ( Longone             |
|                  | ( VOICE LA           |                                       | Marciana              |
| TOTALE NEL COMP. | ARTIMENTO FIORENTINO | 45. Portoyerrajo                      | Portoferrajo          |
| Cancellerie 3    | 2, Comunità 91.      |                                       | Rio                   |
|                  |                      | !                                     | Castellina marittima  |
|                  |                      | •                                     | Santa-Luce            |
| II Company       | rimento Pisano       | 46. Rosignano                         | Orciano               |
| III. CORPAR      | I MENIO I JAMO       | 40. Most Bridito                      | Riparbella            |
|                  | (Albiano             |                                       | Rosignano             |
|                  | Bagnone              |                                       | ( Bientina            |
| 33. Bagnone      | Groppoli             | 47. Vicopisano                        | Calcinaja             |
|                  | Terrarossa           | 47. 7 toopicalis                      | Vicopisano            |
| 34. Barga        | Barga                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                     |
| •                | Casola               | _                                     | PARTIMENTO PISANO     |
| 35. Fivizzano    | Fivizzano            | Cancellerie 15,                       | , Comunità, 51.       |
|                  | / Bibbona            |                                       |                       |
|                  | Casale               |                                       |                       |
| 36. Guardistallo | Gherardesca          | III. Compart                          | imento Senese         |
|                  | Guardistallo         | 48. Abbadia S. Sal-                   | Abbadia S. Salvadore  |
|                  | Montescudajo         | vadore                                | Pian-Castagnajo       |
|                  | / Chianni            |                                       | Asciano               |
|                  | Colle-Salvetti       | 49. Asciano                           | Rapolano              |
| 37. Lari         | Fauglia              | 1                                     | (Trequanda            |
| • 7 • ===        | Lari                 | •                                     | Chiusdino             |
| •                | Lorenzana            | 50. Chiusdino                         | <b>Elci</b>           |
| 38. Livorno      | Livorno              | (                                     | ( Monticiano          |
|                  | Lajatico             | •                                     | Colle                 |
| 39. Peccioli     | ₹ Peccioli           | 51. COLLE                             | Monteriggioni         |
|                  | ( Terricciola        | (                                     | ( Poggibonsi          |
|                  | Pietrasanta          | 52. San-Gimignano                     | San-Gimignano         |
| 40. PIETRASANTA  | ₹ Seravezza          |                                       | Buonconvento          |
| •                | ( Stazzema           | 53. MONTALCINO                        | Montalcino            |
|                  | Bagni di S. Giuliano |                                       | Murlo                 |
| Deal             | Cascina              |                                       | Castiglion d'Orcia    |
| 61. Pisa         | ) Pisa               | 54. San-Quirico                       | San-Giovanni d'Asso   |
|                  | Vecchiano            | 4. Just Kun ico                       | Pienza                |
| •                | (Castelnuovo di Val- | 1                                     | (San-Quirico          |
| 42. Pomarance    | di-Cecina            |                                       | Castellina in Chianti |
|                  | ( Pomarance          | 55. Radda                             | Cavriglia Cavriglia   |
|                  | (Capannoli           | yy: =:withthe                         | ) Gajole              |
| 43. Pontedera    | <b>Pa</b> laja       |                                       | Radda                 |
| 4J. A UILLEWEI W | Ponsacco             | 56. Radicofani                        | S. Cascian de Bagni   |
|                  | (Pontedera           | so, municipals                        | Radicofani            |
|                  |                      |                                       |                       |

Luogo di Residenza Nome delle Comu-de' Cancellieri e nità comprese in de' Cancellieri e nità comprese in

nità comprese in ciascuna Cancel-

560

| de Cancellieri e      | nità comprese in        | de Cancellieri e      | nilà comprese in           |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| delle Cancellerie     | ciascuna Cancel-        | delle Cancellerie     | ciascuna Cancel            |
| Comunitative          | leria Comunitat.        | Comunitative          | leria Comunitat.           |
| <b>~~</b>             | <b>~~</b>               | <b>~~</b>             | ~~                         |
|                       | ( Casole                |                       | Bucine                     |
| 57. Radicondoli       | Radicondoli             |                       | Castiglion Ubertini        |
|                       | Sovicille               |                       | Due Comuni distret-        |
|                       | Castelnuovo - Berar-    | 71. Montevarchi       | tuali di Laterina          |
|                       | denga                   | 71. Womerurem         | Laterina                   |
|                       | Masse del Terzo di      |                       | Montevarchi                |
| 58. Siena             | Città                   |                       | Pergine di Val-d'Am-       |
| 30. SIENA             | Masse del Terzo di      |                       | bra                        |
|                       | S. Martino              | 72. Pieve S. Stefano  | <b>SCaprese</b>            |
|                       | Monteroni               | 72. 2 leve 0. diejuno | LTIEAE D' DICIEND          |
|                       | <b>\Siena</b>           |                       | Ortignano                  |
|                       |                         | 73. Poppi             | Poppi                      |
|                       | PARTIMENTO SENESE       |                       | Raggiolo                   |
| Cancellerie 11        | , Comunità 33.          | 74. Pratovecchio      | Pratovecchio               |
|                       |                         | ,40 0 0 000           | Stia                       |
|                       |                         | v Dania               | Castel-Focognano           |
|                       |                         | 75. Rassina           | Chitignano Tau             |
| IV. COMPARTI          | MENTO AMETINO           |                       | (Talla                     |
| •                     |                         | 76. Sarleano          | Sections Sections          |
|                       | ( Amahinai              | •                     | ( Monterchi                |
| 59. Anghiari          | Anghiari Monte S. Maria | 77. SAN-SEPOLCEO      | San-Sepolcro               |
|                       | Arezzo                  | _                     | ( Badia-Tedalda            |
| 60. Anexo             | Capolona                | 78. Sestino           | Sestino                    |
|                       | Subbiano                |                       | •                          |
|                       | S Asinalunga            |                       | ARTIMENTO ARETIMO          |
| 61. Asinalunga        | Torrita                 | Cancellerie 20        | , Comunità 48.             |
| a milli-              | \$ Bibbiena             |                       |                            |
| 62. Bibbiena          | Chiusi in Casentino     |                       |                            |
| 63. Castel S. Niccold | Castel S. Niccolò       | V Co                  | C                          |
| 63. Caştet 3. Miccold | Montemignajo            | V. COMPARTIM          | ento Grossetano            |
| 64. Castiglion-Fio-   | Castiglion - Fioren-    |                       |                            |
| rentino               | tino                    |                       | (Arcidosso                 |
| 65. Chianciano        | <b>Schianciano</b>      | 79. Arcidosso         | Castel del Piano           |
| _                     | Chiusi                  |                       | (Cinigiano                 |
| 66. CORTONA           | Cortona                 |                       | Campiglia                  |
| 67. Fojano            | <b>Fojano</b>           | 80. Campiglia         | Monteverdi                 |
| - ,                   | Marciano Li Sa          | . •                   | Sassella                   |
|                       | Castelfranco di So-     |                       | (Suvereto<br>(Santa-Fiora  |
|                       | pra<br>San-Giovanni     | 81. Santa-Fiora       | <b>₹</b>                   |
| 68. San-Giovanni      | Loro                    | 82. Isola del Giglio  | Roccalbegna<br>Giglio      |
|                       | Pian di Scò             | 02. AJUIG GET GIFTE   | Castiglion della Pe        |
|                       | Terranuova              | 83. Grosseto          | scaja                      |
| 69. Montepulciano     | Montepulciano           | OU, CROSSIU           | Grosseto                   |
|                       | Civitella               |                       | • -                        |
| 70. Monte S. Savine   | Lucionano               | 84. Massa-Marittim    | Gavorrano  Massa-Marittima |
| 70. Monte S. Savine   | Monte S. Savino         | ~ 4 - mm              | Montieri                   |
|                       | I mount or puting       |                       | \                          |

Luogo di Residenza Nome delle Comu-Luogo di Residenza Nome delle Comu-de' Cancellieri e nità comprese in de' Cancellieri e nità comprese in

Luogo di Residenza Nome delle Cumude' Cancellieri e delle Cancellerie Comunitative

nità comprese in ciascuna Cancelleria Comunitat.

| 85. ORBETELLO   | <b>Montargentaro</b> |
|-----------------|----------------------|
| 65. URBETKLIO   | Orbetello            |
| 86. Piombino    | Piombino             |
|                 | ( Manciano           |
| 87. Pitigliano  | ⟨ Pitigliano         |
|                 | Sorano               |
| an Bassasanala  | (Campagnatico        |
| 88. Roccastrada | Roccastrada          |
| e. Commence     | S Magliano           |
| 89. Scansano    | Scansano             |

TOTALE NEL COMPARTIMENTO GROSSETANO Cancellerie 11, Comunità 25.

### RIEPILOGO

| Nel Comportimento fierentino Cancell. N. | 0-<br>0 3.  | Com N  | . 0         | Q I |
|------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----|
| Nel Pisano                               |             |        |             | _   |
| Nel Senese                               |             |        |             |     |
| Nell' Aretino                            |             |        |             |     |
| Nel Grossetano                           | * II.       |        | 'n          | 25  |
| TOTALE ; Cancell.                        | <b>▶ 89</b> | . Com. | <b>&gt;</b> | 248 |

All' Art. GRANDUCATO solto il paragrafo Divisione Economica e Superficie terartoriale resta da aggiungere la nuova istituzione della Soprintendenza generale alle Comunità del Granducato ordinata col motuproprio del 29 dicembre 1840, mercè cui i cinque Proyveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa debbono comunicare alla Soprintendenza generale tutti gli affari delle Comunità e luoghi pii dipendenti che non sono autorizzati a risolvere con la loro sacoltà, ed il Soprintendente generale render conto al Sovrano di tutti quegli tra gli affari predetti che non può risolvere con le sacoltà state a lui conserite.

Inoltre il Soprintendente medesimo ha la direzione superiore del Catasto, al quale fu riunito l'archivio delle antiche Decime Granducali; ed in ordine al motuproprio del 5 gennajo 1844 gli su affidata la direzione dell' arruolamento militare del Granducato.

Alle città del Compartimento di Firenze e da aggiungersi Modigliana, ed al Compartimento di Pisa la città di Pietrasanta.

Con la istituzione poi di una nuova Comunità, intitolata del Monte-Argentaro, quelle di Terrascerma nel Granducato sono salite al numero di 243, dondechè con le 4 Comunità dell'Isola dell' Elba e una dell'Isola del Giglio sommano 248 Comunità nella Toscana Granducale. — Delle quali isole attualmente si conosce la loro superficie quadrata; mentre quella dell'Elba compresa l'Isola di Pianosa nel totale ascende a quadr. 68125,98, corrispondenti a migl. quadr. 84,82, e l'Isola del Giglio a quadr. 6431,15, pari a migl. quadr. 8,01.

Nello stato attuale rettificata la superficie

territoriale di ciascuna Comunità, risulta, che il Compartimento Fiorentino abbraccia una superficie totale di quadr. 1909746,76, pari a migl. 2378,54. — Che il Compartimento Pisano, compresevi le Isole dell'Elba e della Pianosa, abbraccia una superficie totale di quadrati 1010658,96, pari a migl. toscane 1258,79; che il Compartimento Senese occupa una superficie totale di quadrati 975165,98, pari a miglia 1214,63; che il Compartimento Aretino abbraccia una superficie totale di quadr. 1106910,53, equivalenti a migl. 1378,69; che il Compartimento Grossetano, compresa l'Isola del Giglio, abbraccia quadr. 14466431,13 equivalenti a migl. quadr. 1801,67. - Sicchè tutta la superficie della Toscana Granducale comprese le Isole preindicate ascende a quadr. agrari 6448913,36, corrispondenti a miglia toscane quadrate 8032,32.

Dalla quale superficie totale sono da detrarre quadr. 29643 ;, come beni che la legge esentò dall'imposizione fondiaria, ed in quadrati 191949,76 consistenti in corsi d'acqua ed in pubbliche strade, con una popolazione che nell'aprile del 1844 ascendeva a 1,531,740 abitanti.

I prospetti posti in calce al presente articolo con la recapitolazione della Popolazione, delle Famiglie e della Superficie territoriale di ciascuna Comunità dei 5 Compartimenti della Toscana Granducale darà meglio a conoscere la popolazione reciproca dei 5 Compartimenti, presa la media proporzionale, concedendo rispetto al Compartimento Fiorentino ciò che si detrae dalla Val-di-Sieve e dal popolatissimo Val-d'Arno. Così il Compartimento Pisano supplisce con la sua popolosa valle e con la popolatissima città di Livorno ai deserti della sua pianera tra Pisa Livorno e hocca di Serchio.

Parimente il Compartimento Aretino deve cedere porzione dei suoi abitanti delle Valli della Chiana e dell' Arno alle più deserte contrade della Badia-Tedalda, di Sestino ecc. — Finalmente il Compartimento Grossetano, il più spopolato di tutti influisce talmente sulla Statistica della popolazione della Toscana Granducale che essa non comparisce come dovrebbe il paese più popolato d'Italia e forse anche di tutta Europa.

In quanto poi spetta al Dipartmento della Acque e Strade si può aggiungere a quel paragrafo (Vol. Il pag. 497 e segg.) che, oltre le attribuzioni conferitegli dal motuproprio del 31 dic. 1834, ritiene quelle ancora che gli furono assegnate dagli altri due motupropri del 3 dic. 1838 e del 29 dic. 1840.

Finalmente con motuproprio del 3 luglio 1840 surono risormati i Circondarj degl' ingegneri e soppressi i posti di ajuto suddividendoli in tre classi, cioè, 12 nella prima, 21 nella seconda, e 35 nella terza classe, in tutti numero 68 Circondarj, 24 dei quali nel Compartimento Fiorentino; 16 nel Pisano; 8 nel Senese; 11 nell' Arctino; e 9 nel Compartimento Grossetano.

Gl'ingegneri de' 24 Circondarj del Compartimento Fiorentino risiedono in Bagno, Borgo S. Lorenzo, Campi, San-Casciuno, Castel-Piorentino, Empoli, Fiesole, Figline, Firenze (per la divisione settentrionale) Firenze (per la divisione meridionale), Fucecchio, Galluzzo, San-Marcello, San-Miniato, Modigliana, Monsummano, Montale, Palazzuolo, Pescia, Pistoja, Pontassieve, Prato, Rocca S. Casciano e Volterra.

Gl'ingegneri de' 16 Circondari del Compartimento Pisano risiedono in Ragnone, ai Bagni di S. Giuliano, Barga, Fivizzano, Guardistallo, Lari, Livorno, Peccioli, Pietrasanta, Pisa, Pomarance, Pontedera, Pontremoli, Portoferrajo, Rosignano e Vicopisano.

Gl'ingegneri degli 8 Circondari del Compartimento Sanese hanno la loro residenza in Asciano, Castelnuovo-Berar-lenga, Colle, Montalcino, Radda, Radicosani, Radicondoli, e Siena.

Gl'ingegneri degli 11 Circondari del Compartimento Aretino risiedono in Arezzo, Bibbiena, Cortona, Fojuno, San-Giovanni, Montepulciano, Monte S. Savino, Montevarchi, Pieve S. Stefano, Poppi e San-Sepolcro.

Gl'ingegneri infine dei 9 Circondari del Compartimento Grossetano risiciono in Arcidosso, Campiglia, Gavorrano, Grosseto, Massa-Marittima, Orbetello, Piombino, Pitigliano, e Roccastrada.

Alla stessa pag. 597 si può aggiungere la notizia che la lunghezza delle strade regie nell'ottobre del 1844 era di 761 miglia toscane e che le strade provinciali nel 1844

percorrevano miglia 1016,16.

All'Art. GRANDUCATO DI TOSCANA doveva aggiungersi pure il paragrafo relativo alle Direzioni postara del Granducato, ai luoghi di amministrazione e distribuzione delle RR. Poste; ai giorni di arrivo dei corrieri, o staffette a Firenze e a quelli delle loro partenze dalla capitale, riserbando all'Art. Vie regie postara l'indicazione delle stazioni pestali per il cambio de' cavalli.

Trovasi nella capitale l'Ispettorato e direzione principale: oltre 5 direzioni substerne; 1. Livorno; 2. Pisa; 3. Siena, direzioni di 1.ma classe; 4. Anezzo; e 5. Pisatrasanta, direzioni di 2.da classe.

Otto sono i luoghi di amministrazione; 1. Grosseto; 2. Pescia; 3. Pestoja; 4. Postedera; 5. Portremoli; 6. Portogramaso; 7. Radicopani; 8. Voltera.

I paesi per la distribuzione delle lettere altualmente ammontano a 38, fepartiti in 4 classi ; tre delle quali nella 1.ma, Empoli, Montepulciano e Piombino; 6 nella 2.da classe, Cortona, Orbetello, Pontassieve, S. Quirico, S. Miniato, e Masse-Marittima; 15 nella 3.22 classe, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Cascina, Castiglion Fiorentino, Figline, Fivizzano, Leri, Lastra a Signa, Lucignano, Montevarchi, Poggibonsi, Prato, Rocca-San-Casciano, Rosignano, e San Giovanni; finalmente spettano alla 4.ta classe le 14 seguenti; Asciano, Bugnone, Bibbiena, Bibbona, Colle, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Modigliana, Peccioli, Pomarance, Poppi, Porto S. Stefano e San-Sepolcro.

# ARRIVO DELLE LETTERE IN FIRENZE

Nella mattina di Lunedi alle ore 9.

Staffetta. Dall' Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Colonie, parte della Svizzera, Piemonte, Genova, Sarzana, Massa, Pietrasanta, Lucca, Pontremoli, Bagnone, Fivizzano, Livorno, Pisa e stradale, Lari e San-Miniato.

Carriere. Da Roma, Napoli, Radicofani, Grosseto, Stato degli Ex Presidj, Siena, stradale e Volterra.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato.

Nella mattinu del Martedì alle ore 9.

Corriere. Dalla Germania, Russia, Prussia, Paesi bassi, Belgio, altra parte della Svizzera, Dalmazia, Levante, Trieste, Venezia, Parma, Piacenza, tutta l'Italia superiore, Bologna, Firenzuola, Borgo S. Lorenzo e parte della Romagna Toscana.

Corrière. Dalla Francia, Spagna ecc., come nel Lunedi, più le lettere dell'Isola dell'Elba, della Maremma pisana e di Piombino, meno quelle di Pontremoli, Bagnone,

Fivizzano.

Corriere. Da Perugia, Marche, Fuligno, Cortona, Castiglion-Fiorentino, Montepulciano, Arezzo e stradale, Valle Tiberina, altra perte della Romagna Toscana e Dicomano.

Steffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato. Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Mercoledì alle ore 9.

Staffetta. Dall'Inghilterra, Francia, Spagra, ecc. come nel lunedì, meno Pontremoli, Bagnone e Fivizzano; più Volterra, Pemarance e Peccioli.

Staffetta. Dalla Germania, Russia, Prussia, ecc. come il martedì, meno Parma e Fiscenza e la Romagna Toscana.

Staffetta. Da Roma, Napoli, Radicosani, Siena, ecc. come nel lunedì, meno Volterra, più Massa-Marittima.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato.

Nella mattina di Giovedì alle ore 9.

Corriere. Dalla Germania, Russia, Prussia, come nel martedi.

Corriere. Da Roma, Napoli ecc. come nel lunedì, meno Grosseto e Stato degli Ex Presidj.

Corriere. Dall' Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel lunedì, più lettere dell'Isola dell'Elba, di Piombino e della Matemma pisana.

Staffetta. Da Perugia, Marche, Foligno

cc. come nel martedi.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato. Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Venerdì alle ore 9.

Staffetta. Dall'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel lunedì, meno Pontremoli, Bagnone e Fivizzano.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato.

Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Sabato alle ore 9.

Corriere. Dalla Germania, Russia, Prussia ecc. come nel marted).

Corriere. Da Roma, Napoli, Radicofani ecc. come nel lunedì, più Massa-Marittima.

Corriere. Dall'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì.

Staffetta. Da Perugia, Marche, Foligno ecc. come nel lunedì, meno Pontremoli, Bagnone e Fivizzano.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato. Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Domenica alle ore 9.

Staffetta. Dall'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì, meno la Romagna Toscana.

Staffetta. Dalla Germania, Russia ecc. come nel mercoledì.

Staffetta. Da Roma, Napoli, Radicosani, Massa-Marittima, Siena e stradale.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato.

PARTENZE DELLE LETTERE DA FIRENZE

Nel giorno di Lunedì a ore 4 pomerid.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Colonie, parte della Svizzera, Piemonte, Genova, Sarzana, Massa, Pietrasanta, Lucca, Livorno, Pisa, e stradale, San-Miniato, Lari e Volterra.

Staffetta. Per la Germania, Russia, Prussia, Olanda, Belgio, altra parte della Svizzera, Dalmazia, Trieste, Levante, Venezia, tutta l'Italia superiore, Parma, Piacenza, Bologna, Firenzuola e Borgo S. Lorenzo.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia.

Nel giorno di Martedì a ore 4 pomerid.

TOSC

Corriere. Per la Germania, Russia, Prussia, ecc. come nel lunedì, meno Parma e Piacenza, più per una parte della Romagna Toscana.

Corriere. Per Roma, Napoli e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrivi del lunedì, più per Massa-Marittima.

Corriere. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrivi del lunedì, più per la Maremma pisana, Piombino ed Isola dell'Elba.

Stuffetta. Per Perugia, Marche, Foligno, e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrivi del martedì.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaccia. Per Greve.

# Nel giorno di Mercoledi a ore 4 pomerid.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna e per gli altri luoghi indicati negli arrivi del mercoledi.

Staffetta. Per la Germania, Russia, Prussia e per tutti gli altri luoghi come negli arrivi del mercoledì, più Parma e Piacenza.

Staffetta. Per Roma, Napoli e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrivilli domenica, meno Massa-Marittima.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia.

### Nel giorno di Giovedì a ore 4 pomerid.

Corriere. Per la Germania, Russia, Prussia ecc. come nel martedì, più per Parma e Piacenza.

Corriere. Per Roma, Napoli, Radicolani, Siena ecc. come nel martedì.

Corriere. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì.

Staffetta. Per Perugia, Marche, Foligno ecc. come nel martedì.

Staffetta, Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaccia. Per Greve.

# Nel giorno di l'enerdi a ore 4 pomerid.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna cce, come nel mercoledi.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaccia. Per Greve.

Nel giorno di Sabato a ore 4 pomerid.

Corriere. Per la Germania, Russia, Prussia ecc. come nel martedì, più per Parma e Piacenza.

Corriere. Per Roma Napoli, Siena ecs. come nel martedì e giovedì.

Corriere. Per Perugia, Marche, Foligno ecc. come nel martedì e giovedì.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaccia. Per Greve.

# Nel giorno di Domenica a ore 4 promerid.

Corriere. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì, meno Bagnone, Pontremoli e Fivizzano.

Staffetta. Per Roma, Napoli, Siena ecc. come nel mercoledì.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia.

Il rapporto tra la popolazione, il numero delle sumiglie e quello della sua estensione territoriale che si offre qui appresso dispesto in tavole sinottiche, direi col Gioja che considerato in se stesso e disgiunto da ogni altra notizia statistica diverrebbe una cognizione insignificante da cui ne teoriche ne pratiche consegueuze si potrebbero dedurre.

Ma allorché il Movimento della popolazione della Toscana Granducale sia preso in epoche diverse determinate e fra loro da una serie di anni disgiunte, potrebbe forse giovare a far conoscere in quali luoghi della Toscana il Movimento comparisce più progressivo dove si mostra quasi stazionario, ed anche retrogrado. - Dai quali Prospetti, allorchè siano fondati sopra dati meno incerti possibili, lo statista ed il politico possono esaminare, se tuttoció sia dipeso da circostanze fisiche o politiche, da malattie epidemiche, da un lungo periodo di pace, oppure dalla loro posizione più o meno favorita dalla natura del suolo, dalla vicinanza a lunghe strade rotabili, a fiumi, a canali, a laghi, a porti, e conseguentemente più o meno a portata di passaggi o arrivi di merci, di persone ecc. ecc.

Nel 1844 esistevano nel Granducato 1085 ecclesiastici secolari, 2684 regolari, e 3511 monache, talché comprendendo le oblate, ascendevano a 7230 ecclesiastici de' due sessi.

|      | Seguito del M | 10 F IME! | IENTO della<br>inclusive. — | Popolasie<br>Ved. I' Ar | one del G. | BAKDUC    | Popolasione del GRANDUCATO DI TOSCAN.<br>Ved. l' Art. GRANDUCATO Fol. 11 pag. 194. | TOSCANA da<br>pag. 194. | Seguito del MOFIMENTO della Popolazione del GRANDUCATO pr TOSCANA dal 1837 al 1843 inclusive. — Ved. l' Art. GRANDUCATO Fod. 11 pag. 191. |            |
|------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7    | POPOLAZIONI   | NUM       | NUMERO DEI NATI             | NATI                    | NUMERO     | ì         | DEI MORTI                                                                          | NUMERO                  | NUMERO<br>DEI NATI                                                                                                                        | CENTE      |
|      |               | MASCHI    | PREMINE                     | TOTALE                  | MASCH!     | PERMITTER | 707.418                                                                            | MATRIMONJ               | GENITORI                                                                                                                                  | NABJ       |
| 1837 | 1,451,523     | 27,432    | 26,178                      | 53,600                  | 20,989     | 20,707    | 969:19                                                                             | 9,538                   | 2,130                                                                                                                                     | æ          |
| 1838 | 1,466,752     | 25,839    | 24,687                      | 50,526                  | 18,922     | 18,180    | 37,102                                                                             | 9,038                   | 2,391                                                                                                                                     | ∞          |
| 1839 | 1,481,079     | 27,659    | 26,204                      | 53,863                  | 19,555     | 18,589    | 38,144                                                                             | 8,811                   | 2,580                                                                                                                                     | •          |
| 0781 | 1,494,991     | 26,702    | 25,139                      | 51,841                  | \$16,15    | 21,394    | 43,309                                                                             | 9,418                   | 2,608                                                                                                                                     | •          |
| 181  | 1,489,980     | 27,290    | 25,945                      | 53,235                  | 24,283     | 13,052    | 47,335                                                                             | 10,749                  | 2,632                                                                                                                                     | •          |
| 1842 | 1,498,854     | 27,966    | 16,404                      | 54,370                  | 22,887     | 21,537    | 46,424                                                                             | 11,723                  | 2,594                                                                                                                                     | <b>~</b>   |
| 1843 | 1,513,826     | 29,098    | 27,529                      | 56,627                  | 19,495     | 18,823    | 38,318                                                                             | 12,524                  | 2,620                                                                                                                                     | <b>6</b> 0 |
|      |               |           |                             |                         |            |           | T                                                                                  |                         |                                                                                                                                           |            |

TANCANA GRANDUCALE. ... i.a. Tourism Guint ducald, compress il territoria transpossino e quello di oltranspo, di miento dei gnilo sp<sup>o</sup> sti so<sup>d</sup> b'di long. catele, a dal gr. 42° 16' el 84° 16' di alle, settentrionale, saluolando il sunto più miele nelle Care, di Sestino è quelle più conidentale pelle Com, di Zeri, mentre il leage, nit mendionale lo faccio nell' lacletto di Giannutri e la porzione più sette trionale di là de Piancelduli in Cont. di Flresentale. -

Cotasta bella persione d'Italia glacond quesi nel ocutro della sona temperata del cotro Emisfero è ad una elevatorna media dalla sua valli di circa 250 braccia sopta di livello del mera Mediterrapco, una che per une lange litter di quesi conto migl. et grafiche confine col mere, mentre i fien dell'Appenning Tostano voltati fra occidente e ostro la difendono dei venti attentriomali, coteste ed altre favoreroli preregative interessore meritarens alla Tossana il titolo di giardino dell' Butopa.

### DIVINOUS GOVERNMENTA & GIVINGLANA.

La Divisione amministrativa della Tostana Grandocale è poco diverse da quella che esisteva met 1836, indicata all' Art. GRANDUCATO 24 TOSCANA: dove però. rispetto alla Divisione ecclesiastica fu detto erroncemente, che l'arcivescovo di Bologna ed il vescovo d'Imola avevano giurisdizione sopre una parte della Toscana trassppennina, mentre essi l'ebbero fino all'anno 1786.

Molto diversa però dall'anno 1836, epoen in cui su compilato quell' Art., è la Divistone governativa e giudiciaria della Toscana Granducale, mentre a tenore del motuproprio del 2 agosto 1838 il Grandussto rispetto sgli effetti governativi e giudiciari fu distribuito in 5 Governi, cioè; z. di Fireese; 2. di Zioorno; 3. di Pisa; 4. di Siena; 5, e dell' Isola dell' Elba; ed in i Commissariati regii , vale a dire; 1.6 di Pistoja; 2,º di Aresso, 3.º di Grosseto; 4.º di Montepulelano ; 5.º della Rocca S. Casciano, 6.º di Folterra, a 7.º in quello di Postremoli.

L.º Furono compresi sotto il Governo di Firenze i tre commissari della capitale sottoposti al commissario regio creato con motuproprio del 1 dicembre 1840; ed inoltre facevano parte del Governo medesimo i vicariati regii di Prato, di San-Gioranni, di del Montele, della Sambon e di

di San-Marcello con le potat pascio, già di Montecerlo, di Me ), l'ultima delle quali venne sop-[uindi ripristinata in vigore della one del 22 aprile 1843. La stessa 🖁 2 agosto 1838 riuni alla giurizivile del vicariato di Pistoja i tere potesterie di Seravalle e di Tizsi soppressero.

l Commissariato di Arrzzo comvicariati di Arezzo, di San-Sepolastiglion-Fiorentino, di Cortona,

: San-Savino e di Poppi.

tessa occasione furono soppressi i li Aughiari, di Pieve S. Stefano e che si ridussero a potesterie dello pe; e fu riunito alla potesteria di il territorio di quella del Monter-: cou la notificazione del 22 aprile ò soppressa la prima e ripristinata e la seconda. Furono eziandio soppotesterie di Civitella, di Strada e . riunendo la prima alla giurisdile del vicario di Monte S. Savino, a quello di Poppi e l'ultima alla di Bibbiena. Per simil modo la one civile del potestà di Subbiano a quella del vicario di Arezzo.

l Commissariato di Grosseto abicariati di Arcidosso, di Pitigliamia del Giglio, Orbetello, Massa-, Campiglia, Piombino, Grosseto, ida, e Scansano. Dalla stessa legge pressa nel vicarialo di Arcidosso ia di Cinigiano, ripristinata poi ≥22ione del 9 sellembre 1844, la di Montieri, riattivata con notifil 22 aprile 1843, che aboli quella pottoponendo la sua giurisdizione icario di Massa-Marittima. Inoltre otti a potesterie i vicariati di Man-Castiglion della Pescaja, restando la potesteria di Campagnatico, e sua giurisdizione civile a quella ) di Rocca-Strada.

notificazione del 22 aprile 1843 to dalla giurisdizione della pote-'orto S. Stefano il popolo di Port' aggregato alla giurisdizione civile e del vicario di Orbetello.

el Commissariato di Montepulciai giurisdizione abbraccia i vica-Abbadia S. Salvadore, Asinalunga, lontepulciano, Pienza e Radicoarono soppresse la potesteria di agnajo incorporandola alla giuriel vicario dell'Abbadia S. Salvadore, quella di Torrita, la cui giurisdizione su affidata al vicario di Asinalunga con alcune modificazioni aggiunte nella notificazione del 22 aprile 1843.

Furono pure soppresse le potesterie di Chianciano e di San-Cascian de' Bagni, la prima delle quali fu riunita per la sua giurisdizione civile al vicario di Montepulciano, e l'altra a quello di Radicofani.

Rispetto al Commissarinto regio della Rocca S. Casciano fu già avvisato alla pag. 568 del Vol. II di quest'Opera, che esso fu eretto con motuproprio del 7 sett. 1837, e che estendeva la sua giurisdizione governativa e politica sopra i quattro vicariati della Romagna Granducale; cioè, di Bugno, di Marradi, di Modigliana e della Rocca S. Casciano; nella quale ultima Terra con lo stesso motuproprio fu instituito un tribunale collegiale di Prima islanza, mentre vennero soppresse la potesteria di Palazzuolo e di Premilcore, la prima riunita alla giurisdizione civile e criminale del vicario di Marradi, e l'altra incorporata al vicariato della Rocca,

Il Commissario regio di Pontremoli abbraccia i due vicariati di Bagnone e di Fivizzano, mentre quello di Volterra si limita alla giurisdizione della città e comunità dello stesso nome ed al perimetro giuridico

della potesteria di Pomarance.

Con lo stesso motuproprio del 2 ag. 1838 lu data una nuova organizzazione per l'amministrazione della giustizia in tutto il Granducato, sia rispetto alle attribuzioni de' podestà, de' vicarj regj, de' tribunali collegiali di Prima islanza stabiliti in Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, Arezzo, Grosseto, Montepulciano, San-Miniato, e Rocca S. Casciano; come ancora agli altribati dell'unica Corte Regia nella capitale e della Real Consulta da formarsi in Corte Suprema di Cassazione nei casi di ultima istanza.

In seguito con motuproprio del 22 agosto 1840 vennero accordati i tribunali collegiali di Prima istanza anche alle città di Pontremoli e di Portoserrajo.

Finalmente con la legge del 2 settembre 1842 nel Compartimento Grossetano ve eretta la nuova Comunità del Montargentaro, capoluogo della quale su dichiarata la Terra di Porto S. Stefano distaccando il suo territorio dalla Comunità di Orbetello, cui su dato in compenso il distretto territoriale del popolo di Capalhio appartenuto fino allora alla Comunità di Manciano.

NUMERO DELLE CARCELLIENE COMUNITA- Luogo di Riviliume Il TIPE E DELLE LONG COMUNITA' MEN GINQUE de' Cancellieri e COMPARTIMENTI DELLA TOSCANA GRAN- delle Cancellurie DUCALE.

Commitation

| I. COMPARTD                        | кито Гловитию         |                                         |                                           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| de Cancellieri<br>delle Cancelleri | e ciascuna Cancel     | <b>.</b>                                | Seate-Sele<br>Magne a Rip<br>Corolline of |
| Comunitative                       | leria Comunitat       | . 18. Gallusso                          | (Gallens                                  |
| ~~·                                | <b>~~</b>             |                                         | Lote : Se                                 |
| •                                  | · -                   |                                         | Legraje                                   |
| 1. Bagno                           | Sorbano Sorbano       | 19. Greve                               | Greve<br>Cutiglian                        |
|                                    | ( Verghereto          | so. San-Marcello                        | See-March                                 |
| 2. Barberino di Mu                 | Berberino di Mu-      | •                                       | Piteglio                                  |
| gello                              | \ gello               | 21. Harrodi                             | Morendi                                   |
| •                                  | ( Vernio              | 21. 2-2122                              | Paleesude                                 |
| 3. Borgo S. Lorens                 | \$ Alcenio            | 22. SAN-MINIATO                         | Sections                                  |
| 4. Borgo Buggian                   | 5 Buggiano            |                                         | Madielina                                 |
| 40. 0000                           | Curesas a Commis      | 23. Mounteama                           | Trobaie                                   |
| _ •                                | (Celenzano            |                                         | ( Monte Cafe                              |
| 5. Campi                           | <b>₹ Campi</b>        | 24. Monsumentano                        | di-Bendi                                  |
|                                    | ( Signa               | •                                       | / Manage                                  |
|                                    | Barberino di Val-d'   |                                         | Moste Carle                               |
| 6. San-Casciano                    | ) Elsa                | <b>"</b> n                              | Pescie                                    |
|                                    | ) San-Casciano        | 25. Proces                              | Uzzane                                    |
|                                    | Montespertoli         |                                         | Vellano                                   |
| <u> </u>                           | (Castel-Fiorentino    |                                         | (Pistoja (Cati                            |
| 7. Castel-Fiorentin                | o} Certaldo           |                                         | Ports al Ben                              |
|                                    | ( Montajone           | 26. PISTOJA                             | Porta Corret                              |
| 8. Castelfranco d                  | Castelfranco di Sotto |                                         | Porta Lecch                               |
| di Sotto                           | '{ S. Maria a Monte   |                                         | Porta S. Ma                               |
| ·                                  | ( Montecalvoli        |                                         | Centegalle                                |
| 9. Cerreto                         | Cerreto               |                                         | Lamporecchi                               |
| <b>y.</b> 0077610                  | ? Vinci               |                                         | Mantina                                   |
| 10. Dicomano                       | Dicomano              | 27. Potesterie di Pi-                   | Montale                                   |
|                                    | San-Godenzo           | stoja                                   | Sambaca                                   |
|                                    | ( Capraja             |                                         | Scravalle                                 |
| 11. Empoli                         | <b>SEmpoli</b>        | 1                                       | Tizzane                                   |
|                                    | ( Montelupo           |                                         | (Londa                                    |
|                                    | / Brozzi              | 0 TD - •                                | Pelago                                    |
|                                    | Fiesole               | 28. Pontassieve                         | Poplasiere                                |
| 12. Firsole                        | ⟨ Pellegrino          |                                         | Rignano                                   |
|                                    | Rovezzano             |                                         | (Carmignaso                               |
|                                    | Sesto                 | 29. Paato                               | Montemark                                 |
| 13. Figline                        | 5 Figline             | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Prote                                     |
|                                    | Reggello              |                                         | Dovadola                                  |
| 14. FIRENZE                        | FIRENZE               | 2. <b>D</b>                             | Portico                                   |
| 15. Firenzuola                     | Firenzuola            | 30. Rocca S. Ca-                        | Premiler                                  |
| 16. Fucecchio                      | Santa-Croce           | sciano                                  | Rocca S. Carl                             |
|                                    | ? Fucecchio           |                                         | Terra del Sak                             |
|                                    |                       |                                         |                                           |

llieri e

| iceller<br>tive | e nità comprese in<br>ie ciascuna Cancel-<br>leria Comunitat.           | de Cancellieri e<br>delle Cancellerie<br>Comunitative |                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u> </u>        | ~~                                                                      | ~~                                                    | ~~                                               |
| ia              | S. Piero a Sicve Scarperia Vaglia Monte-Catini di Valdi-Cecina Volterra | 44. Ронтавност                                        | Calice Caprio Filattiera Pontremoli Zeri Longone |
|                 | ARTIMENTO FIORENTINO 2, Comunità 91.                                    | 45. Portoperrajo                                      | Marciana Portoserrajo Rio Castellina marittima   |
| OMPAR           | TIMENTO PISANO                                                          | 46. Rosignano                                         | Santa-Luce<br>Orciano<br>Riparbella<br>Rosignano |
|                 | Bagnone<br>Groppoli<br>Terrarossa<br>Barga                              | 47. Vicopisano                                        | Bientina<br>Calcinaja<br>Vicopisano              |
| <b>10</b>       | Casola Fivizzano Bibbona Casale                                         | Cancellerie 15,                                       | Comunità, 51.                                    |
| tallo           | Gherardesca Guardistallo                                                | •                                                     | MENTO SENESE  Abbadia S. Sulvadore               |
|                 | Montescudajo<br>(Chianni                                                | vadore                                                | Pian-Castagnajo<br>Asciano                       |
|                 | Colle-Salvetti Fauglia Lari                                             | 49. Asciano                                           | Rapolano<br>Trequanda<br>Chiusdino               |
| •               | Lorenzana<br>Livorno<br>Lajatico                                        | 50. Chiusdino                                         | Elci<br>Monticiano<br>Colle                      |
|                 | Peccioli Terricciola                                                    | 51. COLLE                                             | Monteriggioni<br>Poggibonsi                      |
| ITĀ             | Pietrasanta<br>Seravezza                                                | 52. San-Gimignano                                     | San-Gimignano<br>Buoncon vento                   |
|                 | Stazzema Bagni di S. Giuliano Cascina                                   | 53. MONTALGINO                                        | Montalcino<br>Murlo<br>Castiglion d'Orcia        |
|                 | Pisa<br>Vecchiano<br>(Castelnuovo di Val-                               | 54. San-Quirico                                       | San-Giovanni d'Asso<br>Pienza<br>San-Quirico     |
| ıce             | di-Cecina Pomarance Capannoli                                           | 55. Radda                                             | Castellina in Chianti<br>Cavriglia<br>Gajole     |
| ra              | Palaja<br>Ponsacco<br>Pontedera                                         | 56. Radicofani                                        | Radda<br>S. Cascian de' Bagni<br>Radicofani      |

sidenza Nome delle Comu- Luogo di Residenza Nome delle Comu-

nità comprese in de Cancellieri e nità comprese in

'\

| TO:                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Luogo di Residenza<br>de Cancellieri e<br>delle Cancellerie<br>Comunitative | Nome delli Comm-<br>nità compreso in<br>ciascuna Cancel-<br>leria Commitat. | luogo di Misidanti<br>de Cancellàri e<br>delle Cancellarie<br>Commitation | Many title<br>and comp<br>estrection<br>larks (in             |
| ~~                                                                          |                                                                             |                                                                           | <b>~</b>                                                      |
| 57. Radicondoli                                                             | Casole Radicondoli Sovicille Castelnuovo - Berardenga                       | 71. Montevareki                                                           | Bucine<br>Costiglism I<br>Due Counn<br>tusli di L<br>Laterius |
| 58. Siena                                                                   | Masse del Terso di<br>Città<br>Masse del Terso di<br>S. Martino             | 72. Pieve S. Stefano                                                      | Montrepali<br>Pergine di l<br>Les<br>Coperer                  |
|                                                                             | Monteroni<br>Siena                                                          | 73. <i>Popp</i> i                                                         | Prove 5,3<br>Octignas<br>Poppi                                |
| Totale nu Com<br>Cancellerie 11.                                            |                                                                             | 74. Pretorecchio                                                          | Raggielo<br>Pratouesi<br>Stin                                 |
|                                                                             |                                                                             | 75. Bassina                                                               | Chitigan<br>Talls                                             |
| · IV. COMPARTIS                                                             |                                                                             | 76. Sericano                                                              | Sections                                                      |
| 5g. Anghiari                                                                | Anghiari<br>Monte S. Maria                                                  | 77. San-Seroceso                                                          | See-Sept                                                      |
| 60. Armeo                                                                   | Arezzo<br>Capolona<br>Subbiano                                              | 78. Sestino                                                               | Sestino                                                       |
| 61. Asinalunga                                                              | Asinalunga<br>Torrita                                                       | Totale nel Con<br>Cancellerie 2                                           |                                                               |
| 62. Bibbiena                                                                | Bibbiena<br>Chiusi in Casentino                                             |                                                                           |                                                               |
| 63. Castel S. Niccolò 64. Castiglion-Fio-                                   | { Montemignajo                                                              | V. Comparti                                                               | erito Grei                                                    |
| rentino<br>65. Chianciano                                                   | tino<br>  Chianciano<br>  Chiusi                                            | 79. Arcidosso                                                             | Arcidor<br>Castel d<br>Cinigia                                |
| 66. CORTONA                                                                 | Cortona<br>(Fojano                                                          |                                                                           | Compig                                                        |
| 67. Fojano                                                                  | Marciano<br>Castelíranco di So-                                             | 80. Campiglia                                                             | Sessella<br>Suverti                                           |
| 68. San-Giovanni                                                            | pra<br>San-Giovanni                                                         | 81. Santa-Fiora                                                           | Senta-F Roccalh                                               |
|                                                                             | Loro<br>Pian di Scò<br>Terranuova                                           | 82. <i>Isola del Gigli</i><br>83. Grossero                                | Castiglia<br>Scali                                            |
| 69. Монтериссіано                                                           | Montepulciano (Civitella                                                    |                                                                           | Grosets Gavorra                                               |
| 70. Monte S. Savino                                                         |                                                                             | 84. MASSA-MARISTIN                                                        | Mesm-N<br>Mostier                                             |

sidenza Nome delle Camulieri e nità comprese in cellerie ciascuna Cancelive leria Comunitat.

|     | <b>•</b> • • •          |
|-----|-------------------------|
| D   | Montargentaro Orbetello |
|     | Piombino                |
|     | ( Manciano              |
| 70  | ₹ Pitigliano            |
|     | Sorano                  |
| ada | ς Cimpagnatico          |
| ww  | Roccastrada             |
| _   | <b>\ceim Magliano</b>   |
| D   | Scansano                |

Compartmento Grossetano lerie 11, Comunità 25.

### **RIEPILOGO**

| m  | en | lo       | fi  | 0- |     |   |                |    |    |    |            |
|----|----|----------|-----|----|-----|---|----------------|----|----|----|------------|
| nc | el | l.       | N   | .0 | 32. | C | 071            | 7, | N  | .0 | 91         |
| •  | •  | •        |     | W  | 15. | • | •              | •  | •  | >  | 5 <b>1</b> |
| •  | •  |          | •   | >  | II. | • | •              | •  | •  | •  | 33         |
| •  | •  |          | •   | >  | 20. | • | •              | •  | •  | >  | 48         |
|    |    |          |     |    |     |   |                |    |    |    | 25         |
| Ça | no | -<br>:el | 11. | >  | 89. |   | $\overline{C}$ | on | n. | D  | 248        |

GRANDUCATO solto il para-NE ECONOMICA E SUPERFICIE TERa da aggiungere la nuova isti-Soprintendenza generale alle I Granducato ordinata col mo-29 dicembre 1840, mercè cui oyveditori delle Camere di Socomunitativa debbono comuprintendenza generale tutti gli Zomunità e luoghi pii dipenon sono autorizzati a risolvere facoltà, ed il Soprintendente ler conto al Sovrano di tutti i affari predetti che non può rie facoltà state a lui conferite. ioprintendente medesimo ha la eriore del Catasto, al quale fu iivio delle antiche Decime Grani ordine al motuproprio del 5 4 gli fu affidata la direzione nento militare del Granducato. del Compartimento di Firenze ersi Modigliana, ed al Comi Pisa la città di Pietrasanta.

Con la istituzione poi di una nuova Comunità, intitolata del Monte-Argentaro, quelle di Terraferma nel Granducato sono salite al numero di 243, dondechè con le 4 Comunità dell'Isola dell'Elba e una dell'Isola del Giglio sommano 248 Comunità nella Toscana Granducale. — Delle quali isole attualmente si conosce la loro superticie quadrata; mentre quella dell'Elba compresa l'Isola di Pianosa nel totale ascende a quadr. 68125,98, corrispondenti a migl. quadr. 84,82, e l'Isola del Giglio a quadr. 6431,15, pari a migl. quadr. 8,01.

Nello stato attuale rettificata la superficie territoriale di ciascuna Comunità, risulta, che il Compartimento Fiorentino abbraccia una superficie totale di quadr. 1909746,76, pari a migl. 2378,54. — Che il Compartimento Pisano, compresevi le Isole dell'Elba e della Pianosa, abbraccia una superficie totale di quadrati 1010658,96, pari a migl. toscane 1258,79; che il Compartimento Senese occupa una superficie totale di quadrati 975165,98, pari a miglia 1214,63; che il Compartimento Aretino abbraccia una superficie totale di quadr. 1106910,53, equivalenti a migl. 1378,69; che il Compartimento Grossetano, compresa l'Isola del Giglio, abbraccia quadr. 14466431,13 equivalenti a migl. quadr. 1801,67. - Sicchè tutta la superficie della Toscana Granducale comprese le Isole preindicate ascende a quadr. agrarj 6448913,36, corrispondenti a miglia toscane quadrate 8032,32.

Dalla quale superficie totale sono da detrarre quadr. 29643 ; come beni che la legge esentò dall'imposizione fondiaria, ed in quadrati 191949,76 consistenti in corsi d'acqua ed in pubbliche strade, con una popolazione che nell'aprile del 1844 ascendeva a 1,531,740 abitanti.

I prospetti posti in calce al presente articolo con la recapitolazione della Popolazione, delle Famiglie e della Superficie territoriale di ciascuna Comunità dei 5 Compartimenti della Toscana Granducale darà meglio a conoscere la popolazione reciproca dei 5 Compartimenti, presa la media proporzionale, concedendo rispetto al Compartimento Fiorentino ciò che si detrae dalla Val-di-Sieve e dal popolatissimo Val-d'Arno. Così il Compartimento Pisano supplisce con la sua popolosa valle e con la popolatissima città di Livorno ai deserti della sua pianera tra Pisa Livorno e hocca di Serchio.

Parimente il Compartimento Aretino deve cedere porzione dei suoi abitanti delle Valli della Chiana e dell'Arno alle più deserte contrade della Badia-Tedalda, di Sestino ecc. — Finalmente il Compartimento Grossetano, il più spopolato di tutti influisce talmente sulla Statistica della popolazione della Toscana Granducale che essa non comparisce come dovrebbe il paese più popolato d'Italia e forse anche di tutta Europa.

In quanto poi spetta al DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E STRADE si può aggiungere a quel paragrafo (Vol. Il pag. 497 e segg.) che, oltre le attribuzioni conferitegli dal motuproprio del 31 dic. 1834, ritiene quelle ancora che gli furono assegnate dagli altri due motupropri del 3 dic. 1838 e del 29 dic. 1840.

Finalmente con motuproprio del 3 luglio 1840 furono riformati i Circondarj degl' ingegneri e soppressi i posti di ajuto suddividendoli in tre classi, cioè, 12 nella prima, 21 nella seconda, e 35 nella terza classe, in tutti numero 68 Circondarj, 24 dei quali nel Compartimento Fiorentino; 16 nel Pisano; 8 nel Senese; 11 nell' Aretino; e 9 nel Compartimento Grossetano.

Gl'ingegneri de' 24 Circondarj del Compartimento Fiorentino risiedono in Bagno, Borgo S. Lorenzo, Campi, San-Casciano, Castel-Fiorentino, Empoli, Fiesole, Figline, Firenze (per la divisione settentrionale) Firenze (per la divisione meridionale), Fucecchio, Galluzzo, San-Marcello, San-Miniato, Modigliana, Monsummano, Montale, Palazzuolo, Pescia, Pistoja, Pontassieve, Prato, Rocca S. Casciano e Volterra.

Gl'ingegneri de' 16 Circondari del Compartimento Pisano risicdono in Ragnone, ai Bagni di S. Giuliano, Barga, Fivizzano, Guardistallo, Lari, Livorno, Peccioli, Pietrasanta, Pisa, Pomarance, Pontedera, Pontremoli, Portoferrajo, Rosignano e Vicopisano.

Gl'ingegneri degli 8 Circondari del Compartimento Sanese hanno la loro residenza in Asciano, Castelnuovo-Berar lenga, Colle, Montalcino, Radda, Radicofani, Radicondoli, e Siena.

Gl'ingegneri degli 11 Circondari del Compartimento Aretino risiedono in Arezzo, Bibbiena, Cortona, Fojano, San-Giovanni, Montepulciano, Monte S. Savino, Montevarchi, Pieve S. Stefano, Poppi e San-Sepolcro.

Gl'ingegneri infine dei 9 Circui Compartimento Grossetan rical Arcidosso, Campiglia, Garerran seto, Massa-Marittima, Orbitella bino, Pitigliano, e Roccastrals.

Alla stessa pag. 597 si può aggia notizia che la lunghezza delle stra nell'ottobre del 1844 era di 761 a scane e che le strade provinciali 1 percorrevano miglia 1016.16.

All'Art. GRANDUCATO at Il doveva aggiungersi pure il paragrafialle Directioni postati del Gradu luoghi di amministrazione e disti delle RR. Poste; ai giorni di arriverieri, o staffette a Firenze e a qualoro partenze dalla capitale, rischi l'Art. Via angua postata l'indicati stazioni pestali per il cambio de'e

Trovasi nella capitale l'Ispetton zione principale: oltre 5 direzio terne; 1. Livorno; 2. Pisa; 3. Si zioni di 1.ma classe; 4. Aucro; TRASANTA, direzioni di 2.da classe.

Otto sono i luoghi di ammini 1. Grosserto; 2. Percia; 3. Percia Tedera; 5. Pontramoli; 6. Pon 7. Radicopani; 8. Volterra.

I paesi per la distribuzione de attualmente ammontano a 38. 🗈 4 classi; tre delle quali nella 1. poli, Montepulciano e Piombia 2.da classe, Cortona, Orbetello sieve, S. Quirico, S. Miniato, Marittima; 15 nella 3.za classe. Lorenzo, Campiglia, Cascina, ( Fiorentino, Figline, Fioissas Lastra a Signa, Lucignano, chi, Poggibonsi, Prato, Rocci sciano, Rosignano, e San Gices mente spetiano alla 4. La classe le 1 Asciano, Bugnone, Bibbiena, Colle, Dicomano, Firenzuola, Modigliana, Peccioli, Pomaran Porto S. Stefano e San-Sepola

ARRIVO DELLE LETTERE IN FIR

Nella mattina di Lunedi alli

Staffetta. Dall' Inghilterra. Fragna, Portogallo, Gibilterra, Cok della Svizzera, Piernonte, Genora

asanta, Lucca, Pontremoli, Bazano, Livorno, Pisa e stradale, finiato.

Da Roma, Napoli, Radicofa, Stato degli Ex Presidj, Siena, olterra.

. Da Pescia, Pistoja e Prato.

tina del Martedì alle ore 9.

Dalla Germania, Russia, Prusassi, Belgio, altra parte della lmazia, Levante, Trieste, Vea, Piacenza, tutta l'Italia supena, Firenzuola, Borgo S. Lodella Romagna Toscana.

Dalla Francia, Spagna ecc., unedì, più le lettere dell'Isola lla Maremma pisana e di Piomquelle di Pontremoli, Bagnone,

Da Perugia, Marche, Fuligno, stiglion-Fiorentino, Montepule stradale, Valle Tiberina, altra Romagna Toscana e Dicomano. Da Pescia, Pistoja e Prato. L. Da Greve.

lina di Mercoledì alle ore 9.

Dall'Inghilterra, Francia, Spame nel lunedì, meno Pontrene e Fivizzano; più Volterra, Peccioli.

Dalla Germania, Russia, Prusne il martedì, meno Parma e i Romagna Toscana.

Da Roma, Napoli, Radicosani, ome nel lunedì, meno Volterra, arittima.

Da Pescia, Pistoja e Prato.

!tina di Giovedì alle ore 9.

Dalla Germania, Russia, Prusl martedi.

Da Roma, Napoli ecc. come nel lo Grosseto e Stato degli Ex

Dall' Inghilterra, Francia, Spae nel lunedì, più lettere delilba, di Piombino e della Ma-

Da Perugia, Marche, Foligno I martedì.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato. Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Venerdì alle ore 9.

Staffetta. Dall' Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel lunedì, meno Pontremoli, Bagnone e Fivizzano.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato.

Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Sabato alle ore 9.

Corriere. Dalla Germania, Russia, Prussia ecc. come nel marted).

Corriere. Da Roma, Napoli, Radicofani ecc. come nel lunedì, più Massa-Marittima.

Corriere. Dall'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì.

Staffetta. Da Perugia, Marche, Foligno ecc. come nel lunedì, meno Pontremoli, Bagnone e Fivizzano.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Proto. Procaccia. Da Greve.

Nella mattina di Domenica alle ore 9.

Staffetta. Dall'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. offine nel martedì, meno la Romagna Toscana.

Staffetta. Dalla Germania, Russia ecc. come nel mercoledì.

Staffetta. Da Roma, Napoli, Radicosani, Massa-Marittima, Siena e stradale.

Staffetta. Da Pescia, Pistoja e Prato.

# PARTENZE DELLE LETTERE DA FIRENZE

Nel giorno di Lunedì a ore 4 pomerid.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Colonie, parte della Svizzera, Piemonte, Genova, Sarzana, Massa, Pietrasanta, Lucca, Livorno, Pisa, e stradale, San-Miniato, Lari e Volterra.

Staffetta. Per la Germania, Russia, Prussia, Olanda, Belgio, altra parte della Svizzera, Dalmazia, Trieste, Levante, Venezia, tutta l'Italia superiore, Parma, Piacenza, Bologna, Firenzuola e Borgo S. Lorenzo. Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia.

Nel giorno di Martedì a ore 4 pomerid.

Corriere. Per la Germania, Russia, Prussia, ecc. come nel lunedì, meno Parma e Piacenza, più per una parte della Romagna Toscana.

Corriere. Per Roma, Napoli e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrivi del

luned), più per Massa-Marittima.

Corriere. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrivi del lunedì, più per la Maremma pisana, Piombino ed Isola dell'Elba.

Staffetta. Per Perugia, Marche, Foligno, e per tutti gli altri luoghi indicati ne-

gli arrivi del martedì.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaccia. Per Greve.

Nel giorno di Mercoledi a ore 4 pomerid.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna e per gli altri luoghi indicati negli arrivi del mercoledì.

Staffetta. Per la Germania, Russia, Prussia e per tutti gli altri luoghi come negli arrivi del mercoledì, più Parma e Piacenza.

Staffetta. Per Roma, Napoli e per tutti gli altri luoghi indicati negli arrividi domenica, meno Massa-Marittima.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia.

Nel giorno di Giovedì a ore 4 pomerid.

Corriere. Per la Germania, Russia, Prussia ecc. come nel martedi, più per Parma e Piacenza.

Corriere. Per Roma, Napoli, Radicofani, Siena ecc. come nel martedi.

Corriere. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel martedì.

Staffetta. Per Perugia, Marche, Foligno ecc. come nel martedi.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaccia. Per Greve.

Nel giorno di Venerdi a ore 4 pomerid.

Staffetta. Per l'Inghilterra, Francia, Spagna ecc. come nel mercoledì.

Staffetta. Per Prato, Pistoja e Pescia. Procaecia. Per Greve.

Nel giorno di Sabeto e t

Corriere. Per la Germon sia ecc. come nel martedi e Piacenza.

Corriere. Per Roma N. come nel martedì e gioved Corriere. Per Perugia, ecc. come nel martedì e gi Staffetta. Per l'Inghi Spagna ecc. come nel mart Staffetta. Per Prato, P. Procaccia. Per Greve.

Nel giorno di Domenica

Corrière. Per l'Inghilte gna ecc. come nel martedi. Pontremoli e Fivizzano.

Staffetta. Per Roma, N come nel mercoledi.

Sinffeita. Per Prato, P

>0**©**06

Il rapporto tra la popola delle famiglie e quello dell territoriale che si offre qui in tavole sinottiche, direi ci siderato in se stesso e disgi tra notizia statistica diverra zione insignificante da cui pratiche conseguenze si pot

Ma allorchè il Movimen zione della Toscana Grandi epoche diverse determinat una serie di anni disgiunte giovare a far conoscere in q Toscana il Movimento con: gressivo dove si mostra qua anche retrogrado. — Dai c allorché siano fondati so; r. certi possibili, lo statisti ed sono esaminare, se tuttocio costanze fisiche a politiche, demiche, da un lungo peri pure dalla loro posizione i rita dalla natura del suolo a lunghe strade rotabili, a laghi, a porti, e consegumeno a portala di passaggi ci, di persone ecc. ecc.

Nel 1844 esistevano nel ( ecclesiastici secolari, 2684 monache, talchè comprend ascendevano a 7230 ecclesia

| N     | POPOLAZIONE | NUM    | NUMERO DEI NATI | NATI   | NUME    | NUMERO DEI MORTI | MORTI  | NUMERO    | NUMERO<br>DEI NATI | CENTE     |
|-------|-------------|--------|-----------------|--------|---------|------------------|--------|-----------|--------------------|-----------|
|       |             | MASCHI | PENMINE         | TOTALE | MASCHI  | PENERITE         | TOTALE | MATRIMONJ | GENITORI           | NABJ      |
| 1817  | 1,451,523   | 27,422 | 36,178          | 53,600 | 20,989  | 20,707           | 969:17 | 9,538     | 2,130              | 60        |
| 1838  | 1,466,752   | 25,839 | 24,687          | 50,526 | 18,922  | 18,180           | 37,103 | 9,088     | 2,398              | <b>60</b> |
| i.83; | 1,481,079   | 27,659 | 26,204          | 53,863 | 19,555  | 18,589           | 38,144 | 8,811     | 2,580              | •         |
| 1840  | 1,494,991   | 26,702 | 25,139          | 51,841 | \$16,15 | 21,394           | 43,309 | 817.6     | 2,608              | *         |
| 1841  | 1,489,980   | 27,290 | 25,945          | 53,235 | 24,283  | 13,052           | 47,335 | 10,749    | 9,639              | •         |
| 1842  | 1,498,854   | 27,966 | \$0\$.82        | 54,370 | 22,887  | 21,537           | 46,424 | 11,723    | 2,594              | <b>.</b>  |
| 1843  | 1,513,826   | 39,098 | 27,529          | 56,627 | 19,495  | 18,823           | 38,318 | 12,524    | 3,630              | £3        |
| I     | J           |        |                 |        |         |                  |        |           |                    |           |

KOTIKBIRO della Popolazione, Numero delle Famiglie e della Superficie quadrata di ciascuna Comunita' della TOSCANA e della ROMAGNA GRANDUCALE a quattro epoche diverse (1). 回

| Ü                                       | COMPARTIMENTO              | TIM        | ENT            | <u>F</u>                | IOREN        | NTINO    | 0        |               |            |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|----------|---------------|------------|
| NOME                                    | SUPERFICIE                 | ANNO       | ANNO 1851.     | ANNO                    | ANNO 1745.   | ONNY     | 1833.    | ANNO          | ANNO 1844. |
| CIASCUMA COMUNITA'                      | COMUNITA' IN QUADA. AGRANI | FAMIGLIE   | ABITANTI       | PARIGLE                 | ABITANTI     | FAMIGLIE | ABITANTI | FAMIGLIE      | ABITANTI   |
| ء                                       |                            | 3          |                |                         | 3            | 3        | G# 7 0   | 4000          | 0403       |
| 1. Bagno in Komagna 2. Bagno a Ripoli   | 22949.03                   | 1475       | 82.89<br>84.89 | 1235                    | 9181         | 1153     | 11617    | \$133<br>8514 | 13011      |
| Barb                                    | •                          | 8          | 4728           | 892                     | 0309         | 1335     | 8523     | 1436          | 9986       |
| Barberino di                            |                            | 719        | 4976           | 724                     | 4763         | 1231     | 1879     | 1504          | 9332       |
| 5. Borgo S. Lorenzo                     | •                          | 1253       | 7095           | 1272                    | 8470         | 1763     | 10551    | 1904          | 11103      |
| 6. Brozzi                               | •                          | 889        | 3611           | 026<br>-                | 6843         | 1439     | 7815     | 1581          | 2100       |
| 7. Buggiano<br>8. Calenzano             | 13306,86                   | 516<br>454 | 222            | 25.55<br>25.55<br>25.55 | 5813<br>A544 | 15/6     | 5307     | 70 G          | 8794       |
| 9. Campi                                |                            | 791        | 2032           | \$                      | 2067         | 1476     | 8957     | 4678          | 9766       |
| 10. Cantagallo                          |                            | 579        | 3393           | 908                     | 3598         | 898      | 4702     | 673           | 3385       |
| 11. Caproja                             | •                          | 172        | 006            | 083                     | 1209         | 368      | E073     | 674           | 2707       |
| 12. Carmignano                          | ₩.                         | 830        | 3081           | 847                     | <b>4</b> 996 | 1368     | 8012     | 1513          | 6999       |
| <b>S</b> . C                            | •                          | 730        | 2002           | 863                     | 8706         | 1651     | 10273    |               | 11184      |
|                                         | 15435,87                   | 717        | 1187           | 066                     | 929          | 1588     | 9393     | 1887          | 8776       |
| Castelforenting                         | •                          | 363        | 1984           | 889                     | 3284         | 1056     | 8778     | 100           | 3654       |
| 16 Castelfranco di sotto<br>17. Carreto | 10872 00<br>14800 80       |            | 910<br>1733    | 970                     | 1217<br>9880 | 755      | 24       | 977           | 200        |

| 567 | 460694 | 85281 | 418136         | 79114 | 23333            | 55374       | 227983 | 38605     | a.ft 9117, 13 | segue N.º     |
|-----|--------|-------|----------------|-------|------------------|-------------|--------|-----------|---------------|---------------|
|     | 4755   | 877   | 4329           | 874   | 3064             | 569         | 1587   | 363       | 7174,32       |               |
|     | 2968   | 1001  | 5322           | 917   | 3328             | 643         | 186    | 284       | 8823,06       | di Valdi Nie- |
| C   | 3022   | 495   | 2618           | 448   | 1430             | 285         | 1807   | 391       | 42092,40      | di Val di Ce- |
| 5   | 7268   | 1294  | 06490          | 1184  | 208 <del>4</del> | 910         | 202    | 386       | 1703.83       |               |
| 7 ( | 202    | 1306  | 6702           | 1217  | 3734             | 695         | 2493   | 377       | 12883.24      | •             |
| 1   | 200    | 1471  | 8103           | 1274  | 5339             | <b>9</b> 80 | . 5247 | 7.<br>88. | 59518,36      |               |
|     | 5794   | 995   | 2009           | 854   | 3062             | 558         | 1267   | 530       | 9528,30       | <b>C</b>      |
|     | 22.0   | 978   | <b>\$77</b> \$ | 876   | 3073             | 575         | 3430   | 543       | 29714.07      |               |

| 567 | <b>460694</b> | 85281      | 418136       | 79114 | 23333                                                                | 55374                                                                           | 227983                           | 38605      | 1.1ft 9117,13 | Somma e segue N.º             |
|-----|---------------|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| •   | 4755          | 877        | 4329         | 874   | 3064                                                                 | 269                                                                             | 1587                             | 363        | 7174,32       | vole<br>51. Monte Lupo        |
|     | 2966          | 1001       | 8322         | 917   | 3328                                                                 | 643                                                                             | <b>\$</b>                        | <b>\$</b>  | 8823,06       | tecat                         |
| C   | 3055          | 495        | 2618         | 448   | 1430                                                                 | 38                                                                              | 1807                             | 301        | •             | 49. Montecatini di Val di Ce- |
| ) 5 | 7268          | 1994       | 6490         | 1184  | 203<br>203                                                           | 101                                                                             | 2012                             | 986<br>986 | 1703.83       | 47. Monte Calvoli             |
| . C |               | 1306       | 6702         | 1217  | 3734                                                                 | 692                                                                             | 2493                             | 3          | •             | Monta                         |
| 7   | 300           | 1471       | <b>81</b> 33 | 1274  | 5339                                                                 | <b>3</b>                                                                        | . 5247                           | <b>7.8</b> | . •           |                               |
|     | 5794          | 995        | 2509         | 854   | 3062                                                                 | 558                                                                             | 1567                             | 530        | œ             | 46. Monsummano                |
|     | 5378          | 978        | 4774         | 876   | 3073                                                                 | 575                                                                             | 3430                             | 543        | •             | 43. Wodioliana                |
|     | 15059         | 2436       | 13595        | 2246  | 7614                                                                 | 1149                                                                            | 38.00<br>38.00<br>38.00<br>38.00 | 635        | 32957.06      | Minis                         |
|     | 3616          | 476        | 2360         | 446   | 1749                                                                 | 644                                                                             | 983                              | 923        | •             | Mage                          |
|     | 7164          | 1419       | 6582         | 8761  | 3830                                                                 |                                                                                 | 55.47                            | 676        | • (           |                               |
|     | 3706          | 703        | 2215         | 517   | \$603<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300 |                                                                                 | 434                              | 202        | 9555,82       |                               |
| _   | 2694          | 97.2       | 4805         | 843   | 3539                                                                 | 729                                                                             | 3610                             | 737        | •             | 37. S. Marcello               |
|     | 2320          | 375        | 2214         | 357   | 1942                                                                 | 343                                                                             | 1595                             | 330        | _             | 36. Londa                     |
|     | 0/35          | 1521       | 8162         | 1448  | 6740                                                                 | 1303                                                                            | 3292                             | 264        | •             | Leonaia                       |
|     | 9039          | 1658       | 7784         | 1173  | 53.21                                                                | 781                                                                             | 1727                             | 316        |               | Lastra a                      |
|     | 2000          | 1151       | 5943         | 1044  | 3179                                                                 | 678                                                                             | 2800                             | 332        | •             | •                             |
|     | 2000          | 1726       | 8951         | 1561  | 9249                                                                 | <b>6</b> 555                                                                    | 4865                             | 975        |               | 32 Greve                      |
| C   | 3504          | 507        | 2704         | 473   | 6766                                                                 | 300                                                                             | 1914                             | 619        | •             | Calluzzo<br>S. Conde          |
| 5   | 12765         | 5586       | 11724        | 2065  | 940                                                                  | 064                                                                             | 1000<br>1000                     |            | •             | _                             |
| 0   | 30.26         | 585        | 6086         | 536   | 1007                                                                 | 926                                                                             | 1930                             | 200 Ta     | •             |                               |
| T   | 10587         | 2008       | 92783        | 188   | 0000                                                                 | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 | 6474                             | 1230       | 80174, 15     | 27. Firenzuola                |
|     | 7006          | 4600       | 95921        | 7/877 | 73517                                                                | 17858                                                                           | 61897                            | 9771       | 1556,17       | FIRENZ                        |
| _   | 16831         |            | 10758        | 1897  | 9126                                                                 | 1436                                                                            | 4462                             | 810        | •             | Figline e Incisa              |
| ,   | 19120         | 0000       | 3            | 3     | ,                                                                    |                                                                                 |                                  | (          | •             | per le pri                    |
|     | 7606          | 6771       | 8126         | 1493  | 10760                                                                | 1891                                                                            | 7401                             | 1150       | 16034, 42     | e Pellegri                    |
|     | 7090          | 2613       | 12489        | 2315  | 7155                                                                 | 1224                                                                            | 4910                             | 38         | •             | •                             |
|     | 44730         | 451        | 1865         | 401   | 1133                                                                 | <u>0</u> 4<br>00                                                                | 1606                             | <b>282</b> | •             | 22. Dovadola                  |
|     | 9547          | CZ0        | 3019         | 494   | 78083<br>-                                                           | 361                                                                             | 2173                             | 231        | •             | Z1. Dicomano                  |
|     | 6788          | 300<br>000 | 6612         | 124   | 1337                                                                 | 330                                                                             | 1855                             | 930        | •             | Of D.                         |
|     |               |            |              |       |                                                                      |                                                                                 |                                  |            |               |                               |

1. Bagno

15. Firenzuola

16. Fucecchio

NUMERO DELLE CANCELLIERIE COMUNITA-TIFE E DELLE LORO COMUNITA' HEI CINQUE COMPARTIMENTI DELLA TOSCANA GRAN-DUCALE.

Luogo di Residenza Nome delle Comudc' Cancellieri e delle Cancellerie Comunitative

nità comprese in ciascuna Cancelleria Comunitat.

# I. COMPARTMENTO FIORENTINO

Luogo di Residenza Nome delle Comunità comprese in de' Cancellieri e ciascuna Canceldelle Cancellerie leria Comunitat. Comunitative

Bagno in Romagna

Barberino di Mu-

Sorbano

**Verghereto** 

Firenzuola

Santa-Croce

Fucecchio

17. Galeate

18. Galluzzo

Casellina e Torri Galluzzo Lastra a Signa Legnaja

Bagno a Ripoli

(Galeata

/ Santa-Sofia

Piteglio

19. Greve Greve Catigliano 20. San-Marcello San-Marcello

30. Rocca S. sciano

Premilcore

Rocca S. Casciano

Terra del Sole

2. Barberino di Mugello Marradi gello 21. Marradi Vernio Palazzuolo Borgo S. Lorenzo Sen-Ministo 3. Borgo S. Lorenzo 22. SAN-MINIATO Vicchio Montopoli Modigliana Buggiano 4. Borgo Buggiano 23. MODECLIANA Massa e Cozzile Treduzio Calenzano Monte-Catini di Val-24. Monsummano Campi di-Nievole 5. Campi Monsummano Signa Burberino di Val-d' Monte-Carlo Pescia Ela 25. Precia 6. San-Casciano San-Casciano Uzzano Vellano Montespertoli Pistoja (Città) Castel-Fiorentino Porta al Borgo 7. Castel-Fiorentino Certaldo Montajone 26. Putoja Porta Curratica Castelfranco di Sotto Porta Lucchese 8. Castelfranco di S. Maria a Monte Porta S. Marco di Sotto Montecalvoli Cantagallo Cerreto Lamporecchio 9. Cerreto Vinci Marliana 27. Potesterie di Pi.) Dicomano Montale 10. Dicomano stoja San-Godenzo Sambuca Capraja Seravalle 11. Empoli Empoli Tizzana ( Montelupo Londa Brozzi Pelago 28. Pontassieve Fiesole **Pontassieve** 12. FIRSOLE Pellegrino Rignano Rovezzano Carmignano Sesto 29. PRATO Montemurlo (Figline (Prato 13. Figline Reggello Dovadola 14. FIRENZE FIRENZE Portico

de Cancellieri e

delle Cancellerie

Comunitative

de' Cancellieri e

delle Cancellerie

Comunitative

nità comprese in

ciascuna Cancel-

leria Comunitat.

| <b>~~</b>                       | ~~                                                     | ~~                               | ~~                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31. Scarperia                   | S. Piero a Sicve Scarperia Vaglia Monte-Catini di Val- | 44. Pontremoli                   | Calice<br>Caprio<br>Filattiera<br>Pontremoli<br>Zeri      |
| 32. VOLTERRA                    | di-Cecina<br>Volterra                                  |                                  | Longone                                                   |
|                                 | ATIMENTO FIORENTINO  1, Comunità 91.                   | 45. Portoperrajo                 | Marciana Portoferrajo Rio Castellina marittima            |
| II. COMPARTI                    | MENTO PISANO                                           | 46. Rosignano                    | Santa-Luce<br>Orciano<br>Riparbella                       |
|                                 | ( Albiano                                              |                                  | Rosignano                                                 |
| 33. Bagnone                     | <b>)</b> Bagnone                                       |                                  | ( Bientina                                                |
| 33. Dagnone                     | <b>)</b> Groppoli                                      | 47. Vicopisano                   | Colcinaja                                                 |
| _                               | (Terrarossa                                            |                                  | ( Vicopisano                                              |
| 34. Barga                       | Barga                                                  | TOTALE MEL COM                   | PARTIMENTO PISANO                                         |
| 35. Fioiszano                   | Gasola                                                 |                                  | , Comunità, 51.                                           |
| <b>33, 2</b> 31 43 <b>2</b> 100 | Fivizzano                                              |                                  | ,                                                         |
| 36. Guardistallo                | Bibbona Casale Gherardesca Guardistallo                |                                  | IMERTO SERESE  S Abbadia S. Salvadore                     |
|                                 | Montescudajo                                           | vadore                           | Pian-Castagnajo                                           |
| 37. <i>Lari</i>                 | Chianni<br>Colle-Salvetti<br>Fauglia                   | 49. Asciano                      | Asciano Rapolano Trequanda Chiusdino                      |
| 38. Lavorno                     | Lari<br>Lorenzana<br>Livorno<br>Lajatico               | 50. Chiusdino                    | Elci<br>Monticiano<br>Colle                               |
| 39. Peccioli                    | Peccioli                                               | 51. COLLE                        | <b>Monteriggioni</b>                                      |
|                                 | Terricciola                                            |                                  | ( Poggibonsi                                              |
| 40. Pietrasanta                 | Pietrasanta Seravezza Stazzema (Bagni di S. Giuliano   | 52. San-Gimignano 53. Montalcino | <b>3</b>                                                  |
| 41. PISA                        | Cascina Pisa Vecchiano (Castelnuovo di Val-            | 54. San-Quirico                  | Castiglion d'Orcia San-Giovanni d'Asso Pienza San-Quirico |
| 42. Pomarance                   | di-Cecina Pomarance Capannoli                          | 55. Radda                        | Castellina in Chianti Cavriglia Gajole                    |
| 43. Pontedera                   | Palaja<br>Ponsacco<br>Pontedera                        | 56. Radicofani                   | Radda S. Cascian de' Begni Radicofani                     |

Luogo di Residenza Nome delle Comu- Luogo di Residenza Nome delle Comu-

nità comprese in

ciascuna Cancel-

leria Comunitat.

Risiede sul fianco meridionale del monte di Pratomagno circa due migl. innanzi di arrivare al suo vertice, sotto la distrutta Rocca Guicciarda, fra la confluenza di due corsi d'acqua, che davanti al paese di Loro si uniscono al Cioffenna.

Tanto il castel della Trappola, come la Bocca Guicciarda surono per lungo tempo posseduti con titolo di seudo dai nobili Ricasoli, i quali portano tuttora nel loro blasone scolpito il turrito castello della Trappola.

All'Art. Rocca Guiccianda su detto, che essa per lungo tempo prese il distintivo che porta da un Guicciardo di Loro, i di cui sigli nelle prime decadi del secolo XIII lasciarono ai conti Guidi di Modigliana sera le diverse corti e castelletti anche la Rocca Guicciarda sopra Loro.

Per quanto sia credibile, non saprei peraltro asserire, se quel Guicciardo sossestato uno de' consorti degli Ubertini, o de' Pazzi del Valdarno; dirò bensì, che il Cast. della Trappola nel 1323 era posseduto dai Pazzi del Valdarno seguaci della parte ghibellina, allorchè i suoi abitanti si ribellarono da quei toparchi per darsi al Comune di Firenze, la cui Signoria spedì alla Trappola gente armata a custodia del castello.

Mostrandosi però quel presidio negligente, su questo improvvisamente assalito dalle genti de' Pazzi, i quali potettero occupare una delle sue porte; e quantunque i Fiorentini vi accorressero per riprendere la Trappola, tutto riuscì inutile, poichè ingrossatisi sempre più i nemici con l'ajuto degli Arctini convenne al presidio siorentino abbandonare quel castello.

Tanto asseriva lo storico contemporaneo Giovanni Villani nella sua Cronica (Lib. IX cap. 270.) Dal qual attestato risulta, che il Cast. della Trappola, dopo essere stato preso ai Pazzi, nell'anno stesso 1323, dovè tornare in potere de' medesimi e degli Ubertini di Soffena loro consorti.

Dalle notizie raccolte da un nobile studioso fiorentino sulle vicende del Cast. della Trappola e dei suoi signori, le quali si accordano in gran parte con quelle esistenti nell'Arch. delle Riformagioni di Firenze, risulta, che fino dall' anno 1329 messer Bindaccio di Albertano dei Ricasoli comprò dai Pazzi la Rocca Guicciarda ed il poggio S. Clemente, ossia di Pratovalle, e successivamente per contratto del 31 mar-

20 1331 fra il predetto Ricasoli da una parte, e Aghinolfo di Bettino Grosso degli Ubertini, piutostochè Aghinolfo de' conti Guidi, dall' altra parte il castello della Trappola e quello di Lanciolina con i loro distretti e giurisdizioni, restarono alla famiglia Ricasoli. Sennonchè il Cast. della Trappole fino dall'ottobre del 1324 era caduto in potere della Rep. Fior., siccome rilevasi dal testè citato scrittore contemporaneo Gio. Villani al Lib. IX. cap. 272 della sua Cronica. Dondechè resulterebbe, che nel 1329 la Rocca Guicciarda apparteneva ai Pazzi, ed il castel della Trappola agli Ubertini, dai quali passò nei conti Guidi di Romêna, per relaggio provenuto da una donna degli Ubertini maritata ad Alessandro conte di Romena. — Ved. LARGIOLINA.

Molte altre notizie relative alle vicende del Cast. della Troppola e de suoi dinasti possono aversi da una relazione di mess. Francesco Vinta satta nel 30 marzo del 1562 alla Pratica segreta, nella quale trattasi disfusamente dell'origine e privilegi della samiglia Ricasoli desunti dalle pergamene che il Vinta ivi dice di avere esaminate.

Può servire pertanto di schiarimento a tuttociò ed a quanto su pubblicato da noi all' Art. Lanciolina una sentenza del 18 maggio 1335 proserita dall'Esecutore degli ordini di giurisdizione del Comune di Firenze contro mess. Bindaccio de' Ricasoli, nella quale sentenza si dichiara, che i castelli e corti della Trappola, di Rocca Guicciarda e loro annessi appartenevano con piena ragione al Comune di Firenze, come quelli che per l'avanti erano stati pesseduti da Gerozzo di Agnolo di mess. Guilelmo de' Pazzi ribelle, handito e come tale condannato dal Comune, ecc. ecc.

Ciò non ostante il dominio diretto del suddetto castello e rocca continuò a godersi dai Ricasoli, finchè per provvisione della Signoria di Firenze del 5 dicembre 1374 fu deliberato di ricuperare tutte le fortezze e giurisdizioni confinanti al dominio forentino. E fu allora che gli uomini del Cast. della Trappola indipendentemente dai loro signori, per atto pubi lico del 24 dicembre dello stesso anno 1374, spontaneamente si sottoposero alla Rep. Fior.

Infatti la Signoria con successiva riformagione del 28 marzo 1375 deliberò, che in queste ed in altre fortezze state rimite al dominio fiorentino con la provvisione del

Luogo di Residensa Nome delle Cumude' Cancellieri e nità comprese in delle Cancellerie ciascuna Cancel-Comunitative leria Comunitat.

85. ORDETELLO
86. PROMBINO
87. Pitigliano
88. Roccastrada
89. Scansano
Scansano

Montargentaro
Orbetello
Piombino
Manciano
Pitigliano
Sorano
Campagnatico
Roccastrada
Magliano
Scansano

Totale nel Compartmento Ghossetano Cancellerie 11, Comunità 25.

### RIEPILOGO

| Nel Compartimento fio-            |     |
|-----------------------------------|-----|
| rentino Cancell. N.º 32. Com. N.º | 91  |
| Nel Pisano » 15 »                 | 51  |
| Nel Senése » 11 »                 | 33  |
| Nell' Aretino » 20 »              |     |
| Nel Grosselano » 11 »             | -   |
| Totals ; Cancell. » 89 Com. »     | 248 |

All' Art. GRANDUCATO sotto il paragrafo Divisione Economica e Supericie tenticione della Soprintendenza generale alle Comunità del Granducato ordinata col motuproprio del 29 dicembre 1840, mercè cui i cinque Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa debbono comunicare alla Soprintendenza generale tutti gli affari delle Comunità e luoghi pii dipendenti che non sono autorizzati a risolvere con la loro facoltà, ed il Soprintendente generale render conto al Soviano di tutti quegli tra gli affari predetti che non può risolvere con le facoltà state a lui conferite.

Inoltre il Soprintendente medesimo ha la direzione superiore del Catasto, al quale fu riunito l'archivio delle antiche Decime Granducali; ed in ordine al motuproprio del 5 gennajo 1844 gli fu affidata la direzione dell'arruolamento militare del Granducato.

Alle città del Compartimento di Firenze e da aggiungersi Modigliana, ed al Compartimento di Pisa la città di Pietrasanta.

Con la istituzione poi di una nuova Comunità, intitolata del Monte-Argentaro, quelle di Terraferma nel Granducato sono salite al numero di 243, dondechè con le 4 Comunità dell'Isola dell'Elba e una dell'Isola del Giglio sommano 248 Comunità nella Toscana Granducale. — Delle quali isole attualmente si conosce la loro superticie quadrata; mentre quella dell'Elba compresa l'Isola di Pianosa nel totale ascende a quadr. 68125,98, corrispondenti a migl. quadr. 84,82, e l'Isola del Giglio a quadr. 6431,15, pari a migl. quadr. 8,01.

Nello stato attuale rettificata la superficie territoriale di ciascuna Comunità, risulta, che il Compartimento Fiorentino abbraccia una superficie totale di quadr. 1909746,76, pari a migl. 2378,54. — Che il Compartimento Pisano, compresevi le Isole dell'Elba e della Pianosa, abbraccia una superficie totale di quadrati 1010658,96, pari a migl. toscane 1258,79; che il Compartimento Senese occupa una superficie totale di quadrati 975165,98, pari a miglia 1214,63; che il Compartimento Aretino abbraccia una superficie totale di quadr. 1106910,53, equivalenti a migl. 1378,69; che il Compartimento Grossetano, compresa l'Isola del Giglio, abbraccia quadr. 14466431,13 equivalenti a migl. quadr. 1801,67. - Sicchè tutta la superficie della Toscana Granducale comprese le Isole preindicate ascende a quadr. agrarj 6448913,36, corrispondenti

Dalla quale superficie totale sono da detrarre quadr. 29643 ;, come beni che la legge esentò dall'imposizione fondiaria, ed in quadrati 191949,76 consistenti in corsi d'acqua ed in pubbliche strade, con una popolazione che nell'aprile del 1844 ascendeva a 1,531,740 abitanti.

I prospetti posti in calce al presente articolo con la recapitolazione della Popolazione, delle Famiglie e della Superficie territoriale di ciascuna Comunità dei 5 Compartimenti della Toscana Granducale datà meglio a conoscere la popolazione reciproca dei 5 Compartimenti, presa la media proporzionale, concedendo rispetto al Compartimento Fiorentino ciò che si detrae dalla Val-di-Sieve e dal popolatissimo Val-d'Arno. Così il Compartimento Pisano supplisce con la sua popolosa valle e con la popolatissima città di Livorno ai deserti della sua pianera tra Pisa Livorno e bocca di Serchio.

POPOLAZIONE DELLA COMUNITA' DE TRASSILICO ALL'ANNO 1832.

TRAMONTI, o TRAMONTE DI TRE-DOZIO nel vallone del Tramasso.— Cas. la cui chiesa fu da lungo tempo riunita al popolo di S. Maria a Ottignano, nella Com. e circa due migl. a lib. di Tredozio, Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze. — Ved. Tarnosso Comunità.

TRAMONTS in Val-di-Cecina. — Fed. TRA-VALE in Val-di-Cecina.

TRAPALDA nel Val-d'Arno pisano. — Cas. perduto dove fu una ch. parr. (S. Tommaso) nel piviere e Com. di Calcinaja, Giur. di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

È fatta menzione di questo casale fino dal 780 nell'atto di fondazione della Badia di S. Savino presso Pisa, e più tardi nel catalogo delle chiese della diocesi pisana compilato nel 1372, in cui si trova indicata fra quelle del piviere di Calcinaja la chiesa di S. Tommaso a Travalda.

Arroge che nel secolo XI aveva signoria in Travalda un nobile Bernardo figlio di Gherardo, il quale stando in Travalda nel 1099 per atto di sua ultima volontà lasciò diversi beni alla chiesa di Travalda, alla Primaziale di Pisa ed alle Badie di S. Salvatore a Sesto e di S. Stefano a Cintoja. — (Annal. Camald. Ad hunc annum.)

TRASUBBIE. — Portano il vocabolo di Trasubbie due grossi torr. che scendono dal fianco occidentale del Monte Labbro, uno dal lato di maestro, l'altro verso pon., i quali avanzandosi nell'ultima direzione lasciano in mezzo il poggio di Cana, finchè sotto il colle di Polveraja si riuniscono in un solo alveo per andare a perdersi nel fi. Ombrone dirimpetto al poggio di Moscona dopo circa 12 migl. di serpeggiante cammino.

TRAVALE, o TRAVALLE in Val-di-Cecina. — Cast. alla cui chiesa parr., ora prepositura di S. Michele, su annessa l'altra di S. Stefano a Tramonti, filiale della distrutta pieve di Sorciano, nella Com. Giur. e quasi migl. 5 a pon. di Chiusdino, Dioc. di Volterra, Comp. di Sicna.

I nomi di Travalle e Transonti danno essi stessi l'idea della situazione di simili luoghi. Avvegnachè il Travale della Valdi Cecina risiede fra la base settentrionale del poggio di Montieri e quella della Carnata di Gerfalco, sulla destra del fi. Cecina.

Fu antica signoria de' conti Pannocchieschi, di uno dei quali si sece menzione all'Art. Sarta-Fiora, quando nel a luglio del 1215, a causa di divisione di beni, su proclamato un lodo nella chiesa di S. Michele presso Travale da mess. Uggieri, o Ruggieri, del su Ranieri de' Pannocchieschi eletto in arbitro dai diversi fratelli e sigli del su C. Ildebrandino degli Aldobrandeschi di Soona e Santa-Fiora.

Della provenienza medesima nell'Arch, Dipl. sanese sono tre istrumenti, il primo de' quali del 31 marzo 1250, relativo ad una donazione fatta a Ranieri signor di Travale dal conte Ruggiero-Gottoffredo del fu C. Rinaldo de' conti Alberti di Monterotondo. Con il secondo istrumento del 29 aprile 1322, scritto nel castel di Travale, gli uomini di questo luogo per mezzo dei loro rappresentanti confessarono a Gaddo del fa Ranieri da Travale e ad altri nobili di casa Pannocchieschi di essere stati sempre vasulli di quella famiglia, e che il detto castello col suo cassero fu continuamente sotto la giurisdizione loro.

Finalmente col terzo istrumento del 30 aprile dello stesso anno 1322, rogato in Travale, tutti della casa Pannocchieschi di Travale, e quelli di Castiglion-Bernardi della consorteria medesima, secero loro sindaco il rettore della chiesa di S. Michele a Travale per sottomettere al Comune di Siena tutti i loro castelli, sedeli e beni con promettere alla repubblica obbedienza perpetua.—(loc. cit. T. VI e XVIII delle Pergamene n.º 454, 1502 e 1503.)

Molte altre membrane della Com. di Massa riunite nello stesso Arch. Dipl. San. rammentano i Pannoccheschi signori di Travale nei secoli XIII e XIV.

Tale è quella del 22 sett. 1297, mercè cui Bernardino e Cione da Travale della famiglia Pannocchieschi vendettero al Com. di Massa alcune loro miniere. — Ved. Massa-Marittma. — Tale è l'altra dell'11 nov. 1301, con la quale Pannocchia del fu Guglielmo di Travale sece una permuta di heni con Bonisazio e Gaddo figli di messanieri dei Pannocchieschi di Travale. —

Ved. Gavonano. Tale è una terza del 20 marzo 1302, nella quale si rammenta un credito di Pannocchia del fu Guglielmo de' Pannocchieschi di Travale, ed altra del 9 aprile 1324 che nomina un Niccoluccio del fu Dino de' Pannocchieschi, signori di Travale, Gerfalco, e Castiglion-Bernardi.

Non farò menzione di un trattato di pace concluso li 23 sett. 1326 fra il Comune di Montieri e gli uomini di Massa, di Monterotondo, Travale, ecc. (loc. cit.)

Nel 1357 i signori Angelo del su Nello di Bernardino, Francesco del su altro Bernardino, e Cristosano del su Puccio, tutti de' Pannocchieschi, venderono al Comune di Siena per lire 1100 l'ottava parte del castello, distretto, giurisdizione e uomini di Travale. — (ARCH. DIPL. SAN. Kalesso Nero n.º 145.)

Anche nel 1382 mess. Gabbriello di Palodino Pannocchieschi signore di Travale trovasi fra gli allirati dal Comune di Siena negli atti del Consiglio della Campana. — (Anca. Dipl. San. Carte cit.)

Nello statuto speciale di Travale, scritto nell'anno 1544 ed esistente nell' Arch. delle Riformag. di Siena, si notano gli operaj della chiesa de' SS. Michele e Stefano di Travule.

Il paese e uomini di Travale si sottomisero alle truppe Austro-Ispano-Medicee nel dì due dic. del 1554, e di poi alla corona di Toscana sotto li 22 agosto del 1557 senza il riservo di alcun privilegio.

La parr. de' SS. Michele e Silvestro a Travale nel 1833 contava 451 individui.

TRAVALLE DI CALENZANO nel Vald'Arno sotto Firenze. — Cas. già Cast. con ch. parr. (S. Maria) nel piviere, Com. e circa due migl. a maestr. di Calenzano, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una costa del monte della Calvana tra il vallone della Marina e la Valle del Bisenzio, donde è facile di supporre l'origine del suo nome al pari di tanti altri luoghi consimili, come di Tracolle, Tramonte, Trapoggio, ecc.

Dubito però che volesse riferire a questo luogo un atto rogato in Travalle nell'ottobre del 1003 relativo al fitto di un mulino con un pezzo di vigna posto in Piaszanese presso Prato ed il cui originale esiste fra le membrane del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja, ora nell'Arch. Dipl. Fior.

Appella senza dubbio al Travalle di Ca-

lensano una vendita fatta nel 1225 dai signori della Tosa del loro castello di Travalle alla Repubblica di Firenze, e per essa a Giovanni da Viterbo allora vescovo e presidente di quel Comune. — (P. Ildanouso, Delizie degli Eruditi T. VII.)

Infatti dai documenti dell'Arch. delle Riformagioni di Firenze apparisce, che cotesto castello passò nel Comune predetto con due atti separati del 20 marzo 1225 (stile comune), in vigore de' quali su venduto per mezzo del vescovo prenominato al Comune di Firenze dai sigli di Tignoso di Lamberto, e di Guidalotto pure di Lamberto, dai sigliuoli pure di Catalano della Tosa e da altri consorti per lire 500 di denari pisani il castello, distretto, beni, coloni, sedeli, e tutta la giurisdizione sopra il Cast. medesimo di Travalle.

In questo luogo di Travalle nacque quel Cionaccio di Puccino, che nel 1333 su condannato nella testa dal potestà di Firenze.— (Gio. Villani, Cronica Lib. X.)

La parr. di S. Maria a Travalle nel 1833 contava 196 abit.

TRAVERDE in Val-di-Magra. — Cas. con chiesa parr. (SS. Filippo e Jacopo) nella Com. Giur. e circa un migl. a sett.-maestro di Pontremoli, Dioc. médesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Cotesto casale prese il nome di Traverde dal trovarsi alla sinistra della fiumana Verde e sulla destra di un torrentello, o canale, ch'ebbe pure il nome dalla detta fiumana, in cui poco dopo va a congiungersi. — Ved. Vanna in Val-di-Magra.

La parr. de' SS. Filippo e Jacopo a Traverde nel 1833 contava 107 abit.

TRAVERSAGNA in Val-di-Nievole. — Contrada con chiesa plebana (SS. Trinità) la cui popolazione si estende nelle Com. di Massa e Cozzile, di Monte Catini e del Borgo a Buggiano, comecchè la sua chiesa sia compresa nel territorio comunitativo della prima, Giur. del Borgo a Buggiano, Dioc. di Pescia, Comp. di Firenze.

La pieve della SS. Trinità a Traversagna fu eretta sul declinare del secolo XVIII, e nel 1833 contava 1243 abit.

TRAVIGNE (PIAN) nel Val-d'Arno superiore. — Contrada aperta sopra l'ultimo ripiano del monte di Pratomagno, dalla quale prende il nomignolo la ch. parr. di S. Lorenzo in *Pian-Tra-Vigne* nel piviere di Gropina, Com. Giur. e circa due migl. a pon.-maestr. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo. — Ved. Pian-Tra-Viore.

TREBANA di Romagna nel vallone del Tramazzo. — Cas. che dà il vocabolo ad un popolo (S. Michele a Trebana) nella Com. di Tredozio, già in quella di Portico, Giur. della Rocca S. Casciano, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Siede Trebana sulle spalle dell'Appennino di S. Benedetto presso dove si stacca il contrafforte che inoltrasi fra le fiumane del Tramazzo e di Valle Acereta.

La chiesa di Trebana era di padronato dei vescovi di Faenza sino da quando uno di essi per nome Pietro nell'anno 1063 (6 maggio) donò al santo monaco cardinale Pier Damiano per i suoi eremiti di Gamugno la metà dei beni, chiese e decime comprese nel pievanato di S. Valentino presso Tredozio, a riserva peraltro delle chiese di Trebana, Madrignano e Vidigliano.

Nel secolo XIII la chiesa di Trebana era stata ceduta in padronato ai monaci Camaldolensi di S. Ippolito di Faenza. — (Annal. Camaldo. Vol. I.)

Gli abitanti di Trebana si diedero al Comune di Firenze nel 1 agosto del 1383. — Ved. Pieve di S. Valentino, e Tradozio.

La parr. di S. Michele a Trebana nel 1833 contava 99 abit.

TREBBIANO, o TREBIANO in Val-di-Magra. — Cast. con ch. plebana (S. Michele) capoluogo di Comunità, nel Mandamento di Lerici, Dioc. di Luni-Sarzana, Frovincia di Levante, R. Sardo.

È posto in poggio fra Arcola e il monte gia detto Caprione, ora di S. Marcello, alla destra del fi. Magra e della strada che guida da Sarzana a Lerici, da cui Trebiano dista circa due migl. a grec.

Il castel di Trebiano con la sua pieve fino dal secolo X era di giuspadronato dei vescovi di Luni, avvegnachè il Cast. fu confermato a quei conti prelati con diploma del 9 maggio 963 dall'Imp. Ottone I e più tardi (1184) dall'Imp. Federigo I. Rispetto alla sua pieve lo accennano le bolle pontificie di Eugenio III (1149) e Innocenzo III (1202) dirette ai vescovi di Luni.

Nel secolo XIII gli abitanti del Cast. di Trebiano dovettero aprire le porte a diversi padroni, fra i quali i Pisani che lo tenevano nel 1256, quando nella pace conclusa fra essi ed i Fiorentini (23 sett. 1256) dovettero consegnare a questi ultimi Trebiano con altri paesi della Val-di-Magra, fino a che Trehiano, caduto in potere dei noniii Mascardi di Sarzana, fu da questi venduto nel 13 giugno del 1285 alla Rep. di Genova, con altre ville vicine al detto castello, compreso il loro distretto e giurisdizione.

Per altro Trebiano insieme con Lerici nel secolo XIV su riconquistato dai Pisani, per cura dei quali nel 1321 su innalzata la rocca quadrata esistente tuttora sopra il paese con gli stessi strambotti scolpiti come a Lerici contro i Genovesi. — Ved. Lence.

Quindi Trebiano dopo 173 anni vide per breve tempo un altro padrone, allorelè una parte dell'esercito di Carlo VIII appena arrivata a Sarzana (1494) occupò ai Genovesi anche Trebiano.

Finalmente i colli di Trebiano danno un vino spiritoso ta'chè, io penso, che dai vitigni di questa contrada prendesse il vocabolo la vite detta comunemente *Trebiano*.

La Comunità di Trebiano è composta di due soli popoli, cioè:

TOTALE . . . Abit. N.º 832

TREBBIO (Trivium.) — Non meno di otto ville, poggi e casali sotto il titolo di Trebbio esistono tuttora nel Granducato; cioè, il Trebbio del Chianti, il Trebbio di Sestino, il Trebbio fra Modigliana e Dotadola, il Trebbio di San-Sepolero, il Trebbio sulla Sovara, il Trebbio di San Pier-a-Sieve, e quello del Pontassieve, senza dire della Terra del Treppio di Cantagallo, nè della distrutta rocca e chiesa di S. Maria al Trebbio di Cascina nel Val-d'Arno pisano.

TREBBIO DEL CHIANTI nella Val-d' Arbia. — Cas. già Cast. dove su una ch. part. (S. Niccolò al Trebbio) da lunga mano soppressa, nel piviere di S. Giusto in Salcio, Com. Giur. e circa migl. due a lib. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Oltre quanto su acconnato all'Art. Castellina del Chianti, vi è da aggiungere, qualmente di cotesto Cast. del Trebbio e dei suoi signori s'incontrano notizie nel secolo XII, tostochè nel 1193 i suoi dinasti concedettero sacoltà alla Rep. Fior. di metter presidio e di poter munire a sua volontà il Cast. del Trebbio ed il Castiglione, o Ca-

stellina de Trebbiesi, a condizione che la Rep. disendesse come causa propria quei signori e i loro possessi. — (ARCH. Dipl. Fion. Carte del Mon. delle Trafisse di Siena).

Anco nell' Arch, privato de' nobili senesi Borghesi-Bichi esiste una membrana del 17 febbrajo 1187 (stile comune \, la quale verte sopra un lodo proferito nella chiesa di S. Gio. Evangelista a Quercia Grossa a causa di una vertenza fra la ba-lessa di Monte-Cellese e la badessa di S. Maria in Colle nel Chianti, del quale ultimo Mon. surono patroni i signori del Trebbio, finche questi ultimi con atto pubblico del 13 giug. 1194 rinunziarono alla badessa e monache di Minte-Cellese ogni padronato che avevano nella chiesa e Mon. di S. Maria in Colle.

Riferisce pure a questo Trebbio una provvisione della Signoria di Sicua del 1251, che Ordinò di marciare con il suo esercito sopra il Cast. di Trebbio. — (Arch. Dipl. San. Consigli della Campana).

TREBBIO, o TREPP!O DI CANTAGAL-LO. - Ved. TREPPIO.

TREBBIO (S. MARIA AL) nel Val-d'Arno pisano. — Cast. distrutto sul'a ripa sinistra dell' Arno ch' ebbe nome della sua chicsa parr. nel piviere di S. Casciano a Settimo, Com. e circa 3 migl. a pon. di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Fisa.

Fu uno de'cas(elli del contado pisano preso nel sebbrajo del 1431 da Niccolò Piccinino, riacquistato nel giugno successivo dopo 15 giorni di assedio dai Fiorentini, per ordine del cui governo poco dopo il castello di S. Maria al Trebbio venne demolito.

TREBBIO DI MODIGLIANA fra il vallone del Marzeno e quello della Samoggia. — È un monte con chiesa (S. Maria in Trebbio) che si alza sino a 1052 hr. sopra il livello del mare, presso la cui sommità esiste la sua chiesa parr. nella Com. Giur. e circa due migl. a scir.-lev. di Modigliana, Dioc. di Facuza, Comp. di Fi-

Il monte del Trebbio è attraversato da una strada rotabile che guida da Modigliana sulla regia Forlivese tra Dovadola e la Rocca S. Casciano, lasciando al suo grec. la chiesa di S. Maria in Trebbio.

Era questa una delle ville de'conti Guidi di Modigliana, confermata ai medesimi dagl' Im, . Arrigo VI con diploma del 1191 e da l'ederigo Il nel 1247.

Rispetto al monte del Trebbio ed alle sue ostricaje vedi l'Art. Modigliana, Comunità.

La popolazione della cura di S. Maria in Trebbio nel 1833 ascendeva a 151 abit.

TREBBIO DEL PONTASSIEVE nel Vald'Arno sopra Firenze. — Cas. sul Monte di Croce nel popolo di Galiga, piviere di Doccia, Com. Giur. e circa 5 migl. a maestr. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Ebbero signoria in questo Trebbio i vescovi di Firenze, come può rilevarsi dai documenti de' secoli XIII e XIV indicati dal Lami nei suoi Monum. Eccles. Flor.

TREBBIO DI SAN-PIER A SIEVE nella Val-di-Sieve. — Villa a guisa di fortilizio che da il suo nome ad una vasta tenuta nel popolo di Spugnole, piviere di S. Giovanni a Petrojo, Com. e circa due migl. a pon. di San-Pier a Sieve, nella Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Cotesta villa del Trebbio è posta nel poggio omonimo a pon, della strada postale Bolognese, allato ad un oratorio che su della famiglia sovrana de' Medici, attualmente de' P2. Filippini di Firenze, lasciata loro nel 1648 con l'annessa tenuta da Giuliano Serragli, nel quale era passata cotesta vasta

e fruttifera possessione.

E nota specialmente la villa di cotesto Trebbio, perchè ivi abitava la vedova di Giovanni de'Medici, detto delle Bandenere, ed il loro figlio Cosimo, allorchè questo giovinetto, avvisato dai suoi amici dell'assas. sinio del Duca Alessandro, parti all'istante dalla sua villa del Trebbio per recersi a Firenze a prendere, come sece, le redini di quel governo. — Ved. l'Art. Firenza, Vol. II pag. 222.

TREBBIO DI SAN-SEPOLCRO in Val Tiberina, detto in Val-d'Afra. — Cas. con ch. parr. (S. Gio. Battista) nel pievanato maggiore, Com. Giur. e Dioc. di San-Sepolero. da cui dista circa un migl. 4 scir.,

nel Comp. di Arczzo.

Trovasi in pianura presso la ripa destra del torr. Afra, appena mezzo migl. discosto dal fi. Tevere che scorre al suo lib.

La chiesa parr. del Trebbio di San-Sepolcro dicesi anche in Val-d'Afra dul torrentello omonimo che scende in Tevere dal monte superiore.

. La parr. di S. Gio. Battista al Trebbio nel 1833 contava 169 abit.

TREBEIO (CASTEL ner.), oggi detto S. DONATO nella Valle della Foglia. — Castellare nel popolo di S. Donato, piviere, Com. Giur. e circa un migl. a maestr. di Sestino, Dioc. di San-Sepolcro, già Nullius dell'Arcipretura di Sestino, Comp. di Arezzo.

È situato sopra uno sprone di poggio in mezzo a due torrenti, i quali sotto S. Donato si riuniscono insieme per dare il nome al si. Foglia, o all'Isauro degli antichi.

Appella a cotesto Trebbio un istrumento del 24 giugno 1390 rugato nella cappella di Cerreto presso Sestino, col quale donna Agnes del su Donato di Miratojo, vedova di Giovanni abitante nel castel del Trebbio ed altre due donne maritate venderono per lire 95 a Ugolino del su Guadagno di Castelnuovo nella Massa-Traharia le ragioni che gli spettavano per eredità paterna e materna sopra una casa posta in Castelnuovo nel piviere di Sestino e tre pezzi di terra compresi nel distretto del citato castello. — (Aaca. Drez. Fion. Carte dell' Arch. Gen.)

È della provenienza medesima altro istrumento del 29 sebbrajo 1404, col quale donna Chiara del su Franceschello moglie di Marro del su Amadeo del castel di Monte-Romano, stando nella villa di Valdi-Colle del popolo di Monte-Romano, provincia di Massa Trabaria, previa l'autorizzazione del marito, vende un pezzo di terra posto nella curia del castel di Monte-Romano ecc.

TREBIANO. — Ved. Tremerano nella Val-di-Magra.

TRECENTA, o TRECENTO (Castrum Tregentae) in Val-d'Elsa. — Vico spiccio-lato ch'elbe titolo di castello con ch. parr. (S. Jacopo) filiale della pieve di S. Pietro in Mercato, nella Com. Giur. e intorno a tre miglia a scir. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sul sianco settentrionale del poggio di Lucardo presso le prime sonti del torr. Presule, chè uno de' tributari dell'Elsa presso Castel-Fiorentino.

Si hanno memorie di cotesto Trecenta, ora Trecento, sino dal secolo XI in due cirte della Badia di Passignano, la prima delle quali del 1060, e l'altra del 1086, scritte entrambe in Trecenta. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte cit.)

Di epoca assai posteriore è un istrumento dell'Arch. generale di Firenze esistente pur esso nel D·pl. Fior. in cui trattasi di un contratto del 12 maggio 1383 rogato nel

popolo di S. Jacopo a Trecenta, col quale Matteo del fu Ghino del popolo di S. Martino a Lucardo abitante in Trecenta restituì alla chiesa di S. Jacopo di detto luogo tre pezzi di terra posti nello stesso popolo, i quali aveva acquistato nel 1377 per il prezzo di 50 fiorini d'oro dagli uffisiali del Comune di Firenze all'occasione di una guerra contro lo Stato Pontificio.

La parr. di S. Jacopo a Trecente, o Trecento nel 1833 contava 122 abit.

TRECASE, TRECASI e TRICASI in Val-di-Cornia. — Fed. TRICASI.

Tascusse, detto anche Tascuci, nel Vald'Arno pisano. — Cas. perduto dove fu um cappella intitolata a S. Frediano nel piemnato e Com. di Calcinaja, Giur. di Vico-Fisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

lo non saprei, se questo nome di Tredici derivasse dalla tredicesima pietra migliare posta costà presso alle tredici miglia sulla strada Vicarese, o di Piemonte, dirò beasi, che in Tredici, ossia in Trechese, possedeva beni e servi la mensa pisana. Ciò si rileva; 1. da un giudicato in favore di quella mensa arcivescovile pronunziato in Fisa nell'858; 2. da un contratto enfiteutico del 15 oltobre 975 di beni spettanti al piviere di Vico-Vitri (Calcinaja) concessi da Alberico Vesc. di Pisa ai due fratelli morchesi Obesto-Obizzo ed Adalberto figli del marches Oberto conte del palazzo di Ottone 1; 3. de una sentenza di Balduino Arciv. di Pin confermata dal Pont. Celestino III con breve del 3 novembre 1193 in favore della pieve di Calcinaja. — (Murat. Ant. E. Aevi. T. III.)

Anco nei cataloghi antichi delle chiese della diocesi di Pisa si sa menzione del vico di Tredici, o Trechese, e della sua chiesa di S. Frediano.

Il padronato della qual chiesa di S. Frediano a Tredici sino dall'anno 844 con breve del Pont. Sergio II, su donato insieme a quello delle chiese di S. Benedetto a Monte-Calboli, e di S. Vittorio a Treggi na alla Badia di S. Salvadore presso il Lago di Sesto, ossia di Bientina. — (Annal. Camala. Vol. I.)

TRECIANO in Val-Tiberina. — Cas. la cui ch. parr. di S. Giusto fu riunita a quella di S. Maria a Zenzano nella Com. e circa un migl. a lib. di Caprese, Giur. della Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolero, già di Arezzo, Comp. aretino.

Risiede in monte sul fianco orientale dell'Alpe di Catenaja, lungo la via mulattiera che da Caprese si dirige su quella sommità.

Il Cas. con la chiesa di Treciano su donato dai signori di Caprese agli Eremiti di Camaldoli è confermato loro dagl'Imp. Federigo I con diploma del 13 nov. 1154, da Ottone IV con privilegio del 6 nov. 1209, e da Carlo IV con diploma del 17 marzo 1355. — Ved. Zenzano.

TRECOLLE nel Val-d'Arno pisano. — Ved. Calci (Tracolle Di).

Tazzici nel Val-d'Arno pisano. — Ved. Tazczesz.

TREDOZIO (Treudacium) nel vallone del Tramazzo in Romagna. — Castello che diede il titolo di contea ad un ramo de' CC. Guidi di Dovadola, ora capoluogo di Comunità, la cui chiesa parr. (S. Michele) benchè battesimale è sottoposta alla pieve di S. Valentino, nella Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiede in valle sulla ripa destra della fiumana del Tramasso, detta anche di Tredosio, nel gr. 29° 24' latit. e 44° 5' 2" longit., circa 6 migl. a ostro-scir. di Modigliana, altrettante a pon. della Rocca S. Casciano, 6 a lev. di Marradi, e 10 migl. a lib. di Dovadola.

La più antica memoria superstite di questo castello reputo quella dell'8 sett. 896 citata all' Art. Pieve di S. Valentino, dalla quale apparisce, che la signoria di Tredozio spettava alla contessa Ingelrada di Modigliana, passata a seconde nozze col conte Teudegrimo de'conti Guidi. — Rammenta poi una corte di Tredozio altro documento del 1060, O 1061, quando S. Pier Damiano dimorando nell' Eremo di Gamugno dell' Abazia Camaldolense di Valle-Acereta divise egli stesso i possessi dell'uno e dell'altro luogo pio, assegnando all' Eremo tutti i beni posti nella parte montuosa di quel vallone, non ecceltuati quelli che i Camaldolensi avevano in Tredozio. — Ved. Modistiana.

All'anno 1263 accadde in Dovadola un atto di divisione fra il C. Guido Guerra II ed il C. Ruggieri figliuoli del fu C. Marcovaldo di Dovadola e della contessa Beatrice di Capraja da una parte, e dall'altra parte il conte Guido del già C. Agbinolfo di Romena loro cugino, rispetto ai diritti, feudi, beni e vassalli che quei dinasti possedevano in Romagna e segnatamente rapporto al castello e distretto di Tredozio.

(P. Innerouso, Delizie degli Bruditi to-scani, T. VIII.)

All'Art. Dovanora fu aggiunto, che dopo la morte del C. Ruggieri di Marcovaldo di Dovadola sottentrò ne' suoi diritti il di lui figlio C. Guido Salvatico, il quale ultimo conte nel 1271 stipulò alcuni petti con altro suo cugino, il C. Guido di Romena ed il Comune di Tredozio.

Ivi pure su avvisato, qualmente nel 1315 il conte Ruggieri II, siglio del suddetto C. Guido Salvatico, su investito con diploma del re Roberto di Napoli, protettore della parte Guelsa di Toscana, di tutte le ragioni che aver potè nel Cast. e distretto di Tredozio il conte Mansredi figlio del su conte Guido Novello di Modigliana, per essere stato dichiarato ribelle della Repubblica Fior. e della Chiesa, come partitante Ghibellino.

Al conte Ruggieri II di Dovadola succedè nella signoria di Tredosio il di lui figlio Marcovaldo II, e a questi il fratello suo C. Francesco padre del C. Mulatesta de'conti Guidi di Dovadóla. Morto però nel 1407 il conte Francesco, i suoi 4 figli furono ricevuti in accomandigia dalla Signoria di Firenze con i loro beni, vassalli e castelli, fra i quali quelli di Tredosio e di Monte-Sacco, fino a che, per contratto del 30 luglio 1426, la Rep. Fior. acquistò dal C. Antonio di Bandino da Monte Granelli le ragioni che se gli competevano su quei castelli; e finalmente nell'ottobre del 1428, dopo aver respinto dalla Romagna toscana un'armata del Duca Filippo Maria Visconti, la Rep. Fior. riebbe il Cast. di Tredozio tenuto fino ullora dal C. Guelfo, uno dei 4 figli del C. Malatesta de' Guidi di Dovadola, stato dichiarato ribelle della Rep. Fior.; e nel dì 29 dello stesso mese il popolo di Tredozio fece a quella la sua totale sottomissione.

Tredozio in seguito divenne capoluogo di una Comunità e residenza di un potestà, la cui giurisdizione civile comprendeva i comunelli delle Cappelle, di S. Martino a Scannello, di S. Giorgio a Rosata, di S. Michele a Tredozio, di Tramonti, di Ottignana, Peneta, Sarturano, Scarzana, e della Pieve di S. Valentino.

Ma nella organizzazione generale delle Comunità del Granducato comandata da Leopoldo I col regolamento del 21 ottobre 1775 furono riuniti a questa di Tredozio i tre Comuni di Tredozio, di Cussano e di

TOSI nel Val-d'Arno sopra Firenze. — Vill. con chiesa parr. (S. Andrea prioria) nel piviere di Pitiana, Com. Giur. e circa migl. 6 a sett. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede alle falde occidentali del monte di Vallombrosa, dal qual monastero trovasi quasi trè migl. a lib. presso la ripa sinistra del torr. Vicano di S. Ellero, in mezzo a selve di castagni, ed a cavaliere di pochi campi seminativi sparsi di ulivi.

Fanno menzione di questo villaggio alcune membrane antiche della superiore Badia di Vallombrosa, il cui monastero sa parte del distretto parrocchiale di Tosi.

Uno di quei rogiti del maggio 1147 su scritto nella chiesa di S. Andrea a Tosi.

All'Art. Quona citai un istrumento del 27 luglio 1189, dal quale apparisce, che i signori da Quona possedevano beni in Tosi ed in tutto il sno distretto.

Fra le carte dell' Arte di Calimala nell' Arch. Dipl. Fior. si trova un testamento rogato nel popolo di S. An Irea a Tosi del 26 giugno 1363, col quale Bernardo del su Giovanni del popolo di S. Stefano al Ponte di Firenze dichiara suo erede universale Duccio del su Carroccio degli Alberti del popolo di S. Remigio pure di Firenze.

La parr. di Tosi innanzi il 1809 era di giuspadronato de' monaci di Vallombrosa, siccome lo furono quasi tutte quelle del pie-vanato di Pitiana. — Ved. Pitiana.

La cura di S. Andrea a Tosi nel 1833 contava 670 abit.

TOSINA in Val-di-Sieve. — Cas. con cura 'S. Margherita') nel piviere di Pomino, Com. e circa 4 migl. a grec. di Pelago, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Ficsole, Comp. di Firenze.

Trovasi sul fianco settentrionale del monte della Consuma nella vallecola percorsa dal torr. Rufina a destra della strada provinciale che staccasi dalla regia postale Acetina, circa mezzo migl. a sett. dell'osteria di Borselli ed altrettanto distante dalla ripa sinistra del torr. prenominato.

Nel 1186 i signori da Quona e Volognano erano patroni della ch. di S. Margherita a Tosina, poiche in detto anno la rilasciarono con i suoi beni al priore del S. Eremo di Camaldoli.

Ma i pievani di Pomino, nel cui distretto è compreso il popolo di Tosina, esigendo sot-

tomissione dui rettori della cura di Tosina, reclamarono contro gli Eremiti di Camaldoli che ricusavano obbedienza alla pieve. Frattanto il priore del S. Eremo nel 25 agosto 1231, avendo adunato a consiglio nella chiesa di S. Margherita i consoli di Tosina, sece loro promettere di conservare i beni della chiesa predetta, di tener conto delle raccolte e delle decime spettanti a delta chiesa. Quindi con altro rogito scritto li 28 nov. 1231 nel S. Eremo di Camaldoli lo stesso priore di consenso de suoi Camaldolensi instituì l'Eremita don Giunta in sindaço per impedire che alcuno del popolo di S. Margherita a Tosina non facesse alcun patto e concordia col pievano di Pomino, e non gli accordasse alcun diritto su detta chiesa. Anche nel 14 genn. del 1278 il rapitolo del S. Eremo di Camaldoli costitut in procuratore don Gerardo priore generale di quella Congregazione affinchè agisse in una causa con Vieri de' Cerchi rispetto al diritto di padronato della chiesa di S. Margherita a Tosina. Finalmente 4 anni dopo (a genu. 1282) in vigore di un compromesso fatto in Firenze fia i sindaci degli Eremiti di Camaldoli da una parte ed i figli del fu Filippo da Quona e Volognano dall'altra parte fu stabilito dagli arbitri, che nei casi di elezione il rettore di Tosina si dovesse nominare dal priore di Camaldoli col consenso e approvazione de' patroni. — (Ancu. DIEL. FIOR. Carte del Monastero di S. Michele in Borgo di Pisa).

Varie altre membrane di questo monastero appellano alla chiesa di Tosina ed ai suoi patroni, fra le quali ne citerò una del 5 luglio 1 186 scritta nella chiesa di S. Margherita a Tosina, donde si rileva, che da molti anni indietro il priore del S. Eremo di Camaldoli era in diritto d'istituire il rettore della chiesa predetta, mentre con quell'atto fu deliberato formalmente dai cappellani, conversi, familiari e da tutti i putroni e popolo di Tosina di affidare la chiesa di S. Margherita con le sue possessioni e diritti a don Placito priore di Camaldoli ed ai suoi successori, con facoltà d'instituire in detta canonica l'abate e monaci della Congregazione Camaldolense, salvo il giuspadronato e l'approvazione dei consoli dei Pincianesi, ossia del popolo della Torta (Pinciano) nel piviere stesso di Pomino.

La chiesa parrocchiale di S. Margherita a Tosina nel 1833 contava 660 individui. tandoli nella direzione di lev., poscia di ostro e finalmente di pon, fino alla strada pedonale, che da Tredozio sale in quella giogana per poi discendere nella Valle del Montone sulla strada regia Forlivese fra la Rocca S. Casciano e Portico, Lungo la stessa via pedonale il territorio di Tredozio fronteggia con quello comunitativo di Portico, da primo mediante la via predetta, poscia per il fosso appellato dell' Acque fredde, finchè questo confluisce nel borro di Montalto, che le due Comunità rimontano contr acqua per tornare sul giogo del contrafforte dove si riavvicinano alla strada pedonale testé indicata. Di costi girando de meestro a ostro le due Comunità discendono alquanto nella Valle del Montone, di dove voltandosi a pon. ritornano sulla giogana del Tramasso: nel qual tragitto attraversano la via mulattiera che da S. Benedetto in Alpe conduce a Tredozio, di là dalla quale ritorna a confine il territorio comunitativo di Marradi.

La siumana del Tramasso, attraversa da ostro-lib. a sett. il territorio di questa Comunità, nel quale ha origine anche la val-

lecola dell'Ibola, benchè la massima parte del di lei corso inferiore sia nel territorio di Modigliana, presso la qual città le due finmane si uniscono alla terza di Valle che costà perdono il loro nome nel Marseno.

La sommità dell'Appennino di Tramazzo fu riscontrata all'altezza di 1680 braccia sopra il livello del mare.

La qualità del suolo consiste nella maggior parte in macigno argilloso e fissile, meno nel vallone inferiore che suol essere ricoperto da terreni tersiari e di alluvione.

Le foreste e le praterie naturali rivestono le balze superiori dei contrafforti che fiancheggiano la fiumana, cui sottentrano le selve di castagno, e nella parte più bassa i gelsi ed altri frutti sparsi nei campi seminati a granaglie, a mais ed a piante filamentose.

Il giusdicente di Tredozio è il vicario di Modigliana, dove sono l'ingegnere di Circondario, il conservatore delle Ipoteche e l'uffizio per l'esazione del Registro. Le cancelleria Comunitativa ed il tribunale di Prima istanza si trovano alla Rocca S. Casciano.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Tazzozio a 5 epoche diverse.

| Nome                                   | Titolo                                         | Diocesi                       | _                 | Po            | polasi       | опе          |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| dei Luoghi                             | delle Chiese                                   | eni<br>spettano               | 1551              | ANNO<br>1745  | ANNO<br>1833 | ANNO<br>1840 | ANNO<br>1843 |
| Cannetole                              | S. Eustachio, Cura                             | Facoza                        | 75                | 91            | -            | -            |              |
| Castello (*)                           | S. Maria, idem                                 | Idem                          | 86                | 92            | 189          | 196          | 310          |
| Cuzzano e Santino                      | S. Maria, idem                                 | Bertinoro                     | <b>298</b>        | 107           | 135          | 138          | 152          |
| Ottignano con Tra-<br>monti            | S. Maria, idem                                 | Faenza                        | 425               | 268           | 353          | 362          | <b>36</b> g  |
| Pereta :                               | S. Andrea, idem                                | Idem                          | 1 192             | 117           | 139          | 185          | 200          |
| Rosata (in)                            | S. Giorgio, ideni                              | ldem                          | 81                | бо            | 63           | 78           | 86           |
| Sarturano con Scan-<br>nello (*)       | S. Biagio e S. Mar-<br>tino, idem              | Idem                          | 776               | 195           | 131          | 129          | <b>£3</b> g  |
| Scarzana                               | S. Lorenzo, idem                               | klem                          | 1 217             | 89            | 89           | 91           | 107          |
| Tardosto                               | S. Michele, Prioria                            | ldem                          | 382               | 543           | _            | 931          | 960          |
| San - Valentino (*)                    | S. Valentino, Pieve                            | klem                          | 190               | 214           | 320          | 340          | 270          |
|                                        | Totale                                         | . Abit. N.º                   | 2328              | 1876          | 2090         | 3450         | 9493         |
| NB. Le cure contrat<br>che mandavano f | segnate con l'asterisc<br>uori di questa Comun | o (*) <b>nelle ult</b><br>ità | ime tre<br>. Abit | epo-          | 139          | 230          | 217          |
|                                        | <b>R</b> s                                     | ST4NO                         | . Abit            | . N.º         | 1951         | 2230         | 2270         |
|                                        | esse tre epoche entra<br>ofecomprese nello Sta |                               |                   |               | 172          | 264          | 220          |
|                                        | 7                                              | OTALE                         | . Abit            | . <b>M</b> .º | 2123         | 2494         | 2502         |

TREGGIAJA. — Molti luoghi col nome di Treggiaja esistono in Toscana; Treggiaja di Giogoli presso Firenze; Treggiaja di Porta S. Marco presso Pistoja, Treggiaja di Palaja nella Val-d' Fra, Tresgiaja di Vaccole presso Lucca, Treggiaja di Bibbiena nel Casentino; Treggiaja di Montemignajo pur nel Casculino.

TREGGIAJA ( Tregiaria ) in Val-d'Era. — Vill. già Cast. con ch. parr. (SS. Lorenzo e Bariolommen) nell'antico piviere di S. Gervasio, Com. e circa 5 migl. a maestr. di Palaja, Giur. di Peccioli, Dioc. di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Risiede sopra una collina tufacea zeppa di conchiglie marine, a 230 br. incirca sopra il livello del mare Mediterraneo, sulla destra dell' *Era*, passata la confluenza del *Ko*glio, dirimpetto a Ponsacco ed a cavaliere della strada rotabile che da Monte-Foscoli guida a Pontedera.

La memoria più vetusta che io conceca di questo Treggiaja risalirebbe al 280, quando Guido vescovo di Lucca diede ad enfiteusi la metà dei beni, decime e tributi spettanti alla pieve di S. Gervasio in Vald' Era. - Anche l' Arch. Arciv. Pis. possiede una carta del 10 sett. 1126 pubblicata dul Muratori, nella quale è rammentato il rio di Tregginja (Tregiaria) presso quello di Alica. - (Murat. Ant. M. Acvi T. III.)

Più distintamente la cura de SS. Lorenzo e Bartolomineo a Treggiaja è specificala nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca scritto nel 1260 insieme ad altre due chiese di S. Vittore e S. Michele situate pure in Treggiaja, la prima delle quali nell'844 fu donata alla Badia del Lago di Sesto. — Ved. Gervasio (S.) in Val-d'Era, e TRECHESE nel Val-d'Arno pisano.

Inoltre una cappella dedicata a 5. Maria a Treggiaja della stessa diocesi lucchese trovasi citata in un istrumento di locazione rogato in Pisa li 7 marzo 1283 (stile pisano). — (Arch. Dipl. Fior. Carte del Capit. di Pistoja.)

Il Comune di Treggiaja si sottomise alla Rep. Fior. con atto del 20 ottobre 1406.

I contorni di Treggiaja presso Palaja sono sparsi di resedi privati, di ville signorili, di copiosi vigneti e uliveti.

La parr. de'SS. Lorenzo e Bartolommeo a Treggiaja nel 1833 contava 745 abit.

TREGGIANA nella Valle della Magra. --Ved. TRESANA.

TREGOLE, o TREGOLI DEL CHIAN-Ti in Val-d'Arbia. — Cas. con ch. perr. (S. Lorenzo) nel piviere di S. Giusto in Sulcio, Com. e circa tre migl. a scir. della Castellins, Giur. di Radda. Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Risiede in poggio sulla pendice orientale di quello di Fonterutoli, sopra le più alte sorgenti del fiumicello Arbia.

E rammentalo colesto luogo in una membrana dell'ottobre 1003 esistente nell'Arch. Dipl. Fior. fra quelle della Badia di Coltibuono, relativa alla rinnovazione d'un eufiteusi di beni posti nel piviere di S. Giusto in Sulcio per l'annuo canone di cinque denari d'argento da pagarsi al proprietario Teoderico del fu Ildebrando nella sua corte posta in Tregole.

La parr. di S. Lorenzo a Tregoli, o e Tregale nel 1833 noverava 210 abit.

TREGOZZANO nel Vul-il'Argo arctipo. - Cas. con ch. parr. (S. Michele) e l'annesso di S. Cecilia a Libbia, nel piviere di S. Polo, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa 3 migl. n sett. di Areszo.

Risirde lungo la strada rotabile della Chiquesa alla sinistra del torr, omonimo presso la base meridionale del poggio di Montegiovi. — Fed. Libria.

La chiesa di Tregozzano era di giuspadronato del capitolo della cattedrale di Areszo fino dal secolo XI. — (Lettere eritiche istoriche di un ononimo Aretino.)

La cura riunita di Tregozzano e di Libbia nel 1833 contava 356 abit.

TREMOGGIANO nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. già Cast. ch'ebbe chiesa parr. (S. Giovanni) riunita al popolo di *Gel*lo nella Com. e Giur. e circa 5 migl. a grec. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi alla sinistra del Corsalone presso la via che sale all'Alvernia e a Chiusi det Casentino.

Appartenne questo Cas. di Tremoggiano ai nobili di Chiusi e Caprese, dai quali fu ceduto agli Eremiti di Camaldoli, confermato loro da bolle pontificie e dai privilegi degli Imperatori Federigo I (13 nov. 1154) Ottone IV (6 nov. 1209) e Carlo IV (17 marzo 1356).

La ch. poi di S. Giovanni di Tremoggiano, ora soppressa, era compresa nel piviere di Bihbiena, confermata a quei pievani dai Pont. Adriano IV nel 1115, e Innocen-20 Ill nel 1207. - Ved. Gullo bell'Abave.

TREMOLETO in Val-di-Tora. — Vill. già Cast. con ch. parr. (SS. Pabiano e Sebastiano) e gli annessi di S. Lorenzo a Colle-Alberti e di S. Lucia a Gerle, nell'antico piviere di Tripallo, Com. e quasi uu migl. a maestr. di Lorenzana, Giur. di Lari, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

Risiede in una collinetta cretosa alla destra del fiumicello Tora, fra Lorenzana e Fauglia, sulla strada rotabile che per Tripallo guida a Lari.

Si fa menzione di coles!o villaggio nella visita diocesana fatta nel 1023 da Giovanni vescovo di Lucca.

Appellano altresì al Comune di Tremoleto due istrumenti del 16 maggio e 2 nov. del 1334 relativi a vendite di terre poste nella corte di Tremoleto delle colline superiori pisane.

La chiesa attuale di Tremoleto su edisceta di pianta nel 1787, ed il luogo dell'antica su ridotto ad uso di camposanto. La sua parrocchia consina a lev. con la cura di S. Ermete, a ostro con quella di Lorenzana, a sett.-grec. con il popolo della pieve di Tripalle, ed a pon.-maeste. con la cura di Fauglia. — Essa è bagnata a lev. dal torr. Borra, a sett. dalla siumana Isola, a pon. dal torr. Rio; e a ostro dal siumicel'o Tora.

Il Cast. o Vill. di Tremoleto si sottomise al Com. di Firenze nel 25 ottobre 1406; che sebbene riescisse ai Pisani 90 anni dopo di rioccuparlo, nell'anno stesso, di nov., fu ritolto dai primi che fino dal 1407 lo avevano sottoposto al potestà di Crespina dipendente per la giurisdizione politica e criminale dal vicario di Lari. — Ved. Crespina.

La parr. de'SS. Fabiano e Sebastiano a Tremoleto nel 1833 contava 353 abit.

TREMOLETO nel Val-d'Arno casentinee.— Cas. con ch. parr. (S. Martino) nel pievanato, Com. Giur. e circa due migl. a ostrolib. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È situato in poggio fra Poppi e Raggiolo in mezzo a selve di castagni e nell'antico comunello di Fronzola. — Ved. Poppi, Com.

Il popolo di S. Martino a Tremo'eto nel a dicembre del 1342 sece un mandato di procura per prestar giuramento di sedeltà in Firenze al Duca d'Atene come signore generale di Firenze, di Arezzo e loro contado.

— 'Asca. Dipl. Fion. Carte dell' Arch. gen.)

La parr. di S. Martino a Tremoleto nel 1833 noverava 149 abit. TREPIGNANA (Tripignana e Trepiniana) nella Valle del Serchio. — Cas. che ha dato il titolo ad una ch. parr. (S. Martino) già del pievanato di Loppia, ora sotto quello di Gallicano nella Com. e Giar. medisima. Dioc. e Duc. di Lucca.

È rammentato in più membrane dell'Arch. Arciv. Lucch. anteciori al mille, fra le quali una del 5 nov. 757, edita dal Muratori nelle Ant. M. Aevi, ed altra del 18 giugno 994 pubblicata nel Vol. V. P. III delle Memorie Lucchesi più volte citate.

La chiesa di S. Martino a Trepignana trovasi inserita sotto il piviere di Loppia nel catalogo delle chiese della Dioc. lucchese scritto nel 1260. — Fed. Lorria.

La parr. di S. Martino a Trepignana nel 1832 contava 161 abit.

TREPIGLIANO DI SESTO A MORIANO nella Valle del Serchio. — Cas. esistito sotto la pieve di S. Maria a Sesto, detta ancora a Ducenta, nella Com. Giur. Dioc. Duc. e circa migl. 6 a sett. di Lucca.

Anche di questo luogo ha fatto menzione fra gli altri un istrumento del 3 ott. 943.

— (Memor. Lucca. Vol. V. P. III.)

TREPPIO DI CANTAGALLO nella Valle del Reno bolognese. — Grosso Vill. con ch. plebana (S. Michele) nella Com. e circa migl. sei a sett.-maestr. di Cantagallo, Ginr. del Montale, Dioc. di Pistoja, già di Bologna, Comp. di Firenze.

Risiede sulle spalle orientali di uno sprone dell'Appennino, il quale prolungasi verso lo Stato Pontificio fra i due valloni della Limentra orientale e centrale in mezzo ad estese foreste e castagneti.

Il possesso promiscuo, spirituale e temporale, del territorio compreso nei pievanati di Treppio e della Sambuca fu cagione di frequenti ostilità fra i Bolognesi, cui spettavano quei paesi nello spirituale, ed i Pistojesi, ai quali appartennero nel temporale.

Già all' Art. Fossato si disse, essere stato quello uno de' castelletti che insieme con Treppio, Sambuca e Torri dopo lunghe controversie nel 1219 fu rivendicato dal Comune di Pistoja per sentenza proferita dall'arbitro della causa, Card. Ugo vescovo d'Ostia; ma che pochi anni dopo il Pont. Onorio III diresse lettere ai Pistojesi nel 28 febbraio 1221 dicendo, che al C. Alberto di Prato erano stati concessi in seudo i castelli di Monticelli, Mangona, Fossato e Torri, castelli che il Pont. asseriva essere perve-

POPOLARIONE DELLA COMUNITA' DE TRASSILICO ALL'ANNO 1832.

TOTALE . . . . Abit. N.º 2165

TRAMONTI, o TRAMONTE DI TRE-DOZIO nel vallone del Tramasso.— Cas. la cui chiesa fu da lungo tempo riunita al popolo di S. Maria a Ottignano, nella Com. e circa due migl. a lib. di Tredozio, Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze. — Ved. Tarnozio Comunità.

TRAMONTI in Val-di-Cecina. — Ved. TRA-VALE in Val-di-Cecina.

TRAPALDA nel Val-d'Arno pisano. — Cas. perduto dove fu una ch. parr. (S. Tommaso) nel piviere e Com. di Calcinaja, Giur. di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

È fatta menzione di questo casale fino dal 780 nell'atto di fondazione della Badia di S. Savino presso Pisa, e più tardi nel catalogo delle chiese della diocesi pisana compilato nel 1372, in cui si trova indicata fra quelle del piviere di Calcinaja la chiesa di S. Tommaso a Travalda.

Arroge che nel secolo XI aveva signoria in Travalda un nobile Bernardo figlio di Gherardo, il quale stando in Travalda nel 1099 per atto di sua ultima volontà lasciò diversi beni alla chiesa di Travalda, alla Primaziale di Pisa ed alle Badie di S. Salvatore a Sesto e di S. Stefano a Cintoja. — (Annal. Camald. Ad hunc annum.)

TRASUBBIE. — Portano il vocabolo di Trasubbie due grossi torr. che scendono dal fianco occidentale del Monte Labbro, uno dal lato di maestro, l'altro verso pon., i quali avanzandosi nell'ultima direzione lasciano in mezzo il poggio di Cana, finchè sotto il colle di Polveraja si riuniscono in un solo alveo per audare a perdersi nel fi. Ombrone dirimpetto al poggio di Moscona dopo circa nigl. di serpeggiante cammino.

TRAVALE, o TRAVALLE in Val-di-Cecina. — Cast. alla cui chiesa parr., ora prepositura di S. Michele, fu annessa l'altra di S. Stefano a Tramonti, filiale della distrutta pieve di Sorciano, nella Com. Giur. e quasi migl. 5 a pon. di Chiusdino, Dioc. di Volterra, Comp. di Sicna.

I nomi di Trevelle e Tramonti danno essi stessi l'idea della situazione di simili luoghi. Avvegnachè il Travale della Valdi Cecina risiede fra la base settentrionale del poggio di Montieri e quella della Carnata di Gerfalco, sulla destra del fi. Cecina.

Fu antica signoria de' conti Pannocchieschi, di uno dei quali si fece menzione all'Art. Santa-Fiona, quando nel a luglio del 1215, a causa di divisione di beni, fu proclamato un lodo nella chiesa di S. Michele presso Travale da mess. Uggieri, o Ruggieri, del fu Ranieri de' Pannocchieschi eletto in arbitro dai diversi fratelli e figli del fu C. Ildebrandino degli Aldobrandeschi di Soona e Santa-Fiora.

Della provenienza medesima nell'Arch. Dipl. sanese sono tre istrumenti, il primo de' quali del 31 marzo 1250, relativo ad una donazione satta a Ranieri signor di Travale dal conte Ruggiero-Gottosfredo del su C. Rinaldo de' conti Alberti di Monterotondo. Con il secondo istrumento del 29 aprile 1322, scritto nel castel di Travale, gli uomini di questo luogo per mezzo dei loro rappresentanti consessarono a Gaddo del su Ranieri da Travale e ad altri nobili di casa Pannocchieschi di essere stati sempre vassalli di quella samiglia, e che il detto castello col suo cassero su continuamente sotto la giurisdizione loro.

Finalmente col terzo istrumento del 30 aprile dello stesso anno 1322, rogato in Travale, tutti della casa Pannocchieschi di Travale, e quelli di Castiglion-Bernardi della consorteria medesima, secero loro sindaco il rettore della chiesa di S. Michele a Travale per sottomettere al Comune di Siena tutti i loro castelli, sedeli e beni con promettere alla repubblica obbedienza perpetua.—(loc. cit. T. VI e XVIII delle Pergamene n.º 454, 1502 e 1503.)

Molte altre membrane della Com. di Massa riunite nello stesso Arch. Dipl. San. rammentano i Pannoccheschi signori di Travale nei secoli XIII e XIV.

Tale è quella del 22 sett. 1297, mercè cui Bernardino e Cione da Travale della famiglia Pannocchieschi vendettero al Com. di Massa alcune loro miniere. — Ved. Massa-Marittma. — Tale è l'altra dell'11 nov. 1301, con la quale Pannocchia del su Guglielmo di Travale sece una permuta di heni con Bonisazio e Gaddo sigli di mess. Ranieri dei Pannocchieschi di Travale. —

Fed. Gavenano. Tale è una terza del 20 marzo 1302, nella quale si rammenta un credito di Pannocchia del su Guglielmo de' Pannocchieschi di Travale, ed altra del 9 aprile 1324 che nomina un Niccoluccio del su Dino de' Pannocchieschi, signori di Travele, Gerjalco, e Castiglion-Bernardi.

Non farò menzione di un trattato di pace concluso li 23 sett. 1326 fra il Comune di Montieri e gli nomini di Massa, di Monterotondo, Travale, ecc. (loc. cit.)

Nel 1357 i signori Angelo del su Nello di Bernardino, Francesco del su altro Bernardino, e Cristosano del su Puccio, tutti de Pannocchieschi, venderono al Comune di Siena per lire 1100 l'ottava parte del castello, distretto, giurisdizione e uomini di Travale. — (Anca. Diri. San. Kaleffo Nero R.º 145.)

Anche nel 1382 mess. Gabbriello di Palodino Pannocchieschi signore di Travale trovasi fra gli allirati dal Comune di Siena argli atti del Consiglio della Campana. — (Anca. Dare. San. Carte cit.)

Nello statuto speciale di Travale, scritto nell'anno 1544 ed esistente nell'Arch. delle Riformag. di Siena, si notano gli operaj della chiesa de' SS. Michele e Stefene di Travale.

Il paese e nomini di Travale si sottomisero alle truppe Austro-Ispano-Medicee nel di due dic. del 1554, e di poi alla corona di Toscana sotto li 22 agosto del 1557 senza il riservo di alcun privilegio.

La parr. de' SS. Michele e Silvestro a Travale nel 1833 contava 451 individui.

TRAVALLE DI CALENZANO nel Vald'Arno sotto Firenze. — Cas. già Cast. con ch. parr. (S. Maria) nel piviere, Com. e circa due migl. a maestr. di Calenzano, Giut. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una costa del monte della Calvana tra il vallone della Marina e la Valle del Bisenzio, donde è facile di supporre l'origine del suo nome al pari di tanti altri luoghi consimili, come di Tracolle, Tramonte, Trapoggio, ecc.

Dubito però che volesse riferire a questo luogo un atto rogato in Travalle nell'otto-bre del 1003 relativo al fitto di un mulino con un pezzo di vigna posto in Piazzanese presso Prato ed il cui originale esiste fra le membrane del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja, ora nell'Arch. Dipl. Fior.

Appella senza dubbio al Travalle di Ca-

lensano una vendita fatta nel 1225 dai signori della Tosa del loro castello di Travalle alla Repubblica di Firenze, e per essa
a Giovanni da Viterbo allora vescovo e presidente di quel Comune. — (P. Ilderonso,
Delizie degli Eruditi T. VII.)

Infatti dai documenti dell'Arch. delle Riformagioni di Firenze apparisce, che cotesto castello passò nel Comune predetto con
due atti separati del 20 marzo 1225 (stile
comune), in vigore de'quali su venduto per
mezzo del vescovo prenominato al Comune
di Firenze dai figli di Tignoso di Lamberto,
e di Guidalotto pure di Lamberto, dai sigliuoli pure di Catalano della Tosa e da
altri consorti per lire 500 di denari pisani
il castello, distretto, beni, coloni, sedeli,
e tutta la giurisdizione sopra il Cast. medesimo di Travalle.

In questo luogo di Travalle nacque quel Cionaccio di Puccino, che nel 1333 su condannato nella testa dal potestà di Firenze.— (Gio. Villant, Cronica Lib. X.)

La parr. di S. Maria a Travalle nel 1833 contava 196 abit.

TRAVERDE in Val-di-Magra. — Cas. con chiesa parr. (SS. Filippo e Jacopo) nella Com. Giur. e circa un migl. a sett.-maestro di Pontremeli, Dioc. médesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Cotesto casale prese il nome di Traverde dal trovarsi alla sinistra della fiumana Verde e sulla destra di un torrentello, o canale, ch'ebbe pure il nome dalla detta fiumana, in cui poco dopo va a congiungersi. — Ved. Vanna in Val-di-Magra.

La parr. de' SS. Filippo e Jacopo a Traverde nel 1833 contava 107 abit.

TRAVERSAGNA in Val-di-Nievole. — Contrada con chiesa plebana (SS. Trinità) la cui popolazione si estende nelle Com. di Massa e Cozzile, di Monte Catini e del Borgo a Buggiano, comecchè la sua chiesa sia compresa nel territorio comunitativo della prima, Giur. del Borgo a Buggiano, Dioc. di Pescia, Comp. di Firenze.

La pieve della SS. Trinità a Traversagna fu eretta sul declinare del secolo XVIII, e nel 1833 contava 1243 abit.

TRAVIGNE (PIAN) nel Val-d'Arno superiore. — Contrada aperta sopra l'ultimo ripiano del monte di Pratomagno, dalla quale prende il nomignolo la ch. parr. di S. Lorenzo in *Pian-Tra-Vigne* nel piviere di Gropiua, Com. Giur. e circa due migl. a pon.-maestr. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo. — Ved. Pian-Tra-Viore.

TREBANA di Romagna nel vallone del Tramazzo. — Cas. che dà il vocabolo ad un popolo (S. Michele a Trebana) nella Com. di Tredozio, già in quella di Portico, Giur. della Rocca S. Casciano, Dioc. di Facuza, Comp. di Firenze.

Siede Trebana sulle spalle dell'Appennino di S. Benedetto presso dove si stacca il contrafforte che inoltrasi fra le siumane del Tramazzo e di Valle Acereta.

La chiesa di Trebana era di padronato dei vescovi di Facnza sino da quando uno di essi per nome Pietro nell'anno 1063 (6 maggio) dono al santo monaco cardinale Fier Damiano per i suoi eremiti di Gamugno la metà dei beni, chiese e decime comprese nel pievanato di S. Valentino presso Tredozio, a riserva peraltro delle chiese di Trebana, Madrignano e Vidigliano.

Nel secolo XIII la chiesa di Trebana era stata ceduta in padronato ai monaci Camaldolensi di S. Ippolito di Faenza. — (Annal. Camal.). Vol. I.)

Gli abitanti di Trebana si diedero al Comune di Firenze nel 1 agosto del 1383. — Fel. Fieve di S. Valentino, a Tarborio.

La parr. di S. Michele a Trebana nel 1833 contava 99 abit.

TREBBIANO, o TREBIANO in Val-di-Niagra. — Cast. con ch. plebana (S. Michele) capoluogo di Comunità, nel Mandamento di Lerici, Dioc. di Luni-Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

È posto in poggio fia Arcola e il monte gia detto Ciprione, ora di S. Marcello, alla destra del fi. Magra e della strada che guida da Sarzina a Levici, da cui Trebiano dista circa due migl. a grec.

Il castel di Treliano con la sua pieve fino dal secolo X era di giuspadronato dei sescovi di Luni, avvegnache il Cast, fu confermato a quei conti prelati con diploma del 9 maggio 963 dall'Imp. Ottone I e più tardi (1184' dall'Imp. Federigo I. Rispetto alla sua pieve lo accennano le bolle pontificie di Fugenio III (1149' e Innocenzo III (1202) divette ai vescovi di Lami.

Nel secolo XIII gli abitanti del Cast. di Trebiano dovettero aprire le porte a diversi padroni, fra i quali i Pisani che lo tenevano nel 1256, quando nella pace conclusa fra essi ed i Fiorentini (23 sett. 1256) dovettero consegnare a questi ultimi Trebiano con altri paesi della Val-di-Magra, fino a che Trebiano, caduto in potere dei noma Mascardi di Sarzana, fu da questi venduto nel 13 giugno del 1285 alla Rep. di Genova, con altre ville vicine al detto castel o, compreso il loro distretto e giurisdizione.

Per altro Trebiano insieme con lerici nel secolo XIV fu riconquistato dai Pisani, per cura dei quali nel 1321 fu inualzata la rocca quadrata esistente tuttora sopra il paese con gli stessi strambotti scolpiti come a Lerici contro i Genovesi. — Ped. Lauca.

Quindi Trebiano dopo 173 anni vide per breve tempo un altro padrone, allorelle una parte dell'esercito di Carlo VIII appena arrivata a Sarzana (1494) occupò ai Genovesi anche Trebiano.

Finalmente i colli di Trebiano danno un vino spiritoso ta chè, io penso, che dai vitigni di questa contrada prendesse il vocabolo la vite detta comunemente Trebiano.

La Comunità di Trebiano è composta di due soli popoli, cioè:

TREBBIO (Trivium.) — Non meno di otto ville, poggi e casali sotto il titolo di Trebbio esistono tuttera nei Granducato; cioè, il Trebbio del Chianti, il Trebbio di Sestino, il Trebbio fra Modigliana e Dovadola, il Trebbio di San Sepolero, il Trebbio sulla Sovara, il Trebbio di San Piera-Serve, e quello del Pontassieve, senze dire della Terra del Treppio di Cantagallo, nè della distrutta recca e chiesa di S. Maria al Trebbio di Cascina nel Val-d'Arno pisano.

TREBBIO ner. CHIANTI nel'a Val-d' Arbia — Cas. già Cast. dove su una ch. parr. (S. Niccolò al Trebbio) da lunga mano soppressa, nel piviere di S. Giusto in Salcio, Com. Giur. e circa migl. due a lib. di Ridda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Sicua.

Oltre quanto su accomnato all'Art. Castellina del Chianti, vi è da aggiungore,
qualmente di cotesto Cast. del Trebbio e
dei suoi signori s'incontrano notizie nel secolo XII, tostochè nel 1193 i suoi dinasti
concedettero sacoltà alla Rep. Fior. di metter presidio e di poter munire a sua volonta
il Cast. del Trebbio ed il Castiglione, o Ca-

stellina de Trebbiesi, a condizione che la Rep. disendesse come causa propria quei signori e i loro possessi.—(Arcs. D:pl. F:or. Carte del Mon. delle Trasisse di Siena).

Anco nell' Arch. privato de' nobili senesi Borghesi-Bichi esiste una membrana del 17 febb. ajo 1187 (stile comune), la quale vertesopra un lodo proferito nella chiesa di S. Gio. Evangelista a Quercia Grossa a causa di una vertenza fra la ba-lessa di Monte Cellere e la badessa di S. Maria in Colle nel Chianti, del quale ultimo Mon. furono patroni i signori del Trebbio, finchè questi ultimi con atto pubblico del 13 giug. 1194 rinunziarono alla badessa e monache di Monte-Cellese ogni padronato che avevano nella chiesa e Mon. di S. Maria in Colle.

Riserisce pure a questo Trebbio una provvisione della Signoria di Siena del 1251, che ordinò di marciare con il suo esercito sopra il Cast. di Trebbio. — (Anon. Dipl. San.

Consigli della Campana).

TREBBIO, o TREPPIO DI CANTAGAL-LO. — Ved. TREPPIO.

Tarabaio (S. Maria at) nel Val-d'Arno sissano. — Cast. distrutto sul'a ripa sinistra dell'Arno ch'ebbe nome della sua chicsa parr. nel piviere di S. Casciano a Settimo, Com. e circa 3 migl. a pon. di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Fisa.

Fn uno de castelli del contado pisano preso nel febbrajo del 1431 da Niccolò Piccinino, riacquistato nel giugno successivo dopo 15 giorni di assedio dai Fiorentini, per ordine del cui governo poco dopo il castello di S. Maria al Trebbio venue demolito.

TREBBIO DI MODIGLIANA fra il vallone del Marzeno e quello della Samoggia. — È un monte con chiesa (S. Maria
in Trebbio) che si alza sino a 1052 hr. sopri il livello del mare, presso la cui sommità esiste la sua chiesa parr. nella Com.
Giar. e circa due migl. a scir.-lev. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Il monte del Trebbio è attraversato da una stada rotabile che guida da Modigliana sulla regia Forlivese tra Dovadola e la Rocca S. Casciano, lasciando al suo grec. la chiesa di S. Maria in Trebbio.

Era questa una delle ville de'conti Guidi di Modigliana, confermata ai medecimi dagl'Im, . Arrigo VI con diploma del 1191 e da I ederigo II nel 1247. Rispetto al monte del Trebbio ed alle sue ostricaje vedi l'Art. Modigliana, Comunità.

La popolazione della cura di S. Maria in Trebbio nel 1833 ascendeva a 151 abit.

TREBBIO DEL PONTASSIEVE nel Vald'Arno sopra Firenze. — Cas. sul Monte di Croce nel popolo di Galiga, piviere di Doccia, Com. Giur. e circa 5 migl. a maestr. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Ebbero signoria in questo Trebbio i vescovi di Firenze, come può rilevarsi dai documenti de' secoli XIII e XIV indicati dal Lami nei suoi Monum. Eccles. Flor.

TREBBIO DI SAN-PIER A SIEVE nella Val-di-Sieve. — Villa a guisa di fortilizio che da il suo nome ad una vasta tenuta nel popolo di Spugnole, piviere di S. Giovanni a Petrojo, Com. e circa due migl. a pon. di San-Pier a Sieve, nella Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Cotesta villa del Trebbio è posta nel poggio omonimo a pon della strada postale Bolognese, allato ad un oratorio che su della famiglia sovrana de' Medici, attualmente de' P.P. Filippini di Firenze, lasciata loro nel 1648 con l'annessa tenuta da Giuliano Serragli, nel quale cra passata cotesta vasta

e fruttifera possessione.

È nota specialmente la villa di cotesto Trebbio, perchè ivi abitava la vedova di Giovanni de'Medici, detto delle Bandenere, ed il loro figlio Cosimo, allorchè questo giovinetto, avvisato dai suoi amici dell' assassinio del Duca Alessandro, partì all' istante dalla sua villa del Trebbio per recerci a Firenze a prendere, come sece, le redini di quel governo. — Ped. l' Ar'. Firenze, Vol. Il pag. 222.

TREBBIO DE SAN-SEPOLCRO in Valaberina, detto in Val-d'Afra. — Cas. con ch. parr. (S. Gio. Battista) nel pievanato maggiore, Com. Giur. e Dioc. di San-Sepolero. da cui dista circa un migl. 4 scir.,

nel Comp. di Arczzo.

Trovasi in pianura presso la ripa destra del torr. Afra, appena mezzo migl. discosto dal fi. Tevere che scorre al suo lib.

La chiesa parr. del Trebbio di San-Sepolero dicesi anche in Val-d'Afra dal torcentello omonimo che scende in Tevere dal monte superiore.

La parr. di S. Gio. Battista al Trebbio

nel 1833 contava 169 abit.

TREEBIO (CASTLL brn), oggi detto S. BONATO nella Valle della Foglia, — Ca-

stellare nel popolo di S. Donato, piviere, Com. Giur. e circa un migl. a maestr. di Sestino, Dioc. di San-Sepolero, già Nullius dell'Arcipretura di Sestino, Comp. di Arezzo.

È situato sopra uno sprone di poggio in mezzo a due torrenti, i quali sotto S. Donato si riuniscono insieme per dare il nome al fi. Foglia, o all' Isauro degli antichi.

Appella a cotesto Trebbio un istrumento del 24 giugno 1390 rugato nella cappella di Cerreto presso Sestino, col quale donna Agnes del su Donato di Miratojo, vedova di Giovanni abitante nel castel del Trebbio ed altre due donne maritate venderono per lire 95 a Ugolino del su Guadagno di Castelnuovo nella Massa-Trabaria le ragioni che gli spettavano per eredità paterna e materna sopra una casa posta in Castelnuovo nel piviere di Sestino e tre pezzi di terra compresi nel distretto del citato castello. — (Arcn. Diel. Fion. Carte dell' Arch. Gen.)

È della provenienza medesima altro istrumento del 29 febbrajo 1404, col quale donna Chiara del su Franceschello moglie di Marco del su Amadeo del castel di Monte-Romano, stando nella villa di Valdi-Colle del popolo di Monte-Romano, provincia di Massa Trabaria, previa l'autorizzazione del marito, vendè un pezzo di terra posto nella curia del castel di Monte-Romano ecc.

TREBIANO. — Ved. Tremano nella Val-di-Magra.

TRECENTA, o TRECENTO (Castrum Tregentae) in Val-d'Elsa. — Vico spiccio-lato ch'ebbe titolo di castello con ch. parr. (S. Jacopo) filiale della pieve di S. Pietro in Mercato, nella Com. Giur. e intorno a tre miglia a scir. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco settentrionale del poggio di Lucardo presso le prime fonti del torr. Presule, chè uno de' tributari dell'Elsa presso Castel-Fiorentino.

Si hanno memorie di colesto Trecenta, ora Trecento, sino dal secolo XI in due carte della Badia di Passignano, la prima delle quali del 1069, e l'altra del 1086, scritte entrambe in Trecenta. — (Ancu. Dipl. Fior. Carte cit.)

Di epoca assai posteriore è un istrumento dell'Arch, generale di Firenze esistente pur esso nel Dipl. Fior, in cui trattasi di un contratto del 12 maggio 1383 rogato nel

popolo di S. Jacopo a Trecente, col quale Matteo del su Ghino del popolo di S. Martino a Lucardo abitante in Trecente restituì alla chiesa di S. Jacopo di detto luogo tre pezzi di terra posti nello stesso popolo, i quali aveva acquistato nel 1377 per il prezzo di 50 siorini d'oro dagli uffisiali del Comune di Firenze all'occasione di una guerra contro lo Stato Pontificio.

La parr. di S. Jacopo a Trecente, o Trecento nel 1833 contava 122 abit.

Tascass, Tascass e Tascass in Val-di-Cornia. — Ved. Tascass.

Tazcazza, detto anche Tazorci, nel Vald'Arno pisano. — Cas. perduto dove fu una cappella intitolata a S. Prediano nel pievanato e Com. di Calcinaja, Giur. di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

lo non saprei, se questo nome di Tredies derivasse dalla tredicesima pietra migliare posta costà presso alle tredici miglia sulla strada Vicarese, o di Piemonte, dirò bensì, che in Tredici, ossia in Trechese, possedeva beni e servi la mensa pisana. Ciò si rileva; 1. da un giudicato in fa**vore di quella** mensa arcivescovile pronunziato in Pisa nell'858; 2. da un contratto enfitentico del 15 oltobre 975 di beni spettanti al pivicre di Vico-Vitri (Calcinaja) concessi da Alberico Vesc. di Pisa ai due fratelli morchesi Oberto-Obizzo ed Adalberto figli del marchese Uberto conte del palazzo di Ottone I; 3. da una sentenza di Balduino Arciv. di Pisa confermata dal Pont. Celestino III con breve del 3 novembre 1193 in savore della pieve di Calcinaja. — (Murat. Ant. II. Aevi. T. III.)

Anco nei cataloghi antichi delle chiese della diocesi di Pisa si sa menzione del vico di Tredici, o Trechese, e della sua chiesa di S. Frediano.

Il padronato della qual chiesa di S. Frediano a Tredici sino dall'anno 844 con breve del Pont. Sergio II, fu donato insieme a quello delle chiese di S. Benedetto a Monte-Calboli, e di S. Vittorio a Treggi ija alla Badia di S. Salvadore presso il Lago di Sesto, ossia di Bientina. — (Annal. Camale. Vol. I.)

TRECIANO in Val·Tiberina. — Cas. la cui ch. parr. di S. Giusto fu riunita a quella di S. Maria a Zenzano nella Com. e circa un migl. a lib. di Caprese, Giur. della Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolero, già di Arezzo, Comp. aretino.

Bisiede in monte sul fianco orientale dell'Alpe di Catenaja, lungo la via mulattiera che da Caprese si dirige su quella sommità.

Il Cas. con la chiesa di Treciano su donato dai signori di Caprese agli Eremiti di Camaldoli è confermato loro dagl' Imp. Federigo I con diploma del 13 nov. 1154, da Ottone IV con privilegio del 6 nov. 1209, e da Carlo IV con diploma del 17 marzo 1355. — Ved. Zenzano.

TRECOLLE nel Val-d'Arno pisano. — Fed. Calci (Tracolle m).

Tazzici nel Val-d'Arno piano. — Ved. Tazziesz.

TREDOZIO (Treudacium) nel vallone del Tramazzo in Romagna. — Castello che diede il titolo di contea ad un ramo de' CC. Guidi di Dovadola, ora capoluogo di Comunità, la cui chiesa parr. (S. Michele) benche battesimale è sottoposta alla pieve di S. Valentino, nella Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiede in valle sulla ripa destra della fumana del Tramazso, detta anche di Tredosio, nel gr. 29° 24' latit. e 44° 5' 2" longit., circa 6 migl. a ostro-scir. di Modigliana, altrettante a pon. della Rocca S. Casciano, 6 a lev. di Marradi, e 10 migl. a lib. di Dovadola.

La più antica memoria superstite di questo castello reputo quella dell'8 sett. 896 citata all' Art. Pieve di S. Valentino, dalla quale apparisce, che la signoria di Tredozio spettava alla contessa Ingelrada di Modigliapassata a seconde nozze col conte Teudegrimo de' conti Guidi. — Rammenta poi una corte di Tredozio altro documento del 1060, o 1061, quando S. Pier Damiano dimorando nell' Eremo di Gamugno dell' Abazia Camaldolense di Valle-Acereta divise egli stesso i possessi dell'uno e dell'altro luogo P10, assegnando all' Eremo tutti i beni posti nella parte montuosa di quel vallone, non eccettuati quelli che i Camaldolensi avevano in Tredozio. — Ved. Modistiana.

All'anno 1263 accadde in Dovadola un alto di divisione fra il C. Guido Guerra II ed il C. Ruggieri figliuoli del fu C. Marcovaldo di Dovadola e della contessa Beatrice di Capraja da una parte, e dall'altra parte il conte Guido del già C. Aghinolfo di Romena loro cugino, rispetto ai diritti, feudi, beni e vassalli che quei dinasti possedevano in Romagna e segnatamente rapporto al castello e distretto di Tredozio.

(P. Innerouso, Delizie degli Eruditi to-scani, T. VIII.)

All' Art. Dovadola su aggiunto, che dopo la morte del C. Ruggieri di Marcovaldo di Dovadola sottentrò ne' suoi diritti il di lui figlio C. Guido Salvatico, il quale ultimo conte nel 1271 stipulò alcuni patti con altro suo cugino, il C. Guido di Romena ed il Comune di Tredozio.

Ivi pure su avvisato, qualmente nel 1315 il conte Ruggieri II, siglio del suddetto C. Guido Salvatico, su investito con diploma del re Roberto di Napoli, protettore della parte Guelsa di Toscana, di tutte le ragioni che aver potè nel Cast. e distretto di Tredozio il conte Mansredi siglio del su conte Guido Novello di Modigliana, per essere stato dichiarato ribelle della Repubblica Fior. e della Chiesa, come partitante Ghibellino.

Al conte Ruggieri II di Dovadola succedè nella signoria di Tredozio il di lui figlio Marcovaldo II, e a questi il fratello suo C. Francesco padre del C. Malatesta de'conti Guidi di Dovadola. Morto però nel 1407 il conte Francesco, i suoi 4 figli surono ricevuti in accomandigia dalla Signoria di Firenze con i loro beni, vassalli e castelli, fra i quali quelli di *Tredozio* e di *Monte-*Sacco, fino a che, per contratto del 30 luglio 1426, la Rep. Fior. acquistò dal C. Antonio di Bandino da Monte Granelli le ragioni che se gli competevano su quei castelli; e finalmente nell'ottobre del 1428, dopo aver respinto dalla Romagna toscana un'armata del Duca Filippo Maria Visconti, la Rep. Fior. riebbe il Cast. di Tredozio tenuto fino allora dal C. Guelfo, uno dei 4 figli del C. Malatesta de' Guidi di Dovadola, stato dichiarato ribelle della Rep. Fior.; e nel dì 29 dello stesso mese il popolo di Tredozio sece a quella la sua totale sottomissione.

Tredozio in seguito divenne capoluogo di una Comunità e residenza di un potestà, la cui giurisdizione civile comprendeva i comunclli delle Cappelle, di S. Martino a Scannello, di S. Giorgio a Rosata, di S. Michele a Tredosio, di Tramonti, di Ottignana, Peneta, Sarturano, Scarzana, e della Pieve di S. Valentino.

Ma nella organizzazione generale delle Comunità del Granducato comandata da Leopoldo I col regolamento del 21 ottobre 1775 furono riuniti a questa di Tredozio i tre Comuni di *Tredozio*, di *Cuzzano* e di Sasturano, quando il primo di quei Comuni comprendeva i popoli di S. Michele in Tredozio, di S. Maria in Ottignana e di Tramonti, di S. Maria in Castello, di S. Lorenzo in Scarzana, e porzione de' popoli di S. Valentino, di S. Cesario a Cesata, di S. Giuliano in Querciolano, di S. Eustachio in Cannetole, di S. Giorgio e di S. Martino in Collina.

All'Art. Pieve di S. Valentino inoltre su aggiunto, che presso Tredozio nei tempi scorsi esisteva un monastero di recluse sotto la regola di S. Domenico, traslatovi da altro luogo di la distante circa un miglio, denominato Affrico.

Infatti nella Statistica della popolazione della parrocchia di Tredozio del 1745 figurano 60 ecclesiastici de' due sessi, 10 dei quali saccidoti, e 50 monache, mentre 'e persone maritate di entrambi i sessi allora non superavano tutte insieme il numero di settanta!

Nello stato attuale entrano nel territorio della Comunità di Tredozio alcune frazioni di popoli provenienti dalle Comunità limitrofe, siccome apparisce dal Quadro della popolazione di tutta la Comunita posto in fine al presente articolo.

Nel 1388 terminò i suoi giorni in Tredozio per causa di veleno datogli in una vilissima casa Antonio Visconti della Scala disertato da Bernabò suo padre signor di Milano. — (Anxia. Stor. Fior.)

MOVIMENTO della Popolazione della Parroccuia di Tridizio a ci que spoche diverse, divisa per famii lie.

| , 820 | m i.c. fem.n. |     | ADULTI |     | contructi<br>dei<br>due sessi | ECCLE: AST.<br>dei<br>due sessi | Namera<br>delle<br>famiglic | Toi their<br>della<br>Poj olaz |  |
|-------|---------------|-----|--------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1551  | -             | _   |        | _   | _                             | -                               | 80                          | 382                            |  |
| 1747  | i<br>! • • •  | 74  | 142    | 158 | 70                            | 6о                              | ეი                          | 5;3                            |  |
| 1833  | 611           | 124 | 82     | 85  | 250                           | 6                               | 139                         | €63                            |  |
| 1840  | 185           | 139 | 134    | to8 | 358                           | 7                               | 157                         | 93 t                           |  |
| 1843  | 175           | 132 | 127    | 133 | 383                           | 10                              | 216                         | gno                            |  |

Comunità di Trelozio. -— In Comunità di Tredozio abbraccia una superficie di 18336 quadr. dai quali sono da letrarre 370 quadr. per coisi l'acqui e strade. — Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 2123 abit, a proporzione ragguagliatamente di 25 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con il territorio di quattro Comunità del Granducato. — Dirimpetto a lib. ha di fronte il territorio comunitativo di Marradi, a partire dal più alto contrafforte dell'Appennino, dove si schiude il vallone del Tredozio o del Tramazzo percorrendo insieme il suo lato occidentale fino al fosso di Camporello. Ivi cessa il territorio di Marradi e sottentea a confine dirimpetto a setta quello di Modigliana cel quale l'altro di Tredozio scende nella fiumana del Tramazzo mediante il fosso di Camporello. Quin-

di seguitando per bieve tragitto il corso del Tramazzo nella direzione di gree, che psi abbandonano alle loro spalle, salgono su le pendici occidentali, dei peggi che segarano a lev, il vallone del Tramuzzo della vallecola dell'Ibola, la quale restrat suo oriente. Arrivati i due territorj sulla cresta di quei poggi mediante un giro tortuoso segnido da termini artificiali, corrono di conservenella direzione di ostro sulla crinicala del cantrali forti occidentali della Valie del Matera fino al poggio della Macin. Costi voltando faccia a lev. artivano al polere della Cupanna, al di là del quale cessuro i confini della Com, di Modegli ma e sottentrano que sli della Rocca S. Gisciano. Con griesta l'altra di Tredozio percorre per la tocciose gio gana degli speoni che dall'A'pe di S. Reacdetto scendono fra la Valle del Montone ed il vallone del Tranasso, da primo rimentandoli nella direzione di lev., poscia di estro e finalmente di pon, fino alla strada pedonale, che da Tredozio sale in quella giogana per poi discendere nella Valle del Montone sulla strada regia Forlivese fra la Rocca S. Casciano e Portico. Lungo la stessa via pedonale il territorio di Tredozio fronteggia con quello comunitativo di Portico, da primo mediante la via predetta, poscia per il fosso appellato dell' Acqua fredia, finche questo confluisce nel borro di Montalto, che le due Comunità rimontano contr' acqua per tornare sul giogo del contrafforte dove si riavvicinano alla strada pedonale testé indicata. Di costi girando de meestro a ostro le due Comunità discendono alquanto nella Valle del Montone, di dove voltandosi a pon. ritornano sulla giogana del Tramasso: nel qual tragitto attraversano la via mulattiera che da S. Benedetto in Alpe conduce a Tredozio, di là dalla quale ritorna a confine il territorio comunitativo di Marradi.

La fiumana del Tramasso, attraversa da estro-lib. a sett. il territorio di questa Comuni: à, nel quale ha origine anche la val-

lecola dell'Ibola, benchè la massima parte del di lei corso luseriore sia nel territorio di Modigliana, presso la qual città le due sinmane si uniscono alla terza di Valle che costà perdono il loro nome nel Marseno.

La sommità dell'Appennino di Tramazzo fu riscontrata all'altezza di 1680 braccia sopra il livello del mare.

La qualità del suolo consiste nella maggior parte in macigno argilloso e fissile, meno nel vallone inferiore che suol essere ricoperto da terreni terziari e di alluvione.

Le foreste e le praterie naturali rivestono le balze superiori dei contrafforti che flancheggiano la fiumana, oui sottentrano le selve di castagno, e nella parte più bassa i gelsi ed altri frutti sparsi nei campi seminati a gransglie, a mais ed a piante filamentose.

Il giusdicente di Tredozio è il vicario di Modigliana, dove sono l'ingegnere di Circondario, il conservatore delle Ipoteche e l'uffizio per l'esazione del Registro. La cancelleria Comunitativa ed il tribunale di Prima istanza si trovano alla Rocca S. Casciano.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Tredozio a 5 epoche diverse.

| Nome                             | Titolo                                         | Diocesi         | Popolazione      |              |      |              |               |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------------|---------------|--|
| dei Luoghi                       | delle Chiese                                   | eni<br>spettano | ANNO<br>1551     | ANNO<br>1745 |      | AMMO<br>1840 | ANINO<br>1843 |  |
| Cannetole                        | S. Eustachio, Cura                             | Facoza          | 75               | 91           |      | -            |               |  |
| Castello (*)                     | S. Maria, idem                                 | Idem            | 86               | 92           | 189  | 196          | 210           |  |
| Cuzzano e Santino                | S. Maria, idem                                 | Bertinoro       | <b>298</b>       | _            |      | 138          | 152           |  |
| Ottignano con Tra-<br>montá      | S. Maria , idem                                | Faenza          | \$ 217<br>\$ 425 | 268          |      | 362          | 369           |  |
| Percia                           | S. Andrea, idem                                | Idem            | 192              | 117          | 139  | 185          | 200           |  |
| Rosata (in)                      | S. Giorgio, ideni                              | ldem            | 81               | 60           |      | 78           | 86            |  |
| Sarturano con Scan-<br>nello (*) | S. Biagio e S. Mar-<br>tino, idem              | Idem            | 77               | 195          | 131  | 129          | 139           |  |
| Scarzana                         | S. Lorenzo, idem                               | klem            | 917              | 89           | 89   | 91           | 107           |  |
| Taronsio                         | S. Michele, Prioria                            | ldem            | 382              | 543          | 663  | 93ι          | 960           |  |
| San - Valentino (*)              | S. Valentino, Pieve                            | klem            | 190              | 214          | 320  | 340          | 270           |  |
|                                  | Totale                                         | . Abit. N.º     | 2328             | 1876         | 2090 | 2450         | 2493          |  |
| _                                | segnate con l'asterisc<br>uori di questa Comun |                 |                  |              | 139  | 220          | 217           |  |
|                                  | Rs                                             | STANO           | . Abit           | . N.º        | 1951 | 2230         | 2276          |  |
|                                  | esse tre epoche entra<br>ofecomprese nello Sta |                 |                  |              | 172  | 264          |               |  |
|                                  | 7                                              | OTALE           | . Abit           | . N.º        | 2123 | 2494         | 2502          |  |
| ▼. ▼.                            |                                                |                 |                  |              |      | 75           |               |  |

TREGGIAJA. — Molti luoghi col nome di Treggiaja esistono in Toscana; Treggiaja di Giogoli presso Firenze; Treggiaja di Porta S. Marco presso Pistoja, Treggiaja di Palaja nella Val-d' Fra, Treggiaja di Vaccole presso Lucca, Treggiaja di Bibbiena nel Casentino; Treggiaja di Montemignajo pur nel Casentino.

TREGGIAJA (Tregiaria) in Val-d'Eca. — Vill. già Cast. con ch. parc. (SS. Lorenzo e Barrolommeo) nell'antico piviere di S. Gervasio, Com. e circa 5 migl. a maestr. di Palaja, Giur. di Peccioli, Dioc. di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Risiede sopra una collina tufacea zeppa di conchiglie marine, a 230 br. incirca sopra il livello del mare Mediterraneo, sulla destra dell' Era, passata la confluenza del Roglio, dirimpetio a Ponsacco ed a cavaliere della strada rotabile che da Monte-Foscoli guida a Pontedera.

La memoria più vetusta che io conosca di questo Treggiaja ris direbbe al 980, quando Guido vescovo di Lucca diede ad enfiteusi la metà dei beni, decime e tributi spettanti alla pieve di S. Gervasio in Vald'Era. — Anche l'Arch. Arciv. Pis. possiede una carta del 10 sett. 1126 pubblicata dal Muratori, nella quale è rammentato il rio di Treggiaja (Tregiaria) presso quello di Alica. — (Murat. Ant. M. Arvi T. III.)

Più distintamente la cura de SS. Lorenzo e Bartolommeo a Treggiaja è specificata nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca scritto nel 1260 insieme ad altre due chiese di S. V. ttore e S. Michele situate pure in Treggiaja, la prima delle quali nell' 844 fu donata alla Badia del Lago di Sesto. — Ved. Genvisio 'S.) in Val-d'Era, e Trechese nel Val d'Arno pisano.

Inoltre una cappella dedicata a S. Maria a Treggiaja della stessa diocesi lucchese trovasi citata in un istrumento di locazione rogato in Pisa li 7 marzo 1283 (stile pisano). — (Aron. Durg. From. Carte del Capit. di Pistoja.)

Il Comune di Treggiaja si sottomise alla Rep. Fior. con atto del 20 ottobre 1406.

I contorni di Treggiaja presso Palaja sono sparsi di resedi privati, di ville signorili, di copiosi vigneti e uliveti.

La parr. de SS. Lorenzo e Bartolommeo a Treggiaja nel 1833 contava 745 abit.

TREGGIANA nella Valle della Magia. — Ved. Tresana.

TREGOLB, o TREGOLI DE CHIAN-Tl in Val-d'Arbia. — Cas. con ch. parr. (S. Lorenzo) nel piviere di S. Giusto in Salcio, Com. e circa tre migl. a scir. della Castellina, Giur. di Radda. Dioc. di Fiesole, Comp. di Sicua.

Risiede in paggio sulla pendice orientale di quello di Fonterutoli, sopra le più alte sorgenti del fiumicello Arbia.

È rammentato cotesto luogo in una membruna dell'ottobre 1003 esistente nell'Arch. Dipl. Pior. fra quelle della Badia di Coltibuono, relativa alla rinnovazione d' un enfiteusi di beni posti nel piviere di S Giusto in Salcio per l'annuo canone di cinque denari d'argento da pagarsi al proprietario Teoderico del fu Ildebrando nella sua corte posta in Tregole.

La parr. di S. Lorenzo a Tregoli, o a Tregole nel 1833 noverava 210 abit.

TREGOZZANO nel Val-d'Argo arctino.

— Cas. con ch. parr. (S. Michele) e l'annesso di S. Cecilia a Libbia, nel piviere di S. Polo, Com. Giar. Dioc. Comp. e circa 3 migl. a sett. di Arczeo.

Risiede lungo la strada rotabile della Chiossa alla sinistra del torr. omonimo presso la base meridionale del poggio di Montegiori. — Fed. Lassia.

La chiesa di Tregozzano era di giuspadionato del capitolo della cattedrale di Areszo fino dal secolo XI. — ! Lettere critiche istoriche di un anonimo Aretino.)

La cura riunita di Tregozzano e di Libbia nel 1833 contava 356 abit.

TREMOGGIANO nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. già Cast. ch'ebbe chiesa parr. (S. Giovanni) ciunita al popolo di Gello nella Com. e Giur. e circa 5 migl. a grec. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trov si alla sinistra del Corsalone presso la via che sale all'Alvernia e a Chiusi del Casentino.

Appartenne questo Cas. di Tremoggiano ai nobili di Chiusi e Caprese, dai quali fu ceduto agli Eremiti di Camaldoli, confermato loro da bolle pontificie e dai privilegi degli Imperatori Federigo I (13 nov. 1154) Ottone IV (6 nov. 1209) e Carlo IV (17 marzo 1356).

La ch. poi di S. Giovanni di Tremoggiano, ora soppressa, eta compresa nel piviere di Bibbiena, confermata a quei pievani dai Pont. Adriano IV nel 1115, e Innocen-20 III nel 1207. — Ved. Giello bell'Abate. TREMOLETO in Val-di-Tora. — Vill. già Cast. con ch. parr. (SS. Pabiano e Sebastiano) e gli annessi di S. Lorenzo a Colle-Alberti e di S. Lucia a Gerle, nell'antico piviere di Tripallo, Com. e quasi un migl. a maestr. di Lorenzana, Giur. di Lari, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

Risiede in una collinella cretosa alla destra del fiumicello Tora, fra Lorenzana e Fauglia, sulla strada rotabile che per Tripallo guida a Lari.

Si fa menzione di colesto villaggio nella visita diocesana fatta nel 1023 da Giovanni vescovo di Lucca.

Appellano altresì al Comune di Tremoleto due istrumenti del 16 maggio e a nov. del 1334 relativi a vendite di terre poste nella corte di Tremoleto delle colline superiori pisane.

La chiesa attuale di Tremoleto su edistreta di pianta nel 1787, ed il luogo dell'antica su ridotto ad uso di camposauto. La sua parrocchia confina a lev. con la cura di S. Ermete, a ostro con quella di Lorenzina, a sett.-grec. con il popolo della pieve di Tripalle, ed a pon.-maeste. con la cura di Fauglia. — Essa è bagnata a lev. dal torr. Borra, a sett. dalla fiumana Isola, a pon. dal torr. Rio; e a ostro dal fiumicel o Tora.

Il Cast. o Vill. di Tremoleto si sottomise al Com. di Firenze nel 25 ottobre 1406; che sebbene riescisse ai Pisani 90 anni dopo di rioccuparlo, nell'anno stesso, di nov., su ritolto dai primi che sino dal 1407 lo avevano sottoposto al potestà di Crespina dipendente per la giurisdizione politica e criminale dal vicario di Lari. — Ped. Crespina.

La parr. de'SS. Fabiano e Sebastiano a Tremoleto nel 1833 contava 353 abit.

TRE MOLETO nel Val-d'Arno casentinee.—Cas. con ch. parr. (S. Martino) nel pievanato, Com. Giur. e circa due migl. a ostrolib. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

E situato in poggio fra Poppi e Raggiolo in mezzo a selve di castagni e nell'antico comunello di Fronzola. — Ved. Porri, Com.

Il popolo di S. Ma: tino a Tremo'eto nel 2 dicembre del 1342 fece un mandato di procura per prestar giuramento di fedeltà in Firenze al Duca d'Atene come signore generale di Firenze, di Arezzo e loro contado.

—'Arca. Dipl. Fior. Carte dell' Arch. gen.)

La parr. di S. Martino a Tremoleto nel 1833 noverava 149 abit.

TREPIGNANA (Tripignana e Trepiniana) nella Valle del Serchio. — Cas. che ha dato il titolo ad una ch. parr. (S. Martino) già del pievanato di Loppia, ora sotto quello di Gallicano nella Com. e Giur. medisima, Dioc. e Duc. di Lucca.

È rammentato in più membrane dell'Arch. Arciv. Lucch. anteciori al mille, fra le quali una del 5 nov. 757, edita dal Muratori nelle Ant. M. Aevi, ed altra del 18 giugno 994 pubblicata nel Vol. V. P. III delle Memorie Lucchesi più volte citate.

La chiesa di S. Martino a Trepignana trovasi inserita sotto il piviere di Loppia nel catalogo delle chiese della Dioc. lucchese scritto nel 1260. — Fed. Loppia.

La parr. di S. Martino a Trepignana nel 1832 contava 161 abit.

TREPIGLIANO DI SESTO A MORIANO nella Valle del Serchio. — Cas. esistito sotto la pieve di S. Maria a Sesto, detta ancora a Ducenta, nella Com. Ginr. Dioc. Duc. e circa migl. 6 a sett. di Lucca.

Anche di questo luogo ha fatto menzione fra gli altri un istrumento del 3 ott. 943.

— (Memor. Lucca. Vol. V. P. III.)

TREPPIO DI CANTAGALLO nella Valle del Reno bolognese. — Grosso Vill. con ch. plebana (S. Michele) nella Com. e circa migl. sei a sett.-maestr. di Cantagallo, Giur. del Montale, Dioc. di Pistoja, già di Bologna, Comp. di Firenze.

Risiede sulle spalle orientali di uno sprone dell'Appennino, il quale prolungasi verso lo Stato Pontificio fra i due valloni della Limentra orientale e centrale in mezzo ad estese foreste e castagneti.

Il possesso promiscuo, spirituale e temporale, del territorio compreso nei pievanati di Treppio e della Sambuca fu cagione di frequenti ostilità fra i Bolognesi, cui spettavano quei paesi nello spirituale, ed i Pistojesi, ai quali appartennero nel temporale.

Già all'Art. Fossato si disse, essere stato quello uno de' castelletti che insieme con Treppio, Sambuca e Torri dopo lunghe controversie nel 1219 fu rivendicato dal Com me di Pistoja per sentenza proferita dall'arbitro della causa, Card. Ugo vescovo d'Ostia; ma che pochi auni dopo il Pont. Onorio III diresse lettere ai Pistojesi nel 28 febbraio 1221 dicendo, che al C. Alberto di Prato erano stati concessi in feudo i castelli di Monticelli, Mangona, Fossato e Torri, castelli che il Pont. asseriva essere perve-

Biotolo opushiglia il livelto a stra dell' I gitta, diris della strui-guida a Pe questa 771 de Guido tensi, in 18 spettanti a d'Eth; diff bli e del Marat rio di Trej Alice . \_ Più die so e Bari cate nel c di Luces due chiese pure in Ti 1°844 fu slo. --- F TRECKES Inoltre a Treggi trovasi cit rogato in no). — (A di Pistoj II Com Rep. Fior sparni di 1 copical via La perr a Treggiaj TREG(

Fed. Tamana.

Cotesto litto è dimestrato da un istrumento rogato in Siena li 20 dic. 1313, col quale Nicola di Guido Franzesi, fratello di Musciatto, promise a Guccio del fu Gregorio priore de'Signori Nove governatori di Siena di non vendere nè cedere in alcun modo il castello e corte di Trequanda senza il consenso della Signoria sotto pena di lire 20000, per cui diede mallevadoria; e nel giorno, mese ed anno medesimo lo stesso Nicola Franzesi rassegnò al Comune predetto tutte le ragioni ed azioni che aveva contro i Trequandesi per il credito del cazone zamuo di lire 225 di un quinquennio arretrato, e dai Trequandesi non pagato. --(Anca. Dipl. SAN. T. XVII delle Pergamene n.º 1414 e Kaleffo dell'Assunta E. 806. )

Finalmente nel T. XXIV delle Pergament n.º 1831 dello stesso Arch. Dipl. conservasi un rogito del 15 marzo 1372 scritto in Trequanda, mercè cui i rappresentanti di questa Comunità venderono a Cranino di Tuccio abitante in Monte-Lifrè per il prezzo di due siorini d'oro un pezzo di terra posto nella curia di Trequanda in lungo detto Piano di Rosso.

Questo castello frattanto su uno dei primi investiti e presi dall'oste Austro-Ispano-Medicco nell'ultima guerra di Siena, nella qual circostansa quei terrazzani ebbero a soffrire non poche avarie.

La chiesa attuale de SS. Pietro ed Andrea a Trequanda insieme all'annesso claustro appartenne ai Frati Umiliati, mentre l'antica pieve esisteva al pari di moltissime altre nell'aperta compagna.

Nell'ultimo altare a cornu epistolae di questa chiesa esiste un'urna dipinta sul fare dell'Albani dove si conservano le ceneri della beata Donicella Cacciaconti presso il corpo del B. Guido di lei figlio. — L'altare di casa Picri di Siena ha un affresco del Sodoma rappresentante l'Ascensione alquanto deperito.

Nella cappella della villa superiore del Colle spettante alla famiglia Spannocchi di Siena conservasi un'antica tavola d'ignoto autore. Presso la villa medesima esisteva l'Eremo di S. Egidio abitato da S. Bernardino e da S. Giovanni da Capistrano. La chiesa di detto Eremo fu riedificata nel 1593 a spese di Claudio Soccini.

Sono de tro la Terra diversi oratori pubblici uffiziati da compagnie secolari.

Fu a Trequanda, e non a Scrosiano dove nel 1832 trovai il preposto di quella chiesa pressochè centenario.

Trequanda conta fra i suoi santi, oltre la beata Donnicella ed il di lei figlio Guido, un beato Pietro, il quale morì nel 149a.

MOVIMENTO della Popolazione della Tenza di Traquanda a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | o masc. femm. |     | masc. femm. |     | coniugati<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STIGI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>dellu<br>Popolaz |  |
|------|---------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1640 | _             |     |             |     | -                             | -                              | 6o                          | 483                        |  |
| 1745 | 97            | 68  | 97          | 104 | 176                           | 4                              | 100                         | 546                        |  |
| 1833 | 143           | 132 | 121         | 109 | 284                           | 2                              | 15o                         | 791                        |  |
| 1840 | 154           | 159 | 149         | 127 | 328                           | 2                              | 163                         | 919                        |  |
| 1843 | 124 107       |     | 139         | 134 | 288                           | 4                              | 157                         | 796                        |  |

Comunità di Trequanda.— Il territorio comunitativo di Trequanda abbraccia una superficie di 23745 quadrati agravi, dei quali 748 spettano a corsi d'arqua ed a pubbliche strade.

Nel 1833 abitavano in questa Comunità 2365 individui, a proporzione ragguagliatamente di circa 85 persone per ogui miglio quadr. di suolo imponibile.

Consina con 5 Comunità. — Da sett. a

lev. fronteggia con quella di Asinalunga, a partire dalla strada provinciale Lauretana, con la quale dopo un breve tragitto dirimpetto a sett. volta faccia a grec. finchè trova il borro del Romitorio di S. Egidio, e con esso scende nel sosso dell' Ermeleta; quindi, attraversando il detto fosso e la strada comunitativa rotabile che da Trequanda si dirige verso lev. in Val-di-Chiana, entra nel borro della Pietra influente nel torr. Ma*glione* che per breve tratto rimonta, donde arriva sino al fosso che viene da ostro detto il Nov. lo. Trapassalo quest' ullimo, i due territorj comunitativi di Trequanda e di Asinalunga scorrono il crinale de poggi sino alla strada provinciale che dalla Badia di Sicille scende alla Fratta in Val-di-Chiana; la quale strada i due territori comunitativi attraversano presso Sicille per dirigersi a scir. sulla via rotabile che passa per Guardavalle e Torrita.

Costì cessa il territorio della Com. di Asinalunga e sottentra dirimpetto a grec. quello di Torrita, con il quale l'altro di Trequanda fronteggia, da primo mediante la detta via, poscia per una lunga linea di termini artificiali fino al fosso di Val-di-Cupa, dove softentra a confine dirimpetto a scir. mediante il detto sosso il territorio della Com. di Pienza, quindi di fronte a ostro mercè il torr. Trove, nel quale il sosso di di Val-di-Cupa, influisce, fino a che piegando da pon. a ostro-lib. quello di Trequanda torna di fronte a scir. Giunti entrambi i territori al ponte che cavalca il losso di Val-di-Cupa sulla strada rotabile di Castel-Muzzi quello della Com. di Trequanda piegando a lib. arriva al ponte del mulino di S. Anna sul torr. Trove. A cotesto punto le due Comunità abbandonano la strada rotabile predetta per seguitare il corso del torr, prenominato in direzione di pon, finchè alla confluenza in esso del fosso Stagnelli che viene da pon, marstr. cessa il territorio comunitativo di Pienza e sottrentra a confine quello della Com. di S. Giovan d'Asso. Con questo il territorio di Trequanda mediante il torr, predetto arriva allo sbocco in esso del susso Bandita del Salto, che di conserva rimontano nella direzione di sett, fino alla strada rotabile che dalla Val-d' Asso gnida a Trequanda. Costì entrano nel borro di Corneto e con questo dopo un migl. circa di cammino nella direzione di maestr. imboccano nel fiumicello Asso, il di cui corso retrogrado è rimentato dai territori delle due Com. fino alla
confluenza del fosso Ganghereto. Ivi dirimpetto a pon. cessa la Com. di S. Giovan
d' Asso e viene a confine quella di Asciano
mediante sempre il corso inverso dell' Asso,
da primo dal lato di pon. poscia dirimpetto
a maestr. sino alle sorgenti del fiumicello
predetto, che trovano lungo la atrada provinciale Lauretana, dove a riva dalla parta
di sett. il territorio della Com. di Asinalunga.

Fra i maggiori corsi d'acqua che lambiscono, o che attraversano il territorio comunitativo di Trequanda contasi per primo il fiumicello Asso, mentre fra i secondi havvi il torr. Trove influ nte nel fiumicello predetto fuori peraltro di questa Comunità.

Molte strade rotabili rasentano o guidano al capoluogo. Fra le provinciali contasi la Lauretana, e quella Traversa de' Monti, la prima delle quali rasenta per breve tragitto il crine sett. dei monti di Trequanda e l'altra che da S. Gio. d'Asso per Montisi e Sicille scende alle Muricce in Val-di-Chiana. Sono comunitative rotabili le vie che da Trequanda si dirigono verso pon. a Belsedere, verso sett. ad Asinalunga, nella direzione di grec. alla Fratta in Val-di-Chiana; verso scir. a Petrojo, di fronte a ostro a Montisi, a Monte-Lifrè, a Castel-Muzzi, ecc.

Una delle prominenze maggiori del territorio di Trequanda è quella su cui risiede il capoluogo. — Inoltre cotesta di Trequanda è l'ultima Comunità del Compartimento sanese, che nella direzione di scir. confina con il Comp. di Arezzo.

Ho già detto, che la parte orientale del territorio comunitativo di Trequanda acquapende in Val-di-Chiana, mentre la porzione maggiore di esso è compresa nel Val-d'Asso.

Rispetto poi alla qualità dominante del terreno de suoi poggi, oltre quanto dissi all'Art. Petroso di Trequanda, agginngerò; 1.º che fra Petrojo, Monte-L frè, e Monte Calvoli sporgono fuori grandi massi di calcarea cavernosa attraversati da filoneini e vene di ferro ossidato, (stati forse la causa della loro conversione in calcare semigranoso); 2.º che simili rocce cavernose si riaffacciano intorno alla Terra di Trequanda, mentre i fianchi inferiori del suo poggio sono coperti di terre bolari di una tinta giallo-rossistra, con vene di ferro solfurato; 3.º e che que-

## U

UBACA, OBACA. — Ped. OBACA.

UBACO, o LOBACO. — Ped. Lobaco.

UCCELLATOJO (MONTE DELL'). —

I una prominenza sull'antica strada maestra Bolognese situata fra Castiglion di Cercina e Pratolino; in guisa che venendo da Bologna e dal Mugello si scuopriva dall'Uccellatojo la popolosa valle di Firenze, per cui l'Alighieri cantava che a tempo suo:

Hen era ancora vinto Montemalo

Dal nostro Uccellatojo, . . . . . (PARADES) Canto XV.)

Dell'Uncellatojo porta il nome un podere dei March. da Castiglione.

All'Art Scarrena (pag. 225 di questo Vol.) si disse, che intiuo all'Uccellatojo nel 29 genn. del 1452 (stile fior.) sull'antica strada Bolognese arrivò da Firenze una nobile comitiva preseduta dal santo vescovo Antonino ad oggetto di onorare l'arrivo dell'Imp. Pederigo III che per la via predetta recavasi a Siena a inanellare la sua fidanzata Principessa Eleonora di Portogallo. — Ved. Surto, Comunità (ivi pag. 281.)

Montagna di Pistoja. — È una delle maggiori prominenze lungo la catena dell'Appronino pistojese, la cui sommità su segnalata dal Pros. Padre G. Inghirami a 3079 br. superiore al livello dei mare Mediterraneo. — Ved. San-Marcello, Comunità.

UCCELLINA (MONTE DELL') lungo il littorale Grossetano. — È una montuosità che si alza quasi isolata alla sinistra della hocca d'Ombrone fra l'Alberese, la strada regia Maremmana e Talamone, mentre i flutti marini lagnano la base del monte di Uccellina alla Cala di Forno.

Cotesto monte diramasi a ostro per il littora'e fino alla punta dove risiede il Cast. di
Talamone, ed è ne' suoi fianchi orientali
dove esistono la tenuta di Collecchio e le
torri della Bella Marsilia indicate all'Art.
Colleccino, nelle antiche possessioni de'monaci Amjatini dette della Valentina.

Nello siesso monte dell'Uccellina esistono gli avanzi di un monastero di Benedettini, poi di Cistercensi, indicato all'Art.
Gaossaro, la cui elevatezza riscontrata dal
Prof. Padr. Inghirami fu calcolata dalla sommità del superstite suo campanile ascendente a br. 593,5 sopra il livello del mare sottostante. — Ved. Valentina (Tenuta
DELLA).

UCCELLO (PIZZO D'). — Fed. ALPE APUARA e CASOLA, Comunità.

UGHI (BADIUZZA A). — Ved. BADIUZZA A Unu nel Val-d'Arno sopra Firenze.

UGIONE torrente, talvolta Lugione. — Ved. Lavorno, Comunità.

UGLIAN-CALDO in Val-di-Magra. — Vill. con chiesa parr. (S. Bartolommeo) nel piviere di Codiponte, Com. e circa due migl. a ostro-scir. di Casola, Giur. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luui-Sarzana, Comp. di Pisa.

Siede sul fianco settentrionale dell'Alpe Apuana detta il Pizzo d'Uccello presso il confine della Lunigiana Granducale con il territorio di Minucciano del Duc. di Lucca.

Porta cotesta villata il qualificato di Uglian-Cal·lo per distinguerla da un'altra
inferiore bicocca appellata Uglian-Freddo.
— Sono entrambe situate sul fianco medesimo del Pizzo d'Uccello, quella fredda più
hassa dell'altra, e tutte due sotto una stessa parrocchia.

Comecche frigida sia la situazione di entrambi cotesti *Ugliani*, pure dicesi *Uglian-Freddo* quello che ha meno ore di sole dell'altro designato sotto il vocabolo di *Uglian-Caldo*.

Già dissi all' Art. Casoza (Vol. I pag. 5:4) che colui che passeggerà per cotesta contrada forse non stenterà a credere che su sra i prosondi e intersecati valloni e canali della Valle orientale della Magra dove i Liguri Apuani apparivano all' improvviso per assalire e taglieggiare i romani eserciti che ritornarono più volte pei sentieri orribili e prosondi della Gartagnana in quelli di Val-

TRESANA, e TREGIANA in Val·di-Magra. — Cast. con ch. parr. (S. Giorgio) già feudo de' marchesi Malaspina, ora capoluogo di una Com. e di Giur. nel vicariato foranco di Giovagallo, Governo di Aulla e Fosdinovo, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede sopra una collina sulla ripa destra della Magra fra i paesi di Groppoli e di Riccò spettanti alla Toscana Granducale, avendo al suo maestr. il Cast. omonimo e a lib. Giovagallo dello stesso Ex-Feudo.

Trovasi fra il gr. 27° 35' long. ed il gr. 44° 15' 5" latit., circa 3 migl. a maestr. di Aulla, 6 a grec. di Bagnone, quasi 7 migl. a ostro di Filattiera e 5 a ostro-scir. di Mu-Lazo.

Tresana continuò a far parte del marchesato di Giovagallo fiuo a che il ramo di quei marchesi essendosi estinto verso la metà del secolo XIV il feudo di Tresana e Giovagallo tornò al tronco principale de marchesi di Mulazzo.

Oltre quanto su detto all'Art. Grovagazzo, aggiungerò rispetto al paese di Casteoli
già compreso in quel seudo che esso è rammentato nel privilegio d'investitura concesso nel 1077 dall'Imp. Arrigo IV ai due
statelli Ugo e Folco marchesi d'Este, e che
dopo vari passaggi nel principio del 1400
lo steso seudo toccò a Gio. Jacopo de' marchesi di Mulazzo, che divenne signore di
Tresana, Giovagallo, Casteoli, Beverino,
Aulla, Bibola, ecc.

Uno dei discendenti dei March. di Mulazzo, Obiccino del su Gio. Jacopo, per la divisione di samiglia del 1408 continuò la linea dei marchesi suddetti, sinchè un di lui nipote, Giacomo Ambrogio, insieme al padre Jacopo del su March. Gio. Jacopo, nel 24 settembre 1451, vendè il Cast. di Bibola al March. Giacomo di Fosdinovo, quindi liberò Beverino ai Genovesi e finalmente alieno il castello col distretto dell' Aulla al generale Adamo Centurioni.

Frattanto i Cast. di Tresana, Riccò, Brina, Madriguano ed altri nelle divise del 1408 erano toccati al zio di Giacomo Ambrogio, al March. Obiccino fratello d'Jacopo suo padre. Dal detto Obiccino pertanto discese quel March. Guglielmo, contro il quale nel 1528 si ribellarono i vassalli di Giovagallo, di Tresana e di Barbarasco, che l'uccisero. Superstiti al padre restarono i di lui figli Carlo, Ercole e Francesco Guglielmo,

uno dei quali, Ercole, per contratto che del 23 dic. 1574 vendé a Francesco I Granduca di Toscana le ville e castelli di Lusuolo, Riceò, Canossa e Lusana acquistate col consenso dell'Imperatore, e quin-li aggregate con i loro distretti alla giurializione di Castiglione del Terziere, ora di Bagnone. — Ved. Bagnone.

Tresana peraltro, si conservo ne' marchesi Malaspina di Villafranca fino al March. Tommaso, contro il quale nel 1794 si vibellarono quei popoli, stati in seguito per tre lustri sotto il dominio italiano-francesa finchè mediante il trattato di Vienna dell'ottobre 1814 questo con gli altri Exfeudi Malaspina passò nella casa regnante di Modena.

## POPOLARIONE DELLA COMUNITA' DE TRESENA ALL'ARRO 1833

Giovagallo, Vicaria forance Ab. N.º 340 Bola, (S. Brizio) Rettoria . . . . . 236 Carreggia, (SS. Prostero e Caterina) **250** Taesana, (S. Giorgio) idrm . . . . » 300 Castevoli, (5. Martine) Arcipretura » 532 Fille, (S. Siro) Rettoria . . . . . 475 Novegigola, (S. Lorenzo) idem . . 340 Totale . . . Abit. N.º 2373

TRESANTI in Val d'Elsa. — Cas. con ch. prioria (S. Bartolommeo) nel piviere di S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa 3 migl. a ostro di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in valle presso la ripa sinistra del torr. Presale fra Montespertoli, Certaldo, Castel-fiorentino e Lucardo.

Il parroco della cura di S. Bartolommeo a Tresanti nell'aprile del 1286 assistè in Firenze ad un sinodo del clero fiorentino tenuto nella chiesa di S. Reparata.

La chiesa di S. Bartolommeo a Tresanti è di padronato de' March. Riccardi.

Essa nel 1833 noverava 143 popolani. TRESCHIETTO in Val-di-Magra. — Piccolo Cast. con ch. parr. (S. Gio. Battista) nel vicariato foraneo di Filetto, Com. e circa 6 migl. a grec. di Villafranca e Filetto, Giur. di Aulla, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede sull' Appennino del Mont' Ormjo a confine col territorio superiore di Bagnone e con la cresta del Mont' Ormjo, la di cui schicua acquapende nel Ducato di Parma. Treschietto diede il titolo ad un seudo de' marchesi Malaspina di Filattiera, toccato mediante la divisione del 1351 a Giovanni appellato Berretta figlio di Niccolò Marchesotto; il qual seudo componevasi del capoluogo di Treschietto con le ville di Agnoles, Corlaga, Finale, Jera, Leorgio, Palestra, Stazzone e Vico. — Ma cotesto seudo su assai presto suddiviso sra Giovanni giuniore e Dazio, due sratelli nati da Federigo detto il Tedesco sigliuolo che su di Giovanni Berretta. Al primo frattanto di quei nipoli toccò di parte Treschetto, al secondo Corlaga, Jera, Vico, ecc.

Il March. Giovanni giuniore nel 1429 approvò lo statuto di Treschietto. — L'ultimo seudatario di quella linea su un March. Perdinando, il quale nel 1698 vendò il suo seudo al Granduca Cosimo III. Cotesto satto motivò una lunga controversia fra il Granduca che lo aveva acquistato, i March. Malaspina di Filattiera autori del ramo di Treschietto, che lo pretendevano, ed il Fisco imperiale che dopo la morte del marchese Ferdinando venditore (1743), entrò al possesso per caducità del seudo predetto.

Che sebbene l'Imp. Carlo VI, alle preci di Bernabò March. di Filattiera, sacesse restituirgli il seudo di Treschietto, appena al March. Bernaho manco la vita, il Fisco imperiale tornò a riprenderne il possesso che ritenne senza sur conto delle servorose istanze del March. Mansredi figlio ed erede di Bernabò prenominato, e nettampoco della dotta scrittura presentata al Consiglio Aulico dal professore pisano Avv. Megliorotto Maccioni. - Finalmente Treschietto col suo territorio fu dato in feudo, da primo al principe Coloredo di Vienna, in seguito al principe Corsini di Firenze, finchè sul principio del secolo attuale su occupato dai Francesi, e nel 1814 riunito alli Stati Estensi di Lunigiana, fra i quali attualmente si conserva. — Ved. VILLAFRANCA e FILETTO.

La parr. di S. Gio. Battista a Treschietto nel 1832 contava. . . . Abit. N.º 243 La cura di S. Matteo a Jero. . . . » 251 La cura di S. Maria a Vico . . . . » 263

Totale degli Abit. dell'Exseudo N. 757

TRESPIANO (Trans planum) nel Vald'Armo fiorentino. — Borgata e contrada con ch. parr. (S. Lucia) già S. Maria a Trespiano, una delle antiche suburbane della cattedrale di Fiesole, alla cui Dioc. appar-

**v.** v. •

teneva, di corto permutata con altra parr. della Dioc. di Firenze, nella Com. del Pellegrino, Giur. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul pianoro del poggio situato alle spalle di quello della Lastra sopra Firenze, fra le scaturigini de' torr. Mugnone e Terzolle, assai d'appresso alla strada postale Bolognese che resta al suo lev., e tre miglia innanzi di scendere a Firenze.

Sino dal secolo X possedevano beni in Trespiano i nobili di Cercina e quindi i Cattani di Firenze stati patroni della chiesa di Trespiano, poco lungi dalla quale esisteva un caritatevole ospizio, o spedaletto, cui fino dal 1276 lasciò per testamento un' elemosina la contessa Beatrice di Capraja. Fu questo uno degli spedali soppressi dal capo della reggenza conte di Richecourt con notificazione del 1751.

Questa contrada da 60 anni è spopolata di viventi, popolatissima però di morti, per esserci stato destinato il Camposanto della capitale del Granducato.

La chiesa parr. di S. Lucia a Trespiano fu permutata nel 1795 dal diocesano di Fiesole con quella fiorentina di S. Martino a Mensola, siccome su indicato all'Art. Mansola (S. Martino A).

La parr. di S. Lucia a Trespiano nel 1833 contava 299 abit.

TRESSA, TREISA o TRESA torr. nella Val-d'Orcia. — È un breve corso d'acqua che scende in Orcia dal sianco occidentale del monte di Totona in Comunità di Montepuliciano, passando per Montichiello in Com. di Pienza, da non consondersi però con altro torr. Tressa sotto Siena ch'è tributario dell'Arbia.

TRESSA torr. sull'Arbia. — Ved. l'Artie. seguente.

TRESSA (S. MARIA m) nella Val-d'Arbia. — Parrocchia antica suburbana della pieve maggiore di Siena, posta alla sinistra del piccolo torr. omonimo, sotto i colli cretosi di Siena e quelli dell'antica Certosa di Bel-Riguardo, dove il torr. Tressa ha origine, alla destra della strada regia Grossetana, nella Com. delle Masse del Terzo di Città, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, dalla qual città la ch. di S. Maria in Tressa trovasi intorno ad un mezzo migl. al suo lib.

Tanto questa cura, come l'altra di S. Angelo in Tressa, o al Ponte a Tressa, presero il vocabolo dal torrentello Tressa che le avvicina.

La contrada, o la Massa di Tressa, è rammentata in una membrana archetipa del giugno a oba acritta in Siena, nella quale trattasi della donazione fatta a due fratelli di alcuni beni situati nel horgo di Porta Camullie, all'Olivo, al Castagno, in Tressa, a Quarto ed in altri luoghi dei contorni di Siena. — (Anca. Dipi. Fron. Carte della Badia di Passignano.)

Alla chiesa di S. Maria in Tressa sul declinare del secolo XVIII surono riuniti gli abitanti vicini alle mura di Siena, i quali solevano sar parte delle parrocchie limitrose situate però dentro la città.

Anche l'altra Massa di Fonte Benedetta nel Terso di Città era compresa nella cura di S. Maria in Tressa; la quale parr. nel 1833 aveva 338 abit.

TRESSA (S. ANGELO IN). — Ped. Ponra a Tarma in Val-d'Arbin, cui si può aggiungere la notizia di un testamento olograso scritto in Siena in lingua volgare li 28 sebbrajo 1288 (vale a dire 10 anni dopo il testamento volgare della contessa Beatrice di Capraja) col quale il testatore Memmo del su Viviano del popolo di S. Desiderio di Siena fra i varj legati lasciò alla casa di S. Maria della Misericordia di Siena una vigna posta nel popolo di S. Angelo in Tressa. — (Anca. Dipel. Fion. Carta di S. Agostino di Siena.)

TRE-VALLI. - Ped. TRAVALLE.

TRE-VILLE nella Valle del Montone in Romagna. — Contrada composta di tre villate che costituirono un comunello fra i popoli di S. Benedetto in Alpe e di S. Maria in Carpine, il qual comunello nel 1776 fu riunito alla Com. di Portico, che trovasi circa 6 migl. a lib. delle Tre-Ville, nella Giur. della Rocca S. Casciano, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Trovasi sul crinale dell'Appennino che da S. Benedetto in Alpe s'inoltra verso sett. fra la Valle del Montone ed il vallone del Tramazzo. — Ved. Portico, Comunità.

TREVINA nella Valle Tiberina toscana. — Cas. con ch. parr. (S. Cristofano) nella Com. e circa migl. 3 a ostro-lib. del Monte S. Maria, Giur. di Monterchi, Dioc. di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

Risiede sul punto estremo del Granducato alla destra del torr. Aggia fra il posto doganale di Giojello ed il vico di Paterno.

La parr. di S. Cristofano a Trevina nel 1833 noverava 185 popolani. TRIANA DE SANTA FIORA, alias A-TRIANA, nella Valle dell'Albegna.—Cast. con ch. parr. (S. Bernardino) nella Com. e circa 3 migl. a lev. di Roccalbegna, Giur. di Arcidosso, Dioc. di Soana, Comp. di Grosseto.

È posto sopra un risalto di poggio di recce ofiolitiche a occidente del contrafforte che dal Monte-Labbro s'inoltra verso scir. fra le Valli della Fiora e dell'Albegna, là dove ha origine il fosso delle Zolforate, uno de' tributari del fi. Albegna.

All'Art. Ataiana di Sovana invisi il lettore a questo di Taiana di S. Fsona; giacchè fra le carte antiche i vocaboli di Triana si leggono scritti unitamente al segnacaso (A Triana). Tale era quel vico di Atriana del contado di Soana rammentato in una membrana rogata di agosto dell'anno 822 nella città di Soana; tale fu l'Atriana, patria di un Pietro di Atriana, che nel laglio dell'886 in qualità di avvocato assiste ad un placito tenuto dentro le mura di Soana dai gastaldi, dal vescovo di detta città, da diversi scabini e da altri giudici, in favore del Mon. del Montamiata. — (Anza. Dipl. Fron. Carte della Badia Amiat.)

In seguito il castello di Triana su dominato dai conti Aldobrandeschi di S. Piora, i quali nel 1388 venderono il seudo di Triana per siorini 898 alla samiglia Piccolomini di Siena; un ramo della quale, dopo aver preso il distintivo de' Signori della Triana, possiede tuttora la parte maggiore del suo distretto.

Existe nell' Arch. delle Risormagioni di Firenze una procedura sul diritto e giurisdizione territoriale della signoria della Triana in una scrittura presentata nel 1683 al tribunale della Pratica segreta in Firenze, sia i Piccolomini di Siena ed i Mancini di Cortona.

Altro esame sullo stesso seudo della Triana su instituito ad istanza del conte Spinello Piccolomini, nel tempo che egli tentava, sebbene invano, di liberarsi dal vigore della legge del 21 aprile 1749 relativa all'abolizione delle giurisdizioni seudali.

La parr. di S. Bernardino alla Triana nel 1833 contava 262 abit.

TRIANA (PIETE DI) già di ATRIANA, poi di VAL-TRIANA in Val-di-Tora. — Era questa una pieve da lunga mano distrutta, che ha lasciato il suo vocabolo ad una villa signorile, denominata ora Valtriano, nel popolo di Crespina, Com. e circa 3 migl. a

grec. di Fanglia, Giur. di Livorno, Dioc. di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

La villa di Valtriano trovasi in pianura sul fosso Crespina alla sinistra della strada rotabile che da Vicarello guida a Lari.

Molte carte dell'Arch. Arciv. di Lucca svanti il mille rammentano cotesta pieve dedicata a S. Maria, siccome lo provano fra le altre due membrane del 941 e 983, con l'ultima delle quali, del 16 agosto, Teudegrimo vescovo di Lucca, stando nel Cast. di S. Maria a Monte, allivellò per l'annuo censo di soldi 7 f di argento i beni della pieve di S. Maria d'Atriana con le decime dovute dagli abitanti delle ville di Triana, Crespina, Lari, Perignano, Lilliano, Levajano, Preciano, Castagnecchio, Vallementi (sic), Luciana e Carpineto.

Infatti nel catalogo delle chiese della Dioc. Inchese del 1260 surono designate sotto il piviere di Triana le 12 chiese seguenti; 1. S. Lorenzo a Castagnecchio (perduta); 2. S. Andrea a Perignano (ignota); 3. S. Niccolò di Val-d'Agnano (sic, idem); 4. S. Martino a Sterpaja (idem); 5. S. Cristofano a Liliano (idem); 7. S. Lorenzo a Montalbano (idem); 7. S. Lucia a Perignano (esistente); 8. S. Maria e S. Leonardo di Lari (esistente); S. Michele a Lavajano vecchio (riunita alla seguente); 10. S. Martino a Lavajano nuovo (esistente); 11. SS. Stefano e Michele a Crespina (riunita alla seguente); 12. S. Lucia a Crespina (esistente).

All'Art. Crestina poi su detto, che nel 1413 le due chiese parrocchiali di Crespina surono riunite in una, siccome all'Art. Lari su indicato, e che il vescovo di Lucca con decreto del 10 dicembre 1372 diede licenza al parroco di S. Leonardo a Lari di tenere il battistero per la ragione che era stata distrutta la pieve di Triana.

Taicasi, Taecasi, o Taiccasi nella Valle della Cornia. — Cast. distrutto nel luogo della bandita vescovile della Marsiliana, uella Com. Giur. Dioc. e circa 5 migl. a pon. grec. di Massa-Marittima, Comp. di Grosseto.

Della ubicazione del Cast. di Tricasi non solo esistono indizi in un istrumento del 5 gennajo 1224 rammentato all' Art. Massa-Maritima, ma ancora in altri del sec. VIII. Avvegnachè all' Art. Bagai Vetuloniensi citai una pergamena dell' Arch. Arciv. di Lucca scritta nell' aprile 754, dove è fatta menzione del territorio e Cast. di Tricasi

a confine con il Gualdo del Re e la chiesa di S. Regolo, ora Madonna del Frassine.

Anche nell' Arch. Dipl. San. fra le carte della Com. di Massa so ne conserva una del maggio 793, in cui si nomina un abitante del Cast. di Tricasi.

In seguito il castello predetto col suo territorio pervenne in potere della contessa Giulitta e del suo figlio Rodolfo, la qual donna, già rammentata agli Art. Leccia e Suveraro, dopo restata vedova del conte Ugo, nel 1099 donò alla mensa vescovile di Massa la metà del Cast. e distretto di Tricasi, mentre pochi anni dopo l'altra metà del castello e pertinenze di Tricasi fu donata dalla gran contessa Matilde ai vescovi di Massa e Populonia; in guisa che questi prelati, divenuti liberi signori di cotesto luogo, lo assegnarono in seudo a diversi nobili di Massa e di Suvereto.

Concorrono a conferma di tuttociò alcuni istrumenti del sec. XIII esistenti nell'Arch. predetto fra le carte di Massa, fra le quali ne rammento per tutte due del 12 agosto e 21 novembre del 1282, sufficenti a dimostrare che il territorio di Tricasi era posseduto da più persone, dalle quali ne fa alienata porzione al Com. di Massa.

Cotesta promiscuità di dominio utile e diretto eccitò varie volte delle controversio fra i vescovi di Massa ed i loro feudatari, le quali terminarono col dovere questi restituire alla mensa di Massa un territorio nudo di case e inselvatichito, annesso alla parte superiore della bandita di Marsiliana, denominato tuttora il Campo alla Lite. — Ved. Marsiliana di Massa-Marittima, cui si possono aggiungere i vistosi bonificamenti agrari fatti di corto dal vescovo attuale a quella episcopale bandita.

TRICOSTO, O AL TRICOSTO nella Valle inferiore della Fiora. — Piccolo Cast. da lungo tempo distrutto nel distretto parrocchiale di Capalbio, Com. Giur. e tra le 9 e le 10 migl. a lev. di Orbetello, Dioc. di Soana, Comp. di Grosseto.

lo pongo cotesta distanza fra il Tricosto ed Orbetello supponendo che il poggio di Monteti col sovrastante castellare detto la Castellaccia, e da taluni Capalbiaccio, fosse il poggio sul quale esisteva la rocca di Tricosto.

Cotesto Castellaccio pertanto è situato sulla sommità di un monticello circa due miglia a lib. di Capalbio, ed altrettante a grec. del Laghetto di S. Floriano e dalle via Aurelia, il quale Custellaccio sotto nome di Monteti fu descritto dal Santi nel T. Il del suo Viaggio per la Toscana meridionale, dove si legge quanto appresso:

a Consiste Monteti in un'area piana circolare di circa 200 piedi di diametro, circondata da un muro di pietre senza cemento con terrapieno al di fuori come un bastione fatto a scarpa e contornato da un fosso ora ripieno. Cotesto bastione, largo alla base circa 29 piedi, è circondato da un altro bastioncello di terra lavorato esso pure a scarpa e che gira parimente intorno ad un secondo ripiano. A questo secondo bastioncello serve di base un terzo bastione di terra simile al secondo, per modo che dal terzo al primo hastione avvi la distanza di circa 76 piedi. — Nel primo più interno e superiore perimetro esistono le tracce di un ingresso, nei fianchi esterni del quale trovansi i fondamenti di due torrioni rotondi fabbricati anch' essi di pietra senza cemento. L'area interna di cotesto castellaccio è coperta di farnie, di aceri, di cornioli, di lambruschi e di altre piante salvatiche senza indizio alcuno di Case. »

Lo stesso Santi nel salire sulla cima di Monteti scuoprì verso la parte superiore del monte dal lato di mezzonli e di tramontana copiose sorgenti di acqua potabile limpida e leggera, le quali disperdevansi per il poggio.

Lascerò la congettura che ne dedusse quel viaggiatore, e solamente avvertirò; che un castello appellato Al Tricosto su compreso nella samosa donazione satta alla Badia delle Tre-Fontane, o ad Aquas Salvias, dell' Ansedonia e suo territorio, nel quale si trova specificato castrum Tricostricum, ecclesium S. Fridiani (sorse S. Floriani) cum lacu piccolo juxta eum posito ecc.

Le quali ultime parole sembra che debbano corrispondere al Laghetto di S. Floriano poco distante dal monte della castellaccia di Monteti, e che io sospetto essere stato il Cast. del Tricosto.

Dai monaci delle Tre-Fontane il Cast. del Tricosto con Capalbio, l'Ansedonia, Orbetello e sue pertinenze, nel 1269, su rilasciato in seudo al conte Ildebrandino, il Rosso, degli A'dobrandeschi di Soana, quindi nel 1286, e di nuovo nel 1303, su rinnovato il seudo a savore della contessa Margherita unica siglia del suddetto conte Ildebrandino, la quale portò tutti i suoi seudi e giurisdi-

zioni nella essa Orsini di Rome dove si un ritò. — Fed. Orsinizzazo e Capazzo.

TRINITA (S.) DE ALPIANO. — Fod. BADIA DE ALPIANO, e PUGNA (VAL DE).

- IN ALPE O IN ALPI. - Fed. Assess
DI S. TRIRITA DELL'ALPI.

TRINITA' (SS.) DI MONTE-CALVO nella Valle della Fiora. — Fed. gli Art. Monte-Cellese, e Santa-Fiora.

TRINITA (S.) DI SPINETA. — Fed. Ba-DIA A SPINETA, e così di tutte le altre chiese parr. che hanno per titolare la SS. Trinità.

TRINORO (CASTIGLIONCELLO DEL).

— Ved. Cartigliorezilo del Tairono.

TRIPALLE, o TRIPALLO delle Colline pisane nella Val di-Tora. — Cas. con
indizi di un fortilizio diruto e di un'antica
chiesa plebana (SS. Gio. Battista e Martino),
altrimenti detta di Val-d'Isola, da lunga
età riunita alla cura de'SS. Jacopo e Cristofano a Tripalle, nella Com. a circa 3 migl.
a lev.-grec. di Fauglia, Giur. di Livorno,
Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca,
Comp. di Pisa.

Il paesetto con la chiesa di Tripalle sisiede su di una collina tufacea alla destra del torr. Isola lungo la strada rotabile che

da Crespina guida a Fauglia.

Le memorie di questo lungo cominciano a farsi conoscere nel secolo VIII fra le carte degli Arch. Arciv. pisano e lucchese, una delle quali è del 780, quando i tre nobili fratelli pisani fondarono presso Calci la Badia di S. Savino, traslatata poi a Montione più d'appresso a Pisa, alla quale lasciarono fra i molti beni una loro corte posta nel distretto di Tripallo.

Anche una membrana del 29 aprile 907, pubblicata nel T. V. P. Ill delle Memorie per servire alla storia del Ducato lucchese, tratta dell'investitura data da Pietro vescovo di Lucca della pieve di S. Gio. Battista e S. Martino sita in loco et finibus Tripallo al prete Azzo, o Azzone, stato eletto in pievano della medesima.

La pieve vecchia di Tripallo, che portà anche il distintivo di S. Giovanni in Fald'Isola, esisteva a piè della collina presso la ripa destra del fiumicello Isola, circa mezzo miglio distante dalla cura attuale dedicata ai SS. Jacopo e Cristofano.

Essa era fabbricata tutta di pietre squadrate, ed il capitano Giovanni Mariti ne ha lasciato una minuta descrizione col disegno nel T. IV del suo Odeporico MS. delle Colline pisane esistente in Firenze nella Biblioteca Rictardiana.

Colesta antica chiesa finalmente fu profanata nel 1785, e quindi venduta al March. Manfredi Malaspina di Filattiera, il quale converti quel tempio in una tinaja, comecchè fino dal secolo XVI servisse più che altro ad uso di magazzino di grano; e allora le canonica fu ridotta dal suddetto acquirente a casa colonica. Quarant' anni innanzi che la detta pieve fosse profanata, credeva il Mariti che fosse stata restaurata, arguendolo egli dull'anno 1745 segnato nei cavalletti della sua tettoja.

Secondo il catalogo dell'estimo fatto nel 1260 delle chiese della diocesi di Lucca la pieve di Tripallo aveva di rendita annua lire 300. — Erano allora sue filiali le chiese seguenti; x. SS. Fabiano e Sebastiano a Tremuleto (ora pieve); 2. S. Stefano a Vicchio (demolita); 3. S. Lucia di Gerlo, o Gello, (2000essa a Tremoleto); 4. S. Giusto di Pagnano (demolita e riunita alla seguente); 5. S. Lorenzo di Fauglia (pieve prepositura); 6. S. Michele al Posto (demolita); 7. S. Maria di Montalto (idem e riunita a Tripallo); 8. S. Michele di Meletro (ignoы); 9. (SS. Jacopo e Cristofano a Tripalle fattualimente cura sotto la pieve di Fauglia); 10. S. Lorenzo di Colle-Alberti (ora interdella e annessa alla cura di Tremoleto).

Nel 1627 il popolo della pieve de'SS. Gio. Battista e Martino di Tripallo, o di Fal-d' Isolu su riunito a quello de' SS. Jacopo e Cristofano a Tripalle, la qual ch. è di giuspadronato a vicenda della nobile famiglia Lanfranchi di Pisa e dei vescovi di San-Miniato. Uno di questi prelati, Alessandro Strozzi, con decreto degli 11 ottobre 1635 sot opose la detta cura di Tripalle alla pieve di Fauglia.

la quanto alla storia del paesetto di Tripalle, oltre quanto su annunziato, aggiungero una bolla del Pont. Anastasio IV degli 8 sett. 1153, con la quale surono confermati al capitolo della Primaziale di Pisa i beni che esso possedeva nel Cast. e corte di Tripalle, e che surono concessi a quel clero dalla contessa Beatrice marchesa e governatrice della Toscana. — Taoxci, Ann. Pis.)

Ebbero in seguito signoria in Tripalle i nobili Upezzinghi, i Lanfranchi ed i conti della Gherardesca, uno dei quali, il conte Ildebrandino, nel 1276 rinunziò i suoi diritti e dominio utile sopra Tripalle alla Rep. di Pisa.

I popoli di Pripalle, di Montatto, Fauglia, Tremoleto e di altri custelletti di quei contorni nel 1385 si ribellarono alla Rep. pisana per istigazione dei figli di Bacarozzo della Gharardesca conti di Monte-Scudajo; ma essi dovettero ben presto ritornare all' obbedienza di quel Comune, cui restarono ligi fino all' ottobre del 1406, quando per atto pubblico del 20 di quel mese si sottomisero al Comune di Firenze, dal quale si concedettero alle populazioni designate alcuni privilegi, e che l'anno dopo approvò gli statuti parziali di Crespina e di Tripalle.

Dagli statuti del 1510 si rileva, che ai due Comuni predetti di Crespina e Tripalle erano stati riuniti i due comunclli di Mi-

liano e di Leccia.

Lo statuto poi siorentino del 1415 ne avvisa, che i popoli di Tripalle, di Fauglia, Montalto e Crespina erano sottoposti alla giurisdizione civile del potestà di Rosignano; dalla quale passarono sotto la civile e criminale di Lari, di dove al principio del secolo XVII ritornarono e tuttora si mantengono sotto quella di Livorno, quando, cioè, fu formato quel nuovo capitanato.

Il popolo di Tripalle confina a lev. con la cura di Crespina, a scir. con il popolo di S. Ermo, a ostro con le cure di Tremoleto e Lorenzana, a lib. con Fauglia, a pon. con Colle-Salvetti, ed a sett. con il popolo di Cenaja.

La parr. de'SS. Jacopo e Cristofano a Tripalle, o Tripallo, nel 1833 aveva 751 abit.

TRITURRITA. - Ved. LIVORNO.

TRIVALLI, e talvolta TRAVALLE e TREVALLI. — Ved. TRAVALLE.

TRIVIO (ABBADIA DEL). — Ved. ABAZIA DEL TRIVIO, e MONTE CORONARO, O CORNARO.

TROGHI. - Borgata che prende il titolo da un piccolo torr. nel Val d'Arno superiore, attraversata dalla strada regia Arctina, fra il borgo di Antica e quello di Palazzuolo dell'Incisa. — Il torr, di Troghi shocca in Arno all'ingresso superiore del Pian d'Isola nel popolo di S. Cristofano a Perticaja, Com. di Rignano, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

La borgata di Troghi è anche nota a cagione di una fiera annuale che vi si pratica nel primo lunedì di agosto.

TROJA (CAPO DELLA). — Promontorio a lev. del seno di Piombino con tocre ed un posto doganale di terza classe dipendente dal doganiere di Follonica nella Com. e Giur. di Gavortano, Dioc. e Comp. di Grosseto. — Ped. Caro Bulla Troja, e Lat-Torale Toscano.

TROJANA, o TRAJANA nel Val-d'Armo superiore. — Cas. che fu Cast., la cui parr. de' SS. Fabiano e Sebastiano è compresa nel pievanato di S. Giustino, Com. Giur. e circa 5 migl. a grec. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sull'altipiano de' poggi attraversati dalla strada de' Sette Ponti fra le sorgenti dell' Ascione e dell'Agna.

Vi ebbero signoria gli Ubertini e quineli il Comune di Arezzo, finchè gli abitanti della Trajana sotto di 28 maggio 1344 si

sottomisero alla Rep. Fior.

Una membrana della Badis di Vallombrosa del genn. 1106, scritta nel Cast. della Trojana, tratta della donazione di una porzione di terre situate nel Cast. e corte della Trojana fatta da due figliuoli del fu mess. Ugone degli Ubertini alla Badia di S. Trinita a Fonte Bene letta, ossia in Alpe.

La parr. de'SS. Fabiano e Sebastiano alla Trajana, o Trojana, nel 1833 contava

256 abit.

TROJOLA DELLE MASSE DE CITTA' in Val-d'Arbia. — Cas. ch'ebbe parr. (S. Lucia) unita nel 1476 alla cura di Monsindoli, nella Com. del Terzo di Città, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, la qual città trovasi circa 3 migl. al suo sett.

Era questo uno de' comunelli delle Masse di Città posto nella collina di Monsindoli fra la Tressa e la Sorra, il quale nel principio del secolo XIV contava il suo sindaco, stato soppresso nei tempi Medicei, e forse prima. — Ved. Monsindoli e Siena, Comunità del Terso di Citta.

TROVE torr. in Val-d'Asso. - Ved. Tax-

QUANDA, Comunità.

TUBBIANO in Val. Tiberina. — Cas. con ch. parr. (S. Donato) nel piviere, Com. Giur. e circa un migl. e mezzo a lev. di Anghiari, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sul fianco occidentale delle colline che da Anghiari s'inoltrano verso la strada regia d'Urbania a S. Leo, lungo la via comunitativa rotabile che staccasi da Anghiari per shoccare nella regia predetta.

La parr. di S. Donato a Tubbiano nel

1833 contava 202 individui.

TUFI (S. MATTEO A) RELLE MASSE DE CITTA' in Val-d'Arbia. — Contrada che ha dato il nome ad una delle porte della città

di Siena ed alle chiese riunite de SS. Mai teo e Margherita a Tufi, cui è annesse au cora la cappella de SS. Apollinare e Teodoro nella Com. del Terso di Città, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, dalla qual città la chiesa di S. Matteo, o Masseo, è appena un terzo di migl. a ottro.

La ch. di S. Margherita situata in valle suori di Porta a Tusi su in origine un monastero di suore, alle quali il Comune di Siena nel 1284 mandava un'elemosina che continuò a somministrarle annualmente sino al 1509, epoca della soppressione di quell'asceterio. — Allora alla chiesa di S. Margherita su dato un parroco inamovibile, che stabilì la sua canonica in una parte del contiguo claustro, ed ebbe per annesi i popoli de' comunelli di S. Matteo e de'SS. Apollinare e Teodoro a Tusi.

Nel 1288 Rinaldo Malavolti, e nel 1308 Bernardino Piccolomini lasciarono per testamento de considerabili assegni e dotazioni al monastero di S. Margherita.

Ma nella guerra ultima di Siena cotesta contrada già popolosa ebbe a soffrire gravi danni dagli assediati e dagli assedianti, meutre i primi, nell'aprile del 1553, e poscia nel maggio del 1554, rasarono costà un borgo di circa 14 case, ed i secondi nel giugno successivo assalirono con loro vantaggio fuori di Porta Tufi le truppe francesi e sanesi.

E compreso nel popolo di S. Matteo a Tufi il soppresso Mon. di Monte-Oliveto ed il casino Piccolomini con l'annessa cappella di S. Apollinare.

La parr. de' SS. Matteo e Margherita a Tufi nel 1833 contava 319 popolani.

TUORI in Val-di Chiana. — Cas. con ch. parr. (S. Giorgio) nel piviere di Battifolle, già di Vicione piccolo, Com. e circa 3 migl. a lev.-grec. di Civitella, Dioc. Giur. e Comp. di Arezzo.

Risiede in costa lungo il fosso Vingme a cavaliere del Cas. di Magliana, o Magliano e della strada regia appellata Longitudinale della Val-di-Chiana.

Fra le carte della confraternita della Nunziata di Arezzo una del 1354 rammenta un
Giovanni di Tuori (se non fu figlio di un
Tura) pittore aretino. — (Lett. critico-storiche d'un Aretino pag. 47.) — Ved. Vicione piccolo (S. Quirico A).

La parr. di S. Giorgio a Tuori non esisteva nel 1551. Essa nell'anno 1833 noverava 196 popolani.

TURA (DOGANA merra) presso le cateratte del padule di Bientina lungo il cauale Imperiale della Seressa. — Ved. Bun-TEA, Comunità.

TURANO, talvolta TORANO in Val-di-Magra. — Cas. con ch. parr. (S. Francesco) nel piviere di S. Paolo a Vendaso, Com. Giur. e circa migl. due a grec. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede presso la base orientale del monte dello Montalini sulla destra del fosso che stende dal poggio di Vendaso fra i grossi

lorr. Mommio e Rosaro.

Le parr. di S. Francesco a Turano nel

1533 contava 70 popolani.

TURICCHI o TORRICCHI in Val-di-Sieve. - Vill con ch. prioria (S. Pietro) nel piviere della Rata, Com. e circa 8 migl. a sett. di Pelago, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi a piè del poggio della Rata presso la strada regia Forlivese lungo la ripa sinistra della fiumana Sieve, circa mezzo migl. sotto la confluenza del torr. Moscia.

Fu cotesto villaggio antico feudo de' vescovi di Fiesole, per cui essi portarono il

litolo di conti di Turicchi.

In tulte l'occasioni che il Comune di Firenze tentò di esercitare atti di giurisdizione sopra la contea di Turicchi insursero fiere controversie che, sebbene temporariamente decise, non banno mai portato ad un resullato decisivo ad oggetto di stabilire la natura di colesto territorio seudale.

E quantunque sotto il governo della dinastia felicemente regnante se ne offrissero varie occasioni, ciò non ostante fino al governo del Granduca Leopoldo I non si è curata la cosa, ch' esser potrebbe soggetto di una dissertazione non inutile a dimostrare, che in tutti i tempi i sovrani dei territori nei quali è compreso quel tal seudo, hanno il diritto di disporre del medesimo, salvi i patti espressi nei diplomi speciali.

Fra i privilegi che su questo proposito possono allegarsi reputo il più antico quello dell'Imp. Corrado I dato in Roma nel 1027, col quale consermò a Jacopo Bavaro Vesc. di Fiesole tutto ciò che il Vesc. Regimbaldo suo antecessore aveva acquistato nei contadi fiorentino e fiesolano, e poco dopo convalidati da altro privilegio dell'Imp. Arrigo II. In quei diplomi peraltro non è fatta menzione speciale del territorio di Turicchi.

Nè tampoco, diceva il Pagnini, si comprende donde l'Ughelli nella sua *Italia sacra* abbia dedotto il titolo di conti di Turicchi che presero i vescovi di Fiesole.

Il primo luogo in cui s'incontra rammentata la corte di Turicchi concessa ai vescovi fiesolani dai re d'Italia comparisce in una bolla del Pont. Pasquale Il diretta nel 1103 a Giovanni Vesc. di Fiesole, al quale confermò, fra gli altri luoghi: Castrum Agnae, Curtem Turricchi et Castilionis, sicut ex regis concessione ecclesiae tuae collata; e come regia concessione li stessi luoghi dėlla mensa fiesolana nelle bolle successive d'Innocenzo III (anno 1134) di Celestino II (anno 1143) e di Anastasio IV (anno 1153) si trovano indicati.

E però cosa indubitala che tutti i diritti dell'impero essendo passati nella corona di Toscana, doveva appartenervi anco l'alto dominio della contea di Turicchi. Fu creduto infatti, che cotesto alto dominio fosse tacitamente dai vescovi di Fiesole riconosciulo, tostochè la Comunità di Turricchi per atto pubblico del 25 giugno 1398, previo il consenso del suo vescovo, si diede in accomandigia per anni dieci alla Rep. Fior.

Insatti che il Comune di Firenze mantenesse costantemente illese le ragioni di alto dominio sa Turicchi lo dichiara l'annuo tributo che i snoi abitanti al pari dei seudatari Camaldolensi di Moggiona e del popolo di S. Michele a Trebana nell' Appennino di Tredozio dovevano recere ogni anno a Firenze in un cero di libbre sei nel giorno della festa di S. Giovanni Battista.

Inoltre nell'Arch. delle Risormagioni si conserva una relazione presentata da Francesco Vinta nel 18 agosto 1563 ad istanza degli uomini di Turicchi per alcune gravezze che voleva imporre loro il vescovo di Fiesole, nella quale scrittura si prendono ad esame le prerogative di questo luogo stabilite con sentenza del 13 marzo 1564 (stile comune) dal consiglio della Pratica segreta. In altra relazione di Paolo Vinta del 12 agosto 1574, ad oggetto di ovviare ai contrabandi che si facevano dagli uomini di Turicchi, il Granduca rescrisse: Il Vinta dica al Vescovo (di Fiesole), che se non consente all'opinione della Pratica, S. A. gli annullerà l'esenzione, perchè non la vuole in suo pregiudizio. — (ARCH. DELIR RIPURMAGIONI DI FIR. Lessico Stor. Diplom.)

Sul declinare del secolo XVIII, la contes di Turicchi fu annullata dalle leggi vigenti nel Granducato.

La parr. di S. Pietro a Taricchi nel

1833 noverava 347 abit.

TURRICCHIO, o TORRICCHIO in Valdi Nievole. — Cas. dove su una piccola torre, da cui prese il nomignolo la chiesa parroochiale della SS. Concezione nella Com. e circa due migl. a ostro di Uzzano, Giur. e Dioc. di Pescia, Comp. di Firenze.

Risiede in pianura fra la fiumana della Pescia nuova, la strada postale, la villa di Bellavista e il borghetto degli Alberghi.

Non è da confondersi questo luogo di Turricchio con altra chiesa di Torricchio esistita presso S. Martino in Colle all'oriente di Lucca, alle quali ultime ch. riferiva un breve del Pont. Pasquale II spedito sulla fine del secolo XI all'abate del Mon. di S. Benedetto di Polirone sul Pò, stato poi confermato nel 1134 dal Pont. Innocenzo III, col quale donavansi alla Badia di Polirone patrona di quella di S. Salvatore a Sesto nel territorio Incchese, le chiese di Torricchio e di S. Martino in Colle.

Infatti nel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca del 1260 si trova, come fu detto all'Art. Tonascomo, la chiesa di questo luogo e quella di S. Martino in Colle fra le suburbane di detta città.

Sembra piuttosto appellare al Turricchio della Val-di-Nievole quel Torricchio degli Adimari di Firenze, la cui torre dai Ghibellini vincitori a Montaperto dopo il 1260 fu atterrata con le case ed un palazzo aunesso. — (P. Indeponso, Delizie degli Eruditi toscani. Vol. VII.)

La parr. della SS. Concezione al Turricchio o al Torricchio nel 1833 contava 1126 abit., 360 de'quali entravano nel territorio limitrofo della Comunità di Pescia.

Turricculo del Chianti in Val-di-Pesa. - Cas. perduto che fu nel piviere di S. Maria a Spaltenna, già di S. Pietro a Penano, nella Com. di Gujole, Giur. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Di cotesto vico è falta menzione in un istrumento dell' Arch. Dipl. Fior. esistente fra le carte della Badia di Coltibuono. B un contratto del 21 maggio 1123 scritto mella Villa di Castello del territorio fiorentino, col quale Ridolfo del fu Rolando e Sofie del fu Sichelmo sua moglie venderono alla Badia di Coltibuono per il prezzo di lire 5 la sesta parte delle terre che quei coniugi possedevano nella villa di Turricchio del piviere di S. Maria a Spaltenna.

TURLACCIO nella Val-di-Sieve. — Cas. che diede il vocabolo ad una ch. perr. (5. Miniato) attualmente riunita al popolo di S. Andrea a Camoggiano, già nel pievanato di S. Gavino Adimari, ora in quello di Barberino di Mugello, Com. medesima, Gier. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze. — Fed. Camoggiaro, e Abemari (S. GAVINO).

TURLAGO z TERENZANO in Val-di-Magra. — Ved. Terenzano, cui si priò aggiungere, che quel popolo spettava al pievanato di *Codiponte*.

TUSSINO, o TOSSINO DI MODIGLIA-

NA. — Fed. l'Art. Tosswo.

TUTO (S. BARTOLOMMFO 🕬 ossia a GREVE nel Val-d'Arno fiorentino. — Contrada con ch. parr. nel piviere di S. Alessandro a Giogoli, Com. e circa un migl. a lev. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

La parr, di S. Bartolommeo in Tuto nel

1833 noverava 326 abit.

TUTONA (MONTE DI). - Fed. MONTE-PULCIANO, Comunità, e PILLANUOPA PIE-TE DI).

## U

UBACA, OBACA. — Ped. OBACA.

UBACO, o LOBACO. — Ped. Lobaco.

UCCELLATOJO (MONTE DELL'). —

Busa prominenza sull'antica strada maestra Bolognese situata fra Castiglion di Cercina e Pratolino; in guisa che venendo da Bologna e dal Mugello si scuopriva dall'Uccellatojo la popolosa valle di Firenze, per cui l'Alighieri cantava che a tempo suo:

Non era ancora vinto Montemalo

Dal nostro Uccellatojo, . . . .

(Paradiso Canto XV.)

Dell' Uncellatojo porta il nome un podere dei March. da Castiglione.

All'Art Scarpenia (pag. 225 di questo Vol.) si disse, che infino all'Uccellatojo nel 29 genn. del 1452 (stile fior.) sull'antica strada Bolognese arrivò da Firenze una nobile comitiva preseduta dal santo vescovo Antonino ad oggetto di onorare l'arrivo dell'Imp. Pederigo III che per la via predetta recavasi a Siena a inanellare la sua fidanzata Principessa Elconora di Portogallo. — Ved. Saato, Comunità (ivi pag. 281.)

UCCELLIERA (MONTE DELL') nella Montagna di Pistoja. — È una delle maggiori prominenze lungo la catena dell'Appenuino pistojese, la cui sommità su segnalata dal Pros. Padre G. Inghirami a 3079 br. superiore al livello del mare Mediterraneo. — Ved. San-Marcello, Comunità.

UCCELLINA (MONTE DELL') lungo il littorale Grossetano. — È una montuosità che si alza quasi isolata alla sinistra della bocca d'Ombrone fra l'Alberese, la strada regia Maremmana e Talamone, mentre i flutti marini bagnano la base del monte di Uccellina alla Cala di Forno.

Cotesto monte diramasi a ostro per il littora'e fino alla punta dove risiede il Cast. di
Talamone, ed è ne' suoi fianchi orientali
dove esistono la tenuta di Collecchio e le
torri della Bella Marsilia indicate all'Art.
Colleccnio, nelle antiche possessioni de'monaci Amiatini dette della Valentina.

Nello siesso monte dell'Uccellina esistono gli avanzi di un monastero di Benedettini, poi di Cistercensi, indicato all'Art.
Gaossero, la cui elevatezza riscontrata dal
Prof. Padr. Inghirami fu calcolata dalla sommità del superstite suo campanile ascendente a br. 593,5 sopra il livello del mare sottostante. — Ved. Valentina (Tenuta
DELLA).

UCCELLO (PIZZO D'). — Ved. ALPE APUANA e CASOLA, Comunità.

UGHI (BADIUZZA A). — Ved. BADIUZZA A Ugu nel Val-d'Arno sopra Firenze.

UGIONE torrente, talvolta Lugions. — Ved. Lavonno, Comunità.

UGLIAN-CALDO in Val-di-Magra. — Vill. con chiesa parr. (S. Bartolommeo) nel piviere di Codiponte, Com. e circa due migl. a ostro-scir. di Casola, Giur. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Siede sul fianco settentrionale dell'Alpe Apuana della il Pizzo d'Uccello presso il confine della Lunigiana Granducale con il territorio di Minucciano del Duc, di Lucca.

Porta cotesta villata il qualificato di Uglian-Cal·lo per distinguerla da un'altra
inferiore bicocca appellata Uglian-Freddo.
— Sono entrambe situate sul fianco medesimo del Pizzo d'Uccello, quella fredda più
hassa dell'altra, e tutte due sotto una stessa parrocchia.

Comecche frigida sia la situazione di entrambi cotesti *Ugliani*, pure dicesi *Uglian-Freddo* quello che ha meno ore di sole dell'altro designato sotto il vocabolo di *U-glian-Caldo*.

Già dissi all' Art. Casola (Vol. I pag. 514) che colui che passeggerà per cotesta contrada sorse non stenterà a credere che su sra i prosondi e intersecati valloni e canali della Valle orientale della Magra dove i Liguri Apuani apparivano all' improvviso per assalire e taglieggiare i romani eserciti che ritornarono più volte pei sentieri orribili e prosondi della Garsagnana in quelli di Val-

di-Magra a investire quegl' indomiti montanari. — Ved. Minucciano.

Una grande sciagura accadde pochi anni or sono agli abitanti di Uglian-Caldo e Freddo in conseguenza delle grandi acosse di terremoto succedute a piè del Pisso d'Uccello, il gigante della Pania, per cui subissarono molte di quelle povere capanne, recando ad alcuni individui la morte, e a tutti un disastro indescrivibile.

La parr. di S. Bartolommeo a Uglian-Caldo nel 1833 contava 223 abit.

UGLIAN-FREDDO in Val-di-Magra. —

Fed. l'Art. precedente.

UGLIONE in Val-d'Elsa. — Cas. che diede il vocabolo ad una ch. parr. (S. Niccolò) il cui popolo fu riunito alla cura di S. Bartolommeo a Palazzuolo nel piviere di S. Pietro in Bossolo, Com. di Barberino di Vald'Elsa, Giur. di Poggibonsi, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Palazzuolo fra la Valle dell'Elsa e quella della Pesa.

UGNANO (Unianum) nel Val-d'Arno fiorentino. — Vill. con ch. prioria (S. Stefano) nel piviere di S. Giuliano a Settimo, Com. e circa due migl. a sett. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze, la qual città

resta 4 in 5 migl. al suo lev.

È posto in pianura sulla ripa sinistra dell'Arno, circa mezzo migl. sotto la confluenza in esso della Greve, e quasi un migl. a grec. della Badia a Settimo, sulla strada comunitativa rotabile che al Ponte a Greve staccasi dalla regia postale Livornese per condurre a Solicciano, a Montignano ed a Ugnano.

Il paese di Ugnano è rammentato in molte carte della Badia a Settimo, la prima delle quali del 20 novembre 1011 tratta dell'offerta fatta in Firenze da Giovanni del fu Giovanni al Mon. di Settimo di tutti i terreni, case e chiese pervenutigli dalla paterna eredità nei contadi di Firenze e di Fiesole, fra i quali beni si rammentano quelli posti in Ugnano con la chiesa di S. Stefano ivi fino d'allora esistente nel piviere di S. Giuliano a Settimo.

Altra carta del 13 giugno 1310 riguarda l'affitto per anni due dei mulini maggiori di detta Badia situati nel fi. Arno nel popolo di S. Martino a Gangalandi, dato dai monaci della Badia a Settimo a due fratelli del popolo di S. Stefano a Ugnano per l'annuo canone di 70 moggia di farina. — (ARCH. DIPL. Fion. loc. cit.)

Esistè fino al 1366 fra Ugnano e S. Donnino a Brozzi una pescaja con mulino di proprietà della nobil famiglia Canacci consorte de' conti Alberti, stata demolita ia quell'anno per ordine della Rep. Fior.

Fra le alluvioni dell' Arno una fu quella del 1620 che atterrò molte cuse in Ugnano.

Dall'atto pertanto di donnzione del nov. 1011 si rileva, che allora il giuspadronto della chiesa di S. Stefano a Ugnano apparteneva ad un fiorentino, il quale lo rinuazio ai monaci della Badia a Settimo; come poi in seguito la collazione della stessa chiesa pervenisse nella mensa arcivescovile di Firenze, io lo ignoro. Attualmente essa è di padronato del Principe.

La stessa chiesa su rinnovata dai sondamenti nel 1828 ed arricchita di molti seredi e masserizie con portico e nuova caso-

nica annessa.

La parr. di S. Stefano a Uguano nel 1833 contava 673 abit.

ULIGNANO in Val-d'Elsa. — Cos. con chiesa parr. (S. Bartolommeo) nella Com. Giur. e circa migl. due e mezzo a sett. di San-Gimignano, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede sopra la ripa sinistra dell'Elm alle falde settentrionali del monte di San-Gimignano, dirimpetto al Cast. di Vico situato

nella ripa opposta dell' Elsa.

A quest' Ulignano di San-Gimignato anzi che all' Ulignano di Val-d'Era sembra che debba riferire il privilegio di Arrigo VI del 28 agosto 1188 a favore d'Ildebrando Panocchieschi vescovo di Volterra, quando gli accordò con titolo feudale fra i molti castelli e luoghi della sua diocesi Ulignano, Pulicciano, Gambassi, Colle-Muscoli ecc.

Dai vescovi passò quest' Ulignano sotto il dominio del Comune di San-Gimignano (sano 1251), per cui i suoi abitanti si trovano compresi negli statuti compilati dai San-Gimignanesi nel 1255; e con tutto chè i prelati volterrani ottenessero privilegio dall' Imp. Carlo IV in conferma di quello di Arrigo VI, eglino non poterono più esercitare sopra cotesto Ulignano altra giurisdizione menochè la spirituale.

La parr. di S. Bartolommeo a Ulignaso nel 1833 contava 174 abit.

ULIGNANO in Val-d'Era. — Vill. con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere di Nera, Com. Giur. Dioc. e cinque in sei migl. a grec. di Volterra, Comp. di Pirenze.

Risiciono tauto la villa come la ch. parr. presso la cresta delle colline cretose, alla cui base orientale scorre la così detta Era-Viva e dal lato opposto il borro Strolla, di là dal quile si alzano i colli della Nera.

Fino dal principio del secolo XI possedeva beni in Ulignano il capitolo di Volterra confermati al medesimo dall'Imp. Arrigo I con diploma del 1014 dato nella villa di Fasiano presso la città di Pisa.—(Ved. Pra Vol. IV pag. 312.)

Ulignano dà il suo nome ad una fattoria con resedio signorile della nobil famiglia Inghirami di Volterra.

La parr. di S. Pietro a Ulignano nel 1833 aveva 159 abit.

ULIVETA nella Val-di-Sieve. — Ved. OLIVETA DE MUGELLO.

ULIVETO, o OLIVETO DI LIVORNO. — Fed. OLIVETO DI LIVORNO, C LIMORE.

ULIVETO, o OLIVETO (VILLA pr) nella Val-l'Elsa. — Villa torrita e grandiosa già di casa Pucci, ora per eredità della samiglia Serristori nel piviere di S. Appiano, Com. e Giur. di Poggibonsi, Dioc. e Comp. di Firenze.

A quest' Uliveto io stimo che debbano riferire varie carte della Badia di Poggio Martari (sopra Poggibonsi) a partire da quelle della sua sondazione.

Nella tenuta di quest' Uliveto surono tentati dal March. Carlo Pucci i primi esperimenti di marnare il mattajone col sovrastante tulo sabbioso. — Ped. Barberino di Vald' Essa Comunità e Meleto-Ridolfi.

ULIVETO sorra CAMBIANO in Vald'Elsa. — Cas. nel popolo di S. Jacopo a Voltigiano, già di S. Bartolommeo a Cambiano, nel piviere di S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa migl. 4 a pon. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sui poggi cretosi che separano la Val-d'Elsa dalla vallecola dell' Ormello. — Ved. Voltigiano.

uliveto, o Oliveto sotto la Verruca nel Val-d'Arno pisano. — Borgata meritamente appellata Uliveto, la cui ch parr. di S. Salvatore con l'annesso di S. Prospero a Uliveto spettava al piviere di S. Casciano a Settimo, ora a quello di Caprona, nella Com. Giur. e circa sei migl. a pon. di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

È un borgo attraversato dalla strada provinciale Vicarese, o di Piemonte fra la ripa destra dell'Arno e le rupi calcaree e cavernose che servono di mantello al monte della Verruca, rupi pittoresche a vedersi, utilissime all'arte edificatoria, importanti a studiarsi dal geologo, il quale osservar può la pietra brecciata e calcarea d'Uliveto molte fiate racchiudente avanzi di corpi animali, in più parti cavernosa, siccome su tal proposito è da leggersi fra le altre una giudiziosa descrizione del Prof. pisano Cav. Paolo Savi. — Ved. Vico-Pisano, Comunità.

Del comunello di Uliveto e delle due chiese di S. Salvatore e di S. Prospero fanno menzione varie carte degli archivi pisani dal secolo X al XIV, fra le quali una del 970 edita dal Muratori. — Ma la memoria più antica io reputo quella della Badia di S. Savino a Montione, fondata nel 780 sulla ripa destra dell'Arno in luogo detto Cerasiolo nel distretto di Uliveto, rovinata nel secolo IX da un'alluvione dell'Arno in luogo dove tuttora esistono vistosi ruderi, detti la Badia, seppure non sono quelli della sua vecchia parrocchia.

Anche la Badia di S. Michele in Borgo di Pisa sino dal 1024 possedeva bem nel piviere di Caprona nel casale di Crespignano, mentre altra carta del 31 ottobre 1096, pubblicata nel T. Ill degli Annali Camaldolensi, tratta dell'enfiteusi di varie terre che il Mon. di S. Michele in Borgo possedeva in Uliveto e presso la chiesa di S. Salvatore. Chi sà che il Mon. di S. Salvatore a Piemonte rammentato in altra membrana citata dal Padre Grandi nelle sue Epist. sulle Pandette, non fosse quello della chiesa parrocchiale di Uliveto, i cui avanzi dal popolo vengono indicati col titolo generico di Badia?

La cura attuale di S. Salvatore a Uliveto, o Oliveto, nel 1833 noverava 801 abit.

ULIVETO (CASTEL D') in Val-di-Chiana. — Ved. OLIVETO DI CIVITELLA.

ULIVETO (MONTE). — Ved. MONTE OLIVETO.

Ved. OLIPETO DI MAREMMA, cui si può aggiungere, che di un castel d'Oliveto della diocesi di Massa esistono i ruderi nei poggi della Gherardesca, dal quale ebbe il vocabolo una distrutta pieve della diocesi di Massa e Populonia, (S. Quirico d'Oliveto) siccome lo dichiara un istrumento del di 8 nov. 923 rogato in Cornino nella ch. di S. Giusto relativo all'enfiteusi di una casa massarizia (podere) posta in luogo detto Oli-

veto di proprietà della pieve di S. Quirien *sita Oliveto*, nel contado di Populonia, dal vescovo Uniclusio concessa ad un tale Alimundo per l'annuo censo di 12 denari d'argenio. — (Ance. Bonomes-Bicks of Stena C Cesaretti, Memor. della Dioc. di Massa pag. 92 e 93).

Dirò infine che trattano di questo Uliveto diverse altre carte dell'Anca. Anciv. Di Lucca, una delle quali del 26 agosto dell'anno 768 fu pubblicata dal Muratori nel T. I delle sue Autichità del Medio Evo, dove si rammentano due padroni di barche abitanti

in colesto Uliveto, o Oliveto.

ULMIANO (Walmiunum) nella Valle inferiore del Serchio. — Contrada che ebbe due chiese (S. Bingio e S. Martino) riunite a quest' ultima parr. nel piviere di Rigoli, Com. Giur. e circa due migl. a pon.-maestr. de' Bagni di S. Giuliano, Dioc. e Comp. di Pis.

Elibero signoria in quest' Ulmiano i tre fratelli pisani che nel 780 fondarono la Badia di S. Savino presso Uliveto, poscia a Montione in vicinanza di Pisa, i quali fra gli altri beni le assegnarono una loro corte posta in *Ulmiano* presso il Serchio.

Altre carte del Mon. di S. Michele in Borgo e della Primaziale di Pisa, ora nell'Arch. Dipl. Fior, rammentano quest'Ulmiano nel piviere di Rigoli. — Ved. Rigori.

La parr. de SS. Martino e Biagio a Ulmiano nel 1833 noverava 543 abit.

UNCI. — Ved. Onci in Val-d'Elsa.

UOPINI DELLE MASSE nella Val-d'Arbia. — Contrada con ch. parr. (SS. Marcellino ed Erasmo) nel vicariato foranco di Casciano delle Masse, già nella Com. delle Masse del Terzo di Città, ora in quella di Monteriggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena, dalla qual città la chiesa d' L'opini trovasi circa tre migl. a maestro.

Risiede in colligu fra la strada postale Fiorentina e quella provinciale della Castellina presso S. Dalmazio, Monte-Arioso e Fonte-Becci. — Costi in Uopini su uno spedaletto con chiesa, S. Croce, per i pellegrini donato l'uno e l'altra dal B. Giovanni Colombini alla compagnia de' Disciplinati, ora della Madouna sotto l'ospedale di Siena, stato abolito nel 1754 ed acquistato nel secolo attuale dal ch. pittore Francesco Nenci, il quale ha ridotto la chiesa di S. Croce annessa a detto spedale ad uso di oratorio dore esiste un quadro dipinto dal Casolani.

La parr. de' SS. Marcellino ed Erasmo a Uopini nel 1833 contava 335 abit.

URBANA (S. MARIA A) nel Val-d'Arno fiorentino. - Ch. che su parrocchiale aggregata a S. Michele a Custiglione nel pievanate di Cercina, Com. Giur. e circo 4 migl. a grec. di Sesto, Dioc. e Corap. di Firenze.

Fu costà presso un piccolo Mon. di donne riunito nel 1739 a quello di S. Ornole in l'irenze mentre la ch. perrocchiale, di collazione de marchesi da Castiglione, era stata soppressa nel 1728. — Fed. Canasa.

URBANA in Val-di-Pesa. — Villa coa cappella (S. Antonio) nella parr. de' SS. Vito e Quirico alla Sodera e Orzaino sotto il piviere di S. Pietro in Mercalo, Com. e Giur. di Montespertoli Dioc. e Comp. di Ficesze. — Ved. Mercato (S. Pietro in).

URBANO (S. MARIA A) in Val-4' Era. - Cas. con oratorio (SS. Annunziata) detto il *Momiterio* , nella parr. Com. e un migl. a lib. di Capannoli, Giur. di Ponteders, Dioc. di San-Ministo, già di Lucca, Comp. di Pim.

E posto presso la strada rotabile di Capannoli a Santo-Piero lungo le colline che scendono in Cascina. La chiesa suddetta fa riedificata di pisata nel 1741, e costi fu sepolto nel 1742 il dotto Parrasio Giuartti di Albiano in Lunigiana professore di filesofia e medicipa nell'Università di Fia.

URBANO, O FILLA ORBANA mella Valla del Serchio. — Villa dove fu una ch. perr. (S. Michele) aupensa al popolo di S. Lorenzo a Moriano pel pievanato di S. Maria a Sesto, altrimenti della a Moriano, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca. — Fed. Mearano nella Valle del Serchio.

URBECH, o ORBECH nel Val-d'Armo casentinese. - Contrada di nome ignoto, stata feudo, nel popolo di S. Cristina a Papiano, già di S. Stefano a Tuleto, nel pievanato di Stia, Com. Giur. e dalle a alle 4 migl. a sett. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arczzo.

Cotesta contrada di Urbech, che costituisce il territorio disunito della Comunità di Pratovecchio è rinchiusa fra il territorio comunitativo di Stia secondo i termini apposti nel novembre del 1565.

La contea di Urbech appartenne un tempo ai conti Guidi del ramo di Porciano fino all' estinzione di quella linea, la quale nel 1502 residuata in una femmina, donna Costanza maritata a Mazzone di Gregorio d' Aughiari, mell'agosto del 1532 ottenne dal nuovo governo ducale di Firenze per sè, per i suoi figli e per tutti i discendenti maschi durante la detta linea il titolo, giurisdizione e dominio della contea di Urbech e della sua fortezza, previo il pagamento della solita tassa e dell'annuo tributo.

Quindi il Duca Cosimo I, avendo stimato opportuno di determinare meglio i confini di questa contea, dopo aver riunito alla sua carona una porzione di quel terreno con la villa di Campodonico, con provvisione del so dicembre 1561 i Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino deliberarono di ristringere dalla parte di Papiano il territorio di Urbech, e dilatarne invece i confini verso la sommità dell' Appennino della Falterona, prendendo per limite a lev. il torr. Oja.

Cotesta innovazione frattanto essendo stata riconosciuta lesiva alla Corona, fu annullata con altro decreto del 16 sett. 1562, e dopo varie riflessioni e perizie eseguita una nuova terminazione di confini come da una provvisione del 4 novembre 1565 apparisce.

Mediante quest' ultima confinazione si rilasciarono ai conti di Urbech della casa Mazzoni d'Anghiari tutte le case e samiglie della villa di Papiano, comprese quelle di Calcinaja, determinando i confini del suo distretto come appresso; cioè: Cominciando in basso sul torr. Staggia sotto la via della Fornace del poggiolino di Valle, e seguitando la via che tra le vigne di Valle guidava a Porciano sino al luogo detto il Nespolo, continua lungo la Bandite'la detta de Conti per la via della Collina. Di là seguitando per le Fonti di Montalto saliva il poggio di Calcinaja mediante il sosso al Lupo, quindi per la Bocca a Pecorile, e Montillei giungeva sulla cima dell' Appennino della Falterona. Di costassù dopo percorsa della giogana per il tragitto di circa un terzo di miglio lungo la via della Carrata, della in seguito via de Conti surono apposti i termini alla dirittura del sosso dove incominciano le più alte fonti del torr. Oja, merce cui si riscende l'Appennino sino ai prati dell' Oja; di là seguitando per la viu della Chiusa arrivava al Cerro al Bottone fino a che mediante il sosso di Vadarello entrava nell' Oja, e con questo ritornava nel torr. Staggia al ponte a Bisorco. Di costà secondando il letto dello Staggia, riesciva al primo termine sotto la via della Fornace al punto donde partimmo. — Ved. Partoveccuo e Stra Comunità.

Per effetto della quale provvisione i CC. di Urbech dovettero rinunziare a savore della corona di Toscana ogni ragione che aver potevano i conti Guidi del tamo di Porciano e di Urbech sul padronato della pieve di S. Maria a Stia.

Nel 1594 il Granduca Ferdinando comandò, che i conti di Urbech prendessero l'investitura come gli altri seudatari granducali, e così su continuato sino all'ultimo rampollo della casa Mazzoni d'Anghiari, il quale terminò con la vita della contessa Maria Maddalena Geltrude siglia di Giovanni Mazzoni, e vedova di Rassaello Nardi morta in Firenze nel 1747.

A quest' epoca pertanto la contea di Urbech tornò alla corona granducale sotto il governo de' vicarj di Poppi; finchè il Granduca Francesco II e primo Imperatore di questo nome con diploma del 1756, conferi la contea di Urbech al marchese Carlo Ginori che ne prese il possesso nel 18 aprile di quell'anno, e che lo ritenne fino alla legge sull'estinzione dei feudi granducali.

Unciano, o Unciana (Villa) in Vald'Orcia. — Chiamavasi Villa Unciana o Frudo Unciano, la villa della poi di S. Restituta, la quale è più volte rammentata nella controversia fra i vescovi di Siena e quelli di Arezzo. Una pergamena della Badia Amiatina del novembre 994 dichiara, che in cotesta villa d'Urciano possedeva beni la contessa Willa, o Gisla, probabilmente la vedova del C. Ranieri degli Ardengheschi citata all'Art. Casenovole e altrove.

USCIANA (CANALE DI). — Fed. Gu-

USELLA, o OSELLA (PIEVE A) altre volte detta a Pissignano nella Valle del Bisenzio. — Pieve antica sotto l'invocazione di S. Lorenzo, nella Com. e circa 4 migl. a scir. di Cantagallo, Giur. di Mercatale, già del Montale, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Trovasi sulla ripa destra del si. Bisenzio lungo la strada provinciale che lo rimonta sino a Mercatale, nel punto donde si schiude la valle omonima dalle salde meridionali del Monte-Piano a quelle settentrionali del Monte della Costa.

Senza dire, che a cotesta pieve doveva riferire il diploma concesso nel 25 sebbrajo del 997 dall'Imp. Ottone III al vescovo Giovanni di Pistoja, cui fra le altre pievi confermò questa di S. Lorenzo, mi fermerò ad altro documento relativo a colui che innanzi il 1189 possedeva il giuspadronato della pieve, ed ai patroni che ne succedettero.

È un istrumento del 22 aprile 1189, citato agli Art. Castistionerizo e Misistana in Val-di-Bisenzio, dove si tratta della donazione satta da Stefano del su lidebrandino, consenziente la sua moglie donna Onesta, di tuttociò che egli possedeva nel castello e corte di Castiglione (Castiglioneello), in savore della Badia di Vajano, alla quale donava nel tempo stesso il giuspadronato della pieve di S. Lorenzo a Pissignano (Usella) con quello delle chiese di S. Andrea a Castiglione, di S. Martino a Schignano e di S. Maria a Migliana. — (Anca. Dire. Fiun. Carte della Radia di Ripoli).

Al sinodo poi tenuto in Pistoja li 26 aprile del 1313 assistè il pievano della ch. di S. Lorenzo in Val-di-Bisenzio con i rettori delle cure suffragauce di Schignano e di Marliana. — Sono compresi nel piviere di Usella, oltre cotesti ultimi due popoli, quelli di S. Salvatore a Vajano, di S. Ministo a Pupigliano e di S. Ceterina a Gricigliana.

Porta il vocabolo d' Usella una vicina fattoria che fu de' conti Alberti di Vernio, poi dei conti Bardi, ereditata ora da uno de' conti Guicciardini di Firenze.

Attualmente il patronato della pieve di Usella spetta si March. Riccardi di Firenze.

Il teste desunto pievano di Usella su l'ultimo discendente della samiglia doude uscì il celebre artista Lorenzo Ghiberti.

Il popolo della pieve di S. Lorenzo a Usella nel 1833 contava 623 abit.

USIGLIANO DE LARI nella Valle di Tora sulle colline pisane. — Questo Cas. conosciuto per il tito'are di una delle sue chiese (S. Frediano delle Cave conserva l'altra dedicata a S. Lorenzo, la quale cura verso la fine del secolo XVIII, fu riunita al popolo di S. Nicolao a Casciana, ed ora restituita parr. nel Caposesto, Com. Giur. e circa un miglio e mezzo a ostro di Lari, Dioc. di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Le due chiese di S. Frediano alle Cave e di S. Lorenzo a Usigliano furono registrate nel catalogo delle chiese della Dioc. di Lucca compilato nel 1260. Quella di S. Lorenzo venne restaurata nei 1312, come suppongo dall'anno scolpito sull'architrave della sua porta sotto l'iscrizione seguente: Si cor non orat, invanuat lingua laborat. Di sopra alla porta medesima nell'interno della chiesa vi è segueto il giorno della sua consacrazione nel primo maggio 1707 fatta da Mons. Poggi vescovo di San-Miniato. Sebbene semplice prioria cotesta chiesa ottenne allora il bittistero.

La torre campanaria su innalzata nel 1686 con due campane esistite nel vecchio campanile, in una delle quali era scolpito A. D. MCCCX Alfredo. Alleluja X.

L'altra campana lusa nel 1333 fu rifetta nel 1565 a spese del popolo. Comunitas Usiliani A. D. MDLXV.

Varie carte del Mon. di S. Martino, e S. Marta di Pisa dei primi secoli dopo il mille riferiscono a questo Usigliano del Bagne a Acqua, o delle Colline.

La maggior parte delle pietre di questo Usigliano spettano a strati immensi di tufo lenticolare, i quali continuano verso Parlascio e S. Ermo. — La cura di S. Lorenzo a Usiglian di Lari nel 1833 contava 455 abit.

USIGLIANO DI PALAJA, in Val-d' Era, già detto USIGLIANO DEL VESCOVO. — Vill. appellato un di Cast. con ch. parr. (SS. Pietro e Paolo) nel Capocesto, Com. e circa un migl. a sett. di Palaja, Giar. di Peccioli, Dioc. di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Risiede sulla sommità di una collina marnosa presso le sorgenti del torr. Chiecinella, e lungo la strada che da San-Miniato guida a Palaja.

Pu detto Usigliano del Pescoro stantechè v'ebbero signoria i vescovi di Lucca per donazione fatta nel 1078 dalla gran contessa Matilde al vescovo di quella città, quindi confermata ai prelati suoi successori da Arrigo VI (anno 1194) da Ottone IV (anno 1209) e da Carlo IV (anno 1365) oltre una bolla pontificia di Celestino III del 21 aprile 1192, nella quale questo possesso della mensa vescovile lucchese è rammentato.

In vista di tale donazione e conferme insorsero forti contese fra i vescovi di Lucca e gli Anziani di Pisa, ai quali l'alto dominio di Usigliano di Palaja era stato concesso dagl' imperatori di sopra nominati, finche il Pont. Martino IV con bieve del 1284 delegò arbitri per decidere cotali vertenze, siccome risulta dal lodo a tal nopo promanziato, mercè cui su lasciato l'utile dominio di Usigliano di Palaja alla chiesa lucchese e quello diretto alla Rep. di Pisa. — (Der. Bosso, Diplom. pis.)

La parr. de SS. Pietro e Paolo a Usigliano di Palaja nel 1833 contava 166 abit.

USININA in Val-d'Arbia. — Antica Massa del Terzo di S. Martino sotto la parrocchia di S. Pietro a Paterno, nella Giur. Dioc. Comp. e appena 4 migl. a scir di Siena.

Usinina è situata sulla ripa sinistra dell'Arbia passita la confluenza del torr. Boszone, e quasi dirimpetto al Borgo Vecchio, la quale contrada comprendeva nel suo distritto i casali di Pecorile e di Renaccio posti alla destra dell'Arbia, dove nel 1270 esisteva un ponte omonimo ranmentato nelle carte dell'Arch. Dipl. sanese.

In una membrana del 6 nov. 1263 degli Agostiniani Romitani di Siena, ora nell' Arch. Dipl. Fior. trattasi della vendita satta da uno di Usinina di un pezzo di terra per lire 14 di denari sanesi, posto in Usinina, luogo detto Confienti.

Altra vendita del 18 aprile 1265 su satta in Siena alla presenza del prete Ugo rettore della chiesa di Usinina consistente in tre pezzi di terra, due dei quali posti in Confienti ed il terzo in Renaccio, tutti nella contrada di Usinina. — Insatti il Cas. di Renaccio trovasi poco lungi da Usinina sra i torr. Rilungo e Bozzone sotto Paterno, stata villa de Vallombrosani di S. Trinita di Alfiano, ora della nobile samiglia Petrucci di Siena. — Ved. Paterno della Rese di Siena. — Ved. Paterno della Cas. di Pecorile, Ved. Vignano.

USURANA (VILLA) sulla Vara in Valdi-Magra. — Una delle villate comprese nel popolo di Madrignano, Com. e Giur. di Calice, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa. — Ved. Calick.

UZZANA nella Valle della Sieve. — Cas. nel popolo di S. Lorenzo a Villole, Com. di Vicchio, Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ped. VILLOLE.

UZZANESE (CHIESINA) in Val-di-Nievole. — Fed. Caresina-Uzzanese.

UZZANO nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con chiesa parr. (S. Donato) nel piviere Com. e circa migl. 1 ½ a grec. di Ortignano, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in costa sulla ripa sinistra del torr. Treggina, un migl. innanzi che esso sleechi nell'Arno.

È uno dei castelli del Casentino che dopo la cacciata del Duca d'Atene sù consermato dall'Imp. Carlo IV al Comune di Arezzo, quando la stessa città si era emancipata dal dominio siorentino, comecchè la rocca di Uzzano sosse stata riconquistata dalle armi di quella Rep. sino dal 1343.

Ciò apparisce da varie carte dell'Arch. Gen. passate in quello Dipl. Fior. Fra le quali ne citerò una che senza equivoco appella alla rocca di Uzzano del Casentino, scritta nel castello predetto li 18 febb. del 1361 (stile comune) nel tempo in cui un ufiziale destinato dalla Signoria di Firenze alla fabbrica dei muri o restauro delle fortezze di Uzzano e di Civitella-Secen consegnò a due maestri muratori 10 moggia di calcina. — Ved. Civitella-Secen.

La parr. di S. Donato a Uzzano era di collazione dell'abate di Capolona, che poi alternò con i vescovi di Arezzo.

Essa nel 1833 contava 136 abit.

UZZANO in Val-di-Greve. — Villa signorile con tenuta annessa e chiesa parr. (S. Martino a Uzzano) nel piviere di Montefioralle, Com. Giur. e intorno a un migl. a sett. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi alla base occidentale del poggio di Cintoja presso la ripa destra della fiumana Greve sulla strada provinciale Chiantigiana.

È da questo Uzzano donde trasse origine e cusato l'illustre samiglia siorentina de' nobili da Uzzano stati patroni della chiesa che i conti Capponi di Firenze suoi eredi tuttora conservano; mentre la villa signorile, disegnata da Andrea Orgagna, da lunga mano (sorse per causa di donne) è pervenuta con la sattoria annessa nella nobil samiglia Masetti pure di Firenze.

All' Art. Garva, Comunità, a proposito dei colli di Uzzano, di Panzano e di Verrazzano compresi nel distretto di quella Comunità, dissi, che oltre il rammentare essi tre illustri famiglie fiorentine, sono celebri per la qualità eccellente dei loro vini; e quì aggiungerò, che all' Uzzano di Greve appartenne il virtuoso Niccolò di Giovanni dei nobili da Uzzano celebre nella storia fiorentina del secolo XIV, rammentato con lode dagli scrittori di quella età e dei tempi posteriori, colui che per un suo testamento rogato li 17 dicembre 1430 deputò i consoli dell' Arte de' Mercadanti di Calimala a

continuare la fabbrica da esso incominciata ed a prendere la direzione dei collegio nel luogo detto la Via della Sapiensa, di quell'edifizio che fu poi ridotto a serraglio per le fiere ed ora ad uso delle RR. Scuderie (olim musis, hodia mulis) edifizio che Niccolò da Uzzano destinava a collegio e luogo di studio per i poveri scolari.

Ma al ritorno dall'esilio di Cosimo Padre della Patria, essendo stati espulsi da Firenze Ridolfo di Bonifazio da Panzano e Palla del fu Onofrio di Palla Strozzi, cittadini fiorentini matricolati nell'Arte de' Mercadanti e due dei provveditori della suddetta Casa della Sapienza, vo'en lo gli altri consoli di detta Arte venire all'elezione di altri due provveditori in luogo dei due esiliati, mediante un atto pubblico del 27 sett. 1434, scritto nella casa di udienza di detta Arte, popolo di S. Cecilia, furono surrogati in loro vece Astorre di Niccolò Gherardini, e Bartolo di Bartolo. — (Anca. Diez. Fron. Carte dell' Arte di Calimala).

Avvertasi che il testamento di Agnolo fratello di Niccolò da Uzzano, che nel 1406 fu il primo vicario invisto a Lari dalla repubblica fiorentina, è acritto li 3 ottobre del 1425 e conservasi fra le pergamene del-TArch. Gen. de'Contratti esistenti nel Dipl. Fior. In ordine a quello pertanto Niccolò di Giovanni de Cattani d'Uzzano, cittadino e mercante fiorentino, abitante nel popolo di S. Lucia de Magnoli (ora palazzo Capponi) costituito davanti ad Amerigo Corsini arcivescovo di Firenze, a Dino Pecori, ad Antonio Accinjoli, a don Mariano Guadagni, a don Ardito dell'Antella, e a don Matteo Bucelli canonici della cattedrale fiorentina, espose: qualmente il defunto di lui fratello Angelo fra i molti legati nel suo testamento ordinò, che si spentessero cento fiorini Toro nella pittura della tavola della cappella maggiore di detta chiesa parr. di S. Lucia de Magnoli, e si assegnassero in dote per la chiesa medesima mille fiorini dei Luoghi di Monte al frutto del 4 per cento, dichiarando patroni di detta chiesa esso Niccolò fratello, e dopo lui le figlie ed eredi di detto Angelo, quindi il priore de Camaldolensi degli Angeli di Firenze, ecc. ecc.

La parr. di S. Martino a Uzzauo nel 1833 contava 166 individui.

UZZANO in Val-di-Nievole. — Terra, già Cast. con chiesa arcipretura (SS. Jacopo e Martino) capoluogo di Comunità, nella Giur. e circa un migl. a lev.-scir. di Pescia, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede sulla faccia meridionale di un poggio coperto di ulivi che stendesi dall'oriente di Pescia verso Buggiano alto, a cavaliere della strada postale Lucchese, donde si domina tutta la Valle di Nievole, il Val-d'Arno inferiore, il Monte-Pisano e la Valle orientale di Lucca.

Uno de' documenti più antichi relativo alla storia civile di Uzzano fu citato all'anno 1202 nell'Art. Pascia, quando i consoli e consiglieri dei popoli di Pescia, di Uzzano, e di Vivinaja determinarono i confini delle respettive loro comunità. — Allo stesso Art. pertanto rinvio il lettore, dove troverà rammentati i consoli di Uzzano in un compromesso del 14 marzo 1298 fatto in Lucca con i consoli di Pescia per stabilire i confini del territorio comunitativo fra quei due paesi.

Ma gli abitanti di Uzzano al pari di quelli di Pescia e di altri castelli della Val-di-Nievole non pervennero in potere dei Fiorentini prima del 1339. D'allora in poi la recca di Uzzano ebbe un castellano ed il pare un potestà che v'inviava il Com. di Firenze.

Insatti sra le carte dell' Arch. Gen. pervenute in quello Dipl. Fior. esistono di-Versi atti di elezione e possesso preso per conto della Rep. Fior. dai castellani della rocca, e dai potestà della Terra di Uzzano. Fra i tanti ne citerò uno de più antichi, del 18 settembre 1343, pochi giorni dopo la cacciata del Duca d'Atene, quando dalla Signoria di Firenze fu eletto Ghiberto di Nerio Ghiberti del popolo di S. Michele in Palchetto per castellano della rocca di Uzzano, dove aveva preso possesso il giorno isnanzi (17 settembre) il nuovo potestà messer Corso Bosticci, entrambi cittadini farentini. Rogò l'atto di elezione ser Baldo di Chele d'Aguglione giudice e notaro. — (ARCH. DIPL. Flox. Carte cit.)

Non è però da confondersi questa Tem di Val-di-Nievole col castello di Uzzano del Casentino, dove in quel tempo medesimo il governo fiorentino teneva un castellano.

All' Uzzano bensì della Val-di-Nievok appella un'altra scrittura della provenienza quando i signori Otto conservatori delle fortezze e rocche dello State tiorentino nel di 30 nov. 1350, fecero consegnare al podestà del Com. di Uzzano la rocca di detta Terra col corridojo e ballatojo, stati rifabbricati a forma degli ordini della repubblica (ivi).

Nel 6 luglio del a 353 il nuovo casiellano Zanobi di Corso Ricci ricevè la consegna dal castellano vecchio della rocca di Uzzano, e fu quello stesso Zanobi di Corso Ricci che sel 1 a suaggio a 356 passò castellano nella rocca di Vellano, e nel 1361 in quella del Cast. di Soci nel Casentino, mentre nel 1363 cotesto personaggio fu castellano nella Terra di S. Maria a Monte. — (loc. cit.)

Metl'auno pei 1353 in cui Zanobi Ricci

teme la guardia della rocca di Uzzano i sindaci di tutte le Comunità della Val-di-Nievole per atto del 3 dicembre stabilirono i patti per tassarsi respettivamente allo stipendio assegnato al vicario della Val-di-Nievole, non chè per le spese dei castellani che la Rep. Fior. inviava in detta Valle, per cui toccarono alla Comunità di Uzzano lira 471 annue. — Ped. l'Art. Pescia.

Ho detto già, che il popolo di S. Martino a Uzzano era compreso nell'antica diocesi di Lucca, sotto la pieve, ora cattedrale, di Pescia, dalla quale dipendeva anche il popolo di S. Bartolommeo alla Costa spettante alla Commità di Uzzano.

MOPIMENTO della Popolazione della Pauroccaia di Uzzano a cinque epoche diverse, divisa per samiglie.

| Anno | Masc. femm. |     | ADULTI<br>mesc. /emm. |     | confugati<br>dei<br>due sessi | eccensiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>fumiglio | Totale :<br>della ;<br>Popolaz. |  |
|------|-------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 1551 | _           | _   | _                     |     |                               | _                               | 309                         | 1496                            |  |
| 1745 | 191         | 95  | 137                   | 285 | 240                           | 47                              | 180                         | 865                             |  |
| 1833 | 107         | 118 | 52                    | 68  | 226                           | 10                              | <b>139</b>                  | 58:                             |  |
| 1840 | 134         | 197 | 95                    | 93  | <b>258</b>                    | 10                              | 146                         | 717                             |  |
| 1843 | 217         | 120 | 110                   | 129 | 248                           | 11                              | 143                         | 735                             |  |

Uzzano Comunità. — Il territorio comunitativo di Uzzano occupa 3701 quadr. agrarj, 121 dei quali sono presi da corsi d'arqua e da pubbliche strade.

Mel 1833 vi abitavano 3412 individui, a ragione di circa 760 persone per ogni

migl. quadr. di suolo imponibile.

Il territorio di questa Comunità è formato da una striscia lunga non meno di sette miglia e stretta dove mezzo, dove un terzo e dove un migl. o poco più. La porzione più larga è fra il capoluogo e la strada postale di Lucca, mentre la più stretta trovasi presso il Ponte Uzzanese lungo la strada da regia Traversa della Val di-Nievole.

Confina con 4 Comunità; dirimpetto a lev. La di fronte il territorio comunitativo del Borgo a Buggiano a partire dal rio di Sorico sul monte di Pescia fino al tosso di Sibolla nella pianura della Val-di-Nievole, e mercè lo stesso fosso fronteggia per un

terzo di miglio dirimpetto a ostro-lib. con la Com. di Fucecchio, da primo per la strada rotabile del Carro, poscia per la regia *Traversa della l'al-di-Nievole*. Quindi di fronte a pon. confina con il territorio comunitativo di Monte-Carlo, dove per la strada Traversa predetta, e dove per il fosso di Monte-Carlo che poi lo attraversa sulla via che conduce al Vill. della Chiesina Uzzanese. A questo punto cessa il territorio di Monte-Carlo e sottentra quello di Pescia, col quale l'altro della Com. di Uzzano si tocca lungo la via di detto Vill. in mezzo al quale passa, poscia per la stessa strada Traversa della Val-di-Nievole, finchè dopo mezzo migl. i due territori entrano nella strada comunitativa rotabile che conduce sulla Fia Francesca, la quale viene da Squarciabocconi, e che lasciano sulla Pescia maggiore. La qual fiumana le due Comunità rimontano per un terzo di migl. finchè esse entrano in un suo confinente sinlstro che poi abbandonano a pon. per proseguire il cammino a sett. lungo la via detta di Confine fino alla ch. di S. Erasmo. Costì trovano un fosso omonimo che rimontano per un altro mezzo migl. e che poi lasciano a pon. di Uzzano per proseguire la salita sul poggio de' Pianacci, finchè per la via pedonale di Belsenese si dirigono sul rio di Sorico dove si ritrovano i confini della Comunità del Borgo a Buggiano.

Fra le strade rotabili che attraversa o che rasenta il territorio di questa Comunità, oltre la regia postale Lucchese e quella Traversa della Val-di-Niemle, si conta la Via Francesca di Squarciahocconi, senza dire delle molte vie rotabili che staccansi dalla regia postale per condurre a Uzzano, a Monte Carlo, ecc.

Rispetto alla qualità del terreno ed alla sua coltivazione, l'una e l'altra essendo consimili a quelle già indicate alle Comunità limitrofe di Pescia e del Borgo Buggiano, rinvierò il lettore ai detti articoli.

Col regolamento sovrano del 23 gennajo

1775 su ordinata l'organizzazione della Comunità di Uzzano, la quale era suggetta per la giurisdizione civile come per l'altra criminale al vicario regio di Pescia anche innanzi la legge del 30 settembre 1772 riguardante la rimontatura de' tribunali.

Con quel regolamento pertanto su comandato, che questa Comunità comprendente i popoli seguenti; 1. Uzzano, cura de'SS, Jacopo e Martino; 2. Costa, SS. Bartolommeo e Stefano; 3. Torricchio, o Turricchio, SS. Concezione 4. Chiesina-Uzzane, se, S. Maria della Neve. — In quanto alla nuova cura di S. Lucia a Terrerossa essendo essa stata instituita più tardi, non si trova ivi nominata.

La Comquità di Uzzano mantiene na medico-chirurgo ed un maestro di scuola.

li giusdicente della Com. di Uzzano è, come dissi, il vicario regio di Pescia, nella qual città si trovano la cancelleria comunitativa, l'ingegnere di Circondario e l'ufizio di esazione del Registro. — La conservazione delle Ipoteche è in Pisa; il tribunale di Prima Istanza in Pistoja.

QUADRO della Popolezione della Comunita' di Uzzano
a cinque epoche diverse

| Nome                          | Titolo                                     | Diocesi               | Popolazione     |              |             |              |      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------|--|
| dei Lunghi                    | dell <b>e</b> Chie <b>se</b>               | cui<br>spettano       | 1745            |              | 1833        | OKKA<br>0;81 |      |  |
| Chiesina Uzzane-<br>se (*)    | S. Maria della Neve,<br>Rettoria           | Pescia                | 1               | 1564         | <b>2564</b> | 1582         | 1564 |  |
| Costa                         | SS. Bartolommeo e Silvestro, idem          | Idem, già di<br>Lucca |                 | 159          | 143         | 153          | 159  |  |
| Terrarossa (*)                | S. Lucia, idem                             | Pescia                | 1496            | _            | 549         | 639          | 65=  |  |
| Turricchio (*)                | SS. Concezione, idem                       | ldem                  |                 | 798          |             | 1213         | 1245 |  |
| Uzearo                        | SS. Jacopo e Martino,<br>Pieve Arcipretura | ldem, già di<br>Lucca |                 | 865          | 581         | 733          | 865  |  |
|                               | Totale                                     | Abit. N.º             | 1469            | 3386         | 4949        | 4320         | 4483 |  |
| Annessi provenie<br>Mulocchio | enti nelle ultime tre ep                   | noche dalla pai       | rrocchi<br>Abit | ia di<br>N.º | <b>1</b> 5  | 20           | 19   |  |
|                               |                                            | Totale                |                 |              | 4964        | 4340         | 4502 |  |
| Altrond: ne esciv             | ano dalle parrocchie d                     | contrassegnute        | con l           | aste.        | 1552        | 319          | 438  |  |
|                               |                                            | Restano               | Abit.           | N.º          | 3412        | 1021         | 4004 |  |

UZZO (Uthism), talvolta AUZZO nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Contrada che ha dato il vocabolo ad una ch. parr. (S. Lorenzo a Uzzo) nel piviere di Saturnaza, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa 5 migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede in monte presso le sorgenti del fumicello Brana, il quale dà il suo nome ad una vallecola.

Fu rogato costà in Uzzo (Utho) davanti alla chiesa di S. Lorenzo un istrumento del 25 ottobre 1213 esistente fra le carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.

Rammenta pure lo stesso luogo di Uzzo una carta del a febbrajo 1275 fra quelle del capitolo della cattedrale di Pistoja, ora nell'Arch. Dipl. Fior., nel quale trattasi del fitto di un pezzo di terra posto nel distretto parrocchiale di Uzzo, o Auzzo.

La parr. di S. Lorenzo a Uzzo nel 1833 contava 457 abit.

UZZO (CROCE A) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Appellasi la Croce a Uzzo uno dei varchi dell'Appennino pistojese fra la vallecola della Brana tributaria dell'Ombrone e quella della Limentra che porta le sue acque nel fi. Reno di Bologna. Da questo varco io suppongo che passasse una vecchia strada pedonale, tostochè in questo varco costassit esisteva un ospedaletto, detto di Brana, il cui rettore assistè al sinodo pistojese nell'aprile del 1313. — (P. Zaccabia, Anecdot. Pistor.)

V

VACCHERECCIA nel Val-d'Arno superiore. — Contrada che ha dato il vocabolo ad un borro influente nell' Arno fra
San-Giovanni e Figline e ad una ch. parr.
(S. Salvatore) nel piviere di S. Pancrazio a
Cavriglia, Com. Giur. e circa due migl. a
pon. di San-Giovanni, Dioc. di Fiesole,
Comp. di Arezzo.

Risiede in piaggia lungo la strada rotabile che staccasi dalla postale Aretina al podere detto del *Porcellino* per guidare a Vacchereccia, a S. Donato di Castelnuovo, ecc.

Vacchereccia anticamente formava un comunello da per sè, come lo dichiara fra gli altri un documento dell' 8 genn. 1282 fra le carte della Badia di Passignano, ora nell'Arch. Dipl. Fior. — Ved. PARCRAZIO (S.) a CAVARREIA.

La parr. di S. Salvatore a Vacchereccia nel 1833 contava 294 abit.

VACCOLE, o VACCOLI nella Valle del Serchio. — Villata popolosa e spicciolata con ch. parr. (S. Lorenzo) cui fu annesso il popolo di S. Salvatore a Paccoli, nel pievanato antico di Massa-Pisana, ora di S. Maria del Giudice, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città Vaccoli trovasi circa 4 migl. al suo ostro.

Risiede alle salde orientali del Monte Pisano, poco lungi dalle antiche cave di maeigno, un di cui smisurato masso diede occasione nel secolo VI ad un solenne miracolo operato da Dio per intercessione del vescovo S. Frediano.

In seguito si trovano ricordi della contrada di Vaccoli in una membrana dell'anno 719 esistente nell'Arch. Arciv. Lucch. relativamente ad un lodo pronunziato in favore del Vesc. di Lucca, il quale reclamava alcuni beni della sua mensa vescovile situati in Vaccoli.

Non poche altre pergamene dello stesso Arch. Arciv. anteriori al mille, surono pubblicate nelle Memorie lucchesi più volte citate, nelle quali si rammenta cetesta villata di Vaccoli. Tali sono quelle del 24 agosto 806, dell' 837, e 871, del 4 ottobre 915, e del 24 dicembre 943, ecc.

Più tardi dal Vill. o Cast. di *Puccoli* prese il distintivo una famiglia lucchese che si appellò dei nobili di Vaccoli.

Il P. Cianelli, nel Vol. III delle Memorie sopra indicate, all'occasione di discorrere in quelle de' conti rurali, o valv is sori, del territorio lucchese, destinò un Art. ai Lambardi di Vaccoli e del vicino ora distrutto castelletto di Coterozzo, citindo fra gli altri un istrumento del 1040 relativo alla fondazione del Mon. di S. Pantaleone sul Monte-Pisano, la cui chiesa cra stata edi-

ticata due anni prima dai signori di Vaccoli che nell'anno 1040 la donarono agli fièremiti di Camaldoli. Da quello e da altri istrumenti ivi pubblicati apparisce la discendenza dei nobili di Vaccole, o Vaccoli.

Anche la chiesa di S. Lorenzo a Vaccoli era anticamente di padronato di quei nobili, perciò il Cianelli nel dare la serie di quei signori citò all'anno 1010 un Cunerado, appellato Cunizio, figlio di Sisemondo che fu padre di altro Sisemondo, il quale Cunerado allivellò in detto anno la sua porzione della chiesa di S. Lorenzo a Vaccoli, o Vaccole.

Il castello di Paccoli, a seconda dell'Annalista Tolommeo da Lucca, o piuttosto il vicino castelletto di Coterosso nel 1088 su distrutto dal popolo lucchese: comecché in detto anno il Cast. di Paccole ossia di Coterosso non esistesse più, tostochè un documento scritto nel 1079, trattando del Cast. di Paccole situato in collina sotto Coterosso, dichiara, essere stato in monte et podio, ubi jam suit castello, qui esse videtur in loco Paccule, ubi dicitur Coterostio. — (loc. cit.)

La parr. di S. Lorenzo a Vaccole, o Vaccoli nel 1832 contava 1121 abit.

VADA (Vada Volaterrana). — Porto antico, e ora cala frequentata e capace a ricevere i legni di mezzo bordo in una insenatura del mare toscano difesa da una torre armata per guardia del porto, fra la foce del fi. Fine e quella del fi. Cecina, il cui paese ebbe una parr. plebana (SS. Gio. e Paolo) da lunga mano riunita a quella de' SS. Gio. e Ilario a Rosignano che resta circa tre migl. al suo sett. nella Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Pisa.

Questo porto celebrato da Cicerone, da Plinio e da Rutilio Numaziano appellavasi fino d'allora Vada, forse a cagione della sua posizione palustre, e Vada Volaterrana, per la ragione che nei tempi della repubblica romana doveva essere compreso nel contado volterrano, il quale probabilmente estendevasi da questo lato sino al fiumicello che porta tuttora il nome di Fine.

Ved. A-Fine.

All'Art, poi ALBINO CECINA (FILLA DI) rammentandomi della descrizione fatta verso il 415 o 420 dal consolare C. Rutilio Numaziano nel suo Itinerario marittimo dopo essere sharcato a Vada per passare una nolte nella villa suddetta, dicendola situata

sopra le salse paludi di Fada, propendere a credere che sosse quella villa nel luque detto oggi la Fillana, posta a piè del popgio di Rosignano nei possessi del Sig. Salvetti, da cui ebbi in dono il sigillo di su sigulinajo in cui erano scolpita le parole, Regule Fivas, simile a que'lo indicato dal Prof. Antonio Targioni-Tozzetti e s. operto di corto a Montalceto col marchio, Batis Fivas. — (Analisi delle Acque di Montalceto del Prof. predetto pag. 13 in nota).

Il di lui avo Gio. Targioni-Tozzetti nei suoi Viaggi diede una giusta idea del porto di Vada, dicendo: che la sua sicareza dipende da due secche, una delle quali denominata Val di Vetro, è quella che propriamente costituisce il molo e la sua imbarantura situata a scir. del porto, aggiungendo: che il suo ingresso non è così facile a prendersi dai piloti non pratici. — La stessa dubbia imboccatura fu assai bene descritta da Rutilio Numaziano nel suo Itinerario, allorchè cantò:

In Volaterranum vero, Vada nomino, traetum Ingressus dubii tramitis alta lego.

Agli Art. Lattorica Toscino, Graciano, e Suverito (Parcia et) su dello: che la cala di Vada con davanti il suo banco di arena si mauteneva tuttora quasi a un dipresso com'era al tempo di Butilio Numaziano, dal quale su descritto il difficile ingresso indicato sino d'allora da due antenne che si praticavano costà alla sua imbocratura:

Incertas gemina discriminat arbure fauces;

Defixasque offert limes uterque sudes.

Se devesi prestar sede alla Tavola di Protinger, ed all' Itinerario di Antonino, è da credere che passasse da Vada sino dai tempi della Rep. romana la strada consolare Aurelia muova, della poi Emilia di Scauro, giacchè la Tavola Pentingeriana segna costi una mansione di quella via. — Ved. Via Emilia di Scauro.

Non si sà, ditò col Targioni, quando per la prima volta Vada sosse compresa nel territorio pisano, comecche non lascia alcun dubbio, che le saline esistessero nel littorale di Vada l'asserto di Rutilio Numaziano che le rammentò. Che esse poi continuassero anche nei secoli longobardici, ne sanno prova varie membrane degli Arch. Arciv.

di Pim e di Lucca, e l'atto di fondazione della Badia di Palazzuolo presso Monteverdi (anno 754), nel quale si rammentano le Saline di Vala possedute almeno in parte dal nobile suo fondatore Walfredo figlio del fu Ratgauso di Pisa.

Tre altri mobili fratelli pisani, che nel 780 fondarono la Badia di S. Savino presso Calci, donarono allo stesso luogo pio la loro perte delle saline col padronato della chiesa de' SS. Giovanni e Paclo di Vada. La qual chiesa trovasi qualificata plehana in un alio pubblico dall' Arch. Arciv. di Pisa del 26 aprile 2043 relativo all'offerta di alconi beni fatti alla chiesa di S. Maria e S. Quirico a Moxi, alto che su rogato in loco et faibus Vada prope ecclesia et plebe S. Iohannis. — (Munat. Antiq. Med. Aevi T. III.)

Sino da quella remota eià sembra pertanto che i Pisani estendessero la loro giurisdizione politica ed ecclesiustica anche a Vada, per cui il Cast. col suo porto d'al lora in poi lo troviamo in potere di quella Repubblica, la quale nel 1125 sece sortisicarlo, e cingerlo di mura. Il placito e sodro dello stesso porto su donato dall'Imp. Corrado II a Balduino primo arcivescovo di Pisa con diploma del 19 lugl. 1139.

Ma nei secoli posteriori al mille molte corte relative alla Bidia di S. Felice a Vada da lunga età disfatta esistono nell' Arch. Dipl. Fior. fra quelle delle monache di S. Paolo all' Orto di Pisa, cui quel monastero con i suoi beni su ammensato.

Comecché si trovino delle elezioni di abati del Mon. di S. Felice a Vada satte sino del 1030, pure le carte di quella provenienza non sono più antiche del 30 maggio 1040.

E un istrumento rogato nei confini di Camajarao (Castelnuovo della Misericordia) col quale due fratelli venderono al prete Andrea un pezzo di terra con villa e case annesse poste nel loro Castel di Vada.

In quanto alla storia politica le cronache pisane riportano all'anno 1079, 0 1078, una visita ostile satta, sebbene senza successo, da una flotta genovese al Porto di Pada; ma ciò che non riescì loro nel 1079 accadde in una seconda comparsa satta nel 1126 da altra slottiglia genovese, quando s'impadronì di Vada, che sembra ritenesse sino al 1165, epoca in cui essendo stato ripreso dai Pisani il porto di Vada, quel Comune deliberò di sarlo riattare e sortificare.

Già all' Art. Rossenano fu detto, che la mensa arcivescovile di Pisa acquistò vasti possessi fra Rosignano e Vada per donazione fattagli sino dal secolo XI dal March. Gottifredo di Toscana e dulla contessa Beatrice sua consorte, alla qual donazione sembra che volesse riferire il diploma imperiale dell'Imp. Corrado II che nel 1139 concedeva alla mensa medesima anco il placito e il fodro di Pada e di Rosignano, mentre all'epoca stessa convalidava tutto ciò il Pont. Innucenzo II quando accordò agli arcivescovi di Pisa il giuspadronato della pieve de'SS. Giovanni e Paolo di Vada.

Arroge a ciò qualmente poco innanzi (16 settembre 1136) don Rolando abate del Mon. di S. Felice a Vada aveva vendulo ad Uberto arcivescovo di Pisa per la sua mensa una terza parte di terreni che il suo Mon. possedeva in Pisa.

Nel 1177 i due fratelli conte Gherardo e conte Ranieri del fu altro conte Gherardo, stando in Vada nel capitolo di detto monastero, fecero dono al medesimo di 25 pezzi di terre posti nel distretto e pivi re di Rosignano, e segnatamente nel borgo denominato Cuccaro.

Dipoi donna Erminia contessa moglie del predetto C. Ranieri, dal suo castello di Montescudajo, e donna Adelasia moglie del C. Gherardo sopra nominato, stando nel Cast. di Guardistallo, confermarono la stessa donazione.

Con istrumento poi del 25 giugno 1190 don Benedetto abate del Mon. stesso di Vada alienò un pezzo di terra della sua Badia situato nei confini di Vada e Rosignano.

Anche nel I luglio del 1206 don Barene abate del Mon. predetto si obbligava pagare alla mensa arcivescovile di Pisa l'annuo censo di 24 denari nuovi di moneta pisana per l'uso delle acque del fiume Fine, a partire dalla sommità del hosco di Rosignano sino al mare. — Ped. Rosignano.

Ma non era ancora avanzato il secolo XIII che il Mon. di S. Felice a Vada era ridotto al solo abate e ad un monaco, siccome lo manifesta un rogito del 1221, col quale don Rustico abate di S. Felice a Vada col consenso di Romerio unico monaco, che esisteva in quel monastero e dei consoli di Vada, affittò la metà di un mulino posto presso il ponte di Fine.

Nel 1244 vertendo controversia fra l'abate del Mon. di S. Felice a Vada ed il pievano di detto luogo sopra il diritto de defunti, su compromessa la lite in Vitale arcivescovo di Pisa, il quale con lodo del az gennajo 1245 dichiarò, che tutti quelli che morivano nelle case della parrocchia dell'Abazia di S. Felice in Vada, si seppellissero in detta chiesa, e che tutti coloro che venissero di nuovo ad abitare in detto Cast., o che sabbricassero abitazioni nei confini della pieve di Vada, si seppellissero appresso quest' ultima. — (loc. cit.)

Dal qual lodo sembra non solo apparire, che la chiesa del Mon. di Vada fosse parrocchiale, ma che il suo popolo abitasse dentro il paese, mentre la pieve di Vada secondo il solito esser doveva situata nell'aperta campagna.

Ma il Mon. di S. Felice a Vada continuò per più poco ad essere retto ed abitato dai monaci, mentre nel 1255 vi erano entrate le donne. A queste infatti è diretta una bolla del pontefice Alessandro IV, con la quale ordina che quelle recluse stassero sotto la regola de Frati Predicatoris e lo dichiara una seconda bolla dello stesso pontefice del 29 settembre 1257 diretta all'abate Gistercense di S. Pantaleone della diocesi di Lucca ed al guardiano dei Frati Minori di Pisa, affinché assegnassero il monastero di S. Felice a Vada con tutti i suoi beni alle monache di S. Agostino di via Romea vicino a Pisa, le quali suore avevano abitato il Mon. de'SS. Filippo e Jacopo di Cassandra, a condizione di pagare esse monache una pensione vitalizia all'abate di Vada e ad un altro monaco di quella Badia.

Rispetto alla pieve di Vada ed all'unione del suo popolo a quello di Rosignano, vedasi quest'ultimo articolo.

Ritornando frattanto alla sua storia civile aggiungerò, qualmente nel 1284 su incominciato a sondarsi dal Com. di Pisa un suro davanti al porto di Vada nella secca appellata Val-di-Vetro, e che nello statuto pisano del 1285 surono assegnati per tal lavoro 300 denari pisani il mese, oltre le varie esenzioni e privilegi che il governo concedeva a coloro che sossero andati ad ahitare in Vada; segno non dubbio che cotesta apiaggia sino d'allora era malsana, a cagione probabilmente delle acque salse miste alle dolci e stagnanti in quel padule.

Finalmente dopo varie vicende il porto col paese di Vada nel 1405 cadde in mano de' Fiorentini, ai quali si sottomise per atto del 10 febbrajo dell'anno seguente; e con tuttochè nel 1431 Vada fosse stato occupato dalle armi milanesi comandate da Niccolò Piccinino, alla pace del 1433 cotesto paese tornò a sottomettersi alla Rep. Fior., la quale quattro anni dopo con provvisione del 13 febbrajo 1437 ordinò, che si preparamero de' magazzini a Vada ed alla Terre 3. Vincensio.

Uno degli ultimi fatti istorici relativi al paese di Vada sembra quello dell'assolio portatovi nell'inverno del 1452 da un armata del re di Napoli, quando il castellano fiorentino senza far resistenza per denaso diede in mano il castello di Vada ai Napoletani, i quali l'anno dopo costretti dai Fiorentini a partirne vi posero il fuoco. Dopa di che la Signoria fece demolire affatto g'i avanzi di quel castello, che può dirai l'effetto dell'ultimo esterminio di Vada.

Dissi effetto piuttosto che causa, in vista che la contrada era divenuta inabitabile per malsania senza dubbio provenuta dal vasto padule di acque terrestri e marine e dall'imboschito terreno. — Fed. Rossanano.

VADA (PADULE ps) nel littorale Toscano. — La più antica memoria e descrizione
del padule salso di Vada suddiviso in laghetti
comunicanti in mare per piccola fossa con
angusta foce difesa da cateratte, la dobbiamo
sino dal principio del secolo V a Rutilio
Numaziano, allorchè, dopo avere egli approdato al porto di Vada, si recò a dormire
nella sovrastante villa del senatore C. Albino Cecina, cantando:

Subiectas Villae vacat adspectare salinas
Namque hoc censetur nomine salsa palus.
Qua mare terrenis declive canalibus intrat,
Multi fidosque lacus parvula fossa rigat.
Ast ubi flagrantes admovit Syrias ignes,
Quum pallent herbae, quum sitit omnis
ager.

Tam cataractarum claustris excluditur

Ut fixos latices torrida duret humus.
Concipiunt aerem nativa coagula Phoebum,

Et gravis aestivo crusta calore coit.

A questo stagno marino ed alle sue saline appellano varii istrumenti dei secoli longo-bardi e carolingi, i di cui archetipi si conservano negli archivi arcivescovili di Pisa e di Lucea; il più antico de'quali è quello del 754 quando possedeva parte di coteste

salice il mobile Walfredo fondatore del Mon. di S. Pietro a Palazzuolo.

Anco altre membrane di quel secolo dell'Arch. Arciv. di Lucca rammentano le saline di Vada, sleune delle quali surono pubblicate dal Muratori nelle sue Ant. M. Aevi.

All'Art. Rossenano, Comunità, dissi pure, che rispetto alla migliorata condizione stanosferica della pianura di Vada e delle sovrastanti colline di Rosignano, ciò è dovuto alle sumentate coltivazioni di quel suolo, alle folte hoscaglie tagliate ed alle ristrette paduline salse di Vada.

VADO E GELLO nella vallecola del Camejore. — Ved. Gallo di Camajore.

VADO (S. MARTINO A) nel Val-d'Arno cuentinese. — Pieve antica già delta di S. Martino in Tertinula, cui su annesso il popolo di S. Niccolò a Vado.

Trovasi sulla ripa sinistra del torr. Soleso, dirimpetto al Cast. S. Niccolò ed alla sottostante Terra di Strada, nel cui popolo l'uno e l'altra sono compresi, nella Com. di Castel S. Niccolò, Giur. di Poppi, Dioc. di Piesole, Comp. Arctino. — Fed. Castel S. Naccorò e Strada nel Val-d'Arno casentisee, cui si può aggiungere, che anche cosil ebbero padronanza fino dal secolo XI almeno i conti Guidi, tostochè il conte Guido del su C. Tegrimo stando in Strumi, mel marzo del 1029, donò alla badia di S. Fedele a Strumi le decime dei beni domimicali che possedeva nel Casentino, fra i quali è rammentata una corte in Vado. ---(Camus, Continuazione de' March. di Toscana del Cap. della Rena.)

La part. della pieve di S. Martino a Va-

do nel 1833 contava 907 abit.

VAGLI DI GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. .... Due villaggi omonimi ( Vagli sopra, e Vagli sotto) danno il titolo ad una Comunità, di cui è capoluogo il Vill. di Vagli sotto.

Esistono entrambi i paesetti nel fianco orientale dell'Alpe Apuana, detta la Tambura, lungo la strada tracciata su quell'Alpe fra Castelnuovo e Massa-Ducale nel secolo passato per ordine di Ercole III Duca di Modena. — Tanto l'uno come l'altro villaggio conta la sua chiesa parrocchiale (S. Lorenzo a Vagli sopra e S. Regolo a Vagli sotto) già filiali della pieve di Piazza, nella Dioc. di Luni-Sarzana, ora sotto quella di Massa-Ducale, Giur. di Camporgiano, Iduc. di Modena.

VAGLI SOPRA. — La parr. di Pagli sopra risiede sulle balze marmoree della Tambura, ed è uno de' paesi più elevati della Garfagnana posto alla destra del Serchio, circa 10 migl. a maestr. di Castelnuovo, e 6 migl. a lib. di Camporgiano. Il suo popolo confina a sett. e grec. con quello di Roggio, a scir. con Vagli sotto, a pon. con la cresta della Tambura del Ducato di Massa, ed a maestr. con il distretto lucchese di Minucciano.

Esiste fra coteste balze nella calcarea cavernosa una grotta a più aperture, molto profonda, nella quale si annidano ed escono a storme i gracchi, specie di piccoli corvi.

In Fagli sopra si addita tuttora la casa dove nacque il medico filosofo Simone Simoni che nel secolo XVI abbracciò la Riforma prima di Calvino, poi di Lutero, per cui fu scomunicato.

Le parr. di S. Lorenzo a Fagli sopra nel 1832 contava 615 abit.

VAGLI SOTTO. — Distante quasi due miglia ed in luogo più hasso trovasi il villaggio di Vagli sotto capoluogo di Comunità, la cui porrocchia di S. Regolo confina a grec. con quella di Careggine, a lev. e scir. con l'altra di Capricchia, a ostro con la cura d'Isola Santa e la cresta dell'Alpe di Penna di Sombra nei confini del territorio di Seravessa compreso nel Granducato di Toscana, a pon. con Vagli sopra, ed a sett. con il popolo di Roggio.

Nel territorio di Vagli sotto trovansi a contatto della calcarea marmorea masse ofiolitiche, fra le quali csiste del solfuro di rame non di rado mineralizzato insieme al ferro solforoso.

La popolazione di Fagli sotto nel 1832 ascendeva a 809 individui.

Fanno parte della stessa Comunità, oltre i due popoli testè indicati quelli di Arni verso il Montaltissimo e l'altro di Roggio situato più in basso.

Cotesti quattro popoli nel 1832 contavano tutti insieme 1968 individui, cioè:

- 1. Arni (S. Margherita). Abit. N.º 219
  2. Roggio (S. Bartolommeo) . . . 325
- 3. Vagli sopra (S. Lorenzo) . . . > 615
- 4. Vagli sotto (S. Regolo) . . . . . 809

Totale . . . Abit. N.º 1968

VAGLIA (Pallea) in Val-di-Sieve. — Borgo con chiesa plehana (S. Pietro), eui furono annessi più popoli. È capoluogo di Comudrea l'erdinando I (18 sett. 1592) venisse folminato piuttosto contro l'avidità degli Momini, che contro la sterilità della natura.»

Che se un lungo corso di anni, diceva il Prof. Antonio Targioni-Tozzetti, nipote del ali. Giovanni, in una relazione scientifica di coteste miniere pubblicata in Livorno nel 1834: « Che sè un lungo corso di anni interrottamente passò seuza che si cercasse di riattivare queste miniere, ciò fu colpa di triste circostanze politiche anzi che povertà delle preindicate miniere, come da alcuni fu dubitato ».

"Alpe di Farnocchia fra la fiumana Versilia ed il torr. Baccatojo è costituita (soggiunge questo scienziato) da uno schisto quarzo-talcoso, il quale nelle parti superiori termina in un calcare cavernoso, ed in alto, superiormente alle miniere dell' Argentiera, in un calcare giurassico alquanto granoso, ma meno cristallino di quello dei monti più interni dell' Alpe Apuana sopra Seravezza e Carrara ».

a Il minerale del piombo solfurato argentifero trovasi qualche volta promiscuato con del ferro solfurato disposto in ramificanti vene e filoncini in mezzo alla pietra steaschistosa, ma in ragione che si rimonta verso sett. la giogana dell' Argentiera, la miscela de' solfuri di antimonio e dello zinco si fa un poco maggiore ».

Le spese satte in cotesti monti dalla prima società metallurgica, riallivata verso il 1830, furono grandiose, sia per incanalare le acque, sia per aprire nuove gallerie di ricerca e di scolo, sia per la edificazione di ruote idrauliche, di magazzini, di forui e specialmente per la costruzione di un lungo edifizio di materiale per rompere con molti pistoni mossi dalle acque e per lavare il mimerale riducendolo in slich. Falitizio aumentato dalla società attuale sotto la direzione di un eccellente montanista che ha introdotto per la riduzione dello slich in piombo argentifero, mediante la coppellazione metodi economici significantissimi. Tale è una tromba a grande cilindro a doppie valvole di ferro fuso mossa dalle acque correnti per soffiare nel tempo stesso e alimentare sei gran forni a coppella nella soltostante fornace. Tale è il metodo ivi messo in pratica d'impiegare per tali fusioni del carbon fossile, e quindi servirsi del coche che ne resulta per la riduzione del cinabro

in mercurio che la societa medesima Hahner e CC.) estrae dalle sue miniere di Ripa nel Pietrasantino.— Fed. Seravezza, Comunità.

VAL-DI CECINA. — Ved. Cecina e Valle della Cecina.

VAL-DI-CHIO in Val-di-Chiana. — Controla del'a quale porta il nome un'antica chiesa plebana (S. Maria in Val-di-Chio) ed una sua cura filiale (S. Margherita in Val-di-Chio) citate entrambe agli articoli Chio (Pirvr in Val-di) e Chio (S. Marine-Rita in Val-di) come anche all'Art. Custi-Giion-Fiorentino, Comunità, ai quali vocaboli invio per brevità il lettore.

VAL-DI CORNIA. — Fed. Cornia, Cornino Contado, e Valle della Cornia.

VAL D'ELSA. — Ved. Elsa e Valle dell'Arro inferiore.

VAL DENA. - Ped. Ema.

VAL D'ERA. — Fed. Ena.

VAL-D'EVOLA. — Fed. Evola.

VAL DI-FINE. — Ved. VALLE DELLA FINE. VAL-DI-FIORA. — Ved. VALLE DELLA FIORA.

VAL-D'IBOLA in Romagna. — Due corsi d'acqua nella Romagna Granducale prendono il vacabolo dal torr. Ibola, uno che percorre la base occidentale del monte Melandro, e che influisce nel Laruone al di la dei confini del Granducato; l'altro che, dopo aver percorso un vallone fra la Valle del Montone ed il vallone del Tramazzo, entra nel Marzeno presso Modigliana. — Vel. Tarnozzo, e Mongmana, Comunità.

VAL-D'ISOLA . PIEVE DE) nella Val-di-Tora. — Fed. Tripalle (Pieve Di).

VAL-DI-LIMA. — Fed. Lima e Valle Del Sprenio.

VAL-DI-MAGRA. — Fed. Magra, Lonigiana, f Valle della Magra.

VAL-DI-MARINA. — Fed. Marina, Marina, Marina, e Calenzano, Comunità.

VAL DI-MERSA, o MERSE. — Fed. Merse, c Valle Dell'Ombrone sangse.

VAL-DENIEVOLE. — Ved. Nievols e Valle dell' Abro inveriore.

VAL-D'ORCIA. — Fed. Orcia e Valer Montalginese dell'Ombbors sansse.

VAL-D'OTTAVO uella Valle del Serchio. — l'el. Ottavo, o Ottavo.

VALLE DELL'ADRIGNA.

VALOUSARI. — Ped Osari. Oseri. Oseri. Oseri. Oseriio, Value dell' Arro pisaro e Pisa, Comunità.

Comunità di Vaglia. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di quadr. 16657, dei quali 333 spettano a corsi di acqua e strade. — Dentro cotesto perimetro nel 1833 abitava una popolazione di 2689 individui, a ragione di 132 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con 5 Comunità. — Dirimpetto a gree.-lev. per corto tragitto si tocca con il territorio della Com. del Borgo S. Loren-20, a partire dal giogo delle Croci sulla strada provinciale antica delle Salajole, donde scende col torr, fino alla ch. della Medonna di Polcanto, ivi voltando faccia da grec.-lev. a ostro lascia quel torr. per entrare in un horro suo tributario, col quale dirigendosi sul poggio sino al convento di Monte Senario gli gira attorno per quindi riscendere nella direzione di maestr. sulla strada comunitativa della Sodera verso la soppressa Badia del Buonsolazzo. Di costà innanzi di arrivare a *Brian*o sottentra da primo dirimpetto a maestr. poi a pon. la Com. di San Piero a Sieve, con la quale l'altra di Vaglia arriva sul torr. Carza alla confluenza del l'osso del Carlone, che entrambi i due territori rimontano verso maestr. sul poggio del Trebbio fino alla confluenza del fosso Bocino nel Carlone. Costì dirimpetto a pon. viene a confine la Com. di Calenzano, con la quale la nostra formando un angolo rientrante sale sulla schiena del poggio di Vaglia donde poscia riscende per andare incontro ad alcuni borriciattoli che attraversa sul fianco settentrionale del poggio di Scarabone e che poi rimonta dirimpello a pon. finchè trova sotto Monte-Morello il borro de' Massoni, col quale arriva alla sua sorgente per salire sulla cima del Monte-Morello. Sopra questa sonimità, passale le sorgenti del horro di Rimaggio, fra le due prominenze del monte predetto, cessa la Com. di Calenzano e sottentra di fronte » lib. l'altra di Sesto, con la quale la nostra di Vaglia riscende dal Monte-Morello nella direzione di scir. e poi di grec. mediante il coso del torr. Carzuola, che lascia fuori dopo un migi, di discesa per entrare nel borro del Boscaccio fino dirimpetto alla cli. di S. Michele alle Macchie; davanti alla quale voltando direzione a seir, poi da seir, a grecale e di movo a scir. arriva sull'antica strada Bolognese dell' Uccellatojo. Nediante quest'ultima i due territori comuni-

tativi corrono nella direzione di sett. a ostro lungo la strada antica lasciando a lev. il R. parco di Pratolino fino a Montorsoli, dove trovano la strada regia postale Bolognese, sulla quale poco dopo cessano i due territori comunitativi di Vaglia e di Sesto, e viene a confine il territorio Com. di Fiesole. Con questo l'altro di Vaglia fronteggia, da primo per la strada regia predetta, poscia mediante alcuni rivi che scendono nel torr. Mugnone, che i due territori attraversano ad oggetto di montare nell'opposta pendice dei pougi delle Salajole fino verso l'osteria dell'Olmo e quindi arrivare mercè del torr. Carpine sul giogo delle Croci, dove la Com. di Vaglia ritrova dirimpetto a lev. quella del Borgo S. Lorenzo.

Il piu copioso corso d'acqua che attraversi il territorio di questa Comunità è il torr. Carza, lungo la cui sponda sinistra fu tracciata la strada regia postale Bolognese.

Fra le maggiori eminenze montuose che fanno corona al suo territorio, comecche la cima di alcune di esse spetti ad altre Comunità, contasi, a ostro l' Uccellatojo, a lib. il Monte-Morello, a sett. il Trebbio, ed a scir. il Monte Senario, l'ultimo de' quali, misurato dal campanile della chiesa fu trovato 1436 br. superiore al livello del mare Mediterraneo.

Relativamente alla fisica struttura e indole delle rocce che cuoprono il territorio di questa Comunità, per quello che mi riescì di osservare lungo la vallecola della Carsa, mi sembrò vedere, che i poggi, dai quali è fiancheggiata cotesta vallecola, quelli del lato destro scendendo dal Monte Senario, sono coperti in gran parte dall' arenaria calcare (macigno) e dallo schisto marnoso, (bisciajo) sotto cui in molti luoghi si affaccia la calcarea compatta (alberese); la qual ultima roccia mostrasi allo scoperto nel fianco sinistro della stessa vallecola scendendo dai contrafforti dell'*Uccellatojo e* di *Mon* te-Morello sino alla strada regia Bolognese disposta in strati assai potenti ed inclinatissimi, calcarea ottima non solo a far calcina, ma ancora a fornire copiose scaturigini di acque potabili, donde facilmente derivò il vocabolo al vicino borghetto di Fontebona, situato sulla strada regia Bolognese alla prima posta da Firenze.

Il fianco medesimo da lunga età essendo ricoperto da macchie di alto fusto e cedue, portò da quelle probabilmente il vocabolo

pellato di S. Valenkno a Fregiano, nella Com. e circa migl. 2 a grec. di Sorano, Giur. di Pitigliano, Dioc. di Soana, Comp. di Grusseto.

In quanto all'epoca dell'erezione di cotesta chiesa parrocchiale ne fornisce un indizio non dubbio una membrana archetipa pervennta dal magistrato del Bigallo nell' Arch. Dipl. Fior. - Trattasi ivi di una deliberazione del 29 giugno 1438 presa dal Comune di Sorano per assegnare la dote al rettore della nuova chi sa di S. Valentino posta nel tenimento di Fregiano, mercè cui le fu assegnato irrevocabilmente per congrua del suo rettore una tenuta di pertinenza del Comune di Sorano posta in luogo detto il Monte di S. l'alentino. - Rogo l'atto nel distretto di Fregiano Ser Guido del fu Ser Guido del Cast. di Pitigliano.

La cura di S. Valentino di Sorano nel 1833 contava 217 abit.

VALENZANO nel Val-d'Arno casentinese. - Cast. con chiesa parr. (S. Maria) nel pievanato di S. Lorentino a Faltona, Com e circa migl. 5 a sett. di Subbiano, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in costa sulle pendici dell'Alpe detta di Vogognano un miglio e mezzo sopra alle piagge che stendons, fino alla ripa sinistra dell'Arno dirimpetto allo stretto di S. Mamante.

Da questo castelletto presero il titolo i nobili Ubertini da Valenzano consorti di quelli da Chitignano, uno dei quali nel 1221 cede alla Badia di Selvamonda, fondata nel 999 da Griffulo o Griffone suo antenalo, il giuspadronato della chiesa di S. Maria posta fuori del castello di Valenzano, e quella ancora di S. Niccolò compresa dentro il castello teste nominato. — (Annal. Camuld.)

Discendenti del nominato Griffolo furono due fratelli, Griffo e Ranieri, il primo de' quali stando in Arezzo, nel marzo del 1124, e l'altro nel marzo del 1118, venderono al priore dell'Eremo di Camaldoli la loro porzione di due mulini posti nel si. Arno nel piviere di S. Eleuterio (Salutio) nel casale di Lorenzmo, in luogo detto Remoli. Finalmente nell'aprile del 1130 mess. Panzo di Ranieri, stando in Lorenzano presso la chiesa di S. Vitale, vende al priore di Camaldoli la sua porzione de' suddetti due mulini.

Sino dal febbrajo del 1119 il detto Griffo del fu Griffolo firmò in Arezzo un altro istrumento, col quale egli vende per soldi

cento al suo consorte Ubertino di Uberto tut to ciò che gli apparteneva nel casale e corte di Subbiano. — (Arch. Phr., Fior. Carte del Mon. di S. Michele in Borgo di Pisa;

Della stessa provenienza è una membrana del 20 sett. 1265 scritta nel borgo di S. Mamante, nella quale si tratta del livello concesso dagli Eremiti di Camaddoli ad Uhertino Novello da Valenzano di un loro podere posto in quella curia, e che già egli leneva in affilio.

Nel trattato del 1337 fatto fra il Comune di Firenze e Pier Saccone Tarlati a nome del Comune di Arezzo furono compresi i figli e nipoti di Griffolo e di Guglielmo da Valenzano, ai quali si accordarono le medesime esenzioni e immunità che godevano dal Com. di Arezzo i signori di Pietramala.

Anche nel trattato di pace fatto dal Duca d'Atene signore di Firenze con i Pisani (anno 1343) su stabilito, che i signori da Valenzano ed altri collegati col Com. di Arezzo s' intendessero liberati dai bandi e restituiti ai beni che possedevano innanzi quella guerra. — (Ammin. Stor. Fior. Lib. Fill e IX.)

Finalmente i signori da Valenzano, sottoposero essi, i castelli di Valenzano, Vegognano e l'altona con le loro pertinenze, giurisdizioni, uomini ecc. alla Rep. Fior. per alto pubblico del 16 marzo 1386 'stile comune) e nel 20 maggio successivo ottennero le loro capitolizioni. — Fed. Vocaziano.

La parr, di S. Maria a Valenzano attualmente di padrenato di casa Rondinelli, nel 1833 contava 149 abil.

VALERANO, o VALLERANO pi MUR-LO. - Ved. VALLERANO.

Valeriano (S., di Treduzio. — Ved. Tarboxio in Romagna.

VALGIUNCATA e TORPIANA sopra la VARA nella Val-di-Magra. - Due Cas. compresi in una parr. S. Andrea', nella Com. di Zignago, Mandamento e circa ; migl. a grec. di Godano, Dioc. di Luni-Sarzana , Regno Sardo,

Risiedono presso la cima del Monte-Rotoudo fra le sorgenti del torr. di Zignaco a confine col territorio della Com. di Zeri del Granducato. — Fed. Zignago.

La parr. di Valgiuncata e Torpiana nel 1832 aveva 257 abit.

VALGIANO petat PIZZORNE ne lla Valle orientale lucchese. — Cos. con ch. parr (S. Frediano e l'annesso di S. Quirico a Petrojo nel piviere di Sagromigno, Com. AGLIANO BELLA CHIASSA. — Cas. distrutto che ha dato il suo nome al torrentello Fagliano, le cui acque scolano da Monte Giovi nell'Arno, servendo esso in gran porte di confiue dal lato di sett. alla Com. di Arezzo e a quella di Subbiano la csi ultima lambisce a ostro del suo capolango. — Fed. Asvaso, Comunità.

Serchio. — Cas. che su nel popolo di Treppignano, Com. e Giur. di Gallicano, Dioc. e

Dec. di Lucra.

VAGLIANO, o VALIANO in Val-di-Cecina. — Fed. Rocca Silana e Monte-Camello di Val-di-Cecina.

VACLIANO, O VALIANO di CAMPAGNATIc. — Ved. GALIANO nella Valle dell'Ombrone sancse.

VAGLIE, o VAGLI di Cortona in Val-Tiberina. — Villata con ch. parr. (S. Cristofano) nel distretto di Montagna, Com. Giur. Dioc. e circa 9 migl. a grec. di Cortona, Comp. di Arezzo.

Risiede in piaggia sotto il Cast. di Poggioni alla sinistra del torr. Minimella, influente nel Nestore poco innanzi che cotest' ultima fiumana si mariti al Tevere.

Fu questa villata di Vaglie uno de' sendi de' marchesi del Monte S. Maria, di Petrella ecc. da non consondersi però col Cast. di Valiano in Val-di-Chiana, dove quei toparchi nei primi secoli dopo il mille ebbero signoria. — Ved. Valiano in Val-di-Chiana.

La parr. di S. Cristofano a Faglie nel 1833 contava 142 abit.

VAJALLA DI ANGHIARI. — Ved. VA-

Ces. distrutto dove su una chiesa sotto il titolo di S. Martino nel piviere di Gropina, Com. e Giur. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo. — Ved. Gropina.

VAJANA DI SORANO nella Val-di-Paglia.

— Piccolo torr, che scende dal fianco australe del Monte Vitozzo, a sett. di quello dell' Elmo per vuotarsi nel torr. Fiume e di la nella Paglia. — Ved. Sorano, Comunità.

VAJANO, ora LAVAJANO nel Val-d' Arno inferiore. — Ped. LAVAJANO, e VALIANO.

VAJANO nella Valle del Bisenzio. — Borgo con chiesa prioria contigua all'antica Badia de'Vallombrosani, sotto il titolo di S. Salvatore a Vajano, cui su annesso il popolo di Casi, nel piviere di Usella, Com. Giur. e circa 7 migl. a sett. di Prato, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Cotesto borgo è attraversato dalla atrada provinciale che rimonta la sponda destra del Bisenzio sino al Mercatale di Vernio.

Oltre quanto su detto all'Art. Bama m Vasano aggiungerò quì, essere cotesto horgo popolato da gente industriosa, sia nel lavorare le terre come in altri mestieri.

È compresa in gran parte nel popolo di Vajano la tenuta della casa Vaj di Prato denominata il Mulinaccio.

La parr. di S. Salvatore a Vajano nel 1833 noverava 343 abitanti.

PAJANO (PIBPE DI S. LORENZO A) detta anche a Cerbaja nella Val-di-Nievole. — Chiesa diruta, il cui battistero con gli onori plebani fu traslatato nella chiesa di S. Michele a Monte-Vettolini, già sua filiale, Com. e Giur. delle Due Terre di Val di-Nievole, ossia di Monsummano e Monte Vettolini, Giur. di Pescia, una volta di Lucca, Comp. di Firenze.

All' Art. Monte-Verrotant su indicata l'ubicazione degli avanzi di cotesta chiesa, appellati tuttora della pieve a Pajano.

Il primo documento a me noto, nel quale si cita la cura che su plobana di Vajano, risale all'anno 773, dove si tratta dell'offerta di alcune sostanze satta alla pieve di S. Lorenzo a Vajano. — (Memor. Lucca. T. IV. P. 1).

Nel T. V. P. III dell'Opera testè citata furono poi dati alla luce tre istrumenti scritti nel luglio del 936, relativi alla pieve di Vajano; col primo de' quali, rogato li 11 luglio di detto anno, Corrado vescovo di Lucca investì Pietro figlio del fu Leone della chiesa battesimale di S. Gio. Battista e S. Lorenzo sita loco Cerbaria, ubi dicitur Vajano, con tutte le sue giurisdizioni, possessi, decime ecc.

Il secondo atto scritto li 14 di detto mese riferisce al livello fatto dallo stesso pievano di S. Lorenzo a Cerbaja in loco Vajano a favore di Gottifredo, di tutte le possessioni, chiese, edifizi ecc. spettanti a quella
pieve, sia di heni dominicali, quanto di
beni massarizi, aldionatici, o tributari;
accordando tutto ciò per l'annuo censo di
otto soldi l'anno, con l'obbligo perakto al
fittuario di fare uffiziare la detta pieve.

Finalmente con altro istrumento dello stesso giorno, mese ed anno, rogato come i due precedenti in Lucca, il pievano medesimo allivellò all'altituario stesso Gottifredo le decime che doverano alla sua piere gli nomini delle ville ad essa soggette; cioè di Vajano, Cerbaja, Merugnano (f. Monsummano) Ronco e Lurciano, con l'onere di pagare in Lucca per mezzo del rappresentante, o ministro del fittuario predetto, l'annuo tributo di sette soldi d'argento.

Dubito che debba riferire a cotesta pieve di Vajano un altro istrumento lucchese del 31 luglio 983, quando Teudegrimo vescovo di Lucca allivellò a Gherardo del fu Cunerado i beni e decime della pieve di S. Gio. Battista e S. Paolo (invece di S. Lorenzo) sita loco ubi dicitur Vajano prope Cerbaja Moetia etc. — (Oper. cit.)

Dul catalogo poi delle chiese della diocesi lucchese compilato nell'anno 1260 si apprende, che la pieve di S. Lorenzo a Vajano anco a quel tempo conservavasi matrice delle cinque chiese seguenti; 1. S. Michele a Monte Vettolini, (dove su trasportato il titolo e battistero della pieve di Vajano); 2. S. Silvestro a Larciano; 3. S. Vito a Monsummano; 4. S. Donnino nel territorio pistojese, ora detto a Castel Martini; 5. S. Niccolò a Cecina.

Ma il documento del 936 di sopra citato ci fa conoscere, qualmente fino d'allora la pieve di Vajano con i suoi beni e chiese si concedeva in commenda anche ai secolari, siccome a questi continuò a conferirsi dai vescovi di Lucca al tempo del governo di Castruccio, tostochè ne fu investito un mess. Tedici di Pistoja. — Ved. Castel-Martini. Cerbaja in Val-di-Nievole, e Maora.

VAJANO (DOGANA pi, in Val-di-Nievole. — Porta cotesto vocabolo un posto doganale di terza classe situato sullo scalo meridionale del padu'e di Bientina poco lungi
dalla dogana di seconda classe, detta delle
Panora, dalla quale questa di Vajano dipende, comprese entrambe nel dipartimento
doganale di Pisa, Com. di Bientina, Giui.
di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

VAL ACERETA. — Ved. Acereta (Aba-Bia di) e Acereta (Valle).

VAL-ARIANA. — Ved. Ariana (Valle. VAL-BENEDETTA. — Ved. Badia di Val Benedetta.

VA!.BIANO nella Valle del Savio in Romag. — Cast. detto Castelnuovo con chiparr. S. Maria: nella Com. e circa tre migl. a lib. di Sermano, Giur. di Bagno, Dioc. di Sarsina, Comp. di Farenze.

Trovasi presso la ripa destra del fi. Savio circondato da lev. a ostro e para dal territorio Pontificio. — Fed. Susano.

La parr. di S. Maria a Castelnuovo di Valbiano pel 1833 noverava dentro al territorio granducale soli 61 abit.

VALBONA, o VALBUONA. — A varie contrade in Toscana fu dato il vocabolo di Valbona. Tale fu la Valbona e l' Eremo di Valbona in Val-di-Castello nel Pietrasantino, la Valbona nel piviere di S. Pietro in Bossolo in Val-di-Pesa, la Valbona nu Val-d'Ambra; una nel piviere di Partina nel Casentino; altra Valbuona nel Mugello, e due nella Romagna granducale, la prima nel popolo di Albano, Com. e Giur. di Modigliana, e la seconda nella Valle del Bidente detto di Valbuona, popolo di Ridracoli, Com. e Giur. di Bagno, Dioc. gia Nullius di S. Maria in Cosmedin all'Isola, ora di San-Sepolero, Comp. di Firenze.

Rispetto a quest' ultima Valbuona, agli Art. Connoto, Poccio alla Lastra, Rinaccoli e Stranatezza su detto, che i signori di quest' ultima contrada di Valbuona ebbero signoria nell' Appennino del Bidenta innanzi che vi sottentrassero i conti Guidi, poi la Rep. Fior. ed i Camaldolensi.

È quel territorio di *Valbuona*, dei di cui nobili fu fatta menzione da S. Pier Damiano al Cap. 62 de suoi Opuscoli, e più tardi li rammentò Gio. Boccaccio nella quarta Novella della quinta giornata del Decamerone, e prima di lui Dante Alighieri nel canto XIV del suo Purgatorio.

Finalmente i signori di Valbuora furono compresi con quelli della Faggiaola e di Castel Allero nella pace latta nel 21 marzo 1401 fra i Fiorentini ed il Duca di Milano, del quale quei signori seguitarono le porti.

Finalmente il Manni illustro due sigilli de' signori di l'albuona, che uno di Linzzo e l'altro di Rigone (Vol. XVIII. Sigilli IX e X, dove cita una scrittura del 1333 in cui si rammenta un la uzino del fu Manfredi di l'albona. — Anche il Pagnini nel suo Lassico storico diplomatico, MSS. nelle Riformagioni di Firenze, ricorda un atto di accomandigia perpetua alla Rep. Fior. fatto li 7 genn. 1404 (stile fior. da Gualtieri figlio di Salvatore di l'albona, il quale asserì essere signore de' Cast. di l'albona, di Castelnuovo e del Pozgiolo.

Poss olipor l'athunna sotto il dominio del conte Frances e di Batti lle, il quale con

atto del 21 agosto 1430 sottopose sè ed i snoi feudi alll'accomandigia della Rep. Fior., finche nel luglio del 1440 per tradimento di lui tutti i suoi castelli furono incorporati al dominio fiorentino, — Ved. Riman-COLI E POGGIO ALLA LASTRA.

VALBUJA, o VALLE-BUJA nella Valle del Serchio. — Ved. Monte S. Quinico.

VALBURA sul Lamone in Romagna. — E una vallecola celebre per copiosa e lunga caduta di acque, le quali precipitano a ripiani nel Lamone dall' Appennino di Crespino nel distretto parrocchiale di quella soppressa Badia, Com. Giur. e circa 4 migl. a fib. di Marradi, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze. — Fed. Marradi, Comunità.

VALCARIA, o VALCAVRIA di Galeata in Romagna. — Fed. Strana di Romagna.

VALCAVA (PIEVE of S. CRESCI A) nella Val-di-Sieve. — Pieve antica sotto la Com. Giur. e circa tre migl. a scir. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

E posta alla destra della fiumana Sieve, presso la base settentr. del poggio di Monte-Rinaldi, ed a maestr. di quello del Monte

Giovi lungo il borro di Palcava.

Cotesta è una delle pievi più antiche della Dioc. fiorentina, tantochè il Lami suppose, che potesse risalire al secolo IV dell'E. V.

Il suo vecchio fabbricato di pietra concia fa restaurato nel 1710 per ordine del Granduca Cosimo III.

Tanto essa come la rocca di Monte-Rinaldi con diverse villate dei contorni spetlavano ai vescovi di Firenze; al chè serve di prova non solo l'opera del Lami intitolata Monum. Eccl. Flor., ma un'altra di qualche anno anteriore del canonico M. Antonio Mossi.

Quindi per volontà dello stesso Cosimo III la della pieve venne ammensata ai PP. Gesuiti di Firenze, finchè alla loro soppressione fu data allo spedale di Bonifazio, ora all'Arcispedale di S. Maria Nuova.

La pieve di S. Cresci in Valcava anticamente contava dieci chiese parr. sue filiali, ridotte attualmente alle 4 seguenti; 1. S. Ansano a Montaceraja con gli annessi di S. Stefano a Fiume, o a Montaceraja, detto stesse ad un lodo emanato nel 1252 nella anche a Monte-Pulico, e quello di S. Margherita a Valcava; 2. S. Donato al Cistio con la cura soppressa di S. Maria a Fabbrica; 3. S. Quirico a Oliveta, o Uliveta; 4. e.S. Romolo a Campestri.

Inoltre nella cura di S. Cresci esistono

varj oratorj e ville signorili, fra i quali l'oratorio di S. Cerbone posto in un colle vicino alla pieve; l'oratorio della *Mudonna* detta della Febbre, di casa Alamanni, nel monte superiore; l'oratorio in luogo detto agli Ochi, e quello di S. Biagio vicino al soppresso spedaletto di Sagginale sulla strada maestra, dov'è un borghetto e ponte omunimo, dipendente dal Bigallo; il quale spadaletto nel 1516 era di padronato di un Mariotto di Averardo de' Medici, quando cotesto luogo non aveva altro che la tenue entrata di 5 fiorini d'oro l'anno. — Ved. DAGGINALE.

Anche alla villa signori!e di Arliano si trovano vestigia di una chiesa; come fu indicato all'Art. Arliano e Arlianino.

La parr. della pieve di S. Cresci in Valcava nel 1833 noverava 817 abil.

VALCORTESE in Val-d'Arbia. — Villa dove fu un castelletto che diede il titolo alla chiesa distrutta di S. Egidio nel piviere e popolo di S. Maria a Pacina, Com. Giur. e circa migl. uno a lih. di Castelnuovo-Berardenga, Dioc. di Arczzo, Comp. di Siena.

Risiede sopra una collina cretosa, la cui base sulla destra è lambita dal torr. Malena; quasi di fronte al castellare di Orgiale, là dove si dilata alquanto la Valle dell'Arbia per entrare nei campi di Montaperto.

Cotesta bicocca di Valcortese, ora casa di campagna, figura nella storia militare ed in quella politica de' snoi-dinasti.

Infatti il castello di Valcertese su preso e disfatto dai Fiorentini dopo la vittoria che essi riportarono sopra i Sanesi negli anni 1202 e 1207. - Rispetto ai dinasti di Valcorlese sono essi rammentati in varie carte dell' Arch. Dipl. Fior. fra quelle appartenute alla Badia di Coltibuono, una delle quali del 12 settembre 1173.

Anco l' Arch. Dipl. San. contiene vari rogiti del secolo XIII relativi ai signori di Valcortese, cui spettavano due fratelli, Ugo e Ranieri, figliuoli del fu Ugo di Valcortese, i quali nel 1244 prestarono giuramento di fedeltà al Comune di Siena, sei anni innanzi che uno di essi, Ranieri, assichiesa di Travale. — Ved. Travale.

Finalmente i signori di Palcortese erano feudatari de' CC. Aldobrandeschi di Maremma, siccome risulta da un diploma di Federigo II dato in Messina nel maggio del 1221 a favore del conte Ildebrandino di Soana.

VAL-D'AFRA nella Val-Tiberina toscana. — Due Cas. con due chiese parrocchiali portano il distintivo di Val-d'Afra, cioè la parr. di S. Martino in Val-d'Afra, e quella di S. Gio. Battista al Trebbio, detia essa pure in Val-d'Afra, nella Com. e Gior. di S. Sepolcro, Dioc. medesima, già di Città di Castello, Comp. di Arezzo.

Entrambi cotesti due popoli presero il vocabolo dal torrente'lo Afra che sceude da Monte Casale nel fi. Tevere sul confine della Toscana granducale con il territorio di Città di Castello dello Stato pontificio. — La chiesa di S. Gio. Battista in Val-d'Afra, o al Trebbio trovasi in pianura più vicina alla confluenza dell' Afra nel Tevere, ma quella di S. Martino in Val-d'Afra risiede più in alto sulla ripa destra del torre, circa due migl. a sette-grec. di San-Sepolero, e dirimpetto al convento e dogana di Monte-Casale, compresi nella stessa cura.

La part. di S. Gio. Battista al Trebbio, o in Val-d'Afra, nel 1833 contava 169 abit.

La cura poi di S. Martino in Val d'Afra nell'anno atesso noverava 269 individui.

VAL-D'AGNA. — Ved. AGNA DEL MON-TALE e MONTALE, Comunità.

VAL D'AGNELLO nella Valle del Senio in Romagna. — Contrada che prese il nome da un castellare degli Ubaldini di Sasinana, consegnato ai Fiorentini nel 1375, nella Com. di Palazzuolo, Giur. di Marradi, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Palazzuolo di Romagna.

VAL-D'AGNETO di Bagno in Romagna, — Ved. Bagno Vol. I pag. 235.

VAI-D'AMBRA. — Fed. Ambra, R Ambra (Vincontado de Val-d').

VAL-D'ARBIA. — Ved. Arbia, Montaperto e Valle superiore dell'Ombrone sanfor.

VAI-D'ARNO. — Fed. Arno, e Valle o Valle dell' Arno.

VAI-D'ASSO. — Ved. Asso, Asso (S. GROVAN D') e TERQUANDA, Comunità.

VAL-DI-BAGNO. — Fed. VALLE DEL SAVIO.

VAL DI-BISENZIO, - Ved. Busenzio.

VAI-DI-BRANA. — Ped. Valle dell'Ombrone Pistojese, Pistoja, Comunità, e Pistoja (Porta al Borgo e Purta S. Marco).

VAL-DI-BRUNA. — Ved. MARIA-MARIT-TIMA, Comunità, PADULE DI CASTIGLIONE, e Valle inveriore dell'Ombe ine sanese.

VAL-DI-BURE nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Fed. Burn (VAL 1847.

VAL-DI-BURE (PIEVE m) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Due pievi antiche portano il vocabolo di Val-di-Bure, done sono situate, una cioè, di S. Gio. Bottista in Val-di Bure già detta a Montecuccoli, o a Spannerecchio, e l'altra di S. Quirico a Vai-di-Bure, entrambe nella Com. di Porta S. Marco, quella distante due miglia a sett. di Pistoja, questa circa migl. tre a lev.-grec, della stessa città, alla cui Giar. e Dioc. appartengono nel Comp. di Firenze.

Di quest'ultima su dato un cenno all' Art. Quinco Pieve ne S.) in Val-ii Bure. Resta a dire una parola dell'astra di S. Gio. Battisia a Montecuccoli o a Spannerecchie, cui surono annessi i popoli di Lapicciana e di Ciliegiano, due villate situate nel fianco occidentale a maestr. della chiesa ple bana; la quale risiede sulla summità di un poggio di macigno che diramasi dall'Appenuino pistojese sea la Collina e la soppressa Badia di Fonte-Taona

Il piviere di S. Gio. Bellista di Val-di-Bure ha sotto di se le segueuti sei ch. porrocchiuli; 1. S. Pietro a Candeglia; 2. S. Silvestro a Santo Moro; 3. S. Alessio a Bigiano; 4. S. Michele a Baggio; 3. S. Martino a Jano; 6. S. Niccolò a Germinaja.

La cura della pieve di S. Gio. Battista di Val-di-Bure nel 1833 contava 1387 abit. VAL-DI-CASCIANA. — Fed. CASCIANA.

fiumana, e Lan, Comunità

VAL-DI-CASTELLO nel Pietrasantino.

— Contrada che ha dato il titolo ad un'antica chiesa plebana (S. Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in Felicita in F

La vallecola di Val-di-Castello, che appellavasi di Valbuona, è attraversata dal torr. Baccatojo, che scende dal monte così detto della Muldalena innanzi d'influirvi il fosso che viene dal monte di S. Anna, il quale vi entra presso la ch. parr. di S. Maria Maldalena, e che dopo 4 in 5 migli di discesa attraversa sotto il ponte di Baccatojo la strada postale di Genova per aviarsi nel littorale di Motrone, e di la in mare circa 8 migli, a lib. dalle sue sorgenti.

All'Art. Castello (Val Di, stato ommesso, doveva io dire, qualmente Massa di Fersilia dava il distintivo alla piece antica di

S. Giovanni e S. Felicita in Val-di Castello, di cui hanno fatto menzione molte membrane dell'Arch. Arciv. Lucch., una delle quali scritta nel 25 sett. 983, su citata all' Art. Monte Rotajo, o Rotanj.

Perchè poi colesta vallecola, qualificata un di col titolo di Valbuona, prendesse il nome di Val di-Castello, non saprei dedurlo senza dire, che costà sopra un risalto di poggio nei primi secoli dopo il mille l'u edificata una rocca, che prese, e che per lungo tempo portò il vocabolo generico di Castello, ed ora di Castiglione.

Della pieve antica di S. Felicita e S. Gio. Bettista in Val-di-Castello su reso conto all' Art. Platrasanta. dove resta da reltificare la purola, ivi trascorsa, dicendola attasimente profanata, mentre essa conser-

vasi come oratorio pubblico.

Della struttura fisica di cotesta vallecola diede il primo importanti notizie Giovanni Targioni-Tozzetti sino dal 1750 nel Vol. IV de suoi Viaggi, edizione prima, allorche discorrendo del Viaggio da Pierrasana a Filecchio, ne avvisava: che innanzi di entrare nella Val-di-Castello, dalla parte sinistra la pendice del monte, che è una continuzione di quello di Pietrasanta, era di pietra brecciata con terra rossa (Raukalk) vestita di boschi d'olivi, mentre a mano destra è posta la pianura che termina nel mare, la quale è ricoperta da un terreno rosso, ed è coltivata ad uso di campi da sementa.

Entrando egli in Val-di-Castello ne descriveva la sua corografia così: « Giunsi ad una chiesa detta la Pieve di Val-di Castello (S. Felicita) situata all'imboccatura di un' angusta e tortuosa valle formala per una parte dalla continuazione del monte di Pietrasanta, il quale porta diversi nomignoli, di Vallecchia, Gallena, S. Anna, Argentiera e Farnocchia, finchè, ricurvandosi per Monte Preti, per Monte Regoli e Monte Rotajo, ritorna nella pianura alla sinistra del canale che percorre cotesta valle ecc.... » Quindi lo stesso A. soggiunge: » Principiai a rimontare la Valle di Castello per la strada che conduce a S. Anna; giunsi a Castello villaggio sciolto, che resta in basso alla destra del canale, dove osservai molti massi di pietre ferrigne. Di là salii per un monte formato di pietra brecciata e coperto di selve di castagni per arrivare a Filecchio; donde seguitai a salire verso Versaglia o Versalla, così detto da un

canale intorno al quale esistono molte loppe di ferro, residuo della fornace ove anticamente si fondeva la vena del ferro che scavavasi dai filoni di quel monte, come pure dal monte Arsiccio sopra Verzaglia, trovando in più luoghi copiosi massi di vena di ferro allo scoperto ».

Ma il minerale più ricercato, quello che in varj tempi ed a riprese destò nei Granduchi e nei particolari il desiderio di costituire costà no' impresa metallurgica furono le copiose vene di galena argentifera, ossia di piombo solfurato argentifero che nei monti pietrosi di Valbuona, o di Val-di-Castello si nascondono.

Io non siarò a ripetere quanto dissi nell' Opera attuale all' Art. Argentiera del Pietrasantino (Vol. I pag. 129 e segg.) dopo avere riportato le parole di un istrumento del 9 ottobre 1219, col quale si determinavano fra le consorterie dei nobili di Corvaja e quelli di Vallecchia i confini delle miniere argentifere di Val-di-Castello e di Val di-Ruosina quando fu stabilito, che le Argentiere di Valbona e del Galleno appartenessero ai signori di Vallecchia, e le Argenterie di Stazzema (cioè del Bottino e di altri luoghi della Val-di-Ruosina) spettassero ai signori di Corvaja.

Dissi: che nel 1348 anche la Rep. pisana, nel trattato che sece con i valvassori della Versilia, si riservò le regalte di quelle miniere, e che il Granduca Cosimo I ed i suoi due sigli (Francesco I e Ferdinando I) dal 1538 al settembre del 1592 le stesse miniere riattivarono.

Aggiunsi ancora, che le vene più copiose di piombo argentisero estraevansi allora dalle miniere del Bottino sopra Ruosina e da quelle dell'Argentiera in Val-di-Castello.

Finalmente dal breve prospetto che ivi diedi (pag. 131) sull' Entrata e Uscita di coteste miniere, preso negli anni della maggior lavorazione, non trovandosi il frutto di esse corrispondente alle spese, lasciò in dubhio, se ciò accadesse piuttosto che per povertà di miniera, per malizia o per ignoranza de' montanisti che vi presiedevano.

Finalmente chiusi quell'Art. con le parole seguenti: « Gli arnesi ritrovati nelle gallerie dell'Argentiera dai nuovi impresarj di questa abbandonata risorsa mineristica, e l'ubertoso prodotto de'filoni metalliferi costà riscontrati, starebbero a giustificare il sospetto, che il decreto del Granvano di detto luogo sopra il diritto de defunti, su compromessa la lite in Vitale arcivescovo di Pisa, il quale con lodo del az gennajo 1245 dichiarò, che tutti quelli che morivano nelle case della parrocchia dell'Abazia di S. Felice in Vada, si seppellissero in detta chiesa, e che tutti coloro che venissero di nuovo ad abitare in detto Cast., o che sabbricassero abitazioni nei confini della pieve di Vada, si seppellissero appresso quest' ultima. — (loc. cit.)

Dal qual lodo sembra non solo apparire, che la chiesa del Mon. di Vada fosse parrocchiale, ma che il suo popolo abitasse dentro il paese, mentre la pieve di Vada secondo il solito esser doveva situata nell'aperta campagna.

Ma il Mon. di S. Felice a Vada continuò per più poco ad essere retto ed abitato dai monaci, mentre nel 1255 vi erano entrate le donne. A queste infatti è diretta una bolla del pontefice Alessandro IV, con la quale ordina che quelle recluse stassero sotto la regola de' Frati Predicatori; e lo dichiara una seconda bolla dello stesso pontefice del 29 sellembre 1257 diretta all'abate Gistercense di S. Pantaleone della diocesi di Lucca ed al guardiano dei Frati Minori di Pisa, affinché assegnassero il monastero di S. Felice a Vada con tutti i suoi beni alle monache di S. Agostino di via Romea vicino Pisa, le quali suore avevano abilato il Mon. de SS. Filippo e Jacopo di Cassandra, a condizione di pagare esse monache una pensione vitalizia all'abate di Vada e ad un altro monaco di quella Badia.

Rispetto alla pieve di Vada ed all'unione del suo popolo a quello di Rosignano, vedasi quest'ultimo articolo.

Ritornando frattanto alla sua storia civile aggiungerò, qualmente nel 1284 su incominciato a fondarsi dal Com. di Pisa un suro davanti al porto di Vada nella secca appellata Val-di-Vetro, e che nello statuto pisano del 1285 surono assegnati per tal lavoro 300 denari pisani il mese, oltre le varie esenzioni e privilegi che il governo concedeva a coloro che sossero andati ad abitare in Vada; segno non dubbio che cotesta spiaggia sino d'allora era malsana, a cagione probabilmente delle acque salse miste alle dolci e stagnanti in quel padule.

Finalmente dopo varie vicende il porto col paese di Vada nel 1405 cadde in mano de Fiorentini, ai quali si sottomise per atto del 10 febbrajo dell'anno seguente; e con tuttochè nel 1431 Vada fosse stato occupato dalle armi milanesi comandate da Niccolò Piccinino, alla pace del 1433 cotesto paese tornò a sottomettersi alla Rep. Fior., la quale quattro anni dopo con provvisione del 13 febbrajo 1437 ordinò, che si preparassero de' magazzini a Vada ed alla Terre S. Vincensio.

Uno degli ultimi fatti istorici relativi al paese di Vada sembra quello dell'assedio portatovi nell'inverno del 145a da un armata del re di Napoli, quando il castellano fiorentino senza far resistenza per denaro diede in mano il castello di Vada ai Napoletani, i quali l'anno dopo costretti dai Piorentini a partirne vi posero il fuoco. Dopo di che la Signoria fece demolire affatto g'i avanzi di quel castello, che può dirai l'effetto dell'ultimo esterminio di Vada.

Dissi effetto piuttosto che causa, in vista che la contrada era divenuta imbitabile per malsania senza dubbio provenuta dal vasto padule di acque terrestri e marine e dall'imboschito terreno. — Fed. Romanano.

VADA (PADULE ps) nel littorale Toscano. — La più antica memoria e descrizione
del padule salso di Vada suddiviso in laghetti
comunicanti in mare per piccola fossa con
angusta foce difesa da cateratte, la dobbiamo
sino dal principio del secolo V a Rutilio
Numaziano, allorchè, dopo avere egli approdato al porto di Vada, si recò a dormire
nella sovrastante villa del senatore C. Albino Cecina, cantando:

Subiectas Villae vacat adspectare salinas
Namque hoc censetur nomine salsa palus.
Qua mare terrenis declive canulibus intrat,
Multifidosque lacus parvula fossarigat.
Ast ubi flagrantes admovit Syrias ignes,
Quum pallent herbae, quum sitit omnis
aser.

Tam cataractarum claustris excluditur
aeauor

Ut fixos latices torrida duret humus.

Concipiunt aerem nativa coagula Phoebum.

Et gravis aestivo crusta calore coit.

A questo stagno marino ed alle sue saline appellano varii istrumenti dei accoli longobardi e carolingi, i di cui archetipi si conservano negli archivi arcivescovili di Pisa e di Lucca; il più antico de' quali è quello del 754 quando possedeva parte di coteste

seline il nobile Walfredo fondatore del Mon. di S. Pietro a Palazzuolo.

Anco altre membrane di quel secolo dell'Arch. Arciv. di Lucca rammentano le saline di Vada, alcune delle quali surono pubblicate dal Muratori nelle sue Ant. M. Aevi.

All'Art. Rossenazo, Comunità, dissi pure, che rispetto alla migliorata condizione atmosferica della pianura di Vada e delle sovrastanti colline di Rosignano, ciò è dovuto alle aumentate coltivazioni di quel suolo, alle folte boscaglie tagliate ed alle ristrette paduline selse di Vada.

VADO a GELLO nella vallecola del Camajore. — Ved. Gallo di Camasore.

VADO (S. MARTINO A) nel Val-d'Arno casentinese. — Pieve antica già detta di S. Martino in Tertinula, cui su annesso il popolo di S. Niccolò a Vado.

Trovasi sulla ripa sinistra del torr. Solano, dirimpetto al Cast. S. Niccolò ed alla sotiosiante Terra di Strada, nel cui popolo l'uno e l'altra sono compresi, nella Com. di Castel S. Niccolò, Giur. di Poppi, Dioc. di Fiesole, Comp. Aretino. — Fed. CASTEL S. NECCOLO e STRADA nel Val-d'Arno casentisese, cui si può aggiungere, che anche costi ebbero padronanza fino dal secolo XI almeno i conti Guidi, tostochè il conte Guido del su C. Tegrimo stando in Strumi, nel marzo del 1029, donò alla badia di S. Fedele a Strumi le decime dei beni dominicali che possedeva nel Casentino, fra i quali è rammentata una corte in Vado. — Cames, Continuazione de' March. di Tosc**ana del** Cap. della Rena.)

La parr. della pieve di S. Martino a Va-

do nel 1833 contava 907 abit.

VAGLI DE GARFAGNANA nella Valle supriore del Serchio. ... Due villaggi omonimi ( Vagli sopra, e Vagli sotto) danno il titolo ad una Comunità, di cui è capoluogo il Vill. di Vagli sotto.

Esistono entrambi i paesetti nel fianco orientale dell' Alpe Apuana, detta la Tambura, lungo la strada tracciata su quell' Alpe fra Castelnuovo e Massa-Ducale nel secolo passato per ordine di Ercole III Duca di Modena. — Tanto l' uno come l'altro villaggio conta la sua chiesa parrocchiale (S. Lorenzo a Vagli sopra e S. Regolo a Vagli sotto) già filiali della pieve di Piazza, nella Dioc. di Luni-Sarzana, ora sotto quella di Massa-Ducale, Giur. di Camporgiano, I) uc. di Modena.

VAGLI SOPRA. — La parr. di Pagli sopra risiede sulle balze marmoree della Tambura, ed è uno de' paesi più elevati della Garfagnana posto alla destra del Serchio, circa 10 migl. a maestr. di Castelnuovo, e 6 migl. a lib. di Camporgiano. Il suo popolo confina a sett. e grec. con quello di Roggio, a scir. con Vagli sotto, a pon. con la cresta della Tambura del Ducato di Massa, ed a maestr. con il distretto lucchese di Minucciano.

Esiste fra coteste balze nella calcarea cavernosa una grotta a più aperture, molto profonda, nella quale si annidano ed escono a storme i gracchi, specie di piccoli corvi.

In Pagli sopra si addita tuttora la casa dove nacque il medico filosofo Simone Simoni che nel secolo XVI abbracciò la Riforma prima di Calvino, poi di Lutero, per cui fu scomunicato.

Le parr. di S. Lorenzo a Fagli sopra nel 1832 contava 615 abit.

VAGLI SOTTO. — Distante quasi due miglia ed in luogo più hasso trovasi il villaggio di Vagli sotto capoluogo di Comunità, la cui porrocchia di S. Regolo confina a grec. con quella di Careggine, a lev. e scir. con l'altra di Capricchia, a ostro con la cura d'Isola Santa e la cresta dell'Alpe di Penna di Sombra nei confini del territorio di Seravessa compreso nel Granducato di Toscana, a pon. con Vagli sopra, ed a sett. con il popolo di Roggio.

Nel territorio di Pagli sotto trovansi a contatto della calcarea marmorea masse ofiolitiche, fra le quali csiste del solfuro di rame non di rado mineralizzato insieme al ferro solforoso.

La popolazione di Vagli sotto nel 1832 ascendeva a 809 individui.

Fanno parte della stessa Comunità, oltre i due popoli testè indicati quelli di Arni verso il Montaltissimo e l'altro di Roggio situato più in basso.

Cotesti quattro popoli nel 1832 contavano tutti insieme 1968 individui, cioè:

- 1. Arni (S. Margherita). Abit. N.º 219
  2. Roggio (S. Bartolommeo)... 325
  3. Vagli sopra (S. Lorenzo)... 615
- 4. Fagli sotto (S. Regolo) . . . . . 809

Totals . . . Abit. N.º 1968

VAGLIA (Pallea) in Val-di-Sieve. — Borgo con chicsa plehana (S. Pietro), eui furono annessi più popoli. È capoluogo di Comudirea Ferdinando I (18 sett. 1592) venisse telminato piuttosto contro l'avidità degli temini, che contro la sterilità della natura.»

Che se un lungo corso di anni, diceva il Prof. Antonio Targioni-Tozzetti, nipote del ch. Giovanni, in una relazione scientifica di coteste miniere pubblicata in Livorno nel 1834: « Che sè un lungo corso di anni interrottamente passò senza che si cercasse di riattivare queste miniere, ciò su colpa di triste circostanze politiche anzi che povertà delle preindicate miniere, come da alcuni su dubitato ».

Tutta la massa de' poggi propagati dall'Alpe di Farnocchia fra la fiumana Versilia ed il torr. Baccatojo è costituita (soggiunge questo scienziato) da uno schisto quarzo-talcoso, il quale nelle parti superiori termina in un calcare cavernoso, ed in alto, superiormente alle miniere dell' Argentiera, in un calcare giurassico alquanto granoso, ma meno cristallino di quello dei monti più interni dell' Alpe Apuana sopra Seravezza e Carrara ».

« Il minerale del piombo solfurato argentifero trovasi qualche volta promiscuato con del ferro solfurato disposto in ramificanti vene e filoncini in mezzo alla pietra steaschistosa, ma in ragione che si rimonta verso sett. la giogana dell' Argentiera, la miscela de' solfuri di antimonio e dello zinco si fa un poco maggiore ».

Le spese fatte in cotesti monti dalla prima società metallurgica, rialtivata verso il 1830, furono grandiose, sia per incanalare Je acque, sia per aprire nuove gallerie di ricerca e di scolo, sia per la edificazione di ruote idrauliche, di magazzini, di forni e apecialmente per la costruzione di un lungo edifizio di materiale per rompere con molti pistoni mossi dalle acque e per lavare il minerale riducendolo in slich. Edifizio aumentato dalla società attuale sotto la direzione di un eccellente montanista che ha introdotto per la riduzione dello *slich* in piombo argentifero, mediante la coppellazione melodi economici significantissimi. Tale è una tromba a grande cilindro a doppie valvole di ferro fuso mossa dalle acque correnti per soffiare nel tempo stesso e alimentare sei gran sorni a coppella nella sottostante fornace. Tale è il metodo ivi messo in pratica d'impiegare per tali fusioni del carbon sossile, e quindi servirsi del coche che ne resulta per la riduzione del cinabro

in mercurio che la società medesima (Huhner e CC.) estrae dalle sue miniere di Ripa nel Pietrasantino.— Ved. Sanavazza, Comunità.

VAL-DI-CECINA. — Fed. Cecina a Valle della Cecina.

VAL-DI-CHIO in Val-di-Chiana. — Contrada del'a quale porta il nome un'antica chiesa plebana (S. Maria in Val-di-Chio) ed una sua cura filiale (S. Margherita in Val-di-Chio) citate entrambe agli articoli Caio (Pieve in Val-di) e Caio (S. Marcanaita in Val-di) come anche all'Art. Castiguion-Fiorentino, Comunità, ai quali vocaboli invio per brevità il lettore.

VAL-DI CORNIA. — Fed. Corria, Connino Contado, e Valle Della Cornia.

VAL D'ELSA. — Ved. Egga e Valle dell' Arno inferiore.

VAL D'EVIA. - Ped. EMA.

VAL D'ERA. - Ved. Ena.

VAL-D'EVOLA. — Ped. Evola.

VAL DI-FINE. — Ved. VALLE DELLA FIEL VAL-DI-FIORA. — Ved. VALLE DELLA FIORA.

VAL-D'IBOLA in Romagna. — Due coni d'acqua nella Romagna Granducale preadono il vocabolo dal torr. Ibola, uno che percorre la base occidentale del monte Melandro, e che influisce nel Lamone al di là dei confini del Granducato; l'altro che, dopo aver percorso un vallone fra la Valle del Montone ed il vallone del Tramasso, entra nel Marzeno presso Modigliana. — Vel. Trepozio, e Modigliana, Comunità.

VAL-D'ISOLA (PIEVE DI) nella Val-di-Tora. — Ved. Tripalle (Pieve di).

VAL-DI-LIMA. — Ped. Lima e Valle del Serchio.

VAL-DI-MAGRA. — Fed. Magra, Lonigiana, e Valle della Magra.

VAL-DI-MARINA. — Ved. Marina, Ma-Binfila, e Calenzano, Comunità.

VAL DI-MERSA, O MERSE. — Fel. MRRSE, e Valle dell'Ombrone sanese.

VAL-DI-NIEVOLE. — Ved. Nievols : Value dell'Arno inperiore.

VAI-D'ORCIA. — Ved. Oncia e Valla Montalcinese dell'Ombrore Sanese.

VAL-D'OTTAVO nella Valle del Serchio. — Fel. Ottavo, o Ottavo.

VAL-D'OSA. — Ved. Osa fiumana, e Valle dell'Albegna.

VAL-D'OSARI. — Fed. OSARI, OMB. OSFRETTO, VALLE DELL'ARRO PISARO E PSA, Comunità.

Comunità di Vaglia. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di quadr. 16657, dei quali 333 spettano a corsi di acqua e strade. — Dentro cotesto perimetro nel 1833 abitava una popolazione di 2689 individui, a ragione di 132 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

ponibile. Confina con 5 Comunità. — Dirimpetto a grec.-lev. per corto tragitto si tocca con il territorio della Com. del Borgo S. Loren-20, a partire dal giogo delle Croci sulla strada provinciale antica delle Salajole, donde scende col torr, fino alla ch. della Madonna di Polcanto, ivi voltando faccia da grec.-lev. a ostro lascia quel torr. per entrare in un borro suo tributario, col quale dirigendosi sul poggio sino al convento di Monte Senario gli gira attorno per quindi riscendere nella direzione di maestr. sulla strada comunitativa della Sodera verso la soppressa Budia del Buonsolazzo. Di costà innanzi di arrivare a Briano sottentra da primo dirimpetto a maestr, poi a pon. la Com. di San Piero a Sieve, con la quale l'altra di Vaglia arriva sul torr. Carsa alla con-Iluenza del l'osso del Carlone, che entrambi i due territori rimontano verso maestr. sul poggio del Trebbio fino alla confluenza del fosso Bocino nel Carlone. Costì dirimpetto a pon. viene a confine la Com. di Calenzano, con la quale la nostra formando un angolo rientrante sale sulla schiena del poggio di Vaglia donde poscia riscende per andare incontro ad alcuni borriciattoli che atfraversa sul fianco settentrionale del poggio di Scarabone e che poi rimonta dirimpetto a pon. finchè trova sotto Monte-Morello il borro de' Massoni, col quale arriva alla sua sorgente per salire sulla cima del Monte-Morello. Sopra questa sommità, passate le sorgenti del horro di Rimaggio, fra le due prominenze del monte predetto, cessa la Com. di Calenzano e sottentra di fronte a lib. l'altra di Sesto, con la quale la nostra di Vaglia riscende dal Monte-Morello nella direzione di scir. e poi di grec. mediante il co-so del torr. Carzuola, che lascia fuori dopo un migh di discesa per entrare nel borro del Boscaccio fino dicimpetto alla ch. di S. Michele alle Macchie; davanti alla quale voltando direzione a seir, poi da seir, a grecale e di nuovo a scir. arriva sull'antica strada Bolognese dell' Uccellatojo. Mediante quest'ultima i due territori comuni-

tativi cormonella direzione di sett. a ostro lungo la strada antica lasciando a lev. il R. parco di Pratolino fino a Montorsoli, dove trovano la strada regia postale Bolognese, sulla quale poco dopo cessano i due territori comunitativi di Vaglia e di Sesto, e viene a confine il territorio Com. di Fiesole. Con questo l'altro di Vaglia fronteggia, da primo per la strada regia predetta, poscia mediante alcuni rivi che scendono nel torr. Mugnone, che i due territorj attrayersano ad oggetto di montare nell'opposta pendice dei poggi delle Salajole fino verso l'osteria dell'Olmo e quindi arrivare mercè del torr. Carpine sul giogo delle Croci, dove la Com. di Vaglia ritrova dirimpetto a lev. quella del Borgo S. Lorenzo.

Il piu copioso corso d'acqua che attraversi il territorio di questa Comunità è il torr. Carza, lungo la cui sponda sinistra fu tracciata la strada regia postale Bolognese.

Fra le maggiori eminenze montuose che fanno corona al suo territorio, comecchè la cima di alcune di esse spetti ad altre Comunità, contasi, a ostro l' Uccellatojo, a lib. il Monte-Morello, a sett. il Trebbio, ed a seir. il Monte Senario, l'ultimo de' quali, misurato dal campanile della chiesa fu trovato 1436 hr. superiore al livello del mare Mediterraneo.

Relativamente alla fisica struttura e indole delle rocce che cuoprono il territorio di questa Comunità, per quello che mi riescì di osservare lungo la vallecola della Carsa, mi sembrò vedere, che i poggi, dai quali è fiancheggiata cotesta vallecola, quelli del lato destro scendendo dal Monte Senario, sono coperti in gran parte dall' arenaria calcare (macigno) e dallo schisto marnoso, (bisciajo) sotto cui in molti luoghi si affaccia la calcarea compatta (alberese); la qual ultima roccia mostrasi allo scoperto nel fianco sinistro della stessa vallecola scendendo dai contrafforti dell' Uccellatojo e di Mon te-Morello sino alla strada regia Bolognese disposta in strati assai potenti ed inclinatissimi, calcarea ottima non solo a far calcina, ma ancora a fornire copiose scaturigini di acque potabili, donde facilmente derivò il vocabolo al vicino borghetto di Fontebona, situato sulla strada regia Bolognese alla prima posta da Firenze.

Il fianco medesimo da lunga età essendo ricoperto da macchie di alto fusto e cedue, portò da quelle probabilmente il vocabolo alla parr. di S. Michele alle Macchie, già detta a Fontebona; comecche molte selve non manchino dal lato opposto fino a Monte-Senario, la cui sommità è coronata di abeti, mentre i suoi fianchi sono vestiti di buschi di paline di castagno e di estese selve di quest' ultima pianta alternanti con campi sativi, con vigne e oliveti.

Colesta fu una delle Comunità eretta nel

1810 del governo francese. Esse sotto il governo Mediceo faceva parte della Lega di Tagliaferro composta di 21 popoli, stati indicati all' Art. Tagazarenzo.

Il suo giusdicente, la cancelleria Comunitativa e l'ufizio di esazione del Registro sono in Scarperia; l'ingegnere di Circondario trovasi nel Borgo S. Lorenso ed il tribunale di Prima istanza in Firenze.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Vactia
a cinque epoche diverse.

| Nome<br>dei Luoghi                                    |                                                 | Diocesi         | Popolazione |              |             |              |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|
| dei Luoghi                                            | Titolo<br>delle Chiese                          | cui<br>spellano | 1 2 5 1     | ANNO<br>1745 | 2833        | ANDO<br>1840 | 1843 |
| Bivigliano con il mo-<br>nastero di Monte-<br>Senario | S. Romolo, Rettoria                             | Fiesole         | 343         | 409          | 437         | 471          | 466  |
| Cerrelo-Maggio con Scarabone                          | S. Andrea, idem                                 | Firenze         | 164         | 156          | 180         | 166          | 176  |
| Ferraglia                                             | S. Niccolò; idem                                | Idem            | 108         | 109          | 210         | 185          | 191  |
|                                                       | S. Michele, idem                                | Fiesole         | 45          | 64           | 155         |              | _    |
|                                                       | S. Cresci, Pieve                                | ldem            | 85          | •            |             | 1 1          | J _  |
|                                                       | S. Maria, Rettoria                              | Firenze         | 254         | 124          | 139         | 125          | _    |
| _                                                     | S. Stefano , idem                               | Idem            | 80          | 81           | 80          | 88           | 100  |
|                                                       |                                                 | Ficsole         | 90          | i            |             | 352          | 361  |
|                                                       | S. Maria e S. Niccolò                           | Firenze         | 272         |              | <b>1</b> —' | <b> </b> _'  | -    |
| Vagria con diversi<br>popoli annessi                  |                                                 | ldem            | 309         | 598          | 707         | 785          | 761  |
|                                                       | ole segnata di asteris<br>petta ad altra Comuni | • • •           |             |              |             |              |      |
|                                                       | i da cure limitrof <b>e</b>                     |                 | 76          | 1 -1         | 103         | 130          | 115  |
| •                                                     | TOTALE                                          | '               | 1844        | 2205         | >68g        | 38           | 2786 |

VAGLIAGLI nella Valle dell'Arbia. — Vill. già Cast. con chiesa parr. (S. Cristofano), cui da gran tempo è stato annesso il popolo di S. Bartolommeo a Coschine, nel vicariato foraneo della così detta Canonica a Cerreto, Com. Giur. e circa 12 migl. a maestr. di Castelnuovo-Berardenga, Dioc. e Comp. di Siena, dalla qual città Vagliagli dista circa migl. 8 a sett.

Stede sulla cresta di un poggio proveniente du quello di Fonterutoli, le cui pendici orientali acquapendono nel fi. Arbia, mentre dal fianco opposto le acque scendono nel torr. Staggia tributario dell' Elsa.

Trovasi Vagliagli lungo la strada rotabile della Castelliua avendo al suo grecale la via comunitativa rotabile di Radda, presso gli antichi confini della diocesi fiesolana e del contado fiorentino, con quelli della diocesi e contado sanese.

La parr. di S. Cristofano a Vagliagh nel 1833 contava 430 abit.

Factiono della Chiassa. — Cas. distrutto che ha dato il suo nome al torrentello Fagliano, le cui acque scolano da Monte Giovi nell'Arno, servendo esso in gran parte di confiue dal lato di sett. alla Com. di Arezzo e a quella di Subbiano la cui ultima lambisce a ostro del suo capoluogo. — Fed. Anusso, Comunità.

Serchio. — Cas. che su nel popolo di Treppignano, Com. e Giur. di Gallicano, Dioc. e

Duc. di Lucra.

VAGLIANO, o VALIANO in Val-di-Cecina. — Ved. Rocca Silana e Monte-Castrico di Val-di-Cecina.

PAGZIANO, O PALIANO di CAMPAGNATIc. — Ped. GALIANO nella Valle dell'Ombrone sancse.

VAGLIE, o VAGLI di Cortona in Val-Tiberina. — Villata con ch. parr. (S. Cristo'ano) nel distretto di Moutagna, Com. Giur. Dioc. e circa 9 migl. a grec. di Cortona, Comp. di Arezzo.

Risiede in piaggia sotto il Cast. di Poggioni alla sinistra del torr. Minimella, influente nel Nestore poco innanzi che colest' ultima fiumana si mariti al Tevere.

Fu questa villata di Vaglie uno de' seudi de' marchesi del Monte S. Maria, di Petrella ecc. da non consondersi però col Cast. di Valiano in Val-di-Chiana, dove quei toperchi nei primi secoli dopo il mille ebbero signoria. — Ved. Valiano in Val-di-Chiana.

La parr. di S. Cristofano a Vaglie nel 1833 contava 142 abit.

VAJALLA DI ANGHIARI. — Ped. VA-

Cas. distrutto dove su una chicsa sotto il titolo di S. Martino nel piviere di Gropina, Com. e Giur. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo. — Ved. Gropina.

VAJANA DI SORANO nella Val-di-Paglia.

— Piccolo torr, che scende dal fianco australe del Monte Vitozzo, a sett. di quello dell' Elmo per vuotarsi nel torr. Fiume e di la nella Paglia. — Ved. Surano, Comunità.

VAJANO, ora LAVAJANO nel Val-d' Armo inferiore. — Ved. LAVAJANO, e VALIANO.

VAJANO nella Valle del Bisenzio. — Borgo con chiesa prioria contigua all'antica Badia de'Vallombrosani, sotto il titolo di S. Salvatore a Vajano, cui fu annesso il popolo di Casi, nel piviere di Usella, Com. Giur.

e circa 7 migl. a sett. di Prato, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Cotesto borgo è attraversato dalla strada provinciale che rimonta la sponda destra del Bisenzio sino al Mercatale di Vernio.

Oltre quanto su detto all'Art. BARIA M Vazaro aggiungerò quì, essere cotesto horgo popolato da gente industriosa, sia nel lavorore le terre come in altri mestieri.

È compresa in gran parte nel popolo di Vajano la tenuta della casa Vaj di Prato denominata il Mulinaccio.

La parr. di S. Salvatore a Vajano nel 1833 noverava 343 abitanti.

Vasano (Piere di S. Lorenzo a) detta anche a Cerbaja nella Val-di-Nievole. — Chiesa diruta, il cui battistero con gli onori plebani fu traslatato nella chiesa di S. Michele a Monte-Vettolini, già sua filiale, Com. e Giur. delle Due Terre di Val di-Nievole, ossia di Monsummano e Monte Vettolini, Giur. di Pescia, una volta di Lucca, Comp. di Firenze.

All' Art. Monte-Verrount su indicata l'ubicazione degli avanzi di cotesta chiesa, appellati tuttora della pieve a Fajano.

Il primo documento a me noto, nel quale si cita la cura che su plebana di Vajano, risale all'anno 773, dove si tratta dell'offerta di alcune sostanze satta alla pieve di S. Lorenzo a Vajano. — (Memor. Lucca. T. IV. P. 1).

Nel T. V. P. III dell'Opera testè citata furono poi dati alla luce tre istrumenti scritti nel luglio del 936, relativi alla pieve di Vajano; col primo de' quali, rogato li r r luglio di detto anno, Corrado vescovo di Lucca investì Pietro figlio del fu Leone della chiesa battesimale di S. Gio. Battista e S. Lorenzo sita loco Cerbaria, ubi dicitur Vajano, con tutte le sue giurisdizioni, possessi, decime ecc.

Il secondo atto scritto li 14 di detto mese riferisce al livello fatto dallo stesso pievano di S. Lorenzo a Cerbaja in loco Vajano a savore di Gottifredo, di tutte le possessioni, chiese, edisizi ecc. spettanti a quella
pieve, sia di beni dominicali, quanto di
beni massarizi, aldionatici, o tributari;
accordando tutto ciò per l'annuo censo di
otto soldi l'anno, con l'obbligo perakto al
sittuario di sure uffiziare la detta pieve.

Finalmente con altro istrumento dello stesso giorno, mese ed anno, rogato come i due precedenti in Lucca, il pievano medesi-

mo allivello all'affittuario stesso Gottifredo le decime che doverano alla sua pieve gli uomini delle ville ad essa soggette; cioè di Vajano, Cerbaja, Merugnano (f. Monsummano) Ronco e Lurciano, con l'onere di pagare in Lucca per mezzo del rappresentante, o ministro del fittuario predetto, l'annuo tributo di sette soldi d'argento.

Dubito che debba riferire a cotesta pieve di Vajano un altro istrumento lucchese del 31 luglio 983, quando Teudegrimo vescovo di Lucca allivellò a Gherardo del fu Cunerado i beni e decime della pieve di S. Gio. Battista e S. Paolo (invece di S. Lorenzo) sita loco ubi dicitur l'ajano prope Cerbaja Moetia etc. — (Oper. cit.)

Dal catalogo poi delle chiese della diocesi lucchese compilato nell'anno 1260 si apprende, che la pieve di S. Lorenzo a l'ajano anco a quel tempo conservavasi matrice delle cinque chiese seguenti; 1. S. Michele a Monte l'ettolini, (dove fu trasportato il titolo e battistero della pieve di Vajano); 2. S. Silvestro a Larciano; 3. S. Vito a Monsummano; 4. S. Donnino nel territorio pistojese, ora detto a Castel Martini; 5. S. Niccolò a Cecina.

Ma il documento del 936 di sopra citato ci fa conoscere, qualmente fino d'allora la pieve di Vajano con i suoi beni e chiese si concedeva in commenda anche ai secolari, siccome a questi continuò a conferirsi dai vescovi di Lucca al tempo del governo di Castruccio, tostochè ne fu investito un mess. Tedici di Pistoja. — Ved. Castel-Martini, Cerbaja in Val-di-Nievole, e Maona.

VAJANO (DOGANA pi) in Val-di-Nievo-le. — Porta cotesto vocabolo un posto doganale di terza classe situato sullo scalo meridionale del padule di Bientina poco lungi dalla dogana di seconda classe, detta delle Panora, dalla quale questa di Vajano dipende, comprese entrambe nel dipartimento doganale di Pisa, Com. di Bientina, Giui, di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

VAL ACERETA. — Ved. Acerera (Aba-

VAL-ARIANA. — Ved. Ariana (Valle. VAL-BENEDETTA. — Ved. Badia di Val filnedetta, e Valle Benedetta.

VALBIANO nella Valle del Savio in Romagio. — Cast. detto Castelnuovo con chi parr. S. Maria inclia Com. e circa tre migl. a lib. di Soriano, Giur. di Bagno, Dioc. di Sarsina, Comp. di Pirenze.

Trovasi presso la ripa destra del fi. Savio circondato da lev. a ostro e pon. dal territorio Pontificio. — Ved. Sonnano.

La parr. di S. Maria a Castelnnovo di Valbiano pel 1833 noverava dentro al territorio granducale soli 61 abit.

VALBONA, o VALBUONA. — A varie contrade in Toscana in dato il vocabolo di Valbona. Tale fu la Valbona e l' Eremo di Valbona in Val-di-Castello nel Pietrasmino, la Valbona nel piviere di S. Pietro in Bossolo in Val-di-Pesa, la Valbona in Val-d'Ambra; una nel piviere di Partina nel Casentino; altra Valbuona nel Mugello, e due nella Romagna granducale, la prima nel popolo di Albano, Com. e Giur. di Modigliana, e la seconda nella Valle del Bidente detto di Valbuona, popolo di Ridracoli, Com. e Giur. di Bagno, Dioc. gia Nullius di S. Maria in Cosmedin all'Isola, ora di San-Sepolero, Comp. di Firenze.

Rispetto a quest' ultima Valbuona, agli Art. Cornoro, Poggio alla Lastra, Ribracoli e Stranatezza fu detto, che i signori di quest' ultima contrada di Valbuona ebbero signoria nell' Appennino del Bidente innanzi che vi sottentrassero i conti Guidi, poi la Rep. Fior. ed i Camaldolensi.

È quel territorio di *Pulbuona*, dei di cui nobili su satta menzione da S. Pier Damiano al Cap. 62 de suoi Opuscoli, e più tardi li rammentò Gio. Boccaccio nella quarta Novella della quinta giornata del Decamerone, e prima di lui Dante Alighieri nel canto XIV del suo Purgatorio.

Finalmente i signori di Valbuona surono compresi con quelli della Faggiaola e di Castel Allero nella pace latta nel 21 marzo 1401 fra i Fiorentini ed il Duca di Milano, del quale quei signori segnitarono le parti.

Finalmente il Manni illustro due sigilli de signori di l'albuona, che uno di Liazzo e l'altro di Rigone Vol. XVIII. Sigilli IX e X; dove cita una scrittura del 1333 in cui si rammenta un la uzino del fu Manfredi di Valbona. — Anche il Pagnini nel suo Lassico storico diplomatico, MSS. nelle Riformagioni di Firenze, ricorda un atto di accomandigia perpetua alla Rep. Fior. fatto li 7 genu. 1404 (stile fior.: da Gualtieri figlia di Salvatore di Valbona, il quale asserì essere signore de Cast. di Valbona, di Castelnaovo e del Poggiolo.

Pass edipor Vathuova sotto il dominio del conte Francesco di Buttio lie, il quale con stto del 21 agosto 1430 sottopose sè ed i snoi feudi alll'accomandigia della Rep. Fior., finchè nel luglio del 1440 per tradimento di lui tutti i suoi castelli furono incorporati al dominio fiorentino. — Ved. Ribaacoli a Poggio ALLA LASTRA.

VALBUJA, o VALLE-BUJA nella Valle del Serchio. — Ved. Monte S. Quirico.

VALBURA sul Lamone in Romagna. — È una vallecola celebre per copiosa e lunga caduta di acque, le quali precipitano a ripiani nel Lamone dall'Appenniuo di Crespino nel distretto parrocchiale di quella coppressa Badia, Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. di Marradi, Dioc. di Facuza, Comp. di Firenze. — Ved. Marram, Comunità.

VALCARIA, o VALCAVRIA di Galeata in Romagna. — Ped. Staada di Romagna.

VALCAVA (PIEVE m.S. CRESCIA) nella Val-di-Sieve. — Pieve antica sotto la Com. Giur. e circa tre migl. a scir. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

È poste alla destra della fiumana Sieve, pre-so la base settentr. del poggio di Monte-Binaldi, ed a maestr. di quello del Monte Giovi lungo il borro di Valcava.

Cotesta è una delle pievi più antiche della Dioc. fiorentina, tantochè il Lami suppose, che potesse risalire al secolo IV dell' E. V.

Il suo vecchio sabbricato di pietra concia su restaurato nel 1710 per ordine del Grandura Cosimo III.

Tanto essa come la rocca di Monte-Rinaldi con diverse villate dei contorni spettavano ai vescovi di Firenze; al chè serve di prova non solo l'opera del Lami intitolata Monum. Eccl. Flor., ma un'altra di qualche anno anteriore del canonico M. Antonio Mossi.

Quindi per volontà dello stesso Cosimo III la detta pieve venne ammensata ai PP. Gesuiti di Firenze, finchè alla loro soppressione fu data allo spedale di Bonifazio, ora all'Arcispedale di S. Maria Nuova.

La piève di S. Cresci in Valcava anticamente contava dieci chiese parr. sue filiali, ridotte attualmente alle 4 seguenti; 1. S. Ansano a Montaceraja con gli annessi di S. Stefano a Fiume, o a Montaceraja, detto anche a Monte-Pulico, e quello di S. Margherita a Valcava; 2. S. Donato al Cistio con la cura soppressa di S. Maria a Fabbrica; 3. S. Quirico a Oliveta, o Uliveta; 4. e S. Romolo a Campestri.

Inoltre nella cura di S. Cresci esistono

Varj oratorj e vi'le signorili, fra i quali l'oratorio di S. Cerbone posto in un colle vicino alla pieve; l'oratorio della Mudonna detta della Febbre, di casa Alamanni, nel monte superiore; l'oratorio in luogo detto agli Ochi, e quello di S. Biagio vicino al soppresso spedaletto di Sagginule sulla strada maestra, dov'è un borghetto e ponte omonimo, dipendente dal Bigallo; il quale spedaletto nel 1516 era di padronato di un Mariotto di Averardo de' Medici, quando cotesto luogo non aveva altro che la tenue entrata di 5 fiorini d'oro l'anno. — Ved. Sagginale.

Anche alla villa signori!e di Arliano si trovano vestigia di una chiesa; come fu indicato all'Art. Antiano e Artianino.

La parr. della pieve di S. Cresci in Valcava nel 1833 noverava 817 abit.

VALCORTESE in Val-d'Arbia. — Villa dove su un castelletto che diede il titolo alla chiesa distrutta di S. Egidio nel piviere e popolo di S. Maria a Pacina, Com. Giur. e circa migl. uno a lib. di Castelnuovo-Berardenga, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Risiede sopra una collina cretosa, la cui base sulla destra è lambita dal torr. Malena; quasi di fronte al castellare di Orgiale, là dove si dilata alquanto la Valle dell'Arbia per entrare nei campi di Montaperto.

Cotesta bicocca di *Valcortese*, ora casa di campagna, figura nella storia militare ed in quella politica de' suoi dinasti.

Infatti il castello di Valcortese su preso e disfatto dai Fiorentini dopo la vittoria che essi riportarono sopra i Sanesi negli anni 1202 e 1207. — Rispetto ai dinasti di Valcortese sono essi rammentati in varie carte dell' Arch. Dipl. Fior. sra quelle appartenute alla Badia di Coltibuono, una delle quali del 12 settembre 1173.

Anco l' Arch. Dipl. San. contiene varj rogiti del secolo XIII relativi ai signori di Valcortese, cui spettavano due fratelli, Ugo e Ranieri, figliuoli del fu Ugo di Valcortese, i quali nel 1244 prestarono giuramento di fedeltà al Comune di Siena, sei anni innanzi che uno di essi, Ranieri, assistesse ad un lodo emanato nel 1252 nella chiesa di Travale. — Ved. Travale.

Finalmente i signori di *Palcortese* erano feudatari de' CC. Aldobrandeschi di Maremma, siccome risulta da un diploma di Federigo II dato in Messina nel maggio del 1221 a favore del conte Ildebrandino di Soana.

d'Orcia, e di tante altre fiumane che entrano nei vari bacini del fiume Ombrone sanese, mentre nella Romagna Granducale spettano alla classe dei valloni la Valle-Acereta, quello del Tramazzo, dell'Ibola, del Marzeno e della Samoggia, lo cui acque sono tutte tributarie del fiume Lamone.

Per egual modo forma un vallone il Rabbi, la cui fiumana si vuota nel fi. Montone; e chiamo valle superiore de' Tre Bidenti quella che si riunisce sopra Santa-Sofia in un solo alveo davanti all'antica Badia di S. Maria in Cosmedin dell' Isola.

Rispetto alla Valle superiore del Tevere, riguardo per valloni suoi tributari quelli percorsi nel territorio Granducale dalle fiumane Singerna, Sovara, Cerfone, ecc.

Considero pure come valloni quelli della Versilia, del Frigido, dell'Avenza, ecc. compresi nella Valle della Magra; della Tora e del Zannone nel Val-d'Arno pisano; quelli della Bruna e della Fossa nella Valle Grossetana dell'Ombrone sanese, e quello dell'Osa nella Valle dell'Albegna, comecchè coteste fiumane sbocchino quasi tutte direttamente nel mare.

In quanto alle vallecole o vallicelle, comprendo in questo numero tutti i corsi d'acqua che dopo hreve cammino si vuotano nel mare, o che influiscono in altri fiumi u fiumane. Tali sono fra i primi la Parmignola, il Barcatojo, il Camajore, il torr. Chioma, il fiumicello Alma, il Chiarone ecc. senza dire di tanti altri torrenti che col nome antico di fiumi, attualmente di canali, di fossi, di borri, di rivi, e simili, versano le loro acque nelle fiumane, o in qualche tume reale.

VALLE ACERETA, o VALLE DELLA FIUMANA. — Vallone tributario della Valle del Lamone che confina a pon. col territorio delle Comunità di Marradi e di Modigliana, a pon. con quelle di Portico e di Tredozio; e le di cui più alte sorgenti scendono dalla sinistra costa dell'Appennino di Belforte. — Ved. Asazia di Acereta, e Acereta Valle di) in Romagna.

VALLE A DAME, o VALLE DAME nella Val-Tiberina. — Ved. Tavanina.

VALLE ALBEGNA. — Fed. VALLE DEL-L'ALBERTA.

VALLE-ARIANA. — Ved. ARIANA (VAL-LE ) R PESCIA MINORE, O DI COLLODI.

VALLE-ASPRA. — Ved. VALLE, O VALLE (CASTEL DI) SOPRA FOLLOWIGA.

VALLE BENEDETTA. — Fed. Benedetta (Valle).

VALLE BUONA. — Ped. VALBUONA, cui si può aggiungere, che un altro luogo di Palbuona esiste nella Com. di Verghereto da non confondersi con la Palbuona di Ridracoli. — Ped. Venguenero, Comunità.

VALLE-CALDA nella Val-Tiberina. — Cus. con Rocca, detta Rocca-Cignata, la cui ch. parr. (S. Giovanni Evangelista) è compresa nel pievanato di Sigliano, alias a Taleno, Com. Giur. e circa 5 migl. a ostro di Pieve S. Stefano, Dioc. di San-Sepoleso, già di Arezzo, Comp. aretino.

La chiesa di Valle-Calda al pari della Rocca-Cignata risiede sopra un poggetto di gabbro sulla sponda sinistra della fiumana Singerna. — Ved. Rocca Cienara.

VALLECCHIA (Vullicula). — Contrada dove su un castello che diede il titolo ai nobili di Vallecchia, a piè del quale esiste l'antica chiesa plebana (S. Stefano a Vallecchia) nella Com. Giur. e quasi tre migl. a sett. di Pietrasanta, Dioc. di Pisa, una volta di Luni-Sarzana, Comp. pisano.

Il Cast. diroccato di Vallecchia era posto sopra un poggio omonimo sulla sinistra della tiumana Versilia, attualmente di Soravezza, a cavaliere della borgata e della chiesa plebana situata in pianura presso il letto antico, ora gora del torrente medesimo.

Delle vicende storiche dei signori di Vallecchia furono dati vari cenni agli Art. Convasa, Pietrasanta, Seravezza e altrove, sicchè non starò quì a ripetere, che i primi dinasti di Vallecchia furono feudatari de' vascovi di Lucca, poi della sua repubblica, finchè essendosi suddivisi in varie consorterie, una parte si conservò fedele alla madre patria, mentre l'altra si diede sotto l'accomandigia del Comune di Pisa.

Già dissi, che i primi nobili di Corvaja e Vallecchia compariscono col titolo di l'isconti tino dal secolo X almeno. Tale sa quel Visconte Fraolmo che nel 983 possedeva beni in Monte-Petri sopra il piviere di S. Felicita di Versilia, ora oratorio in Val-di-Castello. — Ved. Monte Rotaso.

Padre di detto Visconte Fracimo fu un altro Fracimo citato in molti documenti dell'Arch. Arciv. Lucch. uno dei quali rimonta all'aprile 915.

Anche il P. Cianelli nel T. III delle Memorie lucchesi, discorrendo dei nobili di Corvaja e Vallecchia disse, che contava fra i primi valvassori di quel Cast. un Fraolmo figlio di altro Fraolmo, siccome rilevasi da un istrumento dello stesso Arch. Arciv. Lucch, del 928 (11 luglio) pubblicato nel Vol. V. P. III delle Memorie testè citate. — Ved. Sugnomica.

Ma il luogo di Vallecchia (Vallecule) è rammentato in altra pergamena più vetusta dello stesso Arch. Arciv. Lucch., da una cioè del 10 maggio 843, quando Berengario vescovo di detta città allivellò ad un tale Bodiperto figlio del fu Ratiperto, della città di Luni, varie case massarizie, una delle quali posta in loco Vallecule di pertinenza della cattedrale di S. Martino. — Con altro istrumento del 17 maggio 882 il Vesc. Gherardo affittò a Cunerado figlio di Causeramo due chiese con i loro beni situati in diverse matrade, fra i quali effetti eravi una casa massarizia posta in Vallecole di pertinenza del Mon. di S. Maria al Corso di Lucca. — (Memor. cit. Vol. V. P. II.)

Agli Art. ARGENTIERA, CORVAJA, E VAL-M CASTELLO furono indicati in succinto i falti relativi alla storia politica, economica ed ecclesiastica di cotesta contrada.

Anche Tolomeo da Lucca nei suoi Annali dita la contrada di Vallecchia all'anno 1170, sata dai Lucchesi a quei visconti devastata; i quali signori nel 1192 erano tornati all'obbedienza di quella repubblica. Ma eglino se gli ribellarono di nuovo nel 1254, tostochè in quest'ultimo anno gli Anziani di Lucca inviarono un'esercito contro i cattani di Corvoja e di Vallecchia con ordine di disfare tutti i loro castelli per inosservanza di patti, e perchè si erano dati proditoriamente ai Pisani. — (Op. cit.)

Già all'Art. Seravezza fu avvisato, che la giurisdizione di Vallecchia abbracciava la massima parte del distretto comunitativo di Seravezza oltre una piccola parte di quello di Pietrasanta, e che la chiesa già sua filiale de SS. Lorenzo e Barbera di Scravezza fu fondata verso il 1500, quantunque solamente dopo il 1798 essa venisse staccata per l'affatto dalla sua antica pieve ed eretta in prepositura. Allora furono assegnati alla nuova prepositura i popoli di S. Martino alla Cappella, di S. Paolo a Ruosina, di S. Ansano a Basati, di S. Maria a Levigliani, di S. Clemente a Terrinca, ed il più moderno di S. Maria Lauretana a Quer-

ceta posto in pianura fra Pietrasanta e Ripa, tutti popoli che innanzi il 1798 erano compresi nella diocesi di Luni e nel pievanato antico di Vallecchia, della quale ultima attualmente si conserva filiale la sola cura di S. Antonio a Cerreta.

Il popolo della pieve di S. Stefano a Vallecchia nel 1833 contava 2914 abit.; dei quali 1315 individui spettavano alla Com. di Pietrasanta, gli altri a Seravezza. — Ved. il Prospetto statistico delle Com. di Pietrasanta e Seravezza.

WALLE CUNICHISI, O CHUNICHISI, OTA di BALCONEVISI. — Ved. BALCONEVISI.

VALLE DELL'ALBEGNA. — È la penultima Valle o bacino australe della Toscana granducale, la quale si apre sulla pendice meridionale del Monte-Labbro, nei di cui fianchi si staccano i suoi contrafforti che separano la Valle dell'Albegna da quella dell'Ombrone inferiore sanese situata alla sua destra, mentre resta dal suo lato sinistro, ossia orientale, la Valle della Fiora.

Comprendo, come già ho detto, nella Valle dell' Albegna anche il vallone dell'Osa, quantunque la sua fiumana dopo non lungo tragitto shocchi direttamente in mare fra la bocca dell' Albegna ed il porto di Talamone.

Cotesta Valle abbraccia, oltre il promontorio del Mont' Argentaro, il territorio di tre Comunità del Granducato, ed una porzione di quello di tre altre. — Vi spettano per intiero i territori delle Comunità di Roccalbegna, di Magliano e di Monte-Argentaro; mentre vi appartengono per una porzione quelli delle Comunità di Manciano, di Orbetello e di Scansano. — Ved. Albegna si.

Fra l'Osa e l'Albegna lungo il sosso Patrignone circa 3 migl. a ostro di Magliano nella primavera del 1844 sono stati scoperti gli avanzi di mura di una città da lunga mano perduta, ed il cui ambito su calcolato di circa tre miglia.

Sarebbe un bel campo di ricerche per gli archeologi desiderosi di rintracciare i resti della da gran tempo distrutta città etcusca di Caletra, se l'avarizia non avesse disfatto quelle mura per costruirvi sopra con i materiali disotterrati una nuova strada rotabile, la quale da Magliano scende in Albegna alla Barca detta del Grazzi.

### PROSPETTO della Superficie quadrata e della Populazione della VALLE DELL'ABBEGNA e dei Vallori suoi taisutari negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUGHI                 | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | NUMERO<br>DEGLI ABITANTI |              |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| COMUNITA                           | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833                 | NEL 184      |
| 1. Roccalbegna                     | 48460,21                   | 3299                     | 3483         |
| 2. Manciano, per 3/4 circa         | 74134,71                   | 1931                     | 1984         |
| 3. Magliano                        | 73101,22                   | 1083                     | 1017         |
| 4. Montargentaro (nuova)           | 17486,23                   |                          | 3103         |
| 5. Oabetello (cilià) per 8 6 circa | 100503,10                  | 4020                     | <b>29</b> 31 |
| 6. Scausano, per 1/3 circa         | 26723,75                   | 1047                     | 1 000        |
| TOTALE N.º                         | 340409,22                  | 11380                    | 13608        |

Dal Prospetto qui esposto resulta, che in una superficie territoriale di quedretta agrari 340409,22, pari a migl. toscane 424 quadre, vi largheggiava nel 1833 una populazione indigena di 11380 abit., a proporzione di quasi 27 persone per ogni migl. qualr., popolazione cresciuta nel 1844 di 2228 individui, ma che repertitamente superano di poco le 32 persone per ogni miglio quadrato.

VALLE DEGL'ARBIA, o VAL-D'ARBIA.

— È il primo vallone del bacino superiore dell'Ombrone sanese percorso dall'Arbia, tributaria del fiume preaccennato, cui si marita davanti alla Terra di Buonconvento, alla seconda posta da Siena a Roma.

Cotesta fiumana è divenuta celebre nella storia per causa della battaglia di Montaperto, e per trovarsi nel suo vallone la città stessa di Siena. — Ved. Valle superiore dell'Ombrone sancse.

VALLE DELL'AR VO. — Se si dovesse considerare geologicamente estesta Valle converrebbe farne una sola, a partire dalla sorgente fino allo sbocco dello stesso fiume nel mare; avvegnachè non solo i geologi, ma molti geografi moderni considerano tutta una Valle quella che, mediante ramificazioni secondarie di una catena principale suddividesi in valloni subalterni al corso di un fiume reale.

Persuaso mi mostrai di tale opinione sino da quando all'Art. Anno di quest' Opera divisi la Valle dell'Arno in sei bacini, cioè; 1º del Val-d'Arno casentinese; 2.º del Val-d'Arno superiore; 4.º del Val d'Arno siorentino;

5.º del Val-d'Arno inferiore; e 6.º del Val-d'Arno pisano, ultimo suo bacino.

In quelle stesso Art. su data un' idea a volo d'necello dello stato fisico dei sci bacini sunuominati e su indicata approssimativamente la pendenza relativa degli stessi bacini dall'origine di Capo d'Arno sino alla sua soce in mare.

In conseguenza pertanto di cotesta divisione io contemplerò come attinenze subalterne ai sei bacini dell'Arno, tutte quelle valli o valloni, le cui tiumane tributano le loro acque in uno dei bacini di sopra indicati.

Per modo che io debbo includere nel becino superiore del Val-d'Arno casentinez tutte le valli minori, valloni e vallecole che scendono nell'Arno in quel primo becino; lo stesso dicasi non solo degli altri cinque bacini dell'Arno, ma di quelli dell'Ombrone sanese, del Serchio, ecc. exc.

Se non che, entrato l'Arno nel bazino aretino ed in quello inferiore, si presentano due auomalie nel corso bipartito di darfiumane; voglio dire della Chiana e dell'Ozzeri, poiche una parte delle acque delle Chiana si rivolge a ostro per avviarsi nel

Tevere; per egual modo una parte dell'Ozzeri piegando da scir. a pon. entra sotto nome di Rogio nel Lugo di Bientina e conseguentemente nel Val-d'Arno inferiore allo sbocco della Seressa, mentre la porzione occidentale dell'Ozzeri spetta alla Valle del Serchio, in cui quel fiumicello, o somo, dirigesi passata la dogana di Cerasomma.

Finalmente un terzo ostacolo lo fornisce il sesto bacino dell' Arno per la Valle inferiore del Serchio da Ripafratta al mare, la quale sezione si contemplerebbe come una perte del Val-d'Arno pisano, qualora si debba riflettere all'antico sboeco del Serchio zell' Arno sotto Pisz, come aucora se contemplare si dovesse la pianura fra Pisa e Pietrasanta priva com' è di ramificazioni secondarie di poggi da servire di limite e di separazione naturale fra i due fiumi nel busino pisano. Altronde quando si pensa che il Serchio dopo un lungo tragitto, già da molti secoli si è aperta una foce sua propria in mare, debbo riguardare la sua Valle separatamente da quella del sesto bacino, osin della Valle dell'Arno pisano.

Premesse coteste brevi avvertenze, riprendo il discorso per designare la superficie territoriale della Valle dell' Arno con la popolazione in ciascuno dei suoi bacini, dai quali escludo la superficie e la popolazione di alcun- Comunità fuori del Granducato.

VALLE DEL'ARNO CASENTINESE, o VAL-D'ARNO CASENTINESE. — È il primo ed il più alto bacino dell'Arno, circoscritto dall'Appennino della Falterona, dive ha origine il fiume maggiore della Tomana; il qual bacino è fiancheggiato a letante dall'Appeanino di Camaldoli e del Battione, da cui si staccano i contrafforti dell'Alvernia, del Monte Foresto e dell'Alpe di Catenaja, mentre la base occidentale di quest' ultimo monte scende sulla ripa dell'Arno allo stretto di S. Mamante. Chimle poi a pon. il Bacino casentinese, alla destra della Falterona, il monte della Consuma, il quale girando da pou. a ostro

và a congiangersi al monte di Secchieta sopra la Vallombrosa, e questo si monti di Prato-Magno e dell'Alpe di S. Trinita, fino a che il fianco orientale di quest'ultimo scende a chiudere dal lato di pon. il Bacino casentinese dirimpetto allo stretto di S. Mamante.

Fanno parte, come dissi, di cotesto bacino tutti i valloni e vallecole delle fiumane e torrenti che fluiscono nell'Arno dentro i limiti testè designati. Tali sono, alla sinistra l'Archiano ed il Corsalone, ed alla destra il Solano ed il Salutio.

Il bacino del Val-d'Arno casentinese confina dirimpetto a grec., mediante il giogo dell'Appennino, con la Valle superiore del Savio, da lev. a scir. con la Val-Tiberina Toscana, di fronte a ostro con la Valle dell'Arno aretino, dirimpetto a lib. mediante i monti di Prato-Magno e dell'Alpe di S. Trinita con la Valle dell'Arno superiore, mentre resta dirimpetto al suo pon. e maestr. la Val-di-Sieve ed a settentrione di là dalla Falterona e dall'Appennino di Camaldoli si aprono le Valli superiori del Montone, del Savio e dei Tre Bidenti.

Spettano a cotesta Valle del Casentino due celebri Eremi edificati da due insigni fondatori di Ordini religiosi, cioè, Camaldoli, da S. Romueldo, e l'Alvernia, da S. Francesco d'Assisi.

All'Art. Casentino indicai la popolazione con la superficie territoriale delle 13 Comunità ch' io comprendeva nella regione casentinese, comecchè il territorio di due di esse (Subbiano e Talla) si estenda in parte nel contiguo Bacino del Val-d'Arno aretino.

Che però detraendo a queste due Comunità, per approssimazione, un terzo della loro superficie territoriale e della respettiva popolazione, aggiungerò il restante al secondo Bacino contiguo. Quindi, avendo potuto in seguito rettificare meglio non tanto la superficie quanto il numero degli abitanti del Casentino nelle altre undici Comunità, sia per quelle dell'anno 1833, come del 1844, trovo che ne risulta il Prospetto seguente.

#### PROSPETTO della Superficie quadrata e della Popolazione del VAL-D'ARNO CASENTINESE e dei Valloni suoi tributari negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE                                  | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE<br>IN |              | ERO          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| COMUNITÀ                                                      | QUADRATI AGRARJ                  | NEL 1833     | NEL 1844     |
| r. Bibbiena                                                   | 25311,64                         | 4462         | 5033         |
| <ol> <li>Castel-Focognano</li> <li>Castel-SNiccolò</li> </ol> | 10919,75                         | 2734<br>3741 | 2705<br>4241 |
| 4. Chitignano<br>5. Chiusi nel Casentino                      | 43191,55<br>29898,34             | 949<br>1939  | 1007<br>2125 |
| 6. Monte-Mignajo<br>7. Ortignano                              | 13075,94<br>5590,42              | 1570<br>854  | 1920<br>906  |
| 8. Роррі                                                      | 28405,63                         | 520 t        | 5652         |

5125,70

17948,20

15354,92

12027,56

451599,40

225631,93

VALLE DELL'ARNO ARETINO, o VAL-D'ARNO ARETINO. — È il secondo bacino dell'Arno circoscritto dalla parte del Casentino dallo stretto di S. Mamante, e dal lato inferiore dalla Valle dell'Inferno. Esso è fiancheggiato alla sua destra dall'Alpe di S. Trinita, ed alla sinistra dall' Alpe di Catenaja e dai poggi che passano alle spalle di Arezzo per innoltrarsi nella Val-di-Chiana, mentre all'occidente di Arezzo scendono fino alla Valle dell'Inserno i colli orientali della Val-d'Ambra.

9. Prato-Vecchio

12. Subbiano, per 2/3 circa

TOTALE . . . . N.º

13. Talla, per 3/3 circa

10. Reggiolo

11. Stia

Fra le maggiori fiumane tributarie dell'Arno in cotesta sezione contasi la Chiana, a partire dal Pian della Biffa, posto a ostro di Chiusi, fino alla Chiusa de' Monaci, di dove la Chiana scende nel Val d'Arno arctino.

Colesto bacino pertanto confina a lev. con la Val-Tiberina Toscana mediante il crine de' poggi che dall' Alpe di Catenaja si dirigono per l'Alta di S. Egidio verso il Trasimeno; a scir. con la Val-di-Chiana Ponti-

ficia; a ostro con i valloni dell'Orcia, e dell'Asso mediante la montagna di Cetona, ed i poggi che s'inoltrano per Montepulciano e Trequanda; a lib. con la Valle dell'Onbrone sanese mediante i poggi di Rigomgno e di Palazzuolo; ed a pon.-maestro con la Valle dell'Arno superiore.

3707

2510

1872

1350

3 t 58g

700

4182

707

2954

1900

1460

34502

In conseguenza di ciò tutte le Comunità, i di cui territori acquapendono in Val-di-Chiana, o nell'Arno dentro i limiti designati, spettano al Bacino aretino, con l'avvertenza, che alcuni di essi, come Civitella, Trequanda, Cortona, e quelli ancora delle Com. di Chiusi, di Chianciano, di Sartesno, di Arezzo, di Talla e di Subbiano estendendosi in altre Valli contigue, mandano in quelle una porzione di abitanti. Inoltre è da avvertire, che nella stessa Val-di-Chiana Toscana tributaria del Bacino aretino entrano varie popolazioni comprese nello Stato Pontificio, delle quali non faccio parola per ignorare la loro superficie ed il numero degli abitanti.

# PROSPETTO della Superficie Quadrata e della Popolarione del VAL-D'ARNO ARETINO e dei Valloni suoi tributadi negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUGGHI                     | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | NUMERO<br>DEGLI ABITANT |          |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| COMUNITÀ                                | IN<br>QUADRATI AGRARJ      | NEL 1833                | NEL 1844 |
| 1. Arezo, per 9/40 circa                | 101545,73                  | 27076                   | 29875    |
| 2. Asinalunga                           | 22874,64                   | 7187                    | 7674     |
| 3. Capolona                             | 13874,29                   | 1940                    | 2224     |
| 4. Castiglion Fibocchi                  | 7500,61                    | 708                     | 920      |
| 5. Castiglion Fiorentino                | 32291,61                   | 10046                   | 10985    |
| 6. Chianciano, per 1/2 circa            | 5370,74                    | 1079                    | 1078     |
| 7. Chiusi (città) per 2/3 circa         | 11340,50                   | 2279                    | 2429     |
| 8. Civitella, per <sup>5</sup> /6 circa | 24712,48                   | 4049                    | 4282     |
| 9. Cortona (città) per 4/5 circa        | 80144,48                   | 17578                   | 18551    |
| 10. Fojano                              | 11746,84                   | 6425                    | 6808     |
| 11. Montepulciano (città)               | 48420,98                   | 10197                   | 80111    |
| 12. Monte S. Savino                     | 25961,70                   | 6695                    | 7005     |
| 13. Rapolano, per 1/5 circa             | 4811,40                    | 650                     | 704      |
| 14. Sarteano, per 2/3 circa             | 16603,34                   | 2602                    | 6012     |
| 15. Subbiano, per 1/3 circa             | 7677,48                    | <b>93</b> 5             | 995      |
| 16. Talla, per 1/3 circa                | 2710,78                    | 682                     | 738      |
| 17. Torrita                             | 17001,88                   | 3731                    | 4003     |
| 18. Trequanda, per 2/3 circa            | 15830,10                   | 1577                    | 1942     |
| Totale N.º                              | 450419,58                  | 105436                  | 117333   |

VALLE DELL'ARNO SUPERIORE, o VAL D'ARNO DI SOPRA. — Porta cotesto vocabolo non già il primo, ma il terzo bacino dell'Arno, detto superiore, o di sopra, per essere situato superiormente a quello della capitale della Toscana, nella guisa medesima che viene qualificato per Val-d'Arno inferiore, o di sotto, il quinto bacino al di sotto della tortuosa Gola della Golfolina.

Comincia il Val-d'Arno superiore dalla così detta Valle dell'Inferno, la quale trovasi fra la Gola dell'Imbuto e il Ponte a Valle, o al Romito.

All'Art. Anno si disse, che dopo passata la Valle dell'Inserno, e precisamente al Ponte al Romito poco innanzi che shocchi nel siume il torr. Agna, l'Arno cammina per 18 miglia in un più vasto ed ubertoso bacino nella direzione non più da lev. a pon., ma da scir. a maestr. dopo aver torto agli Aretini disdegnoso il muso, sino a che

il bacino si ristringe e quasi si chiude davanti all'Incisa dove l'Arno incontra nel suo cammino un nuovo ostacolo pietroso, le cui rupi di macigno costà come alla Gola dell'Imbuto andò scalzando per dilatarsi nel Pian d'Isola innanzi di restringersi nuovamente davanti al Ponte a Rignano.

Cotesto canale situato fra il terzo ed il quarto bacino non è meno lungo del precedente, fra la Gola dell'Inferno e il Ponte al Romito, correndo per circa 6 migl. fra le balze meridionali del monte di Reggello e le propagini che vi scendono dal poggio di Torre a Quona.

Avvegnache l'Arno si sece strada sen due opposti contrassorti, dove esiste un'angusta vallicella della lunghezza di sopra indicata piena di scabrose scogliere di macigno e di calcare ruinisorme, in mezzo alla quale si racchiude il così detto *Pian d'Isola*, sino a che l'Arno arrivato davanti a Riguano fra

la base meridionale del poggio di S. Ellero e quella settentrionale di Torre a Quena, cessa il bacino del Val-d'Arno superiore e si apre quello fiorentino. - Ved. Armo.

Fra i maggiori influenti di questo terzo bacino contansi, a sinistra la fiumana dell'Ambra, che dà il suo nome alla così detta Val-d'Ambra, meutre entrano nella classe dei torrenti principali, che scendono dal lato stesso, il Cerboli di Cavriglia, il Cestio di Gaville ed il Mulinaccio di Pian-Frannese. — All'incontro dal lato destro del Val & Arno di sopra entrano nella sezione enedesima del terzo becino il torr. Agna

di Lanciolina, 11 Cinfenna di Loro, il Faella, i due Reschi, cioè quello Simostano ed il Resco Cascese, infine il Chiesimone di Reggello.

Sono comprese in questo stesso bacino circa 15 Commità del Granducato, alcune delle quali, come quelle di Civitella, di Reggello e di *Rignano* mandano una parte dei los territorj ed abitanti nei becini limitrofi, k quali frazioni sono state staccate approsimativamente da questo terzo per assegnark, in quanto alla Comunità di Civitella, al Val-d'Arno aretino, e rispetto alle altime due, al Val-& Arno fiorentino.

PROSPETTO della Suprespicie quadrata e della Popolarione della VALLE DELL'ARNO SUPERIORE e dei Valloni suoi tambutani negli anni 1833 e 1844.

| MOME DEI CAPOLUOGEI                                                                           | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE |          | ERO<br>Bitante |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|
| COMUNITÀ                                                                                      | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833 | NEL 1844       |
| 1. Bucine                                                                                     | 38335,83                   | 5776     | 6242           |
| 2. Castel-Franco di sopra                                                                     | 10723,76                   | 2565     | 2792           |
| 3. Castiglion-Ubertini                                                                        | 3255,24                    | 418      | 500            |
| 4. Cavriglia 5. Civitella <i>per <sup>1</sup>/6 circa</i> 6. Figline e Incisa 7. San-Giovanni | 17687,97                   | 3677     | 3905           |
|                                                                                               | 4921,72                    | 810      | 857            |
|                                                                                               | 29045,99                   | 10758    | 12139          |
| 9. Loro 10. Montevarchi                                                                       | 6487,34                    | 3827     | 1264           |
|                                                                                               | 7002,67                    | 1839     | 1990           |
|                                                                                               | 25587,87                   | 4126     | 4683           |
|                                                                                               | 16541,66                   | 8030     | 8570           |
| 11. Pergine, o Val-d'Ambra                                                                    | 158no, <b>30</b>           | 1694     | 1938           |
| 12. Pian-di-Scò                                                                               | 5757, <b>61</b>            | 2434     | 2588           |
| 13. Reggello, per 3/4 circa                                                                   | 26533, <b>6</b> 5          | 7298     | 7441           |
| 14. Rignano, per 2/3 circa                                                                    | 10526, 87                  | 3026     | 3 <b>-83</b>   |
| 15. Terranuova                                                                                | 21614, 98                  | 5982     | 6512           |
| Totale                                                                                        | 237801, 46                 | 62260    | 67504          |

VAL-D' ARNO di FIRENZE. - È il più pistojese, secondo il sistema da me preferintrale bacino della Toscana, avendo in mezzo la sua metropoli. Esso apresi sotto la Gola di Rignano e si chiude allo Stretto, ossia al Masso della Golfolina passata la confluenza dell'Ombrone pistojese. — Per conseguenza sboccando nel q arto suo bacino le lunghe e copiose fiumane della Sieve.

VALLE DELL'ARNO FIORENTINO, o della Greve, del Bisensio e dell'Ombres to, delibono appartenere al Val-d'Arno ferentino tutti i valloni percorsi dalle preisdicate fiumane sue tributarie.

Giunto l'Arno allo Stretto di Rigness. ed apertesi una nuova foce fra le estreme propagini dei poggi di Torre a Quone : di Reggello, incomincia il Val d'Armo di Firense, il quale, dopo avere accolto per via, alla destra i precipitosi torr. del l'icano di S. Ellero e del l'icano di Pelago, scende a ricevere dal lato medesimo a poca distanza dalla Terra del Pontassieve la grossa fin mana della Sieve.

Il lungo corso, la pendenza, e la quantità dei precipitosi corsi d'acqua che vuotassi in cotesta fiumana nel percorrere il Mugello, sumo palese a chicchessia non solo quali e quanti massi essa debba strascimare dall'Appennino della Futa fino all'Alpe di S. Godenzo, ma ancora riempire e rialzare il suo alveo nei luoghi di minor declive, danneggiare i ponti e recare in tempo di continue dirotte pioggie gravitsimi guasti al Vul-d'Arno fiorentino.

Se uno voglia percorrere la storia dei danni recati a Firenze dalle alluvioni provenute specialmente dalle copiose piene della Sieve, non si dovrà maravigliare di tante inondazioni, cui trovossi soggetta la capitale della Toscana, essendo hastantemente noto l'adagio che dice: Arno non cresca se Sieve non merce.

Già all' Art. Suva su indicata la pendenm barometrica di cotesta siumana; e là surono rammentati i torrenti principali di lei tributari, non chè la supersicie del suo vallone, noto più comunemente sotto il vocabolo di Mugello, ed il numero de'suoi abitanti all'anno 1833. Qui pertanto aggiungerò la popolazione intiera del Mugello compresa nel Val-d'Arno siorentino all'anno 1833, come ancora l'ultima del 1844.

È indubitato, che considerando l'angustia della Valle passata la confluenza della Sieve, l'Arno mon poteva variare di alveo fino almeno alle balze di Girone, tostochè esso è costretto a scorrere sempre a piè dei poggio colline che scendono fino alla ripa sinistra da Folognano, da Mirunsù, da l'illamagna e da Candeli, ed alla sua destra dai colli di Remole, delle Sieci, delle Falle sino alle balze di Girone, ecc.

Insatti molte volte dalle piene dell' Arno su rovinata la strada maestra fra le Sieci e le Falle, la quale su decretato si risacesse nel 1479 e di nuovo nel 1516, sinchè la piena del 1740 avendone dissatto costà una porzione, costrinse il magistrato de' Capitani di Parte ad aprire una nuova strada più in alto, rinnovandosi più volte cotesto lavoro sino ai tempi nostri. Un simile provvedimento era stato preso pel tronco di strada

molesima alle balze di Girone fra Quinto e Rosezzano, quando la strada regia del Pontassieve fu portata più verso il monte.

I massimi danni però del tratto d'Arno dalla confluenza della Sieve fino alla capitale sembrano accaduti nella pianura fra Bovezzano e Firenze, stante il ringorgo delle sue acque per le frequenti pescaje, argini, grandi pignoni, palizzate, ecc. ecc.

Ciò diede impulso al dollo e zelante Giovanni Targioni-Tozzetti di presentare nel 1767 al Granduca Leopoldo I una disumina di alcuni progetti satti nel secolo XVI per salvare Firense dalle inondazioni dell' Arno, aggiungendovene uno di suo.

Nelle notizie topografiche pubblicate nel 1841 nella Guida di Firense, all'occasione del terzo Congresso degli Scienziati italiani, discorrendosi del corso dell'Arno nella Valle sopra e sotto alla città di Firenze su detto, che cotesto siume aveva percorso tre bacini innanzi di arrivare in questo di Firenze; la qual città su calcolata migl. 69 i italiane distante dal Capo d'Arno rimontando verso le sorgenti del siume, e migl. 55 i scendendo da Firenze alla sua soce in marc.

lvi ancora fu avvisato; che alla confluenza della Sieve l'Arno era già disceso delle sue sorgenti 2200 br. siorentine, pari a metri 1293,98, e che quando esso entrava in Firenze lungi circa 10 miglia dalla confluenza predetta, era disceso altre 45 braccia, ossiano metri 26,26. Laultre su indicalo, che in cotesta Val'e centrale dell'Arno confluivano 4 fiumune e vari torrenti; cioè, dal lato destro sopra Firenze la Sieve, e sotto la capitale il Bisenzio e l'Ombrone pistojese; mentre dal lato sinistro sotto Firenze vi entrava la Greve; e che i torrenti più noti suoi tributari erano alla destra, il Sieci, la Mensola, l'Affrico e il Mugnone ed alla sinistra il Rimaggio del Pian di Ripoli ed il Fingone del Pian di Settimo.

Parlando poi delle inondazioni più terribili, cui in varj tempi è stata soggetta la città di Firenze, accennavasi fra le più antiche quella accaduta nel novembre del 1177, quando rovinò una pila dell'unico ponte, ora denominato Ponte vecchio. Dopo quella del 1177 le più disastrose furono in seguito le piene che accaddero nel 5 dic. 1288; nel 1 maggio 1304; e l'altra fatalissima del 1 nov. 1333. Alle suddette tennero dietro una nel 20 ott. 1380; altra nel 13 sett. 1547; senza dire delle piene più note e più vicine

alla nostra cià, come furono quelle del 1679, del 1740, del 1758 e 1800. Ma la più recente, la più estesa, la più lunga, e forse per Firenze la più disastrosa è stata l'alluvione accaduta nel 3 nov. dell'anno 1844.

Finalmente nella stessa Guida fu dato un cenno dello stato fisico del Val d'Arno fiorentino specialmente nella sua pianura, dicendo: qualmente la figura corografica, e la fisica struttura de' monti che fanno spalliera dal lato di ostro all' Appennino toscano, non chè lo stato del suolo percorso dall' Aruo, a partire dalla sua sorgente fino a Pisa, darebbero a supporre, che nei vari bacini, o vallate sopra e sotto Firenze, fossero stati in tempi remolissimi tanti laghi innanzi che l'impeto progressivo delle acque correnti corrodesse, scalzasse e rovinasse mediante l'impeto del fiume g'i strati inferiori di macigno che farevano barriera all' Arno nella Gola di S. Mamante sul primo bacino, in quelle di Monte Giovi a Capolona e nella Gola dell'Imbuto all'ingresso, al centro ed all'egresso del secondo bacino; nelli Stretti dell'Incisa e di Rignano sru il terzo e perficie territoriale, come rapporto al nuquarto hacino; nella Gola della Golfolina prima di entrare nella quinta vallata, e nelle Chiuse fra la Rotta e Monte Calvoli, fra Culcinaja e Vico-Pisano allo sbocco dell'ultimo bacino dello stesso fiume.

I depositi dell'alluvione e di trasporto, gli avanzi di foreste abbattute e ridotte in *lignite* , le ossa di grandi quadrupedi di razze perdute e sepolte nelle piaggie del Bacino aretino, nel superiore ed inferiore a Firenze, gl'immensi e profondi hanchi di ghiaje e di ciottoli riscontrati a considerabili allezze ne' primi 5 Bacini, tuttoció aggiungerebbe peso all'ipotesi, che il corso dell'Arno nei tempi anteriori alla Storia fosse impedito dalle varie angustic di sopra indicate.

Ad un'epoca molto posteriore pertanto debhono riferirsi quegli isolotti e quei bisarni che al pari di molti palustri marazzi si formarono nei diversi Bacini dell'Arno sopra e sollo a Firenze.

Quindi è che la storia dai primi secoli del-I'F. V. fino al XV rammenta nel Val-d'Arno di sopra a Firenze l'Isola del Messule, e nel Val-d'Arno fiorentino il Bisarno sotto Farlungo fra il Pian di Ripoli ed il Guarlone; l'Isolotto sull'ingresso di Firenze antica, l'Isola ed altro Bisarno nel Piau di Settimo, nel Valdarno inferiore ecc. ecc. — Fed. Arno, Bisarno, Anno Bianco, ecc.

Che poi il piano delle città attraversate dall' Arno, ognor più sia andato rialzandosi, lo dichiarano sopratutto quelle di Firenze e di Pisa, i di cui primi lastrici di mattoni in costa, sebbene non più antichi del secolo XIII, si trovarono sepolti dalle due alle quattro braccia sotto il lastrico attuale. — Ved. gli Art. Finenze e Pisa.

Rispetto poi al perimetro della Valle dell'Arno fiorentino, dovendovisi includere le valli minori, o valloni suoi tributari, come sono quelli della Sieve, della Greve, del Bisenzio e dell'Ombrone pistojese, ne consegue, che essa estendendosi dal lato di sett, e grec. dall'Alpe di S. Godenzo fino al monte delle Piastre sopra Pistoja; e dalla parte di scir. a lib. dai poggi di Cintoja e delle Stinche sino a quelli della Romola e del *Malmantile*, vengono a comprendervisi tutte quelle Comunità il cui territorio acquapende nel detto Bacino; avvertendo però che alcune di esse estendendosi nei Bacini ad esso limitrofi, trovansi qui calcolate per approssimazione, tanto rispetto alla sumero degli abitanti. Tali sono per es. la Comunità di S. Casciano posta fra la Val-di-Greve, la Val di-Pesa, al pari di quelle della Casellina e Torri e della Lastra a Signa. Dirò la cosa medesima della Com. di Carmignano, posta fra il Val-d'Arno fiorentino e quello inferiore; delle Comunità di Rignano e di Reggello che mandano gran parte del loro territorio e degli abitanti nel Val-d'Arno superiore, mentre la Com. di Serravalle spetta al Val-d'Arno fiorentino ed inferiore. Dicasi lo stesso delle Com. di Cantagallo, della Porta al Borgo sopra *Pistoja* ecc. porzione dei di cui territori spettano alla Valle transappennina del Reno bolognese, dove saranno riportate le frazioni che mancano al Bacino del Vald'Arno fiorentino.

Inoltre spettano al Bacino fiorentino due santuari insigni stati abitati dai fondatori di due Ordini religiosi, cioè, la Badia della Vallombrosa fondata da S. Gio, Gualberto, e l'Eremo del Monte-Senario abitato dai 7 Fondatori dell'Ordine de Servi di Maria.

Detratte le Comunità teste accennate, quelle totalmente tributarie del Val-d'Arno fiorentino si riducono a 33, alle quali unite le o precedenti costituirebbero 42 Comunità, comprendendo fra queste le due di già conteggiate nel Fal-d'Arno superiore.

PROSPETTO della Susannan quantata e della Portuanomi lel VAL D'ARMO e dei Valloni moi munutan negli anni 1833 e 1844.

**55** 

VALLE DELL'ARNO INFERIORE, • VAL D'ARNO DI SOTTO. — Il quinte bacino di cotesta Valle è anche più vasto del precedente, stante che a destra riceve le acque tutte della Val-di Nievole e della Valle Orientale Lucchese mediante gli emissarii dell' Usciana e delle due Seresse, che pella quinta sezione dell'Arno dal lato destro fluiscono, mentre vi entrano dal lato sinistro le fiumane della *Pesa*, dell'*Elsa*, dell' Evola, della Chiecina, della Chiecinella e dell' Era, con tutti gl'influenti minori che vi portano le loro acque. — In conseguenza di chè il Bacino in discorso si estende, dirimpetto a maestr. e sett. dalla sommità del moute delle Pizzorne e di Battifolle sino alla Montagnuola di Siena posta al suo scir. e ostro, e sino alla faccia occidentale dei monti del Chianti ; come pure dal Monte Miccioli dal Cornocchio sino al Monte-Pisano.

Nella qual traversa si conta da sett. a ostro un' estensione di circa 60 migl., mentre nella direzione opposta dal Masso della Golfolina sino a Pico-Pisano la traversa non arriva alle 25 migl. toscane.

All'Art. CALCINAJA che posi sull'ingresso del Val d'Arno pisano fu detto, che nei tempi della Repubblica l'Arno correva a settentrione di Calcinaja, in guisa che questo castello rimaneva nella ripa sinistra e non sulla destra, come lo è oggidà, del fi. Arno.

Citai a tal proposito una lettera del 1326 dell' Arciv. di Pisa, con la quale concedè al parroco di Bientina facoltà di alzare nella sua chiesa il fonte hattesimale per ragione che fra Bientina e Calcinaja correndo il fiume Arno si rendeva pericoloso molte volte il passaggio di quel figme per portare i fanciulli a battezzare alla pieve di Calcinaja, dalla quale allora Bientina dipendeva.

Arroge a ciò una pergamena inedita, dell'Arch. Dipl. Fior. proveniente dalla Badia a Settimo e da Cestello. — È un contratto di affitto fatto nel 15 luglio del 1476, col quale gli Uffiziali di Torre di Firenze locarono ai Frati Agostiniani del convento di Nicosia nella Valle di Calci il passo della nave sul fiume Arno tra Bientina e Pico-Pisano, in luogo detto Maltraverso, per l'annuo cauone di 3 fiorini d'oro larghi ed a condizione di dover rinnovare il fitto medesimo ogni 29 anni.

Infatti esistono tuttora fra Montecchio e Rientina le antiche tracce del corso dell' Arno fra Bientina e Calcinaja lungo una via rotabile che guida al Lago o Padule omonimo, via che l'Arno ha voluto riconquistare all'occasione della terribile piene del 3 novembre 1844.

All' Art. Bientina fu aggiunto, che il rishi zamento progressivo del fondo di quel Lago sembra accaduto in conseguenza del rishiato alveo dell' Arno, a danno delle soggiacenti campagne. Che poi così fosse accaduto, lo dimostravano tanti provvedimenti idrauliai presi a tale scopo, fra i quali quello di avore dovuto rialzare più volte le soglic delli cateratte agli emissari del Lago predetto, affinchè in tempo di piene questi non divenghino immissari dell' Arno.

Sono compresi per l'intiero dentro il parimetro di cotesto bacino i territori di 55 Comunità, oltre le due di Capannori e di Villa-Basilica del Ducato di Lucca, mentse vi spettano per una porzione altre 17 Comunità del Granducato, siccome risulta del Prospetto seguente del Val-d'Arno di sotta con i suoi valloni subalterni, ripetendo qui l'avviso, che delle due Comunità del Ducato di Lucca non conoscendosi l'estensione della loro superficie territoriale, nè il moi vimento della popolazione delle medesime, mi limito a indicare la sola popolazione dell'anno 1832.

All'Art. Anno su detto, che il corso di cotesto sinme per 40 e più miglia, da Signa a Pisa, innanzi il 1835 non contava alcun ponte di materiale che so attraversasse, mentre dopo quell'epoca per opera dello stesso ingegnere Rodolso Castinelli, surono edificati nel corso di 8 anni a spese di società anonime tre solidissimi ponti attraverso dell'Arno; il primo sopra Bocca d'Elsa, quasi nel centro della Valle inseriore dell'Arno; il secondo presso la Bocca d'Usciana, ed il terzo recentissimo di una costruzione mirabile presso la Bocca della Zambra di Calcinel Val-d'Arno pisano.

Nel Prospetto seguente al numero degli abitanti compresi nel Bacino del Valdaras inferiore si è aggiunto quello delle due Comunità del Ducato di Lucca, segnate con l'asterisco (\*), il cui territorio è quasi tullo tributario di cotesto Bacino.

PROSPETTO della Surearum quantata e della Perceamone del VAL-D' ARNO INFERIORE e dei Valium suos trasutam negli anni 1833 e 1844.

82

 $\mathbf{M}$ 

40.00

Segue il Prospetto della Superficie quadrata e della Popolazione del VAL-D' ARNO INFERIORE e dei Valloni suoi tensutari negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI                         | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE<br>IN |              | IBRO<br>BITANTI |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| COMUNITÀ                                    | COMUNITÀ QUADRATI AGRARJ         | NEL 1833     | NEL 1844        |
| Riporto                                     | . N.º 549387, o3                 | 165350       | 185535          |
| 38. Montecatini di Val di Nievole           | 8823,06                          | 5322         | 5966            |
| 3g. Monte-Lupo                              | 7174,32                          | 4329         | 4755            |
| 30. Monteriggioni, per 3/4 circa            | 21236,52                         | 2022         | 2238            |
| 41. Montespertoli                           | 36260,19                         | 7046         | 7563            |
| 42. Montopoli                               | 4286,67                          | 2971         | 3289            |
| 43. Palaja                                  | 26463,84                         | 8345         | 9196            |
| 44. Peccioli                                | 27008,01                         | 5015         | 5654            |
| 45. Prescia (città)                         | 7643,78                          | 11070        | t 1845          |
| 46. Poggibonsi.                             | 20525,67                         | 5427         | 6271            |
| 47. Ponsaeco, per 2'3 circu                 | 4359,49                          | 1953         | 2290            |
| 48. Pontedera, per 3/4 circa                | 8133,30                          | 5883         | 6424            |
| 40. Radda                                   | 23372,89                         | 2608         | 3021            |
| 51. Serravalle, per 1/6 circa               | 1283,00                          | 758          | 833             |
| 52. Terricciola                             | 12648,82                         | 2815         | 3285            |
| 53. Uzzano                                  | 3701,13                          | 3412         | 4010            |
| 54. Vico Pisano, per 1/4 circa<br>55. Vinci | 4076,87                          | 2370         | 2703            |
|                                             | 15303,29                         | 55 <b>26</b> | 5827            |
| 56. Volterra (città) per 2/3 circa          | 55186,64                         | 6706         | 8553            |
| Totale N.º                                  | 836874,52                        | 248928       | 279258          |

VALLE DELL'ARNO PISANO, o VAL D'ARNO DI PISA. — Cotesto delta della Toscana costituisce l'ultimo ed il più popoloso bacino anco senza comprendervi la Valle del Serchio, comecchè una volta essa vi appartenesse innanzi che il Serchio per un cammino suo proprio entrasse nel mare.

Dondechè la Valle attuale dell'Arno pisano non oltrepassando a pon. i contini territoriali della Comunità di Pisa, ed in parte quelli della Com. de' Bagni di S. Giuliano, termina alla foce del Fiume Morto, che entra in mare fra le hocche del Serchio e dell'Arno.

Già su avvisato il lettore all'Art. Anno (Bocua n') che il rialzamento ed il progressivo allontanamento del littorale da Pisa era dimostrato non solo dalle torbe e tomboli che in una spiaggia sottilissima depositavano continuamente i due fiumi Arno e Serchio, ma ancora dalla testimonianza di Strabone, che nella sua opera storico-geografica dichiarò, qualmente intorno all'epoca della nascita di G.C. la bocca dell'Armora lontana da Pisa soli 20 stadj olimpici. corrispondenti a due migl. geografiche.

E stata opinione di alcuni, che, tanto il Serchio da Ripafratta alla marina, quanto l'Arno sull'ingresso della Valle pisana, biforcando suddividessero le loro acque fra il letto maggiore diretto per Pisa ed il letto minore diretto, uno per l'Osari, l'altre per l'Arnaccio nel canale palustre di Calambrone a pon.-maestr. di Livorno. — Pel. Osari, e Arnaccio.

Comunque sia di ciò, contemplando noil Bacino pisano, fa d'uopo abbracciare in esse ion solo tutti gl'influenti della sua destra, u partire da Vico-Pisano in giù, ma aucora lella sua sinistra, dalle Fornacette sino ai Monti Livornesi, cosicchè da questo lato vengono ad esser compresi nel delta pisano i valloni del Zannone, del Fosso Reale,

della Tora e del rio del Possale. Ano al di là di Monte-Nero, mentre alla sua destra l'Arno accoglie la Zumbra di Culei, ed e fiancheggiato dalle fosse di Vivinaja, di Malinventre ecc. le quali entrano in mare col Fiume Morto.

### PROSPETTO della Superficia QUADRATA e della Popolazione del VAL-D'ARNO PISANO e dei Valloni such tributari

negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUGGEL DELLE                 | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE |          | ERO      |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| COMUNITA                                  | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833 | NEL 1844 |
| 1. Bagni di S. Giuliano, per<br>2/8 circa | 18075,64                   | 9088     | 10355    |
| 3. Chianni per 1/4 circa                  | 9044,50                    | 998      | 1266     |
| 3. Cascina                                | 23150,50                   | 14405    | 16367    |
| 4. Colle-Sulvetti                         | 36717,04                   | 5517     | 6306     |
| 5. Pauglia                                | 20126,75                   | 4936     | 5740     |
| 6. Lari, per 1/2 circa                    | 5915,17                    | 1952     | 2241     |
| 7. Livorno (città)                        | 27878,55                   | 75273    | 79800    |
| 8. Lorenzana                              | 5761,86                    | 1377     | 1445     |
| 9. Santa-Luce, per 1/3 circa              | 6589,24                    | 1894     | 2058     |
| 10. Orciano, per 2/3 circa                | 2380,66                    | 478      | 519      |
| 11. Pisa (città)                          | 58972,95                   | 37227    | 43121    |
| 12. Ponsacco, per 4/3 circa               | 1937,23                    | 868      | 1013     |
| 13. Ponteders, per 1/4 circa              | 2711,00                    | 1962     | 2147     |
| 14. Vico-Pisano, per 3/4 circa            | 12240,59                   | 7110     | 8108     |
| Totala N.º                                | 231501,68                  | 163085   | 180486   |

Dalla seguente Recapitolazione risulta, che nel 1833 esisteva nei sei Bacini dell'Arno in una superficie territoriale di Quadr. 2935665,21, pari и migl. toscane 3655 7/8 circa, una popolazione di 991,771 abitanti corrispondenti a circa 271 4/3 per ogni migl. quadrato; mentre la popolazione del 1844 ascendendo a 1,084,090 individui veniva a corrispondere a un dipresso a poco più di 296 abitanti per ogni miglio quadrato.

Se poi si prende a esaminare la superficie del Val-d'Arno Fiorentino di 727468,57

quadrati, corrispondente a circa 906 miglia quadre toscane, si troverà che nel 1833 vi erano costà circa 420 individui per ogni miglio quadrato, aumentati nel 1844 fino a 450 persone per ogni migl. come sopra.

Ma il Bacino del Fol-d' Arno Pisano comparisce il più popolato di tutta la Toscana; avvegnache in una superficie di circa 288 miglia quadrate (231501,68 Quadr. agrari) esso contava nel 1833 per ogni miglio 566 individui, e nel 1844 è arrivato a 626 persone per ogni miglio quadrato.

# RECAPITOLAZIONE della Superricia Territoriale e della Popolazione delle Comunità comprese nei sei BACINI DELL'ARNO negli anni 1833 e 1844.

| NOME<br>DEI                                                                                                                                                                 | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE |          | IERO<br>BITANTI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| BACINI DELL' ARNO                                                                                                                                                           | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833 | NEL 1844        |
| 1. Val-d'Arno Casentinese                                                                                                                                                   | 451599,40                  | 31589    | 34802           |
| 2. VAL-D' ARNO ARETINO                                                                                                                                                      | 450419,58                  | 105436   | 114301          |
| 3. Val d'Arno Superiore                                                                                                                                                     | 237801,46                  | 62260    | 67504           |
| 4. Val-d' Arno Fignentino                                                                                                                                                   | 727468,57                  | 380473   | 407739          |
| 5. Val d'Anno Infenione, detrat-<br>ta la superficie territoriale e<br>il Num. degli Abitanti di due<br>Comunità del Ducato di Luc-<br>ca compresi nel Bacino sud-<br>detto | 836874,52                  | 248928   | 279258          |
| 6. Val-d' Arno Pisano                                                                                                                                                       | 231501,68                  | 163085   | 180486          |
| Totale N.º                                                                                                                                                                  | 2935665,21                 | 991771   | 1084090         |

VALLE DELL'ASSO. — Ved. Asso (VAI. D') e Valle Dell'Ombrone Sanese nei Bacino Di Montalcino.

- DELL' ASTRONE. Ved. CETOMA, Comunità, e Valle superiore della Paglia.
- DI BAGNO IN ROMAGNA. Ved. BAGNO, Comunità, e Valle del Savio.
- DEL BIDENTE. Ved. VALLE DE TRE BIDERTI.
- DEL BISENZIO. Ved. BISENZIO e VALLE DELL'ARNO FIORENTINO.
- DI CALCI. Ved. CALCI, ZAMBRA DI epoche. CALCI, e VALLE DELL'ARNO PISANO. Nella
- DELLA CASCINA. Ved. CASCINA, Era, e Valle dell'Arro inferiore.
- DI CASTELLO nel Pietrasantino. Fed. Val DI-CASTELLO.
- DELLA CECINA, o VAL-DI-CECINA. Di cotesta Valle percorsa da una fiumana impetuosa, che dopo il giro di circa 40 miglia scarica le sue acque direttamente nel mare toscano, è stata fatta menzione all' Art. Cecina, dove furono indicati i principali influenti suoi, il corso che teneva; e fu anche detto che essa era per il geologo

una delle Valli più importanti del Granducato, sia per la qualità delle rocce; sia per le quantità dell'acido borico e dei sali marini che ivi si raccolgono; sia per le molte acque salse, come ancora per i metalli, peri zolfi e le mosete che scaturiscono nei valloni della medesima.

Resta qui a dare un cenno della superficie quadrata e della popolazione delle Comunità che per intiero o in parte spettazo a questa Valle sotto le solite due indicate cuoche.

Nella qual Valle comprendo anche le Comunità limitrose poste sulla pendice occidentale del Poggio al Pruno, comecchè esse fra la bocca di Cecina e la Torre S. Vincenzio versino i loro torrenti direttamente nel mare toscano.

Dal Prospetto seguente apparisce, che la Val di Cecina con i valloni e vallecole annesse in una superficie territoriale di quadr 318667,85 pari a migl. toscane 396 3 4 71 erano nel 1833 abit. 24319, equivalenti per circa 61 4,3 per migl., e nel 1844 abit. 72 per ogni migl.

PROSPETTO della Superficie quadrata e della Poporazione della VAL-DI-CECINA e dei Valloni e Vallacole annesse negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE                                                                                                                                       |                                                                                                           | ERO                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUADRATI AGRARJ                                                                                                                                                  | NEL 1833                                                                                                  | NEL 1844                                                                                                   |
| 1. Bibbona 2. Casale 3. Casole, per 1/2 circa 4. Castelnuovo di Val di Cecina 5. Elci 6. Gherardesca 7. Guardistallo 8. Montecatini di Val di Cecina, per 2/8 circa 9. Montescudajo 10. Monteverdi, per 1/8 circa 11. Pomarance 12. Radicondoli, per 2/8 circa 13. Riparhella, 14. Volterra (città) per 1/8 circa Totale N.º | 25807,92<br>4219,92<br>21639,87<br>18724,31<br>19655,39<br>41330,82<br>6909,31<br>28061,98<br>5752,73<br>9473,82<br>73535,94<br>12964,09<br>22997,76<br>27593,99 | 8:4<br>8:7<br>1974<br>228:<br>122:<br>2476<br>1140<br>1746<br>930<br>256<br>4884<br>13:6<br>11:2<br>3'152 | 1527<br>938<br>2008<br>2549<br>1199<br>3030<br>1406<br>2037<br>1059<br>333<br>5670<br>1442<br>1809<br>3776 |

VALLE DELLA CORNIA, O VAL-DI-COR-NIA. - All'Art. Connia riume dissi, che questo creduto il favoloso fi. Linceo scaturisce sulla schiena occidentale dai monti di Castelnuovo di Val-di Cecina, circa 24 migl. lungi dalla sua foce nel mare di Piombino, dopo che esso ha attraversato quel padule, il quale per le recenti opere idrauliche si va a bonisicare. Aggiunsi ancora, qualmente per tre direzioni diverse nascono in cotesti monti due fiumi ed una fiumana, la Cornia cioè a ostro, la Cecina a settentrione, e la Merse a grec.-lev., e che nello sviluppo delle loro valli, e valloni, sul fianco meridionale e settentrionale delle stesse montuosità che di là si diramano, manifestansi alcuni senomeni naturali, a vero dire, non molto antichi, sebbene importanti e singola- migl. e nel 1844 abit. 48 per ogni migl. rissimi per la storia fisica di cotesta contrada. quadr.

Avendo ivi indicato i principali influenti della Cornia, rinvierò a quell'Art. il mio lettore per limitarmi qui a designare nel sottoscritto Prospetto la quantità approssimativa dei quadrati agrari compresi in cotesta piccola valle e quello de' suoi abitanti nelle solite due epoche del 1833 e del 1844.

Dal quale Prospetto risulta che nella Valle della Cornia comprendo anche le Comunità poste fra la Torre S. Vincenzio e Torre Mossa presso Fignale, comeechè le loro acque si dirigono al mare.

Questa valle pertanto occupando una superficie territoriaje di 152102,58, pari a migl. toscane 189, vi si trovavano nel 1833 abitanti 7421 a ragione di 39 individui per

### PROSPETTO della Suprancia quadrata e della Popolazione della VAL-DI-CORNIA negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUGHI<br>DELLE                       | SUPERFICIE                      | NUMERO<br>DEGLI ABITANT |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| COMUNITÀ                                          | QUADRATI AGRARJ                 | NEL 1833                | NEL 1844            |
| 1. Campiglia<br>2. Massa-Marillima, per 1/3 circa | 33582,12                        | 2141                    | 2850                |
| 3. Piombino 4. Sast tia                           | 43087,92<br>40680,01<br>7672,24 | 2253<br>1583<br>689     | 2387<br>2071<br>768 |
| 5. Suvereto Totale N.º                            | 27080,29<br>152102,58           | 755                     | 103n<br>9106        |

VALLE DELL'ELSA, — Ved. ELSA, e Valle Dell'Anno invenione.

VALLE DELL' ERA. — Ved. Era, e Val-LE DELL' ARRO IMPERIORE.

VALLE DELLA FINE, o VAL-m-FINE.

— Piccola Valle percorsa dal fiumicello Fine, che incomincia dalle colline australi pisane fra Santa-Luce e Orciano, per quindi shoccare direttamente in mare fra Rosignano e Vada.

Comprendo in questa piccola Valle anche la vallecoli del Chioma e di altri influenti che scendono dalla faccia occidentale dei monti Livornesi verso il mare. — Che però spettano alla Valle della Pine in parte o totalmente le 5 Comunita seguenti, le quali occupavano quadr. 63653,75 pari a migl. toscane 76 circa, dove toccavano nel 1833 abit. 90 circa, e nel 1844 circa 107 per ogni migl. toscano.

PROSPETTO della Supervicia quadrata e della Popolazione della VALLE della FINE negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI                                                                                                | SUPERFICIE      |          | ERO      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| DFI.I.R                                                                                                            | TERRITORIALE    |          | BITANTI  |
| COMUNITÀ                                                                                                           | QUADRATI AGRARJ | NEL 1833 | NEL 1844 |
| 1. Cistellina-Marittima 2. Chianni per 4/4 circa 3. S. Luce, per 2/3 circa 4. Orciano, per 4/3 circa 5. Rosignano, | 13303,78        | 1 284    | 4365     |
|                                                                                                                    | 4521,00         | 499      | 582      |
|                                                                                                                    | 13095,83        | 1 263    | 1372     |
|                                                                                                                    | 1190,39         | 239      | 259      |
|                                                                                                                    | 31542,75        | 3928     | 4876     |
| Totale N.º                                                                                                         | 63653,75        | 7213     | 8454     |

VALLE DELLA FIORA, o VAL-DI-FIO-RA. — È questa, dopo la Valle superiore della Paglia, la più meridionale della Toscana, per quanto la sua sezione inferiore, a partire dal così detto Ponte dell'Abate

sino sotto Montalto in mare, entri quasi per intiero nel contado di Toscanella dello Stato Pontificio. — Cotesta su appellata un tempo Valle del si. Armino, e non prima del secolo XIII prese il none di Fiora dalla Terri

di Santa-Fiora, donde la sua più copiosa e perenne sorgente scaturisce, a circa 1100 bracc. sopra il livello del mare.

All'Art. Santa-Fiona, Comunità, su indicato l'andamento di questo siume precipitoso incassato in gran parte nel terreno vulcanico sotto-marino. Ivi si accennarono ancora alcuni dei suoi principali influenti, sinchè esso scorre nel territorio o sul consine del Granducato, mentre l'ultima seziome di circa 15 migl. di tortuoso cammino spetta allo Stato Pontificio, dove dopo una cinquantina di migl. di cammino il fi. Fio-

Nel Prospetto seguente è riportata la quantità approssimativa del territorio col numero degli abitanti delle Comunità del Granducato che spettano alla Valle della Fiora, dal quale risulta, che in una superficie di 15160,78 quadr. pari a migl. 188 3/4 corrispondente nel 1833 in una popolazione di 10521 a quasi 55 abit. per ogni miglio di 11395 individui arrivavano 60 abit. per ogni miglio quadr.

PROSPETTO della Superficie Quadrata e della Popolazione della VALLE della FIORA negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>Delle       | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | _        | ERO<br>BITANTI |
|------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|
| COMUNITÀ                           | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833 | NEL 1844       |
| 1. Santa Fiora, per 3/4 circa      | 31900,68                   | 3298     | 3638           |
| 2. Manciano, per 1/4 circa         | 24711,57                   | 644      | 662            |
| 3. Ordetello (città) per 1/6 circa | 20100,62                   | 804      | 586            |
| 4. Pitigliano                      | 29902,23                   | 3273     | 3675           |
| 5. Sorano, per 2/8 circa           | 44993,74                   | 2502     | 2834           |
| TOTALE N.º                         | 151608,78                  | 10521    | 11395          |

VALLE SUPERIORE DELLA FOGLIA. — È uno de' fiumi noto fra gli antichi sotto il vocabolo d'Isauro, che nasce sulla sinistra costa dell'Appenuino centrale, ed in mezzo alla provincia montuosa della Massa Trabaria nelle Comunità di Sestino e della Badia-Tedalda, il cui territorio è bagnato sulle prime mosse da tre fiumi reali; a lev. dal Meiauro, a pon. dalla Marecchia; e nel centro dal si. Foglia, il quale ultimo poco lungi dalle sue varie sorgenti prende il nome di Foglia sotto la Terra di Sestino, e lo conserva fino al mare Adriatico, in cui entra davanti alla città di Pesaro, percorrendo quasi per intiero nella provincia di Urbino e Monte-Feltro dello Stato Pontificio.

Ho detto che tre fiumi reali bagnano coteste montuosità comprese nelle Com. di Sestino e della Badia Tedalda. Avvegnachè il casale e popolo di Castellacciola spetta per inticro alla Valle del Metauro, dove entrano per una metà i corsi di acqua che scendono da Monte la Breve, spettando l'altra metà che scorre dalla pendice orientale dello stesso monte alla Valle della Marecchia, nella quale è compreso l'intiero popolo di S. Giovanni in Vecchio della Com. di Sestino.

Ad eccezione di quest'ultima popolazione tutte le altre della Com. di Sestino versano le loro acque nella Valle della Foglia. Viceversa due terze parti circa del territorio di Monte-Fortino della Com. di Badia-Teslal da spettano alla Valle della Foglia, ed il restante a quella della Marecchia.

Dal prospetto seguente pertanto appariser, che la Valle superiore della Foglia, spettante al territorio del Granducato occupava quadr. 17382,16, pari a miglia 21 e 2/3, dove nel 1833 esistevano 1422 abitanti pari a 67 abit. per miglio quadr.; mentre nel 1834 vi erano 1599 equivalenti a 76 individui per ogni miglio quadr.

PROSPETTO della Superficie Quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DELLA FOGLIA negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI              | SUPERFICIE      |          | IERU     |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| DELLE                            | TERRITORIALE    |          | BITANT:  |
| COMUNITÀ                         | QUADRATI AGRARJ | NRL 1833 | NEL 1844 |
| 1. Badia Tedalda, per 4/30 circa | 1138,25         | 64       | 71       |
| 2. Sestino, per 2/3 circu        | 16243,91        | 1358     | 1528     |
| TOTALE N.º                       | 17382,16        | 1422     | 1 599    |

VALLE DI FOLLONICA. — Ved. VALLE, e VALLI (Pieve di) sopra Follonica.

VALLE DEL FRIGIDO. — Ped. MASSA-Dugale, Comunità.

VALLE DELL'IBOLA. — Ped. Modigliana Comunità, e Valle superiore del Lamore.

VALLE pera' INFERNO. — Due anguste ed orride gole portano il vocabolo di Valle dell' Inferno, una che scende dal monte di Tirli verso il padule di Castiglion della Pescaja, e l'altra costituita dal collo dell' Arno fia il bacino Aretino ed il superiore, mentre nella parte del Bacino Aretino esiste lo stretto del Monte di Rondine, ossia dell'Imbato, dove l'Arno innanzi di cutrare nella Gola dell' Imbato è attraversato da una pescaja con mulino che porta il nomignolo della località sotto l'antico Ponte a Buriano, sul quale passa la vecchia strada rotabile de' Sette Ponti, ossia Valdarnese.

Entrato l' Arno nella Gola dell' Imbuto le sue acque corrono spamanta per la profonda pietrosa Valle dell'Inferno a ricevere dal lato destro gli scoli del fosso Doccia e del rio di Rondine, le falde del cui poggio lambisce innanzi di bagnare quelle del colle dove risiede il Cast. di Penna. Qui L'Arno dal lato sinistro accoghe il tributo dai korri dello Spedaletto, di Montoto e di altri minori rivi innanzi di symeolarsi da cotesta cupa tortuosa gola della Valle dell'Inferno per arrivare al Ponte a Valle, o al Romito, dove dopo circa cinque migl. di augustissimo canale termina la Valle dell'Inferno, e si apre il terzo bacino del Val d'Arno superiore.

VALLE SUPERIORE per LAMONE nel le Romagna Granducale, — Mentre la Valle superiore del Lamone corre nella Romagna Granducale, la Valle inseriore spetta per intiero allo Stato Pontificio. All' Art. Lanous surono indicate le origini di questo siume, che al pari di molti altri ha origine sulla sinistra costa dell' Appennino, dov' è chiamato volgarmente col vocabolo generico di Fiumana. Esso prende il nome di siume dopo che si è maritato alla siumana Samoggia satta più copiosa di acque dal Marzeno, nella quale ultima siumana insluiscono davanti a Modigliana altre tre minori siumane, le quali scendono dall' Appennino di Tredozio e di Valle.

Incombe attualmente indicare la maggiore lunghezza e larghezza di cotesta Falle superiore del Lamone nella Romagna Granducale, la quale, a partire dalla sua origine
sul giogo, o Colla di Casaglia, tino al di la
della cura di Tossino sul Marzeno, arriva
a circa 17 migl., per una traversa da lib. a
sett-grec., mentre la larghezza maggiore di
cotesto primo hacino del Lamone, calcolati
dal giogo del monte di Querciolano a lev
sino a quelli di Pravalico e di Gamberal-li a
pon.-maestr. può dirsi di circa 15 m gl. di
corda.

In questo perimetro pertanto si comprendono approssimativamente le seguenti superficie territoriali e quella degli abitanti di alcune Comunita della Romagni toscani, come dal Prospetto che segue. Dal quale risulta che la Valle superiore del Limone occupava nel Granducato una superficie di circa Quadr. 98117, piri a miglia 122 toscane, in una popolazione di 14336 abitanti pel 1833, che corrisponde a 117 per ogni migl. quadr., e nel 1844 essendo aumentati la popolazione fino a 15997, equivile a poco più di 156 abit. per ogni migl quali

# PROSPETTO della Supervicie quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DEL LAMONE spettante alla Romagna Grandugale e dei Valloni suoi tributari negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI                             | SUPERFICIE                 |             | ERO<br>BITANTI           |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| COMUNITÀ                                        | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833    | NEL 1844                 |
| e. Marradi                                      | 45325,80                   | 6582        | 7164                     |
| 3. Modegliana (città) 3. Portico, per 1/6 circa | <b>39714,07</b><br>3015,00 | 4774<br>319 | 53 <sub>7</sub> 8<br>353 |
| 4. Terra del Sole, per 1/6 circa<br>5. Tredozio | 1727,11                    | 540<br>2123 | 597<br>2505              |
| TOTALE N.º                                      | 98117,85                   | 14338       | ı 5997                   |

Del Quadro qui sopra esposto resulta che nella Valle superiore del Lamone in una superficie di quadr. 98117,85, pari a circa 122 migl. toscane, nel 1833 abitavano 14338 individui, a ragione di circa 117 ½ persone per migl. quadr., popolazione cresciuta nel 1844 di 1659 individui, vale a dire, di 14 abit. di più per ogni migl. quadr. toscano.

VALLE DI LAVENZA, O AVENZA, e mul'AVENZA. — Ved. (LARRARA, Comunità.

VALLE DELLA MAGRA. — Includo nella Valle della Magra tutto il territorio compreso nella Lunigiana, che, a partire da settentrione, arriva sul giogo dell' Appennino della Cisa, e dal lato di lev. dal collo del Monte Tea, propagine meridionale dell'Alpe di Mommio, a sett. da Monte Pisazino dell' Alpe Appana, e dalla parte di pon.-lib. dai contrafforti che scendono dal Monte Gottaro dal Monte-Rotondo per Godano, e Malborghetto, dove ha origine la fiumana della Vara, sino al promontorio occidentale del Golfo della Spezia e di la lango il mare sino alle Cale della Versilia.

In questa stessa Valle pertanto comprendo, oltre le acque che acolano direttamente o indirettamente nella Magra, tutte le valle-cole che per breve tragitto scendono in mare dai fianchi meridionali dell'Alpe Apuana. Tali sono quelle della vallecola di Ortonovo mediante il torr. Parmignola, l'altra di Avenza o del Carrione di Carrara, la vallecola del Frigido di Massa-Ducale, quella di Montignoso, e l'altra della Versilia, la cui fiumana costituiva anticamente il confine orientale della Lunigiana.

Già all'Art. Spezza su indicata la popolazione di 50390 abit. della Lunigiana Sarda, presa nell'anno 1832 e composta di 23 Comunità sotto sei Mandamenti, ai quali popoli sono da aggiungerne tre altri (Carro, e due Carrodani) spettanti alla stessa Valle ed allo stesso Regno Sardo, i quali nell'anno 1832 contavano insieme 1291 abit.

Ho indicato la sola popolazione della Lunigiana Sarda, tostochè non conosco qual sia la sua superficie territoriale. Lo stesso debbo dire delle Comunità della Lunigiana Estense, se da queste si vogliano escludere le due Comunita del Ducato di Massa-Ducale, che contano un catasto.

Riepilogando pertanto nel seguente Prospetto il numero delle Comunità comprese nella Valle della Magra con la loro popolazione, indico quella dell'anno 1832 per le Com. del Regno Sardo e del Ducato di Modena e per due del Ducato di Lucca, comprese in tutto o in parte nella Val-di-Magra. In quanto alle Comunità del territorio disunito del Granducato, tanto della Lunigiana, come della Versilia è indicata la loro respettiva superficie territoriale e col numero degli abitanti alle solite due epoche del 1833 e 1844.

PROSPETTO della Supramenta transforme e della Poromanone della VALLE DELLA MAGRA, Vallous e Vallegore controur negli anni 1833 e 1844 per le Comunità del Granducato, e nel 1832 per tutte le altre.

| MOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE<br>COMUNITÀ                                                                | SUPERFICIE TERRITORIALE IN QUADRATI AGRARJ | NUMERO<br>Degli abitanti<br>nel 1832 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. N.º 23 Comunità del Regno Sardo indicate all'Art. Serra, compresi i tre popoli stati ivi tralasciati | Ignota                                     | 51681                                |
| 2. Montignoso, nel Ducato di Lucca                                                                      | idem                                       | 1378                                 |
| 3. Minucciano, idem, per 2/3 circa                                                                      | idem ·                                     | 1388                                 |
| 4. Massa Ducale, nel Ducato di Modena                                                                   | Circa 27 migl. geogr.                      | 11592                                |
| 5. Carrara, idem                                                                                        | Circa 20 migl. 1/3 geog.                   | 11517                                |
| 6. Aulla, idem                                                                                          | Ignota                                     | 4086                                 |
| 7. Fosdinovo, idem                                                                                      | idem                                       | 4308                                 |
| 8. Filetto e Villa Franca, idem                                                                         | idem                                       | 3212                                 |
| 9. Mulazzo, idem                                                                                        | idem                                       | <b>953</b> 2                         |
| 10. Rocchetta di Vara, idem                                                                             | idem                                       | <b>6</b> 93                          |
| 11. Tresana e Giovagallo, idem                                                                          | idem                                       | <b>3</b> 151                         |
|                                                                                                         | TOTALE . N.º                               | 95538                                |

Seguono le Comunità del Territorio disunito del Granducato ivi comprese

| 3520,67                                                                                                          | NEL 1833                                                                                                   | NEL 1844                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 18239,88 12326,67 5492,47 12611,56 4260,64 66575,62 2580,37 14509,00 41263,62 11619,64 22400,40 5798,12 33446,66 | 105;<br>5617<br>2732<br>1155<br>2477<br>835<br>12672<br>712<br>7772<br>9239<br>6027<br>5513<br>406<br>4068 | 1189<br>4805<br>3000<br>1281<br>2573<br>842<br>13679<br>727<br>8893<br>10165<br>6718<br>6116<br>1750<br>4628                         |
|                                                                                                                  | 5492,47 12611,56 4260,64 66575,62 2580,37 14509,00 41263,62 11619,64 22400,40 5798,12                      | 5492,47 12611,56 2477 4260,64 835 66575,62 12672 2580,37 712 14509,00 7772 41263,62 11619,64 6027 22400,40 5513 5798,12 406 33446,66 |

| Valloni e Valloui contigue alla Val-di-<br>Magra spettanti al R. Sardo |                    | 51681  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| — Comprese negli Stati Estensi                                         | nel 1832 Abit. N.º | 2,00   |
| - Nel Territorio disunito del Grande                                   | ucato, nel 1833    | 60277  |
|                                                                        | TOTALE Abit. N.    | 153815 |

Dalla presente Recapitolazione delle Comunita comprese nella Lunigiana, calcolundo per ora la superficie territoriale spettinte al Granducato, appirisce, che in 266145,35 quadr. equivalenti a circa migl. 331 3/8, dove nel 1833 abitavano 60277 individui, a proporzione di quati 182 persone per ogni migl. quadr., mentre nel 1844 essendo la popolazione aumentata di 6089 abitanti, viene a corrispondere quasi a 200 persone per ogni migl. quadr. toscano.

VALLE SUPERIORE pella MAREC-CHIA. — È il tronco più alpestre e primario del fiume Marecchia, il quale nasce da
più scaturigini nella Massa-Trabaria sulla
faccia settentrionale dell' Alpe della Luna,
e su quella del Poggio della Zucca, mentre uno dei torrenti superiori, il Sonnatello, scaturisce poco lungi dalle Balze del
Tevere a grec. del poggio detto de' Tre Vescovi, il quale torr. Sonnatello dopo 6
rnigl. circa di cammino alla sinistra di co-

testa Valle entra nel fiume sul confine del territorio di S. Sofia di Marecchia compreso nella Toscana Granducale.

Dal Prospetto che segue resulta, che la superficie di cotesta Valle spettante alla Toscana Granducale ascende a quadr. 39163,30, pari a migl. 48 3/4 toscane, dove si toccano i territori di tre Comunità del Granducato, le quali mandavano tutte insieme, nel 1833 abit. 2317, a proporzione di 47 5/6 individui per migl. quadr., cresciuti sino a 51 nel 1844.

PROSPETTO della Superficie Quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE della MARECCHIA negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEL CAPOLUOGHI                                                                          | SUPERFICIE                     | NUM<br>Degli A     | · · ·              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| COMUNITÀ                                                                                     | IN<br>QUADRATI AGRARJ          | NEL 1833           | NEL 1814           |
| 1. Badia Tedalda, pr 9/40 circa<br>2. Sestino, per 1/3 circa<br>3. Verghereto, per 1/8 circa | 30748,89<br>4060,14<br>4354,27 | 1733<br>339<br>245 | 1827<br>382<br>271 |
| TOTALE N.º                                                                                   | 39163,30                       | 2317               | 2480               |

VALLE DEL MARZENO. — Ved. Mo-DECLIARA, Comunità, e Valle superiore del Lamore.

VALLE SUPERIORE DEL METAURO.

— Ved. Sestino, Valle superiore della
Foglia, e Recapitolazione generale.

VALLE DEL MONTONE nella Romagna Granducale. — È la Valle più estesa della Romagna compresa nel Granducato di Toscana, attraversata da un fiume reso celebre da Dante Alighieri, il quale nel Canto XVI del suo Inierno paragonava il rimbombo che faceva l'acqua tinta che cadea nel settimo girone, a quella del fiume

- "Che si chiana Acquacheta suso, avante
  - » Che si divalli giù nel basso letto
  - » El a Forli di quel nome è vacante.
- » Rimbomba là sovra San-Benedetto

  » Dall'Alpe per cadere ad una scesa
  - \* Dove dovriu per mille esser ricetto.

Agli Art. Alpe di S. Banedetto, e Montone, sacendo menzione del vario nome portato dalle diversa sezioni di questa Valle, dissi, che nè Polibio, nè T. Livio, uè altri storici o geografi antichi rammentarono, che io sappia, sotto qualsiasi uome cotesto siume; comecchè le membrane Ravennati, nelle quali trovasi ricordo di cotesto lungo corso d'acqua che bagna le mura occidentali della città di Forlì, lo designassero col nome generico del siume di Forlì (suvius Liviensis), vale a dire, di quel siume che anche al tempo dell'Alighieri a Forlì di quel nome era vacante.

Ma il sommo poeta tosco chiamò Acquacheta la Valle più alta del Montone suso, avante che si divalli giù nel basso letto, tacendo anch'egli, come dopo la caduta di Acquacheta sotto la badia di S. Benedetto cotesto fiume prendesse il nome di Montone, sotto il quale ultimo vocabolo scorre fino al di là della erra del Sole, dove accoglie il tributo della fiumana del Rabbi.

Il vallone pertanto del Rabbi, nel cui centro risiede il paese di Premilcore, capoluogo di una Comunità, deve sar parte della
Valle del Montone, col di cui corso d'acqua
la tiumana del Rabbi si accomuna, quantunque cotesta unione del Rabbi col fiume
Montone accada suori della Romagna Granducale.

PROSPETTO della Superficie quadrata e della Popolazione della VALLE DEL MONTONE e del Vallone rel Rabbi suo tributario negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLIUGHI                                                                                                                                                                              | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE                              | NUM<br>Degli A                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| COMUNITÁ                                                                                                                                                                                         | IN<br>QUADBATI AGRARJ                                   | NEL 1833                             | NEL 1844                             |
| 1. Dovadola 2. Portico, per <sup>5</sup> / <sub>6</sub> circa 3. Premileore, per <sup>3</sup> / <sub>4</sub> circa 4. Rocca S. Casciano 5. Terra del Solo, per <sup>5</sup> / <sub>6</sub> circa | 11362,74<br>15074,45<br>29289,57<br>16158,24<br>8635,55 | 1865<br>1596<br>2006<br>2567<br>2701 | 2217<br>1783<br>2033<br>3077<br>2086 |
| Тотале                                                                                                                                                                                           | 80520,55                                                | 10735                                | 1 3000                               |

Dul sopra esposto Prospetto può rilevarsi quale e quanta sia per approssimazione la superficie territoriale, e la popolazione delle Comunità del Granducato comprese in cotesta l'alle Transappennina, cioè in quadr. 80520, 55, equivalenti a circa miglia 100 1/4, deve nel 1833 abitavano 10735 persone, a ragione di circa 10: abit. per ogni migl. quadr., mentre nel 1844 essendo cresciuti di 1360 persone, tale aumento portava tutta la popolazione repartitamente divisa ad abit. 120 5 6 per ogni miglio quadrato toscano.

VALLE NERA. — Ved. Valnera Di Marnadi nella Romagna Granducale.

VALLE DELLA NIEVOLE. — Ved. Nie-volk, e Valle Dell'Anno inperiore.

VALLE DELL'OMBRONE SANESE.—È questo dopo l'Arno il secondo fiume reale che attraversa il Granducato in una direzione quasi opposta a quella degli ultimi 5 bacini sotto Arezzo percorsi dall'Arno. Io dissi

in direzione quasi opposta considerando, che il corso dell'Ombrone nella Provincia superiore sauese è diretto da sett. a ostro, mentre quello della Provincia inferiore, variando alquanto direzione, piega verso lib.

Dividendo pertanto la l'alle dell'Ombrone sanese in quattro bacini, nel primo di essi comprenderò la città ed i pressi di Siena con il vallone dell'Arbia, a partire dai. monti del Chianti e dal Monte-Maggio fino alla gola fra la Badia detta deil' Ardenga a sinistra ed il poggio di Bibbiano Giuglieschi alla sua destra, e chiamo questo primo il Bacino di Siena dalla città principale che gli dà il nome.

Includerò nel secondo Bacino il corso tortuuso dell'Ombrone sanese dalla gola della Badia Ardenga fin sopra la confluenza dell'Orcia quasi di fronte a Monte-Antico; nel quale tragitto il fiume predetto accoglie i copiosi tributi che gli recano dal lato destro le acque del vallone della Merse; e chiamo questo secondo Bacino della Valle dell'Ombrone sanese col titolo di Montalcino dalla città che lo avvicina.

Segnalerò il terzo Bacino sopra la confinenza dell'Orcia fino alla gola d'Ischia Combrone, nel quale tragitto oltre che gli portano il tributo, a sinistra la fiumana dell'Orcia ed i torr. Melacce e Trasubbie, riceve dal lato destro quelli dei torr. Lanzo e Gretano; distinguendo questo terzo Bacino col nome della Terra di Paganico dalla sua centralità quasi in mezzo a cotesta sezione.

Finalmente appello quarto Bacino della Valle dell'Ombrone sanese quello che porta il nome della capitale della Maremma sanese, Grosseto, di dove l'Ombrone dalla gola d'Ischia scende fino al mare.

Comprendo in quest'ultimo Bacino tutti i valloni tributari diretti o indiretti che fluiscono nel quarto Bacino dell'Ombrone sanese, sia che entrino direttamente in mare, sia che vi si rechino per mezzo delle due foci dello stesso fiume; la prima delle quali vi sbocca mediante il suo antico alveo sotto la torre della Trappola, e l'altra vi fluisce per i canali diversivi che tendono a bonificare il Padule di Castiglion della Pescaja.

Dondeche considero come altrettanti valloni compresi nel Bacino Grossetano quelli della Bruna, della Sovata, della Fossa e di tutti gli altri corsi d'acqua che si perdono nel Padule teste nominato.

Riprendendo pertanto a segnalare la superficie territoriale e gl'individui che abitavano nel 1833, e nel 1844, nel primo Bacino di Siena, dopo avere indicato a volo
d'uccello sotto gli Art. Asciano, Buonconvento, Berardenga (Castelnuovo della),
Siena (Terri di) ecc. ecc., la natura dei terreni
di cotesta Valle superiore dell'Ombrone, mi
limiterò quì a riepilogare i territorii c munitativi e la popolazione di ciascun bacino
di cotesta Valle alle due epoche già indicate.

PROSPETTO della Superficie territoriale e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DELL'OMBRONE SANESE ossia del Bacino di Siena compresi i Valloni suoi tributadi negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE            | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | NUMERO<br>DEGLI ABITANTI |          |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| COMUNITÀ                                | N<br>QUADRATI AGRARJ       | NRL 1833                 | NEL 1844 |
| t Asciano                               | 63285,36                   | 6356                     | 6575     |
| a. Buoncon vento                        | 18765,25                   | 2579                     | 2586     |
| 3. Castellina in Chiauti, per 4/3 circa | 9642,10                    | 998                      | 1143     |
| 4. Castelnuovo Berardenga               | 51957,03                   | 7124                     | 7253     |
| 5. Gajole per 3/4 circa                 | 28197,00                   | 3292                     | 3433     |
| 6. Masse del Terzo di Città             | 16828,15                   | 4234                     | 4069     |
| 7. Dette del Terzo S. Martino           | 17364,68                   | 4359                     | 4457     |
| 8. Monteriggioni, per 4/4 circa         | 7234,92                    | 758                      | 809      |
| g. Monteroni                            | 30981,62                   | 2564                     | 3332     |
| zo. Murlo, per 1/3 circa                | 11126,74                   | 601                      | 767      |
| 11. Rapolano, per 4/5 circa             | 19245,62                   | 2602                     | 2816     |
| 22. Sirma (città)                       | 484,23                     | 1886o                    | 20588    |
| 13. Sovicille per 1/4 circa             | 10537,00                   | 1843                     | 1651     |
| TOTALE N.º                              | 285649,70                  | 56170                    | 59488    |

Dul Prospetto antecedente apparisce, che il primo Bacino della Valle dell'Ombrone sanese occupa quadr. 285649,70, pari a migl. toscane 355 3/4 circa; nella quale superficie nel 1833 abitavano 56170 persone, a ragione di quasi 158 abit. per ogni migl. quadr. portati nel 1844 fino a circa 167 individui per ogni migl. quadr.

VALLE DELL'OMBRONE SANESE ossia del BACINO DE MONTALCINO. — Questo secondo bacino della *Valle dell'Ombrone* da lev. a pon. abbraccia circa 30 migl. to-scane, a partire dalla sommità del poggio

di Montalcino sino a quelli di Montieri e di Radicoudoli, e da ostro a sett., da Montalcino stesso fino alla Montagnola di Siena, occupa per approssimazione una superficia di 219660,63 quadr. pari a miglia 273 1/2 toscane ripartiti nelle seguenti Comunità del Granducato.

Nella qual superficie di miglia 273 <sup>4</sup>/2 quadrate nel 1833 esistevano 18726 abitanti, pari a 68 persone per ogni miglio quad. e nel 1844 trovandovisi 19812 individui, corrispondono a 72 persone per ogni miglio quadr. toscano.

PROSPETTO della Superficie territoriale e della Popolamore della VALLE DELL'OMBRONE SANESE, ossia del Bacero de Montalcino e del Valluni suoi tributari negli anni 1833 e 1834.

| NOME DEI CAPOLUOGHI              | SUPERFICIE            |          | ERO      |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| COMUNITÀ                         | IN<br>QUADRATI AGRARJ | NEL 1833 | NEL 1844 |
| 1. Campagnatico, per 1/6 cirea   | 17265,00              | 523      | 548      |
| 2. Chiusdino                     | 40516,66              | 3643     | 3048     |
| 3. S. Gio. d'Asso, per 1/4 circa | 3602,00               | 33 t     | 351      |
| 4. Montalcino, per 1/2 circa     | 34882,24              | 3245     | 3285     |
| 5. Monticiano                    | 3:850,80              | 1031     | 2077     |
| 6. Montieri                      | 31195,45              | 2564     | 3294     |
| 7. Murlo, per 2/3 circa          | 22253,48              | 1201     | 1534     |
| 8. Radicondoli, per 1/3 circa    | 6482,00               | 658      | 721      |
| 9. Sovicille, per 3 4 circa      | 31613,00              | 553o     | 4954     |
| Totale N.º                       | 219660,63             | 18726    | 19812    |

VALLE CENTRALE DELL' OMBRONE SANESE, o BACINO di PAGANICO. — È il terzo ed il più esteso Bacino di cotesta Valle, il quale, a rifarsi da lev. si estende dal fianco occidentale delle montagne di Cetona, di Radicofani e del Mont' Amiata, ed arriva a pon. sino sui monti di Torniella e di Belagajo per una traversa non minore di 50 migl. toscane, mentre dal lato di grec. confina con i poggi di Trequanda sopra le sorgenti della fiumana Asso, e dirimpetto a ostro-lib. giunge sino ad Ischia sullo sbocco della Valle Grossetana per una linea di oltre 40 miglia toscane.

Le siumane tributarie di questo Bacino

sono, a lev. l'Orcia dopo aver essa arcolto i copiosi tributi del Zancone, del Formone e dell'Asso; quindi vi scendono dal fianco occidentale del Monte Amiata i grossi torr. delle Melacce e delle Trasubbie, mentre dal lato destro dell'Ombrone spettante al Bacino di Paganico vi portano le loro seque, dai monti di Roccastrada e di Civitella i torrenti del Lanzo, del Gretano, sensa dire di altri minori corsi d'acque. — Dalla superficie approssimativa di cotesto Bucino si può rilevare quanto sia più scarsa la popolazione relativa delle respettive Comunità, in proporzione dei Bacini del Val-d'Arno.

Avvegnache in una superficie territoriale

di quadr. 409462, 16, pari a citen miglia 510, nel 1833 vi si trovavano 30661 individui, equivalenti a circa 60 persone per ogni migl. quadr.; mentre nel 1844 vi

si contavano 31882 abit. che appena arrivavano a 62 1/2 per migl. quadr. — Ved. in fine dell'Artic. la Recapitolazione dei 4 bacini della Valle dell'Ombrone sanese.

PROSPETTO della Supremicie territoriale e della Populazione
della VALLE CENTRALE DELL' () MBRONE SANESE, ossia Bacino di Paganico
compresi i Valloni tributari neglà anni 1833 e 1843.

| Nome Dei Capoluoghi<br>Delle     | SUPERFICIE      | NUM<br>Dreli Ai | I-RO<br>DITANTI |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| COMUNITÀ                         | LEARDA ITARUADO | NEL 1833        | NEL 1844        |
| 1. Abbadia S. Salvadore, per     | 6756,01         | 1937            | 1056            |
| a. Árcidosso                     | 27168,77        | 4365            | 4848            |
| 3. Campagnatico, per 5/6 circa   | 86324,22        | 2613            | 2740            |
| 4. Castel del Pinno              | 22071,71        | 4587            | 4575            |
| 5. Cestiglion d'Oreia            | 31727,41        | 1710            | 1879            |
| 6. Cinigiano                     | 59433,84        | 3058            | 3033            |
| 7. S. Gio. d'Asso, per 3/4 circa | 10808,00        | 994             | 1053            |
| 8. Montalcino, per 1/2 circa     | 34882,24        | 3245            | 3285            |
| 9. Pienza                        | 35809,18        | 2969            | 2873            |
| 10. S. Quirico                   | 12412,95        | 1587            | 1647            |
| 11. Radicofani, per 2/3 circa    | 23098,60        | 1610            | 1690            |
| 12. Rocca Strada, per 1/4 circa  | 25329,41        | 1051            | 1144            |
| 13. Scansano, per 1/3 circa      | 26724,82        | 1047            | 1090            |
| 14. Trequanda, p:r 4/3 circa     | 7915,00         | 788             | 970             |
| TOTALE N.º                       | 409462,16       | 30661           | 31882           |

VALLE INFERIORE DELL'OMBRONE SANESE, ossia BACINO ne GROSSETO.

— È il quarto bacino dell'Ombrone che costituisce la Valle più ubertosa e nel tempo stesso la più malefica della Maremma toscana.

Cotesta Valle prende origne alla destra dell'Ombrone dal crine de' monti di Roccastrada, di Sasso Fortino, di Rocca-Tederighi, e di Prata situati a maestr. di Grosseto, circa 25 migl. toscane lungi dalla riva del mare, mentre a lev. dell'Ombrone si chiude l'ultimo suo bacino con i contrafforti che scendono dai monti di Scansano per Montiano vecchio e l'Alberese. — È circoscritto al suo pon. dalli sproni che staccansi

fra Prata e Massa-Marittima dirigendosi all'Accesa, e di là per Gavorrano, Giuncarico e Tirli fino al mare.

Entrano in questo bacino per intiero o in parte i territori più estesi e meno popolati delle Comunità del Granducato come si può vedere dal segnente Prospetto e dalla Recapitolazione generale delle Valli.

Dal seguente Prospetto resulta che il quarto Bacino della Valle dell' Ombrone Sanese occupa una superficie di quadr. agras?
360309,97, pari a 448 1/2 migl. quadr.,
dove nel 1833 esistevano abit. 11397 ar
proporzione di 25 circa per ogni miglio;
cresciuti nel 1844 fino a 12805 abit. cerrispondenti a 28 individui per ogni migl. circa

### PROSPETTO della Supravicie territoriale e della Popolazione della VALLE part'()MBRONE SANESE ossia del Bacaro di Grossito COMPRES I VALLONI SUCI TRIBUTARI negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLR                                                                                                                                            | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE                                            | NUMERO<br>DEGLI ABIT                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| COMUNITÀ                                                                                                                                                                | QUADRATI AGRARJ                                                       | NEL 1833                             | NEL 18\$4                                    |
| 1. Castiglion della Pescaja (nuova) 2. Gavortano, per 1/2 circa 3. Grosseto 4. Massa Marittima, per 1/3 circa 5. Roccastrada, per 3/4 circa 6. Scansan v, per 1/3 circa | 60138,01<br>35416,41<br>118956,68<br>43087,92<br>75988,25<br>26722,70 | 1718<br>3227<br>2253<br>3152<br>1047 | 1744<br>1301<br>2852<br>2387<br>3431<br>1089 |
| Totale N.º                                                                                                                                                              | 360309,97                                                             | 11397                                | 12804                                        |

RECAPITOLAZIONE della Supravicie territoriale e della Popolazione delle Comunità comprese nei quattro BACINI DELL' OMBRONE SANESE negli anni 1833 e 1844.

| NOME<br>DEI BACINI      | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | _          | MERO     |  |
|-------------------------|----------------------------|------------|----------|--|
| DELL'OMBRONE SANESE     | QUADRATI AGRARJ            | • NEL 1833 | NEL 1844 |  |
| 1. Bactno de Stena      | 285649,70                  | 56170      | 59488    |  |
| 2. Bacino di Montalcino | 219660,63                  | 18726      | 19812    |  |
| 3. Baging de Paganico   | 409462,16                  | 3066 t     | 31882    |  |
| 4. BACINO DI GROSSETO   | 360309,97                  | 11397      | 12801    |  |
| TOTALE                  | 1275082,46                 | 116954     | 123986   |  |

VALLE DELL' ORCIA. - Fed. ORCIA e VALLE dell' OMBRONE SANESE NEL 3.º BACINO.

. VALLE DELL'OSA. — Ved. Osa, e Valle DELL' ALBEGNA.

. VALLE SUPERIORE DELLA PAGLIA. — All'Art. Pagna in detto che cotesto fiume ha origine nel Granducato, e precisamente

VALLE OMBROSA. - Ved. VALLOM- nel fianco orientale del Monte Amiata da varie sonti, le quali prendono costassù il vocabolo di Paglia e di Pagliala.

Qui ne incombe indicare approssimativamente la superfic e territoriale ed il numero degli abitanti delle Comunità spettanti al Granducato, che sono comprese in parte o in tutto nella Falle superiore della Paglia alle solite due epoche.

PROSPETTO della Superficie Quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DELLA PAGLIA e dei Valloni suoi tributari negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE     | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | NUMERO<br>DEGLI ABITANTI |          |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| COMUNITÀ                         | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833                 | NEL 1844 |
| z. Abbadia S. Salvadore, per 3/4 | 20268,04                   | 3122                     | 3168     |
| a. S. Cascian de' Bagni          | 26795,21                   | 2747                     | 2882     |
| 3. Cetona                        | 15566,15                   | 2159                     | 2156     |
| 4. Chianciano, per 1/2 circa     | 5370,74                    | 1080                     | 1078     |
| 5. Cuiusi (città) per 1/3 circa  | 5670,24                    | 1139                     | 1214     |
| 6. S. Fiora, per 1/4 circa       | 10633,54                   | 1099                     | 1212     |
| 7. Pian Castagniajo              | 20312,05                   | 2623                     | 2848     |
| 8. Radicosani, per 1/8 circa     | 11549,30                   | 805                      | 845      |
| 9. Sartenno, per 1/3 circa       | 8301,81                    | t 302                    | 1354     |
| 10. Sorano, per 1/3 circa        | 22496,72                   | 1251                     | 1410     |
| TOTALE N.º                       | ı 58963, 8o                | 17317                    | 18167    |

WALLE DELLA PECORA nella Maremma Massetana. — È una delle più corte ed anguta Valli della Maremma centrale del Granducato, il corso del cui fiumicello fu già indicato all' Art. Pacora.

Esso scaturisce dal fianco meridionale del paggio di Monte-Bamboli, e dopo avere accolto nel suo alveo, alla sinistra le tiepide seque de torr. Ronna e Venelle, i quali

scendono dal fianco australe del monte di Massa Marittima, ed alla sua destra le acque che fluiscono fra la Marsiliana e Montioni cotesto fiumicello dirigesi a scir. a impelagarsi nel mare mediante il Padule di Scarlino.

Ho compreso in questa piccola Valle una terza parte della Comunità di Massa-Marittima, 2/3 della soppressa Com. di Scarlino e Buriano, e la metà di quella di Gavorrano.

PROSPETTO della Superficie quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DELLA PECORA e delle Vallecole contique negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>Dalle         | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE | NUM<br>Degli A | ERO<br>BITANTI |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| COMUNITÀ                             | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833       | NEL 1844       |
| 2. Givorrani, per 1/2 circa          | 35416,41                   | . 1718         | 1301           |
| 1. Massa-Marittima (città) per       | 43087,92                   | 2253           | 2387           |
| 3. Scarlino e Buriano, per 2/3 circa | 47223,00                   | 2291           | 1735           |
| TOTALE N.º                           | 146727,33                  | 6262           | 5423           |

VALLE RAMISTA. — Ved. VARRAMISTA (VILLA DI) nel Val-d'Arno inferiore.

VALLE SUPERIORE DEL RENO BO-LOGNESE. — Cotesto fiume nasce sul rovescio dell'Appennino più meridionale e più interno della Toscana, cioè sul giogo delle Piastre, appena 7 migl. a maestr. dalla citth di Pistoja. — Il piccolo Reno da quella sommità percorre un alveo leggermente inclinato da lib. a grec. lungo un angusto val-Ione sino a Ponte-Petri. Ivi gli recano tributo, dal lato sinistro i due torr. Maresca e Bardellone, quindi più sotto, a Pracchia, riceve dalla stessa parte le acque dell' Orsigna, mentre sul confine estremo della Comunità della Sambuca se gli unisce dal lato destro la Limentra più occidentale dello Spedaletto; essendochè le altre due Limentre, la centrale e l'orientale, si vuotano nel Reno dentro lo Stato Pontificio.

La lunghezza maggiore della Valle superiore del Reno nel territorio del Granducato può valutarsi da lib. a grec. di circa 14 migl. toscane, a partire dall'Appenniso del Piastrajo fino al confine della Com. della Sambuca; mentre la sua maggior larghezza geografica trovasi nella direzione di pon.-maestr. a lev. scir., a partire dal lato di maestrale, dal monte dell' Uccelliera fino all'Appennino che dirigesi verso le sorgenti delle tre Limentre, sul giogo de' monti, i quali separano i Valloni delle tre Limentre dalla così detta Val-di-Bure.

Spettano a cotesta porzione trasappennia, per intiero il territorio della Comunità della Sambuca, e per una porzione quelle di Parta al Borgo, di Cantagallo e di San Marcello oltre una frazione del popolo di Preneta spettante alla Com. di Piteglio, come dal Prospetto che segue può rilevarsi.

PROSPETTO della Supernicie Quadrata e della Popolazione delle Comunità che occupano la VALLE SUPERIORE del RENO BOLOGNESE negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE     | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE |          | ERO      |
|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| COMUNITÀ                         | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833 | NEL 1844 |
| 1. Sambuca                       | 22967,59                   | 2632     | 5013     |
| 2. Cantagallo, per 1/2 circa     | 12293,06                   | 2351     | 1691     |
| 3. Porta al Borgo, per 1/4 circa | 9191,12                    | 3189     | 3692     |
| 4. San-Marcello, per 1/3 circa   | 8344,67                    | 1602     | z 568    |
| 5. Piteglio, per 1/50 circa      | 292,00                     | 62       | 59       |
| TOTALE N.O                       | 53088,44                   | 9836     | 12023    |

VALLE DELLA SAMOGGIA. — Ved. Terra del Sole, Comunità.

VALLE SUPERIORE DEL SANTERNO nell'Appennino di Firenzuola. — Lascio agli Art. Santerno e Firenzuola, Comunità, la descrizione dell'andamento di questo fiume e del terreno sul quale scorre, per dire, che attualmente io comprendo nella Valle superiore del Santerno tutta la Comunità di Firenzuola, abbenchè alcune frazioni di esse entrino nelle Valli contigue Transappeni-

ne e Cisappennine, siccome conto fra le prime quelle del popolo di Bruscoli, le cui acque scendono nel siume Reno, quelle del popolo di Pianealdoli posto alle sorgenti del Sillaro, ed il popolo di Caprenno preso la dogana delle Filigare sul siume Idice, tutti corsi d'acqua che sluiscono nell'Adriatico.— Lo stesso dirò dello Stale compreso in parte nella Com. di Firenzuola, unica frazione di quel territorio di qua dall' Appennino acquapendente nella siumana della Sieve.

#### PROSPETTO della Suprapione quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DEL SANTERNO negli anni 1833 e 1844.

| Nome dei Capoluoghi  Delle  COMUNITÀ | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE<br>IN<br>QUADRATI AGRABJ |      | MERO ABITANTI NEL 1844 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------|
| Firenzuola                           | 80174,15                                            | 8311 | 9007                   |

VALLE SUPERIORE DEL SAVIO in Romagna. — Cotesta sezione del Savio compresa nel vicariato di Bagno su distinta dagl' istorici fiorentini, non che dai politici col vocabolo di Val-di-Bagno, comecchè nella Valle superiore del Savio entri anche la Comunità di Sorhano quando questa non faceva parte della Val-di-Bagno.

All' Art. Savio su discorso in succinto della sua origine e del suo andamento innanzi di sboccare nel mare Adriatico davanti a Cesena, sicchè non mi resta che accennare l'estensione approssimativa e la popolazione della sua Valle superiore spettante al Granducato. — La quale porzione di Valle presa da lev. a pon., cioè dalla sommità del monte di Pastorale, presso il giogo dell' Appennino fra Prataglia ed il

Bastione, si estende linearmente circa 14 miglia toscane, mentre dalle spalle del monte Aquilone, posto a sett. delle scaturigini del Tevere, e da quelli della Cella S. Alberigo e delle Balze, andando da scir. a sett. fino al poggio di Rullato, essa Valle corre per una traversa di circa 15 migl. toscane.

Fanno parte della Valle superiore del Savio, per intiero la Com. di Sorbano, per metà la Com. di Bagno e per 8/4 quella di Verghereto, siccome dal Prospetto seguente apparisce.

Della Com. di Sarsina e di quella di S. Agata di Montc-Feltro, sebbene in totalità, o in parte, comprese nella Valle superiore del Savio non faccio parola, spettando ambedue allo Stato Pontificio.

PROSPETTO della Superficie QUADRATA e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DEL SAVIO negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI                                                   | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE<br>IN |                     | ERO<br>BITANTI       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| COMUNITA                                                              | QUADRATI AGRARJ                  | NEL 1833            | NEL 1844             |
| 1. Bagno, per 1/2 circa<br>2. Sorb no<br>3. Verghereto, per 3/4 circa | 34193,31<br>11079,29<br>26125,65 | 3226<br>977<br>1494 | 3486<br>1034<br>1625 |
| TOTALE N.º                                                            | 71398,25                         | 5697                | 6145                 |

VALLE SUPERIORE DEL SENIO in Romagna. — È uno dei fiumi che scende dal fianco settentrionale dell'Appennino to-

scano, il quale, a partire dal monte Carzolano, dirigesi da lib. a grec. per la Valle di Palazzuolo, bagnando le mura occidentali di questo capolnogo di Comunità, finchè dopo circa 10 migl. di cammino, al di sotto della ch. plebana di Misileo entra nel territorio e diocesi d'Imola dello Stato Ponti-

ficio; talche la Falle superiore del Senio può dirsi circoscritta ad un dipresso dal perimetro della Comunità teste citata, della quale si trova qui appresso il solito Prospetto.

## PROSPETTO della Superficie quadrata e della Popolazione della VALLE SUPERIORE DEL SENIO negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE |          |          |
|------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| COMUNITÀ                     | QUADRATI AGRABJ            | NEL 1833 | NEL 1844 |
| Palazzuolo                   | 31922,99                   | 3:65     | 3333     |

VALLE DI SERAVEZZA. — Ved. SE-BAVEZZA, PIETRASANTA, Comunità, e Versilia.

VALLE DEL SERCHIO. — Dopo che cotesto fiume si aprì un alveo ed una foce sua propria nel mare, e che il corso delle sue acque debba dirsi esteso anzichè breve, è d'uopo fare della Valle del Serchio un articolo a parte, suddividendo in tre bacini quelli delle sue acque, dall'origine fino al mare, cioè, nella Valle del Serchio suneriore, compresa nella Garfagnana; nella Valle del Serchio centrale, nella quale siede la città di Lucca, e nella Valle del Serchio inferiore, ossia di Marina, in cui si trova la nuova città di Viareggio.

VALLE DEL SERCHIO SUPERIORE.— Considero per primo e più alto Bacino del Serchio quasi tutta l'antica Provincia della Garfagnana, a partire dalla soce del Monte Tea fra le sorgenti dei due Serchj, quello cioè di Minucciano, altrimenti denominato Fiume di S. Michele, e l'altro di Sovaggio, fino allo stretto dove shocca nel Serchio la siumana della Torrita Cava.

Già all' Art. Garragnana designando i lisua lunghezza era di circa 20 migl. geogra- polazione alle solite due epoche.

fiche da maestr. a scir. e che la sua larghesza media da grec. a lib. fo considerata approssimativamente di circa 12 migl. lincari, calcolando la sua superficie totale presso a poco a 240 migl. geografiche quadr.

All'Art. poi Sunceno indicai i maggiori tributi di acque che aumentano quelle dei Serchio lungo tutto il suo corso, il quale oitrepassa le 50 miglia dalle sue sorgenti fino al mare; e dissi, che nel primo Bacino della Garfagnana il Serchio accoglie, dal lato destro, ossia dall' Alpe Apuana, il torr. di Poggio, la Torrita di Castelnuovo, quella di Gallicano e la Torrita-Cava, mentre dal lato sinistro scendono in Serchio dall'Appennino di Corfino il torr. di Castiglion-Lucchese, dal Barghigiano il Corsons, e dai monti di Coreglia l'Ania, il quale eltimo torr. chiude dal lato sinistro il primo Bacino del Serchio, nella di cui estremità inferiore trovasi, sul lato destro il territorio comunitativo di Gallicano del Ducato di Lucca, e dal lato sinistro quello di Barga della Toscana Granducale, l'unica Comunità, della quale per ora si conosce la quanniti di cotesta Valle superiore dissi, che la tità della sua superficie territoriale e la poPROSPETTO delle Comunità comprese per intero o in parte
nella VALLE SUPERIORE DEL SERCHIO e nei Valloni suoi tributani
con l'indicazione dei tre Stati cui appartengono.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DVLLR                                                                                                                                                                                                                         | SUPERFICIE<br>TERBITORIALE<br>IN |                                                                                                                    | ERO                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| COMUNITÀ                                                                                                                                                                                                                                             | QUADRATI AGRARJ                  | NRL 1833                                                                                                           | NEL 1844                                  |  |  |
| GRANDUCATO DI TOSCANA                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                    |                                           |  |  |
| r. Barga                                                                                                                                                                                                                                             | 22441,03                         | 6790                                                                                                               | 7152                                      |  |  |
| DUCATO DI MODENA                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                           |  |  |
| 2. Casteluuovo di Gariagnana 2. Camporgiano 3. Castiglion-Lucchese 4. Pieve Fosciana 5. Careggine 6. Piazza 7. Fosciandora 8. Mulazzana 9. Giuncugnano 10. Sen-Romano 11. Sillano 12. Trassilico 13. Vagli Sotto 14. Vergemoli 15. Villa Colemandina | Totale . N.º                     | 3393<br>1838<br>2356<br>2625<br>1347<br>1745<br>788<br>2131<br>898<br>1487<br>1901<br>2165<br>1968<br>1640<br>1930 | La popola-<br>zione è dell'<br>anno 1832. |  |  |
| DUC                                                                                                                                                                                                                                                  | ATO DI LUCCA                     |                                                                                                                    |                                           |  |  |
| 1. Minucciano, per 4/3 circa<br>2. Gallicano                                                                                                                                                                                                         | Ignorasi Totale . N.º            | 3078                                                                                                               | La popolaz.                               |  |  |
| RECAPITOLAZIONE  GRANDUCATO DI TOSCANA (popolazione del 1833)                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                    |                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE                           |                                                                                                                    |                                           |  |  |

Molto più vasta e più importante per varj rapporti è il secondo Bacino di questo fiume, il quale abbraccia anche il Vallone della Lima, a partire dal Bosco lungo sull'Appennino di Pistoja fino alla sua confluenza nel Serchio. Nel quale tragitto, lungo la Lima, sono comprese le più industriose popolazioni della montagna pistojese, ed i Bagni di Lucca.

Se per un lato includo nella Valle centrale del Serchio tutto il vallone della Lima, dail' altro lato escludo da cotesto bacino la pianura orientale di Lucca sul riflesso, che le acque le quali scendono dal monte delle Pizzorne per la Fossa Nuova e per il torr. Leccio vanno a scaricarsi al pari del Rogio, (già Ozzeri) nel Lago di Sesto ossia di Bientina; Lago che manda il rifiuto delle sue acque per mezzo di canali emissari nel fi. Arno presso Vico-Pisano. In vista di tuttociò ho dovuto escludere per intiero dal

Bacino centrale del Serchio le due Comnità più orientali del Ducato di Lucca e includerle invece nel quinto Bacino dell'Arm.

Con tutto ciò cotesta Valle centrale è la più vasta di tutte le altre spettanti al Sechio, stante che essa conta da sett. a ostrelib., vale a dire dell'Appennino di Boso lungo sino allo stretto di Ripafatta, una lunghezza non minore di 38 migl., in una larghezza ad un dipresso di 15 migl. geografiche.

Fra i maggiori corsi d'acqua che aumentano quelle del Serchio nel suo Bacino centrale, oltre la Lima, contansi a destra i ton.

Pedogna e Freddana, e a sinistra la Fraga.

Delle Comunità Lucchesi non conocesdo ancora la superficie effettiva di quei territori, mi limito ad indicare la popolazione del 1832, mentre per le Comunità del Grasducato, oltre la superficie territoriale, sui specificata nel seguente Prospetto la las popolazione a due epoche diverse.

PROSPETTO delle Comunità comprese per intero o in parte nella VALLE CENTRALE DEL SER(HIO e nei Valloni suoi tributani con l'indicazione dei due Stati cui appartengono.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE                                                              | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE                |                                             | MERO                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| COMUNITÀ                                                                                  | QUADRATI AGRARJ                           | NEL 1833                                    | NEL 1844                        |
| GRANDU                                                                                    | <br>Cato di tos(                          | CANA                                        | 1                               |
| z. Cutigliano                                                                             | 18956,65                                  | 2199                                        | 2511                            |
| 2. S. Marcello, per 3/4 circa                                                             | 18776,00                                  | 3604                                        | 3529                            |
| 3. Piteglio, per 49/50 circa                                                              | 14292,63                                  | 3074                                        | 2913                            |
| TOTALE N.                                                                                 | 52025,28                                  | 8877                                        | 8952                            |
| DUC                                                                                       | ATO DI LUCCA                              |                                             |                                 |
|                                                                                           | •                                         | <b>8</b> 056                                | •                               |
| - Ragno di Lucca                                                                          | 1                                         | 0030                                        | 1                               |
| 1. Bagno di Lucca 2. Borgo a Mozzano                                                      |                                           | 9631                                        | La popol                        |
| 2. Borgo a Mozzano                                                                        | } Ignorasi                                |                                             | La popole zione è de            |
| 2. Borgo a Mozzano<br>3. Camajore, per 1/3 circa                                          | Ignorasi                                  | 9631<br>4574<br>3733                        | La popole zione è del anno 1832 |
| <ol> <li>Borgo a Mozzano</li> <li>Camajore, per 1/3 circa</li> <li>Coreglia</li> </ol>    | Ignorasi                                  | 9631<br>4574                                | Szione è de                     |
| 2. Borgo a Mozzano<br>3. Camajore, per 1/3 circa                                          | Ignorasi Totale . N.º                     | 9631<br>4574<br>3733<br>58758               | Szione è de                     |
| 2. Borgo a Mozzano 3. Camajore, per 1/3 circa 4. Coreglia 5. Lucca (città capitale)  RECA | TOTALE . N.º                              | 9631<br>4574<br>3733<br>58758<br>84742      | zione è de<br>anno 1832         |
| 2. Borgo a Mozzano 3. Camajore, per 1/3 circa 4. Coreglia 5. Lucca (città capitale)       | TOTALE . N.º  PITOLAZION  sione del 1833) | 9631<br>4574<br>3733<br>58758<br>84742<br>E | zione è de anno 1832            |

Qu' solamente aggiungerò, che la Valle Valle superiore del Tevere da lev. a pon-Tiberina Toscana non eccede nella sua lun- calcolata dalla sommità dell' Alpe della ghezza da sett. a scir. le 16 migl. geografi- Luna sino a quella di Catenaja, si estende

che, e che la maggior larghezza della stessa per una corda di circa 12 migl. geografiche

PROSPETTO della Superficie QUADRATA e della POPOLAZIONE della VALLE SUPERIORE DEL TEVERE spettante al GRANDUCATO negli anni 1833 e 1844.

| NOME DEI CAPOLUOGHI<br>DELLE     | SUPERFICIE<br>TERRITORIALE |          | IERO<br>BITANTI |
|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| COMUNITÀ                         | QUADRATI AGRARJ            | NEL 1833 | NEL 1844        |
| ı. Anghiari                      | 38093,66                   | 6543     | 6392            |
| 2. Areseo (citth) per 1/40 circa | 11171,72                   | 3008     | 3319            |
| 3. Caprese                       | 19523,84                   | 1558     | 1701            |
| 4. CORTONA (città) 1/5 circa     | 20036,12                   | 4419     | 4638            |
| 5. Monte S. Maria                | 21300,30                   | 2591     | 2689            |
| 6. Monterchi                     | 8429,65                    | 2456     | 2640            |
| 7. Pieve S. Stefano              | 45504,85                   | 36/46    | 4076            |
| 8. Sansepolgro (città)           | 26702,83                   | 636o     | 7223            |
| 9. Verghereto, per 1/8 circa     | 4354.27                    | 245      | 271             |
| TOTALE N.º                       | 195117,24                  | 30876    | 32949           |

VALLE DEL TRAMAZZO. — Ved. TRE-DOZIO E VALLE SUPERIORE DEL LAMONE

VALLE DELLA VARA. — I'ed. VARA, e VALLE DELLA MAGRA.

VALLE DELLE TRE ACQUE NELL'ISOLA DELL' ELBA. - Ved. ISOLA DELL' ELBA.

VALLE DEI TRE BIDENTI in Romagna. — Comecchè coteste tre fiumane riunite in un solo siume percorrino per molte miglia nella Romagna Pontificia per un alveo loro proprio che, prima sotto nome di Bidente, poi di Ronco, si dirige verso il mare, con tutto ciò mi resta qualche dubbio per qualificare il Bidente, siccome al suo articolo lo chiamai, fiume reale, stantechè davanti alle porte di Ravenna il Bidente si unisce al Montone in un alveo comune ad entrambi, il quale acquista il titolo di Fiumi uniti, titolo che conserva per poche miglia innati di vuotarsi nel mare Adriatico.

Non starò a ripetere quì ciò che fu in calo all'Art. Bidente sull'andamento e nos speciale delle tre siumane, le quali tutte sescono sulle spalle dell'Appennino di & maldoli nelle foreste dell'Opera sotto i \* caboli di Bidente di Strabatenza, di 🎉 dente di Ridracoli, ossia di Valboss, di Bidente del Corniolo; i quali tre Bidenti si riunischino in uno solo davanti alla soppressa Badia di S. Maria in Cosmedia all'Isola dentro la Romagna Granducik.

Indicherò bensì nel seguente Prospetto ! superficie territoriale ed il numero degli ali tanti delle Comunità del Granducato, de per intiero, oppure in parte, sono compres nella Valle superiore dei Tre Bidenti.

OSPBTTO della Suinantin quantin a della Popolasioni ella VALIE um TRE BIDENTI negli masi 1833 s 1844.

| DEL CAPOLUGGET      | SUPERFICIE NUMERO DEGLE ADITA  |                     | TERRITORIALE DRELL ADITAS |  |  |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| MUNITÀ              | GETBEALI VESTER                | иш. 1833            | NEL 1844                  |  |  |
| in Romague, per 1/2 | 34193,31                       | 3076                | 3486                      |  |  |
| ore, per 1/a ciros  | 19292,73<br>2255,25<br>2763,18 | 5504<br>1809<br>668 | 2921<br>3026<br>674       |  |  |
| Totale #.º          | 85544.47                       | 9057                | 10107                     |  |  |

MAZIONE: GENERALE della Superficia quadrata e Populatione epiche del 1833 e del 1814 della Comunità comprese nolla VALLI APPENNINE e CISAPPENNINE spettanti alla TOSCANA.

TAVOLA I. VALLI TRANSAPPENNINE

S ......

#### TAPOLA II. Valli cisappennine dellä toscana

Dalla precadente Apapeliajasione generale pertanto apalta, não pelle 22 o 22 Valli, qualora voglia appaeliajasi la piccola frazione spetiante a quetta apperioriore del Metauro, il Granducata in Terra forma possible (salvo arrora) Quadr. 6633539,67 aquivalenti a sirca \$25 taigl. quadr. totane, dov'era nel 1853 nua popolazione di 1,374,547 individul, saliti nel 1844 ad 1,505,205 abitanti, coll' avvertenza che maneano qualte dell'Isole dell'Elba e del Giglio, oltra gli abit. del Granducato compressi sorto parrochie estere.

Ciò che per altro può costituire differenm di calcoli dirimpetto alle Tavole date setto l'Art. Toscana Gaannecara dipende da sviste di numeri che sarauno in appresso

correlle.

Dal confrouto pertanto delle populazioni melle varue Valli spettanti alla Toscana Granducale, si può concludere, che tra quelle Cimppiname la Valle dell'Arno e segnatamente il Bacino Pisano mostrasi una delle controle più popolate, mentre le più scarse di popolazione appariscono la Valle dell'Albegna, ed il quarto Bacino dell'Ombrone sanese. — Rispetto poi alle Valli Transappanine per ciò che spetta alla Toscana Granducale mostrasi la più popolata di tutte la Valle superiore del Reno Bolognese.

VALLE, o VALLI sopra FOLLONICA meila Maremma Masselana. — Scheletro di estello con ch. plebana (SS. Concezione) già S. Andrea, attualmente riunita alla nuova ch. plebana di S. Leopoldo a Follonica, mella Com. Giur. Dioc. e circa 10 migl. a ostro-lib. di Massa-Marittima, Comp. di

Grasselo.

Risiedono i ruderi del Cast. di Valle, o Valli, sopra un risalto di poggio citta un migl. a maestr. dei Forni di Follonica, un migl. e mezzo a sett. della spiaggia ed altrettante a ostro della sirada regia Maremmana e della tenuta di Vignale.

Pochi casolari, dove nell'infida stagione sogliono ricovrarsi alcuni pastori o lavoranti delle sottoposte fucine di serro a Follonica, costituiscono oggidà la popolazione del Cast. di Valle, ossia Valli. — Però esso è rammentato sino dal secolo IX in una membrana dell' Arch. Arciv. Lucch. del 24 ottobre 884, nella quale si rammentano dei beni che la mensa di Lucca possedeva a Valle, nel territorio della Val di Cornia, finibus Cornino. — (Mem. a. Lucca. T. V P. 11.)

Anche un istrumento dell' 11 dic. 1046, roguto nel castello di Pastorale, trutta dell' offerta futta alla Badia di Sestinga di diversi beni posti in luogo appellato Valle nella Val di Cornia. — (ABCH. DIPL. FIOR. Carte di S. Agostino di Siena;.

lo non azzarderei indovinare, se questo luogo di l'ulle su il custello di Valle Aspra della Dioc. di Populonia rammentato in un istrumento del 24 nov. 1108 esistente nell'Ancu. Dipl. Fion. tra le carte della Badia di Passignano; sembra bensi appellare a colesto castelletto un todo del 9 marzo 1149 proferito in Siena da Ranieri vescovo di detta città, stato a ciù delegato dal Pont. Eugenio III rispello ad una lite che esisteva fra il capitolo di Massa coutro i monaci della Badia di Seslinga, relativamente al giuspadronato della chiesa di S. Andrea di Valle; con il qual lodo su conservato all' abate di Scatinga la collazione di detta chiesa, meutre rispetto alle decime fu deciso, che i coloni dovessero pagarle a quel parroco, da cui erano soliti ricevere i sacramenti, e precisamente il haltesimo.

Con altro istrumenio del sebbrajo 1161 Giovannello, siglio di Fralmo o Fraolmo, nativo della Marsiliana con Gagliana sua sorella venderono a Ildebrandino di Arrigolo da Fornoli tutti i loro beni ed ogni ragione che avevano nelle corti di Montioni e di Valle, a partire dalla Marsiliana fino al Cast. di Scarlino. — (Anca. Dipl. San. Carte della città di Massa.

Il Cesaretti nelle sue Memorie sulla Diocesi di Populonia rammenta un lodo del 19 febbrajo 1217 pronunziato in una vertenza fra Alberto vescovo di Massa da una parte ed i canonici della sua cattedrale dall'altra parte, in cui è fatta menzione di una permuta tra quel capitolo che aveva ceduto al vescovo Ildebrandino antecessore di Alberto alcuni terreni in cambio del castello di Valle, sue pertinenze e giurisdizione.

All'Art. Massa Maritima (Vol. III pag. 142) citai un atto pubblico del 21 genn. 1220 (stile fior.) relativo al giuramento prestato da varj distinti Massetani di rispettare il vescovo Alberto, il suo capitolo, i vicedomini ed i loro beni, con la promossa di pagare il debito fatto coi Sanesi per riscattare il Cast. di Valle, ch' era stato oppignorato al conte Rinaldo de' CC. Alberti di Monterotondo. — Ved. per il restante l' Art. Follorica e Vignale di Maremaa.

VALLE (PONTE A). — All' Art. Anno (Vol. I pag. 138) discorrendo della diga interposta fra il Val-d'Arno arctino ed il Val-d'Arno superiore, ossia fra il secondo ed il terzo suo bacino, dissi, che incomincia la Gola dell' Imbuto, al di sotto della quale tre miglia circa le acque dell' Arno incontrano un nuovo ostacolo pietroso la Valle dell' Inferno, là dove il monte di Prato-Magno spinge la sua base sopra la Terra di Laterina, mentre dal lato opposto scendono fino all' Arno i poggi di Val-d' Ambra.

Da cotesto lato trovasi il Ponte a Valle, di cui si hanno notizie fino dall'anno 1198 in una bolla del Pont. Clemente III, nella quale si rammenta l'ospedale del Ponte a Valle nel piviere di Laterina. Inoltre nella storia fiorentina di Ricordano (Cap 191) e nella Cronica di Giovanni Villani all'anno 1268 (Lib. V Cap 24) si rammenta coteste Ponte a Valle a proposito di un fatto d'armi ivi accaduto a vantaggio del re Corradino e dei suoi Ghibellini contro un corpo di truppe al servizio di Carlo d'Angiò. — Ved. Laterina, Comunità.

VALLE (S. MARTINO 1x) nella Val-di-Greve. — Contrada con ch. parr. cui è annesso il popolo di S. Bartolommeo in Valle, nel piviere di Silano, Com. Giur. e circa tre migl. a maestr. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco orientale dei poggi che separano il vallone della Greve da quello della Pesa fra i popoli di Macerata, di Luciano, di Vicchio-Maggio e di Silano.

Ebbero in questo Cas. di Valle signoria e podere i Cavalcanti ed i Gherardini, ai quali probabilmente appartennero i due fratelli Ubaldo e Guido figli di Walfredo, che nel 2 di giugno del 992, stando in Vicchio-Maggio de' Lambardi , venderono la metà di due sorti poste nel Cas. di Falle piviere di Silano, provenienti da Litifredo figlio di Adalardo; al qual Litifredo appella un'altra membrana del sett. 957 scritta in Vicchio. — Era poi figlio di Litifredo un'altro Litifredo che nel nov. del 999 alienò a 4 tratelli figliuoli di Walfredo suddetto diversi effetti posti nel Poggio di Valle presso la chiesa di S Martino nel piviere di S. Pietro a Silano giudicaria fiorentina. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte di Passignano. - Ved. Vicchio Maggio di Greve

La parr. de SS. Martino e Bastolommeo in Valle nel 1833 noverava 142 abit.

VALLE, o VALIJ (S. SALVATORE n'
nel Val-d'Arno fiorentino. — Cas. la cui cà
parr. è filiale, della pieve di Monteloro, nella
Com. Giur. e circa 5 migl. a muestr. del Pontassieve, Dioc. di Ficsole, Comp. di Firenze.

La parr. di S. Salvatore in Falle, o Falli, nel 1833 noverava 215 abit. 69 dei qual entravano nella Com. di Ficsole.

VALLERANO DI MURLO in Val-di-Merse. — Piccolo castelletto con ch. parr. S. Donato) nel vicariato foraneo, Com. e cira migl. 5 a pon.-lib. di Murlo, Giur. di Montalcino, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede sopra un poggio coperto di man ofiolitiche, dalle quali si estrae il manu nero, o serpentina di Vallerano, man de signate dal Brocchi nella sua classificazione delle rocce. — Ved. Munzo, Comunità.

La parr. di S. Donato a Vallerano sel 1833 contava 94 popolani.

VALLERONA nella Valle inseriore dell' Ombrone sanese. — Vill. con ch. part. (S. Pio) già cappella curuta sotto l'arcipretura di Roccalbegna, dalla quale è distante circa due migl. a pon. nella Com. modesima, Giur. di Arcidosso, Dioc. di Suan. Comp. di Grosseto.

Trovasi sul fianco occidentale di uno sprue del Monte-Labbro che divide la Vale dell'Ombrone da quella dell'Albegua, mentre nel fianco orientale risiede il capoluque della sua Comunità, sopra al quale sorroso le fonti dell'Albegna, essendochè i fossi stuati davanti al Vill. di Vallecona entraso nel torr. meridionale delle Trusubbie e consequentemente spettano al terzo bacino dell'Ombrone sanese.

La cappellania curata di Vallerona delicata a S. Pio su cretta in parrocchia nel 1805. — Fed. Soana (Diocesi di)

La cura di S. Pio PP. e Martire a Vallerona nel 1833 contava 722 abit.

Vallese nel Val-d'Arno casentinese. – Cas. perduto nel piviere, Com. e Giur. à Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È rammentato cotesto casale in un istremento del maggio 1017, col quale la cortessa Gemma tiglia del fu conte Cadolo, se tore de Cadolingi di Fucecchio, stando a Arezzo, concedè a livello a Leone del a Orsone la metà di un suo possesso situra nel piviere di S. Ippolito a Bibbiena, un casale di Vallese per l'annua canone di due staja di grano e uno di pine secche.—

(Arch della Cattera, di Arezzo.)

VALLESI M RIGOMAGNO in Val-di-Chiana. — Cas. dove su un Mon. di Agostiniani Romitani nel popolo di S. Marcellino a Rigomagno, Com. Giur. e circa 6 migl. a maestr. di Asinalunga, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sul varco dei monti per dove passa il torr. Foenna lungo la sua ripa sinistra, rasente la strada provinciale delle Folci o delle Vallesi, un miglio circa a ostro-lib. di Rigomagno.

Il convento degli Agostiniani, ora disfatto con la chiesa di S. Maria alle l'allesi, su tiedificato nel 1257. — Ciò apparisce da un breve del 22 aprile 1257 dato in Laterano dal Pont. Alessandro IV, col quale si accordavano 40 giorni d'indulgenza a coloro che sacessero elemosina per la riedificazione della chiesa de' Frati Romitani di S. Maria alle l'allesi dell'ordine di S. Agostino nella Diocesi di Arezzo. — (Arcs. Dies. Fior. Carte del Convento di S. Agostino di Siesa).

Anche la Rep. di Siena nel 1260 assegnò zi Romitani delle Fallesi un'elemosina, che continuò negli anni successivi, siccome rilevasi dai vecchi statuti di quel Comune.

Si pratica oggidì alle Vallesi una fiera di bestiami nel giorno 23 di maggio. — Ved. Asinazunga, Comunità.

VALLESI (MONTE) nella Val-di-Magra. — È una villa situata sulla cresta di un poggio bagnato a pon. dal torr. Arcinasso presso la sua confluenza nel Rosaro, parr. di S. Lucia a Collecchia, Com., Giur. e circa 4 migl. a lib. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

A cotesta villa di Vallesi (Vallesius) dubito che volesse riferire il March. Adalberto di Toscana nell'atto della fondazione della Badia di Aulla (anno 884), col quale fra gli altri beni assegno a detto monastero delle case e dei terreni posti nella villa di Vallesi.

VALLETTA, quasi Vallecola Vallecella. — Diverse località della Toscana conservano il vocabolo di Valletta, per designare una piccola convalle. Tale sarebbe la Valletta di Salviano nella Com. di Livorno, la Valletta in Com. di Colles detti, la Valletta di Modigliana nella parr. di S. Savino, ecc.

VALLI (S. BARTOLOUMEO A) nella Valle trausspiennina del Santerno. — Borgata con ch. parr. nel piviere di Cornacchiaja, Com. Giur. e quasi due migl. a sett. di Firenzuola, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi sulla vecchia strada che da Bologna per Valli saliva sull'Appennino di Castel-Guerrino per scendere di lassù nel Mugello.

Fu costi dove il Card. Ottaviano degli Uhaldini nel 1294 ricevè i delegati del Comune di Bologna per ratificare a nome della sua consorteria la vendita fatta ai Bolognesi del Cast. di Cavrenno. — Ved. Cavagno.

Nella stessa horgata di Falli sull'antica strada postale di Bologna nei secoli andati esisteva uno spedaletto per i pellegrini.

La parr. di S. Bartolommeo a Valli nel 1833 contava 214 abit.

VALLI (S. CIPRIANO A) in Val-d'Era.— Contrada con ch. parr. già ospizio sotto il titolo di S. Cipriano, cui è annessa la cappella di S. Orsola a Ripalbella nel piviere di Villamagna, Com. Giur. Dioc. e circa due migl. a maestr. di Volterra, Comp. di Firenze.

Siede sopra la diramazione a maestr. del monte di Volterra, ed la al suo lev. la fiumana dell'Era, a ostro e pon. il borro di Arpino.

In spedale di S. Cipriano rammentato nel sinodo volterrano del 1356 su riunito nel 1383 con altri spedaletti a quello di S. Maria Maddalena in Volterra per breve del vescovo Simone de' Pagani. — Ved. RIPAL-EELLA presso Volterra.

La parr. di S. Cipriano a Valli nel 1833 noverava 436 abit.

VALLI (S. MAMILIANO A) in Val-d'Arbia nel suburbio meridionale di Siena. — Ved. Mamiliano (S.) a Valli.

VALLI (S. QUIRICO ALLA FEL-CE. Ved. FELGE (S. QUIRIGO ALLA).

VALLE (S. SALVATORE IN). — Ved. VALLE, O VALLE (S. SALVATORE IN).

Merse. — Cas. perduto dove su una ch. parr. (S. Pietro) da lungo tempo riunita alla prepositura di S. Michele a Chiusdino, nella Com. medesima, Giur. di Radicondoli, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

La ch. di S. Pietro a Vallicelloli fu notata La prima del piviere di Chiusdino all'epoca del Sinodo volterrano del 10 nov. 1356.

Vallignano, o Valignano in Val-di-Tora. — Cas. perduto dove su una chiesa (S. Michele) nel pievamto di S. Lorenzo in Piazza, Com. di Colle-Salvetti, Giur. e Dioc. di Livorno, già di Pisa, Comp. pisano. — Ved. Piazza (Pippe di S. Lorenzo in) e Ansremo (Castell').

VALLINETRO, O VALINETRO, (PIEVE DI).
— Ved. RIPALBELLA in Val-di-Gecina.

VALLISONSI, o VALISONZI, delle Colline pisane in Val-di-Tora. — Villa signorile, stato uno de' casali compresi nel distretto di Crespina, ora nella Com. Giur., è intorno a un migl. 4/2 a pon.-lib. di Lari, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

La villa signorile di Vallisonzi è situata nell'alto di una deliziosa collina cui fanno corona altri minori colli costituenti un' amena vallecola. — La villa di Vallisonzi con i poderi annessi passò dai Ciappelloni nella casa Scotto di Pisa, ed attualmente ne' Principi Corsini di Firenze. — Ved. Caespina.

VALLI-SPERGA, GIA' WALPERGA in Val-di-Fine. — Nome di origine longobarda rimasto ad un colle ofiolitico presso le Due Badic nella cura di Pomaja, Com. della Castellina - Marittima, Giur. di Rosignano, Dioc. e Comp. di Pisa.

Ho detto cotesto vocabolo di origine longobarda derivandolo esso dai possessi che aveva nel distretto di Vada una nobil donna per nome Walpergu, moglie di un Goffredo, che trovo rammentata in una carta dell'Arch. Arciv. Lucch. dell'anno 768.— (Memon. Lucch. T. IV. P. I.)

Fu in seguito costà una tenuta della famiglia Upezzinghi, attualmente della casa Roselmini di Pisa, la di cui chiesa, ridotta ad oratorio privato, fu concessa nel 1178 dal Pont. Alessandro III alla pieve di S. Maria a Fine, ed in seguito alle Due Badie che in Walisperga, o Walperga, possedevano beni fino dal 1043. (Murat. Ant. M. Aevi T. III.) — Ved. Badie (Le Due), Castellia - Marittima, Comunità, e Pomaja.

VALLOMBROSA, VALOMBROSA, e VALLE OMBROSA nel Val-d'Arno fioreutino. — Celebre Bidia sul monte omonimo, già detto Monte Taborra, in origine Fremo sotto il titolo di S. Maria d'Acquabella nel popolo di S. Andrea a Tosi che resta migl. 2 1/2 al suo maestr., Com. Giur. e circa 6 migl. a sett. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze, dalla qual città il monastero di Vallombrosa dista circa mi gl. 18 a lev., un quarto di migl. a scir. dell' Eremo devoto delle Celle, noto comunemente col vocabolo di *Paradisino*, e miglia 3 4/2 a scir. del magnifico resedio di *Paterno* sotto Magnale.

Non vi è italiano, non viaggiatore di oltremonti, il quale venendo in Firenze per ammirarne le sue bellezze trascuri di recarsi nella calda stagione al romantico monte ed alla Badia di Vallombrosa.

Il grandioso suo labbricato, che mette in mezzo alla clausura una devota, bella e ricca chiesa, sa contrasto alle cupe soreste ed alle sempre verdi praterie che lo circundano.

Avvegnaché la natura selvaggia del 180go, la tinta nerastra delle selve di abeti che lo fiancheggiano, alle quali annosi Leggi fanno corona, la cadula delle acque spumeggianti del torr. Vicano di S. Ellero che romoreggia fra rupi immense di cadenti macigni; l'erba ed i fiori montani che cuoprono i tappeti di quei prati, i colpi delle scuri che abbattendo le antenne naturali degli abeti, interrottamente in quel silenzio rintronano, tuttoció offre a chi contempla la Vallombrosa un aspetto di malinconica solitudine tendente al raccoglimento ed alla meditazione religiosa ed assai confacente per fornire materia di serie riflessioni, siccome le offr) nel sec. XV al divino Ariosto nel suo Orlando Furioso, e più tardi all'inglese poeta Milton nel suo Paradiso perduto.

Il primo de' quali qualificava fino d' allora

la Badia della Vallombrosa

Ricca e bella, nè men religiosa E cortese a chiunque vi venia. (Canto XXII. Stansa 36.)

Non starò qui a ripetere, rispetto alla storia prim tiva di cotesta Badia, quanto su detto altrove, e segnatamente agli Art. Auriano (S. Elleno di) e Magnale, ne ciò che disse prima di me l'abate don Fedele Soldani ne Francesco Fontani nel suo Fiaggio pittorico della Torcana: sivvero aggiungero, che il primo Fremo di S Maria d'Acquabella, ossia di Fallombrosa, nel 1043 era già stato edificato da S. Gio. Gualberto primo istitutore di quella Congregazione mon istica, tostoche un pio siorentino con atto del 27 agosto di quell'anno donò alcuni beni al Mon. di S. Maria d'Acquabella. — (Acc. Dire. Fior. Carte della Vallombrosa).

Infatti nell'anno 1039, epoca della donazione fatta a S. Gio. Gualberto da Itta hadessa del Mon. di S. Ellero, l'Imp. Corrado I con suo privilegio confermò ai monaci ritirati con S. Gio. Gualberto in Vallombrosa tutti i pussessi avuti da esse monache in dono, e fu probabilmente allora che il santo fondatore segnò il luogo per edificare costassù la prima Badia di S. Maria della poi di Fallombrosa.

Arroge a ciò un atto pubblico del maggio 1068 scritto nel Mon. di Rosano sull' Arno, col quale il conte Guido di Poppi e la contessa Ermellina sua consorte rinunzierono a S. Gio. Gualberto i loro diritti ma monte Taborra (il monte oggi detto di Secchieta) nel cui fianco occidentale risiede la Bartia.

Alla stessa donazione servì di conferma altra scrittura, rogata in Strumi presso Poppi li 31 gennajo 1104, mercè cui la contessa Emilia di consenso del suo marito C. Guido confermò la donazione del 1068 kitta dal conte Guido di lei suocero alla felice memoria dell'abate maggiore Gio. Gual*b-rto* nella persona dell'abate e cardinale Bernardo (Uberti) che allora presedeva alla S. Congregazione Vallombrosana, e per esso al di lui rappresentante don Tendorico preposto della V. Ilombrosa. Alla qual Badia essa donna concede molti terreni, case e chiese, guas ego (cito le parole dell'istrumento) habere, tenere, et possidere visa sum, vel alii per me, sicut mihi evenerunt per chartulam donationis, et scriptum Mon. GIRCAP cum utraque ripa ( Ficani) a ME-LOSA usque ad Fractan jugum Alpis etc. .... omnia in integrum infra circuitum istum, sicut suit recta per curtem de Ma-GNALE cum ecclesia ibidem posita, et cum curte de Pasiana, quemadmodum ego praprietario nomine habere et tenere videor ez parte jam dicti viri mei etc. — Rogò l'istrumento il notaro Lamberto.

Nè debbo tacere della celebre contessa Matilde munifica benefattrice di questa Badia che arricchi di beni e di privilegi amplissimi concessi alla Congregazione preseduta dal piissimo Card. Bernardo Uberti.

Accresciuto col servore religioso il numero de monaci si pensò a edificare nel secolo XV in Vallombrosa una più vasta clausura con chiesa più decente. Il suo monastero frattanto su in più tempi e solib il governo di varj prelati dello stesso Ordine religioso accresciuto, abbellito e uel 1640 decorato di magnifica facciata dal Padre Abate don Averardo Niccolini di Firenze.

Dissi che la chiesa della Vallombrosa fu abbellita e rifatta nel secolo XV. Al qual secolo ci richiama il bellissimo attico di marmo, traslatato in fondo alla chiesa, il quale fu fatto nell'oltohre del 1487 sollo il governo del Pad. Abate don Filippo Francesco de Melani di Firenze, siccome apparisce da da un'apposita e lunga iscrizione.

Non farò parola nè della struttura nè delle bellezze della chiesa attuale, la quale trionia in mezzo del chiostro, essendo essa siala esatiamente descritta dall'autore del

Viaggio pittorico della Toscana.

Due buoni secoli dopo la istituzione della Congregazione di Vallombrosa (nel 1255) vennero riuniti a questa Badia i beni di S. Ellero, le cui monache furono traslatate a Firenze, a condizione che l'abate e monaci di Val'ombrosa, viventi le recluse state in S. Ellero, dovessero ricevere un vitalizio e conservare l'uso del verchio loro monastero.

Intorno a quel tempo medesimo fu edificato sopra il risalto di una rupe l'Eremo detto delle Celle, più noto attualmente sotto il vocabolo di *Paradisino* , luogo in ogni lempo santamente frequentato, e nel principio del secolo XIV dal monaco Vallombrosano beato Giovanni da Catignano di Gambassi abitato, sicche dall'Eremo predetto fu poi appellato il B. Giovanni dalle Celle.

Il quale beato mostrò nei suoi tersi scritti come assai bene si possono associare santità di costumi, amore per lo studio e purgatezzi di lingua italiana nello scrivere. —

Veil. Catignano di Gambassi.

Nè debbo passare sotto silenzio aver servito colesio Eremo di spirituale e spontanco ritiro a molti altri distinti religiosi della stessa Congregazione Vallombrosana, i quali alla purezza del vivere congiunsero l'amore alle scienze ed alle belle arti, come fu il chiaro bolanico Don Buono Faggi, e per ultimo Don Enrico Hug ford ripristinatore in Toscana dell'arte della scagliola.

Ora questo locale per le cure dell' Abate attuale di Vallombrosa don Silvano Gori, e del suo camarlingo don Vitaliano Corelli è stato talmente abbellito, e resone più comodo l'accesso, che di Eremo angusto e di penitenza vedesi ridotto ad un vero Parudisino terrestre.

All'Art. Abazia di Passignano fu indicata l'epoca nella quale il potente abate Ruggieri de' Buondelmonti, dopo avere sul declinare del secolo XIII governato per molti anni la

676

celebre Badia di Passignano, nel 1998 potè salire sul primo gradino della gerarchia Vallombrosana ficendosi dichiarare Abate generale di quella Congregazione, e su esso medesimo, che nel 20 agosto dell'anno 1302 ottenne dalla Signoria di Firenze una provvisione assai favorevole, quella cioè di potere render ragione per mezzo de'suoi visconti o vicari nei castelli e distretti di Magnale e di Ristonchi, come pure nelle ville di Tosi, di S. Martino a Pagiuno e di Catiliano o Caticciano sollo Magnule. Il quale Abate Ruggieri, mentre risedeva nel palazzo del Guarlone sull'Arno dirimpetto alla Badia di S. Salvi, nel 16 agosto a 3 a 6, giorno penultimo della di lui vita, dettò il suo testamento col quale rimordendole la coscienza, volle che fossero restituiti alle Badie di Passignano e della Vallombrosa gli arredi preziosi ed i vasi sacri di argento che egli durante il suo governo si era arbitrariamente appropriato. — Ved. Guanconn.

Questa insigne Bad a si conservò di secolo in secolo devota, coriosa di monaci esemplari non meno che cortesi e dotti, fino a che all'invasione delle truppe francesi (anno 1808) ogni ordine monastico fu rovesciato e con 1550 caddero i primi santuari della Toscana. Allora il monastero della Vallombrosa (1809) non solo fu vuotato dei migliori oggetti di belle arti, ma venne indiscretamente dilapidato; allora la bella chiesa ricca di sante reliquie, di arredi sacri, di vasi di argento, di lavole di pittori distinti trovossi spogljata; allora la doviziosa e celebre biblioteca di questa Badia copiosa di codici, di rarissime edizioni di libri e di opere pregevoli degli stessi monaci della Vallombrosa furono messe quasi direi a ruba ed in gran parte disperse.

Finalmente al ritorno del legittimo sovrano in Toscana, anche la Vallombrosa risorse, e si ripopolò di monaci, in guisa che ritornando all'antico splendore essa continua a fiorire all'ombra della pristina disciplina e della valida protezione dell'Augusta Famiglia felicemente regnante.

Chi poi fosse curioso di conoscere l'epoche diverse della prima fondazione, che alcuni con l'abate Vallombrosano don Fedele Soldani, attribuirono all'anno 1015 anzi che dopo; chi volesse sapere l'epoca dell'approvazione della nuova Congregazione anno 1055; della soppressione (ott. 1810) e della ripristinazione di cotesta Badia, (genn. 1819) potrà leggere un' apposita iscrizione in marmo esistente sotto il portico della chiesa di Vallombrosa.

VALLOMBROSA (MONTE sella).—
Questo monte di cui fanno parte quelli già
denominati Tubora e Acquabella si eleva
fra il Val-d'Arno tiorentino e quello del Casentino avendo alla sua base meridionale il
torr. Vicano di S. Ellero, a maestro le
sorgenti del Vicano di Pelago ed il poggio della Croce vecchia di S. Miniato in
Alpe col monte della Consuma, mentre
dalla parte di scir. il monte di Secchieta si
annesta con i gioghi più occidentali di Pratomagno.

Passato appena di mezzo miglio il vasto edifizio della Grancia vallombrosana di Peterno, di cui si fece parola al suo articolo, dopo avere costeggiato di costà la base australe ed orientale del poggio di Magnale, avendo sotto i piedi la profonda ripa del torr., si arriva al ponte sul Vicano di S. Ellero. Alla sinistra del quale ha principio la salita del monte della Vallombrosa. Di là il viaggiatore lasciando alla sua destra il povero villaggio di Tosi coperto de una selva di castagni, continua per circa un miglio e mezzo di salita in mezzo ai castagneti, finché fra le colonne delle Croci sottentrano le piante di abelo tramezzate di quando in quando da verdi praterie, dove, presso una vasta peschiera a mezza costa del monte omonimo, ed in un inschatura del Vicano di S. Ellero si erge a guisa di turrita regia alpestre la grandiosa Badia di Vallombrosa. — Due terzi di miglio sopra la Badia gli abeti cominciano ad alternare con le vecchie piante di faggi, le quali dominano più in alto quasi sole fra amene praterie irrigale e mantenute sempre verdi da limpidi ruscelli di acque silvestri.

Per uno che ami d'occuparsi nella contemplazione della natura, diceva a questo proposito l'abate Fontani, non vi ha forse altro luogo in Toscana, dove nel suo orrido egli la possa ravvisare più attraente e maestosa quanto nel monte della Vallombrosa.

Non è quì luogo d'individuare i sorprendenti e variati punti di vista che presentano i contorni della Vallombrosa, non le simetriche disposizioni degli abeti introdottivi dai discepoli di S. Gio. Gualherto; ripeterò bensì ciò che mi disse un vecchio ed esemplare Vallombrosano restato dopi il 1815 per del tempo solo in quel grandioso spogliato monastero: cioè, che egli in mezzo alle spaziose selve di castagni ripiantò i delicati meli di Svezia, i quali semi mezzo secolo innanzi vi recava un monaco di nazione inglese, ma il di cui frutto si era imbastanlito; egli mi aggiunse, che mentre fu solo costassù andò propagando per k nude praterie sopra 100,000 abeti; e che per di lui cura su seminata nei prati alpini una qualità di grano dello Andriolo (triticum hibernum spica rubra L.) il quale anche presso la sommità del monte vegeta, granisce e fruttifica assai bene, talchè con questo importante cereale i monaci della Vallombrosa suppliscono alle pristine culture dello spelta e della segale, senza dire della copiosa raccolta che da qualche tempo usasi odà dei bulbi di ottime patate, ecc.

Rispetto al mantenimento di quelle selve lasciò un' utile lavoro il sacerdote Vallombrosa, don brosano, già camarlingo di Vallombrosa, don Antonio Fornaini nel suo Saggio sopra l'utilità di ben conservare e preservare le foreste, pubblicato in Firenze nel 1825.

VALLUCCIOLE nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (SS. Primo e Feliciano) nel pievanato, Com. e quasi 4 migl. a maestr. di Stia, Giur. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede sul fianco meridionale del monte della Falterona, ed è la parrocchia che più si avvicina alla cresta di quell' Appennino, ed alle sorgenti del Capo d' Arno, le quali scorrono a pon. della chiesa de' SS. Primo e Feliciano a Vallucciole.

La parr. stessa di Vallucciole nel 1833 contava 319 abit.

VALNERA nella Valle del Lamone. — Cas. con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere Com. e Giur. di Marradi, Dioc. di Faenza Comp. di Firenze. — La parr. di S. Pietro a Valnera nel 1833 contava 56 abit.

VALPIANA DELLA MARRIMA MASSETANA in Val-di-Pecora. — Borgata lungo lo stradone che da Massa guida a Follonica, dirimpetto alla Chiesa nuova, e poco lungi dalla diruta pieve di Vignale. — È celebre Valpiana per le sue ferriere mosse dalle acque dei torr. Ronna e Venelle nella parr. Com. Giur. Dioc. e circa 6 migl. a ostro-lib. di Massa-Marittima, Comp. di Grosseto. — Ved. Follonica e Massa Marittima, Comunità.

VALPROMARO (Valle Prumaria) nella Valle del Serchio. — Cas. con ch. parr. (S. Martino) nel piviere di S. Macario, Com.

Giur. e circa 4 migl. a scir. di Camajore, Dioc. e Duc. di Lucca.

È situato in poggio lungo la strada antica della Freddana (forse la Francesca) dove su uno spedale per i viandanti e pollegrini. — Ved. Macanio (S.)

La parr. di S. Martino a Valpromaro nei 1832 noverava 208 abit.

VAL-SAVIGNONE nella Valle-Tiberina toscana. — Ved. Massa-Verona, Pieve S. Stepano e Savignone.

VALTRIANO DI CENAJA. — Ved. Triana (Piere Di).

VARA, e VAL pi VARA nella Magra.—
Cotesta fiumana che dà il titolo ad una valle secondaria, ossia vallone versante le sue
acque nel fi. Magra, è attraversata nella
parte superiore dalla nuova strada postale
di Genova che dalla Spezia entra in Valdi-Vara rimontando la medesima fino a Malborghetto per avviarsi di là a Genova lungo
la Riviera di Sestri di Levante ecc.

Una delle sorgenti più alte di questa fiumana esce dai limiti prescritti alla presente Opera, mentre nasce sulle spalle occidentali de' poggi che diramansi dal Monte Gottaro.

Rispetto ad una parte della fisica struttura di colesto vallone meritano di esser lette le osservazioni del Prof. Angelo Sismonda accompagnate da una carta geognostica, pubblicate nel T. IV. Serie II delle Memorie della R. Accedemia delle Scienze di Torino. Le quali osservazioni mirano a far conoscere non tanto la natura delle rocce sulle quali scorre la Vara dentro il territorio del R. Sardo, ma l'andamento della stessa fiumana, la cui origine più remota si nasconde fra i monti del Ducato di Parma, mentre il ramo destro della medesima nasce nell' Appennino Ligure. — Di costà pertanto la Vara dirigendosi verso lev.-scir. raccoglie alla sua destra i fossi che scolano in essa dai poggi di *Carrodano* , di *Bor*ghetto, di Riccò, di Beverino e di Valerano, poggi tutti che fanno spalliera al golfo ed alla città di Spezia.

Si vuotano poi dal lato sinistro nella Vara i torr. che scendono dall' Appennino di Godano, da Monte-Rotondo e dal Corneviglio, tra i quali rammenterò il torr. Cavrignola alla Rocchetta di Vara, e l'Usurana di Calice, finchè alla base meridionale del poggio di Albiano la Vara, dopo circa 16 miglia di cammino, si accoppia e si confonde col fiume Magra.

Fanno parte di questo vallone, a netro della fiumana, il popolo di Carro compreso nella Dioc. di Genova e l'intiera Comunità di Carrodano formata di due popoli (Carrodano superiore e Carrodano inferiore) tutti tre popoli compresi nel Mandamento di Levanto del Regno Sardo, stati tralariati nel Prospetto statistico annesso all' Art. Serma.

Sono pure situate alla destra della Fara le Comunità di Arcola, di Beverino, di Borghetto di Fara, di Bonastola, di Follo, di Pignone e di Riccò; spettano poi al sinistro lato del vallone medesimo le Comunità di Brugnato, di Bolano (in parte), di Godano e di Zignago, tutte comprese nella Provincia di Levante del R. Sardo.

Altronde appartengono al territorio disunito della Toscana Granducale, dallo stesso lato, i paesi di Calice e Veppo, ed al Ducato di Modena quelli di Suvero e Rocchetta di Vara. — Ved. all'Art. Valle il Prosperto statistico della Valle della Macana e valloni annessi.

VARANO in Val-di-Magra. — Cast. che fu capoluogo di un feudo de' March. Malaspina, con ch. parr. e arcipretura (S. Niccolò) nel cui popolo è compresa la rocca di Tavernelle, Com Giur. e circa migl. 3 a grec. di Licciana, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede in monte sopra la confluenza del Canalone nel Tavarone che scende dalla sommità dell'Alpe di Linuri presso il confine del territorio comunitativo di Fivizzano del Granducato, col quale fronteggia verso scir. di Varano.

L'exfeudo di Varano, di cui facevano par-Le Apella e Tavernelle con altre villate, fu dei marchesi Malaspina di Olivola toccato nelle divise del 1275 a Franceschino figlio del March. Bernabò di Obicino 1, dal quale discesero tre fratelli figli del fu March. Marco, stati tutti tre uccisi nel giorno medesimo (anno 1411) da un capitano della rocca di Tuvernelle, cioè due di essi in Varano, e uno in Olivola, sollevando contro quei tirannetti i popoli di Varano, Apella e Tavernelle per darli al Duca di Modena, siccome avvenne di satto. - Nell'exsendo di Varano esiste l'antico Cas. di Apella presso la distrutta Badia di Lipari. — Ved. APRILA, e BADIA DI LIWARI.

La parr. di S. Niccolò a Varano nel 1832 aveva 369 abit.

VARCHI, o WARCHI (MONTE). - Ved. Monte-Varchi nel Val-d'Arno supriore.

VARIGNANO nel Golfo della Spesia. — Seno o cala con vasio e comodo lazzanta fabbricato a cavaliere di un' anna profesia sopra lo sprone che separa questa dall'ata cala contigua delle Grazie.

Dai documenti pubblicati dal Mentei nelle Antichità Estensi si ha la notizia, de in Varignano fino dal secolo XI possedenze beni i marchesi Estensi, i Malaspina e la consorti. Infutti a cotesto luogo ne richimano due istrumenti scritti nel distretto di Arcola li 6 genn. 1056 e 3 sett. 1058, el primo de' quali un March. Guido figlio di fu marchese Alberto donò, e col secondo ne March. Oberto di lui fratello confernò h donazione fatta dal primo al monastero di S. Venerio nell' Isola del Tino, delle pazioni di beni di loro pertinenza, posti in Varignano, Panicaglia, Cignano e Panicaglia. — Ved. Frezzaro e Panicaglia.

Il Lazzaretto di Varignano su sabbriato dalla renubblica di Genova nel principio del secolo XVIII, ridotto un secolo depo dal governo sancese ad uso di Bagno pi forzati.

Attualmente mediante i lavori che, depoceduto il paese al Regno-Sardo, furoso suguiti costà, il locale di Varignano è stato ridotto all'uso primitivo di Lazzaretto, sel popolo di Panicaglia in S. Maria alle Grazie, Com. di Portovenere, Mandamento della Spezia, Dioc. di Luni-Sarzana, R. Sardo. — Ved. Spezia (Golfo della).

VARLUNGO (Vadum Longum). — Brgata nel suburbio orientale di Firenze con ch. parr. (S. Pietro) filiale della pieve di Ripoli, nella Com. di Rovezzano, Giur. di Fiesole, Dioc. Comp. e circa un migl. e mezzo a lev. di Firenze.

Dell'origine palustre di questa controli soggetta spesso ad allagarsi, lo dichiara il nome Pado longo corrotto in Parluage, e meglio ancora il vicino Guarlone, come luogo dove l'Arno si guadava nella guin che lo guadò costà nel 1313 l'esercito di Arrigo VII. — Ved. Guarlone (Villa sel)

È Varlungo una borgata sparsa di case, di ville, orti e poderi fra il popolo di S. Salvi e quello di S. Andrea a Rovezzano, fra la stradone, che esce dalla Porta alla Croce e la ripa destra dell'Arno, cui trovasi prosina la ch. parr. di S. Pietro a Varlungo.

YARL

La quale chiesa si crede rammentata fino dal secolo VIII quando vi possedeva una corte la Badia di Nonantola.

All' Art. Roversano citai un istrumento del 3 luglio 1077 relativo alla conferma di una donazione fatta al capitolo del Duomo, allora in S. Giovanni di Firenze, da un Adimari figlio del su Bernardo degli Adimari e da Gasdia de' Cerchi vedova di Uhaldo Adimari sua cognata, abitanti poco lungi dalla chiesa di S. Reparata in Firenze (nel Corso detto tuttora degli Adimari), i quali offrirono al Duomo medesimo alcuni beni che emi possedevano in Varlungo e a Rovezzano sotto il piviere di S. Pietro a Ripoli, già detto a Quarto.

Il tratto più importante dell'Arno sopra Firenze è, diceva il Morozzi, da Rovezzino alla Zecca-Vecchia, come quello che da due fertili pianure è messo in mezzo; ed è in vista di ciò che il citato Morozzi nel suo Ragionamento sullo stato antico e moderno dell'Arno, citava le frequenti relazioni d'ingegneri fatte dal 1371 al 1724 onde riparare ai guasti apportati dalle piene dell'Arno.

Quali danni recasse costà la spaventosa piena del 1380 si può arguire dalla sovvenzione accordata al rettore di S. Pietro a Varlungo a cagione di quanto aveva sofferto la stessa chiesa per un mulino ivi presso fabbricato sull'Arno. Il qual mulino fu malmenato di nuovo dalla piena del 17 agosto 1453 quando l'Arno ruppe nel piano di Varlungo presso la steccaja del detto mulino, coll'uscire dal suo letto infino alle mura della città.

Avvertasi che di un mulino esistito nel popolo di S. Pietro a Varlungo e portato via dall' impeto delle acque nel mese di maggio 1415 sece menzione un istrumento citato dal Morozzi.

Ciò non ostante continuando l'Arno a danneggiare in questa sezione, nel primo ottobre del 1465 fu satta un imposizione di sorini 8932 per riparare ai danni che cotesto siume saceva dal mulino di Varlungo insino alla Pescaja della Zecca-Vecchia.

Ma le piene venute in seguito nel genu. del 1466, negli anni 1502, 1504 e 1547, quelle del 1557, del 1621 e del 1647 recarono nel tragitto fra Varlungo e Firenze danni incalcolabili, talchè dopo la piena del 1647 testè accennata, il Granduca Ferdinando II ordinò ad Alfonso Parigi, a Francesco Nave, ad Annibale Cecchi, a Vincen-

zio Viviani ed a Pier Francesco Silvani di studiare bene la causa, e quindi esporre il loro parere e suggerirne il rimedio. Ma questi due ultimi con relazione del 3 giugno 1651 dichiararono di essere del parere medesimo cha avevano esternato sino da quando si recarono a visitare la detta sezione dell' Arno con il Torricelli, con Alessandro Bartolot.i, e con Baccio del Bianco, cioè: che il lavoro da S. Lorenzino, dirimpetto a Rovezzino, si ficesse di muro e non di pali e che si sortificasse e si allungasse la palizzala della la *steccaja reale di Varlungo* accanto all'argine del podere de' Castelli; infine, che si facesse un fosso onde costringere l'Arno a tornare nel suo letto.

A Braccio Manetti ed al Padre Famiano Michelini, entrambi allievi di Galileo, fu data la soprintendenza di quei ripari, ma tanti furono gli ostacoli frapposti dai possidenti frontisti che dovettero essi rinunziare alla commissione affidatagli.

Finalmente nel 1564 su approvato il progetto di Vincenzio Viviani, cioè, di afforzare il muro reale alla Zecca Pecchia, lo che su egregiamente effettuato; ma il sosso da esso lui proposto non venne, almeno per allora, eseguito.

Lo stesso Vincenzio Viviani su il prescelto a sopraintendere alla porzione dell'Arno da Varlungo a Firenze, in guisa che al medesimo appartengono diverse relazioni satte al Magistrato della Parte, una delle quali del 28 dic. 1672 tratta di restaurare la steccaja reale di Varlungo. — (F. Monozzi, Oper. cit. P. II.)

Cotesta steccaja di Varlungo peraltro servì di motivo ad un mercante casentinese, Bastiano di Luca Tanzini, di recare da Stia a Varlungo nella seconda metà del sec. XVII la sua sabbrica di pannilani. — Allo stesso Bastiano si deve pure una filanda di seta che pose nella propria abitazione a Varlungo, abitazione che su dai suoi bisnipoti nel 1819 alienata ed attualmente posseduta da un Bertelli di Firenze.

Assai più noto è Varlungo per aver dato argomento a diversi chiari uomini di scrivere in prosa e in versi di luoghi e persone che rammentano la contrada di Varlungo. — Citerò fra gli altri Giovanni Boccaccio, il quale compose una novella sopra due villici ed un prete da Varlungo; quello stesso che scrisse pure in ottava rima il suo Ninfale fiesolano personificando i due torrentucci Affrico e Mensola che dai colli di Majano e di Settignano scendono in Arno dentro i confini di Varlungo. Più tardi Varlungo diede argomento al grazioso Idillio del Lamento di Cecco da Varlungo del Baldovini, e ad altri due Idilli dello stesso genere dell' abate Clasio.

La parr. di S. Pietro a Varlungo nel 1833

contava 397 abit.

VARNA in Val-d'Elsa. — Vill. già Cast. la cui ch. parr. (S. Giovanni Evangelista) è compresa nella Com. e presso il confine a grec. del territorio di Montajone, dalla qual Terra il Vill. di Varna dista circa 4 migl., nella Giur. di Sanminiato, piviere di Gambassi, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Risiede sul dorso dei colli che si propagano dalla pieve di Chianni verso Catignano e Varna sino alla ripa sinistra dell' Elsa, fra la stessa fiumana che gli resta a grec. ed il rio di Chianni, che scorre al suo pon.

La memoria più antica a me nota relativa a cotesto paesetto di Varna credo che sia un atto pubblico rogato in Varna nell'anno 1105, col quale i due fratelli CC. Ugo e Lottario, figli del C. Guglielmo de' Cadolingi di Fucecchio, diedero l'investitura di una loro corte posta in Germagnano a diversi loro fedeli. Nell'anno medesimo li stessi due fratelli rinunziarono alla Badia di Fucecchio la metà delle rendite che essi ritraevano dal loro castello e distretto di Catignano presso Varna. — Ved. Catignano di Gamassi.

Che Varna però si meriti una più remota origine lo fanno credere le anticaglie e le urne cinerarie trovate ne' suoi contorni.

Vi fu ancora chi dubitò, che da cotesto paese tracsse il soprannome il Virgilio del medio evo, Lorenzo Varnense, autore del poema epico sulla conquista jatta dai Pisani nel principio del secolo XII delle Isole Baleari, seppure non debba per shaglio degli amanuensi leggersi quel Varnense per Vornense, cioè di Vorno nel Lucchese, piuttosto che di Varna in Val-d'Elsa.

Riserisce bensì a questo casale una lettera della Signoria di Firenze del 6 marzo 1313 diretta al suo vicario nelle parti di Val-d'Elsa, residente in Certaldo, con la quale se gli ordina di sar resistenza all'esercito di Arrigo VII che dall'assedio di Firenze si dirigeva in quelle parti, e di sar anche incendiare la villa di Varna acciò uon ser-

visse al medesimo di comodo per accampatti la sua armata. --- (Anch. DELLE RISOREM DI FIR.)

All'epoca del sinodo volterrano del membre 1356 esisteva costà sulla strada pubblica un ospedaletto sotto il titolo di Si Maria, da lungo tempo soppresso e riunti con i suoi beni a'la chiesa parr. di S. Garvanni Evangelista a Varna; la quale parr

nel 1833 contava 377 abit.

VARRAMISTA (VILL 1 DI) nel Val-d'Arno inferiore. — Questa grandiosa villa signorile de marchesi Capponi prese il table di Farramista da quello più antico di Fale Ramista. — Essa risiede in una dook co'lina non più che go br. **s**uperiore al li vello del mare Mediterranco, fra il ima Chiecinella e la posta de cavalli di Castel del Bosco, nel popolo che su di S. Remipo in Valle Ramista, notato nel catalogo delle chiese appartenuto alla diocesi di Luca del 1260 che su sotto la distrutta pieve di Lavajano, riunita sino d'allora a quelli di Monte-Castello, nella Com. Giur. e circi 4 migl. a lev. di Pontedera , Dioc. di Siaminiato, già di Lucca, Comp. di Pin. -Fed. LA FAJANO (PIEFE DI).

VARRAZZANO DI LAMPORE CHO.

— Cas. presso la sommità del Monte Albino nel popolo di S. Baronto, Com. e circa due migl. a sett.-maestr. di Lamporecchio, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firmi.

Asceterio di monache sotto il titolo de Samuosa di l'arrazza me riferisce fra le altre una carta del monolo di S. Mercuriale a Pistoja del 19 considero alle monache di S. Mercuriale del S. Martino di l'arrazzano la chiesa di S. Mercuriale di Pestoja. Del monastero di l'arrazzano esistore mo'ti ricordi nei secoli posteriori fra le membrane di quello di S. Mercuriale, ora adi Arch. Dipl. Fior., confacenti a dimostrarche nei contorni di l'arrazzano tino d'allora possedevano beni i conti Grisdi.

Ma il Mon di S. Mertino di Parrazza: nel 1173 era già unito a quello di S. Mendriale di Pistoja; avvegnachè nel 30 giuen di detto anno tre persone pie investina, nome del Mon, di S. Mertino di Parrazza: donna Agnesa badessa di quello di S. Mercuriale di un podere posto in Pitiano, a Montale); e meglio ancora lo dichima un istrumento del 13 luglio 1269 relative ai relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269 relative ai proposto del 13 luglio 1269

la vendita fatta ad un converso del Mon. di S. Mercuriale, custode per conto di detto Mon. della chiesa di S. Martino a Varrazzano, di un pezzo di terra posto presso Varrazzano in luogo detto la Croce.

VASO (MONTE). - Ved. MONTE-VASO

ed il Supplemento.

Vecchializia. — Ved. Ponte a Serchio

e l'Art. seguente.

VECCHIANO (Veclunum) nella Valle inferiore del Serchio. — Co trada composta di due popoli, S. Alessandro a Vecchiano maggiore, e S. Frediano a Vecchiano missore, la prima pieve già filiale della battesimale di Rigoli, e la seconda cura, una volta compresa nel piviere di Pugnano. — È Vecchiano capoluogo di una nuova Comunità staccata nel 1810 da quella de' Bagni di S. Giuliano, sotto la Giur. medesima nella Dioc. e Comp. di Pisa.

Risiede in pianura sulla ripa destra del Serchio nel gr. 43° 4' latit. e 28° 3' long., quasi 3 migl. a pon.-maestr. de' Bagni di S. Giuliano, migl. 4 1/2 a sett. di Pisa, e

8 a lib. di Lucca.

Fra le memorie superstiti per ora conosciute, la più antica, che rammenti cotesta contrada, comparisce in una carta del 28 settembre anno 762, pubblicata nel T. IV. P. I. delle Memorie lucchesi, mercè cui Peredeo Vesc. di Incca permutò con il rettore della chiesa di S. Frediano alcune moggia di terreno in cambio di 53 moggia di altra terra spettante alla chiesa di S. Michele posta in Vecchiano.

Il secondo documento è dell'agosto 786 scritte in Vecchiano, relativo alla donazione satta da uno di questa contrada dei beni che il di lui avo sondatore della chiesa di S. Pietro presso le mura di Lucca aveva assegnato a quella chiesa in Vecchiano, i quali beni erano situati alla destra e sulla sinistra del siume Serchio, cioè, ultra st. Auserclo et de ista parte Serclo.

Anche nel giugno dell'anno 956 il Vesc. di Lucca Corrado allivellò diversi beni di suolo che la chiesa di S. Pietro Somaldi fuori di Lucca possedeva nei confini di Vecchiano. La quale enfitcusi venne pine tinnovata per atto pubblico del 12 ottobre 968 a favore dei primi affittuati dal vescovo lucchese Adalongo; da quello stesso vescovo che per rogito scritto in Lucca nel 4 dicembre del 967 aveva affittato ad uno da Vecchiano la chiesa di S. Frediano posta

in detto Cast. con le terre ad casa appartenenti nella misura di tre moggia, situate nel monte di Oliveto.

Cotesta chiesa di S. Frediano a Vecchiano era di antico giuspadronato della basilica de' SS. Vincenzio e Frediano di Lucca, siccome lo dichiara un'altra carta di quello stesso Arch. Arciv. quando nel 1016, Grimizzo Vesc. di Lucca allivellò fra le altre cose la chiesa di S. Frediano a Vecchiano di padronato di quella de' SS. Vincenzio e Frediano di Lucca. — (Memor. Lucca. T. IV e V. P. II e III.)

Arroge che una membrana del 29 nov. 984 rammenta i possessi che aveva nei confini di Arena la chiesi di S. Frediano di Lucca.

Da quanto finora è stato indicato apparisce, che prima del mille non meno di due chiese portavano il vocahole di Vecchiano, una dedicata a S. Frediano, cura tuttora esistente, e l'altra a S. Michele, da lungo tempo stata eretta in plebana sotto il vocabolo di S. Michele a Ponte a Serchio, cui su annessa la chiesa di S. Filippo a Vecchializia.

Oltre la suddetta chiesa di S. Frediano portava il distintivo di Vecchiano nel secolo XI un'altra cappella dedicata a S. Bartolommeo, la quale nel 1056 fu donata al capitolo della Primaziale di Pisa, e che nei secoli più moderni fu ammensata alla pieve di S. Alessandro a Vecchiano.

Finalmente all'Art. CELLA DEL PAETE RUSTICO nel Monte Pisano citai un istrumento del 30 marzo 1205, col quale Ubaldo Arciv. di Pisa donò al superiore dell'Eremo di detta Cella de' beni posti nei confini di Vecchiano maggiore con un colle coltivato a olivi ed il sottostante padule.

Dal catalogo delle chiese della diocesi pisana compilato nel luglio del 1371 (stile comune) si apprende, che a quel tempo la chiesa ora pieve di S. Alessandro a Vecchiano faceva parte del pievanato di Rigoli, mentre le altre appartenevano al piviere di Pugnano.

Il defunto Ab. Domenico Bertini nel compilare il Vol. IV delle Memorie per servire all'istoria del Ducato di Lucca, trovando in Vecchiano nel secolo X la chiesa di S. Frediano di giuspadronato della basilica omonima di Lucca crede, che fino a Vecchiano a quella età estendessero la loro giurisdizione i vescovi lucchesi, e che questo paese tosse uno dei punti estremi della loro

diocesi innanzi che passasse a far parte di quella di Pisa.

Che però il giuspadronato di una o di più chiese ed il possesso de'loro beni non avesse che fare punto nè poco con la giurisdizione ecclesiastica, fu altrove in più luoghi di quest' Opera avvertito, e segnatamente all' Art. Lucca, Diocesi, e Verruga (Monte della).

Alla nuova pieve di S. Alessandro a Vecchiano venne assegnata la parr. di S. Frediano suddetta, cui fu annesso il popolo di S. Maria in Castello, oltre la cura di S. Pietro a Malaventre con la parr. soppressa di S. Lorenzo in Poggio, più la cura di S. Simone a Nodica.

Cotesta contrada fu ripetute volte il teatro di azioni bellicose fra i Pisani, i Lucchesi ed i Piorentini, siccome fu avvisato agli Art. Avana, Caracero-Raccio, Matato, e Noneca. La stessa contrada di Vecchiano per lungo

tempo è stata compresa nella potesteria di Ripafratta, traslatata nel secolo decorso si Bagni di S. Giuliano. — Essa si mantenne sotto il dominio dei Pisani finchè questi conservarono le rocche della Bastia di Nodica e di S. Maria in Castello prese e diroccate dai Fiorentini, la prima nel 1431, e l'altra nel 1436, innanzi di riconsegnare il paese al Comune di Pisa. — Ped. Nona e Castralo (S. Maria in) nella Valle inferiore del Serchio.

Da Vecchiano trasse il casato una illustre famiglia pisana, alla quale se non appartenne quel caldo ghibellino Cino da Vecchiano, compreso fra i banditi di stato nella prima resa di Pisa del 1406, vi doveva appartenere il nobile Girolamo da Vecchiano stato capitano di guerra sotto Pier Luigi Farnese, quando alla morte del Buca Alessandro de' Medici (1537) egli meditò di rimettere in libertà la sua patria.

MOFIMENTO della Popolazione delle due Parroccuse di Veccesaro a cinque epoche diverse, divisa per samiglie.

| Anno | IMPUBERT |       | Abulti |       | commeati<br>dei | ROCLESIAST. | Numero<br>delle | Totale<br>della |  |
|------|----------|-------|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
|      | masc.    | femm. | masc.  | femm. |                 | _           | fumiglie        | Popoles.        |  |
| 1551 | _        | _     | _      | _     | _               | _           | 95              | 519             |  |
| 1745 | 116      | 118   | 97     | 160   | 224             | 9           | 166             | 711             |  |
| 1833 | 38 t     | 273   | 225    | 326   | 657             | 8           | 294             | 1870            |  |
| 1840 | 384      | 394   | 273    | 301   | 732             | 6           | 316             | 2090            |  |
| 1843 | 35o      | 326   | 340    | 349   | 699             | 5           | 332             | 2046            |  |
|      |          |       |        |       |                 |             |                 |                 |  |

Comunità di Vecchiano. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 19339 quadr. dei quali 868 quadr. sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade. — Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 4989 individui, a proporzione di 217 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina dentro terra, dirimpetto a lev. e scir. con una sola Comunità del Granducato, mentre di fronte a sett. e maestr. si tocca col territorio del Ducato di Lucca e dal lato di pon. con il littorale. — Termina col mare, a partire dalla hocca del Serchio fino passato il fortino di Migliarino, di là

dal quale per una serie di termini artificiali trova dirimpetto a maestr. il territorio comunitativo di Viareggio del Ducato di Lucca, col quale l'altro di Vecchiano arriva sino al Lago di Massaciuccoli, la di cui gronda serve a questo di confine verso sett. finchè giunge sulla fossa Barra che dopo breve tragitto oltrepassa per dirigersi mediante termini artificiali da pon. a lev. e poi a grec. sulla strada comunitativa rotabile di Filettole, con la quale si aecompagna alla barca di Ripafratta. — Mediante l'alveo del Serchio sottrentra a confine dirimpetto a lev.-scir. lungo la sua ripa sinistra la Comunità dei Bagni di S. Giuliano,

con la quale percorre il cammino tortuoso del Serchio medesimo per Nodica Malaventre e Torretta fino al suo sbocco in mare.

Fra le strade rotabili, oltre quella antica postale di Viareggio che dalla Torretta fino al podere del confine attraversa nella tenuta di Migliarino il territorio di questa Comunità, si novera quella comunitativa che rimonta la ripa destra del Serchio, passando per Malaventre, Nodica, Vecchiano, Avane e Filettole. Inoltre da Vecchiano si stacca la così detta via Lungo-Monte, la quale guida nell'antica strada Francesca al borgo di Quiesa dopo aver rasentato le falde del poggio di Massaciuccoli.

Fra i corsi principali di seque che attraversuo, o che rasentano il territorio di questa Comunità, contasi per primo il fi. Serchio, il quale costantemente dal lato di scir. ne lambisce i confini; tutti gli altri sono fossi di scolo per ricevere le acque della sua pianura, le quali, o per la fossa di Migliari-no inviansi al mare, oppure per la Fossa Magna e per la Barra entrano nel Lago di Massaciuccoli.— Ved. Fossa Magna.

All' Art. Pisa Comunita', dopo avere indicato, che nel territorio fra Vecchiano e Ripafratta l'alveo del Serchio dovè nei secoli trapassati variare di letto per scostarsi da Pisa, aggiungeva (Vol. IV. pag. 377) che anche nei secoli intorno al XIV la pianura intorno alla città di Pisa era sparsa di perniciosi ristagni di acque.

Infatti se si considera, che il letto attuale del Serchio nel distretto comunitativo di Vecchiano e de' Bagni di S. Giuliano è più elevato della pianura adiacente in guisa che il corso di quel fiume viene rinchiuso fra due potenti argini che lo accompagnano sino al mare, ne conseguita che le fosse ed i canali del territorio di Vecchiano, non potendo sboccare nel Serchio debbono scolare necessariamente nel Lago di Massaciuccoli, oppure nel mare.

Assai trista sarebbe per cotesta pianura l'applicazione della massima esternata da Gioja nella sua Filosofia della Statistica, allorchè discorrendo (P. I. Lib. II cap. s.) delle alluvioni e corrosioni de' fiumi ammette come costante verità, l'innalsamento progressivo dell'alveo de' fiumi, e tra gli argomenti che egli adduce in prova di ciò, cita quello del Po, dicendo, che quel gran fiume dall'epoca in cui è stato rinchiuso tra dighe, ha innalsato in modo il suo al-

veo che la superficie delle sue acque è attualmente più alta dei tetti delle case di Ferrara.

Rispetto all'indole del suolo di questa Comunità esso può limitarsi a due specie diverse, 1.º a quello di trasporto che riveste tutta la pianura fino ai tomboli lungo la spiaggia di Migliarino; e al calcare in gran parte cavernoso che serve dirò quasi di nocciolo ai poggi di Filettole e di Avane, e che io considero come una estrema propagine orientale dell' Alpe Apuana, la quale mediante il monte di Quiesa e quello di Balbano corre a congiungersi con il Monte Pisano.

Ad eccezione pertanto di quelle due colline dove fruttifica maravigliosamente fino dal secolo VIII l'ulivo, tutta la subiacente pianura è un letto palustre che l'arte idraulica de' Pisani ha saputo in gran parte bonificare mediante fosse di scolo, fra le quali le due maggiori di Fossa Magna e Fossa della Barra. Alla quale ultima fossa jo duhito che appelli il diploma dell'Imp. Corrado II concesso nel 1138 a Balduino Arcivescovo di Pisa, cui confermò fra gli altri beni anche i paduli presso Avane, e la fossa o sosse della Barra o Burra come su copiato in quel diploma; curtem de Avane cnm bovario et morlo (sic) et omnibus suis pertinentiis, terras in padule pisana juzta zurrs positas elc.

Che una gran parte dei possessi della Corona d'Italia fino dai primi Imperatori di occidente fosse derivata dagli acquisti fatti lungo le rive del mare e quelle de' fiumi, si è già detto altrove e tornerò a dirlo nell'Arrendica alla presente O, era. Quindi non deve recare sorpresa se il territorio, attualmente compreso nella Com. di Vecchiano, fino dai secoli longobardici spettasse al regio fisco, quindi ai governatori della Marca, dai quali poi si dispensava alle chiese, o ai particolari. — Ved. gli Art. Avana, Caradorando, Malaventar, Migliabino, ecc.

Rispetto allo stato semipalustre della pianura di questa Com. posta tra il Serchio ed il Lago di Massaciuccoli rammenterò il metodo di Olanda inutilmente introdotto coatà nel secolo XVII da un Olandese, che ebbe in mira di asciugare quel terreno col fabbricarvi de' mulini a vento, i quali riescirono inoperosi.

La Comunità di Vecchiano mantiene un medico chirurgo.

Il giusdicente di questa Comunità risiede ai Bagni di S. Giuliano, dov'è il suo ingegnere di Circondario. La cancelleria Comunitativa, l'uffizio di esazione del Registro, la conservazione delle Ipoteche el il tribunale di prima Istanza sono in Pisa.

QU.IDRO della Popolazione della Comunita' di Veccesano a cinque epoche diverse.

| Nome                                                                               | Titolo                                                                                                                 | Di<br>Oi                                                  | Populazione                     |      |              |                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| de' Luoghi                                                                         | delle Uhiese                                                                                                           | iocesi<br>cui<br>ettano                                   | ANNO<br>1551                    | 17.5 | ANNO<br>1833 | ANNO<br>1840                     | 1843                              |
| Avane Filettole Filettole Malayentre Modica Vaccuiano maggiore con l'aunesso di S. | S. Cristina , Pieve<br>S. Maurizio , Rettoria<br>S. Pietro , idem<br>SS. Sanone e Giuda , id.<br>S. Alessandro , Pieve | Tutti i popoli di<br>sta Com. spettano<br>Diocesi di Piw. | 213<br>208<br>160<br>244<br>519 | 122  | 798<br>717   | 738<br>967<br>899<br>744<br>1231 | 725<br>1002<br>793<br>773<br>1239 |
| Maria in Castello<br>Vecchiano <i>minore</i>                                       | S. Frediano, Rettoria                                                                                                  |                                                           |                                 | 302  | 710          | 834                              | 807                               |
| TOTALE Ab                                                                          |                                                                                                                        |                                                           | 1360                            | 1822 | 4989         | 5438                             | 5337                              |

VECCHIEDA (VILLA br) sulla Vara in Val-di-Vigra, — Ped. Cauca.

VECCHIENA o VECCHIENNA (Vinclena) nella Valle della Cornia. — Castellare che diede il titolo ad un comunello, ora bandita compresa sotto la cura di Monte Rotondo, da cui dista circa due migl. a maestr. nella Com. e Giur. e circa 13 migl. a maestr. di Massa Marittima, Dioc. di Volterra, Comp. di Grosseto.

Risiede sulle pendici occidentali dei poggi donde sorge la Comia fra i Lugoni di acido borico del Sasso e il Lago sulfureo di Monte Rotondo.

Sarebbe troppo remota la congettura se a questo luogo di Vecchiena corrispondesse l'altro denominato ad Vinclene finibus Volaterrense, siccome fu letto in una membrana del dicembre 839 pubblicata nel Vol. V P. Il delle Memor. Lucch.

Dei confini comunati di Vecchiena con quelli de! Sasso e di Castizlion Bernardi, presso dove acrevasano un di i limiti del Comunello di Cornia, fu dato un cenno all'Art. Convia, Cast. distrutto.

Il più volte todato Gio. Targioni-Tozzetti ne' suoi Viaggi T. IV. V e VI parlando di questo luogo disse, che il Cast. rovinato di Vecchien i coticamente appartenne ai vescovi di Volterra, ma che tu messo a ferro e fuoco dai Volterrani nel 1235; comecche ad essi poco innanziavesse diretto una bolla il Pont. Gregorio IX per esortarli a desistere dalle ostilità contro il vescovo Pigano de Pannocchieschi ed 1 suoi vassalli, accompagnando i consigli alle minacce di scomunica, alle quali cotesto popolo corrispose col rinnovare i danni contro le terre e castella del proprio vescovo, suoi fedeli e vassalli.

Importantissima reputerei per la storia naturale di questa contrada la notizia inserita da Zacchia Zacchio Volterrano in un codice esistente nella Magli dechiana Class. XXIII. Cod. 72) nel quale si trova l'avviso della comparsa repentina avvenuta nell'anno 1320 di una specie di Lagone Laguna) presso il luogo appellato Veliena sorse da leggersi Veclena). — Ved. Lagoni Volterrani, e Corria fi.

VECCHIETTO in Val-di-Magra. — Cas. con ch. parr. (S. Bertolommeo) nella Com. c Giur. di Aulla, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Serzina, Duc. di Modena.

Cotesto popolo che fece parte del feudo di Aulla è posto in poggio sulla sinistra del fi. Magra fra l' Aulella ed il Tavarone.

Li parr. di S. Butolommeo al Vecchietto nel 1832 contava 274 abit

VECCHIO (CASTEL). — Fed. CASTAL-

VECCHIO (CATABBIO) nella Val-di-Fiora. — Ved. CATABBIO.

— (MONTE). — Ved. Monte Veccaso

in Romagna.

— (S. QUIRICO m) in Val-di-Pesa. — Cas. il cui popolo da lunga età su soppresso nel piviere di S. Giovanni in Sugana, nella Com. e Giur. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Pirenze.

VECOLI, o VECOLE nella Valle del Serchio. — Cas. con ch. parr. (S. Maria e S. Lorenzo) nel piviere di S. Macario, Com. Giur. Dioc. Duc. e circa 5 migl. a maestr.

di Lucca.

Rusiede sulla cresta de' poggi che diramansi a grec. del monte di Quiesa fino alla ripa destra del Serchio, separando la vallecola della Freddana da quella della Contessora, e la cui altezza misurata dal Pad. Gen. Prof. Michele Bertini dalla sommità del campanile della chiesa di Vecoli fu riscontrata essere 623 br. lucchesi superiore al livello del mare Mediterraneo. — Ved. Macanio (S.)

La parr. di Vecoli nel 1832 noverava

VEDIANO DI MODIGLIANA nel vallone del Tredozio in Romagna. — Cas. che diede il titolo ad una ch. parr. (S. Michele) e ad una delle balle della Com. di Modigliana, attualmente riunita alla cura di S. Maria in Castello, Com. di Tredozio, Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze. — Ved. Modigliana, Comunità.

FEGMA DI VILLA-BASILIGA. — Fed. VILLA-BASILIGA.

Veculatora nella Versilia. — Cas. la cui distrutta chiesa di S. Lucia in Veghia-toja faceva parte del piviere di S. Felicita a Massa di Versilia in Val-di-Castello, nella Cora. e Giur. di Pietrasanta, Dioc. di Pisa, gia di Lucca, Comp. pisano — Ved. Pietrasanta.

VELIANO, già APELLANO nella Valdi-Nievole. — Terra già Cast. con ch. plebana (SS. Sisto e Martino in Avellana, o a Pellano). È capoluogo di una Comunità nella Giur. e circa 4 migl. a sett. di Pescia, Dioc. medesima, una volta di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio sotto la confluenza di due rami della Pescia muggiore, ossia Pescia di Pescia, fra il gr. 28° 23' long. ed il gr. 43° 57' 3" latit., quasi due migl. a scir. del Castel-Vecchio di Vellano, dove esiste la vetusta chiesa plebana di S. Tom-maso a Castel-Vecchio, o in Valle-Ariana.

La storia più antica di Vellano può dirsi quella della sua pieve di S. Martino di Avellana, o a Vellano, le di cui memorie risalgono al secolo X almeno, siccome lo dimostrano alcune carte pubblicate di corto nelle Memorie Lucchesi, già citate agli articoli di Massa e Cozzile, e Obaca.

Al primo di essi Art. surono riportate le purole di un istrumento del 28 aprile 979, dal quale appariva, che la pieve di S. Martino a Vellano su data a reggere insieme all'altra di S. Muria di Massa a quello stesso prete e rettore che nel 7 giugno dell'anno medesimo allivellò la metà dei beni delle due pievi con i tributi e decime dovute dagli abitanti delle ville comprese in quei due pivieri; sra le quali villate sono nominate Vellano, Obaca, ossia Obacula.

Infatti anche nel catalogo delle chiese delle diocesi di Lucca compilato nel 1260 la pieve di Avellana, o di Vellano continuava a mancare di cure filiali.

Inseguito su eretta in battesimale la chiesa di Sorana, che su una delle succursali della pieve di S. Tommaso in Falle-Ariana, ossia di Castel-Vecchio.

In Vellano come in Uzzano esistette fino al secolo XVIII inoltrato un Mon. di suore.

In quanto spetta alla storia politica di Vellano ce ne dà un qualche indizio un diploma concesso nel dì 9 agosto 1333 dal re Giovanni di Boemia ad una nobile famiglia Pesciatina, quando accordò a molti individui della consorteria Garzoni, ivi nominati e rappresentati da Garzone del fu Bartolommeo di Pescia, per causa delle spese da essi sostenute e delle imprese fatte onde conservare al governo di Lucca la provincia della Val-di-Nievole, concedè loro, io diceva, come pure ai figli ed eredi di casa Garzoni a titolo di feudo il castello di Vellano in Val-di-Nievole con i diritti, persone e territorio annesso.

Il qual feudo di Vellano nel 1355 fu confermato dall' Imp. Carlo IV con altro diploma dato in Pisa li 25 gennajo a favore del nobile Giovanni figlio del fu Garzone di Pescia; mentre pochi mesi dopo l'Imp. stesso passando da Pietrasanta, nel 3 giugno del 1355, tornava ad accordare in feudo alla consorteria Garzoni di Pescia la villa di Castel Vecchio nella vicaria di Valle Ariana, contado di Lucca, nella qual villa dice

che non vi era più che una ventina di uomini, o capi di famiglia: in qua circa viginti homines esse dicuntur.

Ma che cotesti debbono contarsi fra i tanti diplomi che si rilasciavano per impinguare la cassa della Camera aulica senza gran frutto di quelli che li dovevano pagare, lo appalesa la storia del luogo stata indicata all'Art. Somana di Vellano, in un tempo cioè, in cui il Cast. di Vellano dalle mani de' Lucchesi cadeva ora in potere de Pisani, ed ora de'

Fiorentini, si quali poscia rimase alla pare ? Pescia del 1364; in vigore della quale g. nomini di Vellano, di Castel-Vecchio eta gli altri presi componenti attualmente emen Comunità, ad onta dei diplomi imperiali dovettero prestare giuramento di fedettà 🖆 Rep. Fior. — Fed. SORAWA.

D'allora in seguito la storia di Fellanci accomuna a quella delle altre contrade dela Toscana Granducale sottoposte al Vicario è

Pescia, alias della Val-di-Nievole.

MOVIMENTO della Popolazione della Teens di Velesseo a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | masc. femm. |     | ADULTI<br>masc. femm. |     | contugati<br>dei<br>due sessi | BOCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>Samiglie | Totale<br>della<br>Popolas |
|------|-------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 |             | _   | -                     | _   | -                             | _                              | 150                         | 795                        |
| 1745 | 115         | 109 | 142                   | 169 | <b>28</b> 0                   | 26                             | 181                         | 841                        |
| 1833 | 176         | 166 | 108                   | r=8 | 35a                           | 19                             | 942                         | 942                        |
| 1840 | 156         | 169 | 139                   | 137 | 362                           | 10                             | 973                         | 973                        |
| 1843 | 132         | 124 | 170                   | 172 | 370                           | 11                             | 979                         | 979                        |

Comunità di Vellano. — Cotesta Conità abbraccia una superficie territoriale di 7284 quadr. 746 dei quali sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade.

Nel 1833 vi abitavano 2522 individui, a ragione di 310 persone per ogni miglio quadr. di suolo imponibile.

Contina per montuosi e brevi tragitti con cinque Comunità del Granducato, e per una più lunga linea dirimpetto a pon. e maestr. con lo Stato lucchese.

Dal giogo del Formicolajo sul monte Bordoni, dove cessa la Toscana Granducale e la Comunità di Piteglio entra il territorio comunitativo di Villa-Basilica dello Stato di Lucca, col quale questo di Vellano fronteggia dirimpetto a sett. da primo mediante il Rio maggiore, una delle sorgenti più alle che scende nella Pescia maggiore, a grec. di Vellano finchè rimonta il Rio di Ponte, altra sorgente che viene a maestro di Vellano dall'Appennino di Castel-Vecchio, ed entra pur esso nella Pescia maggiore davanti al Cust. di Sorana. Quindi

mediante il corso della stessa Pescia custinua a fronteggiare dirimpetto a pon. hao a ponte sulla strada provinciale rotabile de sale a Ve'lano. A quel ponte il territorio d Vellano lascia a lev. la Pescia per indiriszarsi a pon. sulla costa de poggi che seprano la Valle della *Pescia maggiore* de quella di Collodi. Giunto al torr. Terrela, lo altrversa per avviarsi a lib. sempre medianté termini artificiali fino al Poggie & Rometa alta, lei cessa il territorio comunitativo di Villa-Basilica del Ducato di Lecca, e sottentra quello della Com. di Pescis del Granducato, Con questo l'altro di Velleno fronteggia da primo dirirapetto a ostro, mediante la détta fiumana, poscia di fronte a lev. rimontando l'alveo della Pescia maggiore a partire dal ponte di Pietra Buona fine alla confluenza del riodell' Asino, e di là di questo rio torna a fronteggiare dirimpetto a ostro lungo la stessa fiumana con la Com. medesima, che lascia sul poggio d'Agnanello, dovetrova la Com. del Borgo a Buggiano. Com quest'ultima la nostra per termini artificiali

sale sul fianco oscidentale del poggio d'Agnazello, sino a che entra nel rio di Serra a Cani, contro il corso del quale sale nella direzione di lev. a scir. fino oltrepassata la confluenza del rio delle Treserre. Costà si tocca sul giogo del monte con il territorio di Massa e Cozzile, da primo dirimpetto a ostro, poi di fronte a lev. mediante una via pedozale, che poi lascia per entrare nella forra detta di Velluno. In colesta forra incontra il territorio della Com. di Marliana, con il quale scende il monte nella direzione di sett, e poi di maestro per entrare nella Pesciola di Vellano che rimonta di fronte a scirocco tino allo sbocco in essa della forre di Confine. Costà cessa il territorio comunitativo di Marliana e sottentra in quelle alture dirimpetto a grec. l'altro di Piteglio, col quale il nostro si accompagna fino sul monte Bordoni dove ritrova sul giogo del Formicolajo il territorio lucchese di Vil-L-Busilies.

Il più copioso corso d'acque che passa per questa Comunità è quello della Pescia di Pescia, o Pescia maggiore. Fra le strade rotabili contasi quella provinciale Pescia-uias che sale sull'alpestre fianco dei monti sopra Vellano, onde raggiungere dopo un giro montuoso, praticato in luoghi frigidi el anco ventosi, la strada regia Modanese, nella quale la Pesciatina sbocca sulla ripa sinistra della Lima presso le ferriere di Mammiano.

Rispetto alla struttura fisica del terreno che riveste cotesta regione alpestre, vi si scuopre comunemente la pietra arenacia, macugno, contenente avanzi di sostanze organi-

che e inorganiche, il quale macigno è disposto in potenti strati diversamente inclinati ed alternanti con sottili straterelli di bisciajo, o schisto marnoso, mentre costà più raramente si ritrova allo scoperto la calcarea stratiforme compatta, la quale servir suole di base alle due rocce prenominate.

In quanto ai prodotti agrari, la vite c l'ulivo (due qualità di piante che costituiscono la ricchezza maggiore delle Comunità di Pescia, di Uzzano ecc.) sporiscono per l'affatto al disopra della Terra di Vellano, dove non s'incontrano che selve di castagni e foreste di cerri, di querci, oppure di lecci, tramezzate da praterie naturali.

Qual fosse la coltura di cotesta montuosa contrada nei secoli anteriori al mille, si puo arguire dai documenti pubblicati nelle Memorie Lucchesi, fra i quali citerò per tutti un istrumento del 1 luglio 910, in cui si tratta di una permuta di beni situati in Obacula presso Vellano, dove sono indicate cento moggia di terreno coperte di piante di castagni. Lo che serve a confermare, che quell'albero benefico delle nostre montagne fino dai secoli longobardici erasi propagato nella Toscana. — Ved. Obacula Flora, e Obacula di Vellano.

La Comunità di Vellano mantiene un Chirurgo e 4 maestri di scuola residenti in Vellano, Castelvecchio, Pietrabuona e Sorana.

La Cancelleria comunitativa, il Giusdicente, l'ingegnere di Circondario e l'uffizio di esazione del Registro sono in Pescia, la conservazione delle Ipoteche in Pisa, ed il tribunale di Prima istanza in Pistoja.

#### QUADRO della Popolacione della Comunera de Fallaco a cinque epoche diverse

J

VELONA, o VERONA in Val-d'Orcia.

— Villa a guisa di fortilizio nel popolo di Castelnuovo dell'Abate, Com. Giur. Dice. e circa 7 migl. a catro-scir. di Montalcino, Comp. di Siena.

Comp. di Siena.

Risiede sulla ripa destra dell'Orcia dirimpetto alla confluenza del torr. Sancona, omia dell'Ente di Arcidomo, dove è fama ch'esistesse un ponte, del quale si indicano le vestigia al luogo detto il pontaccio.

Trovasi alle falde meridionali del poggio di Castelnuovo dell'Abate presso le cave dell'alabastro saccaroide di calce carbonata, bianco, colorito e venato, le quali cave un tempo erano comprese in colesta tenuta, già comunello.

La villa di Velona apparteneva alla famiglia Accarigi, quando nel 1402 fu presa dai Fiorentini, all'occasione della guerra che momero si Senesi perchè si erano dati al Duca di Milano, e che poi restituirono alla puce del 6 aprile 1404; una delle cui condizioni fu quella di rilasciare si Comune di Siena Montaguto, Selvoli, Scorgiano, Castelnuovo dell' Abate, la Perona, (o Pelona) e Cigliano nel termine di 20 giorni. (Amus. Stor. Fior. Lib. XVI.)

VELTRAJO (MONTE). — Fed. Monveltrajo, e Volterra.

VEMA (S. GIOVANNI ALLA) nel Vald' Arno pisano. — Borgata popolosa con

unties pieve nella Com. Giur. ed un migl. a lib. di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa. È una delle più delizione borgate situate lungo la strada provinciale Vicarese.

É difess a sett, dal monte del Castellan, maestro da quello della Verruca, mentre a ostro e pon, gli scorre assai vicino l'Avas; in un clima sanissimo e temperato in guisade costà vegetano e fruttificano allo scoperto è piante più delicate di agrumi.

Una delle più antiche memorie di questa borgata e della sua pieve dedicata a S. Govanni Battista, ed a S. Pietro in luogo delle alla Vena, è dell'anno 975 quando Alberico vescovo di Pisa concedè ad enfiteusi ai lut figli del fu March. Oberto conte del S. Pie lazzo molti beni delle pievi di Vica Vini (Calcinaja), e di S. Giovanni alla Vena. — (Munar. Ant. M. Acvi T. I.)

A S. Giovanni alla Vena vi era uno solo nell'Arno, dove sino dai tempi Carolinpi soleva pagarsi quella specie di dizio regio, che Podro e Placito appellavasi, il qual dizio Corrado il come re d'Italia con diplomi del 19 uglio 1238 rilasció a Baldumo Arivescovo di Pisa con altri diritti della corrad d'Italia, fra i quali il Fodro a Placita di Vico Auseristola (Vico Pisano) e di S. Giovanni alla Fesa.

Finalmente nel Breve Pisano detto del C. Ugolino alla rubtica 5a del Lib. IV. trattasi di edificare lungo l'Arno dagli uomini di S. Giovanni alla Vena e da quelli del villaggio di Ceuli un ponticino della larghezza almeno di tre piedi (di Liutprando?) nella strada di Piedimonte fra S. Giovanni alla Vena e Ceuli. — Ved. Vico-Pisano Comunità.

La pieve di S. Giovanni alla Vena nel 1371 contava le seguenti filiali, 1. S. Bartolommeo di Schettocolo, 2. S. Lorenzo di Cesann; 3. S. Martino (idem); 4. S. Maria (idem); 5. S. Donato (idem). — Attualmente il suo pievanato comprende le parr. di S. Giovanni alla Vena, S. Andrea a Cucigliana e di S. Quirico a Lugnano.

La borgata di S. Giovanni alla Vena ha dato fra gli uomini illustri nel secolo passato il consigliere di stato Leonardo Frullani.

La parr. plebana di S. Giovanni alla Vena nel 1833 contava 1485 abit.

VENANZIO A CEPARANA. — Ved. Ca-Parawa in Val-di Magra.

VENDASO (S. PAOL() A) in Val-di-Magra. — Fed. Paolo (Pieve di S.) A Vendaso.

VENERE nel Val d'Arno aretino. — Cas. con ch. parr. (S. Giusto) nel piviere di Quarata, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città il Cas. di Venere trovasi circa 4 migl. a maestr.

Siede in pianura sulla ripa sinistra dell'Arno, quasi di contro al colle della soppressa Badia di Capolona, sotto la voltata che costì presso sa l'Arno da ostro a lib.

La chiesa di S. Giusto a Venere fu di padrona to della casa Roselli di Arezzo, ereditato per donna dalla famiglia Lippi di quella stessa città.

Le parr. di S. Giusto a Venere nel 1833 contava 147 abit.

VENERE (PORTO). — Ved. Portove-

VENERI della Valle-Ariana, o della Pescia di Collodi. — Cast. con chiesa parr. (S. Quirico) nel piviere di Collodi, una volta di S. Pietro in Campo, Com. e Giur. di Villa-Basilica, Dioc. e Duc. di Lucca.

Dell' antichità di questo castello diede un cenno il Padr. Cianelli nel Vol. Ill delle Memorie Lucchesi quando disse, che di cotesto luogo era stato signore un Arrigo del fu Guarnieri autore della famiglia Intelminelli di Lucca, il quale con testamento degli 8 ottobre 1005 lasciò mille fiorini di oro ai poveri da levarsi dalle rendite del suo castello di Veneri.

La parr. di S. Quirico a Veneri nel 1832 noverava 882 abit.

VENERIO (SAN) in Val di Magra. — Ved. San Venerio.

VEPRE sulla Pescia maggiore \_\_ Ved. Psscia, e Castre-Vecchio di Vellano.

VEPPO (CASTEL m) sulla Vara in Val' di Magra. — Ved. Calica.

VERAZZANO in Val-di-Greve. — Villa signorile con tenuta annessa nel popolo di di S. Martino a Valle, Com. Giur. e circa due miglia a maestr. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Questo resedio con fattoria annessa è noto per essere stata costà la culla de' nobili da Verazzano, i di cui discendenti conservarono fino all' ultimo fiato cotesto luogo in venerazione forse di aver dato il casato alla prosapia fiorentine, alla quale appartenne lo scuopritore della Lunigiana nell'America settentrionale. La tenuta omonima col resedio di Verrezzano nel secolo attuale è stata lasciata dall' ultimo fiato di quella stirpe, al secondogenito della nobil casa Vaj.

Sino dal secolo XII si fa menzione di uliveti e vigneti posti nel distretto di Verazzano in una membrana della Badia di Passignano del 12 marzo 1150 scritta in Vicchio de' Lambardi (Vicchio Maggio). — Ved. Viccomo Maggio)

VERAZZANO in Val-Tiberina. — Cas. già Cast. con ch. parr. (SS. Flora e Lucilla) nel piviere della Sovara, Com. Giur. e circa 4 m.gl. a lib. di Anghiari, Dioc. di Sansepolero, già di Arezzo, Comp. aretino.

Risiede fra le sorgenti del torr. Cestola presso la sommità dei poggi che fanno spalliera alla città di Arczzo ed al suo bacino.

Questo Cas. di Verazzano al pari del vicino paese di Toppole intorno al mille apparteneva al capitolo della cattedrale di Arezzo, confermatole da diversi imperatori, fra i quali Federigo I che col mezzo del suo legato concedè ai canonici di Arezzo l'uno e l'altro castello, stati entrambi occupati più tardi dai Tarlati che li ritennero finchè nel 1384 passarono in potere della Rep. Fior.

La parr. delle SS. Flora e Lucilla a Verazzano nel 1833 noverava 161 abit.

VERCIANO in Val-Tiberina. — Cas. con ch. parr. (S. Michele) nella Com. del Monte S. Maria, Giur. di Monterchi, Dioc. di Città di Castello, Comp. di Arezzo.

È posto in pianura alla sinistra del torr.
Aggia tributario del Tevere sotto Città di

Castello presso l'estremo confine del territorio del Granducato con l'altro della Legazione di Perugia dello Stato Pontificio.

Nella cura di Verciano alla destra dell' Aggia trovasi la dogana di confine del Giojello, rammentata al suo articolo.

La part. di S. Michele a Ferciano nel 1833 contava 78 abit.

VERDE, fiumana in Val-di-Magra. — Ved. Magra fiume, Pournemous e Zens, Communità.

VERGAJO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. dove fu una chiem parr. (S. Martino e Fergajo) riunita alla parr. di S. Lorenzo a Uzzo, Com. della Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

VERGELLE, talvolta VERCELLE in Val-d'Asso.—Vill. già Cast. con ch. parr. (S. Lorenzo) nella Com. e quasi 3 migl. a ostrolub. di S. Giovanni d'Asso, già filiale della vicina pieve di Pava, nella Giur. di Montalcino, Dioc. di Pienza, una volta di Arezzo, Comp. di Siena.

E situato sopra una collina cretosa posta alla destra della fiumana dell'Asso.

Se nel secolo XII questo casale faceva parte del territorio di S. Giovanni d'Asso è credibile che dipendesse dal conte Paltonieri figlio del conte Fortiguerra di Siena, il quale per atto pubblico del 14 lugl. 1151 diede in pegno per dieci anni al sindaco della città e popolo di Siena, il castello di S. Giovanni d'Asso con tutta la sua corte o distretto, più il castello e territorio d'Avana e di Chusure.

Al conte Paltonieri sottentrò nel possesso di S. Giov. d' Asso e suoi dintorni la nobile sumiglia Gori-Pannilini di Siena, cui spetta tuttora l'oratorio di S. Pietro di Asso, esistente nel giardino della villa che quei signori possiedono in S. Giov. d'Asso, e che l'erudito Ettore Romagnoli dubitò che sosse l'antico battistero di Pava, conservando una sacciata vetusta ed un sotterraneo a guisa delle romane busiliche.

Ivi esiste una tavola rappresentante S. Maria della Neve dipinta dal Petrazzi.

Nel 1251 il consiglio detto della Campana di Siena decretò, che il Cast. di Pergelle tosse murato a spese de' popolani e nel 1271 vi su assegnato un giusdicente minore. — Attualmente questo luogo è ridotto ad un meschino casale.

Nel territorio di Vergelle anche nel se-

colo XV si coltivava il sefferano sanese cotanto decantato dal Matthioli.

È una carta del Mon. di S. Bugenio presso Siena esistente nell' Arch. Dipl. Fior.
scritta nel giorno 7 gennaio 1401, nella
quale si tratta della vendita per 50 fiorini
d'oro di un campo seminato a galle di safferano posto in luogo detto il Colombajo
nel distretto di Vergelle contado sancse; il
qual campo da Francesco di Goro Gori Sensedoni di Siena in nome proprio, di suo padre e di sua moglie, fu alienato a Mariano
Pizzicagnolo di Siena.

Ma il merito maggiore di cotesta bioneca è quello di aver dato a Siena il suo Baffaello nel celebre pittore Gio. Autonio Raggi, detto il Sodome, che ebbe i matali in Vergelle e non in Vercelli città del Piessonte, sicome da molti suoi biografi fu opinato, stante forse l'equivoco della patria di lui, la quale anche Vercelle o Vercelli fu appellata.

Di ciò sa testimonianza se gli altri un documento del 1243 pubblicato degli Annalisti Camaldolensi, e sottoscritto da un tal Gio. de Vercellis sindaco della Badia di S. Pietro in Campo in Val-d'Orcia, rispetto ad una convenzione fatta fra il Comune di Montepulciano e la Badia predetta.

Vergelle soffri non poco per esgione dei terremoti che sulla fine del secolo XVIII afflimero il vicino Monte Oliveto maggiore.

La parr. di S Lorenzo a Vergelle nel 1833 contava 137 abit.

VERGEMOLI M GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Cas. capoluogo di Com. con ch. parr. (SS. Quirico e Giulitta) nella Giur. di Trassilico, Dire. di Massa-Ducale, una volta di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede in monte sul fianco orientale della Pania detta della Croce, alla sinistra della Torrita di Gallicano e della via appellata di Petrosciana, per la quale si varca quell' Alpe, quasi due migl. a maestr. di Trassilico.

Si ha memoria di cotesto villaggio di Vergemulo) nelle carte lucchesi del secolo X pubblicate nel T. V. P. III. di quelle Memorie, quando Vergemuli con Trassilico, i due Valichi ed altri luoghi erano compresi nel piviere di Gallicano.

Infatti la chiesa sotto il titolo di S. Quirico a Vergemoli trovasi rammentata sotto quel pievanato nel catalogo delle chiese della Dioc. di Lucca compilato nel 1260. La qual chiesa su poi restaurata nel 1638. La Comunità di Vergemoli nel 1832 contava 1640 abit. repartiti nelle seguenti cinque sezioni:

VERGENE, e PIETRA-LATA in Vald'Elsa. — Rocca diruta, ora villa signorile della quale conserva il titolo la parr. di S. Maurizio de Vergenis, o di Vergene, cui fu aggregata la cura di S. Gio. di Pietra-Lata nel piviere di Scuola, Com. Ginr. e circa 5 migl. a lev. di Casole, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

Il poggio ofiolitico di Pergene corrispondente alla villa di Bellaria, dove esisteva un castelletto fatto rovinare dal Comune di Siena nel 1389, quando lo possedeva il fiziono Pietro Tolomei; attualmente evvi un resedio della nobile famiglia Bargagli. — Ped. Patta-Lata della Montagnola.

VERGHERETO DE CARMIGNANO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere, Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di Carmignano, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco orientale del Monte-Albano, ad una elevatezza di circa 530 braccia fior. sopra il mare Mediterraneo, fra i popoli di S. Cristina a Pilli, di S. Martino in Campo e di S. Michele a Comeana.

La part. di S. Pietro a Verghereto nel 1833 moverne 142 abit.

VERGHERETO nella Valle superiore del Savio. — Ignobile vecchio castello, che se non ebbe origine crebbe in sama per una già da gran tempo distrutta Badia di Eremiti Camaldolensi sotto il titolo di S. Michele, la cui chiesa di S. Michele servì pure di parrocchiale al villaggio.

E capoluogo di Comunità, siccome lo fu di Ginr. civile, ora sotto quella del Vicario B. di Bagno, da cui Verghereto dista circa 5 migl. a scir. nella Dioc. di Sarsina, Comp. di Arezzo.

Risiede cotesto paese sopra un angusto sprone di terreno friabile che serve quasi di cavalcavia all' Appennino di Camaldoli,

che si alsa al suo pou. mentre il monte Comero trovasi al suo grec.; costà dove le acque correnti del fi. Savio corrosero la parte occidentale per aprirsi un passaggio fra esso ed il fianco orientale dell'Appennino preindicato.

Trovasi fra il gr. 43° 47' 8" latit., ed il gr. 29° 40' long., 9 in 10 migl. a sett. dell' Alvernia, 6 a pon.-maestr. delle Balze del Tevere, circa tre migl. a ostro-lib. della cima del Monte Comero, ed altrettante a maestr. dalle sorgenti del Savio.

Una delle più antiche memorie di questo paese risale all'anno 986, o 987, quando costà nella parte più orrida dell'Appennino, fra la Toscana, l'Umbria e la Romagna, si ritirò S. Romualdo per stabilire sulla punta occidentale del paese sopra rovinose balze ed a cavaliere del fi. Savio una delle prime Badie della sua Congregazione di Camaldoli. Fu poi da cotesta Badia che prese incremento la villa, poi castello di Verghereto.

Dopo che l'antico monastero degli Eremiti Camaldolensi di Verghereto in parte franò nel sottostante fiume per la rosura del poggio su cui giaceva, venne riedificato claustro e chiesa dentro il paese, convertendo in seguito l'antico locale nel campo santo della parra attuale di S. Michele.

La Badia di Verghereto si reggeva con le costituzioni proprie innanzi che essa per bolla del Pont. Leone X del 10 giugno 1515 fosse incorporata al superiore Eremo di Camaldoli.

Prima però di quel tempo gli abitanti di Verghereto, non saprei dire per qual fitto di hoschi, erano tributari della Badia de' Benedettini di S. Maria del Trivio, antico Mon. distrutto fra il Monte Coronaro e le pendici orientali dell'Appennino di Prataglin. Certo è che nel 1359 il Cast. di Verghereto continuava a prestare un tal quale omaggio agli ahati del Trivio; siccome lo dimostra un atto pubblico del 29 agosto di detto anno, col quale i sindaci del Com. di Verghereto satabilirono la lira o tassa prediale da pagarsi ai monaci del Trivio loro domini; mentre rispetto al vassallaggio verso i Camaldolensi i Vergheretani solevano recare ogni anno una cesta di lichene, o museo dei loro hoschi alla Badia maggiore di Fonte Avellana,

Sarebbe presunzione l'applicare agli ascendenti degli Ubertini del Casentino e di Romagna un diploma di Ottone I del 963,

col quale quell'imperatore confermò in feudo ad un tal Guntredo una porzione del territorio alpestre posto fra Bagno, l'Alvernia, le Com, della Badia Tedalda, di Montefeltro e di Pieve S. Stefano (già detta *Massa*, poi Piscontado di Verona); — Ved. BAMA Tedalda e Pieve S. Stepano. E altrest cosa incerta che i CC. Guidi lo acquistamero in compra nel 1225, sivvero dirò, che nel 1404 i Fiorentini cacciarono da cotesta contrada non solo i conti Guidi di Bagno, ma un Andreim degli Ubertini, ai quali furono tolte nella Val-di-Bagno 32 fra castella e rocche per avere essi nelle antecedenti guerre battagliate nel Casentino ed in Val-Tiberina, seguitato il partito del Duca di Milano.

Da quell'epoca in poi il territorio di Verghereto sotto di 7 novembre 1404 fu incorporato a quello del contado di Arezzo, nel distretto horentino, mentre la Terra di S. Maria di Bagno, il Borgo di S. Piero in Bagno con la rocca di Corzano ed altri paesi della Comunità di Bagno nel trattato della resa di Pisa furono concessi a Giovanni Gambacorti e suoi eredi, con obbligo di mandare annualmente il palio a Firenze per la festa di S. Giovanni Battista.

Anche nel 1470 insorsero alcune differenze di confini fra questa Com. e l'altra di S. Agata del Monte-Feltro, nella giurisdizione di Urbino.

Arroge a ciò quanto disse il Pagnini nel suo Lessico storico diplomatico delle Riformagioni, allorchè discorrendo dei castelli

di Verghereto, Monte Corenere, Belse, Polere della Cella, Fal-C'Agneto el altri luoghi di Val-di-Bagno avvisava: che una parte di quei castelletti appartenevano agli Uhertini lunanzi che dalla Rep. Pior. forere confiscati ad Andreoccio di quella famiglia a cagione di ribellione commessa; per cui cos atto pubblico del 7 nov. 1404 ciascuno di quei comunelli stipulò l'istrumento di sottomissione alla Rep. in mano dei Dieci di Balia, dai quali ottennero le loro capitolazioni. Quindi lo stesso A. soggiunge: che con atte del 1514 i signori Rifo; matori dello State di Firenze stabilirono le condizioni relative alle gabelle da pagarsi dal Comune di Vergberelo.

In seguito Verghereto passò con la variazione del governo fiorentino sotto i Duchi poi Granduchi di casa Medici, e da questi sotto l'Augusta Dinastia Austro-Lorena falicemente regnante.

Fu nella Comunità di Verghereto, e precisumente nella Faggiuola di Corneto donde trasse origine e nome il potente Ugucciona dei nobili di Corneto, detti della Faggiuola.

Dul movimento della Popolazione di questo paese che si riporta qui appresso, si vede chiaramente quanto ella sia diminuita dalla prima epoca in poi, onde applicare a cotesta contrada le cause molesime che surono indicate all' Art. Banta Tanara.

Fu solamente nel 1840 che Verghereto con la sua Comunità per motuproprio Sovrano venne staccato dal Compartimento di Areszo e dato a quello di Firenze.

MOVIMENTO della Popolazione della Parroccuia di Verguerero a cinque epoche diverse, divisa per samiglie.

| Аило |    | jemm. |     | femm. | coniua <b>at</b> i<br>dei<br>due <b>sess</b> i | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolas. |
|------|----|-------|-----|-------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1551 | _  | _     | _   |       | _                                              | -                               | 152                         | 854                           |
| 1715 | 78 | 67    | 105 | 108   | 134                                            | 3                               | 83                          | 495                           |
| 1833 | 95 | бо    | 80  | 82    | 118                                            | 6                               | 64                          | 441                           |
| 1840 | 91 | 58    | 98  | 86    | 133                                            | 5                               | 66                          | 471                           |
| 1843 | 91 | 46    | 108 | 97    | 122                                            | 5                               | 67                          | 469                           |

Comunità di Verghereto. — Il territolo alpestre di questa Comunità occupa mana
aperticie gibbosa calcolata fino a 34834
undr. agrari, dei quali 7:8 quadr. sono
resi da corsi d'acque e da strade. — Vi
anziava nel 1833 una popolazione di 1984
bit. a proporzione di quasi 47 individui per
gni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con cinque Comunità del Granucato, ma dal lato di lev. e per alcun tratporte per sett. In di fronte il territoto di Montefeltro e quello di Sarsina dello tato Pontificio.

Dirimpetto a scir. si tocca per circa un aigl. e mezzo con il territorio Granducale ella Badia-Tedalda mediante la sommità el poggio appellato de' Tre Vescovi sino a uello per dove passa la strada detta della *lerra.* Costà voltando faccia da scir. a lev. ollentra a confine lo Stato Pontificio di Mon-:-feltro, da primo mediante la strada sudelta, poscia per termini artificiali dirigenosi a lev. della Pieve delle Balze e quindi ell'Eremo di S. Alberico finchè trova la ia del Poggio che si dirige verso la Cella. losti forma un angolo rientrante scostaulosi e poi ritornando nella stessa via; dove oltando faccia a ostro e poscia a scir. e a ev. entra nei rami riuniti delle due Pare, he percorre per quasi un migl. fino presso illa villa di *Pastorale* nella sezione di Viessa e Monte-Giusto, cioè, poco inuauzi li trovare la confluenza nella Para del osso dei *Campi*. Allora esce dal letto di uesta fiumana, di cui rasenta per breve ratto la ripa destra, quindi voltando faccia ostro si dirige per mezzo migl. verso

ev. finché ripiegando di là a maestr. e oi di nu ovoa lev, e infine a sett. sale ul poggio, in cui sorge il rio delle Siepi. de colesta sommità s'inoltra per termini rtificiali nella direzione di maestro fino al roggio dove termina lo Stato Pontificio e ollentra a confine il territorio della Com. randucale di Sorbano, con la quale l'altra li Verghereto s'incammina alla volta di maetr. sulla cima del poggio detto di Valbona. Costì voltando direzione da maestr. a pon. orre di poggio in poggio fino a chè dopo lue migl. di cammino rientra nella Paru, à dove confluiscono in essa alla sua destra fossi di Mazzi e di Alfero. Mediante il coro della Para la Com. di Verghereto coninua a confinare di fronte a grec. con l'alra di Sorbano, quindi per breve tragitto

con la Com. di Sersina dello Stato Pontificio, finche dirimpetto a sett.-maestr. trova il territorio di Bagno. Con questo rimontando verso la cima dell' Appennino di Corezzo ne percorre il crine nella direzione di lib. per il tragitto di circa sei migl. dopo di chè cessa la Comunità transappennina di Bagno e sottentra dirimpetto a lib. quella cisappennina di Chiusi del Casentino, con la quale la nostra di Verghereto continua a percorrere la criniera di quell' Appennino per altre due miglia, dopo le quali incontra sopra le sorgenti del fosso di Montioni il territorio comunitativo di Pieve S. Stefano.

Con questo voltando faccia da lib. a ostro percorre la cresta dell'Appennino a scir. del Bastione sopra la distrutta Abazia del Trivio, quindi attraversa la via dall'Alvernia alla Pieve S. Stefano per scendere mediante ilsosso del Fondo nel siume Tevere. Lo chè accade poco dopo di avere questo tiume accolto il torr. Rupina. Costà girando col tortuoso letto del Tevere da scir. a sett. e poi a lev. dopo mezzo migl. di giravolte ne altraversa l'alveo per salire nella direzione di scir. mediante il sosso del Pian di Guglielmo sul fianco occidentale del poggio de' Tre Vescovi presso quello della Zucca, sulla cui sommità ritrova dirimpetto a scir. il territorio comunitativo della Badia-Tedalda.

Fra i maggiori corsi d'acqua che bagnano cotesto alpestre distretto si contano due
fiumi, il Tevere ed il Savio, entrambi i quali
nascono da due opposte pendici dell'Appennino delle Balze e di Monte-Coronaro; cioè,
dirimpetto a ostro il Tevere che termina per
attraversare la città di Roma poco innanzi di
entrare biportito nel mare Mediterraneo; e
nell'opposto fianco dello stesso Appennino il
fi. Savio che s'incammina a settent. e poi a
grec. fino a Cesena, al di sotto della qual
città entra nel mare Adriatico.

È in mezzo al territorio di questa Comunità dove si stacca da Monte-Silvestro, e precisamente dal Bastione, la catena centrale dell'Appennino che Italia parte, e la di cui giogana diretta verso l'antica Badia del Trivio passa per Monte-Coronaro e di là per i Sassoni sino alle Balze del Tevere; ed è forse in questa Comunità dove s'incontrane le più alte sommità di quella porzione di Appennino che separa il Bacino dell'Arno casentinese dalle Valli superiori del Savio e del Tevere.

All' Art. Centa S. Ataenico fu deta un' idea della situazione aipestre di cotesta contrada, situata fra le due Pare, nella più centrale, più aspra e più deserta parte del l'Appennino, in mezzo a vaste praterie naturali, cui fanno corona dal lato orientale folte abetine e dalla parte occidentale un'estesa faggeta, che porta i nomignoli di Faggiuola di Corneto e della Cella. Ivi pure dissi, che trovansi al suo ostro i monti Fumajolo e Aquilone, nelle cui belze meridionali scaturisce fra potenti strati di macigno il ramo maggiore del Tevere, mentre il ramo minore sotto il vocabolo di Rupina nasce dirimpetto a lib. nel fianco di Monte-Curonaro. — Fed. Monte Cononano.

Se il monte Fumajolo, o piuttosto il Monte O ri de Saxeno, corrisponda alla montuosità detta de' Sassoni, io non azzarderei indovinarlo, dirò bensì che cotesti Sassoni si appoggiano dal lato di maestro al monte delle Balse; e che gli fu dato dal volgo il nome di Sassoni per ragione de' grandi massi di calcarea dolomitica, che a guisa di nude rupi staccate per un'esteso giro vengono a rivestirlo. — Ved. Fumaso-zo (Monta).

Giova inoltre avvertire che il luogo di Viessa e la Valbona di Verghereto non debbono confondersi con i casali di Vessa e di Valbona del territorio di Bagno. — Ved. Cella S. Alberto.

Niuna delle strade che attraversano cote-

sta Comunità può dirsi rotabile, mentre le principali che guidano a Verghereto sono tutte mulattiere, sia che si passi dall'Alvernia per il giogo del Bustione, o da Pieve S. Stefano per le Balse ed i Sassoni ecc.

Tale è anche la strada che dalle Balse s'inoltra lungo il confine verso la Celle S. Alberico e di la a S. Agata e a Sorbano.

Il suolo di questa Comunità ad eccezione dei Sassoni, e degli strati di macigno delle Balse e del Bastione, apparisce nella mas-

sima parte d'indole argilloss.

Con i suoi ricchi pascoli si nutriscoso mandre di pecore ed anco di capre, le quali in gran numero nell'estate vi si raccolgono con molte bestie vaccine e cavalline, mentre non manca costà alimento agli animali neri, nè alberi di alto fusto per legna da ardere e da lavoro, il qual legname però difficilmente si trova da esitare lungi dalla contrada in cui cresce gigante.

La Comunità mantiene un maestro di

scuola ed un medico chirurgo.

In Veghereto si pratica una fiera nel secondo lunedì di settembre; ed un'altra nel 15 ottobre alle Balse. Vi è una doguna di tersa classe traslocatavi dal casale di Massi.

Il suo giusdicente, la cancelleria Comunitativa e l'uffizio di cazione del Registro sono in Bagno; l'ingegnere di Circonderio e la conservazione delle Ipoteche in Modigliana; il tribunale di prima Istanza risiede alla Rocca S. Casciano.

# QUADRO della Popolazione della Comunita' di Vergerento a cinque epoche diverse.

| Nome                                                                                                                                                 | Titolo<br>delle Chiese                                                                                                                                                                                 | Diocesi                                                                     | Popolazione                            |                                                |                               |                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| dei Luoghi                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        | cui<br>spellano                                                             | 1551                                   | ANNO<br>1745                                   | ANNO<br>1833                  | ANNO<br>1840                                     | AMRO<br>1843                                      |
| Alfero Balza e Collorio Cella S. Alberigo Corneto (*) Donicilio (*) Mazzi Monte-Giusto Monte-Coronaro Nameto Pereto e Rocchetta Rio Freddo Vanganaro | S. Andrea, Pieve S. Maria, idem S. Gio. Buttista, idem S. Martino, idem Idem, idem S. Niccolò, idem S. Maria, idem S. Maria in Trivio, id. S. Lorenzo, idem S. Sisto, idem S. Michele, idem Idem, idem | Tutti i popoli di questa Co-<br>munità spettano alla Diocesi di<br>Sarsina. | 318<br>834<br>202<br>377<br>377<br>854 | 298<br>303<br>85<br>75<br>131<br>55<br>106<br> | 309<br>129<br>112<br>34<br>54 | 130<br>99<br>42<br>66<br>100<br>305<br>86<br>166 | 338<br>135<br>113<br>41<br>57<br>105<br>318<br>95 |
|                                                                                                                                                      | TOTALE                                                                                                                                                                                                 | . Abit. N.º                                                                 | 3379                                   | 1931                                           | 2025                          | 2212                                             | 2246                                              |

N. B. Le parrocchie contrassegnate con l'asterisco (\*) nelle ultime due epoche mandavano fuori di questa Comunità di Verghereto una frasione di popolazione intratta dal Quadro qui sopra riportato.

VERGINE nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Contrada popolatissima fuori di Porta Carratica sul trivio di tre borghi che banno una ch. purr. (S. Maria Vergine) detta a Bonelle, nel territorio comunitativo di Porta Lucchese, ed il cui parroco è vicario foraneo delle chiese suburbane di Pistoja.

Trovasi sul confine della Com. di Porta Lucchese con l'altra della Porta Carratica nella Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

La parr. di S. Maria alla Vergine nel 1833 contava 1513 abit. dei quali 1202 erano della Com. di Porta Carratica; 272 di Porta Lucchese e 39 di Porta S. Marco.

Fractors nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. perduto, se pure non corrisponde alla così detta Filla nel piviere di Saturnana, Com. di Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Varie carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja rammentano cotesta Villa di Vergiole, una delle quali del 6 nov. 1255, altra del 21 dic. 1283, ed una terza del 21 dic. 1348, quando in Vergiole risiedeva un giusdicente minore.

E siccome nel piviere di Piteccio esiste un casale nel luogo appellato Villa con oratorio dedicato a S. Michele, farebbe dubitare, che piuttosto a cotesta Villa riferisse il Vergiole, sapendo che ebbe signoria in Piteccio la potente samiglia dei Vergiolesi. — Ved. Pireccio e Villa di Prieccio.

È altresi vero che un terzo luogo col nome generico di Villa sino dal secolo XI esisteva nel piviere di Cireglio, alla quale località ne richiama una membrana del 2 giugno 1078. dell' Ance Dipl. Fion. (fra quelle del Capit. di Pistoja.)

VERNI DI GALLICANO nella Valle superiore del Serchio. — Cas. con ch. parr. (S. Martino) nell'antico piviere, Com. Giur. e circa due migl. a ostro-lib. di Gallicano, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in monte sulla ripa destra della Torrita di Gallicano, fra questo paese, Trassilico, e Bolognana. — Ved. Gallicano.

La parr. di S. Martino a Verni nel 1832 contuva 201 abit.

VERNIA. — Ved. ALVERNIA.

VERNIANA DI GARGONZA, o VERI-NIANO (Verinianum) in Val-di-Chiana.— Piccolo Cas. nel popolo de SS. Tiburzio e Susanna a Gargonza, Com. Giur. e circa migl. 4 a sett. del Monte S. Savino, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi sulla faccia orientale del poggio di Cornia lungo la strada che da Monte S. Savino guida a Civitella, presso la ripa sinistra del torr. Esse dopo aver questo accolto le acque del Trove di Civitella.

Ebbero podere in Verniana i conti della Scialenga, uno de' quali, Ranieri del fu conte Walfredo, nel 1040 donò al capitolo della cattedrale di Arczzo fra le altre cose le terre e case che egli possedeva in Veriniano, o Verniana, situata sulla strada maestra. — Ved. Monta S. Savino, Comunità.

VERVIO nella Valle del Bisenzio. — Cast. che diede il titolo ad una contea imperiale della dinastia de' conti Alberti di Prato, poscia dei conti Bardi di Firenze, ora capolungo di una Com. e di Giur. con ch. plebana (S. Ippolito, detto S. Poto di Vernio, oltre la parr. di S. Quirico a Vernio, nella Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede il Cast. nel risalto di un poggio che scende a ostro dall' Appennino di Monte-piano fra le sorgenti più settentrionali del Bisenzio, mentre la chiesa patr. di S. Quirico a Vernio è situata sotto il Cast. presso la confluenza dei due Bisenzi mezzo migl. a sett. del horgo di Mercatale di Vernio, e un migl. a sett. grec. della pieve di S. Ippolito, dal volgo appellato S. Poto di Vernio.

Trovasi il Cast. tra il gr. 44° 3′ 5″ latit. ed il gr. 28° 49′ long., intorno a 14 migl. a sett. di Prato, 24 a maestr. di Firenze, 18 a grec. di Pistoja, e 8 a pon.-maestr. di Barberino di Mugello.

Della dinastia de'conti Alberti estinta nel secolo XVI, e perció da nou contondersi con quella de conti Alberti di Firenze, fu detto abbastanza agli Art. Carraja, Mangona e Prato, dove vennero indicate fino dal secolo XI memoric relative a quei dinasti. Qui incombe rammentare prima di tutto un testamento rogato nel palazzo baronale di Vermo sotto di 4 gennajo del 1250 (*stile co*mune) del conte Alberto figlio di un altro conte Alberto signore di Vernio e della contessa Tabernaria; col quale testamento dopo varj legati e dopo avere assegnato la dote alle sue figlie, quel conte dichiarò la propria consorte donna Gualdrada usufruttuaria del castello e corte di Vernio, ed istitui suoi credi universali duc dei tre figli suoi, cioe,

Guglielmo ed Alessandro con i loro discendenti legittimi, lasciando al terzo figlio Napoleone la sola decima parte della patrimoniale eredità.

Era cotesto conte Alberto nato dal accondo matrimonio contratto dal di lui padre C. Alberto il vecchio con la contessa Tabernaria, del quale all' Art. Mancona citai il testamento scritto nel 1212 nel suo palazzo di Mangona, il quale vecchio C. Alberto raccomandò il tiglio alla tutela dei consoli di Firenze, nell'atto che lo dichiarava erede di tutti i feudi e beni che possedeva fra l' Arno e l'Appennino, mentre ai figliandi del primo letto, CC Maghinardo e Rainaldo, nati dalla contessa Emilia, aveva destinato i feudi e beni posti sul lato sinistro dell' Arno fino in Maremma. — Ved. Mancona, e Monta Rotondo in Val-di-Cornia.

Quindi a me sembra, che il conte Alberto autore del testamento del 1212 dovesse essere quello stesso conte Alberto mato da un altro C. Alberto seniore e nipote di un terzo C. Alberto, che era aucora fanciullo quando; l'Imp. Federigo I, nel 1164 lo prese sotto la sua protezione, riunovando a favor suo l'investitura dei feudi dei quali erano stati privati il di lui padre ed avo.

La storia non dà a conoscere il motivo di tali privazioni feudali, se pure non fu quello di essersi quei vecchi conti riconosciuti feudatari della Chiesa, dopo che la gran contessa Matilde ebbe donato alcuni paesi della montagna pistojese e bolognese alla S. Sede, dalla quale poco dopo vennero conceduti in feudo al conte Alberto seniore i castelli, uomini e distretti di Mankona, Treppio, Terri, Fossato, e Monticelli, con l'onere dell'annuo censo di un astorre e di due bracchi.

— (Saviola, Annal. Bologn.)— Ved. Fossato e Treppio di Cantagallo ecc.

All'Art. Cerbasa in Val-di-Bisenzio fu aggiunto; che se Dante pose nel suo Informo (Canto XXXII) i due fratelli CC. Napoleone e Alessandro figli del C. Alberto nato da altro C. Alberto, dovè conoscere la causa del fratticidio, derivata da discordie domestiche per cagione di credità, siccome la conobbe il suo commentatore Benvenuto da Imola.

Alla qual notizia può service di correlo l'altra dataci da uno stocico fiorentino allora vivente. lo parlo di Ricordano Malespini, il quale scriveva, che l'oste fiorentina nell'anno 1259 si recò sotto il castel di Vernio de'coati Alberti e quello per as-

quindi dall'oste medesima fu el di Mangona. E poco sotto lo jiungeva, qualmente la cagione :hè il conte Alessandro dei conti di ragione n'era signore) esi piccolo garzone, sotto la tuanne di Firenze, il conte Naonsorto (ansi fratello) e ghibelle delle custella, e guerreggiava rentini, dai quali per lo modo quelle castella riconquistate, e . Alessandro ne venia rinvestisi aggiunga un documento del 173, col quale il conte medesiche se i suoi due figli, Nerone ossero mancati senza figli e suchi, egli chiamava all' eredità li Vernio, Mangona e Montadi Bisenzio il Comune di Fi-Arch. Dipl. San. — Righrdaro Stor, Fior. Cap. 160.)

la successione del conte Alessi estinguesse nei due figliuoli ati lo dichiara fra gli altri una rehetipa del 17 dicembre 1296 ologna da Oddo del fu Beniniorentino riguardante diversi ca-Comune di Bologna ed il conte fu conte Alessandro di Mangona estello e fortezza di Barigazza.—
om. San. T. XIV. delle Per-

oltre un atto di quietanza del 1346 esistente nell'Arch. Dipl. carte degli spedali di Prato scritgio di Migliana in Val-di-Bionna Margherita moglie di Conconte Nerone dei conti Albertia a favore di Cino del fu Todele aveva pagato alla donna meto di un podere.

però che quel Contino figlio rerone, e conseguentemente frana Margherita crede della conno, era stato condannato dalla Siirenze con sentenza del 14 ottodi nuovo nel 24 sett. del 1328 e e fuoruscito.

poca medesima pertanto domirnio donna Margherita sorella e figlia del conte Nerone mariile messer Benuccio Salimbeni uando cioè il Cast. di Mangona retto fu venduto alla Rep. Fior. bastardo e nipote del conte Al-

herto nato dal C. Alessandro degli Alberti, dopo avore egli ucciso a tradimento (si crede col consenso della contessa Margherita di lui parente) nella sua camera in Mangona (li 19 agosto 1325) il conte Alberto suo zio, quello stesso del 1296 di sopra citato. — Gio. Villani, Cronic. Lib. IX Cap. 313.

In conserma del qual vero la Signoria di Firenze con provvisione del 14 settembre 1325 destinò gli uffiziali per recarsi a prendere possesso del castello di Mungona e di quelli di Migliari, di Casaglia e di Monte-Vivagni con le loro corti, distretti e contadi compresi nel piviere di S. Gavino Adimari, e di ricevere dagli abitanti il giuramento di ubbidienza con la dichiarazione ch' essi tutti erano stati vassalli dei conti Alberti di Mangona.

All'Art. Mangona su poi aggiunto, qualmente in vigore di altra provvisione del 26 sebb. 1328 (stile comune) su consegnato al detto Benuccio Salimbeni ed alla sua consorte donua Margherita siglia del su conte Nerone degli Alberti anco il castello col contado di Mangona; la qual consegna venne eseguita nel 28 aprile dell'anno medesimo.

lvi inoltre su aggiunto, qualmente pochi anni dopo il 1328, il Cast. di Mangona come quello di Vernio con i respettivi contadi surono venduti a mess. Andrea di Gualterotto dei Bardi di Firenze.

Imperocchè nel 1332 la contessa Margherita essendo restata vedova di Benuccio Salimbeni, stando nel Cast. di Santa Fiora insieme con due suoi figli (Nerone e Niccoluccio) vendè a Palla d'Jacopo Strozzi ed a Chiavello di Boninsegna Machiavelli la signoria di Vernio per 12000 fiorini d'oro; i quali due cittadini fiorentini dissero di comprare per terza persona da nominarsi, e questa fu mess. Andrea di Gualterotto de'Bardi, cui venne consegnato cotesto feudo nel 1335.

Sennonchè Andrea de'Bardi per causa di ribellione nel 1340 su assediato in Vernio e quindi spogliato della contea dal Comune di Firenze, mentre l'anno appresso la riebbe nel 15 genn. del 1341 shorsando il prezzo di 7750 siorini d'oro, per il Cast. e contea di Mangona e 4960 siorini per il Cast. e contea di Vernio. Il qual distretto di Vernio dalla parte di settentrione consinava con le comunità bolognesi di Barigazza, di Castiglion de' Gatti, e di Bargi, state seudi dei conti Alberti, dal lato di lev. eon la contea di Mangona, allora del Comune di

Firenze; dirimpetto a ostro con la Com. di Prato, e di faccia a lib. e pon. con la Com. di Cantagallo.

In conseguenza di questi e di molti altri fatti il dotto economista Pagnini ebbe a formalizzarsi nel sentire sostenere come indipendente dalla Corona granducale di Toscana il feudo di Vernio, quando sullo stesso argomento nel 1788 scriveva il Prof. avv. Migliorotto Maccioni.

Non bisogna ommeltere peraltro, che il conte Piero Bardi fratello di Andrea e figlio pur esso di Gualterotto non molto dopo di avere il fratello di lui riacquistato la contea, fu dal Comune di Firenze, messo in possesso di quella per deliberazione della Rep. fiorentina del 1343. — Giova eziando alla storia di questo luogo un decreto del 10 diresource 1342 emanato in Firenze sotto il Duca d'Atene, nel quale si narra: che vertendo molte controversie fra un conte l'azio di Alberto de' conti di Mangona sedele della Rep. Fior. da una parte, ed il conte Piero di Gualterotto de' Bardi dall' altra parte, rispetto alla giurisdizione sul Cast. e distretto di Vernio, il Duca d'Atene commise l'esame e la decisione di quella causa ad alcuni giudici, a condizione di doverne proserire la sentenza davanti lo stesso principe.

Arroge a ciò, qualmente dopo la cacciata del Duca d'Atene (26 Inglio 1343) essendo ricorso alla Signoria di Firenze il conte Fazio figlio che fu di un conte Alberto di Monte Carelli, perchè il Comune di Vernio riteneva nelle carceri di quel castello nove persone de'suoi fedeli, la Signoria predelia, con lettere del 7 e del 29 settembre dello slesso anno, esortava gli uomini del Comune di Vernio a voler rilasciare liberamente quei cuccrati, e nello stesso tempo scriveva al conte Piero de' Burdi per avvertirlo di rimettere nel grado in cui era la fortezza di Monte Lucianese (Luciana) che possedeva in comune con i conti di Monte Carelli riconosciuti signori del poggio di Montaguana nel popolo di Cavorzano.

L'anno medesimo 1343, a mediazione di Bertoldo de' Guazzalotti di Prato la Signoria di Firenze concedè licenza al conte Piero Bardi di poter audare a dimorare con la sua famiglia nelle parti di Vernio, a condizione di starvi ad ogni buon piacere della repubblica. Inoltre nell'anno susseguente la stessa Signoria invitò il conte Piero Bardi a mettere in ordine la campana della fortezza

di Vernio, perchè nou essendo essa compresa nella cessione che il Comune di Firenze aveva fatto di quella rocca, intendeva di farla condurre a Firenze. Aggiungasi un decreto del 17 agosto 1351 diretto dalla Signoria ai figli del conte Piero Bardi, cui ordinava di risarcire e mettere in grado di difesa la rocca di Vernio per motivo della guerra sopravvenuta con Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, sul dubbio che i nemici non scendessero da quella parte ad attaccare la città di Pistoja.

E perchè il Comune di Firenze su avvertito, che i sigliuoli del conte Piero Bardi avevano guastata la strada per la quale dal territorio siorentino si entrava nella loro contea, i reggitori della Rep. con lettera del 30 gennajo 1352 (stile comune) ordinarono loro di rimetterla nel primiero stato.

Non dirò come poi per istrumento del 22 maggio 1361 la repubblica fiorentina ricevesse in accomandigia il conte Pazzino fratello del C. Niccolò, nati da Aghinolfo di Orso di Napoleone de' CC. Alberti, poichè ne fu parlato all' Art. Montacuto in Val-di-Bisenzio.

Fratlanto i conti Bardi si andavano assicurando il dominio seudale di Vernio tostoché tentarono di collegare il diploma di Federigo I, concesso nel 1164 al conte Alberto, con quelli degl'Imperatori Carlo IV e di Leopoldo I, l'ultimo de quali su rinnovato ai conti Bardi nel 1697. Di tutti quei diplomi i Bardi si giovarono quando reclamarono nel 1778 presso la corte Cesarea i loro diritti feudali sul territorio di Vernio, diritti che sostennero indipendenti dal Granducato; mentre a difesa della Corona granducale, il chiar. giureconsulto Prof. Migliorotto Maccioni scriveva perchè fosse abolita una sentenza del consiglio Aulico del 16 olt. 1787, siccome leggesi in un opera pubblicata in Firenze nel 1788.

Motivò quella disesa contro la sentenza che dichiarava i conti Bardi non solo vicarj imperiali nel seudo di Vernio, ma ancora rispetto ai heni lasciati dal testamento del conte Ridolfo del Bardi, scritto li 17 sebb. 1693, in savore di una compagnia secolare di S. Niccolò da Bari eretta in Vernio, heni che restituiva ai loro successori ed eredi.

Con tutto ciò i reclami del Granduca di Toscana non obbero effetto, ed i conti Berdi si ritennero il feudo di Vernio, finche esso nell'anno 1797 venue soppresso dai Francesi che lo riunirono alla repubblica Cisalpina, e nel 1811 al dipartimento dell'Arno. Dopo di chè i suoi antichi feudatari non poterono continuare ad esigere l'impugnato diritto che avevano sulle rendite, fitti, livelli, responsioni, ossia mercedi state per più secoli percette da quei vassalli.

Ritornato però alla sua sede il Granduca Ferdinando III, si promosse, fra i conti Bardi da una parte e la Comunità e compagnia di S. Niccolò da Bari eretta in Vernio dall'altra parte una causa celebre nel foro toscano per la materia alla quale apparteneva, elamorosa per l'impegno de' litiganti e per lo zelo di dottissimi difensori, e finalmente grave per l'importanza del sog-

getto in disputa portato in terzo giudizio da vanti a tre sapientissimi giurisperiti dal Granduca con dispaccio del 12 maggio 1821 a ciò delegati; i quali giudici nella sentenza che proferirono li 12 giugno 1822 conservarono a favore de' conti Bardi e dei Guicciardini ogni diritto livellario dipendente dal dominio diretto, fundario, allodiale e onninamente privato.

Dopo il trattato del 1814, mercè del quale il territorio di cotesta ex-contea su riunito al Granducato di Toscana, costituendola in corpo di Comunità con residenza di un podestà, il quale ha il pretorio nel sottostante borgo di Mercatale, dipendente nel politico e nel criminale dal Vicario R. di Prato.

MOVIMENTO della Popolazione della Cura di S. Quirico al CASTEL DI VERRIO a tre epoche diverse, divisa per samiglie (1).

| Анно | masc. femm. |     | masc. femm. |     | GONJUGATI<br>dei<br>due sessi | eccusiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1833 | 200         | 179 | 149         | 135 | 380                           | 3                              | 193                         | 1046                        |
| 1840 | 209         | 203 | 190         | 194 | 398                           | 6                              | 200                         | 1200                        |
| 1843 | 180         | 184 | 215         | 150 | 412                           | 5                              | 196                         | 1146                        |
|      |             |     |             |     |                               | 1                              |                             |                             |

(1) Mancano le prime due epoche solite quando Vernio era feudo imperiale.

Comunità di Vernio. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 16719 quadr. 745 dei quali sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade.

Nel 1833 vi abitavano 3617 persone, a proporzione di circa 190 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina dirimpetto a sett. con le Com. di Bargi, di Castiglion de' Gatti e di Barigazza dello Stato Pontificio, e per il lato di lev. sino a ostro con la Com. di Barberino di Mugello, mentre da lib. fino a maestr. ha di fronte la Com. di Cantagallo, entrambe del Granducato.

Si tocca con il territorio di Barberino di Mugello a partire dal giogo dell'Appennino presso le sorgenti del rio delle Coltete che si vuota nel torr. Biscia, e precisamente dal segnale di Tavianella, di dove scende nella direzione di lib. passando per il termine di Colle-Basso, sino a che per via di sossetti entra nel sosso del Fondatojo.

Costì trova la strada di Montepiano, colla quale continua a scendere dall'Appennino cambiando direzione da lib. a ostro-scir., finchè, passata l'incrociatura della strada pedonale della Torricella e di Celle, percorre il crine di Montetiglioli, sulla cui pendice meridionale trova il fosso di Macciano che lo accompagna nel torr. Torbola. A cotesta confluenza il territorio di Vernio si dirige con il Torbola a pon. nella fiumana del Bisenzio, il cui corso seconda nella direzione di lib. lungo le falde del poggio di S. Ippolito, e della strada provinciale che viene da Prato.

Alla confluenza del fosso di Confine, che sbocca alla destra nel Bisenzio, sottentra il territorio di Cantagallo, col quale l'altro rimonta nella direzione di pon. il poggio di S. Ippolito, a sett. di Gricigliana per attraversare la strada comunitativa pedonale di Mercatale ed avviarsi col rio di S. Quirickello nel Bisenzio di Gantagallo. Mediante cotesta fiumana riscende nella direzione di grec. fino alla confluenza del Carigiola; il quale ultimo torrente rimonta per cirra 4 migl. nella direzione di sett. fino sopra le sue sorgenti salendo nella sommità dell'Appennino, dove sottentra di faccia a sett. la Comunità bolognese di Bargi.

Fra i maggiori corsi d'acqua, oltre i due Bisenzi, cioè quello che scende dal Cast. di Vernio e l'altro da Cantagallo, può annoverarsi il torr. Carigiola.

Niuna delle montuosità di questo territorio è stata trigonometricamente misurata onde dedurre con qualche sicurezza l'altezza di quella giogana. Però una delle prominenze maggiori di questa sezione dell' Appennino

è quella del Monte Casciajo che si alza i maestro delle praterie di Monte Piano, doviziosa di piante officinali alpine, che ivi re gelano fra le faggele, mentre nei conteri della Badia di Montepiano incominciano a trovarsi gigantesche piante di castagni.

Fra le strade maestre vi è quella proviaciale di Vernio, carrellabile fino a Merctale, mulattiera per il resto della muntagus, la quale sale a Monte-Piano, piccolo borge con dogana di contine di terza classe iastituita con legge del 25 ottobre 1814 insie me all'altra sua subalterna di Cararson, e ciò all'occasione che fu soppressa la doguer seudale di Usella, ecc. — Fed. P. Art. Dou-NE DE FRONTIERA.

Con la legge del 2 agosto 1838 furoso riuniti alla potesteria di Vernio i populi di Fossato, Migliana e Usella.

La cancelleria Comunitativa, l'ingegare di Circonderio e l'ufizio di esszione di Registro sono in Frato. La conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istaza si trovano in Firenze.

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Franco a tre epoche diverse (1).

| Nome                                                                                             | Titolo                                                                                                                         | Diocesi                                                                                            | Popolazione                             |                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| de Luoghi                                                                                        | delle Chiese                                                                                                                   | cui spettano                                                                                       | ONKA<br>1833                            | ARNO<br>1840                    | 184               |
| Cavorzano S. Poto a Vernio Mercatale di Vernio Montepiano Poggiole con Luiciana Vernio, castello | S. Pietro, Cura S. Ippolito, Pieve S. Antonio, Rettoria S. Maria, già badia S. Michele, Rettoria SS. Leonardo e Quirico, Rett. | Tutti i popoli<br>dello stesso pi-<br>viere di S. Ippo-<br>lito spettano alla<br>Dioc. di Pistoja. | 720<br>468<br>291<br>605<br>486<br>1046 | 807<br>516<br>318<br>682<br>496 | 345<br>737<br>508 |
|                                                                                                  | Totale                                                                                                                         | Abit. N.º                                                                                          | 3617                                    | (019                            | 30ú               |

### (1) Mancano le prime due epoche quando Vernio era feudo imperiale.

RONA - Ved. BADIA TEDALDA, MASSA VE-BONA, e PLEVE S. STEPANO.

VERRIANA (PIEVE DI S. GERVASIO IN) in Val-d'Era. — Fed. il Supplemento.

VERRUCA, e VERRUCOLA. — Non meno di quattro cime di poggi conservano nella Toscana il nome di Verruca o Verrucola, termine topico per dichiarare una promiuenza montuosa di figura conica. Le

VERONA (MASSA) e Viscontado di VE- quali verruche furono qualificate con simik parola da Catone, da Aulo Gellio e da cassiodo ro. - Consimili montuosità le più note fo noi sono, la Verruca di Massa e Cozzie. la Verruca del Monte Pisano, la Verrucole Bosi di Fivizzano, e la Verrucola, ossi le Ferrucole della Garfagnana.

VERRUCA DI MASSA E COZZILE D Val-di-Nievole. — All' Art. Massa e Com-LE (Vol. III. pag. 112) rammentai una lu trada, dopochè Arrigo VI, nel 1191, e Federigo II, nel 1220, conserirono ai conti Guidi il giuspadronato della Badia di Marradi, quasi nel tempo medesimo che la Rep. Pior. consermava al Vesc. di Firenze il sortilizio di Molezzano ed il padronato sulle parr. di S. Maria a Vezzano e di S. Pietro in Pañule, diversa dalla chiesa di S. Pietro a Vezzano. — Ved. Molezzano in Val-di-Sieve.

Rispetto all'epoca della soppressione della eura di S. Pietro in Padule, il cui popolo su annosso alla parr. di S. Maria a Vezzano mon trovo ricordi, comecchè la sua soppressione al pari di quella di S. Andrea a Fezzano credasi posteriore al 1551, mentre nella statistica di quell'anno trovansi sotto la potesteria di Vicchio i popoli di S. Pietro a Padule, di S. Pietro a Vezzano, e di S. Andrea a Vezzano separatamente da quelli di S. Maria nella Villa di Vezsano, lostochè in quell'anno S. Pietro a Padule noverava 54 fuochi con 319 abit., S. Andrea a Vezzano 28 samiglie con 136 individui S. Pietro a Vezzano 31 fuochi con 221 abit., e la Villa di S. Maria a Vessano 48 famiglie con 250 popolani.

In seguito forse della soppressione delle chiese parrocchiali di S. Pietro e di S. Andrea, quella di S. Maria alla Villa di Veszano con decreto arcivescovile del 13 febbr. 1565 (stile fior.) su eretta in prioria, e due anni dopo con altro decreto del 4 febb. 1567 ne su ceduto il padronato al rettore della medesima Matteo del su Benedetto Boni di Vicchio. — (Broccas, Deserizione del Mugello).

In questo popolo ebbero vita e poderi gli antenati del celebre Antonio Cocchi, cui dalla provincia fu dato il titolo di filosofo Musellano. — Ved. Vicceto di Musello.

La parr. di S. Maria a Vezzano nel 1833 moverava 443 abit.

VIA, o STRADA. — All'Art. STRADA ho richiamato il lettore a questo di Via per indicare i nomi, l'epoca, lunghezza e andemento delle molte Vie Regie, Postali e mon Postali, come anche delle Vie Provincerali rotabili che in varie direzioni furono e sono aperte nella Toscana, non tralasciando di fer perola di moltissime Vie comunitative motabili che a guisa delle vene nel corpo umano mettono in comunicazione, accrescono vita, interesse e prosperità alle varie perti della Toscana Granducale nei suoi ciu-

que Compartimenti amministrativi. — Per ultimo s'indicherà l'andamento delle STRAde Ferrate aperte, o che sono state finora dai governi nella Toscana approvate.

I. VIA AURELIA NUOVA, VIA EMI-LIA DI SCAURO, POI VIA ROMEA E PRANCESCA, ORA VIA REGIA E PRO-VINCIALE EMILIA. — Fra le oscurità della storia antica di Roma, una mi sembra quella di non potere conoscere con chiarezza l'andamento preciso delle Vie Milituri, ossia Consolari, le quali sotto il governo della Repubblica e dell'Impèro attraversavano la Toscana. Fra le medesime mi limiterò alla Via Aurelia nuova, tracciata per le nostre Maremme ed alla Via Cassia che guidava a Chiusi, e quindi dirigevasi a Firenze.

Che se dell'epoca e dell'andamento della Via Aurelia vecchia, che da Roma terminava al Foro Aurelio presso Montalto, abbiamo notizie sufficientemente concordi, non è per altro da dirsi la cosa medesima dell'autore e dell'andamento preciso dell'Aurelia nuova, la quale appunto doveva percorrere il littorale della Toscana attuale, a partire dal Foro Aurelio fino al confine occidentale dell'Italia romana, confine che nel secolo VI di Roma terminava verso seltentrione con l'Arno a Pisa.

Per altro, che cotesta Via Aurelia nel tempi dell' Imp. romano si distinguesse in vecchia e nuova, non ne lascia dubbio un' iscrizione posta alla base marmorea di una statua innalzata dal senato e popolo di Tivoli sotto l'impero di Adriano, oppure di Antonino Pio a C. Popilio Caro figlio del console C. Pedone, nella quale si leggeva fra le molte magistrature da esso coperte anche quella di essere Curatore delle Vie Aurelia vecchia e nuova.

Ma chi fosse stato il primo continuatore della Via Aurelia? fino dove arrivasse la nuova? e per quali luoghi delle toscane Maremme precisamente passasse, ciò è nascosto in grau parte nelle tenebre dell'istoria; giacchè le tracce lasciateci dal così detto Itinerario di Antonino, o dalla Tavola Peutingeriana, oltre di essere quei documenti inesatti nei nomi dei luoghi e nelle distanze, spettano entrambi ad epoche troppo lontane dalla loro costruzione, ed anche dai primi restauri delle stesse Vie Consolari.

Il ch. Giovanni Targioni-Tozzetti discorrendo nel T. IX de'suoi Viaggi per la ToVendaso, Com. Giur. e appena un migl. a grec. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

All' Art. Fivizzano dissi, che dalla Verrucola Bosi presero il titolo i marchesi Malaspina di Fivizzano, di cui quest'ultima Terra non su in origine che il luogo di mercato, ossia il Foro della Verrucola. Dondechè rinvierò il lettore a quell'articolo limitandomi a dire in questo, che la chiesa parr. di S. Margherita alla Verruca è cammentata nelle bolle pontificie di Eugenio III (anno 1140) e di Innocenzio III (anno 1202,) e che più tardi essa diede il titolo ad un monastero di Clarisse esistito costà sino al declinare del secolo XVIII, dove nell'auno 1745 vi si trovavano circa 28 claustrali.

Li pair. di S. Margherita alla Verrucola Bosi nel 1833 contava 187 abit.

VERRUCOLA, o VERRUCOLE DI GAR-FAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Rocca con sottostante Vill. e ch. parr. (S. Lorenzo) cui fu annessa quella di l'ibbiana, nel piviere di Piazza, Com. di San Romano, Giur. e quasi due migl. a sett. di Camporgiano, Dioc. di Missa-Ducale, testè di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede sopra uno scoglio di figura conica che si alza alla base occidentale dell' Appennino di Soraggio a cavaliere della strada maestra tracciata lungo la ripa sinistra del Serchio, per la quale si rimonta la valle verso Gragnano ed il Monte-Tea passando a piè della rocca di Verrucola.

Fu questa Verrucola appellata de Gherardinghi da una nobile famiglia lucchese, autrice della quale si crede un Gherardo di Gottifredo, che fino dal 4 marzo del 99 rottenne dal vescovo di Lucca ad enfiteusi molte sostanze e chiese di pertinenza la maggior parte della Pieve-Fosciana, state di giuspadronato dei vescovi di Lucca. Dissi di giuspadronato, mentre la chiesa di S. Lorenzo a Verrucola al pari dell'altra di Vibbiana dipendevano per lo spirituale dai vescovi di Luni e per essi dai pievani della ch. di Piazza. — Ved. Piazza ni Garragnana.

il Pacchi autore delle Memorie storiche sulla Garlagnana riporta in quell' Appendice due istrumenti spettanti alla famigha dei Gherardinghi di Garlagnana, che uno di essi rogato nel 3 nov. del 1261 in Versucole in luogo detto Colle Augustino, e l'altro del 3 sett. 1285 scritto nella canonica della Pieve-Fosciana, relativo alla consorteria dei

signori Gherardinghi ed ai loro feudi, fra i quali è rammentata la rocca con i vassilli delle *Verrucole*.

Infatti nella Bolla d' Oro di Carlo IV questo castello venne appellato Castrum Verruculae Gherardinghae.

Nel 1346 la Verrucola con i paesi della vicaria di Camporgiano, che per cagione di guerra dai Lucchesi passarono in potere dei Fiorentini con altri villaggi compresi nella Garfagnana superiore, appartenovano al March. Spinetta Malaspina di Fivizzano, dal quale il Comune di Firenze li comprò nell'atto medesimo che li rilasciò in feudo al compratore. — Ved. Campagnano.

Nell'anno 1565 secondo alcune memorie MSS., o nel 1580 secondo altre, si disfece l'antica rocca per rifabbricare quella che tuttora sussiste sulle *Verrucole*.

Il Vill. di Vibbiana, sebbene formava un comunello da per se, trovasi soggetto alla parcocchiale delle Verrucole. La quale nel 1832 contava tutti insieme 318 abit., che 195 spettavano all'unnesso di Vibbiana, e 123 alla sezione delle Verrucole.

VERSICIANO, già Perciavo, nella Valle centrale del Serchio. — Contrada dove furono più chiese, se non fu una sola sotto il
titolo dei SS. Stefano, Vincenzio e Michele
a Persiciano, già suburbana della Cattedrale, attualmente cura nel pievanato di Vorno, Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca.

Trovasi la contrada di Verciano in pianura sul canale dell'Ozzori fra Fontetett a Sorbano, dove l'Ozzori un di bitorendo formava un'isola, siccome lo danno a conscere varie carte di quell'Arch. Arcivicate all'Art. Ozzori, tre delle quali del 929 (11 aprile) del 937 (29 agosto) e del 4 luglio (973) pubblicate nel Vol. V. P. III. delle Memorie lucchesi, in una delle quali vi si rammenta la Via lata, la quale passava per Verciano.

La parr, attuale di S. Stefano a Verciano nel 1832 nover iva 624 in lividai.

VERSILIA DEL PIETRASANTINO. — Contrada che albracci e oltre l'artuale Viceriato di Pietrasanta, per dove passa el fomiscello Seravezza, già denominato l'ersitet, anche il paese percorso dai torr. Barese tojo e Camajore. Sembra però che il nome della provincia di l'ersilia fosse dato in origine al fiumicello predetto, mentre solto questo stesso vocabolo fu designato nella

Geografia di Tolomeo, e nei documenti longobardi. Uno conosciutissimo è quello del 754 relativo alla fondazione della Badia di S. Pietro a Palazzuolo presso Monteverdi in cui si rammenta l'antico monastero soppresso di donne sotto il titolo di S. Salvatore presso il fiume Versilia, e la di cui chiesa corrisponde alla parrocchiale di S. Salvatore fuori delle mura occidentali di Pietrasanta, già detta al Monastero. — Ved. Piztasanta (CITTA).

Inoltre in una membrana lucchese del maggio 764 si sa menzione di una casa con podere posta in Versilia presso la chiesa di Vallecchia. — Anche la pieve antica di S. Felicita in Val-di-Castello su distinta col nome di S. Felicita a Massa di Versilia, siccome più tardi il Castiglione di Val di Castello qualificossi sotto il vocabolo di Castiglione di Versilia ecc.

Rispetto alla storia di questa contrada, vedansi gli Art. Convaja, Pietrasanta, Srnavezza, Vallecchia, Val di Castello ecc.

VERSURIS (S. VITO IN). — Ved. CRATA (S. VITO IN) nella Valle dell' Ombrone samese.

VERTIGHE in Val-di-Chiana. — Cas. che ha dato il vocabolo ad un convento dell' Osservanza, già santuario della B. Vergine delle Vertighe, nel popolo, Com. Giur. e circa un migl. a lev. del Monte S. Savino, Dioc. e Comp. di Arczzo.

Risiede sopra una collinetta tufacea bagnata a lev. dal torr. Esse, e a lib. dal fosso Leprone, presso la strada rotabile che da Marciano guida a Lucignano.

Non parlo dell'origine di cotesto nome che alcuni supposero, essere stata quì la tomba del duce de' Galli Senoni, appellato Vertighe, dirò bensì che il santuario delle Vertighe sorse in fama dopo di esser passato in tradizione, che costà si posasse prodigiosamente l'immagine della B. Vergine Maria, la quale prima del 1073 si venerava in Montalceto.

Dissi prima del 1073 poichè in detto anno di ottobre su rogato costì in Vertighe mel contado aretino un placito presso la chiesa di S. Maria e non lungi dalla casa dove risiedevano la contessa Beatrice con la sua figlia contessa Matilde. — (Camici, Contimuazione de' March, di Toscana Vol. II.)

In cotesta collina esisteva anticamente una ch. di S. Cristofano alle *Vertighe* sulla quale ebbero padronanza gli Eremiti Camaldo-

lensi della Badia d'Agnano, cui la stessa cappella venne confermata dal Pont. Celestino III con bolla del 1194.

Finalmente nel principio del secolo XV alle Vertighe su innalzato un convento dai frati dell'Osservanza, vivente il loro risormatore S. Bernardino, sotto il titolo che tuttora conserva di S. Maria alle Vertighe. Esso poi su governato negli ultimi anni di sua vita (tra il 1438 ed il 1450) da Fr. Alberto da Sarteano discepolo ed austero seguace di S. Bernardino.

VERTINE (Vertinulae) del Chianti nella Val-d'Arbia. — Castellare con ch. parr. (S. Bartolommeo) nel piviere, Com. e quasi un migl. a pon. di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Risiede sopra il risalto di un poggio che stendesi alla destra del torr. Massellone fra Radda e Gajole.

Ebbero signoria in questo luogo di Vertine innanzi tutti i marchesi di Toscana di origine Ripuaria, ai quali apparteneva quel marchese Bonifazio, la di cui figlia contessa Willa madre del March. Ugo di origine Salica, sino dall'anno 977 aveva assegnato alla Badia fiorentina da essa fondata una parte de' beni situati in Vertinule.

È vero altresì che in quella età prendeva il titolo di Pertine anche la pieve di S. Pancrazio presso Cavriglia nel Val-d'Arno superiore, siccome su avvisato all'Art. Pancrazio (S.) a Cavriglia.

Più tardi questo luogo con altri che furono de'March. di Toscana pervenne in dominio de'signori Ricasoli, o per acquisto fattone verso il 1190 da Ranieri loro antenato, ossia per derivazioni più antiche. Avvegnachè sino dal nov. 1035 trovo nel luogo di Vertine, giudicaria fiorentina, uno dei primi agnati della casa Ricasoli, quale era quell' Azzo del fu Geremia, il quale vendè varii beni ai suoi nipoti figli di Ridolfo. A questa stessa famiglia molto tempo dopo appartenevano i figliuoli di Arrigo da Kicasoli, i quali per aver occupato nel 1352 la pieve di S. Polo, vivente un loro zio pievano, surono messi in bando dalla Rep. Fior. Ma sapendo essi che gran quantità di vettovaglie de'loro consorti erano riunite nel Cast. di Vertine, entrarono furtivamente in questo, e avendolo molto bene fortificato, di la si posono a scorrere quasi tutto il Chianti, ardendo le ville de parenti nemici. In conseguenza la Signoria di Firenze ordinò che una mano di casse nel Chianti per ridurre a obbedienza i ribelli Ricasoli. Ma quei giovani, avendo ancor essi qualche partito in Siena per lo favore che prestava loro Giovanni de'Salimbeni, fecero poco caso della venuta delle truppe fiorentine, e cominciarono con le pietre e con le balestre a tenerle lontane dalle mura del castello.

Finalmente gli assediati vedendosi senza speranza di soccorso, trattarono della resa a patti onorevoli, e la Signoria di Firenze comandò si facesse smantellare il Cast. di Vertine nel tempo che a quei Ricasoli fu confermato il bando, dal quale in seguito vennero liberati in grazia della pace di Sarzana dell' anno 1353.—! Anch. Dipl. Fion. Carte della Badia di Coltibuono. — Mattro Villani, Cronica Lib. II. c. 64 e 70).

Altronde un Ugolino della stessa prosapia de'Ricasoli signore di Vertine era stato compreso fra i partitanti guelfi fiorentini condannati da Arrigo VII con sentenza pronunziata nel febbrajo del 1313 nel Poggio Imperiale sopra Poggibonsi.

All' Art. Gasota dissi, che nella statistica dell'anno 1551 il popolo di S. Sigismondo a Gajole era compreso in quello di Vertine.

La parr. di S. Bartolommeo a Vertine nel 1833 noverava 386 abit. mentre quella del 1551 ascendeva a 622 popolani.

Vertine Piere di S. Pancrazio a). — Ved. Pancrazio (S.) a Cavriglia nel Vald'Arno superiore.

VERZAJA or FIRENZE. — Contrada la cui antica ch. parr. di S. Maria, ora distrutta, es steva dentro Firenze presso la porta S. Frediano, mentre il suo popolo si estendeva fuori la stessa porta fino al Pignone, dove sul declinare del secolo passato fu traslocato il titolo di S. Maria con la parr. di Verzaja — Ved. Pignone nel subborgo occidentale di Firenze.

VERZETO in Val d'Elsa. — Cas. la cui ch. parr. di S. Donato fu unita alla cura di S. Niccolò a Sterzi, nella Com. e intorno a migl. 2 4/2 a muestr. della Castellina del Chianti, Giur. di Rudda, Dioc. di Colle, già di Siena, Comp. sanese. — Ved. Sterzi.

VESCONA nella Valle superiore dell'Ombrone sancse. — Nome antico restato alla chiesa battesimale di S. Giovanni di Vescona, detta la *Picvina*, e ad altra cura stata sua fitiale, (S. Florenzio in Vescona)

egualmente che alla villa. già Cast. di Vescona, tutti tre luoghi compresi nella Com. e Giur. di Asciano; la Pievina quasi 3 migl. al suo pon.; e S. Florenzio con la villa di Vescona 5 migl. a maestr. della Terra predetta, nella Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

A poca distanza dalla villa di Vescona risiede in luogo più basso la chiesa parr. di S. Florenzio, situata lungo la strada provinciale Lauretana, mentre la villa riposa nella sommità di un colle marnoso, e la Pievina dalla parte opposta della stessa strada circa 2 migl. più vicina ad Asciano.

Già all'Art. Pievina di Vescona su detto. essere stata questa in origine filiale della pieve di S. Vito in Versuris, o dir si voglia in Creta, e una volta in Fescona, per quanto nelle carte relative alla controversia promossa sino dal 712 dai vescovi di Siena contro quelli di Arezzo, sieno rammentati ambedue i battisteri, cioè quello di S. Pito in Vescona, alias in Versuris e l'altro di S. Giovanni in l'escona. Quest'ultima però fu più chiaramente qualificata in Vescona da una sentenza del magg. 1029 propunziala nella canonica di S. Marcellino in Chianti, come ancora da un atto di cessione fatta nel 1045 al suo clero da Immone vescovo di Arezzo, cui rinunzió molte pievi poste nel contado senese. Cost nella holla dell'8 giug. 1070 spedita dal Pont. Alessandro II a favore di Costantino vescovo di Arezzo, leggonsi fra le altre chiese hattesimali della diocesi arctina situate nel contado sinese, la pieve di S. l'ito in l'ersuris e questa di S. Giovanni in Vescona.

Lo stesso dicasi di altra bolla del Pont. Onorio III del 27 maggio 1220 spedita al vescovo tiorentino, pubblicata dal Lamine suoi Monum. Eccl. Flor.

Rispetto al Cast. di Vescona, ora villa Saracini, fu cotesta nel secolo XI una delle signorie de'conti Guinigi della Scialenga e della Berardenga, siccome lo qualifica unatto pubblico del 1025, col quale uno di quei dinasti, il conte Ranieri, assegnò in benefizio al Mon. di S. Salvatore della Berardenga una casa con orto, vigna ed un pezzo di terra situato presso il suo castello di Vescona. — (Annal. Camalo)

Anche il Mon. di S. Eugenio presso Suna fino dal secolo XI possedeva una corte in l'escona, confermatagli da due Imp. cioè, da Arrigo IV nel 4 giugno del 1081

e da Federigo I nell' 8 agosto 1185. — Ved. Pievina di Vescona, e Melanino sotto la Pievina di Vescona.

La parr. di S. Florenzio alla villa di Vescona nel 1833 contava 156 abit. quando la sua chiesa hattesimale di S. Giovanni in Vescona noverava 134 popolani.

VESCOVADO DI MURLO. — Ved. Mun-

zo nella Val-di-Merse.

VESCOVATI DELLA TOSCANA - Nella Toscana cisuppennina della presente Opera contansi attualmente 22 Vescovati e quattro Arcivescovati; dieci dei quali Vescovati esistevapo sino dalla prima età di Giovanni Villani. Tali sono le diocesi di Arezzo, di Chiusi, di Fiesole, di Roselle (Grosseto), di Luni (Sarzana) di Pistoja, di Populomia (Massa-Marittima) di Soana, di Volterra e di Brugnato. — Spettano ai 12 Vescovati più moderni quelli di Cortona, di Montepulciano, di Pienza, di Montalcino, di Colle, di Prato, di Sansepolero, di Sunminiato, di Pescia, di Pontremoli, di Livorno e di Massa Ducale. - Delle 22 diocesi tre sono rette dai vescovi delle diocesi vicine più antiche, come sarebbe il vescovo di Chiusi che regge la chiesa di Pienza; quello di Pistoja che è parimente vescovo di Prato, e l'altro di Luni-Sarzana che ora è diocesano di Brugnato.

Sono suffraganei dell'arcivescovo di Firenze i vescovi di Fiesole, di Pistoja e Prato, di Colle, di Sanminiato e di Sansepolero. — L'arcivescovo e primate di Pisa è anche metropolitano delle diocesi di Livorno e di Pontremoli. — Sono suffraganei dell'arcivescovo di Siena quelli di Chiusi e Pienza, di Grosseto, di Massa-Marittima e di Soana; e di corto su dato per suffraganeo all'Arcivescovo di Lucca il vescovo di Massa-Ducale; mentre quello di Brugnato, innanzi l'unione della sua diocesi all'antica di Luni-Sarzana, era suffraganeo dell'arcivescovo di Genova.

Dipendono immediatamente dalla S. Sede i Vescovi di Arezzo, di Volterra, di Luni-Serzana, di Cortona, di Montalcino, di Montepulciano, e di Pescia. — Ved. l'Art. Ancivescovati della Toscana Granducale.

Entrano poi nella Romagna Granducale quattro diocesi dello Stato Pontificio, cioè, quelle di Bertinoro, di Faenza, di Forlì e di Sarsina, l'ultima delle quali per l'amministrazione ecclesiastica è stata affidata di corto al vescovo di Bertinoro.

VF. COVO (CASA AL). — Ved. CASA AL VERCOVO, cui si può aggiungere, che su il vescovo di Pis'oja Tommaso Andrei da Casole quello che tra il 1290 ed il 1294 sece, costruire costà una casa di campagna.

Infatti molti brevi ed istrumenti archetipi fra il 1290 ed il 1294 dell'Arch. vescovile di Pistoja portano la data da questa casa o Villa del Vescovo. — Ved. Lampoassocato.

VESCOVO (SORBANO DEL). — Ved. Sorbano del Vescovo.

VESPIGNANO in Val-di-Sieve. — Vill. già Cast. con ch. parr. (S. Martino) nel piviere del Borgo S. Lorenzo, Com. e circa due migl. a maestr di Vicchio, Giur. del Borgo predetto, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una collinetta bagnata a pon. dal torr. Elsa ed a lev. dalla Pesciola.

Fu già un forte castelletto, del quale sussistono pochi avanzi ed una torre di figura rotonda presso la sua antica chiesa priorale, alla quale riferiscono due iscrizioni del 1265 e del 1277 riportate dal Brocchi nella sua Descrizione del Mugello. — Anche nel Bullettone della mensa arcivescovile di Firenze patrona di questa chiesa si trovano ricordi di essa fino dall'anno 1248.

È celebre Vespignano per essere stata la patria di due nomini illustri, cioè, del famoso Giotto figlio di Bondone, e del beato Giovanni Angelico da Vespignano, detto da Fiesole, del quale scrisse la vita lo stesso Brocchi.

La parr. di S. Martino a Vespignano nel 1833 contava 558 abit.

VESIGNA nella Val-di-Magra. — Ved. VEZZANO DELLA SPEZIA.

VESSA nella Valle del Savio. — Cas. già Cast. con ch. parr. (S. Bartolommeo) nella Com. Giur. e circa 6 migl. a grec. di Bagno, Dioc. di Sansepolero, già Nullius di Bagno, Comp. di Firenze.

Risiede questo paesetto sulla ripa sinistra del fi. Savio, il qual lungo però non deve consondersi con altra villa di *Piessa*, che su de'signori di Valbona, la quale trovasi fra l'Appennino di S. Agata e la Cella S. Alberico, e che oltre ad essere compresa nella Dioc. di Sarsina, Com. di Verghereto, appartenne un dì alla Badia del Trivio.

Il Cas., già Cast. di Vessa sul Savio su comprato nel 1274 dal C. Guido Salvatico di Dovadola e da altri suoi consorti di Bagno, mentre lo stesso conte nel 1286 acquistò dal vescovo di Sarsina anche il padronato della chiesa di S. Andrea a Viessa in Comunità di Verghereto, dove allora avevano dominio gli Eremiti Camaldolensi della Cella S. Alberico.

Nel 1408 era nella rocca di Vessa di Bagno donna Angiolina vedova del C. Bambo figlio del conte Marco de' Guidi di Modigliana, quando essa in qualità di tutrice de' suoi figli con istrumento del 1 giugno di detto anno nominò i sindaci per presentare il palio consucto al Comune di Firenze in segno di sua fedeltà e sudditanza.

La parr. di S. Bartolommeo a Vessa nel 1833 contava 206 abit.

VESSA, o VIESSA DI VERGHERE-TO. — Ved. l'Art. precedente, e Venguenero, Comunità.

VETRIANO, e FABBRICHE DI VETRIA-NO nella Valle centrale del Serchio. — Due cas. con una sola parr. (SS. Simone e Giuda) nel piviere di Diecimo, Com. Giur. e 3 migl. a scir. de Pescaglia, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede sulla cresta de' poggi che stendonsi da Montemagno fino alla ripa destra del fi. Serchio, dai quali poggi si chiude a sett. il vallone della Freddana, e a ostro la vallecola del torr. Padogna. — Fed. Pescagna.

La parr. de' SS. Simone e Giuda a Vetriano nel 1832 contava 357 popolani.

PETULA (S. MARTINO A) nel Val-d'Arno pisano. — Borgata che su suori di Porta a Mare nella parr. di S. Giovanni dei Gaetani, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Pisa.

La chiesa priorale di S. Martino a Vetula del pievanato maggiore di Pisa tro vasi registrata nel catalogo delle chiese della diocesi pisana compilato nel giugno del 1371 (stile comune) e nell'imposizione fatta dal clero pisano nel 5 febbrajo del 1292 alle chiese della stessa diocesi.

Anche il Breve Pisano detto del Conte Ugolino al cap. 39 del Lab. IV. rammenta gli nomini di S. Paetro in Grado e di S. Martino a Vetula,

Scheletro di un castellare cui nel medio evo fu dato il nome di Castiglion-Bernardi nella cura e circa 3 migl. a lib. di Monte-Rotondo, Com. Giur. e circa no migl. a maestr. di Massa-Marittima, Dioc. di Volterra, Comp. di Grosseto.

Della situazione del poggio di Vetulonia, o Vitulonio fu dato un conno agli Art. Montro di Mare e Castignos-Bernardi, dove fu aggiunto, che il poggio Vitulonio fa dubi-

tare essere appartenuto all'antichissima città etrusca di *Vetulonia*, sulla di cui ubicazione gli archeologi moderni menano non piccolo rumore.

All' Art. poi Bagni Vetusoniensi, su detto, qualmente colesti Bagni, più noti oggidi sotto il vocabolo di Bagno del Re, trovansi circa due migl. a ostro del poggio di *l'e*tulonio, alias di Castiglion-Bernardi e che in conseguenza di alcune indagini locali il Cav. Francesco Inghirami nel 1832 mostrossi propenso a decidere la questione intorno al sito dell'antica Vetulonia, per quanto, a consessione di lui, la mancanza delle sue rovine e l'angustia del poggio che ne porta il nome, stieno mal d'accordo con la magnificenza di Fetulonia, città capo d'origine dell' Etruria. - Ved. Casticulon Ban-MARDI, cui si può aggiungere che molte carte lucchesi del secolo X rammentano questo Juogo di Castiglione, senza per altro ricordare il poggio di Vetulonio, mentre spetta al febbrajo del 906 un istrumento pubblicato nel Vol. V. P. III. delle Memor. Lucck. col quale il Vesc. Pietro di Lucca, stando nella sua corte di S. Vito in Val di Cornia, allivellò vari beni del suo oratorio di S. Regolo in Gualdo, posti in Val di Cornia e segnalamente a confine col lorr. Risecco. — Ved. Cornia Cast. e Tricasi.

VFZZA nel Val d'Arno aretino. — Cas. ch'ebbe chiesa parr. (S. Salvatore) riunita a S. Maria a Cincelli, nel piviere, Com. e circa due migl. a lib. di Capoloua, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo. — Ved. Carolosa.

VFZZANO ( Vectianum). Il vocabolo di Vezzano, che ci rammenta una illustre famiglia romana (la Vetia) è comune a molti luoghi della Toscana. Tali sono il Vezzano di Tredozio in Romagna, il Vezzano di Chiusi nel Val d'Arno casentinese, il Vezzano della Spezia in Val di Magra, ed il Vezzano di Vezzano di Vecchio in Val di Sieve.

VEZZANO m CHIUSE nel Val-d'Arno casentinese. — Rocca nel popolo, Com. e circa mezzo migl. sogra il paese di Chiusi, Giur. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È posta a cavaliere di Chiusi in difesa del paese, talchè dubito che sia la stessa rocca antica del Chiusi casentinese, stata ceduta in feudo nel 1104 da un marchese del Monte S. Maria ai signori di Caprese, di Chiusi, di Montauto ecc. seppure quel l'ezzano non voglia riferirsi a qualche altro castello omonimo. —(Annal. Camalo.)

Certo, è che col regolamento speciale del 26 agosto 1776 relativo all'organizzazione della Comunità di Chiusi fra i 14 comunelli che la costituiscono vi si comprende quello della Rocca di Chiusi e Vezzano.

VEZZANO DELLA SPEZIA. — Due grossi paesi, Vezzano soprano e Vezzano sottano, esistono sui poggi situati a lev. della città di Spezia fra il suo Golfo e la ripa destra del fi. Magra; Vezzano soprano con chiesa arcipretura sotto l'invocazione de'SS. Sisto e l'rospero; e Vezzano sottano con bella e devota chiesa plebana dedicata a S. Maria Assunta. È questo il capoluogo di una Come di un Mandamento, sotto la Dioc. di Luni-Sarzana, e la Provincia di Levante nel Regno Sardo.

Risiede Vezzano soprano nel gr. 44° 8' latit. e nel 27° 32' 6" long. a cavaliere della nuova strada postale di Genova che gli passa otto a ostro, mentre circa mezzo miglio più abbasso havvi la Terra di Vezzano sottano divisa dall'altra di Vezzano sopramo mediante una borgata.

Tozzetti nei suoi Viaggi, molto deliziosa ed amena stante l'essere situata in un colle, che domina non solamente il Golfo della Spezia, ma tutta quanta la pianura di Sarzana e Luni e gran tratto di paese estero e limitrofo. Per godere della qual veduta, Francesco Travasio da Vezzano, non dispregevole poeta, nella sua Topografia Lunense invitava il Card. Benedetto Lomellino, vescovo di Luni e Sarzana, a soggiornare nell'estiva stagione in Vezzano....

Ebbero signoria in questa Terra i nobili detti da Vezzano stati feudatari dei vescovi di Luni, dopo che il vescovo Gualtiero, nel z 202 l'ebbe acquistata dai March. Malaspina e quindi confermata in seudo ai nobilidetti da Vezzano. Il Muratori nelle sue Antichità Estensi dubitò che quei signori appartenessero alla famiglia Bianchi, feudataria de' Marchesi d'Este. Fatto è che le castella di Vessano, di Carpena, di Vesigna, di Folo, di Vulerano, di Beverino, di Polverata, di Ripalta, Madrignano e Panzano, cou le loro pertinenze furono confermate in feudo ai nobili di Vezzano siccome apparisce dal lodo pronunziato in Sarzana nella canonica della chiesa di S. Andrea li 12 maggio 1202, confermato nella Badia dell' Aulla li 31 dello stesso mese, mentre con istrumento del 4 giugno di detto

auno, rogato in Pisa nell'ospedale di S. Paolo a Ripa d'Arno, il March. Alberto Malaspina per se, ed in nome dei March. Guglielmo e Corrado suoi nipoti, sece rinunzia della metà di quanto quei marchesi avevano acquistato dagli Estensi in tutto il podere che tenevano i nobili da Vezzano, o altri per essi nei luoghi di sopra nominati; e nell'atto stesso il March. Alberto confessò di aver ricevuto per se e per i delli suoi nipoti da Gualtiero vescovo di Luni lire 150 imperiali che gli pagava per quell'enfiteusi, obbligandosi reciprocamente alla penale di cento marche d'argento, ed a cauzione di ciò oppignorando (o fiduciariamente 190tecando) i beni che i marchesi Malaspina tenevano nel castello e distretto di Arcola.

Nell'opera stessa si riporta un secondo Iodo del 13 maggio 1203 pronunziato in Terra-Rossa presso il fi. Magra per terminare una controversia tra il predetto Vescovo Gualtiero di Luni ed i marchesi Malaspina da una parte contro i signori da Vezzano dall'altra parte, a cagione dei castelli prenominati non che del diritto che quest'ultimi avevano di difendere con le loro genti il castello di Porto-Venere ad esclusione del vescovo di Luni e dei marchesi Malaspina; il qual diritto fu accordato ai signori da Vezzano a condizione che dovessero pagare al vescovo ed ai marchesi di sopra nominati i soliti tributi, albergaric, ecc. e che le semmine della samiglia de' nobili da Vezzano potessero succedere come i muschi nei detti feudi e podere, conservando ni vescovi di Luni ed ai Marc. Malaspina le loro ragioni.

Trovasi infatti menzione di quei medesimi feudi, beni, e diritti posseduti per tal
modo dalla chiesa di Luni in una dichiarazione fatta nel novembre del 1278 da
Arrigo di Fucecchio vescovo Lunense, nel
tempo cioè che quei castelli, terre, ecc. crano sotto il dominio del Comune di Genova
per compra fatta due anni innanzi dai conti
Fieschi di Lavagna, ai quali nel 1252
erano stati alienati dal vescovo Guglielmo
Malaspina suo antecessore.

Con tutto ciò i nobili da Vezzano ottennero (non sò dire con qual esito) da vari Imperatori la conferma di quei feudi che più non possedevano.

Tale fu il diploma concesso loro dall'Imp. Arrigo VII dato in Pisa nel 1311; e tale anco quello ottenuto nel giugno del 1355 da Carlo IV mentre passava di Pietrasanta. me generico di Via Francesca. La più nosa e forse anche la più antica di esse è quella che in origine fu aperta da M. Emilio Scauro nel territorio di Parma e Piacenza, la quale varcava l'Appennino del Monte Bardone, o della Cisa, per scendere a Pontremoli in Lunigiana, donde dirigevasi in Toscana per Villafranca, Sarzana, Luni, il Frigido, Salto della Cervia, Lucca, Altopascio ed il Galleno. Di la sotto Fucecchio passava l'Arno per entrare nella Fia traversa di Castel Fiorentino, prima di arrivare a Certaldo e di la per Poggibonsi, Staggia, Siena, Buonconvento, S. Quirico, allo Spedaletto di Briccole, Radicofani, Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, e Sutri, finchè entrava in Roma da Porta Castello. — Tale su la strada praticata alla fine dell'anno rigi da Filippo Augusto re di Francia, mentre tornava dall' impresa delle Crociate passando per Roma e la Toscana, di dove per l'Italia superiore recossi in Francia — (Ved. Arro-LOGIA, Giugno 1823 pag. 16 in nota.)

Cotesto itinerario, il più breve di tutti per passare da Roma in Lombardia, e viceversa, corrispondere doveva per il tratto da Pontremoli sin presso a Massaciuccoli con l'andamento della Via Emilia di Scauro, alla quale sulla decadenza dell'Impero fu dato il nome di Via Clodia, e dopo di Via Romea, ossia Francicena, quando già per l'Appennino di Pontremoli, o per Borgo Taro, vi era un varco assii antico praticato dai Franchi; siccome apparisce non solamente dall'itinerario di Filippo Augusto ma da quello di un Islandese scritto nel 1154 e da noi riportato nell'Antologia predetta del Giugno alla pag. 15 in nota.

Non starò a ripetere che l'andamento della Via Francesca nella parte estrema della Toscana a confine con la Lombardia, esser doveva comune aquello della Via Emilia, la quale chiamasi tuttora in vari punti Pia Selcia, Francesca, Romèa ecc. mentre un altro tronco della Via Francesca si staccava da questa alla base meridionale del monte di Quiesa, la quale dopo varcato il Serchio alla Torretta attraversava la città di Pisa per avviarsi sotto il vocabolo di Via Romèa per il Portone nel subborgo meridionale di detta città dove rientrava nella Via Emilia di Scauro.

Del metodo praticato dalla Rep. di Pisa per restaurare e mantenere cotesta via nella

Maremma presso Scarlino è satta mension nel Breve pisano del 1285, noto sotto som di Breve del conte Ugolino, e segnatamen alla rubrica 18 del Lib. IV, intitolata: sampliando viam, qua itur de Figui Scherlinum. — Ved. Scarlino (Parcula,

Riseriscono alla prima e più frequesta VIA FRANCESCA, O ROMEA, la quale escivi à Toscana sotto Radicosani varie pergasse della Badia del Mont'Amiata, ora nell'Arch Dipl. Fior, due delle quali del secolo II dell'E. V. — Ved. CALLEMALA.

Col progredire de secoli ad altre strik maestre della Toscana attuale su dato il wabolo stesso di Via Francesca, o Francesca, e persino ad una strada mulatica che sopra Pistoja varcava l'Appennino vesedo da Bologna e della Lombardia. — Icl. Part. Pistoja, (Vol. IV pag. 428.)

# VIE REGIE, PROVINCIALI COMUNITATIVE ROTABILI

Distinguo in quest' Opera le VII sus postali da quelle regie non postali e dale provinciali. Sono le prime in numero di nove nel Granducato, senza contare quele degli Stati limitrofi, le quali strade postali corrono nella Toscana Granducale non seno di miglia 345 1/2 fiorentine.

Importantissimi miglioramenti sono stati introdotti di corto nelle strade accis e 200 vinciali, fra i quali sono da valutarsi, i. k colonne situate sui trivi di più strade regu o provinciali per indicare al viandante b scella direzione che vuol prendere nel 🗪 cammino; 2.º quello di aver seguato con misure unisormi i cippi miliari in lutto il Granducato, e questi in pietre triangolari con due delle tre facce volte sopra e sotto la VIA REGIA, ad oggetto d'indicare, tants a chi va come a chi torna, il numero delle miglia distanti dalla città principale di dot si staccano. Lo stesso dicasi rispetto alle or lonne sui trivj, come rapporto ai cippi 🕪 liari posti sulle VIE PROPINCIALI, se ma che le pietre miliari e triangolari lunge que ste ultime sono di mole inseriore alle pre cedenti, talchè si può da ognuno distingure se quella tal via spetti alla Profiscial. o alla REGIA.

Ho già detto all' Art. Decimo (S. Cacau presso S. Casciano, e tornerò a ripeterio prigesimo, che nomi consimili, come quelli di Quarto, Quinto, Sesto, Settimo.

Settimello, Ottavo, ecc. ci richiamano alla costruzione di vecchie vie municipali piuttosto che a lunghe strade consolari, come quelle della Via Aurelia vecchia e nuova, Emilia di Scauro, Cassia, ecc. le quali tutte dovevano contare il numero delle miglia a partire da Roma, e non già dal capoluogo del municipio, per dove passavano, fino al confine del R. Impero, mentre nella decadenza di quel gran colosso politico la costruzione o restauro delle Vie militari era al pari delle municipali a spese respettive delle città o municipi.

A cotesto satto ne richiama una colonna fatta porre lungo non so quale strada dalla città di Luni sotto gl' imperatori Valente, Graziano e Valentiniano, pubblicala dal Muralori (Thes. veter. inscript. pag. 249) ad oggetto d'indicare la distanza di quella via da Luni. Lo stesso dicasi di altra iscrizione contemporanea che fece porre la Rep. di Pisa in una strada maestra sul quarto miglio, trovata a S. Pietro in Grado, pubblicata ed illustrata dal Chimentelli (De honore Bisellii pag. 229). Al che aggiungansi altre riunite nelle loro raccolte dal Grutero e dal Maffei ed esistite in altrettanti cippi miliari sulle pubbliche strade aperte o restaurate in Provenza dalle città di Nimes e di Arles col numero di due, di tre e di **qua**ltro miglia da delle cillà.

Che poi nel quarto secolo dell' E. V. esistessero de' colonnini anco sulle strade vicinali, lo dichiarava Claudio Rutilio Numaziano, il quale intorno all'anno 420 recandosi dal Porto Pisano alla città di Pisa indicava nel suo Itinerario i molti cippi miliari esistenti allora in quella strada, che mon fu mai una delle grandi Vie militari.

Intervalla viae sessis praestare videtur, Qui notat inscriptus millia crebra lapis.

- Fed. l'Art. Pisa Vol. III pag. 306.

Ma passiamo a indicare con i respettivi nomi che attualmente portano le Vie regie postali, le non postali, e quelle provinciali rotabili che finora furono aperte nel Granducato, essendochè delle strade aperte per la Toscana nel Ducato di Lucca, nel Ducato di Modena e nel Regno Sardo mi limiterò a segnalare le sole Vie regie.

Il dott. Antonio Salvagnoli in una sua memoria letta nel 5 gennajo 1845 all' I. e R. Accademia de'Georgofili sul commercio delle Maremme toscane, dopo aver rammentato

tutte le strade regie e provinciali aperte in pochi anni, o decretate dalla sapienza dell'Augusto che regola i destini della Toscana granducale, opportunamente diceva: che quando una provincia è retta dal principio della libera concorrenza poco resta a fare al potere supremo per vantaggio del commercio, oltre quello di agevolare i mezzi di communicazione reciproca; ed a ciò appunto, soggiungeva egli, sono diretti i pensamenti e le provvide misure del nostro Principe disposto a soddisfare i voti de' suoi sudditi.

Pochi paesi proporzionalamente alla loro superficie possono contare tante Vie regie, tante Vie provinciali e comunitative rotabili quante ne conta attualmente la Toscana, e poche provincie forse un giorno saranno per avere tante Strade ferrate quante se ne progettano per la gibbosissima superficie della Toscana.

#### CLASSE I.

#### FIE REGIE POSTALI DELLA TOSCANA

1. VIA REGIA ROMANA POSTALE PER AREZZO. — Fu questa in gran parte tracciata sull'andamento dell'antica Via Cassia, la quale ai tempi dell' lmp. Adriano, se non prima, conduceva a l'irenze passando per il poggio di S. Donato in Collina ed entrava in città per la Porta S. Niccolò, fino a che fu dichiarata Regia postale Aretina il primo tronco della medesima aperto sulla destra ripa dell'Arno. La qual Via esce da Firenze per Porta la Croce, arriva alla prima posta del Ponte a Sieve che trova alle 10 miglia da Firenze; passata la fiumana della Sieve si separa dalla strada regia di Forlì, cui fino allora era comune il cammino per avviarsi nella tortuosu ripa destra dell'Arno, fino a che passa alla sua sinistra sul Ponte dell'Incisa, dove trova la seconda posta de'cavalli. Di costi dall'Incisa fino al Lago Trasimeno sul confine Perugino dello Stato Pontificio il cammino della VIA REGIA POSTALE ARETINA è comune a quello dell'antica, passando per Figline e San-Giovanni dov'è la terza stazione o posta di ca valli; di là per la Terra di Montevarchi arriva a Levane alla quarta posta de' cavalli, trovando la quinta al così detto Ponticino, la sesta dentro la città di Arezzo, la settima al borghetto di Rigutino in Valdi-Chiana, e l'ottava a Camuscia, di là dalla quale incontra la nona posta alle Cuse

Certo è che Rolando de'nobili Bianchi da Vezzano nel 1228 eta seudatario delle castella prenominate, quando ottenne per se e per i suoi eredi dall'Imp. Federigo II un amplissimo privilegio dato nel sett. del 1228 nel campo imperiale davanti a Brescia; al qual diploma si firmò come testimone Guglielmo allora vescovo di Luni. — Una cupia di cotesto privilegio trovasi nel registro vecchio del Comune di Sarzana, dove esiste pure altra copia d'istrumento relativo alla vendita fatta nel 30 maggio del 1222 da Guglielmo de' Bianclui da Vezzano a favore del Comune di Sarzana per lire 60 imperiali di una sesta parte del pedaggio dei 1 a denari che solevano pagarsi a quei nobili per ogni soma di mercanzie che transitava per la strada maestra dentro il podere, ossia distretto di Vezzano.

Fu opinione di molti, che alla samiglia dei nobili da Vezzano appartenessero in seguito tre illustri prosapie di Sarzana, una delle quali conservò il cognome di Bianchi, l'altra prese quello di Nobili, e la terza de Bernucci, l'ultime due siorenti in patria.

Fra i Nobili da Vezzano figuro nel secolo XIII un Gualtiero cappellano del Pont. Innocenzo IV, un Armanno Nobili giureconsulto distinto nel secolo XV, ed un Marcello Nobili letterato familiare del Pont. Clemente VIII ecc. mentre apparteneva alla prosapia Bernucci quell'Agostino rammentato all'Art. Sanzana.

Fanno parte del distretto di Vezzano i villaggi di Valerano e di S. Venerio, quello posto in pianura presso la ripa sinistra della Vara, e questo in poggio distante appena un miglio dal capoluogo della sua Comunità di Vezzano, la quale comprende i seguenti popoli, la cui popolazione nel 1832 ascendeva a 2543 abit.

### Popolazione del 1832.

| Pezzano soprano, SS. Siro e Pro-<br>spero, Arcipretura Abit. N.º<br>Vezzano sottano, S. Maria Assunta, | 680  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pieve                                                                                                  | 783  |
|                                                                                                        | 370  |
| San-Venerio, S. Venerio, Pieve                                                                         | 710  |
| Totale Abit. N.º                                                                                       | 2513 |

VEZZANO or TREDOZIO in Romagua. — Cas: che ebbe cappella (S. Martino)

riunita innanzi il 1745 alla cura di Rosata, nella Com. di Tredozio, Giur. di Modighana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

La cappella di S. Martino a Vezzano nel 1551 aveva 88 abit.

VFZZANO or VICCHIO nella Valle della Sieve. — Contrada che ha dato il titolo a tre ch. parr. (da lunga età riunite in una (S. Maria, S. Andrea e S. Pietro a Vezzano), tutte sotto il pievanato di S. Casciano in Padule, nella Com. e circa 4 in 5 migl. a sett. di Vicchio, Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

La Villa di Vezzano risiede sulla faccia meridionale dell' Appennino di Casaglia lungo il torr. Pesciola, presso la strada che da Vicchio sale alla Madonna dei Tre Fiumi.

Le memorie più antiche di questo Vezzano reputo fra le superstiti quelle che conservansi nelle membrane dell'Abazia di S. Reparata in Borgo a Marradi, riunite alle pergamene della Badia di Ripoli, ora nell'Arch. Dipl. Fior. — Una di esse scritta nel 23 gennajo del 1084 in Vezzano, giudicaria fiorentina, tratta dell'acquisto di un pezzo di terra posto sulla Pesciola che fece don Alberto abate del Mon. di S. Reparata per interesse della sua Badia.

Sono della provenienza medesima molte altre pergamene dei secoli XI XII e XIII scritte in Vezzano, una delle quali dei 4 marzo 1084 rogata in Vezzano, giadicaria fiorentina; altra scritta li 3 luglio 1140 in Vezzano nel Magello, contado fiorentino, ed un istrumento del 27 genn. 1212 rogato nella canonica di S. Andrea di Vezzano. — Finalmente fu stipulato li 19 luglio 1220 nella ch. di S. Maria di Vezzano un quarto rogito relativo alla permota di due pezzi di terra tra Ramberto di Giovanni di Poggio ed il sindaco della cluesa di S. Andrea di Vezzano per coato ed in nome della Badia di S. Reparata in Salto.

Quest' ultimo documento, quando mancassero le bolle dei Pont. Urbano II, anua 1090, e di Alessandro III, anuo 1168, a favore della Badia di S. Reparata in Borgo, bista per se solo a dichiarare che la chicsa di S. Andrea a Vezzano era di patronato del Monpredetto, mentre la ch. parr. di S. Maria a Vezzano spettava direttamente alla mensa tiorentina. Quindi si può conciliare la promiscuità di più padroni sopra cotesta contrade, dopochè Arrigo VI, nel 1191, e Federigo II, nel 1220, conserirono ai conti Guidi il giuspadronato della Badia di Marradi, quasi nel tempo medesimo che la Rep. Fior. consermava al Vesc. di Firenze il sortilizio di Molezzano ed il padronato sulle parr. di S. Maria a Vezzano e di S. Pietro in Padule, diversa dalla chiesa di S. Pietro a Vezzano. — Ved. Molezzano in Val-di-Sieve.

Rispetto all'epoca della soppressione della eura di S. Pietro in Padule, il cui popolo su annosso alla parr. di S. Maria a Vezzano mon trovo ricordi, comecchè la sua soppressione al pari di quella di S. Andrea a Vezzano credasi posteriore al 1551, menire nella statistica di quell'anno trovansi sotte la potesteria di Vicchio i popoli di S. Pietro a Padule, di S. Pietro a Vezzano, e di S. Andrea a Vezzano separatamente da quelli di S. Maria nella Villa di Vezsano, lestochè in quell'anno S. Pietro a **Podule no**verava 54 fuochi con 319 abit., S. Andrea a Vezzano 28 samiglie con 136 individui S. Pietro a Vezzano 31 fuochi con ant abit., e la Villa di S. Maria a Vessano 48 famiglie con 250 popolani.

In seguito forse della soppressione delle chiese parrocchiali di S. Pietro e di S. Andrea, quella di S. Maria alla Villa di Vezzano con decreto arcivescovile del 13 sebbr. 1565 (stile fior.) su eretta in prioria, e due anni dopo con altro decreto del 4 sebb. 1567 ne su ceduto il padronato al rettore della medesima Matteo del su Benedetto Boni di Vicchio. — (Brocces, Deserizione del Mugello).

In questo popolo ebbero vita e poderi gli antenati del celebre Antonio Cocchi, cui dalla provincia su dato il titolo di silesofo Musellano. — Ved. Viccino di Musello.

La parr. di S. Maria a Vezzano nel 1833 moverava 443 abit.

VIA, o STRADA. — All'Art. STRADA ho richiamato il lettore a questo di Via per indicare i nomi, l'epoca, lunghezza e andamento delle molte Viz Regiz, Postali e mon Postali, come anche delle Viz Paovinceali rotabili che in varie direzioni furono e sono aperte nella Toscana, non tralasciando di far parola di moltissime Viz comunitativa notabili che a guisa delle vene nel corpo umano mettono in comunicazione, accrescono vita, interesse e prosperità alle varie parti della Toscana Granducale nei suoi cin-

que Compartimenti amministrativi. — Per ultimo s'indicherà l'andamento delle STRAde Ferrate aperte, o che sono state finora dai governi nella Toscana approvate.

1. VIA AURELIA NUOVA, VIA EMI-LIA DI SCAURO, POI VIA ROMEA E PRANCESCA, ORA VIA REGIA E PRO-VINCIALE EMILIA. — Fra le oscurità della storia antica di Roma, una mi sembra quella di non potere conoscere con chiarezza l'andamento preciso delle Pie Militari, ossia Consolari, le quali sotto il governo della Repubblica e dell'Impèro attraversavano la Toscana. Fra le medesime mi limiterò alla Pia Aurelia nuova, tracciata per le nostre Maremme ed alla Pia Cassia che guidava a Chiusi, e quindi dirigevasi a Firenze.

Che se dell'epoca e dell'andamento della Via Aurelia vecchia, che da Roma terminava al Foro Aurelio presso Montalto, abbiamo notizie sufficientemente concordi, non è per altro da dirsi la cosa medesima dell'autore e dell'andamento preciso dell'Aurelia nuova, la quale appunto doveva percorrere il littorale della Toscana attuale, a partire dal Foro Aurelio fino al confine occidentale dell'Italia romana, confine che nel secolo VI di Roma terminava verso settentrione con l'Arno a Pisa.

Per altro, che cotesta Via Aurelia nel tempi dell'Imp. romano si distinguesse in vecchia e nuova, non ne lascia dubbio un' iscrizione posta alla base marmorea di una statua innalzata dal senato e popolo di Tivoli sotto l'impero di Adriano, oppure di Antonino Pio a C. Popilio Caro figlio del console C. Pedone, nella quale si leggeva fra le molte magistrature da esso coperte anche quella di essere Curatore delle Via Aurelia vecchia e nuova.

Ma chi sosse stato il primo continuatore della Via Aurelia? sino dove arrivasse sa nuova? e per quali luoghi delle toscane Maremme precisamente passasse, ciò è nascosto in grau parte nelle tenebre dell'istoria; giacchè le tracce lasciateci dal così detto Itinerario di Antonino, o dalla Tavola Peutingeriana, oltre di essere quei documenti inesatti nei nomi dei luoghi e nelle distanze, spettano entrambi ad epoche troppo lontane dalla loro costruzione, ed anche dai primi restauri delle stesse Vie Consolari.

ll ch. Giovanni Targioni-Tozzetti discorrendo nel T. IX de' suoi Viaggi per la Toriduse quelle a due classi, cioè, alle Vie Militari e alle Vie Municipali; inoltre fra i libri più antichi che ne trattano, citò anche la Geografia dell' Anonimo Ravennate, dove descrivendosi il Periplo del mare Mediterraneo, (Libro IV.) non solo vi si trovano convertite in città le mansioni, o poste delle antiche strade militari, ma ancora vi si leggono stroppiati i nomi peggio che non secero gli autori o copisti della Tavo'a Peutingeriana e dell' Itinerario di Antonino, opere entrambe contemporanee all'Impero di Teodosio, o a quello di Arcadio e di Onorio.

Importantissima poi, ed al caso nostro ci sembra la notizia che Targioni ne forniva allorché, discorrendo egli della soprintendenza alla costruzione e mantenimento delle Vie militari (Curatores Viarum) soggiunge, che quell'impiego era conferito a personaggi di merito distinto. Tale infatti fu quel C. Popilio Caro figlio del console C. Pedone stato Curatore non solo delle Vie Aurelia vecchia e nuova, ma ancora della Via Cornelia e di quella Trionfale. E molto innanzi del Curatore C. Popilio aveva coperto la stessa magistratura G. Cesare che fu, per testimonianza di Plutarco, Curatore della Fia Appia. Così l'Imp. Augusto, come asserisce Svetonio, era stato Curatore della Via Flaminia, ed è noto che ottennero in seguito cotesta magistratura gl' Imperatori Trajano, Adreano e Antonino Pio, il primo de' quali, per asserto di Dione, riparò con magnificenza anche la Via Appia.

Correva il quarto consolato dell' Imp. Tiberio (anno 21 di G. C.) quando Domizio Corbulone ex-pretore di Roma, si querelava in Senuto, che molte strude d'Italia, per frode degli appaltatori e per incuria de' magistrati, essendosi rese impraticabili egli si assumerebbe volonteroso l'incarico di restaurarle; lo che essendo stato a lui accordato, riesci di giovamento al pubblico, ma di danno a molti, contro l'avere, e l'onor de' quali Corbulone molestava per via di condanne, o mediante l'asta pubblica. — Clamitando (diceva Tacito) executionem ejus negotii libens suscepit; quod haud perinde publice usui habitum, quam exitiosum multis, quorum in pecuniam atque famam samnationibus, et husta sueviebat. — (C. Taeiti, Annal. Lib. III. cap. 31.)

Coteste ultime espressioni dell' annalista

romano per avventura ci scuoprono il mono che allora dal senato di Roma si tenera nell'accordare la costruzione, o riparazione delle grandi strade d'Italia, le quali si davamin appalto dai respettivi curatori; nè il senatore Corbulone fu più generoso degli sin quando esibì di restaurante, tostoche ca eseguiva non gia a spese proprie, sivim multando e condannando i possidenti multando e condannando i possidenti multati che dovevano contr. buire all'opera.

Quindi anche meglio si spiega una iscrezione inserita nella raccolta di Grutero di pag. CXCIX: 1, a tenore della quale un magistrato quadriumvirule formato di magistrato quadriumvirule formato di mini consolari, d'ordine dell'Imp. Tranuo, che ivi è qualificato Curatore delle Fig. fece porre nel 5.º suo consolato (anno 10) di G. C.) i cippi terminali non solo lungo is Via Traiana ma nell' Appia, dove costibuirono per comunità (Oppidation) i Brazi ed i Salentini (le Calabrie e la provisca d'Otranto) fino all'estremo confine del Italia, incluiendovi i paesi di Reggio, di Squillaci ecc.

Che poi spettasse sino dal tempo del primo imperatore al senato di Roma l'ordinate la costruzione dei ponti e delle pubblica via, lo dichiara per tutti un'iscrizione si stente tuttora in Roma al ponte Quattre Copi, già detto Fabricio, che dice: (ex Garrano pag. CLX. 3.)

L. FABRICIUS C. F. CUR. VIAL.
FACIUNDUM CURAVIT
Q. LEPIDUS M. F. M. LOLLIUS M. F.
Cos. (avanti G. C. anni 21.)
ex S. C. probaverunt.

In conseguenza Svetonio intese a dimestrare la generosità di Cesare Augusto, al lorchè questi ebbe cura di far selciare la tu Flaminia da Roma a Rimini, nel tem o de affidava l'incarico delle strade consolai a quei cittadini più illustri, i quali durate il loro consolato ottenevano gli onori del trionfo, obbligandoli a restaurare le vie mittari coi denari levati dalle spoglie dei nemica

Quindi apparisce la magninimità di G. Cesare, il quale, al dire di Plutarco, notre fu curatore dell' Appia, la regina dele Vie militari, molto denaro vi spese.

Governava la Toscana a nome dell'Ima Adriano T. Elio Antonino, nel cui trom quest' ltimo poi succede sotto nome di I-Elio Adriano Antonino Pio, allora qua do fu restaurata la Via Cassia vecchia, preedio evo, e forse il porto, e sealo di Leone di Cicerone). Le sue tracce lungo dettombolo sono ancora più manifeste nella
nuta Ferri, denominata l' Unguentina; il
te serve di conferma a quanto su detto all'
rt. Parole di Castioliore della Pescaja.

A pon. di Castiglione della Pescaja (sogunge l'amico) si conservano grandi piee del lastrico antico della Via Aurelia, la uale passava lungo il littorale fino al Pian 'Alma, dove poi s'internava per attravertre quella vallecola e quindi ritornare verso lido, poscia padule di Scarlino ».

Se per altro da tali notizie non si può pprendere tutto l'andamento preciso della Fia Aurelia nuova lungo le Maremme tocane, nè quali e dove sossero le sue stazioii, si ha motivo per altro di supporre ch' escosteggiasse gran parte del littorale fra 'Alberese, il Tombolo di Castiglione della 'escaja ed il Pian d'Alma, e che vi tornasse ra la Torre S. Vincenzio e Vada, giacchè n quelle contrade furono trovati avanzi di m'antica strada militare. Lo stesso dicasi lelle tracce più note restate insieme ad aluni cippi miliari lungo la contrada percorsa dalla Via Emilia fra il Ponte della Fine e Colle-Salvetti, come pure nella Via Silcia del Frigido ed in quella diretta a Luni, non che nella strada selciata, ed attualmente sommersa nel Lago di Porta Beltrame, i quali ultimi tronchi correvano tutti vicini al lido del mare.

Non starò a intrattenere più oltre il lettore sulla diversità de' nomi, nè rispetto al sito e alle distanze delle varie stazioni segnate in cotesta Via nella Tavola Peutingeriana e negl' Itinerari antichi sapendo ognuno quanto poco vi sia da contare su quegli stracci informi di antichità.

Contuttoció agli Art. Fina (Ad Fines), Piscins in Val-di-Fine e Tonnerra in Val-di-Tora, furono indicati quei luoghi come altrettante stazioni esistite fra Vada e Pisa lungo la Via Emilia, o dir si voglia Aurelia nuova.

Alle quali cose stimo opportuno di aggiungere; che rispetto alla mansione (Piscins, AD Piscinas) sembra assai probabile che essa derivasse il nome dal torr. Pescera tributario del fiume Fine sotto il ponte omonimo, il quale serve di passaggio alla Via Emilia, o Aurelia nuova presso la base a grecale del poggio di Rosignano.

Cotesta strada finalmente nel tronco più

occidentale vario i nomi di Via Aurelia e di Emilia Scaura in quello di Via Clodia, cui più tardi surono sostituiti gli altri di Via Romèa, o Francesca, per essere la stessa Via praticata dai pellegrini che d'oltremonti varcando l'Appennino di Pontremoli si recavano talvolta per Lucca, l'Altopascio, la Val-d'Elsa e Siena, tale altra per Pisa e la Maremma, alla visita della santa città di Roma. — Ved. Via Francesca.

Già dissi all'Art. Ordevello Comunità, che fra le strade rotabili, le quali attraversano il territorio Orbetellano, la prima era la Via Aurelia nuova stata nel 1820 rettificata, ampliata e riparata per le cure del Granduca Ferdinando III, a partire dal-I' Ombrone soito Grosselo fino all'ingresso dell'istmo di Orbetello; e che la ricostruzione della stessa Via Aurelia, ora regin ed in parte provinciale Maremmana, da Grosseto a Pisa, è dall'istmo di Orbetello sino al confine del Granducato con lo Stato Pontificio è stata una delle tante opere magnanime dovute all' Augusto Lzororno II felicemente regnante. — Ved. Via regna s PROVINCIALE MARRIMANA, e VIA REGIA DA LA-VORRO A VADA.

2. VIA CASSIA VECCHIA E NUOVA.—
È questa dopo l'Aurelia la seconda via militare stata aperta dai Romani in mezzo alla Toscana attuale, mediante la quale sino dal tempo di Cicerone si poteva andare a Modena, egualmente che per l'Aurelia lungo le nostre Maremme, senza dire della Via Flaminia costruita verso il mare Adriatico.

Anche cotesta Via Cassia nel suo principio, era assai corta, se è vero che essa terminava al Foro Cassio presso Sutri, e ciò innanzi che la strada medesima venisse prolungata fino al confine settentrionale di Chiusi, e finalmente che dall'Imp. Adriano fosse condotta a Firenze per il cammino di 81 miglia romane.

Chiamo Cassia vecchia tutto il tronco della stessa Via da Roma si confini di Chiusi, e distinguo per Cassia nuova la continuazione della strada medesima sino a Firenze. — Vi era per altro un tronco importantissimo di strada che da Chiusi doveva dirigersi verso Arezzo anche innanzi che la Via Cassia dall'Imp. Adriano sosse stata restaurata e portata dai confini di Chiusi sino a Firenze; e quella diversa dalla Via Cussia rammentata da Cicerone in una sua Filippica quando disse: Tres Viae duenti

del Parmigiano, eseguito, come dissi, dal cons. Emilio Scauro nel 640 di Roma. Alla qual epoca pertanto, secondo l'avviso datoci da Strabone, su continuata la Via Aurelia nuova, o dir si voglia Emilia di Scauro che passare doveva non già per la Riviera di Genova, come molti opinarono, ma varcare l' Appennino pontremolese, come in una lettera pubblicata nell'Antologia di Firenze, fascicolo del giugno 1823, su tentato da me dimostrare. — Ved. Via Francesca.

Contuttociò niuna memoria ci avvisa, se Scauro su il continuatore della Via Aurelia nuovi, a partire dai contorni della Val di Fine, ossivero dal Foro Aurelio presso Montalto dove terminava l'Aurelia vecchia. Certo è che per antica tradizione nelle toscane Maremme si chiama Via Aurelia la regia Maremmana da Montalto a Grosseto, e dicesi Fia Emilia la stessa via da Grosseto fino a Pisa, ecc.

Quando che si conservassero i cippi miliari, stati collocati nell'anno 140 di G. C. lungo la Via Emilia dall'Imp. T. Antonino Pio, e più ancora, se i medesimi restassero in posto lungo il littorale toscano, si potrebbe riconoscere non solumente il vero andamento, ma fino dove quell'imperatore lece restaurare ed ampliare la Via Aurelia nuova. Inoltre da quei colonnini si scuoprirebbe, se la stessa via fosse stata appellata Emilia sino al Foro Aurelio, oppure fino all' Ombrone.

Frattanto dall' iscrizione del cippo di sopra citato siamo avvisati, che l' Emilia sino dai tempi dell' Imp. Antonino era per vecchiezza guasta e disfatta; e che tale losse ritornata quasi tre secoli dopo, all'epoca cioè dell'ingresso de'Goti in Italia, lo asseriva Rutilio Numaziano nel viaggio che, fra l' anno 415 o 420 dell' Era cristiana, intraprese da Roma in Francia per la via di mare;

. . . quoniam (diceva egli) terrena viarum, Plana madent fluviis, cautibus alta ri-

Postquam Tuscus ager, postquam Auxu-LIUS AGGER

Perpessus Geticas ense, vel igne manus, Non silvas domibus, non flumina ponte correct.

Incerto satius credere vela mari, etc.

Quindi è che dopo la metà del secolo IV i municipi di Luni e di Pisa dovettero far

antiche, siccome lo provano due marmi pubblicati dal Muratori e dal Chimentelli.

Premesso tutto ciò, sa inutile ripelest ciò che altri prima e meglio di me scrissere sulle mansioni diverse lungo la Via Aurelia vecchia e nuova, cioè, da Roma fino ai monti della Liguria orientale, che Vopisco chiamò (non so per quale equivoco) Alpi murittime, tostoché dove cessa la Toscassa terminano del tutto i grandi campi fertili c selvosi lungo la detta Via, siecome tali farono chiamati dal biografo dell'Imp. Auro liano: Etruriae per Aureliam usque al Alpes maritimas ingentes agri sunt, bique sertiles, et silvosi; tostochè fra Lerie e Turbia, là dove cominciano le Alpi Marit time, non s'incontrano lungo la Riviera k minime tracce di Vie antiche e consolari,

Furono indicati da noi alcuni remoti avanzi della Via Aurelia nuova sollo il poggio dell'Ansedonia, o della città di Comi all' Alberese, nel tombolo di Castiglione della Pescaja, nel padule di Scarlino, al ponte di Fine, alla Torretta, al Lago di Porte, al Frigido ecc. sotto gli Art. Cosa, Gam-SETO, PADULE DI CASTIGLIORE DELLA PESCAJA, SCIARLING (PADULE DI) MARMICLIAIO, TORRETTA, LAGO DE PORTA, FRIGIDO, LURI, ecc.

Alle quali notizie posso ora aggiungere ció che su osservato recentemente dal mio illustre amico dott. Autonio Salvagnoli.

I saggi fatti ad inchiesta di lui nella tenuta dell'Alberese di S. A. I. e R. furono tra Collecchio ed il fi. Ombrone, e precisamente nel luogo chiamato le Pianaece, quali diedero i seguenti resultati.

a La Via Aurelia è costruita sopra un se gine alto due braccia ( Via aggerata, come da Rutilio su dichiarata, Aurelius Agger).

Era di larghezza circa br. 7, fiancheggiat da una guida di grosse pietre, ed il cui pia no stradale su coperto di pietre per ritto confitte con terra; tutta l'altezza fra la mas sicciata ed il piano della strada trovossi d soldi 11 circa a br. toscano. - Passato il pog gio dell'Alberese venendo verso l'Ombrone la Via Aurelia si dirigeva sulla riva sinistr del siume presso l'antica torre della Tras pola, dove esistono tuttora gli avanzi delli testate di un ponte di materiale che il vol go chiama il Ponte del Diavolo, appellan do anche quel tronco Via del Dievolo:

» Di qua dall' Ombrone la stessa Vi attraversava il tombolo per incamminarsi: restaurare a loro spese de'trouchi di strade Castiglion della Pescaja (il Salabrone de medio evo, e forse il porto, o sealo di Labrone di Cicerone). Le sue tracce lungo detto tombolo sono ancora più manifeste nella tenuta Ferri, denominata l'Unguentina; il che serve di conferma a quanto su detto all' Art. Padule de Castiglione della Pescaja,

» A pon. di Castiglione della Pescaja (soggiunge l'amico) si conservano grandi pictre del lastrico antico della Via Aurelia, la quale passava lungo il littorale fino al Pian d'Alma, dove poi s'internava per attraversare quella vallecola e quindi ritornare verso

il lido, poscia padule di Scarlino ».

Se per altro da tali notizie non si può apprendere tutto l'andamento preciso della Via Aurelia nuova lungo le Maremme toscane, ne quali e dove sossero le sue stazioai, si ha motivo per altro di supporre ch' esm costeggiasse gran parte del littorale fra l'Alberese, il Tombolo di Castiglione della Pescaja ed il Pian d'Alma, e che vi tornasse fra la Torre S. Vincenzio e Vada, giacchè in quelle contrade furono trovati avanzi di un'antica strada militare. Lo stesso dicasi delle tracce più note restate insieme ad alcuni cippi miliari lungo la contrada percorsa dalla Via Emilia fra il Ponte della Fine e Colle-Salvetti, come pure nella Via Silcia del Frigido ed in quella diretta a Zuni, non che nella strada selciata, ed attualmente sommersa nel Lago di Porta Beltrame, i quali ultimi tronchi correvano tutti vicini al lido del mare.

Non starò a intrattenere più oltre il lettore sulla diversità de' nomi, ne rispetto al sito e alle distanze delle varie stazioni segnate in colesia Via nella Tavola Peutingeriana e negl' Itinerarj antichi sependo ognuno quanto poco vi sia da contare su quegli stracci informi di antichità.

Contultociò agli Art. Fran (Ad Fines), Piscine in Val-di-Fine e Torretta in Valdi-Tora, furono in licati quei luoghi come altrettante stazioni esistite fra Vada e Pisa lungo la Via Emilia, o dir si voglia

Aurelia nuova.

Alle quali cose stimo opportuno di aggiungere; che rispetto alla mansione (Piscine, AD Piscinas) sembra assai probabile che essa derivasse il nome dal torr. Pescera tributario del fiume Fine sotto il ponte omonimo, il quale serve di passaggio alla Via Emilia, o Aurelia nuova presso la base a grecalé del poggio di Rosignano.

Cotesta strada finalmente nel tronco più

occidentale variò i nomi di Fia Aurelia e di *Emilia Scaura* in quello di *Via Clo*dia, cui più tardi furono sostituiti gli altri di Via Romêa, o Francesca, per essere la stessa Fia praticata dai pellegrini che d'oltremonti varcando l'Appennino di Pontremoli si recavano talvolta per Lucca, l'Altopascio, la Val·d' Elsa e Siena, tale altra per Pisa e la Maremma, alla visita della sante città di Roma. — Ved. VIA FRANCESCA.

Già dissi all'Art. Orderello Comunità, che fra le strade rotabili, le quali attraversano il territorio Orbetellano, la prima era la Via Aurelia nuova stata nel 1820 rettificata, ampliata e riparata per le cure del Granduca Ferdinando III, a partire dall'Ombrone soito Grosseto fino all'ingresso dell'istmo di Orbetello; e che la ricostruzione della stessa Via Aurelia, ora regia ed in parte provinciale Maremman, da Grosseto a Pisa, è dall'istmo di Orbetello sino al confine del Granducato con lo Stato Pontificio è stata una delle tante opere magnanime dovute all' Augusto Lacrorno II felicemente regnante. — Ped. Via regia e PROVINCIALE MARKMANA, e VIA REGIA DA LA-VORNO A VADA.

2. VIA CASSIA VECCHIA z NUOVA.— È questa dopo l'Aurelia la seconda via militare stata aperta dai Romani in mezzo alla Toscana attuale, mediante la quale sino dal tempo di Cicerone si poteva andare a Modena, egualmente che per l'Aurelia lungo le nostre Maremme, senza dire della Via *Flaminia* costruita verso il mare Adriatico.

Anche cotesta Via Cassia nel suo principio, era assai corta, se è vero che essa terminava al Foro Cassio presso Sutri, e ciò innanzi che la strada medesima venisse prolungata fino al confine settentrionale di Chiusi, e finalmente che dall' Imp. Adriano sosse condotta a Firenze per il cammino di

81 miglia romane.

Chiamo Cassia vecchia tutto il tronco della stessa Via da Roma ai confini di Chinsi, e distinguo per Cassia nuova la continnazione della strada medesima sino a Firenze. - Vi era per altro un tronco importantissimo di strada che da Chiusi doveva dirigersi verso Arezzo anche innanzi che la Via Cassia dall'Imp. Adriano fosse stata restaurata e portata dai confini di Chiusi sino a Firenze; e quella diversa dalla Via Cussia ranimentala da Cicerone in una sua Filippica quando disse: Tres Viae ducunt Mutinam, ab infero Aurelia, a supero Flaminia, media Cassia.

Non starò a ripetere ciò che è noto a molti, col dire, che una più antica via militare era stata costruita da Arezzo a Bologna dal console C. Flaminio Nepote l'anno 566, o 567 di Roma, cioè 33 anni innanzi che C. Cassio Longino esercitasse la censura con M. Valerio Messala, nel qual tempo si vuole che fosse aperta la Via Cassia da Roma fino al Foro Cassio, ch'era di là da Bolsena.

Forse qualcuno mi obietterà, che se già dissi all'Art. Via Aureria, che l'aprire ed il mantenere le strade consolari al tempo della la repubblica romana dentro l'Italia d'allora era uffizio riservato ai censori, come poteva un console, o proconsole arrogarsi il diritto di fare una strada militare dentro i confini dell'Italia stessa, siccome dentro la medesima, anzi nella Toscana, era compresa la città di Arezzo?

Ma cotale opposizione perderebbe molta forza quando si pensasse, che all'età di C. Flaminio Nepote la città di Arezzo era posta sul confine settentrionale dell'Etruria, essendo la medesima situata presso la ripa sinistra dell'Arno, limite allora dell'Italia romana, mentre sino alla ripa destra dello stesso fiume estendere si poteva la giurisdizione del console C. Flaminio, cui erano state assegnate le provincie della Liguria e de' Galli Boi.

In una dotta ed erudita memoria del fu Prof. bolognese Gaetano Lorenzo Monti, pubblicata sulla fine del 1827 e sul principio del 1828 nel Giornale Ligustico di Scienze, Lettere ed Arti, trattandovisi delle Vie pubbliche e militari che al tempo de'Romani passavano pel territorio di Bologna, vi si rammenta anche quella così detta Cassia, la quale fu aperta fra Arezzo e Bologna da C. Flaminio Nepote 33 anni innanzi della vera Via Cassia tracciata da Roma fino al Foro Cassio. Lo che accadeva nel tempo medesimo in cui l'altro console M. Emilio Lepido, prolungava da Rimini fino a Piacenza la Via Flaminia, per cui M. Emilio lasciò il suo nome non solo a quella Via consolare, ma ancora all'intiera provincia denominata tuttora l'Emilia.

Donde conseguiterebbe, che la Cassia fra Roma e Chiusi non avrebbe che fare con la Via aperta da C. Flaminio fra Bologna ed Arezzo, sebbene anche a questa fosse dato il titolo di Via Cassia.— E quantunque io

ammella come cost assai probabile, che l'astica Via Cassia prolungata dal Foro Cassio a Chiusi si estendesse fino ad Aresa, dubito peraltro che il suo andamento successivo non sia da confondersi con quelle della Via Cassia di Chiusi restaurata dal Imp. Adriano e fatta da esso prolungare sias a Firenze.

A conferma di un tal vero conservati fino ai tempi nostri una testimoniana solenne in una colonna di travertino trovati nel 1584 nelle vicinanze di S. Albino in Val-di-Chiana, (ad Statuas?) fra il confine di territorio Chiusino e quello di Montepalciano, la qual colonna più tardi (1758) fe trasportata in Firenze nel cortile dell'Opez del Duomo, nella quale furono scolpite e possano leggersi le parole seguenti:

IMP. CARDAM
DIVI · TRAJANI
PARTHER · FIL. DIVI · NERVAR · NEFOR
TRAJANUS . HARMIANUS
AUG. PORT. MAX.
TRIB. POTEST · VII. COS. III.
VIAM · CARSIAM
VETUSTATE · COLLAPSAM
A · CLUSINORUM · FINIBUS
FLORESTIAM · PREDUXIT
MILLIA · PASSUUM
. . . . XXCI.

Lascia frattanto una qualche dubhicus la frase Vetustate Collapsam non sapendore essa voglia riferire al tronco della Fia Cassia antica o a quello della più moderas. Con tutto ciò io propenderei ad applicate quell'espressione alla Via Cassia vecchis piutosto che alla nuova, tanto più che pochi anni innanzi la città di Firenze, dove sa innoltrata la Via suddetta, ossia la nuova, dil'Imp. Adriano, essere non poteva una gran città per condurvi una via consolare.

Infatti all'Art. relativo alla capitale della Toscana, inserito nella presente Opera, inscorrendo dello stato di Firenze del secondo al decimo secolo di G. C. rammentai le premurose cure di Adriano, il quale dopo aver governata la Toscana a none dell' Imp. Trajano, divenuto egli stemi imperatore nell' anno secondo del seregno (119, o 120 di G. C.) restaurò la Via Cassia guasta dal tempo e la prolatgò sino a Firenze dai confini di Chiani.

Quantunque il ch. abate Lami e innosi

Mons. Vincenzio Borghini opinassero, che la Via Cassia molto tempo prima dell'età di Adriano oltrepassasse da Firenze per continuare verso l'Appennino del Mugello per Bologna; con tuttociò mi sembra preferibile il parere del più volte lodato Gio. Targioni Tozzetti, il quale recò in campo tali ragioni da far dubitare che la Via Cassia non solo non oltrepassasse Firenze, ma che molto innanzi quella età, non esistendo la stessa città, non vi fosse stato aperto nella sua direzione alcun gran cammino, o vogliasi dire, alcuna Via militare.

Ho detto che, molto innanzi quella età, mon esistendo ancora la città, non dovesse passarvi nella direzione di Pirenze alcuna via militare, senza escludere però altre strade municipali che fino d'allora esistere dovevano lungo il corso dell'Arno. — Infatti di una strada militare tracciata sulla ripa sinistra dell'Arno ce lo fa supporre T. Livio in più d'un luogo delle sue Decadi, e fra gli altri quando il Cons. Q. Minucio Thermo all'anno 569 di Roma, condusse le sue legioni da Arezzo a Pisa in ordine di battaglia. — Ved. Arranno roscano.

Ma quale fosse l'andamento respettivo di quelle due Vie a partire da Chiusi e da Arezzo, e per quali stazioni tanto la via Cussia amova, come la via detta pur essa Cassia fra Arezzo e Bologna, passassero, io l'ignoro tuttora.

Di qual peso poi sieno le autorità dell'Itinerario di Antonino, e della Tavola Teodosiana o di Peutinger l'ho già detto all'
Art. Via Aurelia. Qui solamente aggiungerò,
che le loro mansioni lungo la strada militare fra Chiusi, Arezzo e Firenze sono promiscue e confuse di maniera da non lasciar
conoscere quale di esse fosse aperta alla destra, e quale alla sinistra dell'Arno.

All' Art. Cartonano rammentai una di quelle mansioni citate dall' Itinerario di Antonino, supponendola alla destra del Vald'Arno superiore fra Terranuova e Castelfranco, mansione designata sotto nome Ad Fines, o Ad Casas Caesarianas; e dissi, che in Certignano esisteva tuttora una località col nomignolo di Casa Cesare posta appunto presso il confine (Ad Fines) dell'antico territorio, poscia diocesi fiesolana con il contado, ora diocesi aretina.

In quanto alle mansioni designate dalla Tavola Peutingeriana nello stesso Val-d'Arno superiore, rammenterò quella ad Aquiliam,

considerandola una stroppiatura di Aquaria, il qual vocabolo anco nei secoli bassi
fu conservato alla località di S. Ellero (S.
Ilario in Aquaria). Ciò è chiarito da un
istrumento inedito del 27 febb. 1077 esistente nell' Arch. Dipl. Fior. fra le carte
del Mon. di S. Pier Maggiore di Firenze,
nel quale trovasi nominata la corte col
Cast. e chiesa di S. Ilario in Aquaria
compresa (allora) nel piviere di Rignano.

Anche il nome di Cassia restato alla contruda, dove trovasi l'antica pieve detta a Cascia, potrebbe servire di appoggio a coloro che hanno opinato chiamarsi Fia Cussia non solo la strada da Chiusi a Firenze, aperta sul lato sinistro del Val-d'Arno superiore, ma ancora quella che fece tracciare il Cons. C. Flaminio alla destra dell' Arno. Passato il qual bucino la Via suddetta entrare doveva in Val-di-Sieve, per valicar l'Appennino del Mugello, e arrivare a Bologna senza toccare il Val-d'Arno fiorentino, e senza passare da Firenze. — Altronde che la *Via Cassia* aperta dall' Imp. Adriano dai confini di Chiusi a Firenze sosse tracciata alla sinistra dell'Arno, non ne lascia dubbio la notizia, che essa entrava in Firenze per il borgo S. Niccolò e Via de' Bardi, dove fu una delle porte del secondo cerchio denominala Porta Romana, e di là altraversando l'Arno sull' unico ponte, che prese il titolo di Vecchio, entrava nel primo recinto della città, passando per Por S. Maria, Calimala e Porta del Duomo.

In conclusione, che una Via Cassia fino dall' età di Cicerone passasse in mezzo alla Toscana antica, circoscritta fra il Tevere, l'Appenniuo, l'Arno ed il Mare, non ne lascia dubbio lo stesso oratore romano, ma tengo opinione altresì che quella Via fosse diversa affatto dall'altra portata da Chiusi a Firenze dall'Imp. Adriano dopo il suo terzo consolato, corrispondente all'anno 120 di G. C. (di Roma 873) come lo dichiara la colonna di travertino esistente in Firenze nel cortile dell'Opera del Duomo, ma che all'età del Borghini si trovava in Montepulciano. — (Manni, Dissert. sull'anticlità del Ponte vecchio.)

- 3. VIA CLODIA. Ved. PArt. seg.
- 4. VIA FRANCESCA, FRANCIGENA, ROMEA E PONTREMOLESE. A molte strade maestre, che all'epoca della discesa de' Franchi in Italia attraversavano la Toscana conducendo a Roma, fu date il no-

me generico di Via Francesca. La più nota e sorse anche la più antica di esse è quella che in origine fu aperta da M. Emilio Scauro nel territorio di Parma e Piacenza, la quale varcava l'Appennian del Monte Bardone, o della Cisa, per scendere a Pontremoli in Lunigiana, donde dirigevasi in Toscana per Villafranca, Sarzana, Luni, il Frigido, Salto della Cervia, Lucca, Altopascio ed il Galleno. Di la sotto Fucecchio passava l'Arno per entrare nella Via traversa di Castel Fiorentino, prima di asrivare a Certaldo e di la per Poggibonsi, Staggia, Siena, Buonconvento, S. Quirico, allo Spedaletto di Briccole, Radicofani, Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, e Sutri, finchè entrava in Roma da Porta Castello. — Tale su la strada praticata alla fine dell'anno 1191 da Filippo Augusto re di Francia, mentre torwava dall' impresa delle Crociate passando per Roma e la Toscana, di dove per l'Italia superiore recossi in Francia — (Ved. Arro-LOGIA, Giugno 1823 pag. 16 in nota.)

Cotesto itinerario, il più breve di tutti per passare du Roma in Lombardia, e viceversa, corrispondere doveva per il tratto da Pontremoli sin presso a Massaciuccoli con l'andamento della Via Emilia di Scattao, alla quale sulla decadenza dell'Impero fu dato il nome di Via Clodia, e dopo di Via Romea, ossia Faanciiena, quando già per l'Appennino di Pontremoli, o per Borgo Taro, vi era un varco assii antico praticato dai Franchi; siccome apparisce non solamente dall'itinerario di Filippo Augusto ma da quello di un Islandese scritto nel 1154 e da noi riportato nell'Antologia predetta del Giugno alla pag. 15 in nota.

Non starò a ripetere che l'andamento della Via Francesca nella parte estrema della Toscana a confine con la Lombardia, esser doveva comune aquello della Via Emilia, la quale chiamasi tuttora in vari punti Via Selcia, Francesca, Romèa ecc. mentre un altro tronco della Via Francesca si staccava da questa alla base meridionale del moute di Quiesa, la quale dopo varcato il Serchio alla Torretta attraversava la città di Pisa per avviarsi sotto il vocabolo di Via Romèa per il Portone nel subborgo meridionale di detta città dove rientrava nella Via Emilia di Scauro.

Del metodo praticato dalla Rep. di Pisa per restaurare e mantenere cotesta via nella

Maremma presso Scarlino è satta mensione nel Breve pisano del 1285, noto sotto nome di Breve del conte Ugolino, e segnatamenta alla rubrica 18 del Lib. IV, intitolata: Re ampliando viam, qua itur de Figual Scherlinum. — Ved. Scanzino Parcus n.

Riseriscono alla prima e più frequesta VIA FRANCESCA, O ROMEA, la quale escita de Toscana sotto Radicosani varie perganta della Badia del Mont'Armiata, ora nell'Arch Dipl. Fior, due delle quali del secolo II dell'E. V. — Ved. Callemala.

Col progredire de'secoli ad altre strais maestre della Toscana attuale su dato il vozbolo stesso di Via Francesca, o Francesca, e persino ad una strada mulatica che sopra Pistoja varcava l'Appennino vene do da Bologna e della Lombardia. — Vel l'Art. Pistoja, (Vol. IV pag. 428.)

# VIE REGIE, PROVINCIALI COMUNITATIVE ROTABILI

Distinguo in quest' Opera le VII sus postali da quelle regie non postali e dale provinciali. Sono le prime in numero di nove nel Granducato, senza contare quelle degli Stati limitrofi, le quali strade postale corrono nella Toscana Granducale non seno di miglia 345 4/2 fiorentine.

Importantissimi miglioramenti sono stati introdotti di corto nelle strade accutent VINCIALI, fra i quali sono da valutarsi, 1. k colonne situale sui trivi di più strade regu o provinciali per indicare al viandante a scelta direzione che vuol prendere nel 🗪 cammino; 2.º quello di aver segnato 022 misure uniformi i cippi miliari in tutto I Granducato, e questi in pietre trangolari con due delle tre facce volte sopra e solio la VIA REGIA, ad oggetto d'indicare, tants a chi va come a chi torna, il numero dele miglia distanti dalla città principale di doc si staccano. Lo stesso dicasi rispetto alle 🕫 lonne sui trivj, come rapporto ai cippi mi liari posti sulle *Vie Propinciali*, se am che le pietre miliari e triangolari lungo que ste ultime sono di mole inseriore alle precedenti, talchè si può da ognuno distinger re se quella tal via spetti alla Profinciali. o alla REGIA.

Ho già detto all' Art. Decumo (S. Cecnus presso S. Casciano, e tornerò a ripeterlo: Vigesimo, che nomi consimili, come quelli di Quarto, Quinto, Sesto, Settimo.

Settimello, Ottavo, ecc. ci richiamano alla costruzione di vecchie vie municipali piuttosto che a lunghe strade consolari, come quelle della Via Aurelia vecchia e nuova, Emilia di Scauro, Cassia, ecc. le quali tute dovevano contare il numero delle miglia a partire da Roma, e non già dal capoluogo del municipio, per dove passavano, fino al confine del R. Impero, mentre nella decadenza di quel gran colosso politico la costruzione o restauro delle Vie militari era al pari delle municipali a spese respettive delle città o municipj.

A colesto fatto ne richiama una colonna **fatta** porre lungo non so quale strada dalla città di Luni sotto gl' imperatori Valente, Grasiano e Valentiniano, pubblicata dal Muralori (Thes. veter. inscript. pag. 249) ad oggetto d'indicare la distanza di quella **via** da Luni. Lo stesso dicasi di altra iscrizione contemporanea che fece porre la Rep. di Pisa in una strada maestra sul quarto miglio, trovata a S. Pietro in Grado, pub**blicat**a ed illustrata dal Chimentelli (*De* honore Bisellii pag. 229). Al che nggiungansi altre riunite nelle loro raccolte dal Grutero e dal Maffei ed esistite in altrettanti cippi miliari sulle pubbliche strade aperte o restaurate in Provenza dalle città di Nimes e di Arles col numero di duc, di tre e di qualtro miglia da delle cillà.

Che poi nel quarto secolo dell' E. V. esistessero de colonnini anco sulle strade vicinali, lo dichiarava Claudio Rutilio Numaziano, il quale intorno all'anno 420 reeandosi dal Porto Pisano alla città di Pisa **indicava nel s**uo Itinerario i molti cippi **miliar**j esistenti allora in quella strada, che mon fu mai una delle grandi Vie militari.

Intervalla viae fessis praestare videtur, Qui notat inscriptus millia crebra lapis.

- Ved. l'Art. Pisa Vol. III pag. 306.

Ma passiamo a indicare con i respettivi **pomi** che attualmente portano le *Vie regie* **postali, le non postali, e** quelle *provinciali* rotabili che finora furono aperte nel Granducato, essendochè delle strade aperte per la Toscana nel Ducato di Lucca, nel Ducato di Modena e nel Regno Sardo mi limiterò a segnalare le sole Vie regie.

Il dott. Antonio Salvagnoli in una sua memoria letta nel 5 gennajo 1845 all'I. e R. Accademia de'Georgofili sul commercio delle

tutte le strade regie e provinciali aperte in pochi anni, o decretate dalla sapienza dell'Augusto che regola i destini della Toscana granducale, opportunamente diceva: che quando una provincia è retta dal principio della libera concorrenza poco resta a fare al potere supremo per vautaggio del commercio, oltre quello di agevolare i mezzi di communicazione reciproca; ed a ciò appunto, soggiungeva egli, sono diretti i pensamenti e le provvide misure del nostro Principe disposto a soddisfare i voti de' suoi

Pochi paesi proporzionalamente alla loro superficie possono contare tante Vie regie, tante Vie provinciali e comunitative rotabili quante ne conta attualmente la Toscana, e poche provincie forse un giorno saranno per avere tante Strade ferrate quante se ne progettano per la gibbosissima superficie della Toscana.

#### CLASSB I.

#### Vib regib postali della Toscana

1. VIA REGIA ROMANA POSTALE PER AREZZO. — Fu questa in gran parte tracciata sull'andamento dell'antica Via Cassia, la quale ai tempi dell' Imp. Adriano, se non prima, conduceva a Firenze passando per il poggio di S. Donato in Collina ed entrava in città per la Porta S. Niccolò, fino a che fu dichiarata Regia postale Aretina il primo tronco della medesima aperto sulla destra ripa dell'Arno. La qual Via esce da Firenze per Porta la Croce, arriva alla prima posta del Ponte a Sieve che trova alle 10 miglia da Firenze; passata la fiumana della Sieve si separa dalla strada regia di Forlì, cui fino allora era comune il cammino per avviarsi nella tortuosa ripa destra dell'Arno, finoa che passa alla sua sinistra sul Ponte dell'Incisa, dove trova la seconda posta de'cavalli. Di costi dall'Incisa tino al Lago Trasimeno sul confine Perugino dello Stato Pontificio il cammino della Via REGIA POSTALE ARETINA È COMUNE 2 quello dell'antica, passando per Figline e San-Giovanni dov' è la terza stazione o posta di ca valli; di là per la Terra di Montevarchi arriva a Levane alla quarta posta de' cavalli, trovando la quinta al così detto Ponticino, la sesta dentro la città di Arezzo, la settima al borghetto di Rigutino in Valdi-Chiana, e l'ottava a Canuscia, di là Maremme toscane, dopo aver rammentato dalla quale incontra la none posta alle Cuse

Ponte-Centino nello Stato Pontificio.

I punti più elevati di questa STANDA REGIA POSTALE SONO a Barberino di Val-d'Elsa, a Saena ed a Radicofani, ma ques 'ultimo è il doppio più elevato degli altri due, i quali possono valutarsi all'altezza di circa 600 br. mentre il varco di Radicofani alla posta de' cavalli olt epassa le br. 1160 sopra il livello del mare Mediterraneo.

. Il numero delle poste ed il diritto del terzo cavallo è nell'ordine qui appresso:

1. Da Firenze a San-Casciano (terzo cavallo). . . . . . Poste 2. Da San-Casciano a Tavarnelle. » 3. Da Tavarnelle a Poggibonsi. » 4. Da Poggibonsi a Castiglioncello, ora a Petraglia . . . . » '5. Da Petraglia a Siena (terzo cuvallo nei soli 4 mesi di dicembre, genn., febbr. e marzo). \* 6. Da Siena a Monteroni . . . » 7. Da Monteroni a Buonconvento » 8. Da Buonconvento a Torrenieri » I g. Da Torrenieri alla Poderina (terzo cavallo con reciprocità). » 10. Dalla Poderina a Ricorsi.. » 11. Da Ricorsi a Radicofani (terso Cavallo)........ 1 4/2 12. Da Radicofani a Pontecentino » TOTALE . . Poste 12 4/2 Equivalenti a circa miglia 91 fiorentine.

4. VIA REGIA POSTALE LIVORNESE par PISA. — È la strada più frequentata di tutte le altre postali, sia per le merci, sia per le vetture che vi passano, sia per il comodo, largo e ben tenuto stradale, come ancora per la frequenza de' villaggi, de' borghi e delle Terre che casa attraversa, per i ridenti e ben coltivati bacini dell'Arno, in mezzo ai quali essa per 49 migl. di cammino da Firenze a Pisa percorre, ed è in tutte le stagioni dell'anno di non troppo rigida nè troppo calda temperatura, in un clima saluberrimo, talchè può dirsi senza tema di esagerare, che nel tragitto di queste 49 miglia consista il vero giardino della Toscana.

Esce cotesta via dalla Porta S. Frediano di Firenze, e passando in mezzo ad un popoloso borgo suburbano costeggia la deliziosa base settentrionale del monte Oliveto, e del boschetto Strozzi, sul di cui confine estremo trova il borgo di Monticelli, al quale

attesiano le due lunghe borgate di Legai innanzi di arrivare all'altra del Pont'aGo ve, per poi passure per quel ponte alle due aglia e trequarti a pon. di Firenze. Di bi-Ponte a Greve la via s'inoltra per il pia della Casellina e di Settimo lasciando alla sa destra la Badia e la Pieve omonima, mesmostrasi alla sua sinistra la grandios 😘 signorile de'Riccardi, già Castel-Pulci, to a che passato sul nuovo ponte il torr. Fagone arriva al pomerio del Cost. della Lata, le cui mura costeggia dal lato orientale fu alla prima stazione postale da Fir<del>enze</del> cheta va sotto Gangalandi fra il sesto e il settim miglio dalla capitale. Di costà la Straderen postale și dirige sulla ripa siniștra dell'Am cui si riunisce la *vecchia* passato il borgo di Pont'a Signa, dopo aver lasciato da su la e dall'altro deliziose ville e vaghi casal

Giunta la Via suddetta a congiungera ca l'antica, che attraversava il castello della Lustra, e la contigua borgata del Poste: Signa, protegue il cammino verso il bap del Porto di Mezzo, finchè passata ΓΟ: ria della Lisca trova uno sprone settentinale del poggio di Malmantile che mesa per entrare nell'angusta e tortuosa foce della Golfolina. La quale percorre per bes tresglia passando in quel tragitto dal borghetto è Lamole, ossia di Brucianese, e per i per sessi di Lusciano, di dove si avvicina al la d'Arno inferiore dopo attraversato i pesi è San-Miniatello e di Monte-Lupo. All'erò da quest'ultimo essa passa sopra un puir di pictra la fiumana della Pesa per qui di innoltrarsi all'Ambrogiana, dove tre presso la R. Villa omonima sulle 13 m glia a pon. di Firenze la seconda posta d' cavalli. Qui si apre la spaziosa Valle isfe riore dell'Arno, e qui l'occhio si bes » percorrere vaghe coltivazioni di campi mcondate da colline vestite di vigneti e olive siccome sono quelle che il viandante serz. tanto alla destra dell'Arno ne i poggi delizio di Bihbiani, come alla sinistra del funct della Strada postale nelle colline di Samustana e del Cotone, finchè pioco dopo altrversato il horgo di Pontormo entra sela grossa Terra di Empoli, paese assai favor vole al commercio per la sua centralità rela tivamente alle principali città della Tossa.

Da Empoli continuando il pianeggia" cammino dopo tre miglia trova un qui drivio all' Osteria Bianca, dove la Strali regia postale Pisana, casia Livaraesa.

tentrionale del Granducato per quindi entrane nel territorio Bolognese dello Stato Pontificio. Da cotesto punto la via postale prosegue il cammino sul rovescio dell'Appennino passudo per le poste di Lojano, del Pianoro e di Bologna, alla qual città si arriva dopo il cammino di circa 63 miglia da Firenze.

Cotesta Pia postale è praticabile in tutte le stagioni dell'anno, avvegnache il varco dell'Appennino della Futa non è più elevato di br. 1560,3 sopra il livello del mare, vale a dire br. 4 1/2 piu basso della sommità di Monte Morello presso Firenze, comecche il panto più alto di cotesta via si trovi sulla montagna della Radicosa fra Pietramala e le Filigare alle sorgenti dell' Idige, che può ralcolarsi un centoquaranta braccia più elevato del varco della Futa.

Passando di notte dal Covigliajo a Pietramala si veggono verso lev. a poca distanza da quest'ultimo paese le fiamme che si alzano da terra da un alle due braccia sotto il noto vocabolo di Fuochi di Pietramala.

La stazione delle poste per la strada regia bolognese da Firenze alle Filigare è stata determinata come appresso.

| T. | D. Firenze a Fontehuona (terzo cu-   |   |
|----|--------------------------------------|---|
|    | vallo) Poste                         | I |
| 3. | Da Fontebuona a Cafagginolo          | I |
|    |                                      | I |
| 4- | Da Monte-Carelli al Covigliajo (ter- |   |
|    | zo cavallo)»                         | I |
| 5. | Dal Covigliajo alle Filigare »       | I |
|    |                                      |   |

Coteste cinque poste equivalgono a circa 36 migl. fiorentine nel Granducato, mentre la sesta posta, dalle Filigare a Lojano, corre quasi per intiero nello Stato Pontificio.

3. VIA ROMANA POSTALE DA FIRENZE A PONTE CENTINO. — Cotesta Via postale da Poggibonsi al confine Pontificio spetta in gran parte all'antica Strada Francesea, la quale passava per Siena. — Dissi
in gran parte tostochè il primo tronco della
medesima quando passava di Val-di-Pesa saliva sulla costa de'monti di S. Donato in
Poggio, e per la Cistellina del Chianti arrivava in Siena. — Anche al di la di S. Quirico
la vecchia strada era tracciata lungo la ripa
destra e non come ora sulla sinistra dell'Orcia di dove per entrare in Val di Paglia, in
vece di salire sul monte di Radicofani, costeggiava il suo fianco verso pon.-lib.

L'attuale Via regia postule esce da Firenze per Porta S. Pier Gattolini, si dirige fra la collina di Certosa ed il borgo del Galluzzo, finché dopo aver costeggiato Lebase occidentale di Monte-Buoni, varca sopra un ponte la fiumana Greve per salire il poggio de Scopeti e di la unnoltrarsi fino all'ingresso della Terra di San-Cisciano, dove si cambiano i cavalli di posta. Da San-Casciano la *Via postale* scende in *Pesu* presso la ripa destra della fiumana e di costà dopo aver corso contr'acqua una pianura di circa 4 migl. passa il nuovo ponte sulla Pesu, non più nel borgo della Sambuca, ma un buon miglio innanzi per salire i poggi che dal lato di lev. siancheggiano la Val-di-Pesa sino a che arriva sull'altipiano di S. Piero in Bossolo e di la al borgo di Tavaruelle, trovando ivi la seconda posta de'cavalli. Da Tavarnelle passa a piè del castello di Barberino di Val-d'Elsa, di là dal quale scende per 5 miglia nella Valle dell'Elsa, dove entra nella Terra di Poggibonsi per cambiare i cavalli alla terza posta. Costi la Via postale si accoppia a quella detta Traversa Romana, già Pia Francesca del Medio Evo, la quale, viene dall' Osteria Bianca. Da Poggihonsi andando contro il corso del torr. Staggia passa in mezzo al castello omonimo, al di là del quale trova la quarta stazione, o posta de cavalli a Castiglioucello, trasportata nel novembre del 1836 alla nuova fabbrica di Petraglia, dalla quale ha preso il nome. Finalmente da questa stazione si sale a Siena dove trovasi la quinta posta.

Da Siena scendendo nell'Arbia si arriva alla sesta posta di Monteroni, e di là pianeggiando a Buenconvento, dove passi il fi. Ombrone. Costi si cambiano i cavalli, finchè sull' Asso alla base settentrionale del colle di San-Quirico ed a levante di quello di Montalcino, trova l'ottava posta in Torrenicri. Da Torrenieri si sale il poggio per attraversare la Terra di San-Quirico e di là scendere nel vallone dell'Orcia, dove passato il ponte sull'Orcia alla Poderina incontra la nona posta de' cavalli. Di costà si vvia lungo la ripa sinistra della fiumana, costeggia l'Osteria della Scala, donde per i colli di Contignano arriva alla decima posta di Ricorsi. Da quel punto si avvia sul monte di Radicofani dove trovasi l'undecima stazione postale, e finalmente da Radicofani scendendo in Val-di-Paglia passa dalla Torricella, ultimo confine del Granducato, per

Ponte-Centino nello Stato Pontificio.

I punti più elevati di questa STRADA REGIA PISTALE SONO a Barberino di Val-d'Elsa, a Siena ed a Radicofani, ma ques 'ultimo è il doppio più elevato degli altri due, i quali possono valutarsi all'altezza di circa 600 br. mentre il varco di Radicofani alla posta de' cavalli olt cpassa le br. 1160 sopra il livello del mare Mediterraneo.

Il numero delle poste ed il diritto del terzo cavallo è nell'ordine qui appresso:

| 1. Da Firenze a San-Casciano (ter-  |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| zo cavallo; Poste                   | 1  |     |
| 2. Da San Casciano a Tavarnelle. >  | I  |     |
| 3. Da Tavarnelle a Poggibonsi. 💌    | 1  |     |
| 4. Da Poggibonsi a Castiglioncel-   |    |     |
| lo, ora a Petraglia                 | I  |     |
| 5. Da Petraglia a Siena (terzo cu-  |    |     |
| vallo nei soli 4 mesi di dicem-     |    |     |
| bre, genn., febbr. e marzo). 💌      | 1  |     |
| 6. Da Siena n Monteroni »           | I  |     |
| 7. Da Monteroni a Buonconvento 💌    | 1  |     |
| 8. Da Buonconvento a Torrenieri »   | I  |     |
| 9. Da Torrenieri alla Poderina ter- |    |     |
| zo cavallo con reciprocità). 💌      | 1  |     |
| 10. Dalla Poderina a Ricorsi        | 1  |     |
| 11. Da Ricorsi a Radicosani (terzo  |    |     |
| cavallo) »                          | 1  |     |
| 12. Da Radicofani a Pontecentino »  | 1  | 4/2 |
| Totale Poste                        | 12 | 1 2 |

4. VIA REGIA POSTALE LIVORNESE PER PISA. — È la strada più frequentata di tutte le altre postali, sia per le merci, sia per le vetture che vi passano, sia per il comodo, largo e ben tenuto stradale, come ancora per la frequenza de' villaggi, de' borghi e delle Terre che essa attraversa, per i ridenti e ben coltivati bacini dell'Arno, in mezzo ai quali essa per 49 migl. di cammino da Firenze a Pisa percorre, ed e in tutte le stagioni dell'anno di non troppo rigida nè troppo calda temperatura, in un clima saluberrimo, talchè può dirsi senza tema di esagerare, che nel tragitto di queste 19 miglia consista il vero giardino della Toscana.

Equivalenti a circa miglia 91 siorentine.

Esce cotesta via dalla Porta S. Frediano di Firenze, e passando in mezzo ad un popoloso borgo suburbano costeggia la deliziosa base settentrionale del monte Oliveto, e del boschetto Strozzi, sul di cui confine estremo trova il borgo di Monticelli, al quale

attestano le due lunghe borgate di Ligna innanzi di arrivare all'altra del Pontabeve, per poi passare per quel ponte alle due mi glia e trequarti a pon. di Firenze. D. li 🕸 Ponte a Greve la via s'inoltra per il piro della Caselliuae di Settimo lasciando a'la 🕶 destra la Badia e la Pieve omonima, mente mostrasi alla sua sinistra la grandiosa vile signorile de'Riccardi, già Castel-Pulci, im a che passato sul nuovo ponte il torr. 🎏 gone arriva al pomerio del Cist. della Latta le cui mura costeggia dal lato orientak fin alla prima stazione postale da Firenze chete va sotto Gangalandi fra il sesto e il settim miglio dalla capitale. Di costa la Straderese postale si dirige sulla ripa sinistra dell'Am cui si riunisce la recchia passato il borgo di Pont'a Signa, dopo aver lasciato da un la e dull'altro deliziose ville e vaghi casini.

Giunta la Via suddetta la congiungersiou l'antica, che attraversava il castello deb Lastra, e la contigua horgata del Ponka Signa, prosegue il cammino verso il beg del Porto di Mezzo, finchè pessata l'Osria della Lisca trova uno sprone setteni? nale del poggio di Malmantile che rams per entrare nell'angusta e tortuosa fore della Golfolina. La quale percorre per ben tresglia passando in quel tragitto dal horghetto. Lumole, ossia di Brucianese, e per i per sessi di Inisciano, di dove si avvicina al Vad'Arno inferiore dopo attraversato i peci d San-Miniatello e di Monte-Lupo. All'672 da quest'ultimo essa passa sopra un pode di pictra la fiumana della Pesa per quodi innoltrarsi all'Ambrogiana, dove trou presso la R. Villa omonima sulle 13 m glia a pou, di Firenze la sconda pretark cavalli. Qui si apre la spaziosa Valle itte riore dell'Arno, e qui l'occhio si hea mi percorrere vaghe collivazioni di campi co condate da colline vestite di vigneti e obre siccome sono quelle che al viandante conta tanto alla destra dell'Arno nei poggi del zio di Bibbiani, come alla sinistra del firm t della Strada postale nelle colline di Simitana e del Cotone, finchè poco dopo altri versato il borgo di Pontormo entra ne i grossa Terra di Empoli, paese assai facer vole al commercio per la sua centralità 🛎 tivamente alle principali citta della Tasa:

Da Empoli continuando il pianegzia? cammino dopo tre miglia trova un qui drivio all' Osteria Bianca, dove la Strair regia postale Pisana, ossia Liv raese.

tegliata da quella che innestasi alla postale Traversa, appellata anticamente Via
Francesca, la quale rimonta verso scir. la
Valle dell' Elsa per recarsi a Poggibonsi e
di là a Siena; mentre la postale Pisana, o
Lisornese, continuando il cammino a pon.
arriva sul ponte a Elsa e di là alla terza posta della Scala, che trova alla base settentrionale del poggio su cui risiede la lunga
città di San Miniato.

Proseguendo il cammino presso la ripa sinistra dell' Arno lascia alla destra del fiune la popolosa Terra col sottostante borgo di Fucecchio, e poco appresso quelle di Santa-Croce e di Castel-Franco-di-sotto, dirimpetto ai quali ultimi paesi la Via postale percorre sul lato sinistro dell' Arno le vaghe collinette di San Romano e delle Capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e lib. il capanne restando al suo pon. e li

Da Castel del Bosco alle Fornacette, dov' è la quinta posta de'cavalli, la Strada postale attraversa il borgo della Rotta e dopo migl. 2 l'animatissima Terra di Pontedera.

Dalla Rotta fino a Pisa la strada postale è molto lurga, pianissima e ridentissima per l'amenità delle adiacenti campagne, per i frequenti borghi, villaggi e castelli che attraversa o che avvicina, per le deliziose pendici del Monte Pisano che per molte miglia, sebbene nella ripa opposta dell'Arno, da Vico-Pisano al ponte di Zambria lambisce, fino a che dopo attraversato il popolato borgo del Portone essa entra in Pisa ed alle 49 miglia da Firenze trova la sesta posta. Costi si cambiano i cavalli, sia per continuare per Porta a Mare lo stradone che guida a Livorno, sia per escire da Porta Lucchese dov'entra nella ridente e spaziosa via che per i Bagni di S. Giuliano e Ripafralta incamminasi a Lucca.

La stazione delle poste per coteste tre vie regie postali è stata calcolata come appresso, senza aver bisogno mai di un terzo cavallo.

| 1. | De Firenze alla Lastra Post         | te | I |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 2. | Dalla Lastra all' Ambrogiana        | •  | 1 |
| 3. | Dall'Ambrogiana alla Scala          | *  | 1 |
| 4. | Dalla Scala a Castel del Bosco      | Þ  | I |
| 5. | Da Castel del Bosco alle Fornacette | n  | I |
| 6. | Dalle Fornacette a Pisa             | w  | 1 |
|    |                                     | _  |   |

Totale da Firenze a Pisa Poste

5. VIA REGIA POSTALE TRAVERSA ROMANA. — È quel tronco di antica Via Francesca che passava l'Arno sotto Fucecchio. Essa attraversando all'Osteria Bianca la Via regia postale Livornese, rimonta la Valle dell' Elsa per arrivare a Poggibonsi, dove trova e si unisce alla Via regia postale che da Firenze dirigendosi per Siena e Ponte-Centino guida a Roma.

Con notificazione del 18 nov. 1833 fu soppressa lungo cotesta Fia regia postale Traversa la stazione di Cambiano, che si trasierì a Castel-Fiorentino, fissando la valutazione delle respettive distanze da questo luogo allestazioni postali più vicine come segue:

## DA POGGIBORSI A FIRENZE PER LA TRAVERSA

D. Donaibanai a Castal Rionen

| tino                                                 | 1    | 3/4        |
|------------------------------------------------------|------|------------|
| giana »                                              | 2    |            |
|                                                      | 1    |            |
| 4. Dalla Lastra a Firenze »                          | I    |            |
| Totale Poste Pari a circa miglia 45 fiorentine.      |      | 2/4        |
| DA POGGIBORSI A PISA PER LA TRAV                     | 'ERI |            |
| <ol> <li>Da Poggibonsi a Castel-Fiorentino</li></ol> |      | 3/4<br>1/4 |
| Totale Poste Pari a circa migl. 48 fiorentine.       | 6    |            |

6. VIA REGIA TRAVERSA LIVORNE-SE PER VICARELLO. — Dalla casa Carmignani fra Settimo e Cascina si lascia la Via postale di Pisa per incamminarsi a ostro sulla Via che guida per Macerata e per l'argine del Fosso Reale sul ponte di Collina e di là a Vicarello dov'è una nuova stazione postale. Di costì ai Ponti di Stagno entra nella Via postale Livornese che viene da Pisa. La corsa di questa Via Traversa di Vicarello è conteggiata tripla dalle Fornacette a Lvorno, corrispondente a migl. 12. 45 dalla Casa Carmignani ai Ponti di Stagno, e tre poste dalle Fornacette a Livorno.

7. VIA REGIA POSTALE DA PISA A LUC-CA. — È dichiarata strana regia postale quella che esce da Pisa per Porta Lucchese e passa per i Bagni di S. Giuliano, di là per Rigoli e Riprafatta esce dal Granducato ed entra nello Stato Lucchese presso Cerasomma quasi 4 miglia innanai di arrivare a Lucca.

Una strada non postale, ma bene spesso preserita dalle vetture per essere alquanto più breve della prima, è quella che staccasi dalla regia postale appena escita da Pisa nel subborgo di Porta Lucchese, la quale via prendendo il cammino a pon. lungo le mura della città volgesi a sett. per entrare nella Via delle Prata, già padule dell' Oseri, finchè ritorna sulla Via regia postale suddetta sopra Rigoli.

Si paga doppia posta da Pisa a Lucca e viceversa per un cammino sempre pianeg-

giante di circa migl. 14 1/3.

8. VIA REGIA POSTALE DI GENOVA, o SARZANESE, fino al confine della Toscana in Val-di-Vara. — Mi sembra già di sentire chi legge cotesta intitolazione, fino al confine della Toscana in Val di Vara, come mai io attribuisca alla Toscana una parte della Liguria orientale. Alla qual domanda risponderei col pregare costoro a leggere l'Avvertimento premesso all' Opera.

Può dirsi cotesta *l'ia regia postule*, in parte almeno, la continuazione dell'antica Via Emilia di Scauro, poi detta Via Francesca, comecché sia stati rettificata in più tempi e variata. — Avvegnachė l'antica Fia postale Sarzanese passava Jungo l'archoso littorale da Pisa a Viareggio e Pietrasanta, il qual cammino ai tempi nostri fu abbandonato per avvicinare la strada ai monti passando il Serchio circa tre miglia a pon. di Lucca; mentre oggidi la Strada postale Sarzanese, partendo da Pisa si dirige a Lucca, dove si cambiano i cavalli per avviarsi di là verso il Serchio sul Ponte S. Pietro, e poi valicare il monte di Quiesa, donde riscende alla pianura di Massarosa a ritrovare le antiche tracce della Via Francesca, finché a Montramito, circa due m glia lungi dal lido di Viareggio, si cambiano i cavalli di posta per continuare, rasente la base meridionale dei poggi che propagansi dall'Alpe Apuana di Camajore e di Stazzema, verso Pietrasanta. Costi si trova la terza posta dei cavalli, i quali si ricambiano alla quarta posta nella città di Massa-Ducale dopo esser passati a piè de' menti che propagandosi dall'Alpe delle Panie di Seravezza, e dopo essersi avvicinata al mare a piè del Salto della Cervia solto Montignoso. Da Massa Ducale, deviando dall'antica Struda postale che su aperta lungo la marina presso la Viu Selcia (Emilia di Scauro) la vie attuale attraversa il monte interposto fra Massa e Carrara per passare da questa pircola città de'marmi, e di costà scendere la ripa sinistra del torr. Carrione rasentando i nuovi studjed officine di scultura, quindi vaghe colline sparse di ville, vestite di olivi e di vigneti disposti a ripiani, finche al castello di Avenza, rientrata nell'antica Pia postale di Sarzana, trova la quinta stazione de' cavalli Dall'Avenza a Sarzana cocre una posta pianeggiante costantemente fra la apiaggia di Luni e l'estreme pendici dei colli di Ortonovo, di Castelnovo di Magra e di Fosdinovo, lusciando alla sua sinistra i miseri avauzi della città di Imni, quattro miglia innanzi di entrare in Sarzana. Qui trovasi la sesta posta dei cavalli, esistendo attualmente la settima posta sulla strada nuova: alla Spezia, l'ottava al Borghetto di Vara e la nona di la dai confini prescritti al presente Dizionario.

Le poste da Lucca a Montramito, e da Montramito a Pietrasanta spettano al Ducato di Lucca; quelle di Massa-Ducale e di Avenza al Ducato di Modena, e le ultime tre di Sarzana, Spezia e Borghetto di Vara al Regno Sardo.

I punti più elevati di questa Via da Pisa al Borghetto di Vara sono due, il varco del monte di Quiesa, e quello del monte fra Massa e Carrara.

Le poste da Pisa al Borghetto di Vara sono le seguenti:

| 1. Da Pisa a Laicea (Posta dop-     |       |
|-------------------------------------|-------|
| pia) Poste                          | 2     |
| 2. Da Lucca a Montramito 'Idem') >  | 2     |
| 3. Da Montramito a Pietrasanta. 💌   | 1     |
| 4. Da Pietrasanta a Massa-Ducale »  | £     |
| 5. Da Massa-Ducale all'Avenza (ter- |       |
| zo cavalla con reciprocità). 🕨      | t     |
| 6. Dall'Avenza a Sarzana            | 1     |
| 7 Da Sarzana alla Spezia •          | z 4/2 |
| 8. Dalla Spezia al Borghetto        | 1 4 2 |

Totale... Poste 11
Questa Via postale corre circa 80 migl. fiorentine.

9. VIA POSTALE a PROVINCIALE DA SARZANA A BERCETO. Cotesta Via è stata aperta per quella di Val·di-Magra, la quale, sebbene sia dichiarata una delle Strade Provinciali, è stata qualificata postale nell'anno 1837, siccome apparisce dal Regolamento e Tariffa generale per tutte le Poste della Toscana pubblicato in Firenze in detto anno, conteggiando tutta la gita per 5 poste come appresso:

Totale . . . Poste 5
Equivalenti a migl. 38 fiorentine circa.

10. VIA REGIA POSTALE LUCCHE-SE. — Cotesta stenda sostituita ad un tronco della VIA FRANCESCA, e secondo alcuni ilinerarj antichi alla continuazione della Via Centra diretta fra Lucca e Firenze. Esce da questa ultima città, passa pel borgo di Peretola dal pian di Smannoro a Campi, e dopo undici migl. di cammino trova la prima posta de cavalli nella città di Prato. Di costa proseguendo per Agliana lungo le estreme talde dei poggi del Montale, dopo dieci miglia arriva nella città di Pistoja dove è la seeonda posta de'cavalli, mentre la terza dopo 14 migl. di cammino la trova in Pescia, e finalmente la quarta in Lucca distante circa migha 11 4/2 dall'ultima città.

Sehbene il numero delle poste sen Firenz- e Lucca sia di sole quattro pure la tariffa honifica poste 6 1/2, senza dovere mai

ricorrere al terzo cavallo, cioè:

TOTALE . . Poste 6 1/2 Equivalenti a migl. 46 1/2 fiorentine.

VIA POSTALE DA LUCCA AI BAGNI.

— Esce dalla Porta al Borgo di Lucca per rimontare la sponda sinistra del Serchio fino alla confluenza della Lima, dove cotesta Via portale voltando direzione da sett. a lev. dopo un migl. attraversa la Lima sul Ponte al Serraglio per passare alla destra della finmana lungo le quali colline esistono i Bagni Lucchesi.

VIA REGIA DELL'APPENNINO DI RON-DINAJA. — È la via rotabile la più alta fra tutte quelle che varcano l' Appennino toscano, e perciò impraticabile per molti mesi dell'anno. — Fu aperta dalla Duchessa di Lucca Maria Luisa Infanta di Spagna per andare a Modena senza toccare il territorio del Granducato, e vi riesch facendo proseguire lungo la sponda sinistra del Serchio la Via postale de Bagni di Lucca col passare la Lima sul ponte di Chisenti sino alla confluenza del torr. Fegana. A questo punto la Via del Monte Rondinaja abhandona la ripa sinistra del Serchio per rimontare a grecale il torr. prenominato, e per una lunga e malagevole salita passare da Tereglio molto innanzi di arrivare sul giogo dell'Appennino di Rondinaja, che è circa 3300 hr. superiore al livello del mare. Coslassù trovansi gli estremi confini del Ducato di Lucca con quello di Modena, dove la strada fu lasciata in tronco, in guisa che essa è malamente praticabile dalle vetture fino alla Pieve a Pelago, dove passa la Via regia Toscana, detta Modanese. - Ved. MORTE DI RONDINAJA.

RECAPITOLAZIONE DELLE X FIR, O SIRADE POSTALI APERTE ATTUALMENTE MEL GRANDUCATO.

1. VIA REGIA ROMANA PER ARESEO Da Firenze al confine con il territorio Perugino . Migl. fior. 73. 48 2. — Regia Bozognese. Da Firenze, al confine col territorio Bo-35. 81 lognese . . . . . . . . » 3. — Romana da Pirenze per Sie-MA RUL PONTE CENTINO . . . » 90. 50 4. — Regia Livornese per Pisa e LIVORNO . . . . . . . . . . . . 61. 33 5. - REGIA TRAVERSA ROMANA » 20. 77 6. — Regia Traversa Livornese » 12. 45 7. — Regia da Pisa a Luicca sino al confine con quel Ducato. » 10. 46 8. — REGIA POSTALE DI GENOVA, O Sarramese per ciò che spetta al Territorio disunito del Granducato. . . . . . . . . 5. 75

Tutale . Migl. for. 367. 75

PROSPETTO SINOTTICO delle VIE REGIE POSTALI, attualmente aperte nel GRANDUCATO con la linea miliare che esse percorron o nel territorio delle Comunita' che attraversano e loro popolazione nel 1844.

| NOME                     | COMPARTIMENTI              | COMUNITA                               | POPOLAZIONI<br>BRL 1844. |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| DELLE                    | At QUALL                   | ATTRAVERSATE                           | 1 2 2                    |
| VIE POSTALI              | APPARTENGONO               | DA DETTE VIE                           |                          |
|                          |                            |                                        | 7 8                      |
|                          | 1, .                       | (Parameter)                            |                          |
|                          |                            | /Rovezzano<br>Frasola *                | 4794                     |
|                          | COMPARTIMENTO FIG-         | Pontassieve                            | 969;<br>938e             |
|                          | RENTINO Migl. fior. 26. 00 |                                        | 933:                     |
|                          | <i>g. y. s. 1261 65</i>    | Reggello.                              | 9991                     |
|                          |                            | Figline e Incisa                       | 12139                    |
| I. Via Romana per Ares-  |                            | /S. Giovanni                           | 4364                     |
| 20 Migl. tosc. 73. 48    | <i>)</i>                   | Montevarchi                            | 8570                     |
| fino al confine del      |                            | Bucine                                 | 6942                     |
| Granducato               | COMPARTIMENTO ARE          | Val d'Ambra                            | 1938                     |
|                          | тио > 47.48                | Leterina<br>Civitella                  | 1990                     |
|                          |                            | Anexeo                                 | 5:36                     |
|                          |                            | Castiglion Fiorentino                  | 33194                    |
|                          |                            | CORTURA                                | 23189                    |
|                          | Tones Miel -2 19           | î'                                     | <del></del>              |
|                          | Totale Migl. 73, 48        |                                        | 1 508(3                  |
|                          | Compartmento Fiorentino,   |                                        | 7166                     |
| 35. 81 fino al confine   | Migl. 35. 81               | Fresore *                              | 9697                     |
| del Granducato           | i e                        | Vaglia                                 | 2758                     |
|                          |                            | S. Piero a Sieve                       | 2919                     |
|                          |                            | Barberino di Mugcllo<br>Firenzuola     | g :66                    |
|                          |                            |                                        | 900?                     |
|                          |                            | Totale Abit. N.º                       | 1091]                    |
|                          |                            | Galluzzo                               | 12,65                    |
|                          | COMPARTMENTO FIO-          | San-Casciano                           | 11184                    |
|                          | RENTINO Migl. 23. 00       | Barberino di Val-d' El                 | 9332                     |
|                          |                            | Si "                                   | •                        |
|                          |                            | Poggibonsi                             | 6271                     |
|                          |                            | Monte-Riggioni Masse del Terzo S. Mar- | 3236                     |
| III. VIA ROMANA PER SIE- |                            | tino                                   | 4457                     |
| na e Ponte Centino       |                            | SIENA                                  | 20588                    |
| Migl. 90. 50 fino al     | S-                         | Monteroni                              | 3331                     |
| contine del Grandu-      | CUMPARTIMENTO SE-          | Buonconvento                           | <b>258</b> 0             |
| cato                     | ARSE                       | Montalcino                             | 65;•                     |
|                          |                            | San-Quirico                            | 1647                     |
| 1                        |                            | Castiglion d'Orcia                     | 1879                     |
| ļ                        | <b>.</b>                   | Abbadia S. Salvatore                   | 4.24                     |
|                          |                            | Radicofani                             | 253i                     |
|                          |                            | San-Ca cian de' Bagni                  | 3361                     |
|                          | Totale Migl. 90. 50        | TOTALE Abit. N.                        | 1039:1                   |
|                          |                            | <b>L</b> =                             |                          |

Segue il Prospetto Sinottico delle Vir Regir Postali attualmente aperte nel GRANDUCATO, con la linea miliare che esse percorrono nel territorio delle Comunita' che attraversano, e loro popolazione nel 1844.

| NOME  DELLE  VIE POSTALI                                                                       | COMPARTIMENTI  AI QUALI  APPARTENGONO                     | COMUNITA' ATTRAVERSATE DA DETTE VIE                                                                        | POPOLAZIONE<br>DRL 1844.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| IV. VIA LIVORNUM PRA PI-                                                                       | COMPARTIMENTO FRO-<br>RENTINO, Migl. 31.00                | Legnaja Casellina e Torri Lastra a Signa Montelupo Empoli  Sammutato Montopoli  Palaja Pontedera Culcinaja | 9276<br>9279<br>9039<br>4755<br>14730<br>15059<br>3289<br>9196<br>8565 |
|                                                                                                | SANO                                                      | Cascina * Pisa * Colle-Salvetti * Livonno                                                                  | 3169<br>16367<br>43121<br>6306<br>79890                                |
| V. VIA TRAVERSA ROMA                                                                           | Totale Migl. 61. 33 DMPARTIMENTO FIORENTINO, Migl. 20. 77 |                                                                                                            | 231591<br>14730<br>6450<br>5983<br>9332                                |
| VI. VIA TRAVERSA LIVOR-<br>RESE, Migl. 12. 45.                                                 | Impartmento Pisaro, Mi<br>glia 12. 45.                    | Totale Abit. N.º lascina * lolle-Salvetti                                                                  | 36495<br>16367<br>6306                                                 |
| VII. VIA DA PISA A LUCCA,  Migl. 10. 46 fino al  confine del Grandu  cato                      | COMPARTIMENTO PISANO, Mi-<br>glia 10. 46                  | Totale Abit. N.º  '161. *  15 gni di S. Giuliano  Totale Abit. N.º                                         | 22673<br>43121<br>15533<br>58654                                       |
| VIII. VIA SARZANESE O DI<br>GENOVA, Migl. 5. 75<br>nel territorio disuni-<br>to del Granducato | Compartimento Pisano Mi<br>glia 5. 75                     | i <sup>3</sup> ietrasanta<br>Seravezza<br>Totala Abit. N.º                                                 | 8895<br>6718<br>15613                                                  |
| IX. VIA DA SARZANA A BER- cæro Migl. 20 deutro il territorio disunito del Granducato           | Compartimento Pisano, Miglia 20                           | Perra-Rossa Bagnone irilattiera Aprio Pontremoli Totale Abit. N.º                                          | 1750<br>4805<br>842<br>1281<br>10165                                   |

Segue il Prospetto Sinuttico delle Vie Regie Postali attualmente aperte nel GRANDUCATO con la linea miliare che esse percorrono nel territorio delle Comunita' che attraversano e loro popolazione nel 1844.

|                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME  DELLE  VIE POSTALI                      | COMPARTIMENTI  AI QUALI  APPARTENGONO | COMUNITA' ATTRAVESSATE DA DETTE VIE                                                                                                                                                                          | Popolazione<br>del 1844.                                                                                                 |
| X. Via Luccasse, Migl. 35. oo fino al confine | Compartmento Fiorentino, Migl. 35. 00 | Pellegrino " Brozzi Campi Paato Monte-Murlo Montale Porta S. Marco Porta Carratica Pistosa Porta Lucchese Serravalle Montecatini di Val-di- Nievole Massa e Cozzile Buggiano Uzzano Pescia  Totale Abit, N.º | 7166<br>8617<br>9766<br>31653<br>1494<br>7209<br>8420<br>6800<br>12332<br>5671<br>5003<br>5966<br>10078<br>4010<br>11845 |

NB. Le Comunità attraversate da più Vie postali sono indicate con l'asterisco \*

### CLASSE II.

### FIE REGIE NON POSTALI

ZE PER S. DONATO. — È l'ultimo tronco dell'antica strada arctina (nuova Cassia) che dall'Incisa salendo per Torre a Quona entrava in Firenze per Porta S. Niccolò, un di per Porta Romana, e dopo costeggiato a sinistra i colli dell'Antella, a destra quelli di Vicchio e del Bagno a Ripoli, sale all'Apparita fino al varco di S. Donato in Collina, di dove passa dalla Torre a Quona, o a Poni percorrendo la vallecola del Troghi per scendere all'Incisa, dove trova la nuova strada regia postale Romana per Arezzo, dopo quasi 15 migl. di cammino.

2. VIA REGIA FORLIVESE. — Cotesta Via, aperta fra il 1832 ed il 1834, staccasi dalla R. postale Aretina passato il Ponte a Sieve, la cui siumana rimonta sino

a Dicomano, di dove s'incammina verso la montagna di S. Godenzo per quindi varcare quell' Appennino noto sotto il vocabolo di Alpe di S. Benedetto, e di là scendere nella Valle del Montone per insoltrarsi lungo il fiume omonimo per Portico, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castro-Caro e Terra del Sole di là dalla quale trova la Stato Pontificio.

Questa strada su resa di agevole salita de ben carrozzabile ad onta che sosse da superare costà uno de' varchi più alti dell' Appennino toscano, quale si è quello dell' Appennino toscano, quale si è quello dell' Appedi S. Benedetto, varco che il Padr. Gen Inghirami segnalò a br. 1675 sopra il li vello del mare, comecchè sia braccia 108 più depresso di quello della Cisa sulla Via provinciale di Val-di-Magra, il qual giogo il 1783 br. superiore al mare Mediterraneo

3. VIA REGIA GROSSETANA. — Esc dalla Porta S. Marco di Siena, scende nell

vallecola della Tressa per risalire i poggi opposti della Costa al Pino ed entrare nel valione della Merse, la qual fiumana attraversa sul Ponte a Macereto per salire sul monte delle Serre di Petriolo, nel cui tonfane essa discende per varcare il torr. Farma ai Bagni di Petriolo e di poi salire il monte del Leccio fra Pari e Fercole, dove trovasi un sufficiente albergo di riposo. Di là continuando la stessa Via passa dai Cannicci, dove sbocca la Via provinciale Traversa de' Monti, e dopo passati i torr. Lanzo e Gretano arriva nel paese di Paganico. Passula questa Terra percorre l'ultima calena de' monti della Maremma Grossetana, come sono quelli di Campagnatico e di Mont'Or-🗪 jo, per arrivare al Cast. di Batiguano e di Il scendere nella pianura di Grosseto per il fianco settentrionale dei poggi di Roselle e di Moscona, a piè dell'ultimo de' quali trowa i Bagni minerali Rosellensi, due miglia **innanz**i di varcare sopra il primo *Canale di-***♥ersivo dell' Ombrone**, e quindi e**n**trare nella città di Grosseto, che trova a 46.87 migl. toscane distante da Siena.

Fra le maggiori elevatezze percorse da questa Via contansi quelle delle Serre di Petriolo, e del monte del Leccio sopra Pari, entrambe le quali sommità possono calcolarsi approssimativamente 700 br. superiori al livello del mare.

4. VIA REGIA DA AREZZO A SIENA, detta anche di BIENA. — Staccasi dalla postale Romana per Arezzo quasi sull'ingresso della Val-di-Chiana, passa sui ponti di Arezzo il Canal-Maestro per rasentare la pieve al Toppo, e poscia avviarsi nella Terra del Monte S. Savino, di dove dirigendosi verso Gargonza sale sul varco di Palazzuolo per entrare nella Valle dell'Ombrone senese che attriversa fra la Torre a Castello e Casteinuovo Berardenga. Quindi dopo aver rasentato per circa tre miglia la ripa del torr. *Biena* tributario dell' Arbia, trova il ponte delle Taverne d' Arbia di dove s' indirizza **a Siena** entrandovi per *Porta Pispini* dopo quasi 36 miglia di cammino.

Il punto più elevato di questa via trovasi sulla sommità del monte di Palazzuolo, il cui varco resta circa mille braccia più elevato del livello del mare Mediterraneo.

5. VIA REGIA MODANESE. — Questa Via stata per breve tempo postale su costruita sul declinare del secolo passato sra Pistoja e l'Appennino di Bosco Lungo, ossia dell'

Abetone. — Essa esce dalla Porta al Borgo, percorre il lungo borgo di Capo-di-Strada per quindi varcare l'Ombrone pistojese tre migl. a sett. della città e di lì salire sul monte delle Piastre, a pon. della cui sommità scaturiscono le prime sonti del Reno bolognese. Di costì la stessa Via percorre per circa 4 miglia la ripa sinistra del Reno che abbandona al Ponte-Petri per voltarsi verso maestr. onde attraversare il vallone del Bardellone sino alla vetta del monte dell' Oppio di là dal quale entra nella Val-di-Lima e dirigesi a San-Marcello, di dove s'inoltra per Mammiano nella Lima che attraversa sul ponte omonimo dirimpetto alla gran cartiera Cini. Di costà rimontando la ripa destra della stessa fiumana lascia al suo lev. il Vill. di Lizzano, e più in alto a grec. la Terra di Cutigliano, innanzi di passare sopra il magnifico ponte del Sestajone, finchė continuando a silire l'Appenuino arriva sul confine del Granducato con il Ducato di Modena che trova alle Piramidi passata la dogana di Boscolungo, quasi 51 migl. di là da Pistoja.

6. VIA REGIA EMILIA & AURELIA. - Questa strada stata ampliata, ed in molti luoghi tracciata di nuovo con ponti magnifici sotto il governo del Granduca Leoporpo Il felicemente regnante, a tenore dei regolamenti più recenti fu dichiarata in parte provinciale ed in parte regia. Spetta alla parte provinciale il primo trouco da Pisa sino presso il Fillo di Cecina per il tragitto di migl. 28 fiorentine, mentre dal Fitto a Grosseto, e di là sotto il nome di Via Aurelia sino al confine, è sempre strada regia. La prima staccasi dalla postale Livornese al Portone nel subborgo orientale di Pisa per incamminarsi lungo una vasta pianura a Colle-Salvetti e poscia valicare la fiumana Tora sul ponte Santoro, dove passa alla sua sinistra per ripassare presto alla destra davanti alla mansione della Torretta, quindi attraversare sul ponte il fi. Fine dopo aver percorso fra la base orientale dei Monti Livornesi, e quella occidentale delle Colline superiori pisane.

È in questo tragitto, fra la Torretta ed il Ponte di Fine dove la Via provinciale conserva il suo antico nome di Emilia, mentre seguita ad essere regia la continuazione della stessa via nelle Maremme Volterrana e Massetana, a partire di quà dal fi. Cecina, che passa sul ponte di legno al Fitto onde incamminarsi tra il littorale di Bibbona ed il poggio al Pruno, e di là attraversando la pianura della Gherardesca arrivare alla Torre S. Vincenzio che trova alla base occidentale dei monti che scendono alla spiaggia dal territorio Campigliese, punto della Via regia Emilia il più vicino al mare.

Dalla Torre S. Vincenzio internandosi alquanto dentro terra cotesta Via si dirige a Caldana sotto il poggio meridionale di Campiglia e di la per la Val-di-Cornia attraversa colesto fiume sopra un nuovo ponte di marmo, quindi prosegue per Vignale nella direzione di Follonica, dove la strada regia si riavvicina al mare. Da Follonica percorre la Val-di-Pecora, e per scansare il sottostante padule di Scarlino, passa fra i poggi di Gavorrano e di Giuncarico nella Valle di Bruna, lasciando fuori il littorale di Pian d'Alma, in guisa che il tratto di cotesta via dalle vicinanze del padule di Scarlino fino a Grosseto è affatto diverso da quello dell' antica Via littoranea Aurelia nuova, o Emilia di Scauro.

Infatti se è vero, come sembra, che l'antica Via sosse stata aperta rasente il Padule predetto e che di là per Pian d'Alma passando lungo il littorale di Castiglione della Pescaja entrasse, nel tombolo fra il mare ed il padule, gia Lugo Prelio, come su detto all'Art. Via Aurelia, l'attuale invece percorre i poggi che separano la Val-di-Pecora dalla Val-di-Bruna, la quale siumana essa attraversa innanzi di avvicinarsi a Monte-Pescali per poi correre a Grosseto.

Fino a questa città la strada regia Maremmana conserva il titolo di Fia Emilia datogli dalla consuctudine più che dalla storia, mentre la stessa Via regia da Grosseto al coufine dello Stato Pontificio presso il torr. Chiarone portava e porta sempre il vocabolo di Fia Aurelia, comecchè cotesta non passasse per Grosseto, ma sivvero attraversasse l'Ombrone senese presso l'Alberese seguitando verso Pisa il cammino littoraneo per il tombolo sino alla fiumana di Castiglione della Pescaja.

Comunque sia, la Via regia attuale Marenmana sotto nome di Via Aurelia dirigesi da Grosseto alla barca dell' Ombrone, dove lascia alla sua sinistra le tracce antiche dell'Aurelia nuova, inoltrandosi per Collecchio verso il porto di Talamone per poscia attraversare la fiumana Osa che passa ora

in barca, un di sopra un ponte al paridel vicino fi. Albegna, che trova dirimpetto alla Torre delle Saline. Quindi dopo avere rasentato il lembo settentrionale dello Signo di Orbetello, varca il sianco settentrionale della collina che stendesi a sett. dall' Ansedonia, per entrare nella Valle della Fiora, cui spetta l'ultimo tronco della Fiaregia Aurelia tracciato fra la Macchia-Tonda ed il Lago di Burano, che rasenta lungo il mare, a partire dalla Torre della Tugliats sino allo shocco in esso del torr. Chiarone, edopo averlo costeggiato per circa otto migl. entra e percorre nello Stato Pontificio passando dal luogo dove fu il *Foro Aureli*o sotto il Cast. di Montalto.

In tutto il tragitto la Via Regia
Emilia percorre in Toscana migl. 32.
E la Via regia Aurelia . . . . > 36. 33

Totale . . . migl. 68. 33

I punti più mediterranei di questa Via, e forse anco i più elevati, sono quelli del varco tra Gavoriano e Giuncarico e l'altro di Monte-Pescali, i quali però non arrivano all'altezza di 300 br. sopra il livello del vicino mare. — Ved. Via Aurenia.

VIA REGIA DEL LITTORALE. — Questa strada stata finora Provinciale su non ha guari dichiarata Regia in luogo del primo tronco della Via Emilia che partiva da Pisa sino presso al si. Cecina. La Via Regia del Littorale, aperta di corto sra Monte Nero e Castiglioneello, ha il suo principio alla Barriera Maremmana di Livorno, e di si rasentando il sembo del mare, tagsia la base occidentale de' Monti Livornesi per passare sotto Montenero, Calasuria, il Romito e Castiglioneello donde arrivare presso al Ponte del Fitto dove trova dopo buone 18 migl. la Via provinciale Emilia.

8. VIA REGIA TRAVERSA DI VAI-DI-NIEVOLE. — Chiamasi con questo nome la strada rotabile che staccasi dalla Regia postale Lucchese fuori del Borgo a Buggiano per avviarsi alla Chiesina Uzzanese e di la per le Spianate arrivare al Galleno, dove s'incontra con la Provinciale Romana Lucchese che attraversa; quindi percorre la parte estrema dei colli delle Cerbaje dirimpetto al lembo australe del Lago di Bientina. Di costi si dirige sulla collina di S. Colomba, dende seende sull'Arno al nuovo ponte di Bocca

l'Usciana che attraversa per arrivare nella Fia regia postale Livornese, ove abocca an miglio prima di entrare in Pontedera.

Innanzi però di salire al Galleno, sra i paesi delle Spianate e della Chiesina Uzzanese i stacca una diramazione che porta pure il nome di Via regia Traversa della Val-di-Nievole a partire dal ponte della Sibolla ino all'Altopascio, dove sbocca nell'antica Via Francesca, ora Provinciale detta Lacekese Romana.

9. VIA REGIA PISTOJESE.—È la strada **non postale preserita dalle vetture che per** un cammino di un miglio circa più breve si recano da Firenze a Pistoja, ecc. senza bisogno di toccare Prato. Dalla Via postale Lucchese la R. Pistojese si stacca nella piazza di Peretola per attraversare il borgo di Petriolo, passare sul ponte il Fosso Macimente, quindi avviarsi per i lunghi borghi di S. Donnino, della Sala e di S. Marti**no a Brozzi** innanzi di arrivare a quello di S. Piero a Ponti dove la detta Via Regia Pistojese passa sul ponte la fiumana Bisenzio, finche più avanti trova lo sbocco della strada militare di Barberino di Mugello per Digua che oltrepassa.

Presso al suo decimo miglio varca l'Ombrone sul così detto Ponte dell'Asse, sebbene di pietra, onde salire sul Poggio a Cajano, lasciando alla sua destra la R. Villa omonima per quindi inoltrarsi fra belle praterie e vasti campi a sementa sino al borgo di Porta Carratica, alla di cui testa dopo quasi migl. 20 entra nella città di Pistoja.

- 10. VIA REGIA DI URBINO. E una Duova strada aperta da Arezzo per il confine Pontificio, in cui entra passata la città di Sau-Sepolero. Essa su costruita ad oggetto di aprire una comunicazione più comoda, se non più breve fra la Toscana e le città lungo l'Adriatico. — Staccasi dalla città di Arezzo escendo per Porta Colcitrona e avviandosi **sul monte di S. D**onnino a Majano trova sul suo rovescio la fiumana del Cerfone, il cui frigido vallone tributario del Tevere essa percorre innanzi di altraversare la fiumana Sovara per avviarsi sul finme Tevere che passa sul ponte di materiale un buon miglio a lib. di San-Sepolero, mentre uno scarso miglio al suo lev.-scir. dopo 25 migl. tiorentine di cammino trova a Cospaja il territorio Pontificio.
  - 11. VIA REGIA PIOMBINESE. Si distacca dalla Via regia Emilia alla Torre

S. Vincenzio per rasentare il littorale fino alla Torre-Nuova posta sul corno settentrionale del Porto Baratti, o di Populonia, e di la inoltrarsi fra la base a maestr. del promontorio di Populonia ed il padule di Piombino che lascia al suo grec., per entrare in quest' ultima città dopo una traversa di circa 12 miglia fiorentine.

12. VIA REGIA DI S. ROCCO.—È un breve tratto di strada aperto da Grosseto al forte di S. Rocco sul mare fra la foce dell'

Ombrone e la Torre S. Leopoldo.

13. VIA REGIA INTORNO ALLE MU-RA ESTERNE DELLA CITTA' DI FI-RENZE. Essa percorre l'intiero giro delle mura di Firenze per circa migl. 6 fiorentine.

14. VIA REGIA INTORNO ALLE MU-RA MERIDIONALI DI PISA. — Parte dalla Porta Fiorentina, o di S. Marco, fino alla Via regia postale Livornese che ritrova fuori della Porta a Mare dopo aver corso migl. 00,74.

15. VIA REGIA SUBURBANA m SIE-NA. Entra solo nella classe delle strade regie quella denominata di Pescaja, la quale staccasi dalla Via postule Romana suori di Porta Camullia e di costà dirigendosi a lib. scende in Tressa per riunirsi alla Via regia Grossetana al luogo detto S. Carlo dopo la traversa di migl. 1.69.

16. VIA REGIA SUBURBANA DI LI-VORNO. È quel tronco di strada che rasenta le nuove mura dalla Barriera Fiorentina fino alla Barriera Maremmana per la lun-

ghezza di migl. 1. 75.

17. VIA REGIA SUBURBANA DI PI-STOJA. Dicesi regia quella porzione di strada che dalla Porta Carratica arriva alla Porta Lucchese dove trova la R. postale omonima dopo circa un migl. di cammino.

18. VIA REGIA MILITARE DI FIVIZZANO. — Staccasi dalla regia postale Sarzanese al Portone di Caniparola, sale il monte di Fosdinovo e di là riscende sul Bardine
dove trova il territorio di Fivizzano del
Granducato, verso la qual Terra si dirige
dopo passato il torr. Bardine sopra un ponte di pietra a Ceserano, e di costì rimontando la ripa sinistra del Rosaro passa in
mezzo alla Terra di Fivizzano per avviarsi
nell' Alpe detta di Sassalbo e arrivare sul
varco di Camporaghena che trova dopo quasi
migl. 20 1/2 di gita nel territorio disunito
del Granducato sull'ingresso dello Stato Modanese, circa 3200 br. sopra il mare.

RECAPITOLAZIONE DELLE VIR O STRADE REGIE NON PUSTALI APERTE ATTUALMENTE NEL GRANDUCATO.

| 1. VIA REGIA ARETINA DA FIRENZE |           |    |
|---------------------------------|-----------|----|
| per S. Donato in Collina sino   |           |    |
| all' Incisa Migl. tosc.         | 14.       | 93 |
| 2. — FORLIVESE »                | 51.       | _  |
| 3. — Grossetana»                | 46.       |    |
| 4. — DA AREZO A SIENA »         | 35.       | •  |
| 5. — MODANESE »                 | 51.       |    |
| 6. — Regia Emilia e Aurelia. »  | 68.       |    |
| 7. — DEL LITTORALE »            | 18.       |    |
| 8. — Traversa della Val di Nie- |           |    |
| <b>VOLR</b>                     | 17.       | 31 |
| 9. — Pistojese                  | 19.       |    |
| 10. — D' URBINO                 | 25.       | _  |
| 11. — Plombinese »              | 12.       |    |
| 12. — DI S. ROCCO »             |           | 25 |
| 13 INTORNO ALLE MURA ESTERNE    | •         |    |
| DELLA CITTA DI FINENZE. »       | 6.        |    |
| 14 Suburbana di Pisa (nell'Ol-  |           |    |
| trarno)                         | <b></b> , | 74 |
| 15 SUBURBANA DI SIRNA (in par-  |           | •  |
| te) o di Precaja »              | I.        | 69 |
| 16 Suburbana de Livorno (in     |           |    |
| parte)                          | 1.        | 75 |
| 17 Suburdana di Pistoja (in     |           | •  |
| parte)                          | I.        |    |
| 18. — MILITARE DI FIVIZZARO »   |           |    |
| TOTALE . Migl. fiorentine       | 00.       | 91 |

### CLASSE III.

## VIE PROFINCIALI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA.

Non meno di 42 l'ie Provinciali sono altualmente accampionate nel Granducato, delle quali brevemente indicherò qui appresso la denominazione e l'andamento.

A MASSA MARITTIMA. — Questa strada a forma delle ultime determinazioni sovrane riunisce l'antica Strada di Val-d'Era a quella Massetana delle Cerro Bucato. Essa staccasi presso Pontedera dalla regia postale Livornese fino all'incontro della Strada provinciale da Poggibonsi a Follonica che trova nel piano di Mucine. — Nel suo tragitto passa per Ponsacco, sotto Cipannoli lungo la ripa sinistra dell'Era che rimonta fino al piano della Buchettona per entrare in Valdi-Cecina, rasentare le Moje di S. Leopoldo, varcare il fi. Cecina al ponte sospeso e di là

dere ni Lagoni di Monte Cerboli, passire dai Bagni a Morba, varcare il poggio che divide il vallone della Possera da quello del Pavone, nel quale trova la Terra del Castelnuovo di Val-di-Gecina. Di costi salire sul deserto monte che separa la Valle settentrionale della Cecina da quella australe della Cornia, ed ivi girare da ostro a lev. e poi a scir. per scendere nel vallone della Milia dove imbocca nel piano di Mucine nella strada provinciale da Poggibonsi a Follonica dopo il giro di 55 miglia fiorentine.

MONTE VOITERRANO. — Esce da Voltera per Porta S. Francesco, e dopo aver resentato le mura esterne di detta città fino sotto la Porta all'Arco scende il monte per andare incontro alla Via provinciale da Pontedera a Massa che trova nel piane della Bacchettona, passando per Rioddi, la Montornete e la Casa al Vento, dopo il tragitto di circa miglia 5 1/4, non compresavi una diramazione che dalla chiem suburbana di S. Alessandro conduce a lev. della città al luogo detto i Monumenti.

3. VIA, o STRADA TRAVERSA LIVOR-NESE. — Porta questo nome la via che da Ponsacco volgendosi a lib. rasenta le colline superiori pisane passando per Cenaja e Paltriana ad oggetto di entrare dopo quasi 10 migl. fra Colle-Salvetti e Vicarello nella provinciale Emilia di Scauro.

4. VIA, o STRADA LUCCHESE ROMANA, già VIA FRANCESCA. — È un tronco della Via Francesca che viene da Lucca per l'Altopascio, di dove s' inoltra nei poggi delle Cerbaje passando per il Galleno sino a Fucecchio, dove l'antica via passava l'Arno in barca, mentre ora lo passa sul nuovo ponte a Bocca d'Elsa per entrare nella nuova stra la Francesca, o Traversa Romana che trova sulla regia postale Livornese all' Osteria Bianca dopo buone 18 migl. di gita.

5.VIA, oSTRADA TRAVERSA per PON-TE di BOCCA d'ElSA. — È un nuovo tronco di strada rotabile che staccasi dalla regia postale Livornese al subborgo occidentale di Empoli per condurre con ampio e diretto cammino fino al solido ponte innalzato di colto sull'Arno presso Bocca d'Elsa, alla cui testata sinistra arriva dopo miglia 3 4/2 di pianeggiante cammino.

6. VIA, o STRADA FRANCESCA, altrimenti detta di VAL-D'ARNO. — Staccasi

dalla regia postale Lucchese presso la Pieve a Nievole, donde si dirige per Monsummano hasso e Fucecchio, e quindi rasentando la sponda destra del fiume Arno s'inoltra ed attraversa le Terre di Santa-Croce e di Castel-Franco di sotto, passa sotto i colli di S. Maria a Monte e di Monte Calvoli, fiuchè entra nella tagliata scogliera del Busalo per arrivare dopo circa 22 migl. sul bellissimo ponte che cavalca l'Arno presso la Bocca d'Usciana.

7. VIA, o STRADA VICARESE, detta di PIEMONTE. — È fra le strade provinciali forse la più deliziosa di tutte, avvegnachè essa a partire dalla collina di S. Colomba forma la continuazione dalla Via R. Traversa di Val di Nievole, là dove sboccano altre tre vie rotabili, una delle quali verso lev.-scir. guida a S. Maria a Monte, l'opposta per pon.-maestr. a Bientina, la terza diretta a cetro al nuovo ponte presso Bocca d'Usciana, mentre la Vicarese s'incammina a lib. verso Calcinaja.

Questa Via nei tempi della Rep. pisana denominavasi di Piemonte per essere stata aperta fra l'estrema base del Monte-Pisano e la
sponda destra dell'Arno. In seguito fu appellata Vicarese dal territorio di Vico-Pisano che attraversa, a partire da Calcinaja
per S. Giovanni alla Vena, Cucigliana, Uliveto e Caprona, dove rasenta il nuovissimo
ponte piantato sull'Arno presso la Bocca di
Zambra. Da cotesto ponte fino a Pisa la Via
continua a chiamarsi Vicarese sebbene fuori
di detta Comunità. Costà si scosta alquanto
dal tortuoso giro dell'Arno innanzi di entrare dopo migl. 14 4/2 per Porta alle Piagge dentro la città di Pisa.

8. VIA, o STRADA DI VAL M-CECINA.

— Staccasi dalla STRADA TRAVERSA del Monte Volterrano al luogo di Rioddi fino all' incontro della Via provinciale da Pontedera a Massa Marittima, e da questa Via fino allo stradone delle Moje S. Leopoldo di dove lungo la Cecina si dirige sulla Via regia Emilia ehe trova nelle vicinanze, del Ponte del Fitto che attraversa quel fiume dopo migl. 21 3/4 di cammino.

9. VIA, o STRADA TRAVERSA DELLA CAMMINATA. — Staccasi dalla precedente al ponte Ginori, ossia di Tegolaja per entrare nel vallone della Sterza di Cecina varcare il poggio al Pruno e dirigersi per Bibbona nella Via regia Emilia, che trova

dopo quasi 14 miglia di traversa.

10. VIA, o STRADA VOLTERRANA. Staccasi dalla Regia postale Romana a piè del borgo del Galluzzo alle 2 miglia sopra Firenze, per dirigersi verso Giogoli sul monte della Romola che attraversa ad oggetto di scendere nella fiumana *Pesa*, e cavalcarla sul ponte di Cerbaja, donde poi salire i poggi opposti passando da Monte Gufoni e quindi da Monte Spertoli, scendere sull' Elsa a Castel-Fiorentino. Costi sopra il ponte varca l'Elsa per salire sul monte del Castagno passando per Gambassi e di là per Camporbiano correre sulla schiena de' monti del Cornocchio e Montemiccioli, finchè al luogo detto il Rastrello shocca nella seguente Via dopo migl. 36 fiorentine.

TERRA. — Staccasi dalla Via postale Romana sotto Monte-Reggioni, di dove si dirige a Colle, e di là per il piano di Campiglia dirigesi verso Montemiccioli, che oltrepassa finchè dopo aver percorso le frastagliate e circonvallanti colline cretose di Spicchiaiola e di Roncolla sale in Volterra, alla piazza detta de' Ponti dopo il cammino

di circa migl. 21 1/4 siorentine.

FOLLONICA. — Questa nuova Via staccasi dalla Regia postale Romana al ponte sulla Staggia circa due migl. a ostro di Poggibonsi, di dove varca un colle assai depresso che dal vallone dell' Elsa s' introduce in quello della Merse, presso le prime sorgenti del torr. Rosia, e di là per la vallecola della Feccia, rasenta i monti interposti innanzi di arrivare a Prata scendere nel piano di Mucine per poi salire nella città di Massa Marittima e di costà avviarsi lungo lo stradone di Valpiana a Follonica sul lido del mare, dove arriva dopo 52 migl. fiorentine di cammino.

13. VIA, o STRADA DA SIENA A MAS-SA MARITTIMA. — Staccasi dalla regia Grossetana sulla Costa al Pino, passa nel piano di Rosia innanzi di entrare nella gola della Montagnuola percorsa dal torr. Bosia per indirizzarsi poscia nella via antecedente di Poggibonsi a Follonica dopo quasi migl. 8 4/2 fiorentine di cammino.

casi dalla regia postale di Bologna nel suburbio di Firenze fuori di Porta S. Gallo passato il Ponte-Rosso per rimontare a lev., da primo la sponda destra del torr. Mugnone, passando in mezzo al borgo di S.

Marco Vecchio, finchè al Ponte alla Badia varca il torrente per seguitare il cammino alla sua sinistra lungo la base occidentale dei poggi di Fiesole e di Monte-Reggi, la cui vallecola oltrepassa sul varco dell'Olmo per entrare nel vallone della Sieve, passare questa fiumana sul ponte davanti il Borgo S. Lorenzo, attraversare questa Terra e salire l'Appennino per Ronta e Raggiolo fino alla Colla di Casaglia, di dove scende nella Valle transappennina del Lamone, passando in mezzo alla Terra di Marradi. Costi attraversa sul ponte il Lamone varcandolo dalla destra alla sinistra per tornare sotto Popolano sulla destra del fiume e di là avviarsi per S. Adriano al Ponte a Marignano, presso il 41.mo cippo miliare che trova dentro il territorio Pontificio.

Questa strada che nel primo tronco corrisponde alla Pia postale di Bologna staccasi dall'andamento della postale attuale alla Villa di Novoli per continuare sulle tracce dell'antica, passare la Sieve a S. Pier a Sieve e quindi percorrere la ripa sinistra della fiumana rasentando la Terra del Borgo S. Lorenzo e la collina di quella di Vicchio sino a Dicomano dove dopo 13 miglia entra nella via regia Forlivese.

MODIGLIANA.—È una continuazione della via provinciale Faentina, cui essa attesta al Cas. di S. Adriano, di dove percorrendo intorno al monte di Budrialto s' incammina verso Modigliana, la qual città oltrepassa per salire il poggio del Trebbio attraversare il vallone del Tramazzo e scendere nella Valle del Montone sulla Strada regia Forlivese che trova a Castel Ruggero fra Rocca San-Casciano e Dovadola dopo 17 migl. di cammino.

E un tronco di strada provinciale che staccasi dalla regia Forlivese presso Portico per varcare dalla Valle del Montone nel vallone del Tramazzo passando per Tredozio e di la innoltrarsi per Modigliana sino a che lungo la fiumana del Marzeno entra nel territorio di Faenza dello Stato Pontificio dopo quasi 17 migl. di cammino.

18. VIA, o STRADA TRAVERSA na ROMAGNA. — Porta questo nome il tronco di strada rotabile che staccasi dalla regia Forlivese alla Rocca S. Casciano per varcare i monti che separano la Valle del Montone

dal vallone del Rabbi e di la innoltrarsi nella valle de' Tre Bidenti che trova sotto Galeata, i quali rimonta sino a Santa-Sotia, di dove si dirige per la dogana di Fonte Paolina nella Valle superiore del Savio a S. Piero e S. Maria in Bagno dopo aver com quasi 27 miglia.

E la Stra la della Consuma, la quale staccasi dalla regia postale d'Aresso passato il Pontassieve per dirigersi sul varco della Consuma donde scende nel Val-d'Arno casentinese pasando dal Borgo alla Collina, di sotto al cui poggio attraversa l'Arno per correre lungo la sua ripa sinistra lasciando a pon. la Term di Poppi, a lev. quella di Bibbiena, e varcando sopra nuovi ponti l'Archiano ed il Corsalone passare da Rassina e poi da Subbiano, di dove s'incammina ad Arezzo, la qual città trova al suo 44.mo miglio.

20. VIA, o STRADA perta VALLE Ti-BERINA. — Sebbene sia questa una delle strade provinciali, essa non è però tutta carrozzabile. Staccasi dalla precedente sotto Bibbiena, attraversa questa Terra per poi scendere nel Corsalone, di là dalla qual finmana cessa di essere rotabile fino all'Alvernia donde scende nella Valle superiore del Tevere fra le Com. di Caprese e di Pieve S. Stefano. Costì rifatta carrozzabile percorre la ripa sinistra del Tevere sino a San-Sepolere dove si unisce alla strada regia di Urbina che trova dopo circa 24 migl. di cummino che trova dopo circa 24 migl. di cummino

21. VIA, o STRADA VALDARNESE altrimenti della de Serre Ponti. - E questi a parer mio una delle prime strade che scor revano da Arezzo sulla destra costa e lungi le pianeggianti colline del Val-d'Arno supe riore sulle tracce più o meno rettificate variate della Fia militare stata aperta nell anno 567 di Roma (187 innanzi G. C. fra Arezzo e Bologna; alla qual Via più tard su dato anche il nome di Fia Cassia. All Porta S. Spirito di Arezzo staccasi dalla Stra da postale Romana e di costà piegando maestr, dirigesi per Quarata sull' Arno ch passa sul Ponte a Buriano, di la dai qui fiume sale il poggio di Castiglio i-Fibocch per incamminarsi a Loro sulla fiumana Cio fenna che trova innanzi di arrivare a Cer tiguano, o all'antica mansione di Casa Ce sure. Di li rasentando il corso del torr. Ria scende lungo la ripa destra dell'Arno per avvicinarsi alla testata settentrionale de nuovo ponte davanti a Figline. Di costi con

tinua a percorrere la ripa destra del fiume fino a piè del ponte dell'Incisa dove trova la stra·la regia postale Romana per Aresso, alla quale si riunisce dopo circa migl. 3r e mezzo fiorentine di cammino.

22. VIA, oSTRADA DI LORO & REGGEL-LO. — E una diramazione della precedente, dalla quale si stacca sul torr. Riofi per dirigersi verso Pian di Scò e Pian di Cascia a Reggello, di dove riscende quelle colline per entrare dopo migl. 13 1/2 circa nella regia postale di Arezzo che ritrova dirimpetto al Pian d'Isola fra il Ponte a Rignano e l'incisa.

23. VIA, o STRADA CHIANTIGIANA.— Staccasi dall' antica regia Romana per Aresso, al luogo detto il Bandino circa un miglio fuori della Porta S. Niccolò voltando a destra al così detto Bandino, passa il ponte a Jozzi sull'Ema per rimontare la sponda sinistra di cotesta fiumana percorrendo la cresta di quelle colline fino al Cas. di Strade, dove trova il vallone della Greve, passa dal capoluogo di questa Comunità, e di là per il colle di Panzano entra nel contiguo vallone della Pesa e dirigendosi nel centro **del Chianti e attravers**ando i paesi di Radda e Gajole. Di costà mediante il corso del torr. **Mersellone** va a travare dopo quasi 44 migl. la strada regia fra Arezzo e Siena sul *Ponte* appellato di Grillo.

24. VIA, o STRADA DA LEVANE alla **VAL** DI BIENA, — Staccasi dalla regia postate Romana per Arezzo alla posta di Levane per rimontare la fiumana dell'Ambra, ed il suo vallone, che rimonta lungo la destra fino al villaggio omonimo dove passa dal lato sinistro dell' Ambra dirigendosi presso le sue sorgenti che lascia alla sua muistra sul poggio di Montalto finchè giunta sul lato opposto del poggio eutra nella Valle dell' Ombrone sanese mediante la vallecola del Coggia suo tributario per arrivare dopo migl. 14 circa sulla via regia da Arezzo a Siena presso il Ponte di Grillo.

25. VIA PROVINCIALE EMILIA. — Questa struda che fino a tutto il 1844 è stata compresa fra le regie al pari della sua continuazione al di là della Cecina, fu dichiarata da Pisa fino presso al Ponte del Fitto provinciale, dopoché è entrata nella classe delle Fie regie quella già provinciale del Littorale da Livorno fin presso alla Cecina. La suddetta Via provinciale Emilia frattanto corre per il tragitto di 28 migl.

26. VIA, o STRADA TRAVERSA DEL CASTAGNO. — E una delle poche Vie provinciali difficilmente carreggiabile. — Diramasi da quella postale Arctina a Levane per entrare nel vallone dell'Ambra, la cui fiumana rasenta dal lato destro innanzi di passarla per dirigersi verso il monte di Palazzuolo lasciando dallo stesso lato l'Abbadia di Ruoti, i villaggi di Sogna e di Rapale, ed alla sinistra Monte Altuzzo e le sorgenti dell' Esse finchè arriva sulla vetta di Palazzuolo dove dopo quasi migl. 6 4/2 si unisce alla stra la regia di Arezzo a Siena.

27. VIA DELLE VALLESI, ossia STRA-DA DA SIENA A CORTONA. — Staccasi dalla Via R. di Arezzo a Siena presso al Ponte di Grillo, dirigesi per Armajolo e Rapolano verso il poggio di Rigomagno, passando nella gola detta delle Vallesi insieme alla fiumana Foenna, la cui ripa destra percorre finchè l'attraversa fra le Terre di Asinalunga e di Fojano per trapassare il Canal-Macstro della Chiana sui Ponti di Cortona onde avviarsi per Farneta e per Montecchio Loti a Camuscia, dove trova dopo quasi 29 migl. la Via R. postale Romana che viene da Arezzo.

28. VIA, o STRADA LAURETANA. — Parte dalla Via R. fra Arezzo e Siema passato il ponte delle Taverne d'Arbia, per avviarsi sulle piagge cretose di Vescona ad Asciano, e di là salire il poggio di Montalceto, donde poi scendere in Val-di-Chiana passand i da Asinalunga e da Torrita per incamminarsi sul Canal-Maestro che varca sul Ponte di Valiano, finche s' inoltra per Cintoja verso la strada regia postale Romana che viene da Arezzo, nella quale sbocca a Camuscia sotto Cortona dopo aver corso buone 40 migh. fiorentine.

29. VIA, O STRADA TRAVERSA DEL SEVTINO. — E un breve tratto di strada che staccasi presso Rapolano da quella delle Valle**s**i per dirigersi nella strada precedente, nella quale entra sopra la Terra di Asciano dopo circa migl. 1 1/2 di traversa.

30. VIA LONGITUDINALE o CASSIA PER LA VAL DI-CHIANA. — Questa strada, appellata anche Via Cassia, corre lungo la ripa sinistra del Canal-Maestro, a partire dalla Biffa di là da Chiusi fino ai Ponti di Arezzo, passando lungo le falde estreme de' poggi di Montepulciano, Torrita, Asinalunga, Fojano, Lucignano, Monte S. Savino, Cesa e Marciano, sulle tracce per le quali n

un di presso passava l'antica Via Cassia lungo la Val-di-Chiana toscana. Essa poi si riunisce alla via postale Romana di Arezzo al luogo denominato il Cerro presso Piato Antico dopo avere attraversato i colli che chiudono a maestro il Val-d' Arno aretino dalla Val-di Chiana ed il cui cammino è valutato circa migl. 40 4/2 fiorentino.

31. VIA, o STRADA TRAVERSA m MONTEPULCIANO. — Staccasi dalla postale romana per Siena, alla Terra di S. Quirico passando per Pienza e Montepulciano, donde scende nella Via Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana che trova al Cas. di Nottola dopo quasi 17 miglia di

**c**ammino.

32. VIA, o STRADA TRAVERSA DALLA POSTALE ROMANA per SIENA smo ALLA VIA LONGITUDINALE o CASSIA DELLA VAL-DI-CHIANA. — Parte dalla suddetta postale all'Osteria della Novella fra Radicofani e Pontecentino dirigendosi a lev.-grec. per le Terre di Celle e San Casciano de' Bagui, voltando poi faccia a sett. incamminasi lungo la pendice orientale della Montagna di Cetona verso quest' ultima Terra; quindi entra in Sarteano, e di là scende nella Via Longitudinale, o Cassia che treva sotto Chiusi alla Querce al Piano dopo il tragitto di quasi 18 miglia fiorentine.

33. VIA, o STRADA DEL MONT'AMIATA. - Staccasi dalla postale Romana alla quarta posta da Siena, alla così detta Poderina, passata la fiumana dell'Orcia di dove sale a ostro il poggio di Castiglion d'Orcia e di la passando sui colli occidentali del Mont' Amiata varca il torr. Vivo davanti a Seggiano per innoltrarsi a Castel del Piano e ad Arcidosso. Costi voltando direzione da ostro a scir. passa fuori della Terra di Santa-Fiora; ed ivi ripregando da scir. a grec. percorre la Montagna al suo scir. fino al Pian-Castagnajo, di dove scende nella direzione di lev. nel torr. Senna, e di là nel fi. Paglia che alla confluenza col Senna attraversa per entrare nella Via postale Romana, la quale trova sul Ponte a Rigo due miglia innanzi di arrivare al Ponte Centino dopo aver corso circa migl. 26 e mezzo fioreutine.

34. VIA, o STRADA TRAVERSA DAL-LA REGIA POSTALE ROMANA ALLA VIA AURELIA. — È una nuova strada provinciale decretata ma non compita, la quale deve staccarsi dalla provinciale del Montamiata alla confluenza della Senna in Paglia, per poi passando per la Sforzesca, S Giovanni della Contee, Sorano, Pitigliano, Manciano, la Marsiliana, la Barca del Grazzi y na che dopo il cammuno di buone 53 miliorentine entra nella Via Aurelia alla Tern delle Saline.

35. VIA, o STRADA DA GROSSETOA MANCIANO. — Questa Via parte da Graseto, passa l'Ombrone sotto Ischia per alire a Scansano, proseguendo per Montemerano e di là per Manciano onde riunità

dogo 33 miglia alla precedente.

36. VIA TRAVERSA DAL MONT ANILTA ALL' AURELIA. — È una nuova stata
provinciale non ancora terminata che stata
casi nella Terra di Arcidosso da quella del
Mont' Amiata, passa per il fianco occidentale
del Monte-Labbro onde entrare nella Valle
dell'Albegna e quindi in Roccalhegna. Scasano e Magliano sino alla Barca del Grazi,
dove varcato il fiume Albegna trova a migl.
33 1/3 fiorentine la Via Traversa che dila regia postale Romana guida al a Via Aurelia presso la Torre delle Saline.

La costruzione recente di questa strata provinciale portò casualmente la scopera di non poche mura e avanzi di edifizi fra la Terra di Magliano e la Barca del Grazzi ia la go denominato i Pogentti e la Dogandia, lungo il torr. Patrignone alla distanza di circa migl. 3 a ostro di Magliano e migl. 1 2 a sett. della Barca del Grazzi sull'Ar

begna.

Gli avanzi di dette mura su quell'empette recinto presentanti una figura outa han fatto supporre che appartenessero a qui che città etrusca (f. a Caletra) perita in nanzi che vi penetrassero gli eserciti roman, i quali costà presso più tardi fon larum in Saturnia una colonia di cittadini coste cordare alla medesima l'agro da T. Luio appellato Caletrano. — Fed. Saturnia e Magliano nel Supplemento promesso a que st' Opera.

37. VIA, o STRADA TRAVERSA ni MONTI. — Porta questo nome una sicila provinciale che staccasi alle Muricce della Lauretana in Val-di-Ch'ana in Comunicata Asmalunga per dirigersi sui monti di Traquanda passando dalla Bidia di Sicilia del de scende in Val-d'Asso per Montisi e Si Govanni d'Asso. — A Torrenieri attraversi a strada regia postile di Roma per saliro Montalcino e poscia innoltrarsi per Porisi

alle Mura nella Via regia Grossetana, alla quale si unisce all'Osteria de'Cannicci, quasi due miglia sopra Paganico, dopo il tragitto di 36 migl. fiorentine.

38. VIA, o STRADA DEL TIGLIO. — Staccasi dalla Via regia Traversa della Val-di-Nievole a non molta distanza dalla testata destra del nuovo Ponte sull' Arno presso la Bocca d'Usciana, e di là fino al confine Lucchese che trova dopo quasi sei miglia fiorentine poco lungi dalla dogana del Tiglio passando prima in mezzo alla Terra di Bientina.

39. VIA, o STRADA TRAVERSA DI MAMMIANO. —È una nuova strada rotabile aperta al commercio della Val-di-Nievole con la Lombardia, la quale staccasi dal porto dell'Altopascio per dirigersi a Pescia, di dove incomincia la nuova Via Traversa passando per il montuoso paese di Vellano, e di là per un cammino freddo nell'inverno soccare i monti di Marliana e quelli di Piteglio innanzi di arrivare sul bel ponte nuovo che attraversa il torr. Limestre e quiudi avvicinarsi ai forni di ferro sotto Mammiano, di là dai quali dopo 29 migl. di traversa si unisce alla strada regia Modanese.

40. VIA, o STRADA DI VAL-DI-BISEN-ZIO. — Parte dalla città di Prato e rimontendo la sponda diritta del Bisenzio, conservasi rotabile fino al Mercatale di Vernio, passando per il borgo di Vajano e per Usella; ma da Vernio a Montepiano e di là sino al confine dello Stato Pontificio, che resta a 19 migl. a sett. di Prato, la stessa via pro-

vinciale non è più carrettabile.

41. VIA, oSTRADA MILITARE DI BAR-BERINO DI MUGELLO. — Staccasi dalla regia postale Bolognese presso Montecarelli, passa per Barberino e di là s'innoltra sul monte delle Croci, dal cui fianco meridionale riscende in Val-di-Marina finche di la dal poggio di Calenzano attraversa la strada pratese di Sesto per arrivare a Capalle, ed ivi passa il Bisenzio per entrare nella Via regia postale di Prato, che presto abbandona, donde avviarsi a Signa attraversando ancora la strada regia Pistojese, nella quale incontrasi di là da San Piero a Ponti, finchè arrivata sul Ponte a Signa passa l'Arno, sulla ripa sinistra del quale trova la strada postale Livornese sotto la Lastra dopo il cammino di buone 23 migl. fiorentine.

42. VIA, o STRADA DI VAL-DI-MA-GRA. — Staccasi questa attualmente a Ceserano dalla Via militare di Fivizzano, passa dall'Aulla, e di costì rimontando la ripa sinistra del fi. Magra attraversa i paesi di Terra-Rossa e di Villa-Franca, rasenta il poggetto di Filattiera innanzi di entrare nella lunga città di Pontremoli per poi salire sul varco della Cisa sino dove arriva la bella strada carrozzabile che viene da Parma, Borgo S. Donnino e Fornovo, dopo aver corso nel territorio disunito del Granducato circa miglis 20 florentine.

Quest'ultima Via di Val-di-Magra, sebbene provinciale, è stata resa postale a partire da Sarzans e di là per Borgo S. Stefano e Aulla, entrare nel territorio disunito del Grandiscato, percorrendo da Terra-Rossa fino sull' Appennino della Cisa, quasi 20 miglia fio-

rentine nel territorio Granducale.

NB. Non parlo della VIA LEOPOLDA PIstores che sia costruendosi attualmente da una società anonima per salire da Pistoja sull'Appennino detto della Collina e di la entrare nella Valle del Reno bolognese fino al confine dello Stato Pontificio, perchè non è opera del Governo Toscano, sebbene da esso sia stata approvata e generosamente sov-

# RECAPITOLAZIONE delle 42 VIB Provinciali aperte nel GRANDUCATO e loro lunghezza in Miglia forentine.

| 1. Via, o Strada da Pontadera a Massa Marittima 2. — Traversa del Monte Volterrano 3. — Traversa Livornese 4. — Lucchese Romana 5. — Traversa del Ponte di Bocca d' Elsa 6. — Francesca, o del Val d' Arno 7. — Vicarese 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 12. — da Peggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 13. — da Siena a Massa Marittima 13. — del Mugello 13. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagua 21. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa del Sentino 32. — Traversa del Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata 37. — Traversa del Monti 39. — Traversa del Monti 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa del Beromana alla Via Aurelia 32. — da Grosseto a Manciano 33. — del Montamiata 34. — Traversa del Monti 35. — del Tiglio 39. — Traversa del Portona di Mugello 40. — della Val di Bisenxio 18. 88 29. — della Val di Bisenxio 18. 88 29. — Traversa del Portona 29. — Traversa del Sentino 39. — Traversa del Sentino 39. — Traversa del Beromana alla Via Aurelia 31. — Traversa del Beromana alla Via Aurelia 32. — della Val di Bisenxio 33. — del Montamiata 34. — Traversa del Sentino 39. — Traversa del Sentino 39. — Traversa del Sentino 39. — Traversa del Sentino 30. — della Val di Bisenxio 30. — della Val di Bisenxio 31. — della Val di Bisenxio 32. — della Val di Bisenxio 33. — della Val di Bisenxio 34. — della Val di Bisenxio 35. — della Val di Bisenxio 36. — della Val di Bisenxio 37. — Traversa del Portona della Val di Bisenxio 38. — della Val di Bisenxio 39. — Tra | NOME DELLE VIE                             | LUNGHEZZA DELLE VIE IN MIGL. PIORENTINE | CLASSI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 2. — Traversa del Monte Volterrano   3. — Traversa Livornese   9.85   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31   18.31    | Tie o Strule de Pontudare a Maria Maritime | 55.00                                   |        |
| 3. — Traversa Livornese 4. — Lucchese Romana 5. — Traversa del Ponte di Bocca d' Elsa 6. — Francesca, o del Val d' Arno 7. — Vicarese 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Foltonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagna 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Lavane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa di Monte-Pulciano 52. — Traversa di Monte-Pulciano 52. — Traversa di Monte-Pulciano 53. — Cossia della Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 52. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa del Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa del Posta a Romana alla Via Aurelia 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Barberino di Mugello 43. — di Val di Barberino di Mugello 44. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                         |        |
| 4. — Lucchese Romana 5. — Traversa del Ponte di Bocca d' Elsa 6. — Francesca, o del Val d' Arno 7. — Vicarese 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Modigliana 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa dil Monte-Pulciano 32. — Traversa dil Monte-Pulciano 33. — del Montamiata 34. — Traversa dil Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata 37. — Traversa del Romana alla Via Aurelia 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mummiano 40. — della Val di Bienzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Bienzio 43. 31. 4 54. — Militare di Barberino di Mugello 43. 77. 78. 29. 73. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                         |        |
| 5. — Traversa del Ponte di Bocca d' Elsa 6. — Francesca, o del Val d' Arno 7. — Vicarese 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 13. 99 10. — Volterrana 13. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagua 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdaruese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdaruese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa di Monte-Pulciano 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata 37. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 37. — Traversa del Poscia a Mammiano 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra 20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | _                                       |        |
| 6. — Francesca, o del Val d'Arno 7. — Vicarese 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 13. 99 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Modigliana 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdaruese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 35. — Ja Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa de' Barberino di Mugello 40. — di Val di Bienzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  22. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , <b>1</b>                                 |                                         |        |
| 7. — Vicarese 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 13. 99 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagna 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdaruese 21. — Valdaruese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Laurettana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa del Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra 42. — di Val di Magra 43. 74 44. — di Val di Magra 44. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | · ·                                     |        |
| 8. — di Val di Cecina 9. — Traversa della Camminata 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 11. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagua 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Castagno 20. — Traversa del Castagno 21. — Traversa del Castagno 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Castagno 20. — Traversa del Castagno 21. — Traversa del Castagno 22. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 23. — Traversa del Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa del Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa del Bisenzio 40. — della Val di Bisenzio 18. 88 20. — della Val di Bisenzio 18. 88 20. — della Val di Bisenzio 18. 88 21. — Militare di Barberino di Mugello 23. 14 24. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                                         |        |
| 9. — Traversa della Camminata 10. — Volterrana 11. — da Siena a Volterra 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagua 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 35. — del Montamiata 36. — del Tiglio 37. — Traversa de Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa de Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  13. 86. o 2 25. 26. 273. 28. 28. 29. 29. 20. 273. 28. 29. 29. 20. 273. 28. 29. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | · ·                                     |        |
| 10. — Volterrana   1. — da Siena a Volterra   21. — da Poggibonsi a Follonica   52. 00   13. — da Siena a Massa Marittima   8. 50   14. — Faentina   40. 53   15. — del Mugello   13. 00   16. — Traversa di Modigliana   17. 00   16. — Traversa di Romagna   16. 84   18. — Traversa di Romagna   26. 75   21. — della Busca   16. 84   18. — Traversa di Romagna   26. 75   21. — Valdarnese   43. 34   18. — Valdarnese   43. 34   18. — Valdarnese   31. 38   18. — Traversa del Val di Biena   25. — Provinciale Emilia   28. 00   18. — Traversa del Castagno   28. — Lauretana   29. — Traversa del Sentino   30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana   31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   17. 78   28. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   17. 78   28. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia   33. — del Montamiata   34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia   33. 29   33. — Traversa del Monti   36. 11   38. — del Tiglio   5. 76   18. 39. — Traversa de Monti   36. 11   39. — Traversa da Pescia a Mammiano   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   29. 00   |                                            | •                                       |        |
| 11. — da Siena a Volterra   12. — da Poggibonsi a Follonica   52. 00   13. — da Siena a Massa Marittima   8. 50   14. — Faentina   40. 53   15. — del Mugello   13. 00   2   16. — Traversa di Modigliana   17. 00   2   17. — della Busca   16. 84   2   18. — Traversa di Romagna   26. 75   2   20. — della Val Tiberina   24. 08   2   24. 08   2   24. 08   2   24. 08   2   24. 08   2   24. 08   2   25. — Valdarnese   31. 38   2   24. — da Levane alla Val di Biena   24. — da Levane alla Val di Biena   24. 08   27. — delle Vallei, o da Siena a Cortona   28. 87   2   28. — Lauretana   29. — Traversa del Sentino   30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana   31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   33. — del Montamiata   34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia   33. 29   37. — Traversa de' Monti   36. 11   2   37. — Traversa da Pescia a Mammiano   29. 00   20. 73   20. 73   20. 73   20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 73   20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                         |        |
| 12. — da Poggibonsi a Follonica 13. — da Siena a Massa Marittima 14. — Faentina 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagua 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 52. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  52. 00 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 50 8. 6. 41 9. 24. 08 8. 25 9. 24. 08 8. 25 9. 24. 08 8. 25 9. 26. 75 8. 28 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 43 9. 26. 44 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9. 46 9 |                                            |                                         |        |
| 13. — da Siena a Massa Marittima   14. — Faentina   15. — del Mugello   13. 00   16. — Traversa di Modigliana   17. 00   17. — della Busca   16. 84   18. — Traversa di Romagua   26. 75   21.   20. — della Val Tiberina   24. 08   21. — Valdaruese   23. — di Loro e Reggello   13. 56   23. — Chiantigiana   24. — da Levane alla Val di Biena   25. — Provinciale Emilia   28. 00   25. — Provinciale Emilia   28. 00   27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona   28. 87   28. — Lauretana   29. — Traversa del Sentino   28. 87   29. — Traversa del Sentino   28. 87   29. — Traversa del Sentino   28. — Traversa del Monte-Pulciano   28. — Traversa del Monte-Pulciano   28. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   33. — del Montamiata   34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia   33. 29   37. — Traversa del Monti   36. 11   29. 39. — Traversa del Pescia a Mammiano   39. 00   18. 88   29. 00   18. 88   29. 00   18. 88   29. 00   18. 88   29. 00   18. 88   29. 00   29. 00   20. — della Val di Bisenzio   29. 00   20. — della Val di Bisenzio   29. 00   20. — della Val di Bisenzio   29. 00   20. — della Val di Bisenzio   29. 00   20. — della Val di Bisenzio   20. — della Val di Bisenzio   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20. — 73   20.   |                                            |                                         |        |
| 14. — Faentina   15. — del Mugello   13. 00   2   16. — Traversa di Modigliana   17. 00   2   17. — della Busca   16. 84   26. 75   2   19. — Casentinese   43. 34   20. — della Val Tiberina   24. 08   2   23. — di Loro e Reggello   13. 56   2   23. — di Loro e Reggello   13. 56   2   24. 08   2   25. — Provinciale Emilia   28. 00   27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona   28. 87   2   28. — Lauretana   29. — Traversa del Castagno   29. — Traversa del Sentino   1. 60   2   29. — Traversa del Monte-Pulciano   16. 62   2   29. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   31. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   33. — del Montamiata   34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia   33. — da Grosseto a Manciano   33. 04   3   37. — Traversa de' Monti   36. — dal Tiglio   37. — Traversa da Pescia a Mammiano   29, 00   18. 88   24. — del Val di Bisenzio   18. 88   24. — di Val di Magra   20. 73   19. — Traversa da Barberino di Mugello   23. 14   14. — di Val di Magra   20. 73   19. — Traversa di Barberino di Mugello   23. 14   14. — di Val di Magra   20. 73   19. — Traversa di Barberino di Mugello   23. 14. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17. — 17   |                                            |                                         |        |
| 15. — del Mugello 16. — Traversa di Modigliana 17. — della Busca 18. — Traversa di Romagna 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa di Monte-Pulciano 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata 37. — Traversa del Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa de Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  21. 30. — 32. 32. 32. 32. 33. 34. 34. 34. 35. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                         | •      |
| 16. — Traversa di Modigliana   17. 00   2   17. — della Busca   16. 84   2   26. 75   2   19. — Casentinese   43. 34   2   24. 08   2   24. 08   2   24. 08   2   25. — Valdarnese   31. 38   2   23. — di Loro e Reggello   13. 56   2   25. — Provinciale Emilia   28. 00   25. — Provinciale Emilia   28. 00   2   27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona   28. 87   2   28. — Lauretana   40. 40   1   29. — Traversa del Sentino   1. 60   2   28. — Lauretana   40. 40   1   29. — Traversa del Sentino   1. 60   2   28. — Traversa di Monte-Pulciano   1. 60   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | <b>1</b>                                |        |
| 17. — della Busca   16. 84   2   18. — Traversa di Romagna   26. 75   2   19. — Casentinese   43. 34   2   24. 08   2   21. — Valdarnese   31. 38   3   24. 08   2   22. — di Loro e Reggello   13. 56   2   23. — Chiantigiana   43. 77   2   24. — da Levane alla Val di Biena   28. 00   25. — Provinciale Emilia   28. 00   2   25. — Provinciale Emilia   28. 00   2   27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona   28. 87   2   28. — Lauretana   40. 40   2   28. — Lauretana   40. 40   2   28. — Traversa del Sentino   1. 60   2   28. — Traversa di Monte-Pulciano   1. 60   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 5                                       |        |
| 18. — Traversa di Romagna 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17. — della Rusca                          | · ·                                     | 1 -    |
| 19. — Casentinese 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 22. 73 24. 83. 34 24. 08 24. 08 25. 08 26. 08 27. 08 28. 00 28. 00 28. 87 29. 00 20. 40. 40 21. 00 22. 00 23. 14 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 24. 08 25. 14. 15. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                         | 1 -    |
| 20. — della Val Tiberina 21. — Valdarnese 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                         | 1 -    |
| 21. — Valdarnese   31. 38   22. — di Loro e Reggello   13. 56   23. — Chiantigiana   43. 77   24. — da Levane alla Val di Biena   14. 19   25. — Provinciale Emilia   28. 00   26. — Traversa del Castagno   6. 41   28. 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona   28. 87   28. — Lauretana   40. 40   17. 29. — Traversa del Sentino   1. 60   29. — Traversa del Sentino   30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana   40. 48   27. — Traversa di Monte-Pulciano   16. 62   28. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana   17. 78   28. — Traversa dalla postale Romana alla Via   Aurelia   33. — del Montamiata   26. 43   28. — Traversa dalla postale Romana alla Via   Aurelia   33. 29   29. 37. — Traversa de' Monti   36. 11   29. 39. — Traversa da Pescia a Mammiano   29. 00   18. 88   29. — della Val di Bisenzio   18. 88   29. — di Val di Magra   20. 73   19. — di Val di Magra   20. 73   19. — di Val di Magra   20. 73   19. — di Val di Magra   20. 73   19. — di Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20. — della Val di Magra   20. 73   20.    |                                            |                                         |        |
| 22. — di Loro e Reggello 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | <b>Y</b> .                              |        |
| 23. — Chiantigiana 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. 87 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                         |        |
| 24. — da Levane alla Val di Biena 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. 87 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                         | _      |
| 25. — Provinciale Emilia 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 52. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  28. 00 40. 41 28. 87 28. 87 29. 88 20. 40 40. 40 21. 60 22. 73 23. 87 24. 40 25. 60 26. 41 27. 78 28. 87 29. 88 29. 60 20. 40 21. 60 22. 73 23. 60 24. 73 25. 76 26. 61 27. 76 28. 87 29. 60 29. 60 20. 73 20. 73 20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                         | 1      |
| 26. — Traversa del Castagno 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  6. 41 28. 87 28. 87 29. 88 21. 60 20. 40 21. 60 22. 62 23. 14 24. 73 25. 76 26. 41 27. 78 28. 87 29. 40 20. 48 21. 60 22. 61 23. 14 24. 73 25. 76 26. 41 27. 76 28. 87 29. 40 20. 48 21. 62 22. 73 23. 63 24. 73 25. 76 26. 76 27. 76 28. 87 29. 76 20. 77 20. 73 20. 73 20. 73 20. 73 20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                          | -                                       | 1 .    |
| 27. — delle Vallesi, o da Siena a Cortona 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  28. 87 40. 40 41. — Militare di Barberino di Mugello 28. 87 29. 87 40. 40 41. 42. 45. 45 41. 45. 46. 40 42. 46. 48 42. 46. 48 42. 46. 48 42. 47. 48 42. 48 43. 47. 48 44. 48 45. 48 46. 48 47. 78 48 48 48 49. 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 41 42 42 43 44 44 44 45 46 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |        |
| 28. — Lauretana 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  40. 40 11. 60 12. 60 13. 62 14. 52 15. 78 15. 78 16. 62 17. 78 18. 20 18. 81 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19. 60 19 | K1                                         |                                         |        |
| 29. — Traversa del Sentino 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  1. 60  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | •                                       |        |
| 30. — Longitudinale, o Via Cassia per la Val di Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  40. 48  2 16. 62  2 2  2 3  2 3  2 4  2 5  3 14  2 2  3 3  3 2 9  3 3  3 2 9  3 3  3 2 9  3 3  3 2 9  3 3  3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | ·                                       |        |
| Chiana 31. — Traversa di Monte-Pulciano 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         | 1      |
| 31. — Traversa di Monte-Pulciano  52. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana  33. — del Montamiata  34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia  35. — da Grosseto a Manciano  36. — dal Montamiata alla Via Aurelia  37. — Traversa de' Monti  38. — del Tiglio  39. — Traversa da Pescia a Mammiano  40. — della Val di Bisenzio  41. — Militare di Barberino di Mugello  42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 40. 48                                  |        |
| 32. — Traversa dalla postale Romana alla Longitudinale, o Cassia della Val di Chiana  33. — del Montamiata  34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia  35. — da Grosseto a Manciano  36. — dal Montamiata alla Via Aurelia  37. — Traversa de' Monti  38. — del Tiglio  39. — Traversa da Pescia a Mammiano  40. — della Val di Bisenzio  41. — Militare di Barberino di Mugello  42. — di Val di Magra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                         |        |
| gitudinale, o Cassia della Val di Chiana  33. — del Montamiata  34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia  35. — da Grosseto a Manciano  36. — dal Montamiata alla Via Aurelia  37. — Traversa de' Monti  38. — del Tiglio  39. — Traversa da Pescia a Mammiano  40. — della Val di Bisenzio  41. — Militare di Barberino di Mugello  42. — di Val di Magra  17. 78  26. 43  27. 78  28. 43  29. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43  20. 43 | 11                                         | 1                                       |        |
| 33. — del Montamiata 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia 35. — da Grosseto a Manciano 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia 37. — Traversa de' Monti 38. — del Tiglio 39. — Traversa da Pescia a Mammiano 40. — della Val di Bisenzio 41. — Militare di Barberino di Mugello 42. — di Val di Magra  26. 43  26. 43  26. 43  27. 43  28. 43  29. 60  31. 61  32. 76  33. 29  36. 11  29. 00  18. 88  20. 73  20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                          | 17. 78                                  |        |
| 34. — Traversa dalla postale Romana alla Via Aurelia  35. — da Grosseto a Manciano  36. — dal Montamiata alla Via Aurelia  37. — Traversa de' Monti  38. — del Tiglio  39. — Traversa da Pescia a Mammiano  40. — della Val di Bisenzio  41. — Militare di Barberino di Mugello  42. — di Val di Magra  53. 14  2 33. 29  3 6. 11  2 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                         |        |
| Aurelia       53. 14         35. — da Grosseto a Manciano       33. 04         36. — dal Montamiata alla Via Aurelia       33. 29         37. — Traversa de' Monti       36. 11         38. — del Tiglio       5. 76         39. — Traversa da Pescia a Mammiano       29, 00         40. — della Val di Bisenzio       18. 88         41. — Militare di Barberino di Mugello       23. 14         42. — di Val di Magra       20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 1                                       |        |
| 35. — da Grosseto a Manciano       33. 04         36. — dal Montamiata alla Via Aurelia       33. 29         37. — Traversa de' Monti       36. 11         38. — del Tiglio       5. 76         39. — Traversa da Pescia a Mammiano       29, 00         40. — della Val di Bisenzio       18. 88         41. — Militare di Barberino di Mugello       23. 14         42. — di Val di Magra       20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                          | 53. 14                                  | 2      |
| 36. — dal Montamiata alla Via Aurelia       33. 29         37. — Traversa de' Monti       36. 11         38. — del Tiglio       5. 76         39. — Traversa da Pescia a Mammiano       29, 00         40. — della Val di Bisenzio       18. 88         41. — Militare di Barberino di Mugello       23. 14         42. — di Val di Magra       20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b> .                                 |                                         | _      |
| 37. — Traversa de' Monti       36. 11         38. — del Tiglio       5. 76         39. — Traversa da Pescia a Mammiano       29, 00         40. — della Val di Bisenzio       18. 88         41. — Militare di Barberino di Mugello       23. 14         42. — di Val di Magra       20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | •                                       | •      |
| 38. — del Tiglio       5. 76         39. — Traversa da Pescia a Mammiano       29, 00         40. — della Val di Bisenzio       18. 88         41. — Militare di Barberino di Mugello       23. 14         42. — di Val di Magra       20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | . •                                     | 2      |
| 39. — Traversa da Pescia a Mammiano  40. — della Val di Bisenzio  41. — Militare di Barberino di Mugello  42. — di Val di Magra  29, 00  18. 88  2  23. 14  20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                         |        |
| 40. — della Val di Bisenzio  41. — Militare di Barberino di Mugello  42. — di Val di Magra  18. 88  23. 14  20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                         | 1      |
| 41. — Militare di Barberino di Mugello 23. 14 20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>4</b>                                |        |
| 42. — di Val di Magra 20. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                         | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 1                                       | 1      |
| TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ll ·                                       |                                         |        |

### CLASSE IV.

# PIE COMUNITATIVE ROTABILI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

Le Vie Comunitative rotabili aperte a tutto l'anno 1844 nella Toscana Granducale rispetto alla loro lunghezza ascendevamo a migl. 3668. 84. Coteste Vie sarebbero troppe se dovessi enumerarle distintamente per ogni Comunità, dondechè mi limiterò a indicare la somma delle miglia che le medesime percorrono nei cinque Compartimenti amministrativi del Granducato, e nel tempo stesso avviserò semplicemente quelle Comunità che mancano di strade comunitative totalmente praticabili dalle ruote.

I. La lunghezza delle Vie comunitative rotabili esistenti nel 1844 nel Compantimento Fronzutino ascendeva a migl. 1653,07.

N. B. In questo Compartimento mancazano allora di Vie Comunitative rotabili le Comunità di Bagno, Dovadola, Galeata, Londa, Marradi, Modigliana, Portico, Sambuca, San-Godenzo, Santa-Sofia, Sorbano, Terra del Sole, Tredozio, Verghereto e Volterra; in tutte 15 Comunità.

II. La lunghezza delle Vie Comunitative rotabili esistenti nel 1844 nel Compartmento Pisano ascendeva a migl. 621. 25.

N. B. Mancavano in detto Compartimento di Vie comunitative rotabili le Comunità di Calice, Casola, Castel-Nuovo di Val-di-Cecina, Groppoli, Rio nell' Isola dell' Elba, e Zeri; in tutte 6 Comunità.

III. La lunghezza delle Vie comunitative rotabili esistenti nel 1844 nel Compartimento Sunese era di migl. 486. 59.

N. B. Se non mancavano di Strade comunitative rotabili molte delle quattro Comunità di campagna comprese nella Cancelleria comunitativa di Siena, non poche di esse per altro erano difficilmente praticabili dalle ruote in tutta la loro estensione.

IV. La lunghezza delle Vie comunitative rotabili esistenti nel 1844 nel Compantimento Aretino ascendeva a migl. 614. 71.

N. B. Mancavano in questo Compartimento di Strade comunitative rotabili le Comunità della Badia-Tedalda e di Sestino. — Quelle aperte fino al 1844 nelle Comunità di Bibbiena e di Chiusi del Casentino sono in gran parte impraticabili da'le ruote.

V. La lunghezza delle Vie comunitative rotabili esistenti nel 1844 nel Compartimento Grossetano arrivava a migl. 293. 22.

N. B. Mancavano in questo Compartimento di Strade comunitative rotabili le Comunità dell' Isola del Giglio, di Manciano, di Pitigliano, di Rocca-Strada e di Sorano; in tutte 5 Comunità.

RECAPITOLAZIONE delle miglia percorse nel Granducato di Toscana dalle quattro Classi delle Vie preaccennate.

| QUALITA' DELLE VIE<br>DENTRO IL TERRITORIO<br>DEL GRANDUCATO | Miglia for. che percorrono |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Le IX Vie regie postali                                      | 345. 55                    |
| LE XVIII VIE REGIE NON POSTALI                               | 400. 91                    |
| LE XLII VIE PROVINCIALI                                      | 1026. 15                   |
| Le Vie comunitative rotabili                                 | 3668. 84                   |
|                                                              |                            |

Totale . . . Migl. 5441. 45

Se oltre la Recapitolazione suddetta della lunghezza percorsa dalle 4 Classi di vie rotabili aperte nel 1844 nel Granducato, il dipartimento del Catasto avesse potuto farci conoscere la larghezza respettiva delle Vie medesime, noi saremmo posti nel grado d'indicare più d'appresso ai nostri lettori la superficie totale che le 4 Classi di strade 10-tabili attualmente possono cuoprire nel territorio del Granducato.

Essendochè cotesta superficie resta tuttora promiscuata non solo con quella delle strade mulatticre, ma dei fiumi, torrenti ed altri minori corsi d'acqua, calcolandosi in complesso la loro estensione in 191950 quadr. agrarj, pari a circa migl. 239 quadr. di 67,3 a grado, cioè di br. 2833 4/3 per ogni miglio lineare siorentino.

Premesso ciò, non ardisco meno che per approssimazione d'indicare qui appresso la superficie respettiva occupata nel 1844 nel Granducato dalle 4 Classi di strade sopra indicate, accordando per modo di esempio:

Alla Classe I delle Strade Regie postali, la larghezza media di . . . . Br. 12
Alla Classe II delle Strade Regie non
postali parimente . . . . . Br. 12
Alla Classe III delle Strade Provinciali la larghezza media di . . . Br. 8
Alla Classe IV delle Strade Comunitative rotabili similmente . . . Br. 8

Dondechè ne conseguiterebbe, che la prinia Classe delle Strank Regis postata estendendosi per il Granducato in una lunghezza lineare di migl. 345,55 ed in una larghezza media di braccia 12 occupare dovrebbe un terreno equivalente a migl. quadre fiorentine 1 e mezzo, pari a quadr. 1294. 86 di 10000 braccia l'uno.

Così le STRADE REGIE NON POSTALI nella loro lunghezza di migl. 400. 91 in una larghezza di br. 12 verrebbero ad occupare nel Granducato migl. quadre fior. 1 5/8.

Rispetto poi alle Classi III e IV e delle STRADE PROVINCIALI ascendenti alla lunghezza di miglia 1026. 15, e delle Comunitative di migl. 3668, calcolate nella loro !unghezza in migl. 4694. 99 e nella larghezza di br. 8, occuperebbero il terreno coperto da miglia quadre fiorentine 13 4/4 pari a quadr. 10641. 96.

Cosicchè il Granducato nel 1844 avrebbe ceduto per conto di strade rotabili una superficie catastale di suolo non imponibile di 13499. 90 quadr. equivalenti a migl. quadre 16 8/8 fiorentine; la qual superficie, detratta dalla maggiore di 191950 quadr. per i diversi corsi d'acqua, e per le piccole vie, lascierebbe a questa quadrati 178450. 10.

E tuttociò in una popolazione di un milione e mezzo circa di abitanti sparsi in una superficie di 8032 4/3 migl. quadr. fiorentiue, ossia di quadrati 6,448,913. — Ved. a pag. 571 di questo Vol. il Quadro della Recapitolazione statistica numerica della Toscana Grandicale.

### CLASSE F.

FIR, O SIRADE PERRATE
APERTE O PER APRIRSI NELLA TOSCANA

Orache quisi tutto finisce in vapore, non solamente le Vie di mare, ma quelle ancora di terraferma si vogliono far correre da legni a vapore come mezzo più sollecito e più economico di quello che offrono le vetture per le Vie regie, per le provinciali e comunitative praticabili dalle ruote, persuasi i più che nel risparmio del tempo l'uomo trova il vero guadagno.

La Toscana sebbene siasi mossa con qualche leutezza, non ha voluto per altro essere delle ultime in Italia a procurare all'industria ed al commercio la risorsa modernissima di avvicinare dirò così fra di loro per mezzo delle Strade Ferrate le varie città di cotesta bella porzione d'Italia.

Non starò a ripetere la lunga lista notificata dai fogli pubblici de' varj Battelli a Fapore che trasportano merci e passeggieri a Livorno, o che da Livorno conducono in brevi ore quelle e questi a Genova, a Marsilia a Civitavecchia, a Napoli, a Palermo ecc. Ne parlerò in anticipazione delle piccole barche a vapore che pure è da prevedersi un giorno saranno per correre nei canali e nei ficmi della Toscana in luoghi ed in stagioni più propizie a renderli navigabili. Ne tampoco mi fermerò a enumerare quanti progetti si stanno facendo per aprire delle Strade a rotaje di ferro più o meno piane per l'Appennino toscano; e se poi tutti cotesti progetti siano suscettibili di essere dalla saviezza del Governo per il bene pubblico approvati, dondechè mi limeterò per ora a indicare, che previa l'approvazione sovrana si accorderà facoltà a varie Società Anonime di aprire nella Toscana le seguenti selle Strade Ferrate. — Ved. il Surrusmento alla presente Opera.

1. VIA, o STRADA FERRATA LEU-POLDA, — Questa Strada destinata a ravvicinare in certo modo Livorno con futti i paesi interposti alla capitale della Toscana fu approvata fino dal 1839, e sebbene dopo quasi 5 anni sia stato compito il primo tronco da Livorno a Pisa, vi è lungo a sperare che l' impresa essendo affidata ad una società anonima di proposito, vada essa con minore lentezza occupandosi della sua desideratissima continuazione. Il grande concorso giornaliero delle persone, se non ancora delle merci, che per cotesto nuovo mezzo si recano da Pisa a Livorno, e viceversa, scnza il minimo sinistro, su talmente numeroso, e per gli azionisti sodilisfacente, che a molti è venuta la smania di associarsi per via di azioni ai progetti di altre Strade serrate della Toscana, senza calcolare se il tragitto sia troppo corto, o vicino ad altre Fie a rotaje di ferro. Una simile frenesia di speculire sul gioco che si sa attualmente in Inghilterra colle azioni per le Strade Ferrate da aprimi in quel regno, sece dire a Lord Brougham nel Parlamento del 7 aprile 1845 parole poco favorevoli a cotesto nuovo mercimonio.

2. VIA, o STRADA FERRATA M LUCCA A PISA. — È la seconda Via a retaje di ferro che per ragione di anzianità stà attualmente costruendosi da Lucca a Pr sa, dove attesterà con la Strada Ferrata Leopolda già in attività per Livorno.

3. VIA, o STRADA FERRATA DA LUC
GA AL COMPINE DEL DUCATO CON PESCIA.

— Questa strada concessa nel 18 dicembre dell'anno 1844 sarà un nuovo tronco della precedente con gli stessi oneri e privilegi imposti e conceduti dal Duca di Lucca alla sua Società Anonima, onde agevolare i transiti della provincia di Valdi-Nievole e togliere ogni ostacolo all'esfettuazione del grandioso progetto di porse in comunicazione, mediante un cammino ferrato, i doruini toscani e lucchesi colla Lombardia e la Romagna, il mare Tosco con l'Adriatico.

4. VIA, o STRADA FERRATA dal confine di PESCIA A PISTOJA. — Dopo che l'I. e R.º Governo ne avrà approvati gli studi che una Società Anonima si propome di eseguire, questa Via sarà la continuzione della Strada precedente e potrà dirsi la più vicina alla catena centrale dell' Appennino onde mettere in comunicazione la parte transappennina della Lombardia e della Romagna con la cisappennina della Toscana.

5. VIA, o STRADA FERRATA DA PI-STOJA SUL RENO BOLOGNESE. — La notificazione del 15 aprile 1845 che concede ad una Società Anonima facultà di eseguire gli studj propri ad effettuare il progetto di una Stra la ferrata dal confine di Pescia sino a Pistoja, concede la stessa secoltà ad altra Società rappresentata dai tre coraggiosi fratelli Cini di S. Marcello, di potere studiare e quindi sottoporre all' came dell' I. e R. Governo l'ardito progetto di attraversare con una strada a rotaje di ferro mediante una galleria (non saprei quanto lunga nè quanto pendente) l'Appennino (ra l'Ombrone pistojese ed il Reno Bolognese.

Quando cotesto progetto grandioso fosse per essere approvato e selicemente eseguito la città di Pistoja diventerebbe il Livorno mediterraneo, il deposito commerciale, industriale e personale delle molte merci e dei moltissimi passeggeri che in poche ore potrebbero tragittare dall'Adriatico al Mediterraneo, dall'Alta Italia a Firenze, e viceversa, senza più salire e scendere i gioghi che Appennin parte l'una dall'altra contrada

Del bel paese là dove il si suona.

6. VIA, o STRADA FERRATA DA SIE-NA ALLA LEOPOLDA. — Sarà questa il frutto di un maturato progetto per gli studi che un comitato di promotori sanesi ottenne da S. A. I. e R. il Granduca di Toscana di poter fare. Progetto oggidi condotto a tal punto che la materiale costruzione della Via ferrata da Siena per Poggibonsi ulla Leopolda si spera di esecuzione non dubbia al confronto di altri esempi di strade a rotaje di ferro tracciate in una pendenzaed in terreni di configurazione consimile a quelli che salgono a Siena.

Il tronco più difficile di questa Via sarà naturalmente fra Poggibonsi e Siena, trovandosi Poggibonsi ad un livello di circa br. 220 sopra il mare, mentre la Porta Ovile e la Porta di Fonte Branda di Siena, che sono le due porte più basse di quella città, possono calcolarsi a 530 br. sopra il mare, che verrebbe a dire in 15 migl. di cammino circa 310 br. di salita, vale a dire br. 20 2/3 circa per ogni migl. di br. 2833 4/8 l'uno.

Ma l'esperienza ne rinfranca con una prova ormai non più dubbia, che le Locomotrici non indietreggiano nella loro celerità per le Strade ferrate in declive di otto e anche di nove millesimi, quando la salita sia preceduta da un buon tratto di strada orizzontale.

Allorchè cotesta Strada ferrata sarà come è sperabile con selice successo effettuata, quante difficoltà che attualmente arrestano in qualche modo imprese di tal satta per terreni montuosi non verranno ripianate per eseguirne delle consimili!

Una delle condizioni, che dovranno servire di hase agli statuti di quella società anonima, sara quella deliberata nel di 21 novembre 1844 e pubblicata col manifesto inserito nella Gazzetta di Firenze del 7 gennajo 1845, cioè, che il consiglio dirigente amministrativo dopo l'approvazione Sovrana debha senza ritardo attivare il lavoro della Strada ferrata senese, comincian lo dai pressi di Siena, e che debha proseguirli senza interruzione nel più breve tempo possibile fino alla Strada Ferrata Leopolda, alla quale essa dovrebbe accoppiarsi presso al centro del Val d'Arno inferiore nelle vicinanze di Empoli.

7. VIA, o STRADA FERRATA LITTO-RANEA. — Ecco il progetto più grandioso, ecco la Strada a rotaje di ferro la più lunga, più aperta e più pianeggiante, qualora si eccettuino le due prime, di quante progettate furono finora in tutta la gibbosissima superficie della Toscana. La notificazione stessa che accorda gli studi per la Strada ferrata da Pescia a Pistoja, e per l'altra da Pistoja al Reno bolognese, ha conceduto sacoltà ad una commissione sociale di effettuare frattanto gli studi preparatori alla buona riescita della loro impresa onde poter costruire una Strada Ferrata che lambendo sempre il littorale della Maremma riesca per tal mezzo ad avvicinare Livorno, Pisa, Lucca, ecc. a Civitavecchia, a Roma, ed alla popolatissima città di Napoli.

VIAJO, nella Val-Tiberina toscana. — Cas. con ch. parr. (S. Paterniano) nel pievanato di Micciano, Com. Giur. e circa due migl. a sett. di Anghiari, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in pianura presso la sponda destra del Tevere, sull'opposta ripa del quale sorge il colle di Montedoglio.

Sino dal 1008 possedeva heui in colesto luogo di Viajo la Badia di Prataglia, tostochè Elemberto vescovo di Arezzo nel detto anno assegnò fra le sostanze da esso donate alla stessa Badia quelle che la sua mensa, o piuttosto egli in proprio, possedeva nel distretto di Viajo.

Era Vinjo signoria de' nobili di Montedoglio e di Galbino fino da quando uno di essi, Bernardino detto Sidonia, figlio di Ranieri da Galbino, nel 13 nov. del 1083, acquistò da un di lui fratello la porzione che gli apparteneva della corte di Fiajo, la qual porzione nel 1104 egli assegnò ai Camaldolensi della Badia d' Anghiari. — Ved. An-Ghiari e Micciano in Val-Tiberina.

La parr. di S. Paterniano a Viajo nel 1833 noverava 128 abit.

VIAMAGGIO, o VIA-MAGGIO (quasi Via Maggiore) nella Valle della Marecchia. — Borgata con ch. parr. (S. Emilio) ed un posto doganale di 3.ª classe nella Com. e circa 5 migl. a pon.-lib. della Badia Tedalda, Giur. di Sestino, Dioc. già di Città di Castello, ora di San-Sepolero, Comp. di Arezzo.

Risiede nella schiena dell' Alpe della Luna tra le sorgenti del tiume Marecchia e sull' antica via mulattiera che varca quella montagna, la quale separa la Val e superiore del Tevere da quella della Marecchia.

Era pur questo uno de' paesetti o comunelli appartenuto ai dinasti di Montedoglio insieme con altri ora compresi nella Comunità della Badia-Tedalda.

La parr. di S. Emilio a Viamaggio nel 1833 noverava 133 abit.

VIANO (PIEVE DI) nella Val-di-Magra. — Vill. con antica pieve (S. Martino Pescovo) nella Com. Giur. e circa 5 migl. a grec. di Fosdinovo, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede sopra un poggio, alla cui base orientale scorre il torr. Lucido di Finea, nell'antico exseudo di Gragnola de March. Malaspina, del quale s' indicarono le vicende e la riunione di quello al marchemto di Fosdinovo, attualmente al Ducato di Modena, sotto gli Artic. Fosmisovo e Gragnoza.

La pieve di Viano è rammentata fra quelle della Diocesi di Luni nelle holle de' Pontefici Eugenio III ed Innocenzio III, concesse nel 1149 e 1202 ai Vescovi di Luni.

La popolazione della Pieve di S. Martino a Viano nel 1832 contava 687 abitanti.

VIAREGGIO (Fia Regia) nella Valle inseriore del Serchio. — Città moderna e ognora crescente presso la riva del mare con Porto-Canale, attualmente con due chiese parrocchiali (S. Autonio e S. Andrea), capoluogo di Com. e di Giur. nella Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede fra Pietrasanta e la foce del Serchio allo sbocco della Fossa Burlamacea nel Porto-Canale sotto il gr. 43° 52' di latit. ed il gr. 27° 55' di long., 6 migl. a ostro di Pietrasanta, circa due migl. a pon.-lib. dalla posta di Montramito, intorno a 10 migl. a maestr. di Pisa, e 13 a pon. di Lucca.

Vedesi Viareggio sul lido del mare quasi nel centro dell'insenatura che forma il bacino più occidentale della Toscana littoranea, la cui corda dal promontorio del Corvo sino a Montenero fu calcolata di 52 miglia geografiche quasi migl. 58 tiorentine.

Questa nuova città tagliata a guisa di paralellogramma ha strade larghe e diritte le quali, quantunque non siano ancora tutte fiancheggiate da pubblici e privati editizi, pure vanno costì giornalmente aumentando le case, le chiese e le palazzine con regolarità, ordine e pulizia.

Fu misurata trigonometricamente la situazione di Viareggio dal Padr. Gen. Prof. Michele Bertini di Lucca, presa dalla sommita della Torre del Forzati, e trovo questa circa 42 br. lucchesi superiore al livello del mare Mediterraneo; mentre dalle trianpolazioni fatte dal Padr. Gen. Cav. Giovanni lughirami risulta, che il piede della Torre medesima era braccia 2 fiorentine superiore al livello del vicino mare; lo che dimostrerebbe che la sommità della Torre de' Forzati in Viareggio sosse circa br. 40 fior. superiore al suolo, sul quale s'innalza.

Rispetto all'origine del nome di Viareggio sembra manisestarsi naturalmente nella Via Regia che nel medio evo su tracciata lungo il littorale passando da Viareggio.

All' Art. Magnano in Val-di-Serchio su detto, che quella vastissima tenuta selvosa un di secva parte ed era compresa nella Selva Regia, nota in parte sotto il vocabolo speciale di Selva Parantina, la quale estendevasi dalla ripa destra della Valle inseriore del Serchio, a partire dall'origine della Fossa-Nuova emissaria nel Lago di Masseciaccoli sino verso Montramito, e di là costeggiando il moute di Quiesa, prolungavasi sino al Termine della Scieparsa, lungo il littorale dove shoccava la Fossa di Motrone.

Che colesia Selva Regia appartenesse, al pari di tutte le altre macchie che incontravansi lungo il littorale toscano alla Corte regia, casia alla Corona d'Italia, dalla quale prese il titolo di Regia, non ne lasciano dubbio i documenti superstiti, ed il nome che dopo il mille fu dato al piccolo villaggio, ora città di Viareggio. Il qual nome fornivalo la località per trovarsisul passo di una Fia carraja o sterrata, che fin d'allora era tracciata lungo la marina della Selva regia. Cotesta Via, che divenne per lungo tempo postale da Pisa a Sarzana, non deve consondersi con l'antica Fia Francesca, o Romêa stata aperla molto tempo innanzi a piè del Monte di Quiesa sulle tracce a un dipresso della Via militare di Emilio Scauro; la quale pas-244 poco discosta dagli emissari del padule e Lago di Massaciuccoli, emissari che forse dal suo autore Papirio ebbero nome di Fosse Papiriane, siccome più tardi la Fossa maggiore acquistò quello di un proprietario lucchese chiamandola Fossa Burlamacca, la quale imbocca nel Porto-Canale di Viareggio. — Veil. Fossa Burlamacca, e FOSSE PAPIRIANE.

A dimostrare l'origine non antica di Viareggio si presenta non solo la storia politica e l'occlesiastica, ma la fisica di cotesta pianura littoranca, dove shoccano, al suo ostro i fiumi Serchio ed Arno, ed a sett.maestr. la Magra, oltre molti torr. e humane intermedie, le quali lasciano lungo quella spiaggia tanti arenosi depositi capaci di allontanare progressivamente la riva del mare dalla terraferma. — Ved. appresso l'Art. Comunità di Vianeggio.

Già si disse agli Art. Pisa e Valle dell' Anno Pisano, che la spiaggia a Bocca d'Arno in 1800 anni si è aumentata di circa 11300 br. toscane, equivalenti a metri 6595, e fu anche calcotato che l'aumento del littoale di Viareggio si valuta ad un dipresso fra le 4 e le 5 br. per anno.

Epperò non farà meraviglia (soggiunge il March. Mazzarosa nella sna Guida del Forestiere per la città e contado di Lucca) il pensare che al tempo dei Romani il mare bagnasse le falde del poggio di Massaciuccoli, cui aggiungerei, e che allera i Pisani occupavano quello stretto littorale con le pendici meridionali de' monti di Balbano, Massaciuccoli, Quiesa, ecc.

Insatti una delle memorie più antiche superstiti di Viareggio è posteriore alla prima metà del secolo XII, altorchè un esercito lucchese nel 1170 essendosi accampato costi presso, su investito e vinto dai Pisani, i quali s' impadronirono del luogo di Viareggio.

Cotesto castelletto era allora cotanto piccola cosa che per lungo tempo esso mancò
di una chiesa parrocchiale, non trovandola
indicata nè tra quelle del piviere di Massaciuccoli che fu della Diocesi pisana, e neppure nel catalogo delle chiese della Diocesi
di Lucca del 1260, il cui vescovo molto dopo la sottopose con l' altra di Montramito
alla pieve d'Ilice.

Aggiungeva inoltre l'annalista lucchese Tolomeo, di aver letto nell'antico registro del Comune di Lucca, qualmente nell'anno 1171 il governo della sua patria acquistò in compra da Truffa Mezzolombardi dei signori di Montramito la Selva con tutto il terreno lungo quel littorale, a partire cioè dalle foci del Serchio, dove esisteva una torre a guardia della marina, fino a Montramito; e che nel 1172 alle calende di gennajo i Lucchesi distrussero il Cast. di Viareggio, occupato sino dal 1170 dalle armi dei Pisani, dopo essere stati questi ultimi messi in fuga dai primi.

Non starò poi ad esaminare, se sia autentico o nò un diploma di Federigo II del 1221, dal quale alcuni arguiscono, che in quell'anno il estello col distretto di Viareggio fu dato in feudo ad un mess. Pagano

di Baldovino di Lucca, aggregandolo alla cittadinanza di Messina, e che restasse di quella famiglia fino a che nel 1283 il Comune di Lucca col favore del conte Ugolino della Gherardesca, allora signor di Pisa, potè riacquistarlo. — (Ptolom. Luccas. Annal.)

Dirò solo che in Viareggio, verso il secolo XIV, fu edificata quella forte torre che serve di Bagno ai condannati di Lucca, da non confondersi con l'altra torre fabbricata sino dal 1171 presso la foce del Serchio.

In Viareggio vi si gode ampia veduta del mare dal promontorio del Corvo e dall'Isola P. Imaria sino al Monte Nero di là da Livorno. La spiaggia essendo inclinatissima e aperta per tutto intorno, non affonda in vicinauza del lido che 9 piedi dal lato di mezzo dì, cioè sopravento, e piedi 27 dal lato di maestrale, cioè sottovento, siccome apparisce dalli scandagli fatti dal capitano Smith, in conferma di quanto fu avvisato dal ch. Bernardino Zendrini nella sua Relazione edita in Lucca nel 1736. — Ved. l'Art. Comunita' di Viareggio.

In conseguenza non solo ai vascelli di alto bordo è impedito l'ingresso nel suo Porto-Canale, ma essi ne anche ponno dar fondo in quei paraggi. Solamente i legni a vela latina trovano costà un buon suolo per gettarvi l'ancora, ed anco internarsi nella città per mezzo del suo Canale corrispondente con la Fossa Burlamacca ed altre fosse emissarie del Lago di Massaciuccoli, o che raccolgono gli scoli di quella pianura. Lo chè peraltro basta pel vantaggio della pesca, che suol essere ricci assai, e per il comodo del commercio onde particolarmente cambiare gli oli ed i prodotti indigeni con quelli esteri e cou le merci coloniali.

L'aria attualmente è cotanto sana in tutte le stagioni dell'anno e così temperata nell'inverno, che molte delle principali famiglie lucchesi vi possiedono palazzine e casini, dove costumano recarsi ad oggetto di godere del benefizio di quel clima nei rigori dell'inverno, mentre nell'estate vi accorrono anche dall'estero illustri personaggi per far uso de'suoi bagni di mare.

Quando cotesto paese non contava che misere capanne, abitate da due in trecento malsani coloni e da poveri pescatori, vi fu eretto un convento della Riforma Francescana di S. Bernardino con chiesa annessa sotto l'invocazione di S. Antonio.

In seguito quest'ultima fu dichiarata cura

suffraganca della pieve d' llice, e la prima volta che essa comparisce nel catalogo delle chiese parrocchiali, mi sembra quella indicata dal sinodo lucchese celebrato nel maggio dell'anno 1736.

Ma il vaso del tempio nella vistom meltiplicazione del popolo di Viareggio era troppo angusto e richiedeva una chiesa susceltibile di ricevere non più 300 ma 5 in 6000 persone lo che è stato eseguito in questi ultimi anni.

Avvegnache nel 1839 il Duca di Lucca atteso l'aumento sempre crescente della popolazione decretò, che si erigesse in Viareggio una seconda chiesa parrocchiale, e, appena ottenuto sotto di az luglio 1840 il breve pontificio, fu fabbricato più d'appresso alla spiaggia un tempio a tre navate ed un convento contiguo per una famiglia religiosa di Servi di Maria, i quali ne presero possesso nel 3 giugno del 1841.

La separazione della popolazione di Viareggio in due cure fu eseguita nel marao del 1843 quando vennero assegnati alla nuova cura de' serviti circa 2300 popolani.

La chiesa dedicata a S. Andrea Apostolo capace di contenere da 5000 persone è a croce latina adorna di statue nella facciata e di un impiantito di marmi di Carrara. Essa è fiancheggiata da un convento con comoda abitazione per 12 religiosi.

Varie manifatture sono state di corto introdotte fra cotesta popolazione, la quale si moltiplica prodigiosamente, sia per esservi i matrimoni frequenti e fecondissimi, sia per avere il vaccino estirpato il flagello del vajolo arabo che soleva fare strage nel littorale di Viareggio.

Comunita' di Vianeggio. — Della superficie territoriale di questa Comunità non si potrà indicare una misura esutta finchè non sieno terminate le operazioni catastali del Ducato di Lucca; posso dire solamente che la Comunità in questione comparisce la più popolata e la più estesa di tutte quelle del Ducato di Lucca, qualora voglia eccettuarsi quella della sua capitale.

Contina con due Comunità del Ducato (Lucca e Camajore) con una del Granducato (Vecchiano) e con il littorale. Davanti a pon.-maestr. finisce nel mare che lambisce per la lunghezza di circa 4 migl., cioè, dalla Torre di Migliarino sino alla foce del fiumicello Camajore, dove sottentra dirimpetto a sett. la Com. di Camajore, con la

quale la nostra di Viareggio s'incammina da pon. a lev. verso i colli di Pedona per girare sulla cima di quelli verso scir. e passare sopra i poggi di Stiavola, della pieve d'Hice, di Massarosa e quindi arrivare sulla vetta del monte di Quiesa. A quel varco il territorio di Viareggio trova l'altro della Com. di Lucca, col quale piegando da scir. a ostro percorre dal monte di Quiesa il fianco eccidentale di quello di Balbano, di dove s'incammina verso la gronda orientale del radule di Massaciuccoli. Costi arrivano i confini della Com. di Vecchiano del Granducalo, con l'ultima delle quali dirigesi per la Fossa Nuova nel padule prenominato che entrambe attraversano da scir. a maestr., nella parte più occidentale del Lago, finchè voltando faccia a lib. giungono per termini artificiali sul confine del littorale, che trovano alla Torre di Migliarino presso lo sbocco in mare della Fossa detta dell' Abbate.

Non vi sono fiumi che altraversino cotesta Comunita, qualora si eccettui la fiumana del Camajore, la quale costeggia il territorio comunitativo dal lato di maestr. a sett. Vi è compreso bensì per la maggior parte uno de' Laghi più estesi della Toscata, con diverse fosse navigabili, come la Fossa detta del Malfante, quella di Stiamala e l'altra delle Quindici, oltre la Fossa maggiore, ossia la Burlamacca, le quali tatte o dal Lago di Massaciuccoli, o dal Lagbetto di Montramito, o in linea parallela il lido dirigonsi nel Porto-Canale di Viameggio.

In una perola le acque terrestri che ristagnano fra il Monte di Quiesa e la marina di Viareggio e che si raccolgono, o nel Lago di Massacciuccoli, oppure in altri minori Legaccioli, si riducono in fosse che con lento declive per la pianura fluiscono nel Porto Conale predetto.

Niuno fra i territori comunitativi della Toscana offre per avventura tanta messe allo studioso delle scienze fisiche e idrostatiche, quanta ne fornisce la Comunità di Viareggio nella sua pianura di recente acquisto poco distante dalla foce di due fiumi reali, coperta di vasti paduli, di due laghi e di frequenti fosse che lentamente s'incamminauo verso una spiaggia inclinatissima all'orizzonte.

Due libri importanti per la scienza idraulica, onde anco conoscere lo stato fisico di cotesta contrada, nella prima metà del sec. XVIII, furono pubblicati in Lucca sotto gli anni 1736 e 1739. Spetta il primo al ch. Bernardino Zendrini che scrisse sulla Riforma di quel porto con un' Appendice intorno ai tristi effetti della macchia di Viareggio, mentre il secondo spettante al celebre matematico Giovanni Poleni giova a confermare l'opinione del primo.

Le quali risorme eseguite pochi anni dopo dalla Rep. di Lucca a seconda dei pareri esternati da quei due sommi matematici,
recarono alla contrada un cotal successo, che
in grazia del taglio della macchia, e più ancora delle cataratte a bilico poste sull'ingresso
della Fossa Burlamacca nel Porto-Canale di Viareggio onde impedire la promiscuità dell'acqua salsa con la dolce, non solamente cessarono costà di vedersi

Quei volti lividi e confusi Perchè l'aere gli era nimica,

ma d'allora in poi crebbe vistosamente sana e longeva la sua popolazione.

Cotesto fenomeno pertanto della migliorata qualità dell'aria avvenne dopo che nel 1740 per opera del prelodato idraulico Bernardino Zendrini furodo poste in opera le calaratte a porte mobili fra le fosse emissarie dell'acqua dolce ed il Porto di Viareggio ; la quale operazione recò tal benefizio reale da non lasciare più dubbio che ciò derivasse dalla miscela dei due liquidi, stante che appena quelle cataratte mobili si guastarono, tornò la malaria a portare la morte a quegli abitanti, finchè riparate e rimessele nel pristino stato, sparvero le febbri maremmane, e la popolazione di Viareggio ripresca prosperare e ad accrescersi successivamente, in guisa che questa florida Terra nel 1823 fu eretto in seconda città del Ducato di Lucca.

Nel 1782 comparve alla luce un terzo libro dell' Ab. Leonardo Ximenes sul progetto di un nuovo Ozzeri che meditava introdursi nel Lago di Massaciuccoli e di là pel Canale di Viareggio in mare, dove si trattava anche di qualche riforma atta a giovare a quel Porto. Allo stesso progetto del Ximenes frattanto facevano corredo importantissime riflessioni di altri due chiari idraulici di quel secolo, l' Ab. Ruggiero Giuseppe Boscovich ed il matematico Eustachio Zanotti.

Non starò qui a ripetere ciò che su detto agli Art. Fosse Papiaiane, Massarosa, Massarosa, Massarosa e suo Lago, se non per rannucu-

tare, che la pianura fra Massaciuccoli e il mare era palustre fino dai tempi romani, e che il terreno attualmente scoperto intorno al Lago e alle sosse medesime è di una natura calcarca argillosa, affatto diversa da quella di arena silicea e marina che cuopre il fondo del Lago stesso di Massaciuccoli, e che suole raccogliersi per inviare quella qualità di arena per uso delle seghe de' marmi a Seravezza ed a Carrara.

Non debbo per altro tacere, qualmente su in questa Comunità, dove pochi anni addictro l'aria tornò a danneggiare gli abitanti fra Massarosa e Montramito stante la coltivazione introdottavi delle Risaje; coltivazione che eccitò molti reclami e rammarichi di quegli abitanti che l'avvicinavano, oltre non pochi discorsi scientifici, fra i quali cilerò per tutti un libro del Prof. Francesco Puccinotti, una memoria del Marchese Mazzarosa ed altra memoria col titolo di Note di Michele Giannini medico di Viareggio.

La pianura di Montramito, di Massarosa e la marina di Viareggio sono mantenute palustri non solo dai frequenti capezzali che arresiano lo scolo delle acque terrestri al mare in un piano poco superiore al suo livello, ma vi concorrono altresì a conservaria in tal guisa molte scaturigini perconi di fonti che pullulano dai monti superiori di Quiesa fino a quelli di Montramilo, e che attualmente servono solamente a mettere in moto le macine di un mulino a granaglie e quelle di un frantojo.

Si suppone da taluni che le acque delle fonti del monte pallulanti alla destra della strada postale fra Massarosa e Montramito, al-Jacciate che fossero, sarebbero suscettibili di esser portate a sufficiente altezza da servire almeno all'irrigazioni della pianura circostante al piccolo Laghetto di Montramito. Una sola trave, diceva il dottore Michele Giannini nelle sue Note sulle Risaje della marina lucchese, una sola trave posta sulla bocca della Fossa Selice hasta ad elevare in breve tempo circa un mezzo braccio l'acqua del Laghetto di Montramito, nel cui fondo scorgendosi dei muri, fu creduto dal popolo che costà esistesse un convento sprofondato, non si sa come, ne quando. Dal fondo di quel Laghetto sorge un' altra polla, in guisa che con le sole acque del Laghetto medesimo si mantenevano le Risaje state seminate innanzi che il quinto Congresso degli Scienziati italiani tenuto in Lucca, nella se-

duta del 25 settembre 1843, per organe é una commissione incaricata di studian er ferire sull'influenza igienica delle Risie, le ce tale rapporto, dal quale resultava, che p neralmente la cultura del riso era poqui all'economia pubblica e causa accrescente: malaria, resa moletica e di pessimo aiz: dall'esalazione delle parti organiche mm rate e sermentate nelle ripetute vicende a stagnazione e di lento corso delle acque de irrigano le umide Risaje.

» Volete voi vedere, esclamava il Pro Puccinotti nella sua opera, rispetto all'in troduzione delle Risaje in Toscana, roke voi vedere rovinato il più regolare sistema draulico di un paese? introducetevi le Risse.

» Non senza maraviglia, egli prosegue. io vidi queste Risaje di Montramito; ligiugno del 1843) avere verso la strada ne (postale) i loro argini quasi ai piedi dele viti, degli olmi e dei pioppi da un late; dak altro lato, ed allo stesso livello, piantigio verdeggianti di granturco (mais; e di igiuoli; in qualche parte con un passo de allraversusse un piccolo sosso trovarsi subto in mezzo a l'ertilissimo campo di un gano che arrivava alle spulle; in qualche alle punto poche braccia traverse di stradame stra dividere un bellissimo oliveto dik meste e setenti R. saje ».

» Allora fu che alle piante acquatiche restituenti quei pantani, come serebbe l'Arado phragmitis (Spazzola di padule al Tr.22 Latifolia Sala di padule ) allo Sparzana erectum Sparganio) al Syrpus lucusta (Giunco da stoje) alla Chara valgaris, (f.:calcinaja) venue surrogato il riso, periche doveva crescere e fruttificare 🧺 🕏 condizioni medesime di cultura: cossecte i principio di fecondazione di tutte le pia: palustri ed acquatiche può dirsi comunett invariabile anche al riso; ne vi sara 🙉 . (è l'A. che parla) alcuno al mondo ce possa conciliare insieme un i Rissja con ! salubrità. »

In realtà che la cultura delle Risife 4 Montramito influisse anche a danno : abitanti di Viareggio, schliene due ma: da esse distanti, lo asseriva il moficio dotto Dott.Michele Gianning, d cend 🥕 innanzi l'introduzione di quelle R si poteva stare in andunque on didar per le vie di Viareggio e per le viere c pagne senza vestito e con la tesa se per senza pericolo della propria sa'utc. (

is Il mostro banco, soggiungeva il Dott. Giannini, ed il monte, sertili d'ogni frutto non conservano assai umidità nella state per fornire legumi e granturco, il cui prodotto suole costituire il vitto ordinario della maggior parte del popolo ».

» L'industria perciò diresse la coltivazione di questi generi sopra i così detti marzuoli in quella parte di padule migliorata sì, ma che ancora non restava asciutta se non verso la fine di maggio sino a settembre ».

 Doudechè i contadini nell'aspettativa della futura raccolta, ed i marinari stante la ocssazione della pesca, sogliono ricavare con poco lavoro tanto frutto per corrispondere ai fiiti e campare dall'inverno le loro famiglie. »

» Nella deliziosa vallecola di Stiava, soggiungeva il Dott. Giannini (nota 21), gli attaccati da febbre intermittenti dal mese di marzo al mese di luglio del 1843 sono stati circa 130, fra i quali molti sono ricaduti sei e sette volte. »

E prima delle Risaje non si ammalavano che sei, o otto individui in tutto l'anno fra i molti che frequentavano il padule. »

Arroge a ciò una sugosa memoria del March. Antonio Mazzarosa letta al quarto Congresso scientifico di Padova sulle antiche Risaje del Lucchese e loro tristi effetti, sicchè il governo di quella repubblica pubblicò nel dì 4 maggio del 1612 un editto, col quale si proibiva sotto pena severissima la coltivazione del riso per tutto quanto lo stato lucchese.

Per buona sorte dell' umanità e per poca sorte di avidi speculatori, dal 1843 in poi tali Risaje sono scomparse in tutta la Toscana, ed a Montramito sono ritornate a crescere naturalmente la Sala, la Spazzola di padule, e più comunemente il Giunco da stoje, le quali piante servono non solo di foraggio, ma accoppiate ad altri fuluschi dei paduli costituiscono il letto delle stalle coloniche, sicchè, macerate forniscono una specie d'ingrasso a quell'umida pianura, mentre nei luoghi resi meno palustri mediante le fosse di scolo si seminano e vi sertilizzano piante leguminacee e granolurco.

Peraltro la risorsa agraria principale di questo territorio consiste nei frequenti e ben tenuti oliveti, i quali rivestono i fianchi meridionali dei colli fra Massaciuccoli, Montramito, Campo-Romano e Stiavola, alterpanti con viti a filari e con frequenti campi di granaglie, mentre a questi fauno corona nei seni e nella parte più elevata dei poggi estese selve di castagni.

Anche la pianura di Viareggio va di anno in anno guadaguando in consistenza ed in estensione. Infatti rispetto alla consistenza non sono ancora 40 anni che la strada rotabile fra Viareggio e Montramito era fangosa, in guisa che bene spesso bisognava rialzarla onde mantenerla per quanto **era** possibile asciutta.

Inoltre presso Montramito esisteva una sottile crosta di *cuoro* che s'innalzava ed abbassava secondo che l'acqua cresceva o diminuiva, ed oggi invece si veggono sulla strada terre alte, consistenti e intorno a quella stazione orti copiosi e fertilissimi.

 L'aria è salubre, asserisce il medico di Viareggio, le nebbie non più viste da molti anni di giorno sono rarissime in qualche notte di autunno, le quali, se innanzi la coltura delle Risaje da Montramito potevano giungere a Viareggio, non vi era più memoria di averle vedute costi dopo il levare del sole. »

» La peste non ha mai penetrato, aggiunge il Giannini, in cotesta contrada; in guisa che in un clima così temperato e sano il popolo ben nutrito vive lungamente robusto e si moltiplica prodigiosamente. »

Fra i prodotti di suolo utilissimi a questa contrada sarebbero i bestiami da frutto e da lavoro, dei primi de'quali si faceva dai Viareggini nei tempi andati un commercio utilissimo al colono ed al proprietario.

La pesca del Lago di Massaciuccoli mantiene altresì molte famiglie, ed il governo ne ritrae un vistoso provento; ma assai maggiore è il numero dei marinari ed il lucro che ne ritrae il Principe da quella più copiosa che ottengono i pescatori dal mare di Viarcggio.

» In quanto alla crescente estensione del territorio, tanto lungo i margini del lido, come a piedi dei colli, sono prodigiosi gli acquisti ; e la coltivazione specialmente intorno alle gronde del padule di Massaciuccoli si è estesa in molti luoghi che nei secoli decorsi erano coperti in invenno dalle acque. Lo che starebbe a provare il naturale rialzamento del suolo che si effettua più sollecitamente ed in maggior quantità di quello che non saccia il ritiramento del mare. »

» A coteste osservazioni fisiche del medico condotto di Viareggio mi vi sottoscrivo di buon anim ; così potessi farlo d'altra osservazione, quale si è quella di credere egli,

che non solo l'accostamento d'arena lungo il littorale di Viareggio aumenti di circa cinque braccia per anno, ma che in proporzione si abbassi il livello del mare; comecchè egli aggiunga in nota (10) intendere di voler riferire all'abbassamento del livello del mare non in quanto a se stesso, ma relativamente al nostro banco (di Viareggio) e alla nostra palude.

La quale opinione del medico Viareggino sarebbe opposta affatto alle osservazioni
instituite costà circa cent'anni innanzi dal
matematico Bernardino Zendrini, il quale
invece nell'opera di sopra citata opinava,
che il livello del mare fosse in qualche aumento, deducendolo dai terreni di alcune
case situate poco lungi dalla Torre dei Forzati, che all'età del Zendrini erano quasi
sempre sommerse dalle acque del mare, mentre allora la livellazione del Lago di Massaciuccoli si trovava ad un braccio, once a 3/4
superiore al suo livello.

Ricompensati largamente dalla propria industria i Viareggini innalizano nella loro patria case e palazzetti quasi adun tratto capaci di dare comoda stanza agli stranieri, i quali attirati della purità delle acque salse, dalla salubrità del paese e dalla gradevole sua posizione, si recano annualmente in copia a bagnarsi a quella spiaggia, somministrando così un nuovo mezzo di civilizzazione ed un moderno ramo di ricchezza, mentre altro ramo è fornito dalla marina ai Viareggini, che tentano di già solcare l'Oceano per portare fino a Buenos-Aires il commercio della sua giovane patria.

In Viareggio risiede un Governitore, un Comandante militare, un Giusdicente civile e criminale, ed una Dogana principale per lo Scalo del Porto e la Via del Littorale. La conservazione delle Ipoteche, la Direzione delle acque e strade, ed il Tribunale di seconda istanza sono in Lucca, sede di quel Governo Ducale.

PROSPETTO della Popolazione della Comunità di Vianeggio all'anno 1832 e 1844.

| Nome                     | Titolo                                        | Diocesi            | Popol        | olasione     |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| dei Luoghi               | delle Chiese                                  | cui spettano       | ABRU<br>1832 | DREA<br>32Ri |  |
| Bargecchia               | S. Martino, Rettoria                          | Lucca              | 5 <b>ο</b> υ | 591          |  |
| Bozzano                  | SS. Prospero e Caterina, Cap-<br>pella curata | Lucca, già di Pisa | 880          | 1113         |  |
| Campignano, o Compignano | · ·                                           | ldem               | 112          | 127          |  |
| Corvanico                | S. Michele, Rettoria                          | Lucca              | 628          | 719          |  |
| Gualdo                   | S. Nicolao, idem                              | Lucca, già di Pisa | 184          | 209          |  |
| Massaciuccoli            | S. Lorenzo, Pieve                             | ldem               | 173          | _            |  |
| Massarosa                | SS. Jacopo e Andrea, Rettoria                 | Lucca              | 807          | 1033         |  |
| Mommio                   | S. Andrea, idem                               | ldem               | 176          | 245          |  |
| Montigiano               | S. Lucia, idem                                | ldem               | 260          | 330          |  |
| Pieve a Ilice            | S. Pantalcone, Pieve                          | Idem               | 43           | 489          |  |
| Quicsa                   | SS. Stefano e Michele, Rettoria               | Lucca, già di Piso | 703          | 857          |  |
| Sliava                   | S. Maria Assunta, idem                        | Luigea             | 72 1         | 968          |  |
| Torre al Lago            | S. Giuseppe, idem                             | Lucca, già di Pisa | 694          | 700          |  |
| Viareggio (città)        | S. Antonio, Rettoria S. Andrea, idem          | Lucca              | 4883         | 4350         |  |
|                          | TOTAL                                         | Abit. N.º          | 11166        | 14145        |  |

NB. La Comunità di Viareggio nel 1744, cioè 4 anni dopo l'applicazione delle cateratte a bilico contava solamente Abitanti 2279.

VICARELLO nella Val-di-Tora. Borgo con ch. parr. (S. lacopo già pieve) e con una nuova stazione postale nella Com. e quasi due migl. a maestr. di Colle-Salvetti, Giur. e circa migl. 8 a grec. di Livorno, Dioc. e Comp. di Pisa.

Risiede in mezzo ad una ubertosa pianura irrigata a lev.-grec. dal torr. Isola, a sett. mestr. dal Fosso-Reale, ed a pon. e ostro del fiumicello Tora. — Trovasi sul quadrivio della Fia provinciale Emilia con quella regia postale Traversa che dalla Casa Carmignani si stacca ed si Ponti di Stagno ritorna nella regia postale Livornese.

Il nome di Vicarello indica per se stesso ciò che fu, come lo è tuttora, una borgala, o piccolo Vico, non mai un castello. Comecche la sua chiesa sino almeno dal secolo XIII souse plebana e che avesse per suffraganea la cura di Colle-Salvetti; comecchè Vicarello formasse col suo territorio una Comunità separata da quella di Colle-Salvetti, siccome apparisce dal Breve Pisano del 1285, ciò non ostante la sua contrada migliorò dopo che la cura di Colle-Salvetti fu eretta in chiesa plebana (1571). Allora questa di Vicarello trovavasi in pessimo stato, in mezzo a paduli, e sottoposta alla malaria, finche non fu dato scolo ai suoi acquitrini mediante un più libero passiggio nel Fosso-Reale. Ciò avvenne nel 1788, quando si calcolava che 9582 stiora di terreno palustre fossero state in gran parte convertite in campi atti alla coltivazione. Realmente la popolazione di Vicarello non comparisce nella statistica del 1551 e neppure in quella del 1745. Quindi avvenne che la sua cura fino dal 1571 perde il suo fonte battesimale, sebbene venisse dichiarata esente da qualnuque pievano, e immediatamente soggetta al diocesano, l'Arcivescovo di Pisa.

Nel luogo dove su l'antica cura di Vicarello per ordine del Grandnea Leopoldo I
eresse la chiesa attuale alta e ssogata, stata
accresciuta di entrate con quelle della soppressa cura di S. Marco in Calcesana, alla
quale spettava la sua campana maggiore, in
cui leggevasi: A. D. MCCLXXIV. MAGR.
IOHE FEC. HOC OPUS, che il Morrona
nella sua Pisa illustrata (Vol. 1.) opinò
che potesse essere opera quella dello scultore Giovanni Pisano.

Era la pieve di Vicarello di antico giuspadronato della nobile prosapia Gherardesca, la quale possedeva in cotesta contrada estese

tenute, siccome apparisce dal testamento di Bonisazio Novello conte di Donoratico, scritto in Pisa li 19 luglio 1338 (stile pisano) e dal suo codicillo rogato li 23 dicembre 1341 (stile pisano, o 1340 stile comune). Col testamento predetto il conte Bonisazio Novello legò ai poveri vergognosi di Pisa ed ai corpi religiosi di detta città i pro dotti della sua tenuta di Vicarello, eccettuando la colombaja, ossia la torre e palazzo di Vicarello, oltre i diritti ed onori sulla pieve omonima, cose tutte che destinava ai suoi eredi.

Da Vicarello a Pisa si contano migl. 9 e mezzo; e intorno a migl. 8 da Vicarello a Livorno, passando per la strada nuova postale Traversa che mette nella regia Livornese al primo Ponte di Stagno.

La parr. di S. Jacopo a Vicarello nel 1833 contava 760 abit.

VICARELLO DI CINIGIANO DEI Valle dell'Ombrone sanese. — Vill. con ch. parr. (S. Margherita) nella Com. Giur. e circa 5 migl. a pon. di Cinigiano, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Risiede alla sinistra del fi. Ombrone sanese sopra un poggio fra Colle-Massari e il fiume suddetto, quasi dirimpetto al poggio di Campagnatico.

La perr. di S. Margherita a Vicarello di Cinigiano nel 1833 contava soli 62 abit.

VICASCIO DI CALCI (quasi Vicus Cassii). — Cas. che diede il nome ad una ch. parr. (SS. Stefano e Pietro) riunita alla cura di S. Salvatore di Colle nel pievanato di Calci, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa 7 migl. a grec. di Pisa.

Risiede alle salde meridionali del Monte Pisano sulla ripa destra della Zumbra di Calci ed a cavaliere della gran Certosa.

È dubbio se nel luogo detto tuttora S. Pietro del distretto di Calci sosse la chiesa di S. Pietro di Cerbaria, o quella di S. Pietro di Vicascio, per essere appartenute entrambe al piviere di Calci. Dirò solamente, che da cotesto luogo di Vicascio prese il nomignolo un ponte che attraversava il torr. Zambra, siccome può rilevarsi dal Breve Pisano del 1285 noto sotto il titolo di Breve del Conte Uzolino, dove al Lib. IV, Rubrica nona, trattasi del mantenimento della Via Calcesana, e del Ponte di Vicascio.

VICCHIO (*Viculum*). — Se indicare dovessi tutti i luoghi ch' ebbero il vocaholo

di Vicchio (Viclum e Viculum) dovrei far qui una lista nojosa, e senza dubbio non completa; mi limiterò pertanto ai soli nomi di Vicchio restati a qualche popolazione nella Toscana attuale, riserbando al suo luogo i casali, castelli, o terre che conservano attualmente il nome generico di Fico.

VICCHIO DI LORENZANA. — Cas. fra Tremoleto e Tripalle dove fu una chiesa (S. Stefano) filiale della pieve di Tripalle, ed il cui comunello più tardi venne riunilo alla conten, ora Com. di Lorenzana, nella Giur. e circa migl. 4 e mezzo a lib. di Lari, Dioc. e Comp. di Pisa.

Risiede sopra una collina, per la quale si và da Tremoleto a Lari presso al contine della Com. di Lorenzana con quelle di Lari e di Fauglia sopra la ripa destra del torr. Isola e poco lungi da alcune case coloniche della

tenuta di Belvedere di Crespina.

La chiesa di S. Stefano a Vicchio è rammentata fra le altre in una carta dell'Arch. Dipl. di Firenze del 21 sett. 1211 rogata nel cimitero della pieve di Tripalle. — (MA-RITI, Odeporico MS, delle Colline pisane nella Bibl. Riccardiana).

Anche un istrumento del 31 marzo 1225, rogato pella curia di Tremoleto, tratta della vendita di un pezzo di terra posto nei confini di Vicchio e Tremo'eto. (Anca. Dipl. Fina. Carte del Mon, delle Rivolte di Pisa).

La chiesa di Vicchio sussisteva ancora nel principio del secolo XVI, nel qual tempo cotesto castelluccio era sottoposto alla potesteria di Crespina innanzi che fosse assegnato alla contea di Lorenzana. - Ved. Lo-Renzana. — Infatti nella statistica del 1551 il comunello di Vicchio di Lorenzana contava 5 famiglie con 21 abit.

VI.CHIO DEL MUGELLO nella Val-di-Sieve. — Terra murata, capoluogo di Com. ed ora di piviere (S. Stefano di Botena in S. Gio. Battista a Vicchio) siccome fu per molto tempo capoluogo di Giur. attualmente sotto la potesteria del Borgo S. Lorenzo, nella Dioc. e Comp. di Firenze.

È posto sopra un'estrema collina che si avanza dall' Appennino di Belforte verso la ripa sinistra della Sieve, a cavaliere della via provinciale del Mugello, fra la confluenza de' tore. Muccione, e quella dell' Arsella nel gr. 43° 36' latit. e 29° 12' 52" long., circa 4 migl. a lev. del Borgo S. Lorenzo, 5 a maestr. di Disomano, e 18 migl. a gicc. di Fironze.

Comecché nella contrada possedesse latifondi la famiglia Finighelli e la mensa vescovile di Firenze, con tuttociò l'origine di questo paese convertito in castello non e più antica del 1324 quando la Rep. Fior. lo fece circondare di mura e munire di quattro torri per tenere in freno specialmente i conti Guidi del ramo di quelli di Battifolle e di Gattaja. — Ha due sole porte, uua a lev., l'altra a pon. disese entrambe da altre due torri, ora mozze. — Ved. Ampinana (Gio. Villani, Cronica Lib. IX cap. 174, e Mercenoase DI COPPO STEPARI, Stor. Fior. Cap. 259).

E di figura parallelepippeda a similitudiue delle Terre che intorno a quell'età la Rep. faceva edificare nel Mugello, nel Val-d'Arno di sopra, e nell'Alpe Fiorentina. Del resto ha nel centro una piazza regolare, ed è al di sotto del suo colle il ponte omonimo che cavalca la fiumana della Sieve. — Il territorio di Vicchio è fiancheggiato a lev. e pon. dai contrafforti che scendono dell'Appennino di Belforte, il quale emerge al suo sett.-grec., mentre di fronte a ostro si alza sulla destra

della Sieve il Monte-Giovi.

Cotesto paese piccolo nel secolo XIV, era allora da poca gente abitato, al seguo che non faceva cura, mentre adesso non solo è pieno di terrazzani, e di buone abitazioni fornito, ma ancora la sua chiesa falla cura ed ampliata, nel 1830 da Mons. Minucci Arcivescovo di Firenze fu consacrata e dichiarata plebana, staccandola dal piviere di S. Cassiano in Padule, trasportando in essa gli onori della soppressa pieve di S. Stefano in Botena, che era di giuspadronato della mensa arcivescovile.

Infatti molto tempo dopo l'edificazione di Vicchio la sua chiesa di S. Gio. Baltista uffiziavasi da un semplice cappellano che poi divenne curato amovibile, e la cui giurisdizione fu limitata al solo castello fino dopo la metà del sec. XVI. - Il Massi nell' opera sua dei Sigilli antichi ne illustrò uno appartenuto alla Comunità di Picchio e Rostolena, stata riunita fino da quando le Rep. Fior, fece innalzare le mura di Viccbio dopo aver atterrata la sovrastante rocca di Rostolena dei conti Guidi. Il qual vero tovasi confermato dallo Statuto fiorentino del 1415, e da quelli parziali del Comune di Vicchio e Rostolena, non trovandosi le curi di Vicchio registrata se non che con Reso lena tampoco nella statistica del 1551.

Sino al secolo XVI fuori del castello di

Vicchio sulla strada maestra esistè uno spedaletto con oratorio dedicato a S. Ivone.

Anche la potesteria di Vicchio soppressa nel 1838 esisteva da vari secoli, ed estendeva la sua giurisdizione sopra 23 popoli, quanti a un di presso ne conta ora la Comunità di Vicchio, i quali tutti insieme nel 1551 ascendevano a 1002 famiglie con 5320 abit. — Ped. il Quanzo in tine dell' Articolo. Ma ciò che onora principalmente la Terra di Vicchio è di essere patria di diverse famiglie illustri, e di uomini celebri, specialmente nelle Belle Arti, il primo dei quali fu il Beato Gio. Angelico da Fiesole, al secolo Santi Rosini, frate Domenicano e pittore insigne che figurò nella prima metà del secolo XV, vero Guido per quella età, diceva il Lanzi, non solo per le bellezze onde adornava i volti dei Santi o degli Angeli, ma anche per la soavità dei colori.

MOVIMENTO della Popolazione della TERRA, già CASTEL DI VICCHIO a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анио |     | feinm. |            | femm. | coniugati<br>dei<br>due sessi | ecclesiast.<br>dei<br>due sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalītā<br>della<br>Popolaz. |
|------|-----|--------|------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1551 | _   | _      |            | _     | _                             | -                               | 66                          | 303                           |
| 1745 | 36  | 31     | <b>y</b> 5 | 81    | 40                            | 5                               | 58                          | 288                           |
| 1833 | 177 | 184    | 136        | 127   | 448                           | 4                               | 218                         | 1076                          |
| 1840 | 174 | 178    | 185        | 191   | 407                           | o 1                             | 233                         | 1145                          |
| 1843 | 183 | 191    | 178        | 194   | 44 t                          | 10                              | 245                         | 1197                          |

Comunità di Vicchio. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 43244 quadr. agrarj, dei quali 1191 quadr. 2010 presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade.

Nel 1833 vi abitavano 9004 individui, a proporzione di circa 172 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con i territori di 4 Comunità. Dirimpetto a ostro si tocca con quella del Pontassieve, a partire dal Ponte alla Moscia presso la confluenza di questo torr. in Sieve, e di là per il poggio di Capraja si dirige per Crocerossa sul crine di Monte-Giovi. Ivi cessa la Com. del Pontassieve e sottentra quella del Borgo S. Lorenzo, con la quale l'altra di Vicchio fronteggia per una lunga linea, da primo dirimpetto a pon.lib. scendendo il Monte-Giovi per la strada che dal Podere del Cerro va a Monzanello, al di là della quale trova altre vie pedonali lasciando al suo pon. la ch. di Uliveta finchè mediante il torr. Corella scende nella fiumana Sieve che attraversa per entrare nella strada di Sagginale, e di li salire la costa destra dell'Appennino del Mu-

gello passando fra i torr. Elsa e Pesciola, finché a mezza via piega alquanto verso maestr. per entrare nella strada di Vezzano. Di costi rimontando il borro della Corsolla arriva presso la cresta dell'Appennino, che percorre da primo nella direzione di grec., poscia di scir. fino alla sommità del poggio degli Alocchi. Costi sottentra la Com. transappennina di Marradi, con la quale la nostra cisappeunina di Vicchio passa sulla schiena dell' Alpi dette di Vitigliano, fino al poggio delle Fosse. Ivi voltando cammino da lev. a scir. entra col borro del Monte nel fosso di Campigno, col quale risale contr'acqua per arrivare alla confluenza in esso del borro detto di Ca-Martino. Ivi viene a confine la Com. di Dicomano, con la quale rimonta verso ostro il borro predetto fino a che ritrova il giogo dell'Appennino al così detto Prato di Marzo. A partire da cotesta sommità le Com. di Vicchio e di Dicomano fronteggiano per lungo tragitto nella direzione di lib. fino alla Colla della *Croce*, e di la piegando a pon, entrano n**e**l borro di Vitereto, e da questo nell'altro di Rigone per avviarsi con esso nella prima

direzione di lib. nella fiumana della Sieve; la quale serve di limite dirimpetto a grec. alle due Comunità fino al Ponte alla Moscia dove la nostra di Vicchio ritrova il territorio comunitativo del Pontassieve.

Fra i corsi maggiori di acqua che passano, o che rasentano i confini di questa Comunità contasi la Sieve, la quale bagna il suo territorio nella direzione da primo di pou. a lev., poscia di maestr. a scir., fino sotto Dicomano, dove la Sieve accoglie alla sua sinistra il torr. Moscia.

Spettano ai più copiosi influenti di cotesta Comunità i torr. Pesciola, Muccione, Arsella e Botena, i quali raccolgono le acque del superiore Appennino di Belforte, che può dirsi la sommità più alta di questo territorio, cui succede dal lato opposto, cioè a ostro di Vicchio, quella di Monte Giovi calcolata br. 1677 4/2 superiore al livello del mare Mediterraneo.

Non meno di tre ponti attraversano la Sieve dentro i contini territoriali di Vicchio, il più basso de'quali è presso Dicomano, ed il più alto dirimpetto a Vicchio davanti a Monte-Sassi, il qual' ultimo su edificato per deliberazione satta dalla Signoria di Firenze li 9 sebbrajo del 295, dalla quale si appren de, che a costruire quel ponte sulla Sieve si erano obbligati diversi maestri scarpellini, ma che mentre vi si lavorava, cadde un arco, donde quei cottimanti presero il pretesto di non voler continuare a sabbricarlo, ma il governo trovò presto il mezzo di costringerveli. — (Gave, Curteggio inedito di artisti. Vol. I. Appendice II.)

Fra le strade rotabili che passano per questa Comunità dopo quella provinciale del Mugello tracciata lungo la ripa sinistra della Sieve, vi sono le vie comunitative che entrano in Vicchio, oltre le due dirette contro la sponda destra dei torr. Muc-

cione e Pesciola per salire alla pieve di S. Cassiano in Padule ed al villaggio di Molazzano.

La chiesa di S. Gio. Battista a Vicchio nel secolo XVI non era ancora parrocchia.

Alla medesima dopo la metà del secolo XVIII (1773) fu riunita la cura di S. Ginsto a Moute-Sassi, finche la chiesa di Vicchio edificata più grande nel 1830 su consagrata da Mons. Minucci attuale Arcive-scovo di Firenze nell'atto che la dichiaro plebana in luogo della pieve soppressa di S. Stefano in Botena. Inuauzi cotesta epoca la cura di Vicchio era soggetta alla pieve di S. Cassiano in Padule, mentre l'altra di Monte-Sassi dipendeva dalla pieve di S. Martino a Scopeto. — Ved. Monte-Sassi.

Attualmente le parrocchie suffragance della ch. plebana di Vicchio sono sei, cine; 1. S. Lorenzo a Villore; 2. S. Bartolommeo a Farneto; 3. S. Cristolano a Casole; 4. S. Maria a Rostolena; 5. S. Alessandro a Vitigliano; 6. e S. Michele a Ripecanina con l'annesso di S. Maria a Farneto.

Il podestà di Vicchio su soppresso dalla legge del 2 agosto 1838, e la sua giuris-lizione civile riunita alla potesteria del Borgo S. Lorenzo.

In Vicchio si tiene un mercato settimanale concesso dalla Rep. Fior. fino dal 1477. Esso ha luogo nel giorno di giovedì, e convertesi in una grossa fiera di bestiami nell' ultimo mercoledi del mese di agosto.

La Comunità mantiene un medico, un chirurgo ed un maestro di scuola.

Il giusdicente attuale di Vicchio risiede al Borgo S. Lorenzo dove sono pure la Cancelleria comunitativa, l'ingegnere di Circondario, e l'uffizio per l'esazione del Registro. — La Conservazione delle Ipoteche ed il suo tribunale di Prima istanza si trovano in Firenze.

#### QUADRO della Popolasione della Canunita' di Ficcuto a cinque epoche diverse

| mpestri                   | S. Romolo, Rettoria       | Telli                                 | 319      | 262    | 304  | 309  | 303  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|------|------|
| sole                      | S. Cristofano, Idem       | Ē.                                    | 104      | 100    | 206  |      | 219  |
| lle con Fostia            | SS. Donnino e Pietro,     |                                       | 148      |        | '.   | ''   | 1 .  |
|                           | ldem .                    | 1 B                                   | 55       | 178    | 273  | 285  | 284  |
| stio e Fabbrica           | SS. Donato e Maria, Id.   | i popoli di questa Comunità           | 150      | 170    | 361  | 380  | 378  |
| rneto                     | S. Bartolommeo, Prioria   |                                       | 303      | 160    |      |      |      |
| ume di Gattaja <i>con</i> | SS. Felicita e Martino,   | ===================================== | 204      | ,      | 1    |      |      |
| Pagliereccio              | Rettoria                  | 🖁                                     | 172      | 20.00  | 544  | 626  | 687  |
| castro                    | S. Gaudenzio, Prioris     | 1 2                                   | 114      | 117    | 811  | 140  | 115  |
| olazzano                  | S. Bartolommeo, Rettor.   | آ ۾                                   | 135      | 152    |      |      | 264  |
| wlule (ia)                | S. Cassinno, Pieve        | l à                                   | 448      | 603    | 839  | 867  | 872  |
| eterno                    | S. Donato, Prioria        |                                       | 105      | 79     | 103  | 100  | 879  |
| -maggiore con Mon-        | SS. Pietro e Jacopo, Ret- | [ <u>\$</u>                           | 126      | 140    |      | ı .  |      |
| taulo                     | toria                     | 1                                     | 138      | 169    |      | 280  | 262  |
| омојо <i>соп</i> Тогті-   | SS Martino e Niccolò,     | %                                     | 66       | i -    | l    |      |      |
| cella                     | Idem                      | spettano                              | 23       | 144    | 240  | 219  | 250  |
| .ostolena                 | S. Maria, Idem            | 8,                                    | 303      | 258    | 406  | 401  | 401  |
| ipecanina e Farneto       | S. Michele e S. Maria     |                                       | 167      | 200    | 375  | 373  | 38a  |
| copeto                    | S. Martino, Pieve         | - E                                   | 137      | 18g    | 340  | 377  | 387  |
| lliveta                   | S. Quirico, Rettoria      | 묽                                     | 149      | 148    | 219  |      | 267  |
| cipignano                 | S. Martino, Idem          | Diocesi                               | t 56     | 471    | 558  | 552  | 554  |
| чилато <i>е виой ап-</i>  | S. Maria, SS. Pietro e    | E.                                    | 221      | 1      |      |      |      |
| nessi                     | Andrea, Prioria           | ₽-                                    | 250      | 278    | 443  | 427  | 456  |
|                           |                           | <u>3</u>                              | 136)     |        |      |      |      |
|                           | S. Stefano in Botena in   | Firense                               | (38)     | 0.0    |      |      |      |
| Sussi e Botena            | S. Gio. Battista di Vic-  | 8                                     | 60       | 255    | 1076 | 1145 | 1197 |
|                           | chio e S. Gusto, Pieve    |                                       | 88       | 223    | )    |      |      |
| lilla .                   | S. Donato, Rettoria       | 1                                     | 84       | 108    | 178  | 192  | 176  |
| /illore                   | S. Lorenzo, Rettoria      |                                       | 419      | 355    | 712  | 731  | 731  |
| litigliano .              | S. Alessandro, Idem       |                                       | 136      | :67    | 161  | 145  | 141  |
|                           | Totale A                  | sit. IT.º                             | 5320     | 5530   |      |      |      |
|                           |                           |                                       | <u> </u> | $\sim$ |      |      | 1    |
| Annessi provenienti       | CO191 -                   |                                       |          |        |      |      |      |
| prese nelle Comus         | utà limitrofe             |                                       | . Abit.  | N.º    | 414  | 484  | 480  |
|                           |                           | e                                     |          |        | 200/ | 9373 | 256. |
|                           | 10741                     |                                       | . 1991.  | 27,"   | 9004 | 9373 | 8101 |

VICCHIO DELL' ABATE. - Fed. VIGO L'Assre in Val di Greve.

VICCHIO DEL BAGNO A BIPOLI, -

Fed. VICCAIO DI RIMAGGIO.

VICCHIO DI MONTEFIESOLE. - Ped.

VIOO DE MONTEPERSOUR.

VICCHIO - MAGGIO in Val-di-Greve, già Vico de Zambarde. — Cas. già Cast.

con chiesa parrocchiale (S. Maria) nel paviere di Silano, Com. Giur. e circa 3 migl. a maest. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sopra un poggetto contornato da tre lati dalla fiumana della Greve, mentre dalla parte di grec, passa la strada provinciale Chiantigiana, presso al bivio di quella che viene da S. Martino a Strada.

Si disse questo Vicchio, o Vico de Lam. hardi, per essere appartenuto a de' magnati di contado, onde distinguerlo dall'altro vicino Fico l'Abate del piviere di Campoli, appartenuto agli Abati di Passignano, per cui obbe il nomignolo che tuttora conserva di Vico l'Abate. — Ved. Vico L'Abate.

Al Ficchio Maggio, ossia de' Lambardi, sembra che debbano riferire diverse pergamene della Badia di Passignano nell'Axca. Dipl. Fior. scritte intorno al mille in Vicchio, una delle quali in sett. 957. E un contratto di affitto di beni posti nel piviere di Silano che il nobile Littifredo figlio del lu Adolardo concedeva a terza persona per l'anmua responsione di denari 20 di argento da recarsi nel suo castello di Vicchio. — Anche due altre membrane dell' anno 993, due giugno, e 994, 30 del mese di agosto, fitrono rogate nel castello medesimo di Vicchio. — (loc. cit.)

Con la prima di esse i due fratelli Ubaldo e Guido figliuoli di Walfredo vendettero per il prezzo di soldi 80 di argento a Tenzzo del fu Bernardo la loro porzione di bem pervenntigli da due altri fratelli, Eriberto e Wamido, le quali sostanze, state acquistate dal nobile Littifredo Joro zio, consistevano in due sorti con case poste in luogo Valle (S. Martino a) nel piviere di Silano.

L'altro istrumento del 30 agosto 994 rammenta un Littifredo figlio di altro. Littitredo seniore di sopra nominato.

Arroge che un terzo contratto del nov. 999 ci scuopre qualmente Littifredo del lu Lattifredo aveva per moglie donna finilda, di consenso alla quale egli con quell' atto vende per soldi 30 a diversi fratelli figli di Waltredo alcuni beni posti nel poggio di Pulle presso la chiesa di S. Martino, (loc. cit.) - Fed. VALLE S. MARTINO A) & VERRATTANO IN Val-di-Greve, dove citai un altro istrumento del 12 marzo 1150 scritto in Vicchio de' Lambardi.

La parr. di S. Maria a Vicchio-Maggio nel 1833 noverava 153 individui.

VICCHIO M RIMAGGIO, O DEL PIAT m RIPOLI nel Val-d'Arno fiorentino. — Vill. spicciolato con parr. (S. Lorenzo s Vicchio) nel piviere di S. Pietro a Russia Com. Giur. e circa un migl. a grec. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi presso il Pian di Ripoli fra la base occidentale del monte dell' Incontro e la ripa sinistra dell'Arno un migl. circa a lev. della Badia di Candeli, restando la sua chiesa circa mezzo migh, a pout-lib. di quella

di S. Maria a Quarto.

Porta questo Vicelio il distintivo di Rimaggio da un borro omonimo (Riomaggiore) detto per elisione Rimaggio, utile soprattutto all'arte costi comune de' lavandari, la cui popolazione si e un grafi parte dedicata all'imbianchimento de penni lini che settimanalmente prende e riporta a Firenze. — Ved. Bagno a Ripoli.

I contorni poi di questa contrada sono noti segnalamente per la qualità di una calcarea compatta (albirese dendittico) detta volgarmente paesina, o pietra di Firense che il horro di *Rimaggio* rotola dalle **sovrastanti** pendici del monte dell' Incontro.

La parr. di S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio nel 1833 contava 465. abit.

VICIANO nel Val-d'Arno fiorentino. -Cas. già Cast. con ch. parr. (S. Cristolano) nel piviere di Giogoli, Com. Giur. e circa migl. 1 1/2 a lib. del Galluzzo, Dioc. e Comp. de Firenze.

Risiede in collina lungo la strada provinciale di Volterra che staccasi dalla regia postale romana al Galluzzo per varcare i poggi della Remola, e scendere di la in Pesa.

Se losse provato che in questo Viciano piuttosto che in l'itiano di Val-d'Elsa avese posseduto beni il gran Conte Ugo, si potrebbe attribuire a questa località il piccolo podere situato in Viciano, o l'itiano, che egli fra i molti altri nel 998 donò all**a sua** Badia di Marturi sopra Poggibonsi.

Meno dubbio è l'altro documento del 4 nov. 1040, pubblicato dal Camici nella sua Opera de' March, e Duchi di To**scana,** in cui si tratta della ricea dotazione fatta all'altare di S. Gio. Evaugelista nella piese maggiere di S. Reperata di Firenze dal cenonico Rolando figlio del lu Gottifredo e proposto del capitolo fiorentino; al qualaltare oltre le altre sostanze assegno il pdronato della chiesa di S. Cristofano a Vi ciano con tutti i beni di suclo, case e com dominicali che per eredità gli appartenevano nei pivieri di S. Reparata a Firenze, di S. Maria all' Antella, di S. Maria all' Impruneta e di S. Alessandro a Giogoli, nell'ultimo de'quali si rammentano i predi situati a Murignolle, a Viciano ed in altri luoghi, eccettuando da quella donazione un possesso che Rodilando suo zio aveva oppignorato al di lui padre Gottisredo, a condizione di dovere mantenere col srutto di quei beni i poveri passeggeri che sosero venuti nell'ospedale sondato in Firenze dal detto Gottisredo presso il Duomo di S. Giovanni.

La parr. di S. Cristofano a Viciano nel 1833 contava 220 abit.

VICIO-MAGGIO, o VICO-MAGGIORE in Val di-Chiana, già Vicione Maggio per distinguerlo dal suo vicino Vicione Picco-lo, ossia dal castello e pieve di Battifolle. Da questo Vicio Maggio ha preso il nomignolo l'antica parr. di S. Martino nel piviere di Battifolle, ossia di Vicione Picco-lo, Com. e circa 3 migl. a grec. di Civitella, Giur. Dioc e Comp. di Arezzo.

Risiede il Vicio-Maggio in poggio fra Civitella e Vicio Piccolo, a pon. della Chiusa de Monaci, ed a maestr. del torr. Loti che scorre alla base di quel colle.

Fu rogato nella villa di Vicione maggiore, allora sotto il piviere del Toppo, un istrumento della cattedrale d'Arczzo del nov. 1024 riportato nelle lettere critiche storiche di un anonimo aretino (pag. 12.)

Rispetto alla storia di cotesti due Vicioni Maggiore e Piccolo, vedasi l'Art. Batti-

La parr. di S. Martino a Vicio-Maggio nel 1833 aveva 670 abit.

VICIO, o VICIONE PICCOLO. — Fed. BATTIFOLLE nella Val-di-Chiana.

VICO DI VAL-D' ELSA, già Vico-Fro-RENTINO. — Castello circondato di mura con due porte e due chiese parrocchiali (S. Andrea Prepositura, e S. Angelo in S. Salvatore a Vico) nel piviere di S. Appiano, Com. e circa 4 migl. a lib. di Barberino di Val-d'Elsa, Giur. di Poggibonsi, Dioc. e Comp. di Firenze.

È posto sopra un poggetto alla destra dell'Elsa, circa 320. br. sopra il livello del mare Mediterranco, poco distante dalla strada Traversa postale Livornese, la quale passa al suo lib. lungo la ripa destra della siumana Elsa. Schbene la collina su cui Vico risiede sia intorno al paese scoscesa, pure dalla parte di grec. vi si entra per una bella porta torrita con le armi Torrigiani e Guidacci, mediante una strada rotabile. Così dal lato di scir. si scende per l'altra porta che guida sulla strada Traversa postale Livornese.

Si disse Vico-Fiorentino per distinguerlo dal Vico-Pisano e dai molti altri Vici, e Vicchi sparsi per la Toscana Granducale.

Quando cotesto castello sosse murato, o piuttoste rimurato dalla Rep. Fior., per ora lo ignoro; so bene che sino dal principio del secolo XII esisteva costà in Vico un castellano, tostoché fra i testimoni sirmati al Lodo pronunziato in Poggibonsi li 6 giugno del 1203, rispetto alla demarcazione de' confini ed altri diritti fra il territorio siorentino e quello senese, vi si trova fra gli altri nomi quello di Strusaldo di Belincione, che ivi si qualifica castellano di Vico.

Quindi dopo la metà del secolo XIII assisterono al sinodo fiorentino, di aprile del 1286, i parrochi delle chiese di S. Andrea e di S. Salvadore a Vico.

Rispetto alla storia di Vico-Fiorentino essa non presenta gran cose, nè si può con sicurezza accertare, che a questo *Vico* riferire volcsse il Pont. Alessandro III, allorchè mediante bolla del 29 aprile 1176 confermò alla Badia Fiorentina il castello di Vico col suo distretto, le sue chiese e loro pertinenze donate da Bonisazio sratello di Benedetto stato abate di detta Badia; e più le decime ad esse chiese spettanti state concesse alla Badia medesima dal vescovo fiorentino. — Nè tampoco fu onorevole per quei terrazzani quanto acrisse l'Ammirato nelle sue storie fiorentine sotto l'anno 1479, cioè al tempo della guerra mossa ai Fiorentini dal Pont. Sisto IV e dall'Aragonese re di Napoli: quando dice, che i nemici entrati per la Val-d'Elsa a di 11 settembre presero Certaldo che posero a sacco ed abbruciarono; e che nel di seguente s'impadronirono del castello di Vico a patti, più per difetto de' terrazzani che de' soldati.

In seguito acquistarono grandi tenute in cotesta contrada due antiche nobili famiglie toscane, la Bonsignori di Siena, e la Guidacci di Firenze. Dalla prima la tenuta di Vico è passata per donne nella casa Brancadori pure di Siena e dalla seconda nei March. Torrigiani di Firenze, che sono ancora i patroni delle due chiese parrocchiali.

Esiste nella casa signorile de' Bonsignori, ora Brancadori, dentro Vico una cappellina ben conservati e dipinta a fresco in tutte le sue pareti da Giovanni da S. Giovanni.

Le parrocchie di Vico anticamente erano tre, e tutte dentro il castello, spettanti al piviere di S. Appiano, cioè, il priorato di S. Andrea, ora prepositura, la chiesa di S. Salvatore riunita alla seguente di S. Angelo a Vico, oltre uno spedaletto che su intitolato a S. Maria a Vico.

La prepositura di S. Andrea a Vico nel 1833 noverava 212 abit.

La cura di S. Augelo in S. Salvatore a Vico nell'anno stesso aveva 196 popolani.

VICO L'ABATE nella Val-di-Greve. — Cas. con ch. parr. (S. Angelo) nel piviere di Campoli, Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi sulla ripa sinistra della Greve a confine mediante cotesta fiumano col distretto di Vicchio Maggio, il cui castelletto resta al suo grec. circa migl. 1 4/2, mentre a pon. ha di fronte il popolo della pieve di Campoli, a ostro quello di Luciano e dal lato di sett. la parr. di Novole, o Novoli.

Porta il distintivo di Vico l'Abate per non confonderlo, come dissi, con l'altro vicino Vicchio-Maggio, già Vico de Lambardi, il primo de'quali, appartenne per molto tempo agli Abati della vicina Badia di Passignano. — Fra i documenti spettanti a cotesto Vico l'Abate ne citerò uno scritto in Firenze nel luglio del 1094 relativo ad una donazione di beni fatta all' Abate e monaci di Passignano dal prete Pietro figlio di Teuzzo di tuttociò che egli possedeva nei pivieri di S. Cresci a Monte Ficalle, o Fioralle e di S. Pietro a Cintoja, oltre il luogo di Vico. - Fu poi rogato in cotesto Fico un altro istrumento dell'aprile 1096, col quale tre fratelli figli del fu Giovanni donarono all'Abate di Passignano per il suo monastero un pezzo di terra posto presso Novole.

All'Art. Mucciana, o Mucciano in Valdi-Pesa su citato un terzo istrumento, del marzo 1100, rogato in Vicchio, o Vico dell'Abate, giudicaria siorentina.

La parr. di S. Angelo a Vico l' Abate nel 1833 noverava 227 abit.

VICO D'ARBIA nella Val-di-Arbia. — Cis. con ch. parr. (S. Pietro) cui fu annessa la cura di S. Bartolommeo a Monte-Chiaro, la prima nel vicariato foranco del Bozzone,

Com. e Giur. del Castelnuovo Berardenga; la seconda nella Com. del Terzo di S. Martino. Giur. Dioc. Comp. e circa 4 migl. a lev. di Siena.

La cura di Monte-Chiaro, sul di cui colle sorge attualmente una graziosa villa signorile della nobile famiglia Biauchi di Siena, fu riunita a quella di Vico d'Arbia fino dal 1495, ed ivi sino dal 1371 per ordine della Signoria di Siena fu edificata una torre.

La contrada con la chiesa di Pico d' Arbia si trova sopra una collina, la di cui base orientale è lambita dalle acque dell'Arbia, ed è circa mezzo migl. a ostro di Monte-Chiaro lungo la strada regia di Arezzo a Siena, nè molto lungi dai campi famosi di Monte-Aperto.

Cotesto Pico d'Arbia è nominato fino dal 1224 in una membrana dell'Opera del Duomo di Siena (N.º 984), dalla quale si rileva, che la chiesa di S. Pietro a Vico d'Arbia sino d'allora era di giuspadronato del capitolo di quella cattedrale, talchè conserva costà il nome di bosco ai canonici una bellissima foresta vicina a Vico d'Arbia.

Li parr. di S. Pietro a Vico d'Arbia nel 1833 noverava 253 individui. — Ped. Annia (Vico d').

Pico Asulani nella Valle del Serchio, attualmente S. Pietro a Pico. — Contrada con chiesa prioria, stata sotto il pievanato maggiore, ora sotto quello di Lammari, nella Com. Giur. Di c. Duc. e circa due migl. a sett. di Lucca,

Risiede in pianura lungo la strada postale de'Bagni di Lucca tracciata presso la ripa sinistra del Serchio.

All' Art. Asuran (Vico) su detto, che la chiesa di S. Pietro a Vico nel secolo X era stata violata e demolita dai Pagani, sicome apparisce da un istrumento del 10 aprile 940 pubblicato nel T. V. P. III delle Memorie lucchesi, col quale Corrado Vesc. di Lucca allivellò i beni della ch. di S. Pietro sita loco Asulari, que a Dei judicio a gens (sie) Paganorum demolita esse videtur, e ciò a savore di Beraldo figlinolo del su Peraldo, che l'erudito Abate Barsocchini suppone sia stato il primo stipite della nobile samiglia lucchese de' Porcaresi.

La parr. di S. Pietro a Vico nel 1832 contava una popolazione di 1161 abit.

Vico Auserissola. — Ved. Auseressa, e Vico-Pisano nel Val-d'Arno pisano.

VICO-BELLO in Val d'Arbia. — Con-

trada e collina omonima dove su uno dei popoli del Terzo di Città (S. Michele) attualmente riunito alla cura suburbana dell' Osservanza, nella Giur. Dioc. Comp. e appena due migl. a grec. di Siena.

Bolgione e Riluogo, sopra la quale sorge la regina delle ville sanesi denominata Vico Bello de' marchesi Chigi, architettura del celebre Baldassarre Peruzzi modernamente abbellita dall'attuale March. Angelo Chigi. Più ordini di muraglic formano altrettante terrazze ornate di giardini, di pomarje di boschetti che da ogni lato presentano vaghi e variati colpi di vista. Qui morì nel 1557 il valoreso capitano Deifobo Pieri che fu costante difensore della patria libertà nell'ultimo assedio di Siena.

Si ha memoria di questo Vico-Bello, già detto Vico Alto, fino dal secolo XIII quando costì vi era un monustero di suore, abolito due secoli dopo dal Pont. Pio II.

Importante per la storia mi parve una notizia dataci da una membrana dell' Arch. Dipl. di Siena del 1293, relativamente alla compensazione che il governo di quella città assegnò alle recluse di S. Michele a Vico per i danni sofferti rispetto agli scavi esequiti in quel poggio fino alla profondità di 30 br. per raccogliera da quei stillicidi le acque per le fonti di Siena. Da ciò probabilmente derivò la taccia data in quel tempo dall' Alighieri nel Canto XIII del suo Purgatorio ai Senesi, che cercassero allora la vena dell' Acqua-Diana, allorchè cantava:

Più di speranza ch'a trovar la Diana.

VICO (S. CASSIANO A) nella Valle del Serchio. — Ved. Cassiano (S.) A Vico. Vico Elingo. — Ved. Marlia.

VICO-FARO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Ved. Fano (Vico), al quale Art. si potrebbero aggiungere due documenti lucchesi, se non riferissero al Vico di Fiano nella Com. di Pescaglia sul Serchio. Tale è uno del 17 maggio 882, col quale Gherardo vescovo di Lucca affittò a Cunerado figlio del su Causeramo abitante in loco Alfiano (presso il Vico di Fiano nella Valle del Serchio) la chiesa e beni di S. Angelo a Corsanico con altre case masserizie e dominicali situate nel piano orientale di Lucca, a Cigoli e nelle vallecole di

Camajore e di Vallecchia; per i quali beni il detto Cunerado insieme con due figli suoi, Periteo e Raroano (sic) promisero retribuire l'annuo censo di 9 denari d'argento. Il secondo istrumento del 21 agosto 887 riferisce ad altra enfiteusi di beni spettanti alla pieve di Sovigliana sulla fiumana Cascina fatta dal vescovo Gherardo di Lucca a favore dello stesso Cunerado figlio del fu Causeramo. — (Mamon. Lucca. T. V. P. II.) — Ved. Funo, e Soriguana.

VICO-FERALDI in Val-di-Sieve. — Cas. con chiesa parr. (S. Maria) nel piviere di Acone, Com. Giur. e circa 7 migl. a sett. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in poggio sulla pendice australe del Monte-Giovi fra la ripa destra della Sieve, e quella sinistra del torr. Argomenna. Ebbe signoria in questo Vico fino dal secolo XIII la celebre famiglia fiorentina de' Cerchi. — In seguito vi acquistò poderi l'altra potentissima schiatta degli Adimari, siccome lo dà a conoscere fra le altre una membrana del 12 maggio 1376 scritta nel popolo di S. Maria a Vico-Feraldi esistente fra le carte dell'Arch. Gen. de' contratti in Firenze, ora nell' Arch. Diol. Fior.

La parr. di S. Maria a Vico-Feraldi nel 1833 aveva 130 ahit.

VICO-FIORENTINO. — Ved. Vico di Val-d'Elsa.

Lucca presso S. Puolo e Treponzio. — Ved. Gorgo (S. Paolo in) dove dissi, che in sì gran distanza di età sarebbe inutile il volere rintracciare da qual Gundualdo prendesse il nome il vico predetto, tanto più che oltre il medico Gundualdo che nell'anno 767 lasciò al suo Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja una sua corte posta sull'Ozzeri nei confini di Lucca, a quella stessa età viveva altro nobile lucchese di nome Gundualdo, cognato di S. Walfredo pisano, e fondatore insieme con esso nel 754 del Mon. di S. Pietro a Palazzuolo presso Monteverdi.

Anche in un terzo istrumento del 24 gennajo 793 edito dal Muratori (Ant. M. Aevi, Diss. 65) si rammentano i padronati del monastero, ossia oratorio di S. Maria in Gurgite, e quello di S. Pietro, fondati entrambi poco innanzi nel Vico Gundualdo, dove fu la casa di abitazione dei fratelli del donatori diacono Sassimondo figlio di Gumperto ecc.

VICO-LAGNA, o VICOLAGNA nella Valdi-Sieve. — Cas. con ch. parr. (S. Stefano) nel piviere, Com. Giur. e appena due migl. a sett.-maestr. di Dicomano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in collina sulla ripa sinistra del torr. San-Godenzo a cavaliere della strada regia Forlivese. — Nel popolo di Vicolagna evvi la villa signorile della casa Vivaj di Dicomano situata sopra una collina denominata il Vivajo, dalla quale facilmente quei signori presero il cognome che portano.

La parr. di S. Stefano a Vico-Lagna nel 1833 contava 289 popolani.

VICO DE' LAMBARUI. - Ved. VICCHIO-Maccio in Val di Greve.

VICO DI MONTEFIESOLE in Val-di-Sieve. — Cas. la cui ch. parr. di S. Niccolo a Vico, già di giuspadronalo della mensa di Firenze, su riunita alla cura di S. Lucia a Pievecchia nel piviere di Monte-Fiesole, Com.Giur. e circa due migl. a sett. del Ponlassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sulle pendici orientali del Monte Fiesole, propagine australe del Monte-Giovi s pra il ponte rotto di Vico che attraversava la Sieve, presso la magnifica villa Gondi di Grignano, che fu de' Marzi-Medici, ereditata lorse da un vescovo fiorentino di quest'ul-

tima prosapia.

E sempre dubbio, se al Grignano de'Gondi in Val-di-Sieve, o al Grignano in Val di Pesa, debba riferirsi un atto di procura scritto in *Grignano* li 15 marzo del 1528, col quale donna Diana di Monfort contessa di Griguano costitui in suoi procuratori e rappresentanti in Francia Antonio e Giovanni Signori di Tournon ad oggetto di prestare giuramento di fedeltà a Francesco I re di Francia, dove si sa che Antonio di Leonardo della famiglia Gondi di Firenze, vivente intorno a quell'epoca, fu Pari e Maresciallo di Francia, e che, sobbene in età avanzata, nel 1516 si moritò a donna Maria Caterina figlia di Mons. Pierrault governatore dei figli del rè. — (Corninelli, Storia della Casa Gondi Vol. I. Tavolu genealogica). — Ved. PIEVECCHIA.

VICO-PANCELLORO nella Val-di-Lima. — Ved. Pancellorum (Vico).

VICO-PELAGO nella Valle del Serchio Lucchese. - Vill. con pieve antica (S. Giorgio) nella Com. Giur. Dioc. Duc. e circa due migl. a ostro di Lucca.

Trovasi sull'ultime pendici sett. del Mon-

te di S. Giuliano, o Pisano, presso la ripa sinistra del canale, già fiume Ozzeri, fra Pontelello, S. Ambrogio di Massa-Pisana, e Poggiolo.

Il distintivo di Pelago dato a questo Fico indurrebbe a credere che la pianura circostante fosse stata un tempo sommersa dalle acque del Serchio, o più facilmente da quelle dell'Ozzeri.

Di questo luogo di Vico-Pelago è fatta menzione in varie membrane dei secoli VIII, IX c X pubblicate nei Vol. V P. II e III delle Memoair Lucchest.

Con la prima di esse del 9 agosto 798 un maestro muratore residente in Lucca, ma di origine transpadano, prese a mutuo 15 soldi oppignorando a sicurezza del mutuante una vigna che lo stesso muratore possedeva nel luogo di Bolgari, ed un pezzo di terra situato in Vico-Pelago.

Anche uu istrumento scritto parimente in Lucca li 17 dicembre dell'829 ranimenta una vigna posta in luogo di *Bolgari* presso Vico-Pelago che allora su data a socio da Pietro Vescovo di Lucca.

Rammenta finalmente la chiesa parrocchiale di S. Giorgio a Vico-Pelago una pergamena dell' 8 fe! b. 939 relativa ad una permuta di beni fra Corrado Vesc. di Lucca rappresentante la chiesa di S. Frediano e la pieve di S. Pietro di Vorno da una parte, e Gherardo del fu Domenico dall'altra parte, il quale ricevé per interesse della primi due pezzi di terra posti in Sorbano e per conto della pieve una vigna posta in Vico-Pelago in luogo detto alla Pergola con un orto situato nello stesso Vico-Pelago presso la chiesa di S. Giorgio.

Nel 1179, 22 novembre, il pievano di Vico-Pelago assiste ad una convenzione sabilita nella ch. di S. Pietro a Vico fra Guglielmo Vesc. di Lucca, Ugo Fieschi conte di Lavagna e Cunimondo del C. Ugolinello di Castelvecchio ia Garfagnana. — Fel.

Asulani (Fico).

La pieve di S. Giorgio a Vico-Pelugo nel 1260 contava due cure suffragance, ed un monastero di donne, cioè, le chiese di S. Stefano al Poggiolo, S. Andrea a Gattujola, ed il Mon. di S. Maria a Gattajola ; in 🤛 guito fu unita allo stesso piviere la cura di S. Maria a Pontetetto.

I contorni di cotesto piviere sono risi deliziosi da nobili resedje ville signorili fra le quali campeggia quella di Gattajola della urbil famiglia lucchese Montecatini. Anche in Vico-Pelago esiste un palazzo di campagna posseduto attualmente dal R. Collegio Carlo-Lodovico di Lucca per uso di villeggiatura di quegli alunni.

La parr. plebana di S. Giorgio a Vico-Pelago nell'anno 1832 contava 160 abi-

tenti.

VICO-PETROSO, a SOLAJO nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Vico con ch. parr. (S. Pietro) detto anche S. Pietro in Vincio dal torr. Pincio e dall'antico Cas. omonimo, alla quale parrocchia su annessa la soppressa cura di Gugliano, nella Com. di Porta Lucchese, Giur., Dioc. e circa migl. due e meszo a pon. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Sono due popolose borgate, Vico-Petroso e Solajo, attraversate dalla strada regia postale di Lucca fra il borgo delle Fornaci, la villa de' signori Forteguerri di Pistoja ed il colle delizioso su cui risiede il convento di Giaccherino.

Del sinonimo di Petroso dato a questo Vico non saprei indicare altra derivazione se non quella dei massi di macigno che avvicinano i colli sopra il borgo di Vico Petroso, e delle pietre del sovrastante poggio di Gugliano, che si scavavano costì anche innanzi il 1163, quando l'Opera di S. Jacopo di Pistoja ne ottenne il fitto, e poi nel 1192 la compra dal suo proprietario. — Ved. Gugliano sul Vincio.

Sino dal secolo XIV, se non anche inmanzi possedevano in questo Vico-Petroso i Cancellieri di Pistoja, uno de' quali, Francesco del su Bartolommeo, nel 10 sebb. 1357 vendè per 30 siorini d'oro 4 pezzi di terra posti in luogo detto S. Pietro a Vico-Petroso presso Monticelli. — (Angn. Diel. Fion. Carte dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

Rispetto poi all'altra borgata, già comunello di Soluto, rinvio il lettore all'Art. Scaluat, o Scalunco dove esternai il dubbio che transitasse di costà nel 17 genn. dell'854 l'Imp. Lottario I, quando segnò un diploma nel luogo di Scalarico, territorio pistojese. — Comunque sia, in cotesta borgata di Solajo sul Pincio possedevano i conti Guidi fino dal sec. XI, ed un istrumento dell'aprile 1034, pubblicato dal Camici nella Continuazione dei Marchesi di Toscana, rammenta fra gli altri beni donati alla cattedrale di Pistoja dai conti Tegrimo e Guido,

che furono figli di altro conte Guido, un podere posto in loco Solari, ora Solajo.

La chiesa di S. Pietro in Vincio o a Vico-Petroso con l'annesso di Gugliano nel 1833 noverava 729 abit., 84 dei quali entravano nella Com. di Porta al Borgo.

VICO-PISANO, già Vico Auserissola nel Val-d'Arno pisano. — Terra murata con rocca e pieve antica (S. Maria e S. Giovanni) capoluogo di Com. e di Giur.

nella Dioc. e Comp. di Pisa.

Trovasi sopra un risalto estremo del Monte-Pisano dal lato del suo scir. e circa cento br. sopra il livello del mare Mediterraneo, a cavaliere dell'emissario della vecchia Seressa, dalla quale probabilmente acquistò il vocabolo di Vico Auserissola, poi semplicemente quello generico di Vico innanzi che vi si aggiungesse lo specifico che conserva tuttora di Vico-Pisano.

Infatti riferiscono a questo Vico varie membrane degli archivi Arciv. di Pisa e di Lucca, oltre una del capitolo di Arezzo, alcune delle quali furono pubblicate dal Muratori. Spetta alla prima di esse un istrumento del 4 marzo 934 scritto in Pisa, col quale Zanobi vescovo pisano investi il sacerdote Giovanni della pieve di S. Maria e S. Gio. sita loco et finibus Vicho. — E della provenienza medesima un secondo istrumento rogato in Pisa li 8 di ott. 961, col quale il vescovo Grimaldo diede ad enfiteusi al prete Tachiperto per l'annuo censo di 12 denari cinque poderi con case nei confini ivi designati, i quali beni si dissero situati nel distretto di Auserissola (Seressa) cioè in loco et finibus. Auserissolu. — (Murat. Ant. M. Aevi T. III.)

Anche una membraua inedita del 1010 esistente nell'Arch. del capitolo di Pisa fu scritta in loco, et finibus, ac castello illo qui dicitur Auserissola.

All'Art. Ausenessa (Auserissola,) citai una pergamena del 30 gennaio 1053 rogata in loco, et finibus Vico Auserissolu prope ipso castello, nella quale per avventura è indicata la situazione del Vico Auserissola all'occasione, cioè, di segnalare i confini di un podere posto in monte infra castello illo qui dicitur Vico Auserissola.

Dell' Arch. poi Arciv. di Lucca il Muratori estrasse, e nelle Antichità Estensi pubblicò, altri due istrumenti, uno dei quali del 1011, e l'altro del 9 luglio 1017, scritti nella chiesa di S. Maria presso il Cast. di Vico poco lungi dall' Arno, dove sono rammentati i luoghi di Anghio, di Ciscano
(o Cisano), di Auserissola e della ch. di
S. Maria sul poggio del Cast. omonimo
vicino al fiome Arno, il tutto stato venduto
nel luogo detto Vico Auserissola dal March
Adalberto tiglio del fu Oberto e nipote del fu
March. Adalberto ad Ugo figlio che fu del
conte Ugo.

Nella stessa contrada del Vico Auserissola possedeva pure dei bem la mensa vescovile di Lucca, siecome apparisce da un placito del di 8 luglio 1068 tenuto in detta città, dalla contessa Beatrice marchesa di Toscana, — (Fiorentini, Memorie della grun contessa Mutilda.)

Come poi andassero le bisogna di colesta signoria si può dedurre dai fatti seguenti: quando cios un altro March. Alberto figlio del fu Obizzo forse il nipote del March. Adalberto del 1011; nel 3 sebbr. del 1061, stando in Casal-Maggiore di Lombardia, donò al Mon. di Marturi sopra Poggibonsi fra gli altri beni quelli posti in Cisano e in *Vico* nel contado di Pisa ; i quali beni poi, mediante atto di transazione del 1 sett. 1 129, rogato in Casole nella pieve di S. Maria, Rodolfo abate di quella Badia rinunziò a Ruggeri arcivescovo di Pisa per la sua mensa, dove fra i possessi ceduti in cambio vi erano quelli che il Mon. di Marturi possedeva per parte del March. Oberto (.41berto, infra castrum de Vico, qui dicitur Auserissola, tam infra, quam et de foris, et in Cisano, tam infra ipsam villam, quam et de foris, et in curte ejus, etc. - (Mu-BAT. Antiq. M. Aevi T. III.)

Da quell'anno in poi gli Arcivescovi di Pisa avendo acquistato oltre il dominio spirituale anche il temporale sopra cotesto Vico e suo distretto, ottennero dall'Imp. Corrado II, nel 1138, un favorevole privilegio che confermava alla mensa archiepiscopale pisana il Placito e il Fodro del Vico Auserissola, quello di S. Giovanni alla Vena ed altri. Ciò forse diede origine ad una lite fra il Comune e consoli di Fico con Villano arcivescovo di Pisa, appellando ni tribunali di questa città. Nella quale i giudici con sentenza del 31 dicembre 1156 decisero che l'Arcivescovo fosse messo al possesso di tutti i diritti dipendenti dal Placito di Fico. La stessa sentenza venne poi corroborata non solo dall'Imp. Federigo I, allorche con privilegio del 1178 confermo agli Arcivescovi di Pisa il fodro col plucito di Vico Auserissola, ma ancora dagli Anziani del governo pisano che promisero difendere alla mensa medesima il possesso temporale del luogo contrastato.

Ma il Comune di Vico non sembrò soddislatto di cotale misura, tostoche nel 1236
il potestà Uguccio da Caprona ed i consoli
di Vico-Pisano avendo rinnovato lite a cagione della torre di Vico contro Vitale arcivescovo di Pisa, questi reclamò al Pont. Gregorio IX, il quale con breve dato in Laterano li 26 ottobre del 1237 commise la decisione della causa all'abate del Mon. di
Marturi (Poggibonsi) ed al proposto della
pieve di S. Gimignano. — (Marturi, Histor. Eccl. Pis. T. I in Append.)

Che poi il Cast. di Vico fosse presidiato dalle truppe della Rep. di Pisa non ne lascia dubbio il fatto ivi accaduto nel 1275, quando l'infelice conte Ugolino della Gherardesca, un anno dopo essere stato esiliato da Pisa, messosi alla testa di soldatesche addette alia lega guelfa toscana, composta più che altro di milizie de' Fiorentini e Lucchesi, corse a devastare i confini orientali del contado di Pisa, disfacendo Montecchio e mettendo a ruba il puese intorno a Vico-Pisano. Auche meglio lo dichiara lo Statuto di Pisa del 1285, appellato comunenente il Breve del conte Ugolino, nel quale al Lib. IV. rubrica 76, trattandosi dell'uffizio e obblighi del capitano di Vico gli s. ordina di far ripulire dagli uomini del suo Comune i barbacani del castello di Pico; lo che serve ancora a dimostrare, che cotesto paese fino d'allora era munito e considerato come un luogo di frontiera.

Il qual castello i Lucchesi tentorono più volte di conquistare sebbene senza effetto, nel 1289, nel 1309 e nel 1323. In quest' ultimo anno specialmente i Vicaresi si dimostrarono coraggiosi e affezionati alla madre patria, quando di notte tempo alcuni fuorusciti di Pisa misero dentro in Vico le genti di Castruccio Antelminelli con lui stesso alla testa, correndo la mattina seguente per la terra come se fosse già sua; ma i terrazzani appena desti si raccolsero in truppa e cacciarono fuori di casa loro l'oste non senza vergogna del capitano lucchese. Ne più felice riesci un nuovo tentativo fatto nel 1327 dallo stesso Castruccio.

Da tutti questi fatti pertanto si comprende che Vico sino d'allora era un castello

salto, per essere sabbricato sopra una colna, alla cui base orientale scorreva la Sessa, dalla quale, come dissi, Vico prese il
stintivo di Auserissola, mentre dal lato
ostro era bagnato dal siume Arno, che
lora entrando nel piano di Vico-Pisano
orreva fra Montecelio e Calcinaja, lascianquest' ultima Terra alla sinistra, e Vico
n Montecchio alla destra del siume.

Che l'Arno continuasse a correre fra Vie Calcinaja anche sul terminare del selo XV lo dichiarava Paolo Giovio nel lito terzo delle sue Istorie, dove diede relaone dell'assedio posto nel 1495 dai Fiointini al Cast. di Vico-Pisano, la cui situaone descrisse così: Id oppidum collibus
liacet, illuiturque Arno amne, qui in eo
co mazime tortuosus peninsulams effit; etc. — Ved. Calcinasa.

Frattanto, se dobbiamo credere all'Analista Tronci, il governo degli Anziani, dunte la guerra che dopo la morte di Castrucio si accese fra i Fiorentini e i Lucchesi, llorchè i primi si recarono ad assediare la spitale dei secondi, ordinò nell'anno 1330 er assicurare maggiormentè il castello di lico Pisano che vi si edificasse una rocca.

Tanto era forte per quei tempi cotesto catello, che nel 1406 nell'assedio posto dai
iorentini a Pisa, il presedio pisano di Vico
otè resistere ad ogni assalto di quell'oste,
solamente dopo 8 mesi di blocco dovè per
ime nel di 16 luglio del 1406 rendersi a
atti agli assedianti comandati da Maso deli Albizzi, lo chè su anche il segnale della
icina resa di Pisa.

Fu allora che i Dieci di Balia di Firenze er atto del 27 luglio 1406 concederono le apitolazioni agli abitanti di Fico-Pisano, li S. Giovanni alla Vena, di Cucigliana, li Lugliano e di Noce del tenore medesino di quelle state accordate agli altri Conuni del contado pisano che si resero ai fiorentini innanzi la caduta della loro malre patria.

Descrivono gli storici di quel secolo il ralore, con cui allora su combattuto e dieso dagli assediati il castello di Vico-Pi-rano; i quali scrittori, oltre a consermarci ibe allora l'Arno passava sotto Vico Pisa-ro, ne avvisavano qualmente l'oste siorentina per offendere il castello predetto mise una piccola galera nel siume stesso dalla pare di Bientina.

Arroge a ciò una deliberazione del 15 luglio 1476, con la quale gli Ufiziali di Torre, ossia dei beni di ribelli, affittarono ai frati Romitani di Nicosia per l'annuo canone di tre fiorini d'oro il passo della Nave ch'era sul fiume Arno sia Bientina e Vico-Pisano in luogo detto Maltraverso.—
(Anca. Dipl. Fron. Carte di Cestello).

Frattanto i Fiorentini, qualche tempo dopo di essersi impadroniti di Vico-Pisano, lo accrebbero di fortificazioni col disegno del famoso architetto Pilippo Brunelleschi; ed opera di lui si crede la bella torre merlata che tuttora sporge a guisa di cassero nella parte superiore del castello con le armi della Rep. Fior. scolpite in marmo.

Ignoro però se questa misura fosse presa dal Comune di Firenze dopochè Niccolò Piccinino nel 1436 era sceso con un esercito dalla Lombardia per liberare Lucca dal secondo assedio de' Fiorentini, tentando ogli in quella scorreria di assalire e di prendere il castello di Vici-Pisano; è noto bensì, che gli abitanti suoi, ad esempio dei Pisani, nel 1494 si ribellarono dai Fiorentini, e che nel 1495 uniti ad un presidio di truppe pisane sostennero valorosamente un lungo assedio postovi da Guidobaldo della Rovere duca d'Urbino, in guisa che dopo inutili sforzi quell'oste fu costretta a ritirarsi con vergogna di là. — (P. Grovn, Histor. Lib. 111.) — B noto ancora che nel 1496 vi alloggiò l'Imp. Massimiliano I nel di medesimo che l'esercito pisano e veneto si levò dall'assedio di Livorno, disperando di riavere quel porto.

Ciò accadde pochi mesi innanzi che un corpo di truppe pisane e di veneziani, chiamati stradiotti sotto il comando di Gio. Paolo Manfrone, passando sopra un ponte provvisoriamente eretto sul torr. Cilecchio, se ne tornava verso Vico-Pisano con grossa preda fatta per le colline di Val-d'Era fino quasi sotto il monte di Volterra, allorchè fu assalito nel piano di Bientina da dieci squadre di cavalieri fiorentini, e da molti fanti e balestrieri dove con pari valore si combattè senza perdere, nè acquistare terreno da nessuna parte.

Intanto si avanzava n gran passi l'anno 1498 quando la Signoria di Pirenze diede solennemente il bastone del generalato nella guerra di Pisa a Paolo Vitelli, a quello stesso che un anno dopo (1 ottobre 1499) richiamato per sospetto a Pirenze fu nella sala del ballatojo del palazzo de' Signori barbaramente decapitato.

Frattanto una delle prime operazioni militari di Paolo Vitelli appena uscito in campagna su l'occupazione del Vill. di Buti e del bastione davanti a Vico-Pisano, cui poco appresso succedè l'assalto e la conquista del castello stesso di Vico con morte e prigionia di molti stradiotti ivi posti alla sua difesa; la quale impresa ebbe in mira di assicurarsi l'acquisto di Pisa, affinchè ne dalla parte del Val-d'Arno nè da quella del Monte-Pisano quegli abit. potessero essere in alcun modo soccorsi. Al qual oggetto il Vitelli, dopo essersi insignorito di tutta la Val-di-Calci, ordinò la costruzione di due bastioni, uno sui poggi che restano sopra S. Giovanni alla Vena, l'altro sopra Vico-Pisano, in luogo che si diceva Pietra Dolorosa (forse il inggio ora dello del Castellare). — Ved. PIETRA DOLOROSA.

Però nell'aprile del 1502 avendo i nemici per tradimento del castellano Antonio Landoni, riacquistato Vico-Pisano, al cui comando era stato lasciato Piero de marchesi del Monte S. Maria, partito poi di costi infermo, il governo di Firenze delle losto il hando di ribelli a Puccio Pucci e ad Alessandro Celli, questo castellano, e quello commissario di Vico-Pisano, perciocchè il Pucci rifuggitosi nella rocca non usò quella guardia che si conveniva, ed il Ceffi sbigottito dalla morte di un connestabile, stato ucciso da un tiro di schioppo, si rese vilmente la sera istessa, salvo l'avere e le persone. E comecché un corpo di truppe fiorentine nel maggio successivo si recasse solto Vico-Pisano nella speranza di riconquistarlo, ciò non accadde se non che un anno dopo, quando cioè dai Pisani vi erano stati posti a guardia un cento di prezzolati Svizzeri, ai quali fu cosa facile persuadere che se ne uscissero, allettati dalla promessa di paga doppia ( 14 giugno 1503 \.

Da quell'epoca in poi Vico-Pisano non esci più di mano dei Fiorentini, i quali conservarono in questo luogo la residenza di uno de'più antichi commissari della Repubblica di Pisa, che fino dal secolo XIII portavano il titolo di vicarj di Vico e di

Piedimonte.

La pieve di S. Maria e S. Giovanni a Fico, situata fuori del castello, è a tre navate, di un'architettura semigotica con pietre lavorate, ed ornata nella facciata di molti

mascheroni goffirmente scolpiti. Esta sttualmente non conta alcuna parrocchia filile , sebbene dal catalogo delle chiese delb diocesi pisma compilato nel 1277 (12:5 a stile comune) si rilevi che allora enso comprese nello stesso piviere di Vico ma meno di sette chiese, cioè 1. S. Stehao 1 Vico; 2. S. Leonardo a Vico; 3. S. S. mone a Vico; 4. S. Michele in Arbeile (sic) posta presso la torre sulla sommit del castello di Vico; 5. S. Ilario al Pere; 6. S. Jacopo al Cafaggio; 7. e la canonica di S. Mamiliano a *Lupeta*.

Giova poi a schiarire al quento la storiace clesiastica di Vico-Pisano, rispetto alle chier di quel pievanalo, un testamento rogalo in Fico nella casa del testatore, li 24 agusto 1304 (stile comune) col quale Benedetto del su Jacopo di Lotteringo da Fico destino uni legati, che uno di essi di lire dieci a Fr. Leteringo suo fratello frate Romitano Apoliniano nel convento di S. Salvatore a Fier, altro legato a Nardo figlio del fu Tobri consistente nella metà di un podere pare fuori del castel di Vico in luogo della campo di S. Maria; più alla Pieve di Vice sila 20; e soldi 10 alla chiesa di S. Michele s Vico ed altra simile somma alle chiese & 5. Simone a Vico, di S. Leonardo e di S. Stefano di Vico; inoltre assegnò soldi 20 alle suore di S. Maria Maddalena a Fia, ed altrettanta somma alla chiesa dei Frati Minori di S. Francesco a Vico; e fimb mente soldi 5 alle monache di S. Andres a Vico. — 'ARCH. ARCIV. DI PISA'.

Dalla carta suddetta pertanto risulta qualmente nel principio del sec. XIV esisteran in Fico, o nel suo piviere quattro monasen. che due di suore, uno di frati Romitani, e l'altro di Francescani Minori.

Rispetto all' Eremo dei frati Agostinizi ili S. Salvadore a l'ico esso è rammentate nell'imposizione fatta nel 1292 di na se mero di cavalli e di pedoni alle chiesedela diocesi pisana, e riportata negli Annali dd Tronci, mentre le recluse di S. Maria Mal dalena a Fico surono riunite alle monde di S. Marta in Pisa, dopo che alle prime lati un' elemosina il conte Bonifazio Novello 4 Donoratico nel suo testamento del 19 lugis 1337 (stile comune).

In quanto al Mon. di S. Andres Vico, suppongo essere stato quello di 4 peta, dove esiste tuttora l'antica chies pe seduta dalle monache di S. Marta di 🕰

All'Art. Buri sa incluso questo Mon. di ipeta nel suo piviere piuttosto che in iello di Vico-Pisano, ed all'Art. LUPRTA, dissi, che cotesta contrada ha dato il noe a due antichissimi monasteri, cioè alle onache di S. Andrea passate in S. Marta Pisa, ed all' altro di S. Jacopo (al Cafago) distante circa 400 passi dal primo; l'ulno de' quali su abitato dai srati Romitainnanzi che passassero in S. Niccola a sa. Aggiunsi ancora, qualmente del Mon. S. Andrea a Lupeta si trova fatta menone sino dal 1 marzo 1193 in una pergaena della Primaziale, cui posso aggiungealtra carta del Mon. di S. Maria di Pisa il 30 dicembre 1148, scritta nel castel di ico, con la quale due coniugi venderono suor Agnesa badessa del Mon. di S. Anrea alla Selva (Cafaggio di Lupeta) per prezzo di soldi 180 di denari pisani un rzzo di terra della misura di stiora 6 1/2 osto nei confini di Bientina sopra il fosso i Cilecchio.

Rispetto poi al priorato di S. Jacopo a supeta sembra che la sua chiesa corrisponesse a quella della canonica di S. Masiliano del catalogo delle chiese della diossi pisana del 1277, deducendo ciò da un

resto d'iscrizione esistente in quella sacciata, in cui Gio. Targioni-Tozzetti lesse: K. (cioè il Comune) de Lupeta ornavit h. opus pro eterna vita Mamiliani sacer, pro nostris ora peccatis.

Che poi cotesta chiesa fosse una cosa medesima con quella di S. Mamiliano in Collinis, ossia del priorato di S. Mamiliano del catalogo delle chiese della diocesi di Pisa scritto nel luglio del 1372, lo dichiara un istrumento inedito dell' Arch. Arciv. Pis. del 7 marzo 1266 relativo alla concessione fatta da Federigo arcivescovo di Pisa a don Agostino priore e rettore della chiesa di S. Mamiliano a Lupeta di uno spedale, S. Leonardo di Cerbaja (sopra Vico), posto in luogo detto Rivo Nero con tutti i suoi beni, compresi i pascoli di detta Cerbaja ed un pezzo di terra di pertinenza della men**sa** arcivescovile situato nei confini di Bientina in luogo dello Ischeto.

Vico-l'isano su patria di Michele padre di Pietro Lante autore de' duchi Lanti di Roma, e qui nacquero il Card. Arrigo Moricotti e Fr. Domenico Cavalca, senza dire che su monaca nel Mon. di S. Maria Maddalena a Vico donna Ermengarda Buzzaccherini madre di S. Ranieri, ecc. ecc.

MOVIMENTO della Popolazione della TERRA DI VICO-PISANO a cinque epoche diverse, divisa per famiglie.

| ониА | masc. femm. |     | masc. femm. |     | confugati<br>dei<br>due sessi | ecclesia-<br>Stici<br>Secolari | Numero<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 |             | _   | _           | _   | _                             |                                | 134                         | 649                         |
| 1745 | 182         | 169 | 262         | 308 | 142                           | 12                             | 206                         | 2075                        |
| 1833 | 219         | 155 | 196         | 183 | 5o5 ·                         | 5                              | 243                         | 1263                        |
| 1840 | 280         | 200 | 227         | 213 | 607                           | 5                              | 268                         | 1526                        |
| 1843 | 248         | 328 | 140         | 198 | 536                           | 7                              | 282                         | 1457                        |
|      |             | 1   |             |     |                               |                                |                             |                             |

Comunità di Vico-Pisano. — Il territorio di questa Comunità occupa una superficie di 16317 quadr. dei quali 729 sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade. Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 9480 individui; circa 487 abit. per ogni migl. quadrato di suolo imponibile.

Confina con 4 Comunità del Granducato e mediante il crine orientale del Monte-Pisano con la Com. di Capannoli del Ducato di Lucca.

Ha di fronte dalla parte di lib. il territorio comunitativo di Cascina mediante il corso dell'Arno, a partire dal gomito di questo fiume sopra la Madonna dell'Acqua fino presato il nuovo ponte che cavalca l'Arno dirimpetto alla bocca di Zambra innoltrandosi sulla destra al di là della pieve di Caprona. Ivi cessa la Com. di Cascina e sottentra di faccia a pon. maestr., ma per breve tragitto, il territorio della Com. de' Bagni di S. Giuliano, cui tosto succede quello staccato della Com. di Pisa, col quale l'altro della Comunità di Vico-Pisano voltando direzione a lev. entra nella Zambra di Calci e con essa riscende a ostro alla sua confluenza nella Zambra di Montemagno che trova sopra il ponte omonimo.

Costì ripiegando da ostro a lev. rasenta la base de' poggi passando per la Forretta di Uliveto, e di là salendo a grec. arriva sotto la rocca della Verruca, di dove rientra nella direzione di maestr. nella così detta Val-di-Calci finchè ritorna nella fiumana Zambra di Montemagno, per rimontarla nella direzione di grec. fino davanti al Cas. di Rezzano passato il convento di Nicosia. A questo punto attraversa la Zambra per arrivare davanti alla Certosa di Calci che lascia fuori girando intorno ad essa dalla parte di ostro e di lev. per salire sul poggio detto delle Porte e di là in quello di Semolatico attraversando le sorgenti del Rio-Magno di Buti sinchè nella direzione di sett. arriva sulle sommità maggiori del Monte-Pisano, chiamata Monte-Serra e Taneta. Costì cessa col territorio comunitativo di Pisa quello del Granducato, ed incomincia l'altro della Com. di Capannoli del Ducato di Lucca, col quale si dirige a grec., da primo per termini artificiali, poscia per il rio di Corbeta, e quindi per quello del torr. Visona sino a che trova alla sua destra il rio detto del Vallino secco. Ivi voltando direzione da grec. a lev.-scir. passa per le salde del poggio del Guasto sinchè trova il rio della Valle degli Alberi dove poco sotto arriva alla dogana del Tiglio nel territorio Granducale della Com. di Bientina. Con quest' ultimo dirigendosi a ostro percorre la Via Lucchese del Tiglio, che Jascia a pon. sul rio Pelato, mediante il quale s' incammina a lev. verso la dogana e cateratta della Tura, dove percorre quasi parallela alla Serezza Vecchia il Canale imperiale nella direzione di lib. fino al Ponte detto di Bientina, che attraversa sul Canale medesimo percorrendo di là per breve tragitto a ostro la via detta del Fosso e quindi a lib. pel fosso di Tabò arriva alla sua cateralla. A questo punto i due territori entrano nel fosso del Cilecchio avendo dirimpetto a scir. quello della Com. di Calcinaja, col quale il nostro arriva al ponte di Cesano dove lascia il fosso predetto ed entra nella via detta pure di Cesano incamminandosi con essa alle cateratte vecchie del Giuntino che trova a ostro scir. sulla strada Vicarese, finché per il fosso omonimo entra nel fiume Arno dirimpetto al podere di S. Lorenzo. Di qui risalendo per breve cammino l'alveo del fiume, lo attraversa per correre lungo la ripa sinistra, da primo nella direzione di ostro, poi di pon. finchè ritrova l'Arno e la Com, di Cascina sopra la Madonna dell' Acqua.

Fra le maggiori montuosità di questo territorio havvi la cima del Monte Serra sul Monte Pisano, trovata dal Rmo Pad. Inghirami br. fiorentine 1568,9 superiore al livello del mare Mediterraneo, vale a dire circa br. sei e mezzo più alta del varco della Futa sull'Appennino.

Contasi fra i maggiori corsi d'acqua 1.º il fiume Arno che gli serve di confine percirca otto migl. dal lato di ostro lib.; 2.º il Canale Imperiale; 3.º la Seressa; 4.º ed il Cilecchio che lo rasentano dirimpetto a lev., e scir. mentre la Zambra di Montemagno lo bagna e posc a lo lambisce dirimpetto a maestr., finche di lassù scendendo dal Monte Serra nella Valle di Buti trova il Rio Magno, uno dei tributarii della Seressa.

Si contano fra le strade rotabili l'antica via provinciale Vicarese, due tronchi di strade comunitative che si staccano dalla predetta per condurre a Vico-Pisano, una delle quali prese il nomignolo dal Cas. di Cesano ed incrocia con l'altra che viene da S. Giovanni alla Vena costituen lo sotto Vico-Pisano la borgata delle quattro strade. Finalmente due altre vie rotabili comunitative da Vico-Pisano si dirigono a Bientina e a Buti.

Della via provinciale Vicarese e di un altra via denominata Riparotta di Vica fanno menzione gli Statuti Pisani del secolo XIII, i quali obbligavano il capitano di Vico a fare ampliare questi ultima sino a Vico tanto da passarvi i carri, e ciò a spese della stessa Comunità e del suo capitanato.

Rispetto all' indole fisica del territorio montuoso compreso nella Comunità di Vi-co-Pisano, ne trattarono maestrevolmente

reanni Targioni-Tozzetti nel primo vone de' suoi Viaggi per la Toscana, e più dernamente il Prof. Cav. Paolo Savi, cui peologia toscana è debitrice di una mapgeognostica del Monte-Pisano, alta a far oscere a colpo d'occhio la disposizione e ura de' terreni che cuoprono cotesta ntuosità, a partire da Buti fino a Ripata. — Ved. Mostre-Pisano.

Riguardo alla pianura volta a scir. e lev. Vico-Pisano, essa è coperta dai depositi ruti dell' Arno, dell'emissario antico

Dal Movimento della popolazione della munità di Bientina e di Vico-Pisano parisce, che i suoi abitanti dal 1551 al 33 si triplicarono, mentre quelli della Comità contigua di Calcinaja nello stesso riodo sono più che quadruplicati.

Nella parte superiore a maestr. di Vicosano si apre la così detta Valle di Lupeta stita nell'alto come in antico di selve diercia d'Ischia, cui sottentrano in basso ti oliveti alterninti con campi di semente. Nel punto più elevato esiste la ch. di S. adrea stata di padronato delle monache di Marta di Pisa, mentre nell'interno dello esso incavo teatrale fa pittoresca comparsa antica ch. di S. Jacopo a Lupeta.

Dirimpetto poi a lib. dove il monte deina verso la riva destra dell'Arno, sulla rada di Piedimonte, o Vicarese, passato Giovanni alla Vena esisteva una chiesuola etta di S. Martino al Bagno Antico. Il noignolo le venne da un *Bugno* stato presso tiume Arno, del quale faceva menzione lo latuto pisano del 1285, al Lib. IV, rubrica 8, sotto il vocabolo di Bagno della Carra-Ma. Allora esso era sotto la tutela del Coune di Pisa, talchè il podestà doveva ordiare ai cavatori di pietre delle vicine cave he invece di gettare nell'Arno li spurghi elle dette cave, dovessero questi portari nel piano del *Bagno* situato sopra l'Arno nde meglio conservarlo; finalmente ivi si rdinava di fare cipulire quando occorreva l Bagno e la fontana dagli uomini del apitanato di Piedimonte, per modo che naschi e femmine vi si polessero comodanente bagnare.

Anche la storia dell' Ammirato (Lib. III) all'anno 1363 fece menzione di un

fette d'armi acceduto fra i Fiorentini ed i Pisani presso il Bagno alla Vena.

Nello Statuto medesimo del 1285 si ordinò (Lib. IV. rubrica 52) di obbligare gli nomini di S. Giovanni alla Vena e di Ceuli a costruire nel periodo di 4 mesi un ponticino lungo l'Arno che fosse largo almeno tre piedi misuratori (forse piedi di Liutprando), per passarvi liberamente gli uomini e le bestie da soma.

Esso corrisponde a quel ponte chiamato tuttora di Ceuli che cavalca il rio Ceuli sulla strada provinciale Vicarese, e perciò da non confondersi, come suppose il Lami, con alcuno dei ponti di materiale che attraversassero il fiume Arno.

Era bensi riserbato alla nostra età di vedera sulla sezione dell'Arno pisano due grandiosi ponti di materiale innalzati da mano maestra, il primo presen la bocca d'Usciana, dirimpetto a Montecchio, l'altro di contro quasi alle cave di Uliveto sullo sbocco in Arno della Zambra di Calci; quello fra le Comunità di Pontedera e di Calcinaĵa, 14 migl. a lev. di Pisa, questo fra la Comunità di Vico Pisano e quella di Cascina, sei miglia innanzi di arrivare alla stessa città.

A quest' ultimo aperto ai passeggeri nel luglio del 1844 gioverà dedicare qualche parola non già per descriverlo, giacchè a ciò su supplito da un valente ingegno nella Rivista di Firenze (8 ottobre 1844), ma per dire che esso è compreso per metà, sul lato destro del fiume, nella Comunità di Vico-Fisano, là dove il monte omonimo declinando dall'antico diruto fortilizio della Verruca figo alle cave di Uliveto mette quasi i piedi nell'Arno, lasciando al suo maestr. la deliziosa vallecola di Calci sparsa di ville signorili, di acque perenni, e di una grandiosa Reggia anzichè un'umile convento di Certosini. ---Fu costi dove il valente architetto a spese di una società anonima adornò l'Arno di un terzo ponte ch' io chiamerei maraviglia dell' arte, per la sveltezza, la parabola e l'impostatura dei tre grandi archi, dai quali l'ampio letto del fiume resta abbracciato, e sotto cui le acque anche in tempi di piena passano libere e senza alcun sensibile intoppo.

Dirò inoltre con l'autore dell'articolo testè citato, che gli amatori delle Belle arti debbono gratitudine alla società anonima che ne somministrò i mezzi, perchè generosa lasciò al suo autore libero campo, onde facesse più che altro opera monumentale,

emettendo a tal' uopo una somma di 36,000 scudi fiorentini, pari a 252,000 lire.

Cotesta opera meritevole di essere qui rammentata e della quale spero di dare con la prossima dispensa il disegno con la veduta pittorica del vicino Monte-Pisano e della Valle di Galci eseguita da chiaro paesista, cotesto ponte, io diceva, fu edificato nella maggior parte di pietra lavorata, meno le volte degli archi che sono di mattoni. La sua lunghezza, contando le due fiancate con grande scarpa e le sue testate disese da due torrini, arriva a br. 230. 30, nella larghezza di br. 13.45 comprese le spallette. Due gran piloni della larghezza di br. 9 e mezzo piantati nel letto dell' Arno, e due testate poste sulle ripe del fiume, della lunghezza di br. 22. 66, larghe nel piano stradale br. 30. 70, sono i 4 punti di appoggio dei tre archi, ciascuno dei quali con una sorprendente curva elittica e quasi spianata nel centro misura br. 47 di corda, e br. 8. 40 di rigoglio. Aggiungasi inoltre che cotesta fabbrica, benchè s'inalzi fuori del pelo delle acque magrecirca br. 7 fino all'impostatura delle volte, compresa la gran cornice, e di là fino al piano stradale altre br. 9, è di un accesso talmente agevole e pianeggiante da non accorgersi chi vi passa sopra di attraversare un fiume reale.

Nel giugno del 1841 si dette principio a cotesta opera, e nel 10 ottobre del 1843 si chiudevano le volte dei tre archi incominciate soli 10 giorni prima, in guisa che nel 14 luglio 1844 fu aperto ai pedoni ed alle vetture, nè la smoderata piena del 3 novembre successivo recò il minimo sconcerto a quel fabbricato novello.

La vicinanza del Monte-Pisano, e segnatamente delle cave di Uliveto comprese ne' confini comunitativi di cotesta Terra fornirono materiali opportunissimi a quell' impresa, mentre per il lato economico debbono somministrarlo per primi i numerosi mulini esistenti nella così detta Val-di-Calci, dove si contano circa 100 di quegli edifizj idraulici con quasi 300 palmenti, la cui macinazione giornaliera, compresi i mesi estivi, si culcola che ammontar possa ad un di presso a sacca 1600 di granaglie, talchè sommerebbe in un anno per lo meno 576,000 sacca di macinato. Ma ciò che costituisce una non meno importante faccenda in cotesti contorni è l'industria agraria degli abitanti della Comunità di Vico rispetto alla coltura degli ulivi, situati tutti nelle pendici del Monte-Pisano tanto dal lato di pon. come di ostro, di maestr., e di lev. dirimpetto al Lago di Bientina; talchè la manipolazione dell'olio fatto a freddo ha reso celebre in Europa quello di Calci e di Bati al pari dell'olio migliore di Avane e di Lucca.

La Valle detta di Buti coperta da ciana a fondo da uliveti, da castagneti, e da pinete è costituita da una profonda insenatura del Monte-Pisano volta nel lato orientale, in fondo alla quale resta un' angusta pendica a scaleo suddivisa in più ripiani. In questo angusto catino risiede la popolosa Terra di Buti, dove non si vede che una piccola sezione del cielo in mezzo però a fertili piante di ulivi e dirimpetto a tramontana a selve di castagni, mentre la parte più elevata di cotesto valloncello è tuttora rivestita di alberi di pini.

Continua a risedere in Vico-Pisano un Vicario regio, il quale per le materie di polizia dipende dal Governatore di Pisa. Esso esercita la giurisdizione civile e criminale su questa Comunità e su quella di Bientina, mentre la sua Cancelleria comunitativa abbraccia oltre le due Comunità suindicate anche quella di Calcinaja.

L'uffizio di esazione del Registro è in Pontedera; l'ingegnere di Circondario in Vico; la conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Prima istanza in Pisa.

## QUADRO della Popolizione della Comunita' di Vico-Picano u cinque epoche diverse

| Nome                                                                 | Titolo                                                                                                                                                            | Di.                                                  | Popolazione                     |               |                                                 |                          |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--|
| de' Luoghi                                                           | delle Chiese                                                                                                                                                      | Diocesi<br>cui<br>speltano                           | ANNO<br>1551                    | ANNO<br>1745  | Anno<br>1833                                    | ARNO<br>1840             | ARNO<br>1843                            |  |
| ii prona (*) cigliana ignano inte-Magno posia (*) Giovanni alla Vena | S. G.o. Battista, Pieve S. Giulia, Idem S. Andrea, Rettoria SS. Quirico e Giulitta, Idem S. Maria del'a Neve, Pieve S. Agostino, Prioria S. Giovanni Evangelista, | Tutti i popoli di questa<br>spettano alla Diocesi di | 962<br>155<br>117<br>217<br>522 | _             | 3498<br>319<br>475<br>440<br>755<br>170<br>1485 | 316<br>490<br>430<br>767 | 3888<br>320<br>476<br>429<br>814<br>213 |  |
| iveto o Pisano                                                       | Pieve S. Salvatore, Rettoria Natività di Maria, Pieve                                                                                                             | di Pisa                                              | 169<br>649                      | 421           | 801<br>1263                                     | 826                      | 968<br>1457                             |  |
|                                                                      | Totals A                                                                                                                                                          | bis. N.º                                             | 3284                            | 5268          |                                                 |                          |                                         |  |
| •                                                                    | n <b>ell</b> e ultime tre epoche<br>Foru <b>sce</b> lle comprese in al                                                                                            |                                                      |                                 |               | 974                                             | 317                      | 332                                     |  |
|                                                                      | Tota                                                                                                                                                              | LE                                                   | . Abil                          | . <i>N</i> .º | 9480                                            | 10177                    | 10430                                   |  |

NB. Le parrocchie contrassegnate con l'asterisco (\*) nelle ultime tre epoche manda. mo fuori di questa Com. una porzione di abitanti detratti dal presente Quadro.

VICORATA, ossia VICORATI in Val-di- rata inclusive, furono venduti dai CC. Gui! ieve. — Castellare che dà il titolo ad una 1. parr. (S. Andrea con due annessi, S. usino a Londa e S. Michele a Moscia) el piviere di Rincine, Com. Giur. e circa nigl. due e mezzo a scir. di Dicomano, lioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

B situato in collina alla cui base meridioule scorre la piccola fiumana Moseic, diimpetto al Cast. di Londa posto sulla ripainistra della Moscia medesima.

Nel popolo di Vicorata esiste più in alto 'antica rocca e torre di Vicorata, o Vili mura con porta d'ingresso.

Fu già Vicorata uno de' seudi de' contiauidi di Battifolle, confermato ai medesimi la un privilegio del 1220 di Federigo II. Giovanni Villani nella sua Cronica (Lib. XI Tap. 72) raccontava che il Cast. del Pozzo con il suo distretto nell'anno 1337, e Vico-

di a Piero di Gualterotto de Bardi. In seguito il fratello di lui, Matteo Villani, nella continuazione della stessa Cronica (Lib. III cap. 72) aggiungeva, che nel mese di settembre del 1353 il conte Guido di Battifolle avendo raccolto gente de suoi fedeli e del conte Roberto Guidi, mentre Andrea di Filippozzo de'Bardi, signore dei castelli del Pozzo e di Vicorata, era in hando del Comune di Firenze, all'improvviso di notte tempo vennero armati a Vicorata, e con alcuno di quelli del castello avendo tenuto corati, distante da Londa circa mezzo mi- trattato, il di seguente entrarono nel primo clio, contornata tuttora da un forte recinto, recinto; sicche Andrea con altri suoi fratelli si rinchiusero nella torre, che il conte si preparava mediante i suoi edifizi a farla tagliare. Ma pervenuta la notizia alta Signoria di Firenze, nou ostaute che i Bardi fossero in bando, mandò comando al conte Guido di lasciare quell' impresa, il qual conte sebbene fosse egli stesso bandito della

Repubblica, di presente ubbidì agli ordini di quei Signori, i quali poco appresso chiamarono l'una parte e l'altra a Firenze, e dopo aver fatta pace fra loro, le trasse en-

trambe per grazia di esilio.

Ciò non ostante i conti Guidi successori del conte venditore contrastarono più volte ai Bardi quella piccola contea, sino a che nel 1378 cotesti ultimi venderono i castelli del Pozzo e di Vicorata con tutte le loro pertinenze al Comune di Firenze che incorporò il tutto al suo contado, — Ved. Pozzo di Dicomano.

La chiesa di S. Andrea a Ficorata è di libera collazione del suo vescovo, e la sua parr. nel 1833 contava 175 abit.

VICO-STRADA della GARFAGRAMA nella Valle superiore del Serchio. — Cas. che fu nei contorni di Castelnuovo di Garfagnana, Com. e Giur. medesima, Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

E rammentato questo Vico-Strada, fra gli altri, in un istrumento dell' Arch. Arciv. Lucch, rogato in Lucca nel 12 ott. 939 e pubblicato nel Vol. V. P. III. delle Memorie per servire alla storia di quel Ducato.

E un atto col quale Corrado vescovo di detta città concedè a livello a Rodilando figlio di Cunimondo molti beni della sua mensa, e della chiesa di S. Frediano di Lucca, fra i quali un podere spettante alla cattedrale di S. Martino, posto nei confini di Vico-Stradu presso Custelnuovo, ed una quarta parte di altro podere della ch. di S. Frediano situato parimente a Vico-Strada con casa, orto, vigne, olivi ecc.

VICO or TIZZANA nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. ch' ebbe ch. parr. (S. Martino a Ponti) da lunga mano raccomandata al paroco di S. Stetano a Luciano nella Com. di Tizzana, Giur. Dioc. e circa migl. 9 a scir. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco orientale del Montalbano fra Luciano e Quarata. — Ved. Ponti (S. MARTINO A)

VICO of TRESCHIETTO in Val-di-Magra. — Cast, che diede il titolo ad una parte di marchesato de' Malaspina di Treschietto, e che lo conserva una ch. parr. (S. Maria Assunta a Vico) nella vicaria foranea di Filetto, Com. e Giur. di Filetto e Villafranca, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Surzana, Duc. di Modena. — Ved. Treschierto.

La parr. di S. Maria Assunta a Vico nel 1832 contava 263 abit.

Vico Tusciano e Lusciano nella Valdi-Fiora. — Ved. Lusciano e Tusciana Vico Vitai. — Ved. Calcinaia nel Vil

d' Arno pisano.

VICO WALLARI. - Ved. Bosco S. G. mesio nel Val-d' Arno inferiore.

VIERLE nella Val-di-Sieve. — Cas.coa ch. parr. (S. Lorenzo) nel piviere di S. Leolino in Monti, Com. e circa tre migla scir. di Londa, Giur. di Dicomano, Dia. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi la chiesa sulla cima pianeggiate di una collina hagnata alle sue falde, si lato orientale dal torr. Bucigna, e mil parte occidentale dalla fiumana della **Hem** presso una piccola borgata omonima, inteno a mezzo migl. a lib. della cura di Sesbucheta, e poco più di un migl. a ostra della sua pieve di S. Leolino.

Fu la borgata di *Vierle* signoria de U Guidi di Battisolle insieme con la crate di S. Leolino, confermata loro dall'imp Federigo II con diploma dell'aprile 1247, sicche la sua sorte divenne comune a quil della contea di S. Leolino. — Ved. Lecus (S.) DEL CONTE, O IN MONTI.

La sua chiesa di S. Lorenzo, sebbene e sistesse come cappellania fino dal scolo XIII dipendente dal parroco di Sambuche ta, non fu eretta in parrocchia libera pri ma del 1533. — (Giuseppe Maria Brocca Descrizione del Mugello).

Nel 1833 il popolo di S. Lorenzo i Vierle contava 220 abit.

VIESCA nel Val-d'Arno superiore. -Contrada dove fu un castello con due chier parr. riunite (SS. Bartolommeo e Pietm et piviere di Cascia, Com. Giur. e quasi 5 migl. a lib. di Reggello, Dioc. di Fiesk Comp. di Firenze.

Esiste sulla destra del torr. Rescoperso il suo shocco in Arno dirim: ette alla Terra di Figline. — Del castello di Viss stato fendo de' CC. Guidi non restano ariga. comecché si sappia da un istrumento de 😕 febbraio 1218, citato all' Art. Rusa, ch non solo nel secolo XIII, ma ancora nel XIV esso vi fosse.

Certo è che il Cast. di Viesca insieme dhe sua corte, ossia distretto, fu rilasciato da conti Guidi ai Pazzi del Val-d'Arno, i qua ne pagarono l'annua enfiteusi finchèglius mini di Viesca nel 1336 essendesi lore re bellati, la Rep. Fior. s' impadront di dette castello e sue pertinenze toglicado ai Pazi

popoli. Ma coresto castello nell'anno 1386 era diroccato e ridotto a castellare, siccome lo dichiara un istrumento del 22 sett. di quell'anno rogato nel popolo di S. Bartolommeo a Viesca, in cui trattasi della vendita fatta di una vigna posta nel popolo di S. Bartolo u Viesca in luogo detto il castellare, per il prezzo di 144 fiorini d'oro di conio fior. — (ARCH. DIPL. Fion. Carte dell'Arte di Calimala.)

Quando però la parr. della diruta chiesa di S. Bartolo fosse soppressa, io lo ignoro.

L'attuale cura di S. Pietro a Vicsca nel z52z dal Pont. Leone X su ammensata insieme con i suoi beni al capitolo della Basilica di S. Lorenzo in Firenze.

Il popolo di S. Pietro a Viesca nel 1833 contava 414 abit. 24 dei quali entravano nella vicina Comunità di Figline.

VIESSA DI VERGHERETO. — Ved. VERGHERETO, Comunità.

VIGESIMO (BADIA DI) in Val-di-Sieve.

— Ved. Badia di Vigesimo.

VIGESIMO (S. PIETRO A) OTA CASTEL-Franco di sotto nel Val-d'Arno inferiore. — Fed. Castel Franco di sotto, ilove su detto, che all'Arl. Carpiano io ero in dubbio, se alla ch. di S. Pietro a Cappiano, o piuttosto all'altra di S. Pietro a Castelfranco di Sotto, distante appunto circa 20 migl. da Lucca, potesse mai riserire quella di S. Pietro a Vigesimo, della quale è fatta menzione in molte carte dell'Arch. Arciv. di Lucca anteriori al mille. Ora aggiungerò, qualmente della ch. di S. Pietro a Vigesimo fanno pazola diverse altre carte dello stesso Arch. una delle quali del 9 giugno 890 e altra del 27 gennaio 945 in cui si rammenta la chiesa di S. Pietro a Vigesimo con i suoi beni e pertinenze.

Ma in una terza membrana del 26 aprile 976, colla quale su rinnovato il sitto dei
beni di essa parrocchiale a savore del visconte Fraolmo che li teneva nel 945, si
dichiara meglio la situazione topograsica della chiesa di S. Pietro a Vigesimo, corrispondente più a Castel-Franco che non a
Cappiano, mentre quella chiesa si dice situata in loco et sinibus Vigesimo, que est
prope Arme (la Gusciana) et suvio Arno.

Lo stesso livello posteriormente su confermato, nel 6 sett. 983, e 30 lugl. 991, dai vescovi di Lucca ai figli ed eredi del visconte Fraolmo dei signori di San-Miniato e della Versilia. — Ved. Sarvano nel Val-d'Arno inferiore.

VIGIANO, o VISANO nella Valle del Senio in Romagna. — Ved. VISANO.

VIGLIANO, o VILLIANO. — Non meno di tre Cas. col nome di Vigliano, oltre l'antico Viliano che ha servito di nomignolo alla pieve del Montale, mi si presentano nella Toscana Granducale; cioè il Vigliano, o Viliano di Rignano; il Vigliano della Casellina e Torri, ed il Vigliano di Barberino in Vul-d' Elsa.

Il primo Cas. è nella Com. e popolo di Rignano, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze. — Di esso faceva ricordo un istrumento dell'aprile 1085 appartenuto alla Badia di Monte Scalari, ora nell'Arch. Dipl. Fior. — Il secondo Vigliano consiste in una borgata della cura di S. Martino alla Palma, Com. della Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze; e di cui fanno menzione alcune membrane della Badia a Settimo e del Mon. di Cestello, pur esse nell'Arch. Dipl. Fior.

Più noto di tutti è il terzo Vigliano, che dà il titolo ad un'antica ch. parrocchiale (S. Lorenzo a Vigliano, o Viliano) nel piviere di S. Pietro in Bossolo, Com. e circa due migl. a maestr. di Barberino di Val-d'Elsa, Giur. di Poggibonsi, Dioc. e Comp. di Firenze.

La più antica menzione di questo Vigliano si trova nell' istrumento di donazione del 998 satta dal March. Ugo a savore
della Badia di S. Michele a Marturi. —
Posteriormente ne parlano tre carte appartenute al Mon. di S. Appollonia riunite a
quelle dell' ospedale di Bonisazio, ora nell'
Arch. Dipl. Fior., una delle quali del 6
sebbrajo dell' anno 1208, l'altra del 1301,
e la terza del 1338, rogate tutte nel popolo
di S. Lorenzo a Vigliano, piviere di S. Pietro in Bossolo.

La parr. di S. Lorenzo a Vigliano nel 1833 contava 156 individui.

VIGNALE, VIGNE, VIGNALI, z VI-GNOLA. — Sono nomignoli che al pari di Cerreto, Querceto, Meleto, Farneto, ecc. restarono a varie contrade dove quelle piante di buon ora allignarono, e per del tempo continuarono a rivestirne il suolo.

Noi segnaleremo qui i lunghi di Fignale più singolari nella Toscana, cioè, il Vignale di Agazzi presso Aresso; il Vignole di Montejone; quello di Maremma; il Vignale ed il Vignola nella Valle del Serchio; quelli di Bibbiena nel Casentino e di Santa Croce nel Val-d'Arno inferiore ecc.

VIGNALE DI AGAZZI nel Val-d'Arno aretino. — All' Art. Agazzi e Vignale di Agazzi fu indicata non solo la situazione di coteste due borgate, cioè di Agazzi, un quarto di migl. più a pon. di Vignale, ed entrambe situate sul fianco settentrionale della collina di S. Flora a Torrita, cui resta dirimpetto la soppressa cura di S. Angiolo a Capo di Monte, riunita, come si disse in quei due Art. alla parr. suburbana di S. Cristofano al Vignale di Agazzi sotto la pieve maggiore, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa migl. due e mezzo a lib. di Arezzo.

Questo Vignale pertanto è diverso da altro Vignale sul torr. Cerfone compreso nella cura e distretto di S. Maria a Bivigliano.

La parr. di S. Cristofano al Fignale di Agazzi, di padronato di molte samiglie di Arezzo, nel 1833 contava 399 abit.

VIGNALE DI MONTAJONE nella Vald'Era. — Vill. già Cast. con ch. parr. (S. Bartolommeo) nel piviere di Castel-Falfi, Com. e circa 4 migl. a lib. di Montajone, Giur. di San-Miniato, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Risiede nel monte di San-Vivaldo in mezzo a selve bagnate dalle sorgenti del Roglio degli Olmi tributario dell' Era.

Questo Vignale è designato sull'antico confine del territorio pisano a forma dei diplomi imperiali concessi a quella repubblica da Federigo I nel 1161, da Arrigo VI nel 1193, da Ottone IV nel 1209 e da Carlo IV nel 1355; sebbene il castel di Vignale fino dal 1186 fosse stato accordato in feudo da Arrigo VI come re d'Italia per metà ad Ildebrando Pannocchieschi vescovo di Volterra insieme con la metà dei paesi di Castel-Falfi, di Montignoso, di Legoli, di Barbialla e di molti altri luoghi della diocesi di Volterra, sembra però che l'altra metà sosse uno de' sendi della nobile prosapia pisana della Gherardesca.

Infatti all' Art. Scorero di Val-d' Evola fu citato un atto del 18 sett. 1109, col quale un conte Ugo del fu C. Tedice della Gherardesca rinunziò a Rangerio vescovo di Lucca la metà di due castelli suoi, Barbialla e Scopeto, a riserva di ciò che possedeva il C. Ugo suo avo in detti luoghi e nelle corti

di Maremma, cioè di Cecina, di Bilima d'Acquaviva, di Casa-Lappi, di Vigna della Rocca, e tutto ciò che i vesoni i Lucca avevano dato in enfiteusi alla sua C. Ugo ed al C. Tedice di lui padre. — Lucca. Vol. IV. P. 11.)

Nel 1338 sotto di 9 giugno il mar Gherardo del su Arrigo da Vico-Fiorenta rogò l'atto di concordia sui consini consversi tra il Comune di Firenze e quella i Volterra rispetto al distretto di Montigani e Vignale.

Il qual fatto ci richiama agli atti veze l'anno 1256 instituiti in una caum despello al Pont. Alessandro IV tra Banieri è gli Ubertini eletto di Volterra ed il Coma ne di San-Miniato per le pretensioni pomosse da quel vescovo eletto sopra i caus di Camporena, Vignale e Castel-Falf.

Inoltre su scritto nel castel di Figurio, li 29 aprile del 1426, un atto di concessa fra i figli del su Angelo di Francesso de coppi di Firenze e diversi comunisti d'Isno e Camporena. (Anch. Diri. Firm. Cert dell' Arch. gen.) — Ved. gli Art. Hotaione, e San-Miniato.

La parr. di S. Bartolommeo a Figuria nel 1833 contava 169 popolani.

VIGNALE LUCCHESE sulla FREDDI-NA nella Valle del Serchio. — Cas. con di parr. (S. Martino) filiale della piece di S Stefano, nella Com. Giur. Dioc. e cism a miglia a maestr. di Lucca.

Risiede sulla pendice settentrionale dei poggi che scendono alla destra della fiumen Freddana. — Cotesto Vignale, disens à quello delle Pizzorne, e dal Fignole del piviere di Arliano, entrambi nel Lucchez, è rammentato in varie pergamene dell' Ara. Arciv. di Lucca pubblicate nei Vol. IV eV delle Memorie per servire alla storia diqui Ducato, mentre al secondo, compreso nel pi viere di Segromigno, appella un istrument del genn. 739. Nè è da confondersi cel l'ignolà Lucchese, di cui si sece memion all'Art. Macanio (S.) e del quale ci dick l'ubicazione una carta del dic. 779 pob blicata nel Vol. V P. II delle Memorie te ste citate. — Ved. Magazzo (S.)

La part. di S. Martino in Vignale ad 1832 contava 151 abit.

VIGNALE DI MAREMMA fra la Val-di-Cornia e la Val di Pecora. — Tenuta can castellare, denominato Vignale-Vecchio, dove su una ch. plebana (S. Vito) da luna mano diruta e riunita alla pieve di S. Andrea a Valli, ora di S. Leopoldo a Follonico, nella Com. Giur. Dioc. e circa 9 migl. a ostrolib. di Massa-Marittima, Comp. di Grosseto.

Fra le memorie superstiti di questo Vignale su pubblicato di corto nelle Memon.
Lucca. (Vol. V. P. III) un istrumento del
17 nov. 980., allorquando Guido vescovo
di Lucca trovandosi costà nei beni della sua
mensa, in loco et finibus Cornino ubi dicitur Viniale, allivellò molti effetti della
pieve di Sovigliana al conte Ildebrando siglio del su conte Gherardo.

Uno degli atti relativi parimente a cotesto Vignale su pubblicato dal Muratori
nel Vol. III delle sue Ant. del Medio Evo.
Esso su rogato in Pisa li 19 giugno del 1139,
(a stile comune) all'occasione che un conte
Ildebrando siglio di altro C. Ildebrando alienò la metà de' beni che egli per eredità paterna e materna possedeva in Vignale.
Anche nel privilegio concesso nel maggio del
1221 dall' Imp. Federigo II al conte Ildebrando di Soana, sono nominati tra i seudatarii di quel conte un Gherardo di Vignale, ed un Gualfredo suo fratello.

Cotesti nomi ci richiamano all'istrumento del 1109 citato agli Art. Scopero in Vald' Evola e Vignale di Montajone, atto a scuoprirci in quel Gherurdo di Vignale ed in quel Gualfredo due individui della illustre famiglia della Gherardesca.

Arroge a ciò un istrumento inedito dell' Arch. Dipl. Fior. proveniente dal convento di Nicosia presso Calci. E un rogito scritto in Pisa, nel 18 maggio del 1369, col quale donna Bernarda del fu Tedice conte di Domoratico e vedova di Tinaccio della Rocca aveva preso a mutuo fino dal 16 giugno 1366 (a stile comune) fiorini cento da Gherardo del fu ser Baldo da S. Cassiano a Settimo col patto che, non restituendo il capitale, dopo un anno il creditore potesse oppignorare alla debitrice, per ritenere nel caso d'insolvibilità in sua proprietà le due terze parti di un possesso valutato fiorini 200, situato nel Comune del Castel S. Lorenzo, in luogo appellato Casa-Lappi. La qual tenuta di Casa-Lappi allora confinava a 1.º con il territorio comunitativo di Suvereto; a 2. con il Comune di Campiglia (nel quale attualmente Casa-Lappi è campreso); a 3.º con il Comune di Fignale (cui spetta il popolo di Valli e Follonica); e dal 4.º lato con il territorio del Comune di Montione.

Anche all'Art. Scapeno (Papora m) fa citato il Breve o Statuto pisano del 1285, appellato del conte Ugolino, nel quale si rammenta il Com. di Vignale di Maremma, per il cui territorio passava un'antica Via (forse l'Emilia o Aurelia nuova.)

Con sentenza poi del 18 maggio 1369 (a stile pisano) il possesso di Casa-Lappi, stato oppignorato, o ipotecato, da donna Bernarda de'conti di Donoratico, fu aggiudicato al detto Gherardo creditore per rimborso del non restituito capitale di fiorini cento, e dei frutti scaduti. — Ved. Casa-Lappi, Lonenzo (Castel San) e Rocca a Palmento.

Questo documento archetipo basterà per sè solo a distruggere tutto il fatto riportato dal Tronci nei suoi Annali pisani sotto l'anno 1359 (stile comune) ed accresciuto di un favoloso racconto dal P. Cesaretti nella sua Istoria di Piombino (T. I pag. 85 e segg.) tosto che Vignale-Vecchio esisteva anche nel 1368, quando mantenevasi capoluogo di una Comunità, della quale faceva parte non solo la sua pieve di S. Giovanni e S. Vito, ma ancora la cura di S. Andrea a Valli e la contrada di Follonica.

All' Art. Massa-Marittima (Diogesi Di) rammentai un istrumento del 25 marzo 11 25, nel quale su satta menzione di una pieve e Cast. di Valle-Aspra situato nel territorio Populoniense, dalla qual pieve probabilmente prese il nome una delle porte attuali della città di Massa-Marittima.

Presentemente di cotesto Vignale porta il titolo una vasta tenuta della nobil famimiglia Franceschi di Pisa che ha la casa di fattoria circa tre miglia a lib. del castello distrutto di Vignale-Vecchio, ben diverso dal luogo di Franciano esistente 8 migl. a pon. della Pievaccia di Vignale, dalla quale la fattoria di Vignale-Nuovo trovasi quasi 5 migl. lontana.

Lungo la strada regia Emilia, la quale passa in mezzo alla tenuta di Vignale, ed a breve distanza dalla casa di fattoria, nel rifare piu grandiosa quella via, verso il 1832, furono scoperti molti avanzi di fabbricato distribuito in diverse piccole camere, tutte impiantite a mosaico di marmi bianchi, rossi e di altri colori variamente disegnati, talchè alcuno dubitò che quell' edifizio avesse servito ad uso di bagni, derivati forse da una qualche polla smarrita di acqua termale che scaturiva ivi presso. — Ved. Follorica e Valli di Follorica.

Vionatz in Val-di-Elsa. — Cas. che fu mel piviere di S. Pietro in Bossolo, Com. di Barberino di Val-di-Elsa, Giur. di Poggibonsi, Dioc. e Comp. di Firenze.

Molte carte della Badia di Passignano, ora nell' Arch. Dipl. Fior. rammentano questo Vignale di Val d'Elsa, una delle quali del 29 aprile 1056 scritta in Firenze, altra del 18 ottobre 1073 rogata in Vignale, una terza del 27 dicembre 1093 scritta in Monte Corboli, ed una quarta con la data del 6 lug. 1129, nella Badia di Passignano.

VIGNALE DI SANTA-CROCE nel Vald'Arno inseriore. — Subborgo occidentale di Santa-Croce dove su una delle sue chiese perr. (S. Tommaso al Vignale) nell'antico piviere di S. Maria a Monte, Com. di Santa-Croce, Giur. di Castel-Franco di Sotto, Dioc. di San-Miniato, un di Lucchese, Comp. di Firenze.

La rimembranza di cotesto Vignale è forse la più antica fra quelle finora rammentate; poichè conservata in una membrana archetipa dell'Arch. Arciv. Lucch. del 12 novembre anno 794, pubblicata di corto nella P. Il del Vol. V delle Memorie per servire alla storia del detto Ducato.

Trattasi di un testamento rogato in Lucca e dettato da un infermo ragazzo per nome Adaldo figlio di Walperto che giusta la costituzione del re Liutprando instituì erede suo universale la cattedrale di Lucca, alla quale lasciò fra i beni propri la sua casa d'abitazione posta in loco Arme (Gusciana) unitamente ad un podere con casa colonica posto in loco Viniale, ed altra casa massarizia situata nello stesso luogo d'Arme, con altri beni nel distretto di Barga e altrove.

Nella bolla poi concessa nel 1150 dal Pont. Eugenio III al pievano di S. Maria in Monte si cita per prima cappella, o prioria di quel piviere, la chiesa di Vignale, che su eziandio una delle quattro cure di Santa-Croce. Di essa sece più volte parola Giovanni Lami nel suo Hodoeporicon dove riporta le parole di una sentenza dei giudici delegati dal Pont. Innocenzo III, pronunziata nel 12 di nov. 1199, in cui si rammenta la parr. di S. Tommaso al Vignale. — Ved. Santa-Croce nel Val-d'Arno inseriore.

VIGNALE, o VIGNOLE DI BIBBIENA nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. che diede il titolo ad una delle antiche cappelle (S. Niccolò) del piviere, Com. e Giur. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo. Non seprei dire se questo Figuale, se Figuale, prendesse il titole da um riga nuova che nell'estensione di 12 stiora far piantare nel principio del secolo XI Benberto vescovo di Arezzo presso altra riga posta in Campo Maggio, nel distrette à Bibbiena, e che poi lo stesso prelato nel radi rinunziò a favore della Badia di Prataja.

So bene che da questo Fignele, o Fignele, prese il vocabolo una cappella ma l'invocazione di S. Niccolò, designata la le succursali della pieve di Bibbiena is un bolla del Pont. Adriano IV del 1155 piportata dagli Annalisti Camaldolensi, e carfermata a quei pievani nel 1207 dal Pur. Innocenzo III.

Finalmente è quel Fignale vicine : Bibbiena che con privilegio del 1356 l'ap. Carlo IV concesse al Comune di Arens.

PIGNALE DI CAPRIGLIA nel Val-Che no superiore. — Cas. che su nel piviere Com. di Cavriglia, Giur. di San-Giovani, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Risiedeva cotesto luogo sul torr. Rissim, siccome lo dichiara una carta del 16 men 1056 (stile comune) scritta in Firenz e pubblicata dall'abate Camici nella sua Open sulla continuazione dei March. di Torza

Vignale di Leonara nel Val-d'Ame fiorentino. — Cas. esistito nel popolo di Legnaja, Com. predetta, Giur. del Gallazo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Un istrumento del 28 nov. 1166, riportato dal Lami nelle Memor. Eccl. Flor. alla pag. 1065, su scritto in Lignaria, si et Vignale vocatur.

Probabilmente appella allo stemo Figule un atto scritto nel 5 febb. del 990 a fivore della mensa fiorentina, coi quale fa fatta una donazione al santo vescovo Poli, riportato dallo stesso Lami.— (ioi p. 1417).

Un'altro Vignale presso la Bedia a Sattimo nella Com. della Casellina e Tomis rammentato in diverse membrane apparenute a quel monastero, ora nell'Arch. Dipirior. fra quelle di Cestello.

VIGNALE (MONTE). — Fed. Vences
ta in Val-di-Magre.

VIGNANO DELLE MASSE S. MARTINO in Val-d'Arbia. — Cas. con cb. paer. S. Agnese) cui furono annessi i popoli di S. Giorgio a Papajano, e di S. Stefano a Pecorile, nel vicariato foraneo del Bozzosi, Com. delle Masse-S.-Martino, Giur. Doc. Comp. e circa due migl. a grec. di Sian-

Trovasi cotesta chiesa sulla cima di una vaga collina tufacea dove su un palazzo a guisa di sortilizio detto oggi Vignanone, preso e abbandonato nello stesso anno 1554 dagl' Imperiali mentre assediavano Siena. Attualmente Vignanone è villa de'signori Cinughi di Siena siancheggiata a grec. dal torr. Bolgione, e a lib. dal Rituogo.

Nel secolo XIV Vignano era un comunello delle Masse-S.-Martino provvisto del suo sindaco. La chiesa di S. Aguese a Fignano è rammentata in una bolla del Pont. Alessandro III spedita nel 1165 a favore delle monache suburbane di S. Abundio.

Il quadro di S. Agnese, portato in questa chiesa dal Mon. di Monte Oliveto Maggiore, è lavoro delicatissimo del Cav. Francesco Vanni.

Sui fianchi di cotesta ridente collina si trovano la villa di Vignano che fu del dotto Guido Savini, ora dei signori Pippi, architettata dal Cav. Fontana, ed il contiguo Poggio a Pini adorno di lago artificiale, di un vago giardino inglese con villa e cappella annessa, ridente possesso del conte Vecchi di Siena.

Oltre il Poggio a Pini si uniscono alla collina di Pignano mediante i torr. Bolgione e Riluogo, a ostro i colli di S. Regina
e di Val-di-Pugna, a sett. quelli dell' Osvanza e di Vico-Alto, sopra Vico-Bello, ed
a pon. i bastioni orientali della città di Siena che girano intorno al ripido sprone del
convento di S. Francesco.

Il popolo di S. Agnese a Vignano nel 1833 noverava 385 abit.

VIGNE DI BARGA nella Valle del Serchio. — Contrada nota sotto il vocabolo generico di Vigne per i vigneti che si coltivano sulle pendici meridionali dei poggi inferiori di Barga alla destra del torr. Corsonna nei popoli di Albiano e Castel-Vecchio, Com. Giur. e circa un migl. a maestr. di Barga, sotto la Dioc. di Pisa, già di Lucca, Comp. pisano.

Le vigne infatti del Barghigiano danno un vino spiritoso e squisito fra quanti contar ne possa tutta la Garfagnana.

VIGNE (PIAN TRA) nel Val-d'Arno su-

VIGNETA in Val-di-Magra. — Vill. con cappella sotto la ch. plebana di S. Pietro a Offiano, la quale esiste in Castiglioncello circa un quarto di migl. a maestr. di Vigneta, nella Com. e mezzo migl. a settentr. di

Casola, Giur. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede Vigneta sul fianco meridionale dell'Appennino detto l'Alpe di Mommio, presso la discoscesa ripa destra della fiumana Aulella, mezzo migl. innanzi che la medesima si accresca del tributo che gli reca dalle pendici occidentali del Monte Tea il torr. Tassonara.

Nel visitare la cappella di Vigneto vi ritrovai una vaschetta di macigno murata, della misura antica da olio, consimile a quella esistente nella pieve di Palaja, talchè dubitai che costà in Vigneta esistesse una volta la sua Pieve, comecchè la medesima sia stata indicata col vocabolo di Offiano dalle bolle pontificie di Eugenio III (1149) e d'Innocenzo III (1202) dirette ai vescovi di Luni. — Ved. Offiano (Pieve di).

VIGNOLA (PIEVE DI) nella Val-di-Magra. — Pieve antica, tralasciata all' Art. Dioc. Di Pontremozi, sotto l'invocazione di S. Pancrazio, nella Com. Giur. e circa migl. I 1/2 a miestr. di Pontremoli, Dioc. medesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Giace presso la base meridionale del monte Molinatico sulla ripa destra della fiumana Verde poco innanzi che a questa si mariti il torr. Betigna.

Se pure non era cotesta la pieve de Vineola di giuspadronato del March. Oberto, che nel 998 la rinunziò con altre tre chiese battesimali della diocesi di Luni a quel vescovo; e se il suo casale non corrisponde al Venegla del contado Lunense che l'Imp. Arrigo III nell'anno 1077 confermò ai marchesi Ugo e Folco figli del March. Azzo d'Este, non lascia dubbio però che la pieve di Vignola sia la medesima dai Pont. Eugenio III ed Innocenzo III, nel 1149 e 1202, confermata alla cattedrale di Luni con tutte le cappelle, beni e giurisdizioni sue. — (Uchell, Ital. sacra in Episc. Lunens.)

La pieve di S. Pancrazio a Vignola nel 1833 contava 570 abit.

VIGNOLA (Vineola) DELLE BALZE nella Valle superiore del Tevere. — Cas. dove fu l'antica pieve di S. Maria alle Balze, già detta in Vignola, in luogo appellato tuttora la Pieve-Vecchia, nella Com. e circa 6 migl. a scir. di Verghereto, Giur. di Bagno, Dioc. di Sarsina, Comp. di Firenze, già di Arezzo. — Ved. Balze (S. Maria alle).

VIGNOLA LUCCHESE nella Valle del Serchio. — Oltre quanto fu detto agli Art. MAGARIO (5.) e Vichale Luccense aggiungero, che al Vignola di S. Macario riferisce una carta del dic. 779 pubblicata nel Vol. V. P. II delle Misson. Lucca., con la quale il cherico Lucisero abitante nel Cas. di Castagnolo permutò col cherico Filippo rettore della cappella di S. Regolo a Filetta alcuni suoi beni posti di là dal torr. Contesola presso il rio Cerchia, ricevendo in cambia altri effetti situati in Castagnolo, ecc.

La cappella di Filetta nel catalogo delle chiese di quella diocesi, scritto nel 1260, trovasi sotto l'invocazione di S. Pietro, sebbene non comparisca altrimenti nel sinodo

lucchese dell'anno 1736.

Vignola, o Vignolo a Settimo nel Vald' Arno pisano. — Cas. perduto dove fu una chiesa dedicata a S. Martino nel piviere di S. Cassiano a Settimo, Com. e circa due migl. a pon. di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp, di Pisa.

Fra le memorie superstiti della chiesa di S. Martino a Vignola, alias a Settimo, citerò una carta del 10 maggio 819 (stile comune) pubblicata dal Muratori nel T. III delle sue Apt. Medii Aevi relativa ad una epfiteusi di beni spettanti a detta chiesa.

VIGNOLE DI TIZZANA nella Valle dell' Umbrone pistojese. — Contrada popolosa che abbraccia due cure diverse (S. Biagio a Vignole e S. Michele a Vignole, altrimenti della a Carpineta) questa nel piviere di Tizzana, quella sotto la pieve di Quarrata, entrambe nella Com. di Tizzana, da cui distano fra le due e le tre migl. a sett., Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Sono due popoli situati alla sinistra dell' Ombrone pistojese, S. Biagio alla manca della strada regia che guida a Pistoja, e S. Michele alla destra della via medesima, poco lungi ambedue dal torr. Dogaja che la via regia attraversa nel distretto di Vignole.

Se fosse specificata l'ubicazione, si direbbe che a questa contrada di Vignole riferisco un placito pronunziato in Pistoja nel nov. del 1046 dal conte Wiberto messo dell'Imp. Arrigo ill per deliberare alcune cause apmenta un Vignole, o Vignale. — (ARCH. Dirt. Fion, Carte del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja. - (MERAT. Ant. M. Aevi T. III.)

All' Art. Carpinera, o Carpinero nella Valle dell' Ombrone pistojese, citai un placito pronunziato dalla gran contessa Ma-

tilde in favore della Bedia di Posta-Form dubitando che potesse riferiro ad altro lasdi Carpineta nel contado Bolognese; ci resta da aggiungere, che anche nel distrib di Reggio in Lombardia vi fu un Corpun di proprietà del March. Bonifazio e della m figlia contessa Matilde, la quale risoleu es stà nella rocca di Carpineso dentro la m casa dominicale, quando ivi nel 24 april del 1114 pronunzió un altro placito.

Rispetto poi al Vignole di Tizzana ni si presenta un istrumento del 20 sett. 11 ஆ col quale Ranieri da Vignole, stando ma ch. di S. Bartolommeo di Tizzana rinazzo ad Allo, santo vescovo di Pistoja, per la m cattedrale ogni ragione che avez poteme son il Cast. e distretto di Tizzana, come ande sopra il Cast. e borgo di Bacchereto.

Aggiungasi un allo spettante all'Upm di S. Jacopo di Pistoja del 14 marzo 1344 in cui trattasi della vendita di un perm & terra posto nel territorio di Fignole in lago appellato S. Pietro at Castella. -(ARCH. DIPL. FIOR. Carte del Pescorato e dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja).

Forse era colest' ultimo luogo nel distrib to di Vignole, la dove dicesi, al Santo, in altra membrana del 3 genn. 1367 appacienuta agli Olivetani di Pistoja, ora nell'Ard.

Dipl. Fior. (lec. cit.)

Anche due carie dell'Arch. vescovile à della città del 7 dicembre 1385, e del 13 genn. 1396 dichiarano compresa nella contrada di Vignole la chiesa de'SS. Jamps e Filippo (alla Ferruccia) posta in luco chiamato al Santo di Monna Ferraccia.

La cura di S. Biagio a Figaole nei 1833

contava 473 abit.

Quella di S. Michele a Fignole, oa Copineto nell'anno medesimo aveva 987 pepolani.

VIGNONE e suoi BAGNI nella Val-d'U-

cia. — Ved. BAGRI DI VIGHORE.

VILIANO in Val-di-Cecina. — Ved. V. LIANO di MONTE-CASTELLI.

VILIANO, o VIGLIANO (PIEVE DI) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Fiera pellate al trono, in una delle quali si ram- antica sotto l'invocazione di S. Giovassi Evangelista nella Com., Giur. e popolo del Montale, Dioc. di Pistoja, Comp. di Fr renze.

> Della pieve di Viliano, o Vigliano a trova fatta menzione fino dal secolo X saco innanzi il privilegio concesso nel 25 di braio 997 dall'Imp. Ottona III a favore del

tutti i suoi beni e pievi, fra le quali cotesta di S. Giovanni a Viliano. Avvegnachè in due istrumenti del dic. 958, e del marzo 984 si rammenta il Cas. di Fognano nel territorio della pieve di S. Giovanni in Viliano. — (Arch. Dipl. Fior. Carte del Capitolo di Pistoja). — Inoltre nel 25 giugno del 1086 un tale Siffredo stando presso la ch. plebana di Viliano detto un atto di donazione a favore della cattedrale di Pistoja, cui lasciava tutte le corti, chiese, catelli e beni che egli possedeva nel contado pistojese. — (loc. cit.)

Rispetto al giuspadronato antico di cotesta pieve dissi all'Art. Montale, qualmente esso nel principio del secolo XII apparteneva ai, conti Guidi. — Tale lo diede a conoscere un istrumento del febbraio 1108,
col quale il C. Guido-Guerra figlio di altro C. Guido confermò alla pieve di S. Giovanni Evangelista in Viliano la donazione
fatta alla pieve medesima dal C. Guido di
lui genitore; per la qual conferma il C.
Guido Guerra ricevè soldi venti dal prete
Pietro pievano della chiesa suddetta.

Nell'anno innanzi su rogato nel luogo stesso di Viliano (luglio 1107) un istrumento, pel quale un tale Raimondo siglio di Arrigo da Montemurlo e la di lui moglie Gisla donarono alla cattedrale di Pistoja le terre, vigne e case che quei coniugi possedevano nel castello, borgo e territorio di Montemurlo. — Ved. Montemurlo.

Le poche notizie sopra citate bastano per dare a conoscere, che il luogo di Viliano con la sua pieve era più antico del castello di Montale stato edificato dai Pistojesi sulla fine del secolo XIII sul vicino poggetto.

rogato nel claustro della pieve di Viliano tratta della compra fatta per lire 200 di monete pisane da Lando del fu Sannuto pievano di detta pieve di una possessione posta in luogo detto a Sala nel territorio di Montale. — (Argn. Dipl. Fior. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

La pieve di S. Giovanni Evangelista a Viliano è da gran tempo prepositura, ed il suo parroco è uno dei vicari foranei di quella diocesi.

Dipendono dal pievano stesso tre chiese parrocchiali; 1. S. Maria a Tobbiana; 2. S. Martino a Fognano; 3. e S. Maria a S. Mato.

Inoltre sono inclusi nel popolo della pie-

ve il distrutto Mon. di S. Salvatore in Agna, l'oratorio di S. Maria alla Smilea; e quello di S. Antonino alla Villa Sozzifanti. Spettano alla cura di Fognano l'oratorio di S. Alberto al Colle dei conti Bardi, ora Guicciardini, e fanno parte della parr. di S. Maria a S. Mato gli oratori di S. Lucia de' Fabroni, di S. Carlo alla Villa delle Celle de' Fabroni, e la cappella di S. Tommaso (S. Mato) che fu di padronato del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja.—Ved. Montale.

La pieve di S. Gio. Evangelista a Viliano, o al Montale, nel 1833 aveva 1767 abit.

VILLA. — A molti casali della Toscana è restato il semplice nome generico di Villa, dei quali sarebbe impossibile, e dirò anche cosa inutile, l'andarne in traccia per ripeterli in questo luogo. — Mi limiterò pertanto a quelle sole Ville che danno o che diedero il titolo ad un qualche popolo, ed a quelle che conservano un vocabolo specifico, le quali saranno qui appresso indicate. — Spettano alle prime i popoli seguenti.

VILLA D'ACQUAVIVA in Val-di-Chiana. — Ved. Acquaviva (S. Vittorino d')

VILLA D'ACQUAVIVA E RANZA nella Valle-Tiberiua. — Oltre la villa di S. Vittorino ad Acquaviva nella Val-di-Chiana, contasi questa della Com. di Cortona, nella Giur. e Dioc. medesima, Comp. di Arezzo.

È un villaggio, il cui antico popolo della parrocchia di S. Agata di Acquaviva su soppresso nel 1325 e raccomandato al parroco di S. Pietro a Dame situato nella vallecola della Minimella, torr. tributario del Tevere sul contine del Granducato, e circa 8 migl. a lev. di Cortona. — Ved. Dame (S. Pietro A).

VILLA-ALBA, o VILLALBA nel Vald'Arno arctino. — Cas. con ch. parr. (S. Maria) nel piviere di S. Eugenia al Bagnoro, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa 4 migl. a ostro di Arezzo.

Risiede sulle pendici settentrionali del poggio di Lignano lungo la vallecola del torr. Vingone tributario dell'Arno.

La parr. di S. Maria a Villalba nel 1833 noverava 150 abit.

VILLA AMOROSA in Val-di-Chiana. — Vel. Amorosa.

— n' ANTICA, ossia n' AJANTICA A PERTICAJA. — Ved. Antica nel Val d' Arno fiorentino. MURLO DI VASCOVADO.

VILLA ARENOSA, o RENOSA m VIL-LA pa' R()CCHI nella Valle del Montone in Romagna. — Villa con ch. parr. (S. Mercuriale) nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Rocca S. Casciano, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze.

Colesta Villa risiede sopra un poggio alla cui base sett, corre il rio della Villa e la strada provinciale Traversa di Modigliana che sbocca in quella regia Forlivese dopo passato il poggio della Villa Arenosa, e quasi sulla ripa sinistra del ti. Montone.

La parr. di S. Mercuriale alla Villa Are-

nosa nel 1833 contava 80 abit.

VILLA D'ARGIANO in Val di Chiana.— Ved. Argiano (Villa d')

VILLA (BAGNI ALLA) nella Val-di-Lima. — Ved. Coaspna e VILLA TERENZANA.

VILLA-BASILICA nella Valle Ariana, ossia della Pescia di Collodi. — Vill. con ch. plebana (S. Maria Assunta) capoluogo di Com. e di Giur. nella Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in valle alla base australe del monte delle Pizzorne presso la ripa destra della Pescia minore, o di Collodi, già detta Ariana, la quale ha dato il titolo alla contrada, nel gr. 28° 18′ 4″ long. e 43° 55′ 2″ latit. circa 10 migl. a grec. di Lucca, quasi 4 a maestr. di Pescia.

La ragione per la quale questa Villa potè prendere l'adiettivo di Basilica su indicata all' Art. Basilica (Vol. I. pag. 285).

A conferma di quanto ivi fu detto, che Basilica equivaleva nel Medio-Evo ad una cappella, ovvero oratorio con postico davanti, citerò un istrumento prodotto nel Vol. stesso, col quale il prete Alderico figlino'o di Auseramo abitante nel Vico della Villa donò alla ch. di S. Salvatore fondata presso la cattedrale di Lucca dal vescovo Giovanni allora vivente la che beni di S. Benedetto edificata nel luogo di *Villa*, il quale atto fu rogato nella Villa stessa davanti la chiesa di S. Benedetto. A colesta Basilica, ossia oratorio di S. Benedetto riferisce una seconda membrana del maggio 774, in cui si tratta di un' offerta di beni lasciati alla chiesa predetta di S. Benedetto di Villa, dov' era rettore il prete Aldiperto figlio di Auseramo fondatore di quella chiesa. Arroge una iscrizione dell'Arch. di S. Giustina di Padova riportata nelle Novelle Letterarie di

VILLA D'ANTICA DI MURLO. - Fed. Firenze (anno 1767 pag. 623) che diceva: qualmente un Oppilio hanc Basilicam, vel Oratorium, in honorem S. Justinae martyris a fundamentis coeptam Deo juvante perfaecit. — Ved. PRATARTICO.

Della stessa chiesa di S. Benedetto alla Villa è satta menzione in un terzo istrumento lucchese del 18 marzo, anno 800, col quale il prete Stabile offri alla Badia di S. Salvatore di Sesto la chiesa di S. Michele e S. Benedetto fondata dal di lui padre Auseramo, al quale oratorio ivi si da anche il sinonimo di *Basilica*.

Con altro istrumento scritto li 10 maggio 803, Ildeperto prete figlio del fu Auseramo, abitante pur esso nel luogo di Villa, offrì alla cattedrale di Lucca, preseduta allora dal vescovo Jacopo, tutto ciò che egli possedeva nel dello luogo di Filla, e altrove, ecceltuate le cose mobili, i servi ed una selva posta in Casale che a titolo ed a guin di Fulciilia lasciava ai suoi eredi legittimi. — (Mexoa. Lucca. Vol. IV P. II e III).

Infine rammenteio un quinto istrumento rogato ne la siessa Filla, ma in altro oraterio dedicato a S. Paolo, pel quale il chierico Lazzato del luogo di Villa, nipote del prete Aldiperto, dono i suoi beni alla ch. di S. Salvatore cretta duvanti la cattedrale di S. Martino di Lucca da Giovanni vescovo di questa città.

Dopo il contratto dell'anno 800 (18 mar-20) di sopra citato trovo generalmente specificata cotesta Villa Basilica, come in quello del 1 dicembre 1086 pubblicato nelle Memorie Lucchesi. (Vol. IV P. II.)

E un contratto scritto presso la Pescia maggiore, mercè cui Lamberto arciprete e canonico della cattedrale di Lucca allivellà ad altro collega canonico, il prete B naldo, la metà delle rendite spettanti alle pi**esi di** S. Maria a Villa Basilica e di S. Genesio a Boveglio con tutti i diritti a quelle due chiese battesimali appartenenti; più la meta delle offerte e decime loro con l'obbligo al fittuario di fare uffiziare le dette pievi, e di recare alla mensa di Lucca l'annuo censo di 60 denari di argento moneta lucchese. — Ved. Boyrano.

Ecco il primo pievano a me noto di Filla-Basilica, pieve affatto diversa dall'altra di Filla, (forse Terenzana), e della quale nel secolo XII fu investito un'altro prete di nome Bianco; il quale nel 1170 volendo recarsi in pellegrinaggio la rinunzio a Guglielmo eletto vescovo di Lucca. — (Memor. cit.)

Appella senza dubbio alla stessa Villa-Basilica un privilegio pronunziato nel 24 agosto 1121 in loco Villa-Basilica dentro la chiesa battesimale da Bastardo Tedesco, messo del March. Corrado, a nome del quale egli investì la mensa vescovile di Lucca ed il suo vescovo del placito, fodro e di ogni altra cosa che a titolo di diritti imperiali, o in altro modo spettavano a quel marchese tanto sulla nominata pieve e nel suo distretto, quanto sulla villa e pieve di Boveglio, non che sopra la villa di Paria-na. — (Memora. Lucca. Vol. V. P. 111.)

Quindi è che l'Imp. Federigo I, con diploma dato in Parma li 22 marzo 1164, ad esempio de' suoi predecessori confermò si vescovi di Lucca non solo la pieve di Villa-Basilica, mu tutto il paese col sodro imperiale, ed i popoli ad essa pieve attinenti. Se poi quell' imperatore, cambiato il vescovo suo aderente, ritogliesse, come sembra, alla mensa lucchese quei diritti imperiali sopra Villa-Basilica, ecc., egli avrebbe imitato il figlio suo Arrigo VI e molti altri imperatori, che gli succedettero; il quale Arrigo VI, dopo aver concesso e confermato a Guido vescovo di Lucca (20 agosto 1194) fra molti altri paesi e chiese la pieve di Villa-Basilica con il suo distretto ad justitiam faciendam, due anni dopo dichiarava quel territorio devoluto all'Impero, allorchè ne investiva un tal Grandonio (nome assai noto ai Pistojesi); finchè nel 1204 la pieve di Villa-Busilica dal podestă di Lucca fu restituita ai suoi vescovi. -( MEMOR. Lucce. Vol. III.)

Ai quali prelati per quanto il possesso di Filla-Basilica sosse confermato, nel 14 dicembre 1209 dall' Imp. Ottone IV, e nel 15 sebbrajo 1355 dall' Imp. Carlo IV, per altro a quella età il suo villaggio con tutto il distretto e molti altri paesi ivi nominati, se non per l'ecclesiastico, per il politico e pel civile dipendevano immediatamente dagli Anziani di Lucca, o di Pisa, oppure dalla Signoria di Firenze.

Infatti Villa-Basilica col suo territorio nel 1242 era soggetta per il politico al vicario imperiale residente in San-Miniato, sino a che nel 1374 la stessa contrada compresa nella repubblica di Lucca, su aggregata al vicariato di Villa-Ariana, il cui giusdicente nel 1392 dalla residenza di Mon-

te-Carlo fu traslocato in Villa Basilica dal governo lucchese, sotto il cui regime tuttora si mantiene.

Allora la Terra di Villa-Basilica era abitata da molti armajoli fabbricanti specialmente di spade.

La pieve poi di S. Genesio a Boveglio nel 1260 era stata riunita a quella di Villa-Basilica, sicchè essa nei secoli successivi non più a S. Genesio, ma a S. Jacopo su dedicata.

Oltre la suddetta parr. di Boveglio, sono comprese nel piviere di Villa-Basilica le cure di S. Lorenzo a Pariana e di S. Michele a Colognora di Valle Ariana.

Dell' ospedaletto di S. Giovanni esistito in Villa-Basilica non restano memorie.

Nella guerra riaccesa nel 1429 dai Fiorentini per la conquista di Lucca, un loro capitano, Niccolò Fortebraccio, s'impossessò di questa Terra con molte altre ville e castella della Palle Ariana, riconquistata nel 1437 dal conte Francesco Síorza e dalle sue truppe lombarde alla Rep. di Lucca, e che i Fiorentini alla pacc del 1442 rilasciarouo stabilmente ai Lucchesi. — Ved. Collodi.

Nel 1502 andavano osteggiando gli uomini del Monte di Pescia contro quelli di Medicina, i primi sotto la Rep. Fiori, i secondi sotto la Rep. di Lucca, quando a sostegno degli osteggiatori del Monte di Pescia essendosi unite alcune milizie di Uzzano e di Buggiano, dall'altra parte si mossero gli abitanti di Villa-Basilica, di Aramo e di Fibbialla in soccorso degli uomini di Medicina, nella quale fazione restarono seriti molti da ambe le parti. — (Ammin. Stor. Fior.)

Ritornarono la notte del 30 agosto 1502 quelli di Villa-Basilica con i Pisani nel Monte di Pescia, il cui Vill. occuparono. A tal romore corsero i Pesciatini che dettero addosso ai nemici, respingendoli fuori del territorio della Rep. Fior. ed innoltrandosi fino al Cast. di Collodi che saccheggiarono.

Villa-Basilica attualmente è residenza di un giudice di prima istanza pel civile e pel criminale, dipendente per la polizia dal ministro di Stato residente in Lucca, sede di tutti gli altri dipartimenti amministrativi e giudiciarj.

Comunità di Villa-Basilica. — Quantunque s'ignori tuttora la superficie terri toriale di questa Comunità del Ducato di

Ineca, nella lusinga di darla nel Supplemento a quest'Opera insieme con il movimento della sua popolazione dopo il 1832, per ora mi limiterò a dire, che il territorio di questa Com. è posto quasi per intiero in monte o in colline coperte più che altro da uliveti e selve di castagni. Esso dal lato di lev. si tocca con il territorio di due Com. del Granducato (di Pescia, cioè, e di Vellano) dal lato di ostro e pon. con la Com. lucchese di Capannori, e dirimpetto a sett., mediante la giogana di Battifolle, con l'al-

tra del Bagno di Lucca. — Inoltre è da aggiungere, che la sua più alta montagna e quella testè rammentata di Battifolle posta a scir. del Bagno di Lucca, la quale su riscontrata dal Pad. Gen. Cav. Gio. Inghirami a br. 1903,5 sior. e dal Pad. Gener. Pros. Michele Bertini, sorse in altra sommità, a 1876,2 br. lucchesi, le quali stanno alle braccia siorentine, come 10,000 a 9983 circa. — Ved. Iucca (Vol. II pag. 874.) Fanno parte di cotesta Comunità i 12

PROSPETTO della Popolazione della Comunità di Villa-Basilica all'anno 1832.

popoli seguenti.

| Nome                                                                                                                                 | Titolo                                                                                                                                                                                                                                            | Diocesi                                                | ropulations del 1831                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| dei Luoghi                                                                                                                           | delle Chiese                                                                                                                                                                                                                                      | cui spettano                                           |                                                                            |
| Aramo Boveglio Collodi Collodi di Vallariana Fibbialla Medicina Pariana Pontito S. Quirico (d' Ariano) Stiappa Veneri Villa-Basilica | S. Frediano, Rettoria S. Jacopo, Idem S. Bartolommeo, Pieve S. Michele, Rettoria Idem, Idem S. Martino, Pieve S. Lorenzo, Rettoria SS. Andrea e Lucia, Idem S. Quirico, Pieve S. Maria Assunta, Rettoria S. Quirico, Cura S. Maria Assunta, Pieve | Tutti cotesti popoli spettuno<br>alla Diocesi di Lucca | 215<br>578<br>1049<br>352<br>184<br>292<br>630<br>416<br>492<br>289<br>882 |

VILLA DI BIBBIANA A PALAZZUOLO in Romagna. — Fed. Bibbiana, e Palazzuolo di Romagna (Villa di) nella Valle del Senio.

— pr BUCCIANO nella Valle dell' Arno inferiore. — Villata con ch. parr. (S. Regolo) nella Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. di San-Miniato, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede in collina fra la fiumana dell'E-vola che gli scorre a lev.-grec. ed il torr. Chiecina dirimpetto a pou.-lib.

Fu una delle 36 ville o castelletti del distretto di San Miniato, cui gli uomini di Bucciano si ribellarono nel febb. del 1314 per darsi ai Pisani, dai quali Bucciano fu restituito ai San-Miniatesi stante i preliminari della pace di Napoli conclusi nel 12 maggio del 1328.

La Parr. di S. Regolo a Bucciano nel 1833 noverava 310 abit.

VILLA DI CANTALFINA. — Ved. CASTALENA nella Valle del Tevere toscana.

— DEL CASTAGNO DElla Val-di-Sieve. — Ved. Castagno de San-Godenzo.

— CASTELLI nella Val·d'Elsa, — Ved. CASTELLO O CASTELLI (VILLA).

VILLA (CASTELLO 18) nella Valle dell'Ombrone senese. — Era uno de 38 comunelli di Castelnuovo-Berardenga posto fra il popolo di S. Andrea a Bossi e quello di S. Pietro in Barca, nella Com. e circa migl. duea sett. di Castelnuovo Berardenga, Giur. medesima, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena. — Ved. Castello in Villa.

— DI CASTIGLIONI DI CERCINA. — Ped. Castiglioni di Carcina.

— DI CENTOJA. — Ved. CENTOJA nella Val-di-Chiana.

VILLA COLLEMANDINA, o COLLE-MANDRINA DELLA GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Villata con ch. parr. (S. Sisto) filiale un dì della Pievo Fosciana, capoluogo di una Comunità sotto la Giur. di Castelnuovo di Garfagnana, da cui dista circa migl. 4 a sett., nella Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede in poggio sul fianco occidentale dell'Appennino di Corfino presso il distretto di Castiglion-Lucchese, col quale fronteggia dal lato di lev. avendo a maestr. la Com. di Sillano, a ostro quella di San-Romano ed a sett. la cresta dell'Appennino sul confine con la Lombardia modanese.

Presso questa Villa esiste una collina denominata il Sasso Cintorino, ch' è una roccia ofiolitica di tinta verde, diversa da quella del Sasso Rosso compresa nella stessa Comunità.

Si dubita essere stata cotesta la Villa di Colle rammentata nel registro vaticano di Cencio Camerario, corrispondente forse alla Villa della Bolla d'oro di Carlo IV.

Fatto stà che la sua chiesa parr. di S. Sisto compresa nel piviere di Fosciana, su appellata S. Sisto de Villa in un privilegio del 1168 concesso dal Pont. Alessandro III a quel pievano.

La Comunità di Villu-Collemandina nel 1832 contava in 4 parrocchie 1930 abitanti, repartite in sette sezioni, cioè:

| Filla Collemandina (S. Sisto) Ab. N.º | 478        |
|---------------------------------------|------------|
| Canigiano (S. Lorenzo) »              | 156        |
| Corfino, (idem)                       | 556        |
| Massa di Sasso-Rosso (S. Michele). »  | 287        |
| Sasso-Rosso, (idem)                   | 193        |
| Magnano (S. Maria Assunta) >          | 200        |
| Pianacci, (idem)                      | <b>6</b> 0 |
| TOTALE Abit. N.                       | 1930       |

VILLA DEL CORNIOLO nella Valle del Bidente. — Ved. Corniolo.

— DI FALTONA nel Val-d'Arno casentinese. — Ved. Faltona di Chitignano.

— DELLA FRATTA in Val-di-Chiana. — Due villate di questo nome esistono in

Val-di-Chiana, cioè, la Villa della Fratta nella Com. di Cortona con chiesa parrocchiale (S. Agata) e la Fratta fra Asinalunga e Torrita senza chiesa parrocchiale. — Ved. Fratta (Villa della) e Fratta di Cortona.

VILLA-FRANCA (Villa Leale degli antichi itinerari oltramontani). — Castello e Terra, già residenza di una branca di marchesi Malaspina che comprende due ch. parr. (S. Gio. Battista arcipretura, e S. Niccolò rettoria) ora capoluogo di Comunità in concorrenza con Filetto nella Giur. di Aulla, Dioc. di Massa-Ducale, testè di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede in pianura presso la ripa sinistra della Magra dove confluisce il torr. Bagnone. — È attraversata dall'antica Via Romèa, o Pontremolese, ora provinciale della Val-di-Magra.

Trovasi nel gr. 44° 15′ 2″ latit. e 27° 16′ 3″ long., 3 migl. a ostro di Filattiera, altrettante a scir. di Mulazzo, e 9 migl. a ostro-scir. di Pontremoli, migl. due e mezzo a lib. di Bagnone, e quasi 5 a sett. di Terra-Rossa.

La rocca di Villa-Franca è posta sopra la Terra omonima, a piè della quale è tracciata la strada provinciale della Val-di-Magra.

Fu questo paese insieme con Mulazzo residenza per molti secoli della branca dei marchesi Malaspina detti dello Spino secco dopo che ai due nipoti del March. Oberto-Obizzo il Grande, cioè, Obicino e Corrado nelle divise del 1221, separandonsi di ragioni, di stati e di stemmi, toccarono in feudo al marchese Corrado detto l'antico, i paesi di Villa-Franca, di Mulazzo, di Aulla ecc. ed al March. Obicino quelli di Fivizzano, Fosdinovo ecc. ecc.

Quindi il March. Federigo I, uno dei figli di Corrado l'antico, divenne autore del ramo dei Malaspina di Villa-Franca, ed è quel Federigo I, il quale nel sett. del 1260 pugnando insieme con i Lucchesi Guelti nei campi di Montaperto fu fatto prigioniero dai Ghibellini Sanesi.

Fra i tre figli lasciati da Federigo I fuvvi Corrado Malaspina II, figurato nel Purgatorio dall'Alighieri. Egli era padre di unica figlia per nome Spina, la quale rimasta vedova di Niccolò da Gragnano, si rimaritò a Goffredo Capece di Napoli, resa nota dal Boccaccio in una sua Novella. Però da Obicino II fratello di Corrado e dalla sua donna To-

bia Spinola nacquero varii figli, al di cui primogenito Federigo II toccò il seudo di Villa-Franca. A Federigo II verso il 1360 succedè il figlio Spinetta che su nel 1393 potestà in Pisa, il quale lasciò morendo tra i varii figli Gabbriello, che continuò la discendenza de' marchesi di Villa-Franca. Mancato egli nel 1437, succedè il di lui primogenito Fioramonte, quiudi l'altro fratello Giovanni Spinetta che destinò il marchesato di Villa-Franca al figlio suo Fioramonte III, ma dopo la morte di lui divenne marchese di Villa-Franca il suo figliuolo Tommaso, mentre ad un terzo fratello di Fioramonte, su assegnato il marchesato di Suvero, di Liciana e di altri villaggi. Che però al March. Tommaso restarono i paesi di Villa-Franca, Virgoletta, Casteoli, Rocchetta, Cavanelle e Monte-Vignale, ereditati alla sua morte (anno 1521) da tre figli suoi, due dei quali, Giovan Battista e Bartolommeo, costituirono le due ultime diramazioni de' March. Malaspina di Villa-França.

Il primo di essi, Gio. Battista, lasciò verso il 1560 due figliuoli, Tommaso e Alfonso, nella discendenza dell'ultimo dei quali si riunì la parte ancora degli estinti nipoti. Dall'altra linea poi di Bartolommeo figlio del March. Tommaso di Villa-Franca derivò un March. Federigo III, cui succede un altro Bartolommeo nato dal detto Federigo.

— Dai discendenti di esso nacque un March. Federigo Estensc-Malaspina; mentre al ramo del marchese Giovan Battista spetta un Tommaso marito di Luisa Malaspina dei marchesi di Ponte che su l'ultimo del suo seudo.

(Em. Gerini, Memor. della Lunigiana).

Esiste in Villa-Franca un convento di Frati Zoccolanti con chiesa dedicata a S. Francesco, fondato nel 1525 dal March. Bartolommeo di sopra nominato.

Le Comunità di Villa-Franca e Filetto si compongono di undici popoli, sotto il vicariato foraneo di Filetto, nella giurisdizione di Aulla; i quali popoli tutti insieme nell'anno 1832 contavano 3212 abit. come appresso:

| FILETTO, SS. Iacopo e Filippo, Pre-<br>positura | 46o |
|-------------------------------------------------|-----|
| pretura                                         | 220 |
| Idem, S. Niccolò, Rettoria »                    | 409 |
| Somme e segue Abit. N.o.                        | 089 |

| Riporto Abit. N.º 1089<br>Virgoletta e Monte-Vignale, SS. |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Gervasio e Protasio, idem 353                             | } |
| Iera, S. Biagio in S. Matteo, idem. > 251                 | ľ |
| Treschietto, S. Gio. Batta, idem 213                      | 3 |
| Vico, Assunzione di M. V., idem. > 263                    | } |
| Orturano, (idem), Prepositura > 213                       | 3 |
| Malgrate, S. Lorenzo, Arcipretura > 406                   | ; |
| Mocrone, S. Maurizio, ora SS. Con-                        |   |
| cezione, Rettoria 214                                     | • |
| Isola, S. Gemignano, idem » 210                           | ) |
|                                                           | , |

TOTALE . . . Abit. N.º 3212

VILLA DELLA GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Cas. nella parr. plebana de' SS. Michele e Andrea la quale comprende quattro Ville, Migliano, Cesirana, Villa e Fosciandora, ed in ciascuna di esse evvi la propria chiesa, dove alternativamente uffizia il parroco, sebbene la sua canonica sia in Migliano, Com. di Fosciandora, Giur. e circa due migl. a grec. di Castelnuovo di Garfagnana, Dioc. di Massa-Ducale già di Lucca, Duc. di Modena. — Ved. Fosciandora e Miguiano.

La popolazione di Villa nel 1832 ascendeva a 151 abit.

VILLA DI GETA. — Ved. GETA (PA-LAZZO DI) nella Val-d'Orcia.

— DI GRACCIANO. — Ped. GRACCIANO in Val-di-Chiana.

— GROSSA della Vara nella Val-di-Magra. — Ved. Calice, Comunità.

— DI LACUNA nella Valle del Montone in Romagna. — Ved. LAGUNA.

— DEL LAGO presso Vallombrosa. — Ved. LAGO (VILLA DEL).

— DI LUJANO nel Val-d'Arno pisano.

— Villata nel popolo di S. Lorenzo a Pagnatico, piviere di S. Cassiano a Settimo, Com. e circa tre miglia a ponente di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Pisa.

Cotesta villa di Lujano è rammentata nell'ensiteusi del 970 concessa da Alberico vescovo di Pisa ai due fratelli marchesi Oberto, ed Adalberto nati dal March. Oberto che su conte del Palazzo sotto l'Imp. Ottone 1. — Ved. Cascina nel Val d'Arno pisano.

La stessa villata, fino almeno al secolo XIV avanzato, era compresa nel comunello di Selva Longa (S. Ilario) come apparisce da una membrana del 1379 scritta nei con-

fini di Lujano, ora nell'Arch. Dipl. Fior. fra quelle del monastero di S. Silvestro di Pisa.

VILLA DI LUPONPRESI nella Val-di-Merse. — Ved. Munto, Comunità.

- DI OSSAJA. - Ved. OSSAJA.

— DI PETROGNANO nella Val-di-Sieve. — Ved. Petrognano di San-Godeneo.

— DI PIETRANERA nella Val-Tiberina toscana. — Ved. Pietranera.

— DI PITECCIO e DI SATURNANA. — Ped. VERGIOLE, e VILLA (S. MICHELE ALLA).

— ossia POGGIO TRA CERCHI in Vald' Orcia. — Ved. Castiglion d'Orgia, Comunità.

— DI POGGIONI. — Ved. Poggioni di Contona nella Valle Tiberina toscaua.

VILLA REGIA DELL' AMBROGIANA.—
Fed. Ambrogiana.

- REGIA DI CAFAGGIOLO in Valdi-Sieve. - Ved. Capaggiolo.

- REGIA DI CASTELLO. - Ved. CA-

- REGIA DI MARLIA. - Ved. MARLIA.

— REGIA DEL POGGIO A CAJANO. — Ved. CAJANO (POGGIO A), E POGGIO A CAJANO.

- REGIA DEL POGGIO IMPERIALE.
- Ved. Poggio Imperiale.

- RENOSA. - Ved. VILLA ARENOSA.

- DEL RICCIO - Ved. SEPOLTAGLIA.

— DELLA RIMBECCA nella Valle dell'Orcia. — Ved. Rimercca.

— DE' ROCCHI IN VILLA RENOSA. — Ved. VILLA ARPNOSA, e Rocca S. Casciano.

— ROGGIO nella Valle del Serchio.

— Ved. Roggio nella Valle inseriore del Serchio; cui si può aggiungere, che probabilmente riserisce a questa villata la Villanuova sul Serchio rammentata in un placito pronunziato li 8 sebbrajo del 1073 dalla contessa Matilde nel Borgo S. Frediano suori di Lucca a savore della badessa del Mon. di S. Giustina di detta città. — (Munat. Ant. Med. Aevi T. 1.)

VILLA (S. APOLLINARE ALLA) nella Val-Tiberina toscana. — Contrada che conserva il nome della sua antica chiesa parrocchiale (S. Apollinare alla Villa) nel piviere, Com. Giur. e quasi due migl. a pon. di Monterchi, Dioc. di Sansepolcro, già di Arezzo, Comp. aretino.

Risiede sulla ripa sinistra del torr. Cerfone presso la nuova strada regia di Urbania fra Bagnaja e Pocaja — Ved. questi due Art. e Monterchi. La parr. di S. Apollinare alla Villa nel 1833 contava 201 abit.

VILLA (S. CRISTINA ALLA) NEL CHIAN-TI in Val-di-Pesa. — Cas. appartenuto ai signori *Trebbiesi*, cui fu aggregato sul declinare del secolo XVIII la soppressa cura di S. Niccolò al *Trebbio* nel piviere di S. Giusto in Salcio, Com. Giur. e circa mezzo migl. a lev. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Risiede in poggio presso le sorgenti più meridionali della fiumana *Pesa*, la quale gli scorre sotto dirimpetto a sett., e lungo la strada rotabile che guida a Gajole.

Fanno parte di questo popolo quelli soppressi di S. Niccolò al Trebbio e di S. Maria al Colle. — Ved. Tafbbio del Chianti.

La cura di S. Cristina alla Pilla nel

1833 aveva 145 popolani.

VILLA (S. DONATO ALLA) nella Val-di-Sieve. — Cas. con torre che porta il titolo della sua ch. parr. (S. Donato alla Villa) con l'antico annesso di S. Margherita al Campo nel piviere di Dicomano, Com. e circa migl. 5 a scir. di Vicchio, Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una collina che sa corona dal lato di grec. alle pendici del Monte-Giovi posta sra la ripa sinistra della siumana Sieve e la destra del torr. di Villa.

Dubito che riserisca a questa Villa della Sieve un documento del 7 ottobre 1105 pubblicato dall' Ab. Camici nella sua continuazione de' Marchesi di Toscana, col quale atto la gran contessa Matilde, stando nella Villa della Sieve, emanò un placito a savore delle recluse di S. Pietro a Luco.

La torre di cotesta Villa, sabbricata a guisa di rocca con doppie mura e seritoje, su nel secolo XIV di proprietà della samiglia Adimari di Firenze, poscia degli Asini, dalla quale ultima prosapia su venduta al governo, ed attualmente è posseduta dai signori delle Pozze di Dicomano.

La parr. di S. Donato alla Villa, già di padronato degli Adimari, attualmente del Principe, nell'anno 1833 contava 178 abit.

VILLA (S. JACOPO ALLA) nel Val d'Arno casentinese. — Cas. che dà il titolo ad una ch. parrocchiale con l'annesso di S. Angelo a *Pratiglione*, nel piviere, Com. e circa 4 migl. a pon. di Stia, Giur. di Prato vecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede in poggio sul fianco orientale del monte della Consuma alla destra del torr. Vincana tributario dell'Arno. La parr. di S. Jacopo alla Villa per decreto vescovile del 31 genn. 1831 fu staccata dal piviere di S. Pietro a Romena e assegnata a quello di S. Maria a Stia.

È compresa in questo popolo la Badiola di Pietrafitta, già compresa nell'antica cura di S. Angelo a Pratiglione, presso il casale di Pomponi situato sulla strada vecchia casentinese, e poco lungi dal bivio detto dell'Omo morto e dalla Badiola prenominata. — Ved. Pietrappitta e Stia (S. Marria A).

La parr. di S. Jacopo alla Villa nel 1833 contava 132 abit.

VILLA (S. MARCO IN) nella Val-di-Chiana, — Cas. con parr. omonima nel piviere di Montanare, Com. Giur. Dioc. e circa migl. due a ostro di Cortona, Comp. di Arezzo.

Risiede alla base meridionale del monte di Cortona sopra la via R. postale romana e appena un migl. a lev. dalla posta di Camuscia, lungo la strada che dall' Ossaja sale a Cortona, detta la Via delle Contesse.

S. Marco essendo un santo patrono di Cortona preso nel 1259, sa dubitare che questa Villa di S. Marco non sia più antica del secolo XIII.

La parr. di S. Marco in Villa nel 1833 contava 524 abit.

VILLA (S. MARTINO IN) nella Valle dei Tre Bidenti in Romagna. — Cas. con ch. parr. (S. Cristofano) nel pievanato di Campo-Sonaldo, Com. e circa un migl. a lib. di Santa-Sofia, Giur. di Galeata, Dioc. di San Sepolcro, già della Badia Nullius di S. Maria in Cosmedin, Comp. di Firenze. — Ved. Martino (Villa di S.) nella Valle del Bidente in Romagna, dove su indicata la sua popolazione all'anno 1833 che ammontava a 155 abit.

VILLA (S. MICHELE ALLA) nella Valle dell' Ombrone pistojcse. — Villa che lasciò il suo distintivo (forse di Vergiole) con oratorio dedicato a S. Michele, nel popolo di Piteccio, Com. di Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze. — Ved. Piteccio e Vergiole.

VILLA (S. PIETRO ALLA) nella Val-Tiberina toscana. — Vico con ch. parr. (S. Pietro) nel pievanato maggiore, Com. Giur. Dioc, e circa due migl. e mezzo a maestr. di San-Sepolero, Comp. di Arczzo.

Risiede verso la hase occidentale dell'Alpe della Luna sulla sinistra del torr. Tignana,

lungo la strada rotabile, la quale è tracia sulla ripa sinistra del fi. Tevere per secale da Pieve San Stefano a San-Sepoloro perlungi dal castello di Montedoglio, i di ca signori un di cotesto luogo possedevana.

La parr. di S. Pietro alla Villa nel 1833

noverava 220 abit.

VILLA S. RESTITUTA mella Valledel Ombrone sanese. — Ved. RESTITUTA [PB VE DI S.)

VILLA (S. SIRO ALLA) in Val di Mana — Vill. e Cist. la cui ch. parr. di S. Sin è compresa nel vicariato foraneo di Gamballo, Com. Giur. e circa a migl. a mana di Tresana, Dioc. di Massa-Ducale, già è Luni Sarzana, Duc. di Modena.

Cotesta Villa, detta anche Villaccie, in siede in monte sulla destra della Magra, in alto la sua borgata, più in basso il casela dov'è la ch. parr. — Ved. Tassasa.

La parr. di S. Siro alla Villa nel 11h

contava 475 abit.

VILLA SALETTA. — Fed. SALETTA in Val d'Era.

- SALVIATI dirimpetto ALL' ABBADIA FIESOLANA. - Vel. Anazia Fiesolian

— SALVIATI, on GINORI in Valdi-Marina. — Villa signorile in mezzo ad um vasta tenuta in gran parte selvosa sein part. di S. Lucia in Collina, piviere di S. Maria a Carraja, Com. e circa 4 migl. a sett. di Calenzano, Giur. di Campi, Bioc. e Comp. di Firenze.

Cotesta grandiosa villa, alienata di cara ai pupilli marchesi Ginori dai principi Berghesi che l'ereditarono dalla estinta proppia dei duchi Salviati, risiede sul fanco orientale del monte delle Calvane, alla sestra della fiumana Marina in mezzo a notte fabbriche per uso della vasta fattoria omnima.

Probabilmente su questo uno dei resessi della nobile samiglia della Tosa, cui risce un legato che lasciò per testamento nel 29 maggio del 1339 ai Cistercensi di Settimo il nobil uomo Rosellino del su Arrigo della Tosa con tutte le possessioni, compressi il suo resedio posto in Ful-di-Marina, sel cui distretto, ivi si dichiara, che esistemme gualchiere ed un mulino, previo l'onere il abate e monaci di Settimo di edificimi una cappella ed uno spedale per ricettura i pellegrini. Per la qual disposizione assegnava di dote al detto spedale e chiesa tuta i suoi beni posti nei pivieri di Calenzana,

di Carrela, di Legri, e di Filettole. -- (Anox. Uspe. From. Carte di Cestello).

VILLA & SESTA nella Vaile superiore dell'Ombrone sancse. — Ved. Sesta (Vill-LA a) nel Chianti superiore.

- A SESTA DA ELCI. - Ved. Susta di Ecci nella Val-di Gecina.

- DE SESTANO nella Valle dell'Ombro-De Saucec. — Ved. Sestano de Castelnuovo DELLA BERARDERGA.

- DE SESTO, O SESTA DE MONTAL. CINO. — Ved. COLLE (S. ANGELO IN) e SE-STA DE MONTAIGINO.

- SFORZESCA. - Ved. Sponzesca (VILLA) nella Valle della Paglia.

- TEVERINA. - Ved. Tavanna nella Valle superiore del Tevere.

- A TOLLI DI MONTALCINO nella Volle dell'Ombrone sanese. — Villata della quale porta il titolo una cura (S. Lucia a Filla a Tolli) nella Com. Giur. Dioc. e circa migl. 4 a ostro di Montalcino, Comp. di Siena.

È posta in collina fra il popolo della Villa di S. Restituta, che trovasi al suo pou., quello di S. Angelo in Colle posto al suo lib. e la cura di Castelnuovo dell'Abate situata al suo ostro-scir., mentre a lev. il popolo di Villa a Tolli mediante la fiumana dell'Asso resta a contatto con quello di Ripa d'Orcia.

Molte carte de' Frati Romitani di S. Agostino di Montalcino pervenute nell' Arch. Dipl. di Firenze rammentano questa Villa a Tolli, fra le quali citerò due membrane, che una di esse del 6 agosto 1248 e l'altra del 9 novembre 1313, rogate entrambe nella Filla a Tolli.

La parr. di S. Lucia alla Villa a Tolli nel 1833 contava 123 abit.

VILLA DEL TREBBIO. — Fed. TREBBIO. - De TRECIANO in Val-Tiberina Toscana. - Ved. TREGIANO.

— DI VALSAVIGNONE, — Ved. SAVI-GHORF nella Valle superiore del Tevere.

- DI BIBBIANA, - I'ed. VERRUCOLA O Verrecole della Garpagnana nella Valle superiore del Serchio.

- VITELLI E MOZZI sul colle Fiesolano nella parr. di quella cattedrale, Com. Giur. e circa un miglio a lib. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Sono due ville grandiose edificate da Cosimo de' Medici il Fecch'o, più noto pel 119nome di Palre della Patria, passate in sc-

guito in diversi proprietari. — Costà ai tempi del Magnifico Lorenzo de' Medici si raccolsero bene spesso gli accademici Platonici, e costa Cosimo il venchio accolse il B. Carlo de' CC. Guidi, cui cede il superiore locale per fondarvi il primo convento de' Gerolimiti sotto l'invocazione di S. Girolamo.

VILLALTA nel Val-d'Arno arctino. — Cas. con ch. parr. (S. Marco) nel piviere del Bagnoro, Com. Giur. Dioc. Comp. e circa 4 migl. a ostro di Arezzo.

La parr. di S. Marco a Villalta nel 1833 contava 150 abit.

VILLAMAGNA, o VILLA-MAGNA. — A più di un luogo della Toscana è restato il vocabolo di Villamagna, senza dire della Villainagnu (Fundo Magno) ora Città Magna di Livorno, e senza far menzione della Villamagna nel vallone della Fossa presso Grosselo, rammentata nel registro vaticano di Cencio camarlingo della S. Sede.

Non meno di tre Villemagne si conservano con lo stesso nome nel Granducato, in due delle quali esistono due antiche pievi; oltre la terza Villamagna posta nel Val d'

Arno superiore.

VILLAMAGNA del Val-d'Arno superiore. — Contrada che dà il nome ad una casa colonica in Pian Franzese, nel popolo di S. Martino in Avanc, piviere di Gaville, Com. e circa migl. quattro a maestr. di Cavriglia, Giur. di San-Giovanni, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

È situata sul fianco orientale dei monti detti del Chianti, fra il torr. Cestio che le scorre a sett. ed il borro di Meleto suo influente che le passa dal lato di scir.

Era questa Fillamagna un possesso della contessa Willa figlia del March. Bonifazio di legge Ripuaria, dalla qual donna fu assegnata *Villamagna* in dote alla Badia da essa cretta in Firenze, siccome risulta dall' atto di fondazione del 977 e da altro istrumento del 31 marzo 1076 rogato in Pisa.

Infatti fra le membrane della Badia di Coltibuono, ora nell' Arch. Dipl. Fior. ayvene una del 2 febb. 1085 relativa all'investitura data all'abate del Mon, di S. Maria di Firenze delle terre state tenute da un Ridolfo dentro la Marca di Toscana, cioè, in Firenze, a Pietra Mensola, a Castellonchio, a Villamagua, a Castelnuovo d'Avane, a Rignano, a Barbischio ed in altri luoghi.

I contorni di cotesta Fillamagna sono ricchi di lignite alquanto solforata ed anche

bituminosa merita però questa Villamagna una memoria per aver posseduto nei suoi contorni due poderi con adiacenti boscaglie la famiglia Targioni-Tozzetti. — (Gro. Tangioni Tozzetti, Viaggi cc. Vol. V. Ediz. I.)

VILLAMAGNA (PIEVE DI) nel Val-d' Arno fiorentino. — Pieve autica sotto il titolo di S. Donnino, con Vill. spicciolato, già Cast. nella Com. Giur. e circa migl. 4 a lev. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

È una chiesa grandiosa a tre navate con annessa torre campanaria e vasta canonica situata in collina sul fianco occidentale del Poggio a Luco avendo al suo lib. quello dell' Incontro, e dal lato di sett.-maestr. l'Arno che lambisce le falde dello stesso colle.

Anche cotesto villaggio insieme alla pieve ebbe i suoi signori, rammentati, ch'io sappia, la prima volta nell'atto di fondazione (27 sebb. 1067 stile comune) del Mon. di S. Pier Maggiore di Firenze, quando donna Gisla figlia del su Ridolfo e vedova di Azzo di Pagano di Geremia, madre di Rolandino e di altre tre figlie, fra i molti beni che assegnò in dote a quel suo monastero, aggiunse anche la quarta parte del suo castello, corte e chiesa di Villamagna, il tutto posto nel piviere di S. Donnino, diocesi fiorentina.

Arroge a ciò una carta dell'agosto 1098, in cui si tratta di una donazione fatta da due coniugi, alla Badia di Monte Scalari, di beni posti nel piviere di S. Donnino a Villamagna. — (Arca. Dipl. Fior. Carte di S. Vigilio di Siena).

Ebbero eziandio podere in cotesta Villamagna le monache di S. Ellero sotto Vallombrosa, a favore delle quali recluse fu dato in Pisa li 26 sebbrajo 1191 un privilegio dell'Imp. Arrigo VI che confermava loro fra i diversi ben quelli che possedevano nel piviere di Villamagna.

Il pievano prete Forte di Villamagna nel 3 aprile del 1286 assistè al sinodo tenuto in Firenze nella chiesa di S. Reparata.

La pieve di S. Donnino a Villamagna comprende tre chiese parrocchiali; 1. S. Maria a Rignalla; 2. S. Romolo di Villamagna; 3. S. Maria a Remoluzzo. — Quest' ultima cura però è stata nel secolo passato aggregata a quella di S. Michele a Compiobbi sotto il piviere di Remole.

Fa parte della cura della pieve suddetta l'oratorio di S. Gherardo, le di cui ceneri

furono trasportate di corto con grande per rato in più decente luogo nella chien per bana dall'attuale pievano Pietro Bossa successo all'agronomo pievano Perime. Paoletti.

La parr. della pieve di S. Domini, Villamagna nel 1833 contava 350 mil.

VILLAMAGNA A REMOLUZZO. 
Ved. Remoluzzo nel Val-d'Arno foresce
e Compionni.

VILLAMAGNA in Val d'Era. — Pen antica (S. Giovanni e S. Felicita) con Vi già Cast. nella Com. Giur. Dioc. e cio; migl. a maestr. di Volterra, Comp. del renze.

Risiede sulla cresta de poggi ente de stendonsi da Montignoso verso occidente alla cui base meridionale scorre la fuam dell'Era, fra il torr. Fregione, edil legia detto dell' Isola, suoi tributari.

Le prime memorie superstiti di que Villamagna le fornisce un istrumente a chetipo del gennajo 780 pubblicato nelle i III. del Vol. I. del Codice Diplomater di Filippo Brunetti, dove è fatta mensua di un mercante longolardo nativo de l'alamagna, il quale stando in Pisa demignazione de' suoi beni stabili alla Bala di Monteverdi, in mano del suo terro del Gunfredo. — Ved. Abazza de Morrorea.

Da una membrana del 7 magg. 1217 o tata dal Ceciua melle sue Notizie istrici di Volterra, apparisce, che a quella eta adli contrada, o piuttosto nella pieve di Villangua, aveva giurisdizione Pagano Panec chieschi vescovo di quella città.

Con tutto ciò della piere di S. Giore Battista e S. Felicita a Villamagne sono vo fatta menzione prima del 1015 n.: privilegio concesso al capitolo volterar dall'Imp. Arrigo I, mentre egli abitata villa di Fasiano presso Pisa.

Cotesto luogo fu signoreggiato un tema dai nobili Cavalcanti di Volterra, i qui per atto pubblico del 1 maggio 1199 munziarono i loro diritti sopra il distritti di Villamagna ai consoli del Comune il Volterra. — (Anca. Dipl. Fion. Carte icia Com. di Volterra).

La villata poi di Villamagna su potri sacco nel 1530 dalle truppe siorentine o mandate da Alessandro Vitelli, al che por dopo tenne dietro una peste bubbonica, i quale salcidiò moltissimi di quei popula — Ved. Volterra.

La pieve di S. Gio. Battista a Villamagna nel sinodo diocesano del 1356 non comparisce matrice di alcuna chiesa parr. se non fu di quella di S. Ottaviano Oltr' Era presso la pieve, in cui riposavano i resti del corpo di S. Ottaviano, trasportati nell'anno 820 nella cattedrale di Volterra, dove si venerano con devozione come uno de' SS. protettori di quella città, oltre la ch. di S. Dounino presso Villamagna, la quale trovasi rammentata fino dal secolo VIII. — Ved. San Donnino (Villa di).

La parr. della pieve di S. Gio. Battista a Villamagna nel 1833 contava 525 abit.

VILLAMAGNA DI ROSELLE nella Valle inferiore dell' Ombrone sanese. — Era una villa compresa nel vallone della Fossu rammentata nel principio del secolo XII dal registro vaticano di Cencio Camerario.

VILLANUOVA nel Val d'Arno casenti-

FILLANDOFA, delta anche VILLA TOLLE sopra Montepulciano fra la Val-di-Chiana e la Val-d'Orcia. — Cas. dove su un'antica pieve sotto il titolo di S. Giovanni a l'illanuova, da lungo tempo soppressa ed alla cui località è conservato il vocabolo di Pieve, Com. Giur. e circa migl. uno a lib. di Montepulciano, Dioc. medesima, già di Chiusi, Comp. di Arezzo.

All' Art. Montepulciano, Diograf & Co-MURITA', Fol. 111 pag. 485 e 487, dissi: che il luogo di cotesta pieve di Fillanova resta sul poggio di Tolle, comunemente appellato Totonella, fra Montepulciano e Montichiello, sul confine della Comunità di Montepulciano con quello di Pienza, cioè, sul-La schiena del monte, laddove nasce il torr. Treisa tributario dell'Orcia; sicchè nel lodo di confinazione fra il territori di Montepulciano e quello di Montichiello (13 dicembre 1297) i termini furono posti dove si conservano tuttora, nel poggio cioè di Tolle, alias, di Totonella; e che un altro lodo del 21 ottobre 1308, fatto per la stessa causa fu firmato dagli arbitri presso il monte del castellare verso la Villa di S. Giovanni a Villanuova. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte di Montepulciano.) — Ved. Montepulciano.

VILLANUOVA DI MUGELLO in Valdi-Sieve. — Castelletto che su degli Ubaldini, ora compreso nella tenuta de' marchesi Gerini detta delle Maschere lungo la strada postale Bolognese, dove su una ch. parr. (S. Jacopo) annessa nel 1565 alla cu-

ra di S. Maria a Colle-Barucci nel piviere di S. Giovanni in Petrojo, Com. Giur. e quasi due migl. a scir. di Barberino di Mugello, Dioc. e Comp. di Firenze.

Chi passa per la strada regia Bolognese alle 17 migl. da Firenze, mezzo migl. innanzi di arrivare davanti al grandioso villone delle Maschere, vede lungo la strada medesima una delle porte con gli avanzi delle mura castellane di cotesta Villanuova, che diede il titolo ad un ramo derivato dagli Ubaldini, detto de' Bettini di Villanuova, stata in seguito alienata con la maggior parte del suo distretto ai marchesi Gerini di Firenze.

Dentro il piccolo giro delle mura di cotesto castelletto esiste l'antica chiesa di S.
Jacopo attualmente ridotta ad uso di compagnia secolare. Essa fu riedificata nel 1334,
ed era di giuspadronato de' nobili Cattani
consorti de' Bertini quando col consenso
loro l'arcivescovo di Firenze nel 14 febb.
1565 (stile comune), attesa la povertà di
cotesta cura decretò l'unione della medesima alla parr. di Colle-Barucci. — Ved. ColLE-Barucci.

VILLANUOVA DI PORTA AL BORGO nella Valle dell'Ombrone pistojese, altrimenti dello Villone Puccini. — Ved. Gora di Scornio e Pistoja (Porta al Borgo di).

VILLANUOVA DI GARFAGNANA. — Ved. VILLA AL POGGIO S. TERRNZO in Garfagnana nella Valle superiore del Serchio.

VILLE DI TERRANUOVA nel Val-d'Arno superiore. — Ved. Pian di Radice, ossia, alle Ville.

VILLE DI RUOTI nella Valle Tiberina toscana. — Ved. Ruoti (Ville di Juoti fino al 1403 fecero parte, insieme a Val-Savignone, Cercetola ed altri luoghi, della Massa o Viscontado di Verona, finchè nel 20 maggio di quello stesso anno i suoi abitanti supplicarono il Governo di Firenze a volerli riunire alla Com. di Pieve S. Stefano. Ora aggiungerò, che cotesta unione accadde solamente nel 1499 per sentenza del 29 luglio di detto anno proferita da Tommaso dei Tosinghi, siccome pure apparisce dallo statuto del Cast. di Montalone esistente nelle Riformagioni di Firenze.

VILLETTA DELLA GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Cas. nella cura che su di *Bacciano* riunita a S. Pantaleone alla Sambuca nel piviere della Pieve-Fosciana, Com. e circa due migl. a scir. di San-Romano, Giur. di Castelnuovo di Gazfagnana, Dioc. di Massa-Ducale, già di Lucca, Ducato di Modena.

Il Cas. di Villetta ha per confine a lev. il popolo di Villa-Collemandina, a grec. quello di Pontecosi, a sett. e maest. l'altro di Silicagnana; ad ostro la cura di Mozzanella, ed a pon. mediante il Serchio il popolo del Poggio S. Terenzo.

La sua popolazione è compresa, come dissi, nella cura della Sambuca. — Vel. Sam-

BUGA DI GABFAGNANA.

VILLIANO, VIGLIANO E VILIANO. -Fed. Vigliano E VILIANO.

VILLOLE nel Val-d'Arno superiore. — Cas. la cui ch. parr. di S. Giorgio da lunga cha fu ammensata alla cura plebana di Cavriglia nella Com. medesima, Giur. di San-Giovanni, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena. — Ved. Cavriglia.

VILLOLE in Val-d'Elsa. — Cas. ch'ebbe chies a parr. (S. Giusto) già nel piviere di Poggibonsi, ed il cui popolo dopo la soppressione della sua cura (auno 1673) fu raccomandato, per una porzione al parroco di S. Maria Assunta a Lecchi, e parte al pievano di S. Agnese in Chianti, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a lev. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, già di Firenze, Comp. di Siena.

Risiede in poggio alla sinistra del torr. Corfini; forse su quel Poggiotondo rammentato all'Art. Pogginonsi, dove su la ch. di S. Giusto a Stuppio, la quale dal Pont. Adriano IV con holla del 6 maggio 1155 venne confermata con altre parrocchiali al pievano di Poggibonsi. — Ved. Pogginonsi.

VILIORE nella Val-di-Sieve. — Cas. con borgata e chicsa parr. (S. Lorenzo) nel piviere, Com. e circa 4 migl. a grec. di Vicchio, Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Cotesto Cas. che fu de' conti Guidi risiede in monte presso le sorgenti del torr.
Botena sotto il varco di Belforte e lungo la
via di quell' Appennino, dove esisteva un
ospedaletto con chiesuola (S. Jacopo a Villore) i di cui beni amministravansi da alcuni privati, i quali ne rendevano conto ai
capitani del Bigallo in Firenze.

La parr. di S. Lorenzo a Villore nel 1833 contava 712 abit.

VININICCIO (S. MARTINO IN) O A SCOPETO. — Ved. Pieve di S. Martino IN Vimineccio.

VINACCIANO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Vili. con pieve antica (SS. Marcello e Lucia) nella Com. e quasi tre migl. a scir. di Seravalle, Giur. Dioc. e circa 4 migl. a lib. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Trovasi sul fianco sett. dei monti detti di Sotto, avendo al suo pontilib. quelli di Monte-Vettolini e di Monsulmano alto.

La pieve di Vinacciano era di padronato del capitolo maggiore di Pistoja fino dal 1311 alloraquando essa aveva per santo titolare solamente S. Marcello.

Ne assicura di ciò una membrana archetipa del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja nell'Arch. Dipl. Fior. quando il capitolo della cattedrale, ed i parrochi della città di Pistoja nel di 6 settembre 1311 concordemente nominarono il prete Bonaccorso di Giovanni in pievano di S. Marcello a Vinacciano, diocesi di Pistoja, come uno dei sindachi ad oggetto di trattare Lega in Cristo con i cleri, città e diocesi di Firense, Siena, e Arezzo ecc.

La pieve de'SS. Marcello e Lucia a Vinacciano, in seguito, oltre di avere molti oratori pubblici, è restata matrice di tre chiese parrocchiali; 1 S. Niccolò a Ramini; 2. S. Pietro a Collina; 3. Michele a Gabbiano.

Il popolo della cura plebana di Vinacciano nel 1833 contava 467 abit.

VINCA in Val-di-Magra. — Cast. con ch. parr. (S. Andrea) nella Com. Giur. e circa 8 migl. a ostro di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

È questo uno de'paesi più alti del territorio fivizzanese, mentre Vinca risiede sul fianco sett., alquanto sotto la cima del marmoreo Monte Sagro, sopra le sorgenti del Lucido, appellato di Vinca a distinzione del Lucido d' Equi che scende più a lev. dall'Alpe Apuana, detta il Pizzo di Uccello.

All' Art. Fonno nella vallecola del Frigido (Vol. Il pag. 327) rammentai una lettera del 7 marzo 1511 (stile fior.) scritta da Niccolò Macchiavelli in qualità di segretario del gonfaloniere perpetuo Piere Soderini al commissario della Rep. Fior. in Castiglion del Terziere, rispetto ai confini contesi fra i villici del Forno spettanti ai March di Massa e quelli di Vinca soggetti al'a Rep. Fior. I quali popoli fino d'allora contrastavano per causa di pasture una porzone di quella montagna specificata sotto il vocabolo di Alpe Rotaja.

All' Art. poi Fives no Comunità (ivi Vol. il pag. 307) rammentai i prugnoli di Finca, nelle di cui montuose praterie nascono copiose e fragranti prugnolaje che quel comunello suole annualmente mandare all'incanto.

Bispetto alla storia politica di Vinca dopo il mille, può dirsi, che cotesto paese insieme con quelli vicini di Equi e di Monzone appurtennero ai March. Malaspina di Fivizzano, dei quali formarono una seconda diramazione i marchesi dell' Aquila, di Vinca esc.

Infatti era compreso nel tronco principale quel marchese Isnardo figlio del March. Obicino di Gugliclmo, March. di Fivizzano e paesi annessi, il quale alla sua morte (1271) lasciò i fcudi di Fosdinovo e Fivizzano a Gabbriello uno dei suoi figli, che poi nel 1275 divise la signoria predetta col di lui zio marchese Alberto e con i suoi cugini, ragione per cui egli divenne signore dei castelli di Fosdinovo, di Fivizzano, Gragnola, Vinca, Equi, Tenerano, Monzone, ecc.

Fra i figliuoli del March. Gabbriello, che mort nel 1289, furonvi il celebre Spiuelta I emulo di Castruccio, Isnardo II ed Azzolino. Dagli ultimi due si propagò la discendenza de marchesi di Fivizzano e di quelli di Fosdinovo. Dal March. Azzolino discesero i due nipoti Spinetta II duca di Gravina e Leonardo, i quali nel 1393 suddivisero di nuovo i loro seudi in guisa che Leonardo divenne March. di Gragnola, ed il primo di Fosdinovo.

All' Art. Contronts su indicato cotesto Leonardo March. di Gragnola ecc. allorche mel 1418 perdette contemporaneamente Codiponte, Vinca, Cassiana, Aquila, Ajola, e Sercognano nella Lunigiana per sollevazione di quelle popolazioni, che dietro le loro istanze surono accolte sotto la protezione e dominio della Rep. siorentina.

La qual cosa ebbe effetto mediante una provvisione della Signoria del 13 ottobre 1439, allora quando fu ordinato, che rispetto

mune di Vinca, questo dovesse essere del valore di fiorini venti d'oro, sebbene in se-

guito fosse ridotto alla metà.

Infine nell'Arch. delle Riformagioni di Firenze conservasi una relazione fatta al governo granducale sotto li 8 novembre del 1566 da Francesco Vinta rispetto alla tassa assegnata al Comune di Vinca per la repartizione delle speso generali del capitanato di Castiglione del Terzere in Lunigiana, in cui allora *Vinca* era compreso.

In quanto poi ai confini territoriali dell' antica Comunità di Finca a contatto con i territori di Massa e di Carrara, oltre la lettera del segretario fiorentino del 1511, avvene un'altra del 22 maggio 1494 scritta a nome della repubblica Fior. al capitano di Pietrasanta.

La parr. di S. Andrea a Vinca nel 1833 noverava 438 abit.

VINCENTI (PIEVE DI S.) in Val-d'Ambra. — Ved. Altaserra, Berardenga (Monte-Lucco della) e Monte-Benichi.

VINCI, detto ancora Vinci-Fionentino nel Val-d' Arno inferiore. Cast. capoluogo di Comunità, con ch. prioria (S. Croce) nel piviere di S. Gio. Battista in S. Ansano a Greti, Giur. e circa tre migl. a grec. di Cerreto Guidi, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sopra un colle di macigno coperto di grossi ciottoli, a piè del quale passa a lev. il rio di Bonchio tributario del torr. Streda, ed a pon. un piccolo botro che si vuota nel Vinci, mentre esiste al suo ostro un subborgo cui danno accesso ampie strade già aspre ed anguste vie.

Trovasi sulla pendice meridionale del Monte-Albano acquapendente nell' Arno, sotto il gr. 28° 25' long. ed il 43° 48' latil., circa 200 br. superiore al livello del mare Mediterraneo, 6 in 7 migl. a sett. di Empoli, 9 a maestr. di Capraju, circa 3 a scir. di Lamporecchio, e 10 migl. a grec. di Fucecchio.

Non s'incontrano memorie del Cast. di Vinci anteriormente al mille, qualora si voglia eccettuare una scrittura del 970 relativa alla prima donazione satta dal gran conte Ugo alla sua Badia di Marturi sopra Poggibonsi, nella quale è rammentato sopra Per qualche svista de'copisti) castello illo qui dicitur Vinci. — (Arca. Dipl. Fion. Carte dello Spedale di Bonifazio).

Checchè ne sia, è certo che il Cast. di Vinci del Mont' Albano è ben diverso da altro luogo chiamato Cast. del Vincio Pistojese. Mentre il Vinci di Mont'-Albano a differenza di quest' ultimo, ch' è situato di là dall' Ombrone, appellossi Vinci Fiorentino, sebbene entrambi sotto la stessa diocesi, e signoreggiati fossero ambedue dai conti Guidi. I quali dinasti in Vinci-Fiorentino al pari che in Cerreto-Guidi, Collegonzi, Streda, Petriolo, Pieve di Creti, Vitolini ec. mantennero nel medio evo dititti signorili. — Ved. CERRETO-GUIDI.

All'Art. Emport citai un istrumento di vendita scritto li 6 maggio 1255, col quale il C. Guido Guerra figlio del su C. Marcovaldo di Dovadola vendè per lire 9700 al Comune di Firenze non solamente la sua parte della piazza, o Mercatale di Empoli e della sua pieve con tutte le pertinenze, ma ancora del Cast. torre e cassero di Vinci, la chiesa di cotesto castello, lo spedale di S. Albano, la ch. di S. Bartolommeo a Streda, di S. Donato alla corte di Vinci (ossia di Creti), la chiesa di Anchiano con diversi coloni di Vinci, ecc.

La stessa cessione della loro porzione di detti luoghi su satta nell'anno medesimo dal C. Guido del su C. Aghinosso di Romena e dai due fratelli CC. Guido-Novello di Modigliana e Simone di Battisolle, o di Poppi.

Anche all' Art. Cerreto-Guidi citai altro istrumento del 23 agosto 1273, col quale il C. Salvatico nipote del C. Guido-Guerra di Dovadola, confermò per fiorini 8000 al Comune di Firenze tutti i castelli che la sua casa possedeva nel Val-d'Arno inferiore, fra i quali Cerreto-Guidi, Vinci, Collegonzi, Musignano, Creti, Colle di Pietra, Petriolo ecc.

Infatti dalla suddetta epoca in poi Vinci trovasi incorporato al contado fiorentino.

Dal qual dominio quella popolazione si ribellò nella primavera del 1315, all'arrivo di un esercito di Uguccione della Faggiuola in Val-di-Nievole, foricro della gran giornata di Montecatini che fu a danno dei Guelfi quasi un'altra Montaperto.

Per mala sorte però di Uguccione della Faggiuola egli un anno dopo (11 apr. 1316) perdè in un solo giorno la signoria di due repubbliche, di Pisa e di Lucca, sicchè il governo fiorentino rivolse tosto le mire alla conquista di Vinci e degli altri castelli perduti nel Val-d' Arno infeciore.

Infatti il Cast. di Vinci nel 21 aprile del 1316 aprì le porte alle truppe siorentine, onde mess. Baldinuccio, o Binduccio di mess. Bindo degli Adimari suoruscito siorentino, che riteneva sempre il Cast. di Cerreto-Guidi, avendo raccolti da Lucca soldati a piedi e a cavallo, la mattina del 26 dello stesso mese d'aprile li condusse sotto Vinci

con la mira di ricuperare a forza armata cotesto castello.

Ma le genti de Fiorentini che lo disadevano, appena inteso l'avvicinamento di que soldati, si partirono da l'inci abbandonamb il paese ai nemici, i quali però non si arre starono, ma incalzando alle spalle colon che fuggivano per la via di Capraja, questi furono costretti a far alto ed accettare billiglia. E sebbene costoro si difendessero da coraggiosi, con tuttoció lasciarono in poter del nemico un buon numero di catalieri e di fanti. Dopo cotesta fazione i soldati de fuorusciti cavalcarono pel Val-d' Arno inferiore e s'impadronirono in un medesimo giorno delle Terre di Santa-Croce, di Castelfranco di sotto, di S. Maria a Muglee di Montopoli, terre tutte state già de Lacchesi.

Tanto raccontò l'allora vivente Gio. Lemi nel suo Diario Sanminiatese, dal quale
poco differiva lo storico pure contemporneo Gio. Villani.— Alla fine, soggiunge quest'ultimo, Baldinuccio, o Binduccio, degli
Adimari con altri fuorusciti essendo trati
di bando, per patti e per denari renderono
le dette Terre e castella ai Fiorentini, i
quali per asserto de' due Ammirati nel 1318
mandarono nella fortezza di Finci un estellano.

Dai sopra citati autori contemporanei mi sembra pertanto di poter dedurre, che i signori di Anchiano sossero una diramazione degli Adimari derivati da mess. Bindo che su genitore di Binduccio Adimari; il quale nel 1316 troviamo signor di Cerreto Guidi, e padre di Ghino o Tegrino d'Anchiano che contemporaneamente dominava in l'inci.

Cotesti ultimi signori Adimari di Anchiano dovettero prendere per casato un esteso loro possesso compreso nella Comunità di Vinci, chiamato tuttora Anchiano, della tenuta Masetti al Ferrale, separandosi dall'altro ramo degli Adimari anche coll'arme, o blasone che presero, consistente in um, lista per lo ritto azzurra in campo d'oro.

Che questi signori di Anchiano, soggiunge il Manni nell'illustrazione di un sigillo del Comune di Vinci (Vol. XV. 8) fossero padroni costà di estesi poderi, si rileva da tre pergamene del 1332, 1337 e 1339 ivi in parte pubblicate, con la prima delle quali diversi figli e nipoti di mess. Bindo d'Aschiano venderono i loro beni posti al Ferrale nel popolo di S. Croce di Vinci.

L'altra del 1337 contiene l'atto di una nuova vendita di beni fatta da donna Tessa, figlia del fu mess. Gentile de' Buondelmonti, vedova del suddetto Ghino di Bindo d'Anchiano, a Cecco di Puccio da Vinci dimorante in Firenze, e fra i beni alienati fuvvi il luogo detto tuttora Campo Zeppi nella teuuta del Ferrale, Comunità di Vinci. Finalmente col terzo atto del 1339 Francesco di Chiaro de' Girolami di Firenze acquistò da Bertoldo del fu Pigli di Anchiano alcuni beni posti nel distretto di Vinci in luogo detto Val-di-Streda.

Abbiamo pure dallo stesso Gio. Villani, che ai primi d'aprile del 1326, Castruccio avendo occupato la Castellina di Greti, guardata da uno de' Frescobaldi, egli si distese con le sue genti di là per lo Greti e diede battaglia a Vinci, a Cerreto e a Vitolini; e poi a dì 5 di aprile ebbe il castelletto di Petrojo sopra Empoli e quello fornì di guardie, sicchè dalla Castellina le sue genti gran danno saceano alla strada e a tutto il paese. Giunto però il dì 25 giugno Castruccio abbandonò la contrada e dissece Petrojo. — (G. Villani, Cronic. Lib. IX cap. 345.)

Seguitando a ragionare degli avvenimenti guerrieri relativi a questo castello, scriveva Filippo Villani, come i Pisani avendo preso al loro servizio la compagnia d'Inglesi comandata dal valente capitano Giovanni Augut, nel due febbrajo del 1364, l'escreito con quel sussidio si partì da Pisa per fare aspra guerra ai Fiorentini; in guisa che entrando nella Val-di-Nievole, se ne venne tosto a Vinci e a Lamporecchio, luoghi fertili e abbondevoli di vettovaglia. — Cotesta comparsa fu tanto inaspettata ed improvvisa, che gli abitatori di Vinci con tuttochè fossero trovati a letto, la resistenza loro fu si feroce, che prese le armi, si disescro valorosamente, e assai degl'Inglesi surono morti e molti più feriti senza altro acquistare che onta e vergogna. — (F. VILLANI, Continuazione della Cronica di Matteo. Lib. XI cap. 8. AMMIRAT. Stor. Fior. Lib. XII.)

A onore finalmente degli abitanti di Vinci giova rammentare il fatto del 1368 citato all'Art. Ornignano di Lamporecchio, quando diversi Pistojesi ed altri paesani fecero ragunata di più gente armata a Orbignano con animo di pigliare e ribellare dal Comune di Firenze il castel di Vinci di Greti, intenzionati di darlo a mess. Giovanni dell'

Agnello, allora signore di Pisa e di Lucca. La qual cosa sarebbe accaduta, dice il Cronista, se gli uomini di Vinci, e non già di Orbignano, come ivi su stampato, da veri Guelfi, e amici del Comune di Firenze non l'avessero saputo, e sventato il piano.

Da quell'epoca in por gli abitanti del Cast. di Vinci non ebbero occasioni di difendersi da altre aggressioni ostili, seppure non si voglia considerare per tale quella accaduta nel principio del 1538 quando si ammutinarono i soldati spagnuoli ch'erano di presidio in molte Terre del Val-d'Arno inferiore, per mancanza di paghe, dirigendosi a Cerreto-Guidi per assalirlo e metterlo a ruba; sennonche il bravo capitano Giovanni da Vinci, uscito loro incontro con 800 fanti, obbligò quei soldati, dopo aver passato loro una delle due paghe che domandavano, a partire dal territorio del Granducato.

Ma Vinci non solo diede in Giovanni testè nominato un valente capitano che durante l'assedio di Firenze su posto a guardia della Porta alla Croce, poiche si è reso chiaro il suo nome per avere un Lapo da Vinci coperto nei primi anni della Rep. Fior. il posto di gonfaloniere di quella Signoria.

Peraltro cotesto paese è assai più noto per essere stato la patria di un vero genio, quale su Leonardo da Vinci, che non solamente nelle belle arti, ma in molte scienze, e segnatamente nell' idraulica e nella meccanica sopravvanzò di gran lunga i suoi contemporanci. Che se il suo nome si deve aggiungere alla serie degl' illustri bastardi, sappiamo altresì, che egli su uno de' pochi uomini straordinari, che costituiscono la vera gloria della nostra Italia.

Nel desiderio di visitare l'abitazione dov' è fama che nascesse quel grand' uomo, mi sono recato a Vinci e segnatamente nella tenuta Masetti del Ferrale una di quelle case coloniche, nel podere di Anchiano, egli venisse alla luce, comecchè Leonardo essendo nato illegittimo da una donna di servizio, lascia in dubbio, se in quella casa abitasse allora la madre, o la famiglia del padre di Leonardo, nel tempo cioè in cui viveva la sua prima moglie.

Oltre quanto su detto di esso dal Vasari, dagli autori degli Elogi d'illustri Toscani, dall'Amoretti, e recentemente dal Pros. Guglielmo Libri, giova indicare per la storia private di Leonardo du Vinci una dinunzia di beni fatta nel 1470 agli ufiziali del Catasto di Firenze, e riportata nel Carteggio di artisti inedito del dott. Gaye (Vol. I Appendice II Num. XC) dalla quale risulta che Antonio, figlio legittimo di Ser Piero da Vinci, era fratello naturale di Leonardo, mentre in quella denunzia è rammentata e una casa per nostra abitazione posta nel popolo di S. Croce Comune di Vinci, contado di Firenze, situata nel borgo di detto castello, con orto annesso di stiora

tre; e fra le bocche è netata anche quella di Leonardo figliuole di detto Ser Piere non legittimo dell'età di anni 17 circa. Inoltre uella portata delle Decime del

Inoltre uella portata delle Decime del 1457 a conferma di ciò esiste la notizia

seguente:

Lennardo figlio di detto Ser Piero da Vinci non legittimo nato di lui e della Caterina, al presente donna di Cartabriga di Piero di Luca da Vinci, dell' età di anni cinque; lo che determina meglio la nascita di quel genio accaduta nel 1452.

MOVIMENTO della Popolazione della Parroccuia di Viuci a cinque epoche diverse, divisa per samiglie.

| Анно | impuberi<br>inasc. feinin. |     | masc. femm. |     | confugati<br>de i<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STICI<br>SECOLARI | Numero<br>delle<br>Samiglia | Totale<br>della<br>Popolas |  |
|------|----------------------------|-----|-------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1551 | _                          | -   |             | _   |                                | -                              | 190                         | ı 335                      |  |
| 1745 | 109                        | 74  | 142         | 174 | 72                             | 43                             | 100                         | 575                        |  |
| 1833 | 144                        | 145 | 139         | 140 | 316                            | 5                              | ı 56                        | 889                        |  |
| 1840 | 149                        | 148 | 161         | 157 | 318                            | \$                             | z 56                        | 938                        |  |
| 1843 | ι 6 <b>9</b>               | 158 | 189         | 163 | 295                            | 6                              | <b>z</b> 58                 | 980                        |  |
|      |                            |     |             |     |                                |                                |                             |                            |  |

Comunità di Vinci. Il territorio di questa Comunità occupa una superfice di 15300 quadr. dei quali 532 sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade.

Nel 1833 vi si trovava una popolazione di 4979 individui, a proporzione di circa 269 abit. per ogni migl. quadr. di suolo

imponibile.

Confina con sei Comunità, due delle quali acquapendono nella Valle dell'Ombrone pistojese e quattro nella Valle dell'Arno inferiore. Si tocca con le due prime di Carmignano e di Tizzana mediante la giogana del Monte-Albano; con quella di Carmignano dirimpetto a grec. dalle Crociaglie percorrendo dal casino e dal musso di Pietramarina sino alla Torre di S. Alluccio, e di là con l'altra di Tizzana fino passato il giogo delle Croci di S. Amuto. Al termine del Metato sottentra dirimpetto a maestr. il territorio comunitativo di Lamporecchio, col quale scende il monte nella direzione di lib. passando per la Forra

dell' Acqua Santa per poi entrare nel torr. Vinci che viene dal Ferrale e dalla vicina Via d' Anchiano. Innanzi di arrivare sul Finci il territorio di questa Comunità si dirige a pon.-maestr. sino alla così detta Fornace de Vescovi, dove forma una punta acutissima piegando da pon.-niaestr. a scir, quindi a ostro pon. attraversa il poggio detto dell' Apparita. — A quella punta sottentra la Com. di Cerreto-Guidi, con la quale la nostra piegando a scir. ritorna sul torrente Vincio, e con esso per breve tratto si accompagna finché entra nel botro della Fontana per continuare il suo cammino a scir., e varcare il poggio, sul quale passa la via che da Cerreto guida a Vinci, avvicinando la ch. di Streda dov'entra nel borro di Tojano tributario del torr. Streda, mercè cui il territorio di questa Comunità arriva sull'Arno. Il corso retrogrado di cotesto fiume serve di confine alla Com, di Empoli con la nostra, da primo dirimpetto a ostro-lib. fino passato il Vill. di Sovigliana, poscia di fron-

le a scir. altraversando il paese di Spicchio fino alle sue Grotte, dove s' incontra dirimpetto a lev. con il territorio comunil**ativo di** *Capraja***. Con quest'ultimo lascia luori l' Arno** per salire nella direzione di sett. sul Monte-Albano rimontando quasi sempre il corso del rio de' Morticini, sopra il quale trova il termine delle Crociaglie dove ritrovasi sul crine del Monte Albano il territorio della Com. di Carmignano.

Le montuosità maggiori di questa Comunità sono quelle del Monte Albano fra la Pietra Marina e la Torre di S. Alluccio, la prima delle quali si alza 984 e la seconda 929 br. sopra il livello del mare Mediterranco, misurate entrambe trigonometricamente dal Pad. Gen. Giovanni Inghirami. In fra quelle due prominenze avvene una anche maggiore di tutte, denominata la Cupola, della quale però non si conosce aucora l' elevatezza precisa.

Fra i maggiori corsi d'acqua che rasentano, o che attraversano il territorio comunitativo di Vinci, contasi il torr. di Morticini, e quello di Vincio, il primo che lambisce i confini dal lato di lev. ed il secondo dalla parte di pon. dopo avere attraversato il territorio di questa Comunità a partire di sotto la Torre di S. Alluccio, passando pri sso la fattoria del Ferrale innanzi di volgersi da ostro a lib. e poi a pon. per esciro di Comunità sotto il poggio dell'Apparita e dirigersi nel padule di Fucecchio. Anche il **torr. Streda** allorchè percorre la vallecola del suo nome serve di confine alla Comunità di Vinci fino sil' Arno, dopo avere attraversato mediante vari rii suoi tributarj la parte superiore dello stesso territorio, incominciando dalle sue più alte sorgenti fra Faltugnano e Vitolini, mentre il grosso horro di S. Ansano scorre per intiero da Vitolini all' Arno dentro il territorio di questa Comunità.

Mancano in questo territorio strade regie e provinciali, ma non mancano da pochi anni molte strade comunitative comodamente rotabili. Tali sono quella detta di Valdi-Streda che, partendo dalla ripa destra dell' Arno alla barca di Petrojo, attraverso la pianura e le prime colline di Vinci innanzi di arrivare all'oratorio della SS. Annunziata, dove viene ad incrociarsi con l'antica strada rotabile da Soviglima, con quella che viene da l'amporecchio e conl'altra di Cerreto Guidi.

Costi dilatasi in uno stradone che guida al subborgo di Vinci attraversandolo apple del castello per condurre in un ampio piazzale aperto da pochi anni con spesa fatta in gran parte dal nobile proprietario della villa del Ferrale, verso la quale detta via s'inoltra anche più ampia e sempre rotabile fino al poggio di Auchiano, dove per ora è re-. stato il lavoro con intenzione di proseguirlo verso la cima del Mont'Albano per scendere di là sulla strada regla Pistojese.

Sono egualmente rotabili le vie comunilative che guidano a Cerreto Guidi, a Sovigliana, a S. Ansano, a Lamporecchio e nella Valle del Vincio.

Rispetto alla struttura fisica del suolo di questa Comunità, esso può ridursi a tre qualità di rocce. La parte superiore al castello di Vinci ed al suo livello fino alla sommità del Monte Albano spetta al macigno; la parte inferiore al castello suddetto, a partire di sotto all'oratorio della SS. Annunziala fino all'Arno, spetta ad un terreno terziario superiore profondamente coperto da terra sciolta vegetale, mentre la porzione centrale, circa 600 braccia sopra e sotto il cast. di Vinci, consiste in banchi di grossi ciolloli di macigno coperti di terra vegetale, i quali riposano su degli strati di un macigno schistoso e galestrino.

Non vi si trovano rocce calcaree compatte, non acque termali, non miniere, meno qualche cava di ottima pietra serena (macigno) durissima ed ottima per lavori di quadro.

Tale è la cava che visitai sopra un mulino sul Vincio negli effetti del Ferrale, dal cui risedio dista un 400 passi a lib.

Il clima di questa Comunità in grazia della sua posizione difesa dal Monte Albano è temperato in guisa che vi prosperano gli agrumi e le piante fruttisere più delicate, come gli ulivi, i mandorli, le albicocche e le viti, mentre le selve di castagni, i boschi e le praterie cuoprono a vicenda la parte superiore del monte.

Colesto terreno pertanto mostrasi assai confacente ad ogni genere di prodotti agrarj ed alla pecuaria, quindi caci e ricotte delicatissime, bestiame da frutto, vini spiritosi e granaglie copiosissime.

Ma il prodotto principale consiste nell' olio, le cui piante incominciano a fruttare su coteste colline dell'età di 4 o 5 anni.

Costì il metodo della cultura a spina è

antico quanto Leonardo da Vinci, dalla cui maestria è sama che esso debba ri-

petersi.

Poche sono le industrie artistiche, tostochè i coloni ritraggono la loro sussistenza dai seraci poderi e dai lavori continui che vi ordinano i loro padroni. I così detti pigionali vivono delle opere di campagna, e dalle trecce da cappelli di paglia, che in quella pianura si raccoglie; ma i lavori più grandiosi spettano al signore del Ferrale e di Anchiano che ogni giorno procura di aumentarli a vantaggio del paese, a decoro e utile della sua sattoria che può dirsi un modello di agricoltura. — Ved. al Supperamento l' Art. Ferrale di Vinci.

All'Art. FERRALE nel Val d'Arno inferiore dichiarai questo un Cas. invece di Villa signorile con cappella (S. Antonio) nel

piviere di S. Ansano a Greti (pars. di S. Croce a Vinci) Com. medesima (Gier. e Cerreto), Dioc. di Pistoja, Comp. di F. renze.

lvi mi limitai a dire che risiede in pagio sulle pendici occid. del Monte Alban

Dacché fu fatto il nuovo piazzale an Vinci vi ha luogo una fiera di bestiamennua, la quale cade nei tre primi giorni di l'ultima cettimana di luglio

l'ultima settimana di luglio.

Il cancelliere comunitativo ed il puer risiedono in Cerreto-Guidi, il Vicario R. a Fucecchio; però i popoli di Petrojo, Seni gliana e Spicchio dipendono dal Vicario R. di Empoli; l'uffizio di esazione del Resistro e l'ingegnere di Circondario sone in Fucecchio, la conservazione delle lpotene in Pisa, ed il tribunale di Prima istamiu San-Miniato.

QUADRO della Popolazione della Conunità di Vinci a cinque epoche diverse.

| Nome                         | Titolo                                          | Diocesi         | Popolazione  |                 |                |              |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| dei Luoghi                   | delle Chiese                                    | cui<br>spettano | ANRO<br>1551 | ARRO<br>1745    | 1833           | ANEO<br>1840 |               |
| S. Amalo, q S. Tom-          | S. Pietro, Prioria                              | Pistoja         | -            | 208             | 295            | 308          | 3,6           |
| Collegonzi                   | S. Maria, Rettoria                              | <b>I</b> dem    | 274          | 183             | 308            | 333          | 345           |
| Faltugnano                   | S. Maria, Prioria                               | Idem            | 274          | 141             | 235            | 250          | '             |
| Greti, o S. Ansano           | S. Gio. Batt., Pieve                            | Idem            | 95           | 232             | 320            | 288          | <b>2</b> 6-   |
| Greli                        | S. Donato, Prioria                              | Idem            | 179          | 186             | 154            | 270          | 23-           |
| Pantaleo (S.)                | S. Pantaleone, Idem                             | San-Miniato     | 274          | 398             | 476            | 520          | 546           |
| Paterno e Arniano            | S. Lucia e S. Loren-<br>zo, Rettoria            | Pistoja         | _            | 77              | 137            | 130          | 145           |
| Petrojo                      | S. Maria, Idem                                  | Firenze         | 71           | 132             | 152            | 169          | 177           |
| Sovigliana                   | S. Bartolommeo, Id.                             | Idem            | 123          | 261             | 403            | 455          | 455           |
| Spicchio, o Pagna-<br>namina | S, Maria Assunta, Id.                           | Idem.           | 193          | 572             | 846            | 911          | 91.           |
| Streda                       | S. Bartolommeo, Id.                             | San-Miniato     | _            | 126             | 167            | 183          | 30.           |
| Vinci                        | S. Croce, Prioria                               | Pistoja         | 1335         | 575             | -              |              | 94            |
| Vitolini                     | S. Pietro, Idem                                 | Idem            | 35o          | 411             | 597            | 623          | 63:           |
|                              | Totale                                          | . Abit. N.º     | 3168         | 4196            | 4979           |              |               |
| sioni provenienti            | oche entravano nella<br>dalla parrocchia di<br> | Orbignano d     | lella C      | omuni<br>. Abit | tà di<br>. N.º | 276          | gla           |
|                              |                                                 | Turale          |              | . Abi           | , NO           | 55-2         | ζ- <u>-</u> - |

VINCIGLIATA nel Val-d'Arno florentino. — Contrada che da il titolo ad una ch. parr. (S. Maria e S. Lorenzo) nella Com. Giur. Dioc. e circa due migl. a scir. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi in un poggio che dal lato di lev. serve di continuazione al monte Ceceri, ossia al monte delle cave fiesolane di macigno fra Settignano e la villa detta Castel di Poggio compresa nella parrocchia di Vincigliata, la quale è una delle cure suburbane della cattedrale di Fiesole.

Una nuova osservazione geologica di qualche rilievo su satta negli anni decorsi in cotesto poggio di Vincigliata dallo studioso giovane Vittorio Pecchioli, il quale su il primo ad annunziare al terzo congresso dei scienziati italiani tenuto in Firenze nella seconda metà del settembre 1841 l'esistenza della Baritina e dell' Aragonite da esso scoperta nel poggio di macigno presso Vincigliata, le quali due rocce egli suppone provenute dalla subita alterazione delle sottostanti rocce di macigno.—(Atti del Contenza del 24 sett. 1841).

La parr. di S. Maria e S. Lorenzo a Vincigliata nel 1833 contava 58 abit.

VINCIO DI MONTE ALBANO torr. nel Val-d' Arno inseriore. — Ved. Vinci, Comunità.

VINCIO torr. nella Valle dell'Ombrone pistojese, da cui prese il titolo una chi parr. (S. Piero in Vincio) con borgata, già Cast. di Vincio.

Due brevi corsi d'acqua alla destra dell'Ombrone pistojese portano il vocabolo di 
Vincio, cioè il Vincio di Brandeglio che 
scende dal monte delle Piastre ed entra 
nell'Ombrone presso il ponte Asinatico, 
ed il Vincio di Montagnana che nasce sul 
fanco meridionale del monte del Piastrajo 
di dove scende a Momigno, per poi rasentare 
il Cast. di Montagnana e quindi la pieve di 
Celle innanzi di avvicinarsi alla borgata di 
8. Piero in Vincio e avviarsi di là nell'
Ombrone che trova sopra il Ponte Lungo.

Il Vincio di Brandeglio scorre tutto nel territorio comunitativo di Porta al Borgo; l'altro di Montagnana spetta per la parte superiore a quella stessa Comunità e per la parte inferiore all'altra di Porta Lucchese.

Che anche in coteste vallecole avessero grandi possessi i conti Guidi ed i conti Cadolingi loro consorti lo dichiarano oltre alcuni diplomi imperiali, varj istrumenti del 940, 953 e 961 stati citati agli Art. Faro (Vico), Groppoli, Celle (S. Pancrazio A), Perriolo di Marliana e Vico-Petroso; mentre un istrumento dell'aprile 1034 rammenta eziandio il borgo di Vincio.

Al qual borgo su dato il titolo di castello in altra carta del 23 maggio 1043 relativa ad una donazione satta alla cattedrale di Pistoja dal conte Guido siglio del su C. Guido, e dalla C. Adaletta sua moglie, nel tempo che egli giaceva insermo nel suo castello di Vincio sull'Ombrone. — Ved. Groppoli, o Groppore.

Attualmente la borgata di Vincio conserva il vocabolo alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincio, detta anche di Vico-Petroso. — Ved. l' Art. seguente.

VINCIO (S. PIERO o S. PIERINO A) altrimenti a Pico-Petroso, nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Contrada popolosa fra il Ponte Lungo dell'Ombrone ed il borgo delle Fornaci presso il totr. omonimo che gli passa a sett. mentre scorre al suo lev. lo stesso fi. Ombrone. Anche il popolo di S. Pantaleo, detto all' Ombrone, appellavasi pur esso al Vincio dalla vicinanza di detta chiesa alla confluenza del torr. predetto nell' Ombrone pistojese.

Il primo di cotesti popoli con l'annesso di Gugliano, già compreso nella Comunità di Solajo, attualmente in quella di Porta Lucchese, trovasi a sett. della strada postale Lucchese nella Giur. Dioc. e circa un migl. e mezzo a pon. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Comecche il Vinci del Val-d'Arno inferiore sosse appartenuto ai Conti Guidi, dubito per altro che a cotesto horgo, ossia al Cast. di Solajo sul Vincio, riserire volesse un testamento dettato nel 23 maggio 1043 da un conte Guido figlio di altro C. Guido, il quale trovandosi infermo nel suo castello di Vincio, donò alla cattedrale e capitolo di Pistoja la sua parte del vicino Cast. di Groppoli con la quarta parte della villa di S. Martino (a Groppoli). — Ved. l'Art. Groppoli, già Groppole.

Meno dubbia rapporto a questa località è un altra membrana del capitolo di Pistoja pubblicata pur essa dall'Ab. Camici nel Vol. 1. della sua Continuazione dei March. di Toscana. È un atto di donazione scritto presso Pistoja nell'aprile del 1034, col quale due fratelli, i conti Tegrimo e Guido, figli di altro C. Guido, donarono dieci poderi al-

la canonica della cattedrale di Pistoja, uno de' quali posto in Solario, altro in Fincio, un terzo in S. Pantaleo, un quarto in loco Petriolo sul Vincio. — Ved. Scalari sul Vincio.

La parr. di S. Pierino a Vincio, ossia in Vico-Petroso nel 1833 contava 629 abit. dei quali 84 escivano fuori della sua Comunità. All' incontro la parr. vicina di S. Pantaleo detta dell' Ombrone, aveva nella stessa Comunità di Porta Lucchese 700 abitanti.

Vicio Maccio in Val-di-Chiana. — Ved.

VIVCIONE O VICIONE PICCOLO. — Ved. BATTIFOLLE in Val di-Chiana

VIRANO nella Valle del Montone in Romagna. — Cas. con ch. parr. (S. Maria) nella Com. Giur. e qui si due migl. a ostrolib. di Terra del Sole, Dioc. di Forli, Comp. di Firenze.

Risiede in pianura sulla ripa sinistra del fi. Montone lungo la strada regia Forlivese, la qual parr. di Virano nel 1833 contava 109 popolani.

VIRGINIO torr. — Ved. BARBERINO DE VAL-D'ELSA, e MORTESPERTOLI, Comunità.

VIRGOLETTA, già Verrucoletta in Valdi-Magra. — Vill. con ch. parr. (SS. Gervasio e Protasio) nella Com. e circa un migl. a lev. di Villascanca, Ginr. di Aulla, Vicariato soranco di Filetto, Dioc. di Massa Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede in una collina, appellata Monte-Vignale sulla ripa sinistra del torr. Bagnone presso al confine con questa ultima Comunità spettante al Granducato.

Virgoletta e Monte-Vignale secero parte costantemente del ex seudo di Villasranca, del quale subirono anche i destini. — Ved. VILLAFRANCA.

Solamente accennerò di questo luogo una piccola sazione accaduta nel 1538 sul Monte Vignale, allorchè il capitano siorentino di Fivizzano, non potendo tollerare che gli uomini di Fornuolo sudditi del Duca di Firenze sossero più oltre malmenati dai vassalli del March. di Villasranca, occupò loro con 500 santi il paese di Virgoletta. — (Ammia. Istor. Fior. Lib. XXXII.)

La parr. de SS. Gervasio e Protasio a Virgoletta nel 1832 contava 353 abit.

VISANO DI ROMAGNA nella Valle del Senio. — Cas. con castellare e ch. parr. (S.

Lorenzo) nella Com. e appena un migli pon.-maestr. di Palazzuolo, Giur. di Ma radi, Dioc. e Comp. di Pirenze.

Appartenne ad un Uguccio degli Uhiki di Alessandrino da Visano, rammentali a un istrumento del 12 aprile 1228, rese in Bologna e riportato dal Lami nelle m Memor. Eccl. Flor. T. IV p. 4.

Anche cotesta bicocca su competi in Fiorentini per contratto del 17 decidir. 1371 satto con Ottaviano del su Machine do degli Ubaldini del Podere de Paren allorchè acquistarono le ville di Salectio di Visano e di Piedimonte, compressi ragioni sul passaggio di Palazzuolo ed en altra cosa che avevano nel detto Palazzuolo ed en mediante lo sborso di 2250 siorini d'una Ottaviano, e di siorini 3000 a donni le copa de conti Alberti di Bruscoli su ne glie per le sue ragioni dotali. — (Amare. Istor. Flor. Lib. XIII.)

La parr. di S. Lorenzo a Visano adilli noverava 127 abit.

VISIGNANO nel Val-d'Arno pisso. Contrada con ch. parr. sotto il doppio tata
di S. Pietro e S. Giusto nel piviere di S. Lo
renzo alle Corti, Com. e circa 4 mgl. 1
pon. di Cascina, Giur. di Pontedera, Daz.
e Comp. di Pisa.

Fra le notizie relative a questa contrà ne ricorderò una registrata nel Lib. Nai. 50 del Breve Pisano nolo comuncata solto il vocabolo di Breve del conte Uri lino, in cui si tra!ta di fare aprire la l'a Grumulense dall'ingegnere genenk & strade a spese e utile degli uomini e come di S. Lorenzo alle Corti, di Grumsh, li Zambra e Zambretta, Pettori, Gello e su signano secondo le loro possessioni. Prisbilmente è quella stessa via rolibile ca staccasi dalla regia postale Livorace & rimpetto a Visignano per condum 1/4 pieve di S. Lorenzo alle Corti e di la kan la ripa destra dell'Arno al Ponte di Bez di Zambra. — Ved. Conti (S. Longo all.

La parr. de' SS. Pictro e Giusto a l'a gnano nel 1833 contava 405 abit.

VISIGNANO nella Valle del Santemo.— Cas. con ch. parr. (SS. Jacopo e Cristolia: nel piviere di Bordignano, Com. Gun.: circa 7 migl. a grec. di Firenzuola, Di e Comp. di Firenze.

Risiede in monte sulla sinistra del fi. Suterno presso al confine del Granducale ra il territorio d'Imola dello Stato Postuice.

La parr. di S. Vito di Lunata nel 1832 contava 513 abit.

VITO (S.) DELLA BERARDENGA nella Valle dell'Ombrone sanesc. — Ved. CRETA (S. VITO IN).

Viro (S.) of MAREMMA nella Val-di-Cornia. — Era una chiesa che diede il nome ad una tenuta della mensa lucchese, ed alla quale riferiscono vari istrumenti dei secoli VIII, IX e X pubblicati nei Vol. IV e V delle Memor. Lucch. Tali sono due rogiti del 24 maggio 770 scritti ad Ecclesiam S. Viti in Cornino; tale è uno del 9 marzo 970 rogato nella Villa detta di S. Vito *in Cornino.* Tale è un atto del 31 maggio 974, col quale Adalongo vescovo di Lucca affittò due poderi con altri beni posti in Cornino ubi dicitur a S. Vito, comitatu et territorio Populoniensi, i quali istrumenti spettanti alla mensa di S. Martino di Lucca, imponevano l'onere al fittuario di recare nel mese di giugno alla tenuta vescovile di S. Vito in Cornino il censo di 48 denari di argento.

Lo stesso fitto fu rinnovato al personaggio medesimo ed alle condizioni di sopra espresse per istrumento del 15 aprile 979 rogato mella suddetta tenuta e luogo di S. Vito da Guido vescovo di Populonia, dopo essere egli stato eletto in vescovo di Lucca. Oltredichè da cotesti istrumenti sembra apparire, che i beni della tenuta di S. Vito fossero posti lungo la fossa detta Botrangolo, presso il fiume Cornia, sulla ripa del quale era tracciata una via pubblica. Finalmente la stessa tenuta di S. Vito in Val di Cornia è raumentata in un istrumento del 30 sett. 980 per tacere di molti altri in quelle Memorie pubblicati.

VITOJO, già VITORIO (*Piturium*) m GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. — Cas. con chiesa parr. (S. Maria Assunta), cui è annesso il Vill. di Casatico, nell'antico piviere di Piazza, Com. Giur. e circa un migl. a pon. lib. di Camporgiano, Dioc. di Massa Ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede in poggio sul fianco sett. dell'Alpe Apuana detta della Tambura, a lib. di Camporgiano ed a ostro di Casatico, avente la cura di Roggio a pon., e quella di Rocca Alberti al suo scir.

Si sa menzione di questo Vitojo (Viturio) sino dal secolo VIII in una carta del 6 dic. 795 riportata nel Vol. IV P. I delle Me-

mor. Lucch. in occasione dell'oratorio de dicato a S. Maria e a S. Pietro fondato di un tale Totone abitante in Vitojo, ia far bus Garfaniense, e dal medesimo fondatore dotato di molti beni che donò cotest'oratorio a Giovanni vescovo di Lucca, di presentato dallo stesso vescovo l'oratorio, o basclica di Vitojo consagrata.

Circa due anni dopo lo stesso fordativi dell'oratorio di Vitojo, mediante istrumento del 17 febb. 798, aggiunse altri beni illi chiesa suddetta riservandosi il patronato per sè, suoi figli ed eredi, ed in mancanza ben chiamando a succedere i vescovi di Lanz.

Insatti nel 995 era patrono di queb chiesa il Vesc. lucchese Gherardo, il quik con istrumento del 22 luglio di detto anna affittò ai fratelli Alberico e Winigildo sesi del su Fraolmo la chiesa con i beni di S. Maria di Vitojo per l'annuo tributo di 11 denari d'argento. — (Menton. Lucca. Vol. IV P. I. e V P. III.)

Facilmente quell'oratorio, o basilica & S. Maria, divenne la prima cura di Virin, cui in seguito fu annesso il popolo di S. Pietro a Casatico.

Dal registro Vaticano, scritto alla fine del secolo XII da Cencio camarlingo della S. Sede, resulterebbe che la chiesa romana a quella età ritraeva non saprei quali tributi dalla Massa di Casatico.

La parr. di S. Maria a Vitojo nel 1832 contava 216 popolani, 129 de'quali de tanti in Casatico, e 87 in Vitojo.

VITOLINI, o VITOLINO nel Val-d'Arminsteriore. — Vill. con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere di Creti, Com. e circa due miel a scir. di Vinci, Giur. di Cerreto-Guidi, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Albano presso le sorgenti del borro di S. Ansano lungo la strada che sale a S. Giasa, dove varca il monte per scendere a Carangnano. — Ved. Vinci.

La parr. di S. Pietro a Vitolini nel 1833 noverava 597 abit.

VITOZZO (MONTE). — Ved. Morn. VITOZZO.

VITTORINO (S.) D'ACQUAVIVA. - Ved. Acquaviva in Val-di-Chiana.

VIVAJA, o VIVAJO DEL BAGNO A AC QUA nel vallone della Cascina. — Cas. che diede il titolo alla soppressa cappella di S. Stefano a Vivaja annessa al popolo del Bagno a Acqua, Com. Giur. e circa 5 miglia a

gamene del Mon. di S. Mustiola di Siena, ora nell' Arch. Dipl. Fior.

Tale è quello del 15 genn. 1260, nel quale si tratta della cessione fatta dagli eredi dei fondatori della ch. di S. Maria di Seggiano vecchio di ogni ragione che aver potessero sopra i beni di detto Eremo a don Rustico priore di S. Benedetto del Vivo.— Ved. Seggiano.

Tale è un atto di assegnazione di confini e divisione di beni che la chiesa di S. Flora di Noceta possedeva nei contorni del Vivo fatto sotto dì 29 sett. 1175 nel claustro dell' Eremo predetto dai deputati della Comunità di Castel del Piano. — Ved. Noceta, o Noceto sur Mont' Amiata.

Quatche tempo dopo l'unione de due claustri anzidetti, le carte ad essi relative portano il titolo di S. Piero in Campo e S. Benedetto del Vivo.

Con tutto che l'Eremo prenominato nel 1338 fosse abitato da pochi monaci Camaldolensi, si nominava sempre il suo priore; talchè trovo rammentato, nell'anno 1381, un don Ambrogio priore dell'Eremo del Vivo in un lodo del 16 nov. di quell'anno, mercè cui fu stabilito, che il detto superiore non dovesse avere alcun diritto di visita nella Badia di S. Piero in Campo.

Ma la prova più manifesta la diede il Pont. Pio II nei suoi Commentari (Lib. IX) dove disse, che a quel tempo (verso il 1460) all'Eremo predetto seguitavano a vivere in comune, sebbene meno austeramente, i monaci Camaldolensi.

Uno degli ultimi documenti relativo all'Eremo predetto è del dì 8 aprile 1534, in cui si tratta della collazione del benefizio della cappella di S. Flora a Noceta nel distretto di Castel del Piano, sotto la diocesi di Chiusi, dato in Siena nel Mon. di S. Mustiola all' Arco da don Sebastiano de' Niccolini di Treviso priore de' due claustri di S. Piero e S. Benedetto del Vivo.

Da questa carta pertanto apparisce, che se nel 1534 vi era un priore dei due Mon. riuniti, mancavano per altro altrettante famiglie religiose per abitarli entrambi.

Fu allora che il Pont. Paolo III volendo ricompensare dei servigi resi il Card. Cervini, poi Marcello II Papa, cedè con atto di vendita i beni dell' Eremo del Vivo al detto cardinale, il quale, dopo eletto in Pontefice, confermò alla sua famiglia la cessione del Vivo. Pinalmente cotesta signoria con

titolo di Contea fu concessa nel 1701 di Granduca Cosimo III a Monsig. Antonio Car. vini vescovo di Montepulciano, richiame do in vigore il privilegio di Cosimo I de 1559 a favore del conte Alessandro Corta fratello di Papa Marcello II; il qual feun della contea del Vivo su rinnovato per l'al tima volta nel 1738 a favore di monigne. Tommaso Cervini.

I conti Cervini profittando della copicia sima e rapida corrente delle acque del ant. Vivo che passa in mezzo al villaggio omenimo, vi stabilirono vari edifizi, fra i que una rameria, una ferriera, una cartien el un frantojo con mulino. Non starò al a giungere come potrebbero edificarsi così molte seghe ad acqua, tanto più che lullo Monte-Amiata abbonda di legnami di ab fusto e di dispendioso trasporto.

Anche il villaggio del Vivo è circodio da colossali piante di castagni, mente la parte superiore del monte è vestita di forste di faggi, quantunque non manchino so contorni dell' Eremo del Vivo sul lato de stro del torr. bellissimi abeti, i soli che si trovino nei fianchi occid. del Mont'Amont.

La chiesa di S. Marcello al Vivo cetti in parr. dopo l'anno 1559, dipenden a origine dal diocesano di Pienza e Chim, ma più tardi (anno 1772) fu assegnata quello di Montalcino. — Ved. Morracano Diocesa.

La parr. di S. Marcello al Vivo nel 1745 noverava 125 abit., i quali nel 1833 accedevano a 217 individui.

VIVO torr. MEL MONTAMIATA in Fald'Orcia — A cotesto dovizioso e perpetu corso d'acqua che l'epiteto di finuma a meriterebbe dedicherò un brevissimo da per dire, che esso costituisce una delle ta sorgenti maggiori del Monte Amiata, dove, a lev. sorgono le scaturigini del fiume Paglia, a ostro quelle del fiume Fiora e a pon. k ricche sorgenti del Vivo.

Nascono le sue polle da due bocche rim un migl. al di sopra del Vill. omonimo; ma poco dopo le sorgenti del torr. Vivo a perdono sotto i massi di trachite (peperino) sopra i quali era edificato il claustro dell' Eremo con l'annessa chiesupola di S. Bene detto. Passata cotesta chiesa lo stesso l'in risorge alla luce per discendere nel per omonimo, dove scorre fra immense rapi di peperino, che dall'alto della montagna a prolungano molto al disotto del villaggo predetto, finchè il torr. scorre sopra rocce di calcaren e di arenaria compatte.

Giunto il Vivo a Seggiano si accoppia al rio di Vetra che scende al suo ostro dal Monte-Amiata. Arricchito maggiormente di acque il Vivo continua a dirigersi verso lib. fino a piè del Monte-Giovi, dove formando angolo si rivolge da lib. a maestr. per vuotarsi dopo circa otto migl. di discesa nel torr. Zancona, e con esso nell'Orcia davanti alla villa di Velona.

VIZZANETA dell' Appennino pistojese nella Val-di-Lima. — Contrada che ha dato il titolo ad un posto doganale di terza classe nella parr. di Lizzano, Com. e circa un mislio a scir. di Cutigliano, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, Comp. di Fizenze.

Trovasi in montagna sulla ripa sinistra del torr. Volata lungo l'antica strada del Frignano che varca l'Appennino alla così detta Alpe della Croce fra i territorii comunitativi di San-Marcello e di Cutigliano ed il distretto di Frignano del Ducato di Modena. A quella strada maestra riferisce un trattato del 24 novembre 1225 fra i Modenesi ed i Pistojesi citato all' Art. Cuticalano.

Il doganiere di Vizzaneta dipende da quello di seconda classe di Boscolungo.

VIZZANO sur VINCIO nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Cas. nel popolo della pieve di S. Pancrazio a Celle, Com. e circa migl. 3 1/2 a maestr. della Porta Lucchese, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Il Cas. di Vizzano è rammentato fra i molti che surono del piviere di S. Pancrazio a Celle in un atto ensiteutico del 1067, col quale Leone vescovo di Pistoja assistò per l'annuo censo di 4 soldi d'argento a un tale Signoretto di Gherardo tutti i redditi della pieve di S. Pancrazio a Celle con le decime dovute dagli abitanti delle 17 ville comprese nella sua giurisdizione, fra le quali era questa di Vizzano. — Ved. Celle (Pieve di Valle dell'Ombrone pistojese.

VOGOGNANO E CALBENZANO nel Vald' Arno casentinese. — Due Vill. sotto la chiesa plebana di S. Maria della Neve a Vogognano nella Com. e circa 4 migl. a sett. di Subbiano, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo.

Questi due Vill. risiedono sulla ripa sinistra dell' Arno, Volognano più in alto sul fianco occidentale dell' Alpe di Catenaja, Calbenzano sulla strada provinciale Casentinese tracciata lungo la sponda sinistra del fiume, e poco discosto dallo Stretto di S. Mamante.

Vi ebbero signoria nel medio evo gli Ubertini di Valenzano e di Talla, uno dei quali nel 1221 rassegnò il giuspadronato della ch. di S. Maria a Calbenzano insieme alla cappella di S. Donato a l'ogognano alla vicina Badia di Selva-Monda. — (Annal. Camald.)

La parr. di S. Maria della Neve a Vogognano nel 1845 contava 352 abit.

VOLEGNO DELL'ALPE APUANA NELLA VERSILIA. — Ved. Pauno e Volegno.

VOLOGNANO nel Val-d'Arno fiorentino. — Cas. già Cast. con chiesa parr. (S. Michele) nel piviere di Miransù, Com. e circa 4 migl. a sett. di Rignano, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sulla sommità di un poggio omonimo posto alla sinistra ed a cavaliere dell'Arno, quasi dirimpetto la confluenza in esso della Sieve.

Il castello con la chiesa di Volognano appartenne ad un ramo de' signori che si dissero da Cuona e Volognano, staccato in tempi antichi da quello de' signori di Castellonchio e Miransù.

L'Arch. Dipl. Fior. possiede fra le membrane della Badia di Vallombrosa le notizie più antiche relative al Cast. e chiesa di S. Michele a Volognano, e dei loro signori, derivati da quelli da Cuona, o Quona. Avvegnachè senza rammentare le carte del maggio 1139, giugno 1142 e luglio 1148 citate altrove, mi limiterò a quella di un istrumento rogato li 17 luglio 1214, in cui si tratta di beni spettanti alla chiesa parr. di S. Michele a Volognano.

Inoltre all' Art. Quona citai una membrana della provenienza medesima scritta in Volognano li 6 giug. 1226, nella quale è fatta menzione di mess. Ruggero di Alberto da Quona che diede il suo nome in Firenze a una delle porte del secondo cerchio di questa città.

Il quale Ruggero di Alberto da Quona su costantemente seguace della parte Guelsa, mentre il di lui fratello Filippo di Alberto da Quona seguitò il partito contrario. Imperocchè cotesto Filippo di Alberto da Quona e Volognano per asserto di Gio. Villani nel giugno del 1267, essendo stata di corto

cacciata la parte ghibellina di Firenze, fa fatto loro capitano, allorquando con i migliori ghibellini della città, e loro masnade pose il suo quartiere al castello di S. Ellero, e di là con quelle genti cominciò a sar guerra a Firenze. Per la qual cosa i Fiorentini guelfi vi andarono a oste con tutta la cavalleria de' Francesi comandata dal maliscalco del re Carlo d'Angió, e per battaglia ebbero il detto Cast. di S. Ellero, dove si erano rinchiusi non meno di 800 ghibellini: fra i quali molti degli Uberti, de' Fifanti, degli Scolari e di quelli da Volognano: e allora perderono anche i ghibellini le rocche di Campi e di Gressa sotto Bibbiena. In tale occasione Geri da Volognano con altri suoi consorti (forse anche col capitano Filippo) furono presi e messi nella Torre del Palagio (del Fisco) di Firenze, e però quella prigione su chiamata dipoi la Volognana. — (Gio. VILLANI, Cronic. Lib. VII cap. 19. - Amm R. Stor. Fior. Lib. II.)

Gli stessi autori rammentando l'incendio malizioso dato nel giugno del 1304 ad una parte di Firenze, aggiungono, qualmente la città su messa in gran scompiglio, e cominciossi la battaglia fra i guelsi e ghibellini; e come venivano in soccorso di questi ultimi quei da Volognano con i loro amici e con più di mille fanti, e già erano giunti in Bisarno (in Pian di Ripoli di saccia al Guarlone) quando s'intese l'incendio che arse tutto il torlo della città; il quale doloroso accidente tolse ai ghibellini con gli averi di borsa la vittoria di mano. — (G. Villani, Cronic. Lib. VIII. Cap. 71. — Amma. Stor. Fior. Lib. IV.)

Dopo tali tentativi vinti dalla parte guelfa di Firenze il Cast. di Volognano tu preso e disfatto dai Fiorentini ed i beni dei suorusciti e ribelli assegnati agli uffiziali di Torre, che li alienarono ai terzi.

Attualmente nel luogo del castel di Volognano esiste una grandiosa villa signorile di casa Mozzi di Firenze nominata il Belvedere.

La chiesa parr. di S. Michele a Volognano di libera collazione del suo vescovo, nel 1833 contava 484 abit.

VOLPAJA, talvolta GOLPAJA, nella Val·li-Pesa. — Cas. con ch. parr. (S. Lorey zo) nel piviere di S. Maria-Novella in Efrianti, Com. Giur. e circa 2 migl. a sett. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Risiede sulla cresta de' poggi vitiseri che

s' innoltrano dalla Badiaccia di Battoro verso Raddo, alla destra del ton. La latro tributario della fiumana Pese e pullungi dal colle di Radda.

Fra i meriti di questo luogo, oltre fint timi vini che il suo poggio produc, so quello di essere stato la patriz di Beneme di Lorenzo dalla Volpaja rammenta il vari scrittori fiorentini, figlio forse di qui Lorenzo di Frosino dalla Volpaja della 1456 era spedaliugo dell' Ospedale degli nocenti in Firenze, (Mansi, nel Vol. Il dei suoi Sigilli Antichi) lodato di Insuosceni nella Storia della letteranna liana, come eccellente fabbricatore di mi logi, uno dei quali egli per Lorenzo d'Il dici con mirabile ingegno lavorò.

La parr. di S. Lorenzo alla Polpica. 1833 contava 256 abit.

VOLPINARA (S. ZENO A) nella Val del Montone della Romagna gradicio — Cas. con ch. parr. dedicata a S. Ga. La tista, nella Com. Giur. e circa 4 migl 1. stro di Terra del Sole, Dioc. di Forti, Cas. di Firenze.

Risiede in collina alla destra del f. Rutone sull'estremo confine del territori del Granducato con quello della territori di Forlì nello Stato Pontificio.

Forse la sua antica chiesa, dedicta à Zeno, attualmente a S. Gio. Battista, la prima parrocchia di Polpinara; la quie si 1833 non contava dentro il territora el Granducato più di 46 popolani.

VOLTE (LE) nelle Masse di Città di Serna fra la Val d'Arbia e la Val di Merz-Una delle contrade delle Masse di Città con antica ch. parr. (S. Bartolommes, olie l'annesso di S. Sigismondo) nel vicario finneo di Barontoli, Giur. Dioc. e Comp. il Siena, dalla qual città la chiesa delle l'au dista circa 4 migl. a lib.

Trovasi sopra una vaga collina apondra Costa al Pino lungo la strada rotabile le Polte che ivi presso staccasi dalla rea Grossetana per condurre alla Monte-Mani di Siena ed a Lecceto sul Monte-Mani la cotesta contrada esistono grandiose ria signoriti, fra le quali citerò quella del fini cipe Chigi-Farnese eretta nel 1492 di Signondo di Mariano Chigi.

Due altre chiese oltre la menzionia pi tavano il vocabolo delle Volte, un di quali dedicata a S. Teodoro sa riunita is Andrea a Montecchio, e l'altri a S. Sp smondo annessa, come dissi, alla cura at tuale delle Volte.

La parr. di S. Bartolommeo alle Volte nel 1833 contava 174 abit.

Voltesano. — Ved. Voltigiano nella Val d'Elsa.

VOLTERRA (Volaterrae). — Città autichissima ed una delle 12 capitali dell' Etruria media, stata in seguito rom no municipio, poscia colonia militare, più tardi sede di un vescovo cattolico e di un castaldo politico Longobardo, finalmente capoluogo di distretto e di Comunità con giurisdizione civile e politica nel Comp. di Firenze.

Fu Volterra la città più occidentale fra quelle dell' Etruria centrale, allorche Luni e Lucca erano de' Liguri, Pisa de' Greci; che conta un recinto di mura ciclopiche il più vasto ed il meglio conservato che in tutte le altre città capitali dell'antica Etruria.

Siede sulla cima pianeggiante alquanto curva di un monte che si alza sopra tutti i colli vicini fino a br. 935 sul livello del mare Mediterraneo; di facile difesa, ma di difficile e tortuosissimo accesso, cui si uniscono ne' suoi fianchi dal lato di sett., di maestr. e di lev. poggi o colline marnose e frastagliate dalle acque della fiumana Era che le scorre sotto da sett. a lib., mentre dal lato di ostro e di scir. la base del monte di Volterra è lambita dal fi. Cecina che gli bagna i piedi 5 in 6 migl. più abbasso.

Parlò della situazione di Volterra uno de' vecchi scrittori della Grecia, Strahone, nella sua geografia; e uno de' più giovani di Toscana, l'ingegnere Carlo Martelli, in una statistica agraria e industriale di detta città; alle opere dei quali rinvierò il lettore.

Frattanto a maggior comodo repartirò il presente articolo in cinque periodi per consacrare il primo a Volterra Etrusca; il secondo a Volterra Romana; il terzo a Volterra sotto il Dominio straniero; il quarto a Volterra Repubblicana, ed il quinto a Volterra Granducale.

### S. I. VOLTERRA ETRUSCA

Quale fosse lo stato di Volterra innanzi che sorgesse Roma, in tanta distanza di secoli e fra molte opinioni contradittorie difficile sarebbe a ben distinguere; e solo mi farò lecito asseverare, che Volterra dovè precedere molte altre città della nostra Etruria.

Contuttochè peraltro la sua origine sia in-

certa, la sua lingua ed i suoi libri siano da lunghi secoli perduti, l'epoca del di lei splendore non deve considerarsi anteriore ai tempi decisamente istorici.

Il qual vero si manifesta nei suoi numerosi sepolereti, nelle iscrizioni, statue, bassorilievi, ornamenti, ed in molte divinità dette etrusche, per quanto comuni a quelle delle Grecia, divinità i di cui simulacri nella scoperta di quegli ipogei per avventura si ritrovano.

Ma lasciando le oscurità delle induzioni, ed attenendoci ai fatti più notorii, pochi senza dubbio negheranno a Volterra l'onore di una delle 12 città capitali dell' Etruria media, e niuno io credo sarà per dubitare della sua potenza e popolazione antica quante volte si dia a contemplare il vasto recinto delle sue colossali mura ciclopiche, due terzi maggiore del cerchio attuale, e quante volte esaminare voglia l'antico suo contado, a partire cioè dalla Val di Merse sino a Meleto sull' Elsa, e dal fi. Fine sino a Populonia lungo il mare; senza dire dei nobili vetustissimi monumenti d'arte, senza rammentare i molti sepolereti che ad ogni passo nei suburbii di Volterra si scavano, e senza aggiungere, che alla fatal giornata con tanto turore nell'anno 444 U. C. fra i Romani e i Toscani presso il Lago Vadimone combattuta, è sama che gli Etruschi fossero comandati da un lero Lucumone Elio Volterno, o Volterrano; per cui è da concludere, che quella disfatta abbattè oltremodo la sua potenza ed antica grandezza, mutando l'usata prosperità dell'Etrusca fortuna. — (T. Livii, Decad. I. Lib. IX.)

Quindi è che ogni altra azione bellicosa posteriore fini sempre con la peggio de' Toscani, comecchè con sommo valore ed ostinatezza una giornata campale i Volterrani dodici anni dopo (456 U. C.) sostenessero. Il qual fatto conferma, che a quell'ora i Romani erano di già penetrati nelle parti più occidentali dell' Etruria, talchè la battaglia data nell'anno 47, o 474 di Roma dal console Tiberio Coruncanio dimostra abbastanza che gli Etruschi non erano più in grado di misurarsi con i vincitori.

#### S. II. VOLTERRA ROMANA

Dopo che la città di Volterra su costre'ta di aprire le porte ai vittoriosi conquistatori, il governo di Roma per un tratto di quella politica che lo sece signore della maggior parte del mondo allora conosciuto, conce lè ai Volterrani il diritto di cittadinanza ascrivendoli ad una delle romane tribù (la Sabatina) con facoltà di darsi leggi statutarie e magistrature proprie.

Insatti Volterra era un municipio romano quando i suoi abitanti nella guerra civile fra Mario e Silla seguitavano le parti del primo, sicchè nella rovina di lui surono accolti dentro la loro città gli avanzi del vinto e disperso partito Mariano.

Il generoso coraggio in quella circostanza dai Volterrani mostrato col tentare di far fronte essi soli in Toscana al felice dittatore, ed il costante ardire di arrestare per due anni sotto le loro mura le vittoriose falangi Sillane indica bastantemente quanto i Volterrani antichi tenessero in pregio il diritto dell' ospitalità, e quanto poco paventassero le vendette di chi allora fu assoluto padrone di Roma e di quella Repubblica.

Che se al compire di 24 lune gli assediati dovettero capitolare nell'accettare una militare colonia; se poco dopo si andò pubblicando la legge agraria che doveva togliere ai Volterrani ed agli antichi Aretini gran parte dei loro beni per darli a de' furibondi soldati, con tuttociò le colonie Sillane non li ottennero, stantechè la divisione de' possessi fu prolungata in guisa che 30 anni dopo, appena nominato dittatore G. Cesare, in grazia del sommo oratore romano, fu dato ordine di liberare l'agro volterrano e quello aretino dall'obbligo di repartire i predi degli abi anti indigeni ai Sittani coloni.

Avvegnaché non solamente fu fatto conoscere ciò da Cicerone nelle sue lettere ad Allico (Lib. I. Epist. 16), ed in quelle Familiari (Lib. XIII. Epist. 4. e 5) dirette a Q. Valerio Orca legato e propretore in Toscana per Giulio Cesare, ma più di tutto onorevole per i Volterrani fu quel passo del-I' Urazione pro Domo sua ad Pontifices, allorche Cicerone qualificava i Volterrani non solo cittadini, ma ottimi cittadini: hodieque Volaterrani, non modo cives, sed optimi cives, fruuntur nobiscum simul hac civitate. — Še però gli ottimi cittadini di Volterra in grazia di cotanto eloquente patrocinatore ed in vigore degli ordini da G. Cesare dati ad Orca suo legato, furono esentati dall'obbligo di suddividere con gente straniera e poco amica i loro possessi; se il senatore C. Cursio di Volterra per l'amicizia

e le cure di Cicerone (Famil. Lib. XIII s'ottenne dal legato stesso la restituziose me tiera de' suoi beni nella propria patra, i Volterrani però dovettero vedere tagliegna e divisi i loro effetti, quando a 28 colori militari surono assegnati in Italia a demi degli antichi possessori tanti terreni che pe tessero saziare l'avidità di 32 legioni, una ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedeltà dei ricompensare il valore e la sedelta dei ricompensare il valore e la sedelta dei ricompensare il valore e la sedelta dei ricompensare dei ricompensare il valore e la sedelta dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompensare dei ricompens

Fu allora che l'agro Volterrana i pi del Lunense e del Fiesolano (ora Firm tino) ecc. venue assegnato loro secosilegge Giulia. Il qual fatto dore acceler a l'anno 724 ed il 728 di Roms, compa dente agli anni 30 e 26 avanti G. C. Lie al 726 U. C. ci rich ama un'iscrizione p. tiva ad Ottaviano Triumviro posta dia loni militari di Luni. Arroge a ciè il lemo Anciriano da cui si scuopre, che ed! anno 724 di Roma sotto il quarto comin di Ottaviano, e nel 740, sotto i consolica Cornelio Lentulo e M. Licinio Crass, 1 più di 200,000 legionari furoso anema moltissimi predj, o pubblici o tolti si za. cipi d'Italia. Donde ne conseguita, che à deduzione della seconda colonia Fellem na, ossiu Triumvirale, sosse tra quelk de gnate dal governo di Ottaviano Angusto in l'anno 724 ed il 740 di Roma. – Fel Luni, Vol. 11, pag. 939 e 940.

Sul qual proposito, aggiunge Bolo ad libro de Coloniis, etc. che quei predjene stati consegnati molto tempo innanzi ai se dati romani con diritto ereditario.

Dalla stessa opera abbiamo la notificale dal divo Augusto (con la legge Gislia la repartita ai legionari una gran parte dei capi e delle selve lungo la Via Aurelis (sechia e nuova), dove si determinaremo i con i di ciascuna Centuria con apposititameni di legno, finchè, sotto l'impero di frujono (governando la Toscana Adriam) si termini di legno furono sostituiti quelli dipetra. — Ved. Pisa, Vol. IV. pag. 303.

Peraltro Volterra con tutto che dores concedere una parte del suo territorio reso il littorale alle legioni dei Triumviri, su cessò essa di perdere il diritto di municipii In prova di che, oltre le iscrizioni supristi di cittadini volterrani addetti alla tribi Sabatina dopo la deduzione delle due coloric sillana e triumvirale, infiniti esempi petrei citare, senza stare a ripetere quanto il disse all' Art. Lucca (Pol. 11, pag. 811,

con la differenza che la città di Lucca su municipio e colonia però di diritto romano, quella di Pisa municipio e due volte colonia, una di diritto latino, l'altra militare, l'ultima delle quali su appellata Colonia Julia Obsequens, egualmente che le doppie colonie sillune e triumvirali dedotte ad Arezzo si dissero Fidens e Juliensis, mentre non si secero distinzioni sra la colonia sillana e triumvirale di Volterra, siccome non lo su di quella di Fiesole, sebbene l'ultima prendesse il nume di colonia Fiorentina, donde poi ebbe origine la metropoli della Toscana.

Ridotta più tardi Volterra suddita di Roma imperiale, non è da dubitare che il suo popolo non soggiacesse agli ordini e leggi che un senato in apparenza, gl' imperatori in sostanza, imponevano ai sottoposti in quel

vaslo impero.

Insatti sotto il governo dell' Imp. Tiberio, o del suo successore, surono istituiti in Volterra i Seviri Augustali, ad uno de' quali su eretta in cotesta città la statua di marmo, che monca si vede in un subborgo della città, e nella cui base ai tempi di Ciriaco Anconitano (verso l'anno 1440) leggevasi il nome del Seviro Augustale, cui era stata innalzata. — Ved. Giusto e Stepano (SS.) extra moenia di Volterra.

Un fatto per altro merita di essere avvisato a onore grandissimo di Volterra, quello cioè di essere in questo secondo periodo derivati di la diversi uomini celebri. Fra i primi de' quali conterò un A. Cecina seniore, qualificato da Cicerone per uomo forte e chiaro, quello stesso ch'era stato principe degli Auguri in Volterra, di dove poi dove suggire per avere seguitato il partito di Pompeo contro G. Cesare; ed era sorse quel Cecina padre di un altro A. Cecina giuniore stato condiscepolo ed amicissimo di Cicerone, a commendatizia del quale su scritta la lettera 8 del Lib. VI delle Familiari a T. Furfano proconsole in Toscana. Citerò fra i molti antichi nobili della stessa prosapia quel C. Cecina l'olterrano signore di quadrighe, il quale al dire di Plinio ( Histor. Nat. Lib. X. cap. 24.) da Roma inviava l'avviso di qualche vittoria agli amici di Volterra col dare il volo ad alcune rondini reduci ai loro nidi. Ma il più noto di tutti divenne quel Decio Albino Cecina, cui riferiscono due iscrizioni edite dal Grutero (pag. CCLXXXVI 7. e CCLXXXVIII 2.) una delle quali dedicata agli Augusti

Onorio e Teodosio, e l'altra ad Arcadio trionfatore, nel tempo che lo stesso Cecina era presetto di Roma, e che possedeva nel territorio di Vada una grandiosa villa descritta da C. Rutilio Numaziano che vi pernottò, quando da Roma ritornava in Francia sua patria. Era sorse il figlio o lo stesso D. Albino Cecina, console nell'anno 444 con l'Imp. Teodosio la 18.ma volta.

Finalmente nel primo secolo dell' E. V. Volterra diede al mondo cristiano un S. Lino secondo Pon efice succeduto a S. Pietro, allora quando fioriva in Roma un severo poeta volterrano, A. Persio Flacco, saturico rinomato, il quale figurava in tempi assai tristi come quelli di Nerone.

## 5. III. Volterra sotto il dominio straniero.

Un ch. scrittore oltramontano discorrendo delle cause della decadenza del R. impero, asseriva (ed il nostro Pignotti ripeteva) che se si dovesse cercare nelle storie tutte del genere umano l'epoca in cui una parte assai numerosa di gente viveva meno infelice, converrebbe ricorrere al primo secolo del romano impero, nel quale, sebbene regnassero un Tiberio, un Caligola ed un Nerone, con tuttociò la massa de'sudditi godeva i vantaggi delle savie leggi di quella repubblica imperiale ».

Risponderanno i loro contradittori a cotesta sorse troppo assoluta proposizione; in quanto a me basterà di aggiungere, che l'impero di Roma decadde sempre più dopo chè su trasportata la sua sede a Costantinopoli, tantochè gl'Imperatori dopo aver lottato per più secoli, ora contro i harbari, e spesso contro la religione di Cristo, sotto l'impero di Arcadio e di Onorio l'Italia si vide inondata da un' immensa caterva di genti mosse dal settentrione di Europa e comandata da un re barbarissimo, (anno 406 di G. C.). La qual caterva, sebbene poco dopo dal greco generale Stilicone fosse uccisa e dispersa, pure insegnò ad altri barbari la via per scendere nell'Italia; e ciò poco innanzi che gli Africani condotti da Genserico (anno 455) della parte del mare nelle Toscane maremme, recassero anche al distretto volterrano danni non piccoli, fino a chè la finale rovita dell'impero occidentale era riservata ad Oloacre primo re degli Eruli (anno 476 di G. C.), cui dopo 13 anni sottentrarono i Got, muovi harbari con il loro capo, il re Teodorico. — Vaglia però il vero, che nel lungo suo dominio, Teodorico seppe affezionarsi i popoli vinti col rispettare la religione cristiana, col richiamare in uso le leggi e le magistrature del passato impero e col far risorgere il commercio e le arti, fra le quali la madre di tutte, l'agricoltura.

Regnò Teodorico in Italia dal 493 fino al 526 dell' Era volgare; e se con esso non si estinse il regno de' Goti, si estinse però la sua gloria, mentre 27 anni dopo, espuls dai greci eserciti i Goti d'Italia, furono questi ben presto rimpiazzati da gente anche più feroce condotta di Allemagna fra noi nel 568 da un loro re oltramontano.

I più degli storici convengono, che tutto il restante del secolo VI riescì calamitosissimo per l'Italia fatta preda de'Longobardi; talchè vi è ragione di concludere, che in quel primo periodo anche ai Volterrani fosse tolta una parte del loro territorio che possedevano fra le Maremme di Vada e la Val di Cornia, quando cioè il fiume Fine cessò di servire di limite fra il contado pisano e volterrano, ed allorchè la Val-di Cornia fu messa a ferro e fuoco da uno dei primi loro duchi, Gumarit, innanzi che una parte della stessa valle fosse riunita alla lista ducale del governo di Lucca. — Ved. Connino (Suno-mino).

Però le prime dignità politiche ed ecclesiastiche continuarono a darsi di preferenza anche nei secoli VII e VIII ai magnati di origine Longobarda.

Infatti nel 737 Walprando vescovo di Lucca nasceva da Walperto duca della s'essa città, al quale succedè il vescovo Peredeo figlio del dovizioso Pertualdo possessore di molti beni nel territorio di Lucca, nelle pisane, rosellane e soanesi Maremme. Nel 754 il Longobardo pisano apate Walfredo fondò la celebre Badia di Palazzuolo presso Monteverdi, quando forse l'abate lucchese Ilprando padre d'Ildebrando incominciava ad accrescere nella Maremma di Grosseto e rendere potente la diaasia dei conti Aldobrandeschi di Soana.

Che poi nel secondo secolo del regno Longobardo d'Italia Volterra fosse governata da un castaldo político per ento di quei re non ne lascia dubbio l'iscrizione dell'antico tempio dei SS Giusto e Ocimente innalato da Alchie, illustre castallo al tempo del re Cuniperto e del vescovo Gaudenziano,

vale a dire fra l'anno 688 e il 700 di G.C. Inoltre concorre a dimostrarlo un istrumento dell' Arch. Arciv. di Lucca edito nel Vol. IV P. I. delle Memorie lucchesi.

È un atto di donazione rogato nella città di Volterra, sotto di 25 maggio del 782, (anno ottavo di Carlo Magno re de Longobardi in Italia) col quale Ramingo figlio del fu Rodoino castaldo di Volterra offit alla chiesa di S. Regolo in Gualdo, posta nella Val di Cornia, i beni che egli possedeva indivisi con altri cinque fratelli, beni tutti situati presso il fiume Cornia. Al quale contratto dopo la firma del donatario seguono quelle di cinque testimoni volterrani, e del notaro Benedetto che rogò l'atto.

Due anni innauzi (genn. del 780) in altro rogito, pubblicato dal Brunetti nel suo Codice Diplomatico, si rammenta un mercante di Villamagna presso l'olterra: ed in un istrumento dell'anno 793 si sa menzione di un cittadino volterrano abitante in Orticassio, contrada in Volterra, dalla quale prese il titolo un monastero di Benedettine, poi di Clarisse, chiamato di S. Giovanni in Orticassio, le quali reclute surono soppresse nel 1808. — (P. P. Pizzetti, Antichità Toscane T. II cap. 12.)

Non é mio scopo indagare, se, durante il periodo Longobardo in Italia Volterra per desse i diritti di municipio, tostochè ingegni chiarissimi all'età nostra, fra i quali merita di essere citato il celebre Cirlo Troja ch'io chiamerei per la sua vasta erudizione, se non per una troppo tenace opinione, il Muratori del secolo XIX, tostochè cotali ingegni hanno instituito sopra simili indagini studi assai scabrosi nella lusingi di scuoprire la condizione civile degl' Italiani vinti dai Longobardi.

Mi uniro bensì al parere del segretario fiorentino allorchè diceva: qualmente i Longobardi dal regno di Rotari in poi non erano più forestieri che di nome all' Italia, quantunque la storia ricordi la rabbia di Astolfo penultimo loro re, quando si recò con numeroso esercito a cingere di assedio, sebbene inutilmente, l'eterna città di Roma.

Comecchè le maggiori persecuzioni dei Longobardi contro i vinti Romani non oltrepassino appena il secolo VII, comerchè in moltecittà della Toscana, come in Siena, Populonia, Luni, Firenze e Fiesole s'incontri in quella età nella serie dei loro vescovi una gran lacuna, per altro non potrebbe sosteuersi con sicurezza la cosa medesima durante il regno di Rotari, e segnatamente sotto il re Cuniperto, chiamato il Pio, tostochè allora in Toscana si fondavano chiese e monasteri dai privati, dai primi uffiziali del regno e dalli stessi re Longobardi.

Tale cra quel Mon. di S. Donato in Asso edificato dopo il 702 dal re Ariperto 11; tale su il Mon. di S. Eugenio presso Siena sondato nel 730 dal castaldo sanese Warnesprido. Tale ancora è la chiesa di S. Giusto innalzata verso la fine del secolo VII sotto il regno di Cuniberto in Volterra dal castaldo Alchis, mentre era vescovo di detta città Gaudenziano successore di Marciano, ecc.

Terminati i re Longobardi con la prigionia del re Desiderio (anno 774) non terminò il nome del loro regno in Italia, rimpiazzato dal vincitore Carlo Magno che a sè ed alla sua discendenza volle aggiungere col titolo di re de' Franchi quello de' Longobardi.

Da quel tempo pertanto incomincia per l' Italia un'altra specie di colonie militari, ad oggetto di ricompensare un vistoso numero di signori francesi discesi alla coda degli eserciti, oppure col fine di affezionarsi i capi del clero in molte città vescovili della nostra penisola.

Fu allora che prese piede maggiore l'uso, o piuttosto abuso, di ricompensare quegli uffiziali accordando loro in commenda ricche abazie, molti stabilimenti pii, oppure assegnando loro in seudo città, terre e castelli con più o meno vasti distretti.

Aperta una volta, sotto altro titolo cotrata strada, l'usurpazione si convertì in uso, talchè i benefizi ecclesiastici, come i feudi secolari divennero di diritto dei re, ed oggetto dell'avidità de' loro cortigiani, dei favoriti, e per fino delle donne. (Ab. Barsocchini, Memor. Lucch. Vol. V. P. II nel Discorso preliminare).

Volterra fu tra le prime città della Toscana a riconoscere il dominio supremo di
Carlo Magno. Ciò è dimostrato anche da
una membrana dell'archivio segreto del Comune di Volterra scritta nel primo anno
del regno Longobardo di Carlo Magno, carta citata dal Cecina nelle sue Notizie istoriche di Volterra a pag. 6. La cui mensa vescovile per concessione del re Lodovico Pio
e di Lottario I ricevè la conferma dei già
ottenuti diplomi del padre e dell'avo.

Ma chì comparisce più largo di conces-

sioni temporali ai vescovi di Volterra su il marchese Adalberto quando governava la Toscana a nome, ora di uno, ora di altro re, Franco, Provenzale, o di origine Tedesca, quando egli, nel settembre dell'anno 896 donava ad Alboino vescovo di Volterra ed alla sua cattedrale (non saprei dire se a titolo di precaria, o se in perpetuo) varie castella della sua diocesi, fra le quali si nominano Berignone, Casole, Montieri ecc. Della qual notizia però non esistendo scrittura autentica o sincrona dobbiamo darla con molta riserva per crederla vera, piuttosto che verosimile. — (Amaia. Dei Vesc. di Arezzo, Fiesole e Volterra).

Autentico bensì è il documento del 30 agosto 929 col quale Ugo re d'Italia sece dono
ad Adelardo vescovo di questa città del Monte della Torre presso San-Gimignano; ed
egualmente genuino è l'altro diploma concesso dall'Imp. Ottone I a savore di Pietro
vescovo di Volterra e della sua cattedrale
dato nel Cast. di Vada li 2 dicembre anno 967. — (Ammia. Oper. cit. e Murat.
Ant. M. Aevi).

Il qual diploma ci sembra importante, tanto dal lato geografico, come per la parte politica, giarchė, rispetto al primo, si dichiara il Cast. di Vada non più nel territorio volterrano, sivvero nel contado pisano; mentre per la parte politica esso dà a conoscere che ai tempi di Ottone I, si conferiva ai vescovi di Volterra oltre l'autorità ecclesiastica anco la civile sopra alcuni paesi ed abitanti della diocesi loro. Il qual vero si rende più manifesto nel privilegio teste annunziato, merce cui Ottone I, alle preci di Pietro vescovo di Volterra confermò quauto avevano alla siessa mensa già conserito i re Berengario, Carlomanno e Lottario II tanto rapporto ai beni enfiteutici come rispetto ai servi spettanti alla mensa volterrana.

Da quel diploma inoltre si viene a conoscere che, fino allora in Volterra i suoi vescovi non ebbero titolo di conti, ossia governatori civili, siccome avvenne sotto il regno de' Carolingi a varie altre città dell' Italia Longobarda.

All'Art. Monte Voltenaso citai un placito tenuto li 12 giugno del 967 nel palazzo del Vesc. Pietro di Volterra dal March. Oberto conte del sacro Palazzo alla presenza dello stesso Imp. Ottone I e di molti cortigiani.

Pu poi il medesimo vescovo generoso verso il clero della sua cattedrale, a savore del quale nel 974 con istrumento del 23 ottobre, rogato da uno di quei preti canonici, donò al capitolo volterrano molti terreni posti nelle pendici estreme meridionali del poggio di Volterra presso le Moje, o Saline regie.

Anche nel 991 furono donati allo stesso clero dal March. Ugo salico altri beni con una corte posta in San Gimignano.

Successore di Pietro su il vescovo Benedetto, il quale nel 1007 sece una grandiosa permuta di beni e di giuspadronati di chiese con il giovane conte Ildebrando siglio del su C. Ridolso di Roselle e con la vedova C. Gisla sua madre. Ad istanza poi dello stesso vescovo, l'Imp. Arrigo I, detto il Sanso, con diploma del 1015 pubblicato presso Pisa confermò alla cattedrale e capítolo de' canonici di Volterra le antiche sue prerogative, titoli e benesizi.

Tutti i documenti qu'i sopra citati, e moltissimi altri che per brevità si tralasciano danno ragione di concludere, che la città di Volterra col suo distretto fino al secolo XI almeno dipendeva nel politico e nel civile dai re dell'Italia Longoharda, o dai loro governatori, conti e marchesi.

Che sino a detta età Volterra fosse governata dai conti secolari, e non dai suoi prelati, lo dichiara un diploma dell'Imp. Arrigo II, del 17 giugno 1052, a savore del clero volterrano, col quale ad islanza di Guido vescovo di detta diocesi, che si lamentava del conte e degli altri ministri pubblici rispetto al gravoso modo che essi tenevano verso il suo clero e loro servi nell' esazioni dei diritti reali, concedè al detto vescovo ed ai suoi successori, non che al clero, ogni esenzione civile dai conti (donde ebbero origine le immunità ecclesiastiche) accordando il diritto a quei prelati di richiamare a sè le cause a ciò relative, e di desinire le liti mediante il duello.

Lo stesso supremo potere fu continuato ai sucressori del Vesc. Guido fino alla pace di Costanza.

Correva l'anno 990 quando governava la marca della Toscana il gran conte Ugo salico, nel tempo che era conte di Volterra, oppure del suo territorio, un Tedice figlio del fu conte Gherardo, siccome apparisce da un documento del 25 luglio di detto anno indicato dal Cecina nelle sue Notizie istoriche di Volterra (pag. 14 nota 1.)

Infatti troviamo mel 2078, a februi, da si sermò in Volterra nel borgo di Mercai suori della Postierla di S. Andrea la gua contessa Matilde con tutto il suo seguito pe pubblicare costà un placito a savore del a scovo e chiesa volterrana, cui confermit pievi di Molli, di Pernina e di S. Giuta a Balli con più tutte le loro giurisdinea beni e appartenenze.

Ora, soggiungo io, se fuori della Astierla di Marculi presso la ch. di S. La dreu ed il Mon. di Olivetani, ora Seminare vescovile, esisteva un borgo che prendra il nome da quella antica Porta, doven esta re sempre l'antico giro delle mura etracke ristretto molto tempo dopo.

#### S. IV. VOLTERBA REFUNERANA

Ho detto di già che il potere imperise continuò generalmente a manteneri in si gore in Toscana fino alla pace conclusia Costanza (anno 1183) fra l'Imp. Federical da una e le città di Lombardia con i lus fautori dall'altra parte.

I primi segni di emancipazione dagl'aperatori Alemanni accaddero in molte cita della Toscana sulla fine del secolo XII que do sedeva sulla cattedra di Voltera il p tente vescovo Ildebrando Pannoccherii, che ottenne dall' Imperatore e dal m d la lia Arrigo VI il titolo di principe lamin poi si vescovi suoi successori con vanilesghi e castelli della diocesi volterran – Uno di quei diplomi lo aveva già ottendo i Vesc. Galgano de' Pannocchieschi dell'Imp. Federigo I nell'anno della pace di Costum, quando gli assegnò non solo il governo etto sua chiesa, ma quello ancora della cilli di Volterra e di molti altri luoghi, previo l'onere di dovere corrispondere all'Impero m' annua responsione feudale.

Non meno di 70 fra ville, castelli e tem, porzione per intiero, alcune per metà ed ditre per una terza o quarta parte, furmo de te in feudo al vescovo Ildebrando coa privilegio del 26 agosto 1186, non esclan il governo della stessa città con tutte le gian sdizioni sovrane. Imperocchè in quel diploma fu rilasciato al vescovo la giarisdimos sovrana quam nos in civitate praedicta l'elaterrae) habemus, et idem episcopas a nobis tenet etc. oltre il dritto di eleggere i consoli di detta città, quelli di San-Giangnano, di Casole e di Monte Voltrajo.

Da tutto ciò si può concludere, che il vescovo Ildebrando dal 1186 in poi faceva le funzioni, se non di sovrano, al certo di vicario imperiale sopra Volterra e suo contado.

La potenza e politica di questo principe mitrato si manifesta più che mai nel diploma del 1189, 16 agosto dato in Voutsbourg, quando il re d'Italia Arrigo VI concedeva allo stesso prelato ed ai vescovi suoi successori a titolo di feudo la zecca di Volterra con l'obbligo di un' annua retribuzione al regio erario di sei marche di argento al peso di Colonia. — Ved. qui appresso Zecca di Volterra.

Anche il legato imperiale in Toscana Enrico Testa, stando nel Borgo S. Genesio, a dì 21 marzo del 1190 prese a mutuo dal suddetto principe e Vesc. Ildebrando per servizio dell' Impero mille marche d'argento assegnando in compenso al prelato stesso tutte le rendite regie della città di Lucca, quelle del Galleno, di Cappiano, di Racecchio, di Massa-Piscatoria, di Orentano, di San-Miniato e del Borgo S. Genesio con una parte del pedaggio di Castel-Fiorentino, tutto quello del Cast. di Poggibonsi e del Borgo di Gena, le rendite del Cast. e corte di Catignano, il tributo di 70 marche che dovevano pagare annualmente i Sanesi, oltre il pedaggio delle porte di quella città, rilasciando al vescovo medesimo il censo annuo che egli pagava all' Impero per le miniere di argento di Montieri oltre la zecca e il fodro fino all'estinzione del debito delle mille marche da esso lui somministrate.

Dell' importanza politica di cotesto vescovo sa sede la parte che egli prese nel 1200
con i Fiorentini alla guerra di Semisonte,
ed il trovarlo anche nel marzo del 1205
in qualità di capo della lega guelsa di Toscana presedere in San-Quirico un solenne
giudicato con l'assistenza dei rappresentanti
delle città di Firenze, di Lucca, di Siena,
di Perugia e di Arezzo; lo chè induce a
supporre che il vescovo Ildebrando si regolasse a seconda dei tempi, ora ghibellino ed
amicissimo degl' Imp. Federigo I e Arrigo
VI, ed ora guelso importuno alla parte imperiale. — Ved. San-Quirico in Val-p'Orcia.

Frattanto i cittadini di Volterra non sembra che soffrissero in pace il doppio dominio spirituale e temporale del loro vescovo, dal quale tentarono ogni sforzo per emanciparsi.

Le membrane appartenute a questa Comunità, ora nell'Arch. Dipl. Fior. sanno

amplissima fede di tale verità, mentre una di esse del 3 maggio 1196 (vivente il suo vescovo e principe Ildebrando) rammenta i consoli e consiglieri della città di Volterra da una parte, ed i signori e consiglieri del Comune di Montignoso dall'altra parte, i quali, senza il permesso, nè del principe Ildebrando, nè dell'Imp. Arrigo VI, elessero i respettivi sindaci per terminare le differenze insorte fra quelle Comunità a cagione di confini territoriali, e della respettiva giurisdizione.

Inoltre un'altra membrana del 15 luglio 1197 ricorda un Uberto Panzi, o Parigi, potestà del Comune di Volterra nell'atto di ricevere da alcuni signori della Pietra (oggi la Pietrina) il castello predetto a nome del Comune detta città, senza interpellare, nè prendere licenza dal vescovo principe.

Infatti nel 14 dic. 1198 altri signori della Pietra giuravano nelle mani di un sindaco del Comune di Volterra di osservare l'accomandigia del Cast. della Pietra sottoposto da uno di quei nobili alla stessa città.

Anche nel 7 marzo del 1199 (stile comuns) altri signori (i Cavalcanti) donarono in perpetuo al Comune di Volterra rappresentato dai suoi consoli, una loro corte posta nel piviere di Villamagna con tutta la giurisdizione che se gli competeva. (loc. cit.)

A quell'anno pertanto riferiscono li statuti comunitativi i più antichi di Volterra, statuti che si conservavano con molti altri posteriori in quell'archivio pubblico. Sicchè alla fine del secolo XII si può asserire quasi con certezza che la città di Volterra si reggesse a Comune.

Sempre più frequenti sono gli atti di sottomissione e obbedienza giurata sull'esordio del secolo XIII ai reggitori di questa città da molti castelli, villaggi, signori e magnati del suo contado.

All' Art. Castelnuovo di Val-di-Cecina citai un istrumento del 2. agosto 1212, col quale i nubili e popolo di Castelnuovo di Cecina si posero sotto la protezione del Comune di Volterra con facoltà a questo di eleggervi i consoli, e di esercitarvi ogni giurisdizione, a condizione di essere da lui difesi.

Discorrendo poi di GRIZZARO fu indicato ivi un atto pubblico della stessa provenienza, col quale il C. Rainaldo del fu C. Alberto signore di Monterotondo nell'11 maggio del 1213 vendè al Comune di Volterra per lire mille di moneta volterrana (nota

bene) ciò che gli apparteneva nel castello e territorio di Castelnuovo di Cecina. Il quale atto su convalidato dal giuramento del conte predetto prestato a Gallo potestà di Volterra, a nome anche de' Lambardi di Castelnuovo, di mantenere cioè la pace col Comune di questa città; ed in niuno degli atti di sopra rammentati si ricorda il potere politico dei vescovi volterrani su detta città.

Ma ciò che toglie ogni dubbio sul cessato dominio temporale dei mitrati di Volterra, è lo statuto fatto da quel Comune nell'anno 1207, nel quale vi è prescritto il modo del giuramento da prestarsi dai podestà e dai consoli ad onore di Dio, de' Santi, della città e Comune di Volterra, senza farsi alcuna parola de' suoi vescovi. — (A. Cecina, Oper. cit. pag. 24).

Lo stesso A. Cecina dimostrò, qualmente da quelli statuti appariva il metodo governativo della loro città, tostochè i Volterrani eleggevano liberamente il podestà ed i consoli senza approvazione di alcuno, e che ai medesimi veniva affidata la disesa e polizia della stessa città e suo contado.

Ma succeduto al vescovo Ildebrando (fra il 1211 e il 1212) Pagano Panocchieschi di lui nipote, promosso a quella dignità dall'arcidiaconato di Volterra, e pretendendo egli di riacquistare quel dominio che non aveva potuto ottenere il suo predecessore, incontrò degli ostacoli forti dalla parte del popolo, talchè il Comune di Volterra, per liberarsi dalle censure fulminate contro dal prenominato Pagano, dovè appellarsi al Pont. Innocenzio III. Ma ad onta di ripetuti inviti e giudicati il vescovo Pagano non volle cedere alle sue pretensioni fino a che poco prima di morire, nel 7 agosto dell'anno 1239, alle preci di molti amici egfi s' indusse ad assolvere i Volterrani tutti dall'interdetto.

La morte del vescovo Pagano sembra che ridestasse l'idea nell'Imp. Federigo II di riacquistare la supremazia sopra Volterra ed il suo territorio. Infatti quel sovrano, mentre era negli accampamenti davanti a Viterbo, con atto del 4 nov. 1243 affittò per due anni, mediante lo sborso di lire 11000, ad un mercante fiorentino le miniere d'argento di Montieri, insieme con i proventi dei pedaggi che pagavano all'erario regio i Comuni di San-Miniato, quelli della Valdi-Nievole, di Valle-Ariana e di Val-di-Lima. — Ved. San-Gimignano.

Finalmente lo prova un privilegio del 16 marzo del 1246 scritto nella pieve di Monte-Voltrajo, col quale l'ederigo d'Antiochia vicario generale in Toscana per l'Imp. Federigo II liberò per tre anni il Comune di Monte-Voltrajo dagli oneri dovuti alla corte imperiale, eccetto la facoltà di nominare il podestà proprio, la cui elezione era riservata all'Imp. o al suo rappresentante.

Accadeva tutto ciò nell'epoca in cui i Volterrani, al pari di molte città, erano divisi fra loro di opinioni politico-religiose insorte fra l'Imp. Federigo II ed il Pont. Innocenzio IV, quando fatta l'elezione di Ranieri degli Ubertini in vescovo di Volterra (circa il 1240), il maggior numero de'suoi abitanti seguitava il partito del Papa, mentre molti cittadini avevano giurato fedeltà all'Imp. Federigo II. — (Cectaa, Notisie ecc. pag. 44).

Ma due lustri dopo (1250) essendo mancato all'Impero Federigo II, il Comune di Monte-Voltrajo, per rogito del 15 maggio 1252,
rinunziò ai governanti di Volterra il diritto
di eleggere il loro potestà, sottomettendosi
alla signoria e dominio di questa città, a condizione di avere la cittadinanza volterrana.

Infatti gli storici toscani si accordano nel dire che, morto Federigo II (13 dicembre 1250), i Volterrani riprendessero la facoltà di eleggersi il giusdicente; il primo de' quali fu un Winigi Arzocchi di Siena che nelle carte di quel Comune s' intitola podestà senza la giunta poco innanzi praticata, ch'esso era tale per la grazia dell'Imperatore. Infatti nel 1252 accadde una nuonuova risorma negli statuti del Comune di Volterra, mentre vi esercitava l'uffizio di podestà e insieme di capitano del popolo il conte Alberto di Segulari, quando appunto i Volterrani propendevano a sostegno del partito imperiale favorito in Toscana dal vicario del re Manfredi di Napoli. — Frattanto la Signoria di Firenze decisamente guella non era tranquilla a tante dimostrazioni di città toscane in favore di un re ghibellinissimo, per cui nel 1253 mosse la sua oste, prima contro Pistoja che si teneva a parte ghibellina, e l'anno dopo per la stessa ragione contro i Comuni di Siena, di Vollerra e di Pisa.

» Avvenne pertanto (scriveva uno storico contemporaneo) ai Fiorentini una improvvisa vittoria, tostochè i Volterrani veggendo l'oste presso alle loro mura, con gran surore tutta la buona gente della città usci

neria aspramente assalì quella de' Fiorentini, la quale vigorosamente sostenne l'impeto, tantochè i cavalieri con l'aiuto dei fanti respinsero al poggio i Volterrani, onde questi si misero in fuga; ed entrando in Volterra i Fiorentini mischiati con i Volterrami, combattendo con loro, senza gran contrasto si misono dentro, per modo che ingrossando sempre più l'oste prese le fortezze e le porte che guarnì di sue genti. Quindi arrivate dentro altre truppe fiorentine corsono la città senza alcun contrasto. — (Risonama Malespini, Storie Fior. cap. 155).

Intorno a cotesta epoca pertanto due grandi opere monumentali s'innalzavano in Volterra, nel tempo che Nicola Pisano architettava e faceva più vasta la cattedrale, voglio dire del più ristretto giro delle mura urbane e del grandioso palazzo del Comune, ossia de' Priori, incominciato nel 1208 compito nell'anno 1257, mentre vi era podestà la seconda volta Bonaccorso di Bellincione Adimari di Firenze; sulle quali opere tornerò più a basso a far parola.

Ma la battaglia di Montaperto (sett. 1260) rianimò anche in Volterra il partito imperiale che a vicenda favorito o scacciato faceva figurare ora la parte guelfa ed ora la ghibellina.

Raffreddossi alquanto il partito guelfo che dominò in Volterra dopo la morte del re Manfredi (anno 1266) nel tempo che quello de' ghibellini sperava un nuovo trionfo dall' Imp. Arrigo VII disceso nel 1312 con un esercito in Italia. Sennonchè a cotesto partito mostrossi decisamente avverso l'eletto vescovo Ranieri, e niente amica la Signoria di Firenze; la quale rilasciò sopra i Volterrani le rappresaglie, mentre Arrigo VII nel 1313 dichiarava il Vesc. Ranieri de' Bellforti decaduto da tutti i privilegi e feudi imperiali.

Non starò a ripetere qui ciò che più specialmente dissi all' Art. San-Gimignano, rispetto alle guerre cittadine più volte fra i Volterrani ed i San-Gimignanesi battagliate, dirò bensì, che i XII difensori di Volterra, accaduta la morte di Arrigo VII, entrarono nella taglia guelfa, e mandarono la loro tangente di soldati al campo de' Fiorentini in Val-di-Nievole. Dopo però la vittoria da Uguccione della Faggiuola nel 29 agosto 1315 sopra l'esercito fiore: tino riportata, i Volterrani ravvicinaronsi ai Pisani, dai quali

ottennero nel 21 maggio del 1316, un trattato di tregua, preliminare di quella pace che l'anno dopo ebbe effetto per la mediazione di Roberto re di Napoli.

Ma poiche il governo di Volterra torno ad avvicinarsi ai Pisani aderenti di Lodovico il Bavaro e nemico acerrimo de' Fiorentini, questi interruppero ogni sorta di relazione con questa città.

Frattanto nel 1340 questa città dovè essere spettatrice di tragedie cittadine, quando Ottaviano Belsorti, nel dì 8 settembre di quell'anno, si levò a rumore con tutti i Volterrani suoi aderenti e seguaci a danno della parte popolare, della quale si era fatto capo il vescovo Rainuccio Allegretti zio del Belforti. Questo ultimo però essendo per soccombere alle sorze maggiori, su costretto salvarsi nel suo Cast. di Berignone, cedendo al nipote il libero dominio di Volterra. Il quale esso ritenne fino a che vi sottentrò quello del Duca d'Atene che i Volterrani (25 dic. 1342) ad esempio de' Fiorentini nominarono in loro signore, imitandoli anche dopo cacciato quel tiranno da Firenze, tostochè costrinsero i suoi uffiziali a lasciare in libertà Volterra. Allora i Volterrani riformarono il governo politico e militare con altri statuti, a tenore de' quali il magistrato de'suoi consiglieri di 110 su ridotto alla metà; e allora su soppressa la carica di capitano del popolo, e si deliberò, che la nuova fortezza eretta in Volterra per ordine del Duca d' Atene fosse data a custodire a quelli della famiglia Belforti, con la clausola che uno della stessa casa riscilesse costantemente fra i sei capi reggitori del Comune stesso. Le quali cose vi si mantennero senza interruzione alcuna dall'anno 1344 al 1361.

Ma che il governo di Volterra, dopo le ultime risorme del 1344, non sosse tornato a parte guelsa, ed invece che propendesse nel contrario partito, sembrano manisestarlo i satti seguenti: 1.º di avere i Volterrani consegnato al partito ghibellino de' Bersorti la rocca, e deciso, che uno di essi sedesse costantemente sra i reggitori del Comune; 2.0 di avere nel 1349 accettato in casa loro il C. Gherardo della Gherardesca ed i signori della Rocca stati cacciati da Pisa come complici dell' uccisione di Ranieri conte di Donoratico; 3.º di aver essi prestato giuramento di obbedienza all' Imp. Carlo IV nel tre marzo del 1355 senza volere il consiglio de' Fiorentini. - ( MATT. VILLANI,

Cronic. Lib. 1V. c. 63); 4.0 e per la cordiale accoglienza satta allorchè quell' Imp. ( 22 maggio 1355 ) si recò a Volterra; 5.º di avere ottenuto da Carlo V un diploma nel giorno predetto innanzi di partire da Pisa il nipote del tiranno Ottaviano Belforti, cioè, Filippo vescovo di Volterra, con piena facoltà di poter nominare gli uffiziali della prima magistratura in questa città e nei principali paesi della sua diocesi; comecchè coteste generose concessioni, rinnovate nel 14 giugno del 1364 a favore del vescovo Pietro Corsini di lui saccessore, non fossero più efficaci di quelle concedute al vescovo principe Ildehrando Pannocchieschi da Federigo I e da Arrigo VI.

lo non suprei pertanto decidere, se su il timore d'irritare di troppo i Fiorentini, ossia l'apparizione in Toscana della compagnia del conte Lando, o piuttosto l'esempio tristo di Siena, che diede motivo al governo di Volterra di ravvicinarsi alla politica della Rep. Fior., per cui entrò di nuovo in lega con i Comuni di parte guelsa della Toscana; siccome avvenne nel gennaio del 1356, (stile comune).

Quindi i Sanesi imitando i Volterrani ed altri popoli della Toscana, nel giugno di quell'anno furono accolti dai Fiorentini nella stessa lega con promessa di essere disesi ed ajutati. — (MATT. VILLARI, Cronic. Lib. VI cap. 40).

Che poi la casa fosse Belforti tornala in grazia de' Fiorentini, si può dedurre dal soccorso che Volterra inviò nel sett. 1359 all' esercito che il Com. di Firenze teneva sotto Bibbiena assediata, e dall'ambasciata che i reggitori di Firenze, di Lucca e di Sieua mandarono a Volterra per pacificare la consorteria de Belforti, le cui controversie si raccontarono da Matteo Villani nella sua Cronica (Lib. X cap. 67) in questi termini: « Mess. Francesco de' Belforti tenea la forte rocca di Monte-Voltrajo sopra il cig'io di Volterra, mentre Mess. Bocchino di Ollaviano suo consorto era signore della città. Il quale ultimo cupido di aumentare sua tirannia con solleciti agguati cercava di torre a Mess. Francesco la rocca di Monte-Voltrajo; e dopo anche la morte di quest'ultimo non lasciava stare i figliuoli di lui in Volterra ».

Ecco perchè il Comune di Firenze s' interpose tra loro e li ridusse a concordia, obbligando le parti ad una penale nel caso

che guastassero la pace stabilita, mallevadoria di quella pace la Signoria di Firenze.

« Ma in una sommossa cittadinesca di Volterra, alla cui testa erasi posto colui che con segreta licenza di Bocchino Belforti sveva ucciso dormendo un volterrano amico dei figliuoli di Mess. Francesco, in quel romore restarono morti alquanti figliuoli di detto messere ed altri imprigionati per ordine del tiranno Bocchino contro i patti, dei quali la Signoria di Firenze era sempre mallevadrice. Ma veggendo che ad onta degli ambasciadori a tal gopo mandati a Volterra, Mess. Bocchino non rilasciava quei figli is libertà, il Comune di Firenze comandò, che una mano di armati si recasse a Monte-Voltrajo per fornire di valido presidio quella rocca de'figli di Mess. Francesco Belforti, minacciando di guerra il tiranno se non faceva sollecita ammenda ».

» Pu allora (seguita il Villani) che Mess. Bocchino trattò di dare la Signoria di Volterra ai Pisani per 32000 fiorini d'oro.

Quando il popolo di Volterra ebbe sentore di ciò, tutto di un volere prese l'armi (5 settembre 1361) correndo prima a cacciar di città le truppe pisane, poi al palagio del tiranno, che pose in carcere con la sua famiglia; quindi furon mandati a Firense ambasciatori per avere un capitano di guardia, e a Siena per un podestà. - I Fiorentini, che in Volterra avevano invisto il capitano, ottennero pochi giorni dopo dal popolo la custodia del cassero della città (la rocca presso la Porta a Selci) a condizione che la medesima fosse guardata da loro per 10 anni; e inlanto fu riformato il governo (13 sett. del 1361) e nel 10 ottobre successivo fu fatta tagliare la testa al tiranno mess. Bocchino Belforti, dopo aver introdotta in città la cavalleria de' Fiorentini ».

Al racconto di Matteo Villani, corrispondono le notizie degli archivi pubblici di Volterra.

Dopochè i Volterrani ebbero riformato con i quinti, o sesti statuti la loro città, i XII difensori deputarono un sindaco con facoltà di cedere per sei anni ai Fiorentini la custodia del cassero e di promettere a quella Signoria, che i Volterrani non avrebbero eletto a loro podestà, nè ad altri uffiziali minori, persona alcuna che fosse meno di 30 miglia lungi da Volterra, eccettuandone però i cittadini fiorentini e quelli della famiglia Ceccioni di San-Miniato. Quindi eles-

sero in gonfaloniere per sei mesi Migliore Guadagni cittadino popolare di Firenze, e Lodovico dei Ceccioni di San-Miniato inpodestà, con ordine che si ponessero guardie alle contrade non solo dentro le mura nuove, ma ancora sulle mura vecchie di Volterra.

Ecco, se non m'inganno, la prima epoca della sottomissione piena della città e Comune di Volterra ai Fiorentini, cui quei governanti avevano ceduto la loro rocca.

Nuove riforme nel marzo del 1365 e nel luglio del 1368 furono fitte alli statuti del Comune di Volterra, ordinandosi in quelli: che il magistrato dei XII difensori si riducesse al numero di IX, e che questo dovesse chiumarsi il magistrato del popolo e sosse da eleggersi tre per ciascun Tersiere della città. Fu inoltre deliberato, che tutti quelli della famiglia Belforti si cancellassero dal numero de' popolani, e che sossero inscritti nel Libro bianco. All'occasione poi della riforma del luglio 1368 fu decretato, che Mess. Jacopo degli Ottaviani di Firenze e mess. Sinibaldo di Vanni di Pistoja fossero confermali, il primo in capitano del popolo, il secondo in podestà; quindi su rinnovata per altri zo anni la custodia ai Fiorentini della rocca di Porta a Selci con le antiche condi-210ni. Arroge a ciò qualmente ai Volterrani andarono sempre più tarpandosi la propria libertà, tostochè quel governo nell'ottobre del 1370 acconsentà di spogliarsi della custodia della città col permettere, che le chiavi delle porte stessero nelle mani del capitano del popolo per tutto il tempo che al Comune di Firenze fosse appartenuto la custodia della rocca di Volterra.

Intanto il popolo doveva sopportare di male animo che i Fiorentini avessero preso sotto la loro giurisdizione il castello e uomini di Monte-Castelli in Val-di-Cecina, per cui dietro il parere di 5 giureconsulti fiorentini, pronunziato li 10 luglio 1381, i Volterrani ne riottennero il dominio; quindi nel 23 sett. dello stesso anno furono rinnovati i patti fra i Fiorentini ed il Comune di Volterra sopra la custodia del suo cassero per un' altro decennio.

Scriveva il giovine Ammirato, che ciò accadeva nel dicembre del 1383 conforme all' istanza precedentemente fatta al Comune di Firenze dai Volterrani, cui aggiunge A. Cecina: essere già stato manifestato agli ambasciatori Volterrani a Firenze il desiderio,

che per il tempo successivo non si eleggesse più il capitano sopra una quaderna di cittadini siorentini nominati dalla Sig oria, ma bensì che quell'elezione si facesse a sorte, dondeché lo stesso Cecina conclude: che i Fiorentini non contenti di avere la custodia della loro città, vollero eziandio la libera elezione del capitano e del castellano del cassero: le quali cose surono dai Volterrani nel 30 dic. 1385 accordate, oltre la facoltà amplissima alla Signoria di Firenze di potere correggere tutti quelli statuti del Comune di Volterra che si trovassero contrarjall'ultimo accordo ed all'onore del capitano del popolo, al quale magistrato apparteneva il diritto di fare ne' consigli le proposizioni dei pubblici affari.

Finalmente da una delle ultime risorme degli statuti comunitativi di Volterra fatta nel 1411, risulta, che il distretto volterrano di allora si componeva di 33 minori comuni, non compresovi il capolnogo della

Dissi, che una delle ultime riforme statutarie del Comune di Volterra ebbe luogo nel 1411, stantechè d'allora in poi ad onta degli slanci di vitalità che di tratto in tratto dava il suo popolo, esso fu costretto a suo dispetto restar ligio al governo fiorentino.

Ma l'epoca forse più solenne segnalata dalla storia politica di questa città accadde nel 1427 quando i Fiorentini vi volevano introdurre il nuovo sistema catastale. La quale novità turbò moltissimo gli animi di quei cittadini, perchè creduta contraria ai patti che il Comune di Volterra aveva stabilito con la Signoria di Firenze.

Per modochè i Volterrani ricusando di eseguire i comandi dati dal capitano del popolo, nel dì 28 giugno dell'anno 1427 inviarono ambasciatori a Firenze per tentare di conservarsi illesi da quella misura. Tutto però su inutile, inguisachè, dopo molti diverbj e dispute, la Signoria di Firenze comandò, che i 18 ambasciatori volterrani, i quali si trovavano allora in quella città, fossero arrestati. Dopo molti mesi di prigionia quei delegati, con la mira di liberarsi dalla carcere, nel dicembre del 1428 consegnarono alla Signoria i libri dell'estimo del distretto di Volterra. Ma appena costoro tornarono in patria, il popolo si sollevò contro i Fiorentini, e Giusto Landini, uno degli ambasciatori reduci dalle prigioni di Firenze (nel 23 ottobre 1429) fattosi capo della rivolta, corse al palazzo e alla fortezza, cacciandone il capitano ed il castellano dei Fiorentini, ed in seguito impadronendosi della rocca di Monte-Voltrajo.

Tali incidenti conturbarono forte gli animi della Signoria, la quale tosto creò il magistrato dei Dieci di Balia, destinando fra essi due commissarj Rinaldo degl Albizzi, e Palla Strozzi a dirigere l'impresa di quella guerra. I quali commissarj dopo aver ragunato le genti d'armi, ne affidarono il comando a Niccolò Fortebraccio, che alla testa di quelle marciò a Volterra.

Frattanto il Landini capo della sollevazione, comecchè sperasse che per la forte sua posizione Volterra potesse essere in grado di resistere per qualche tempo, nondimeno aveva chiesto d'ajuto i Sanesi ed i Lucchesi, ne dagli uni ne dagli altri cavò alcun frutto, quando a un tratto la rovina gli venne da quel lato che doveva temere meno. Aveva il magistrato del Comune di Volterra a un trallo deciso di dare la morte a Giusto Landini, siccome avvenne nel dì 7 nov. dell'auno 1429 (vale a dire 16 giorni dopo la rivolta) appena entrato nel palazzo de Priori. per ordine de' quali ancora spirante su gettato dalle finestre sulla piazza, gridando: Viva il buono stato della città, e l'amicisia del Comune di Firenze. Giunto l'avviso al governo della ricuperazione di Volterra, la Signoria considerando esser quella la terza volta che cotesta città poteva dirsi soggiogala dalle armi de' Fiorentini, passando at voti, vinse il partito più severo; per cui su deliberato: che i Volterrani non potessero più in alcun modo eleggere il loro potestà, la cui giurisdizione su d'allora in poi riunita nella persona del capitano del popolo, ch' era di nomina assoluta della Signoria di Firenze, e che oltre l'antica rocca, o cassero alla Porta a Selci, si dovesse fabbricare colà una fortezza di nu∋vo, siccome poi fu eseguito, con aggiungere diversi Ordini relativi all'adempimento del catasto.

Fin quì l'Ammirato, cui il Cecina aggiunse: che nell'anno 1431, a dì 30 otto-bre, il Com. di Volterra riottenne dalla Rep. Fior. piena restituzione de' suoi diritti, ritornando nello stato in cui era avanti di quelle turbolenze. — Grandi per altro furono le calamità, alle quali i Volterrani si trovarono esposti innanzi la ripristinazione de' loro privilegi municipali, per aver essi ricusato di chinare il capo alle deliberazioni de' Fioren-

tini. Una delle quali calamità era stata portata dalle truppe condotte in Toscana da
Niccolò Piccinino per favorire i Lucchesi
(aprile e maggio del 1431), allorchè s'impadronirono di molte castella del contado
volterrano. Ma la fede ed il buon animo appunto dal popolo di Volterra in quell'occasione verso il Comune di Firenze dimostrato, diede un grande impulso a questo per
adottare la riformagione preindicata, e presa
sulla fine d'ottobre dalla Signoria della Rep.
Fior. in favore del Comune di Volterra.—
(Czcma, Op. cit. pag. 222 in nota e segg.)

In grazia di ciò i Volterrani si mantennero, non solo in armonia con i Fiorentiai. ma ancora tranquilli fra loro, fino a che Alfonso di Aragona re di Napoli, nel 1447, avendo mosso guerra al Comune di Firenze, danneggiò a più potere il territorio volterrano, mettendo a sacco la Terra delle Pomarance con altri castelli. In vista di ciò la Signoria di Firenze con provvisione del 23 dicembre 1449, ad istanza dei Volterrami, eseniò il loro Comune per cinque anni dal pagamento della tassa annua di mille fiorini. cui era stato di prima obbligato. Inoltre dalla stessa provvisione si rileva, che allora le maggiori rendite del Comune volterrano si ritraevano dal sale, dal solfo, dal citricio e dall' alume delle sue miniere.

Ventiquattro anni dopo il passeggio ostile dell'esercito napoletano, i Volterrani dovettero soffrire una sventura di assai più trista conseguenza; allorchè nel 1471 insorsero nella città delle civili discordie cagionate dall'appalto di varie miniere d'allume, a condizioni credute troppo favorevoli agli appaltatori e lesive alla comune libertà.

Gli storici più imparziali volterrani convengono in cotesta massima: che i magistrati al pari del popolo di Volterra procederono in quest' affare ad atti di positivo disprezzo verso la Rep. Fior. stimolando questa a ricorrere a modi che dovevano riparare al violato suo decoro ed alla vilipesa autorità del capitano da essa nominato. Ogni accordo essendo riescito vano, su posto l'affare nelle mani di Lorenzo de' Medici divenuto l'arbitro della repubblica. Allora il magistrato civico di Volterra accorgendosi che si prendevano in Firenze delle misure forti contro la loro città, risolve di abbracciare il partito della difesa contro l'oste de' Fiorentini, i quali mandarono a Volterra un esercito di Toooo fanti e di 2000 cavalli sotto ilco-

811

mando del capitan generale Federigo Duca di Monte-Feltro e di Urbino.

Occupò primieramente l'esercito fiorentino i pacsi del contado volterrano, quindi alla metà di maggio del 1472 si accampo nelle pendici del monte di Volterra; sicchè dopo inutifi proposizioni di resa il capitano generale fece dar l'attacco alle truppe volterrane che fuori della città erano accampate. — Fu combattuto con ferocia da ambe le parti, ma le truppe volterrane oppresse dal numero degli assedianti trovaronsi costrette a rientrare in città. Forse l'assedio di Volterra del 1472 sarebbe andato molto in lungo per il forte sito della medesima, e per l'animosità e coraggio dimostrato dai capi della magistratura e dal popolo, se dall' altra parte i soldati stipendiati dal Comune di Volterra non si fossero avviliti in guisa che con molta lentezza a difendere la città procedevano. Aggiungasi inoltre, qualmente i partigiani de' Fiorentini che avevano sin dal principio insinuato ai magistrati di ubbidire ai comandi della Signoria di Firenze, convennero segretamente con il Duca d'Urbino che in una notte determinata eglino avrebbero fatto in modo di lasciare aperta una delle porte di Volterra, purchè fosse mivato l'onore delle donne e la città dal seccheggio.

Innanzi l'alha infatti del 18 giug. 1472 entrò in Volterra per la Porta a Selci l'esercito fiorentino, massacrando cittadini, incendiando e seccheggiando le loro case senza punto curare i patti poco innanzi stipulati.

Alle calamità de privati tennero dietro quelle del pubblico, poiché, oltre l'esilio dato a 76 cilladini più animosi, oltre l'abbandono volontario dalla patria di molti notabili de più ricchi e più autorevoli, che rifugiaronsi in varie città d'Italia, il munizipio di Volterra venne privato di molte dignità e di considerevoli rendite.

Fu tolto al medesimo il palazzo dei Priori, che la Signoria di Firenze assegnò a re-Hdenza del capitano del popolo; e fu allora he i pascoli ed i boschi comunali, le miniere del Sale, del Zolfo, del Vetriolo e lell' Allume, dalla Com. di Volterra fino illora godute, vennero inscritte fra le regalie lel Comune di Firenze, il quale poco dopo e allivellò alla città di Volterra, rinnovanlo il fitto fino al 1530, epoca in cui coteto livello fu reso perpetuo. Quindi furono letti i magistrati che a nome della Rep.

Fior. dovevano governare Volterra ed i paesi del suo contado, riferendosi ai più moderni statuti del 1474 rispetto alla procedura e decisione delle cause civili.

Per tenere poi in freno pel tratto successivo i Volterrani, si estese il perimetro dell' antica fortezza, facendo atterrare il palagio de' Belforti, presso cui furono costruiti i rivellini della fortezza nuova, e nel loro centro innalizata la celebre torre rotonda nominata il Mastio con più carceri segrete a vari ordini, le più basse, e più nascose delle quali ebbero probabilmente a primi ospiti nel 1478, alcuni dei capi della congiura de' Pazzi, quando appunto cesso di esercitare il primo uffizio triennale di castellano di quella rocca il capitan Scheramuccia di Santa-Croce.

Inoltre la Signoria di Firenze per contratto del di 8 gennajo 1482 alienò al Comune di Volterra i pascoli e tenimenti, dei quali dieci anni innanzi la loro città era stata privata, mentre sette anni dopo (18 dic. 1488) dalla stessa Signoria su deliberato di esentare gli abitanti della città di Volterra da tutte le gravezze reali, personali, e misti che per l'avvenire fossero state imposte; mossa a ciò dalla povertà in cui erano ridotti i suoi abitanti per i danni sosserti nell'ultima guerra, e per la naturale sterilità del suolo.— (A. CECINA, Oper. cit.)

Ma la parte della storia moderna che più onora il Comune di Volterra è, se non m' inganno, quella dimostrata dal magistrato de' priori e dal consiglio generale di Volterra, allorchè presso alla vigilia del sacco famoso di Prato, e della cacciata da Firenze del gonsaloniere perpetuo Pier Soderini, i Volterrani con provvisione del 12 agosto 1512 deliberavano doversi spedire a Firenze ambasciatori con l'incarico di offerire a quella Signoria tutte le sostanze de Volterrani per i bisogni di quella guerra; in guisa che tre giorni innanzi che accadesse il sacco di Prato (16 agosto 1512) furono eletti otto cittadini volterrani con sacoltà di esibire a quei reggitori quanto fosse stato di vantaggio ai Fiorentini.

Che se quella guerra riescì del tutto contraria ai voti della repubblica fiorentina; se in seguito cambiandosi del tutto in Firenze il governo e cacciando di seggio l'imbecille gonfaloniere perpetuo; se i Medici surono di nuovo restituiti e raccolti nella loro patria, Volterra non cambiò per questo la

nuova: dalla quale con lettera del 6 settembre 1512, essendo invitati i Volterrani a fornire ad imprestito per un mese quella quantità di denaro che potevano, il magistrato civico con provvisione del 12 di detto mese decretò, che senza altro indugio si dovessero somministrare quanti denari si trovavano nelle casse del Comune; oltre i 150 soldati che Volterra ad istanza della Signonia di Firenze inviò sotto il comando del connestabile Benedetto di Meo di Roberto Minucci.

Tante cerdiali dimostrazioni pertanto non polevano mancare di fruttare alla città di Volterm benefizj importantissimi, tostochè en anno dopo, nell'ottobre del 1513, i Volterrani ricuperarono in gran parte le perdute dignità, mediante provvisioni e decreti di escuzioni che la Signoria di Firenze gli accordo, e che in vari tempi furono al Comanne di Volterra confermati. Dalle quali esucessioni si rileva, che l'antico contado o distretto di Volterra era stato abolito figo dell'anno 1474, epoca di una delle estreme riforme de suoi statuti; a tenore de quali non fu ripristinato il vicariato di Val di Cocina, mentre in luogo suo doveva eleggersi un podestà fra i cittadini fiorentini residente in Vollerra.

Uno degli ultimi avvenimenti storici re-Jativi a Volterra repubblicana accadde nel 1530, in tempo dell'assedio di Firenze, quando i Volterrani si dichiararono dal parulo Mediceo. Seguiterò brevemente il racconto lasciatori da Benedetto Varchi e dal Guicciardini nella storia d'Italia (Lib. XX), e ripetulo dall' Ammirato (Stor. Fior. Lib. XXX.) dicendo, che i Volterrani per la violenza usala loro da Giovanni Covoni di Firenze, che con 4 compagnie n'era venuto a Volterra, ed ing innevolmente era penetrato nella città e corso al palazzo de' Priori con l'uccisione di alcune guardie volterrane. Allosa il popolo irritato da simili violenze corse all'armi, barricando li sbocchi nelle strale, e car cando le finestre delle case di sassi; sicchè quelle compagnie col loro capitano Covom in breve ora furono dal tumulto popolare vituperosamente cacciate di palaczo e di città. In conseguenza di ciò i Volterrani vedendosi vicini ad un mal partito mandarono a Bologna per darsi a Clemente VII, supplicandolo a provvederli di artiglieria grossa per poter abbattere la fortessa di Volterra, dalla quale essa di sa tinuo tormentati.

La perdita pertanto di cotesta imperime città incresceva assai al commissario di prora Prancesco Ferruccio, il quale tromoina al presidio di Empoli avvisò i Dicci di bia ch'egli volentieri si recherebbe a Vetara innanzi che gli affari si voltasero in pagio. Piacque l'avviso del Perruccio, cia viatigli circa 2000 fanti e 150 cavalli, sa queste genti si diresse tosto a Voltera.

Non ressero i suoi abitanti lunga pem al assalto feroce del Ferruccio, sicché est appena entrato nella fortezza, temendo che a Volterra giungesse soccorso, sece assalta a diverse bande la città. Allora combitan serocissimamente da una parte e dall'ata infino alla mezza notte non potenda, se si assalitori, nè gli assaliti portarsi con sur gior virtù di quella che mostrarouo. Matato dal Ferruccio metter suoco alle car pa vicine alla sortezza, tra lo streputo de simme, i pianti delle donne e le grida da combattenti, pareva che la terra rovisse.

Perirono in quella zuffa, dice l'Amarato, d'ambedue le parti non meno à la uomini, e più che altrestanti furono i ima - L'ingresso del Ferruccio in Volterna. venne nel 26 aprile del 2530, in moto ac la mattina seguente la città srdendo que da ogni parte, si dette al nemico, il que guadagnò i 5 pezzi di artiglieria ottrosti la Clemente VII, dopo che erano di un porm da Genova arrivati. Dondechè il Ferreco allese con molte estorsioni a cavare argest dalle chiese e depari dai cittadini. — lor: scendosi sempre più il numero de suci sala ti, meditava di far rivoltare San Gimiguet Colle ad oggetto d'interrompere le relion glie che per quella via si recavano di Sica all'esercito assediante Fironze. Ma caesto opportunamente sopraggiumto in quelle bade il capitano calabrese Fabrizio Manudo con circa 2500 fanti non pegeti, qui si recò con le sue genti nul accampara ad subborgo di Volterra fuori della Porta 🎗 Francesco. — Fu allora che il Marsule con troppe arroganza avendo fatto intester per un tamburino al Ferruccio, che iscotanente, se non voleva essere taglistos pr zi, gli rendesse Volterra, il Ferruccio no strando d'ogni altra cosa tener più com che di tali minacce, sece tosto impicare i misero tamburino. la tale accasione, a di ) di maggio, si fece una grossa scaramento

faori le mura, dove restarono morti di quelli di dentro un 150, e sopra 200 delle truppe di suori; inoltre passarono dalla parte del Ferruccio circa 200 fanti calabresi per mancanza di paghe. — (Amma. Scor. Fior. Lib. XXX.)

Intanto l'oste spagnuola sotto il comando del marchese del Vasto, presa Empoli, s'incamminava alla ricuperazione di Volterra, tanto più che Maramaldo insisteva a domandare artiglieria per espugnarla, poiehè con le mine non gli era riescito di ritrarre alcun buon effetto.

» Maravigliossi, dirò con l'Ammirato, il marchese della fortezza del sito, poiche la città, oltre esser posta sulla cima del monte, non aveva all'esterno che cinque vie, disposte a guisa di cinque dita di una mano aperta, per offenderla, restando fra mezzo alle stesse vie valli profonde e dirupate; talchè il marchese, preso consiglio col Maramaldo, pose ad alloggiare le suc genti fuori del Portone presso la chiesa di S. Andrea, dove il monte è meno disagevole. Ma uscendo improvvisamente il Ferruccio a infestare gli Spagnuoli occupati in attendarsi, avrebbe loro dato assai che fare, se dal Maramaldo non fussero stati in tempo soccorsi. Che selibene non meno di quattro assalti si dassero dagli Spagnuoli e dai Calabresi alla città, sebbene una larga breccia nelle mura fosse stata aperta fra l'orto delle monache di S. Lino e la Porta Fiorentina, a tutto riparava l'accortezza e valore del Ferruccio, che a tutto provvedeva, e da per tutto compariva: talchè il marchese fu forzato ad abbandonare l'impresa incominciala.

Nella qual zuffa apparve chiaro in quel dì il valore di Angelo Bastardo di antica origine volterrano, avendo egli più volte rimesso la battaglia con mirabile valore.—
(Amma. Oper. e Lib. cit.)

Frattanto stringevasi maggiormente l'assedio intorno a Firenze dove non entrava più vettovaglia da parte alcuna, con tuttochè la strettezza del vivere non diminuisse negli assediati l'ostinazione della difesa. Ma essendosi recato il Ferruccio per ordine de' Dieci da Volterra a Pisa, ed essendo riescito vano al Maramaldo di arrestarlo; raccoglieva il Ferruccio in Pisa quanti più fanti poteva, sicchè tutta la speranza de' Fiorentini era ridotta alla venuta sua per liberare la città assediata. Quindi egli avendo lasciato Pisa, si perdè poco dopo a Cavinana con la vita del Ferruccio non solo Firenze, ma ancora Volterra repubblicana.

#### 5. V. VOLTERRA GRANDUCALE.

L'ultima sventura di questa città terminò con la repubblica fiorentina, mentre il
principio del governo assoluto di Firenze
parve piuttosto favorevole ai Volterrani, stantechè appena sottomessa la metropoli alle armi pontificie e imperiali, innanzi che Alessandro de' Medici fosse dichiarato capo politico di quello stato col titolo di Duca, i
Volterrani nel ro dicembre del 1530 ottennero da quel governo provvisorio la conferma perpetua dei privilegi stati loro concessi nel 1513; i quali privilegi nel 3 giugno del 1551 furono loro dal Duca Cosimo I confermati.

Ma nell'anno della caduta di Firenze i Volterrani erano stati afflitti da un'altra sciagura pubblica, come fu quella della orribile pestllenza che dopo la guerra ed i molti stenti falcidiò quella popolazione riducendolo a pochi abitanti.

Non era appena creato Alessandro de' Medici Duca di Firenze che su ordinata una coscrizione militare nel contado e dominio siorentino di 10000 sauti; alla quale perciò su ascritta la gioventù superstite di Volterra, sotto nome di Bande, coll'accordare a quelle milizie alcuni privilegi, due fra gli altri si contavano que li di potere portare le armi e pagare meno gravezze.

Alla qual epoca la stessa città era suddivisa in tre quartieri, ed in cinque contrade, come al tempo della repubblica, nel modo che apparisce da una statistica ordinata nel 1551 da Cosimo I, nella quale si noveravano in Volterra e nelle sue Pendici o subborghi le seguenti famiglie ed abitanti.

| NOME DEI QUARTIERI DENTRO LA CITTA'                                            | NUMERO                        |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--|
| DELLE CONTRADE O SUBBORGHI FUORI DELLE MURA                                    | DELLE<br>PAMIGENE             | DEGLI                                    |  |
| POPOLAZIONE E FAMIGLIE DELLA CITTA' DI VOLTERRA<br>NELL'ANNO 1551.             |                               |                                          |  |
| Nel Quartiere del Borgo                                                        | 194<br>77<br>142              | 940<br>3y:<br>677                        |  |
| Totale dentro la città N.º Popolazione e pamiglie fuori delle mura di volterra | 413                           | 2008                                     |  |
| nell' Anno 1551.  1. Contrada di Porta a Selci e Pian di Castello              | 104<br>65<br>81<br>101<br>118 | 518<br>398<br>455<br>450<br>5 <b>6</b> 9 |  |
| Тотль fuori di città N.º                                                       | 460                           | 23yo                                     |  |
| Sommano in tutti N.º                                                           | 882                           | 4398                                     |  |

Cotesta popolazione della città e subborghi di Volterra all'anno 1551 potrà servire di misura onde mitigare il danno che molti vissuti assai dopo attribuirono alla peste del 1550 accaduta in questa città, talchè stando ad un ragguaglio scritto dal volterrano Cammillo Incontri sembrerebbe, che a detta epoca Volterra fosse rimasta quasi vuota di abitatori.

Peraltro dalla relazione che sece nel 1579 al Granduca Francesco I sullo stato di questa città, Giovanni di Alessandro Rondinelli, inviato commissario a Volterra, si comprende, che la sua popolazione era diminuita assai, specialmente di famiglie nobili. Ma una di quelle che non spatriò, nè si è spenta, ha reso celebre il casato Inghirami più che pel Curzio de' Scarissi per quell' Jacopo ammiraglio delle galere sotto il Granduca Ferdinando I che con esito selice nel 1607 sorprese la città di Bona nido di pirati.

Per tornare però all'epoca del secondo Duca di Firenze, giova indicare, che Cosimo I con suo motuproprio del 26 nov. 1547, uon ostante le antecedenti sospensioni, confermò a questa città le esenzioni dalla Rep. Fior. accordata al suo capitanato, che poi restitul nel primitivo perimetro con altro diploma del az marzo 1548 (stile comune), mentre rispetto alle decime solite pagarsi dai canonici di Volterra è da consultarsi una memoria del segretario Pagnini nell' Arch. delle Riformag. di Firenze.

Nel 1567 il Granduca Cosimo I inviò a Volterra con suprema autorità i nobili fiorentini Donato Tornabuoni e Giovanni Acciajoli, affinchè prendessero nota del raccolto delle granaglie che produceva annualmente il territorio volterrano, onde su quello stabilire una tassa costante.

Sotto il governo de' primi Granduchi, oltre l'elezione in vescovo di Voltecra di Guido Serguidi volterrano (anno 1574) oltre il suo parente Antonio Serguidi creato ministro del Granduca Francesco I, furono chiamati alla corte di Toscana Belisario Vinta che divenne direttore di quel gabinetto sotto Ferdinando I, nipote di altro giure consulto, Francesco Vinta, che fu presidente della Pratica Segreta sotto Cosimo I, del quale Granduca era stato segretario di legazione in Roma l'infelice Francesco Babbi pure di Volteria.

Ma gli uomini volterrani più segnalati

l'istoria figurarono sino dai tempi della ubblicana, come un Raffaello Maffei, Zacchia Zacchi, un Aldo Mannucci, . mentre molti si resero celebri sotto il inducato della Casa Austro-Lorena feliiente regnante, tra i quali citerò per tutti conomista segrelario Gianfrancesco Pani, l'archeologo Mario Guarnacci, e lo riografo Riguccio Galluzzi, al quale fancorona onorifica gli storici A. Cecina, Ib. Giachi e Gius. Maria Del Bava. Passerò sotto silenzio una più lunga lista uomini distinti che Volterra ha dato in ti i secoli al mondo cristiano, militare, ense, storico, ed artistico, a partire da S. no sino al vivente vescovo Gaetano Initri e all'arcivescovo Perdinando Minuc-, poichè una copiosa nota biografica di

me pubblicata.

Quali poi fossero le Contrade interne, juali e quanti i subborghi della città di lterra all'epoca del Granduca Leopoldo I dichiara il suo motuproprio del 15 magnichiara 
ari uomini volterrani fu da altri prima

## ANTICHITA' SPARSE IN VOLTERRA

Le maggior parte di coloro che capitano Volterra, vi è richiamata o dalle sue anche quisquiglie, o dalle straordinarie sue oduzioni naturali. Spettano alle antichile mura etrusche in gran parte esisten, la sua bella Porta all'Arco sotto la chiecattedrale, il museo civico, ricco di ure cinerarie, di vasellami, e di altri preosi oggetti di arti e di manifattura antica, piscina detta etrusca ecc. ecc. Appartengo alle straordinarie sue produzioni naturali, li alabastri, le copiose saline, e le vicine niniere di rame riattivate, oltre la scoperta reziosa e la raccolta prodigiosa di acido orico nei Lagoni volterrani.

Entrano poi fra gli edifizi del medio evo suo battistero, la chiesa cattedrale, il pazzo del Comune, quello del Pretorio, ecc. arò più breve a parlare degli stabilimenti iù moderni, fra i quali primeggia il Machio presso la fortezza che attualmente va

riducendosì ad un grandioso stabilimento penale.

Potrà in consegnenza formare un oggetto di utile ed istruttiva curiosità la visita di Volterra, del vicino Monte-Catini, dei Lagoni di acido borico presso Monte-Cerboli, delle regie Saline (Moje) e della variata collezione di fossili che forniscono i terreni intorno a Volterra. — Avendo questa città una Guida pel forestiero che vi capita, passerò sotto silenzio molti altri oggetti importanti che la riguardano.

Mura etrusche di Volterra. — Le mura etrusche di cui esistono tuttora avanzi grandiosi intorno a Volterra furono innalzate in un perimetro irregolare sopra burroni di difficile accesso, e costruite di massi smisurati e senza cemento insieme collegati, i quali non cedono in magnificenza a qualsiasi altro monumento, mentre la loro mole giunge talora alla grossezza di otto braccia.

Le interruzioni di coteste antiche mura non permette oggidì rintracciare il suo andamento preciso, sebbene il Gori, il Guarnacci ed altri antiquarj tentassero d' indicarlo. Nè anche si può sapere, quali e quante sossero le porte dell'etrusca città; e solo si conosce che dalla Porta all' Arco alla Porta a Selci le antiche mura salivano da ostro a gree, verso il luogo detto poi il Castello, per cui la Porta a Selci nel medio evo Porta Maggiore e Porta del pian di Castello appellossi. Di costà le mura etrusche girando, a quel che sembra da grec. a maestr. arrivavano alla chiesa attuale di S. Andrea, dove esisteva una Postierla denominata Marcoli, e di costì esse scendevano nella vallecola di Docciola per risalire poi ad un'antica porta d'ordine etrusco (forse la Porta d' Ercole dell' Ammirato) poco lungi dal così detto Portone. Di là attraversando orride balze arrivavano dietro la chiesa attuale di S. Giusto; e quindi piegando da sett.-grec. a pon. e poi a lih., siccome apparisce dagli avanzi delle medesime, avvicinavansi alla torre di S. Marco, dove probabilmente fu un'altra porta della città.

Dalla torre predetta di S. Marco dirigendosi a lib., e rasentando a occidente la contrada di *Pratomarzio*, le mura etrusche tornano a fare magnifica mostra sotto il soppresso monastero di S. Chiara, già di S. Benedetto in *Orticassio*; di là dal quale s'incontra un'antica porta, o *Postieria*, chiusa. Continuando il giro antico le mura cambia-

vano direzione da lib. a scir. per dirigersi alla così detta Fonte di S. Stefano, nel quale luogo si scuoprono gl'indizi di un'altra porta della città (forse la Porta S. Felice, o de' Saracini), finchè per l'andamento stesso delle moderne mura costruite sulle antiche si giunge alla Porta all'Arco.

Cotest' ultima che serve ancora di porta alle mura presenti della città si conserva tuttora intatta con doppi archi, uno de' quali interno, l'altro esterno, ed entrambi formati di quelle pietre smisurate di pauchina che nelle antiche mura etrusche di Volterra possono osservarsi. Furono esse descritte dal proposto Gori che ne diede anco il rame nella sua opera sotto il titolo di Museo Etrusco, quando già il March. Scipione Maffei, areva avvisato gli archeologi: non vi essere monumento più illustre e più espressivo di questo per indicare il decero e splendore dell' antica maestà Toscana.

Giro delle mura etrusche a confronto delle attuali di l'olterra. Le mura etrusche di Volterra abbracciavano una periferia, che sebbene irregolare e interrotta, si mostra tre volte più estesa del cerchio più moderno. Ho già detto, che quest'ultimo cerchio non su opera dell'Imp. Ottone I, cui molti attribuiscono il restauro delle vecchie mura ciclopiche, nè sembra che lo sia stato di altre genti barbare, come altri sospettarono.

Che però a ragione il ch. Giovanni Targioni-Tozzetti diceva, che il recinto di cotesta città era stato tistretto in tempi più
moderni. Dimostrano tuttociò diversi istrumenti sincroni, fra i quali rammenterò per
pramo un compromesso fatto nel dicembre
del 1279 tra i cittadini di parte guelfa e
quelli di ghibellina, dove si rammentano
case e torri di Guelfi distrutte dai Ghibellini
in tempo della loro ribellione i fra il 1260
e il 1266 ; le quali torri e case si dicono
situate fra i muri vecchi ed i muri nuevi
della città. — Cecisa, Oper. cit. pag. 61).

Non solo però nel 1279, ma un decennio imanzi, vale a dire, tre anni dopo la vittoria riportata dai Guelfi nei campi di Benevento, le mura del recinto attuale di Volterra crano gia innalzate. Serve di appoggio a tal verità un istrumento del 4 novembre 1269 riportato dal Giachi nelle sue Ricerche sullo stato antico e moderno di Volterra (Appendice pag. 86.), nel quale si tratta di muri vecchi e nuovi presso la Por-

ta a Selci, ossia del Pian-di-Castello, detta anche Porta Maggiore della città.

Sarebbe decisa la questione circa l'epoca precisa di coteste mura, se sosse vero che alcune carle appartenenti (dice l'autore della Guida di Volterra) all'auno 1260 facessero conoscere che in detta epoca furono somministrati denari ad imprestito al Comune di Volterra per la nuova costruzione delle sue mura. La qual cosa è confermata, prosegue l' A. della Guida, dal vedersi anteriormente al predetto anno 1260 nei pubblici contratti compresa dentro la città la contrada di S. Stefano di Pratomarzio, e quella di S. Marco, due borgate che nei tempi successivi si trovano indicate distintamente fuori delle mura di Volterra. - Infine gli statuti comunitativi del seco'o XIV citano spesso i muri nuovi ed i muri vecchi di questa ciltà. — (Cecina, Oper. cit. pag. 165 in note; GIACEI, Append. pag. 90).

Attualmente le mura di Volterra contano cinque Porte. 1. Porta a Selci. 2. Porta a Docciola. 3. Porta Fiorentina. 4. Porta S. Francesco; e 5. Porta all'Arco.

Piscina detta Etrusca. — In poca distanza dalla cortina meridionale del Maschio di Volterra, nel piazzale più elevato della città, presso gli avanzi delle fondamenta del palazzo de'Be'forti, un tempo arbitri, o vescovi di questa città, esiste l'ingresso per scendere mediante una scala mobile nel cisternone, ch'amato Piscina Etrusca, ed in seguito il Castello, termine romano atto ad milicare una conserva di acqua cui dagli antichi cotesta Piscina sembra che fosse destinata.

E un ampio edifizio lungo br. 37, largo br. 25, le cui pareti con i sei pilastri e le volte che questi sorreggono, sono fabbricate a massello di grosse pietre squadrate di panchina. Le volte sono alte dal pavimento bt. sedici; gli architravi sopra i pilastri che le sostengono sono orizzontali e piani mediante grossi pezzi squadrati dell'istessa pietra congegnati insieme in forma conica. Nel centro della volta di cotesta Piscina scorgesi una grande apertura rotonda, attualmente chiusa ed in altri punti della stessa volta diversi fori ed aperture minori per dove sembra che entrare dovesse l'acqua nel cisternone, o castello, innanzi di repartirla alle fonti pubbliche della città.

Terme antiche. — Gli avanzi delle Terme volterrane surono scoperti nel 1761 dal zelante archeologo Mons. Mario Guarnacci

all'occasione di una escavazione ch'egli ordinò a poca distanza dalla così detta Porta, o postierla chiusa di S. Felice, presso le mure esterne che corrono fra la Porta S. Francesco e la Porta all'Arco. Il bel mossico consistente di piccoli pezzi di pasta coloriti e disposti a disegno, esistito in quelle terme, fu collocato nel pavimento di una stanza del museo civico di Volterra, dove attualmente si trova. Basta per tutti a dichiarare coteste terme opera del secolo secondo dell' E. V. l'avanzo di una iscrizione ridotta a due monosillabi ivi trovata . . . CO. . . . AUG.

Erano esse sormate di sei stanze, sra le quali su riscontrato l'ipocausto oltre i vestigi di due bagni con frammenti di colon-

ne e di alcuni fregi di marmo.

Buttistero. — Scendendo agli edifizi più cospicui del medio-evo si presenta per primo il tempio del Buttista, di figura ottangolare, a similitudine di molti altri battisteri antichi, situato come quelli dirimpetto alla facciata della chiesa cattedrale.

Schbene di cotesto Battistero non restino memorie anteriori al secolo X, e che la sua seconda restaurazione scenda all'anno 1283, io non dubito che la sua prima epoca non rimonti all'istituzione della Diocesi volterrana. — Ved. l'Art. seguente Diocesi di Volterrana.

La notizia pertanto più antica del primo battistero de' Volterrani conservasi in un istrumento del capitolo maggiore dell'anno 989, col quale l'arcidiacono della cattedrale diede ad enfiteusi a Pietro di lui padre tutto ciò che apparteneva alla chiesa di S. Ottaviano ed al capitolo della cattedrale per conto della pieve di S. Giovanni posta presso il Duomo e la sua canonica.— Inoltre il giuspadronato dello stesso capitolo sopra il battistero maggiore è dimostrato da altro documento dell'anno 995, col quale Pietro vescovo di Volterra col consenso de' suoi canonici trasferì il giuspadronalo della chiesa del Battista in altre persone con l'onere di sare uffiziare il tempio stasso da otlo preli.

Fino all'anno 1578 cotesto tempio di Volterra conservò il titolo di pieve maggiore della Diocesi. — (Giacai, Oper. cit. T. 2.º pag. 143 e seg.)

Fra le opere di Belle-arti meritevoli di osservazione contasi costi una tavola di Niccola Cercignani, detto il Pomarance, che la dipingeva nel 1591; havvi l'antico bat-

di Andrea da S. Savino, ed un grandioso ciborio in marmo bianco statuario con graziosi ornati, figure in rilievo e ad alto rilievo, il quale servi all'altar maggiore della cattedrale, opera del celebre Mino da Fiesole.

Cattedrale. - La prima cattedrale di Volterra più non esiste. Senza sar conto della tradizione popolare che suppone il primitivo Duomo esistito nel luogo del Castello davanti al Maschio, dove si veggono tuttora i sondamenti del grandioso palazzo de' Belforti, dirò che tutti i documenti superstiti, fra i qualiquello del 989 citato all'Art. Battistero, tendono a dimostrare, che dove è tuttora fosse sempre esistito l'antico Duomo. - Esso su consacrato nel 20 maggio 1121 dal Pont. Calisto II, ampliato nel 1254 dal noto artista Niccola Pisano, e finalmente restaurato ed abbellito nel 1843 dalla pietà de' Volterrani sotto la direzione degl'ingegneri Mazzei e Solaini.

In grazia degli appunti favorilimi ricorderò ai lettori, qualmente dalle antiche sostruzioni scoperte nell'eseguire gli ultimi restauri, parve ai nominati ingegneri di avere trovato dentro l'area attuale del Duomo indizi meno che dubbi di due chiese state edificate in tempi ed a livelli diversi; e si è anche dubitato, che il coro e la crociata fossero di una costruzione posteriore. Checche ne sia, nel rifare nel 1842 i fondamenti del presbiterio si trovarono le tracce di un semicerchio smaltato in mosaico a colori molto simile a quello delle tre navate ch'era stato trovato un braccio sotto al pavimento attuale.

Se pertanto Niccola Pisano non mostro tutto lo sfoggio del suo ingegno allorchè architettava questo tempio aumentandolo fino a 22 colonne nelle navate ed erigendo il presbiterio, egli peraltro ne trasse il miglior partito che potè adornandolo anche esternamente con molta semplicità.

Assai più tardi, cioè, nel 1574, si eseguirono sotto il vescovo Guido Serguidi altri abbellimenti, fra i quali i capitelli corinti a stucco, lavorati da Leonardo Ricciarelli nipote del celebre Daniello.

La soffitta della maggior navata e della crociata fu eseguita da Francesco Cipriani più conosciuto col nome di Francesco da Volterra, finchè nel 1842 mediante pie elargizioni, delle quali è stato largo il vescovo attuale, Mons. Gius. Gactano Incontri, fu incaricato l'ingegnere di Circondario Mas-

Too Mazzei a dirigere il grandioso restauro di tutta la cattedrale, mentre al Solaini fu data la direzione del presbiterio che fece eseguire il prelodato vescovo a tutte sue spese.

Questo tempio è una galleria, stante le molte tavole che lo adornano state dipinte in gran parte da artisti volterrani, fra le quali opere di arti non è da tacersi l'altar maggiore di marmo fatto erigere nel 1831 dall'Arciv. di Pisa Ranieri Agliata, stato vescovo di Volterra, nè il cenotafio dell'Arciv. di Firenze Gaetano Incontri volterrano di benedetta memoria, di cui il di lui nipote, il vescovo attuale di Volterra, ha voluto per opera dello scultore Costoli di Firenze perpetuare l'effigie nel tempio maggiore della sua patria.

Palasso pubblico, e Pretorio. — Sono le due fabbriche civiche le più cospicue che si alzano una di contro all'altra con due eminenti torri nella piazza maggiore.

Della costruzione della prima si hanno memorie certe in una iscrizione posta sulla porta d'ingresso, cioè, dell'anno 1257, mentre era podestà di Volterra la seconda volta Bonaccorso di Bellincione Adimari di Firenze. In origine cotesto palazzo servì di residenza agli Anziani, o Difensori del popolo, i quali più tardi presero e conservano tuttora il titolo di Priori preseduti dal Gonfaloniere della città.

Non può dirsi lo stesso della fabbrica del Pretorio, comecchè sia da credersi opera anch'essa dello stesso sec. XIII, tostochè incominciarono ad abitarlo i podestà ed i capitani del popolo; il qual ultimo magistrato non fu introdotto in Volterra prima del 1255.

Attualmente il palazzo Pretorio va restaurandosi ed ampliando di comodi per renderlo capace alla residenza di qualsiasi magistratura giuridica con sale di udienza, cancelliere, carceri ed altri uffizi.

La pittura rappresentante la Giustizia che Daniello Ricciarelli dipinse a fresco con altre figure nel salone di cotesto palazzo, è stata di corto trasportata egregiamente in tela e collocata nella sala delle adunanze del palazzo pubblico, o comunitativo.

Fortezza. — Il locale è circondato di grosse muraglie, con piazzale in mezzo della figura di un parallelogramma. A sett. del piazzale esiste il cassero comunemente chiamato la Femmina, innalzato nel 1343 presso la Porta a Selci per ordine del Duca d'Atene, mentre il così detto Maschio che chiude

il parallelogramma dal lato d'ostro, su ordinato nel 1474 da Lorenzo de' Medici detto il Magnisico, stato pur esso signore ed arbitro della Rep. Fior.

Nell' interno della Fortezza esistono gli stabilimenti penali e correzionali delle case di forza e di detensione, per i quali stanno eseguendosi grandiosi lavori onde ridurre il locale ai sistemi del medio isolamento. — La casa di detensione che ha già un numero d'oltre 50 celle ed uno corrispondente di laboratori, trovasi dentro il recinto chiuso, nel centro del quale ergesi il Maschio, di cui solamente le carceri superiori servono al temporario isolamento di disciplina; e nella casa di *forza* è già costruito un'egual numero di celle che dovrà portarsi a quello ben più elevato di circa 300, col necessario corredo dei laboratorj ed officine per l'esercizio di vari mestieri in quella famiglia di reclusi.

Museo civico. — È una raccolta di antichità etrusche e romane stata riunita nel quartiere terreno del palazzo pubblico.

« Non sa cosa sia etrusca antichità figurata (diceva il veronese March. Massei) chi non è stato a Volterra ».

Cotesto museo ebbe il suo principio nel 1731. Più tardi il magistrato civico sece acquisto di varie urne cinerarie di alabastro scoperte nelle pendici settentrionali della città. Ma chi lo rese ricchissimo fu Mons. Mario Guarnacci, il quale nel 1761 donò al pubblico la sua copiosa raccolta di estesissimi scavi fatti intorno e lungi dalla città. In tal maniera nel giro di 30 anni ebbe principio ed incremento cotesta ricca collezione di oggetti etruschi e romani, lanto scritti, come figurati, capace essa sola di richiamare in Volterra gli eruditi forestieri e nazionali, e della quale può leggersi una succinta descrizione nell'opera del Giachi, nel Musco Etrusco del Gori, e nella Guida di Volterra.

Però cotesta città innanzi lo stabilimento del museo civico presentava per le piazze e per le strade testimonianze visibili di molte iscrizioni e monumenti antichi senza i già rammentati, molti de' quali furono indicati al P. Leandro Alberti dall'antiquario volterrano Zacchia Zacchio, dall' Alberti stesso nella sua Descrizione dell'Italia annunziati.

Istruzione pubblica. — Fa parte della istruzione una huona libreria aperta al pubblico due giorni della settimana nel palazzo

civico di Volterra, donata essa pure da Mons. Mario Guarnacci che le assegnò un annuo legato sufficiente a mantenere bibliotecario, custodi, ed anco per aumentarla di libri utili all'istruzione. — Essa è composta di circa 12000 volumi, fra i quali molti codici e alcune pergamene.

Collegio di S. Michele de' PP. Scolopj. — Spettava direttamente all'istruzione pubblica la misura presa dai rappresentanti del Comune di Volterra, allorchè nel 6 maggio del 1360 deliberarono eleggere di anno in anno un maestro pubblico di grammatica e di rettorica, siccome fecero nella persona di Don Pietro del fu Francesco di Citerna, il quale fu anche rieletto alla stessa cattedra per un anno nel 1369. — (ARCH. Dipi. Fion. Carte della Com. di Volterra).

Più tardi (anno 1711) la canonica di S. Michele venne assegnata ai PP. Scolopi per erigerla in un ateneo, dove la gioventù volterrana riceve l'istruzione gratuita nella calligrafia, aritmetica, grammatica, e rettorica. In segunto vi furono aggiunte altre scuole superiori, oltre quelle del disegno e degli esercizi cavallereschi per un convitto di alcuni toscani ed esteri che trovasi ivi aperto.

— Finalmente nel palazzo civico sono state stabilite di corto due scuole pubbliche, una di disegno e l'altra di musica.

Seminario a S. Andrea in Postierla.

— Era pur questa una delle pievi presso le mura etrusche posta a lev. della città, nel cui borgo la contessa Matilde nel febbrajo del 1078 celebrò un placito a favore della mensa volterrana, oltre un contratto meno antico del 1170, col quale fu donato un pezzo di terra alla pieve di S. Andrea in Postierla.— (Giachi, Oper. cit. Vol. II.)

Nel 1339 fu edificato presso cotesta chiesa un claustro grandioso per abitarsi dai monaci Olivetani, i quali vi restarono fino al 1783. Dopo la loro soppressione quella grandiosa fabbrica fu destinata ad uso del seminario vescovile, dove dal 1802 si ricevono a convitto e vi s' insegnano la lingua latina ed altre scuole a circa 40 cherici convittori.

Accademie de' Riuniti e de' Sepolti. — Questi due stabilimenti letterarj potrebbero servire di appendice all' istruzione pubblica, se l'Accademie de' Sepolti e dei Riuniti, si riunissero più spesso e dassero alla luce qualche buona lezione.

Chiesa de' SS. Giusto e Clemente ne' subborghi. — Era questa la chiesa più an-

tica del subborgo di Porta S. Francesco innanzi che la vecchia fosse assorbita dalle voragini delle balze, per timore delle quali fu abbandonata e profanata nel 1778 anco la vicina chiesa parr. di S. Marco, trasportandone la cura nella più distante badia di S. Ginsto de' Camaldolensi.

L'antica chiesa de' SS. Giusto e Clemente era stata edificata verso il 690, quando sotto il vescovo Gaudenziano la fondò il Longobardo Alchis castaldo di Volterra, siccome leggesi in un marmo affisso alle pareti del coro del moderno tempio stato eretto nel 1628 in luogo dat primo alquanto distante e più elevato col disegno di Giovanni Coccapani e con i mezzi forniti dal Comune di Volterra che per voto del popolo tiene i due santi titolari a protettori della città.

Cotesto magnifico tempio è vasto e ad una sola navata sfogata al segno che il ch. astronomo Pad. Gen. Cav. Gio. Inghirami volle lasciare un contrassegno del suo affetto alla patria con stabilire nel di lei pavimento uno de' pochi gnomoni che contano alcune delle primarie città dell' Italia.

Nello stesso subborgo presso cotesto tempio esiste la piazzetta di *Pratomarzio*, detta anche di S. Stefano dagli avanzi di una vetusta chiesa stata collegiata e prioria inpanzi che sosse soppressa e riunita alla cura della chiesa precedente.

Spedale di S. Maria Maddalena. — Esso esisteva fino dal secolo XII in Via Nuova, ora palazzo Lisci, cui in seguito gli furono uniti i beni di altri quattro minori spedali della città e di quelli dei contorni. Più tardi fu traslatato nella Via del Campanile, e finalmente ridotto nel 1790 nella forma attuale sotto la tutela del Principe e l'amministrazione del Comune.

Anche i fratelli della Compagnia della Misericordia, stata eretta in Volterra sul principio del secolo XVII, adempiscono con zelo alle opere di carità verso i loro simili, imitando fedelmente l'esempio della madre delle Misericordie di Firenze.

Zecca e Monete di Folterra. — Senza fare gran conto di un documento del 1158 (salvo errore di data) citato di corto dal Dott. Antonio Fabroni nelle sua Lezione delle Monete di Arezzo pubblicata nel Vol. I. degli Atti dell' I. e R. Accademia Aretina di scienze e lettere, non vi ha dubbio che Volterra contava la sua zecca molti anni innanzi che il re Arrigo VI concedesse cotesta rega-

820

lia (anno 1189) ad Ildebrando Pannocchieschi vescovo e signore di questa città.

Dobbiamo al volterrano Pagnini la notizia più antica della Zecca volterraua mercè l'indicazione di due atti, del 1 giugno 1169 e del 9 gennajo 1175, nei quali si contratta in lire e a moneta di Volterra. — (Opera della Decima, Vol. I. pag. 253 e seg.)

Sono probabilmente quelle lire volterrane vecchie che erano in corso anche nel 1196, siccome rilevasi da un rogito scritto li 3 maggio di detto anno sulla confinazione tra il distretto di Montignoso ed il Comune di Volterra con la penale reciproca di 330 lire volterrane vecchie. — ( Ivi, e Arcu. Dipl. Fiva. Carte della Coin. di Volterra).

Inoltre il Pagnini (Opera cit. Vol. I. pag. 255 e seg.) rammenta più atti di vendita satti in Volterra nel 1204, 1206, 1213, 1220, 1228, 1231, 1234, ecc. nei quali tulti si contratla a moneta volterrana.

Il Muratori nelle sue Ant. M. Aevi, trattando nella Dissert. XXVII delle Zecche d'Italia, dice che non potè avere sott' occhio alcuna moneta di Volterra, e solo me inferì l'esistenza della sua Zecca da un breve del Pout. Gregorio IX scritto in Rieti h 5 nov. 1231, dove si parla del censo annuo di cento lire di moneta volterrana da pegarsi da Marcellino vescovo di Ascoli alla Caruera Apostolica.

Sul qual proposito Guid' Antonio Zannetti nella sua Nuova raccolta delle Monete e Zecche d' Italia (T. III.) aggiunge: che le monete di Volterra avevano in Fermo un giro grandissimo e per nulla inferiore a quelle di Kavenna e di Ancona.

All'Art. poi Genzzano citai un istrumento inedito dell' i i maggio 1213 relativo alle vendita di Castelnuovo in Val-di-Cecina falla dal conte Rinaldo di Monterotondo figlio del fu conte Alberto per lire mille di moneta volterrana. Così in altro istrumento archetipo del 14 giugno 1217 i nobili della Rocca di Monte-Voltrajo venderono tutto ciò che ivi possedevano per lire 120 di moneta di Volterra,

Anche due atti del 15 nov. 1233, e del 26 genn. 1235 trattano della vendita di una porzione di beni fatta dai signori di Monte-Voltajo al Comune di Volterra per lire cento cadauno di moneta volterrana, mentre un terzo nobile nel 31 genn. del 1235 rinunziò al Comune di Volterra tutto il dominio

ohe aveva nel predetto castello per lire 50 moneta volterrana. — (Anca. Dipl. From Carte dalla Com. di Polterra.)

Finalmente il Pagnini nell'opera sopra citata (T. I pag. 253) riporta il capitolo XXVII della parte seconda degli Statuti di Volterra compilati nel 1252, dove trattasi De Moneta facienda, nel quale si legge: che se i vescovi di Volterra vorranno sure moneta, i suoi zecchieri debbano essere assistiti da tre buonomini, nominati dal podestà del Comune, il quale ogni anno nel mese di febbrajo dovrà intimare il consiglio generale pro moneta fucien·la in civitate Vulterrae, vel in districtu, nel modo che verrà da quel consiglio stabilito.

Che valore poi avessero le monete volterrane, si può dedurre da un alto del 1913 dell' Arch. episcopale di Volterra indicato dal Paguini (Oper. e loc. cit.) in cui si tratta di cambiare una marca di ottime ergento contro soldi cento, ossiano lire cinque di denari volterrani.

Non dirò di qual peso e qual bontà fossero coteste lire nei secoli XIII e XIV, dirò bensi che la moneta di Volterra era accellata in corso non's lamente nelle Marche, in Romagna, ecc. ma per tutta la Toscana. Citerò ad esempio un atto del 3 sett. 1298 riguardante il versamento fatto in Firenze dai collettori delle decime ecclesiastiche spettanti alle chiese delle diocesi fiorentina e fieso-Jana, a cagione della guerra di Sicilia, dove fra le varie monete allora in corso e da quei collettori apostolici ricevute, furonvi lire 6. 13. 6. di moneta volterrana. — (Anch. Dipl. Fion., Carte della Budia di Passiguano).

Rispetto al corso ed alla lega di alcune monete erose fatte hattere dal vescovo di Volterra Ranieri de' Belforti nella sua zecca di Berignone, lo dichiara fra gli altri da un documento di quell'Arch. l'esc riportato dai Pagnini nella sopra citata opera Della Decima (T. I. pag. 256).

E un ordine emanato dal cassero vescovile di Berignone 23 agosto del 1315, col quale il vescovo Ranieri dei Belforti di Volterra dava licenza a diversi socj zecchieri di poter coniare moneta con l'impronta da una parte del vescovo parato in pontificale e intorno la leggenda Eniscopus Rainerius; e dall'altra parte con una croce, e nel suo contorno dalla stessa parte le lettere De Vulterra. Aggiungesi nello stesso ordine:

sette once di argento e 5 di lega per ogni libbra a peso fiorentino, e che sa innanzi saggiata e approvato dal saggiatore vescovile. Che se accadesse che quella moneta fosse trovata di minor peso e di meno quantità dell' argento prescritto, si debba rifondere per ridurla del peso e bontà voluta dal detto ordine.

Rispetto alla valuta dei soldi volterrani il nominato Pagnini riporta ivi il sunto di una ricevuta rilasciata nel 1335 dal vescovo Banieri de' Belforti ad un sindaco della Badia di Morrona che gli pagò soldi 45 di denari usuali pisani, equivalenti a soldi 15 di moneta volterrana, che il detto monastero doveva di annuo censo a quella mensa vescovile.

Che vi sossero in quel tempo monete erose e di argento quasi puro lo dà a conosce
il credito che nel secolo XIII ebbe all'estero
la lira di Volterra. Che poi il divitto di butter
moneta passasse dal Comune di Volterra nè
suoi vescovi, e viceversa, si può rilevare
dagli atti di quegli archivi e dalli statuti
del Comune volterrano di sopra citati, ai
quali sia da aggiungere quanto scrisse il
Cecina nelle sue Notizie istoriche della stessa città sotto l'anno 1315, 28 ottobre, quando i disensori della libertà di Volterra sirma-

rono nuovi capitoli di convenzione con gli appultatori della zecca volterrana, la cni moneti doveva portare l'impronta da una parte del vescovo e dall'altra parte della croce, nella guisa stessa prescritta due mesi innanzi (23 agosto 1315) dal vescovo Ranieri de' Belforti. Arroge che in quel medesimo anno fu proibito il corso delle monete coniate allora dai Cortonesi, mentre nel 1321 la Rep. Fior. con provvisione di quella Signoria proibì i fiorini d'oro stati tosati, le monete di Perugia, di Cortona, di Lucca, e quelle che il vescovo Ranieri di Volterra faceva battere nel suo castel di Berignone, ecc. — (Vettori, Del Fiorino d' Oro). Cotesta provvisione ci richiama per avventura alle convenzioni stabilite nel 23 agosto 1315 dal vescovo Ranieri de' Belforti con una società di monettieri, cui accordava facoltà di battere moneta in Berignone di sette once di argento e cinque di lega per ogni libbra.

Infatti dopo la metà del secolo XIV non si rammentano più, ch' io sappia, nè le monete, nè la zecca di Volterra, comecchè i piccioli neri, probabilmente per concessione dai vescovi volterrani accordata agli abati del Mon. di S. Galgano, si fossero, non saprei quando, coniati in quella grandiosa Badia di Montesiepi. — Fed. Abazia di S. Galgano.

MOVIMENTO della Popolazione della CITTA' DI VOLTERRA
e de'svoi Subbonuni a cinque epoche diverse,
divisa per famiglie (1).

| Анно | ~   | Semm. |      | jemm. | conugrti<br>dei<br>due sessi | ecci estast.<br>dei<br>due sessi | Namero<br>delle<br>famiglia | Totale<br>della<br>Popolaz. |
|------|-----|-------|------|-------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1551 | ~   |       | -    |       | _                            | _                                | 872                         | 4397                        |
| 1745 | 626 | 45 t  | 75 r | 936   | 1248                         | 229                              | 834                         | 4241                        |
| 1833 | 689 | 629   | 752  | 840   | 1524                         | 154                              | 886                         | 4590                        |
| 1840 | 746 | 688   | 939  | 983   | 1629                         | 146                              | <b>9</b> 36                 | 5131                        |
| 1843 | 544 | 54 t  | 773  | 818   | 1327                         | 147                              | 806                         | 4150                        |

(1) NB. La popolazione del 1843 è limitata alle sole mura interne della città. Nelle quattro epoche precedenti è compresa anche una parte de' suoi subborghi.

COMUNITA' DI VOLTERRA. — Il territorio spettante a questa Comunità occupa una superficie di 82782 quadr agrari, dei quali 4992 quadr. sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade.

Nel 1833 vi abitavano 10207 individui a proporzione di circa 105 anime per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Contina con nove Comunità del Granducato. — Mediante il fiume Cecina, cho rimonta a ostro-scir. dalla confluenza del torr. Cortolla fino allo shocco del torr. Pavone, ha di frante i territori delle Comunità di Pomarance e di Castelnuovo di Cecina. Dirimpetto a scir.-lev. mediante termini artificiali e in parte lungo il torr. Sellato fronteggia con la Comunità di Casole, cui sottentra a grec. la Com. di Colle sempre per mezzo di termini artificiali, finchè sul Monte-Miccioli succede di faccia a sett. il territorio comunitativo di San-Gimignano.

Dopo sottentra a confine, prima dirimpetto a sett., poi a maestr. la Com. di Montajone, con la quale la nostra dopo aver corso una linea artificiale, entra nel torr. Capriggine, che poi attraversa per rimontare i borri della Quercetina, e del Fregione passando a lev. del poggio di Villamagna, finchè, attraversata la strada comunitativa mulattiera, denominata fiorentina, sale verso le sorgenti del horro di Capituszi per varcare un poggetto, sul cui fianco occidentale nasce il torr. Roglio. Costì viene a confine dirimpetto a pon.-maestr. la Com. di Precioli, con la quale si accompagna la nostra mediante il Roglio sino in Era, quasi dirimpetto allo shocco in Era del torr. Ragone. Cotesto ultimo torr. di fronte a pon. serve di confine al territorio comunitativo di Volterra con quello di Lajatico, sino a tanto che entrambi entrano in un influente sinistro del Bagone, col quale salgono nella via che da Orciatico guida a Monte-Catini. Ivi sottentra lungo la detta via per breve tragitto quest' ultima Com., dapprimo di fronte a lib. poscia a ostro mediante il torr. Rugone finchè allo sbocco in esso del botro di Macchialunga lo abbandona per voltar faccia di nuovo a lib, mediante il corso retrogrado di quest'ultimo botro, poi per quello della Loggia. Costì i territorii delle due Com. prendendo la direzione di grec. corrono, parte per termini artificiali, parte mediante tronchi di borri, per arrivare sul poggio, al di là del quale i due territori scendono dirimpetto a ostro alla foce della Trossa nel fi. Cecina che insieme per breve tragitto rimontano fino a che nella ripa sinistra ritorna di fronte allo sbocco del torr. Cortolla la Com. delle Pomarance.

Fra le montuosità maggiori di questo territorio niuna supera quella su cui siede regina la città di Volterra, della quale nel principio del presente Art. su indicata l'elevatezza presa dalla spianata del Maschio,

vale a dire circa 40 braccia più bassa della cima di quella che su segnalata br. 975 sopra il livello del mare Mediterraneo.

La seconda montuosità per ordine di altezza è sul Monte-Miccioli, che presa dalla sommità della torraccia corrisponde a br. 882 sopra il mare, dalle quali detratte circa 32 hr. della torre restano a br. 850.

La prominenza de' colli di Villamagna posti a maestr. di Volterra ed a lib. di Monte-Miccioli trovasi molto inferiore a quelle due testè indicate.

All' Art. VIE si disse quali e quante strade regie e provinciali passano per il territorio, o che guidano direttamente a Volterra, la quale Comunità manca sempre di strade comunitative rotabili; in guisa che innanzi il 1769, per testimonianza dell' Ab. Giachi, in Volterra non comparivano vetture nè barrocci, quando oggidì colle sole strade regie e provinciali è stata tracciata una buona rete intorno a questa città, talchè se la sua situazione fosse meno elevata o di meno tortuoso accesso, assai minori cose ai Volterrani resterebbero a desiderare.

Molti sono i corsi di acqua che attraversano questo territorio, il maggiore ed il più molesto di tutti è quello dell' impetuoso fume Cecina; di minor mole sono le due Ere, viva e morta, che nascono nella Com. di Volterra eche si aumentano per via con i tributi di vari torr. e botri, fra i quali il Capriggine ed il Fregione a destra, l'Arpino ed il Ragone a sinistra, mentre il Foci e la Zambra al suo scir. fluiscono nella Cecina.

Rispetto alla struttura e qualità fisiche del terreno che riveste la montagna sopra la quale riposa la città di Volterra con le sue pendici, esso può limitarsi a due qualità diverse di rocce terziarie; la parte superiore e più abitata da viventi e da piante di alto fusto consiste quasi tutta di un tufo siliceo calcare di tinta rubiginosa, talvolta biancorossastra, che quendo è più compatto i Volterrani appellare sogliono Panchina, ed allora prende l'aspetto di una minuta *Luma*chella che prestasi ai lavori di scalpello per soglie, stipiti, colonne, e per massi squadrati di mole grandiosa al pari di quelli che dopo una lunga serie di secoli restarono quasi intatti nelle sue mura ciclopiche, e prerisamente intorno alla così detta Porta all' Arco.

Cotesta roccia tufacea racchiudente molti avanzi di corpi organici marini serve di

di hoschi; le quali rocce spettano ai terreni terziari ofiolitici descritti dal Prof. Paolo Savi nelle sue Memorie per servire allo studio della costituzione fisica della Toscana; rocce delle quali il territorio volterrano offri al geologo pisano grandi esempi. Uno di essi egli osservò (pag. 3 e segg.) dentro i confini comunitativi di Volterra nel torr. Zambra a scir. della città, dove trovava una varietà di roccia terziaria ofiolitica in frammenti collegati da un cemento calcare argilloso, che servì di pietra da costruzione nelle pigne del vicino ponte sospeso costruito attraverso della Cecina.

In quanto poi all'agricoltura di questa montagna fu già osservato da un agronomo distinto ora defunto, che uscendo da Volterra per scendere sul!a Cccina si veggono intorno alla città terreni di coltura piuttosto raffinata a viti e ulivi, e dei campi suddivisi fra un grandissimo numero di coltivatori mezzaiuoli, che lavorano con la zappa quei luoghi, la cui piccolezza peraltro non permette loro di potervi mantenere un numero sufficiente di bestiame da frutto e da lavoro.

È sulla sommità del monte, vale a dire nel tufo silicco conchigliare qui sopra descritto, è costà per un raggio più o meno esteso di circa un miglio, dove vedesi da ogni parte lussureggiante la campagna di Volterra; cosicchè la roccia tufacea estendendosi a maggior distanza che altrove dalla parte di settentrione, ne conseguita che più prospera mostrasi la coltivazione nella convalle dell' Era superiore anziele in quella della Cecina che guardi a mezzodì.

Avvegnache il lato meridionale del monte e sterile per la qualità del terreno, essendovi abbondantissimo il Mattajone; comunque in cotesta ingrata terra l'uomo soglia prodigare i suoi sudori coltivan lola; talche la maggior parte di coteste piagge marnose, o trovasi coperta da sodaglie, o è tenuta a pastura invernale, mentre nell'estiva stagione non comparisce un filo d'erba fuori di quelle lande deserte e nude, le quali offrono alla vista l'idea di un fondo abbandonato dal mare sparso d'immense gibbosità.

Grande per conseguenza è la parte incolta e soda del territorio comunitativo di Volterra, poichè, secondo i calcoli del citato Martelli, tutta insieme sommerebbe migl. 46 quadre. Altra non piccola esten-

sione suol essere occupata da boschi d'ogni specie per circa miglia quadre 25, ossiano quadrati 19272, de' quali soltanto quadr. 213 sono coperti da castagneti.

l corsi d'acqua e le strade publiche esenti dall'imposizione sondiaria prendono, come si disse, quade. 4992, equivalenti a poco più di sei migl., cui se aggiungonsi quade. 160 per sabbricati, chiese, strade e piazze interne ed esterne, sommerchbero quade. 5150, quasi migl. 6 ½ di superficie territoriale esente dall'imposizione sondiadaria.

Forse il calcolo estratto dal catasto di Volterra potrà essere modificato, segnatamente per ciò che riguarda le praterie naturali ed artificiali, dalle quali le api succiano qual nettare che fornisce il delicato e bianco micle volterrano, mentre le pecore nell'inverno si pascono costa di erbette saporite che vegetano nel Mattaione capaci di fornire un cacio eccellente al pari di quello delle crete sanesi.

D'altronde poco apparisce l'agiatezza de'campagnoli, non prospero l'allevamento del filuge'lo, non avanzata quanto potrebbe essere la pastorizia, troppo scarsa di bestiame la terra da lavoro, per difetto, come dissi, dei piccoli appezzamenti di predj, mentre tutto il suolo imponibile di cotesta Comunità è diviso in 757 proprietarj, fra i quali le sole Mani Morte ne possiedono migl. 17 e un quarto quadre, ed un maggior numero ancora le famiglie nobili volterrane stabilite in Firenze, o altrove.

Rispetto ai prodotti manifatturati della Comunità di Volterra un' estesa descrizione ne su data dal prenominato Corlo Martelli nell'opuscolo di sopra lodato; e dirò con lui, che a due si riducono le principali manifatture proprie di cotesta Comunità, oltre a quella recentissima sebbene minore del ramajo; cioè, ai lavori dell'alabastro ed alla sabbricazione del sale comune delle sue Moje. È altresì vero che quest'ultima manifattura sino dal principio del secolo attuale è divenuta esclusivamente di proprietà regia.

In quanto alle manifatture di alabastro, che esse principiassero costà al tempo degli Etruschi, non ne lasciano dubbio i numerosi ipogei del civico museo; ma coteste manifatture in seguito per molti secoli cessarono e solamente si torna a ritrovare urne storiate ed alcune statue scolpite nella pietra

Infaces di grana fine (lumachella) sulla fine Nell'anno 1820 di . . Libb. 15,730,000 del sec. XV e nel successivo.

Uno sviluppo assai maggiore nell'arte degli al bastrai volterrani si è mostrato da mezzo secolo in quà, specialmente in vasi, colonnini, tavole a colori ed in lavori di ornato, che ognora vanno raffinandosi mercè gli studj del disegno producendo un ramo di commercio per gli artisti di questa cillà.

Dullo specchio della manifattura degli alabastri di Volterra, preso dal citato scrittore all'anno 1840, si rileva, che otto sono le località, comprese nelle pendici di Volterra dove esistono le cave principali dell'alabatro; ed ivi si aggiunge, che 141 erano in quell'anno i lavoratori, e che a lire 79830 calcolavasi il capitale sborsato.

Delle saline volterrane, cui lo stesso A. dedica un apposito capitolo, si disse all'Art. MOJE VOLTERRARE, quanto basta ad un Dizionario, meno qualche aggiunta e correzione da farsi nel Supplemento, apecialmente dove su scritto, che la loro memoria più remota si attribuiva ad un diploma di Arrigo I dato presso Pisa nel 1015, mentre le Moje regie presso il fiume Cecina sono rammentate in un istrumento del 924 dell'Arch. capitolare di Volterra, pubblicato dal Muratori nelle sue Ant. M. Aevi.

Rimarchevolissima poi è la quantità e candidezza del sale comune che quelle saline annualmente forniscono, sufficienti esse sole di supplire al consumo di tutto il territorio riunito del Granducato.

I dati raccolti dal sig. Martelli sul confronto del consumo progressivo di cotesto sale in Toscana sono importantissimi per la statistica del Granducato, poichè

Avanti l'anno 1788 il suo con-9,020,688 Nell'anno 1790 di . . . . » 11,429,505 Nell'anno 1830 di . . . . » 19,081,000 Nell'anno 1840 di . . . . » 22,559,000

La quantità di legna da ardere che attualmente consumasi in cotesto stabilimento è di circa 23,000,000 di libbre per ogni anno.

Gl'impiegati hanno quartieri convenienti anche per le loro samiglie, ai di cui figli di ambo i sessi si dà una istruzione primaria sufficiente al loro grado ed età. - In una parola cotesta officina, sia per l'ordine, come per la vastità e bellezza del suo fabbricato che ognora si aumenta, sia ancora per lo stato prosperoso dei manisattori, può contarsi per uno degli stabilimenti regj più importanti e meritevole della visita di chi ama conoscere la parte industriale e più produttiva del territorio Granducale, cui fanno bella appendice le ricche vicine miniere di rame di Monte-Catini, ed i lagoni di copiosissimo acido borico presso Monte-Cerboli, poche miglia al di là delle Pomarance.

La Comunità di Volterra mantiene due

medici e tre chirurghi.

Vi si pratica un mercato settimanale nel giorno di sabato, e vi hanno luogo due fiere annue, la prima nel 16 agosto, la seconda nel terzo lunedì del mese di settembre.

A quella del 16 agosto per concessione sovrana da ora innanzi si accoppierà l'altra nel piazzale della fortezza per la vendita a prezzi fissi dei panni e di altri generi lavorati da quei prigionieri.

Risiede in Volterra, oltre il vescovo per la giurisdizione ecclesiastica, un commissario regio per la politica e la polizia, mentre pel lato amministrativo ed economico risiede in Volterra un cancelliere comunisativo, un ingegnere di circondario, un esattore dell'ussizio del registro ed un conservatore delle ipoteche. - I tribunali collegiali sono in Firenze.

# QUADRO della Popolazione della Comunita di Voltenza a cinque epoche diverse

| Nome                                              | Titolo                                           | Dio<br>cr<br>spet          | Popolazione  |              |              |            |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| de' Luoghi                                        | delle Chiese                                     | Diocesi<br>cui<br>spettano | ANNO<br>155; | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | 1840       | ANNO<br>1843            |
| Alessandro (S.) ne' Borghi                        | S. Alessandro, Prioria                           | i _                        | 398          | 608          | 645          | 638        | 644                     |
| Badia di S. Giusto,<br>già S. Marco ne'<br>Borghi |                                                  | Tulti i popoli di          | 504          | 616          | 211          | 208        | 222                     |
| Buriano (*)                                       | S. Niccolò, Pieve                                | P P                        | 98           | 129          | 225          | 140        | 179                     |
| Cipriano (S.) di Villamagna                       | S. Cipriano, Prioria                             | oli di                     | 233          | _            | 436          | 459        | 448                     |
| Girolamo (S.) a Por-<br>ta S. Francesco           | S. Girolamo, Rettoria                            | questa                     | ) (          | 364          | 362          | 413        | 358                     |
| Giusto (S.) già in S.<br>Stefano ne' Borghi       |                                                  | esta C                     | 955          | 646          | 872          | 989        | 1009                    |
| Mazzolla (*)                                      | S. Lorenzo, Idem                                 | Comunilà                   | 164          | 239          | 434          | 393        | 396                     |
| Miemo (2)                                         | S. Andrea, Idem                                  | נמ                         | 131          | 49           | 102          | _          | _                       |
| Nera (*)                                          | S. Gio. Battista, Pieve                          | <b>≅</b>                   | 91           | 242          | 225          | 260        | 243                     |
| Pignano (*)                                       | S. Bartolommeo, Idem                             | ક્રમ્લ                     | _            | 195          | 199          | 192        | 215                     |
| Ponzano                                           | Idem, Prioria                                    | spella                     | 89           | 112          | 149          | 146<br>364 | 167                     |
| Roncolla Saline (alle)                            | S. Martino, Idem                                 | 8                          | 150          | 200          | 351<br>336   | 401        | 355<br>3 <sub>7</sub> 5 |
| Senzano (*)                                       | S. Leopoldo, Idem<br>SS. Ippolito e Cassia-      | alla                       | 50<br>84     | 30           | 101          | 129        | 118                     |
|                                                   | no, Idem                                         |                            |              | 45           |              | 9          |                         |
| Spicchiajola                                      | S. Jacopo, Idem                                  | )io                        |              | 165          | 226          | 266        | 270                     |
| Ulignano                                          | S. Pietro, Idem                                  | Ses                        | 126          | 159          | 180          | 200        | 196                     |
| Villamagna                                        | S. Giovanni Battista,<br>Picve                   | Diocesi di Volterra        | 314          | 356          | 525          | 589        | 593                     |
|                                                   | S. Maria, Cattedrale                             | 01                         | 940          | 1005         | 2091         | 2236       | 2345                    |
| VOLTERRA                                          | S. Michele, Prioria (1)                          | lerı                       | 1127         | 963          | 1264         | 1330       | 1447                    |
| V V D I D I I I I                                 | S. Pietro a Selci in S.<br>Agostino, Prioria (1) | ei<br>I                    | 1086         | 1059         | 1236         | 1565       | 1450                    |
|                                                   | TOTALE Ab                                        | it. N.º                    | 6540         | 7413         | 10170        | 10918      | 11030                   |
|                                                   | lle parrocchie segnate poche                     |                            |              |              | 378          | 118        | 133                     |
|                                                   | Restand                                          | o                          | Abit.        | N.º          | 9792         | 10800      | 10597                   |
| Altronde entravano                                | in questa Com. di Vol                            | lterra da                  | lle Co       | mu-          | i            | j          |                         |
|                                                   | le suddette ultime tre                           |                            |              |              | 415          | 296        | 292                     |
|                                                   |                                                  |                            | Abit.        | ['           |              |            | 11189                   |

NB. Le due Parrocchie di città contrassegnate di nota (1) abbracciano una popolazione anche suori di città esclusa l'ultima epoca dal quadro del Morinento. Li parr. di Miemo segnata di nota (2) nelle ultime due epoche spettava alla Com. di Montecatini in Val-di-Cecina.

829

tre badle e due spedali. — Totale della Diocesi di Volterra all'anno 1356 chiese 480 compresa la cattedrale di Volterra con 51 pievi, 29 monasteri, e 56 piccoli spedali. Nel 1745 tutte le parrocchie della Diocesi di Volterra erano ridotte a 145, e nel 1833 e 1843 al numero di 111 cure con 9 conventi, fra i quali una badia, un monastero di monache e due conservatori (in Volterra e a Montajone).

Al sinodo diocesano del 1356 serve di appoggio il diploma dell' Imp. Carlo IV diretto nel 1355 allo stesso vescovo l'ilippo, in cui si descrive la diocesi di Volterra per mezzo dell'enumerazione di tutte le terre e castelli allora in essa compresi.

Il più esteso smembramento di questa Diocesi. (non conoscendosi uno antichissimo quando il distretto di Vada fu dato alla mensa vescovile di Pisa) non è più vetusto del 1592, nella quale epoca il Pont. Clemente VIII con bolla del 5 giugno di detto anno eresse la chiesa di Colle in cattedrale staccando affatto dal suo antico diocesano non solo le due pievi Nullius di Colle e de SS. Giovanni e Ippolito d' Elsa, ma smembrando da quella di Volterra i pivieri di Scola, di Castello, di Menzuno, di Balli, di Molli e di Pernina, oltre alcune altre chiese parrocchiali appartenute a diverse pievi della Diocesi stessa. In tutte parrocchie N.º 80.

Il secondo smembramento accadde nel 1782 per bolla del Pont. Pio VI del 18 settembre, allorché separò dal vescovado di Volterra, per assegnarlo a quello di Colle, l'esteso piviere della collegiata di San-Gimiguano con varie parrocchie già appartenute ulla pieve di Cellori, queste e quelle in numero di 53 chiese, delle quali 26 erano parrocchie con tutti i monasteri de' due sessi, conscrvatorj, ospedali, e mansioni dipendenti. Totale N.º 133 delle chiese parrocchiali staccate dalla cattedrale di Volterra dopo il sinodo del 1356.

Attualmente la Diocesi volterrana conta III parr., 57 delle quali sono battesimali, sebbene 14 sole sieno antiche chiese plobane. servatorje conventi di regolari de' due sessi. 111 parrocchie.

Il seminario *vescovile* eretto verso il 1640 dal Vesc. Niccolò Sacchetti, sistemato nel 1686 e poscia traslatato nel principio del secolo attuale (1801) nel soppresso monastero degli Olivetani di S. Audrea a Porta Marculi, o in Postierla, serve di tirocinio all'istruzione morale e letteraria di una 40.na di giovinetti di vari paesi che sogliono iniziarsi al chiericato.

Il capitolo attuale della cattedrale di Volterra si compone di 15 canonici con 4 dignità e di 25 cappellani, oltre un numero equivalente di chierici.

Fra i suoi vescovi più illustri si affaccia per primo Ildebrando Pannocchieschi che fu anche il più potente principe della città di Volterra e di una gran parte della Diocesi. Citerò Filippo Belforti figlio di Mess. Otta-Viano, noto per il suo carteggio letterario, e per il sinodo che celebrò nel nov. del 1356. Rammenterò il vescovo Card. Francesco Soderini noto politico per la tutela ad esso affidata di Giuliano e Ippolito de' Medici. l'inalmente non è da passare sotto silenzio il penultimo vescovo Ranieri Alliata, il quale, innanzi di presedere la Primaziale pisana, si distinse in Volterra per bontà e per molte altre sue virtù che va imitando l' attuale successore.

Nel 1551, anzi all'epoca del sinodo del 1356 la Diocesi di Volterra contava nei 6 Sesti, oltre la cattedrale col suo bittistero 50 pievi, non comprese le due battesimili esenti di S. Marziale, già S. Alberto di Colle e quella di S. Giovanni e S. Ippolito d' Elsa, oltre un numero maggiore di cure.

Nel 1745, benché la stessa Diocesi avesse ceduto alla nuova cattedrale di Colle 80 parrocchie, delle quali sei battesimali, ciò non ostante le restavano tra vecchie e nuove pievi N.º 59 con altre 86 chiese per la maggior parte parrocchiali.

Nel 1833 dalla Diocesi di Volterra essendo stato staccato, fino dal 1782 il vasto, pievanato di S. Gimignano, e usistente in due pievi che una collegiata, o'tre 2; chiese parrocchiali, ciò non dimeno erano restate alla Diocesi medesima 57 pievi tra antiche e mo-Inoltre si contano N.º 9 fra monasteri, con- derne e altre 54 chiese parrocchiali, in tutte

RO SINOTTICO delle Pievi e Cure della Diocesi di Voltenna igli antichi Sesti con la loro popolazione a cinque epoche diverse (A)

|              | Titolo                                                                     | Popolazione |              |              |              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ri           | delle Chiese e dei luoghi                                                  | 1551        | ANNO<br>1745 | ANNO<br>1833 | ANNO<br>1840 | ANNO<br>1843 |
| Сітт         | di Volterra e Pendici                                                      |             |              |              |              |              |
| <b>à</b> ) e | Cattedrale, S. Maria con un                                                |             | 1005         | 2091         | 2236         | 2345         |
|              | Selci (S. Pietro in), ora in S.                                            |             | 1059         | 1236         | 1565         | 1450         |
|              | Agostino<br>Canonica di S. Stefano extra<br>moenia, ora in S. Giusto       |             | 646          | 872          | 989          | 1009         |
|              | Canonica di S. Michele, ora de' PP. Scolopi                                |             | 963          | 1264         | 1330         | 1447         |
|              | S. Alessandro ne' Subborghi                                                | 1 1         | 608          | 645          | 638          | 644          |
|              | S. Marco, ora nella Badia di                                               | l l         | 616          | 211          | 208          | * 7 7        |
|              | S. Giusto                                                                  |             |              |              |              | }            |
|              | Chiese di Monterodolfo e di                                                |             | 200          | 351          | 364          | 355          |
|              | Monteterzi riunite, ora in S.                                              |             |              |              | l            |              |
|              | Martino a Roncolla<br>S. Gio. Battista, Pieve                              |             | 242          | 225          | 260          | 1 ,,3        |
|              | S. Ollaviano Oltr' Era ridotta                                             |             | 343          | 333          | 200          | 243          |
|              | ad oratorio nel 1560                                                       | 16197       | , –          |              |              |              |
| ugna         | S. Gio. Battista, Pieve con un                                             |             | 356          | 525          | 589          | 593          |
|              | aunesso                                                                    |             |              |              |              |              |
|              | Mazzolla, S. Lorenzo                                                       |             | 239          | 434          |              |              |
| ļ            | Faltugnano, S. Pietro in S.<br>Leopoldo alle Saline con due<br>annessi     |             | 39           | 336          | 401          | 375          |
|              | Villamagna (S. Cipriano a) con<br>tre annessi                              |             | 356          | 525          | 589          | 593          |
| 0            | S. Bartolommeo, Pieve                                                      |             | 195          | 199          | 192          | 215          |
| ı            | Camporhiano, S. Martino                                                    | ł           | III          | 214          |              | 243          |
|              | Spicchiajola, SS. Jacopo e                                                 | } {         | 165          | 226          | 266          | 270          |
|              | Cristolano con un annesso                                                  | ] ]         | , 8          |              |              | 118          |
|              | Senzano, SS. Ippolito e Cas<br>siano con un anuesso                        |             | 45           | 101          | 129          | 110          |
|              | Ulignano, S. Pietro con un annesso                                         |             | 159          | 180          | 200          | 196          |
| DI V         | al d'Elsa r Val d'Evola                                                    |             |              |              |              |              |
| Zimi-        | S. Gimignano, Pieve Colle-<br>giata con l'annesso di S.<br>Maria a Oliveto | 2097        | 1396         | <b>226</b> 0 | 1921         | 1819         |
|              | S. Andrea, con l'annesso di<br>Monte Gompoli                               | 32<br>50    | 61           | 73           | 86           | 87           |
| So           | mma e segue Abit. N.º                                                      | 18376       | 8461         |              | 1 2603       | 12620        |

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Segue il Quadro Sinottico delle Pieri e Cure della Diocesi di Volterna repartito negli antichi Sesti con la loro popolazione a cinque epoche diverse

| Nome                                 | Titolo                                                 | Popolazione      |              |            |              |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                      |                                                        | 4.22.2           |              |            |              |            |
| delle Pievi                          | delle Chiese e dei luoghi                              | 1551             | ANNO<br>1745 | 1833       | ANNO<br>1840 | 1843       |
|                                      | Riporto . Abit. N.º                                    | 20845            | 11203        | 16262      | 17405        | 17392      |
| Dian 1: 0 Walis                      |                                                        |                  |              |            |              |            |
|                                      | S. Maria Assunta, Pieve, e<br>S. Jacopo a Gambassi     | 477              | 301<br>196   | 500<br>574 | •            | 652        |
| a Chianni                            | Varna, S. Giovanni Evange-<br>lista                    | 141              | 214          | 377        |              | 740<br>454 |
|                                      | Catignano, S. Martino con                              | 76<br><b>5</b> 8 | 84           | 229        | 258          | 258        |
|                                      | l'annesso di Agreste<br>Cerreto (S. Pietro a) o alla   | 254              | 161          | 102        | 200          | A - Q      |
|                                      | Badia con due annessi                                  | 234              |              | 192        | 200          | 218        |
| _ di Montajone                       | S. Regolo, Pieve                                       | 1077             | 986          | 1123       | 1246         | 1215       |
| •                                    | Gavignalla, S. Andrea                                  | 60               | 42           | 182        | 206          | 223        |
|                                      | Pillo, S. Martino con un an-<br>nesso                  | 41               | 112          | 173        | 169          | 172        |
|                                      | Figline, S. Antonio                                    | _                | 26           | 241        | 260          | 273        |
| - di Cojano                          | S. Pietro, Pieve                                       | 140              | 163          | 292        | 317          | 300        |
|                                      | Castelnuovo di Val d' Elsa,<br>S. Maria con un annesso | 351              | 598          | 836        | 957          | 985        |
|                                      | Lungotono, S. Maria con un annesso                     | 241              | 628          | 1049       | 1054         | 1072       |
| — di Castel-Falfi<br>in Val d' Evola | _                                                      | 315              | 237          | 468        | 469          | 453        |
|                                      | S. Stefano (S. Bartolommeo a)                          | 105              | 124          | 198        | 225          | 238        |
|                                      | Sughera, S. Pietro                                     | _                | 128          |            |              |            |
|                                      | Jano e Camporena, SS. Pie-<br>tro e Filippo            | 371              | 231          | 244        | 534          | 583        |
|                                      | Vignale, S. Bartolommeo                                | 375              | 140          | 169        | 205          | 207        |
|                                      | Tonda, S. Niccolò                                      | 290              | 128          | 281        | 333          | 274        |
|                                      | Mura, S. Stefano                                       | 105              |              | <b>189</b> | 211          | 210        |
|                                      | Barbialla, S. Gio. Evangeli-                           | 264              | 328          | •          |              |            |
|                                      | sta con l'annesso di Melic-                            | <b>B</b>         |              | 360        | 363          | 347        |
| - di Montignoso                      | ciano<br>S. Frediano, Pieve                            | 36 <sub>9</sub>  |              | •          | 354          | 384        |
| SESTO II                             | I. DI VAL-DI-CECINA                                    |                  |              |            |              |            |
|                                      | DI MARINA                                              |                  |              |            |              |            |
|                                      |                                                        |                  | 0            | .0         | 1-00         |            |
| Pieve di Poma-<br>rance              | Pomarance, S. Gio. Battista, Arcipretura con varj an-  |                  | 870          | 1811       | 2066         | 2088       |
|                                      | S. Dalmazio (S. Dalmazio a)                            | 358              | 310          | 430        | 448          | 440        |
|                                      | Monte Gemoli, S. Bartolom-                             |                  |              |            |              |            |
| So                                   | mus e segue Abit. N.º                                  | 27832            | 17775        | e02        | R47          | 29768      |

Segue il Quadro Sinottico delle Pievi e Cure della Diocusi se Voltuna, repartito negli antichi Sesti con la loro popolazione a cinque epoche diverse

# Segue il QUADRO SINOTTICO delle Pievi e Cure della Diocusi di Voltuna repartito negli antichi Sesti con la lero Popolazione a cinque epoche diverse

| Nome Titolo                                      |                                                       |          | Popolazione |            |       |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------|-------|--|
| delle Pievi                                      | delle Chiese e dei luoghi                             | ANNO     | DRRA        | ONNA       | ANNO  | UNKA  |  |
|                                                  |                                                       | 1551     | 1745        | 1833       | 1840  | 1843  |  |
|                                                  | Riporto . Abit. N.º                                   | 36229    | 26017       | 42766      | 48103 | 4865  |  |
| ieve di Orciatico                                | S. Michele, Pieve Arcipretura con annessi             | 228      | 465         | 687        | 626   | 63    |  |
| Ī                                                | Ceddri, S. Giorgio                                    | -        | 108         | r 56       | 357   | 33    |  |
|                                                  | S. Donato, Pieve                                      | 644      | 65 ı        | 1552       | 1700  | 185   |  |
| – di Bivelto                                     | SS. Fubiano e Sebastiano,<br>Pieve                    | 400      | 348         | 444        | 514   | 55    |  |
| — di Strido, sop-<br>pressu                      | S. Giovanni Battista (ora sem-<br>plice cappella)     | 141      | _           | _          | _     | -     |  |
|                                                  | DETTO DI MONTAGNA<br>Val di Cornia                    |          |             |            |       |       |  |
| Pieve della Rocca                                | S. Bartolommeo, Pieve                                 | 300      | 121         | 169        | 177   | 18    |  |
| a Sillano<br>— di Monte-Ca-                      | SS. Jacopo e Filippo, Pieve                           | 583      | 388         | 699        | 722   | 70    |  |
| stelli                                           | con annessi<br>S. Salvadore, Pieve Arcipre-           | 1        | 698         |            |       | 159   |  |
| vo di Val-di-Ce                                  | tura                                                  | ]        |             | 1439       |       |       |  |
| — & Elci                                         | S. Niccolò, Pieve                                     | _        | 179         | 174        | 166   | 1 2   |  |
| — d' Angua                                       | SS. Rufo e Bartolommeo, idem                          | <u> </u> | _           |            |       | _     |  |
| •                                                | Montalbano, S. Lorenzo, Cura                          |          | 1           | 4          | 1     | 20    |  |
| — di Fosini                                      | SS. Niccolò e Donato, Pieve                           | <u> </u> |             |            | •     |       |  |
| — a Morb <b>a in M</b> on-<br>t <b>e</b> cerboli | S. Cerbone a Montecerboli,                            | 264      | 146         |            | I - ' |       |  |
| 186610011                                        | Pieve con un annesso<br>S. Ippolito (S. Michele a)    | 1 _      |             |            | 135   | 1     |  |
| eià di Comecen.                                  | S. Bartolommeo in Castel del                          | 282      | 178         | 129<br>557 |       | 1     |  |
| no, ora in Castel del Sasso                      |                                                       |          |             | 35,        |       |       |  |
| — di Monterolondo                                | S. Lorenzo, Pieve Prepositu-                          | 547      | 412         | 1335       | 1455  | 16    |  |
|                                                  | Leccia, S. Bartolommeo, Rett.                         | 137      | 53          | 172        | 200   | 2     |  |
| — di Seraszano                                   | S. Donato, Pieve                                      | 200      | ' l         | 1 - , -    |       | ' l   |  |
| - di Lustignano                                  | S. Martino, Pieve                                     | 178      |             |            | 1 .   |       |  |
| — di Prata                                       | S. Maria Assunta, Pieve                               | 58       |             | •          | •     | ' I 🕳 |  |
| — di Sorciano in<br>Montingegnoli                |                                                       | -        | 111         |            |       | `     |  |
| di Montalci-<br>nello                            | S. Magno, Pieve                                       | 300      | 221         | 496        | 548   | 3 4   |  |
| neno<br>— di Gerfalco                            | S. Bingio, Pieve                                      | 800      | 413         | 748        | 773   | 3 8   |  |
| — di Montieri                                    | SS. Michele e Paolo, Pieve<br>Arcip. con varj annessi | 9        |             |            |       | 1     |  |

VOLTERRAJO (MONTE) nell' Isola dell' Elba. — Ved. Isola dell' Elba.

VOLTIGIANO gia (Poltejanum) in Vald'Elsa. — Cas. ch'ebbe esso pure il titolo di Cast. e che lo diede a tre chiese, la prima dedicata a S. Cristofano, la seconda a S. Romano, l'attuale a S. Jacopo, cui su annessa nel 1781 la cura di S. Maria a Loto nel piviere di S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa 5 migl. a lib. da Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sul fianco di una collina marnosa a pon. delle strada rotabile tracciata lungo il torr. *Pesciola*, che ha al suo lev. la villa signorile di Uliveto e a pon. quella di Montorsoli.

Varie carte del secolo XI della Badia di Passignano appellano forse a cotesto luogo, la più antica delle quali del 1022, due giugno, su scritta in loco Voltejano territorio fiorentino. Fu pure rogato in Voltejano, o Foltigiano, nel 20 marzo 1055, un istrumento di vendita di beni, mentre altrove fu riportato il sunto di un terzo contratto del due dic. 1056, col quale Guglielmo del su Teudaldo vendè a Ranieri suo fratello tutti i beni che aveva in Voltigiano con la parte a lui spettante del Cast. e cappella di S. Cristofuno, ivi esistente, oltre quella di S. Pietro in Albignavola (ora Bignola) ed i beni che possedeva in Fabbrica ecc. — Ved. Passignano.

Fu scritta pure presso il Cist. di Voltigiano una carta del 22 dic. 1059, mercè cui Bernardo del fu Rodolfo promise difendere per il corso di dieci anni nel possesso dei castelli di Voltejano e di Callebuona Ildebrando del fu Tegrimo, eccetto che contro il padrone diretto del paese, cioè contra Seniorem.

Arroge a ciò altro istrumento del 29 nov. 1064 scritto presso il Cast. di Gabiaula (f. Gabiola), quando Ramberto del fu Rodolfo, per una cica d'oro ricevuta dai fratelli Ildebrando e Teuderico, promise di non agire contro di essi, nè contro altri loro fratelli nati o nascituri in quanto alla cessione della sua porzione de'due Cast. da Voltejano e di Callebuona pervenutigli per ragione di eredità paterna e materna.

Furono scritte pure in Gabiaula giudicaria fiorentina due altre membrane del 27 ottobre 1075, con una delle quali Pietro del su Azzo da Gabiaula vendè per soldi 20 a Ildebrando del su Tegrimo da Voltejano la quarta parte del poggio di Castelescchio nella corte di Materaja, piviere di S. Pietro a Sillano; mentre con il secondo istrumento Talberga del fu Pederigo da Monterappoli autorizzata dal suo mondualdo alienò al suddetto Ildebrando del fu Tegrimo per soldi 20 altra porzione del poggio di Voltejano. — Ved. Gamora e Monterappoli.

Contuttociò in quei documenti sarebbero desiderabili indicazioni meno equivoche, onde collocare al suo posto il Cast. di Voltejano o Voltigiano e la distrutta sua ch. di S. Cristofano. Conseguentemente resta per me assai dubbio, se allo stesso luogo sia da applicare il cas. di Voltigiano del piviere di S. Pietro in Mercato, dove però fino al sec. XV esistette una cappella dedicata a S. Romano, della quale fanno menzione due carte, una del 1451 e l'altra del 1491, della Biblioteca Riccardiana, rammentate dal Lami. — (Mon. Eccl. Flor. p. 279 in nota).

Fa parte attualmente del popolo di S. Iacopo a Voltigiano la grandiosa villa di Uliveto gia de' Pucci, ora Serristori.

La parr. di S. Iacopo a Voltigiano con l'annesso di S. Maria a Loto nel 1843 contava 267 abit.

VOLTRAJO (MONTE E ROCCA pt) in Val d' Era. — Ved. Monte-Voltrago.

VORNO nella Valle centrale del Serchio.

— Vill. con ch. plebana (S. Pietro) nella Com. Giur. e circa 5 migl. a lib. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca, la qual città trovasi quasi 4 migl. a sett. di Vorno.

Risiede sopra uno sprone settentrionale del Monte Pisano lungo la strada comunitativa che da Pontetetto sull'Ozeri sale per Vorno nel Monte-Pisano per varcare la foce del Monte-Serra, di dove si discende nella vallecola di Calci.

Dall'antico castellaccio di Vorno ci diede la situazione l'annalista Padre Beverini e più recentemente il Padre Cianelli nel Vol. III delle Memor. Lucch. — Quest' ultimo scrittore inoltre aggiungeva, che il castello di Vorno su posseduto un tempo da alcuni nobili lucchesi.

Varie membrane di quell' Arch. Arcie. anteriori al mille rammentano la pieve di S. Pietro a Verno, una delle quali carte scritta nel 6 febb. 944 su pubblicata nella P. III del Vol. V. delle Mamon, testé citate.

Posteriori al mille sono quelle relative ai suoi nobili, de'quali il P. Ciauelli ne indicò diverse del 1038, 1091, 1123, 1145, e 1148, nella quale ultima epoca i Lucchesi s' impadronirono del castello di Vorno.

A questo villaggio e suo castellaccio, situato sul monte di Croce Vornense, opinai che si dovesse restituire il primo e forse il migliore poeta epico latino che fiorì nel principio del secolo XII. lo parlo di Lorenzo Fornense, che molti scrissero Varnense, autore del poema sulla conquista delle Isole Baleari, cui egli prese parte. - Ved. VARNA.

La pieve di S. Pietro a Vorno attualmente è matrice di sei chiese parrocchiali, le quali nel 1832 contavano tutte insieme 3691 abit.

cioè:

Pieve di S. Pietro a Forno, Abit. N.º 1145 S. Lucia a Coselli, Vicar. perpetuo » S. Bartolommeo alla Badia di Cantignano, Reltoria . . . . . . . » Soume segue . . Abit. N.º 1662

| RIPORTO . Abit. N.º                 | 1662  |
|-------------------------------------|-------|
| S. Michele a Guamo, con l'annesso   |       |
| di S. Pierino a Guamo, idem »       | 649   |
| S. Stefano a Verciano, idem »       | 624   |
| S. Giorgio a Sorbano del Giudice,   | •     |
| idero                               | 249   |
| S. Lorenzo a Sorbano del Vescovo,   | _     |
| Rettoria con Vicariato perpetuo. »  | 343   |
| S. Michele a Mugnano, Cappellania » | 166   |
| TOTALE Abit.                        | 369 t |

VULPIGLIANO, o VOLPIGLIANO di Massa-Ducale. — Villa, la cui chiesa curata di Mussa vecchia è succursale della cuttedrale di Massa-Ducale, nella Com. Giur. Dioc. medesima, Duc. di Modena.

La contrada di Volpigliano risiede dietro la Rocca di Massa-Vecchia, e nel 1553 saceva parte della Vicinanza di sopra la Rucca rammentata all' Art. Massa-Ducale.

ZAMBRA (Sambra). Questo nome comuné a vari torrentelli si trova applicato nel florentino alla Zambra di Ontignano che scende in Arno sopra Firenze dirimpetto a Compiobbi; al fosso di Zambra che nesce sul Monte Morello e si perde nel fosso della Dugaja fra Sesto e Brozzi sotto Firenze; nel Volterrano alla Zambra che scola in Cecina dalla montagna di Volterra, oltre le due Zambra di Calci nel Val d'Arno pisano.

SAMBRA a ZAMBRETTA. — Contrada sulla ripa sinistra dell' Arno pisano, dalla quale presero il nome due borgate e due popoli (Zambra e Zambretta) con due chiese (S. Jacopo e S. Maria), la prima nel piviere di S. Lorenzo alle Corti, l'altra in quello di S. Cassiano a Settimo, state riunite in una sola parrocchia, nella Com. e circa 4 migl, a pon.-maestr. di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Pisa.

Trovansi entrambe in pianura fra la ripa sinistra dell'Arno e la pieve di S. Lorenzo alle Corti dirimpetto alla foce del torr. Sambra di Calci, e poco lungi dal nuovo ponte che ivi presso l'Arno cavalca.

Nel Lib. IV. Rubr. 56 del Breve pisano detto del conte Ugolino trattasi di una via vicinale da aprirsi ne'confini di S. Lorenzo alle Corti, chiamata la Via delle Prata, la quale doveva far capo nella strada pubblica (a Livornese) da eseguirsi a spese de' comunisti di S. Lorenzo alle Corti, de'SS. Pilippo e Jacopo alle Corti, (Navacchio?) di Grumulo (S. Frediano) di Ciriliano, di Zambra e Zambretta, di Pettori, di Gello e di Visignano. — Ved. Corti (S. Lorenzo ALLE)

La parr. riunita di S. Maria e S. Jacopo a Zambra e Zambretta nel 1833 contava 619 abit.

ZAMBRA ni CALCItorr.— Portano costì il nome di Zambra due corsi d'acqua che attraverano il valloncello di Calci, la Zambra che scende da Monte Magno e l'altra che ha origine nel Monte Serra sopra il Castel-Maggiore di Calci, e che riceve la prima di Monte-Magno presso il ponte di Zambra inuanzi di attraversare la strada

provinciale *Ficurese* per shocore quindi nell'Arno dopo circa 4 migl. di tregitto.

Rammentano cotesto torr. di Zambre verie carté dell'Arch. Arciv. di Pim, in una delle quali del 12 2001. 964 pubblicate dal Muratori nel Vol. III delle sue Act. M. Aevi è citato il rie di Sambre (di Mente-Magno) nei contorni di Reseno (Riccois).

- Zancona, o zancone in val d'Orcia. - Fiumane, la quale raccoglie tutte le acque, che scendono dalle pendici occidentali del Monte-Amiata, e da quello sottantrionali del Monte-Labbro, dove il Zansone sino dalla sua origine portu lo steaso mome. Li là dirigendosi a sett. pesse fra il poggio di *Moveta* che lascia al suo pog. e in Terra di Arcidomo che resta al suo lev; quindi piegando a macetro, lambisce la base eccidentale del Monte-Luterone, lasciando alla sinistra il castello di Monticello. Costi ziprende la direzione di sett. per innoltrarai sotto Monte-Giovi, dove se gli acceppia il torr. del Firo, già ingressato dal horro Petre di Seggiano e dal fiumicello Este di Arcidosso, e finalmente termina cel staritarsi al fi. Orcia dirimpetto alle villa di Felone dopo circa 14 migl. di cammino sotto nome talvolta del fiumicello Este, ch' è uno de suoi tributarj. — Fed. Eura, o Laure in Val d' Orcia.

ZANNONE (FOSSO DEL) nel Vel d'Armo pisano. — Ved. Fosso Reale de Caram-

ZECCHE DIVERSE della Toscana. --Le Zecche più antiche della Toscana soco quelle di Lucca, di Pisa e di Firenze. Le prime due incominciarono a coniare lire, soldi e denari di argento e di oro fino dai tempi Longobardi, quella però di Firense fu posteriore allo stabilimento della sua repubblica. Ignazio Orsini, per lasciare di tanti altri scrittori, ha occupato un intiero libro per riportare i vari conj col nome de zecchieri sotto la repubblica fiorentina, a partire dal 1952, epoca in cui Firenze cominciò a battere la buone monete del fiorino d'oro. Infetti debbesi ai Piorentini la gloria di essere stati i primi a ristabilire la Italia il conio delle monete pure di ore, Ironirono del castello di Vorno.

Jesto villaggio e suo castellaccio, si
la monte di Croce Vornense, opinai

Bovesse restituire il primo e forse il

poeta epico latino che fiorì nel

do del secolo XII. Io parlo di Lorenzo

mes, che molti scrissero Varnense, su
poema sulla conquista delle Isole

qui egli prese parte. — Ved. Varia.

dese di S. Pietro a Vorno attualmente

ma di sei chiese parrocchiali, le quali

la contavano tutte insieme 3691 abit.

Soume e segue . Abit. N.º 1562

| Riforto Abit. N.  S. Michele a Guamo, con l'annesso | 1662 |
|-----------------------------------------------------|------|
| di S. Pierino a Guamo, idem »                       | 649  |
| S. Stelino a Verciano, idem »                       | • •  |
|                                                     | 024  |
| S. Giorgio a Sorbano del Giudice,                   |      |
| idem                                                | 249  |
| S. Lorenzo a Sorbano del Vescovo,                   | •    |
| Rettoria con Vicariato perpetuo. »                  | 343  |
| S. Michele a Mugnano, Cappellania »                 | 166  |
| TOTALE Abit.                                        | 3691 |

VULPIGLIANO, o VOLPIGLIANO di Massa-Ducale. — Villa, la cui chiesa curata di Massa vecchia è succursale della cattedrale di Massa-Ducale, nella Com. Giur. Dioc. medesima, Duc. di Modena.

La contrada di Volpigliano risiede dietro la Rocca di Massa-Vecchia, e nel 1553 faceva parte della Vicinanza di sopra la Rocca rammentata all'Art. Massa-Dugale. al una elevatezza di circa 1180 br. fior. supra il livello del mare Mediterraneo.

Trovasi sulla prominenza di un poggio, le di cui falde sono bagnate dalle sorgenti superiori del torr. Gordana, mentre alle sua simile sorge a pon-maestr. l'Appennino del Monte-Guttaro, avendo al suo lib. quello di Monte-Rotondo.

L'antica chiesa plebana profondò per l'instabilità del suolo, e quella recentemente costruita minaccia la stessa sorte per difetto del terreno argilloso di una gran parte di quella convalle.

La più antica memoria, e forse l'origine del nome vernacolo di Zeri (Cerri) si da a conoscere in un istrumento dell'anno 774, 5 giugno, consistente in una donazione fatta dall'Imp. Carlo Magno, mentre era in Pavia, al Mon. di S. Golombano di una selva regia situata nell'Appennino di Monte-Lango, oltre il dono dell'Alpe chiamata il Monte di Croce, perchè sulla di lui sommità esisteva una croce; (forse l'Appennino detto la Croce di Ferro. (— Múnata. M. Aevi. T. I.)

All'Art. poi Lago Puloso situato sull'erte groupe della Pelata di Zeri fra la cresta del Monte-Molinutico e quella del Monte-Gottaro fianchegginto da una selva di Cerri, dissi, che da cotesto laghetto probabilmente abbe origine la Piscina Pelosa, siccome dalla circostante selva di Cerri potè derivare il nome al paese di Zeri. Anche in un placito tenuto nel 20 agosto 972 dal March-Oberto conte del sacro Palazzo dell'Imp. Ottone I a favore del Mon, di Bobbio si rammenta presso la Piscina Pelosa una selva di Cerri, nei quali erano stati confitti de' chiodi di ferro. Infatti in un diploma dell' Imp. Federigo I del 1164 si confermarono al March. Obizzo Malaspina molti feudi della Lonigiana, fra i quali quello di Cerri (ZATI). — I'ed. LAGO PELOSO.

Tra i signori di Zeri, oltre i March. Malaspina, vi ebbero parte gli Estensi, ed i

March. Pallavicini discosi dal prenominate conte del sacro Palazzo setto Ottone I.

Si crede che sia stata signora, o sottofeudataria di Zeri, una famiglia Pellisari, della quale manco di notizie autentiche che appoggino cotesto fatto. — ( Calendario Lunese per l'anno 1836).

Giò che sembra meno dubbio si è, che i marchesi Malaspina, ad outa della conferma fatta dall' Imp. Federigo II (anno 1220) del diploma del 2164, a favore del March. Obizzo della stessa famiglia, perderono sani per tempo il fendo di Zeri, stantechè esse fino dal secolo XII almeno trovasi incorporato al territorio e giurisdizione di Pontremoli, al di cui Comune anche l'Imp. Federigo I con diploma del 1167, mentre confermavagli i privilegi concessi dai suoi predecessori, rammentò la giurisdizione de' Pontremolesi su quelle Alpi. — Ped. l'Art. Pontazzora.

Quindi è che la storia civile di Zeri de quell' epoce la poi accomunandesi cen l'altra di Pontremoli, non starò a ripatere ció che è stato detto in quell'Art. deve auche la avvisato, qualmente nel principio del secolo XV i Fieschi, dopo avez cacciate da Pontremoli i Parmigiani si resero signori quasi assoluti di tutto il distretta postremolese, compresovi questo di Zeri, fino si territorio transapennino della Vaf di Taso; i quali dinasti però alla pace del 1433 dovettero lasciare l'anzidetta contrada al dominio di Filippo Maria Visconti Duca di Milano. Dissi ancora come fra le turpissime azioni di quest'ultimo signore fuvvi pure quella di fare uccidere segretamente (aprile del 1436) nell'Appennino di Zeri lungo la via di Borgo-Taro il valoroso capitano *Niccolò de To*lentino, che allora serviva la Rep. fiorentina.

La popolazione d'Ila pieve di Zeri è spara in 15 o 16 piecole villate, ognuna delle quali ha un nome particolare, e tutte insieine nelle quattro epoche qui sotto indicate presentavano l'appressa popolaziona.

# otion of the agent a quattre specia distint

| Nome        | Titolo                  | Diocesi                        | Popolazione |      |      |               |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------|------|---------------|
| de Luoghi   | della Chiesa            | cui spettano                   | 1745        | 4833 | 1840 | 4WM0<br>e 843 |
| Aratha      | S. Michele, Rettoria    | Pontremoli, già                | 170         | 018  | 246  | 262           |
| Cervage     | S. Giorgio, Idem        | Idem                           | 185         | 430  | 475  | 468           |
| Coleto      | S. Felicita, Idem       | Idem.                          | 199         | 530  | 282  | 304           |
| Guinadi 💎 🐧 | S. Pietro, Idem         | Idem                           | 636         | 503  | 659  | 700           |
| Morola      | S. Lorenzo, Idem        | Idem                           | 92          | :63  | 162  | 164           |
| Arresso     | S. Medardo, Arcipertura | Idem .                         | 894         | grå  | 1066 | 999           |
| Zen         | S. Lorenzo, Prepositura | Pontremoli, già<br>di Brugnato | 1301        | 1617 | 1756 | 1700          |
|             | Totals                  | Abit. N.º                      | 3677        | 4068 | 164X | 65gl          |

ZERI (CHIOSO m). — Fed. Casose 30
Zent.
. ZIGNAGO (PIEVE) 2012A VARA. — É une parr. spiccioleta anto l'invocazione di S. Andrea a S. Zio, (S. Fed. Puve az Zenano in Val di-Magra.

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# CATALOGII

# DELLE OPERE EDITE E DEI MANOSCRITTI

# USATI

# DALL'AUTORE DI QUESTO DIZIONARIO

### CATALOGO PRIMO

De' Manoscritti dall' Autore del Dizionario stati spogliati dagli Archivj o da Biblioteche pubbliche e private.

- 1. Dall' Archivio Diplomatico Fiorentino, Spogli in Vol. II. in fol. presso l'autore.
- 2. Dall' Archivio Diplomatico di Siena. Spogli sciolti presso l' autore.
- 3. Dalla Biblioteca pubblica di Siena. Spogli diversi del Benevoglienti e di altri sciolti. (idem)
- 4. Dall' Archivio dell' Opera del Duomo di Siena, e da quello dello Spedale di S. Maria della Scala. Spogli sciolti. (idem).
- 5. Dall' Archivio Arcivescovile di Pisa. Spogli sciolti presso l'autore.
- 6. Dal Breve Pisano detto del Conte Ugolino. Il Libro IV. intitolato de Operibus.

  Dalla Biblioteca della Sapienza di Pisa. Spoglio sciolto presso l'autore.
- 7. Dalla Biblioteca Riccardiana. Diversi Odeporici MSS. del Cap. Gio. Mariti, Spogli nel Vol. 2.º del N.º 1. di sopra citato.
- 8. Dall'Archivio delle Riformagioni di Firenze. Spogli nel Vol. 2.º del N.º 1. (ivi).
- 9. Dalla Biblioteca privata del March. Gino Capponi. Entrate e Uscite delle Comunità sottoposte nel 1558 alla Rep. di Montalcino: MS. donato da Gius. Molini al suddetto. Spoglio copiato presso l'autore stesso.
- 10. Dall'Archivio del Collegio Ducale di S. Frediano di Lucca. Spogli inseriti nel Vol. 2.º del N.º 1. di sopra citato presso il suddetto.
- 11. Sulla Storia di Lucca, del Canonico Moricone. MS. sciolto (idem)
- 12. Dalla Biblioteca pubblica Magliabechiana. Spogli del Borghini, della Sommaja e di altri (idem).
- 13. Forti Tommaso. Il Foro fiorentino, o gli Usfizi e Magistrati della città di Firenze (idem).
- 14. Dalla Biblioteca del Seminario fiorentino. Spogli del pievano Antonio Dell'Ogna relativi specialmente al Mugello. MS. aggiunto alla Descrizione del Mugello del Brocchi della I. e R. Biblioteca de' Georgofili.
- 15. Romagnoli Ettore e Don Giovacchino Falaschi. Documenti tratti in copia dagli Archivi pubblici di Siena relativi ai paesi dello Stato Sanese disposti per ordine alfabetico. MS. in due Vol. in fol. da restituirsi agli eredi Romagnoli.
- 16. Altri spogli diversi sciolti, o uniti al Vol. 2. del N.º 1. di sopra citato.
- 17. Spogli di MSS. del Can. Angelo Maria Bandini per servire all'illustrazione del Casentino nella Biblioteca Marucelliana, presso l'autore.

- 18. Statistica sul numero delle famiglie e delle anime dello Stato vecchio, Fiorentino e Pisano, del 1551. Spogliata dell' Archivio del Monte Comune di Firenze presso l'autore.
- 19. Statistica numerica delle famiglie e abitanti del Granducato, del 1745, repartiti per diocesi, per comunità e parrocchie, col numero degli abitanti suddivisi in impuberi, adulti, maritati, ecclesiastici de' due sessi, separando i cattolici dagli ebrei e dagli eterodossi. Libro autentico MS. presso l'autore.
- 20. Notizie statistiche delle due Provincie di Siena raccolte nel 1639 da Gio. Vincenzio Coresi del Borro e rinnite al suo Blasone Sanese. MS. in Vol. 4 in fol. nella Bibl. Magliabechiana. Spogli sciolti presso l'autore.
- 21. Gherardi Roberto. La Villeggiatura di Majano. MS. presso la nobile famiglia Gherardi di Firenze.
- 22. Gherardini Senat. Bartolommeo, Visita generale delle città, terre e castelli dello Stato Senese fatta nel 1675. MS. consultato ed in parte spogliato, esistente presso i Signori Toscanelli di Montopoli.
- 23. Gherardini Can. Niccolò di Francesco. Della famiglia Gherardini. MS. presso il Sig. segretario Avv. Antonio Gherardini.
- 24. Giornali diversi di viaggi geologici intrapresi per la Toscana onde servire alla compilazione del Dizionario attuale. MSS. presso l'autore.
- 25. Testamento di Francesco di Marco Datini. MS. membr. presso il Bigazzi.
- 26. Statuti di Chiarantana. MS. membr. presso il suddetto.

## CATALOGO SECONDO

Delle Opere degli Autori di Geografia e di Storia consultati e eilati nel Dizionario Geografico-Fisico-Storico della Toscana.

- N. B. Le Opere di Geografia e di Storia più generale saranno contrassegnate con l'asterisco (\*) onde distinguerle dalle parziali alla Toscana, le quali allorchè riferiscono a più Cataloghi saranno distinte col numero (1).
- (\*) Strabonis, Geographia, interpr. Xilandro cum notis Casauboni. Vol. II in fol.
- (\*) Tolomeo Claudio, Geografia, tradotta in volgare dal Ruscelli, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Melae Pomponii, De situ orbis cum notis. Vol. 1 in 8.º
- (\*) Antonini, Itinerarium cum notis variorum, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Peutingeriana Tabula itineraria, cum notis Velserii, Vol. 1 in fol.
- (\*) Cl. Rutilii Numatiani, Itinerarium, Vol. 1 in 12.º
- (\*) Graevii et Gronovii, Thesaur. Antiquit. Gr. et Rom. Vol. 39 in fol.
- (') Cluverii, Geographia antiqua, etc. Vol. III in fol.
- (\*) Cellarii, Notitia Orbis antiqui, Vol. II in 4.º
- (\*) Ortelii, Theatrum Orbis terrarum, Vol. IV in fol.
- (\*) Holstenii Lucae, Notae in Ortelium, etc., Vol. 1 in 8.º
- (\*) Gruteri, Inscriptiones antiquae, Vol. IV in fol.
- (\*) Cornelii Nenotis, Vitae excell. Imperat. Vol. 1 in 8.º
- (\*) T. Livii, Historia Romana, Vol. III in 18.º
- (\*) Polybe, Histoire, trad. du grec. par Thuillier avec les commentaires du Chev. Folard. Vol. VI in 4.º
- (\*) Dionysii Halicarnasii, Antiq. romanae, Vol. II in fol.

- (\*) Jul. Caesaris, Commentaria, Vol. III in 8.° Crispi Salustii, Bellum Catilinar. Vol. 1 in 8.°
- (\*) Velleii Paterculi, Historiarum, libri duo, Vol. 1 in 12.º
- (\*) Dionis Cassii, Historia romana, Vol. 1 in fol.
- (\*) Ammiani Marcellini, Histor. cum notis, Vol. 1 in 4.º
- (\*) C. Taciti, Le Opere tradotte da Lod. Valeriani, col testo a fronte, Vol. V in 4.º
- (\*) Aurelii Victoris, De Viris illustribus, Vol. 1 in 8.º
- (\*) C. Plinii Junioris, Epistolae cum notis, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Sexti Frontini, Stratagema libri IV in Vol. 1 in 12.º
- (\*) Ejusdem, De Coloniis, Vol. 1 in 8.º
- (\*) Ejusdem cum aliis scriptoribus, De Finium regundorum, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Tullii Ciceronis, Orationes, Vol. III in 8.º
- (\*) Ejusdem, Epistolae ad Atticum, Vol. 1 in 8.º.
- (') Ejusdem, Epistolae familiares, Vol. 1 in 8.º
- (\*) Plutarco, Vite degli Uomini illustri greci e romani tradotte in volgare dal Pompei, Vol. VII. in 8.º
- (\*) Labbei et Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio, Vol. XXXI in fol.
- (\*) Bollandi etc. Acta Sanctorum omnium, Vol. LI in fol:
- (\*) Ughelli Ferd. Italia Sacra, Vol. X in fol.
  - Dello stesso, Della Famiglia de' Conti di Marsciano, Vol. 1 in fol.
- (') M. Aur. Cassiodori, Opera omnia, Vol. 1 in fol.
- (\*) S. Gregorii Magni, Opera omnia, Vol. V in fol.
- (\*) Ferrarii Filippi, Lexicon Geographicum emend. Baudrand. Vol. II in fol.
- (\*) Raphaelis Voiaterrani, Commentaria Urbana, Vol. 1 in sol.
- (\*) Alberti Leandro, Descrizione dell'Italia, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Sigonii Caroli, Opera omnia, Vol. VI in fol.
- (\*) Flavii Blondi, Italia illustrata, Vol. 1 in 4.º
- (\*) S. Antonini, Chronicon, Vol. III in fol.
- Petrarchae Francisci, Opera omnia, Vol. II in sol.
- \*) Balutii, Miscellanea, Vol. IV in fol.
- (\*) Ejusdem, Epistolae Innocentii III, Vol. II in sol.
- (\*) Ejusdem, Vitae Pontif. Aveniones, Vol. II in 4.º
- (7) Muratori Lud. Antonii, Antiquitates Medii Aevi, Vol. VI in sol.
- (\*) Ejusdem, Rerum italicarum scriptores cum supplem. Vol. XXX in fol.
- (\*) Del medesimo, Antichità Estensi, Vol. II in fol.
- (\*) Del medesimo, Annali d'Italia con la continuazione, Vol. XXXIII in 8.º
- (\*) Zaccaria Patr. Francisci Antonii, Bibliotheca Pistoriensis, Vol. 1 in fol. Ejusdem, Anecdotor, Pistor. Med. Aevi, Vol. 1 in fol.

Lami Giovanni, Memorabilia Eccl. Florent. Vol IV in fol.

Gori Proposto Ant. Francesco, Inscriptionum antiquarum, quae extant in Etruriae urbibus, Vol. III in fol.

Ejusdem, Museum Etruscum, Vol. III in 4.º

- (\*) Mittarelli et Costadoni Abb., Annales Camaldulenses. Vol. IX in fol.
- \*, Nardi Ab. Fulgentii, Bullar. Vallisumbrosanum, Vol. 1 in 8.º Matthaei P. Ant. Felicis, Historia Eccl. Pisan. Vol. II in 4.º

Soldani Ab. Fidelis, Historia Passinianensis, Vol. 1 in fol.

(\*) Manni Domenico Maria, Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi, Vol. XXX in 4.º

Zimbra (Sambra). Questo nome comune a vari torrentelli si trova applicato nel florentino alla Zambra di Ontignano che scende in Arno sopra Firenze dirimpetto a Compiobbi; al fosso di Zambra che mesce sul Monte Morello e si perde nel fosso della Dogaja fra Sesto e Brozzi sotto Pirenze; nel Volterrano alla Zambra che scola in Cecina dalla montagna di Volterra, oltre le due Zambra di Calci nel Val d'Armo pisano.

\*\*ELMBRA a ZAMBRETTA. — Contrada sulla ripa sinistra dell' Arno pisano, dalla quale presero il nome due borgate e due popoli (Zambra e Zambretta) con due chiese (S. Jacopo e S. Maria), la prima nel piviere di S. Lorenzo alle Corti, l'altra in quello di S. Cassiano a Settimo, etate riunite in una sola parrocchia, nella Com. e circa 4 migl., a pon.-maestr. di Cascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Pisa.

Trovansi entrambe in pianura fra la ripa sinistra dell'Arno e la pieve di S. Lorenzo alle Corti dirimpetto alla foce del torr.

Sambra di Calci, e poco lungi dal nuovo ponte che ivi presso l'Arno cavalca.

Nel Lib. IV. Rubr. 56 del Breve pisano detto del conte Ugolino trattasi di una via vicinale da aprirsi ne'confini di S. Lorenzo alle Corti, chiamata la Via delle Prata, la quale doveva far capo nella strada pubblica (a Livornese) da eseguirsi a spese de' comunisti di S. Lorenzo alle Corti, de'SS. Filippo e Jacopo alle Corti, (Navacchio?) di Grumulo (S. Frediano) di Ciriliano, di Zambra e Zambretta, di Pettori, di Gello e di Visignano. — Ved. Conti (S. Lorenzo ALLE)

La perr. riunita di S. Maria e S. Jacopo a Zambra e Zambretta nel 1833 contava 619 abit.

ZAMBRA ni CALCItorr.— Portano costì il nome di Zambra due corsi d'acqua che attraverano il valloncello di Calci, la Zambra che scende da Monte Magno e l'altra che ha origine nel Monte Serra sopra il Castel-Maggiore di Calci, e che riceve la prima di Monte-Magno presso il ponte di Zambra innanzi di attraversare la strada

provinciale Ficurese per aboccare quindi nell'Arno dopo circa 4 migl. di tragitto.

Rammeniano colesio lorr. di Zembre va-

rie carté dell'*Arch, Arcit*, di Pies, in una delle quali del 12 2007. 964 pubblicate dal Muratori nel Vol. III delle sue Aut. M. Assi è citato il rio di Sambra (di Mente-Magno) nei contorni di Retano (Sissoin). - ZANCONA, o ZANCONE in Val d'Orcia. — Fiumana, la quale raccoglie tulle le seque, che scendono dalle pendici occidentali del Mogle-Amiala, e da quelle sottentrionali del Monte-Labbro, dove il Kansena sino dalla sua origine porta la steasa mome. Ui là dirigendosi a sett. passa fira il paggio di Roveta che lascia al suo pon. e le Terra di Arcidosso che resta al suo lev; quindi piegando a maestro, lambisce la base eccidentale del Monte-Laterone, lasciando alla sinistra il castello di Monticello, Casti riprende la direzione di sett. per innoltrati sotto Monte-Giavi, dove se gli accoppia il terr. del Viro, già ingressato dal borro Vetra di Seggiano e dal fiumicallo Bate di Arcidosso, e finalmente termina col sacitarsi al fl. Orcia dirimpetto alla villa di *Felone* dopo circa 14 migl, di cammine sotto nome talvolta del fiumicello Este, ch' è uno de' suoi tributari. — Fed. Eura, o Lexts in Val d'Occia.

ZANNONE (FOSSO DEL) nel Val d'Armo pisano. — Ved. Fosso Reals ne Calamneone.

ZECCHE DIVERSE della Toscana. — Le Zecche più antiche della Toscana sono quelle di Lucca, di Pisa e di Firenze. Le prime due incominciarono a coniare lire, soldi e denari di argento e di oro fino dai tempi Longobardi, quella però di Firense fu posteriore allo stabilimento della sua repubblica. Ignazio Orsini, per lasciare di tanti altri scrittori, ha occupato un intiero libro per riportare i vari conj col mome de' zecchieri sotto la repubblica fiorentias, a partire dal 1959, epoca in cui Firense cominciò a battere la buone monete del fiorino d'oro. Infetti debbesi ai Fiorentini la gloria di essere stati i primi a ristabilire In Italia il conio delle monete pure di oro, Jul. Caesaris, Commentaria, Vol. III in 8.º

Crispi Salustii, Bellum Catilinar. Vol. 1 in 8.º

Velleii Paterculi, Historiarum, libri duo, Vol. 1 in 12.º

Dionis Cassii, Historia romana, Vol. 1 in fol.

Ammiani Marcellini, Histor. cum notis, Vol. 1 in 4.º

C. Taciti, Le Opere tradotte da Lod. Valeriani, col testo a fronte, Vol. V in 4.º

Aurelii Victoris, De Viris illustribus, Vol. 1 in 8.º

C. Plinii Junioris, Epistolae cum notis, Vol. 1 in 4.º

Sexti Frontini, Stratagema libri IV in Vol. 1 in 12.º

Ejusdem, De Coloniis, Vol. 1 in 8.º

Ejusdem cum aliis scriptoribus, De Finium regundorum, Vol. 1 in 4.º

Tullii Ciceronis, Orationes, Vol. III in 8.º

Ejusdem, Epistolae ad Atticum, Vol. 1 in 8.º.

Ejusdem, Epistolae familiares, Vol. 1 in 8.º

Plutarco, Vite degli Uomini illustri greci e romani tradotte in volgare dal

Pompei, Vol. VII. in 8.º

Labbei et Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio, Vol. XXXI in fol.

Bollandi etc. Acta Sanctorum omnium, Vol. L1 in fol:

Ughelli Ferd. Italia Sacra, Vol. X in fol.

Dello stesso, Della Famiglia de' Conti di Marsciano, Vol. 1 in fol.

M. Aur. Cassiodori, Opera omnia, Vol. 1 in fol.

S. Gregorii Magni, Opera omnia, Vol. V in fol.

Ferrarii Filippi, Lexicon Geographicum emend. Baudrand. Vol. II in fol.

Raphaelis Voiaterrani, Commentaria Urbana, Vol. 1 in sol.

Alberti Leandro, Descrizione dell'Italia, Vol. 1 in 4.º

Sigonii Caroli, Opera omnia, Vol. VI in fol.

Flavii Blondi, Italia illustrata, Vol. 1 in 4.º

S. Antonini, Chronicon, Vol. III in fol.

Petrarchae Francisci, Opera omnia, Vol. II in fol.

Balutii, Miscellanea, Vol. IV in fol.

Bjusdem, Epistolae Innocentii III, Vol. II in sol.

Ejusdem, Vitae Pontif. Aveniones, Vol. 11 in 4.0

Muratori Lud. Antonii, Antiquitates Medii Aevi, Vol. VI in fol.

Ejusdem, Rerum italicarum scriptores cum supplem. Vol. XXX in fol.

Del medesimo, Antichità Estensi, Vol. II in sol.

Del medesimo, Annali d'Italia con la continuazione, Vol. XXXIII in 8.º

Zaccaria Patr. Francisci Antonii, Bibliotheca Pistoriensis, Vol. 1 in fol.

Ejusdem, Anecdotor, Pistor. Med. Aevi, Vol. 1 in fol.

Lami Giovanni, Memorabilia Eccl. Florent. Vol. IV in fol.

Gori Proposto Ant. Francesco, Inscriptionum antiquarum, quae extant in Etruriae urbibus, Vol. III in fol.

Ejusdem, Museum Etruscum, Vol. 111 in 4.º

Mittarelli et Costadoni Abb., Annales Camaldulenses. Vol. IX in fol.

Nardi Ab. Fulgentii, Bullar. Vallisumbrosanum, Vol. 1 in 8.º

Matthaei P. Ant. Felicis, Historia Eccl. Pisan. Vol. II in 4°

Soldani Ab. Fidelis, Historia Passinianensis, Vol. 1 in fol.

Manni Domenico Maria, Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi, Vol. XXX in 4.º

al una elevatezza di circa 1180 br. fior. supra il livello del mare Mediterraneo.

Trovasi sulla prominenza di un poggio, le di cui falde sono bagnate dalle sorgenti superiori del torr. Gordana, mentre alle sua spalle sorge a pon-maestr. l'Appennino del Monte-Guttaro, avendo al suo lib. quello di Monte-Rotondo.

L'antica chiesa plebana profondo per l'instabilità del suolo, e quella recentemente sostenita minaccia la stessa sorte per difetto del terreno argilloso di una gran parte di quella convalle.

La più antica memoria, e forse l'origine del nome vernacolo di Zeri (Cerri) si da a conoscere in un istrumento dell'anno 774, 5 giugno, consistente in una donazione fatta dall'Imp. Carlo Magno, mentre era in Pavia, al Mon. di S. Golombano di una selva regia situata nell'Appennino di Monte-Lango, oltre il dono dell'Alpe chiamata il Monte di Croce, perchè sulla di lui sommità esisteva una croce; (forse l'Appennino detto la Croce di Ferro. (— Múnatt. Ast. M. Aevi. T. I.)

All'Art. poi Lugo Puloso situato sull'erta groppa della Pelata di Zeri fra la cresta del Monte-Molinutico e quella del Monte-Gottaro fiancheggiato da una selva di Cerri, dissi, che da cotesto laghetto probabilmente ebbe origine la *Piscina Pelosa*, siccome dalla circostante selva di Cerri potè derivare il nome al paese di Zeri. Anche in un piacito tenuto nel 20 agosto 972 dal March-Oberto conte del sacro Palazzo dell'Imp. Ottone I a savore del Mon. di Bobbio si rammenta presso la Piscina Pelosa una selva di Cerri, nei quali erano stati confitti de' chiadi di ferro. Infatti in un diploma dell' Imp. Federigo I del 1164 si confermarouo al March. Obizzo Malaspina molti feudi della Lonigiana, fra i quali quello di Cerri (Zeri). — I'ed. LAGO PELOSO.

Tra i signori di Zeri, oltre i March. Malaspina, vi ebbero parte gli Estensi, ed i

March. Pallavicini discesi dal presominate conte del sacro Palazzo setto Ottone I.

Si crede che sia stata signora, o sottofondataria di Zeri, una famiglia Pellizzari, della quale manco di notizie autentiche che appoggino cotesto fatto. — ( Calendario Lunese per l'anno 1836).

Giò che sembra meno dubbio si è, che i marchesi Malaspina, ad onta della conferma tatta dall' Imp. Federigo II (anno 1220) dei diploma del 1164, a favore del March. Obizzo della stessa famiglia, perderono soni per tempo il fendo di Zeri, stantechè esse tino dal secolo XII almeno trovasi incorporato al territorio e giurisdizione di Pontremoli, al di cui Comune anche l'Imp. Federigo I con diploma del 1169, mentre confermavagli i privilegi concessi dai suoi predecessori, rammentò la giurisdizione de' Pontremolesi su quelle Alpi. — Ped. l'Art. Pontrazzora.

Quindi è che la storia civile di Zeri de quell' epoce in poi accommandesi cen l'altra di Pontremoli, non starò a rigotere ció che è stato detto in quell'Art. deve auche lu avvisato, qualmente nel principio del secolo XV i Fieschi, dopo avez esceinte de Pontremoli i Parmigiani si resero siggori quasi assoluti di tutto il distretto poutremolese, compresovi questo di Zeri, fino al territorio transapentino della Val di Taro; i quali dinasti però alla pace del 1433 dovettero lasciare l'auzidetta contrada al dominio di Filippo Maria Visconti Duca di Milano. Dissi ancora come fra le turpissime azioni di quest'ultimo signore fuvvi pure quella di fare uccidere segretamente (aprile del 1436) nell'Appennino di Zeri lungo la via di Borgo-Taro il valoroso capitano *Niccolò de Tolentino*, che allo**ra serviva la Rep. fiorentina.** 

La populazione de la pieve di Zeri è sporta in 15 o 16 piecole villate, ognuna delle quali ha un nome particolare, e tutte insieme nelle quattro epoche qui sotto indicate presentavano l'appresso popolazione.

al secolo XVI. Vol. IV in 4º

Adami Ant. Filippo, Prospetto di una muova con rentina, Vol. 1 in 4.º

- (\*) Litta Conte Pompeo, Delle Famiglie celebri d' lu (continua)
- (1) Troya Carlo, Del Vetro allegorico, Vol. 1 in 8.
- (\*) Dello stesso, Storia d'Italia del Medio Evo. Vol. II in
- (\*) Provena Conte L. G., Studj critici sopra la storia doino Vol. 1 in 8.º
- (") Lenglet Dufremoy, Tavolette Cronologiche tradott
- (\*) Anonimi PP. Maurini, Art de verifier les dates, Mehus Ab. Laurentii, Vita Ambrosii Traversarii e Vol. II in fol.

Del medesimo, Vita e lettera di Lapo da Castiglia Puccinelli Ab. D. Placido. Cronica d'll'Abbadia i gran Conte Ugo, e le Memorie di Pescia. Vol. Galletti D. Pier Luigi. Dell'origine della Badia Lami Ab. Gioranni. Lezioni Toscane, Vol. II in Ejuzdem, Delitiae Eruditorum, Vol. XVIII in 8.º

- (\*) Lazzarini P., Anecdota Romani Collegii, Vol. II
- (\*) Aft P. Ireneo, Istoria di Parma, Vol. IV in 4.º
- (\*) Poggiali Can., Memorie storiche di Piacenza, Vo
- (\*) Carti-Rubbi Conte Gio. Rinaldo, Delle monete e d d'Italia. Vol. 111 in 4.º

Noris Henrici, Cenotaphia pisana, Vol. 1 in fol. Buccetti Ab. D. Niccolai, Septinianae Abbatiae hi 11 Invoicui-Tozzetti Giorgani, Relazione di alcuni V

- ) Marmocchi, Corso di Geografia generale in cento lezioni, Vol. VI in 4.º Serristori Conte Luigi, Statistica della Toscana, Vol. 1 in 4.º
- ) Manno Cav., Storia della Sardegna, Vol. IV in 8.º
- ) Oderigo Padre Gaspero Luigi, Lettere ligustiche, Vol. 1 in 8.º
- ) Spotorno Ab., Storia letteraria della Liguria, Vol. IV in 8.º
- ) Del medesimo, Nuovo Giornale de' Letterati prima e seconda serie dal 1826 al 1837, in 8.º
- ) Bertoloni Prof. Antonio, Amoenitates Italicae, Vol. 1 in 4.º
  - Promis Carlo, Memorie sopra gli scavi di Luni negli Atti della R. Accademia di Torino del 1837, in 4.º
- ) Del medesimo, Storia di Sarzanello, Vol. 1 in 8.º
- ) Bertolotti, Viaggio per la Liguria marittima, Vol. III in 8.º
  - Chabrol (de) Baron, Memoire sur le Goufre de la Spezie dans la Statistique du Departement de Montenotte, in calce al Vol. II in 4.º
  - Anonimo, Calendario Lunese per gli anni 1835, 36, 37 e 38, Vol. IV in 16.º Gerini Ab. Emanuelle, Memorie storiche di Lunigiana, Vol. II in 4.º
  - Anonimo, Compendio storico della Provincia di Lunigiana, Vol. 1 in 8.º
  - Viani Giorgio, Della Famiglia Cybo e delle Monete di Massa di Lunigiana con l'aggiunta di alcuni documenti non per anco pubblicati, Vol. 1 in 4.º
  - Pacchi Ab. Domenico, Ricerche storiche della Garfagnana, Vol. 1 in 4.º
- \*) Ricci Lodorico, Corografia de' territori di casa d'Este, Vol. 1 in 8.º Garampi Mons., Illustrazione di un sigillo della Garfagnana, Vol. 1 in 4.º Cordero di S. Quintino, Delle Monete de' March. di Toscana coniate in Luc-
- ca, Vol. 1 in 8.º

  ") Del medesimo, Degli Edisizi de' tempi Longobardi e stile da questi usato,
  - Manuzio Aldo, Le azioui di Castruccio Castracani, Vol. 1 in 4.º
  - Mazzarosa March. Antonio, Storia di Lucca, Vol. II in 8.º
  - Del medesimo, Guida di Lucca, Vol. 1 in 12.º
  - Trenta Tommaso, Guida di Lucca, Vol. 1 in 8.º
  - Mansi e Barsocchini, Diario sacro delle chiese di Lucca, Vol. 1 in 8.º
  - Tronci Paolo, Annali pisani, Vol. 1 in 4.º

**Vol. 1** in 8.º

- Fanuzzi Gio. Battista, Delle tre Repubbliche marittime, Vol. III in 8.º
- Dal Borgo Cav. Flaminio, Dis ertazioni sopra la Storia pisana con Documenti, Vol. III in 4.º
- Anonimi, Degli Uomini illustri pisani, Vol. IV in 4.º
- Cantini D. Lorenzo, Storia del Commercio e navigazione de' Pisani, Vol. II in 8.º
- Del medesimo, Raccolta delle Leggi Toscane, Vol. XXXI in fol.
- Nistri, Guida di Pisa, Vol. 1 in 12.º
- Pabbroni Mons. Angeli, Historia Accademiae Pisanac, Vol. III in 4.º
- Fabbroni Cav. Gioranni, Su i Provvedimenti Annonarj, Vol. 1 in 8°
- Magri Pad. e P. Santelli, Dell' Origine di Livorno ecc. Vol. III in 4.º
- Vivoli Dott. Giuseppe, Annali di Livorno (continua a dispense) in 4.º
- 11) Grassi Ranieri, Descrizione istorica e artistica di Pisa, Vol. III in 8.º Buldasseroni Prospero ()mero, Istoria di Pescia ecc. Vol. 1 in 8.º
  - Gherardi Dragomanni Franc. Memorie della Terra di S. Giovanni. Vol. 1 in 8.º

in 4."

Inghirami Cav. Francesco, Illustrazione sui Vasi me, Vol. Vill in 4.º

Inghirami Prof. Cav. Giovanni, Gran Carta geomgran fogli

Segato Girolamo, Carta geometrica della Toscana : cedente, corretta ed ombreggiata in tutti i pui del Dizionario Repetti, in gran foglio.

Cesaretti Pad. Agostino, Storia del principato di Del medesimo, Memorie della Diocesi di Massa. V Baldanzi Andrea, Memorie della città di Prato. V Casotti Gio. Battista, Ragionamento storico sulla degli Opuscoli scentifici del Calogerà, in 8.º

Del medesimo, Memorie istoricho della miracolosa I Vol. 1 in 4.º

Angelucci Canonico. Memorie storiche per servire 1 in 8.º

Guazzesi Cav. Lorenzo, Dell'antico dominio de' 1 in 4.º

Del medesimo, Cinque Dissertazioni storico-critiche Rondinelli Giovanni, Relazione sullo stato antico arezzo con due racconti del 1502 e 1520 con a Francesco del Giudice e Giacinto Fossombroni, Anonimo, Lettere critico-storiche di un Aretino, V Anonimo, Notizie storiche sulla chiesa vescovile di Alticozzi Filippo, Risposta apologetica al libro del scovi di Arezzo, Parte 1 in 4.º

- (\*) Giornale Agrario Toscano dal 1826 in poi, in 8.º (continua)
- (\*) Atti della Società italiana de' Quaranta di Modena, in 4.º (continuano)
- (\*) Atti della R. Accademia delle Scienza di Torino prima e seconda serie, in 4.º (continuano)
- (\*) Atti dell' I. e R. Accademia de' Georgofili prima serie e sua continuazione, in 8.º (continuano)
- (\*) Atti della R. Accademia delle scienze lettere ed arti di Lucca, in 8.º (continuano)
- (") Atti dell'Accademia de' Fisiocritici di Siena, Vol. 10 in 4.º (continuano)
- (\*) Atti della Società Colombaria di Firenze, Vol. III in 4.º
- (\*) Dissertazioni dell'Accademia di Antichità etrusche di Cortona, Vol. X in 4.º
- (1) Atti della Prima Riunione de' Scienziati italiani in Pisa nel 1839, Vol. 1 in 4.º
- (") Idem, della Seconda Riunione de' Scienziati in Torino nel 1840, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Idem, della Terza Riunione de' Scienziati in Firenze nel 1841, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Idem, della Quarta Riunione de' Scienziati in Padova nel 1842, Vol. 1 in 4.º
- (') Idem, della Quinta Riunione de' Scienziati in Lucca nel 1843, Vol. 1 in 4.º
- (\*) Annali Universali di Statistica dal 1824 in poi, in 8.º (continuano)
- (°) Coltettini Lodovico, Memoria per i marchesi di Colle, Petriolo e Petrella, Vol. 1 in 4.º
- (") Imos Giacomo, Genealogia viginti illustrium in Italia samiliarum, Vol. 1 in sol.
- (\*) Graziani Anton Maria, De scriptis invita Minerva, Vol. II in 4.
  Guarnacci Mons. Mario, Museum antiquorum monumentorum, Vol. 1 in fol.
- (\*) Atti dell' Accademia Valdarnese di Poggio, Vol. III in 8.º
- (') Atti dell' I. e R. Accademia Aretina del Petrarca, Vol. II in 4.°
  Statuta Populi et Comunis Florentiae collecta anno 1415, Vol. III in 4.°
  Platina Battista, Delle Vite de' Pontesici con aggiunte, Vol. 1 in 4.°
  Rumohr (Baron de) Origini al proscioglimento de'coloni, in Tedesco, Vol. 1 in 8.°

#### CATALOGO TERZO

Degli Autori d'Idrologia, di Geologia e di Bagni termali della Toscana consultati dall' A. del Dizionario predetto.

- 1. Stenonis Nicolai, De solido intra solidum naturaliter contento Dissertationis Prodromus. Vol. 1 in 4.º con tavole.
- 2. Bacci Andreae. De Thermis Vol. 1 in fol.
- 3. Baldassarri Annibale, Relazione delle Acque minerali di Chianciano. Vol. 1 in 4.º
- 4. Del medesimo, Osservazioni intorno al Bagno di Montalceto. Vul. 1 in 8.º
- 5. Soldani Ab. D. Ambrogio. Saggio Orittografico sopra le Terre Nautilitiche ed Ammonitiche della Toscana. Vol. 1 in 4.º con tavole.
- 6. Del medesimo, Dissertazione sopra una pioggetta di sassi accaduta nel giugno del 1794 in Lucignano d'Asso nel Senese. Vol. 1 in 8.º
- 7. Ejusdem, Testaceographia. Vol. III in fol. cum tabulis.
- 8. Bicchierai Dott. Alessandro. Trattato de'Bagni di Montecatini. Vol. 1 in 4.º con tavo!c.
- 9. Cocchi Dott. Antonio. Trattato de' Bagni di Pisa. Vol. 1 in 4.º con tavole.

- 35. Spadoni. Viaggio Mineralogico per la Liguria orientale. Vol. 1 in 8.º
- 36. Viviani Prof. Domenico. Memoria sopra una nuova specie di minerale scoperta in Liguria. in 4.º
- 37. Rossi Antonio. Memoria idrografica intorno al Golfo della Spezia nel Vol. 1V de la Correspondence astronomique du Baron de Zach.
- 38. Guidoni Girolamo. Sulla struttura fisica dei monti del Golfo della Spezia e sui marmi di Porto-Venere. Nel Giornale Ligustico.
- 39. Sismonda Prof. Angelo. Osservazioni geologiche sulle Alpi Marittime e sugli Appennini Liguri, nel Tom. IV Serie II delle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino.
- 40. La Beche. Manuel geologique traduit de l'angl. par de Collegno Vol. 1 in 4.º
- 41. Barelli Vincenso. Cenni di Statistica mineralogica degli Stati Sardi. Vol. 1 in 8.º
- 42. Grandi Ab. D. Guido. Relazione intorno il Padule di Fucerchio. Vol. 1 in sol.
- 43. Raccolta di Autori che trattano del moto delle acque. Vol. X in 4.º, e nuova Raccolta, Vol. VI in 4.º
- 44. Valisnieri. Dell'origine delle Fontane ec. Vol. 1 in 4.º
- 45 Zendrini Bernardino. Relazione sul miglioramento dell'aria e del Porto di Viareggio. Vol. 1 in 4.º
- 46. Poleni Giovanni. Parere intorno al taglio della Macchia di Viareggio. Vol. 1 in 4.º
- 47. Boscovich Ab. Ruggiera Giuseppe. Riflessioni sulla Relazione Zendrini sul taglio della Macchia ecc. di Viareggio. Vol. 1 in 4.º
- 48. Zanotti Prof. Eustachio. Esame e parere sul detto Progetto. Vol. 1 in 4.º
- 49. Ximenes Padre Leonardo. Della fisica riduzione delle Maremme. Vol. 1 in 4.º
- 50. Anonimo (Bertolini Stefano di Pontremoli) Esame di detto libro del Padre Leonardo Ximenes. Vol. 1 in 8.º
- 51. Ximenes P. Leonardo. Esame dell'Esame di quest'ultimo libro. Vol. 1 in 4º
- 52. Del medesimo, Relazione sul progetto per ottenere la massima depressione del Lago di Bientina. Vol. 1 in 4.º
- 53. Giorgini Prof. Car. Gaetano. Sopra il regolamento idraulico della pianura fra il Serchio e l'Arno. Vol. 1 in 8.º
- 51. Anonimo. Note marginali alla suddetta Opera. Vol. 1 in 8.º
- 55. Donati Sebastiano. Notizie storiche del Serchio. Vol. 1 in 4.º
- 56. Trenta Tommaso. Memorie intorno la vita di G. A. Arnolfini con l'aggianta di un Compendio istorico sulle Acque Lucchesi. Vol. 1 in 8.º
- 57. Cozzi Prof. Andrea. Ricerche analitiche sopra le Pozzolane di Toscana e di Roma. Memoria in 8.º
- 58. Hoefer Uberto. Supra il Sale sedativo naturale di Toscana (acido Borico, o Boracico) scuperto nel 1777. Vol. 1 in 8.º
- 59. Morozzo Ferdinando. Dello Stato antico e moderno del siume Arno, Ragionamento, P. I e II. Vol. 1 in 4.º
- 60. Corsini Padre Odoardo. Ragionamento sopra la Val-di-Chiana. Vol. 1 in 1.º
- 61. Fossombroni Conte Vittorio. Memorie Idrauliche sulla Val-di-Chiana. Vol. III in 8.º
- 62. Manetti Comm. Alessandro. Tavole idrauliche e Memoria sulla Val-di-Chiana. Vol. 1 in fol.
- 63. Ajazzi Giuseppe. Raccolta di narrazioni storiche delle più considerevoli piene dell' Arno. Vol. 1 in 8.º

- 21. Promis Carlo. Sopra la fortezza di Sarzanello. Vol. 1 in 8.ª
- 22. Commento al Trattato di Architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini. Vol. II in gran 4.º (opera non vendibile).
- 23. Ranaldi. Storia della Pittura e Descrizione della Galleria di Firenze con rami in fol. (continua).
- 24. Anonimo. Pitture del Palazzo Pitti con gli elogj dei loro Autori in fol.
  - 25. Mengs Antonio. Delle Opere del Disegno. Vol. II in gran 4.º
  - 26. M. Vitruvio. Dell' Architettura, opera tradotta dal Prof. Baldassarre Orsini, Vol. II in 4.º piccolo.
  - 27. Vinci (da) Leonardo. Trattato della Pittura. Vol. 1 in 4.º
- 28. Lastri Proposto Marco. L'Etruria pittrice. Vol. Il in fol.
  - 29. Anonimo. Galleria florentina delle Statue, Pitture, ec. Vol. XIII in 8.º
  - 30. Gori Proposto. Museum etruscum. Vol. III in fol.

RRATA CORRIGE dei cinque Volumi state ommesse nell'Errata parxiali specialmente rispetto ai Numeri ed ai Nomi; lasciando gli altri errori di numeri e di nomi al Supplemento; il restante si raccomanda all'indulgenza dei Lettori.

#### VOLUME PRIMO

## ERRATA

## CORRIGE

z. Col. Lin.

1 33 e 46 de' Ferroni

5 un terzo di miglio

7 di S. Stefano

13 de' due martiri volterrani

18 di Monte Bardoni

1 Nel 1063 I

2 g Giovanni acuto

2 8 il secolo X

2 40 Aculo

2 20 (Liv. L. XXXVI)

10 situata a greco.

1 4 e 5 ai march. Capponi

26 e 27 Com. Giur. e 7 migl. a lev.

di Lamperecchio

51 e seg. fino a che sul declinare del secolo XVIII ecc.

27 nel 1512

46 e 47 pop. di S. Giovanni de' Gae- di S. Piero in Grado

38 non conta parr, succursali

7 di Sovicille

3 i Franzesi della Fioraja

22 S. Cipriano in Avane conta 85 abit.

31 dell'anno 970

19 (anno 1329)

14 e 15 del Pozzetti

12 di Badia a Tega

32 presso Tega

g il titolo di Badia a Tega, dopo che

1 BADIA TEGA. - Ved. BADIA DI SEL-VAMONDA

26 nel 1573

4 Al poggio Mocali

3 e 4 Comp. di Arezzo.

3 Monte di Fò

z 4 e 21 torr. Sorcella

38 Giovanni Acuto

22 Conservazione delle Ipoteche e la

Ruota in Fireuze

39 dell'anno preacconnato

a a3 occidentale

de' Feroni

due terzi di miglio

di S. Giusto, la cui parr. nel 1833.

noverava 211 abit.

de' due senti volterrani

di Monte Bradoni

Nel 1052

Giovanni Augut

il secolo XIII

Augut

(Liv. L. XXXIV)

situata a maestr.

ai conti Capponi

Com. di Vinci, Giar. e 5 migl. a

grec. di Cerreto-Guidi

la quale parr. nel 1833 contava 205 abit. — Ved. Vmci, Comunità.

nel 1502

conta la sola parr. di Agnano

di Sicille

i Fransesi della Foresta

S. Cipriano in Avane conta 609 abit.

dell'anno 910 (anno 1529)

del Poccetti

di Badia a Selvamonda

presso la Bedia di Selvamonda

diversa dalla Badia a Tega,

BADIA A TEGA. — Ved. TEGA

nel 1583

al poggio Scali

Comp. già di Arezzo, ora di Firenze

Monte Fò

torr. Scorsella

Giovanni Augut

Conservazione delle Ipoteche in Firenze, ed il Tribunale di Prima

istanza in Siena

dell'anno 1340

settentrionale

Peg. Col. Lin. del Cast. di Tiglio 14 del torr. Tiglio 277 13 e il torr. Tiglio e il Cast. del Tiglio 379 ultima linea già di Lucca già di Loni 354 9 migl. a sett. 288 45 9 migl. a ostro 289 li 19 ectl. 1213 29 li 19 dic. 1213 Michelozzo Michelozzi 41 Niccolò Michelossi 293 305 51 e nel 1376 e nel 1353 sino a che nel 1216 55 sino a che sul cadere 305 19 e so wel pop. di Putiguano nel pop. di Puligonuo 13 **20** 1820 Bel 1370 38 S. Matteo de' Biagi S. Giuseppe de Biagi 326 435 z 4 Giovanui de Viterbo Gio**vanoi de Velle**tri 336 ≤ 708 e 7 migl. # ostro e due migh, a lib. 46 e di Mente Vettorini e di Monte Vettolini 339 27 il Card. Dopty 342 il Card. Despuy Motrone di Serchia 351 Vuedro. Montions di Verchie **36**0 nel 1170. 20 nel 1160 1, 3, 4 e 5 Si Glo. Brongelista in Val di-S. Maria a Giregillo, e S. Panconsie 361 a Bradeglio, nells Com. di Porta al Bure nelle Com, di Porta S. Marco Borgo e circa 6 migl. a sett. circa tre migl. a'grec. 16 Nelle th. di Brandeglio in Val-dinella ch. di S. Panerazio a 2000-361 deglio Bure 43 une superficié de 14060 uns superficie di 4749 363 46 a reginar di 400 persone D regions di 1426 persons 22 nelle Meremene di Mason Marillima nelle Vat d' Else 367 367 Net 1202 8 5 Nel 1252 365 nel d) as seit, e due sitre fiere bate 44 met de au selidanbre ne luogo netta Val d'Ambra li za di giugua e a self. 364 5 della pieve di Brandeglio della pieve di Val di Bure **380** Del R. Fisco Lorenzo il Magnifico 30 Da questi ultimi Lorenzo il Magnifico 22 6 migl. a ostro di Coreglia 2 migl. a sett. del Borgo a Mozza 100 383 1 43° 25' latit. 43° 52° latit. 391 2 15 per l'alveo della Marinella 392 per l'alveo della Marina 43 l'altro in Val-di-Vinci l'altro nella Valle del Vincio 397 23 da Ciapo degli Scolari da Ciupo degli Scolari 405 I 25 di 43601 quadrati di 33582 quadrati 430 restano quasi migl. 41 4/8 29 restano migi. 53 e 3/4 37 a ragione di 40 individut a ragione di 52 individui 40 Monte Pilli Monte-Pitti 421 8 nei 27 e 28 di agosto 423 nei 26 e 27 di agosto 461 48 La parr. di S. Leonardo La perr. di S. Lorenzo che abbandona innanzi di confinire — — 8eg sino alla sua confluenza - 14015 vi è per ora la sola R. pontrevi è per ora la sola via provinciale di Val di Magra molesc 244 e 45 piv. di S. Stefano a Torre piv. di S Macario 475 1 21 e 22 di S. Maria in Podule nel piv. 476 di S. Silvestro a Ruffignano i pi piv. di Sesto di S. Stefano in Page 1 16 e un migl. a ostro e 2 migl. a ostro 493 nell'anno 1090 23 nell'anno 1043 1 40 (anno 1445) (anno 1451) 499 a scir. del Begno a Ripoli 22 a sett. del Bagno a Ripoli 501

## BRRATA

# CORRIGE

| r. Col. | Lin. | •    |      | -    |      | • -        |   |
|---------|------|------|------|------|------|------------|---|
| 1       | 54   | Fed. | Cass | BIAI | NO I | <b>(S.</b> | ) |

1 51 a tre navate

2 32 Nel 1 febb. del 1099

- 41 e migl. 1 1/2 a sett. di Mulazzo 2 23 una superficie di 10617 quadr.

2 26 di 310 individui

2 50 CASTELLETTO DI MONTE PO'

2 25 fra le Valli dell' Era e della Merse

2 46 2 222 br. sopra il livello del mare Mediterraneo

ı 33 **ne**l principio del 300

z 8 e 7 migl. a sett.

1 28 nel 1710

2 44 una notte del 1415

z 8 o piuttosto 832

2 32 nel 1554

2 15 Comp. di Firenze

1 20 de' Sigg. Marinelli

1 14 di Bernardino Pozzetti

z 53 di S. Michele a Calci

1 26 12 a scir. di Montepulciano

52 CIGLIANO in Val di Greve.

1 21 CITILLE in Val d'Elsa

40 Fortebraccio de' Bosticci

1 8 Hist. Padolorin)

— — conta 337 abit.

1 45 Nel 1333 ne aveva

1 di lev. con la Com.

1 4 dell'anno 852

1 41 dopo 13 miglia

1 45 li 17 sett. 1316

— 51 e 52 del fa Ugo di Giambuono

1 53 li 31 maggio 1296

2 8 e 9 Talesperiano e Walprando

Ved. MODIGLIANA

a una pavata

Nel 1 sebb. del 1097

e migl. 2 1/2 a sett. di Mulaszo una superficie di 10672 quadr.

di 320 individui

CASTELLETTO DI VENDASO

fra le Valli dell' Elsa e della Merse

a tese 130 1/2 (circa 391 br. fior.)

sopra il livello del mace

nel principio del 1300

e 7 migl. a scir.

nel 1770

una notte dell'anno 4:5 circa

o piulloslo 830

nel 1558

Comp. di Pisa

de Sigg. Macinelli

di Bernardino Poccetti

della pieve di Calci

18 a scir. di Montepulciano

CIGL!ANO in Val-di-Pesa

CITILLE in Val-di-Greve

Fortebraccio di Bostichi

Hist. Poliron)

nel 1832 contava 337 abit.

Nel 1833 ne aveva

di lib. con la Com.

dell'anno 859

dopo za miglia

li 11 sett. 1317

del fu Giambuono

li 31 marzo 1296

Walprando e Walperto

#### VOLUME II.

1 37 795 al 715

— 45 Nel 750

2 18 e 19 del cav. Jacopo Cardi

2 29 La parr. di S. Donato

2 26 del Tolentino

1 23 di Vinci

1 21 a S. Pancrazio

2 23 Monteloppio (esistente)

2 33 S. Martino a Stazzema

z 2 e quindi nel 1243

2 31 dell'anno 819

1 21 Tolomei Bifi

**v. v.** 

2 20e 23 Nardini e Fighinelli

z 3 tutto il Val d'Arno

1 14 del 29 luglio 1 64

1 43 dalla sorella Clarice

del cav. Lodovico Cardi La parr. di S. Donnino del Torentino di Vinca

a S. Pantaleone

695 al 715

Nel 752

Monteloppio (unito alla piere)

S. Maria a Stazzema

e quindi nel 1433

dell'anno 790

Tolomei Biffi

Naldini e Fighineldi

tutto il piano del Val d'Arno

del 28 luglio 1364

dalla cognata Alfonsina Orsini

109

Pag. Col, Lin. 237 27 nel 1792 8 nel 1692 **38** 40 nèl 1765 **Del** 1665 31 Ferdinando I Cosimo II. 370 52 Piero de' Medici Cosimo de' Medici -286 a ostro della montagnua 29 a sett. della montagna 288 50 anno 1388 anno 1378 dell'anno 1084 310 2 48 dell'anno 1044 38 nell'anno 1119 nell'anno 1199 311 s 8 di S. Stefano a Torri, Com. 324 di S. Stefano, nella Com. 327 45 3 migl. a pon. a migl. a pon. lesciando 5 figlipoli 332 41 lesciando 8 figliuoli luglio 353 20 giugno di Monte-Fenali 1 24 e 25 di Monte Ficalli 373 377 Malatesta di Rimini 5 Malatesta di Forlì 385 24 annessa nel 1340 annessa nel 1349 di S. Martino a 397 45 di S. Maria a nel 1346 403 2 2 nel 1341 s 4 e quindi nel 1806 e quindi nel 1606 405 1099 dai fratelli 2 26 1066 dai fratelli 415 Vedi Gavorano al Supplimento z zz Nel 1314 risiedeva costa 456 Pont. Leone X 465 a 50 Pont. Leone 46 a S. Miniatello presso Montelupo sulla strada postale a Montejupo 468 93 di canal di Cedola di **caus**l di *Codola* 471 27 le acque della Dorgiola le acque della Borgiola -Nel 1556 480 33 Nel 1553 2927e32 in Stratina in Startina 505 castello di Vincio. 24 castello di Vinci 524 di Manciano. 527 17 di Marciano II dicembre del 1272 8 II ottobre del 1272 521 10 e di Ermengarda e della C. Giulitta 557 53 Dioc. e Comp. Dioc. di Bertinoro e Comp. \_\_\_ 17 al 18 (si aggiuuga) 562 La parr. delle Guasticce nel 1831 contava 595 abit. 27 é una permuta **566** è una permuta del 1157 50 del 1299 593 del 1269 2 46 nel 1282 pel 1182 617 z 46 di Leone X di Leone XI 642 65 I 2 14 14 aprile 1072 14 aprile 1972 z 15 a lev. del castello a pon. del castello 554 — — 20 e 21 del torr. Virgilio del torr. Virginio nella Valle del Bidente 50 nella Valle del Savio 656 3g circa l'anno g3o circa l'anno 963 o 964 671 2 41 nel 1180 nel 1186 691 2 28 e 29 dal Pont. Clemente VIII. dal Pont. Clemente VII 662 25 Sono due fiumane Sono tre figmane 697 37 la Limentra orientale la Limentra orientale e centrale 50 Clemente VIII Clemente VII 702 I 27 alle Guasticce, (si aggiunga) alle Guasticce e S. Michele al 788 Gabbro 2 da Carlo V. da Carlo IV. 857 9 (febbrajo 1276) (febbrajo 1376) 874 e 75 4 Quadro, come 10,000 a 10,117 come 10,000 a 9,983 rispetto alle braccia fiorentine

Pag. Col. Lin. 27 a lev. di Pienza a poo. di Pienza 289 Cronice Lib. IX c. 108) 2 30 Cronica Lib. II c. 12) 333 z zz e di Serravalle e di Serra 352 2 1,4 del 15 genn. 1787. del 15 genn. 1781 375 a 3a governava nel 1355 governava nel 1335 379 1 28 anno 1207 anno 1107; 420 2 51 c il gr. 43° 52' 84" longe il gr. 43° 52' 84" latit. 439 33 dell'Ombrone pistojese dell' Ombrone sanese 440 18 anticamente chiamata di S. Pietro diversa dalli'altra chiesa di S. Pie-441 tro in Cortins in Cortina Quadro. Col. 3 linee penultima e ultima. Idem. Idem. — San-Sepolcro già di 499 San-Sepolcro già d'Arezzo — Idem. Arezzo Idem 17 nell'anno 877 nell'anno 886 512 Quadro. Col. 1 Anno 1351 Anno 1551 53 t Quadro. Entrano nella Com. di Monte- Entrano nella Com. di Monte-549 **Varchi** Reggioni del secolo XIII 30 del secolo XII 43 del 19 genn. del 20 febbr. 1282 Quadro. Col. 4 Anno 1351 **553** Appo 1551 14 lugl. del 1220 Diaggio del 1236 559 23 del 16 sett. 1236 del 16 sett. 1237 Quadro col. 4 Anno 1551 Anno 1640 573 A S. Gio. d' Asco 591 1 44 a Custel-Muzi 602 41 nel di 11 dicembre 1272 nel di 11 dicembre 1274 621 a del 25 agosto 983 del a5 settembre 983 637 1 17 e 18 del fu vescovo Walprando figlio del fu Walprando figlio del fa Prandulo di Lucca. del fu duca Walperto di Lucca. 9 OFFIANO (PIEVE m) Ved. il Supplemento 653 30 la strada provinciale Montalese la strada postale Lucchese 2 47 con Guico di Gentile con Romano di Gentile 66g 687 2 22 del 1226 del 1206 48 nel piviere di Ripoli nel piviere di Rigoli 689 lungo la via postale Lucchese. 7 lungo la via Montalese 700

### VOLUME IV.

| 8   | z 49 e 50 Com. Giur. e circa 4 miglia a pon. di Palaja | Com. Giur. e circa 4 migl. a scir. di Pontedera |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 19  | 2 20 anno 855                                          | anno 955                                        |
| 24  | 2 52 del 12 apr. 708                                   | del 12 apr. 970                                 |
| 25  | 2 19 PAJOLA (Pojolum)                                  | POSOLA Ved, il suo Art.                         |
| 32  | Quadro. Tojano Prioria                                 | Tojano Pieve                                    |
| 33  | 2 2 del sec. XVI                                       | del sec. XV                                     |
| 57  | 1 41 l'Imp. Arrigo IV                                  | l' Imp. Arrigo III                              |
| 70  | 2 ultima linea, a lev. di Sangimiguano                 | a maestr. di Sangimignano                       |
| 71  | 1 1 e 2 che guida a Colle fra Montauto e               |                                                 |
| •   | Montoliveto                                            | il convento de Cappuccini                       |
| 82  | Quadro. Col. 1 e 4 Peccioli Abit. 356                  | Peccioli Abit. 936                              |
| _   | ivi Totale Abit. 2661                                  | Totale Abit. 2651                               |
| 91  | Quadro. Col. 4 Ferrano Abit. 331                       | Ferrano, Abit. 391                              |
| _   | ivi Totale Abit. 3789                                  | TOTALE Abit. 3615                               |
| 97  | 1 29 Ferdinando Orlandini                              | Ferdinaudo Orlandi                              |
| 100 | 2 12 nelle divise del 1284                             | nelle divise del 1274                           |

# CORRIGE

|            |      | ERRATA                               | CORRIGE                               |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Pag.       | Col. | Zin.                                 |                                       |
| 126        | 2    | 4 nel 5 luglio 1562                  | nel 5 luglio 1561 (stile comune)      |
| 145        | 2    | 19 e circa 2 migl. a scir. di Greve, |                                       |
| _ 🗸 _      |      | Comp. di Firenze                     | Fiesole, Comp. di Firenze             |
| 149        |      | 39 e 17 febb. 1197                   | e 17 febb. 1191                       |
| 150        |      | 42 del 2 giugno 872                  | del a giugno 874                      |
| 152        |      | 9 nel 13 aprile del 1286             | nel 3 aprile del 1286                 |
|            |      | 54 Arrigo IV                         | Arrigo III                            |
| 164        |      | 26 27 apr. dell'890                  | 27 agosto dell'890                    |
|            |      | 4 di 3488 quadr.                     | di 35809 quadr.                       |
| 197        |      | 8 di 73 abit. per migl. quadr.       | di 69 abit. per migl. quadr.          |
| 225        |      | 37 (anno 1496)                       | (anno 1498)                           |
| 228        |      | 48 e dell'828, il primo de'quali su  |                                       |
| 220        | •    | pubblicato ecc.                      | plicati ecc.                          |
| 930        |      | 16 un quadro del Tolomei             | un quadro del Tommasi                 |
|            |      | 36 Righinucci                        | Pighinucci                            |
| 251        | 2    | 22 e 23 Croce di Stantino            | Croce di Stratino                     |
|            |      | 4 L. Cornelio Supp.                  | L. Cornelio Sulp.                     |
| 255        | _    | 10 L. CORNELIUS SUPP. ET CAL-        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|            |      | LINA C.                              | LINA C.                               |
| 050        |      |                                      |                                       |
|            |      | 8 al prete Signari                   | al prete Signani<br>Andrea Gambacorti |
| 272        |      |                                      |                                       |
|            |      | 50 Vol. III pag. 821-22              | Vol. II pag. 821-22.                  |
| 3o3<br>3o5 |      | 18 l'Imp. Adriano                    | l'Imp. Trajano<br>Ved. Ramazzano.     |
|            | 2    | 51 Ved. Marmigliato.                 |                                       |
| 300        |      | 8 nell'anno 992 93 di Roma           | nell'anno 892 o 893 di Roma           |
| 352        |      | 10 CAES. L. AEL.                     | CAES. T. AEL.                         |
|            |      | 19 del 1406                          | del 1506.                             |
| 457        | 1    | 4 e 5 li 23 maggio                   | li 23 marzo                           |
|            |      | uadro. Col. 5. Anno 1832             | Anno 1833                             |
| _          |      | idem Col. 2. S. Niccolò a Rimini     | S. Niccolò a Ramini                   |
| 56 t       | 3    | 28 17 chiese battesimali             | 18 chiese battesimali                 |
| -          | _    | 30 e 4 pievi                         | e 5 pievi                             |
| <u> </u>   |      | 40 di Vendaso                        | di Vendaso e di Vignola.              |
|            |      | 16 in 18 sezioni                     | in ra Sezioni                         |
| _          |      | 34 e 52º 54' latit.                  | e 42° 54' latit.                      |
| _          |      | 11 Val-di-Rino                       | Val di-Pino                           |
|            |      | 46 CARS. L. ARL.                     | CAES. T. ARL.                         |
|            |      | 8 e circa 3 migl.                    | e circa a migl.                       |
| 786        |      | 7 torr. Sovara                       | torr. Singerna                        |
| 791        |      | 52 e dai Malatesta                   | e dagli Ordelaffi                     |
| 9.5        |      | 12 dei signori Malatesta             | de' signori Ordelaffi                 |
| 825        | 2    | 44 verso lib. (si aggiunga)          | verso lib. La qual pieve su sop-      |
|            |      |                                      | pressa nel 1788 e ridotta ad uso di   |
| <b>o</b> _ |      | w / FRT                              | cimitero.                             |
| 829        | 2    | 51 (T. XVIII de' sigilli antichi)    | (T. XVII de' Sigilli antichi)         |
|            |      | VOLUME '                             | ٧.                                    |

#### VOLUME V.

| 26  | I   | 13 che è all'ottavo miglio             | che è al nono miglio          |
|-----|-----|----------------------------------------|-------------------------------|
| 32  | Que | adro. Sugana (S. Giovanni in) Rettoria | Sugana (S. Giovanni in) Pieve |
| 148 | 2   | 34 (11 dic. 1272)                      | (11 dic. 1274)                |
| 160 | 1   | 20 dell'anno 887,                      | dell'anno 877,                |
| 176 | 2   | 48 (forse il Bagno Santo)              | (diversa dal Bagno Santo)     |
| 177 | 2   | 25 Leopoldo I                          | Ferdinando I                  |

|              |       |           | BRRATA                                | CORRIGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | . Col |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       |           | nel fianco orientale                  | nel fianco occidentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179          | 3     | 4         | delle Piasse                          | delle Piaggie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 180          | 1     | 27        | al ponte della Costoleja              | al trivio passato l' Astrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 181          | 3     | 17        | Ferdinando III                        | Leopoldo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _            | -     |           | nel giorno di sabato ·                | nel giorno di venerdì ecc. cui si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |           |                                       | aggiunga: una quarta fiera ha luogu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •            |       |           |                                       | nel secondo mercoledi di giugno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191          | 1     | 53        | in patria e fuori (si aggiunga)       | e posteriore di un buon secolo ad al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | -     |           |                                       | tro distinto scrittore di codici, una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |       |           |                                       | de'quali contenente le commedie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |       |           | •                                     | Plauto esiste nella Biblioteca privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •            |       |           | •                                     | del March. Leopoldo Peroni scritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |       | •         |                                       | nel 1335 da Antonio Sarzanese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 202          | 2     | <b>78</b> | nel 998                               | nel 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 204          |       |           | di 2 migl. a meestr,                  | di 3 migl. a sett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 219          |       |           | nell'aprile del 1054                  | nell'aprile del 1034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212          | 1     |           | e segg. Chiesa diruta che fu sotto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       | -4        | la pieve di Pasa, altrimenti detta    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       | •         | Pieve a Pitti, nelle Com. di Ter-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       |           | ricciola, Giar. di Percioli, Dioc di  | Pava, Com. di Terricciola, la se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |           | Volterra, Comp. di Pisa.              | conda di S. Giorgio nel piviere di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |       |           | voller, compi es a ser                | Tojano, Com. di Palaja. — Ved.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |       |           |                                       | il Supplimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 330          | 3     | 12        | le parole Statuto                     | le parole dello Statuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 229          |       |           | nel secolo passato venne alla luce in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | •     | - 9       | Scarperia (si aggiunga)               | Fiacchi, e poco dopo di lui il giure-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |       |           | om born (no appoint )                 | consulto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 230          | 1     | 42        | anno 873                              | anno 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 233          | 2     | 44-       | 23 luglio 1228                        | 23 luglio 1298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 235          |       |           | nella Com. e appena un migl. a        | nella Com. e Giur. di Carmigna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       |           | levscir. di Tizzana, Giur. di Car-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       |           | mignano                               | sell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 241          | T     | 42.       | 30 anni innanzi alle divise del 1272  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 3     |           | nel 1272                              | nel 1274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |       | -         | nella Valle del Lamone                | nella Valle del Montone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |       | -         | e dell'anno 1802                      | dell'anno 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _            |       |           | dell' 1802                            | dell'anno 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |       |           | fu riunito                            | fu aperto nel 1831 e riunito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |       |           | dove nel 1842 morì                    | dove nell'aprile del 1843 morì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |       |           | dopo il Quadro fra la Val d'Orcia     | fra la Val di Cecina e la Val-di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | •     | _         | e la Val di Cornia                    | Cornia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -            |       | 10        | della Tressa di Cecina                | della Trossa di Cecina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 304          | T     |           | del 1012                              | del dicembre 1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |           | 1580 spedito                          | 1180 spedito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 317          |       |           | i e Bonsi                             | e Bonsignori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33o          |       |           | Palatium Turcarum                     | Palatium Turcorum (della fami-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <del>-</del> | •     | 77        |                                       | glia Turclu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> 51  | 2     | ΔO        | nel 1691                              | nel 1591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |       |           | dopo la parola: ora confraternita     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - <b></b>    | _     | - •       | della Misericordia (si aggiunga)      | uomo zelante, il su Giovanni Ami-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |           | wisching ( )                          | dei, e corrispondente con zelo al fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |       |           |                                       | lantropico suo istituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 363          | 1     | 3.6       | La sua prima memoria dell'anno        | La sua prima memoria è dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - <b></b>    | •     |           | 1103                                  | 1081, quella del 1103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |       |           |                                       | and the desired and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same an |

| Pag. | . Col | l. Zin.                                                |                     |
|------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 730  | I     | 30 Totale migl. 400. 91                                | Toz                 |
| 733  | I     | 27 e attraversando i paesi                             | e a1                |
| -    | -     | 29 Marsellone                                          | Ma                  |
| 737  | 2     | II LE IX VIE REGIE POSTALI PETCOTTOGO                  | LE                  |
|      |       | migl. 345. 55                                          | mię                 |
| -    |       | percorrono migl. 400.91                                | La                  |
| -    | -     | 15 TOTALE migl. 5441. 45                               | Tot                 |
| 738  | 1     | 4 migl. 345, 55 ecc.                                   | mig                 |
|      |       | to migl. 400. 91 ecc.                                  | , niig              |
| 819  |       | 40 Accademie de Riuniti e de Se-<br>polti (si avverta) | L'A<br>tera<br>dell |

Totale migh. 428. 91
e avvicinandosi ai paesi

Massellone
Le IX Vie aegie postali percorrono
migh. 347. 75
Le XVIII Le vie aegie non postali
percorrono migh. 428. 91
Totale migh. 5471. 65
migh. 347. 75 ecc.
nigh. 428. 91 ecc.
L'Accademia de' Riuniti non è letteraria avendo essa solamente la cura
delle stanze civiche e del Teatro di
Volterra

N. B. Le altre ERRATA di Numeri e di Nomi che uon si trovassero corrette nè in fine di questo Volume, nè in quelli precedenti, saranno aggiunte dopo il Surramento di questa stessa Opera.